

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

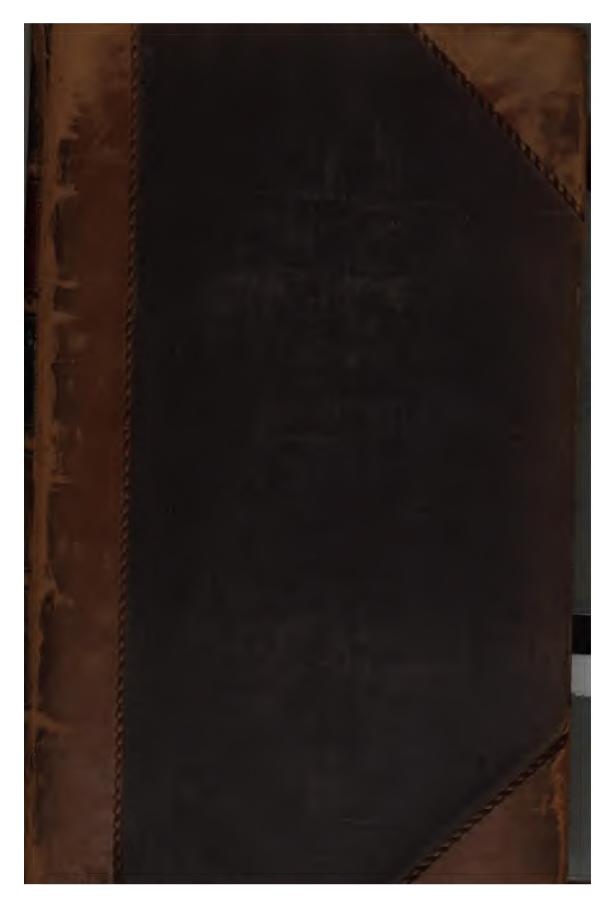



| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

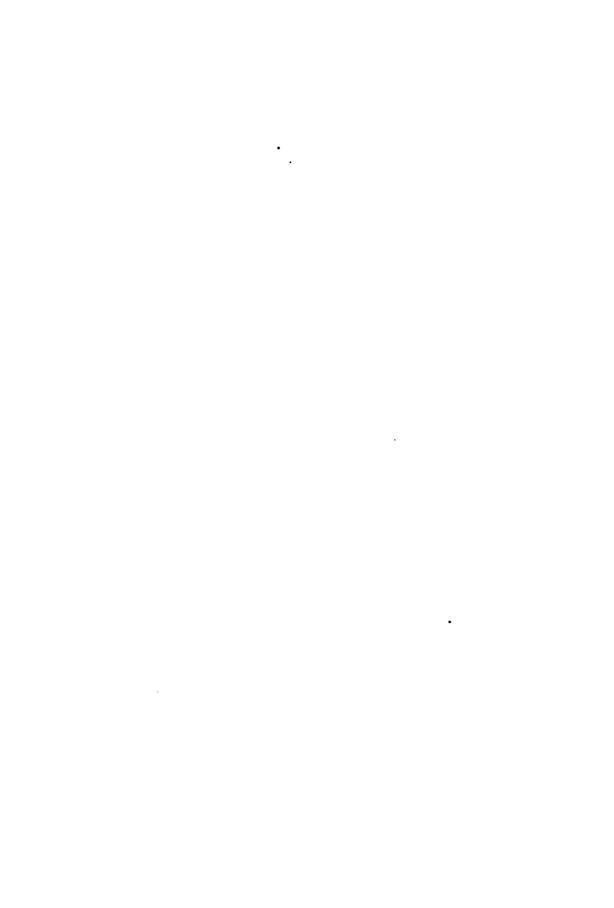

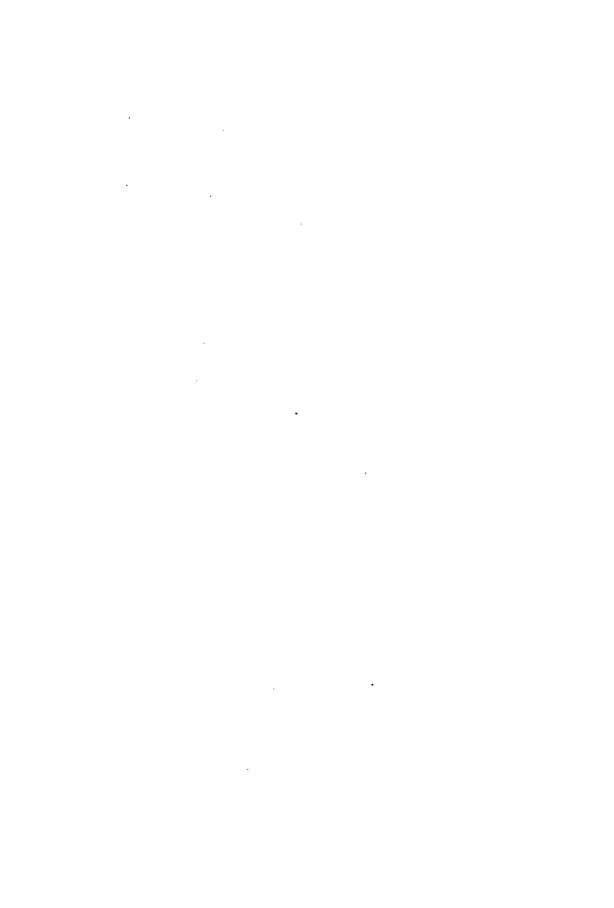

# HERODOTI

HALICARNASSENSIS

MUSAE.

VOLUMEN SECUNDUM.

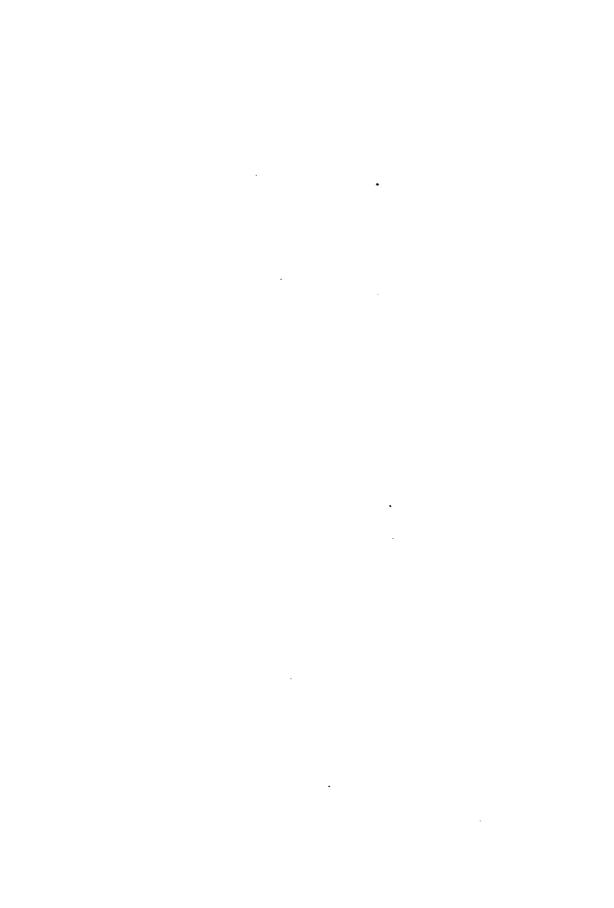

# HERODOTI

**HALICARNASSENSIS** 

# MUSAE.

TEXTUM AD GAISFORDII EDITIONEM RECOGNOVIT,
PERPETUA TUM

## FR. CREUZERI

TUM SUA ANNOTATIONE INSTRUXIT, COMMENTATIONEM DE VITA ET SCRIPTIS HERODOTI, TABULAS GEOGRAPHICAS, IMAGINES LIGNO INCISAS INDICESQUE

ADIECT

# J. C. F. BAEHR.

\_ .. .\_\_

EDITIO ALTERA EMENDATIOR ET AUCTIOR.

VOLUMEN SECUNDUM.

LIPSIAE
IN BIBLIOPOLIO HAHNIANO.
MDCCCLVII.

290. L.41.



.

.

# Index Voluminis secundi.

| Herodo | ti lil | ber I | II. Tha  | lia    |        |               |     |     |     |    |      |     |     |     |      |    | pag.<br>1 |
|--------|--------|-------|----------|--------|--------|---------------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| ,,     |        |       | V. Mel   |        |        |               |     |     |     |    |      |     |     |     |      |    |           |
| Excur  |        |       | III, 28  |        |        |               |     |     |     |    |      |     |     |     |      |    |           |
| ,,     | II     | (ad   | III, 70  | de s   | eptem  | Per           | sar | um  | cc  | ni | ıra  | tis | eu  | rui | nq   | ue |           |
|        |        | non   | ninibus  | ) .    |        |               |     |     |     |    |      |     |     | ,   |      |    | 676       |
| ,,     | III    | (ad   | III, 90  | de l   | (ndia) |               |     |     |     |    |      |     |     |     |      |    | 682       |
| 31     | 17     | (ad   | III, 10  | 2 de   | Савра  | tyro          |     |     |     |    |      |     |     |     |      |    | 685       |
| ,,     | v      | (ad   | III, 10  | 5 de : | insuli | s, qu         | 86  | voc | ani | ur | Ca   | ssi | ter | ide | s, · | et |           |
|        |        |       | cassite: |        |        |               |     |     |     |    |      |     |     |     |      |    |           |
| ,,     | VI     | (ad   | III, 1   | l6 de  | Gryp   | his)          |     | , ! | •   | •  |      |     |     |     |      | •  | 691       |
| ,,     | VII    | (ad   | III, 11  | 9 Epi  | stolae | C.            | Fr. | He  | rm  | an | ui)  |     |     |     |      |    | 696       |
| ,,     | VIII   | (ad   | IV, 1    | de b   | elli a | Da            | rio | Sc: | yth | is | ille | ti  | ca  | usi | 5 8  | ac |           |
|        |        | ten   | pore)    |        |        |               |     |     |     |    |      |     |     |     | •    |    | 710       |
| ,,     | IX     | (ad   | IV, 18   | de O   | lbia)  |               |     |     |     | •: |      |     |     |     |      |    | 713       |
| ,,     | X      | (ad   | IV, 32   | de E   | Iyperl | borei         | 8)  |     |     |    |      |     |     |     |      |    | 716       |
| ,,     | XI     | (ad   | IV, 42   | num    | Phoe   | nic <b>es</b> | ius | su  | Ne  | co | nis  | Aí  | ric | вm  | ci   | r- |           |
|        |        | cur   | nnaviga  | rint)  |        |               |     |     |     |    |      |     |     |     |      |    | 719       |
|        | XII    | (ad   | IV. 41   | de 8   | cylace | e Car         | var | nde | naı |    |      |     |     |     |      |    | 723       |

## Imagines huic Volumini adiectae.

- pag. 285. Imago Darii, Persarum regis, ex inscriptione Bisutuna secundum Rawlinsonum; vid. nott. ad III, 30.
- II. pag. 670. Cyre, fons Apollinis, secundum eam delineationem, quam exhibet James Hamilton: Wanderings in North-Africa. London 1856. p. 36. 37. Ad Herodot. 1V, 158.
- III. pag. 675. Imago Apidis, qualem exhibuit Mariette in Bulletin archéolog. de l'Athen. franc. 1855. nr. 5. pag. 54. Ad Herodot. III, 28.
- IV. pag. 695. Imago Gryphi, desumpta ex opere v. cl. Dubois-Montpéreux: Voyage en Crimée, au Caucase, en Armenie etc. Atlas. Archéologie Ser. III. Pl. XXV. b: Peintures à Fresques qui ornaient le sarcophage en bois du tombeau du Kouloba près de Kertsche.
- Errata: p. 33 Adnott, col. 1 lin. 21 ab inf. pro cum leg, cos p. 208 Adnott, col. 2 lin. 16 pro κερκημένας leg. κεκρημένας p. 259 Adnott, col. 1 lin. 4 ab inf. pro minus leg. unius p. 273 Adnott, col. 2 lin. 18 pro Labyreti leg. Labyreti p. 598 Adnott, col. 2 lin. 2 ab inf. pro quae leg. qui.

# ΗΡΟΛΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΡΙΤΗ.

### O A A E I A.

## 193 $m{E}$ ΠΙ τοῦτον δὴ τὸν "Αμασιν Καμβύσης ὁ Κύρου ἐστρατεύετο, $\,$ 1

CAP. I.

'Επὶ τοῦτον δὴ τὸν Αμασιν Καμβύσης — έστρατεύετο] Qui Cambyses [Καμβύσης] a Graecis scriptoribus dicitur Persarum rex, is in Bisutuna inscriptione (de qua vid. nott. ad III, 30) formae cuneatae vocatur Kabujiya, ut legit Rawlinson, de vocis etymo disputans plura in: Journal of the royal Asiatic Society XI, 1. pag. 97 seqq; De Saulcy (Journal Asiatique Ser. V. Vol. V. p. 142) legit Kam B Djia-Kumboutchya; Oppert (ibid. Ser. IV. Vol. XVII. p. 291) Kambuziya: quod nomen ipsi videtur eodem pertinere, quo regis nomen Kei Kaous in Neo-Persarum carminibus. In Agyptiorum monumentis Cambysis nomen quoque obvium, ubi sonat Kembett vel Kambothth, Hebraice כמבות; vid. Rosellini Monumentt. storice. II. p. 169. Hujus Cambysis expeditio in Aegyptum cadit in ann. 527 ante Chr. n., ut supra iam monui ad II, 1; eundem annum ex ipsis Acyptiorum monumentis eruit De Rougé in Athenaeo Parisiensi 1855. nr. 50 pag. 1083. Causas expeditionis a Cambyse adversus Aegyptios susceptae nullas cum declarent Ctesias (Persicc. §. 9), Justinus (I, 9), alii, in eas inquirit Dahlmann. Herodot. p 148; quippe quas latius patere existimat et ex prioris tem-

poris dissidiis atque inimicitiis repetendas, cum Cambysem satis stimulare posset et ambitio et vero etiam ira, eo quod Aegyptii olim cum Croeso foedus contra Persas iniissent, excitata. Accedebat, quod terras Aegypto adiacentes pater iam Persarum ditioni adiecerat, quam ulterius promovere ad gloriam regnique sui dignitatem pertinere existimabat filius. Itaque non peculiares quasdam, quales Herodotus hoc capite ac seqq. pro illius aetatis indole ac ratione enarrat, causas expeditioni in Aegyptum institutae fuisse censet Dahlmann., sed illas latius patentes, ad ipsum Persarum imperium regisque ambitionem maxime pertinentes. Nec aliam belli causam revera fuisse indicat Heeren. Ideen. II, 2. p. 406, nisi divitias atque opes Aegypti, quibus Persae inhiarint. Quum Persae Cyro duce terras Aegypto adiacentes armorum vi subegissent, una supererat Aegyptus, imperio adiungenda, terra et ditissima et florentissima neque vero armis tam valida, ut Persarum copiis bello adsuetis diutius resistere posse videretur. Itaque Cambysem, Cyri filium et successorem, consentaneum erat expeditionem parare contra hanc terram satisque inde hicce rex causae habuit, ex qua bellum inferret Aegyptiis, vel si minus aemulum paternae gloάγων καὶ ἄλλους, τῶν ἦοχε, καὶ Ἑλλήνων Ἰωνάς τε καὶ Αἰολέας, δι' αἰτίην τοιήνδε· πέμψας Καμβύσης ἐς Αἰγυπτον κήρυκα αἴτεε Ἄμασιν θυγατέρα· αἴτεε δὲ ἐκ συμβουλίης ἀν-

riae minusque cupidum praedae cogendae illum fuisse existimemus: quas causas praecipuas belli Aegyptis inferendi habuisse putat Osiander (Observatt. ad Ctesiam in programmate Stuttgart. anni 1821. pag. 10.). Vid. Duncker Geschichte d. Alterth. II. p. 527 seq. et conf. etiam Mure: critical history of the lang. and literat. of anc. Greece IV. pag. 419 et Rosellini Monum. storic. II. p. 159-163, qui causas belli ab Herodoto allatas vix probabiles satisve idoneas videri posse censet: quas easdem probari quoque posse negat Wilkinson (Manners etc. I. p. 195 seq.), graviora utique in causa fuisse ratus, quae ex ambitione regum Persarum regnique recens conditi sint repetenda: eoque etiam referri vult crudelitatem, qua Cambyses posthac in Aegyptios saevierit. Quando igitur ipsa regni Persici conditio rerumque status Cambysem satis invitare adeoque sponte adducere debebat ad bellum Aegyptiis inferendum, accedere utique poterant aliae quoque causae, secundariae illae quidem minusque graves, quae quamquam primariam belli causam atque originem haud constituunt, praetendi tamen aut ansam quandam praebuisse credi poterant, curiose exquirendae iis, qui omnino causas belli indagarent. Atque huc mihi referenda videntur, quae Herodotus hoc capite et seqq. de causis huius expeditionis tradit, sedulo conquisita ab auctore in causas belli inquirente et quae ab utrisque, et l'ersis et Aegyptiis, tradita acceperat, diligenter referente. — Quibus Cr. haec addit: ,,Si tamen reputamus universam sibi Asiam Persas vindicasse (vid. supra I, 4 ibiq. annott. p. 13), Asiae autem antiquitus accensam fuisse Libyam (Plat. Gorg. p. 523 E. p. 265 seq. Heindf. cf. Schaefer. Melett. p. 36 seq.); si porro reputamus, Nabuchodonosorem Babylonium Aegyptum Libyamque adeo armis tentasse (Megasthen. ap. Strab. XV. §. 6. p. 687 sive pag. 8 ed. Tzschuck. cf. Io. Mueller. Allgem. Gesch. I. p. 86), Persarum autem reges semetipsos pro successoribus Babyloniorum habuisse; haud absurdum videatur credere, Cambysem sibi persuasisse, se antiquo hereditarioque iure suo dominationem Aegypti Libyacque postulare posse."— Proκαὶ Ελληνων Naber in Mnemosyn. IV. p. 15. legi vult καὶ δη καὶ Ελληνων, ut II, l et IV, 118 in fin. Mihi vix opus videtur ita h. l. scribere: quare vulgatam lectionem reliqui intactam.

έπ συμβουλίης] Retinui cum recentt. edd. hoc, quod Wesseling. loco vulgatae έκ βουλῆς, quam revocarunt Schweigh. et Gaisf., posucrat, assentientibus Sancrofti li-bro et Vindobonens. Quod apud Theonem in Progymn. IV. §. 35. p. 56 Herodoti verba haec afferentem legitur έπ συμβουλής (Spengelio auctore mutandum iu συμβουλίης), dubiae fidei id esse putat Wesselingius, quamquam apud Nostrum I, 157 reperitur vox συμβουλής sine ulla lectionis varietate, neque inde sollicitanda (cf. Bredov. Quaest. d. dial. Herodot. p. 69); frequentior utique Herodoto est συμβουλίης vox, quod monstrant hi fere loci: III, 125. IV, 97. VII, 15. 51. 135. VIII, 101. 103, atque alii aliorum scriptorum loci, quos attulit Bredov. l. l. Significat autem έπ συμβουλίης: e consilio, suasu, quemadmodum ἐκ οηστώνης III, 136, ubi vid. nott. — Verbum aitee, in quo augmentum negligitur, retinui cum Bredov. p. 310. - In yerbis sequentibus: ος μεμφόμενος Αμασιν έπρηξε ταύτα (i. e. qui Amasidem incusans, ei succensens instituit hacc) non offendor accusativo Aμασιν, quamquam is facile in dativum 'Αμάσι commutari poterat, quem Noster posuit infra cap. 4: μεμφόμενός που τι 'Αμάσι (ubi Florentinus et Sancrofti liber "Αμα σιν pracbent)

δρὸς Αἰγυπτίου, ὅς μεμφόμενος Ἄμασιν ἔπρηξε ταῦτα, ὅτι μιν ἐξ ἀπάντων τῶν ἐν Αἰγύπτω ἰητρῶν ἀποσπάσας ἀπὸ γυναικός τε καὶ τέκνων ἔκδοτον ἐποίησε ἐς Πέρσας, ὅτε Κῦρος πέμψας παρὰ Ἄμασιν αἴτεε ἰητρὸν ὀφθαλμῶν, ὅς εἰη ἄριστος τῶν ἐν Αἰγύπτω, ταῦτα δὴ ἐπιμεμφόμενος ὁ Αἰγύπτιος ἐνῆγε τῆ συμβουλίη, κελεύων αἰτέειν τὸν Καμβύσεα Ἄμασιν θυγατέρα, ἵνα ἢ δοὺς ἀνιῷτο, ἢ μὴ δοὺς Καμβύση ἀπέχθοιτο. ὁ δὲ Ἄμασις, τῆ δυνάμει τῶν Περσέων ἀχθόμενος καὶ ἀρὸωδέων, οὐκ εἰχε οὕτε δοῦναι οὕτε ἀρνήσασθαι εὐ γὰρ ἡπίστατο, ὅτι οὐκ ὡς 194 γυναϊκά μιν ἔμελλε Καμβύσης ἔξειν, ἀλλ' ὡς παλλακήν, ταῦτα δὴ ἐκλογιζόμενος ἐποίησε τάδε. ἡν Ἀπρίεω τοῦ προτέρου βασιλέος θυγάτης κάρτα μεγάλη τε καὶ εὐειδὴς, μούνη τοῦ οἴκον

et IV, 180. VI. 88, 92. Etenim accusativus verbo μεμφόμενος h. l. iungitur eodem modo ac sensu, quo Noster I, 77 dixit: Κροίσος δε μεμφθείς κατά τὸ πλήθος τὸ έωντοῦ στράτευμα — το ύτο μεμφθείς, et infra III, 13: τὰ δὲ παρά Κυρηναίων απικύμενα μεμφθείς, aliisque locis accusativum huic verbo adstruxit, quos ad I, 207 indicavimus. Neque aliter hoc ipso loco paulo post priora repetens Noster scripsit ταυτα δη έπιμεμφόμενος. Add. Xenophont. Anab. II, 0, 30: οῦτ΄ ἐς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο. Verbum ἔποηξε (ταῦτα) valet: instituit, machinatus est haec: quo sensu Thucydides compluribus locis, in Lexico Thucydideo II. p. 365 ed. Betant. indicatis hoc verbum adhibuit. Herodotus ipse VI, 113: δσπες την Κυποίων απόστασιν έπο η ξε. — Verba: έκδο-τον έποίησε ές Πέςσας significant: eum, tanquam captivum aut facinorosum hominem, poena afficiendum Persis petentibus tradidit; quo sensu έκδοσις de supplicum deditione dici-tur I, 159. et έκδοτον άγεσθαι IV, 85. Neque aliter Isocrates in Panegyr. cap. 34. §. 122 dixit: ἔκδοτον Enoinger.

Iητοὸν ὀφθαλμῶν] Cum Persae artem medicam minus callerent, non mirum est, Aegyptios advocatos fuisse medicos, ut qui artis huius ob peritiam tum temporis valde celebrati fuisse videantur, quosque etiam

post Cambysem secum habuit Darius, ut intelligitur ex III, 129 (ubi vid. notatt.). Postea eorum in locum Graeci successerunt medici. Tu conf. ad Ctesiae fragmm. nott. pag. 16 seqq. et quae ad Herodotum II, 84 adscripsimus. Testatur quoque Xenophon in Cyropaed. VIII, 2, 24, Cyrum optimos quosque medicos ad se convocasse. — In proxime seqq. verbis eviys valet: continuo incilabat s. instigare hand desiit, ut 1V, 79. 145. V, 90. 104.

τνα η δούς ἀνιῶτο, η μη δούς] Tum in his, tum in verbis seqq. οὐκ εἶχε οὕτε δοῦναι οὕτε ἀρνηασθαι Herodoto fortasse obversatum fuisse Euripidem in Iphigen. Aul. 56, qui ipse Aeschylum imitatus sit Suppl. 385, notat Valcken. — In seqq. retinui δυνάμει, cuius loco recentt. edd. (vid. Bredov. p. 266) δυνάμι, vid. I, 192 ibique nott. Item ηπίστατο retinui, ubi duo codd. male exhibent ἐπίστατο, vid. Bredov. p. 301.

ώς παλλακήν] Pellices multas praeter uxores legitimas, quibus nati soli ius succedendi in regno habebant, alere solebant reges Persarum, filios inde susceptos plerumque ad munera ampliora et magistratus, v. c. satrapias, evehentes. Conf. ad Ctesine fragmm. pag. 178. 230.

μεγάλη τε και εὐειδής] Eodem modo loquitur cap. 3 de infantibus. De discrimine utriusque vocis habet quaedam Ammon. de differ. p. 61. λελειμμένη · οὖνομα δέ οἱ ἦν Νίτητις. ταὐτην δὴ τὴν πατδα ο ˇΑμασις κοσμήσας ἐσθῆτί τε καὶ χρυσῷ ἀποπέμπει ἐς Πέρσας ὡς έωυτοῦ θυγατέρα. μετὰ δὲ χρόνον ῶς μιν ἠσπάζετο, πατρόθεν οὐνομάζων, λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ παϊς ˙ Ὠ βασιλεῦ, δια-

62; sed magis huc pertinere videtur, ad quod Hoffmeister (Sittlich - religiöse Lebensansicht des Herodotos. Essen 1832. p. 82 seq.) nos attendere iubet: apud Herodotum, qui multum omnino tribuat corporis virtutibus, in his indicandis iunctam adeo sacpius reperiri et magnitudinem et formositatem, ut in Phya, muliere Attica I, 60, in Pigretis sorore V, 12, aliisque locis, ubi aeque de viris id dicitur (VII, 19. 187. IX, 96 coll. III, 20) atque mox cap. 3 de infantibus. De Apriac filia, quae una relicta dicitur e regis huius familia, morte opinor exstincta, difficultatem faciunt temporum rationes, quae virginem hanc formosam quadrugenariam adeo fuisse ostendunt. Qui enim anno 570 ante Chr. n. regno excidit Aprias, mox interfectus ab Aegyptiis (II, 161 ibique nott. et II, 169), huius filiam, quo tempore Cambyses Aegyptum invadere in animo habuit (528-527 ant. Chr. n.), plus quadraginta annis numerasse necesse est. Neque haec difficultas, quae et Wesselingium advertit et Osiandrum in altero programmate de Ctesia (Stuttg. 1821) §. 15. pag. 9 seqq., eo satis levari poterit, ut cum Larchero Apriem, regno exutum, non statim interfectum, sed complures adeo annos regnante Amaside servatum in huius ipsius aedibus vixisse statuamus: quandoquidem Herodoti verba (II, 169: τέως μεν έτρέφετο κ. τ. λ.) longius vitae spatium Apriae concessum fuisse credere nos haud sinunt. Neque sane credibile, per orientem praesertim, mulierem quadraginta ferme annos natam, ob corporis venustatem ad matrimonium quaeri Haec si respiciuntur, maiorem utique fidem ea merebitur fama, quae Nitetin a Cyro petitam et in matrimonium ductam esse tradit, de qua vid. cap. 2 ibique nott. Herodotus vero cum

hanc reiiceret, alteram a Persis allatam narrationem vix magis probasse videtur, consulto adiiciens: ούτω μέν νυν λέγουσι Πέρσαι. Δ Persis autem sane ita narrari, Ctesiae narratio, quam retulit Athenaeus XIII. p. 560 D. in plerisque cum Herodotea prorsus consentientem, satis probare videtur. In ipsis monumentis Aegyptiacis nomen huius filiae Apriae, quae ab Herodoto scribitur Νίτητις, ab Athenaeo Νειτῆτις, nondum inventum esse, monet de Rougé l. l. pag. 1086, sed cum a dea Neith deductum sit, restitui posse nomen addit: Netiri-tis. — Ad seqq. ποσμήσας έσθητί τε καὶ χουσώ (i. e. veste au-ratu ornatam) conf. supra I, 111. Plutarch. Artaxerx. 15 et Xenophont. Memorabb. III, 11. §. 4: και μητέρα παρούσαν αυτή έν έσθητι και θεραπεία ού τη τυχούση u. r. l. Hand aliter Cicero in Caton. mai. 17. §. 59 Cyri minoris dixit purpuram ornatumque Persicum multo auro multisque gemmis. Nec multum inde distat, quod paulo inferius apud Nostrum legitur: δς έμέ σοι πόσμ φ ἀσπήσας. Quem usum verbi άσκείν eodem fere sensu, quo xoomeiv, attigimus ad II, 130. Ad dativum κό-σμω conf. II, 52. VII, 36. Mox scripsi άληθείη pro άληθηίη, conf. nott. ad I, 34. 116. In antecedentibus ήσπάζετο probat Bredov. p. 295, qui idem quoque reponi vult I, 122 (coll. II, 121), ubi nos vulgatam lectionem. quae augmentum omittit, reliquimus intactam. Valet autem: comiter et cum affectu amoris salutabat. Item retinui ὑπὸ ᾿Αμάσιος, cuius loco Bekker. edidit ὑπ᾽ Αμάσιος; conf. Bredov. pag. 209 - μετά δὲ χρόνον intelligo: aliquo tempore interiecto; conf. zoóvo III, 13 ibique nott. et nott. ad III, 36.

διαβεβλημένος υπο 'Αμάσιος οὐ μανθάνεις i. e. ,,ab Amasi te de-

βεβλημένος ὑπὸ ᾿Αμάσιος οὐ μανθάνεις, ος ἐμέ σοι χόσμιο ἀσκήσας ἀπέπεμψε, ως έωυτοῦ θυγατέρα διδοὺς, ἐοῦσαν τῷ ἀληθείη ᾿Απρίεω, τὸν ἐκεῖνος, ἐόντα ἑωυτοῦ ἀεσπότεα, μετ᾽ Αἰγυπτίων ἐπαναστὰς ἐφόνευσε. Τοῦτο δὴ τὸ ἔπος καὶ αῦτη ἡ αἰτίη ἐγγενομένη ῆγαγε Καμβύσεα τὸν Κύρου, μεγάλως θυμωθέντα, ἐπ᾽ Αἰγυπτον. οῦτω μέν νυν λέγουσι Πέρσαι. Αἰγύπτιοι δὲ 2 οἰκηῖεῦνται Καμβύσεα, φάμενοί μιν ἐκ ταύτης δὴ τῆς ᾿Απρίεω θυγατρὸς γενέσθαι ᾿ Κῦρον γὰρ εἶναι τὸν πέμψαντα παρὰ Ἦμασιν ἐπὶ τὴν θυγατέρα, ἀλλ᾽ οὐ Καμβύσεα ᾿ λέγοντες δὲ ταῦτα οὐκ ὀρθῶς λέγουσι. οὐ μὴν οὐδὲ λέληθε αὐτοὺς (εὶ γάρ τινες καὶ ἄλλοι, τὰ Περσέων νόμιμα ὀρθῶς ἐπιστέαται καὶ Αἰγύκτιοι), ὅτι πρῶτα μὲν νόθον οὖ σφι νόμος ἐστὶ βασιλεῦσαι,

ceptum esse nescis." Participii usum nunc satis notum multis illustravit Valcken. Conf. Kuehner Gr. Gr. §. 657.—Herodoti verba citat Gregor. Corinth. de dial. Ion. §. 143. 144 διαβεβλημένος explicans καταπαιχθείς καὶ καταγελασθείς. Quo rectius opinor Negris interpretatur ἀπατηθείς, ut V, 50, ubi conf. nott. Add. VIII, 110. IX, 116. Ad verba seqq. τον έκείνος — ἐφόνενσε conf. II. 169.

#### CAP. II.

Αλγύπτιοι δὲ ολημεῦνται Καμβύσεα] ολημεῦνται Sancrofti liber exhibet, quod unum verum habet Bredov. p. 177, quodque etiam reposui I, 94. Supra I, 4. reliqui alteram formam ολημειεῦνται, ubi vid. nott. In seqq ἐπλ τὴν θυγατέρα valet: a filiam petendam; vid. III, 14. V, 12.

φάμενοί μιν ἐκ ταύτης δὴ τῆς Απρίεω θυγατρὸς γενέσθαι Κύρον γὰρ εἶναι κ. τ. λ.] Quod ad argumentum huius loci attinet, quem respexit TheoSmyrnaeus Progymnasm. cap. VI. §. 1., ex codem Athenaeo, qui Ctesiana retulit, discimus Dinonem in Persicis et Lynceam in tertio Aegyptiacorum libro tradidisse: τῆν Νειτῆτιν Κύρω πεμφθηναι ὑπὸ Αμάσιδος, ἐξ ῆς γεννηθῆναι ὑπὸ Καμβύσην, ὃν ἐκδικοῦντα τῆ μητρὶ ἐκ Αἰγυπτον ποιήσασθαι στρατείαν. Quae eadem pluribus persequitur

Polyaenus VIII, 29. Ac tota haec fama, quam Herodotus reiicit, conficta videtur ab Aegyptiis, qui ut dominationis peregrinae contumeliam a se averterent, Persarum regem, cuius iugum subire coacti erant, ad snorum regum stirpem referre eiusque imperium legitimum quasi reddere volnerint, haud aliter atque multo post Alexandrum Magnum Nectanebi, qui ultimus Aegyptiorum rex ferebatur, filium perhiberent ab Olympiade editum, quam Nectanebus, ad Philippi aulam profugus, magicis artibus compresserit: de qua fama vid. Pseudo-Callisthenem, Caroli Muelleri cura editum, I, 3, 4 et seqq. pag. XX et p. 4 seqq. coll. Notices et Extraits des Mss. de la bibliothèque du roi etc. XIII, 2. pag. 219 seqq. Add. Geier in: Wiener Jahrbb. CXXIII. p. 197. Boeckh in Schmidt. Zeitschr. f. Gesch. II. pag. 758. Letronne in: Revue d. deux mondes [1845] T. X. pag. 39.

ου μην ουδε λέληθε αυτούς] De .

οὐ μὴν οὐδὲ λέληθε αὐτούς] De particulis οὐ μὴν οὐδε conf. nott. ad II, 49 et ad verba seqq. εἰ γάς τινες καὶ ἄλλοι Blomfield. in Glossario ad Aeschyli Agamemn. 907. Formam ἐπιστέαται noli turbare; vid Bredov.

νόθον οὖ σφι νόμος έστι βασιλεῦσαι] De successione, quae in regno Persarum valuit, plura leguntur apud Brisson. De reg. Pers. princip. I,6 seqq., quibuscum conf. Heeren. Ideen 1. p. 468 seq. Vix enim

γνησίου παρεόντος αύτις δε, δτι Κασσανδάνης τῆς Φαρνασπεω θυγατρὸς ἦν παζς Καμβύσης, ἀνδρὸς Αχαιμενίδεω, ἀλλ' οὐκ ἐκ τῆς Αἰγυπτίης. ἀλλὰ παρατρέπουσι τὸν λόγον, προσποιεύμενοι τῆ Κύρου οἰκίη συγγενέες εἶναι. καὶ ταῦτα μὲν ἀδε 3 ἔχει. Λέγεται δὲ καὶ ὅδε ὁ λόγος, ἐμοὶ μὲν οὐ πιθανὸς, ὡς τῶν

videtur certus succedendi ordo inter regis filios obtinuisse, ut omnino fieri solet in orientalium regnis. Nam cum ii tantum e regis filiis rite succederent, qui legitimo matrimonio erant oriundi, haud raro tamen pellicum quoque filios invenimus omnia molientes, quo ad summum pervenirent imperium rerumque potirentur. Inde seditiones, tumultus, bella domestica. - Pro γνησίου παρεόντος Nabero in Mnemosyn. IV. pag. 21 arridet γνησίου πεο έόντος. της Φαρνάσπεω In psephismate, quod Olbiae detexit et descripsit P. de Koeppen(vid.Corpus Inscr.Graec. T. II. nr. 2058), invenitur regis nomen Saitapharnes; a quo non valde abhorrent, eodem viro docto monente, Ariopharnes, quod Thracum regis fuit nomen, Artaphernes (Her. V, 25), itemque Pharnaspes, qui h. l. nominatur (nomine fortasse deducto ab asp, i. e. equo), Pharnazathres (VII, 65), Pharandates (IX, 76), Pharnuches (VII, 88), Pharnaces, quod nomen frequentius occurrit per Bosporum, et in ipso Herodoto VII, 66. IX, 41. Cf. P. de Koeppen: Nordgestade des Pontus (Vienn. 1823) pag. 94, et vid. Boeckh. in Corp. Inscriptt. Graecc. II. p. 83. 116; Φαρνάκης et Φαρνακίων in inscriptione Graeca nr. 2130 et 2131. Quod ad nominis originem et significatum attinet, Persica voce far s. fara splendorem vel potentiam declarari vo-lunt: vid. Boeckh. l. l. Hamaker Miscell. Phoen. pag. 108 seqq. et conf. quoque Pott. Etymologische Forschung. I. pag. XLVI. Caeterum hanc Cassandanen (quod nomen, Graece utique sonans, ad Graeci sermonis rationem deflexum puto), quae

Pharnaspis, Achaemenidae viri, filia

fuit, legitimam Cyri uxorem fuisse dubitari nequit; Ctesiam si audimus

(Persicc. Excerptt. §.2.), Cyrus Amy-

tin, Astyagis filiam, in matrimonium duxit; Xenophontem si sequimur (Cyropaed. VIII, 5. §. 19.), Cyaxaris filiam in matrimonium accepit a Cyaxare: quae quidem vera si sunt, plures utique uxores Cyrum habuisse legitimas credas licet, id quod a Persarum more haud abhorruisse videtur; conf. Barn. Brisson. de regn. Persarr. I, 106. Consentientem mecum video Osiandrum in primo programmate deCtesia (Stuttgart.1818.) §. 15. p. 16. Sed idem vir doctus in altero programmate anni 1821. p. 6 in not. 21. addit, potiorem in his Ctesiae quam Herodoti sententiam sibi videri. A quo ita dissentio, ut neutrum scriptorem falsa retulisse credam: de pluribus opinor uxoribus pro orientalium hominum more cogitandum. - In fine capitis intactum reliqui παρατρέπουσι, ut omnes libri scripti afferunt, a recentt. edd. mutatum in παρατράπουσι ex eo praecepto, quod in simplici verbo τρέπειν semper ab Herodoto servatum esse credam; cf. III, 21. IV, 128 ibique nott. Quod idem num in compositis quoque valeat, est de quo dubites, libris praesertim scriptis adversantibus, quorum tamen auctoritatem in his rebus non admodum respiciendam esse sunt qui contendant. Equidem satius duxi et h. l. et III, 36.65 vulgatam scripturam haud mutare. Ad significationem verbi παρατρέπουσι (τον λόγον), i. e. invertunt narrationem, facit locus Dionysii A. R. VI, 75: παρατρέψω τον λόγον έξω τοῦ ἀληθοῦς. Conf. etiam Dion. Cass. XLII, 28 et ipsum Herodotum VII, 16. προσποιεύμενοι est: affectantes, simulantes; cf. Herod. II, 121. §. 4. Plura vid. in Thes. Ling. Gracc. VI. p. 1989 ed. Dindorf.

CAP. III. έμοι μέν οὐ πιθανός] Confert

Περσίδων γυναικών έσελθουσά τις παρά τὰς Κύρου γυναίκας, ώς εἶδε τῷ Κασσανδάνη παρεστεῶτα τέκνα εὐειδέα τε καὶ μεγάλα, πολλῷ ἐρχᾶτο τῷ ἐπαίνῷ ὑπερθωυμάζουσα, ἡ δὲ Κασσανδάνη, ἐοῦσα τοῦ Κύρου γυνὴ, εἶπε τάδε ΄ Τοιῶνδε μέντοι ἐμὲ παίδων μητέρα ἐοῦσαν Κῦρος ἐν ἀτιμίη ἔχει, τὴν δ' ἀπ' Αἰγύπτου ἐπίκτητον ἐν τιμῆ τίθεται. Τὴν μὲν ἀχθομένην τῷ Νιτήτι εἰπεῖν ταῦτα, τῶν δὲ οἱ παίδων τὸν πρεσβύτερον εἰπεῖν Καμβύσεα ΄ Τοιγάρ τοι, ὡ μῆτερ, ἐπεὰν ἐγὼ γένωμαι ἀνὴρ, 195 Αἰγύπτου τὰ μὲν ἄνω κάτω θήσω, τὰ δὲ κάτω ἄνω. Ταῦτα εἰπεῖν αὐτὸν ἔτεα ὡς δέκα κου γεγονότα, καὶ τὰς γυναῖκας ἐν θωύματι γενέσθαι ΄ τὸν δὲ διαμνημονεύοντα οῦτω δὴ, ἐπεί τε ἡνδρώθη καὶ ἔσχε τὴν βασιληΐην, ποιήσασθαι τὴν ἐπ' Αἰγυπτον στρατηῖην.

Συνήνεικε δε και άλλο τι τοιόνδε ποηγμα γενέσθαι ές 4 την έπιστοάτευσιν ταύτην. ην των έπικούρων των 'Αμάσιος

Wesseling. I, 52, ob particulam μέν opinor, quae hic ponitur, non sequente particula δέ. Vid. Kuehner Gr. Gr. II. §. 734, 2. Caeterum hoc quoque loco iuvat advertere lectores ad Herodoti studium veri exquirendi summamque eius in enarrandis rebus cautionem, ut eo maiorem reliquis ab ipso narratis fidem tribuant. — Ad verba sequêν τιμῆ τίθεται conf. quae similia sunt allata ad II, 141 init. 172.

τὰ μέν ἄνω κάτω θήσω κ. τ. λ.] i. e. plane confundam omnes res evertunque Acgyptum. Est proverbialis locutio de rebus in perpetua fere inconstantia positis, fluctuantibus atque incertis. De qua vide Heindorf. ad Platon. Phaedon. pag. 172 seq. ad Gorgiam p. 115. 157. ad Theaetet. p. 320 et Vocmel, ad Demosthen. Philipp. I. §. 41. pag. 211. Quod antecedit τοιγά ο τοι (quo magis profecto), explicuerunt Kuehner Gr. Gr. §. 758, 1 et Hartung Lehre d. Part. II. p. 354. — Ad verba έτεα ώς δέκα κου γεγονότα conf. Thomam Magist. s. v. γέγονα pag. 183, ubi accusativum in hac locutione praeferri docet. At male ille pro δέκα κου exhibet δώδεκα. Pro vulg. ανδρώθη auctore Bredovio p. 295 dedi ήνδοώθη, quod etiam Dietschius exhibuit.

IV, 155 coll. II, 63. ποιείσθαι στρατηΐην Herodoto esse expeditionem suscipere, facere, monuit Valcken. laudans III, 30. V, 77.

#### CAP. IV.

Συνήνεικε δὲ καὶ ἄλλο κ. τ. λ.] De structura verbi συνήνεικε conf. supra laudd. ad I, 73. 13 et infra III, 14, ubi additur ἄστε, de quo cf. Kuchner Gr. Gr. §. 6 12. not. 1. — ἐπιστράτενσιν hic exhibent optimi libri et Lexicon Seguier. p. 91, 20. στράτενσιν ex Aldina fluxit. Infra IX, 3 in fin. est ἐπιστρατηΐη.

ην των έπικούρων] Indicantur milites mercenarii, mercede e Graecis potissimum, Ionibus atque Caribus, conducti, quales iam ante Amasin Aprias conduxerat eumque secutus ipse Amasis, quem omnino φιλέλληνα praedicabant (II, 178). Tu conf. II, 163 ibiq. nott. Add. III, 11, 139 coll. 145. 146. VI, 39. Αλιπαρνησσεύς intactum reliqui; recentt. edd. 'Alixαρνησεύς; sed vid. nott. ad Procemium Herodoti, nec magis recepi ην ante Φάνης, quam vocem e duobus codd. revocavit Dindorf, uncis inclusam exhibuit Dietsch. Namque vel vocula δέ, quae respondet antecedenti(yévos) μέν, hacc codem modo antecedentibus addi deἀνὴρ γένος μὲν Αλικαρνησσεὺς, οὔνομα δέ οἱ Φάνης, καὶ γνώμην ἱκανὸς καὶ τὰ πολέμια ἄλκιμος. οὖτος ὁ Φάνης, μεμφόμενός κού τι Αμάσι, ἐκδιδρήσκει πλοίφ ἐξ Αἰγύπτου, βουλόμενος Καμβύση ἐλθεὶν ἐς λόγους. οἶα δὲ ἐόντα αὐτὸν ἐν τοισι ἐπικούροισι λόγου οὐ σμικροῦ, ἐπιστάμενόν τε τὰ περὶ Αἰγυπτον ἀτρεκέστατα, μεταδιώκει ὁ Αμασις, σπουδὴν ποιεύμενος ἑλεὶν, μεταδιώκει δὲ, τῶν εὐνούχων τὸν πιστότατον ἀποστείλας τριήρει κατ' αὐτὸν, ος αἰρέει μιν ἐν Αυκίη, ἐλὼν δὲ οὐκ ἀνήγαγε ἐς Αἰγυπτον σοφίη γάρ μιν περιῆλθε ὁ Φάνης. καταμεθύσας γὰρ τοὺς φυλάκους ἀπαλλάσσετο ἐς Πέρσας. ὡρμημένφ δὲ στρατεύεσθαι Καμβύση ἐπ' Αἰγυπτον καὶ ἀπορέοντι τὴν ἔλασιν, ὅκως τὴν ἄνυδρον διεκπερᾶ, ἐπελθὼν φράξει μὲν καὶ τἆλλα τὰ 'Αμάσιος πρήγματα, ἔξηγέεται δὲ καὶ τὴν

clarare poterat. Accedit, quod in hac formula omnino verbum omittitur; cf. III, 9. γνώμην ίκανος, i. e. consilio, prudentia praestans, codem sensu legitur in Plutarch. Lucull, 16. Inde γνώμης έργα idem dixit in Cat. mai cap. 27

in Cat. mai. cap. 27. και τὰ ποιέμια ἄλκιμος] τὰ πολέμια Aldina editio una cum tribus codd. Reliqui, inter quos Florentinus ac Mediceus, τὰ πολεμικά, quod ex coniectura sive emendatione viri cuiusdam docti ortum videtur, qui τὰ πολέμια haud raro rem militarem, res bellicas indicare ignorabat. De qua vocis significatione Wesselingius citat V, 78. 111. VII, 9. §. 3. 238. IX, 58, alia ad Diodor. Sicul. I, 54. Add. Herod. VII, 111. 234. IX, 122. Krueger, ad Xenophont. Anabas. I, 6. §.1. et Kuehner Gr. Gr. §. 557, b, qui de accusativo addito monuit. Cobet. legi vult: τα πολέμια κάςτα δόκιμος, ut V, 111. Sed άλκιμος quoque haud infrequens Nostro; cf. III, 110. I, 201. I, 79. 103 aliisque locis. Ad verba: μεμ-φόμενος κου τι Αμάσι conf. nott. ad III, 1. — Locutionem έλθεϊν ές λόyous (ad colloquium venire, colloqui), quae proxime invenitur, expressit Pausanias I, 22. §. 3 monente Siebel. ad h. l. Conf. Herodot. I, 86. IV, 126. VII, 9, 2. Ad οία δέ conf. nott. ad I, 66; ad λόγου οὐ σμικροῦ nott. ad I, 120.

άποστείλας τοι ή οεί κατ' αὐτόν] i. e. eunuchorum fidissimo cum triremi misso secundum eius vestigias., ut Latinus interpres reddit, quà iter ille direx rat. In Florentino, Mediceo, binisque aliis: τοιήρη. Equidem retinui τριήρει, quod Wesselingius firmavit his locis: III, 44. VI, 39. V, 85. Ad verba κατ' αὐτόν conf. I, 84 ibique nott. et IX, 53. Nec aliter fere Lucianus in Cataplo, cap. 18. τί οὐ διανήχομαι κατ' αὐτούς, ubi utriusque loci Herodotei bene memor fuit Jacobitz.

σοφίη γάρ μιν περιηλθε ο Φάνης] i. e. dolo, calliditate eum circumvenit Phanes. σοφίην calliditatem indicare, ad Herodot. II, 172 monuerat Valcken. Tu conf. Herodot. I, 68. III, 127. V, 21 coll. III,85. Ad verbum πεoinlos conf. Pausan. VI, 18. §. 2: τέχνη περιηλθε, ubi Herodotei loci non immemor fuit Siebelis. Idem verbum eodem sensu adhibuit Aristophan. Eqq. 1139. Plutarch. Nic. 10. Paulo post ex Florent. cum Schweigh, et Gaisf, posni στρατεύεσθαι Καμβύση, quae vulgo leguntur ordine inverso. Ad verba αποοξοντι την έλασιν (i. e. qui de itinere incertus erat, consilii expers) conf. IV, 179. I, 75 coll. II, 121. §. 3. In proxime seqq. διεκπερά pro futuro accipiendum. Tu conf. Fischer. ad Weller, II. p. 358. Bredov. pag.

ελασιν, ώδε παραινέων πέμψαντα παρά τον 'Αραβίων βασιλέα δέεσθαι, την διέξοδόν οι άσφαλέα παρασχείν. Μούνη δε ταύτη 5 είσι φανεραί έσβολαι ες Αίγυπτον. ἀπὸ γὰρ Φοινίκης μέχρι οὐρων τῶν Καδύτιος πόλιός ἐστι Σύρων τῶν Παλαιστινῶν κα-

In fin. capitis pro: παρὰ τὸν 'Αραβίων βασιλέα unus Parisinus liber exhibet Λοάβιον, quod non male hic legi censet Schweigh. conf. 111, 5. 7. Nec equidem repugnarem, si tantum legeretur παρά τον Αράβιον (ut I, 2 fin. τὸν Κολχον), deleta voce βασιλέα, quain tamen omnes h. l. scripti libri agnoscunt. Suasit autem Phanes Cambysi, ut nuntio ad Arabum regem misso peterel, ut hicce ipsi tutum transitum praeberet. Pro την διέξοδον Cobet. legi vult την δίο-60v, quae vox legitur VII, 201. 1X, 99. 104. Sed vid. quoque Herod. III, 117. IV, 140. II, 21. 26. Itaque vulgatum retinui. - Caeterum dubitat de hac tota narratione Joann. Seemann (De rebus gestis Arabum ante Christ. natum. Berolin. 1835. pag. 13 seq.), quaerens, num ,,Persae geographiae tam ignari fuerint, ut Babylone expugnata vicini Arabum facti a Graeco demum quodam de populo, qui deserta ultra Euphratem sita incolebat, edocendi essent?" ltaque hacc de Persarum inscitia tradita ex ore sacerdotum Aegyptiorum Cambysi Persisque iratorum fluxisse videntur viro docto, ut nimirum imperitia eorum perstringeretur. Mihi secus videtur. Etenim Persis itinere pedestri per deserta Aegyptum petentibus opus fuisse transigere cum gentibus illic habitantibus aut vagantibus eoque transitum sibi parare tutum, ita consentaneum esse videtur, ut, si neglexissent, mirandum utique id fuisset. Herodotus vero eo magis haec opinor retulit, quod ad Halicarnassensem virum, popularem suum, pertinebant, a cuius posteris sive cognatis ipse haec accepisse putandus erit.

#### CAP. V.

Mούνη δὲ ταύτη είσι φανεραί κ. τ. λ.] Conf. II, 141 ibique nott. ἐσ-

βολαί eodem prorsus modo dicuntur a Polyaeno VII, 9. Quae hoc loco describitur via in Aegyptum una illa quidem, per quam terrestri itinere ex Palaestina in Aegyptum (i. e. per Idumaeam, quae vocatur, Pelusiacaque deserta) pervenire licet, cam omni tempore inde ab hac Cambysis expeditione usque ad recentissima tempora tritam fuisse omnibus aeque exercitibus atque mercatoribus vel peregrinatoribus satis constat, nuperque etiam commonstravit Stark (Gaza s. Forschungen z. Geschichte u. Alterthumskunde I. pag. 10, itemque Movers: Die Phoenicier etc. II. 2. pag. 184 coll. II, 3(III, 1). pag. 279 seqq. et 332, qui singula accurate sunt persecuti. Hac vero via Herodotum ipsum in hancterram pervenisse putat Wesselingius Prae-fat. p. V ed. Gaisf. At verisimilius videri monet Heyse Quaest. Herod. p. 97, navi eo profectum esse Herodotum, potissimum ob ea verba, quae initio leguntur capitis sexti, ubi Noster se iis adnumerare videatur, qui illam in terram navigarint. De tempore, quo Noster Aegyptum adierit, conf. nott. ad II, I. De urbe Cadyti s. Hierosolymis diximus in Excurs. XV ad II, 159. p. 889. seqq. Nec aliter Heeren. Ideen I. 2. p. 114.

τῶν Καδύτιος πόλιός ἐστι Σύρων] Schweighaeus. edidit ἡ ἐστὶ, Gaisford.: ἡ ἐστὶ τὰ ἐστι, cuius loco Gronovius eumque secuti Reizius ac Schaeferus γῆ ἐστι. Nec aliter recentt. editt., quos deserui; neque enim placet γῆ, quod glossam redolet; nec magis retinendam duxi voculam ἡ, qua eiecta oratio acqualis fit sequentibus, in quibus etiam simplex adiicitur genitivus verbo είναι. Aliter Matthiae, cui videtur Herodotus, quum dicere vellet, ἀπὸ γὰρ Φοινίτης μέχρι οὐφων τῶν Καδύτιος πό-

λεομένων ἀπὸ δὲ Καδύτιος, ἐούσης πόλιος, ὡς ἐμοὶ δοκέει, 196 Σαρδίων οὐ πολλῷ ἐλάσσονος, ἀπὸ ταύτης τὰ ἐμπόρια τὰ ἐπὶ θαλάσσης μέχρι Ἰηνύσου πόλιός ἐστι τοῦ Αραβίου ἀπὸ δὲ Ἰη-

λιος ή χώο η έστι Σύρων, institutae orationis oblitus ultima ad Cadytin urbem retulisse, η έστι Σύρων. Alia prorsus tentavitHitzig(Urgeschichte u. Mythologie der Philistäer p. 108), qui hunc locum suae sententiae de Cadyti, quam ad Gazam referri vult, ut accommodaret, ita legendum proponit: μέχρι ούρων τῶν Καδύτιος πόλιος ή έστὶ Σύρων των Παλαιστινῶν καλεομένων έμπόρια: octo enim esse addit emporia Philistaeorum ab urbe Ecdippa usque ad Gazam. Id vero vel magis a totius loci sententia abhorret, quae nulla alia esse potest, quam quae dudum a Wesselingio his verbis daclarata est: "a Phoenice ad fines urbis Cadytis, Palaestinorum (Syrorum) censebatur: hinc emporia ad mare Ienysum usque regis Arabis, inde vero Serbonidem lacum, omnia iterum Syrorum Palaestinorum." In qua sententia Cadytin utique cogites licet ad mare sitam, adeo ut pro Hierosolymis, quae a mari remotior mediterraneis montibus imposita fuit urbs, haberi nequeat. Offenderat hoc iam Wesselingium, alios, ac nostrae actatis viros doctos potissimum commovit, ut Gazam h. l. intelligi mallent eoque Cadytin referrent; vid. inprimis Hitzig l. l., Stark l. l. pag. 220 et quos alios laudavi T. I. p. 890. Qui iidem cum bene intelligerent, hanc sententiam stare vix posse, si in Herodoti verbis proxime sequentibus απὸ ταύτης τὰ έμπόρια τὰ έπὶ θαλάσσης (i. e. in maris ora sita) μέχοι Ίηνύσου πόλιός έστι τοῦ 'Αραβίου, Ienysus, ut vulgo fit, ad eum locum referatur, qui nunc vocatur Khan lunas, i. e. domicilium Ionae, quippe qui quatuor tantum aut quinque horarum itincre distet a Gaza, malucrunt, vel de ea urbe, cui nomen Rhinocolura, (i. e. El Arisch, cf. Ritter: Erdkunde XVI. p. 39, 329.) vel de alia quadam urbe, haud longe inde remota, cogitare; cf. Stark p. 223. 30; Hitzig 1. l. p. 109 seq. Quae quam incerta sint, nemo non videt: nec magis utique certum videtur, Gazam omnino h. l. intelligi: quam si Noster indicare voluisset, hoc ipso eius nomine etiam appellasset idque eo magis, quo accuratius tractum maritimum cognovisse videtur. Cadytis autem vocem ipsam ut pro Gaza habeam, nemo quisquam mihi persuadebit. Malim itaque de Hierosolymis cogitare, ad quam urbem unice spectare credam verba tovons πόλιος, ώς έμοι δοκέει, Σαρδίων ού πολλῷ ἐλάσσονος; nam fando audierat Noster de Hierosolymorum magnitudine ac frequentia, cum in tractu illo maritimo urbibusque Phoenicum commoraretur, in interiores Iudaeae tractus ac loca mediterranea haud profectus, neque accurate inde de Hierosolymis ac Iudaeis edoctus: qui si verbis μέχοι οὖρων τῶν Καδύτιος πόλιος fines terrae Iudaicae, cuius caput sane erat Cadytis, intelligi voluit, ipsam hanc urbem, cuius situm ignorabat, minus respiciens quam eius ditionem ad mare usque pertinentem, haud scio an recte de his retulisse videri queat. Conf. Heidelberg. Jahrbb. d. Litt. 1853. pag. 374. Syros autem Paluestinenses nullos alios esse atque Philistaeos, vel ex iis, quae ad I, 105 coll. I, 72 monuimus, satis appare-

μέχοι Ἰηνύσου πόλιός ἐστι] Ienysus a nullo alio, quantum scio, commemoratur scriptore, nisi a Stephano Byzantino, qui haec habet: Ἰνυσσός, πόλις Αιγύπτου προσεχής τῷ Κασίῷ ὄρει ἸΗρόδοτος, nisi mendum in vocis scriptura inest. De situ urbis si quaeras, ex trium dierum eam inter et Casium montem intervallo videri prope Raphiam fuisse Ienysum statuit Wesselingius: Raphia autem co loco sita fuisse perhibetur, qui nunc, antiquo nomine retento, vocatur Rafa, sex horarum itinere distans ab urbe Gaza et antiquae mo-

νύσου αὖτις Σύφων μέχρι Σερβωνίδος λίμνης, παρ' ἢν δὴ τὸ Κάσιον οὖρος τείνει ἐς θάλασσαν ἀπὸ δὲ Σερβωνίδος λίμνης, ἐν τῷ δὴ λόγος τὸν Τυφώ κεκρύφθαι, ἀπὸ ταύτης ἤδη Αἰγυκτος. τὸ δὴ μεταξὺ Ἰηνύσου πόλιος καὶ Κασίου τε οὖρεος καὶ τῆς Σερβωνίδος λίμνης, ἐὸν τοῦτο οὐκ ὀλίγον χωρίον ἀλλ' ὅσον

lis rudera adhuc praebens. Larcherus cum aliis Ienysum eo loco exstitisse vult, cui nomen Khân lùnas (Ionae domicilium), qui quatuor ferme horarum spatio remotus a Gaza, ex Aegypto et quidem ex loco Salahiah prope Pelusium per deserta XXVII mill. Germanicc. proficiscentibus primus se offert, arbores, aquam, herbas, alia commonstrans. Tu vid. Rennel. Geogr. Her. p. 496. I. W. Hartmann: Das Paschalik Aegypten p. 861-863. A qua sententia et Starkium et Hitzigium discedere, qui prope Rhinocolura Ienysum olim exstitisse putant, iam supra dixi. Et ad hanc sententiam inclinat quoque Ritter: ErdkundeXVI. p. 40 seq. — In proxime seqq. male pro τοῦ Λοαβίου quidam libri τῆς 'Aραβίου. Intelligitur enim, usu satis noto, rex Arabum. Conf. I, 2. mox scripsi ovoog pro vulg. ooog, vid. nott. ad II, 6.

μέτοι Σεοβωνίδος λίμνης] De hoc lacu diximus ad II, 6. De Casio monte vid. ibid. nott., ubi etiam attigimus fabulam de Typhone, in cuius speciem omnis fere rerum naturalium excessus intempestivus quasi coalescit (cf. Plutarch. De Isid. et Osirid. cap. 33. 45.), qui inde pro nimio quovis ardore, foetore adeoque peste habetur, ut mirum non sit loca sive deserta soleque nimio torrentia sive siticulosa paludibusque foeda Typhonis receptaculum, domicilium ac sedem fingi primariam. De qua cf. Creuzer. in Commentt.Herodott. p.289 et Ritter. Erdkunde II. p. 400 coll. 303. -Pertinet huc potissimum locus Scholiastae ad Apollon. Rhod. II, 1211 scribentis de Typhone, qui a Iove percussus ad Syriam ac Pelusium pervenerit, ὅπου βιασθεὶς κείται ἐν τῆ Σερβωνίδι λίμνη διήκει

δε αθτη από Συρίας μέχρι Πελουσίου περί δε του τον Τυφώνα έν αὐτῆ κεῖσθαι καὶ Ἡρόδωρος ίστο-ρεῖ, in quibus pro Ἡρόδωρος repo-nendum esse Ἡρόδοτος, vix dubium esse poterit. Accedit alter Plutarchi locus in Vit. Anton. cap. 3. pag. 917, Romanos narrantis ipso bello magis timuisse viam, quae (e Syria) ad Pelusium duceret, ατε δε δια ψάμμου βαθείας και ανύδρου παρά τὸ Εκοηγμα και τὰ τῆς Σεοβωνίδος έλη γινομένης αύτοις της πορείας, ας Τυφώνος μέν έκπνοας Λίγύπτιοι καλοῦσι κ. τ. λ., quem locum tractans Creuzer. 1. 1. p. 288 addit, quam periculosa belligerantibus sint haec deserta, documento esse Gallorum exercitum a Britannorum duce Sidn. Smith in fugam coniectum. Cui licet adiungere recentioris memoriae exemplum de Ibrahimi, Aegyptiorum principis, exercitu, qui e Syria fugatus per haec deserta in Aegyptum redux ipso anno 1840 excunte maxima damna est perpessus ac fere periit. Neque de his sane quisquam dubitabit, qui harum terrarum et expeditionum bellicarum per eas factarum conditionem satis cognoverit. Quod ad antiquitatem pertinet, Aegyptii Typhonem in hac terra occultum cum dicerent, consulto id mihi dixisse videntur, quo hostes hac via, qua sola pedestri peti poterat Aegyptus, accedentes arcerent, cum his timendum esset, ne in Typhonem occultum inciderent, mox exsurgentem omnesque Aegyptiorum hostes prosternentem. Qua fabula indicari pericula e mala acris temperie, nimio solis calore et omnium rerum inopia (i. e. a Typhone) exorta iisque gravissima, qui hac via Aegyptum aggrederentur, facile credam: neque vero haec ad historiam ita retulerim, ut cum Rittero

6 τε έπι τρεις ήμέρας όδον, ἄνυδρόν έστι δεινῶς. Το δε όλίγοι τῶν ἐς Αϊγυπτον ναυτιλλομένων ἐννενώκασι, τοῦτο ἔρχομαι φράσων. ἐς Αϊγυπτον ἐκ τῆς Ἑλλάδος πάσης καὶ πρὸς ἐκ Φοινίκης κέραμος ἐσάγεται πλήρης οἴνου δὶς τοῦ ἔτεος ἐκάστου καὶ εν κεράμιον οἰνηρὸν ἀριθμῷ κείμενον οὐκ ἔστι, ὡς λόγφ εἰπειν, ἰδέσθαι. κοῦ δῆτα, εἰποι τις ἄν, ταῦτα ἀναισιμοῦται;

(Erdkunde XVI. p. 184.) statuam, Typhonem, quem deum proprium sibi sumpserint peregrinae illae gentes, quae vulgo vocantur Hyksos (cf. nott. ad II, 128), eo loco occisum perhiberi, ad quem usque illac gentes ab indigenis Aegyptiis reiectae fuerint. - In singulis Herodotis verbis retinui Tvφώ, cum Dindorf. et Dietsch. edidissent Tυφω. Equidem, si quid mutandum, malim scribere Tυφῶνα, quod supra legitur II, 144, quodque etiam in Stephani Byzantini loco s. v. Hoω pro vulg. Tvφω restitutum video. Plura Bredov. p. 250 seq. Voculam ηδη post verba ἀπὸ ταύτης cum Gaisf. ex aliquot libris recepi; cf. Hartung. Lehre d. gr. Partik. I. p. 238. άλλ' δσον τε έπι τρείς ἡμέρας ὁ-

άλλ' δσον τε έπλ τρεῖς ἡμέρας ὁδόν] Cum a Casio monte usque ad Ienysum iter sit XV milliar. Germanicc., a Serbonide lacu adeo minus, 
Persarum exercitum quatuor quotidie confecisse milliaria statuit Rennel. l. l. p. 496. — Ad verba ἄννδοῦν ἐστι δεινῶς conf. II, 149. 7.
III, 4. IV, 185. Arrian. Exped. Alex.

III, 4, 1 ibiq. Ellendt.

#### CAP. VI.

έννενώκασι] Ad formam conf. quae diximus ad I, 10 et I, 68; ad argumentum conf. nott. ad III, 5.

κέραμος ἐσάγεται πλήρης οἴνον] κέραμος collective hic de vasis figlinis, de cadorums. doliorum numero s. multitudine intelligendum. Affert h. v. inter alia exempla singularis numeri pro plurali positi Fischer. ad Weller. III, a. pag. 300. De ipsa voce eiusque significatione conf. Photii Lexic. p. 116. Hoc vero ex loco, optime monente Heeren. Ideen. I, 2. p. 121 et II, 2. p. 382, intelligitur, quaenam res a Phoenicibus in Aegyptum

introductae fuerint, quantumque vini commercium floruerit hasce per regiones.

καί εν κεράμιον οίνηρον άριθμώ x. τ. λ.] i. e. Quamquam tot dolia vino repleta quotannis in Aegyptum importantur, tamen ne unum quidem istorum doliorum figlinorum per Aegyptum videre licet. Quare iure quaesieris, quid istis doliis fiat, quamnam ad rem adhibeantur, ita ut ex hominum conspectu prorsus evanescant. Ad hanc quaestionem, in quam unumquemque sponte incidere consentaneum est, iam respondet Herodotus, usum doliorum ad aquas per deserta ferendas indicans; quorum doliorum figlinorum loco nunc nemo nescit adhiberi a proticiscentibus utres.

περάμιον οίνηρον ex hoc loco citant Pollux XII, 161. p. 802 seq. Hemsterh., ubi cf. interprr. et Bekker. Anecdd. I. pag. 110, 32. Athenaeus XI. p. 473 B. Clitarchum affert in Glossis, qui τὸ περάμιόν φησιν Ιωνας κάδον καλείν. Add. Bredov. pag. 182 seqq. — ξυ άριθμώ (,,ne unum quidem numero") non quidem abundanter, sed gravitatis et sententiae augendae causa additum puto. Conf. Weiske: De pleonasm. L. Gr. p. 45. 46. Pro ίδέσθαι, quod cum edd. recentt. reposui, olim είδεσθαι. Tu conf. I, 88 ibiq. nott. Infra III, 12 ίδοιτο. Pro κείμενον (i. e. repositum) aliquot libri xelvov (i. e. vacuum, sc. dolium), quod perperam recepit Schaefer. Nam e scholio natum videtur, ut recte monuit Schweigh. Ad locutionem ως λόγω είπειν conf. II, 21. 53 ibique nott.

κοῦ δήτα — ταῦτα ἀναισιμοῦται] E Florentino nuper receptum ἀναισιμοῦν ται, addicente uno Parisino atque Aldina, pro vulg. ἀναισιμοῦ-

έγω καί τουτο φράσω. δεί του μεν δήμαρχου εκαστου έκ τῆς έωυτοῦ πόλιος συλλέξαντα πάντα τὸν πέραμον ἄγειν ἐς Μέμφιν, τους δε έκ Μέμφιος ές ταυτα δή τα ανυδρα της Συρίης πομίζειν, πλήσαντας ύδατος. ούτω ο έπιφοιτέων πέραμος καλ | έξαιρεόμενος έν Αίγύπτω έπὶ τὸν παλαιὸν κομίζεται ές Συρίην. Ούτω μέν νυν Πέρσαι είσι οι την έσβολην ταύτην παρασκευά- 7 σαντες έπ' Αίγυπτον, κατά δή τὰ είρημένα σάξαντες υδατι, έπεί τε τάχιστα παρέλαβου Αίγυπτου. Τότε δὲ οὐκ ἐόντος κα ύδατος έτοίμου Καμβύσης πυθόμενος τοῦ Αλικαρνησσέος ξεί-

ται, quam Mediceus aliique codd. exhibent, quamque recte Dindorfius, quem secutus sum, retinuit. Quamquam enim apud Herodotum subinde verbum plurale sequitur neutra pluralia (II, 128: alia aliis ex scriptoribus haud pauca attulit Fischer ad Weller. III, a. pag. 343), tamen haud paucis locis verbum plurale falso a librariis inductum esse satis probant ea, quae Bredov. p. 334 hanc in rem disputavit: quare hand dubitavi revocare αναισιμούται. Sensus loci est: quonam, i. e. quemnam sane in usum haec dolia insumantur s. adhibeantur. Non valde dispar, quod II, 150 et I, 179 legitur: δεί με έπιφράσαι, ῖνα ἐκ τῆς τάφουν ἡ γῆ ἀναισιμώ-ϑη. Conf. etiam II, 11. De verbo άναισιμούν monuimus ad I, 179.

δει τον μεν δήμαρχον εκαστον κ. τ. λ.]. Νομάρχην, qui scilicet administrando nomo praefectus erat, supra II, 177 Noster nominaverat, ubi vid. nott. Add. Diodor. Sicul. I, 54. 64. 73. coll. Franz in Corp. Inscriptt. Graec. III. p.291 seqq. 294, Ptolemaeorum aetate hunc magistratum στρατηγόν appellatum esse addens. Noster eundem h. l. δημαφχον appellat, quo nomine designari putem eos, qui singulis vicis ad unum eundemque nomum adscriptis (τοπαρχίας vocat Strabo XVII. p. 1136 A. s. p. 787) praepositi fuerint. Infra III, 27 memorantur ἐπίτροποι, ricomagistri, qui demarchis opinor fuerint subjecti. - τὰ ἀνυδρα τῆς Συρίης sunt ea ipsa deserta, quae supra indicaverat, ex Palaestina in Aegyptum proficiscentibus permeanda. Moneo propter Larcherum, qui h. l. sic vertens: dans les lieux arides de la Syrie, iustam vituperationis ansam dedit alteri Gallo in-

terpreti.

οθτω ο έπιφοιτέων κέραμος καλ έξαι ρεόμενος π. τ. λ.] i. e. Hoc modo dolia figlina ista in Aegyptum (a Phoenicibus e Syria) invecta ibique exposita (e navibus sc.) ad priora (dolia) in Syriam retro deferuntur. Minus accurate Larcherus: "ainsi toutes les jarres que l'on porte en Egypte et que l'on y met en reserve, sont reportées etc. ' Quem verbo έξαιρεόμενος tribuimus sensum, eum confirmat alter locus IV, 196: ἐπεάν απίκωνται καὶ ἐξέλωνται τὰ φυρτία.

#### CAP. VII.

σάξαντες ὖδατι] sc. ταύτην τὴν έσβολήν, i. e. hanc viam per deserta proficiscentibus aquà necessarià instruentes. Est enim Herodoti sententia, Persas fuisse, qui simulatque Aegypto essent potiti, illud iter terrestre (per deserta a Palaestina usque ad Aegypti fines prope Pelusium) adparaverint, quique eo, quo indicarit modo, aquâ necessariâ illud instruxerint. σαττειν apud Herodotum omnino valet instruere, ornare, ut VI, 70. 73. VII, 86 et apud Aeschyl. Agamemn. 627. Apud Herodotum VII, 62 de armatura dicitur indeque idem fere valet, quod onliζειν, armis instruere. Tu conf. Valcken. ad h. l. et verbum παρασάττειν simili modo adhibitum VI, 125. Wesselingius ad nostrum locum alia attulit : Lucian de Dea Syr. 48. Athen. VII. p. 322 etc.

νου, πέμψας παφὰ τὸν 'Αφάβιον ἀγγέλους καὶ δεηθείς τῆς ἀσφαλείης ἔτυχε, πίστις δούς τε καὶ δεξάμενος παφ' αὐτοῦ.

Σέβονται δὲ ᾿Αράβιοι πίστις ἀνθρώπων ὁμοῖα τοῖσι μάλιστα, ποιεῦνται δὲ αὐτὰς τρόπω τοιῷδε τῶν βουλομένων τὰ
πιστὰ ποιέεσθαι ἄλλος ἀνὴρ, ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐν μέσω ἐστεως,
λίθω ὀξέι τὸ ἔσω τῶν χειρῶν παρὰ τοὺς δακτύλους τοὺς μεγάλους ἐπιτάμνει τῶν ποιευμένων τὰς πίστις καὶ ἔπειτα λαβῶν 197
ἐκ τοῦ ἰματίου ἐκατέρου κροκύδα ἀλείφει τῷ αῖματι ἐν μέσω
κειμένους λίθους ἐπτά τοῦτο δὲ ποιέων ἐπικαλέει τὸν τε Διό-

τοῦ 'Αλικαρνησσέος ξείνου] 'Αλικαρνησσέος ex Florentino binisque aliis recepi libris pro vulg. Aliκαρνησσησς, vid. nott. ad Pro-oem. T. 1. p. 1, quibus nunc addere licet Voemel Prolegg. ad Demosthen. I. p. 124 seq. et Keil in Philolog. IX. p. 456. — Ad formam accusativi πίστις in seqq. conf. Bredov. pag. 264. Ad locutionem πίστις δούς τε και δεξάμενος (fide data et accepta) conf. similem locutionem δίκας Β. τὰ δίκαια διδόναι καὶ δέχεσθαι apud Thucydid. I, 37. 140. V, 59 ibique interprett. Homer. Hymn. in Mercur. 312, itemque τα πιστά ε. πίστιν δούναι και λαβείν, quod frequenter dixit Xenophon, vid. Cyropaed. III, 2, 23 aliosque locos complures allatos a Bornemanno in Annott. ad Xenophont. Conviv. 11. §. 37. p. 135.

#### CAP. VIII.

όμισα τοῖσι μάλιστα] i. e. ut qui maxime; vid. Kuehner. Gr.Gr. §. 500. not. 3, qui et hunc locum et alios (III, 57. VII, 118) bene attulit. Herodoteis plane contraria leguntur in Babrii fabula nuper detecta LVII, 12 seqq.:

έντεῦθεν "Αραβές εἰσιν, ὡς ἐπειράθην, ψεῦσται δὲ καὶ γόητες, ὧν ἐπὶ γλώσσης οὐδὲν κάθηται ρῆμα τῆς ἀληθείας. —

Sequentia verba sic intellige: Si qui velint foedus inire secum, alius quidam vir inter utrumque (paciscentem sc.) medius collocatus lapide acuto interiorem manum utriusque illius, qui foedus inire velit, iuxta pollicem incidit etc. Verba τῶν ποιευμένων τὰς πίστις, quibus antecedentia verba τῶν βουλομένων τὰ πιστὰ ποιέεσθαι ob multa alia, quae interposita sunt, quodammodo repetuntur, suspecta habet Cobet: mini consulto addita videntur a scriptore perspicuitatis studiosissimo.

έπ τοῦ ίματίου έπατέρου προκύδα] Male duo libri κροκίδα, reliqui vulgatum tenent. Pollux VII, 63. p. 732 ita: λέγει ουν Ηρόδοτος Λαβών πρόπυν έπ τοῦ ίματίου. Deinde ex Aristophane laudat x00κύδα, quam formam pleniorem Herodotum in talibus vocibus praetulisse ex iis satis patet, quae Bredov. p. 270 seq. attulit. Significatur floccus, plane ut in Theophrast. Charact. 2. Plutarch. Syll. 35 aliisque locis in Thes. Ling. Gr. IV. p. 1992 ed. Dind. indicatis. Pro ξκατέρου iidem libri έκάστου. Perperam. Namque εκάτερος dicitur, cum uterque seiunctim suum quisque peragit; άμφότεροι, cum uterque idem eadem in re agit. Post Ammonium de differ. vocabb. pag. 14 monuit, hoc loco allato, Wyttenbach. ad Plutarch. Morall. I. 2. pag. 1060 seq. Tu conf. infra III, 12. 60.

άλείφει — λίθους έπτά] Numemerus septenarius apud Arabes quoque sacer fuisse videtur; quin ad septem oves iuramentum exigitur in Genes. XXI, 28 seqq., ubi cf. Boh-

νυσον καὶ τὴν Οὐρανίην, ἐπιτελέσαντος δὲ τούτου ταῦτα ὁ τὰς πίστις ποιησάμενος τοῖσι φίλοισι παρεγγυᾶ τὸν ξεῖνον ἢ καὶ τὸν ἀστὸν, ἢν πρὸς ἀστὸν ποιέηται οἱ δὲ φίλοι καὶ αὐτοὶ τὰς πίστις δικαιεῦσι σέβεσθαι. Διόνυσον δὲ θεὸν μοῦνον καὶ τὴν Οὐρανίην ἡγεῦνται εἶναι καὶ τῶν τριχῶν τὴν κουρὴν κείρεσθαί φασι, κατά περ αὐτὸν τὸν Διόνυσον κεκάρθαι κείρονται δὲ περιτρόχαλα, περιξυροῦντες τοὺς κροτάφους. οὐνο-

len pag. 229. Et ipsum verbum vel potius אַשָּׁבֶּע (quod solum in usu est) iuravit, deducitur a voce フコゼ i. e. septem, eam ipsam ob causam, quod, cum numerus septenarius in omni oriente sanctus habeatur (cf. nott. ad I, 98), inde in confirmandis iuramentis adhibentur symbola septemplicia. Vid. Winer. Simon. Lex. manual. pag. 941. et conf. Bohlen .: Das alte Indien II. pag. 57. 246 de septem testibus, qui in judicio vulgo requiruntur, admonentem. Quod vero Hitzig (Urgeschichte u. Mytholog. d. Philist. p. 262) septem lapides έν μέσφ κειμένους, erectos tamen fuisse contendit Phallique significationem continere vult ob ipsam vocis 'Oçoτάλ (i. e. erecti) significationem, id longius utique videtur quaesitum et ab ipsis Herodoti verbis alienum. – Ad voc. έπιτελέσαντες conf. II, 63 ibique nott. IV, 186. — παρεγγυᾶ valet: sub sponsion's fide commendat s. tradit, ut in Alciphron. Epist. I, 29. Photius in Lexic. p. 287 praeter alia habet: παρεγγυών παραινῶν, διαβεβαιούμενος. — Ad ποιέηται suppl. τας πίστις.

Διόνυσον δὲ θεόν μοῦνον καὶ τὴν Οὐρανίην ἡγεῦνται εἶναι] Spectat huc opinor Origenes contra Cels. V. §. 37: οἱ Λραβες τὴν Οὐρανίαν καὶ τὸν Διόνυσον μόνους ἡγοῦνται θεοὺς, ἐν οἰς τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν δεδόξασται. "Designantur", ut recte scribit Wesselingius "duo totius orientis praecipua numina, Sol et Luna". Atque hunc Dionysum Nabataeos dixisse Δουσάρην, testantur Suidas et Hesychius. Solem vero insigniter coluisse, vel e Theophrasti Ilist. Plant. IX, 4. §. 5 patet, codemque

etiam spectat, quod refert Arrian. Exped. Alexandr. VII, 20. §. 1. "Αραβας δύο μόνον τιμᾶν θεους, τον Ούρανόν τε και τον Διόνυσον, in quibus eadem mihi agnosceré posse videor numina, quae in loco Herodoteo indicantur, licet quae adduntur explicandi causa (τον μέν Ούρανον αὐτόν τε ὁρώμενον καὶ τὰ ἄστρα ἐν οἱ ἔχοντα τὰ τε ἄλλα καὶ τὸν ἢλιον, ἄφ' ὅτου ἡ μεγίστη καὶ φανοτάτη ὡφέλεια ἐς πάντα ἢκει τὰ ἀνθρώπεια: Διόνυσον δὲ κατὰ ὀόξαν της ἐς Ἰνδούς στρατείας) aliud quid prodere videantur. Οὐρανίην enim Lunam esse iam supra ad I, 105 monuimus. Conf. etiam Wihl: De gravissimis aliquot Phoenicc. inscriptt. p. 36. Hitzig l. l. pag. 233. 234. coll. p. 262 de hoc Arabum Dionyso s. Sole disserens cundem esse vult atque Indorum Sivam; longe probabiliora affert Movers: Die Phoenizier II,3 (III, 1). pag. 286 sq.

κείρονται δε περιτρόχαλα, περιξυρούντες τοὺς προτάφους] Intactum reliqui περιξυρούντες, ut II,65. auctore Bredovio p. 372 mutandum in περιξυρεύντες, quod dederunt Dindorf., Dietsch., alii. Valckenaer, cui displicuit περιξυρούντες, quam Ionicam formam esse negat, suspicatus erat: ·πέριξ ξυρευντες, quo certe haud opus videtur, quamquam haud infrequens Nostro néριξ, vel addito genitivo, vel omisso, ut V, 87. 115. Naber in Mne-mosyn. IV. p. 18 verba περιξυροῦντες τους χροτάφους insiticia habet. quae mihi consulto ad explicanda antecedentia videntur addita. -Pro περιτρόχαλα male Florentinus cum aliis quibusdam υποτρό-χαλα. Sed unum verum περι-

### μάζουσι δε τον μεν Διόνυσον Όροταλ, την δε Ούρανίην 'Αλι-

τρόχαλα, quod affert quoque Photius in Lexic. p. 311 hoc ipso ex loco. Est vero περιτρόχαλα κείρεσθαι in orbem tonderi, plane ut in Plutarch. Morall. (II.) pag. 261 F. (ubi vid. Wyttenbach. Tom. VII. Part. 1. p. 17.), in Prisci Excerptis Legatt. p. 45 sive pag. 190 ed. Bonn., ubi prodit quidam ἀποκειράμενος την πεφαλήν περιτρόχαλα (i. e. capite in rotundum raso) et apud Agath. I, 3, ubi Franci dicuntur περίτρο γα κειρόμενοι; sed cum Dindorfio (Thes. Ling. Graec. VI. p. 963) scribendum περιτρόχαλα. Neque huc non pertinebit Plutarchus in Vit. Thesei cap. 5 de Abantibus scribens, quos ὅπιθεν κομόωντας dixit Homerus (Il. II. 542, ubi cf. Schol.), quod anteriorem capitis partem tondere solebant, ovz υπ' 'Αράβων διδαχθέντες, ώς ενιοι νομίζουσιν κ. τ. λ., si quidem Arabes olim cum Cadmo in Euboeam transgressi feruntur, teste Strabone X. p. 447. Atque Pollux II, 29 inter tonsurae genera memorat quoque περιτρόχαλα, quod genus Athenis dictum fuisse σκαφίον, ex Hesychio s. v. σκαφίον discimus. Unde Photius p. 382 σκαφίον explicat πουρά περιτρόχαλος, de quo nunc accurate disputavit Wieseler in: Jahrb. d. Philolog. u. Paedagog. LXXI. p. 365 seqq. coll. Das Satyrspiel p. 124. 207, qui inter alia attulit quoque plura exempla statuarum Graecarum, in quibus caput sic plane tonsum exhibetur, quemadmodum h. l. de Arabibus testatur Herodotus, cuius locum vir doctus recte explicuit de eo tonsurae genere, quo capilli circum circa caput ita abscissi sunt, ut in vertice tantum retineantur illi atque in nodi formam fere colligantur: quales in Libya proferuntur Macae, of loφους κείρονται, το μέν μέσον των τριχών άνιέντες αύξεσθαι, το δέ Ender nal Ender neigortes er zoot, ut Noster scribit IV, I75, qui hoc ipso loco, ne ullum relinqueretur dubium, quid esset κείρονται περιτρόχαλα, consulto, ut videtur, ad-

didit verba περιξυρούντες τούς προτάφους, i. e. circum tempora capillos radentes, tondentes: in quibus neutiquam ex interpretamento natam περιξυρούντες, ut olim placuerat Valckenario. Ad hanc vero tonsuram Arabibus quoque hominibus usitatam Wesseling. refert Ieremiae verba IX, 26: קערער פאָה (i. e. circumcisos, circumtonsos capitis angulo 8. in rotundam capitis comam attonsos). Et iure, si quidem plerique Ieremiae interpretes et veteres et recentiores sic ea verba accipienda esse docent. Conf. Rosenmueller. Schol. ad h. l. (P. VIII. Vol. I. p. 303), Iahn. Archaeolog. I. 2. p. 106 et Hitzig ad Ieremiae l. l. pag. 80 (Exeget. Handbuch z. A. T. T.III), qui idem etiam consulendus erit ad eiusdem prophetae locos huc spectantes XXV, 23. XLIX, 32. Arabes usque ad suum aevum eundem tonsurae modum servasse scribit Scholiasta Graecus in Levitic. XIX, 27.

Όροτάλ] Ita cum Schweigh. et Gaisf. edidimus, idemque dederunt Dindorf., Dietsch., alii. In Florentino prius exstitisse videtur Ogoτάλτ, quod idem plures alii exhibent libri. Sancrofti liber Opatal, edd. vett. Ουροτάλτ [,, et ita scribit Payne Knight on symbolic. lang. §. 30. pag. 22." Cr.], unde Wesseling. reposuerat Οὐροτάλ, monens hic designari duo totius orientis praecipua numina, Solem et Lunam, inque voce Ούροτάλ manifesto inesse Hebraeorum et Arabum הור i. e. solem, lumen. Contra Hammer. in Annall. Viennenss. X. p.222 Ovoτάλ haud dubie corruptum esse censet pro Ούσατάλ, quae vera sit Arabica vox. Pocockio Specim. Hist. Arab. p. 107 placuerat Όλοτάλ, quod interpretatur: deum excelsum s. supremum. Reiskius explicuerat אררוטל Orvetal, quo declaretur lux et umbra; atque sic alii aliter, de quibus conf. Wesseling Nostra aetate, ut alia taceam in re valde ambigua atque incerta, Schelling

λάτ. Ἐπεὶ ὧν τὴν πίστιν τοῖσι ἀγγέλοισι τοῖσι παρὰ Καμβύσεω 9 ἀπιγμένοισι ἐποιήσατο ὁ Αράβιος, ἐμηχανᾶτο τοιάδε. ἀσκοὺς κα-

(Zweiter Jahresbericht d. Baiersch. Acad. d. Wissensch. 1831. p. 55 seq.) scribi mavult Ούροτάλτ vel etiam Ουροταλάτ: etenim ταλατ s. ταλτ, quod celerius pronuntiatum sonet alt, continere vult vocem Allat s. dei; Urot esse dicit progeniem, filium: unde Urotalt filium deae, i. e. Dionysum. E Sanscritana lingua vocem repetit Hitzig (Urgeschicht. u. Mytholog. d. Philist. p. 262), ut hic deus vocetur ûrddhas, i. e. ogvos, ubi de Phallo cogitandum censet. Sanius utique Movers (Die Phoenimier I. p. 337 coll. 414, quem sequitur Eckermann: Lehrb. d. Religionsgesch. I. p. 131) Arabicam vocem ad eandem stirpem revocat, ad quam Ar-iel pertinet, unde forma tantum differre putat Urot-al sive Orot-al אורת אל ignemque dei interpretatur. — Άλιλάτ eadem est dea, quae I, 131 vocatur Alitta, Luna s. coelestis Venus Arabum. Tu conf. Bochart. Phaleg. II, 19 a Wesseling. citatum. Cuius eiusdem deae in sacro Mohammedi codice fit mentio: اللات in Sur. 51, pag.

298 Marecc. Atque etiam الفرى quod procul dubio, iudice Hitzigio l. l. pag. 106, idem atque xoçcapud Ioseph. Antiqq. XV, 7. §. 9, quod Edomitarum est numen. Edomitas autem Herodotus una cum Arabibus complecti videtur; de quo multis monuit Hottinger. Histor. orient. pag. 228 seqq. ed. sec. coll. Pocock. Spec. Histor. Arabb. p. 89 seqq. ed. White. Ab hac vero dea eiusque cultu Arabum Alilaeorum (Alılaioı) genti, cuius meminerunt Diodor. Sicul. III, 41 et Agatharchides cap. 49, nomen inditum esse, dudum monuit Bochart. Phaleg. II, 19 itemque nostra aetate F. H. Müller: De rebus Semitt. (Berolin. 1832) pag. 42. Nomen deae, quam pro Luna habuit, inde etiam explicare studuit Bochart cum Joh. Scaligero, ad vocem אהליל (Hilal) et ad pluralem) הלאל

(Ahalit) referens, nec aliter Selden De diis Syrr. Syntagm. II. cap. 2. p. 253 coll. cap. 4. p. 288 noctilucam reddi voluit. Reiicit haec Schelling 1. 1., cum voce Hilal non luna, sed novilunium declaretur, neque omnino hacc dea Alilat, quae supra I, 131 Alitta vocatur, ob hunc ipsum locum pro Luna accipi possit: ipsum nomen ex Al, Arabum articulo, et ex *Ilat*, forma foeminina vocis Ilah s. Elah, qua deus significetur, compositum explicat. De Veneris planeta cogitat Movers l. l. pag. 234-599; iam Paulus in Annall. Heidelbergg. 1836 p. 163 hanc deam de Veneris stella benigne lucente accipi voluerat. Nec magis placent, quae de nominis etymo excogitavit Hitzig l. l. pag. 233 Salilat explicans: quippe quae ex aqua proveniat. Parentem alii explicant, quos sequitur Ecker-mann l. l. p. 130. Tu vid. praeterea Lajard in Annales de l'Institut Archéolog. 1847. T. XIX. p. 77, qui de hac dea variis nominibus per orientem culta exponens Arabicae quoque huius deae meminit, quam in numis imperatorum Romanorum conspicuam Arabum quoque Muhamedanorum scriptores commemoraverint sub nomine Allat, All-Uzza sive Al-Ozza, haud diversam illam quidem ab Herodotea dea Alilat sive Alitta: quam equidem, ut supra iam dixi, a Luna haud diversam esse crediderim: itaque etiam deum Orotal pari iure ad Solem revocare posse mihi videor.

#### CAP. IX.

άσκοὺς καμήλων] Intelligit utres e pelle camelorum factos s. omnino pellem camelorum, qua scil. utris loco uterentur. Tu conf. VII, 20 ibiq. interprett. Inde hoc loco ἀσκοί (pelles camelorum) opponuntur ταὶς ζωαῖς καμήλοις (i. e. vivis camelis); quibus sc. hos utres aqua repletos inposuit. Namque ἐπισάττειν significat imponere. Inde quoque fit nostrum sattein. Conf. Xenoph. Anab.

## μάζουσι δὲ τὸν μὲν Διόνυσον 'Οροτὰλ, τὴν δὲ Οὐρανίην 'Αλι-

τρόχαλα, quod affert quoque Photius in Lexic. p. 311 hoc ipso ex loco. Est vero περιτρόχαλα κείρεσθαι in orbem tonderi, plane ut in Plutarch. Morall. (II.) pag. 261 F. (ubi vid. Wyttenbach. Tom. VII. Part. 1. p. 17.), in Prisci Excerptis Legatt. p. 45 sive pag. 190 ed. Bonn., ubi prodit quidam αποκειράμενος την κεφαλην περιτρόχαλα (i. e. capite in rotundum raso) et apud Agath. I, 3, ubi Franci dicuntur περίτρο χα κειρόμενοι; sed cum Dindorfio (Thes. Ling. Graec. VI. p. 963) scribendum περιτρόχαλα. Neque huc non pertinebit Plutarchus in Vit. Thesei cap. 5 de Abantibus scribens, quos ὅπιθεν κομόωντας dixit Homerus (Il. II. 542, ubi cf. Schol.), quod anteriorem capitis partem tondere solebant, ούχ ὑπ ᾿Αράβων διδαχθέντες, ὡς ἔνιοι νομίζουσιν κ. τ. λ., si quidem Arabes olim cum Cadmo in Euboeam transgressi feruntur, teste Strabone X. p. 447. Atque Pollux II, 29 inter tonsurae genera memorat quoque περιτρόχαλα, quod genus Athenis dictum fuisse σκαφίου, ex Hesychio s. v. σκαφίον discimus. Unde Photius p. 382 σκαφίον explicat κουρά περιτρόχαλος, de quo nunc accurate disputavit Wieseler in: Jahrb. d. Philolog. u. Paedagog. LXXI. p. 365 seqq. coll. Das Satyrspiel p. 124. 207, qui inter alia attulit quoque plura exempla statuarum Graecarum, in quibus caput sic plane tonsum exhibetur, quemadmodum h. l. de Arabibus testatur Herodotus, cuius locum vir doctus recte explicuit de eo tonsurae genere, quo capilli circum circa caput ita abscissi sunt, ut in vertice tantum retineantur illi atque in nodi formam fere colligantur: quales in Libya proferuntur Macae, oi loφους κείρονται, τὸ μὲν μέσον τών τριχών άνιέντες αύξεσθαι, το δέ ένθεν και ένθεν κείροντες έν χροί, ut Noster scribit IV, 175, qui hoc ipso loco, ne ullum relinqueretur dubium, quid esset κείρονται περιτρόχαλα, consulto, ut videtur, ad-

didit verba περιξυρούντες τούς προτάφους, i. e. circum tempora capillos radentes, tondentes: in quibus neutiquam ex interpretamento natum περιξυρούντες, ut olim placuerat Valckenario. Ad hanc vero tonsuram Arabibus quoque hominibus usitatam Wesseling. refert Ieremiae verba IX, 26: קצוֹצֵי מָאָה (i. e. circumcisos, circumtonsos capitis anqulo s. in rotundam capitis comam attonsos). Et iure, si quidem plerique Ieremiae interpretes et veteres et recentiores sic ea verba accipienda esse docent. Conf. Rosenmueller. Schol. ad h. l. (P. VIII. Vol. 1. p. 303), Iahn. Archaeolog. I. 2. p. 106 et Hitzig ad Ieremiae l. l. pag. 80 (Exeget. Handbuch z. A. T. T.III), qui idem etiam consulendus erit ad eiusdem prophetae locos huc spectantes XXV, 23. XLIX, 32. Arabes usque ad suum aevum eundem tonsurae modum servasse scribit Scholiasta Graecus in Levitic.

Όροτάλ] Ita cum Schweigh, et Gaisf. edidimus, idemque dederunt Dindorf., Dietsch., alii. In Florentino prius exstitisse videtur 'Oooτάλτ, quod idem plures alii exhibent libri. Sancrofti liber Ορατάλ, edd. vett. Ουροτάλτ [,, et ita scribit Payne Knight on symbolic. lang. §. 30. pag. 22." Cr.], unde Wesseling. reposuerat Οὐροτάλ, monens hic designari duo totius orientis praecipua numina, Solem et Lunam, inque voce Ούροτάλ manifesto inesse Hebraeorum et Arabum אור i. e. solem, lumen. Contra Hammer. in Annall. Viennenss. X. p. 222 Ovooτάλ haud dubie corruptum esse censet pro Ούσατάλ, quae vera sit Arabica vox. Pocockio Specim. Hist. Arab. p. 107 placuerat Όλοτάλ, quod interpretatur: deum excelsum s. supremum. Reiskius explicuerat אררוטל Orvetal, quo declaretur lux et umbra; atque sic alii aliter, de quibus conf. Wesseling Nostra aetate, ut alia taceam in re valde ambigua atque incerta, Schelling

λάτ. Ἐπεὶ ὧν τὴν πίστιν τοίσι ἀγγέλοισι τοίσι παρὰ Καμβύσεω 9 ἀπιγμένοισι ἐποιήσατο ὁ Αράβιος, ἐμηχανᾶτο τοιάδε. ἀσκοὺς κα-

(Zweiter Jahresbericht d. Baiersch. Acad. d. Wissensch. 1831. p. 55 seq.) scribi mavult Ούροτάλτ vel etiam Ουρυταλάτ: etenim ταλατ s. ταλτ, quod celerius pronuntiatum sonet alt, continere vult vocem Allat s. dei; Urot esse dicit progeniem, filium: unde Urotalt filium deae, i. e. Dionysum. E Sanscritana lingua vocem repetit Hitzig (Urgeschicht. u. Mytholog. d. Philist. p. 262), ut hic deus vocetur urddhas, i. e. ogvos, ubi de Phallo cogitandum censet. Sanius utique Movers (Die Phoenisier I. p. 337 coll. 414, quem sequitur Eckermann: Lehrb. d. Religionsgesch. I. p. 131) Arabicam vocem ad eandem stirpem revocat, ad quam Ar-iel pertinet, unde forma tantum differre putat Urot-al sive Orot-al אורת אל, ignemque dei interpretatur.— Alilar eadem est dea, quae I, 131 vocatur Alitta, Luna s. coelestis Venus Arabum. Tu conf. Bochart. Phaleg. II, 19 a Wesseling. citatum. Cuius eiusdem deae in sacro Mohammedi codice fit mentio: عللات in Sur. 51, pag.

الغرى Marecc. Atque etiam quod procul dubio, iudice Hitzigio 1. l. pag. 106, idem atque xoçè apud loseph. Antiqq. XV, 7. §. 9, quod Edomitarum est numen. Edomitas autem Herodotus una cum Arabibus complecti videtur; de quo multis monuit Hottinger. Histor. orient. pag. 228 seqq. ed. sec. coll. Pocock. Spec. Histor. Arabb. p. 80 seqq. ed. White. Ab hac vero dea eiusque cultu Arabum Alilaeorum (Alilαioi) genti, cuius meminerunt Diodor. Sicul. III, 41 et Agathar-chides cap. 49, nomen inditum esse, dudum monuit Bochart. Phaleg. II, 10 itemque nostra aetate F. H. Müller: De rebus Semitt. (Berolin. 1832) pag. 42. Nomen deae, quam pro Luna habuit, inde etiam explicare studuit Bochart cum Joh. Scaligero, ad vocem אהליל (Hilal) et ad pluralem הלאל

(Ahattt) referens, nec aliter Selden. De diis Syrr. Syntagm. 11. cap. 2. p. 253 coll. cap. 4. p. 288 noctilucam reddi voluit. Reiicit haec Schelling l. l., cum voce Hilal non luna, sed novilunium declaretur, neque omnino hacc dea Alilat, quae supra I, 131 Alitta vocatur, ob hunc ipsum locum pro Luna accipi possit: ipsum nomen ex Al. Arabum articulo, et ex *Itat*, forma foeminina vocis Ilah s. Elah, qua deus significetur, compositum ex-plicat. De Veneris planeta cogitat Movers l. l. pag. 234-599; iam Paulus in Annall. Heidelbergg. 1836 p. 163 hanc deam de Veneris stella benigne lucente accipi voluerat. Nec magis placent, quae de nominis etymo excogitavit Hitzig l. l. pag. 233 Salilai explicans: quippe quae ex aqua proveniat. Parentem alii explicant, quos sequitur Eckermann l. l. p. 130. Tu vid. praeterea Lajard in Annales de l'Institut Archéolog. 1847. T. XIX. p. 77, qui de hac dea variis nominibus per orientem culta exponens Arabicae quoque huius deae meminit, quam in numis imperatorum Romanorum conspicuam Arabum quoque Muhamedanorum scriptores commemoraverint sub nomine Allat, All-Uzza sive Al-Ozza, haud diversam illam quidem ab Herodotea dea Alilat sive Alitta: quam equidem, ut supra iam dixi, a Luna haud diversam esse crediderim: itaque etiam deum Orotal pari iure ad Solem revocare posse mihi videor.

#### CAP. IX.

ἀσκοὺς καμήλων] Intelligit utres e pelle camelorum factos s. omnino pellem camelorum, qua scil. utris loco uterentur. Tu conf. VII, 20 ibiq. interprett. Inde hoc loco ἀσκοί (pelles camelorum) opponuntur ταίς ζωαίς καμήλοις (i. e. vivis camelis); quibus sc. hos utres aqua repletos imposuit. Namque ἐπισάττειν significat imponere. Inde quoque fit nostrum sattein. Conf. Xenoph. Anab.

μήλων πλήσας ύδατος ἐπέσαξε ἐπὶ τὰς ζωὰς τῶν καμήλων πάσας, τοῦτο δὲ ποιήσας ἤλασε ἐς τὴν ἄνυδρον καὶ ὑπέμεινε ἐνθαῦτα τὸν Καμβύσεω στρατόν. Οὖτος μὲν ὁ πιθανώτερος τῶν λόγων εἰρηται· δεῖ δὲ καὶ τὸν ἔσσον πιθανὸν, ἐπεί γε δὴ λέγεται, ὑηθῆναι. Ποταμός ἐστι μέγας ἐν τῆ ᾿Αραβίη, τῷ οὕνομα Κόρυς, ἐκδιδοῖ δὲ οὖτος ἐς τὴν Ἐρυθρὴν καλεομένην θάλασσαν. ἀπὸ τούτου δὴ ὧν τοῦ ποταμοῦ λέγεται τὸν βασιλέα τῶν ᾿Αραβίων, ὑαψάμενον τῶν ὡμοβοέων καὶ τῶν ἄλλων δερμάτων ὀχετὸν μήκει ἔξι-

III, 4, 35 et Bekker. Anecdd. I. p. 94: ἐπισάξαι ἀντὶ τοῦ ἐπιγμίσαι. Pro ἐπέσαξε male unus liber ἐπέραξε. Paulo post pro ὑπέμεινε Schw. et Gaisf. ex Florentino libro et Passion. cod. receperunt ὑπέμεινε, quod idem praebent editt. Dindorfii et Dietschii. Nos censorem secuti in Ephemeridd. Ienenss. 1817. nr. 164. pag. 374 vulgatam lectionem retinendam duximus. Caeterum totum hunc locum nativae simplicitatis plenum collaudat Waardenburg. De nativa simplicit. Herodot. pag. 147.

Ούτος μέν ὁ πιθανώτερος τῶν λόγων] Monet Rennel. 1.1. pag. 494, hoc itinere adhuc eos uti, qui Aegyptum terrestri via ex Asia petant; quod tamen vix licuisse tot copiis tantoque exercitui, cum omnis Arabia vix ac ne vix quidem tantam utrium copiam, quanta ad Cambysis exercitum sustentandum fuisset opus, afferre potuerit; ut hactenus minus probabilis fiat Herodoti narratio. In quo tamen nimis dubitanter cunctari et insistere videtur vir sagacissimus. Alteram Herodoti narrationem ob spátium longum, unde aqua fuerit deducta, miram utique videri idem iudicat, nisi forte propiores fuerint fontes puteique, e quibus aqua per fistulas in receptacula sit ducta. Ac simile quid, quod recentiori aetate accidit, idem affert Rennel. l. l. Attigit hace Wheeler Geography of Herodot p. 316, qui quae Herodoto minus credibilia videbantur, ea nostrae actatis hominibus probabilia videri posse censet: quae vero alia affert ad rem explicandam, haudquaquam sufficient. - Pro ήσσον

scripsi ἔσσον, vid. nott. ad II, 6. Ad particulas ἐπεί γε δή (quando-quidem sane s. profecto) cf. Hartung. Lehre d. Partik. I. pag. 407.

τῷ οὖνομα Κόρυς] De hoc fluvio nihil quidquam aliunde constat. Adscripsit Wesselingius: ,,Amnis Corys Arabum geographo קרר, torrens Core." Apud Abulfedam utique commemoratur in Arabiae descriptione locus Wadi-El-Kura (i. e. vallis vicorum) unius diei itinere distans ab Hidjr (qui est locus saxosus), quae statio est Syrorum in loca sacra migrantium, non admodum remota ab ora Syriae: vid. Reinaud: Geographie d'Abulfed, T. II. P. I. p. 118. Idem locus Wadi-El-Kura inde quoque reperitur in Lexico geographico, quod edidit Juynboll (Lugdun. Bat. 1854. fascic. VIII. p. 266) vallisque esse dicitur inter Medinam et Damascum vicis repleta. Quae num ad Herodoti fluvium Coryn pertineant, peritioribus decernendum relinquo. Ritter. Vorhalle p. 88 de voce Koros ac similibus per Asiam obviis, quas ad Solem einsque cultum spectare omnes vult, disputans hunc quoque Arabiae fluvium attigit. Rubrum mare de Arabico sinu h. l. intelligendum; cf. nott. ad I, 1; de usu verbi ἐκδιδόναι vid. nott. ad I, 6. δαψάμενον τῶν ἀμοβοέων κ. τ. λ.] i. e. ,, ab co inde fluvio dicitur rex Arabum consutis coriis et bovinis et aliis (pellibus) canalem ad deserta illa usque pertinentem parasse perque cum aquas duxisse." ωμοβοέη, ubi vulgo supplent δορά, pellis s. corium bovinum, invenitur quoque IV, 65 et VII, 91, ubi cf. interprr. Plura similia vid. in Lambert. Bos. Elκνεύμενον ές την ἄνυδρον, ἀχαγείν διὰ δὴ τούτου τὸ ὕδωρ, ἐν δὲ τῷ ἀνύδρω μεγάλας δεξαμενὰς ὀρύξασθαι, ἵνα δεκόμεναι τὸ ὕδωρ σώζωσι. ὁδὸς δ' ἔστι δυώδεκα ήμερέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἐς ταύτην τὴν ἄνυδρον. ἄγειν δέ μιν διὰ ὀχετῶν τριῶν ἐς τριξὰ χωρία.

lipss. Graecc. pag. 115 seq. Ad formam vocis Ionicam (ωμοβόεος), a qua hic illic librarii discesserunt, conf. Bredov. p. 156. — Prο φαγάμενον plures libri ἀ ψάμενον, quod cave recipias. Μοχ pro ἐπικεύμενον restitui ἐξικνεύμενον, quod praeter Parisinos libros exhibet in margine (nam in textu ipso haec verba plane desunt) Florentinus, iubente quoque Schweigh. in Lex. Herod. s. v. Cf. III, 108 et I, 171. II, 34. IV, 10. 16. 192. Pro vulg. μήκει scripsi μήκει, ut I, 08, monente Bredov. pag. 257. οχετός est canalis, per quem aqua ducitur; inde τὸ ὕδωφ ὀχετενόμενον III, 60, coll. II, 99.

δεξαμεναί sunt aquarum receptacula, cisternae, ut VI, 119, ubi cf. nott. Plat. Crit. p. 117. A. Hesychius explicat υδάτων δυχεία. Nunc Reservoirs vulgo vocant. Quod sequitur δεκόμεναι, insiticium habet Mehler in Mnemosyn. V. p. 64, qui idem mox pro αγειν reponi vult άγαγείν, atque hanc totam sententiam άγαγείν — χωρία praeponi verbis όδος δ΄ έστι — άνυδρον. Sed verba hacc: ἄγειν δέ μιν - χωρία ad antecedens λέγεται pertinent eoque consulto ut videtur distinguuntur a proxime praecedentibus, quae per parenthesin quasi ceteris interiecta ab ipso scriptore directo sermone proferuntur: οδος δ' έστι κ. r. 1., certa illa quidem e Nostri sententia, qui reliqua, fama tantum tradita indeque έσσον πιθανά ab his discernere voluit.

διὰ όχετῶν τοιῶν ές τοιξὰ χωρία] Vocula τριῶν a Mediceo, Florentino, aliis abest. Ac mihi quoque illa ex interpretamento sive additamento orta videtur.

#### CAP. X.

'Εν δὲ τῷ Πηλουσίφ καλεομένφ στόματι κ. τ. 1.] Male in Florentino, Mediceo, aliis έστρατεύετο pro έστρατοπεδεύετο, quae eadem confusio exstat V, 14. Nam ad (ἐν) Pelusium ostium Nili castra et excubiae militum erant. Tu vid. II, 141. 154, et de ostio Nili Pelusiaco Excurs. VI ad II, 17. pag. 850. Ad vocem κατέλαβε conf. notatt. ad II, 66. Pro Ψαμμήνιτος Florentinus et unus Paris. Ψαμμίνιτος et hic et infra III, 14: quae scriptura aeque reiicienda vide ur atque scriptura Ψαμμίτιχος pro Ψαμμήτιχος, de qua ef. nott. ad II, 2. Mox pro vulg. ζωντα edidi ζώοντα, ut I, 86, ubi vid. nott.

άλλα βασιλεύσας — απέθανε] Quum post regnum XLIV annorum Amasis mortuus esse h. l. dicatur, qui anno 570 ante Chr. nat. (ut ad II, 161. p. 799 statuimus) vel anno 571, ut statuit De Rouge (vid. ad III, 1) ad regnum evectus est, sequitur eundem anno 526 ante Chr. n. esse mortuum, quem eundem annum ponit Diodorus I, 68, qui quinquaginta quinque regni annos eidem tribuit, minus recte id quidem; cf. Schultz Specim. Appar. ad annall. critice. p. 27, Boeckh in: Schmidt. Zeitschrift f. Geschichtswissensch. II. pag. 716. Quadragesimum vero quartum regni annum additum Amasidis nomini invenit Rosellini in stela quadam (Monument. storic. II. p. 152. not.). Qui sequitur Psamκοντα έτεα ἀπέθανε, ἐν τοίσι οὐδέν οι μέγα ἀνάρσιον πρῆγμα συνηνείχθη. ἀποθανών δὲ καὶ ταριχευθεὶς ἐτάφη ἐν τῷσι ταφῆσι τῆσι ἐν τῷ ίρῷ, τὰς αὐτὸς οἰκοδομήσατο. Ἐπὶ Ψαμμηνίτου δὲ τοῦ ᾿Αμάσιος βασιλεύοντος Αἰγύπτου φάσμα Αἰγυπτίοισι μέγιστον δὴ ἐγένετο ¨ ὕσθησαν γὰρ Θῆβαι αι Αἰγύπτιαι, οὔτε πρότερον οὐδαμὰ ὑσθεῖσαι οὕτε ὕστερον τὸ μέχρι ἐμεῦ, ὡς λέγουσι αὐτοὶ Θηβαίοι. οὐ γὰρ δὴ ὕεται τὰ ἄνω τῆς Αἰγύπτου 11 τὸ παράπαν ἀλλὰ καὶ τότε ὕσθησαν αι Θῆβαι ψεκάδι. Οι δὲ Πέρσαι ἐπεί τε διεξελάσαντες τὴν ἄνυδρον ἵζοντο πέλας τῶν

menitus, Amasidis filius, eius nullam mentionem fecit Diodorus l. l., sed in Manethonis Excerptis apud Iul. Africanum (vid. Syncell. p. 45) vocatur Ψαμμεχερίτης, ultimus dynastiae vicesimae sextae rex, qui sex tantum menses imperium tenuit, quos eosdem ei etiam Herodotus tribuit III, 14. In monumentis Aegyptiorum huius regis nomen se invenisse negat Rosellini l. l. p. 153, sed in statuae, quae in museo Vaticano asservatur, inscriptione hieroglyphica, hoc nomen se reperisse putat, quod et ipsum Psametik fuerit. Add. Bunsen: Egypts Place in Universal History I. p. 605, 631, ubi notae hieroglyphicae regis nomen declarantes exhibentur.

έν τοισι οὐδέν οἱ μέγα ἀνά ο σιον πρῆγμα συνηνείχθη] Scripsi e Sancrofti libro συνηνείχθη pro vulg. συνενείχθη pro bante Bredov. p. 300. σύδὲν ἀνάρσιον πρῆγμα hic valet: nil mali, nil incommodi, nulla calamitas. Inde graviori sensu ἀνάρσια sunt etiam res indignae, haud ferendae, ut I, 114. V, 80. 90. IX, 37. 110. Apud Homerum inveniuntur ἀνάρσιοι ἄνόρες Odyss. X, 459. XI, 401. Il. XXIV, 365, qui πολέμιοι explicantur ab Apollonio in Lexic. Homeric, p. 123 ed. Toll. — In seqq. οἰκοδομήσατο valet: construi iusserat s. construenda (sepulcra) curaverat.

έτάφη έν τῆσι ταφῆσι κ. τ. λ.] Tu vid. II, 169.

υσθησαν γὰς Θῆβαι κ τ. λ.] Conf. Suidas s. v. βουλήσεται et υσθησαν. Tu vide quae diximus ad I, 193. II, 13. 14. Mox e Florentino edidimus ουδαμά, ut I, 56. 58. III, 53. 65. 88. 101. VII, 50. Apud Suidam l. l. invenitur ουδαμῆ. Schweigh. in textu item reliquit ουδαμᾶ, sed in Lex. Herod. s. v. alteram commendat existration.

dat scripturam. ύσθησαν αί Θήβαι ψεκάδι] ψακάδι offerunt Mediceus, Florentinus, alii; Sancrofti liber, bini Pariss. atque Eustath. ad Dionys. Perieg. 248, qui hunc locum affert: ψεκάδι. In Aldina aliisque libris aliquot exstat ψεκάσι. Équide n Bredov. p. 136 secutus cum recentt. edd. dedi ψεκάδι, si quidem forma haec, apud Aeschylum, Aristophanem, alios, obvia, utique magis antiqua videtur, ut monuerunt interpretes ad Mocrid. p. 419 ed. Piers. Conf. etiam Blomfield. ad Aeschyl. Agamemn. 1512. p. 138. Intelliguntur autem imbres tenues, qui Aelian. N. A. VI, 41 di-cuntur ξανίδες λεπταί. Tu vid. Ia-cobs ad h. l. pag. 228 et Creuzer: Ein altathen. Gefäss. pag. 55. Add. Aristoph. Pac. 121 ibiq. Schol. Wessel. praeterea citat Plutarch. II. p. 596 C. Heraclid. Allegor. pag. 466 et Aristidis locum in Aegyptt, pag. 339 s. T. III. p. 567 [II. pag. 449 Dindorf.]: ετι τοίνυν καὶ τὰ κάτω της Λίγυπτου λαμπρώς πολλάκις ΰεται ψακάδι μέν γάρ καὶ άνω πολλακις ως έν χρόνοις, άλλα τάγε προς Θαλάττης καί κατά συνήθειαν πολ-λφ (sc. ὐετῷ ὕεται). Ad ipsum loci argumentum facit quoque Diodorus 1, 10 Aegyptum ut plurimum pluviae expertem esse scribens: ubi conf. Wesselingii not. Neque nunc aliter hoc se habere, res est satis nota: adeo ut, quando accidat, ut

Αλγυπτίων ώς συμβαλέοντες, ένθαῦτα οι ἐπίχουροι οι τοῦ Αἰγυπτίου, ἐόντες ἄνδρες Ἑλληνές τε καὶ Κᾶρες, μεμφόμενοι τῷ
Φάνη, ὅτι στρατὸν ἤγαγε ἐπ' Αἰγυπτον ἀλλόθροον, μηχανῶνται κρῆγμα ἐς αὐτὸν τοιόνδε. ἦσαν τῷ Φάνη παίδες ἐν Αἰγύπτῷ
καταλελειμμένοι, τοὺς ἀγαγόντες ἐς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐς ὅψιν
τοῦ κατρὸς, κρητῆρα ἐν μέσῷ ἔστησαν ἀμφοτέρων τῶν στρατοκέδων μετὰ δὲ ἀγινέοντες κατὰ ἕνα ἕκαστον τῶν παίδων ἔσφα-

imbres decidant, id pro portento habeatur ab incolis, ut narrat Rosellini l. l. II. p. 160 seq. not., videri in superiore Acgypto antiquitus rarius decidisse imbres, quam nostris temporibus adiiciens: ipse cum supra Thebas inter urbes Edfu et Elithyiam in Nilo navigaret, die vicesimo septimo Februarii ann. 1829 pluvias copiosissimas pluries expertus est. Tu add. Allgemein. Zeitung 1836. 3. April. Ausserordentl. Beilage. Accuratius in hanc rem nuper inquisivit Russegger Reisen etc. I, 1. p. 204 seq. 224 seqq. II, 1. pag. 524. 530 seqq. causasque pluviarum rarius utique in his terris decidentium ex ipsa harum terrarum natura aërisque temperie ac praecipue ventis a septentrione magna vi flantibus repetendus docuit, quibus imbres tropici in interioribus Africae tractibus effusi prohibentur, quo minus septentrionem versus magis procedant, cum intra certos terminos, ad gradum duodevicesimum borealis latitudinis usque porrectos, retineantur.

#### CAP. XI.

οί ἐπίκουφοι οἱ τοῦ Αἰγυπτίου κ. τ. λ.] mercenarios milites regis Acgyptiorum intelligit. Vid. nott. ad III, 4. ὅτι στρατὸν — ἀλλόθροον ] ἀλλόθροος (i. e. alia lingua utens, inde alienigena, peregrinus) vox Homerica; conf. Odyss. I, 183 (ubi Apollonius p. 88 explicat βαρβάφους). III, 302. XIV, 43. XV, 452. In quo antiqui coloris quid inesse nemo non videt. Apte Italus Interpres admonite Baruch. IV, 15 (ubi commemoratur ἐθνος ἀναιδὲς καὶ ἀλλόγλωσσον).

άγινέοντες κατά ένα έκαστον τῶν

παίδων] κατά a binis Parisinis abest. Male. Vid. Matth. Gr. Gr. 8. 427. not. 2. pag. 789. et conf. Herodot. I, 9. 196. II, 93. VIII, 113 ibique nott. Valet enim: adducentes singulos deinceps pueros, unum post alterum. Quae sequuntur verba έσφαζον ές τὸν κρητήρα vulgo reddunt: super cratere mactarunt: quod sic intelligendum, ut pueros, unum post alterum, tamquam victimas sic caederent, ut sanguis in craterem suppositum deflueret: quae haud infrequens est dicendi ratio, quam ex h. l. notavit Kuehner Gramm. Graec. II. §. 622, b. Tu vid. Herodot. IV, 62. V, 5. VII, 113 ibique allata. Add. Xenophont. Anabas. II, 2, 9. Platon. De republ. III. p. 391 B. Polyaen. III, 9, 40. Plutarch. Aristid. 21. Apitz. ad Sophoel. Trachin. p. 128 Adversarr. et ad Euripid. Phoeniss. 1024. pag. 184. Ad verba: διὰ πάντων δε διεξελθόντες των παίδων Schweigh. in Lex. Herod. s. v. dietέοχ. (I. p. 166) suppleri vult σφά-ζοντες καθ' ένα έκαστον, ut adeo loci sententia haec sit: "cum per omnes pueros (mactando s. unum post alterum mactantes) transiissent opusque absolvissent." Vid. Herodot, I. 196 ibique nott. — Ad verba: έμπιόντες δε τοῦ αῖματος, quibus Noster declarare vult, singulos quosque accedentes aliquot sanguinis guttas gustasse, cf. Monk. ad Euripid. Alcest. 316. - Ad argumentum citat Wesselingius similem fere barbariem Apollodori Cassandrensis tyranni in Diodor. Sic. II. p. 563 seq. (XXII, 10). Atque etiam alias apud gentes similia fere memorantur de sanguine humano, qui, vino mixtus inque pateris circumlatus, ab iis, qui foedera iungebaut, gustabatur. De

ζου ές του κρητήρα. διὰ πάντων δὲ διεξελθόντες τῶν παίδων οίνον τε και ύδωρ έσεφόρεον ές αὐτόν : έμπιόντες δε τοῦ αίματος πάντες οί ἐπίχουροι, οῦτω δὴ συνέβαλον. μάχης δὲ γενομένης καρτερής και πεσόντων έξ άμφοτέρων των στρατοπέ-12 δων πλήθει πολλών έτραποντο οί Αλγύπτιοι. Θώυμα δε μέγα είδον πυθόμενος παρά των έπιχωρίων. των γάρ όστέων περικεγυμένων γωρίς έκατέρων των έν τη μάχη ταύτη πεσόντων (γωρίς μεν γάρ των Περσέων έκέετο τὰ όστέα, ώς έγωρίσθη κατ' ἀρχὰς, ετέρωθι δε τῶν Αίγυπτίων) αί μεν τῶν Περσέων πεφαλαί είσι ασθενέες ουτω, ωστε, εί θέλεις ψήφω μούνη βα-

Scythis ipse Noster IV, 70 eique consentiens Lucianus in Toxari cap. 37, ubi vid. Iacob. De Romanis couf. Plutarch. in Publicol. cap. 4 init. pag. 98, coll. Sallust. Catil. 22. De Armeniis atque Iberis Tacitus testatur Annall. XII, 47, ubi vid. Lipsii nott. Quin etiam apud Ungaros, Camanos, Hibernos idem valuisse monet I. Grimm (Deutsche Rechtsalterth. pag. 193 seq.), hoc diserte adiiciens, nulla immanis moris vestigia apud Germanos reperiri. Hebridianis solis morem fuisse legimus, ut manus humano sanguine tinctas iungentesiurarint communi voce; plane ut Scythae gladios, sagittas et lanceas sanguini immergere dicuntur apud Herodot. l. l. Alia quaedam huc spectantia attigit Lasaulx: Studien des class. Alterthums pag. 276. Ipse Noster similem quendam ritum in foederibus iungendis profert I, 74 fin., ubi cf. nott.; hoc vero loco nemo non videt, sacram rem fieri, quam qui peragerent, co firmiori iuramento obstrictos teneri voluerunt ad fortiter pugnandum: indeque etiam non mercenarios tantum milites, verum omnes etiam Aegyptios huius sacri participes fuisse vult Ghillany: die Menschenopfer der Hebraeer p. 622; sed hoc ab Herodoto alienum videtur, solos mercenarios (i. e. peregrinos, Graecos atque Cares) disertis verbis commemorante, cum Aegyptii ab humanis sacrificiis plane abhorruerint; vid. II, 45 ibiq. not. πεσόντων έξ αμφοτέρων κ. τ. λ.]

Vocula é a binis libris abest, plane ut I, 76, ubi tamen, mea quidem sententia, aegre caremus praepositione, quae quo minus inscratur, obstant libri scripti ad unum omnes. - De hac Cambysis pugna narrat quoque Polyaenus VII, 9 itemque Ctesias Persicc. §. 9, quinque Aegyptiorum myriades, duas Persarum in ea occubuisse scribens : quamquam in ceteris ab Herodoto plane differt. Etenim Cambysem tradit expeditionem in Acgyptum fecisse contra Amyrtaeum eius terrae regem eamque subegisse operà Combaphis, qui cum apud Acgyptiorum regem multum valeret ennuchus, huius ipsius res prodiderit ea conditione, ut inse Aegypti praefectus fieret. Amyrtaeum, vivum a Persis captum, nil mali passum esse addit Ctesias, nisi . quod cum sex mille Aegyptiis delectis Susa translatus fuerit. De Amyrtaeo cf. nott. ad cap. 15.

## CAP. XII.

αί μεν των Περσέων κεφαλαί είσι κ. τ. λ.] Plurima ex his leguntur in Excerptt. Cod. Palatini, quae contuli in Creuzeri Commentt. Herodott. pag. 429. Paulo ante scripsi είδον pro vulg. ίδον, cf. II, 44 ibique nott., ad vocem έκατέρων conf. quae ad III, 8 monita sunt. In seqq. διατετραν έεις, quae est futuri forma, in mentem revocat ovvτετραίνειν verbum, quo Noster usus est II, II, ubi vid. nott. Pro 86leig Sancrofti liber Déloig. Caeterum haec verba Synesium spectare in Encom. Calv. p. 77, monet Wesselingius.

λέειν, διατετρανέεις, αι δὲ τῶν Αἰγυπτίων οὖτω δή τι ἰσχυραὶ, μόγις αν λίθω παίσας διαράξειας. αἰτιον δὲ τούτου τόδε ελεγον καὶ ἐμέ γ' εὐπετέως ἔπειθον, ὅτι Αἰγύπτιοι μὲν, αὐτίκα 190 ἀπὸ παιδίων ἀρξάμενοι, ξυρεῦνται τὰς κεφαλὰς, καὶ πρὸς τὸν ῆλιον παχύνεται τὸ ὀστέον. τώυτὸ δὲ τοῦτο καὶ τοῦ μὴ φαλακροῦσθαι αἰτιόν ἐστι Αἰγυπτίων γὰρ ᾶν τις ἐλαχίστους ἰδοιτο φαλακροὺς πάντων ἀνθρώπων. τούτοισι μὲν δὴ τοῦτό ἐστι αἰτιον ἰσχυρὰς φορέειν τὰς κεφαλάς. τοισι δὲ Πέρσησι, ὅτι ἀσθενέας φορέουσι τὰς κεφαλάς, αἰτιον τόδε σκιητροφέουσι ἔξ

ουτο δή τι ίσχυραί, μόγις αν -διαφάξειας] i. e. ,, Aegyptiorum vero crania ila sunt valida, ut lapide percutiens aegre diffringas." Particulam ώς, quam ante μόγις exhibuerant vett. editiones, a Guil. Dindorf. mutatam in  $\alpha_s$ , equidem cum Schweigh. et Gaisf. et Dietsch. prorsus abieci, quoniam a libris omnibus scriptis abest et Noster utique ita sine coniunctione loqui solet; conf. III, 108. IV, 52, quae attulit Schweigh. Add. IV. 52. et conf. Jacobs. ad Aelian. Nat. Animal. III, 16: in hoc enim dicendi genere Aelianus Herodotum imitari videtur. Conf. etiam Hartung Lehre d. griech. Partik. I. p. 280. Assentitur Matth. in Gr. Gr. p. 1286, qui idem pag. 912 consulendus ob voces  $\delta \dot{\eta} \tau \iota$ ; add. III, 120. 108. 23. 145. IV, 28. II, 135. VII, 6. — Mox Mediceus, Florentinus, alii διαρρήξεις, quod cum Gronovio recepit Wesselingius; equidem cum Dietsch. et Dindorfio (quem vid. in Thesaur. Ling. Graec. II. p. 1294 coll. Bredov. p. 336) e codice Vindobon. dedi διαράξειας, si quidem verbum διαράττω (i. e. pertundo, perfringo, cf. Hesiod. Scut. 364) melius loci sententiae convenire videtur, quam διαρρήyvvµ1. Schweighaenser. et Gaisford. dederant διαρρήξειας, quod dudum, ut monuit Cr., voluerat Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. pag. 249, approbante Dissen. in Disquiss. philoll. I. pag. 10, quodque Sancrofti liber cum tribus aliis suppeditat. Futurum διαρρήξεις, addita vocula αν, ut ab Herodoto omnino alienum est, ita huic loco minime conveniens, in quo optativum sibi flagitat ratio. -

Quod ad loci argumentum attinet. spectat haec tota res de craniorum diversitate ad quaestionem deprimitiva gentis Aegyptiacae origine, de qua vid. quae allata sunt ad II, 2. Atque observat Prichard (Researches etc. I. p. 283 coll. II. p. 234 ed. tert.), Negrorum crania maiorem utique densitatem ac duritiam prae aliis aliarum gentium craniis ostendere idemque observari in mumia Londini asservata. Conf. etiam Wilkinson. Manners etc. III. p. 360. Arabicae stirpis primos Aegypti incolas fuisse, rubrum mare transgressos, inde contendit Frank in Revue Contempor. T. XXIII. p. 6 (1855 Decemb.).

αίτιον ίσχυρὰς φορέειν τὰς κεφαλάς] De infinitivo, qui sequitur vocem αίτιον, cf. II, 20 ibique nott. De Acgyptiis caput tondentibus vid.

σκιητροφέουσι έξ άρχης] i. e. ab initio (ab eo tempore, quo nati sunt) pueros sub umbra educant, parietibus inclusos; quod ipsum eo refero, quod ipso Herodoto auctore I, 136 filii recens nati apud Persas quinque per annos mulieribus solis committuntur nec ullum in patrum conspectum per hoc tempus veniunt. De quo more plura Brisson. De reg. Pers. princip. II, 82 seq., qui idem de principum filiis, qui eunuchis plerumque tradebanturinstituendi, consulendus II, 166. "Quibus adde nunc Olympiodorum in Platonis Alcib. prior. p. 153 et quem ad eum locum laudavi I. de Hammer in Annall. Literr. Vindobonn. Vol. VIII. p. 381 et Vol. IX p. 63." Cr. — Pro

άρχῆς, πίλους τιάρας φορέοντες. ταῦτα μέν νυν τοιαῦτα ἐόντα εἰδον εἰδον δὲ καὶ ἄλλα ὁμοτα τούτοισι ἐν Παπρήμι, τῶν ᾶμα ᾿Αχαιμένει τῷ Δαρείου διαφθαρέντων ὑπὸ Ἰνάρω τοῦ Λίβυος.

13 Οἱ δὲ Λἰγύπτιοι ἐκ τῆς μάχης, ὡς ἐτράποντο, ἔφευγον οὐδενὶ κόσμω. κατειληθέντων δὲ ἐς Μέμφιν ἔπεμπε ἀνὰ πο-

σκι η τροφείν, cuius loco σκι ατραφείν Plato dixit Polit. VIII, 9 (de quo vid. Ast. ad Phaedr. p. 262 et Heindorf. ad Phaedr. p. 228), posteriore aetate σκιστραφείν dicebatur. Conf. de hac scriptura Creuzer. ad Olympiod. Commentt. in Plat. Alcib. II. p. 42. not. 28. Ad vocis significationem conf. Herodot. VI, 12 ibi-

que nott.

πίλους τιάρας φορέοντες] τιάρας intactum reliqui, ut I, 132, auctore Dindorfio (pag. XVIII) et Bredovio p. 126 mutandum in τιήρας, quod recepit Dietsch. πίλοι quaevis dicuntur capitis tegumenta. Unde fit, ut ipsa tiara, quae ad Persas proxime spectat iisque usitatum fuit capitis tegumentum, pileo (quippe latioris significationis vocabulo) subinde denotetur; nec mirum, apud Synesium loco supra laudato simpliciter inveniri πίλους sine τιάρας. Fuit autem tiara perquam similis iis pileis, quos adhuc per orientem gestare solent (Turban vocant), erecta illa quidem plerumque et eo, quod ab inferiore et superiore parte aeque lata erat, a cidari in apicem excunte diversa atque pro ordinum gradibus distincta. Qua tiara eaque varii genoris ornati adhuc conspiciuntur Persae in ruderibus Persepolitanis. Tu vid. Mongez Mém. de l'Instit. IV. p. 15 seqq. ExHerodoto imprimis huc facit VII, 61; alia veterum testimonia attulit Brisson. l. l. II, 184. Ad Herodotum respexit auctore Valcken. Plato De Legg. XII. p. 492 D. Cr. citat: "Platon. Scholiast. pag. 185 Ruhnk. Astii Comment. p. 545, Valckenarii Scholas in Act. Apostoll. III, 7. Tom. I. p. 545 et Iacobs ad Antholog. Gr. Vol. IX. p. 428." — De alia vocis huius significatione dicemus ad IV, 23. - Paulo post dedi eldov ut supra III, 12. De Papremi conf. II, 63 ibiq. nott.

τῶν ᾶμα Αχαιμένει τῷ Δαρείου κ. τ. λ.] Hanc in rem conferantur
 Herodot. VII, 7. Ctes. Excerptt.
 Perss. 32 (ubi conf. nott. pag. 170 sqq.), Thucydid. I, 104. 109. Inarus, e Libyae s. Africae regionibus Aegypto adiacentibus in hanc ipsam terram irruens, in Deltae paludibus stagnisque contra Persarum copias se tenuit, quorum dux Achaemenes, ab Artaxerxe rege ac fratre, primo regni anno 462 a. Chr. n. cum magnis copiis et terrestribus et navalibus missus, Inarum quidem vicit, sed ipse obiit; ita ut Inarus, ab Atheniensibus post adiutus, Persis resistere posset usque ad annum 456 a. Chr. n., vel potius 455, Olymp. 81, 2, si Clintonem sequamur (Fast. Hellen. ed. Krueger. p. 48), ubi a Mega-Ex hoc autem lobyzo superatur. co Dahlmannus (Herodot. p. 68-70) tempus colligi posse existimat, quo Herodotus Aegyptum viserit, nimirum post ann. 456 a. Chr. n., intra 454-441 a. Chr. n. s. vitae annum tricesimum et quadragesimum. Conf. nott. ad II, 1. Pro Ίνάρω cave recipias, quod e duobus libris enotatur, Ίνάρου. Conf. ad Ctes. fragmm, l. l. et Bredov. p. 169. Libys dicitur, i. e. Libyum rex s. regulus.

## CAP. XIII.

κατειληθέντων δὲ ἐς Μέμφιν] i. e. cum intra Memphin coacti, compulsi essent. Eodem modo I, 80 fin. III, 146. coll. I, 24 ibiq. nott. VI, 133 ibiq. Wessel. V, 119. VIII, 27. Quod proxime antecedit οὐδενὶ κοσμφ (incondità fugà s. effusà), explicui ad VIII, 60. §. 3. — ἀνά ποταμὸν, adverso fumine, ut monuit Valcken. citans I, 194. II, 96. IV, 18, ubi additur articulus τὸν, quem omissum videmus et h.l. et IV, 14. Paulo post scripsi cum recentt. edd. Μυτιλη-

ταμον Καμβύσης νέα Μυτιληναίην, κήρυκα ἄγουσαν ἄνδρα Πέρσην, ές ὁμοληγίην προκαλεόμενος Αίγυπτίους. οί δὲ, ἐπεί τε τὴν νέα εἶδον ἐσελθοῦσαν ἐς τὴν Μέμφιν, ἐκχυθέντες ἀλέες ἐκ τοῦ τείχεος, τήν τε νέα διέφθειραν καὶ τοὺς ἄνδρας κρεουργηδὸν διασπάσαντες ἐφόρεον ἐς τὸ τείχος καὶ Αίγύπτιοι μὲν μετὰ τοῦτο πολιορκεύμενοι χρόνω παρέστησαν. Οί δὲ

ναίην pro Μιτυλ. Vid. nott. ad I, 27; ducentis viris Mytilenaeam navem repletain fuisse consequens est: ducentos enim viros triremibus plerumque impositos fuisse satis constat: vid. Boeckh Staatshaushalt. d. Athen. I. p. 340.360 seq. 371 et praecipue p. 384 seq. ed. secund., Urkund. v. Seewesen. p. 118 seq.; qui idem vir doctus recte monuit (Staatshaushalt. I. p. 358. Urkund. p. 73 seq.), νέας quas vocat Herodotus, eas de triremibus intelligendas esse. Deinde alterum id hoc ex Herodoti loco colligere licebit, Mytilenaeos s. Lesbios, qui una cum ceteris Ionibus in Cyri potestatem pervenerant (vid. Herodot. I. 169 ibique nott.), ad hanc expeditionem naves Persarum regi exhibuisse, qui non terrestri solum itinere, sed maritimo etiam, navibus, quas a Phoenicibus, Cypriis, Ionibus sibi comparaverat, ad Aegypti litora missis, Aegyptum petiisse videtur. Hinc infra III, 19 (coll. III, 25) dicitur ο ναυτικός στρατός. - είδον, a Gaisfordio mutatum in ίδον, retinui, ut cap. 12 et II, 41. — εκχυθέντες (effusi), plane ut îππόθεν έκχύμενοι in Ödyss. VIII, 515 coll. Apollon. Rhod. I, 880 aliisque locis in Thesaur. L. Graec. III. p. 645 ed. Dindorf. indicatis. Quod sequitur additum cum vi quadam àlées (densi, conferti, simul una effusi), et ipsum conferri potest cum Homerico aollées in Il. V, 498, ubi conf. Scholia et Doederlein in Glossar. Homeric. nr. 451. T. II. p. 32. Herodoti crebrius hac voce utentis locos iam indicavimus ad I, 133.

καὶ τοὺς ἄνδοας κοεουογηδον διασκάσαντες] i. e. homines in frusta discerptos s. dilaniatos sursum tollunt intra moenia. κοεουογηδον apud Eunap. in Aedes. p. 26 ed. Boiss. in-

venitur, ubi vid. not. Boissonadii pag. 223, qui, cum adiectiva in δον exeuntia modum et rationem significent, κρεουργηδόν, quod a κρεουρyos descendit, proprie sic vertendum esse monet: ,,ad modum carnium edulium, quae per frusta dissecantur." De his adverbiis, quae in đồn finiuntur, plura Fischer ad Weller. I. pag. 297. 298. Verbum κατακρεουργείν Noster adhibuit VII, 181, ubi conf. nott. xesoveysiv eodem sensu dixit Lucian. de dea Syr. 55. Alia vid. in Thes. Ling. Graec. IV. p. 1945 ed. Dindorf. De ipso hoc poenae genere, quo vel corpus in partes discinditur vel extremae partes ac membra, ut nares, aures, alia, abscinduntur et loco edito publice exponuntur, frequentiore illo quidem per orientem, conf. quae attulit Lengerke ad Daniel. II, 6. pag. 55. In articulo rove immerito haerere videtur Wesselingius, scribendum esse statuens: καὶ διακοσίους ᾶνδρας κ. τ. λ., quum in  $TOT\Sigma$  lateat  $HH\Sigma$ . At significantur quotquot in navi fuerant, ad unum fere omnes, ut recte monuit Schweigh. Et requiritur, puto, articulus vel ob verba praegressa et quodammodo opposita τήν τε νέα διέφθειραν. - τείχος hic de castello s. arce Memphidis intelligendum esse satis apparet ex III, 14. Larcherus citat III, 91. IV, 124.

χούνω παφέστησαν] i. e. tandem in deditionem venerunt. χούνω valet: tempore aliquo praeterlapso, tandem, denique. Conf. I, 68 ibiq. nott. I, 80. 175 ibique nott. V, 77. VII, 6. VIII, 53. 107. "Adde Fischer. ad Weller. III. p. 222 et Rückert ad Platonis Conviv. p. 215." Cr. παφέστησαν ex h. l. citat Thomas Magister pag. 692 s. v. Tu conf. III, 45. 155 et quae Wesselingius attulit: V, 65 VI, 99. 140. Imitatur Pausanias

προσεχέες Λίβυες, δείσαντες τὰ περί τὴν Λίγυπτον γεγονότα, παρέδοσαν σφέας αὐτοὺς ἀμαχητί καὶ φόρον τε ἐτάξαντο καὶ δῶρα ἔπεμπον. ὡς δὲ Κυρηναίοι καὶ Βαρκαίοι, δείσαντες ὁμοίως καὶ οἱ Λίβυες, ἔτερα τοιαῦτα ἐποίησαν. Καμβύσης δὲ τὰ μὲν παρὰ Λιβύων ἐλθόντα δῶρα φιλοφρόνως ἐδέξατο, τὰ δὲ παρὰ Κυρηναίων ἀπικόμενα μεμφθεὶς, ὡς ἐμοὶ δοκέει, ὅτι ἡν ὀλίγα ἐπεμψαν γὰρ δὴ πεντηκοσίας μνέας ἀργυρίου οἱ Κυ-

VIII, 27. §. 1, ubi Herodoti non oblitus est Siebelis.

καλ φόρον τε έτάξαντο] i. e. tributum sibi imponi passi sunt, tributum pendere spoponderunt. Quibns addit Noster, imperfecto tempore usus: καὶ δῶρα ἔπεμπον, a quo inde tempore dona (tributi loco) ferre coeperunt; ut vix opus esse videatur monere de discrimine aoristi (ἐτάξαντο) et imperfecti (ἔπεμπον). Ad locutionem φόρον έταξαντο, quae frequens etiam in titulis reperitur (vid. Sauppe. Inscriptt. Macedd. Vimar. 1847. p. 12), cf. III, 89. IV, 165, et de medii verbi in hisce vi ac potestate Kuster. de verbb. Graec. med. cap. 8. ; ag. m. 123. Similia verba media, in quibus similis obtinet vis ac potestas, recensuit multa, nec verbo τάξασθαι (nam aoristus in his potissimum spectandus) cum compositis omisso, E. Fr. Poppo in scriptione de Graec. verb. med. inserta libro, qui inscribitur: Neues Archiv f. Philol. u. Paedag. v. Seebode 1829. nr. 57. pag. 227. not. 9. In his enim verbis medium vim activi cum accusativo pronominis reflexivi conjuncti et verbi intransitivi habet. Infra VI, 42 Noster: φόρους ἔταξε έκαστοισι κ. τ. λ., de quo conf. Meier. De Andocid. V, 3. pag. 13. — Libyes hosce, qui Aegypto proximi tum Cambysi se dederint, Herodotum ipsum visisse existimat Dahlmann (Herodot. p. 71 seq.); eosdemque esse suspicatur, quibus Inarus ille olim imperitarat, et postea, ipsius Hero-doti aetate, Thannyras, Inari filius, de quo vid. III, 15. — ως in seqq., quod satis notum, valet: eodem modo, similiter etiam. Cf. III, 152. VIII, 126. et Fischer. ad Weller. I. pag. 259 seq., ne plura. De Cyrenaeis conf. III, 91 et quae plura libro quarto enarrantur, cap. 150 seqq. De Barcaeis conf. III, 91 et IV, 201 seqq. Libyum et Cyrenaeorum, qui una cum Aegyptiis in bellum profecti erant, mox vero donis missis Cambysi se quidvis impositum praestituros esse promiserant, meminerat quoque Diodorus libro X, 34 in Ursini Excerptt. de Legatt. p. 314.

δείσαντες ομοίως και οι Λίβνες] Libri plerique ομ. α καί. Sancrofti liber ac Vindob. ὁμοίως ὡς καὶ. Schaeferus ediderat ὁμοίως καί. Atque sic scribendum esse iudicat Struve in Spec. I. Quaest. de Herod. dial. p. 24-26. (s. Opuscc. II. p. 287 seqq.) vel e binis illis libris recipiendum os loco pronominis relativi, quod, ubicumque apud Herodotum post vocabula simile quid ant idem significantia reperiatur adiuncta particula xal, aspiratione careat, ut sane α hoc loco stare nequeat. Mihi quidem istud ws, quod bini libri afferunt, ex antecedenti vocula ortum videtur; itaque voculam prorsus eieci, adstipulante Diudorfio. Uncis inclusam exhibet Dietsch voculam α, quam equidem cum ceteris edd. sustuli. - Ante τοιαύτα cum recentt. editoribus inserui ἔτερα, plane ut I, 120, ubi vid. nott. III, 79 coll. Werfer. in Actt. phill. Monacc. I, 1. pag. 113 seq. -In seqq. ad structuram verbi μεμ-

φθείς cf. nott. ad III, 1.
πεντηκοσίας μνέας ἀργυρίου] Atticae si intelligantur minae, quarum sexaginta conficiunt talentum, summa argenti erit octo talentorum et viginti minarum. Haec si ad nostros numos revocaris, existet summa 12064 imperiall. sive 21715 florenn. 14crucigg. Cf. Wurm De pondd.

οηναίοι ταύτας δρασσόμενος αὐτοχειρίη διέσπειρε τῆ στρατιῆ. Ήμέρη δὲ δεκάτη, ἀπ' ἡς παρέλαβε τὸ τείχος τὸ ἐν Μέμφι 14 Καμβύσης, κατίσας ἐς τὸ προάστειον ἐπὶ λύμη τὸν βασιλέα τῶν Αἰγυπτίων Ψαμμήνιτον, βασιλεύσαντα μῆνας Ἐξ, τοῦτον κατίσας σὺν ἄλλοισι Αἰγυπτίοισι, διεπειρᾶτο αὐτοῦ τῆς ψυχῆς, ποιέων τοιάδε. στείλας αὐτοῦ τὴν θυγατέρα ἐσθῆτι δουλίη ἐξέπεμπε ἐπ' ῦδωρ ἔχουσαν ὑδρήτον συνέπεμπε δὲ καὶ ἄλλας καρθένους ἀπολέξας ἀνδρῶν τῶν πρώτων ὁμοίως ἐσταλμένας 200 τῆ τοῦ βασιλέος. ὡς δὲ βοῆ τε καὶ κλαυθμῷ παρήτσαν αὶ παρθένοι κατὰ τοὺς πατέρας, οἱ μὲν ἄλλοι πατέρες ἀνεβόων τε καὶ

etc. ratt. pag. 56 seq. et Tab. XIII. XIV. — αὐτοχειρίη (sua ipsius manu) invenitur quoque I, 140. III, 66. 74. Alia dabit Bredov. pag. 77.

ταύτας δοασσόμενος] i. e. has prehensas sua ipsius manu distribuit exercitui. Plura de hoc verbo vid. in Thes. Ling. Gr. III. p. 1671 ed. Dindorf. "Rarior constructio. Vid. Schleusneri nov. thes. vet. test. II. pag. 200 s. v. δράσσεσθαι. — καταδράττεσθαι etiam genitivum adiunctum habet apud Proclum in Alcib. I. cap. 54." Cr.

## CAP. XIV.

κατίσας ἐς τὸ προάστειον] Conf. I, 14 ibiq. nott. Add. V, 12. 25. 26. III, 61. 64. — ἐπὶ λύμη invenitur supra II, 121. §. 4. Jacobs ad Aelian. N. A. I, 31. pag. 20 et quae similia affert G. V. Mueller in script. III. De variis rebus grammatt. (Torgav. 1825) p. 6.

διεπειράτο αὐτοῦ τῆς ψυχῆς]
Koen. ad Gregor. Corinth. de dial.
Ion. §. 15. pag. 397 mavult διεπειρέετο, Sanerofti liber offert διε
πειρέατο, utrumque reiiciendum, ut
recte monet Bredov. p. 381. Sententiam loci sic redde: animum cius tentuhat s. tentare studuit. Nam in imperfecto inest conatus ac studii significatio. De qua conf. I, 68 ibiq.
nott., ne plura. ψυχήν Schweigh.
recte interpretatur animum, citans
VI, 128, ubi eodem sensu Nostrum
dixisse putat: διεπειράτο αὐτῶν
τῆς ὀργῆς. Conf. etiam VII, 153. Infra III, 119 legitur ἀπεπειράτο γνώ-

μης. Mox in verbis στείλας αὐταῦ την θυγατέρα έσθητι δουλίη έξέπεμπε n. τ. l. (i. o. filiam cius servili veste indutam B. instructam etc.) verbum στέλλειν pari modo videmus adhibitum VII, 62. 93. Plutarch. Aemil. Paul. 33, ubi conf. Held pag. 277. Pro δουληίη e Sancrofti cod. cum recentt. edd. scripsi δουλίη, cf. Bredov. p. 180. έπ' ΰδως (i. e. aquatum, ad aquan hauriendam) Noster eodem modo dixit V, 12. VI, 137. VII, 193 coll. VII, 32. I, 37. IX, 51 et ἐπὶ θήοην ζέναι IV, 114. 116. Attigit quoque Kuehner Gr. Gr. §. 613 et Fischer. ad Weller. Gr. Gr. III, b. pag. 243. Ad ca verba, quae proxime antecedunt, Cr. conf. the Classical Journ. Vol. II. p. 582 seq. — ἀπολέξας et quae sequuntur, citat Thomas Magist. p. 54. Herodoti sententia est: simul una (cum regis filia) alias etiam misit virgines e principum virorum filiabus selectus et eodem modo quo regis filia vestitas.

ώς δὲ βοῆ τε καὶ κλαυθμῶ παρήτσαν αἱ παρθένοι κατὰ τοὺς πατερας ] i. e. quae cum clamantes et eivlantes praeterirent eum locum, quo patres (ex adverso ipsis) erant collocatis. considebant. Wesselingius e binis libris exhibuerat παρήτσαν, Reiz. et Schaef. παρήτσαν, quod Mathiae h. l. citans in Gramm. Gr. p. 1154 retinuit, in textu ipso exhibens παρήσαν, a verbo παρίέναι, praetereundi significatione; Schweighaeuser. et Gaisford. dederunt, quod in Florentino libro aliisque legitur: παρήσαν, a verbo παρείναι ea significatione, de qua conf. nott. ad 1, 21. Equi-

ἀνέκλαιον, ὁρέοντες τὰ τέκνα κεκακωμένα, ὁ δὲ Ψαμμήνιτος προιδών καὶ μαθών ἔκυψε ἐς τὴν γῆν. παρεξελθουσέων δὲ τῶν ὑδροφόρων δεύτερά οἱ τὸν παιδα ἔπεμπε μετ' ἄλλων Αἰγυπτίων δισχιλίων τὴν αὐτὴν ἡλικίην ἐχόντων, τούς τε αὐχένας κάλω δεδεμένους καὶ τὰ στόματα ἐγκεχαλινωμένους. ῆγοντο δὲ ποινὴν τίσοντες Μυτιληναίων τοισι ἐν Μέμφι ἀπολομένοισι σὺν τῆ νηί ταῦτα γὰρ ἐδίκασαν οἱ βασιλήτοι δικασταὶ, ὑπὲρ ἀνδρὸς ἐκάστου δέκα Αἰγυπτίων τῶν πρώτων ἀνταπόλλυσθαι. ὁ δὲ ἰδών παρεξιόντας καὶ μαθών τὸν παιδα ἀγόμενον ἐπὶ θάνατον, τῶν ἄλλων Αἰγυπτίων τῶν περικατημένων αὐτὸν κλαι-

dem cum recentt. edd. probante Bredovio pag. 409 dedi παρήϊσαν, quod unum verum esse videtur ac loci sententiae conveniens; infra παριέναι eodem sensu Noster dixit. Retinui etiam κατά τους πατέρας, licet plurimi codd. παρά τ. π. exhibeant, quod inde revocavit Dietsch. Nam κατά in talibus significat ex adverso, contra, optime monente Valcken., qui citat Herodot. II, 121. III, 86. VI, 101. Thucyd. VIII, 86 aliisque locis, quos excitat Boehme ad I, 33. Inde Matthiae l. l. vernacule sic reddit: "da wo ihre Väter sassen." Minus accurate opinor Kuehner Gr. Gr. §. 607, 1: zu den sitzenden Vätern. Ad dativos βοη τε και κλαυθμώ conf. Herod. III, 79. 127. IX, 59 et similes Homeri locutiones (Ili. III, 2 etc.), de quibus dixit Freytag. ad Homeri Ili. II, 149. pag. 280. In seqq. pro πατέρες male olim legebatur πάντες, vid. Wesseling. Dissert. Herodot. III. p. 17; ανέκλαιον cum recentt. edd. e Florentino atque ex Aldina revocavi pro vulg. αντέπλαιον. Idem cum recentt. edd. retinui προϊδών καὶ μαθών, cuius loco e duobus libris Schaefer. προσιδών κ. μ. Itidem mox dedi cum reliquis editt. παρεξελθουσέων, ad quod tuendum Wesseling. citat VI, 117 et So. phocl. Antigon. 933. Florentinus cum aliis: παρελθουσέων. Ad δεύτερα conf. I, 46 ibique nott.

τούς τε αὐχένας κάλω δεδεμένους] Ita cum Schweigh., Gaisf. et recentt. edd. dedi. Vulgo τοὺς δὲ αὐχ. Quod in aliis libris et scriptis et editis post δεδεμένους insertum legeba-

tur  $\eta \gamma \sigma \nu$ , id meliorum librorum auctoritate cum iisdem viris doctis abiecimus. Sunt autem participia δεδεμένους et έγκεχαλινωμένους per quandam sensus structuram iungenda cum verbis: τὸν παῖδα — μετ' ᾶλλων Λίγυπτίων. Quod ad loci argumentum attinet, monuit Gronovius Observatt. II, 22 de frenis supplicii causa ori impositis; captivos fune circum cervicem vinctos ipsa monstrant Aegyptiorum monumenta: cf. Wilkinson Manners etc. I. ad p. 106 (nostrae edit. T. I. p. 871) et ad p. 384. — In seqq. ηγοντο e Sancrofti libro revocavi cum recentt. edd iubente Bredov. p. 293 pro vulg. αγονro, quam Florentinus liber praebet.

και μαθών τον παϊδα άγόμενον επί θάνατον] Plerique libri, Mediceus, Florentinus, Sancrofti liber, alii, exhibent ήγεόμενον, quod dedit Wesselingius quodque etiam Matthise tuetur, tum in nots ad h. l., ubi interpretatur: ,,qui ceteros praegrediens, ante ceteros ad mortem ducebatur", cum ἡγεὶσθαί τινι pervulga-tum sit, v.c. VII, 40; tum in Gr. Gr. pag. 430, ubi exponit: der vorangieng, alteram Aldinae lectionem άγεόμενον e scribendi errore fluxisse ratus. Et facit huc quodammodo III, 15 init., ubi legimus: άλ λὰ πρῶτον κατακοπέντα. Ex Aldina, binis libris addicentibus, Schweigh. et Gaisf. dederunt άγεόμενον, quam formam Ionicam esse volunt pro άγομενον, probante quodammodo Schaefero ad Gregor. Corinth. p. 233 et Buttmanno Gr. Gr. mai. II. p. 31 not. coll. Werfer. in Actt. philoll.

όντων και δεινά ποιεύντων, τώυτο έποίησε το και έπι τῆ θυγατρί. παρελθόντων δε και τούτων συνήνεικε, ως τε των συμποτέων οι ἄνδρα ἀπηλικέστερον, έκπεπτωκότα έκ των έον-

Monacc. I. p. 269 seq. et p. 76, nisi αγεόμενον corruptum esse existimemus ex άγινεόμενον, quod Schaefero quoque in mentem venerat: utitur enim Noster hoc verbo VII, 33 aliisque locis, quos vid. apud Schweighaeuser. in Lexic. Herodot. I. p. 5. Dietschins et Bekkerus ad Wesselingii lectionem redierunt; equidem cum Dindorfio (Prolegg. p. XXIII) et Bredovio p. 366 dedi αγόμενον, si quidem, quod bene monet Bredovius, verbum α̈νεσθαι ab Aristotele quoque Rhett. III, 8 Herodotea referente adhibetur atque omnino in hac re proprium esse videtur, v. c. in Xenophont. Anabas. I, 6, 10. V, 7, 34. Memor. IV, 4, 3. Aelian. V. H. I, 30. Mox reliqui επὶ θάνατον cum recentt. edd., quod Werfer. l. l. mutari vult in επί θανάτω et hoc loco et paulo inferius, omnibus libris scriptis refragantibus, cum έπλ θανάτω solemnem fere formulam esse putet, de qua etiam conferre licet, quae attulit Spohn. ad Isocrat. Panegyric. §. 154 (cap. 41). Wesselingius coniecerat: την έπὶ θανάτφ, plane ut Pausan. I, 20. §. 4 dixit; ad quem locum Herodotei loci non immemor fuit doctissimus interpres. Tu conf. supra I, 109 ibiq. nott. Equidem accusativum θάνατον, quem bene iam tuitus est Sintenis in Schulzeitung 1831. II. pag. 587, eo magis retinendum duxi, cum totius loci sententia aeque ac verbi αγεσθαι structura accusativum hic poscere videretur, quem a dativo (θανάτω) aliis locis adhibito bene discernendum esse vel Xenophontis locus in Anabas. I, 6, 10 coll. V, 7, 34 satis docere poterat.

τώντο ἐποίησε τὸ καὶ ἐπὶ τῷ θυγατρί] i. e. idem fecit, quod in filia.
καὶ plures codd. omittunt, omisitque
inde Dindorf., uncis inclusam exhibuit Dietsch. Neque tamen eieci
particulam, quam in huiusmodi locutionibus Noster relativo pronomini addere solet. Plura Struve l. l.

pag. 24 (Opuscc. II. p. 287 seq.). Ad verba έπι τη θυγατρί conf. Viger. pag. 624. In proxime antecedd. osiνα ποιεύντων adverte verbum activum, quo etiam Noster usus est II, 121. §. 5 et, si vera est Florentini libri lectio, IX, 33 coll. 52. 93, ubi cf. nott.; crebrius sane invenitur medium verbum hac in formula, quae miros ad motus affectusque, quos quis aliquam rem aegre ferens edit, significandos adhibetur. Conf. III, 155. IV, 33. V, 33 et 87. VII, 1 et quae alia attulit Iacob. ad Lucian. Toxar. cap. 33. pag. 111 et Naber in Mnemosyn. IV. p. 22. Ad verba seqq. συνήνεικε, ώστε conf. supra III, 4 ibique nott.

ανδρα απηλικέστερον] i. e. virum aetate provectiorem. Glossa Herod. reddit πρεσβύτερον. Plura de hac voce in comparativo plerumque adhibita dabit Lobeck. ad Phrynich. pag. 84. Quod sequitur έκπεπτωκότα ξα των ξόντων indicat hominem, qui bonis exciderat: qua in re έκπίπτειν vel a Iureconsultis adhiberi docent loci allati in Thesaur. Ling. Graec. III. p. 528 ed. Dindorf. τὰ ἐόντα de bonis s. fortunis dici, satis constat; cf. Xenoph. Cyrop. III, 1, 3. Anabas. VII, 8, 22. Ad verba εί μὴ ὅσα πτωχός ex antecedentibus repetendum έχει, hoc fere sensu: ,, qui non solum nihil habebat, nisi quantum mendicus (habere solet), verum etiam stipem a militibus rogabat. Ad sententiam ipsam conf. Aristophan. Plut. 551: πτω χου μέν γαρ βίος, δυ συ λέγεις, ζην έστιν μηδέν έχοντα. — Mox retinui & de, ut III, 12. Male olim ide. - Pro τὸ ποιεύμενον πᾶν Wass. ad Thucyd. I, 143 scribi voluit: τὸ π. απαν, quod idem praebent Sancrofti liber ac Vindobonensis. Quo tamen vix opus. φύλακοι Noster scripsit, constanter forma φύλακος usus pro φύλαξ, observante iam Suida s. v., qui excitat Nostri locum I, 84. Add. III, 4. 48. 77 aliosque locos iam allatos a Bredov. p. 252. Attaτων έγοντά τε οὐδὲν, εί μη οσα πτωχός, καὶ προσαιτέοντα την στρατιήν, παριέναι Ψαμμήνιτόν τε τὸν 'Αμάσιος καὶ τοὺς έν τῶ προαστείω κατημένους τῶν Αίγυπτίων. ὁ δὲ Ψαμμήνιτος ώς είδε, ανακλαύσας μέγα και καλέσας οὐνόματι τὸν έταῖρον, έπλήξατο την κεφαλήν. Ήσαν δ' άρα αὐτοῦ φύλακοι, οι τὸ ποιεύμενον πᾶν έξ έκείνου έπ' έκάστη έξόδω Καμβύση έσήμαινον. θωυμάσας δε ό Καμβύσης τὰ ποιεύμενα, πέμψας ἄγγελον είρωτα αὐτὸν, λέγων τάδε. Δεσπότης σε Καμβύσης, Ψαμμήνιτε, είρωτα, διότι δή, την μεν θυγατέρα δρέων κεκακωμένην και τον παϊδα έπι θάνατον στείχοντα, οὔτε ανέβωσας ούτε ανέκλαυσας, του δε πτωχου, ουδέν σοι προσήκοντα, ώς αλλων πυνθάνεται, ετίμησας; Ο μεν δή ταῦτα επειρώτα, ὁ δ' άμείβετο τοϊσδε. ' παι Κύρου, τὰ μὲν οἰκήια ἡν μέζω κακὰ η ωστε ανακλαίειν, τὸ δὲ τοῦ έταίρου πάθος ἄξιον ην δακρύων, ος έχ πολλών τε καὶ εὐδαιμόνων έχπεσών ές πτωχητην ἀπτ-201 κται έπὶ γήραος οὐδῷ. Καὶ ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ὑπὸ τούτου,

men idem dixit χουσοφύλακας IV, 13. 27, quod mutari recte vetat Bredov. l. l. - έπ' έκάστη έξόδω recte Schweighaeuser. reddit: quaque pompa praetereunte. — In seqq. pro: εί-οωτά, διότι δη Cobet legendum proponit: είρωτὰ τάδε τίδη κ. τ. 1., itemque πυνθάνομαι pro πυνθάνεται.

ούτε ανέκλαυσας] Aldina et Mediceus liber: ἀν έκλαυσας, quod cum recentt. edd. recepi. Reliqui libri απέκλαυσας, quod tuetur Wesseling. laudans II, 121. Aeschyl. Prometh. 638. Sophocl. Oed. Tyr. 1466. Philoctet, 709 et Procopium sollertem priscorum scriptorum aemulatorem, hoc verbo ἀποκλαυειν frequentissime utentem. Sed cf. Herodot. III, 66. Ad formam ανέβωσας cf. nott. ad I, 10.

ώς αλλων πυνθάνεται] i. e. ut ex aliis cognovit. Aldina, Florentinus liber cum binis aliis: πυνθάνομαι, quod Schweighacusero, qui in textu retinuit πυνθάνεται, vehementer placet, cum regis scilicet verbis homo loquatur et in seqq. quoque sic respondeat Psammenitus, ac si cum ipso rege praesenti colloqueretur. Mihi hoc speciosius quam verius videtur. Matth. exhibuit πυνθάνομαι. Reliqui editores vulgatam retinuerunt. Verba μέζω κακά η ώστε ανακλαίειν (i. e. graviora mala quem quae slere possem) ob structuram plenam inde attulit Matthiae Gr. Gr. §. 448, b.: alia dabit Valckenaer. ad h. l., in quibus illud ωστε vel additum infinitivo reperitur (ut in Xenophont. Memorabb. 111, 5, 17), vel omissum. Tu conf. de infinitivi ratione Eichhoff: Versuch. z. wissenschaftl. Begründung d. griech. Syn-

tax. (Crefeld, 1831) pag. 52.
επί γήφαος ουδώ] in limine senectutis, de iis dicitur, qui ad extremam pervenerunt senectutem aut proxime ad eam accedunt. Qua formula Homerica (conf. v. c. Il. XXII, 60. XXIV, 486. Od. XV, 346) adeoque proverbiali nec Plato nec alii abstinuerunt. Tu conf. Ast. ad Platon. Polit. I, 2. pag. 326. 327 et Bredov. p. 259 seq. Quocum eodem viro docto p. 21 in proxime antecedentibus revocavi πάθος, quod licet uno tantum libro scripto comprobetur, iam Valckenarius praetulerat; reliqui codd. fere omnes πένθος, quod plerique recentt. edd, retinuerunt, excepto Dindorfio, qui dedit πάθος. πτωχηίην, cuius loco Aldina πτωχίην, retinui; cf. Bredov. p. 184. και ταῦτα ώς ἀπενειχθέντα ὑπὸ

εῦ δοκέειν οι εἰρῆσθαι. ὡς δὲ λέγεται ὑπ' Αἰγυπτίων, δακρύειν μὲν Κροίσον, ἐτετεύχεε γὰρ και οὖτος ἐπισπόμενος Καμβύση ἐπ' Αἰγυπτον, δακρύειν δὲ Περσέων τοὺς παρεόντας, αὐτῷ

τούτου x. τ. λ.] Sensus verborum expeditus, structura grammatica maxime impedita; quam ut expediret, Schweigh. απενειχθέντα participium pro verbo finito, quod sequatur voculam os, positum videri statuit; quamquam quos affert locos ad hanc structuram probandam VI, 31. 79, ii maxime videntur esse alieni. Ad eandem ferme rationem Steger. hunc locum explicat, ad απενειχθέντα supplendo nu, quod idem valeat atque απενείχθη. Sed in praefatione pag. XII seqq. hoc ei displicere dicit; rescribi manvult ών (pro ώς), quae particula apud Herodotum ad orationem continuandam inserviat. Pro ὑπὸ τούτου, quod ad nuntium a Cambyse missum pertinet, idem legi vult τὰ ἀπὸ τούτου, i. e. quae ab hoc (sc. Psammenito) proficiscebantur, quae ab hoc dicta erant. A. Matthiae hace adscripserat: "Verba και ταῦτα ώς — είρησθαι in protasi esse videri possunt, quam sequi deberet apodos s δακούειν μέν Κοοίσον, sed turbatus esse ordo verborum insertis illis ώς δὲ λέγεται υπ Αίγυπτίων. Sed ne sic quidem constructio recte procedit: nam δακούειν μέν Κορίσον etc. opposita sunt verbis εὖ δοκέειν οἱ εἰρῆσθαι et narrationi aliorum contraria Aegyptiorum. Itaque vereor, ne ws e seqq. huc retractum sit." Schaeferus edidit ως; equidem revocavi ως, quae vocula si recte posita est, temporali significatione (i. q. έπεί) accipi non poterit, sed eo sensu, quo etiam Schweighaeuser. in Lex. Herodot, II. p. 302 intelligi vult: Atque haec, utpote renuntiata (Cambysi) ab hoc (nuntio) bene dicta esse ei videri (dicunt): ut vero ab Aegyptiis traditur, Croesus lacrimas fudit etc. Ubi ad verba nai ταύτα — είρησθαι e sequentibus verbis ώς δε λέγεται νπ' Αίγ. iure mihi λέγεται ad antecedentia mente repetere posse videor; verba autem δαπούειν μέν Κοοίσον κ. τ. λ. pendent a léveras ea structura, quam ad I, 58 attigimus, coll. Kuehner. Gr. Gr. §. 857, 2 et Matthiae: Vermischte Schrift. pag. 61. Herod. IV, 5. VII, 171. Structuram anacoluthicam huius loci attigit quoque Geisler De Graecc. nominatt. absolutt. pag. 55. Quae cum ita sint, nihil mutare in Herodoteis verbis volui, quae eodem modo exhibuerunt recc. edd., neque opus erit addere πλουσε post verba υπό τούτου, ut opinatur Abich in Philolog. X. p. 565 seq. Retinui quoque of e Mediceo libro repositum pro σφιν, cuius nullum hic locum esse ostendit Bredov. p. 282.

δαπρύειν μέν Κροισον — δαπρύειν δὲ Περσίων τοὺς παρεόντας] In verbo δαπρύειν repetito inest vis quaedam, quam cum Homericis comparant Odyss. IV, 104 seq: κλαιε κὲν Λογείη Ελένη — κλαιε δὲ Τηλεμαχος κ. τ.λ. Εσdemque refero, quod apud Nostrum legitur III, 36: καὶ ἀπὸ μὲν σεωντον ῶλεσας — ἀπὸ δὲ ῶλεσας Κύρον, ubi eam ipsam ob causam nolim tollere alterum ῶλεσας, prouti placet Cobeto. Neque huc non pertinet VIII, 89: — ἀπο μὲν ἐθ ανε ὁ στρατηγός — ἀπὸ δὲ ἄλλοι πολλοί τε καὶ οὐνομαστοὶ Περσέων, quibus similia inveniuntur V, 81. IX, 5.

έτετεύχεε γάρ καὶ οὐτος έπισπόμεvos] De re conf. I, 89 ibiq. nott. De forma et significatione έτετεύχεε conf. Lobeck. ad Phrynich, pag. 395. Namque Attici hac forma, hac verbi substantivi notione (valet enim h. l. erat), usi non sunt; apud posterioris actatis scriptores hacc forma tum in verbo simplici tum in compositis saepius reperitur. Pro έπισπόμενος male olim ἐπισπώμενος. Tu vid. nott. ad I, 91 et cf. III, 31. 132. Cr. conf. Thucydid. IV, 35 ibiq. Poppo. pag. 74 et annotat, suam ad Plotin, pag. 494. infr. Ad seqq. verba: αὐτῷ τε Καμβύση ἐσελθείν conf. I, 24 et ad verba: τόν τέ οι παϊδα nott. ad I, 31. — οἱ ἀπολλύμενοι ii sunt , qui ad mortem destinati erant.

τε Καμβύση έσελθειν οίκτόν τινα, καὶ αὐτίκα κελεύειν, τόν τέ οι παιδα έκ τῶν ἀπολλυμένων σώζειν, καὶ αὐτὸν ἐκ τοῦ προ15 αστείου ἀναστήσαντας ἄγειν παρ' έωυτόν. Τὸν μὲν δὴ παιδα εύρον οι μεθιόντες οὐκέτι περιεόντα, ἀλλὰ πρῶτον κατακοπέντα, αὐτὸν δὲ Ψαμμήνιτον ἀναστήσαντες ἡγον παρὰ Καμβύσεα, ἔνθα τοῦ λοιποῦ διαιτᾶτο, ἔχων οὐδὲν βίαιον. εἰ δὲ καὶ ἡπιστήθη μὴ πολυπρηγμονέειν, ἀπέλαβε ἄν Αίγυπτον, ῶστε ἐπι-

## CAP. XV.

ουκέτι περιεόντα] Ita de iis, qui non amplius inter vivos sint, frequenter apud Nostrum dici, probavit Naber in Mnemosyn. III. p. 486 his locis: V, 39. VI, 103. VII, 146. IX. 10. -- Quod ad sequentia attinet, in quibus Psammenitus tum nil mali passus a Cambyse, sed postea sollicitans Aegyptios ad defectionem, mortem sumpto taurino sanguine subiisse dicitur: haec a Ctesianis plane different; Ctesia enim teste (Persicc. §. 9) Cambyses contra Amyrtaeum Aegyptiorum regem profectus, qui se suaque Cambysi tradidit, sperans se Aegypti satrapam creatum iri, Amyrtaeum hunc vivum captum nullo alio malo affecit, nisi quod eundem cum sex millibus Aegyptiorum Susa relegavit. Quae si vera sunt neque in Ctesiana Excerpta vitii quid irrepsit, hunc Amyrtaeum ab eo diversum esse, quem Noster infra hoc ipso capite nominat, statuas necesse est: hunc vero Ctesiae Amyrtaeum unum ex filiis aut cognatis Psammeniti fuisse suspicatur Osiander in Observatt. ad Graecc. de rebus Persicc. autores, inprimis Ctesiam (Stuttgart. 1821) p. 11, cui et ipsi Herodoti de his narratio longe videtur probabilior. Quocum plane consentio, confusionem quandam aut mendi quid in Ctesiana Excerpta irrepsisse ratus.

εί δὲ καὶ ἠπιστήθη μὴ πολυποηγμονεῖν] ἢν, quod e Wesselingii editione in posteras edd. irrepsit, cum Schweigh., Gaisf. et recentt. edd. mutavi in εί, non aliter atque III, 69, iubente quoque Werfero in Actt. phill. Monacc. I. pag. 100. — Pro ηπιστήθη Schaefer. edidit ἐπιστήθη, quod idem offert Sancrofti liber; reliqui omnes ήπιστηθη, quod Wesselingius cum Porto aliisque (v. c. Fischer. ad Weller. II. p. 297) a verbo ἐπίσταμαι derivans scribi mavult πολυπραγμονών, quod ipsum Sancrofti liber ac Vindobonensis exhibent; ut hic fere sit loci sensus ex Vallae interpretatione: "qui si compertus etiam fuisset, non affectare res novas." Quam interpretationem tam duram quam vitiosam iudicat Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. pag. 106, cum nusquam hic aoristus verbi ἐπίσταμαι passiva inveniatur notione. Quare Werferus activam verbi notionem tenens locum sic reddit: si autem scivisset non moliri res novus, conferens Herodotea VII, 20: ἐπίστασό τε είναι αίει τοιούτος Quae ratio expediendi hunc locum commodissima videbatur Schweighaeusero, nisi hoc verbum ηπιστήθη, ut iam fecit Henr. Stephanus in Thes. L. Gr. III. p. 140, ad verbum ἀπιστέω referendum esset, quod sequatur negatio eodem modo, quo post vocem ani-orins illa ponitur I, 66, coll. III, 66, ubi vid. Thucyd. I, 10. II, 101. Unde hunc loci sensum esse vult: "si de illo creditum esset, non eum res novas moliri [moliturum esse], aut, nisi creditum esset novas eum res moliri. Equidem unum verum habeo ήπιστήθη a verbo ἐπίσταμαι derivandum (conf. Bredov. pag. 301) et eum in modum explicandum, quo fecit Wesselingius, a quo tamen discessi, vulgatam retinens πολυποηγμονείν vel potius πολυποηγμονέειν (ut scripsi cum Bredovio pag. 374 et cum Dindorfio), com infinitivus etiam in altero Herodoti loco supra laudato hoc verbum sequatur. - In proxime τροπεύειν αὐτῆς · ἐπεὶ τιμᾶν ἐώθασι Πέρσαι τῶν βασιλέων τοὺς πατδας, τῶν, ἢν καί σφεων ἀποστέωσι, ὅμως τοἰσί γε παισὶ αὐτῶν ἀποδιδοῦσι τὴν ἀρχήν. πολλοίσι μέν νυν καὶ ᾶλλοισι ἔστι σταθμώσασθαι, ὅτι τοῦτο οῦτω νενομίκασι ποιέειν, ἐν δὲ δὴ καὶ τῷδε, τῷ Λίβυος Ἰνάρω παιδὶ Θαννύρα, ὡς ἀπέλαβε τὴν οἱ ὁ πατὴρ εἶχε ἀρχὴν, καὶ τῷ ᾿Αμυρταίου Παυσίρι · καὶ γὰρ οὖτος ἀπέλαβε τὴν τοῦ πατρὸς ἀρχήν. καίτοι Ἰνάρω τε

antecedentibus ad formam διαιτάτο conf. Bredov. p. 319.

ην καί σφεων αποστέωσι] Vulgo είκαι, cuius loco cum recentt. edd. e pluribus libris recepimus ην καί σφ., prouti quoque voluit Werfer. l. l. pag. 235, particulam εί coniunctivo apud Herodotum iungi negans. De coniunctivi forma ἀποστέωσι conf. Bredov. p. 399. τῶν, quod ad antecedens τῶν βασιλέων referas, repetitur quodammodo pronomine αὐτῶν ex ea dicendi ratione, quam Nostro haud infrequentem esse merito dixit Kuehner. Gr. Gr. §. 632, ubi vid. plura.

έν δὲ δη καὶ τῷδε] όη a pluribus abest libris scriptis. Hoc loco nolim eiicere voculam, quam omisit Dindorf., retinuit Dietsch. Conf. II, 43 ibique nott. et similem Nostri locutionem III, 38, ubi cf. laudd. VII, 238. Unde etiam έν δὲ δη καί prohavit Naber in Mnemosyn. IV. p. 14 plurimos Nostri locos afferens. -Paulo ante νενομίκασι valet: in usu habent, solent, ut I, 131. 133. II, 42 etc. Quod additum legitur ουτω, eiici vult Cobet. - Iis vero, quae b. l. veteres Persae in rebelles victos, reges principesve agere dicuntur, contraria prorsus recentiores Persas agere, ex Agath. Hist. IV, 24 fin. apparet. Sed vel hodie Turcas aliasque orientis gentes non aliter sentire atque antiquos Persas monet Wilkinson. Manners etc. I. pag. 198. Etenim hic mos, quem Persis hoc loco Noster solis tribuit, orientis gentibus et antiquo et recentiore tempore omnino communis fuisse videtur recteque monet Hengstenberg De rebb. Tyriorr. p. 45 seq., Persas hunc morem a decessoribus suis in regno, quorum vestigiis plurimis in rebus insisterent, accepisse, eundemque etiam secutum esse Nebucadnezarem in regno Indaico, ubi occiso Jojakimo primo Jechonjam, deinde Zedekiam, utrumque ex antiqua regum stirpe, regno admoverit. - In seqq. in plerisque libris desunt verba τω Λίβυος, mea quidem sententia maxime retinenda, cum valeant: Thannyrae, filio Inari, regis Libyum. Conf. III, 12 ibiq. nott. Ad verba τήν οί ο πατής είχε άςχήν conf. I, 31 et supra III, 14. Quare nulla causa eliciendi of, nt suadet Mehler in Mnemosyn. V. p. 75, qui idem in proxime antecedentibus ουτω quoque eilei vult.

καὶ τῷ Άμυρταίου Παυσίρι] De Amyrtaeo cf. II, 140. Hunc Amyrtaeum qui eundem esse volunt atque eum, qui apud Syncell. p. 76 coll. p. 276 profertur vicesimae octavae dynastiae rex Saita, qui regnum sex annos (usque ad ann. 408 a. Ch. n.) tenuerit, cum necesse est Herodoti vitam ad hunc certe annum usque in Darii Nothi tempora prorogare, ut Bouher. Diss. Herodot. cap. 1. Dahlmann. Herodot. p. 46 coll. Heyse Quaest. p. 76 ac nuper quoque Mure: history etc. IV. p. 536; qui quod ad eundem annum alterum quoque Herodoti locum I, 130 retulerunt, de hoc aliter statuendum esse iam supra in nott. monui. Neque magis nostrum locum afferri posse ad Herodoti vitam usque ad illum annum extendendam, dubium vix esse poterit, cum h. l. non de eo Amyrtaeo, qui apud Syncellum affertur ac pro Pausiridis filio, ut Boeckhius haud iniuria suspicatur, haberi poterit, sermo sit, sed de eo, qui teste Thucydide I, 110 coll. Diodor. XI, 74. 77 Inaro devicto (ann.

καὶ 'Αμυρταίου οὐδαμοί κω Πέρσας κακὰ πλέω ἐργάσαντο. νῦν 202 δὲ μηχανώμενος κακὰ ὁ Ψαμμήνιτος ἔλαβε τὸν μισθόν · ἀπιστὰς γὰρ Αἰγυπτίους ῆλω. ἐπεί τε δὲ ἐπάϊστος ἐγένετο ὑπὸ Καμβύσεω, αἰμα ταύρου πιῶν ἀπέθανε παραχρῆμα. οῦτω δὴ οὖτος ἐτελεύτησε.

456-455 ante Chr. n.) et in crucem acto\*) in paludibus latitans vel amplius Persis restitit, quique, si penes Ctesiam (Persicc. 32) \*\*) fides, omnino una cum Inaro seditionem contra Persas moverat, anno 460 s. 462 a. Chr. n. A quo inde tempo e usque ad annum 408 hunc eundem Persis restitisse indeque non diversum esse ab eo Amyrtaeo, qui teste Syncello l. l. regnum, quod per sex annos obtinuit, deposuit anno 408, ut credam, a me impetrare nequeo. Verum iam viderat Wesselingius idemque docuerunt Krueger ad Clinton. Fast. Hellen. p. 48. 85. 328. Leben d. Thucydid. p. 25. Boeckh in: Schmidts Zeitschrift f. Geschichtswiss. II. p. 746 seq. Rubino de morte Herodot. (Marburg. 1848) p. 7 seq. Schoell in Philolog. IX. p. 193 seqq. coll. Grote history of Greece IV. p. 306 et Rosellini Mon. storic. II. p. 181 seqq. 197 seqq., qui non satis accurate inter utrumque Amyrtaeum distinguens ad eum, qui apud Syncellum commemoratur rex, refert inscriptiones Thebis ad hodiernum vicum Karnac repertas, quae nomen huius regis praebeant Mihort s. Amihort. Cf. etiam Bunsen Egypt's Place etc. II. p. 632. Inari, Thannyrae ac Pausiridis nullum in monumentis Aegyptiorum reperiri vestigium, idem

testatur Rosellini l. l. p. 201.

νῦν δὲ μηχανώμενος] De usu particularum νῦν δὲ conf. nott. ad III,
25. μηχανώμενος Dindorf. sponte mutavit in μηχανεώμενος, quod legitur VII, 172, ubi tamen Sancrofti liber μηχανώμενος et ibid. ἐμηχανέων

το. Equidem cum Dietschio nihil mutandum censui, praesertim cum alteram formam vix probam videri monuerit Bredov. p. 387 seq. 389. In seqq. verba: ἐπεί τε δὲ ἐπάϊστος ἐγένετο υπὸ Καμβύσεω valent: postquam a Cambyse fuit detectus s. ubi Cambyses eum defecisse cognovit. Glossa Herodotea ἐπάϊστος exponit: φανεφός. Tu conf. VI, 74. VII, 146. VIII, 128.

αίμα ταύρου πιών] Simili modo Tanyoxarces interficitur sumpto sanguine taurino, quem letiferum esse constans fuit veterum opinio. Vid. Ctes. Excerptt. Perss. §. 10 et quae in nott. ad hunc locum p. 128 et ad Plutarch. Flaminin. 21. pag. 127 (ubi excitavi de his disserentem Heidekamp in Seebode Archiv. f. Philolog. u. Paedagog. 1824. II. p. 376 seqq.) attuli de aliis viris, quos eodem modo exstinctos esse antiqui tradiderunt; quibus add. Kruegelstein de his disputantem in Pierer: Allgem. medicin. Annall. (Leipzig. 1828) pag. 1449 seqq. Namque vel medici veteres sic docuerunt, inprimis Nicander Alexipharm. 312 ibiq. Scholl.: in quibus quae ratio redditur, cur mortem afferat sanguinis taurini potus, eam nullam esse, neque omnino letiferum esse talem potum, nunc satis docent artis chemicae ac medicae periti. Itaque si verum est, quod Herodotus h. l. et Ctesias l. l. tradunt (alios ut mittam), sanguinem taurinum, cuius potus et Psammenito et Tanyoxarcae mortem attulerit, venenatum fuisse credas licet: ut recte iam cogitavit An-

<sup>\*)</sup> Hoc factum esse anno 453 a. Chr. n. ponit Kleinert in: Dörptsche Beiträge z. Theolog. II. p. 215 sqq.
\*\*) In ('tesiae verbis: 'Αφίσταται Λίγυπτος, 'Ινάρου Λίβυος ανδρός και ετέ-

<sup>\*\*)</sup> In Ctesiae verbis: 'Αφίσταται Αξυυπτος, 'Ινάφου Λίβυος ἀνδοὸς καὶ ετέου Αξυυπτίου τὴν ἀπόστασιν μελετήσαντος, pro ετέφου Krueger. l. l. reponi vult 'Αμυρταίου, probante quoque Schoell l. l. p. 195.

Καμβύσης δὲ ἐχ Μέμφιος ἀπίχετο ἐς Σάζν πόλιν, βου-16 λύμενος ποιῆσαι, τὰ δὴ καὶ ἐποίησε. ἐπεί τε γὰρ ἐσῆλθε ἐς τὰ τοῦ ᾿Αμάσιος οἰκία, αὐτίχα ἐκέλευε ἐκ τῆς ταφῆς τὸν ᾿Αμάσιος νέχυν ἐκφέρειν ἔξω. ὡς δὲ ταῦτά οἱ ἐπιτελέα ἐγένετο, μαστιγοῦν ἐκέλευε καὶ τὰς τρίχας ἀποτίλλειν, καὶ κεντροῦν τε καὶ

dreas Schottus ad Ctesiae l. l. Sed de tota hac re propediem accuratius disseret peculiari scriptione Helferich, Professor Lycei Heidelbergensis.

#### CAP. XVI.

ποιῆσαι, τὰ δὴ καὶ ἐποίησε] Similem in modum Noster supra II, 49: ποιεῦσι τὰ ποιεῦσι, I, 39 aliisque locis, quos iam attulit omnes Bredov. p. 30. In qua eiusdem verbi repetitione insignem quandam vim inesse nemo non videt. Similia plurima, collecta e poëtis praesertim, Herodoto non omisso, dedit Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Agamemn. 66. Attigit quoque hoc dicendi genus Nitzsch. ad Odyss. XI, 111. pag. 205 et Iacobs ad Aelian. N. A. I, 59.

ές τὰ τοῦ 'Αμάσιος οἰκία] οἰκία apud Herodotum in plurali de regum aedibus palatiisve dici in Lex. Herodot. annotat Schweigh, citans I, 35. 41. 44. 98. III, 53. 140. Ad ipsam rem conf. II, 169 et III, 10, unde forsitan quis h. l. intelligere mavult τὰ οἰκία de amplissima illa aede sacra, cui privatae aedes Amasidis adstructae fuerint ipsumque sepulcrum. "De regibus Aegypti non solum in hypogeis (sepulcris) regiis, sed etiam in locis sacris, templis sepeliri solitis, ut Osymandyas apud Diodor., cf. Descript. de l'Egypt. T. II. pag. 154." Cr. - In seqq. ἐκφέρειν έξω ad eandem orationis refero abundantiam quandam, qua infra III, 75 legitur: ἀναπτασθαι όπίσω, ubi antea eadem in re verbo uno semper Noster erat usus et VII, 225: ἀνεχώρουν οπίσω, I, 105. V, 27, ubi vid. nott. ΙΥ, 30: οπίσω απελαύνουσι. ΙΥ, 33. 43. ΙΙΙ, 135; ΙΧ, 10: ἐξεληλύθεσαν έξω Σπάρτης; itemque apud Thucydidem I, 23: τας αίτίας προ-

έγραψα πρώτον, uti nunc recte legitur; Ι, 29: προπέμψαντες πήουκα πρότερον πόλεμον προεφούντα. Add. VIII, 66. IX, 62 et cf. Herod. III, 49: πρότεροι — ήρξαν, plane ut apud Thucydid. II, 36: αρξομαι — πρώτον, ubi cf. Poppo. Apud Romanos quoque vocem rursus verbis cum re compositis similem in modum adiungi satis constat : cf. Herzog. ad Sallust. Catil. 18 pag. 88. — τον 'Αμάσιος νέκυν Νοster dixit, qui supra I, 113. II, 89. 90 vençov dixerat, hoc loco ad poetarum opinor ac praesertim Homeri usum accedens, qui hac voce utitur Odyss. X, 521. XI, 491. XXII, 437. Euripidis locum ex Orest. 1623 cum aliis quibusdam attulit Valckenar. Add. Phoeniss. 789 (Holvveinovs νέχυν), ubi apte Herodotei loci memor fuit Apetz. p. 159. Infra quoque III, 24 promiscue ο νεκρός et véxus dicitur.

ως δὲ ταῦτά οἱ ἐπιτελέα ἐγένετο] i. e. cum haec perfecisset. Locutio satis frequens apud Herodotum; conf. I, 117. 124. III, 141. IV, 4.5. V, 107. VII, 11. 30, quae citat Schweigh. in Lex. Herod. Voculam of cum recentt. edd. retinui. — Mox cum Dindorf. et Dietsch. dedi κεντροῦν, ut Sancrofti liber et Dio Chrysostom. XXXVII. p. 467 exhibet, probante quoque Lobeck. in Pnuarix. p. 171. Vulgo κεντοῦν a verbo κεντόω, cuius nullum alibi vestigium occurrit. De Amasidis cadavere a Cambyse omnibus modis violato ac denique flammis tradito refert quoque Diodorus X, 32 (Excerptt. Valess. p.

τὰς τρίχας ἀποτίλλειν], Quod Noster capillum Amasidis evulsum memorat, facere quidem cum eo videri potest quodammodo Diodorus Siculus I, 91 itidem pilos in superciliis et palpebris cadaverum medicato-

τάλλα πάντα λυμαίνεσθαι. έπεί τε δε και ταῦτα ἔκαμον ποι-

rum servatos memorans: verumtamen quae ipse Noster altero loco II, 36 refert, ita moverunt Caylum, ut p. 127 Diodoro prorsus fidem derogandam hac in causa existimaret, ut incredibilia narranti. Heynio contra (in Spicil. Antiqq. numm. pag. 94 seqq.) verisimilia videntur, ut cui in mentem venisset nostri loci; Boettigerus (Ideen z. Archaeol, d. Mahler. p. 67) medium sequi maluit et addubitare. Nec minus de ea re disputavit Zoega De obelisce. pag. 256 sqq., quae mihi nunc confecta videtur. Etenim capillum in medicatis corporibus residuum arguunt mumiarum vetustissimarum crania, e cryptis Thebaicis eruta. Lege mihi quae posuit Iomardus (Descr. de l'Egypt. Antiqq. II. p. 344 seqq.). Qui quidem in mumiis non solum capilli reliquias reperit, sed cincinnatum plane capillum ipsum apteque compositum. Ac suffragatur eius observationibus ipsius civis ac sodalis Rouyerius (ibid. Livr. X. p. 208). Ille vero eam rem dicit etiam confirmari aliquot Aegyptiorum figuris, quas anaglypha opera Thebaica picturacque exhibeant." Creuzer. (Commentt. Herodd. p. 363). -Caeterum iure h. l. quaeras, quî factum sit, ut Cambyses plane contra Persarum morem et consuetudinem in Aegyptios tantopere saevierit. Cuius rei causam plerumque a sacris utrique populo maxime diversis cum repetant indeque exortà inimicitia, quae eadem postea seditionum multarum apud Aegyptios quoque fuerit causa; Heerenius (Ideen II, 2 pag. 408) potius hoc inde explicari posse censet, ut, quae a Persis commissa fuerint, in sacerdotes potissimum acta fuisse cogitemus, quorum potentiam minui adeoque frangi Persarum victorum maxime interfuerit. Vix enim Persas latere potuisse, quantum in Aegyptiorum

gente universa valerent sacerdotes quantamque vim illi in reliquos Aegyptios omnium ordinum exercerent; ut inde quoque fiat credibile, a sacerdotibus praecipue excitatas fuisse turbas istas ac seditiones, quas frequentes postmodo in Aegypto exortas esse accepimus. Post Heerenium, alios ut taceam, in eandem rem inquisivit Letronne (Mémoires de l'Acad. des Inscriptt. XVII. 1. pag. 39 seqq. coll. Revue d. deux mond. T. X. p. 37 seqq.). Qui utique in Cambyse animi indolem respici vult ad violentiam quamque proni \*) atque epilepsiae morbo (III, 33) accedente vel magis exasperati, licet misericordiae illum non prorsus expertem fuisse vel ex ipsa Herodoti narratione (vid. cap. 14 fin. ibique potissimum verba: αὐτῷ τε Καμβύση έσελθείν οίκτον τινα κ. τ. 1.) colligi posse videatur viro docto, adeo ut Cambyses in Aegyptios certe regni initio non severius quam Cyrus aliique Persarum reges in alias gentes regesve victos egisse putandus sit. Sed expeditione in Ammonios et Aethiopes (Herod. III, 25. 26) frustrata, quidquid sanae mentis Cambyses adhuc retinuerat, id omnino perdidisse videtur Letronnio, ut ab eo inde tempore mente plane captus in Aegyptios, quos iugi impatientes et ad defectionem paratos viderat, potissimum saevierit. Odio sacrorum Aegyptiorum singulari quodam vix ductum videri putat Cambysem, qui non magis Zoroastri disciplinam suspexerit neque omnino huius ita studiosus fuerit, ut eam in omnibus sequi eandemque propagare voluerit, quum suis tantum consiliis obsequens omnia iura hamana atque divina neglexerit. Accedit, quod Zoroastri doctrina, si Roethium sequimur (Geschicht. d. abendländ. Philosoph. I. p. 388 seqq. coll. 428) postero demum tempore

<sup>\*)</sup> Elenim Cambyses, teste Diodoro X, 31 (Excerptt. Valess. p. 249) ήν μέν φύσει μανικός καὶ παρακεκινηκώς τοις λογισμοίς, πολύ δὲ μᾶλλον αὐτὸν ώμὸν καὶ ὑπερήφανον ἐποίει τὸ τῆς βασιλείας μέγεθος.

εῦντες (ὁ γὰο δὴ νεκοὸς, ᾶτε τεταριχευμένος, ἀντείχέ τε καὶ οὐδὲν διεχέετο), ἐκέλευσέ μιν ὁ Καμβύσης κατακαῦσαι, ἐντελλόμενος οὐκ ὅσια. Πέρσαι γὰο θεὸν νομίζουσι εἶναι τὸ πῦρ. τὸ ὧν κατακαίειν τοὺς νεκροὺς οὐδαμῶς ἐν νόμφ οὐδετέροισί ἐστι, Πέρσησι μὲν, δι' ὅπερ εἰρηται, θεῷ οὐ δίκαιον εἶναι

apud Persas florere coepit, studio Darii Hystaspis, qui eam omni modo propagare valde studuerit; unde haud seio an explicandum sit, quod Cambyses, qui Zoroastri decretis minus tenebatur neque strenuum huius doctrinae sectatorem se unquam exhibebat, Amasidis cadaver comburi iusserit, έντελλόμενος ούκ δσια, ut Herodotus scribit ad ea respiciens, quae Zoroastri doctrina, cui posteri reges admodum addicti erant, flagitabat. Neque hoc ad Cambysem excusandum afferri posse existimaverim, quod Amasidis cadaver iam in mumiae formam redactum, indeque siccum et durum minusque ut putant impurum cremari voluerit (cf. Rhode: Die heilige Sage etc. p. 513): quodvis enim cadaver impurum habebatur, idque flammis tradere summum nefas.

ό γὰρ δη νεκρὸς — οὐδεν διεχέετο] i. e. corpus, quippe medicatum, resistebat ac nullo modo diffuebat. Unde patet, generosissimis medicamentis primoque conditurae genere regis corpus fuisse conditum. Ac monuit ipse Noster de variis conditurae generibus II, 86 seq., ubi vid. nott. De voce ταριχεύειν monuimus ad II, 85. διαχείσθαι de corpore s. cadavere dilabente, diffuente occurrit quoque in loco Aeneae Gazaei in Theophrast. p. 68, quem excitavit Creuzer. in Commentt. Herodd. pag. 11. 12.

ἐντελλόμενος οὐκ ὅσια] De ignis cultu apud Persas e Zoroastri doctrina omnia constant. Quae vero h. l. memorantur, cum iis comparentur, quae ad Ctesiae fragmm. Perss. pag. 103 annotavi, citata supra ad I, 86, ubi vid., itemque ad alterum Ctesiae locum Excerptt. Perss. §. 57 (,,καὶ περὶ τοῦ θάψαντος τὸν πατέρα διὰ τοῦ πυρὸς, παρὰ τοῦν νόμον") pag. 205. Ex

quibus opinor satis patebit, cremare cadavera Persis summum vi sum fuisse nefas idque certe ab eo inde tempore, quo Zoroastri disciplinam plane assumpserant. Inde quoque vir doctus in libro, qui inscribitur Hermes, Tom. XXXI, 1. pag. 100, Persas putat prius quidem, cum scilicet Cyrus Croesum igne comburi vellet, alia sacra ac Medico-Zoroastrica, Cambysis aetate demum recepta, csse secutos. Tu vide, quae paulo ante diximus et quae de Cyro Croesum comburi iubente adnotavimus ad I, 86.

νομίζουσι είναι το πύο] Abest articulus rò ex omnibus, quantum novimus, libris scriptis et hoc loco et paulo inferius in verbis: νενόμισται τὸ πύρ θηρίον είναι; nos utroque loco cum recentt. edd. et Bredovio p. 84 inseruimus articulum, quem exhibet Stobaeus, Herodoti verba exhibens Tit. 123, 13. p. 583 s. T. III. pag. 491 ed. Gaisford., quemque necessarium esse plane existimo. Inde quoque, Io. Chrysost. II. p. 54 B. scribit: θεός παρά Πέρσαις νομίζεται τὸ πῦρ. — Mox plerique libri et scripti et editi: τὸ ών κατακαίειν τε τους νεκρούς κ. τ. λ., in quibus cum nullus esset locus particulae TE, Schweighaeuserus eam mutavit in y & eumque secutus est Gaisfordius. Equidem cum Dindorf. et Dietsch. voculam, quae in Sancrofti codice non legitur, prorsus abiicere malui.

δί ὅπερ είρηται] i. e. eam ob causam, quam modo attuli, sacrum a Persis haberi ignem dictitans deumve, cui tradere corpus humanum (depascendum sc. et consumendum) nefas esse arbitrentur. Ad verbum νέμειν conf. VI, 33. IX, 7, 1. Pro λέγοντες quod quidam exhibent λέγονοι (ut cum Πέρσησι scilicet conveniat), id noli recipere. Similis structurae exempla affert Wesseling.

λέγοντες νέμειν νεκρόν άνθρώπου, Αίγυπτίοισι δε νενόμισται τὸ πῦρ θηρίον είναι ἔμψυχον, πάντα δὲ αὐτὸ κατεσθίειν τά περ αν λάβη, πλησθέν δε αὐτὸ τῆς βορῆς συναποθνήσκειν τῷ κατεσθιομένω. ούκων θηρίοισι νόμος ούδαμῶς σφί έστι τὸν νέχυν διδόναι καὶ διὰ ταῦτα ταριγεύουσι, ΐνα μὴ κείμενος ὑπὸ εὐλέων καταβρωθη. οῦτω δη οὐδετέροισι νομιζόμενα ένετέλλετο ποιέειν ὁ Καμβύσης. Ώς μέντοι Αλγύπτιοι λέγουσι, ούκ "Αμασις ήν ὁ ταῦτα παθών, ἀλλὰ ἄλλος τῶν τις Αίγυπτίων, έχων την αὐτην ήλικίην 'Αμάσι, ο λυμαινόμενοι Πέρσαι έδό-

Herodot. VI, 13. VII, 144. Add. Duker. ad Thucydid. VII, 42. 70 et Geisler. De Graecc. nominatt., quos vocant, absolutt. p. 29, qui structurain hanc ad sensum magis conformatam inde ortam putat, quod Herodotus iis, quae antea scripserat év νόμω οὐδετέροισί έστι mente quasi haec substituit: οὐδέτεροι νομίζουσι, ad quae referret λέγοντες. Cobet participium lévortes spurium habet indeque eiiciendum prorsus censet.

θηφίον είναι [μψυχον] Laudat Wesseling. de Aegyptiorum Vulcano, ignis ac plerarumque artium inventore, Diodor. Sicul. I, 12. 13, Nicandr. Alexipharm, 175 et Plutarch. Sympos. VII. p. 703, ubi Chaeronensis philosophus quaerens, cur sacer sit habitus ignis, haec disputat plane congrua cum Aegyptiorum doctrina: οὐδεν γὰο ἄλλο μαλλον εμψύχω προσέοικεν ή πῦρ κινούμε-νόν τε καὶ τρεφόμενον δι' αὐτοῦ και τη λαμπρότητι δηλούν ώσπες ή ψυχή καὶ σαφηνίζον απαντα. Νες aliter fere Stoici; namque "Zenoni animus ignis videtur" teste Cicerone Tuscc. Quaestt. I, 9. Plura hanc in rem Creuzer. ad Ciceron. De nat. deor. III, 14, qui idem nunc addit haec: "Plotino contra, et ipsi Aegyptio homini, sed philosopho, άψυ-χον το πῦς πας αὐτοῦ IV, 7, 2, quae componenda sunt cum 1, 6, 3 et VI, 7, 2." Diodorus loco laudato (1, 12) haec de Aegyptiis scripsit: τὸ δὲ πῦς μεθεςμηνευόμενον Ήφαιστον ονομάσαι, νομίσαντας μέγαν είναι θεόν και πολλά συμβάλλεσθαι πάσιν είς γένεσιν τε και τελείαν αῦ-

ξησιν. Quae nemo non videt ad eum deum pertinere, qui nomine Phthah (vid. ad II, 3.99 nott.) significatur atque primigenius habetur ignis, ex quo omnes res exortae sunt, omnium igitur rerum creator. Qui cum per scarabaeum declaretur, quem capitis loco adeo fert humana dei for-ma, inde haud scio an orta videri queant, quae Herodotus de igne scripsit, quem Aegyptii pro bestia habuerint, quae devoret quidquid nacta sit. Cf. Roeth. l. l. pag. 142. 193 et nott. p. 75.

καί δια ταύτα ταριχεύουσι] Conf. quae de conditura exposuimus in Excurs. VIII ad II, 85 pag. 861 seqq. – In seqq. εὐλέων Glossa Herodo-

tea exponit σκωλήκων.

οτκ "Αμασις ην ο ταυτα παθών] Valcken. conf. Dion. Chrysost. Orat. 37. p. 466 seqq. haec deridentem et Diodor. Sic. X, 32. de Virtt. et Vit. T. II. p. 556 ed. Wess. In verbis άλλὰ άλλος των τις Αίγυπτίων νοcem allos spuriam iudicant Cobet et Mehler in Mnemosyn. V. p. 66, indeque eiiciendam. Mihi haud placet. Verba seqq. έχων την αὐτην ήλικίην 'Αμάσι recte Schweigh. sic reddidit: eiusdem cum Amasi staturae. Nam ήλικίην h. l. non tam aetatem, quam staturam, formam corporis significare, recte monuit Larcherus, citans IV, 111, ubi plura Coraës. Italus interpres, cum infra III, 50 Herodotus vocem ἡλικίης sensu actatis adhibuerit cumque actatis similitudo ad formae et staturae similitudinem valuerit, utrumque exprimere maluit, vertens: età e statura. φ λυμαινόμενοι - Αμάσι λυμαίκεον 'Αμάσι λυμαίνεσθαι. λέγουσι γὰρ, ὡς πυθόμενος ἐκ μαντητου ὁ ἄμασις, τὰ περὶ ἑωυτὸν μέλλοι ἀποθανόντα γίνεσθαι, 203 οῦτω δὴ ἀκεόμενος τὰ ἐπιφερόμενα, τὸν μὲν ἄνθρωπον τοῦτον, τὸν μαστιγωθέντα, ἀποθανόντα ἔθαψε ἐπὶ τῆσι θύρησι ἐντὸς τῆς ἑωυτοῦ θήκης, ἑωυτὸν δὲ ἐνετείλατο τῷ παιδὶ ἐν μυχῷ τῆς θήκης ὡς μάλιστα θείναι. αί μέν νυν ἐκ τοῦ 'Αμάσιος ἐντολαὶ αὖται, αί ἐς τὴν ταφήν τε καὶ τὸν ἄνθρωπον ἔχουσαι, οῦ μοι δοκέουσι ἀρχὴν γενέσθαι, ᾶλλως δ' αὐτὰ Αἰγύπτιοι σεμνοῦν.

Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Καμβύσης έβουλεύσατο τριφασίας στρα-17 τηῖας, ἐπί τε Καρχηδονίους καὶ ἐπὶ ᾿Αμμονίους καὶ ἐπὶ τοὺς Μακφοβίους Αἰθίοπας, οἰκημένους δὲ Λιβύης ἐπὶ τῆ νοτίη

vεσθαι] φ in τῷ mutatum vult Struve Spec. I. Quaest. de Herod. dialect. p. 27 seq. (Opuscc. II. p. 292), cum Herodotus in hisce semper ea pronominis forma utatur, quae a consonante incipiat. Nos, libris omnibus adversantibus, nihil in his mutandum censuimus; cf. I, 91. III, 72. Recentt. edd. scripserunt τω. Mox vero pro Λμασιν, quod haud pauci tuentur libri scripti, cum recentt. edd. restitui Λμασι, quod ipsum librorum quorundam auctoritate non destitutum est, probante Bernhardy. Griech. Syntax p. 91 et Bredov. p. 263. Tu conf. I, 214. Burges. in Prolegg. Thucydid. pag. 301 legi vult: 'Αμάσι καλ λυμαίνεσθαι. — In seqq. pro μέλλοντα cum Schaef. et Gaisf. reposuimus μέλλοι, quod Vindobonensis liber praebet. In Sancrofti libro exstat μέλλει. — τὰ έπιφερόμενα sunt eventura, invninentia, ut I, 209. Ad ansousvos cf. III, 40 fin.

έντος τῆς ἐωυτοῦ δήκης] Male quidam libri ἐκτός. Vid. supra II, 169. 170. Ad vocem δ ήκης conf. II, 42 fin. Verba αί ἐς τὴν ταφήν τε καὶ τὸν ἄνθοωπον ἔχουσαι valent: quae ad sepulturam spectant, ut II, 53, ubi vid. nott. Add. III, 82, 126, alia, quae suppeditabit Schweigh. in Lex. Herodot. — In seqq. ἀρχήν valet omnino, ut I, 193. II, 95, III, 39. I 9. 86 ibique nott

39. I, 9. 86 ibique nott.

άλλως δ' αὐτὰ Αἰγύπτιοι σεμνοῦν] Ita scripsi cum edd. recentt. auctoritate Florentini libri et quattuor Parisinorum pro olim vulg. ἀλλ' ἄλ-λως vel, quod Wesselingius dederat: ἀλλ' ἄλλως δ', quem secutus est Matthiae, eiecta litera δ'. Noster infra III, 130 simili fere modo ἄλλως δέ scripsit antecedente negatione coll. I, 102. VI, 105. Et conferri quoque poterit V, 41, ubi Noster dixit κομπέειν ἄλλως, qui h. l. et I, 50 dixit σεμνοῦν.

# CAP. XVII.

και έπι τους Μακροβίους Αίθίοπας, οίκημένους δε Λιβύης έπὶ τῆ νοτίη δαλάσση] Extrema verba sic vertit Schweigh.: ad australe Libyae mare habitantes. At Letronne (Journ. d. Savans. 1817. pag. 97) Vallae praefert interpretationem: qui Africam ad australe mure incolunt; ita ut genitivus Λιβύης pendeat ab οίπημέvovs, cui verbo adiiciatur genitivus vel addita vel omissa praepositione. Quod mihi quidem haud persuasit vir doctus, cum, quem attulit Procopii locum De bell. Goth. p. 308 C., eum huc pertinere non magis credam, quam locos a Bastio, quem ille citat, allatos in Epist. critic. pag. 74. De sensu participii ο lκημέvos conf. nott. ad I, 27. Add. Siebelis ad Pausan. I, 33. §. 4. — ή νοτίη θάλασσα hic de australi oceano s. Indico intelligendum, ut II, 11. 158. IV, 42, ubi vid. nott. Conf. Schlichthorst Geogr. Afric. Herod. pag. 18. Rennel. l. l. pag. 462. 572 et Heeren. Ideen II, 1. pag. 337 not.,

# θαλάσση. βουλευομένω δέ οί έδοξε, έπὶ μὲν Καρχηδονίους τον

qui Herodoti verba sic exponit: , jenseits dem Eingange des Arabischen Meerbusens, an dem Indischen Mccre"; ut igitur extra sinum Arabicum et fretum Babel Mandeb, quodvulgo dicitur, in Africae ora orientali, quam Indicus qui dicitur Ocea nus alluit, sive ή νοτίη δάλασσα, ut Noster loquitur, sedes Macrobiorum quaerendae sint. Hoc vero mare Indicum qui h. l. intelligi posse negat (Bobrick Geograph. d. Herodot. p. 227), cum de illo mari cogitandum sit, quod Libyam, a mari totam circumdatam (Herodot. IV, 42), a meridie attingat, quid sibi velit, haud perspicio. Nec magis recte vidisse videtur Larcherus, qui in Tab. geograph, pag. 210 hîc de Arabico sinu cogitat. Quin exstitit Maltebrun (in Nouvell. Annall. d. Voyag. T. V. P. II. 1820. Paris. p. 361 sqq. notante Cr.), qui Herodoto accuratam sinus Arabici notitiam fuisse omnino negans, quippe quem haud raro maris australis significatione comprehenderit, Heerenium et Larcherum. quamvis diverse statuentes, falsos esse contendit, ita scilicet iudicans ob eam, quam ipse sibi formavit mente, opinionem de Macrobiorum se-Ac de hac gente einsque sedibus disputare longum, certique quid statuere perquam difficile. Quod enim olim Macrobios ad tribum quandam (nunc nominari dicunt Shangallas) auctore Bruce, celeberrimo peregrinatore, retulerunt, id quamvis nuper ab codem Maltebrun. l. l. pag. 360 (ubi Macrobios ab Ichthyophagis longe remotos fuisse negat) denuo susceptum, falsum reperitur monentibus Larchero et Heerenio, cum ista gens infra regionem auriferam Gaba et Nuba ad utramque Nili ripam, septentrionem versus a Fazukla habitet. et quidem media in terra procul a mari, nec unquam in urbes coacta, nec ad vitam magis civilem, qualem Macrobios egisse satis ostendit ipsa Herodoti narratio, traducta. Herodoti Macrobii ad mare sedes habere dicuntur, in maxime remotis terra-

rum orbis partibus (III, 114), ad quos Cambyses iter faciens quintam modo viae partem explevit, cum re infecta (III, 25) redeundum esset. Quare vix dubium, magis meridiem versus sedes Macrobiorum esse quaerendas, ut recte statuit Heeren. 1. l. pag. 337, qui Cosmae narratio-nem de terra Susa (quod nomen iam duobus post Herodotum saeculis frequens reperitur), auri illa quidem plena, ad hanc de Macrobiis narrationem referens Macrobios hac ipsa in terra ad oram maritimam extra fretum Babel Mandeb, prope promontorium Gardefan, in terra, quam nunc tenent Samalis, sedes habuisse ponit. Vid. Ideen I, 1. p. 337 seqq. p. 345, et qui Heerenio adstipulantur, Bothe in: Deutsche Monatsschrift 1799. II.p. 185 seq., Russell: Nubia et Abyssinia (Edinburgh Cabinet-Library XII) p. 117 seq. Ac monet Heerenius, ea, quae Herodotus enarret, nonnihil exaggerata videri et ad excitandam admirationem efficta, praesertim cum aeque ac reliqua, de Cambyse quae apud Herodotum legantur, ex Aegyptiorum sacerdotum ore fluxerint. Ac regionis Sebae incolas valde proceros, quos Iesaias XLV, 14 commemoret, non alios videri atque Macrobios idem addit pag. 350. Rennel. l. l. pag. 572 in terra, quae nunc dicitur Abyssinia, Macrobiorum sedes collocandas esse censet. Ab Heerenii sententia discedit Hoskins, qui haec tractavit, Travels in Ethiopia p. 307 seqq. Etenim procul a mari neque vero admodum remotas a Meroë (vid. Hcrod. II, 29 ibique nott.) occidentem et meridiem versus sedes Macrobiorum quaerendas esse putat, qui nomades fuerint potentissimi terramque auriferam obtinuerint, quae ipsa Cambysem ad expeditionem faciendam excitasse videri queat: itaque circa fluvium album (Bahr el Abiad) Macrobios habitasse existimat, quibus admixti fuerint Automoli illi, de quibus Noster supra dixit II, 30. Neque aliam fere sententiam profert Wheeler Geography of Herodot. p.

ναυτικόν στρατόν ἀποστέλλειν, ἐπὶ δὲ ᾿Αμμονίους τοῦ πεζοῦ ἀποκρίναντα, ἐπὶ δὲ τοὺς Αἰθίοπας κατόπτας πρῶτον, ὀψομένους τε τὴν ἐν τούτοισι τοῖσι Αἰθίοψι λεγομένην εἶναι ἡλίου τράπεζαν, εἰ ἔστι ἀληθέως, καὶ πρὸς ταύτη τὰ ἄλλα κατοψομένους, δῶρα δὲ τῷ λόγῷ φέροντας τῷ βασιλέϊ αὐτῶν. Ἡ δὲ 18 τράπεζα τοῦ ἡλίου τοιήδε τις λέγεται εἶναι λειμών ἐστι ἐν τῷ

528 seq., ubi eadem sentientem laudat Cooley: Ptolemy and the Nile p. 20. Mihi magis placet Heerenii sententia, quae certe cum Herodoti verbis Macrobios hosce ad mare australe collocantis neque in interioris Africae tractibus reponentis melius convenire mihi videtur.

πατόπτας πρώτον] πατόπτας speculatores dicit atque exploratores, quos eosdem albi (III, 19. 25, 136. 138) vocat πατασπόπους. Idem vocabulum infra III, 21. Conf. Pollux II, 59. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Sept. c. Theb. 36. — In verbis: τηνέν τούτοισι τοῖσι Αλθίοψι λεγομένην spuria videntur esse το ˙σι Αλθίοψι Cobeto; quae omnibus libris probata retinui.

el fort άληθέως] i. c. an re vera ita se habeat; ubi verbo είται adiunctum est adverbium, de quo, alios ut taceam, monuit Stallbaum ad Plat. Euthyphr.pag. 10 seq. Ex Herodoto conf. III, 23. IV, 134. Ad τω λόγω cf. V, 20.

#### CAP. XVIII.

΄Η δε τράπεζα τοῦ ήλίου τοιήδε ris légerai elvai] De mensa solis haec Pompon. Mela III, 9 init. (coll. Solin. cap. 30): "Est locus apparatis epulis semper refertus: et quia, ut libet, vesci volentibus licet, ηλίου τράπεζαν appellant; et quae passim apposita sunt, affirmant innasci subinde divinitus". Ad fabulas, ut videtur, ista refert Pausan. VI, 26. §. 1 (coll. I, 33. §. 4), ubi conf. Kuehn. et quem Wesseling. landat, Liban. Orat. Antioch. II. p. 385. Si vero quaeras. quid veri lateat sub hac narratione, paucis ita defungitur I. Voss. ad Mel. l. l.: ,,quia communis esset omnibus hacc mensa, ideo 40lis appellabatur. Sol enim omnibus lucet." Altius hanc in rem inquirit

Heeren (Ideen II, 1. pag. 345 seq.), qui Solis aram s. mensam forum esse vult, in quo commercium cum peregrinis fuerit factitatum; quod ipsum cum templorum sanctitati per Africae regiones commissum fuerit, haud mirum, hîc quoque religionem fuisse adiunctam. Inde quae Cosmas narrat de quodam commercii genere inter peregrinos et indigenas, ea ita ad Herodoti narrationem translata vult Heeren., ut hoc commercium publica auctoritate fuerit institutum indeque etiam intelligatur, cur magistratus noctu dicantur carnem adponere, qua diu vescantur qui velint, quamque indigenae terra edi existiment. Mihi in hisce potissimum sacrorum et religionis ratio habenda videtur, illamque narrationem ad Solis praesertim cultum adeoque lectisternia diis fieri solita festis praesertim diebus, ubi magnus et indigenarum et advenarum solet esse concursus, pertinere crediderim. Conf. C. Fr. Hermann: Gottesdienstl. Alterthüm. §. 15, not. 16 ibique laudd. Et crebro per orientem inveniri lectisternia monuit Gesen. ad Icsai. LXV, 11. pag. 287, qui tamen Solis mensam ab Herodoto commemoratam minus huc pertinere adiicit, eo potius superstitionem spectasse ratus, ut Solem illic coenasse et haccce frusta reliquisse vulgo arbitrarentur. De lectisterniis ut cogitem, facit quoque sacra coena, quam in Iovis Ammonii templo repraesentatam invenit V. Ill. de Minutoli; conf. eius itiner. pag. 119 et tab. VIII. et vid. Car. Baehr: Symbolik d. mosaisch. Cultus I. p. 438. Quin ad insos Graecos talia manasse, documento est Iuppiter ille, qui ad Aethiopes pios se confert coenatum. De quo Creuzer. in Symbol. IV. p. 352 ed. tert. De lectisterniis quoπροαστείω ἐπίπλεος κρεῶν ἑφθῶν πάντων τῶν τετραπόδων, ἐς τὸν τὰς μὲν νύκτας ἐπιτηδεύοντας τιθέναι τὰ κρέα τοὺς ἐν τέλει ἐκάστους ἐόντας τῶν ἀστῶν, τὰς δὲ ἡμέρας δαίνυσθαι προσιόντα τὸν βουλόμενον ' φάναι δὲ τοὺς ἐπιχωρίους ταῦτα τὴν γῆν αὐτὴν ἀναδιδόναι ἐκάστοτε. ἡ μὲν δὴ τράπεζα τοῦ 19 ἡλίου καλεομένη λέγεται είναι τοιήδε. Καμβύση δὲ ὡς ἔδοξε πέμπειν τοῦς κατασκόπους, αὐτίκα μετεπέμπετο ἐξ Ἐλεφαντίνης πόλιος τῶν Ἰχθυοφάγων ἀνδρῶν τοὺς ἐπισταμένους τὴν

que hîc cogitari vult Wheeler l. supra l., cum de Aegyptiorum festo agatur, quod Herodoti aetate in desuctudinem iam pervenerit. Ad Heerenii sententiam magis accedit Russel. l. supra l. Maltebrun l. supra l. ex hisce narrationibus cognosci posse statuit sacerdotum imperium. qui quotidie Soli mane offerant sacrificia festisque diebus multitudinem congregatam hac ciborum sacrorum largitione recreare studeant, quo libentius illa ipsis alia praebeat opera ac vectigalia. Neque aliter fere Bothe (Deutsche Monatsschrift 1799. II. p. 193) Solis mensam apud gentes, quae Solem coluerint, proverbialiter quasi dici putat Dei mensam, qua appellatione eum locum illae significarint, in quem mercatores pecudes abegerint atque mactarint. Sed magis adeo eos a vero prorsus aberrare credam, qui narrationem de Solis mensa cum medii aevi fabulis de sanguine regali (Graal vulgo vocant) contendunt.

έπίπλεος κρεών έφθών πάντων τῶν τετραπόδων] πάντων τῶν τετραπόδων de omnis generis quadrupedibus intelligendum. Conf. I, 50 ibiq. not. Carnem elixam, quam dicit Herodotus, de carne siccata probabiliter accipiendam esse statuit Heeren. 1. l. pag. 346, cum istius modi caro in istis regionibus plerumque servetur atque etiamnum siccata caro in cibis delicatissimis habeatur. Sed si de sacrificio cogitemus, nihil credo obstabit, quo minus de elixu carne hîc Nostrum loqui dicamus. — In seqq. ad verba ές τον — τιθέναι κ. τ. λ. ex antecedentibus repetendum λέγεται. έπιτηδεύοντας valet: ex instituto, operam huic rei dantes pro

muneris officio. τοὺς ἐν τέλεϊ Noster vocat magistratus; de qua locutione plura Valcken. et Wessel. ad IX, 106 laudantes Sophocl. Antig. 66. Philoctet. 384. 922. Thucydid. V, 27. VII, 73 etc. Quibus alia addit Blomfield, in Glossar. ad Aeschyl. Agamemn. 104. coll. Duker. ad Thucydid. I, 58. Timaei Glossam in Lexic. Platon. p. 103: Evteleis of aggov-tes nat of aggartes, cum ad Platonem nihil faciat, huc spectare putat Ruhnkenius. — Ad δαίνυσθαι cf. I, 211. I1, 100. In seqq. pro την γην αύτην Naber in Mnemosyn. IV. p. 18, ad Cobeti Varr. Lectt. p. 163 amandans, verissimum esse iudicat, si scribatur την γην αύτομάτην. Cui assensus est Mehler. ibid. V. p. 74. Mihi mutandae vulgatae causa non esse videtur idonea.

#### CAP. XIX.

των Ίχθυοφάγων άνδρών τοὺς έπισταμένους κ. τ. λ.] De Ichthyophagis haec Pausan. I, 33. §. 4: Alθιόπων δε των υπέο Συήνης έπι θάλασσαν έσχατοι την έρυθραν κατοικούσιν Ίχθυοφάγοι καὶ ὁ κόλπος, ον περιοικούσιν, Ίχθυοφάγων όνομάζεται. Quibus add. Strabon. XVI. p. 769 s. p. 1113 D. et Diodor. Sicul. III, 15 sqq., quibuscum conveniunt Agatharchidis Excerptt. (apud Photium Bibl. Cod. CCXIII) §. 30 seqq., ubi Mueller. (Geograph. Gr. minn. I.) p. 129 reliquos locos veterum, in quibus de Ichthyophagis (i. e. qui piscibus vescuntur) sermo est, attulit: tu vid. inprimis Arriani qui fertur Peripl. Mar. Erythr. §. 4. 20. p. 261. 273 ibid et cf. quae de his Agatharchidis Ichthyophagis retulit H. J. Frieten: De Agatharchide Cnidio

Αίδιοπίδα γλώσσαν εν ώ δε τούτους μετήτσαν, εν τούτω εκελευε έπλ την Καρχηδόνα πλέειν τον ναυτικόν στρατόν. Φοίνικες δε οὐκ ἔφασαν ποιήσειν ταῦτα όρκίοισι τε γὰρ μεγάλοισι ἐνδεδέσθαι, καλ οὐκ ἂν ποιέειν ὅσια, ἐπλ τοὺς παίδας τοὺς έωυτῶν στρατευόμενοι. Φοινίκων δε οὐ βουλομένων οί λοιπολ οὐκ ἀξιόμαχοι ἐγίνοντο. Καρχηδόνιοι μέν νυν οῦτω δουλοσύνην διέφυγον πρὸς Περσέων. Καμβύσης γὰρ βίην οὐκ ἐδικαίου προσφέρειν Φοίνιξι, ὅτι σφέας τε αὐτοὺς ἐδεδώκεσαν

(Bonn. 1848) p. 35 seqq. Unde manifestum est, in regionibus supra Aegyptum sinui Arabico proximis et extra cius fauces sitis sedes Ichthyophagorum, gentis barbarae fere et maxime rudis, esse quaerendas. Ob Herodoti verba Heeren, l. l. pag. 349 partem quandam gentis in superiore Aegypto sedes habuisse statuit indeque ulterius pertinuisse ad tribus palantes in desertis, per quae commercium inter Aegyptum et Aethiopiam (sive Macrobiorum regiones) factum fuerit; unde illos Ichthyophagos ob itinera per deserta mercandi causa crebrius instituta utriusque terrae et linguae cognitionem habuisse verisimile videtur viro docto quaerenti, an ad gentem, cui nunc nomen Ababde, in illis regionibus adhuc habitantem, et inde ab antiquissimo aevo mercibus per deserta transportandis deditam, Ichthyophagi referri queant. Conf. etiam nott. ad III, 17. De Ichthyophagis, qui per oram Arabiae, Carmaniae, Gedrosiae ad Indiam usque habitare dicuntur, retulit praeter Agatharchidem (de quo vid. Frieten l. l. p. 33) aliosque a Muellero l. l. allatos inprimis Arrian. Indicc. 26. 28 seq. 31 seq. — De Elephantine conf. nott. ad II, 17.

έν ω δὲ τούτους μετή ισαν] Formam Ionicam μετή ισαν restituit Valcken, quem recc. edd. secuti sunt. Vid. Bredov. p. 409 et Her. III, 14. 28. Ad significationem recte Valcken.: "dum ad istos arcessendos proficiscebantur". Nam μετιέναι s. μετέρχεσθαι valet arcessere, ire petitum, ut supra III, 15. 28. IX, 33. Wesselingius excitavit Strabon. XIV. p. 950 A sive 641 B. et XV. p. 714.

και οὐκ αν ποιέειν όσια κ. τ. λ.] Haec illi dicunt pro antiquo coloniarum iure, ex quo non licuit urbi capitali bellum inferre colonis suis, nec iis vicissim metropoli. Quae enim apud Graecos valuere, ea apud Poenos quoque olim valuisse credibile est. Vid. Heeren. Ideen. II, 1. p. 29 et inprimis locos Herodoti VII, 51. VIII, 22, Thucydidis I, 38. V, 106, Polyb. XII, 10, 3. Conf. C. Fr. Hermann. Lehrbuch d. griech. Staatsalterth. §. 73 et §. 74 ed. quart. Schoemann. Antiqq. Graecc. p. 418. Movers: Die Phoeniz. II, 2. p. 49 seqq. Laurent Histoire du droit des gens I. p. 494, qui alia quoque attulit, unde intelligimus, quam arcto vinculo Carthaginienses ac Tyrii iuncti fuerint usque ad Alexandri Magni aetatem, cui Tyrii eam ob causam tam obstinate restitisse videntur, quod a Carthaginiensibus, colonis suis et quasi filiis, auxilium exspectaverant. Et postea quoque hanc rationem valuisse, Hannibalis exemplum nos quodammodo docere potest, qui Carthagine fugiens Tyrum se legatum esse missum diceret, teste Livio XXXIII, 48.

οτι σφέας τε αὐτοὺς ἐδεδώκεσαν Πέρσησι] Colligit inde Fr. Chr. Schlosser. (Universalhist. Uebersicht etc. I, 1. p. 251.), Tyrum, quam Persas esse aggressos nusquam relatum invenimus, ultro in potestatem Persarum cessisse. Nec magis relatum invenimus, quo tempore Phoenices Persis se dederint. Quod cum vulgo ad Cyri tempora reiiciatur, magis probabile videtur Dahlmanno (Herodot. p. 151) ad Cambysis tempora referre, qui, antequam in Aegyptum expeditionem

Πέρσησι, και πᾶς ἐκ Φοινίκων ἤρτετο ὁ ναυτικὸς στρατός. δόντες δὲ και Κύπριοί σφεας αὐτοὺς Πέρσησι ἐστρατεύοντο ἐπ' 20 Αἰγυπτον. Ἐπεί τε δὲ τῷ Καμβύση ἐκ τῆς Ἐλεφαντίνης ἀπίκοντο οι Ἰχθυοφάγοι, ἔπεμπε αὐτοὺς ἐς τοὺς Αἰθίοπας, ἐντει-204 λάμενος τά τε λέγειν χρὴ, και δῶρα φέροντας, πορφύρεόν τε αἶμα και χρύσεον στρεπτὸν περιαυχένιον και ψέλια και μύρου ἀλάβαστρον και φοινικητου οἴνου κάδον. Οι δὲ Αἰθίοπες οὖ-

fecerit, et Phoenicum et Cypriorum acceperit deditionem. At vero rectius statuerunt Ley (Fata et conditio Aegypt. sub imperio Persar. p. 44 seq.) et Hengstenberg (De Rebb. Tyriorr. p. 59 seqq. 63 seqq.), iam Cyro se dedisse Tyrios, coque etiam referre mihi posse videor plusquam-perfectum εδεδώκεσαν consulto ab Herodoto adhibitum, ut illud iam ante Cambysem factum esse significaret. Cyprii num eodem tempore, quo Tyrii, Cyro se dederint, id ex Herodoti certe verbis (δόντες δὲ καὶ Κύποιοί σφεας αύτους Πέρσησι) colligi vix poterit: immo post Tyrios in Persarum ditionem receptos Persis Cyprii cessisse videntur, quos Amasis primus subegerat teste Herodoto II, 182, ubi cf. nott. Qui quamdiu Cyprios in ditione tenuerit, haud constat; nec magis illud manifestum, num extremis Amasidis annis, an eo mortuo demum cum Psammenitus regnum paternum suscepisset, ab Aegyptiis deficientes Persis se tradiderint. Nam alterutrum certe statui necesse erit. Cyro se dedisse Cyprios refert Xenophon Cyropaed. I, 1, 4. VII, 4, 2. VIII, 6, 8, quem in talibus presse sequi vix licebit, si quidem praeter Cyprios etiam Acgyptiis imperitasse scribit Cyrum I, 1, 4 coll. VI, 2, 10. VIII, 6, 21. VIII, 8, 1. — ὁ ναυτικός στρατός de classe intelligendum, qua simul a mari Aegyptum petebat Cambyses; vid. supra ad III, 13 nott. Ad quam classem licet Graeci quoque Persis subditi naves praebuissent, praecipua tamen pars a Phoenicibus mari potentibus subministrata est, adeo ut ab his totius classis penderet salus. - Ad ἤοτητο conf. I, 125 et ad rem ipsam nott. ad III, 25.

#### CAP. XX.

έντειλάμενος τά τε λέγειν χρή] Retinui cum recentt. edd. τά τε, quod Wesselingius iam dederat, pro vulg. τα, sed pro χοῆν e Mediceo, Florentino binisque aliis codd. recepi χοή, probante Matthiae, qui zone huic loco convenire iure nobis negare videtur, citans quae disputarit ad Euripid. Hec. 262. Hippol. 296. 344. Androm. 424. Gr. Graec. §. 505 not. Supra Noster I, 69: έντειλάμενός τε τὰ λέγειν χοή, ubi male libri nonnulli  $\chi o \tilde{\eta} \nu$ . — Ad dona quod attinet, conf. Aelian. V. H. I, 22, ubi inter dona legatis a Persarum rege tribui solita memorantur quoque armillae, torques et stola Medica. Apud Xenophontem in Cyropaed. VIII, 5, 18 Cyaxares Cyro mittit obviam την θυγατέρα στέφανόν τε χρυσούν καί ψέλια φέρουσαν και στρεπτόν και στολην Μηδικήν ώς δυνατόν καλλίστην. Unde Herodoti loco altero VIII, 113 invenimus Persas, ανδοας στρεπτοφόρους τε καὶ ψελιοφόρους, ubi conf. nott. Caeterum Macrobiorum regio cum auro abundet, haec munera a Cambyse per ludibrium potius missa videri vult Heeren. Ideen l. l. pag. 346; ut indignabundus Macrobiorum rex alio quasi lusu responderit.

καὶ ψέλια καὶ μύρου ἀλάβαστρον] ψέλια (i. e. armillae) plerique libri iique optimi. Alii ψέλλια. Tu conferas III, 22. IV, 168. IX, 79 et quac plura attulit Bredov. pag. 99, qui satis docuit, apud Herodotum certe hoc vocabulum cum una litera λ esse exarandum. — μύρου ἀλάβαστρον est vasculum e lapide alabastrite confectum myrrhisque repletum; plane ut Plinius scribit, a Larchero

τοι, ές τους απέπεμπε ο Καμβύσης, λέγονται είναι μέγιστοι καί κάλλιστοι ανθρόπων πάντων. νόμοισι δε καί αλλοισι χρασθαι

laudatus, in Hist. Nat. XXXVI, 8 (T. II. p. 374): "Lapidem alabastriten . . . cavant ad vasa unguentaria, quoniam optime servare incorrupta dicitur." In Evang. Matth. XXVI, 7 simili prorsus modo legitur αλάβαστρον μύρου. De quo plurima congessit Schleusner. in Lex. N. F. s. v. I. pag. 114. Tu vid. Plutarch. Timol. 15 ibique Hess. p. 71 et Held p. 405. Ussing. De nominibb. vass. Graecc. p. 70. Krause Angeiolog. pag. 9 seq. Creuzerus haec adscripserat: "Winckelmanni opera Vol. III. p. 126 sqq. et p. 354 sqq. ed. nov. Dresd. G. H. Martini ad I. A. Ernestii Archaeolog. p. 137 et praecipue I. G. Schneideri Annotatt. in Theophrastum de Odoribus §. 40. pag. 665 sq." Quod vero ex Eustath. ad Homer. p. 946, 53 s. 923, 10 et Suid. s. v. 17zroo; Wesseling. insertum vult articulum τον ante haec verba, eo non opus esse recte monet Schweigh., a grammaticis istis, qui prioris cuiusdam grammatici observationem descripserint, ipsum Herodotum inspectum esse negans. Quibus postea haec adscripsit Creuzerus (cf. Ein alt-athenisches Gefäss etc. p. 60. Zur Gemmenkunde p. 151): "Respiciunt haec Photius (s. v. λήκυθος p. 183 ed. Dobr.), Suidas (l. l.), quos laudant interpretes. Adde Scholiastam Platonis in Hipp. mai. p. 136 Ruhnk., ubi: ἀξξενικώς δὲ τὸν ἀλαβαστρον είπεν Ηρόδοτος, qui locus Schweighaeuserum fugit caeteroqui recte monentem, articulum rov ante uvgov non debere obtrudi Herodoteae orationi. Reliqua, quae ad hunc locum expediendum addidit vir doctissimus, non placent. Videtur antiquus criticus, ex cuius commentariis hortulos suos irrigarunt isti Lexicographi, cum Scholiasta in integriore suo exemplo legisse: καὶ το ύσεον μύρου άλάβαστρον eamque differentiam scripto consignasse, quo lectores intelligerent, ex Atticorum usu Herodoto scribendum fuisse xal γουσέην μ. αλ. Habet hace repetitio adiectivi χούσεον quandam significationem nativae narrationis Herodoteae et alterum XPTΣEON facile excidere poterat ante MT-POT." Mihi repetito adiectivo zovσεον non opus esse videtur, quamquam haec vox repetitur in Xenophontis loco, utique diverso, Anab. Ι, 2, 27: στρεπτόν χρυσούν καλ ψέλια καί ακινάκην χουσούν κ.τ.λ. Quae post στρεπτον legitur vox πεφιαυχένιον, eam et h. l. et III, 22 invito Herodoto in textum irrepsisse putat Naber in Mnemosyn. IV. p. 19. Sed libri omnes scripti retinent vocem, quae sane haud scio an consulto addita videatur. — De pabnarum vino conf. I, 194. II, 86 ibiq. nott. Wesseling. consuli vult Atheu. XI. p. 473 B. Polluc. X, 75.

λέγονται είναι μέγιστοι καὶ κάλλιστοι άνθοωπων πάντων] Conf. Eustath, ad Dionys, 218. Eadem infra III, 114 coll. VII, 70, ubi de Aethiopibus: οὐλότατον τρίχωμα έχουσι πάντων άνθρώπων. Quae verba sane Afrorum sive Negrorum, ut nunc vocant, gentem indicare videntur: quamquam id minus convenit, quod homines huius gentis perhibentur μέγιστοι καλ καλλιστοι άνθοωπων πάντων: sed negat mirum videri posse Hoskins Travels in Ethiop. p. 310. lesaias quoque incolas regionis Sabae corporis proceritate insignes ait XLV, 14, ubi praeter Solinum cap. 30, duodecim pedes Aethiopes longos esse narrantem, alios scripturae sacrae locos de magna Aethiopum statura affert Gesen. p. 95. Add. Bohlen. ad Genes. X, 7. pag. 123. Nec multum istos differre a Macrobiis probabiliter statuisse Heerenium 1. 1. p. 350 seqq. supra iam monuimus. Qui idem suspicatur, has laudes de Aethiopiae gentium statura celsa ac decora fluxisse ex mancipiorum negotiatoribus, qui istas gentes praecipue laudare consueverint. - "Comparat cum his Aethiopum laudibus fabulas Germanorum, Britannorum, in Edda obvias de Aasgard, editor novae editionis operis: The history of English

Πέρσησι, και πᾶς ἐκ Φοινίκων ἤρτετο ὁ ναυτικὸς στρατός. δόντες δὲ και Κύπριοί σφεας αὐτοὺς Πέρσησι ἐστρατεύοντο ἐπ' 20 Αίγυπτον. Ἐπεί τε δὲ τῷ Καμβύση ἐκ τῆς Ἐλεφαντίνης ἀπίκοντο οι Ἰχθυοφάγοι, ἔπεμπε αὐτοὺς ἐς τοὺς Αίθίοπας, ἐντει-204 λάμενος τά τε λέγειν χρὴ, και δῶρα φέροντας, πορφύρεόν τε αἶμα και χρύσεον στρεπτὸν περιαυχένιον και ψέλια και μύρου ἀλάβαστρον και φοινικητου οἴνου κάδον. Οί δὲ Αίθίοπες οὖ-

fecerit, et Phoenicum et Cypriorum acceperit deditionem. At vero rectius statuerunt Ley (Fata et conditio Aegypt. sub imperio Persar. p. 44 seq.) et Hengstenberg (De Rebb. Tyriorr. p. 59 seqq. 63 seqq.), iam Cyro se dedisse Tyrios, coque etiam referre mihi posse videor plusquam-perfectum ἐδεδώκεσαν consulto ab Herodoto adhibitum, ut illud iam ante Cambysem factum esse significaret. Cyprii num eodem tempore, quo Tyrii, Cyro se dederint, id ex Herodoti certe verbis (δόντες δε καί Κύποιοί σφεας αύτους Πέρσησι) colligi vix poterit: immo post Tyrios in Persarum ditionem receptos Persis Cyprii cessisse videntur, quos Amasis primus subegerat teste Herodoto II, 182, ubi cf. nott. Qui quamdiu Cyprios in ditione tenuerit, haud constat; nec magis illud manifestum, num extremis Amasidis annis, an eo mortuo demum cum Psammenitus regnum paternum suscepisset, ab Aegyptiis deficientes Persis se tradiderint. Nam alterutrum certe statui necesse erit. Cyro se dedisse Cyprios refert Xenophon Cyropaed. I, 1, 4. VII, 4, 2. VIH, 6, 8, quem in talibus presse sequi vix licebit, si quidem praeter Cyprios etiam Aegyptiis imperitasse scribit Cyrum I, 1, 4 coll. VI, 2, 10. VIII, 6, 21. VIII, 8,1. — ὁ ναυτικός στρατός de classe intelligendum, qua simul a mari Acgyptum petebat Cambyses; vid. supra ad III, 13 nott. Ad quam classem licet Graeci quoque Persis subditi naves prachuissent, praccipua tamen pars a Phoenicibus mari potentibus subministrata est, adeo ut ab his totius classis penderet salus. - Ad ἥρτητο conf. I, 125 et ad rem ipsam nott. ad III, 25.

## CAP. XX.

έντειλάμενος τά τε λέγειν χοή] Retinui cum recentt. edd. τά τε, quod Wesselingius iam dederat, pro vulg. τα, sed pro χοῆν e Mediceo, Florentino binisque aliis codd. recepi χρή, probante Matthiae, qui zone huic loco convenire iure nobis negare videtur, citans quae disputarit ad Euripid. Hec. 262. Hippol. 296. 344. Androm. 424. Gr. Graec. §. 505 not. Supra Noster I, 69: έντειλάμενός τε τὰ λέγειν χρή, ubi male libri non-nulli χρῆν. — Ad dona quod attinet, conf. Aelian. V. H. I, 22, ubi inter dona legatis a Persarum rege tribui solita memorantur quoque armillae, torques et stola Medica. Apud Xenophontem in Cyropaed. VIII, 5, 18 Cyaxares Cyro mittit obviam την θυγατέρα στέφανόν τε χρυσοῦν καὶ ψέλια φέρουσαν καὶ στρεπτόν καὶ στολήν Μηδικήν ώς δυνατόν καλλίστην. Unde Herodoti loco altero VIII, 113 invenimus Persas, ανδοας στρεπτοφόρους τε καὶ ψελιοφόρους, ubi conf. nott. Caeterum Macrobiorum regio cum auro abundet, haec munera a Cambyse per ludibrium potius missa videri vult Heeren. Ideen 1. l. pag. 346; ut indignabundus Macrobiorum rex alio quasi lusu responderit.

καὶ ψέλια καὶ μύρου ἀλάβαστρον] ψέλια (i. e. armillae) plerique libri iique optimi. Alii ψέλλια. Tu conferas III, 22. IV, 168. IX, 79 ct quae plura attulit Bredov. pag. 99, qui satis docuit, apud Herodotum certe hoc vocabulum cum una litera l esse exarandum. — μύρου ἀλάβαστρον est vasculum e lapide alabastrite confectum myrrhisque repletum; plane ut Plinius scribit, a Larchero

τοι, ές τους ἀπέπεμπε ὁ Καμβύσης, λέγονται είναι μέγιστοι καὶ κάλλιστοι ἀνθρόπων πάντων. νόμοισι δὲ καὶ ἄλλοισι χρᾶσθαι

laudatus, in Hist. Nat. XXXVI, 8 (T. II. p. 374): "Lapidem alabastriten . . . cavant ad vasa unguentaria, quoniam optime servare incorrupta dicitur." In Evang. Matth. XXVI, 7 simili prorsus modo legitur αλάβαστρον μύρου. De quo plurima congessit Schleusner. in Lex. N. F. s. v. I. pag. 114. Tu vid. Plutarch. Timol. 15 ibique Hess. p. 71 et Held p. 405. Ussing. De nominibb. vass. Graecc. p. 70. Krause Angeiolog. pag. 9 seq. Creuzerus haec adscripserat: "Winckelmanni opera Vol. III. p. 126 sqq. et p. 354 sqq. ed. nov. Dresd. G. H. Martini ad I. A. Ernestii Archaeolog. p. 137 et praecipue I. G. Schneideri Annotatt. in Theophrastum de Odoribus §. 40. pag. 665 sq." Quod vero ex Eustath, ad Homer. p. 946, 53 s. 923, 10 et Suid. s. v.  $\lambda \eta$ xvoo; Wesseling. insertum vult articulum τον ante haec verba, eo non opus esse recte monet Schweigh., a grammaticis istis, qui prioris cuiusdam grammatici observationem descripserint, ipsum Herodotum inspectum esse negans. Quibus postea haec adscripsit Creuzerus (cf. Ein alt-athenisches Gefäss etc. p. 60. Zur Gemmenkunde p. 151): "Respiciunt haec Photius (s. v. λήπυθος p. 183 ed. Dobr.), Suidas (l. l.), quos laudant interpretes. Adde Scholiastam Platonis in Hipp. mai. p. 136 Ruhnk., ubi: ἀξιξενικώς δε τον αλαβαστρον είπεν Ηρόδοτος, qui locus Schweighaeuserum fugit caeteroqui recte monentem, articulum rov ante µvçov non debere obtrudi Herodoteae orationi. Reliqua, quae ad hunc locum expediendum addidit vir doctissimus, non placent. Videtur antiquus criticus, ex cuius commentariis hortulos suos irrigarunt isti Lexicographi, cum Scholiasta in integriore suo exemplo legisse: xal zovσεον μύρου αλάβαστρον eamque differentiam scripto consignasse, quo lectores intelligerent, ex Atticorum usu Herodoto scribendum fuisse xal γουσέην μ. αλ. Habet hace repetitio adiectivi χούσεον quandam significationem nativae narrationis Herodoteae et alterum XPTΣEON facile excidere poterat ante MT-POT." Mihi repetito adiectivo zovσεον non opus esse videtur, quamquam haec vox repetitur in Xenophontis loco, utique diverso, Anab. Ι, 2, 27: στρεπτόν χρυσούν καλ ψέλια καὶ ακινάκην χουσούν κ.τ.λ. Quae post στρεπτον legitur vox πεφιαυχένιον, eam et h. l. et III, 22 invito Herodoto in textum irrepsisse putat Naber in Mnemosyn. IV. p. 19. Sed libri omnes scripti retinent vocem, quae sane haud scio an consulto addita videatur. — De palma-rum vino conf. I, 194. II, 86 ibiq. nott. Wesseling. consuli vult Atheu. XI. p. 473 B. Polluc. X, 75.

λέγονται είναι μέγιστοι καὶ κάλλιστοι άνθοωπων πάντων] Conf. Eustath. ad Dionys. 218. Eadem infra III, 114 coll. VII, 70, ubi de Aethiopibus: οὐλότατον τοίχωμα έχουσι πάντων άνθοώπων. Quae verba sane Afrorum sive Negrorum, ut nunc vocant, gentem indicare videntur: quamquam id minus convenit, quod homines huius gentis perhibentur μέγιστοι καλ καλλιστοι άνθρωπων πάντων: sed negat mirum videri posse Hoskins Travels in Ethiop. p. 310. Iesaias quoque incolas regionis Sabae corporis proceritate insignes ait XLV, 14, ubi praeter Solinum cap. 30, duodecim pedes Aethiopes longos esse narrantem, alios scripturae sacrae locos de magna Aethiopum statura affert Gesen. p. 95. Add. Bohlen. ad Genes. X, 7. pag. 123. Nec multum istos differre a Macrobiis probabiliter statuisse Heerenium 1. 1. p. 350 seqq. supra iam monuimus. Qui idem suspicatur, has laudes de Aethiopiae gentium statura celsa ac decora fluxisse ex mancipiorum negotiatoribus, qui istas gentes praecipue laudare consueverint. - "Comparat cum his Aethiopum laudibus fabulas Germanorum, Britannorum, in Edda obvias de Aasgard, editor novae editionis operis: The history of English

αὐτούς φασι κεχωρισμένοισι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, καὶ δὴ καὶ κατὰ τὴν βασιληΐην τοιῷδε τον ἂν τῶν ἀστῶν κρίνωσι μέγιστόν τε είναι, καὶ κατὰ τὸ μέγαθος ἔχειν τὴν ἰσχὺν, τοῦτον ἀξιοῦσι βασιλεύειν.

21 Ές τούτους δη ων τοὺς ἄνδρας ως ἀπίκοντο οι Ἰχθυοφάγοι, διδόντες τὰ δῶρα τῷ βασιλέι αὐτῶν, ἔλεγον τάδε · Βασιλεὺς ὁ Περσέων Καμβύσης, βουλόμενος φίλος τοι καὶ ξείνος γενέσθαι, ἡμέας τε ἀπέπεμψε, ἐς λόγους τοι ἐλθεῖν κελεύων, καὶ δῶρα ταῦτά τοι διδοί, τοῖσι καὶ αὐτὸς μάλιστα ῆδεται χρεωμενος. Ὁ δὲ Αἰθίοψ μαθών, ὅτι κατόπται ῆκοιεν, λέγει πρὸς αὐτοὺς τοιάδε · Οὕτε ὁ Περσέων βασιλεὺς δῶρα ὑμέας ἔπεμψε φέροντας, προτιμῶν πολλοῦ ἐμοὶ ξεῖνος γενέσθαι, οῦτε ὑμεῖς λέγετε ἀληθέα · ῆκετε γὰρ κατόπται τῆς ἐμῆς ἀρχῆς. οῦτε ἐκεῖνος ἀνήρ ἐστι δίκαιος · εἰ γὰρ ἡν δίκαιος, οῦτ ὰν ἐπεθύμησε χώρης ἄλλης ἢ τῆς ἑωυτοῦ, οῦτ ἀν ἐς δουλοσύνην ἀνθρώπους ἡγε, ὑπ' ὧν μηδὲν ἠδίκηται. νῦν δὲ αὐτῷ τόξον τόδε διδόν-

poëtry by Thom. Warton. (Lond. 1824.) Praef. pag. 31." Cr.

κατά τὴν βασιλητην τοιῷδε] Comparentur cum hisce: Diodor. Sicul. III, 8 fin. Aristotel. Polit. IV, 4 (IV, 3. §.7. Schneid.). Athen. XIII, 2. pag. 506 Nicol. Damascen. Excerptt. Valess. p. 518. Quae attulit Wesseling.

και κατὰ τὸ μέγαθος ἔχειν τὴν lσχὺν] i. e. et cuius robur magnitudini corporis respondere iudicant. De praepositione κατὰ conf. I, 84 ibiq. nott.

# CAP. XXI.

προτιμών πολλοῦ ἐμοὶ ξεἰνος γενέσθαι] i. e. quum magni faciat, ut mihi hospes fiat amicitiamque iungat. Conf. supra II, 37, ubi προτιμώντες, quod non magis mutandum censui in προτιμέοντες atque hoc loco προτιμών in προτιμέων, ut fecit Dindorf., qui etiam IV, 43 ἔπιτιμών mutavit in ἐπιτιμέων, licet Thomas Magist. p. 358 ed. Bernard. Herodotea afferens exhibeat ἐπιτιμών. Quo eodem consilio ductus in antecedentibus reliqui χρεώμενος, quod idem dedit Dindorfius, sed Dietschius mutavit in χρεύμενος, Bredovii praeceptum secutus p. 389. 390, qui ad

unam formam solutam omnia haec exigenda esse censuit, quae contractam formam praebent. In quo me assentientem haud inveniet. — Ad κατόπται conf. III, 17 ibique nott.

νῦν δὲ αὐτῷ τόξον τόδε διδόντες] Loquitur Bruce, celeberrimus peregrinator, de quodam arcuum genere apud gentem'Aethiopicam, cui nunc nomen Shangalla, ad tendendum perquam difficili; indeque Herodoti Macrobios eos ipsos esse vult, quorum rex Cambysi talem miserit arcum. At recte nobis monere videtur Heeren. l. l. pag. 336, idem aeque ad vicinas quoque gentes pertinere potuisse. Doctum Anglum refellit quoque Larcherus, denuo sequitur Maltebrun. loco supra laud. p. 360. Propius ad Herodoti locum spectare videntur ea, quae de Aethiopibus scribit Diodor. Sicul. III, 8, qui utuntur ξυλίνοις τόξοις τετραπήχεσιν, οίς τοξεύουσι μέν τῷ ποδί προσβαίνοντες, αναλωθέντων δε των οιστών σκυτάλαις ξυλίναις διαγωνίζονται. Nec aliter de arcubus Aethiopum, qui elephantos et venantur et iis vescuntur, Strabo XVI. p. 772 retulit; ή δε τοξεία, addit, διά τριῶν άν-δρῶν συντελεῖται κ. τ. λ. Ingentes

τες τάδε έπεα λέγετε · Βασιλεύς ὁ Αίθιόπων συμβουλεύει τῷ Περσέων βασιλέι, ἐπεὰν οῦτω εὐπετέως ελχωσι τὰ τόξα Πέρσαι ἐόντα μεγάθει τοσαῦτα, τότε ἐπ' Αίθίοπας τοὺς Μακροβίους πλήθει ὑπερβαλλόμενον στρατεύεσθαι · μέχρι δὲ τούτου θεοισι εἰδέναι χάριν, οι οὐκ ἐπὶ νόον τράπουσι Αίθιόπων παισί γῆν ἄλλην προσκτᾶσθαι τῷ έωυτῶν. Ταῦτα δὲ εἰπας 22 καὶ ἀνεὶς τὸ τόξον, παρέδωκε τοισι ῆκουσι. λαβών δὲ τὸ εἰμα τὸ πορφύρεον, εἰρώτα, ὅ τι εἰη καὶ ὄκως πεποιημένον. εἰπάντων δὲ τῶν Ἰχθυοφάγων τὴν ἀληθείην περὶ τῆς πορφύρης καὶ τῆς βαφῆς, δολεροὺς μὲν τοὺς ἀνθρώπους ἔφη εἰναι, δολερὰ δὲ

arcus Troglodytis, Aethiopiae conterminis, tribuit quoque Plinius Hist. Nat. VIII, 8. Quae omnia ex Agatharchide ducta esse contendit Frieten: De Agatharchide Cnidio p. 42. 43, Herodotei loci hand immemor, qui sane inde aliquam lucem accipere poterit, cum aliorum quoque antiquitatis scriptorum testimonio id comprobatum inveniamus, gentes quasdam Aethiopiae s. Africae interioris ingentibus uti areubus iisque tractandis quodammodo excellere: hac vero arte et Scythas et Persas excelluisse, iam supra ad 1,73 coll. ad V, 49 monuimus: unde explicatur, quod etiam Darius et Scytharum rex sibi invicem arcus misisse dicuntur in Ctesiae Perss. Excerptt. §. 17, ubi in nott. p. 145 roboris ac virtutis bellicae signum haberi arcum notavimus: de qua arcus significatione conf. quoque Creuzer. Symbol. II. p. 596 seq. ed. tert. et Grotefend in Boettiger. Amalth. II. p. 81. — Ad locutionem vov dè conf. III, 25.

o? ούν έπὶ νόον τράπουσι κ. τ. λ.]
Affert haec Gregor. Corinth. p. 480
Schaef. (de dial. Ion. §. 71) ob formam νόον pro νοῦν. Vid. Bredov.
pag. 248, quo eodem auctore p. 146
dedi τράπουσι pro vulg. τρέπουσι.
Neque vero Mellerum secutus sum
in Mnemosyn. V. pag. 75 pro ο?
seribentem ὅτι. Ad reliqua conf.
I, 27 ibiq. nott.

## CAP. XXII.

είπάντων] Male in binis libris εί-

πόντων. Supra εἶπας et infra εἶπαν. Tu vid. nott. ad I, 49.

είρωτα, ὅ τι είη καὶ ὅκως κεποιημένον] Herodotus, qui alias in pluribus membris promiscue et interrogativis et relativis utitur vocibus (cf. I, 35 ibiq. not.), hic sola posuit relativa, ut II, 106. III, 111. IV, 45. Observavit Struve Spec. I. Quaest. de dial. Herod. pag. 49 not. (Opuscc. II. p. 323.).

δολεφούς μέν τούς άνθρώπους κ. τ. λ.] Tangit haec Plutarch. II. p. 863 D. p. 646 B., quocum conf. Clement. Alexandr. Stromat. I. pag. 344. "Expressit Plutarchus in Quaest. Romm. [p. 270D.] §. XXVI, ad quem vid. Wyttenbach. Animadverss. T. III. pag. 31, ubi alios quosdam similes Plutarchi locos excitat, et conf. lacobs ad Antholog. Gr. Vol. X. (ad Rufini Epigr. XIV) p. 163." Cr. Quod Reiskius pro χοώματα scribi vult άλείμματα, non magis necessarium quam quod Italus interpres substitui vult χρίσματα. — Ad structuram verbi έρωταν in seqq. cf. supra I, 32. — τρίτον δε restituimus cum Gaisf. et Matth. Cf. I, 204. II, 22. 137. III, 31. Ac libri in vulgata omnes conspirant. — In seqq. ad ἐπείρετο conf. Gregor. Corinth. de Dial. Ion. §. 73 ibique Koen. pag. 483. In seqq. προκέεσθαι intactum reliqui, ut II, 2 πέεσθαι, ab omnibus libris scriptis allatum, sed Bredovio auctore p. 377 in mooneiodal et neiσθαι mutandum, cum Herodotus in infinitivo contractam formam praetulerit, in reliquis formas non contractas secutus. Quod mihi nondum

αὐτῶν τὰ εξματα. δεύτερα δὲ τὸν χρυσοῦν εἰρώτα στρεπτὸν 205 τον περιαυγένιον και τα ψέλια. έξηγεομένων δε των Ίγθυοφάγων τὸν κόσμον αὐτῶν γελάσας ὁ βασιλεὺς καὶ νομίσας εἶναί σφεα πέδας είπε, ώς παρ' έωυτοϊσί είσι φωμαλεώτεραι τούτων πέδαι. τρίτον δε είρωτα το μύρον. είπάντων δε της ποιήσιος πέρι και άλείψιος του αυτου λόγου του και περί του είματος είπε. ώς δε ές τον οίνον απίκετο, και επύθετο αὐτοῦ την ποίησιν, ύπερησθείς τω πόματι έπείρετο, ο τι τε σιτέεται ὁ βασιλεύς, καὶ γρόνον ὁκόσον μακρότατον ἀνὴρ Πέρσης ζώει. οί δε σιτέεσθαι μεν τον ἄρτον είπαν, έξηγησάμενοι τῶν πυρών την φύσιν, ονδώχοντα δ' έτεα ζόης πλήρωμα ανδρί μακρότατον προκέεσθαι. πρός ταῦτα ὁ Αίθίοψ ἔφη οὐδὲν θωυμάζειν, εί σιτεόμενοι κόπρον έτεα όλίγα ζώουσι ούδε γαρ αν τοσαῦτα δύνασθαι ζώειν σφέας, εί μὴ τῷ πόματι ἀνέφερον, φράζων τοίσι Ἰηθυοφάγοισι τὸν οίνον τοῦτο γὰρ έωυτοὺς 23 υπό Περσέων έσσουσθαι. 'Αντειρομένων δε τον βασιλέα των Ίχθυοφάγων τῆς ζόης καὶ διαίτης πέρι, ἔτεα μὲν ές εἴκοσι καὶ

persuasit vir doctus: utraque forma et contracta et soluta Herodotum et uti potuisse et usum esse crediderim. Conf. etiam IV, 22.

εί σιτεόμενοι κόποον κ. τ. λ.] Monet Heeren. l. l. pag. 339, hunc panis contemptum referendum videri ad istud panis genus, quod in illis Africae regionibus ex Durra conficiatur quodque brevi corrumpatur, ut vesci nequeas. Iure autem idem Heeren. l. l. p. 335 hinc concludit, Macrobios agris colendis operatos non esse, nec omnino agriculturam novisse, quamvis vitam satis cultam degisse videantur.

tl μή — ἀνέφερον] Ita meliores libri, quos cum recentt. edd. probante Bredov. p. 370 secutus sum. Matth. retinuit ἀνέφυρον, ut olim legebatur. Est enim hic fere loci sensus: Namque Persas ne tot quidem annos vivere posse dicebat nisi vini potu se recrearent, monstrans scilicet Ichthyophagis vinum. De verbo ἀναφέρειν, de quo Wesseling. citat Dio. Cass. LVI. p. 680. Aelian. H. A. XIII, 12, Cr. confert quae plurima ex Plutarcho collegit Wyttenbach. in Animadverss. ad Plutarch. Moral.

I. p.  $502 \text{ seq.} - \tau \tilde{\omega} \delta \epsilon$ , quod post ποματι olim legebatur, abieci cum recentt. edd. - Mox retinui: τούτο γαο έωυτους π. τ. λ., ubi Florentinus cum duobus aliis libris τούτω. Conf. III, 106 ibique nott. Cobeto et Melilero in Muemosyn. V. p. 65 displicet praepositio ὑπό genitivo Περσέων addita, quem ab έσσοῦσθαι pendere vult, quamquam eiusdem perissologiae quam dicit exempla exstant III, 106. IV, 197 (vel potius IV, 97). Mihi horum locorum alia videtur esse ratio, quae praepositionem utique admittit eamque adeo requirit: quod idem factum video III, 45, ubi Mehler, l. l. p. 66 itidem praepositionem ciici vult.

#### CAP. XXIII.

ετεα μὶν ἐς εῖχοσι] Pro ἐείχοσι scripsi εῖχοσι. Vid. nott. ad II, 121. Pro ζόης in antecedd. alii ζωῆς, alii ζωης, utrumque alienum ab Herodoto, conf. I, 32. 38 ibiq. nott. II, 77. 105 etc. — Ad rem ipsam laudat Wesseling. Valer. Maxim. VIII, 13. ext. 5. Numerum centum viginti annorum, tanquam maximum vitae hu-

έχατὸν τοὺς πολλοὺς αὐτῶν ἀπικνέεσθαι, ὑπερβάλλειν δέ τινας καὶ ταῦτα · σίτησιν δὲ εἶναι κρέα έφθὰ, καὶ πόμα γάλα. θῶυμα δὲ ποιευμένων τῶν κατασκόπων περὶ τῶν ἐτέων ἐπὶ κρήνην σφι

manae finem, iam in Genes. VI, 3 constitui hominibus a Iehova videmus: indeque etiam Moses in Deuteronom. XXXIV, 7 natus esse dicitur centum viginti annos, cum moreretur: ut adeo vel in Herodoti loco idem numerus consulto positus videatur; conf. Bohlen. ad Genes. l. l. pag. 83. Maltebrun. l. supra l. p. 361 Macrobios arbitratur secundum annorum dimidia numerasse, quemadmodum aliae Africae gentes facere soleant, indeque factum, ut tantus annorum numerus exstiterit. Atque Heerenius quoque l. l. pag. 338 vix iis, quae de longa Macrobiorum aetate hic narrentur, fidem adhiberi posse ait, cum mirum profecto sit, in terris tam calidis atque insalubribus inveniri homines, qui ad tantam senectutem perveniant. Equidem haec eo pertinere credam, quo alia similia, quae ex primitivo gentium aevo, orientalium potissimum, de hominibus vulgo tradantur longaevis, ut v. c de Indis, de Iudaeis, aliis; qua de re ad Ctesiae Indd. §. 16. p. 310 seqq. plura notavi. Nec alio haec referri video a Bredovio (Untersuchung. über Gegenst. der alten Geschichte und Geograph. p. 73 seqq. 93) collata cum Graecorum traditionibus de prisci aevi heroibus, ut robustiore et celsiore corpore praeditis ita diutius viventibus, quam postera aetate mortales vivere vulgo solent. Adde quoque, quae de Arganthonio, Tartessiorum rege, memorantur supra I, 163, alia, quae Luciani libellus Macrobiorum (T. III. p. 318 seqq. ed. Jacobitz.) suppeditare potest.

ύπερβάλλειν] Ita cum plerisque codd. et Eustathio haec afferente ad Dionys. Perieget. 218 exhibui pro ὑπερβαλλέειν, quod ferri non posse docuit Bredov. p. 364 seq. σίτησιν δὲ εἶναι πρέα π. τ. λ.] Vo-

σίτησιν δὶ εἶναι κοέα κ. τ. λ.] Voculam τε, quae vulgo post κοέα legebatur, e Sancrofti libro et Bodleiano ms. 2935 delevit Gaisford., quem ego cum recentt. edd. secutus sum. Quod vero Schweigh. suspicatur excidisse aliquid, ex cap. 97 fortasse supplendum, aut πρέα τε οπτά καί έφθα scribendum, id minime necessarium nobis esse videtur; nec magis placet Schaeferi emendatio πρέατα, quippe quam formam Herodoto abiudicandam censemus. Vid. modo Bredov. pag. 259, qui Herodoteas huius vocis formas collegit. Pro πόμα Cobet scribi vult πώμα, qua forma usus est Aeschylus Suppl. 914. Theb. 284. Eumen. 252, itemque Euripides Bacch. 707 et Hecub. 396, ubi Porson, hanc formam revocavit pro πόμα, quam formam Atticis incognitam dicit. Conf. Monk ad Hippol. 209. Lobeck ad Phrynich. p. 456 et quae plura hanc in rem proposuit Guil. Dindorf. in Thes. Ling. Graec. VI. p. 2300 sub h. v., Hippocratem quoque et Aretaeum eadem forma usos esse monens, quam Herodoti libri afferunt, quamque inde reiicere nolui. - Ad argumentum quod attinet, observat Maltebrun I. l. lac et boum carnem siccatain, quibus fruantur Macrobii, adhuc commune esse alimentum incolarum regionis Sennaar. De carne siccata, quam etiam supra III, 18 probabiliter intelligi diximus, cogitat quoque Russel. (Barbary States in Edinbourg Cabinet Libr. XVII. pag. 117), cum illa in deliciis habeatur per has regiones.

έπὶ κοήνην σφι ἡγήσασθαι] De hoc fonte hunc in modum Mela III, 9. §. 2. ,,Est lacus, quo perfusa corpora quasi uncta pernitent. Bibitur idem; adeo est liquidus et ad sustinenda quae incidunt aut immittuntur infirmus, ut folia etiam proximis decisa frondibus non innatantia ferat, sed pessum et penitus accipiat." Miras huius fontis ad virtutes quod attinet, laudat Wesseling iudicium Boerhavii, perdocti medici, in Elementt. Chem. I. p. 550, qui quo Herodoti narrationem veram esse probet, in illis telluris pla-

ήγήσασθαι, ἀπ' ής λουόμενοι λιπαρώτεροι ἐγίνοντο, κατάπερ εἰ ἐλαίου είη· ὅζειν δὲ ἀπ' αὐτῆς ώσεὶ ἴων. ἀσθενὲς δὲ τὸ εἰδωρ τῆς κρήνης ταύτης οῦτω δή τι ἔλεγον εἶναι οἱ κατάσκοποι, ὥστε μηδὲν οἶόν τε εἶναι ἐπ' αὐτοῦ ἐπιπλέειν, μήτε ξύλον, μήτε τῶν ὅσα ξύλου ἐστὶ ἐλαφρότερα, ἀλλὰ πάντα σφέα χωρέειν ἐς βυσσόν. τὸ δὲ ῦδωρ τοῦτο εἴ σφι ἔστι ἀληθέως, οἶόν τι λέγεται, διὰ τοῦτο ἄν εἶεν, τοῦτο τὰ πάντα χρεώμενοι, μακρόβιοι. ἀπὸ τῆς κρήνης δὲ ἀπαλλασομένων ἀγαγεῖ σφέας ἐς

gis ligna haberi putat ponderosissima, quae aqua ferre nequeat. Quibuscum tamen non congruunt ipsa Herodoti verba: μήτε των όσα ξύλου έστι έλαφρότερα, quippe quem ipsum de hac re dubitasse satis monstrant verba: εί σφι έστι άληθέως, οίον τε λέγεται. De Sila, Indico fluvio, simile quid ex Megasthene refert Arrian. Indd. VI, 4, notante Larchero. Ac plura retulerat Ctesias, cuius consulas fragmm. p. 369 seq. de fonte, cui nihil innatet, sed omnia submergantur, ob aquam omnium levissimam, ut putat Beckmann. ad Antigon. Caryst. p. 207, nisi, quod vix credam, fabulis haec omnino erunt adscribenda. Idem Ctesias Indd. §. 30 fontem perhibet in India esse, qui, quaecunque iniecta sint, eiiciat, excepto ferro, argento, auro, aere, quae omnia immergantur. Ubi Beckmann, cogitat de aqua salis divite, cuius inde gravitas specifica maior fuerit eâ, quam habeant corpora hominum caeterorumque animalium. Tu vid. nott. ad Ctesiae locum pag. 339 seq. — Formam lovóμενοι, quam libri omnes praebent, bene tuetur Bredov. pag. 392. Dindorf. Prolegg. p. XXXIX praefert λούμενοι.

κατάπες εί είαιου είη] Plures apud veteres commemorantur olei fontes, de quibus dixi ad Ctesiae fragm. (Indd. §. 11. 32) pag. 346. 347. 289 seqq. Sunt opinor fontes bituminis s. picis pleni; unde quod provenit petroleum sive naphtha, eo veteres olei vice usos esse ad eundem Ctesiam p. 346 monui. Conf. etiam, quae admonuit Hoskins Travels in Ethiop. p. 310 narrans, oleo adhuc ungi corpora in his regionibus, et

add. Russell. l. l. pag. 115, qui similia fere affert.

οζειν δὲ ἀπ' αὐτῆς ώσεὶ ἴων] Matthiae in Gr. Gr. §. 376 hunc locum, quem ob genitivum (των) verbo ὅζειν additum laudat, sic reddit: "die Quelle rieche wie nach Veilchen". Minus opinor accurate, cum ex proxime antecedentibus, cum quibus haec arcte coniungenda sunt, mente repetendum sit τοὺς λονομένους hoc fere sensu: ex hoc (fonte qui loti fuerint) odorem quusi violarum spirare. De genitivi structura monuit quoque Kuehner. Gr. Gr. §. 527. Tu vid. infra III, 113. Aeschyl. Agamemn. 1581. Blomf. Ad verba οὐτω δή τι conf. III, 12.

τωρέειν ές βνσσόν] Duo libri βυδόν. At βυσσόν Ionum esse e Scholl. Aristoph. Ran. 183 monet Wesseling. Add. Iacobs ad Aelian. N. A. IX, 57 et conf. Bredov. p. 21. Ad verbe εί σφι έστι άλη θέως cf. III, 17.

διὰ τοῦτο ἄν εἰεν] Tota sententia inde a verbis τὸ δὲ ῦδωρ — μαπρόβιοι ad ipsum pertinet scriptorem, qui, quae ipse de his sentiat, reliquae interserit narrationi, quae, quoniam ab aliis relata continet, per indirectam orationem affertur. Hanc ob causam mox redit in structuram accusativi et infinitivi (άγαγείν κ. τ. λ.). Caeterum Herodoti rationes allatas miras videri iudicat Heeren. l. l. pag. 338 not. At Hammero (Annall. Vienn. IX. p. 64) omnis haec narratio ad fabulas sacras referenda videtur indeque Macrobiorum fons similis illi fonti vitali, qui in libris Persarum sacris vocatur Ardnisur et commemoratur in carmine Schahnameh.

206 δεσματήριον ἀνδρῶν, ἔνθα τοὺς πάντας ἐν πέδησι χρυσέησι δεδέσθαι. ἔστι δὲ ἐν τούτοισι τοῖσι Αἰθίοψι πάντων ὁ χαλκὸς σκανιώτατον καὶ τιμιώτατον. Θεησάμενοι δὲ καὶ τὸ δεσμωτή- ριον ἐθεήσαντο καὶ τὴν τοῦ Ἡλίου λεγομένην τράπεξαν. Μετὰ 24 δὲ ταύτην τελευταίας ἐθεήσαντο τὰς θήκας αὐτῶν, αϊ λέγονται

έν πέδησι χουσέησι δεδέσθαι] De usu praepositionis és diximus ad I, 66. Ad argumentum citant Dion. Chrysost. Or. 79. p. 446 B. et Heliodor. Aethiopp. IX. p. 40. Respicit Herodotea quoque Plutarchus Ero-tic. 7. p. 753 A. in his verbis: 20vσαίς ώσπες έν Αίθιοπία πέδαις δεδέσθαι βέλτιον η πλούτω γυναικός, ubi Winckelmann. p. 127 non immemor fuit Herodotei loci. Cr. addit Lindenbrog. ad Ammian. Marcellin. XXVII, 12, 3 p. 207 ed. Wagn. et Erf. Heeren. l. l. p. 347 ea, quae de aureis compedibus narrantur, ad fabulas reiicienda esse censet; sed ferri et aeris raritatem in hisce regionibus satis ait esse notam confirmarique Cosmae narratione, qui ferrum in iis rebus recenseat, quas Aethiopes auri loco a peregrinis mer-centur. Tu conf. quoque Movers: Die Phoenizier II, 3(III, 1). pag. 67. De ferro et aere, quod prisco admodum aevo in maxime pretiosis habebatur metallis, nonnulla notavi ad I, 25.68. — In forma θεησάμενοι et hoc loco et cap. 25 conveniunt omnes, quantum scimus, libri scripti, indeque etiam mox e Sancrofti libro alioque restitui έθεήσαντο, probante Bredov. p. 46. Dindorf. et Dietsch. exhibent δηησάμενοι et έδηήσαντο. Cf. etiam I, 8 ibique nott.

#### CAP. XXIV.

αὶ λέγονται σκευάζεσθαι ἰξ ὑέλον] ὑέλον cum Schweigh. et Gaisf. dedi pro vulg. ὑάλον, cui duo libri suffragantur. Quae grammatici Graeci de discrimine inter ὕελος et ῦαλος doceant, vid. apud Thom. Magistr. pag. 802 seq. Moer. pag. 373. Phrynich. pag. 309 seqq. ed. Lobeck. et

quae alia affert Bredov. p. 136, qui formam velos unam genuinam in Herodoto esse monuit. Conf. etiam Ideler, ad Aristotelis Meteorolog. IV, 11, 15 (Vol. II. p. 526). Matthiae et Dindorf. retinuerunt νάλου. -Ad argumentum loci potissimum conferatur Diodori vel potius Ctesiae, quem citat, locus II, 15., in fragm. Ctes. pag. 410 seq., ubi, quod ad dissensum Ctesiae atque Herodoti attinet, eum Diodoro potius pro more minus accurate Ctesianos libros exscribenti attribuendum videri monui. Quid vero voce vélov Herodotus designarit, id certo definire difficillimum. De vitro, quod multo labore coquitur nec in terra ipsa nascitur, quo minus intelligamus, obstant ipsa Herodoti verba (ή δέ σφι πολλή καί ενεργός ορίσσεται); quamquam ita placuit Pauwio (Recherch. philos. sur les Egypt. I. p. 191 coll. p. 283), Vincent. p. 794 seqq. ad calcem Rennel. de geogr. Herod. et viro nobilissimo de Minutoli: Nachträge z. Reise etc. pag. 224 seqq. Crystallum \*) significari suspicatus est Heeren. Ideen. II, 1. p. 335; quod tamen ipsum in calidissimis regionibus illis nec oritur nec omnino facile est elaboratu. Palmerium (ad Diodor. l. l.) si audias, fuit metallica quaedam species, quam tamen ipse se ignorare fatetur, hoc adiiciens: ,,stibium certe, quod et antimonium dicitur, videtur esse quae-dam vitri species." Electrum s. succinum fuisse, probare studuit Gataker. ad M. Anton. IV. p. 133, acce. dente M. Gesnero in Commentt. societ. Gotting. III. p. 92, obloquente Wesselingio (ad Herodoti locum), cui ipsi in mentem venerat sal fossilis (nos: Steinsalz), qui ingenti copia

<sup>\*)</sup> Apud Achill. Tat. II, 3 υαλον οφωρυγμένην explicant crystallum.

σκευάζεσθαι έξ ύέλου τρόπφ τοιφδε έπεαν τον νεκρον ίσηνήνωσι, είτε δη κατάπερ Αίγύπτιοι είτε άλλως κως, γυψώσαντες απαντα αὐτον γραφη κοσμέουσι, έξομοιεῦντες τὸ εἰδος ές τὸ δυνατον, ἔπειτα δέ οί περιιστασι στήλην έξ ὑέλου πεποιημένην κοίλην ή δέ σφι πολλη καὶ εὐεργὸς ὀρύσσεται. ἐν μέση δὲ τῆ στήλη ἐνεὼν διαφαίνεται ὁ νέκυς, οὕτε ὀδμην οὐδεμίαν

in quibusdam Aethiopiae partibus proveniat et ex nativis secetur montibus, quodque in lucem quando prolatum sit, ita durescat, ut ab imperitis pro vitro haberi possit. Add. Brongniart: Traité elem. de Miner. T. I. p. 144. Et eo quodammodo inclinat Italus interpres, multum de h. l. disputans. Ad Wesselingii sententiam accesserunt plerique recentiores, de salis fossilis genere quodam hic cogitandum esse rati, Bohlen: Das alte Indien. II. p. 183, Iul. Magnus: Das Einbalsamiren d. Leichen pag. 65, Thierfelder in: Ien. Litt. Zeit. 1845. nr. 285. p. 1138. Atque mihi quoque haec sententia probabilior videtur iis, quae statuit Fritze: De conditura corpp. mortt. (Berolin. 1834). p. 36. h. l. de gummi acacia cogitans, quo soluto mortuorum corpora circumfundi potuerint. Atque iam Heynio (De fontibb. Diodor. p. LX. ed. Bip.) placuerat bitumen s. gunmi; Werfero, quantum ex iis, quae in Actt. phill. Monacc. I. p. 107 scripsit, intelligere licet, sal montanus; Gallo interpreti, Miot, species micae. Nec magis placet qui olim in mentem venerat alabastrites lapis, ad quem spectant, quae in Creuzeri Commentt. Herodd. p. 54. not. 26 (ubi de h. l. consuli vult praeter viros doctos supra laudatos Heyn. in Notit. Mum. Gottingens. p. 8, Zoeg. de Obelisco. p. 261. 266, Com. de Palin in Fragmens sur l'etude des hieroglyphes T. I. p. 4 seqq. p.12, Boettiger: Ideen zur Archaeolog. d. Mal. p. 57, Blumenbach. in: Beiträg. zur Naturgesch. II. p. 122) leguntur: "Pellucidum penitus sarcophagum ex uno lapide alabastrite confectum ipsis Thebis Aegyptiacis e sepulcro nuper admodum eruit Belzoni, ut ipse quidem perscri-psit in epistola ad Viscontium data (Journ. d. Deb. 30 Mart. 1818). Quae res numquid ad Herodoteum l. faciat, non decerno. Et lege, quae hanc in rem modeste dubitans monuit Iomard, in Journ d. Sav. 1818 m. Mai. pag. 310 seqq. Neque magis dicam de alabastrite. Tu vid. Plin. H. N. XXVI, 8, 12 et Hillii Obss. physs. et critt. ad Theophrast. De lapidd. pag. 45 seq." Et conf. ipsum Belzon. in itinerario eximias huius sarcophagi virtutes praedicantem (Voyage en Egypt. et en Nubie traduit par Depping. Paris 1821. T. I. p. 380 seqq.), ubi inter alia leguntur haec: ,, il est fait du plus bel albâtre oriental: n'ayant que deux pouces d'épaisseur, il devient transparent, quand on place une lumière derrière une des parois." - Quem sarcophagum nunc satis constat in museo asservari Britannico. Conf. Heeren. l. l. II, 2. pag. 267 not.

ἐπεὰν τὸν νεκρὸν ἰσχνήνωσι] i. e. quando cadaver arefecerint. Quod ad septuaginta illos dies opinor spectat, de quibus supra II, 86, ubi conf. nott. Ad formam ἰσχνήνωσι conf. Bredov. p. 357. Μοχ γυψοῦν est: gypso obducere. Tu vid. Boettiger. l. l.

γραφη κοσμέονσι] i. e. "(corpus gypso obductum) picturâ ita exornant, ut speciem quam maxime similem vivo referut s. ad veri ac vivi corporis similitudinem quam proxime accedat, deinde cavam ei circumdant columnam ex vitro confectam." Tu conf. II, 86 et ad vocem γραφη II, 73. 78. In seqq. vox ενεργὸς (facilis tractatu) eodem sensu apud Theophrastum invenitur Hist. Plant. III, 9. §. 2 et 6. V, 1. §. 1 et 6. §. 2. Aristotel. Partt. An. II, 16. — ἀεικὲς (i. e. molestum, ingratum) invenitur quoque III, 33 coll. VI, 98, ubi vid. nott.

ἄχαριν παρεχόμενος οὖτε ἄλλο ἀεικὲς οὐδέν καὶ ἔχει πάντα φανερὰ ὁμοίως αὐτῷ τῷ νέκυῖ. ἐνιαυτὸν μὲν δὴ ἔχουσι τὴν στήλην ἐν τοἴσι οἰκίοισι οἱ μάλιστα προσήκοντες, πάντων τε ἀπαρχόμενοι καὶ θυσίας οἱ προσάγοντες, μετὰ δὲ ταῦτα ἐκκομίσαντες ἱστᾶσι περὶ τὴν πόλιν.

Θεησάμενοι δε τὰ πάντα οι κατάσκοποι ἀπαλλάσσοντο 25 ὀπίσω. ἀπαγγειλάντων δε ταῦτα τούτων αὐτίκα ὁ Καμβύσης ὀργὴν ποιησάμενος ἐστρατεύετο ἐπὶ τοὺς Λίθίοπας, οῦτε παρασκευὴν σίτου οὐδεμίαν παραγγείλας οῦτε λόγον ἑωυτῷ δοὺς, ὅτι ἐς τὰ ἔσχατα τῆς γῆς ἔμελλε στρατεύεσθαι. οἶα δε ἐμμανής τε ἐων καὶ οὐ φρενήρης, ὡς ῆκουε τῶν Ἰχθυοφάγων, ἐστρατεύετο, Ἑλλήνων μεν τοὺς παρεόντας αὐτοῦ ταύτη τάξας ὑπο-

καὶ ἔχει πάντα φανερά] i. e. ,,columna amnia manifesta s. conspicua hahet sicut ipsum cadaver," ut reddit Schweigh, hoc adiiciens, mumias Aegyptias non nisi anteriore parte conspici potuisse, quum dorsum arculâ esset tectum, hoc vero cadaver omni ex parte, et posteriori et anteriori, conspicuum fuisse ob columnam vitream, in qua inclusum erat, omni ex parte perspicuam. Itaque ad Ezzi ex antecedentibus mente repetendum ή στήλη, id quod etiam fecit Negris, hoc modo locum explicans: καί ή στήλη έκτιθησιν είς τάς όψεις μοίως δλα τα μέρη του νεκρού. Verba αυτώ τω νέκυι Remig. cod. ante προσήποντες collocat, probante Wesselingio et Larchero, refragante Werfero in Actt. phill. Monacc. I. p. 106 seq, qui vulgatam sic tuetur: ,,cadavera gypsata et picturata cippis salis montani excavatis inserta perlucent sine ullo foedo odore et omnia corporibus ipsis (αύτῷ τῷ νέκυι) similia (ὁμοίως) ostendunt (φανερά). Igitar αὐτὸς ὁ νέχυς non est idem, quod ò véxus, verum hic cadaver gypsatum picturâque exornatum, ille corpus merum, in cuius speciem gypsatum corpus formabatur."

of μάλιστα προσήποντες] i. e. maxime necessarii, cognati, ut II, 86. 90 vel II, 36 init. τους μάλιστα ξανέεται. Quod sequitur: πάντων τε άπαρχόμενοι valet: omnium rerum primitias offerentes, ut IV, 61, ubi vid. nott., idque apte conjungitur cum sacris s. victimis mortuo corpori adductis (και δυσίας οι προσάγοντες). Conf. etiam supra nott. ad I, 92.

#### CAP. XXV.

Θεησάμενοι δὲ τὰ πάντα] Ad θεησάμενοι conf. III, 23 ibique nott. ὀργὴν ποιησάμενος idem valet atque ὀργισθεὶς (iratus), notante Valcken, qui laudat VII, 105. Thucyd. IV, 1:4. coll. 123, et similes locutiones, ut θῶνμα ποιείσθαι, alias, I, 127. VI, 28. VIII, 74. Tu vide nott. ad I, 68. οῦτε λόγον ἐωντῷ δούς] i. e. nec secum reputans. Vid. nott. ad I, 97. II, 162. V, 75. VI, 86.

οία δὶ ἐμμανής τε ἐἀν καὶ οὐ φρενήρης] i e. utpote furiosus nec mentis compos. Ac notat hoc παραλληλισμών genus, Sophocli (v c. Antigon. 498. Electr. 474), aliis quoque usitatum, Valckenarius, laudans III, 34. V, 42. IX, 54. Alia quoque affert Karsten. ad Aeschyl. Agamemn. 712 et 1077. φρενήρης, quod itidem exstat locis Herodoteis modo allatis III, 30. V, 42, Glossa Herodotea explicat σώφρων. Supra II, 120 invenitur φρενοβλαβής, mente captus.

Eλλήνων μέν τοὺς παρεόντας] Add. quae infra leguntur: τοὺς Ελληνας ἀπῆκε ἀποπλέειν, quod ad Cares Ionesve aliosque Graecos erit referendum, qui ex quo tempore Persis se dederant, et tributum et copias ad classem, quae Phoenicum maxime navibus constitit (πας ἐκ

μένειν, τὸν δὲ πεζὸν πάντα ἄμα ἀγόμενος. Ἐπεί τε δὲ στρα-207 τευόμενος ἐγένετο ἐν Θήβησι, ἀπέκρινε τοῦ στρατοῦ ὡς πέντε μυριάδας καὶ τούτοισι μὲν ἐνετέλλετο, ᾿Αμμονίους ἐξανδρα-ποδισαμένους τὸ χρηστήριον τὸ τοῦ Διὸς ἐμπρῆσαι, αὐτὸς δὲ τὸν λοιπὸν ἄγων στρατὸν ἤτε ἐπὶ τοὺς Αἰθίοπας. Πρὶν δὲ τῆς ὁδοῦ τὸ πέμπτον μέρος διεληλυθέναι τὴν στρατιὴν, αὐτίκα πάντα αὐτοὺς τὰ εἶχον σιτίων ἐχόμενα ἐπελελοίπεε, μετὰ δὲ τὰ σιτία καὶ τὰ ὑποζύγια ἐπέλιπε κατεσθιόμενα εἰ μέν νυν μαθὼν ταῦτα ὁ Καμβύσης ἐγνωσιμάχεε καὶ ἀπῆγε ὀπίσω τὸν

Φοινίκων ἤρτητο ὁ ναυτικὸς στρατός III, 19 fin.), praebere coacti erant. Vid. nott. ad III, 13. - avτοῦ ταύτη valet eo ipso loco, quo scil. erant, cum expeditionem pararet Cambyses, in Aegypto. Vocula ταύτη, quam Sancrofti liber habot, caeteri fere omittunt indeque etiam eiecerunt Dindorf. et Dietsch. Sed vid I, 189 ibique nott. Ad verbum medium αγόμενος (secum ducens) consulto positum cf. Bornemann, ad Xenophont. Cyropaed. II, 1. §. 2. — In seqq. τούτοισι scripsit sensum magis respiciens quam genus grammaticum; spectat enim τούτοισι ad πέντε μυριάδας του στρατού.

το χοηστήριον το τοῦ Διὸς] Articulum το ante τοῦ omittit Sancrofti liber. Male; nam usus loquendi articulum repetitum satis sibi flagitare videtur. Cr. citat Schaefer. Melett. critt. p. 8. Quod ad argumentum attinet, eadem fere, quae Herodotus tradit, exstant in Diodori Excerptt. Valess. p. 249 (X, 33). Iustinus I, 9 haec tantum de tota Cambysis expeditione scribit: ,,Ad Hammonis quoque nobilissimum templum expugnandum exercitum mittit, qui tempestatibus et arenarum molibus oppressus interiit." In Ctesianis Excerptis apud Photium nihil plane de his traditum reperimus. De Iovis oraculo atque Ammoniis vid. Herodot. II, 18. 32 ibique nott.

πάντα αὐτοὺς — ἐπελελοίπεε] i. e. omne ciborum genus eos defecit. Tu conf. II, 25 ibiq. nott. Pro ἐπελελοίπεε liber Sancrofti ἐπιλελοίπες omisso augmento, de quo vid. ad I, 94 nott. Ad verba: τὰ εἰχον σιτίων

έχόμενα conf. I, 120 ibiq. nott. et ad seqq. ἐπέλιπε κατεσθιόμενα eodem fere modo Noster dixit, quo III, 108 coll. VII, 21. 58. 127. Conf. Kueh-

ner Gr. Gr. §. 392, c, α.

ο Καμβύσης έγνωσιμάχεε] i. e. Si Cambyses obstinatione sua victa, consilio mutato, ad aliam, meliorem scil. sententiam, se convertisset. Verbum γνωσιμαχείν, quod Ionicis adnumeratur vocibus a Gregor. Corinth. p. 539, invenitur VII, 130. VIII, 29, unde sumpsit Pausanias IX, 7. §. 4, ubi vid. Siebelis p. 27. Glossa Herodotea exponit τὸ γνώναι την έαυτου ασθένειαν, τήν τε τών έναντίων ἰσχύν. Eadem habet Gregorius Corinth. l. l. - Quam longe autem meridiem versus Cambyses processerit, id ex Herodoto accuratius definiri posse negat Heeren. l. l. p. 337, ubi non fugit virum doctum, quod alii tradunt rerum scriptores, ad Meroëm usque venisse Cambysem. A quo ipso Meroëm conditam sororisque vel matris nomine appellatam fuisse auctor est Strabo XVII. p. 790 s. 1139 et Diodor. I, 33, ubi conf. Wessel. Conf. ibid. I, 34, ubi Cambysis imperium in quaedam Aethiopiae loca commemorat. Inde opinor Ampelius in libr memor. 13. §. 2: ... Cambyses — cum septuaginta milia hominum subegisset in Aegypto et regem eius Amasin, Aethiopiam profectus, magna parte militum per famem amissa, irritus rediit; ur-bem tamen ibi condidit Meroën."— In seqq. ad vocem αρχηθεν conf. I, 131. II, 138 et ad Ionicam vocem άμαρτὰς Ι, 91. 119. VIII, 140. De locutione λόγον ποιείσθαι conf. I, 4.

στρατον, έπι τῆ ἀρχήθεν γενομένη ἁμαρτάδι ἡν ἂν σοφὸς ἀνὴρ, νῦν δὲ οὐδένα λόγον ποιεύμενος ἤιε αιεί ἐς τὸ πρόσω. οἱ δὲ στρατιῶται, εως μέν τι είχον ἐκ τῆς γῆς λαμβάνειν, ποιηφαγέοντες διέζωον, ἐπεὶ δὲ ἐς τὴν ψάμμον ἀπίκοντο, δεινὸν ἔργον αὐτῶν τινες ἐργάσαντο ἐκ δεκάδος γὰρ ενα σφέων αὐτῶν ἀποκληρώσαντες κατέφαγον. πυθόμενος δὲ ταῦτα ὁ Καμβύσης, δείσας τὴν ἀλληλοφαγίην, ἀπεὶς τὸν ἐπ' Λίθίοπας στόλον ὁπίσω ἐπορεύετο, καὶ ἀπικνέεται ἐς Θήβας, πολλοὺς ἀπολέσας τοῦ στρατοῦ. ἐκ Θηβέων δὲ καταβὰς ἐς Μέμφιν τοὺς Ἑλληνας ἀπῆκε ἀποπλέειν. ὁ μὲν ἐπ' Λίθίοπας στόλος οῦτω ἔπρηξε. Οἱ δ' αὐτῶν ἐπ' 'Αμμωνίους ἀποσταλέντες στρατεύε- 26 σθαι, ἐπεί τε ὁρμηθέντες ἐκ τῶν Θηβέων ἐπορεύοντο ἔχοντες ἀγωγοὺς, ἀπικόμενοι μὲν φανεροί εἰσι ἐς 'Οασιν πόλιν, τὴν

13. 213 etc., ne plura. — νῦν δὲ eodem modo legitur III, 15. 21. 49. V, 65. 92. §. 1. Vid. C. Fr. Hermann. ad Lucian.de conscrib. hist. pag. 226 seq. et Apitz. Adverss. ad Sophocl. Trachin.pag. 95. — Pro σοφὸς ἀνὴρ, quod retinui, Dindorf. et Dietsch. e nonnullis libris ἀνὴρ σοφὸς, ordine inverso.

έπ δεπάδος γὰς κ. τ. λ.] Similem fere in modum locutus est Pausan. I, 20. §. 4. Ad verbs proxime antecedentia: ἔως μέν τι εἶχον κ. τ. λ. Wessel. conferri vult Liban, Decl. XIX. (I. p. 507) et Senec. de ira III, 20.

απεὶς τὸν ἐπ' Αἰθίοπας στόλον]
Citat haec Thomas Mag. p. 811 s. v. στόλος. — In seqq. ἐπ Θηβέων cum Schweigh. et Gaisf. retinui. Vid. Bredov. p. 217 seqq. Mediceus liber: Θηβών, alii plures Θηβαίων.

ο μέν ἐπ' Λίθίοπας στόλος οῦτω ἔποηξε] i. e. adeo cessit infeliciter adversus Aethiopes suscepta expeditio. Ita Valcken. notans, Graecos in designanda aliqua calamitate nonnunquam uti verbo πράξαι simpliciten posito, mali ominis voce κακώς omissa, ut apud Herod. IV, 77. Thucyd. VII, 24. Demosthen. pro Coron. p. 172 [cap. 57 s. §. 151. pag. 293]. Add. Herodot. V, 78. VI, 44 coll. 94. VII, 18. VIII, 129. Apitz l. l. pag. 111.

#### CAP. XXVI.

of — ἐπ' Άμμωνίους] De Ammo-

niis diximus ad II, 32.
φανεροί είσι ές Όασιν πόλιν] De Oasibus hunc in modum Strabo XVII. pag. 791. s. 1140 A: Αὐάσεις δ οί Αίγύπτιοι καλούσι τὰς οίκουμένας χώρας, περιεχομένας πύπλο μεγάλαις έρημίαις, ώς αν νήσους πελαγίας πολύ δε τοῦτ έστι κατὰ την Λιβύην τοεὶς δ' εἰσὶν αὶ ποόσχω-οοι τη Λίγύπτω καὶ ὑπ' αὐτη τετα-γμέναι. Add. ibid. II. p. 130 s. 192 infra et 193. Stephan. Byzant. s. v. Aυασις. Atque de ipso nomine, ut inde ordiar, citant Bochart. Phaleg. IV, 29. p. 320 D. E., Iac. Ludolf. in Commentt. ad Histor. Aethiopp. pag. 50 seqq., Langlès in Append. II. ad Voyage de Hornemann. T. II. p. 343 seqq. Nam apud Coptas etiamnum antiqua vox, sive Oagis fuit sive Avaσις, residet in formis Quahsi et Quahe, quorum hoc cum Arabum voce Wah, qua nunc vulgo Oases significantur, convenire volunt. In quibus domicilii s. loci habitati subest notio. Vid. Ritter: Erdkunde I. pag. 1004, Minutoli Reise z. d. Tempel des Iupp. Amm pag. 86 ibiq laudd. et inprimis Ideler in: Fundgruben des Orients IV. p. 397. Si sequamur Uhlemann. in Philolog. Aegypt. p. 12, haec vox locum significat, ubi bibi queat. -Quod vero unam modo Noster vocat έχουσι μεν Σάμιοι, της Αίσχοιωνίης φυλης λεγόμενοι είναι· ἀπέχουσι δε έπτα ήμερέων όδον ἀπο Θηβέων δια ψάμμου· οὐ-

Oasin, Strabo l. l tres, Ptolemaeus (IV, 5. p. 260) duas, quas easdem nunc quoque constituunt, credibile fit, quae nunc magno intervallo separantur Oases binae, eas olim unam fuisse eandemque Oasin continuam. Quarum quae maior est, ad meridiem magis conversa (nunc vocant El Wah el Keblieh sive etiam simpliciter El Wah), sita intermedia a Thebis Ammonium proficiscentihus, eam ab Herodoto h. l. indicari, vix dubium; in qua qui nunc appellatur locus El Karghé, eum pro Oasi urbe, quam Noster dicit, habendum esse viri docti statuunt. Reperiuntur in ista terra duorum peregrinatorum, Caillaud et Edmonstone, studio perquisita et cognita monumentorum antiquorum rudera, templorum vestigia, aedes Graecis inscriptionibus ornata. Tu vid. Heeren. Ideen II, 1 p. 218 seqq., Ideler l l. IV. pag. 412. 417, Rennel. l. l. p. 630, Schlichthorst l. l. p. 98 seq., Ritter. l. l. I. pag. 965. 968 seqq. 1004 seqq., Hoskins Visit of the great Ossis etc. (London 1837) p. 252 seqq. 274 seqq. 283.

Σάμιοι τῆς Αἰσχοιωνίης φυλῆς] Quum apud Etymolog. p. 160, 22 binac tantum Sami memorentur tribus Σχησία et 'Αστυπαλαία, Berkelius ad Stephan. Byzant. s. v. Αυασις hic pro Alσχοιωνίης reponi vult Σχησίης. Quo minime opus esse monuerunt dudum interpretes Herodotei. Et affert Wesseling. Nicandri Alexipharm 151 cum Scholiis et Herod. III, 39. Panofka de Samiorum tribubus (Res Samm. p. 81 seqq.) disputans tribus partibus, in quas Sami civitatem Polycrates diviserit (cf. Herod. III, 39), respondisse videri monuit has tribus tres, quarum binae memorantur ab Etymologo, tertia Herodoti sit Αίσχριωνία, ab Aeschrione heroe, ad quem auctorem tribus referatur, sic appellata. Si vero cum viro docto (Ideler l. l. pag. 418) quaeras, quo pacto Samii isti in hanc Oasin devenerint, num a Persis illuc traducti illo ex more, quo

gentes victae alias prorsus in regiones haud raro transferebantur, an potius ipsi illuc profecti mercandi causa sedesque illic figentes: malim hoc ipsum statuere, praesertim cum Samiorum res navalis et mercatura iam Olymp. XXXVII maxime floreret, ut vel Tartessum venirent. Quo eodem ferme tempore illos in Oasin maiorem venire potuisse, haud quidem ab omni probabilitate abhorret. Conf. Mueller. Aeginett. p. 67 et Letronne in: Revue d. d. mond. T. IX. p. 524 seq. et Mém. de l'Acad. des Inscriptt. XVII, 1 pag. 12 seq., qui merito ad ea, quae h. l. de Samiis, quos in mediis Africae desertis invenimus considentes, traduntur, attendi nos vult: etenim egregie inde Graecorum cognoscuntur studia, qui, ex quo Aegyptus peregrinis omnino patefacta est, non ipsam solum Aegyptum totam permearint commercium agentes, verum etiam longius processerint ultra huius terrae fines atque in Oasi consederint, quae intermedia sita inter Aegyptum atque interiores Africae tractus, Darfur et Khordofan nunc vocant, maxima ad commercium agendum praebuit commoda. Horum Samiorum quod nullum posthac reperitur vestigium, haud mirum videtur Letronnio, cum in eandem Oasin haud paucos quoque Aegyptios credibile sit se recepisse, quibuscum Samii deinde plane coaluerint. Idem Letronnius hosce Samios antea Abydum tennisse suspicatur, quam urbem Milesios condidisse auctor est Stephanus Byzantinus s. v. Aβυδος.

ἀπέχουσι δὲ ἐπτὰ ἡμερέων ὁδὸν]
Hoc optime congruere cum vero
locorum intervallo monet Heeren
Ideen II, 1. p. 210. Cum enim duplici via ad Oasin perveniri possit,
illam, quae magis meridiem versus
ducat et antiquis temporibus maxime fuerit frequentata, explere LII
horas, quas dicunt, ut commode septem diebus confici possit. Qui autem Thebis Ammonium proficiscuntur, iis medio in itinere sita est haec

νομάζεται δε ό χῶρος οὖτος κατὰ Ελλήνων γλῶσσαν Μακάρων νῆσος : ες μεν δὴ τοῦτον τὸν χῶρον λέγεται ἀπικέσθαι τὸν

Oasis, ubi adhuc mansio est et statio iter facientium. Conf Heeren. l. l. p. 220, Ideler l. l. IV. pag. 408. 413 coll. Rennel. p. 630.

πατά Ελλήνων γλώσσαν] Monet Valcken., in hac formula articulum τὴν post praepositionem vulgo addi, ut II, 30. IV, 52. Sed omittitur IV, 110. VI, 98. — Ad verba ὅτι μὴ conf.

nott. ad I, 18. II, 50.

Μαπάρων νῆσος] νῆσος cum Schweigh., Gaisf. et Matth. reponendum censui, libris plerisque probantibus atque Stephan. Byz. s. v. Αυαses. Et banc lectionem, quam recentt. edd. etiam receperunt, merito sequitur Italus interpres. Wesselingius primus dederat νησοι, quod praeter duos libros scriptos praebent Valla, Olympiodor. apud Phot. p. 191 s. 111 et Eustath. ad Homer. Odyss. IV. p. 1509, 30 s. 186, 51. Quibus sane Beatorum quae feruntur insulae in Atlantico mari, poëtis maxime celebratae, obversatae esse videntur, cum singularem in pluralem commutarent. Hinc autem factum opinor, quod in epigrammate apud Tzetz. ad Lycophron. 1194 pag. 952 ed. Mueller. de una urbe Thebarum Bocotiae invenitur αίδ' είσι Μακάρων νήσοι. Singulari numero de eodem loquitur loco Photius Lex. Gr. p. 178, cui iunge Hesych. II, 52, Suid. p. 483 et Phavorin. p. 1206, qui eadem tradentes variant in Μαχάρων νησος et Μαπάρων νήσοι. Monuit hace Creuzer. in Commentt. Herodd. p. 91. Ac nemo fere nescit, iam mature Beatorum insulas inveniri et laudari sedes piorum hominum vita defunctorum, post autem, Augusti potissimum aevo et sequenti haec maximopere exornata et amplificata fuisse a poëtis.

Ad Herodoti locum quod attinet, haud mirum esse scribit Ideler l. l. p. 397. 398, quod haec appellatio ad Oases Africae quoque fuerit traducta, quippe quae fontibus abundantes, herbarum arborumque flore insignes iis, qui e desertis adveniant,

verae videantur esse beatorum sedes. Idem monet Minutoli l. l. p. 85. - "Ac pervenisse ad Graecos homines famam Elysii in Aegyptiorum finibus siti, loquuntur veterum scriptorum excerpta, quae leguntur ap. Etymol. magn. p. 428. p. 388 Lips., Suidam in Hivotov, Tzetz. ad Ly-cophr. v. 1194. 1204 et Eudociam p. 219. In loco Aegyptiaco accuratius designando variatum esse nemo mirabitur. Sic, ut hoc utar, Apion locum designaverat inter Canobum et Zephyrium, teste Eustathio ad Odyss. p. 1509 pag. 186 infr. Basil. Illud docte, si quid video, ex hoc ipso loco Homerico (Odyss. IV, 561 seqq.), ubi Aegyptius Proteus Menelao vaticinatur, efficere studuit Zoëga De obelisce. p. 296: ,,,,universam fabulam de Elysio s. de beatorum insulis Aegyptiacae esse originis."" Quam rem odorari quodammodo tibi videare, ubi legeris, quomodo Herodorus et Olympiodorus ap. Phot. in Bibl. p. 191 (p. 111. Hoesch.) Homericas res, veluti Phaeaciam adeoque Homeri patriam ad illas Aegvptias et Thebaicas insulas Beatorum retulerint. Nam ut Thebarum mentionem persequar, alio loco e Pherecydis, Antiochi, aliorum scriptorum testimoniis didicimus, utrarumque Thebarum et Aegyptiarum et Boeotiarum primordia, miracula et eventa multis partibus ab antiquis hominibus coniuncta esse (v. Melett. I. p. 94). Hinc in hac urbe condenda Ogygus Aegyptiacarum Thebarum rex dicitur πάντα ποιήσας είς ονομα των Αίγυπτίων Θηβών. Eo referendum arbitror, quod Boeotiae Thebae suas habuere Beatorum insulas. Photius Lex. Gr. p. 178: Μακάρων νήσος, η ακρόπολις των έν Βοιωτία Θηβών το παλαιον, ως 'Λομένδας. Eam vero famam si quaeris, ego ortam crediderim non solum ab agri Aegypti superioris fertilitate, verum inde quoque, quod in Thebarum Libyaeque confinio amplissima spelaea longe lateque patebant, ab antiquissimo inde tempore opulentorum Aeστρατόν· τὸ ἐνθεῦτεν δὲ, ὅτι μὴ αὐτοὶ ᾿Αμμώνιοι καὶ οἱ τούτων ἀκούσαντες, ἄλλοι οὐδένες οὐδὲν ἔχουσι εἰπεῖν περὶ αὐ-208
τῶν· οὕτε γὰρ ἐς τοὺς ᾿Αμμωνίους ἀπίκοντο, οὕτε ὀπίσω ἐνόστησαν. λέγεται δὲ καὶ τάδε ὑπ᾽ αὐτῶν ᾿Αμμωνίων· ἐπειδὴ ἐκ
τῆς Ὀάσιος ταύτης ἰέναι διὰ τῆς ψάμμου ἐπὶ σφέας, γενέσθαι
τε αὐτοὺς μεταξύ κου μάλιστα αὐτῶν τε καὶ τῆς Ὀάσιος, ἄριστον αἰρεομένοισι αὐτοῖσι ἐπιπνεῦσαι νότον μέγαν τε καὶ ἔξαίσιον, φορέοντα δὲ θῖνας τῆς ψάμμου καταχῶσαί σφεας, καὶ
τρόπφ τοιούτφ ἀφανισθῆναι. ᾿Αμμώνιοι μὲν οῦτω λέγουσι γενέσθαι περὶ τῆς στρατιῆς ταύτης.

27. 'Απιγμένου δε Καμβύσεω ες Μέμφιν εφάνη Αλγυπτίοισι

gyptiorum sacerdotumque ac regum cadaveribus recipiendis destinata. Malo enim hac in causa cum d'Anvillio facere (Mém. sur l'Egypt. p. 188), quam cum Larchero (Tabl. geogr. p. 376). Nam antiquis Graecis illa sepulcra Thebaica ignota fuisse nemo crediderit, qui loci Homerici de magnitudine Thebarum vim intelligere calleat. At vero sufficit nobis ad nostram causam illud tenere: sub rerum Aegyptiarum primordiis Thebas eo loco ac numero fuisse, ut et reipublicae et religionum caput ac fastigium censeretur." Creuz. in Commentt. Herodd. p. 90 seqq.

λέγεται δε και τάδε υπ' αυτών 'Αμμωνίων] και cum Schweigh. et Gaisf. reposui. Abiecerat Wesselingius, quem recentt. edd. secuti sunt. Hanc vero narrationem, de qua conferunt Iustin. I, 9 et Senec. Quaest. Natt. II, 32, si quis, quae vel recentioribus temporibus illic accidisse dicuntur, reputet multosque peregrinantes una cum camelis, aliis, arena ventis adflatà obrutos esse norit, minime incredibilem videri vix est, quod moneam. Neque incredibilis illa videtur viro docto, Iul. Magnus: Das Einbalsamiren der Leichen p. 8, aliisque viri doctis. Quin quod his ipsis in regionibus, in quibus Cambysis exercitum periisse verisimile est, nuper admodum loca altiora, ex ossibus quae constant, terra sepul-

crorum ad instar superimposita, inventa sunt, triginta numero, quae singula vel centum adeoque plura hominum cadavera continere potuerint. Ac plures istiusmodi colles fore ut inveniantur, adfirmant desertorum istorum incolae. Vid. Ritter: Erdkunde I. pag. 968 coll. Ideler. 1.1. p. 417, cui, quae de numero exercitus Persarum hic narrantur, exaggerata videntur; Persas ille putat, a ductoribus Aegyptiis in mediis desertis derelictos et proditos, ita prae defatigatione omniumque rerum, aquae praesertim, inopia per-iisse. Attigit Herodoteam narrationem quoque Hoskins (Travels in Ethiop. p. 30. Visit. to the great Oasis etc. pag. 260 seqq.), qui in desertis prope Siwah colles inveniri scribit arenae, quae ventorum vi mota transire volentes impediat eosque regredi cogat: neque vero totum exercitum aliquot myriadum huiusmodi turbinibus pessumdari potuisse putat, sed Persas a viae ducibus falsos in perniciem esse adductos. — αὐτοίσι pro vulg. αὐτέοισι e Sancrofti libro dedi cum recentt. edd. iubente Bredov. pag. 246. — ἐξαίσιος de vento admodum vehementi omnemque modum excedente dixerunt quoque Xenophon Hellen. V, 4, 17 et Plato Tim. pag. 22 E. Quae antecedunt, μέγαν τε μαl, pro glossemate habet Mehler in Mnemosyn. V. p. 66, cui equidem minime assentior.

# ό Απις, τον Έλληνες Έπαφον καλέουσι. Επιφανέος δε τούτου

### CAP. XXVII.

ο Μπις | Scripsi cum recentt. edd.
Μπις pro vulg. Μπις auctore Iacobs.
ad Aelian. N. A. X, 28. p. 356 et Siebel. ad Pausan. I, 18. p. 57 et II, 5.
§. 5. p. 176, cum prior syllaba
producatur. Conf. Saal. ad Rhiani

fragmm. p. 48. τον Έλληνες Έπαφον καλέουσι] Vid. nott. ad II, 153 fin., ubi eadem leguntur. Ipsum nomen, ut ad h. l. iam monuimus, apud Aegyptios notis hieroglyphicis exhibitum sonat Hpi (Hapi, Hepi s. Api; cf. Bunsen Egypt's Place etc. I. p. 431. 512 seq., Roeth. Geschicht. d. abendl. Philosoph. I. nott. pag. 113 seq., Lepsius: Ueber den Apiskreis in: Zeitschrift. d. deutsch. Morgenländ. Gesellschaft. VII. p. 428) ac declarat iudicem (mortuorum scil. in inferis) cognomenque inde est Osiridis, supremi mortuorum iudicis, cui quae consecrata erat bestia, huius quoque nomen assumebat. Hic igitur Apis, qui non ad eximium quoddam boum genus pertinebat (cf. Link: Die Urwelt pag. 180), sed ex vulgari boum genere erat quaerendus, nulla alia re insignis nisi iis, quae in eodem requisita fuisse Herodotus cap. 28 indicat, Memphi quando inventus erat, in Vulcani templo nutriebatur, ut Noster II, 153 tradit, vivusque omnino in hac urbe, consentientibus veterum testimoniis (vid. modo Diodor. Sicul. I, 84 coll. 21. Plutarch. De Is, et Osir. 20. p. 359, Strab. XVII. p. 803. 805. 807) colebatur atque mortuus sepeliebatur (Plutarch. De Isid. et Osirid. cap. 29. p. 362 B). Etenim ut Mnevis, alter taurus, Soli (Hlim) erat consecratus indeque in Solis urbe (Heliopoli) colebatur, ita Apis ad Lunam aeque pertinuisse traditur a veteribus (Porphyr. apud Euseb. Praepar. Evangel. III, 13. Ammian. Marcellin. XXII, 14, 7. Plutarch. l. l. cap. 43. p. 368. Aelian. Nat. An. XI, 11. Suidas s. v. Anig. quae afferunt Roeth. l. l. et Lepsius I. l. pag. 427) atque ad Nilum crescentem coque salutem afferentem

Aegyptiis: adeo ut non aliter atque Nilus omnis foecunditatis, quae hocce fluvio efficitur, symbolum quasi haberetur, indeque etiam ad Ösiridem referretur, deum beneficum, per Nilum quasi operantem omniaque bona et commoda hominibus afferentem in hac terrestri vita aeque atque post mortem bene medicatorum curam gerentem; unde repetendum, quod Plutarchus Memphi et ali et repeliri scribit Apidem, elδωλον ὄντα τῆς ἐκείνου (Osiridis) ψυχῆς (De Isid. et Osirid. cap. 20. p. 359) s. είκονα της Όσιοιδος ψυχης (ibid. 29. p. 362) s. είκονα 'Οσίοιδος έμψυχον (ibid. cap. 43. p. 368), ac Diodorus Sicul. I, 85 causam Apidis ab Aegyptiis culti eam affert, on τελευτήσαντος 'Οσίριδος είς τούτον ή ψυζή αὐτοῦ μετέστη, unde Osiridi sacrum esse Apidem idem Diodorus scribit I, 21, idque ad agriculturam et commoda inde humano generi provenientia refert. Nec aliter Plutarchus (l. l. cap. 73. p. 380) et Strabo Apidem Osiridi consecratum esse testantur: quem taurum vivum quasi Osiridis, boni dei atque inferorum iudicis, symbolum habitum indeque potissimum cultum esse, haud dubitandum, monstrantibus ipsis Aegyptiorum monumentis atque inscriptionibus in Apidum sepulcro solemni nunc repertis: vid. Mariette l. mox l. pag. 97. 98. Neque mirum, sacram hanc bestiam mox ad astronomiam quoque et temporum rationes accurate constituendas traductam videri, adeo ut Apidis periodum definirent viginti quinque annorum, in qua cycli solares ac lunares convenirent omnisque inde tolleretur temporum inaequalitas: de qua Apidis periodo praeter alios nuper exposuerunt Lepsius Chronolog. d. Aegypt. I. p. 160 seq. et dissertatione supra laudata p. 429 seqq., Io. a Gumpach: Zeitrechnung d. Babyl. u. Assyr. p. 165 seqq. et: Zwei chronologische Abhandll. über den Apiskreis. Heidelberg. 1854, ne plura afferam in ea re, quae ad Herodotum minus pertinere videri

γενομένου αὐτίκα οί Αἰγύπτιοι εξματά τε έφόρεον τὰ κάλλιστα, καὶ ήσαν ἐν θαλίησι. ἰδών δὲ ταῦτα τοὺς Αίγυπτίους ποιεύντας ὁ Καμβύσης, πάγχυ σφέας καταδόξας, έωυτοῦ κακώς πρήξαντος, χαρμόσυνα ταῦτα ποιέειν, έκάλεε τοὺς έπιτρόπους της Μέμφιος απικομένους δε ές όψιν είρετο, ο τι

queat. Haec vero periodus num cum ipsa Apidis vita ad viginti quinque annos, ut volunt, determinata ullo modo cohaereat, disquisiverunt Lepsius l.l. et Mariette l.l., qui hoc certe fieri posse negat (p. 100), cum Apides in templis enutriti et culti non aliam naturae legem in moriendo secuti sint atque caetera animalia. Ut ad Apidem ipsum redeam, hicce taurus si repertus erat, solemni pompa a sacerdotibus arcessebatur et quattuor per menses in aedibus orientem versus patentibus alebatur festique dies inde ab interlunio agitabantur. Tum demum Heliopolin bestiam ducebant et quadraginta per dies nutriebant; quibus peractis Memphin Vulcani in templum Apis deducebatur omnique sacrificiorum honore, thure, aliis afficiebatur. De quibus conf. Diodor. I, 85. Strab. XVII. p. 807. Plin H. N. VIII, 72, 46, alii, quos supra iam excitavimus, quos Wilkinson etiam secutus est in iis, quae de hac re perscripsit: Manners etc. second. ser. I. p. 347 seqq. Conf. etiam Alberti ad Hesych. s. v., Zoega De obelisco. p. 283. Vitae tempus quando expleverat Apis mortuusque erat, solemniter medicatus et conditus eum fere in modum, quo humana corpora et ipsa animalium cadavera (II, 67 ibique nott.), eoque consecratus Osiridi, in sepulcro re-ponebatur (cf. III, 29 fin.), quod prope Memphin fuisse in Scrapeo, quod dicitur (vid. Strabo l. l.), ut testantur veteres, ita egregie nunc compertum habemus recentissimae aetatis studiis: hoc enim Serapeum, quod Apidis mausoleum vere dicere licet, nuper detexit et aperuit Mariette accurateque descripsit in Bulletin archéolog. de l'Athen. franc. 1855. nr 5 et seqq. l'Institut II. nr. 25?. p. 153 seqq 156, plura adeo in posterum de his relaturus. Introitum habet hoc mausoleum in rupes incisum intusque continet cameram subterraneam Apidum mumiis reponendis factam: in qua praeter multas alias Aegyptiorum res maxime memorabiles invenit vir ille doctus sexaginta quattuor Apidum mumias hic repositas una fere continenti serie inde ab Amenophidis III tempore, quem regnasse volunt intra ann. 1550—1520 ante Chr. n., usque ad Psammitichum I. Quae res quantum valeat ad veterum Aegyptiorum instituta accuratius cognoscenda ipsaque tempora recte constituenda, nemo non intelligit.

πάγχυ σφέας καταδόξας] καταδόξας idem fere quod simplex δόξας, nisi quod malam quandam in partem adhiberi videtur verbum compositum. Conf. I, 22. 79. 111. III, 69. VI. 16. VIII, 69. In proxime antecedentibus ad formam θαλίησι, quae proba est, cf. Bredov. p. 189. Ad χαρμόσυνα in seqq. Schweigh. in Lex. Herod. suppleri vult leçà, ut dies festi sacraque, quae obeant Aegyptii, intelligantur. Utitur Plutarchus (De Isid. et Osir. cap. 29. p. 362) in explicando Sarapidis nomine hac voce: ότι την έορτην Αλγύπτιοι τα χαρμόσυνα καλοῦσιν, et τὸν χαρμόσυνον στέφανον dixit Planudes in Ovidii Metamorphos. XV, 615. pag. 688.

έκάλεε τοὺς έπιτρόπους τῆς Μέμφιος] Equidem eiusmodi magistratus hic indicari censeam, qui ad Romanorum vicomagistros accedunt. Neque enim nomorum praefecti, de quibus II, 164, neque demorum, de quibus III, 6, hic intelligi posse videntur, sed praesides urbis, cum aliis locis vox entroonos de praefectis sive de iis, qui summo loco urbem administrant, dicatur: vid. V, 30. VII, 176 coll. I, 108. — In seqq. pro sin marels Cobet in Mnemosyn.

πρότερον μὲν, ἐόντος αὐτοῦ ἐν Μέμφι, ἐποίευν τοιοῦτον οὐδὲν Αἰγύπτιοι, τότε δὲ, ἐπεὶ αὐτὸς παρείη τῆς στρατιῆς
πλῆθός τι ἀποβαλών. οἱ δὲ ἔφραζον, ῶς σφι θεὸς εἰη φανεἰς,
διὰ χρόνου πολλοῦ ἐωθως ἐπιφαίνεσθαι, καὶ ὡς, ἐπεὰν φανῆ,
τότε πάντες οἱ Λἰγύπτιοι κεχαρηκότες ὁρτάζοιεν. ταῦτα ἀκούσας ὁ Καμβύσης ἔφη ψεύδεσθαί σφεας, καὶ ὡς ψευδομένους
θανάτω ἐζημίου. ᾿Αποκτείνας δὲ τούτους δεύτερα τοὺς ἰρέας 28
ἐκάλεε ἐς ὅψιν. λεγόντων δὲ κατὰ τὰ αὐτὰ τῶν ἰρέων οὐ λήσειν ἔφη αὐτὸν, εἰ θεός τις χειροήθης ἀπιγμένος εἰη Λἰγυπτίοισι. τοσαῦτα δὲ εἰπας ἐπάγειν ἐκέλευε τὸν ᾿Απιν τοὺς
ἰρέας · οἱ μὲν δὴ μετήϊσαν ἄξοντες. ΄Ο δὲ Ἦπις οὐτος, ὁ Ἔπαφος, γίνεται μόσχος ἐκ βοὸς, ῆτις οὐκέτι οῖη τε γίνεται ἐς γαστέρα ᾶλλον βαλέσθαι γόνον. Αἰγύπτιοι δὲ λέγουσι σέλας ἐπὶ
τὴν βοῦν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατίσχειν, καί μιν ἐκ τούτου τίκτειν
τὸν ᾿Απιν. Ἔχει δὲ ὁ μόσχος οὖτος, ὁ Ἦπις καλεόμενος, ση-

VI, 1. p. 43 legi vult ἐπιφανείη, quo mihi haud opus esse videtur.

## CAP. XXVIII.

ου λήσειν έφη αυτόν, εί θεός τις χειροήθης απιγμένος είη Λίγυ-Rtloidi i. e. non clam se ipso fore (s. se bene intellecturum esse), si manu tractabilis (mansuetus) deus ad Aegyptios pervenisset. Haud male Langius vernacule sic reddidit: ,,er wolle bald erfahren, ob ein zahmer Gott zu den Aegyptiern gekommen." Lo-quitur ita Cambyses tanquam Persa ac Zoroastris doctrinae deditus, ex qua Persae neque bestias divino cultu prosequerentur neque omnino bestias pro deorum symbolis haberent. Vox χειφοήθης, qua Cambyses de eo utitur, de bestiis vulgo dicitur mansuefactis aut domitis; cf. Herod. II, 69. Diodor. Sic. I, 48 (ubi invenies χειροήθη λέοντα), Plutarch. De educ. liber. 4. p. 2 F. et Comparat. Vit. Anton. et Demetr. 6 coll. Sertor. 12 init. - In proxime seqq. pro olim vulg. μετήσαν scripsi μετή σαν, vid. ad III, 19 nott.

ητις οὐκέτι οῖη τε — βαλέσθαι γόνον] i. e. quae non amplius ullum alium foetum (s. semen foecundans) in uterum suum concipere potest. Scripsi e duobus codd. cum edd. recentt. βαλέσθαι pro vulg. βάλλεσθαι. Schaefer. e Pauwii coniectura recepit λαβέσθαι, quo certe vix opus; nec magis opus cum Stegero Praefat. p. XIII scribere οσίη pro οδη τε hoc sensu: quam non amplius fas est alium purtum concipere. γονος hoc sensu haud infrequens apud Hippocratem aliosque: cf. Thesaur. Ling.

Graec. II. p. 718 Dindorf.
σέλας έπὶ τὴν βοῦν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατίσχειν] κατίσχειν hic valet delabi, deferri. Explicuit, observante Valck., Eustath. ad Iliad. α΄ pag. 100, 40 et Abresch. in Dilucidd. Thucydd. pag. 460. Cr. addit Schol. Leidenss. ad Iliad. I, 450 ed. Wassenb. Ad rem ipsam consul. Pompon. Mel. I, 9: "raro nascitur, nec coitu pecoris, ut aiunt, sed divinitus et coelesti igne conceptus;" atque inprimis Plutarch. De Isid. et Osirid. cap. 43. pag. 368 C., qui Apidem scribit γενέσθαι, όταν φῶς έρείση γόνιμον ἀπὸ τῆς σελήνης καὶ καθάψηται βοὸς ὀργώσης, coll. Quaest. Sympos. VIII, 1: Αίγυπτιον τον Απιν λοχεύεσθαί φασιν έπαφη της σελήνης.

Ε΄ Εξεί δὲ — σημήτα τοιάδε] καλεόμενος intactum reliqui, a Dindorsio mutatum in καλεύμενος. Qui idem μήτα τοιάδε εων μέλας επί μεν τῷ μετώπῳ λευκον τετράγωνον φορέει, ἐπὶ δὲ τοῦ νώτου αἰετον εἰκασμένον, ἐν δὲ τῷ 29 οὐρῷ τὰς τρίχας διπλάς, ἐπὶ δὲ τῷ γλώσση κάνθαρον. ٰΩς δὲ 209

quod in seqq. verbum φορέει prorsus expunxit, quod antea iam fecerant Gronovius, Wesselingius et Matthiae, equidem id retinendum censui cum Schweigh, et Gaisf., cum huius vocis, quae Florentini ac trium Pariss. codd. auctoritate nititur, eiiciendae haud iusta videretur causa. Dietsch. uncis inclusit. Quod ad argumentum attinet, conf. Strabo XVI. p. 807, que auctore Apis est ,,δια-λευκος τὸ μέτωπον καὶ ἄλλα τινα μιπρά του σώματος, τάλλα δὲ μέλας". Nigrum colorem Apidi quoque tribuit Porphyrius l. supra l., mixtum colorem Plutarch. De Isid. et Osir. 43. p. 368, si quidem speciem profert Apidis περιμελαινομένου τὰ λαμπρά τοις σχιεροίς. Tetragonon quid voluerit, declarant Plutarchi verba (ibid. cap. 56. p. 374): ποιεί δὲ τε-τράγωνον ἡ πεντὰς ἀφ' ξαυτῆς, οσον τῶν γραμμάτων παρ' Αίγυπτίοις τὸ πληθός έστι, και όσον ένιαυτών έξη χρόνον ὁ Απις. Quibus verbis respici ad viginti quinque annos, quibus et periodus illa et ipsa Apidis vita determinabatur (vid. nott. ad III, 27), satis intelligitur. Plura de his vid. in Creuzeri Excursu ad h.l., nbi etiam Apidis imagines quaedam laudantur. Add. Champollion. Panthéon Egypt. nr. 37. Apidis imaginem ligno incisam exhibuit Wilkinson. l. supra l. pag. 349, duas alias Mariette l. supra l. pag. 54, id mo-nens, quae Graeci de Apidis forma tradant, ea in universum quidem probari ipsis Aegyptiorum monumentis Apidisque figuris adhuc servatis. In his vero tribus imaginibus non τετράγωνον sed τρίγωνον in fronte Apis praebet album, reliquo capite nigro; discum intra cornua habet; in dorso cernitur sacrae avis figura incisa alis expansis, una cum scarabaeo aliisque ornamentis sive insignibus; in cauda habet Apis duplices utique pilos, albos et nigros. Ad sacrae avis figuram haud scio an spectent Nostri verba: αίετὸν εἰχασμένον, quae et ipsa declarant figuram aquilue s. figuram adsimilatam aquilue, ut reddi vult Schaefer. ad Plutarch. Marcell. 15 (T. V. p. 24.).

έπι δε του νώτου αίετον είκασμέvov] "Haec verba male habent Zoegam De obelisce. p. 448. Vulturis  $(\gamma v\pi \dot{o}_{S})$  signum in Apidis notis esse, non aquilae, si icones conferas. Tu vide v. c. Cayli Recueil Tom. I. Tab. 12. Ego in ea re ampliandum existimo. Nam primum nemo nescit diligentiam Herodoti in rebus naturalibus describendis, ut minime credibile sit, vulturem et aquilam ab eo esse confusos. Deinde phoenicis avis imago nonnunquam adiungi poterat Apidi. Est vero phoenix ες τὰ μάλιστα αίετ ο περιήγησιν δμοιότατος, ipso Herodoto teste II, 73. Poterat autem phoenix bifariam iungi Apidi, primum respectu habito inundantis Nili, cuius nota in notis Apidis erat, si quidem in anaglyphis Thebaicis urceum et pateram gestat phoenix, igitur et ipse ad Nilum solstitio aestivo crescentem refertur (vid. Descript. de l'Egypt. Antiqq. Vol. I. cap. 5. §. 6. p. 29 seqq.); deinde quoniam Apidis periodus chronologica viginti quinque annorum inclusa erat in periodo phoenicis MD annorum. De his periodis vid. Marshami Canon. chron. pag. 9, Dornedden: Neue Theorie p. 85 et Iomard. in Descr. de l'Eg. Vol. I. Antiqq. cap. 5. §. 5. p. 28." Creuzer. De Apidis periodo dixi ad III, 27, de Phoenicis periodo ad 11, 73.

έπὶ δὲ τῆ γλώσση κάνθαςον] Porphyr. apud Euseb. Pr. Evang. III, 13 habet ὑπὸ τῆ γλώττη κάνθαςος, nec aliter, quem cum illo citat Wessel., Plinius H. N. VIII, (71) 46: "Nodus sub lingua, quem cantharum adpellant." Unde cum Iablonskio in Herodoto scribi quis malit ὑπὸ δὲ τῆ γλ., quemadmodum interpretatus est Larcherus: sous la langue. Atque

ηγαγον τον Απιν οί ίφέες, ο Καμβύσης, οία έων υπομαργότερος, σπασάμενος το έγχειρίδιον, θέλων τύψαι την γαστέρα
τοῦ. Απιος, παίει τον μηρον, γελάσας δε είπε προς τους ίρεας
α κακαί κεφαλαί, τοιουτοι θεοί γίνονται, εναιμοί τε καί σαρκώδεες καί έπατοντες σιδηρίων; άξιος μεν Αίγυπτίων ουτός
γε ο θεός. άτάρ τοι ύμεις γε ου χαίροντες γέλωτα έμε θήσεσθε.

id ipsum recentt. edd. nunc recepisse video, retenta Latina Schweighaeuseri interpretatione: in lingua, si quidem Schweighaeuserus lectionem vulgatam ἐπλ δὲ τῆ γλ. haud mutavit, omnibus libris scriptis quantum scio probatam. Valet autem illa: iuxta s. prope linguam, neque vernacule reddi poterit: auf der Zunge, ut a quibusdam reddita inveni haec verbs. Cantharum sutem sive scarabaeum Aegyptiorum in doctrina sacra solis ac lucis indeque omnis generationis vitaeque symbolum haberi nunc satis constat. Qui idem inde in hypogeis mumiisve invenitur frequens, animae in corporum s. materiae mutatione non exstinctae signum. Tu vid. Plutarch. De Isid. et Osirid. cap. 74. p. 381 B coll. 10. p. 355 et quae plura hanc in rem afferunt Creuzer. Symbol. II. p. 210 seqq. ed. tert., Wilkinson. Manners etc. second series II. pag. 255 seqq., F. W. Hope in Pettigrew History of Mummies (Lond. 1834) pag. 223. - Ad verba proxime antecedentia τὰς τρίχας διπλᾶς Larcherus laudat Scholiast. Ptolem. in Tetrabibl. p. 2, qui bovis caudam secundum lunam crescere et decrescere dicit.

## CAP. XXIX.

οἴα ἐἀν ν πο μα ο γότε ο ος] i. e. haud prorsus mentis compos. Conf. III, 145. VI, 75. Descendit a μάργος (vesanus, uvidus), de quo Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Prometh. 909. Ad σπασάμενος conf. ob medii verbi usum Herodot. III, 118. 128. 77. 79. IX, 107 et quae notavimus ad Plutarch. Philopoem. pag. 26. παίει τὸν μηςὸν] Congruit Plutarch. De Isid. et Osir. cap. 44. p. 368 F. coll. Aelian. V. H. VI, 8; de Ocho simile quid perpetrante idem Plutar-

chus l. l. cap. 31. pag. 363 C. retulit, itemque Aelian. N. A. X, 28. Var. Hist. IV, 8. Maxim. Tyr. 35. §. 1. Quae iam attulit Valckenarius, addens Darium Hystaspis, insanum Cambysis facinus detestatum, atque utroque (Cambyse et Ocho) utique meliorem, plane aliter egisse omniaque fecisse, ut Aegyptiorum favorem sibi conciliaret, teste Diodoro Sic. I, 95 et Polyaen. VII, 10. §. 7. Quod sequitur: w xaxal xemalal, haud infrequens est allocutio, qua utitur Demosthen. de fals. legat. §. 313. p. 442, qui in Mid. §. 135. pag. 559 dixit ώ μιαρά πεφαλή, plane ut Aristoph. Acharn. 285. Verba τοιούτοι θεοί γίνονται redde: Tales (apud vos) dii fiunt B. nascuntur, sanguine et carne instructi etc. Ita nimirum Persa eloquitur, qui nullos novit deos avtrouποφυέας, ut Noster dicit I, 131 (ubi vid. nott.), nec magis bestias divino honore cultas.

έπαΐοντες σιδηρίων] i. e. sentientes ictum ferri. ἐπαΐειν exponitur a schol. Apollon. Rhod. II, 195 αἰσθάνεισθαι. Frequens hoc verbum eodem fere sensu, adiuncto genitivo apud Aelianum, cuius locos notavit Iacobs ad Aelian. Nat. An. I, 5. pag. 9. In seqq. Werfer. (Actt. phil. Monacc. I. p. 98) praefert lectionem librorum nonnullorum: ἄξιος μέν γε Αἰγυπτίων οὐτός γε ὁ θεὸς, conferens I, 187. Nos vulgatam ἄξιος μὲν Αἰγ. retinuimus, libris scriptis probatam.

οὐ χαίροντες γέλωτα έμε δήσεσδε]
i. e. non iuvabit vos me ludibrio habuisse s. poenam non effugietis, quod
me ludibrio habuistis. De locutione
οὐ χαίροντες consul. G. Hermann.
ad Viger. p. 767, Heindorf. ad Plat.
Gorg. p. 220. Conf. Herod. VI, 50.
76. III, 63. 69. 36, ubi Valcken.
præter alia Hemsterhusium conferri

Ταῦτα εἰπας ἐνετείλατο τοἴσι ταῦτα πρήσσουσι, τοὺς μὲν ἰρέας ἀπομαστιγῶσαι, Αἰγυπτίων δὲ τῶν ἄλλων τὸν ἄν λάβωσι ὁρτάζοντα κτείνειν. ἡ ὁρτὴ μὲν δὴ διελέλυτο Αἰγυπτίοισι, οἱ δὲ ἱρέες ἐδικαιεῦντο. ὁ δὲ Απις πεπληγμένος τὸν μηρὸν ἔφθινε ἐν τῷ ἰρῷ κατακείμενος. καὶ τὸν μὲν τελευτήσαντα ἐκ τοῦ τρώματος ἔθαψαν οἱ ἰρέες λάθρη Καμβύσεω.

30 Καμβύσης δὲ, ὡς λέγουσι Αἰγύπτιοι, αὐτίκα διὰ τοῦτο τὸ ἀδίκημα ἐμάνη, ἐών οὐδὲ πρότερον φρενήρης. Καὶ πρῶτα μὲν τῶν κακῶν ἐξεργάσατο τὸν ἀδελφεὸν Σμέρδιν, ἐόντα πατρὸς καὶ μητρὸς τῆς αὐτῆς, τὸν ἀπέπεμψε ἐς Πέρσας φθόνφ ἐξ Αἰγύπτου, ὅτι τὸ τόξον μοῦνος Περσέων ὅσον δὲ ἐπὶ δύο δακτύλους εἰρυσε, τὸ παρὰ τοῦ Αἰθίοπος ἤνεικαν οι Ἰχθυοφάγοι, τῶν δὲ ἄλλων Περσέων οὐδεὶς οἰός τε ἐγένετο. ᾿Αποιχομένου ὧν ἐς Πέρσας τοῦ Σμέρδιος ὅψιν εἰδε ὁ Καμβύσης ἐν τῷ ῦπνφ τοιήνδε. ἔδοξέ οι ἄγγελον ἐλθόντα ἐκ Περσέων ἀγγέλλειν, ὡς ἐν τῷ θρόνφ τῷ βασιλητῷ ἰζόμενος Σμέρδις τῆ κεφαλῆ τοῦ οὐ-

vult in Miscell. Obss. VI. p. 343. Imitando expressit formulam Pausanias IV, 21. §. 7, ubi conf. Siebelis. — Ad verba γέλωτα — Φησεσθε conf. III, 38 et VII, 209, ubi Wessel. praeterea citat Iob. XVII, 6. Athen. VIII, pag. 335 C. Conf. etiam Kuehner. Gr. §. 560 et ea, quae attulit Hoeger. in Actt. phill. Monacc. III, 4. pag. 511. — Quod sequitur: ἐνετείλατο τοῖσι ταῦτα πρήσσονοι valet: mandatum dedit, iniunxit iis, quorum hoc munus s. officium erat; ut adeo of ταῦτα πρήσσοντες iidem fere sint atque of ἐπὶ τοῦτων ἐπεστεῶτες qui dicuntur IV, 84, ubi vid. nott. ἐδικαιεῦντο] i. e. puniebantur, fla-

(δικαιεύντο] i. e. puniebantur, flagellis caesi, unus post alterum. Conf. I, 100. V, 92. §. 2, ubi Wessel. laudat Leopard. Emendatt. V, 9.— In proxime antecedentibus ante όρτη articulum ή, quo libri scripti carere dicuntur, inseruit Schaeferus, quem cum Dindorfio secutus sum, cum articulus hoc loco vix abesse possit, nulla praesertim alia voce antecedente; tu cf. supra III, 16.

έθαψαν of toέες] Ab Herodoto dissentit Plutarchus, qui bovem a Cambyse necatum, canibus dein proiectum ab iisque devoratum esse scribit. De Is. et Osirid. cap. 44. pag.

368 F. Apidis sepulcrum Memphi fuisse testatur idem Plutarch. l. l. cap. 20 et 29: quod nuper detectum fuisse supra ad III, 27 monui. In quo tamen huius Apidis mumiam haud quaquam invenit Mariette, quamquam, si vere scribit Noster, Apidis cadaver in mumiae formam redactum illic quoque repositum esse credibile est. Nam eo spectat verbum θάπτειν h. l. adhibitum, de quo conf. etiam nott. ad I, 117.

## CAP. XXX.

φρενήρης] Conf. III, 25 ibique nott. Verbum έξεργάσατο conficiendi s. interficiendi, perdendi vim h. l. assumit, ut mox cap. 31, ubi vid. nott. In seqq. ad verba ὅσον τε ἐπὶ δύο δακτύλους conf. III, 5 fin. ὅσον τε ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. Ad ipsam sententiam comparamus Iustinum I, 9 de Cambyse sic pronuntiantem: "erat enim difficile, ut parceret suis, qui cum contemptu religionis grassatus etiam adyersus deos fuerat."

το — ηνεικαν] Vid. cap. 21.
τη πεφαλη — ψαύσειε] Locutionem postea proverbii vim induisse
notat Wesseling. citans Aristaenet.
I, 11. Aelian. V. H. XII, 41. Eunap.

φανού ψαύσειε. Πρός ών ταύτα δείσας περί έωυτού, μή μιν άποκτείνας ὁ άδελφεὸς ἄρχη, πέμπει Πρηξάσπεα ές Πέρσας, ὃς ήν οί ἀνὴρ Περσέων πιστότατος, ἀποκτενέοντά μιν. ὁ δὲ ἀναβάς ἐς Σοῦσα ἀπέκτεινε Σμέρδιν, οί μὲν λέγουσι ἐπ' ἄγρην ἐξαγαγόντα, οί δὲ ἐς τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν προσαγαγόντα

Vit. Aedes. p. 48 [p. 28 Boissonad., cuius vide annotat, pag. 226]. Liban. II. p. 115 B. Barth. ad Stat. Theb. III, 155.

οί μεν λέγουσι έπ' άγοην έξαγαγόντα κ. τ. λ.] έξαγαγόντα, uti mox προσαγαγόντα, ad Prexaspem pertinet, qui Smerdin eduxerit venatum. Έουθοήν δάλασσαν hic de Persico sinu intelligi monet Breiger. Commentat. de difficill. quibusd. Asiae Herodot. p. 11. Tu conf. nott. ad I, 1. - Ad argumentum loci inprimis facit Ctesias in Excerptt. Perss. . 10 coll. §. 8, ubi, quem Smerdin Herodotus appellat, is vocatur Tamyoxarces, a Cyro moriente constitutus Bactriae aliarumque quarundam terrarum ac gentium satrapa. Idem a Xenophonte (Cyrop. VIII, 7, 11) vocatur Tanyoxares, cui Cyrus Medorum, Armeniorum et Cadusiorum satrapiam designarit. Quem enndem, ad Herodoteam appellationem magis accedens, Iustinus I, 9 vocat Ergin (sive Merdin sive Mergin; nam libri variant); quocum conf. Aeschyl. Pers. 774. Qui scriptores ut in singulis quibusdam discrepant, ita in fratris nece a Cambyse perpetrata conveniunt. Accedit aliud testimonium gravissimum ex tabula illa Bisutuna ipsius Darii iussu rupibus incisa et literis cuneatis exarata: in hac enim inscriptione vere Persica ante Darium commemoratur Cambyses (Kabujiya) Persarum rex Achaemenidarum e stirpe prognatus, Cyri filius, qui habuit fratrem, eodem patre eademque matre (plane ut Herodotus tradit) ortum, nomine Bartija: hunc a Cambyse, antequam in Aegyptum proficisceretur, occisum esse tradit inscriptio (Tab. I. §. 10): Aegyptiorum ex fama, quam Herodotus retulit, Cambyses post subactam Aegyptum cum ob prava facinora in

furorem incidisset, fratrem interfecit: in quo perspicuum est, ab Aegyptiis consulto sic narrari, ut Cam-bysem furore correptum divinitus, adeo ut fratrem necaret, poenas luentem declararent eorum, quae in Aegyptiorum eorumque sacra commisisset. Conf. etiam, quae de hoc dissensu diximus in: Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Vol. L. pag. 400 seq. De reliquis vid. Herodot. III. 61 seqq. ibique nott. Inscriptionem illam Bisutunam, quae ad Herodotum illustrandum tam multa confert, primus detexit ac descripsit Rawlinson: The Persian cuneiform inscription at Behistun etc. London 1846 in Journal of the royal Asiatic society X, 1. XI, 1. XIV, 1. XVI, 1.; conf. Holtzmann in: Heidelbergg. Jahrbb. 1847. p. 83 seqq. et quae ipse commentatus sum in: Jahrbb. f. Philolog. u. Pacdag. Vol. L. pag. 390 seqq. Mox eandem inscriptionem una cum ceteris Persarum regum inscriptionibus adhuc repertis edidit Benfey: Die Persischen Keilinschriften mit Uebersetzung und Glossar. Leipzig 1847, itemque Grotefend in: Abhandll. d. Gesellschaft d. Wissensch. z. Göttingen VI. p. 53 seqq. et De Saulcy in: Journal Asiatique Ser. V. Tom. III. p. 95 seqq. Exhibuit verba inscriptionis nostris literis exarata et in singula accurate inquisivit Oppert in: Journal Asiatique Ser. IV. Tonf. XVII. p. 255 seqq. 376 seqq. 534 seqq. T. XVIII. p. 56 seqq. 322 seqq.; reliquae Achaemenidarum regum inscriptiones exhibentur T. XIX. 140 seqq. Conf. etiam Filosteno Luzzato: Sulla inscrizione cuneiforme persiane di Behistun. Padua 1849. Quorum virorum doctorum observationibus usi sumus, ubi ex inscriptionis verbis lucis aliquid locis Herodoteis afferri potest. De ipsa regione, in qua haec 31 καταποντώσαι. Ποώτον μεν δη λέγουσι Καμβύση τών κακών άρξαι τοῦτο, δεύτερα δε έξεργάσατο την άδελφεην έπισπομένην 210 οί ε΄ς Αίγυπτον, τῆ καὶ συνοίκεε, καὶ ην οἱ ἀπ' ἀμφοτέρων άδελφεή. ἔγημε δε αὐτην ώδε· οὐδαμῶς γὰρ ἐώθεσαν πρότερον τῆσι ἀδελφεῆσι συνοικέειν Πέρσαι. ἡράσθη μιῆς τῶν ἀδελφεῶν Καμβύσης, καὶ ἔπειτα βουλόμενος αὐτην γῆμαι, ὅτι οὐκ ἐωθότα ἐπενόεε ποιήσειν, είρετο καλέσας τοὺς βασιληίους δικαστὰς, εί τίς ἐστι κελεύων νόμος τὸν βουλόμενον ἀδελφεῆ συνοικέειν. Οἱ δε βασιλήτοι δικασταὶ κεκριμένοι ἄνδρες γίνονται Περσέων, ε΄ς οὖ ἀποθάνωσι η σφι παρευρεθῆ τι ἄδι-

inscriptio reperitur, in Media vetere intra loca Sahana et Kermanschah, ut nunc vocant, ubi rupes in altum exsurgunt, quibus literae cuneatae insculptae sunt, nomine Bagistan, Behistun s. Bisutun, vid. Ritter: Erdkund. IX. p. 350 seqq., Rawlinson. l. supra l. X. p. 187 seqq.; imaginem regionis lapidi incisam exhibet Flandin: Voyage en Perse T. I. pl. 16 seqq.

### CAP. XXXI.

έξεργάσατο την ἀδελφεήν] έξεργάζεσθαι, quod conficiendi, perpetrandi significatione vulgo reperitur, hoc loco haud scio an interficiendi notionem assumat, ut paulo ante cap. 30 et mox cap. 52. IV, 134. V, 19, et sic, monente Cr., explicat Schweigh. in Steph. Thes. L. Gr. p. 3796 ed. Londin. Haud aliter διεφγάζεσθαι apud Herodotum I, 110 (ubi vid. nott.). I, 213. V, 20, ubi vid. nott. Ad έπισπομένην conf. nott. ad I, 91.

οὐδαμῶς γὰρ ἐώθεσαν] Vulgo perhibent Persarum fuisse morem cum matribus, sororibus, filiabus concumbendi, idquê e Zoroastris lege ita constitutum fuisse. Quod quamquam pluribus comprobatur exemplis, vulgarem tamen communemque Persarum fuisse morem negat Anquetil in Append. ad Zendavest. I, 1. p. 71. Plura hanc in rem laudavi ad Ctesiae fragm. pag. 91 seqq. coll. 199, quibus nunc addo Schulting. Iurisprudent. Anteiust. ad Gaii Institt. J. 4. 8. 35 et Iacobs. Lectt. Stobenss. p. 143 seqq. — Articulum of ante

Πέρσαι vulgo positum cum recentt. edd. abieci. Matthiae eum retinuit. Quod sequitur ἠράσθη, eo sensu acciniendum, quo I. 8. ubi vid. nott

cipiendum, quo I, 8, ubi vid. nott.
καλέσας τους βασιλητους δικαστὰς] In Sancrofti libro ac Vindobonensi, apud Vallam et Hesych. s. v. βασιλείς invenitur τοὺς βασιλητους καλεομένους δικαστάς. Gaisf. confert III, 14. VII, 194. Add. V, 25. Alia veterum testimonia de hoc regiorum iudicum concilio suppeditabit Brisson, de reg. Perss. princip. I. §. 132. 133, quibus add. Esther. I, 13. Quod e Magis fuisse compositum probabiliter statuit Heeren. Ideen. I. p. 458 seq. Cum enim Magorum disciplina non minus ad cultum et sacra, quam ad omnem Persarum rem publicam spectaret, Magos et sacerdotes et iudices summosque regis consiliarios fuisse, maxime est consentaneum. Septem antem illos fuisse numero suspicor ex iis, quae apud Brisson. l. l. §. 133 allata invenio. Add. I. v. Hammer in: Wiener Jahrbüch. X. p. 241. In Erythraeorum inscriptione nuper inven-ta legitur huiusmodi iudicis regii nomen, si recte singula supplevit Lebas (Revue Archeolog. XIII. p. 7 seq.); έπὶ βα]σιλῆος Ξέρ[ξου] — Ρε]ομίτ[οης] δικαστής βα[σιλήϊος]. ές οὐ ἀποθάνωσι κ. τ. λ.] Ad ές

ές οὐ ἀποθάνωσι κ. τ. λ.] Ad ές οὐ conf. nott. ad I, 67 et de coniunctivis ἀποθάνωσι et παρευρεθη nott. ad I, 19 fin. IV, 119. 196. Voculam μη, quam Aldina inseruit ante παρευρεθη, probante Toupio in Emendd. Suid. III. pag. 325 ed. Lips., minime recepimus, cum ob-

πον, μέχρι τούτου. οὐτοι δὲ τοῖσι Πὲρσησι δίκας δικάζουσι, καὶ ἐξηγηταὶ τῶν πατρίων θεσμῶν γίνονται, καὶ πάντα ἐς τούτους ἀνακέεται. Εἰρομένου ὧν τοῦ Καμβύσεω ὑπεκρίνοντο αὐτῷ οὐτοι καὶ δίκαια καὶ ἀσφαλέα, φάμενοι νόμον οὐ-δένα έξευρίσκειν, ὃς κελεύει ἀδελφεῆ συνοικέειν ἀδελφεόν ἄλλον μέν τοι ἔξευρηκέναι νόμον, τῷ βασιλεύοντι Περσέων ἔξείναι ποιέειν, τὸ ἀν βούληται. οῦτω οῦτε τὸν νόμον ἔλυσαν δείσαντες Καμβύσεα, ῖνα τε μὴ αὐτοὶ ἀπόλωνται τὸν νόμον περιστέλλοντες, παρεξεῦρον ἄλλον νόμον σύμμαχον τῷ θέλοντι γαμέειν ἀδελφεάς. Τότε μὲν δὴ ὁ Καμβύσης ἔγημε τὴν ἐρωμένην, μετὰ μέν τοι οὐ πολλὸν χρόνον ἔσχε ἄλλην ἀδελφεήν.

stet optimorum librorum auctoritas. Fr. Hoeger. in Actt. philoll. Monacc. III, 4. pag. 490 Herodoti sermoni magis convenire putat, si scribatur: η ν σφι μ η παρευρεθη τι άδικον μέχοι τούτου. Negris, qui utique retinuit η σφι κ. τ. λ., tamen magis sibi placere addit, si legatur: eç ov άποθάνωσι. ήν σφι δε παρευρεθή z. z. 2. Mihi neutro opus esse videtur. — Ad ipsam rem conferas, quae VII, 194. V, 25 enarrantur. Nec alio modo nunc atque antea ius exerceri apud Persas monstrant ea, quae narrat Morier. II, 103 teste Heeren. l. l. — In seqq. έξηγηταί, qui alias sunt religionum s. sacrorum interpretes, somniorum inde divinatores et explicatores (cf. I, 78), hoc loco legum potius atque institutorum sunt interpretes, qui leges et iura seque ac sacra habent cognita indeque sciscitantibus aut consulentibus respondere possunt. Tu vid. Ruhnken. ad Timaei. Lex. Plat. pag. 111

καὶ κάντα ἐς τούτους ἀνακίεται] i. e. et ad eos omnia referuntur. Conf. I, 97. Scripsi ἀνακίεται, quod Florentinus liber cum alis suppeditat, pro vulg. ἀνακέαται, quae pluralis est forma huc non pertinens; vid. Bredov. p. 334.

φάμενοι] Idem responsum hoc ipso ex loco affert Schol. ad Lucian. de Sacrific. §.5. Vol. IV. p. 84 seq. ed. Iac. Satis vero ex hocce responso liquet, regum Persarum potestatem, etsi institutis quibusdam sacris ipsoque

hoc iudicum summorum concilio circumscripta videri queat, nullis tamen legibus coercitam esse omniaque, ut omnino per orientem fieri solet, in uno regis arbitrio fuisse posita. Monuit Heeren. Ideen. I. pag. 450. — In verbis seqq. οῦτω οῦτε τὸν νόμον χ. τ. λ. sibi respondent particulae οῦτε (ad quod pertinet ἔλυσαν) et τε, ad quod pertinet παρεξεῦρον, vid. nott. ad VI, 1.

τον νόμον περιστέλλοντες] i. e. tuentes, observantes legem. Conf. nott. ad II, 147 et I, 98.

την έφωμένην] Atossam intelligit Dario post nuptam, ut patet ex III, 88 coll. III, 68 et ex Schol. Lucian.l. In proxime seqq. verbis μετά μέν τοι ού κ. τ. λ. illud μέν τοι respicit ad antecedens μὲν δή, de quo usu cf. nott. ad VI, 86, §. 1. Infra III, 36 fin. invenitur μὲν — μέντοι.

Foge αλλην αδελφεήν] Foge, monente Valcken. ad IX, 76, est: uxoris loco habuit, quem usum verbi ξεειν satis notum probant exempla ab Lhardyio allata ex Herodoto, qui addidit γυναίκα I, 60, 146. 173. 205, omisit III, 68. 88. V, 116. 118. VI, 57. VII, 73. 165. 207. VIII, 136. Nomen huius sororis natu minoris Meroën fuisse, ex Liban. Antioch. p. 343 coll. or. XXXII. p. 668 D. notat Wesseling. Atque tradit Strabo XVI. pag. 790, Cambysem ab Aegypto inde progressum esse usque ad Meroëm, cui sive insulae sive urbi nomen sororis imposuerit. — Pro ἐπ'

τουτέων δητα την νεωτέρην έπισπομένην οι έπ' Αίγυπτον κτεί-32 νει. 'Αμφί δε τῷ θανάτω αὐτῆς διξὸς, ώσπερ περί Σμέρδιος, λέγεται λόγος. Έλληνες μεν λέγουσι, Καμβύσεα συμβαλέειν σκύμνον λέοντος σκύλακι κυνός, θεωρέειν δε καλ την γυναίκα ταύτην. νικωμένου δε τοῦ σκύλακος ἀδελφεὸν αὐτοῦ ἄλλον σπύλακα ἀπορρήξαντα τὸν δεσμὸν παραγενέσθαι οί, δύο δὲ γενομένους ούτω δή τούς σκύλακας έπικρατήσαι του σκύμνου. καὶ τὸν μὲν Καμβύσεα ηθεσθαι θεώμενον, την δὲ παρημένην δακρύειν. Καμβύσεα δε μαθόντα τοῦτο ἐπείρεσθαι, διότι δακρύοι, την δε είπειν, ώς ίδοῦσα τον σκύλακα τῷ ἀδελφεῷ τιμωρήσαντα δακρύσειε, μνησθεϊσά τε Σμέρδιος καὶ μαθούσα, ώς κείνω οὐκ είη ὁ τιμωρήσων. Ελληνες μεν δη δια τοῦτο τὸ έπος φασί αὐτὴν ἀπολέσθαι ὑπὸ Καμβύσεω, Αἰγύπτιοι δὲ, ὡς 211 τραπέζη περικατημένων λαβούσαν θρίδακα την γυναϊκα περιτίλαι και έπανείρεσθαι τον ανδρα, κότερον περιτετιλμένη ή θρίδαξ η δασεία έουσα είη καλλίων. καὶ τὸν φάναι δασείαν,

Aἴγυπτον Cobet legi vult ές Αἴγ., ut initio capitis huius.

## CAP. XXXII.

"Ελληνες μέν λέγουσι] Voculam γάρ, quam post μὲν vulgo inserunt, cum Gaisf. omisi; abest enim illa a Mediceo, Florentino, aliis. Schwgh., Matth, et recentt. edd. retinuerunt. In proxime antecedentibus ad verba: αμφί δε τῷ θανάτω conf. nott. ad I, 140. Ad verba σχύμνον λέοντος et σκύλακι κυνός conf. Ammonium De differ. vocabb. p. 145 Valcken., qui eodem modo haec bestiarum nomina discerni vult: σχύμνοι δὲ λεόντων, σκύλακες δὲ κυνῶν, quod praeter Suidam et Photium eadem fere observantes vel Homeri usu probatur, qui σκύλακας dixit catulos Odyss. IX, 289. XII, 86. XX, 14. coll. Sophocl. Trach. 1088 et Xenophont. Cyropaed. I, 4, 15. σκύμνος de leone invenitur Ili. XVIII, 319. Sophocl. Aiac. 966 (al. 998). Aristophan. Ran. 1477. Eqq. 1039. Eurip. Suppl. 1223. Retinui συμβαλέειν neque mutavi in συμβαλείν, ut placet Bredovio; vid. nott. ad IV, 42. Valet autem συμβαλέειν hoc loco committere ad pugnandum, ut V, I, idque

ipsum mente addendum ad sequentia verba, ubi soror etiam dicitur θεωρέειν, i. e. spectasse leonem cum cane pugnantem. Ad οῦτω δη conf. 1, 94. 196. II, 94 etc.

ώς τραπέζη περικατημένων] Vocula ώς pertinet ad την γυναίκα πεοιτείλαι, eo structurae genere, quo etiam supra I, 207 dixit οτι — αποστοέψειν, ubi vid. nott. Ad genitivum περικατημένων mente cogites Cambysem atque sororem matrimonio ipsi iunctam: cum Cambyses et uxor mensae assiderent. In proxime antecedentibus verbis vox μαθούσα ita displicet Cobeto, ut eam tollere malit. Libri scripti omnes retinent.

κότερον περιτετιλμένη ή θρίδαξ x. τ. λ.] i. e. utrum ea lactuca, cui folia sint decerpta, an ea, quae integra sit, pulcrior sit? Herodoti verba sic dedimus, qualia in Mediceo, Florentino, aliis comparent, adscito participio ἐοῦσα, quod in Sancrofti libro et Vindobonensi additum invenitur eum fere in modum, quo illud positum legimus I, 194. III, 49, ubi cf. nott. VII, 73. 129. Gaisfordius hoc omisit, in ceteris consentiens; recentt. edd. revocarunt lectionem olim vulgatam: κότερον περιτετιλμένη η δασεία ή θρίδαξ ξούσα

την δ' είπειν Ταύτην μέντοι κοτε σύ την θρίδακα έμιμήσαο, τον Κύρου οίκον ἀποψιλώσας. Τον δε θυμωθέντα έμπηδησαι αὐτη έχούση εν γαστρί, καί μιν εκτρώσασαν ἀποθανειν.

Ταῦτα μὲν ἐς τοὺς οἰκητους ὁ Καμβύσης ἐξεμάνη, εἰτε δη 33 διὰ τὸν Απιν εἰτε καὶ ἄλλως, οἶα πολλὰ ἐώθεε ἀνθρώπους κακὰ καταλαμβάνειν. καὶ γάρ τινα καὶ ἐκ γενεῆς νοῦσον με-

είη καλλίων, quae Valcken. olim sic constituenda consuit: πότερα περιτετιλμένη ή θρίδαξ η δασεία έουσα είη άμείνων, adiiciens άμείνων reddi potuisse xalllov, ut in Hesych., ubi: αμεινον· κάλλιον. Tu conf. quoque censorem in Ephemer. Ienenss. 1817. nr. 163. pag. 363. δασεία, ut mox δασείαν, reliqui intactum: Wesselingio in mentem venerat δασέη, recentt. edd. scripserunt δασέα et δασέαν ea ex regula, quam proposuit Bredov. p. 158, ubi vid. Libri scripti non addicunt. Conf. etiam IV, 21. 109. - Ad rem iam Valcken. attulit Epicharmi dictum apud Athen. II. p. 68 F., ex quo praeter alios, quos excitat Lobeck. loco mox laudando, etiam Phrynichus processisse videtur, scribens Herodotum Ionum ex dialecto dixisse Φρίδακα, Atticos vero (ημείς δε, ait, ως Αττικοί) θοι-δακίνην, coll. Antiatticist. in Bekkeri Anecdd. pag 99, Ad quem Phrynichi locum Lobeck. de voce θρίδαξ s. lactuca (Lattich) plurima veterum collegit testimonia. Scripsi autem cum recentt. edd. θρίδαξ pro olim vulg. δρίδαξ, vid. quae observat Goettling. Lehre vom Accent p. 255 et conf. nott. ad II, 73. - Paulo post in verbis: ταύτην μέντοι κοτὲ σὺ κ. τ. 1. ταύτην unice ad δασείαν (θρίδακα) referri posse mihi videtur, adeo ut tota responsio sororis cum ironia quadam et cavillatione accipienda sit eum fere in modum: Atqui tu sane hanc (integram) lactucam es imitatus, eo quod Cyri domum circumcidisti, unum quasi folium post alterum decerpens, i. e. unum post alterum occidens e Cyri domo antea integra. In seqq. έχειν έν γαorol valet: gravidam esse, plane ut IV, 30 et apud Pausan. I, 6, 2 et IV, 9, 5. Simplex Exerv sive l'oxerv apud Herodotum invenitur V, 41. Vocem έπτρώσασαν (abortu facto), cuius usum damnant et Thomas Magister (p. 319) et Phrynichus (p. 208), satis tuentur loci Hippocratis et aliorum antiquitatis scriptorum, quos attulerunt Trillerus ad Thomam et Lobeck. ad Phrynich. l. l. de hoc verbo plura disputantes.

### CAP. XXXIII.

οία -- καταλαμβάνειν] καταλαμβάνειν de casibus dici sive malis, quae nos subito corripiant et opprimant, quae inopinata repentino impetu superveniant, monuit Hemsterhus. ad Lucian. Somn. §. 12. Tom. I.p. 192, quo usi sunt Valcken. ad Herod. IV, 11 et Goeller. ad Thucydid. IV, 31, ubi plura. Tu vid. supra II, 66 ibiq. nott. — In antecedentibus ad verba: ταῦτα — έξεμάνη, quae redeunt capitis sequentis initio: τάδε — έξεμάνη, conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 547. not. 3 de hoc accusativo addito monentem. Cf. etiam III, 37. Mox reliqui intactum έώθεε, cuius loco e duobus libris scriptis recentt. edd. exhibuerunt έωθε. Tu vid. I, 11 ibique nott.

καὶ γάς τινα καὶ ἐκ γενεῆς κ.
τ. λ.] Alterum καὶ cum Schweigh.
et Gaisf. recepi e duobus codd., cum
vulgo omittatur; Dietsch. uncis inclusit vocem, quam prorsus omisit
Dindorf. Ad verba seqq. οῦ νύν τοι
ἀεικὲς οὐδὲν ἡν (niĥil mirum utique
fuit) cf. VI, 98, ubi eadem prorsus
locutio: nec multum inde differt III,
24, ubi ef. nott. — Ad ipsam rem dudum ex Hesychio monuerat Larcher., de epilepsia hic cogitandum
esse, quem morbum Iustinus XIII, 2,
11 vocat valetudinem maiorem. Plura
nunc suppeditabit Fr. Dietz. ad Hippocratis (qui ipse contra appellatio-

γάλην λέγεται έχειν ὁ Καμβύσης, τὴν ίρὴν οὐνομάζουσί τινες.
οῦ νύν τοι ἀεικὲς οὐδὲν ἡν, τοῦ σώματος νοῦσον μεγάλην νο34 σέοντος, μηδὲ τὰς φρένας ὑγιαίνειν. Τάδε δ' ἐς τοὺς ἄλλους
Πέρσας ἐξεμάνη. λέγεται γὰρ είπειν αὐτὸν πρὸς Πρηξάσπεα,
τὸν ἐτίμα τε μάλιστα, καί οἱ τὰς ἀγγελίας ἐφόρεε οὖτος, τούτου τε ὁ παις οἰνοχόος ἡν τῷ Καμβύση, τιμὴ δὲ καὶ αῦτη οὐ
σμικρή είπειν δὲ λέγεται τάδε Πρήξασπες, κοιόν με τινα
νομίζουσι Πέρσαι είναι ἄνδρα, τίνας τε λόγους περὶ ἐμέο ποιεῦνται; Τὸν δὲ είπειν Ὁ δέσποτα, τὰ μὲν ᾶλλα πάντα μεγάλως ἐπαινέεαι, τῷ δὲ φιλοινίη σέ φασι πλεόνως προσκέε-

nem sacri morbi, quam hominum introduxerit imperitia, disputat) librum περί τῆς ίρῆς νούσου (Lips. 1827) p. 93 seqq., ubi quaerit, quî factum sit, ut iste morbus, cui alias apud Hippocratem epilepsiae nomen, sacri morbi appellatione designetur aut etiam μεγάλη νοῦσος adeoque ἡρακλητη dicatur. Quas omnes appellationes ad vehementiam morbi atque magnitudinem, quae vel maior, quam re vera est, veteribus visa fuerit, spectare, iam Graeci observarunt nonnulli, quorum testimonia attulit Dietz. l. l. pag. 98 seqq. Ob-servat Italus Herodoti interpres, apud eos, qui nunc Etruriam incolunt, epilepsiam vocari mal benedetto. Hunc vero morbum ipsis veteribus Aegyptiis incognitum non fuisse, ostendunt quae in papyro de re medica agente et ad annum 1350 ante Chr. nat., ut volunt, recedente inveniuntur remedia ad sacrum morbum expellendum, teste H. Brugsch. in Allgem. Monatsschrift 1853. I. p. 53. — De Cambysis furore cf. ad III, 16 allata. Ad flocutionem τὰς φρένας ὑγιαίνειν cf. Kuehuer, Gr. Gr. 8. 557, a.

# CAP. XXXIV.

παί οἱ τὰς ἀγγελίας ἐφόςεε οὖτος] De structura loci et pronominum usu satis monuerunt Matthiae: Vermischte Schrift. p. 13 et Kuehner. Gr. §. 799. Pro ἐφόςεε Naber in Mnemosyn. IV. p. 19 proponit ἐσεφόςεε, ut I, 114. III, 77. Quidni simplici verbo in hac re uti licuit

Herodoto? De ipsa re monui ad I, 114. De pincernis regum Persarum quaedam leguntur apud Brisson. De reg. Perss. princip. I. §. 92 seq., quibus nunc addere licet, quae leguntur in Nicolai Damasceni Excerptis nuper Muelleri et Federi cura publicatis de Cyro ipso, qui puer in aula regia enutritus et postmodo regi carus factus ad supremum pincernae munus, Artembara eunucho mortuo, promovetur: vid. Graecc. historr. fragm. ed. Mueller. III. p. 398 et Feder. p. 109.

περὶ ἐμέο ποιεῦνται] Duo libri ἐμεῦ. Sed probum ἐμέο, quod etiam legitur I, 126. VI, 86 allisque locis: cf. Bredov. p. 281. — Mox eodem Bredovio p. 375 probante edidi cum recentt. edd. ἐπαινέαι pro vulg. ἐπαινέαι, quod Schweighaeus. et Gaisford. dederunt; cf. I, 39 ibique nott. I, 206.

τη δὲ φιλοινίη — προσκέεσθαι] Tu conf. I, 133 ibiq. nott. pag. 278 et Brisson. l. l. I, 84. Ad argumentum loci Valcken. consuli vult Athen. X. p. 433 B. et Senecam De ira III, 14. πλεόνως intactum reliqui, Dindorfii monitu (Thes. Ling. Graec. VI. p. 1191) mutandum in πλεύνως, quod ita scriptum exstat V, 18, mea quidem sententia in πλεόνως refingendum. Neutro loco e libris scriptis quidquam affertur. Alia quaedam exempla huius formae adverbialis comparativorum in ῶς exeuntis vid. ad III, 129. — In seqq. pro οί πρότεροι λόγοι Cobet legi mavult οί πρότεροι λόγοι.

σθαι. .Τὸν μὲν δὴ λέγειν ταῦτα περί Περσέων, τὸν δὲ θυμωθέντα τοιάδε ἀμείβεσθαι Νῦν ἄρα μέ φασι Πέρσαι οἰνφ προσκείμενον παραφρονέειν καὶ οὐκ εἶναι νοήμονα. οὐδ' ἄρα σφέων οἱ πρότεροι λόγοι ἡσαν ἀληθέες. Πρότερον γὰρ δὴ ἄρα, 212 Περσέων οἱ συνέδρων ἐόντων καὶ Κροίσου, εἴρετο Καμβύσης, κοιός τις δοκέοι ἀνὴρ εἶναι πρὸς τὸν πατέρα τελέσαι Κῦρον οἱ δὲ ἀμείβοντο, ὡς εῖη ἀμείνων τοῦ πατρός τά τε γὰρ ἐκείνου πάντα ἔχειν αὐτὸν, καὶ προσεκτῆσθαι Αῖγυπτόν τε καὶ τὴν θάλασσαν. Πέρσαι μὲν ταῦτα ἔλεγον, Κροίσος δὲ, παρεών τε καὶ οὐκ ἀρεσκόμενος τῆ κρίσι, εἶκε πρὸς τὸν Καμβύσεα τάδε Ἐμοὶ μέν νυν, ὡ παὶ Κύρου, οὐ δοκέεις ὁμοίος εἶναι τῷ πατέρι οὐ γάρ κω τοί ἐστι υίὸς, οἶόν σε ἐκεἴνος κατελίπετο. ῆσθη τε ταῦτα ἀκούσας ὁ Καμβύσης, καὶ ἐπαίνεε τὴν Κροίσου κρίσιν. Τούτων δὴ ὧν ἐπιμνησθέντα ὀργῆ λέγειν πρὸς τὸν 35 Πρηξάσπεα Σὺ νῦν μάθε αὐτὸς, εἰ λέγουσι Πέρσαι ἀληθέα,

άνης είναι πρός τον πατέρα τε-Lisat Kugov] Wesseling. cum aliis ante τελέσαι voculam ωστε subaudiens haec ita reddit: ,,ut ad patris exemplar perveniat s. eum aequiparet." Schweigh. interpretatur: ,,qualis vir ipse esset cum putre Cyro col-latus." Steger. in praefat. p. XIII dubitat, an simplex releiv, quod cum praepositione els coniunctum valeat referri, censeri inter viros (ut II, 51. VI, 108), significare possit: pervenire ad aliquid, aequiparare, cum διατελείν sc. την όδον dici oportuisset, ut in Xenoph. Anab. I, 5, 7. Quare rescribi vult: προς το (i. e. προς τοῦτο ο) ο πατήρ οι τελέσαι Kvoos, ad id, quod ipsius pater perfecerit Cyrus, ubi τελέσαι pro optativo accipiendum. Contra quem monuit censor Lipsiensis 1829, nr. 136. pag. 1086, τελείν utique posse significare pervenire ad aliquid, ut in Thucyd. IV, 78. II, 97 aliisque locis excitatis a C. Fr. Hermann. ad Lucian. De conscrib. hist. p. 43 coll. 225. Naber in Mnemosyn. III. p. 479 verba τελέσαι Κύρον insiticia habet. Negris uncis inclusit verbum τελέσαι, quod neque spurium neque supervacuum esse videtur, si quidem eum in his verbis inesse putamus sensum, | quem Schweighaeuserus Latinis verbis reddidit, quemque eundem sic reddi voluit Bernhardy Griech. Syntax. p. 265: "um gegen Kyros zu rangiren." De usu praepositionis  $\pi \varrho o_S$  in comparationibus diximus ad II, 35 coll. III, 94.

καὶ οὐκ ἀρεσκόμενος τῆ κρίσι] i. e. et cui displicebat hoc Persarum iudicium. Do verbo ἀφέσκεσθαι cf. Herod. IV, 78. VII, 160 ibique nott.; de dativo addito monuit Kuehner. Gr. Gr. §. 584. Scripsi autem cum edd. recentt. xoisi, ut VIII, 69, probante Bredov. p. 267; vulgo zelozi. In proxime antecedentibus scripsi cum recentt. edd. Πέρσαι μέν ταὖτα έλεγον, omissa vocula δη, quam post µèv ex uno Sancrofti libro inseruit Gaisford. reliquis libris non addicentibus. In fine capitis ad locutionem ησθη — ακούσας Valckenar. de usu participii, quod verbo ηδεσθαι et similibus adiungi solet. plura attulit h. l. vix repetenda: tu vid. modo Kuehner. Gr. Gr. §. 659.

## CAP. XXXV.

Σὐ νῦν μάθε αὐτὸς] Retinui vocem αὐτὸς a Schweigh. et Gaisford. e duobus codd. receptam, quam uncis inclusit Dietsch., prorsus eiecit είτε αὐτοὶ λέγοντες ταῦτα παραφρονέουσι. εἰ μὲν γὰρ τοῦ παιδὸς τοῦ σοῦ τοῦδε, ἐστεῶτος ἐν τοἰσι προθύροισι, βαλῶν τύχοιμι μέσης τῆς καρδίης, Πέρσαι φανέονται λέγοντες οὐδέν ἢν δὲ άμάρτω, φάναι Πέρσας τε λέγειν ἀληθέα καὶ ἐμὲ μὴ σωφρονέειν. Ταῦτα δὲ εἰπόντα καὶ διατείναντα τὸ τόξον βαλέειν τὸν παίδα, πεσόντος δὲ τοῦ παιδὸς ἀνασχίζειν αὐτὸν κελεύειν καὶ σκέψασθαι τὸ βλῆμα ως δὲ ἐν τῆ καρδίη εὐρεθηναι ἐνεόντα τὸν ὀἰστὸν, εἰπεῖν πρὸς τὸν πατέρα τοῦ παιδὸς γελάσαντα καὶ περιχαρέα γενόμενον Πρήξασπες, ὡς μὲν ἔγωγε οὐ μαίνομαι, Πέρσαι τε παραφρονέουσι, δῆλά τοι γέγονε. νῦν δέ μοι εἰπὲ, τίνα εἰδες ἤδη πάντων ἀνθρώπων οῦτως ἐπίσκοπα τοξεύοντα; Πρηξάσπεα δὲ ὁρέοντα ἄνδρα οὐ φρενήρεα, καὶ

Dindorf.: etenim cum vi quadam hoc loco pronomen positum videtur. In verbis seqq. εί μεν γάρ τοῦ παιδός κ. τ. λ. attendi volumus ad diversitatem particularum ac modorum has excipientium indeque profectam ipsius sententiae diversitatem, si quidem in priori orationis parte el ponitur, sequente optativo (cuius loco III, 36 futurum indicativi reperimus positum), in altera parte  $\eta \nu$ sequente coniunctivo, cum in apodosi vel futurum vel imperativus ponatur: adeo ut  $\epsilon l - \eta \nu$  sibi quodammodo opposita videri queant, cf. I, 71 ibique nott. - De genitivo duplici (τοῦ παιδὸς et μέσης τῆς καρδίας) monuit Kuehner. Gr. Gr. §. 542, 3. Ad verba έν τοίσι προθύ-ροισι cf. III, 140 et ad λέγοντες οὐđều (nihil, scil. veri, dicentes) conf. VII, 17. - Pro vulg. uè e Sancrofti libro cum Dietsch, edidi έμέ, φάναι pro imperativo positum illustrat Cr. e Sophoel. Electr. 9, ubi cf. nott. Tu vid., ne plura, Kuehner. Gr. Gr. §. 644. — Quod ad argumentum attinet, Senecae eadem fere enarrantis locum, De Ira III, 14, iam excitavit Valckenarius. Ac nostra aetate ad hanc narrationem de Cambyse Prexaspis filium feriente provocarunt ii, qui in Helvetorum famam de Tello pomum in filii capite feriente inquisiverunt atque huius famae apud Danos, alios, propagatae fundum ex Herodotea narratione repetere studuerunt; cf. Ideler: Die Sage

vom Schuss des Tell pag. 59-61, Bibliothèque Universelle de Genève 1843. nr. 89. pag. 25.

σκέφαθαι τὸ βλημα] Ad vocabulum βλημα, quod apud classicum auctorem inveniri negaverat H. Stephanus (Thes. L. Gr. I. p. 666), Wesseling. citat Eurip. in Suppll. 330, Philon. De exsecr. pag. 932 E. Add. quae in Parisina edit. Thesauri T. II. p. 284 ed. Dindorf. afferuntur. — βαλέειν retinui, cf. nott. ad IV, 42.

ούτως επίσκοπα τοξεύοντα] επίσχοπα (ubi adiectivum pro adverbio poni existimem) τοξεύειν de eo accipio, qui scopum feriat, qui sagittam ad scopum adigere sciat. Conf. Blomfield, in Glossar. ad Aeschyli Agamemn. 611 coll. Gloss. ad Choëphor. 682. E Theocrit. XXIV, 105 Larcher. affert ἐπίσκοπον ο στόν. Magis huc faciunt, quae attulit Iacobs. ad Achill. Tat. II, 29 (ad p. 49, 9) p. 573. Add. Hesych. s. v. επίσκοπα τυγχάνοντα τοῦ σκοποῦ, ubi vid. Albert. T. I. p. 1385. Apud Eleos invenitur έπισκόπου Αρτέμιδος templum teste Plutarcho II. p. 302 C. Alia qui quaerat de hac voce, adeat Thes. Ling. Grace. T. III. p. 1780 ed. Dindorf. Hinc verbum posterioris aetatis ἐπισκοπεῖν, de quo Lobeck. ad Phrynich. pag. 591. De ipsa arcus ratione et significa-. tione diximus ad III, 21. Quod vero Noster in sequentibus Prexaspem dicentem facit, ne deum quidem (τον

περὶ έωυτῷ δειμαίνοντα είπετν Δέσποτα, οὐδ' ἂν αὐτὸν έγωγε δοκέω τὸν θεὸν οῦτω ἂν καλῶς βαλέειν. Τότε μὲν ταῦτα έξεργάσατο ' ἐτέρωθι δὲ Περσέων ὁμοίους τοισι πρώτοισι δυώ-δεκα ἐπ' οὐδεμιῆ αἰτίη ἀξιόχρεφ έλων ζώοντας ἐπὶ κεφαλὴν κατώρυξε.

θεὸν) tam dextre ferire posse, id opinor dixit Persam hominem Graecorum ad morem loquentem faciens (quod idem fecit Noster I, 95. 118. 120. 124, ubi vid. nott.), atque τὸν θεὸν, articulo praeposito significans Apollinem, qui primus artem tractandorum arcuum homines edocuisse ferebatur indeque et ipse arcum gerit. — Ad usum praepositionis περὶ in verbis περὶ ἐαντῷ δειμαίνοντα conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 610, II.

όμοίους τοισι πρώτοισι] Ex Aldina editione fluxit όμοξα τοξσι πρώτοισι, quod revocavit Wesselingius eumque secutus Reizius; idemque retinuerunt posteri editores inde a Schweighaeusero, qui haec verba interpunctione a ceteris verbis seinnxit ac parum recte sic reddidit Latine: ,,non dissimili ratione." Quo longe rectius iam Valla, quem sequentur Letronne (Journal d. Savans 1817. p. 97) et Dindorf., erat interpretatus: primoribus pares. Sancrofti liber cum quinque aliis praebet oµolove, quod ipsum cum Eltzio (Jahrbb. f. Philolog. u. Paedag. Suppl. Vol. IX. p. 125) unum verum habeo indeque etiam, probantibus Negris et Lhardy, in textum revocavi, reiecta lectione codicis Florentini aliusque libri ὁμοίως, quod altero loco (II, 57) probum iudicavi, ab hoc vero loco alienum censeo. Qui enim vulgo afferuntur loci Herodoti (III, 8. 57. 68. VII, 118. 120. 141), Thucydidis (I. 25. VII, 29), Scri-ptoris Epistolarr. Phalarid. 108. p. 314, in iis omnibus ouoca vel adiectivo vel verbo innctum vel certe ad alterutrum spectans sic invenitur, ut adverbii vices quasi gerere videatur: unde Pausanias, quando in hunc modum loquitur, scripsit ὁμοίως ΙΙ, 37, 2 ΙV, 34, 1. VII, 25, 7. X, 12, 1. Nostri autem loci plane aliam esse rationem sponte intelligitur: in quo et voces δυώδεκα et ζώοντας aeque ac verba έλων et κατώρυξε requirunt nomen in accusativo positum, ad quod hace referri possint. Itaque revocandum erat ὁμοίους: hos vero ὁμοίους non alios fuisse existimo atque eos, qui apud Xenophontem (Cyropaed. I, 2, 15 coll. VII, 5. 85. add. I, 5, 5. II, 1, 2. 9. 16. II, 2, 21. II, 3, 5) vocantur ὁμότιμοι atque apud ipsum Herodotum VII, 114 ἐπιφανείς. — Ad vocem ἀξιοχοεφ conf. I, 156.

ζώοντας έπὶ κεφαλήν κατώρυξε] Schweigh. haec ita interpretatur: vivos inverso capite terrà iussit defodi. Fischer. ad Weller. III, 6. p. 242 verba έπὶ τὴν κεφαλὴν explicat: bis an den Kopf. Equidem malim huc referre locutionem έπλ κεφαλήν ώθειν (i.e. praecipitare, vid. Thesaur. Ling. Graec. IV. p. 1498) et ἐπὶ κεφαλῆς πίπτειν, de qua Lobeck. ad Phrynich. pag. 140. Herodotus III, 75 fin. απηκε έωυτον έπι κεφαλην φέρεσο αι από τοῦ πύργου κατω. VII, 136 ώθεόμενοι πρός αὐτῶν ἐπὶ κεφαλήν. Plat. de Rep. VIII, 7. p. 553 B. έπι κεφαλήν ώθει έκ τοῦ θρόνου — φιλοτιμίαν. — Alind einsdem crudelissimi supplicii exemplum Noster ipse praebet VII, 114, his additis verbis: Περσικόν δε τὸ ζώοντας κατορύσσειν. Add. Ctesiam in Persicc. Excerptt. §. 42 (ubi vid. nott. p. 182) et §. 55. Plutarch. De superstit. p. 171 D. sive p. 679 Wyttenbach. Pertinent huc quoque, quae Valerius Maximus IX, 2, 7 narrat de Ocho, "qui Ocham sororem capite defodit"; ubi Doederlein in Varr. Lectt. Ogd. (Erlang. 1835. p. 8) legi vult: "capite tenus defodit." Adnotat Italus interpres, apud Italos quoque olim hoc supplicii genus in usu fuisse, ubi vocatum est: propaginare, nomine ducto de plantis 36 Τα τα δέ μιν ποιε τυτα έδικαίωσε Κροίσος ὁ Λυδὸς νουθετησαι τοισίδε τοίσι ξαεσι ' ' ' ' ' βασιλεῦ, μὴ πάντα ἡλικίη καὶ θυμῷ ἐπίτρεπε, ἀλλ' ἰσχε καὶ καταλάμβανε σεωυτόν. ἀγαθόν 213 τι πρόνοον είναι, σοφὸν δὲ ἡ προμηθείη. σὺ δὲ κτείνεις μὲν ἄνδρας, σεωυτοῦ πολιήτας, ἐπ' οὐδεμιἢ αἰτίῃ ἀξιόχρεφ ἐλῶν, κτείνεις δὲ παίδας. ἢν δὲ πολλὰ τοιαῦτα ποιέῃς, ὅρα ὅκως μή σευ ἀποστήσονται Πέρσαι. ἐμοὶ δὲ πατὴρ σὸς Κῦρος ἐνετέλλετο πολλὰ κελεύων σὲ νουθετέειν καὶ ὑποτίθεσθαι, ὅ τι ἄν εὑρίσκω ἀγαθόν. ' Ο μὲν δὴ εῦνοιαν φαίνων συνεβεύλευ ἐ οἱ ταῦτα, ὁ δ' ἀμείβετο τοίσδε ' Σὺ καὶ ἐμοὶ τολμᾶς συμβουλεύειν, ὅς χρηστῶς μὲν τὴν σεωυτοῦ πατρίδα ἐπετρόπευσας, εὐ δὲ τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ συνεβούλευσας, κελεύων αὐτὸν ' Αράξεα ποταμὸν διαβάντα ἰέναι ἐπὶ Μασσαγέτας, βουλομένων ἐκείνων διαβαίνειν ἐς τὴν ἡμετέοην, καὶ ἀπὸ μὲν σεωυτὸν ὅλεσας, τῆς σεωυ-

ramisve in terram demissis. Nec alio fere supplicio Simoniacos homines apud inferos affici fingit Dantes Algierius Infern. XIX, 49. Purgat. XXVII, 15.

# CAP. XXXVI.

μη πάντα ήλικίη και θυμώ έπίτρεπε] i. e. noli omnia iuvenili cuidam ardori et irae committere. nliκία eodem significatu acrioris studii, iuvenilis fere ardoris atque cupiditatis invenitur VII. 18. ἐπίτρεπε intactum reliqui, a recentt. edd. libris invitis mutatum in ἐπίτραπε; cf. I, 98 et III, 2 ibique nott. In antecedentibus ad έδικαίωσε conf. I, 89 et VIII, 126. - καταλαμβάνειν in seqq. valet coërcere, cohibere, nt notavimus ad I, 46. Add. IX, 2 ibique Wesseling. πρόνοος (providus) vocabulum rarum esse monet Haupt Annotat. in Aeschyli Suppll. 809 pag. 194. Sophocles Aiac, 119 dixit προνούστερος, ubi cf. interprett. Alia vid. in Thes. L. Gr. VI. p. 1791 ed. Dindorf.

σοφόν δὲ ἡ προμηθείη] Scripsi προμηθείη, quod Florentinus exhibet liber, pro olim vulg. προμηθίη, ef. I, 54. 88 ibiq. nott. Ad vocis significationem conf. Eurip. Hecub. 795. Sophoel. Philoctet. 558. Valcken. ad Phoeniss. p. 496.

ορα οκως — ἀποστήσονται] ἀποστή σονται pro αποστή σωνται recte dederat Wesseling. Probat nunc Florentinus unusque liber Parisinus. Conf. III, 154. 40. 140. 142. 135 coll. 104. I, 8.9 ibique nott. VII, 18. Plura Iacob. ad Lucian. Toxar. p. 113 coll. p. 109. Ante voculam σὸς articulum ὁ, qui in libris scriptis non invenitur, inseruerunt recentt. edd. Pro εῦνοιαν, quod omnes tenent libri, Bredov. p. 127 scribi vult εὐνοίην, ut VI, 108. VII, 104; sed vid. nott. ad 1, 46. — In seqq. ad ὑποτίθεσθαι (consilium dare, monere) conf. 1, 107 ibique nott. I, 90. 156. - Infra cum Schweigh., Gaisf. et recentt. edd. revocavi ος χρηστῶς μέν κ. τ. λ., ubi vulgo ώς χο. contra librorum auctoritatem. - De Araxe diximus ad I, 202; ad formam accusativi ('Αράξεα) cf. Bredov. p. 228.

καὶ ἀπὸ μὲν σεωυτὸν ὧὶ ε σας ] Vid. nott. ad III, 14 et de tmesi confer. Kuehner. Gr. Gr. §. 619, 2 et nott. ad I, 194. Ad verba οὖ τι χαίρων cf. nott. ad III, 29. Nam hanc formulam, ad quam facile mente addere licet ταῦτα συνεβούλευσας s. ἐποίησας, gravem quandam habet mali comminationem indeque apte h. l. adhibetur, ut in Euripid. Orest. 1593. Sophocl. Philoctet. 1293. Oedip. Tyr. 372: quos locos attulit

τοῦ πατρίδος κακῶς προστὰς, ἀπὸ δὲ ὅλεσας Κῦρον πειθόμενόν σοι ἀλλ' οῦ τι χαίρων, ἐπεί τοι καὶ πάλαι ἐς σὲ προφάσιός τευ ἐδεόμην ἐκιλαβέσθαι. Ταῦτα δὲ εἴπας ἐλάμβανε τὸ τόξον, ὡς κατατοξεύσων αὐτόν. Κροίσος δὲ ἀναδραμὼν ἔθεε ἔξω ὁ δὲ, ἐπεί τε τοξεῦσαι οὐκ εἶχε, ἐνετείλατο τοίσι θεράπουσι, λαβόντας μιν ἀποκτείναι. οἱ δὲ θεράποντες, ἐκιστάμενοι τὸν τρόπον αὐτοῦ, κατακρύπτουσι τὸν Κροίσον ἐπὶ τῷδε τῷ λόγῳ, ὥστε, εἰ μὲν μεταμελήσει τῷ Καμβύση καὶ ἐκιζητήσει τὸν Κροίσον, οἱ δὲ ἐκφήναντες αὐτὸν δῶρα λάμψονται ξωάγρια Κροίσον ἢν δὲ μὴ μεταμέληται, μηδὲ ποθῆ μιν, τότε καταχρᾶσθαι. Ἐπόθησέ τε δὴ ὁ Καμβύσης τὸν Κροίσον οὐ κολλῷ μετέπειτα χρόνῳ ὕστερον καὶ οἱ θεράποντες μαθόντες

Wesselingius. Recte nunc legitur οῦ τι, cuius loco male olim οῦτοι. Τα vid. Werfer. in Actt. philoll. Monacc. I. p. 262. In seqq. ἐπιλαβέσθαι προφάσιος valet: occasionem arripere, nancisci, ut VI, 13. 49.

ώστε, εί μεν μεταμελήσει] ώστε spectat ad antecedentia έπι τώδε τφ λόγφ (hoc consilio s. hac conditione proposita), ut in Thucydid. III, 114 (ἐπὶ τοισδε — ωστε), cum alias sequatur ἐπ' ωτε, addito infinitivo, ut 1, 22. VII, 154: plura Kuehner. Gr. Gr. \$. 828. Tu vid. etiam VII, 158 et IX, 26, ubi eodem modo ponitur έπι λόγω τοιώδε et IX, 33 έπι τοίσι αὐτοίσι λόγοισι, atque vel infra 111, 48: πυθόμενοι οί Σάμιοι τὸν λόγον, ἐπ' οἰ σι άγοίατο ἐς Σάρδις. In seqq. attende si sequente futuri indicativo in priori membro, in altero no sequente conjunctivo, de quo cf. nott. ad III, 35. Kuehner. Gr. Gr. §. 818. not. 5. Werfer, in Actt. philoll. Monacc. I. p. 101 seq.: in protasi ponitur et futurum indicativi (ut III, 83. VI, 65. VII, 153) et infinitivus, quem in hac formula et ipsum sequi loci supra allati ostendunt. Idem Werfer. consulendus p. 95. 96 ad verba of δè ἐκφήναντες, ubi de priori in periodo succedit in locum repetitae particulae μέν, ut IV, 126. IX, 48. Verbum ἐπιζητείν idem significare atque ποθείν monet, notante Cr., Schaefer. ad Dionys. Halic. de comp. verbb. p. 113 coll. Melett. critt. pag. 106, quem

secutus pro μεταμελήται scripsi μεταμέληται. Vid. Bredov. p. 364.— δῶρα ζωάγρια Κροίσου sunt munera ob servatam Croeso vitam, ut reddit Leisner. ad Lambert. Bos. De Ellipss. Ling. Graec. pag. 126 ed. Schaef., vel, ut explicat Suidas, λύτρα δι ῶν τὸ ζῆν περιγίνεται. Inde ζωάγρια ἀποθύειν dixit Aelian. N. A. XI, 31, quo eodem fere sensu θύειν ωτήρια Diodorus XVII, 100: cf. Lobeck. Aglaopham. I. pag. 383. Ad Herodotum haud scio an propius spectet Homer. Odyss. VIII, 426, quem respexit Aelianus N. A. V. 7 coll. Homer. Ili. XVIII, 407. — De ζωγρίη λαβείν cf. Herodot. VI, 28 ibique nott. VI, 37.

κατα χράσθαι] i. e. interficere. Vid. nott. ad I, 82. Scripsi καταχράσθαι pro vulg. καταχρήσθαι, vid. I, 47 ibique nott.; sed retinui ποθή, ex Bredovii praecepto p. 374 mutandum in ποθέη, ut fecit Dindorf.

οὐ πολλῷ μετέπειτα χοόν φ ὅστε ο ον] Noli haerere in hac orationis abundantia haud insolita, quam ignorans Weisk. De Pleonasm. p. 32 verba μετέπειτα χοόνω a glossatore profecta esse existimabat. Sed vid. Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. p. 268 alia in medium proferens sermonis abundantis exempla: III, 48. Thucyd. V, 61. Hymn. in Cerer. 205. Tu ex Herodoto potissimum conf. VII, 7 (χοόνφ μετέτούτο ἐπήγγελλον αὐτῷ, ὡς περιείη. Καμβύσης δὲ Κροίσφ μὲν συνήδεσθαι ἔφη περιεόντι, ἐπείνους μέντοι τοὺς περιποιήσαντας οὐ καταπροίξεσθαι, ἀλλ' ἀποπτενέειν καὶ ἐποίησε ταῦτα.

37 Ο μεν δη τοιαυτα πολλά ες Περσας τε πελ τους συμμάχους εξεμαίνετο, μένων εν Μέμφι, καὶ θήκας τε πελειάς ἀνοίγων καὶ σκεπτόμενος τους νεκρούς. εν δε δη καὶ ες του Ήφαι-214 στου τὸ ίρὸν ήλθε, καὶ πολλά τῷ ἀγάλματι κατεγείασε. Εστι γὰο τοῦ Ἡφαίστου τῶγαλμα τοισι Φοινικηῦοισι Παταίκοισι ἐμ-

πειτα). I, 171. III, 123. 126. 129 et allata ad III, 13. De accusativo, qui verbo ποθείν adiungitur, cf. Kuehner. Gr. Gr. §. 532. not. 1. — In aqqq. cum Schweigh. et Gaisf. dedi ἐπήγγελλον pro vulg. ἐπηγγέλλοντο,

quod retinuit Matth.

έπείνους μέντοι τούς περιποιήσαντας ου καταπροίξεσθαι] i. e. se non impune laturum eos, qui Croeso vitam servassent, sed eos interfecturum. Verbum καταπροίξεσθαι Gloss. Herodot. exponit: προίκα ποιήσαι, ατιμωρητί, οίον καταφρονήσας. Valcken, ad verbi significationem illustrandam excitat Herodot, III, 156. V, 105. VII, 17, ubi participium adiungitur, Aristophan. Vesp. 1357. Thesmoph. 573. Eqq. 433. Nam hicce unus ex Atticis hoc verbo hac significatione utitur. Tu vid. Lobeck. ad Phrynich. pag. 169. Genitivus ubi additur, irridendi, insultandi significationem assumit, monente eodem Valcken. Cr. laudat ad h.l. Ernesti. ad Aristoph. Nubb. 1241. -- Ad particulam μέντοι conf. III, 31.

# CAP. XXXVII.

έν δὶ δὴ καὶ ἐς τοῦ Ἡφαίστον τὸ ἰρὸν] Sic scripsi cum recent. cdd. respicions ad I, 185 ibique allat. Schweighaeuscrus, quem sequitur Gaisfordius, Wesselingii lectionem duobus codd. probatam retinuerat: ἐς δὶ δὴ καὶ τοῦ Ἡφ., cum plerique alii libri ferrent ὡς δὶ δὴ καὶ ἔς τὸ (alii τοῦ) Ἡφαίστον. Իτο ὡς, quod recte relioit Bredov. p. 31, Schaeferus ediderat ὡς. De ipso Vulcani templo vid. II, 99 ibique

nott. In antecedentibus ad verba: τοιαθτα — εξεμαίνετο ef. ad III, 33 nott. στημάχοτς pro vulg. ξτημασους scripsi, ut I, 69, ubi vid. nott. — In proxime seqq. ad structuram verbi καταγείαν cum dativo, quae reperitur quoque cap. 38, vid. Kuchner. Gr. Gr. §. 518. Add. Herod. III, 155. I. 212. VII, 9.

το: σι Φοινικητοισι Παταίκοισι έμφερέστατον De Pataecis, Phoenicum diis, Wessel. consuli vult Stanlei. ad Aeschyli S. c. Th. 214. Tu vid. Ruhnken. in Diss. de tutel. et insignn. navv. pag. 216 Opuscc. oratt. (T. I. p. 416 Opp. ed. Bergmann.) ibique Selden. De diis Syrr. II, 16. pag. 279, Movers: Die Phoenizier I. p. 652 seqq. Namque hoc nomen latius patuit omnibusque diis Phoeniciis ac fortasse quoque Syris fuit commune, ad significandos deos, quos cubitali figura aut pygmaei statura in navibus secum circumferebant, utpote navium tutores et deos averruncos. Eorum igitur ad formam Vulcanus s. Phthah (cf. Her. II, 3. 99.) sub figura nani barbati repraesentabatur; cuiusmodi pygmaei plures hodieque in Aegyptiorum anaglyphis inveniuntur. Vid. Hirt. in Denkschrift. d. Berl. Acad. 1822. pag. 128 seqq. 141, Champollion: Panthéon Egypt. pl. 8 (in altera tabula, quae tales Vulcani imagines exhibet valde deformes), Wilkinson: Manners etc. second. ser. I. p. 254. Suppl. Pl. 24 A. fig. 2. 5. Pl. 43. fig. 1. 2., Bunsen Egypte's Place etc. I. p. 383 seq., Raoul-Rochette Mem. de l'Acad. d. Inscriptt. XVII.p. 331 seq. 370 seq., Gesenius:

φερέστατον, τοὺς οἱ Φοίνικες ἐν τῆσι πρώρησι τῶν τριηρέων περιάγουσι. ὂς δὲ τούτους μὴ ὀπώπεε, ἐγὰ δέ οἱ σημανέω τυγμαίου ἀνδρὸς μίμησις ἐστι. Ἐσῆλθε δὲ καὶ ἐς τῶν Καβείρων τὸ ἰρὸν, ἐς τὸ οὐ θεμιτόν ἐστι ἐσιέναι ἄλλον γε ἢ τὸν ἰρέα:

Monumentt. Phoenic. Tab. 39 et Vol. I. p. 300 (de numis urbis Cossyrae, in quibus huiusmodi imagines conspiciuntur). Videntur autem Aegyptii Vulcanum tam deformem eam ob causam effinxisse, ut tali imagine rudiori declararent ipsius dei vim atque naturam: si quidem mundi nondum perfecti neque omnibus partibus absoluti creatorem hunc deum esse voluerunt: de qua re vid. Roeth: Geschichte der abendländ. Philosoph. I. not. 129. pag. 77 seqq. Unde vel Graecorum Vulcanus claudicans nonnihil lucis accipiet. Nomen vero Παταίκων et ipsum non prorsus alienum ab Aegyptii Vulcani nomine Phthah s. Ptah, quippe quod iisdem consonantibus continetur: conf. Bunsen l. l. et vide plura apud Roeth. l. l. pag. 78. Graecis dii Πάταικοι vix cogniti, nisi fragmentum inscriptionis a Boeckhio vulgatae huc referas, in qua tale quid legitur; vid. Boeckh: Urkund. z. Seewesen p. 105. 350. Ut ad Vulcani Aegyptii redeam imaginem deformem ac vilem, hanc qui adspexerit, ei vix mirum videbitur, huius adspectu Cambysis iram et indignationem excitatam esse Persasque, qui ab omni deorum forma humana abhorruerunt, tam rudi adeoque ridicula dei Memphitici imagine vel magis esse offensos. — Cr. haec adscripsit: "Eiusmodi figurae comparent in numis Cossyrae itemque consimile signum fictile exstat in British Museum (vid. Terra cotta 's of the British Museum ed. Combe nr. 42). Comparat has pygmaeorum deorum imagines cum septentrionalium, Germanorum, Britanorum fabulis editor operis The History of English Poetry by Thom. Warton. Ed. nov. (Lond. 1824) Pref. pag. 39. not. 50."

έν τησι πρώρησι των τριηρέων] Glossa (unde Suidas et Hesychius sua opinor desumserunt) ad h. l. Φεοί οί Παταικοί Φοινικικοί έν τα τς πρύμναις ίδούμενοι. Unde quaerit Wesseling., num in suo Herodoti codice glossator legerit έν τησι πούμνησι. Sed, codem Wesseling. monente, J. Swinton, in Diss. de num. Samar. et Phoen. pag. 60 [ibique Tab. II. fig. 5. Conf. Rasche in Lexic. univers, rei numar, vett. III, 2. pag. 614. Cr.] Sidoniorum numum exhibuit, in quo navis conspicitur, quae hosce deos tutelares in prora ostendit. Quare malim equidem cum Ruhnken. l. l. pag. 261 statuere, Grammaticos istos in suis Herodoti libris mendose scriptum invenisse πούμνησι pro ποώρησι, quam cum Selden. l. l. haec secum repugnantia ita conciliare, ut utraque navis pars extrema Pataeco fuerit ornata, qui in puppi tutor s. deus averruncus, in prora autem navis insigne fuerit. De huiusmodi insignibus navium conf. praeter Ruhnkenium l. l. Becker in Charicl. I. p. 213 ed. Herm. De forma οπώπεε conf. nott. ad I, 68, ubi hoc reliquit Dietsch., qui nostro loco cum Dindorfio e Schueferi coniectura edidit ὅπωπε, libris scriptis invitis.

έγω δέ οι σημανέω] Plures libri pro οι exhibent ωδε. Particula δε, quae male abest a duobus libris, hic in apodosi iteratur, monente Werfer. in Actt. phill. Monn. I. pag. 97. Tu vid. locum prorsus geminum IV, 99 et cf. III, 68. 133. V, 40 ibique allata.

'Εσηλθε δὶ καὶ ἐς τῶν Καβείρων τὸ ἰρὸν κ.τ.λ.] Respexit haec Strabo X.p. 473 s.725 A. Hoc igitur alterum templum, quod praeter legem intravit Cambyses, diversum a Vulcani templo, cum eius tamen religione coniunctum utique videtur, si quidem Cabiri, quibus consecratum erat, ipsius Vulcani filii eadem inde forma pusilla ac deformi repraesentati ferebantur. Hi vero Cabiri haud alii esse poterunt, nisi summi illi Aegyptiorum dei octo,

ταῦτα δὲ τὰ ἀγάλματα καὶ ἐνέποησε, πολλὰ κατασκώψας. ἔστι δὲ καὶ ταῦτα ὁμοῖα τοῦ Ἡφαίστου τούτου δέ σφεας παϊδας 38 λέγουσι εἶναι. Πανταχῆ ὧν μοι δῆλά ἐστι, ὅτι ἐμάνη μεγάλως ὁ Καμβύσης οὐ γὰρ ἄν ἱροῖσί τε καὶ νομαίοισι ἐπεχείρησε καταγελᾶν. εἰ γάρ τις προθείη πᾶσι ἀνθρώποισι ἐκλέξασθαι κελεύων νόμους τοὺς καλλίστους ἐκ τῶν πάντων νόμων, διασκεψάμενοι ἄν ἑλοίατο ἕκαστοι τοὺς έωυτῶν οῦτω νομίζουσι πολύ τι καλλίστους τοὺς έωυτῶν νόμους ἔκαστοι εἶναι. οῦκων

qui ex eorum doctrina primum deorum ordinem constituunt (cf. nott. ad II, 43. 46), et ex illo ipso, qui reliquis praeesse putatur summus deus (i. e. ex Vulcano), editi perhibentur. Hinc quoque Hesychius: Káβειροι - λέγονται δε είναι Ήφαίστου παϊδες, neque aliter Photius: Κάβειροι δαίμονες — είσι δε ήτοι Ήφαίστου (ut recte emendsvit Lobeck. in Aglaopham. p. 1249 pro Ηφαιστοι) η Τιτάνες. Qui dii quod summi in rerum natura perhibentur aeque atque in coclo summamque vim in omnes res exercent, inde vocantur Κάβειοοι, i. e. θεοί μεγάλοι, δυνατοί, πραταιοί, ut veteres explicant, Dii potes (ut reddidit Varro De ling. Lat. IV, 10. p. 17. Macrob. Sat. III, 4. Cf. Lobeck. Aglaoph. p. 1227 seqq. 1244), stirpe deducta ex Hebraica voce בביך ut adeo Aegyptios hos deos Noster eodem nomine significare potuerit insigniori utique ad summam deorum vim declarandam, quo supra iam Samothracum deos appellarat II, 51, ubi vid. nott. Tu vid. inprimis Roeth. l. l. not. 159. pag. 116 seqq. coll. Creuzer Symbol. III. p. 17 seqq. ed. tert., qui Cabiris planetas significari putat septem, addito Vulcano. — In proxime seqq. Θεμιτον ex h. l. attulit Grammaticus in Bekkeri Anecdd. I. pag. 99. De ipsa vocis forma cf. Bredov. p. 269. - In fine cap. cum recentt. edd. exhibui όμοια τοῦ Ἡφαίστου, ubi vulgo insertum τοίσι, quod meliores libri ignorant. Nec agnoscit Thomas Mag. pag. 649 h. l. citans ob structuram vocis ouolog cum genitivo, de qua conf. Kuehner. Gr.

Gr. §. 519, as. Similia quaedam Herodoteis attulit Schaefer. ad Plutarch. Vit. T. V. p. 150.

### CAP. XXXVIII.

καταγελάν] De structura monuimus ad III, 37.

εί γάς τις προθείη] Exscripsit haec Stobaeus Tit. 23, 11. pag. 191 s. 426 T. I. Gaisf. - Nos retinuimus προθείη, cuius loco quidam προσθείη. In proxime sequentibus cum vi quadam repetita est vox νόμους in verbis έκ τῶν πάντων νόμων, cf. Lobeck. ad Sophoel. Ai. 277. pag. 201. Respicit haec auctor in fragm. Pythagorr. p. 715, notante Valcken., qui haec adiicit: "Quibus adsuevimus usu diuturno, natale solum, patriae leges atque instituta maiorum, prae aliis pulcra videntur hominibus, ut naturae sic receptarum consuetudinum tenacissimis. Vel hoc solum, Herodoto iudice, Cambysen argueret dementiae, quod Aegyptiorum sacris violatis religiosos ritus habuerit ludibrio." - In seqq. cum Gaisf. et Matth. scripsi πολύ τι, addicente Florentino et Sancrofti libro. Reliqui πουλύ τι, quod recentt. edd. mutarunt in mollov tt, ut praecipit Gregor. Corinth. §. 12, Iones τὸ πολλὸν neque τὸ πολὸ dixisse affirmans; add. Bredov. pag. 36. Sed cf Herod. I, 56. II, 106 ibique allata. Ad locutionem γέλωτα — τίθεσθαι conf. III, 29. — πάντες ο ί ἄνθρωποι retinui cum cett. edd. Unus Gaisfordius e Sancrofti libro ac Vindobonensi exhibet: οί πάντες ἄνθο. In Florentino aliisque prorsus deest articulus.

ολκός έστι άλλου γε δή ή μαινόμενον άνδρα γέλωτα τὰ τοιαῦτα τίθεσθαι. 'Ως δε ουτω νενομίκασι τα περί τους νόμους πάντες οί ανθρωποι, πολλοίσι τε καὶ αλλοισι τεκμηρίοισι πάρεστι σταθμώσασθαι, έν δε δή και τῷδε. Δαρείος έπι τῆς έωυτοῦ άργης καλέσας Έλλήνων τους παρεόντας είρετο, έπι κόσω αν γρήματι βουλοίατο τους πατέρας αποθυήσκουτας κατασιτέεσθαι οί δε έπ' ούδενε έφασαν ερδειν αν τούτο. Δαρείος δε μετὰ ταῦτα καλέσας Ἰνδῶν τοὺς καλεομένους Καλατίας, οῖ τοὺς

σταθμώσασθαι] Conf. II, 2 et ad seqq. έν δε δή και III, 39. 125. 15 ibique laudd. II, 176 ibiq. nott. I, 185. Quod vero recentt. edd. in antecedentibus πολλοίσι μέν καὶ αλλοισι scripserunt pro πολλοίσί τε καὶ ἄλλοισι, malui in vulgata persistere, omnibus libris probata.

έπι πόσφ αν χρήματι βουλοίατο] Simillima ex Xenoph. Cyrop. III, 1. §. 43 laudat Steger. Tu conf. Plat. Apolog. p. 41 A., ne plura. — Mox hoc Herodoti loco Origenes contr. Celsum V. p. 254. Et conf. Herod. III, 80. IV, 60. dedi ɛ̃o̞ðɛɪν, quod etiam exhibet ex

τούς καλεομένους Καλατίας] Reliqui xaleoµévove, a Dindorf. mutatum in xalevµévous, et revocavi cum recentt. edd. Καίατίας, idemque rescripsi III, 97 probante Stiehle in Schneidewin. Philolog. X. p. 225, ubi vulgo Καλαντίαι. E Florentino aliisque h. l. Schweighaeuser., Gaisford. et Matth. dederant Καλλατίας. Rectum praebet Stephanus Byzant. Καλατίαι · γένος Ίνδικόν · Έκαταίος Asía. Hos Calatias Rennel. l. l. pag. 522 eosdem esse suspicatur atque Padaeos, de quibus III, 99. Sed Heeren. Ideen. I, 1. pag. 364 seq. monet huius gentis nomen latius patere et omnino ad Indiae meridionalis tractus pertinere, cum deductum videatur ab Indica voce Caller s. Coulis, Couleries. In his vero regionibus carnem humanam edendi consuetudinem semper fere obtinuisse idem addit, cum vel recentioris aetatis peregrinatores istius modi carnem ad vendendum in foro publice expositam viderint, et, quae Herodotus de parentibus, quos comedant, scribat, eadem multo post a Marco Polo enarrentur. Apud gentem Africam, quam vulgo vocant Hottentotten, similia adhuc reperiri Larcherus ad III, 99 scribit. Ad religionem autem sive superstitionem quandam illum morem spectasse e verbis  $\epsilon \dot{v} \varphi \eta$ μέειν μιν έπέλευον colligit Malte-brun. Nouvell. Annal. d. voyag. II. p. 328. Infra IV, 25 similia fere de İssedonibus narrantur, quae eadem etiamnum in insula Sumatra apud gentem Battas inveniri scribunt. Conf. Heeren. l. l. I, 2. p. 285. Apud Brasiliae gentes quasdam simile quiddam obtinere testatur Martius (Von dem Rechtszustand der Ureinwohner Brasil. pag. 73), cum cognatos senio infirmos inutilesve caedant atque comedant. Quare non est sane quod in ridiculum talia inconsulto vertat A. G. Schlegel. (Berlin. Taschenbuch. 1829. pag. 16), praesertim cum infra III, 99 de Padaeis similia tradantur. Calatiarum sedes in Indiae septentrionalis montibus Persarum regno finitimis collocari posse putat Benfey (Encyclopaed. v. Ersch. u. Gruber Sect. II. P. XIII. p. 41) eosdemque vix differre ab iis, qui apud Ctesiam Indicc. §. 22 Καλύστριοι vocantur: quo utroque nomine nigra veste indutos homines declarari iudicat, cum Kala idem valeat atque niger; conf. etiam Bohlen: Indien I. p. 63 et Kruse: Indiens alt. Geschicht. p. 37. — Mox reliqui ξπὶ τίνι χρήματι (i. e. quo pretio). cuius loco Dindorf. Comment. de Herodot. dialect. p. XX scribi iubet έπλ τέω χρήματι. Verba εὐφημέειν μιν éxélevov vulgo reddunt: "meliora eum ominari iusserunt." Malim: silentium agere (neque tam dira verba, de mortuorum scil. combustione, proγονέας κατεσθίουσι, είρετο, παρεόντων τῶν Ἑλλήνων καὶ δι' έρμηνέος μανθανόντων τὰ λεγόμενα, ἐπὶ τίνι χρήματι δεξαίατ' ἄν τελευτέοντας τοὺς πατέρας κατακαίειν πυρί. οἱ δὲ ἀμβώσαντες μέγα εὐφημέειν μιν ἐκέλευον. Οῦτω μέν νυν ταῦτα νενόμισται καὶ ὀρθῶς μοι δοκέει Πίνδαρος ποιῆσαι, νόμον<sup>215</sup> πάντων βασιλέα φήσας εἶναι.

ferre) eum iusserunt. Conf. modo allata a Blomfield. in Gloss. ad Aeschyli Agamemn. 1218. Langius vernacule reddidit: "er solle nicht so gottlos reden." — Ad formam άμβώσαντες conf. I, 10. III, 14.

Πίνδαρος ποιήσαι] Ad verbum ποιείν conf. II, 53, 117. IV, 14. V, 95. A verbo ποιῆσαι sequentia sic pendere vult Mehler in Mnemosyn. V. p. 65, ut φήσας ciiciatur, quod a librario additum putat. Mihi vocula retinenda videbatur. Pindari dictum, quo utitur Herodotus, valde est celebratum multisque repetitum serioris potissimum aetatis scriptoribus, quorum locos referent Schneider ad Pindari fragm. III, 1. pag. 76 seqq. et Bergk: Poett. Lyricc. Graecc. p. 277 (ad Pindari fragm. 146). Est potissimum Platonis locus in Gorgia pag. 484 B. pag. 126 Heind. (coll. Schol. ad Pind. Nemm. IX, 35 et Aristid. Oratt. Platt. II. p. 52), qui viros doctos advertit, quippe in quo philosophus poëtae dictum alio atque Herodotus sensu accepisse videtur, existimans Pindarum nos edocere voluisse aeterna lege immortales mortalesque constringi. Nec multo aliter ipsum Pindarum accepisse, cui voµos sit lex summa naturae a fato constituta, cui et dii et homines pareant, statuit Boeckh., ipsos Pindari versus sic probabiliter restituens:

νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον ὑπερτάτα χειρί. τεκμαίρομαι ἔργοισιν Ἡρακλέος κ. τ. λ. (Vid. Pindd. Opp. Τ. II. P. II. pag. 640 seqq.) - Quem sequitur Dissen. (Commentt. in Pind. Carm. pag. 660) et Bergk l. l., nisi quod verba κατὰ φύσιν in Pindari carmine revera ex-

stitisse negat. Herodotus autem, ut Wesselingii utar verbis, intellexit mores longa adsuetudine valentes et dominantes quantumvis pravos et inhumanos. His enim utique o vouo: s. lex continetur, quam unam in civitate regnare vult Noster, vulgo receptam Graecorum sententiam secutus. Hoc enim satis constat, per Graeciae civitates liberas id unum maxime valuisse, ut lex s. νόμος pro domino uno haberetur, cui omnes liberi cives servirent. Egregie monstrant Herodoti verba VII, 104 et quae similia ex Platone, aliis excitavit C. Fr. Hermann, Lehrb. der Griech, Staatsalterth. §. 51. not. 5. et seqq. §. 53. not. 3 seqq. ed. quart. Consuli etiam poterunt de hac Herodoti sententia Hoffmeister: Sittlichreligiöse Weltansicht des Herodot. p. 71. 91 et Brandis: Geschicht. d. Griech. Röm. Philosoph. I. p. 521. Ac videtur mihi Noster hanc totam de νόμ ν disputationem s. digressionem consulto inseruisse non tam declaraturus, quid ipse de rebus publicis et de civitate regenda sentiret (cf. Commentat. §. 12 et locc. ibi allat.) aut quam exosum sibi esset tyranni imperium, qui lege prorsus solutus νόμαιά τε πινεί πάτρια π. τ. λ., ut loquitur III, 80, quam potius respiciens ad ea, quae sua ipsius aetate in Sophistarum scholis ferebantur: horum enim artibus in utramque partem de quaque re disputantium quum omnia, quae inter cives firma ac certa esse debent, in dubium vocari incertaque reddi, ipsosque mores atque instituta, unde lex omnis, quae una in civitate libera regnare debet, proficiscitur, inde labefactari videret non sine summo totius rei publicae discrimine, hanc opinor suam sententiam Sophistis opposuit, qua legem (vóΚαμβύσεω δὲ ἐπ' Αίγυπτον στρατευομένου ἐποιήσαντο 39 καὶ Αακεδαιμόνιοι στρατηΐην ἐπὶ Σάμον τε καὶ Πολυκράτεα τὸν Αἰάκεος, ὅς ἔσχε Σάμον ἐπαναστὰς, καὶ τὰ μὲν πρῶτα τριχῆ δασάμενος τὴν πόλιν, τοίσι ἀδελφεοίσι Πανταγνώτω καὶ Συλοσῶντι ἔνειμε, μετὰ δὲ τὸν μὲν αὐτῶν ἀποκτείνας, τὸν δὲ νεώτερον Συλοσῶντα ἐξελάσας ἔσχε πᾶσαν Σάμον, ίσχων δὲ ξεινίην 'Αμάσι τῷ Αἰγύπτου βασιλέι συνεθήκατο, πέμπων τε δῶρα καὶ δεκόμενος ᾶλλα παρ' ἐκείνου. 'Εν χρόνω δὲ ὀλίγω αὐτίκα τοῦ Πολυκράτεος τὰ πρήγματα αὕξετο, καὶ ἦν βεβωμένα

µov) omnium regem haberi legeque ipsa totius civitatis salutem contineri voluit.

## CAP. XXXIX.

ος έσχε Σάμον έπαναστάς] i. e. qui seditione mota Samum occupavit. Rem enarrat Polyaen. Strategg. I, 23. §. 2. Hoc autem factum faisse vulgo ponunt Olymp. LlX, 4. Larcherus posuerat Olymp. LXII, 2 (cf. Tab. chronol. pag. 628), Volneius LXI, 4; Panofka, qui pluribus disputat, quo tempore Sami tyrannidem susceperit Polycrates (Samiorr. res pag. 29 seqq.), in Bentleii sententiam discedit, qui Olymp. LIII, 3 (566 a. Chr. n.) hoc accidisse statuit. Quam sententiam refutans I. M. Schults. in Apparat. critic. pag. 30 seq. vix certa ratione hodie effici posse monet, quando Polycratis dominatio in Samios inceperit, sed probabilem videri Eusebii rationem, qui ad Olymp. LXII, 1 s. 532 - 531 a Chr. n. Polycratis et fratrum tyrannidem reiecerit. Atque hac in sententia omnium maxime probabili mihi quoque acquiescendum videtur: sequitur hanc Wachsmuth Hellen. Alterthumsk. I. p. 496. 859. ed. sec. itemque Clinton. Fast. Hellen. p. 10-12 ed. Krueger. coll. Fischer. Griechische Zeittafeln p. 132. Ad Bentleii sententiam redire mavult Plass: Die Tyrannis I. pag. 235 seq., ubi de Polycrate pluribus disputat, de quo etiam peculiari libello scripsit D.I. Veegens: De Polycrate Samio, Amstelodam. 1839. — Ad verba τριχή δασάμενος την πόλιν conf.

quae supra ad III, 26 occasione oblata adscripsimus. Adde Anacreontem, qui insulam hine vocavit tripartitam (τριμερίστην): vid. Anacreontis Reliqq. ed. Bergk p. 164 seq. et potissimum p. 169.— In verbis ἔσχε πάσαν Σάμον omisi cum recentt. edd. voculam τὴν olim ante Σάμον positam, quam plerique libri scripti ignorant.

ξεινίην — συνεθήματο] ξεινίην hic dedi e Sancrofti libro cum Bredovio (p. 180) et recentt. edd. pro vulg. ξεινηΐην. Tu vid. I, 27. 69. II, 182. III, 43, ubi in vera lectione ξεινήην Codd. conspirant. Quod in Stephani margine legitur φιλίην, id pro interpretamento habeo, quod etiam paulo post ante συνεθήματο in quorundam librorum textum irrepsit. — De Amasi, Graecorum studiosissimo, conf. II, 178; de tempore, quo vixerit, ef. nott. ad I, 30. II, 162. III, 10.

καὶ ἡν βεβωμένα] i. e. eius res s. imperium per Ioniam reliquamque Graeciam celebratum erat. De locutione conf. VI, 131. VIII, 124; ad formam cf. nott. ad I, 10. Cum autem h. l. Ionia reliquae Graeciae quodammodo opponatur, satis opinor inde perspici poterit, quantum illo tempore iam floruerit Ionia et prae reliqua Graecia eminuerit. Quod ad Samios, vera Herodotum memoriae prodidisse monet Panofka l. l. pag. 32, quum etiam teste Thucydide (I, 13) ac Strabone (XIV. p. 637), alios ut taceam, sub Polycratis imperio Samiorum res maxime viguerint. Quin vel ante Polycratis aetatem circa Olymp. XXXVII et

άνά τε την Ιωνίην και την άλλην Ελλάδα. ὅκου γὰο ἰθύσειε στρατεύεσθαι, πάντα οί έχωρεε εὐτυχέως. ἔχτητο δὲ πεντηποντέρους τε έκατὸν καὶ χιλίους τοξότας. ἔφερε δὲ καὶ ήγε

XL Samum artibus et commercio floruisse, ad III, 130 monstrabimus.

δαου γάς *ίθ* ύσειε στρατεύςσθαι] i. e. quocunque enim cum exercitu proficisceretur s. expeditionem institueret. Idem verbum le vosis I, 204. IV, 122. VIII, 8, 2. Conf. Blomfield Glossar. in Aeschyli Pers. 417. De Ionum more, quo love pro svovs etc. dixerunt, plura Bredov. p. 160 seq. — Apud Frontonem loco mox laudando Polycrates inde dicitur ,,omnium quaecunque intenderat sine offensione potitus. Nihil in aetate agunda duri aut acerbi expertus esse dicitur: quin sub manus 'cuncta. "

ἔκτητο δὲ κ. τ. λ.] Plures libri έκέκτητο, quos neque hoc loco neque aliis, ubi eadem reperitur forma, secuti sumus. Conf. II, 108. Eustath. ad Homer. Ili. pag. 759, 41 s. 662, 39. Ac monuit de Ionum hac forma Fischer. ad Weller. II. pag. 288 et (nam ad Atticos quoque transiit scriptores) Heindorf. ad Platon. Protagor. pag. 572. Plura dabit Bredov. pag. 287. De pentecontoris conf. I, 163 ibique nott., Thucydid. I, 14 ibique interpretes, quibus adde disputata a Moversio in libro: Die Phoenizier II, 3 (III, 1), pag. 173 seq. 178 seq. Etenim id mirum videri queat, cur hoc loco in copiarum navalium recensu solae naves pentecontori, neque triremes commemorantur, quale navium ad belli usum aptorum genus longe antea (circa 704 a. Chr. n.) et inventum et vel apud Samios introductum erat; accedit, quod Cambysi ad Aegyptiacam expeditionem proficiscenti quadraginta triremes misisse dicitur Polycrates: vid. Herod. III, 43. Sed pentecontori, quibus illa aetate Phoenices rebus navalibus omnino excellentes utebantur, cum et magnitudine et ambitu ceteris navibus praestarent, inde opinor explicandum videtur, cur Polycrates, spretis triremibus, pentecontorum clas-

sem habuerit aptam ad bellicos usus. Ac spectant haec ad illam Samiorum δαλασσοκρατίαν, de qua conf. III, 122 ibique nott.

χιλίους τοξότας] Qui numerus iusto minor videtur Larchero ob ea, quae III, 45 narrantur, cum decem milia stipendiariorum militum tyrannum habuisse multo sit probabilius. Equidem hic eosdem intelligi puto, qui III, 45 vocantur τοξόται οίκήioi, i. e. satellites regii, quales aliorum tyrannorum δορυφόροι vulgo occurrent (cf. I, 59), quos mille tantum fuisse numero co magis mihi fit credibile, quod praeter hosce 70-Εότας oluntous illo loco commemorantur ἐπίκουροι μισθωτοί, milites conductitii, stipendiarii (cf. nott. ad III, 4), quos plures numero sibi comparasse videtur tyrannus. Ac recte sic quoque h. l. intellexit Plass l. l.

I. p. 238.

έφερε δὲ καὶ ἡγε πάντας] Citat haec Eustath. ad Homer. Ili. pag. 573, 18 s. 435, 35. Ad locutionem conf. I, 88 ibique nott. In verbis proxime sequentibus: τῷ γὰρ φίλω έφη χαριείσθαι μαλλον αποδίδους τὰ ἔλαβε ἢ ἀρχὴν μηδὲ λαβείν (i.e. amico enim dicebat se gratificari malle reddendo potius quae eripuisset, quam si omnino nihil ei eripuisset) Dindorf. scripsit χαριέεσθαι, secutus ea, quae etiam Bredovium praecipientem invenimus p. 340. 356. 375 seq. Equidem satius duxi cum Dietschio in talibus a vulgata codd. omnibus probata non recedere. Ad ἀρχην cf. supra III, 16 ibique nott. Idem Dindorf. pro αίρηκεε, quod equidem cum Dietsch. retinui, scripsit άραιοήκεε: cf. Prolegg. p. XXXIII et Bredov. p. 314-316, qui hanc formam reduplicatam unam veram habet in Herodoto, quam invitis libris revocare pronum videtur. Ad argumentum conf. Thucydid. I, 13: nal IIoλυκράτης Σάμου τυραννών έπὶ Καμβύσου ναυτικώ ίσχύων άλλας τε τών νήσων ὑπηκόους ἐποιήσατο καὶ Ρήπάντας, διακρίνων οὐδένα. τῷ γὰρ φίλῳ ἔφη χαριείσθαι μᾶλλον ἀποδιδοὺς τὰ ἔλαβε ἢ ἀρχὴν μηδὲ λαβών. συχνὰς μὲν δὴ
τῶν νήσων αἰρήκεε, πολλὰ δὲ καὶ τῆς ἠπείρου ἄστεα, ἐν δὲ δὴ
καὶ Λεσβίους, πανστρατιῆ βοηθέοντας Μιλησίοισι, ναυμαχίη
κρατήσας εἶλε, οῖ τὴν τάφρον περὶ τὸ τεῖχος τὸ ἐν Σάμῳ πᾶσαν
δεδεμένοι ώρυξαν. Καί κως τὸν Ἄμασιν εὐτυχέων μεγάλως ὁ 40
Πολυκράτης οὐκ ἔλάνθανε, ἀλλά οἱ τοῦτ' ἦν ἔπιμελές. πολλῷ
δὲ ἔτι πλεῦνός οἱ εὐτυχίης γινομένης γράψας ἐς βιβλίον τάδε
216 ἐπέστειλε ἐς Σάμον . Ἅμασις Πολυκράτει ώδε λέγει 'Ηδὺ μὲν

νειαν έλων ανέθηκε τῷ Απόλλωνι τω Δηλίω. — In seqq. ad verbs έν δὲ δη καὶ cf. ad III, 38 nott. et Kuehner. Gr. Gr. §. 618, 2. Ad ipsum bellum, quod hoc loco commemoratur, cum Milesiis gestum spectare censet Panofka l. l. pag. 32 locum np. Schol. Aristoph. Plut. 1003 s. 1075, ubi oraculum, quod Polycrati obtigerit, quoque ipso ille ad bellum Milesiis inferendum motus fuisse videri queat circa Olymp. LVI, ut Panofka existimat, memoriae proditur. Neque vero e Scholiastae verbis quidquam concludi posse, quod ad hoc bellum Polycratis cum Milesiis pertineat, recte mihi statuere videtur C. G. Schmidt: De rebus publicis Milesiorum (Gotting. 1855) p. 38 seq., cum Caribus potius hec oraculum ab Apolline datum fuerit quaerentibus, num Milesios auxilio vocarent, cum a Dario bellum in-ferretur. De ipso bello inter Polycratem et Milesios exorto recte idem Schmidt sic iudicat: Polycratem hoc bello Miletum tanquam civitatem florentissimam reque navali atque commercio maxime florentem opprimere voluisse: quod vero ipsi haud successisse, ex ipso Herodoti silentio satis opinor concludere licebit.

## CAP. XL.

εὐτυχέων — οὐκ ἐλάνθανε] i. e. atque Amasin haud sane latebat, magnu felicitate frui Polycratem s. res Polycratis admodum florere: ad structuram cf. I, 44, ne plura. Ad verba: ἀλλά οἱ τοῦτ᾽ ἡν ἐπιμελὲς (i. c. sed haec res eum advertit, ei curae fuit)

conf. I, 89. II, 150. V, 12. Ad ipsum argumentum Herodoteae narrationis de summa Polycratis felicitate eiusque commercio cum Amaside Aegyptiorum rege, a quo monitus annulum in mare deiecit, conf. Diodor. Sicul. I, 95. Strab. XIV. p. 638. Athen. XII. p. 522. 540. Plin. Hist. Nat. XXXVII, 1. 2. Valer. Maxim. VI, 9. ext. 5. Cicero de finibb. V, 30. Herodotea fere retulit Fronto de bello Parthico p. 323 seqq. T. II. ed. Francof.

"Αμασις — ώδε λέγει] Admonet Wesseling, de hac simplici in regum epistolis edictisve usitata formula, laudans Herod. IX, 140. III, 122. Thucydid. I, 129. II Regg. XVIII, 31. Tu conf. quoque Plutarch. II. pag. 151 B. (ibique Wyttenbach. Animadverss. pag. 942), ubi Amasidis refertur epistola ad Biantem scripta, et Diogen. Laert. VIII, 3, ubi Polycrates Amasidi Pythagoram literis scriptis commendasse fertur. In hac vero Herodotea epistola, ad quam respicit Maxim. Tyr. XXXV, 2, ait Valckenar., "sic parum considerate "fingitur loquens Amasis, ac si So-"lonem audiisset in aula Croesi ver-"ba facientem (supra I, 32). Qui So-"lonis illud cum Croeso colloquium, "hanc quoque confinxit epistolam "Herodotus, ab illis hoc nomine non "facile reprehendendus, qui histo-"riae cursum orationibus interiectis "sibi libenter patiantur ab histori-"cis Graecis et Latinis interrumpi." Nec tamen ex unius alteriusque sententiae similitudine colligi posse, epistolam sive colloquium ab Herodoto prorsus fictum esse, censet inπυνθάνεσθαι ἄνδρα φίλον καὶ ξεϊνον εὖ πρήσσοντα· έμοὶ δὲ αί σαὶ μεγάλαι εὐτυχίαι οὐκ ἀρέσκουσι, ἐπισταμένω τὸ θεῖον ώς ἔστι φθονερόν. καί κως βούλομαι καὶ αὐτὸς, καὶ τῶν ἂν

terpres Italus. Mihi de hac epistola, quam nemo unquam sic Graece ab descriptam vel Graece redditam putabit (cf. Dilthey Griech. Fragmm. I. p. 56, Westermann De epistoll. scriptt. Graecc. P. I. p. 5. II. p. 11), idem fere statuendum videtur, quod de Solonis colloquio celeberrimo supra ad I, 30 statuimus. Quod ut prorsus fictum esse negamus, ita variis sententiis exornatum esse a Nostro eum in finem putamus, ut suam sententiam de rebus divinis ac divina omnium rerum providentia adcoque Nemesi declararet, quam in omnibus rebus humanis manifestam iis quoque, quae Polycrati, famosissimo Graecorum tyranno et potentissimo, acciderint, insigniter probari arbitratur. Huc enim spectare credam ut alia, quae de Polycrate in Herodoteis Musis enarrantur, ita hanc quoque epistolam, natam illam quidem ex eo commercio, quod utique Amasis, ut erat Graecorum studiosissimus (cf. Herodot. II, 178 seqq.), cum Polycrate habuisse videtur, teste Strabone, Diodoro, aliis supra laudatis, sed ita compositam ab Herodoto, ut regem Aegyptium, qui Graeco tyranno haud scio an prudentiam et moderationem commendaverit, id literis scriptis eo modo facientem produceret, qui Graecorum decretis adeoque suae ipsius sententiae de rebus divinis atque humanis congruens esset summamque inde vim haberet in Graecorum animos, quorum in gratiam suam historiam omnino perscripsit. Conf. Ditges de fati ap. Herodot. ratione p. 14. Amasidis vero has literas circa Olymp. LVI, quo tempore cum Milesiis tyrannus bellum gerebat, scriptas videri, auctor est Pa-nofka l. l. pag. 33. Exscripsit illas Stobaeus Tit. CXII, 15. p. 583 s. T. III. p. 411 ed. Gaisf. Receperunt in Epistolarum collectiones Aldus (Venet. 1499) et Genevensis editor (1606.

p. 455), ut monet Westermann, loco supra laudato p. 11, qui illud addit, mature iam hanc epistolam loco suo motam in libris manuscriptis tanquam singularem epistolam circumferri coeptam esse, indeque se ipsum in cod. Guelferbytano 104. fol. 25 invenisse eandem inter Synesii epistolas insertam.

έπισταμένω τὸ θεϊον ως έστι φθο-

νερόν] Retinui vulgatam cum recentt. edd. praecunte Matthiae nec improbante censore Ienensi 1817. nr. 263. p. 363: e Florentino Schweigh. et Gaisford. inverso ordine dederant τὸ θείον ἐπισταμένω κ. τ. λ. Sed Noster supra I, 32 iam scripserat: — ἐπιστάμενόν με τὸ θείον πᾶν ἐὸν

φθονερόν τε καὶ ταραχώδες. Nostro loco έστι omisit Dindorf: equidem cum Dietschio retinere malui, omnibus codd. adstipulantibus. De ipsa sententia vid. nott. ad I, 32 et conf. Ditges: De fati ap. Herodot. ratione pag. 14, Luebker: Sophokleische

Theolog. u. Ethik I. pag. 57 seq. καί κως βούλομαι] i. e. ac fere mulo et me ipsum et eos, qui mihi sunt curae, ex parte secundis, ex parte adversis uti rebus, eoque modo vitam transigere, ut fortunam in utramque partem per vices experiar, quam ut rebus omnino secundis fruar. Ad βούλομαι cum Valckenario licet mente addere µãllov, Homeri ad usum, qui saepius sic adhibet hoc verbum hoc sensu, sequente vocula  $\eta$ , ut Ili. 1, 117 coll. 112. II, 319. Od. III, 232. Tu couf. etiam Lambert. Bos. de Ellipss. l. Gr. p. 770 Schaef. Ast. ad Platon. Polit. p. 388. - Ad προσπταίειν conf. I, 65 ibique nott. διαφέρειν τον αίωνα (vitam transigere) Noster dixit eodem modo, quo Euripides Hel. 10 βίον διαφέρειν, et quae alia huiusmodi ex Hippocrate, aliis afferuntur in Thesaur. L. Gr. II. p. 1374 Dindorf. Moneo propter Klausen, qui hunc locum laudans in notis ad Aeschyli Choëphor. 60. p. 91 interpretatur: administrare viκήδωμαι, τὸ μέν τι εὐτυχέειν τῶν πρηγμάτων, τὸ δὲ προσπταίειν, καὶ οῦτω διαφέρειν τὸν αἰῶνα ἐναλλὰξ πρήσσων, ἢ
εὐτυχέειν τὰ πάντα. οὐδένα γάρ κω λόγω οἰδα ἀκούσας, ὅστις
ἐς τέλος οὐ κακῶς ἐτελεύτησε πρόρριζος, εὐτυχέων τὰ πάντα.
Σὰ ὧν νῦν ἐμοὶ πειθόμενος ποίησον πρὸς τὰς εὐτυχίας τοιάδε '
φροντίσας, τὸ ἄν εῦρης ἐόν τοι πλείστου ἄξιον, καὶ ἐπ' ὧ σὰ ἀπολομένω μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀλγήσεις, τοῦτο ἀπόβαλε οῦτω, ὅκως μηκέτι ῆξει ἐς ἀνθρώπους. ἢν τε μὴ ἐναλλὰξ ῆδη τώπὸ τούτου αἱ εὐτυχίαι τοι ταἰσι πάθαισι προσπίπτωσι, τρόπω τῷ ἔξ ἐμεῦ ὑποκειμένω ἀκέο. Ταῦτα ἐπιλεξάμενος ὁ Πολυκράτης, 41

tam. Ad évallàg cf. VI, 52. Plut. Arat. 30; ad τὰ πάντα εὐτυχέει» Herod. III, 43. 44. Ad ipsam sententiam iuvat addere, quae Fortu-natus Iuvalta, Rhaetus, in commentariis vitae suae a Mohrio (Archiv. f. d. Geschicht. Graubündt. I. pag. 108) in vernaculum sermonem redditis scribit se ipsum pari modo consolans, quod nemo mortalium reperiatur, qui vel summa felicitate usus in mala non incidat, cum in humana vita res secundae atque adversae se invicem excipiant, nec unquam pari fortuna res profluant. Fronto loc. supra laud. ita sententiam expressit: "haudquaquam utile est ho-mini nato res prosperas perpetuo evenire. Fortunae variae magis tutae."

ουδένα γάρ κω λόγω οίδα απούσας] i. e. neminem enim unquam fundo cognovi. Conf. II, 150: ηδεα γαο λόγω. Verba subsequentia: οστις ές τέλος - πρόρριζος prorsus respondent iis, quae in Solonis colloquio leguntur I, 32 fin., ubi inter alia haec: πολλοίσι γὰρ δὴ ὑποδέξας ὅλβον ο θεος ποορρίζους ανέτρεψε, ubi conf. Herod. VI, 86 fin. ibique de voce πρόρριζος nott. — ές τέλος valet postremo, versus vitae finem; Diodori Siculi locos quosdam, ubi eadem reperitur dictio, excitavit Wesseling. ad Diodor. III, 39. -Ad locutionem την ψυχην άλγήσεις, quae redit cap. 43, conf. quod cap. sequenti legitur eodem fere sensu: την ψυχην ἀσηθείη. Totam sententiam sic redde: re tecum deliberata quodcunque inveneris maximi tibi pretii esse ac tale, cuius iactura maxima aegritudine animum tuum adficiat, hoc ita abiice, ut non amplius ad homines (s. in hominum conspectum) perveniat. — In verbis antecedentibus Cobet scribi vult: σύνυν έμοι πειθομενος pro σύων νῦν π. τ. λ. In sequentibus ad verba ὅπως — ῆξει, ubi male in quibusdam ῆξη, conf. nott. ad III, 36.

ην τε μη έναλλάξ ηδη κ. τ. λ.] "ac tu quidem, si nec ab hoc inde tempore (quo ego te haec admoneo) res secundae per vices fere cum adversis tibi accident, fac ut iis eo quo dixi modo s. ea, quae a me proponitur, ratione medearis. Scripsi in his τώπο, ut Florentinus, Mediceus, alii praebent, pro τὸ ἀπὸ, quod Gaisfordius dederat; vid. Bredov. p. 197 et conf. Herod. I, 199. Deinde reliqui: τοι ταίσι πάθαισι, quod etiam probat Schaefer. (ad Plutarch. Vitt. T. VI. p. 477), addens voculam αὐ ante ταίσι πάθαισι, cuius loco Florentinus et, ut credibile est, alii quoque libri ταίς πάθαις, quod cum genuinum esse negaret Bredov. p. 83 coll. 233, scribi iussit αὐτῆσι πάθησι, quod dedit Dietsch. τῆσι πάθησι exhibuit Dindorf. — Ad ακέο cf. III, 16.

# CAP. XLI.

έπιλεξάμενος] i. e. quae cum legisset. Conf. I, 124. 125. II, 125. III, 43. 128 etc. Hesychius, notante Larchero, haec: ἐπελέξατο τὰ γεγομμένα ἀνέγνωσεν.

καὶ νόφ λαβών, ως οι εὖ ὑπετίθετο "Αμασις, ἐδίζητο, ἐπ' ຜ້ αν 217
μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀσηθείη ἀπολομένφ τῶν κειμηλίων · διζήμενος δ' εὖρισκε τόδε. ἦν οι σφρηγὶς, τὴν ἐφόρεε χρυσόδετος,

παὶ νόω λαβὰν] i. e. cumque haec animo recondidisset, intellexisset ac reputasset. Exstat eadem locutio III, 51. 143. V, 91. VIII, 19. Schweigh. confert IX, 10, ubi est: φρενὶ λαβόνεες τὸν λόγον. Quo eodem fere pertinebant haec: ἐπὶ νόον τρέπειν III, 21, ubi vid.; ἐν νόω ἔχειν I, 10. 27. III, 143. ἐν νόω γίνεσθαι IX, 46. Add. Arrian. Exped. I, 23, 2 ibique Ellendt. — Mox retinui ὑπετίθετο, quod plerique libri afferunt; Dindorf. Aldinae lectionem ὑποτίθοιτο revocavit.

την ψυχην ἀσηθείη] Observat Wessel. ἀσαν et ἀσαθαι apud Hippocratem saepius dici de fastidio et tristita itemque apud Theognid. 659, ubi additur φοένα, et 983, ubi additur θυμόν. Cf. nott. ad III, 40.

ην οί σφοηγίς, την έφόρεε χουσόδετος] Hac de gemma veterum locos collegit Panofka De Samiorr. rebb. pag. 34. not. 1 et multo ante Kirchmann. De annull. pag. 170 seqq. Quibuscum Cr. conferri vult, quae apud Pausan. I, 17. §. 3 coll. Hygin. Poët. Astr. II, 5 narrantur de Minois gemma, quam in mare deiectam Theseus, quo Neptuni filium se esse probaret, retulisse fertur, et quae ibid. X, 30. §. 2 traduntur de Phoco, Aeaci filio, cui Iaseus gemmam dono dedit auro inclusam s., ut ipsa verba apponam, λίθου σφραγίδα ένδεδεμένην χουσω. Nostra aetate quis ignorat elegantissimum Schilleri carmen de Polycratis annulo? De quo ipso annulo ex Herodoti loco disputavit Facius in Miscell. z. Gesch. d. Cultur und Kunst pag. 66 seqq. notante Cr., itemque Lessing in: Antiquar. Brief. (Opp. T. XI. pag. 153--161 et additament. Eschenburg. ibid. pag. 183 et XII. p. 253), ad quem eundem iure provocat Sillig. in Catalog. Artifice. pag. 442. Ac Lessingius quidem hunc Polycratis annulum gemmam caelatam, quae effigiem habuerit insculptam, fuisse negat, sed

lapidem simplicem, integrum, auro inclusum. Neque enim Theodorum, qui tum in aere elaborasse, tum architectus insignis fuisse fertur, sculpendi peritum dici a veteribus; nec omnino, teste Plinio in Hist. Nat. XXXVII, 1, ante Polycratis tempora gemmas caelatas exstitisse, cum multo post demum, Ismeniae tempore, smaragdis signa insculpere coeperint. At illud argumentum, de Theodoro depromptum, nihil valere monet Eschenburg. l. l., quo magis non in una arte, sed in pluribus bene versatos esse constet haud paucos Graecorum artifices, ipseque Herodotus, cum scriberet: ην δὲ έργον Θεοδώρου, profecto non simplicem lapidem auro inclusum, sed artis quoddam opus intellexerit. Quare malim cum Eschenburg. h. l. σφραγίδα accipere de gemma caelata s. de annulo, cuius lapidi signum quoddam fuerit insculptum, probante Polluc. V, 100, Pausan. l. l. (ubi verba Θεοδώςου έργον ην και έπι του 1/θου της σμαράγδου σφραγίς ex ipso Herodoto deducta videri recte statuit Siebelis) et Tzetz. (Chil. VII, 121, ubi legimus: δν τεχνικώς έσφράγισεν ό δαπτυλιογλύφος Θεόδωρος ὁ Σάμιος). Quibuscum conf. Clement. Alexandr. Paedag. III. p. 289 Tom. I. Pott., unde lyram annulo insculptum fuisse credas licet. Nec aliam Minois nec Phoci fuisse gemmam, iure quodam mihi sumere posse videor. Et multo ante Polycratis tempora Mnesarchus, Pythagorae pater, vocatur δαntvlioylvoog apud Diogen. Laert. VIII, 1, notante Cr. Accedit, quod ipsa vox σφοηγίς annulum significat, quo utimur signatorio, qui inde signum quoddam sive imaginem insculptam habet, quemadmodum de Babyloniis Noster scribit I, 195 ξκαστος δέ σφοηγίδα έχει, neque huc non pertinet alter Nostri locus VII, 69, ubi commemoratur livos, og vs πεποιημένος, τῷ καὶ τὰς σφοηγι-

# σμαράγδου μεν λίθου έουσα, έργον δε ήν Θεοδώρου του Τηλε-

δας γλύφουσι, itemque Plutarchi locus in Vit. Marii cap. 10 scribentis: αὐτός τε Σύλλας σφραγίδα ποιησάμενος έφόρει γλυφήν έχουσαν έγχειοιζόμενον υπό του Βόκχου τον Ιουγούρθαν έαυτῷ. Inde ἡ δημοσία σφοηγίς de publico Atticae civitatis sigillo in Graecis inscriptionibus apud Rangabé Antiquités Helleniq. II. nr. 838 b. c. et 847 p. 495 et p. 509. Quae cum ita sint, non erat, quod Becker. in Charicl. I. p. 345 sec. edit. dubium esse pronuntiaret, quid in hoc Herodoti loco statuendum esset; mirorque C.O. Mueller. (Handbuch d. Archaeolog. §. 97, 2. coll. §. 60 ed. tert.) ad Lessingii, ut videtur, sententiam accedentem Theodoro nihil tribuere nisi quod gemmam auro incluserit. De gemma caelata rectius h. l. cogitavit Creuzer. (Zur Gemmenkunde etc. p. 134), Gurlitt (Archaeolog. Schrift. p. 101) et praecipue Urlichs, qui totam hanc quaestionem denuo pertractavit in: Rheinisch. Mus. N. F. X. p. 24; neque aliter accepit Wilkinson (Manners etc. I. p. 186), qui de Arabum voce Khdtom admonuit, quae prorsus conveniat cum Graecorum voce σφραγίς, si quidem annulus designatur, qui lapidem vel aurum inclusum habet, cui nomen vel aliud quid insculptum est. Apud Arabes enim addit similem quandam Graecae ferri famam, ita tamen ut annulus forte in mare ceciderit neque ulla Polycratis fiat mentio.

χουσόδετος] indicatur lapis s. gemma auro inclusa s. circumdata, plane nt apud Pausan. X, 30. §. 2 legimus σφαγέδα ένδεδεμένην χουσώ, ubi Siebelis, non immemor loci Herodotei, citat Diodor. Sicul. XIX, 94 memorantem δακτυλίους ένδεδεμένους λίθους

σμαράγδον μὶν λίθον ἐοῦσα]
"Sardonychem eam gemmam fuisse
constat: ostenduntque Romae, si
credimus, Concordiae delubro, cornu aureo Augusti dono inclusam et
novissimum prope locum tot praelatis obtinentem." Ita scribit Plinius H. N. (XXXVII, 1, 2 coll. 4),

quem sequitur Solinus cap. 33, ab Herodoto uterque dissentiens, nisi, quae Larcheri est suspicio, duo Polycratis fuerint annuli, quorum alter ab Herodoto, alter a Plinio commemoretur. Lessingius l. l. pag. 183 Herodoto unice in his fidem haberi vult; quod idem mihi quoque, quamvis aliis de causis, maximopere placet. Add. Urlichs l. l. recte negans cam sardonychem, quae utique Romae asservabatur et Polycratis fuisse perhibebatur, de eo Polycratis annulo accipi posse, de quo Herodotus tradit. Quid? quod nuperrime scribunt hunc ipsum Polycratis annulum, Romae asservatum, a vinitore quodam in Albani vineis repertum ac summo pretio venum datum esse! Conf. Athenaeum Franc. 1856. nr. 8. pag. 157 seq. De ipso smaragdo, lapide maxime duro indeque ad insculpendum ut aptiore ita difficiliore, vir doctus monuit, notante Cr., in The classical Journal IV. p. 167 seq., ubi hic locus tangitur. Addit idem Cr. — ,, Ψευδής σμάραγδος Theophrasti De lapidib. §. 25 est malachites (der Malachit). Vid. Schneideri annott. in eum locum pag. 557 sq." C. O. Mueller l. l. §. 313, 2 veterum smaragdum plerumque ex eo genere esse scribit, quod nunc vocatur Plasma di Smeraldo.

έργον δὲ ήν Θεοδώρου] δὲ ήν cum recentt. edd. scripsimus, probante censore Ienensi 1817. nr. 163. pag. 363. Vulgo ην δέ. Cobet prorsus eiici vult ην. — De Theodoro diximus ad I, 51. Intelligitur h. l. Theodorus minor natu, qui cum Teleclis filius vocetur, distingui debet ab altero Theodoro, Rhoeci (de quo ad III, 60) filio alteriusque Teleclis fratre. Qui multo prior ad Olympiadum initia fere a viris doctis removetur artemque aeris fundendi reperisse fertur; a quo istum annulum factum multorum annorum decursu ad Polycratem pervenisse haud magis probabile est, quam calicem Croesi (cf. I, 51) ab codem Theodoro, quinque saltem hominum actatibus antiquiori, elaboratum esse κλέος Σαμίου ' έπεὶ ὧν ταύτην οι ἐδόκεε ἀποβαλέειν, ἐποίεε τοιάδε. πεντηκόντερον πληρώσας ἀνδρῶν ἐσέβη ἐς αὐτὴν, μετὰ δὲ ἀναγαγεῖν ἐκέλευε ἐς τὸ πέλαγος ' ὡς δὲ ἀπὸ τῆς νήσου ἐκὰς ἐγένετο, περιελόμενος τὴν σφρηγίδα, πάντων ὁρεόντων τῶν συμπλόων, δίπτει ἐς τὸ πέλαγος ' τοῦτο δὲ ποιήσας ἀπέπλεε. 42 ἀπικόμενος δὲ ἐς τὰ οἰκία συμφορῆ ἐχρᾶτο. Πέμπτη δὲ ἢ ἔκτη ἡμέρη ἀπὸ τούτων τάδε οι συνήνεικε γενέσθαι. ἀνὴρ άλιεὺς, λαβῶν ἰχθὺν μέγαν τε καὶ καλὸν, ἤξίου μιν Πολυκράτει δῶρον δοθῆναι ' φέρων δὴ ἐπὶ τὰς θύρας Πολυκράτει ἔφη ἐθέλειν ἐλθεῖν ἐς ὄψιν. χωρήσαντος δὲ οι τούτου, ἔλεγε διδοὺς τὸν

si dixeris. Apud Diodor. I, 98 et Athenagor. XIV. p. 61 Telecles ille maior natu, Theodori prioris frater, intelligi debet; apud Herodotum et Pausaniam (VIII, 14, 5, X, 38, 3) Telecles minor natu, Theodori minoris pater. De quibus artificibus consul. Thiersch. Epoch. d. bild. Kunst. pag. 181 seqq. ed. secund., quem iure sequitur Sillig. l. l. pag. 435 seq. 442; conf. etiam Panofka: Samiorr. res pag. 53 seq. Ac plures Theodoros Samios eosdemque artifices distinguendos esse dudum, notante Cr., monuerat Boettiger. in: Andeutt. z. Archaeolog. pag. 52. Tu vide potissimum de hoc Theodoro accurate disputantem et singula huius artificis opera, quae constant, recensentem Urlichs l. supra l. pag. 23 seqq. — ἀποβαλέειν retinui, vid. nott. ad IV, 42; recentt. edd. ἀποβαλεῖν.

περιελομενος την σφοηγίδα - 6ίπτει] i. e. gemmam detractam (de digito) in mare coniicit. Ad verbum περιαιρείσθαι detrahendi notione conf. III, 128 coll. 159. 96. II, 151. Plat. Sympos. p. 213 A. De republ. II. p. 359 E. Nec alia vis praepositionis περί in verbo περιτίθεσθαι (de quo vid. nott. ad Plutarch. Pyrrh. 11. pag. 170), περιτίλλειν (Herod. III, 32), in aliis. In proxime antecedentibus ad significationem verbi αναγαγείν (quod in ανάγειν mutari iubet Naber in Mnemosyn. IV. p. 19) conf. allata ad VIII, 60. S. 1. In verbis ἀπὸ τῆς νήσου έκὰς licet orationis abundantiam quandam animadvertere, haud dissimilem ab ea, quam ad III, 16 notavimus, ad maiorem sermonis perspicuitatem pertinentem. Tu conf. etiam nott. ad Plutarchi Flamin. pag. 126. Quare nolui abiicere praepositionem ἀπὸ et h. l. et loco simili IX, 93, ut placet Cobeto et Mehlero in Mnemosyn. V. p. 65. Mox retinui ἀπέπλεε a recentt. edd. mutatum libris invitis in ἀπέπλωε, sed ἐχοῆτο, quod Dindorfius retinuit, mutavi in ἐχοᾶτο, vid. nott. ad III, 36 et de locutione συμφορῆ χρῆσθαι nott. ad I, 35. Add. Herodot. III, 117 et Hemsterhus, ad Callimach. in Dian. 69. p. 104.

### CAP. XLII.

ἀπὸ το ύτων ] Cave corrigas ἀπὸ το ύτων. Haud aliter ἐκ το ύτων in Plutarch. Flamin. 9 init., ubi vid. nott. pag. 100, coll. Herod. I, 4. Add. Aeschyl. Pers. 793. — In seqq. ἐπὶ τὰς θύρας de regis palatio s. de aula regia, ad quam accessit piscator, intelligendum. Tu conf. III, 35 coll. 140 et quae plurima de hac locutione, in qua articulus modo additus modo neglectus reperitur, excitavit e Xenophonte Bornemann. ad Xenophontis Cyropaed, I, 3, 2.

χωρήσαντος δέ οἱ τούτου] i. e. hoc cum ei successisset s. cum adeundi copium ei fecisset rex. Verbum χωρείν s. προχωρείν haud infrequens de feliciori successu. Attulit Wesseling. V, 62. VIII, 102. VII, 10. §. 2, quibus add. V, 89. 49. VIII, 68, ne plura. — ἀποχειροβίωτος is est, qui suarum ipsius manuum opera vitam sustentat victumque sibi ipse quaerit: quo eodem significatu apud

alios invenitur αυτουργός. Invenitur ἀποχειροβίωτος apud Xenophont. Cyropaed. VIII, 3, 37, affertque etiam hanc vocem inter alias eiusdem notionis voces Pollux VII, 7. Add. Lucian. Somn. cap. 7.— Mox scripsi cum edd. recentt. τοισίδε pro τοῖσδε; in proxime sequentibus haud mutavi διπλέη, quod Bredovio suadente p. 249 in διπλόη corrigendum foret.

μέγα ποιεύμενος ταῦτα] μεγάλα exhibet Sancrofti et Vindobon. liber, qui iidem libri IX, 111 praebent μέγα. ubi Florentinus aliique μεγάλα, quod idem invenitur in his locis a Wessel. allatis: Herod. II, 121, 4. Polyaen. VII, 10, 8. Homer. Ili. XIII, 282. Euripid. Andromach. 188 coll. Dorvill. ad Charit. p. 564. μέγα praeter locum laudatum IX, 111 invenitur VIII, 3, μεγάλα Ι, 119, quod mihi documento est, utrumque dicendi genus aeque placuisse Herodoto. In proxime antecedentibus verbis Dindorf. scripsit xalevuev, nos vulgatam καλέομεν omnibus libris probatam retinuimus. In seqq. κεχαρη-κότες dedi, ut III, 27; aliquot codd. κεχαρηότες, quod merito reprobaverunt edd. recentt.

Toν δε ως εσηίθε θείον κ. τ. λ.]
i. e. cum vero ipsum subiret cogitatio,

divinam esse rem s. divinitus hoc ipsi accidisse. Verbo εσηλθε et dativum et accusativum adstrui satis notum. Ex Herodoto conf. I, 24. 86. 116. III, 14. VI, 125. VIII, 137. VII, 46.

γράφει ές βιβλίον] βιβλίον de tabula s. charta, in qua quid scripto consignatur, intelligendum, ut I, 123. 124. 125. VII, 211.

τὰ ποιήσαντά μιν οἶα καταλελαβήκεε] i. e. quae facienti qualia sibi accidissent, s. quae fecisset quaeque inde ipsi accidissent. De structura loci conf. Matth. Gr. Gr. §. 488. not. 1. pag. 919 et §. 657. pag. 1118. Ad formam καταλελαβήκεε laudant Etymol. p. 386, 28. Herod. III, 65. VIII, 122. IX, 59. 60 etc. Tu add. III, 139. 143. 149 et conf. Bredov. p. 289. De significatione verbi vid. II, 66. III, 43. 75. 118. IV, 11. 33. IX, 93, alia.

γράψας δὲ ἐς Αἴγυπτον ἐπέθηκε] i. e. tradidit epistolam in Aegyptum perferendum, s. traditam misit in Aegyptum. Is a Valck, laudans Harpocrat. pag. 43 et Thom. Magistr. pag. 333. Wesseling. attulit Thucyd. I, 129. Herodot. V, 95. Add. Lambert. Bos. De ellipss. L. Gr. p. 153.

# CAP. XLIII.

οτι έππομίσαι — πρήγματος] Spectant haec ad Herodoti aliorumque

πρήγματος, καὶ ὅτι οὐκ εὖ τελευτήσειν μέλλει Πολυκράτης, εὖτυχέων τὰ πάντα, ὅς καὶ τὰ ἀποβάλλει εὑρίσκει. πέμψας δέ οἱ
κήρυκα ἐς Σάμον διαλύεσθαι ἔφη τὴν ξεινίην. τοῦδε δὲ εῖνεκεν
ταῦτα ἐποίεε, ἵνα μὴ, συντυχίης δεινῆς τε καὶ μεγάλης Πολυκράτεα καταλαβούσης, αὐτὸς ἀλγήσειε τὴν ψυχὴν ὡς περὶ ξείνου ἀνδρός.

de fato sententiam, quod nemo, ne deus quidem, effugere, quod nemo avertere aliove flectere possit. Conf. IX, 16 fin. I, 91, alia, quae ad Plutarch. Pyrrh. 30. pag. 236 seq. excitavimus. — In seqq. μέλλοι e duobus libris revocarunt edd. recentt. probante Cobeto pro vulgata μέλλει, cuius mutandae causam idoneam non perspicio. Ad voces εὐτυχέων τὰ πάντα conf. III, 40.

διαλύεσθαι έφη την ξεινίην] Haec respicit Synesius Epist. XLVI. Societatis ruptae causam aliam prodit Diodor. I, 95, veriorem, prouti statuit Panofka: Samiorr. res pag. 34 tet Plass: Die Tyrannis I. p. 240. Ad formam ξεινίην conf. nott. ad III, 39. — Mox cum recentt. edd. scripsi τοῦδε δὲ, ut VIII, 85, pro τοῦ δὲ, et είνεκεν, quod Florentinus et Sancrofti liber afferebat, pro είνεκα. Ad καταλαβούσης conf. III, 42 ibique laudd. Ad verba ἀλγήσειε τὴν ψυχὴν cf. III, 40.

# CAP. XLIV.

'Επὶ τοῦτον δὴ ὧν τὸν Πολυκράτεα κ. τ. λ.] His verbis Noster redit ad ea, quae cap. 39 enarrare instituerat, interrupta narratione de commercio inter Amasidem et Polycratem atque de annulo in mare projecto: eamque ob rem etiam addidit particulas δὴ ὧν. Verba seqq. ἐπικαλεσαμένων τῶν — Σαμίων indicant Lacedaemonios ad hoc bel-

lum Polycrati inferendum commotos esse a Samiis, qui eorum auxilium imploraverant. Ipsa Lacedaemoniorum expeditio adversus Polycratem, observante Panofka l. l. pag. 36, suscepta fuit Olymp. LXII, 3 sive anno 530 ante Chr. n. Equidem malim sequi Larcherum (vid. nott. ad III, 48) et Wachsmuth. (Hellen. Alterthumsk. I. pag. 8:38), qui constituerunt Olymp. LXIII, 4 sive ann. 525 ante Chr. n. — De Cydonia conf. nott. ad III, 59.

έδεήθη, ὅκως αν — δέοιτο στοατοῦ] i. e. rogavit eum, ut ad ipsum legatos Samun mitteret copiasque ab ipso peteret. Sic vulgo reddunt: in quo vix ratio habetur voculae ὅπως αν sequente optativo. cuius structurae vim ita reddi vult Kuehner. Gr. Gr. §. 775 coll. §. 637. not. 4: ,,ut, si opus esset, exercitum a se peteret." Malim equidem sic exprimere: rogavit eum, ut animo secum reputaret, num fieri posset, ut legatis missis copias ab ipso peteret. Attigit quoque Matthiae Gr. Gr. §. 531. not. 2 et pluribus hanc structuram explicuit Bacumlein: Untersuchungen über die Griech. Modi p. 316 seq. Ex Herodoto cf. supra II, 126. — In proxime seqq. Dindorf. revocavit ἔπεμπε, quod unus Sancrofti liber praebet: reliqui libri ἐπεμψε, quod retinere malui aeque atque in segg. απέπεμπε, i. e. mittere instituit. Mox omnes libri ὑπώπτευε e Bredovii sententia pag. 317 mutavi in ὑπό-

έπεμψε ές Σάμου, δεόμενος Πολυκράτεος στρατού ναυτικόν αμα πέμφαι έωυτῷ ἐπ' Αίγυπτον. ὁ δὲ ἐπιλέξας τῶν ἀστῶν τους υπόπτευε μάλιστα ές έπανάστασιν άπέπεμπε τεσσεράχοντα τριήρεσι, έντειλάμενος Καμβύση οπίσω τούτους μη αποπέμπειν. Οί μεν δη λέγουσι τους αποπεμφθέντας Σαμίων υπό 45 Πολυπράτεος ούκ ἀπικέσθαι ές Αίγυπτον, άλλ' ἐπεί τε ἐγένοντο έν Καρπάθω πλέοντες, δοῦναί σφι λόγον, καί σφι άδειν τὸ προσωτέρω μημέτι πλέειν οί δε λέγουσι, ἀπικομένους τε ές Αίγυπτον καί φυλασσομένους ένθευτεν αύτους αποδρηναι. Καταπλέουσι δε ές την Σάμον Πολυχράτης νηυσι άντιάσας ές μάχην κατέστη υικήσαντες δε οι κατιόντες απέβησαν ές την νήσον, πεζομαγήσαντες δε έν αὐτῆ έσσώθησαν και οῦτω δὴ **ἔπλεον ές Λα**κεδαίμονα. Είσὶ δὲ οῦ λέγουσι, τοὺς ἀπ' Αἰγύπτου νικήσαι Πολυκράτεα, λέγοντες έμολ δοκέειν οὐκ ὀρθώς. ούδεν γαο έδεε σφέας Λακεδαιμονίους έπικαλέεσθαι, είπεο αύτοι Ικανοι ήσαν Πολυκράτεα παραστήσασθαι. πρός δε τούτοισι 219 οὐδὲ λόγος αίρέει, τῷ ἐπίκουροί τε μισθωτοί καὶ τοξόται οἰ-

atteve, augmento neglecto. Cf. III, 68. Ad verba τεσσεράκοντα τριήρεσι conf. quae ad III, 39 de copiis navalibus Polycratis adnotavimus. Ad ὁπίσω — ἀποπέμπειν conf. similes locutiones ad III, 16 allatas.

# CAP. XLV.

έν Καρπάθω] i. e. ad Carpathun insulam s. in Carpathio mari. De usu praepositionis έν diximus ad II, 163. Wesseling. laudat Diogen. Lacrt. I, 81, ubi έν ταις 'Αθήναις, i. e. in mari, quod Athenas alluit, cum §. 31 dixisset περί την Αθηναίων θάλασσαν. Ad locationem έγένοντο mliortes conf. IV, 179 ibique nott. - Carpathus insula, septentrionem versus a Creta sita, nunc appellatur Scarpanto; unde quod alluit insulam mare, méridiem versus ab Rhodo insula, Carpathium vocatur. Vid. Horat. Od. I, 35, 8; reliquos veterum lecos de hac insula dabit Forbiger. Handbuch d. alten Geograph. III. p. 1138.

δοῦναί σφι λόγον κ.τ.λ.] i.e. rem illos secum deliberasse s. re deliberata statuisse. Conf. I, 97. III, 25 ibique nott. σφίσι e Sancrofti libro dederunt recentt. edd. Conf. nott. ad I, 57. Qui iidem edd. quod exhibuerunt πλώοντες, πλώειν. παταπλώοντι, ἔπλωον, malui equidem in vulgata acquiescere acque proba; cf. Bredov. pag. 172 seq. In seqq. quod Herodotus dicit ἀποδρήναι, inde apud Pausaniam II, 31. §. 1 ἀποδράναι neque ἀποδράναι scribi vult Siebelis ad l. l.

παταπλέουσι δὲ — πατίστη] i. e. quibus Samum retro navigantibus Polycrates cum classi obviam profectus proetium commisit. Ubi observa vim praepositionis κατὰ in verbo καταπλέουσι, ut I, 165 et paulo infra in voce κατιόντων.

οὐδὲν γὰς ἔδεε] ἔδεε cum rec. edd. dedi. Vulgatam ἔδει retinuit Matthiae. De vocula ἄν verbo ἔδεε non addita conf. nott. ad I, 39. In seqq. παραστήσασθαι valet ad deditionem compellere, expellere, vincere. Conf. III, 13 ibique nott. Wesseling excitat Thucydid. I, 98. 124. Schol. in Sophocl. Oedip. Colon. 909, alia.

οὐδὶ λόγος αἰρέει] i. e. minime probabite, consentaneum est. Conf. I, 132 ibique nott. — Ad seqq. ἐπίπουροι — πρίου γείου πληθεί πολλού τουτον υπό των πετιόντων Σαμίων, ποντών πληθεί πολλού του δε υπ επιτή έσντων πολητέμου τα τέμου παι της γοναίτες ο Πολυπράτης ές τους νεωθοίπους πονειληθείς είχε έτσιμους, ην άρα προδιδώσε ούτοι πρός θό τους πατιοντώς, υποπρήθεια αυτοίδα τούδι νεωθούσειοι. Έπει τε δε π ξελαθέντες Σαμίων υπό Πολυπράτεος απίποντο ές την

rafinus romi nost ni III. 4 W. Vocem medieros prave militam qui ladies Medies n Unemosyn. V. pap. W. misque miest, ni so in insuato, at lange vocem se maxime mcemariam sur ressent, um dacido 70, surgeon es augus mform la sin prosantur.

mar fe em amerin errinni fenamili liber de rear dei soiet Foster lativum in luinsmood darmails ponere: E. I. H thinne not. V. M. 96. १७३. घर. १५१. घर. 🗀 👪 erreigen; et. mae in inc veriorum genere attuit at III. II. In. sequ. ecologic per synesin raigo intelligans, så ta tresse sat tag yeserious references, at last sit bei sententia: Cienas abi miteriorum ilminus une cum muis mercifous inchsus . s. in months spaces. Induit paratus quae , si illi se, rives ram redenntibus transigerent, una cum ipais namatibus remburerentur. Nec aliber Langius, qui vernaenlo sermone reddidis Herodotum, h. l. accepit. Suidas Herodotea verba exscribens s. v. asmenerate expriper econemic but econserç , idemque in Herodoti verbis reponi vult Cobet Varr. Lectt. p. 137. enm eige eroisme idem fere sit atque ero nos yr. Equidem cum caeteris Herodoti edd. vulgatam retinere malui eo quo dixi sensu. - In verbis autoisi roisi remsoinoisi (i. e. una cum ipsis naralibus) articulum roid, quem Wesselingius eumque secuti editores reliqui deleverunt, ut II, 47 (ubi cf. nott.), retinui, cum in omnibus, quantum novi, libris seriptis et hoc loco et altero, qui exstat VI, 32 (τὰς πόλεις ἐνεπίμποασαν αύτο σι το ζοι ίφοζοι), articulus additus invenistur, quem eundem duo-bus quoque aliis locis (II, 65, 111) adlectum reperio, quemque inde etiam revocavi III, 100, ubi cf. nott.

Quantum verum est, aliis locis articulum in bac formula omitti: III, 126. IV. 64. 69. VI, 93. VII, 39. WIII. I. v. Bredov. p. 83), ut adeo Youter has formula usus esse viinstur, vei addito vel neglecto articulo: coni. Nitasch. ad Homeri Ocives. VIII. 136. p. 191. Qui de eaimm formula disputarunt Matthiae Sr. Sr. ş. \$15. not. 3 et Kuehner. Sr. Sr. \$ 568. b., in nostro loco adscribemio quiserunt articulum. resonan licuntur navalia, in quiius naves ad terram protractae una enm acmis, rudentibus, aliis huc persinentibus rebus asservabantur ; vni Boeckh: Urkund. über d. Attisch. Seewesen, p. 64 seqq. 67. #0081for xpe; sees etc., momente Wesseling . biem est atque: bila prodisime renafasiant. Conf. V, 113. VI, [c]o).

# Cap. XLVI.

ei igriederer Pro vulgata efeiz & Freez, quam same plures codd. exhibent, revocavi ex Aldina étela-Profess. quam formam unam probam in Herodoto habet Bredov. p. 342. Conf. etiam III, 51. IV, 145. In seqq. ad verba: uarastávtes éxi rove goroves conf. III, 156 ibique nott. Namque unrustus dicitur is, qui sive ad magistratum curiamve sive ad populi concionem deductus dicendi causa stat et quasi substitit. Pluribus, nec h. l. omisso, monuit Wyttenbach, ad Plutarchi Morall, I, 2. pag. 922. Hine satis patet, quo sensu mox dicatur τη πρώτη καταστάσει, quod invitis libris in καταστάσι, ut recentt. edd exhibent, mutare nolui: cf. II, 173 ibique nott. De ipsa re consul. Plutarch. Apophthegmm. Laconn. p. 232 D. (coll. 216 A) et Arsen. in Violet. p. 442 ed. Walz. - of apportes, ad quos se Σπάρτην, καταστάντες ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἔλεγον πολλὰ, οἶα κάρτα δεόμενοι. οἱ δέ σφι τῆ πρώτη καταστάσει ὑπεκρίναντο, τὰ μὲν πρῶτα λεχθέντα ἐπιλεληθέναι, τὰ δὲ ὕστερα οὐ συνιέναι. μετὰ δὲ ταῦτα, δεύτερα καταστάντες, ἄλλο μὲν εἰπον οὐδὲν, θύλακον δὲ φέροντες ἔφασαν, τὸν θύλακον ἀλφίτων δέεσθαι οἱ δέ σφι ὑπεκρίναντο, τῷ θυλάκῳ περιεργάσθαι βοηθέειν δ΄ ὧν ἔδοξε αὐτοἰσι. Καὶ ἔπειτα παρασκευασάμενοι 47 ἐστρατεύοντο Λακεδαιμόνιοι ἐπὶ Σάμον, ὡς μὲν Σάμιοι λέγουσι, εὐεργεσίας ἐκτίνοντες, ὅτι σφι πρότεροι αὐτοὶ νηυσὶ ἐβοήθησαν ἐπὶ Μεσσηνίους ὡς δὲ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, οὐκ οῦτω τιμωρῆσαι δεομένοισι Σαμίοισι ἐστρατεύοντο, ὡς τίσα-

recipiebant Samii, vix alii esse poterunt atque of ἐφοροι, quos omnibus Herodoti locis, ubi Spartae commemorantur ἄρχοντες s. ἀρχὴ, intelligi vult Urlichs in Rheinisch. Mus. VI, 2. pag. 226. Conf. Herodot. VI, 67. 107 ibique nott. Ad Ephororum munera (de quibus conf. Hermann. Antiqq. Graecc. §. 44 ed. quart.) quum pertineret, legatos peregrinos recipere et cum iis agere, haud mirum videtur, quod ad hos potissimum accesserunt Samii profugi opem petentes.

τον θύλακον άλφίτων δέεσθαι] Abest ab Aldina vox δύλακον, probante Valcken., qui ròv accipi vult pro τουτον vel, quod praefert, mutandum in τόνδε, hoc fere sensu: huncce, quem digito monstrabant, saccum inanem farinà indigere. Et multa e comicis praesertim attulit Valcken., ubi τύνδε et τουτονί hoc pacto invenias positum δεικτικώς. Nos reliquorum librorum auctoritatem omnium secuti sumus. Atque, quod monuit Schweigh., Lacedaemoniorum responsum indicare videtur, vocabulo θύλακον utique hic usos esse Samios. - Ovlanov exponent saccion s. vas ad ferendum panem ex corio confectum, panarium. Vid. Thomas Magist. p. 457 et cf. Frommel. in Creuzeri Melett. III. p. 150

τῷ θυλάκω περιεργάσθαι] Vulgo περιειργάσθαι, cuius loco e Parisino uno ac Florentino recentt. ed. receperunt περιεργάσθαι, augmento

neglecto, ut III, 155 ἔργασται et IV, 45 ἔργασμαι. Plura vid. apud Bredov. p. 302. Sensus est: voce δυλάκου Samios supersedere potuisse, s. supervacuum quid fecisse Samios, cum saccum afferentes haec verba (vacuum scil. esse saccum) addiderint, cum satis fuerit saccum solum ostendisse, nullo verbo adiecto. Conf. locos geminos a Wessel. et Larchero allatos Sext. Empir. adv. Mathematt. II. §. 23. pag. 293. Aelian. V. H. IV, 11. Demosthen. pro Coron. cap. 22. §. 54. pag. 248 Reisk. Et conf. quoque Herodot. II, 15.

## CAP. XLVII.

οτι σφι πρότεφοι — ἐπὶ Μεσσηνίους] Hoc fidem facere proelio adversus Megarenses, de quo Plutarch. II. p. 303, quodque idem sub tempus accidisse probabile sit, monet C.O. Mueller. Aeginett. pag. 67. Ac videtur hoc ad Olymp. XXVII s. XXVIII pertinere, quippe quo tempore bellum Messenium secundum est finitum Samiique classe iam opibusque floruerunt. Conf. Panofka: Samiorr. res pag. 26. — In verbis: ως δὶ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι Cobet verbum λέγουσι tolli vult, respiciens ad antecedens λέγουσι. Mihi retinendum videbatur verbum.

ούπ οὖτω τιμωρῆσαι π. τ. λ.] De locutione οὐπ οὖτω — ὡς βουλόμενοι Valcken. laudat III, 120. VI, 61. 108; idem monet, τιμωρείν, ἀμύνειν, ἀρήγειν esse auxilium alteri

κήτοι ήσαν πλήθει πολλοί, τοῦτον ὑπὸ τῶν κατιόντων Σαμίων, εόντων ὀλίγων, εσσωθῆναι. τῶν δὲ ὑπ' εωυτῷ εόντων πολιητέων τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναίκας ὁ Πολυκράτης ες τοὺς νεωσοίκους συνειλήσας είχε ετοίμους, ἢν ἄρα προδιδῶσι οὖτοι πρὸς 46 τοὺς κατιόντας, ὑποπρῆσαι αὐτοισι τοισι νεωσοίκοισι. Ἐπεί τε δὲ οί εξελαθέντες Σαμίων ὑπὸ Πολυκράτεος ἀπίκοντο ες τὴν

τοξόται conf. nott. ad III, 4. 39. Vocem μισθωτοί prave additam qui habet Mehler in Mnemosyn. V. pag. 66 indeque eiicit, ab eo ita dissentio, ut hanc vocem vel maxime necessariam esse censeam, cum μισθωτοί (ἐπέκουροι) et οἰκήτοι (τοξόται) h. l. sibi opponentur.

ξόται) h. l. sibi opponantur. των δε υπ' έωυτω ίοντων] Sancrofti liber έωυτον. Sed solet Noster dativum in huiusmodi formulis ponere: cf. I, 94 ibique nott. V, 30. 96. 103. VI, 121. VII, 11. — Ad συνειλήσας cf. quae de hoc verborum genere attuli ad III, 13. In seqq. έτοίμους per synesin vulgo intelligunt, ad τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναίκας referentes, ut haec sit loci sententia: Civium sibi subiectorum feminas una cum natis navalibus inclusas, s. in navalia coactas, habuit paratas, quae, si illi (sc. cives) cum redeuntibus transigerent, una cum ipsis navalibus comburerentur. Nec aliter Langius, qui vernaculo sermone reddidit Herodotum, h. l. accepit. Suidas Herodotea verba exscribens s. v. νεώσοικοι exhibet έτοίμως (pro έτοίμους), idemque in Herodoti verbis reponi vult Cobet Varr. Lectt. p. 157, cum size έτοίμως idem fere sit atque έτο μος ήν. Equidem cum caeteris Herodoti edd. vulgatam retinere malui eo quo dixi sensu. - In verbis αὐτοίσι τοίσι νεωσοίκοισι (i. e. una cum ipsis navalibus) articulum τοίσι, quem Wesselingius eumque secuti editores reliqui deleverunt, ut II, 47 (ubi cf. nott.), retinui, cum in omnibus, quantum novi, libris scriptis et hoc loco et altero, qui exstat VI, 32 (τας πόλεις ένεπίμποασαν αύτοισι τοισι ίροισι), articulus additus inveniatur, quem eundem duo-bus quoque aliis locis (II, 65. 111) adiectum reperio, quemque inde etiam revocavi III, 100, ubi cf. nott.

Quamquam verum est, aliis locis articulum in hac formula omitti: III, 126. IV, 64. 69. VI, 93. VII, 39. VIII, 17 (v. Bredov. p. 83), ut adeo Noster hac formula usus esse videatur, vel addito vel neglecto articulo: conf. Nitzsch. ad Homeri Odyss. VIII, 186. p. 191. Qui de eadem formula disputarunt Matthiae Gr. Gr. §. 405. not. 3 et Kuehner. Gr. Gr. §. 568, b., in nostro loco adscribendo omiserunt articulum. νεώσοικοι dicuntur navalia, in quibus naves ad terram protractae una cum armis, rudentibus, aliis huc pertinentibus rebus asservabantur; vid.Boeckh: Urkund. über d. Attisch. Seewesen. p. 64 seqq. 67. προδιδῶσι πρὸς τοὺς etc., monente Wesseling , idem est atque: inita proditione transfugiant. Conf. V, 113. VI, 100.

## CAP. XLVI.

οί έξελαθέντες] Pro vulgata έξελασθέντες, quam sane plures codd. exhibent, revocavi ex Aldina έξελαθέντες, quam formam unam pro-bam in Herodoto habet Bredov. p. 342. Conf. etiam III, 51. IV, 145. In seqq. ad verba: καταστάντες έπλ τους άρχοντας conf. III, 156 ibique nott. Namque καταστάς dicitur is, qui sive ad magistratum curiamve sive ad populi concionem deductus dicendi causa stat et quasi substitit. Pluribus, nec h. l. omisso, monuit Wyttenbach. ad Plutarchi Morall. I, 2. pag. 922. Hinc satis patet, quo sensu mox dicatur τῆ πρώτη καταστάσει, quod invitis libris in καταστάσι, ut recentt. edd exhibent, mutare nolui: cf. II, 173 ibique nott. De ipsa re consul. Plutarch. Apophthegmm. Laconn. p. 232 D. (coll. 216 A) et Arsen. in Violet. p. 442 ed. Walz. - of apportes, ad quos se Σπάρτην, καταστάντες ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἔλεγον πολλὰ, οἶα κάρτα δεόμενοι. οἱ δέ σφι τῆ πρώτη καταστάσει ὑπεκρίναντο, τὰ μὲν πρῶτα λεχθέντα ἐπιλεληθέναι, τὰ δὲ ὕστερα οὐ συνιέναι. μετὰ δὲ ταῦτα, δεύτερα καταστάντες, ἄλλο μὲν εἶπον οὐδὲν, θύλακον δὲ φέροντες ἔφασαν, τὸν θύλακον ἀλφίτων δέεσθαι οἱ δέ σφι ὑπεκρίναντο, τῷ θυλάκῳ περιεργάσθαι βοηθέειν δ' ὧν ἔδοξε αὐτοἰσι. Καὶ ἔπειτα παρασκευασάμενοι 47 ἐστρατεύοντο Λακεδαιμόνιοι ἐπὶ Σάμον, ὡς μὲν Σάμιοι λέγουσι, εὐεργεσίας ἐκτίνοντες, ὅτι σφι πρότεροι αὐτοὶ νηυσὶ ἐβοήθησαν ἐπὶ Μεσσηνίους · ὡς δὲ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι, οὐκ οὕτω τιμωρῆσαι δεομένοισι Σαμίοισι ἐστρατεύοντο, ὡς τίσα-

recipiebant Samii, vix alii esse poterunt atque of roopoi, quos omnibus Herodoti locis, ubi Spartse commemorantur aççoves s. açzi, intelligi vult Urlichs in Rheinisch. Mus. VI, 2. pag. 226. Conf. Herodot. VI, 67. 107 ibique nott. Ad Ephororum munera (de quibus conf. Hermann. Antiqq. Graecc. §. 44 ed. quart.) quum pertineret, legatos peregrinos recipere et cum iis agere, haud mirum videtur, quod ad hos potissimum accesserunt Samii profugi opem petentes.

τον θύλακον άλφίτων δέεσθαι] Abest ab Aldina vox θύλακον, probante Valcken., qui ròv accipi vult pro τούτον vel, quod praefert, mutandum in τόνδε, hoc fere sensu: huncce, quem digito monstrabant, saccum inanem farinà indigere. Et multa e comicis praesertim attulit Valcken., ubi τονδε et τουτονί hoc pacto invenias positum δεικτικώς. Nos reliquorum librorum auctoritatem omnium secuti sumus. Atque, quod monuit Schweigh., Lacedaemoniorum responsum indicare videtur, vocabulo θύλακον utique hic usos esse Samios. — θύλακον exponunt saccum s. vas ad ferendum panem ex corio confectum, panarium. Vid. Thomas Magist. p. 457 et cf. Frommel. in Creuzeri Melett. III. p. 150

τῷ θυλάκω περιεργάσθαι] Vulgo περιειργάσθαι, cuius loco e Parisino uno ac Florentino recentt. ed. receperunt περιεργάσθαι, augmento

neglecto, ut III, 155 ἔργασται et IV, 45 ἔργασμαι. Plura vid. apud Bredov. p. 302. Sensus est: voce δυλάκου Samios supersedere potuisse, s. supervacuum quid fecisse Samios, cum saccum afferentes haec verba (vacuum scil. esse saccum) addiderint, cum satis fuerit saccum solum ostendisse, nullo verbo adiecto. Conf. locos geminos a Wessel. et Larchero allatos Sext. Empir. adv. Mathematt. II. §. 23. pag. 293. Aelian. V. H. IV, 11. Demosthen. pro Coron. cap. 22. §. 54. pag. 248 Reisk. Et conf. quoque Herodot. II, 15.

#### CAP. XLVII.

ότι σφι πρότεροι — ἐπὶ Μεσσηviovs] Hoc fidem facere proelio adversus Megarenses, de quo Plutarch. II. p. 303, quodque idem sub tempus accidisse probabile sit, monet C. O. Mueller. Asginett. pag. 67. Ac videtur hoc ad Olymp. XXVII s. XXVIII pertinere, quippe quo tempore bellum Messenium secundum est finitum Samiique classe iam opibusque floruerunt. Conf. Panofka: Samiorr. res pag. 26. - In verbis: ώς δε Λακεδαιμόνιοι λέγουσι Cobet verbum λέγουσι tolli vult, respiciens ad antecedens léyovoi. Mihi retinendum videbatur verbum.

ούκ οὖτω τιμωρῆσαι κ. τ. λ.] De locutione οὐκ οὖτω — ὡς βουλόμενοι Valcken. laudat III, 120. VI, 61. 108; idem monet, τιμωρείν, ἀμύνειν, ἀρήγειν esse auxilium alteri

σθαι βουλόμενοι τοῦ κρητῆρος τῆς άρπαγῆς, τὸν ἡγον Κροίσω, καὶ τοῦ θώρηκος, τὸν αὐτοῖσι "Αμασις ὁ Αἰγύπτου βασιλεὺς έπεμψε δώρον, και γάρ θώρηκα έλητσαντο τω προτέρω έτει η τον κρητήρα οί Σάμιοι, έόντα μεν λίνεον και ζώων ένυφασμένων συχνών, κεκοσμημένον δε χουσώ και ειρίοισι από ξύλου.

ferre in iniuria propulsanda; τιμωοείσθαι, τίσασθαι, άμύνεσθαι, άλέ-ξασθαι, iniuriam sibi illatam vindicare. Ad argumentum facit Plutarchi locus II. pag. 859 C., ubi haec Lacones respondisse legimus: os ov βοηθούντες οὐδ' έλευθερούντες, άλλά τιμωρούμενοι Σαμίους στρατεύσαιντο. — De structura verbi τίσασθαι cum genitivo of infra III, 145; de ipso cratere vid. Herodot. I, 70.

και ζώων ένυφασμένων συχνών] ζωα intelligo figuras quaslibet animalium, aliarum rerum. Vid. I, 70. II, 4 ibique nott. Inter Graecos Corinthii mature excelluisse dicuntur conficiendis vestibus, quae ut aliis rebus, ita ζώοις ένυφασμένοις, i. e. figuris intextis insignes erant indeque ζωωταί dicebantur; monuit Henr. Barth: Corinthiorum commercii et mercatur. histor. Particul. (Be-

rolin. 1844.) p. 28.

κεκοσμημένον δε χουσώ και είρίοισι ἀπὸ ξύλου] i. e. auro et liciis cotoneis ornatum, distinctum, sive, ut Heeren. Ideen I, 2. pag. 119 interpretatur: der mit baumwollenen Fäden gestickte leinene Harnisch. Verbis είρίσισι από ξύλου cotoneum s. gossypium indicari, manifestum fit aliis ex locis: III, 106. VII, 65. Unde Pollux VII, 75, haec scribens:  $\tilde{\eta}\delta\eta$ δὲ καὶ παρ' Αίγυπτίοις ἀπὸ ξύλου τι έριου γίγυεται : έξ ού την έσθητα λίνου ἄν τις μαλλον φαίη προσεοικέναι, πλην τοῦ πάχους. Hinc in Ctesiae Indicc. cap. 22 invenimus ξύλινα ίματια de vestibus ex cotoneo confectis, ubi conf. nott. p. 326; Plinius Hist. Nat. XIX, 1, 3 ipso Graeco vocabulo retento dicit "lina inde facta xylina". Ex hoc vero Plinii loco aeque atque ex Herodoto satis patet, veteres Acgyptios iam cognitum habuisse cotoneum eoque esse usos: etsi quo tempore primum in usum venerit cotoneum, quaeque

in ipso usu ratio intercesserit inter cotoneum et linum, vix accuratius constituere licet; vid. Ritter in: Denkschrift. d. Berlin. Akad. der Wissensch. anni 1851 (1852). pag. 327 seqq. et conf. quae supra ad II, 86 adnotavimus. Quantum vero texendi arte veteres Aegyptii longe ante Herodoti aetatem Amasidis temporibus excelluerint, vel hic Herodoti locus docere potest: quare vix erit Plinius Hist. Nat. VIII, 48, 74 audiendus, ubi artem plurimis liciis texendi Alexandrinis attribuit, nec magis Is. Voss., qui (ad Catull. pag. 196) hanc artem Alexandrinis Iudaeis adscribi vult, cum longe prius in Aegypto illa floruerit, qua in terra antiquissimo iam aevo texendi artem valde cultam magnique aestimatam esse, merito scribit Heeren. l. l. Add. Wilkinson Manners etc. III. p. 127 seqq. et cf. nott. ad Herodot. II, 35. — Quae his adduntur verba των δε είνεκα θωυμάσαι αξιον κ. τ. λ., propter singulare genus adsimilationis affert Eltz. in Quaest. Herodd. p. 16 (Jahrbüch. für Philolog. u. Paedag. Suppl. IX. p. 125): ,,cum enim Herodotus proprie scribere deberet: των δε είνεκα θωνμάσαι ἄξιός έστιν, ταθτα ποιέει άρπεδόνη κ. τ. λ., pro eo utens genere dicendi, quod in lingua Graeca late patet, verba illa, quae in sententia relativa posita sunt, e verbo primario moiési fecit suspensa, itaque accusativum agiov posuit." Equidem ἄξιον (sc. ἐστίν) pro neutro habere malim: eodemque modo etiam Lhardy accepisse video, qui reddidit "operae pretium est" laudavitque locos Xenophonteos in Anabas. V, 8, 7. VI, 3, 13. Hellen. VI, 4, 22. Add. Wilkinson. Manners etc. III. p. 127 seq. 130 et cf. nott. ad Herod. II, 35. — In seqq. αρπεδόνη, qua voce alias funis indicatur, ut

220 τῶν δὲ εῖνεκα θωυμάσαι ἄξιον, ἁρπεδόνη ἐκάστη τοῦ θώρηκος ποιέει ἐοῦσα γὰρ λεπτὴ ἔχει ἀρπεδόνας ἐν ἑωυτῷ τριηκοσίας καὶ ἐξήκοντα, πάσας φανεράς. τοιοῦτος ἕτερός ἐστι καὶ τὸν ἐν Λίνδῷ ἀνέθηκε τῷ ᾿Αθηναίᾳ ϶Αμασις.

Συνεπελάβοντο δὲ τοῦ στρατεύματος τοῦ ἐπὶ Σάμον, 48 ὅστε γενέσθαι, καὶ Κυρίνθιοι προθύμως. ὕβρισμα γὰρ καὶ ἐς τούτους εἶχε ἐκ τῶν Σαμίων γενόμενον γενεῇ πρότερον τοῦ στρατεύματος τούτου, κατὰ δὴ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ κρητῆρος

apud Xenophont. Cyrop. I, 6, 19, de filo accipiendum. Inde Pollux VII, 31 interpretatur τὰ νήματα. Add. B. ten Brink in Schneidewini Philolog. VII. p. 357. Quod ad numerum attinet filorum trecentorum sexaginta, tesserariam quandam rationem subesse vult Bohlen Ind. II. p. 270 seqq. ad numerum dierum cuiusque anni opinor spectantem.

τον έν Λίνδω ἀνέθηκε] Praeter Aelian. N. A. IX, 17 et Plin. H. N. XIX, I, quos Wesseling. laudat, vid. Herod. II, 182 ibique nott.

### CAP. XLVIII.

Συνεπελάβοντο δέ] Schaefer. ex uno libro dederat συνεπιλάβοντο, neglecto augmento, quod in his verbis nunquam omittere solet Herodotus: cf. Bredov. p. 288. Ad argumentum loci praeter Plutarchum, qui in libro de malignit. Herod. cap. 22. pag. 859 E. T. II. Herodotea afferens gravium criminationum inde ansam sumpsit, vid. Diogen. Laert. I, 95 et Plin. H. N. IX, 25, 41. Conf. etiam Panofka: Samiorr. res pag. 38. A Cnidiis neque a Samiis iuvenes servatos esse, tradunt Plutarchus ac Plinius, idque verius tradi censet Guil. Conr. Arm. Mueller: De Corcyraeorum republ. (Gotting, 1835) p. 16. Mihi Herodoti auctoritas in iis, quae ad Samum pertinent, potior videtur esse.

ές τούτους είχε] i.e. ad hos quoque pertinuit inturia, sive, ut Schweigh. haec reddit: ,, Etenim adversus hos quoque contuneliam admiserant Santii ante hanc expeditionem actate." Ita έχειν είς τι invenitur II, 53, ubi vid. nott. V, 81. VII, 143.

IX, 43. Unde probe discernends es structurs, qua Noster I, 69 dixit: αὐτοὺς εὐεργεσίαι εἶχον, ubi Steger. praepositionem ές ante αυτοὺς inseri iubet: sed vid. nott. ad h. l.

γενεή προτερον του στρατευματος π. τ. λ.] In his non prorsus sibi constat temporum ratio. Larcherus, quem seguitur Clinton in Fastis Hellenicis pag. 14 ed. Krueger., Corcyraeorum fugam ponit in Olymp. LIII, 4 sive ann. 505 a. Chr. n., raptumque craterem Olymp. LVI, 1 s. 555 a. Chr. n., Laconum expeditionem Olymp. LXIII, 4 s. 525 a. Chr. n. (Tab. chronol. T. VII. pag. 620. 622 seqq. 630 coll. 531 seq.). Qua ex ratione decem annorum crit intervallum inter iniuriam a Samiis illatam et craterem raptum; quod quidem longius est, quam quod verbis κατά δή τον αὐτον χοονον indicari potuisse credam. Inter expeditionem et iniuriam illam vel longius annorum spatium intercedet, quam quod unius γενεής spatio expleatur, quod teste Herodoto (II, 142, ubi conf. nott.) annis triginta tribus, additis aliquot mensibus, absolvitur. Etenim si pueri illi ad Alyattem a Periandro iam sene (ut ex iis, quae III, 53 narrantur, colligere licet) extremis certe vitae annis, quam usque ad ann. 585 ante Chr. n. protraxisse dicitur, missi sunt, i. e. ferme anno 591 sive 590, expeditio vero Lacedaemoniorum incidit in ann. 530-525 ante Chr. n., sexaginta ferme annorum spatium intererit, duas propemodum generationes absolvens. Itaque Panofka l. l. p. 31, cum apud Plutarchum l. l. loco unius γενεής ponantur tres γενεαί, in Herodoteo loco literam 7 ante vocem

τῆ άρπαγῆ γεγονός. Κερχυραίων γὰρ παίδας τριηχοσίους ἀνδρῶν τῶν πρώτων Περίανδρος ὁ Κυψέλου ἐς Σάρδις ἀπέπεμψε παρὰ ᾿Αλυάττεα ἐπ᾽ ἐχτομῆ. προσχόντων δὲ ἐς τὴν Σάμον τῶν ἀγόντων τοὺς παίδας Κορινθίων πυθόμενοι οἱ Σάμιοι τὸν λόγον, ἐπ᾽ οἶσι ἀγοίατο ἐς Σάρδις, πρῶτα μὲν τοὺς παίδας ἐδίδαξαν ἰροῦ ἄψασθαι ᾿Αρτέμιδος, μετὰ δὲ οὐ περιορέοντες ἀπέλ-

γενε $\tilde{\eta}$  excidisse suspicatur, quo scilicet tres intelligantur γενεαί. Assensi sunt C. O. Mueller: Die Dorer I. p. 168 atque Plass: Die Tyrannis I. p. 153 (qui Plehn scripsit, cum Panofka scribendum esset). Ideler ad Aristotel. Meteorolog. II, 4. p. 549. Τ. Ι. legi vult προτέρα pro πρότερον. Mihi aliquando in mentem venerat δευτέρη pro πρότερον, quamquam vel hoc modo vix satis consultum erit loco mea quidem sententia prorsus turbato, in quo vel maiorem difficultatem exhibent verba addita: κατά δή τον αύτον χρόνον τοῦ κοητήφος τῆ ἀρπαγῆ γεγονός, quae in omnibus libris scriptis exstant tempusque indicant anni 555 ante Chr. n., ut supra vidimus, longe diversum illud quidem ab eo tempore, quo iniuria illa a Samiis Periando illata est, circa 591 pueros Corcyraeorum ad Alyattem mittenti. Bene intellexit has difficultates Wiedmann (Ueber die Regierungszeit des Krösus in: Mus. d. Rhein. Westphäl. Schulmännervereins T. IV. p. 26), quas ne sic quidem tolli posse putat, si pro χρόνον legatur τρόπον et retineatur a Panofka insertum illud γ' ante γε-νεή. Ac sane in Herodoti verbis nos valde advertere debet γεγονός repetitum, cum antecedat γενόμενον. Quare Urlichs (Rhein. Mus. N. F. X. p. 18 not.) interpolatum esse Herodotum ratus haec verba posterius a lectore quodam Herodoteis inserta esse existimat: qualia alibi quoque ipsi observavimus ad VI, 126 et IX, 10. Equidem lubens accederem viro doctissimo, modo sana etiam essent, quae proxime antecedunt verba, in quibus tamen nihil mutare ausus sum, meliora exspectans; retinui quoque voculam  $\delta \hat{\eta}$ , a recentt. edd. e Florentino et Sancrofti libro mutatam in  $\delta \hat{\epsilon}$ , cuius in tali glossa vix locus esse poterit.

Περίανδρος ο Κυψέλου κ. τ. λ.] De Periandro conf. I, 23. V, 92. §. 6 ibique nott., Fischer. Griech. Zeittafeln pag. 119 seq., Plass: Die Tyrannis I. p. 156 seqq. Trecentos procerum pueros ad Alyattem misit castrandos eam ob causam, quod Corcyraei patriam in libertatem vindicaturi Nicolaum Periandri filium atque regem a patre ipsis impositum necarunt: tum collecto exercitu Periander aggressus est urbem eaque capta viros quinquaginta caedis auctores interfecit, τους δε τούτων υίέας πλείστους όντας έπεμψε πρός 'Alvάττην τον Αυδών βασιλέα έπ' έπτομη, ut tradunt Nicolai Damasceni Excerpta e codice Escorialensi nuper vulgata Muelleri (Fragmm. Historicc. Graecc. T. III. p. 393 seq.) et Federi (Excerpta e Polybio, Diodoro etc. P. II. pag. 99 seq.) curâ. Tu conf. Herod. III, 53. A Samiis re comperta pueros servatos esse eadem Excerpta confirmant. Per Lydiam autem non solum illo tempore, verum etiam postea, Persarum in ditionem cum Lydii venissent, negotium castrandorum puerorum maxime exercitatum, indeque etiam commercium eunuchorum factitatum fuisse videtur. Tu vid. inprimis Herod. VIII, 105. Heeren. Ideen I, 1. p. 154. — In seqq. retinui προσχόν-των, quamvis in Florentino προσσχόντων, quod dederunt Dietsch. et Dindorf. Vid. nott. ad I, 2.

τὸν λόγον, ἐπ' ο ἰσι ἀγοίατο] Ad verba ἐπ' οἰσι conf. nott. ad III, 36, ad formam ἀγοίατο Bredov. p. 311. ἰροῦ ἄψασθαι ᾿Αρτέμιδος] In Samo insula cum praeter Iunonem Apollinem quoque insigniter colerent, nil mirum, Dianam sororem in eiusdem honoris consortio fuisse, ipsamque

κειν τοὺς Ικέτας έκ τοῦ Ιροῦ, σιτίων δὲ τοὺς παϊδας ἐργόντων Κορινθίων, ἐποιήσαντο οἱ Σάμιοι ὁρτὴν, τῆ καὶ νῦν ἔτι χρέονται κατὰ ταὐτά. νυκτὸς γὰρ ἐπιγενομένης, ὅσον χρόνον [κέτευον οἱ παϊδες, ἵστασαν χοροὺς παρθένων τε καὶ ἡιθέων ἱστάντες δὲ τοὺς χοροὺς τρωκτὰ σησάμου τε καὶ μέλιτος ἐποιήσαντο νόμον φέρεσθαι, ἵνα ἀρπάζοντες οἱ τῶν Κερκυραίων παϊδες ἔχοιεν τροφήν. ἐς τοῦτο δὲ τόδε ἐγίνετο, ἐς ὁ οἱ Κορίνθιοι, τῶν παίδων οἱ φύλακοι, οἴχοντο ἀπολιπόντες τοὺς δὲ παϊδας ἀπήγαγον ἐς Κέρκυραν οἱ Σάμιοι. Εἰ μέν νυν Περιάν-49 δρου τελευτήσαντος τοῖσι Κορινθίοισι φίλα ἦν πρὸς τοὺς Κερ-

eximie cultam adeoque colonis e Samo deductis additam fuisse. Cuius rei plura testimonia affert Panofka l. supra l. pag. 63. Habuit haec dea suam sedem, Tauropolium, in quod tanquam asylum Corcyraeorum pueros confugere Samii iusserant, quodque ipsum hoc loco intelligendum esse, aliorum ex testimo-niis efficitur. Vid. Panofka l. l. Cr. praeterea conferri inbet Broendsted. Reisen in Griechenland pag. 267, ubi plura de Diana Tauropolo. In Nicolai Damasceni Excerptis l. l. pueri ad Iunonis templum (de quo cf. Herodot. I, 70. III, 60 ibiq. nott.) confugisse dicuntur: οί δὲ προσχόντες Σάμφ ίπέται της ή οας έγένοντο καὶ αὐτοὺς Σάμιοι αίσθόμενοι τὸ σύμπαν έρούσαντο. — Ad structuram verbi περιορέοντες cum infinitivo cf. I, 24. II, 64 ibique nott. Mox e duobus codd. revocavi χρέονται pro χρέωνται, ut I, 34, ubi cf. nott. ίστασαν χορούς] i. e. choros instituebant, adornabant. De qua locu-

tuebant, adornabant. De qua locutione post Lennep. ad Phalarid. Ep. 96. pag. 269 monuit Welcker. in Iahn. Annall. Paedagg. et Philologg. IX, 2. p. 151. — παρθένων τε καὶ ἢίθέων dixit Noster ex Homeri usu, apud quem hae voces sic coniunctae reperiuntur de virginibus (innuptis) atque iuvenibus, Ili. XVIII, 593. XXII, 127 coll. IV, 474. XI, 60. Od. XI, 38. — τρωκτά σησάμου τε καὶ μέλυτος sunt, opinor, placentae sesami ac mellis vel simile quid esculentum inde paratum. Ac Sami placentas multum fuisse celebratas Athenaeus refert XIV, 13. p. 644 C. notante

Larchero. Add. Pollux VI, 78 et quae alia affert Bergk. ad Anacreont. reliqq p. 104. In proxime seqq. verbis: Γνα άρπάζοντες οί των Κερκυραίων παιδες έχοιεν τροφήν, in quibus ad ἀρπάζοντες mente repetendum τρωκτά σησάμου τε καί μέλιτος, Ideler l. l. scribi vult: ενα άρπάζοντες τους τῶν Κερπυραίων παιδας ούτοι έχοιεν τροφήν, cum pro-prie scribendum fuerit: ζνα άρπά-ζοιεν τοὺς παιδας και ούτοι έχοιεν τροφήν. Quod mihi non persuasit, qui Herodoti verba sana esse arbitror. Qui idem haud magis mihi persuasit, quod in fine capitis pro of Σάμιοι scribi vult of Κνίδιοι, respiciens ad ea, quae initio huius capitis admonuimus.

ές τοῦτο δὲ τόδε ἐγίνετο, ἐς ο κ.
τ. λ.] i. e. hoc tamdiu faciebant, donec Corinthii, puerorum custodes, his relictis, abierunt. Sie plane VII, 181. Cum recentt. edd. scripsi ἐγίνετο, cum vulgo legeretur ἐγένετο. Ad ἐς ο conf. Struve Specim. I. Quaest. de dialect. Herodot. p. 42. (Opuscc. II. p. 312). De verbo ἀπολιπείν, quod digrediendi notione vim verbi οἶχεσθαι auget, monuit h. l. laudato Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. p. 87. 88.

### CAP. XLIX.

El μέν νυν Περιάνδρου τελευτήσαντος κ. τ. λ.] i. e. "Si Periandro mortuo Corinthii cum Corcyraeis reconciliati essent, illi sane Lacedaemonios non adiuvissent in expeditione contra Samum suscepta hanc ob cauκυραίους, οί δε ούκ αν συνελάβοντο τοῦ στρατεύματος τοῦ ἐπὶ Σάμον ταύτης είνεκεν τῆς αίτίης. νῦν δὲ αίεὶ, ἐπεί τε ἔκτισαν την νησον, είσι διάφοροι έόντες έφυτοισι. τούτων ών είνεκεν

sam; sed inde a quo tempore colonos in insulam deduxerunt, semper mutuae inter utrosque exsistunt dissensiones." De particulis  $\mu \hat{\epsilon} \nu$  et  $\delta \hat{\epsilon}$ , quibus h. l. protasis et apodosis iungitur, consul. Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. pag. 89 seqq. Add. Herodot. IV, 126. φίλα ήν retinui, cum duo libri ferrent φιλία, quo non magis opus esse atque φίλια, ut Bekker. scribi mavult, recte monuit Bredov. p. 67. Cf. etiam supra II, 152. In seqq. ad voculas võv de cf. nott.

ad III, 25.

έπεί τε έκτισαν τὴν νῆσον] De tempore, quo colonia in Corcyram fuerit deducta, veteres dissentiunt, quorum locos interpretes ad h.l. laudant. Namque Eusebius (Chronic. II. pag. 119) hoc refert ad Olymp. XVIII, 1 s. 708 a. Chr. n., Strabo (VI. p. 269 s. 414) ad Olymp. XI, 2 s. 735 a. Chr. n.; e marmorr. Oxonienss. p. 25. Epoch. XXXII Olymp. VI, 1 s. 756 a. Chr. n. constitui posse censet Larcher. T. VII. pag. 594. Strabonem sequitur Raoul-Rochette Hist. de l'Etabliss. d. colon. Grecq. III. p. 183. 185, Eusebii testimonio reiecto, idemque fecit Fischer: Griech. Zeittafeln pag. 68, contraria his veterum testimonia probari haud posse commonstrans. Vide etiam Clinton. Fastos a Kruegero converss. in Appendic. pag. 418. Sexcentis post Troiam eversam annis Corcyram conditam esse auctor est Timaeus ap. Schol. Apollon. Rhod. IV, 1216. Quem, nisi in ipsis verbis mendum, egregie lapsum existimo, cum hoc ex calculo colonia Cypselo et Periandro foret posterior. Quod vero eodem Timaeo auctore Chersicrates, qui coloniae dux erat, patriâ ob infamiae notam (δι' ατιμίαν) cessisse fertur, ut sane, qui primi Corcyram condiderint, Corintho pulsi aut per vim cedere coacti esse videantur: inde inveteratum coloniae odium in metropolin haud scio an repeti queat, nisi, quae est Muelleri sententia De Corcyraeorr. republice. p. 15 seq., in causa potius fuit ,,mutua in rebus, quae ad mercaturam spectant, aemulatio, deinde a Corcyraeorum parte vinculorum, quibus patriae maiori annectebantur, laxandorum studium, eo, quod viribus iam satis erant firmati, effectum, dum Corinthii ea adstringere conabantur." Inde quoque antiquissimum per Graeciam proelium navale inter Corcyraeos et Corinthios commissum teste Thucydide I, 13. Tu vid. Raoul-Rochette l. l. p. 184 et quae de Corcyra condita excitat C. Fr. Hermann Lehrb. d. Griech. Staatsalterthümer. §. 86. not.

8 ed. quart.

είσι διάφοροι ξόντες ξωυτοίσι] Haec Noster scripsit, haud scio an respiciens ad bellum Peloponnesiacum (cf. VII, 137. IX, 73), hisce mutuis Corinthiorum et Corcyraeorum dissidiis provocatum et conflatum. Omisi voculam αλλήλοις, quam plerique codd. post siol inserunt, quamque inde retinuerunt Matthiae, Dindorf. et Dietsch.; etenim nata illa videtur ex interpretatione vocis έωυτοίσι, quamquam ne sic quidem locus perpurgatus videtur Gaisfordio. qui aeque ac Schweigh. omisit voculam αλλήλοις. Eltz. in Quaest. Herodd. fasc. II. (Jahrbb. d. Philolog. u. Paedagog. Suppl. IX. p. 326) loco ita mederi vult, ut retenta voce alλήλοις pro έωυτοίσι scribatur ώυτοί. Qui postea hunc locum tractavit G. Ad. Gebhardt (Emendatt. Herodott. Part. I. Curiae Regnitianae 1856. p. 5-7), is scribi vult: διατελευσι διάφοροι έόντες αύτοισι, respiciens ad alios Nostri locos (VII, 111. VI, 42. IX, 73), in quibus pari orationis redundantia verbo διατελείν adiicitur vocabulum αlεί, quod hoc quoque loco praecedit. Valckenarius, retenta voce αλλήλοισι et distinctione breviori post διάφοροι posita, post έωντοισι addi volebat συγγενέες vel ὁμογενέες vel simile

221 ἀπεμνησικάκεον τοίσι Σαμίοισι οί Κορίνθιοι. ᾿Απέπεμπε δὲ ἐς Σάρδις ἐπ᾽ ἐκτομῆ Περίανδρος, τῶν πρώτων Κερκυραίων ἐπιλέξας τοὺς παίδας, τιμωρεύμενος πρότεροι γὰρ οί Κερκυραΐοι ἡρξαν ἐς αὐτὸν πρῆγμα ἀτάσθαλον ποιήσαντες. Ἐπεί τε γὰρ 50 τὴν ἑωυτοῦ γυναίκα Μέλισσαν Περίανδρος ἀπέκτεινε, συμφορὴν τοιήνδε οί ἄλλην συνέβη πρὸς τῆ γεγονυίη γενέσθαι. ἡσάν οί ἐκ Μελίσσης δύο παίδες, ἡλικίην ὁ μὲν ἑπτακαίδεκα, ὁ δὲ

quid; eumque secutus Reiz. (Praef. p. XIX) utique inseruit συγγενέες. Quo quidem vocabulo facile mihi carere posse videtur Herodotea oratio, in qua sane plura sunt, quae ani-mum advertere possint. Etenim ut taceam celerem subjecti quod dicunt transitum, neque vero prorsus insolitum apud Nostrum, si quidem id, quod ad extigar mente addendum certe est of Κορίνθιοι τοὺς Κερπυραίους, utrumque tanquam sub-iectum ad sequentia είσι διάφοροι referendum est, sc. of Koolvdioi παί οί Κερπυραίοι: vel locatio είσί – ἐόντες offendit, ad quam explicandam quae attulit Valckenarius, IV, 46. 147. 175. VI, 52, ea minus huc pertinere credam; retulerim huc potius eos locos, quos de participio verbi είναι huic ipsi verbo adiecto attuli ad III, 32, quosque attulerunt Dorville ad Charit. p. 295 et Boissonad. ad Philostrat. Heroicc. pag. 520, ad Eunap. p. 357. 593. Itaque totius loci, quem sic exhibui, ut a librorum scriptorum lectione minus recederem, sententia haec erit: nunc vero semper, ex quo (Corinthii) condiderunt (Corcyraeos), utrique (Corinthii et Corcyraei) sibi infensi sunt animis s. tales sunt, qui inter se dissideant. — Ad verba πρότεροι — ήρξαν conf. nott. ad III, 16 et ad és αύτὸν nott. ad I, 41.

#### CAP. L.

Έπει τε γὰο τὴν ἐωυτοῦ γυναϊκα Μέλισσαν] De Periandro Proclis, qui Epidauri tyrannus erat, filiam deperiente et in matrimonium ducente comparentur Athen. XIII, 6. p. 589 s. 132 ed. Schweigh. Diogen. Laert. I, 94 seq. Parthen. cap. 17.

Plutarch. II. p. 146 D. 150 B. Herodot. V, 92. §. 7. Pausan. II, 28, 4, qui Melissae monumentum ad Epidaurum commemorat. Unus Diogenes Laërtius quod Lysidem vocat, quam reliqui Melissam, hoc cum C. O. Mueller. (Aeginett. pag. 65, quem sequitur C. Wagner. in scriptione de Periandro pag. 19 seq.) ita explicare malim, ut Periander, ex quo Proclis filiam in matrimonium duxerat, illam non Lysidem, ut ante vocabatur, sed Melissam vocari voluerit, nomine utique honorificentiore, ob primarium Corinthi sacerdotium administratum, instar reginae Athenarum. Namque Melissas, i. e. apes, passim sacerdotes, Cereris potissimum ac Dianae, vocatas esse satis constat. Vid. Creuzer. Symbol. IV. p. 311. 315 seq. 384 et 644 ed. tert. et C. Wagner. l. l.

ἀπέκτεινε] Ob calumnias pellicum, quas postea certiora edoctus igni cremandas dedit, ira abreptus gravidam mulierem calcis ictu interfecisse fertur Periander, auctore Diogene Laërt. 1. l. Quo facto summum dolorem ac moerorem tyrannum concepisse monstrant, quae apud Herodot. V, 92. §. 7 memoriae produntur, coll. Diogen. Laërt. I. §. 100. Neronis scelus in Poppaeam, de quo Tacit. Annal. XVI, 6, et alia quaedam similia excitat Wagner. 1. l. p. 20.

δύο παίδες] Cypselum et Lycophronem vocat Diogen. Laërt. I, 94, illum maiorem natu stolidumque, hunc minorem prudentemque fuisse narrans. Excerpta Nicolai Damasceni, quae modo laudavi, quattuor filios commemorant, qui patre iam sene omnes obierint, Euagoram, qui Potidaeam coloniam deduxerat, Lyόκτωκαίδεκα έτεα γεγονώς. τούτους ὁ μητροπάτως Προκλέης, έων Ἐπιδαύρου τύραννος, μεταπεμψάμενος πας' έωυτον έφιλοφρονέετο, ώς οἰκὸς ἡν, θυγατρὸς ἐόντας τῆς έωυτοῦ παϊδας. ἐπεί τε δέ σφεας ἀπεπέμπετο, εἶπε προπέμπων αὐτούς ΄ Αρα ἴστε, ὧ παϊδες, ὸς ὑμέων τὴν μητέρα ἀπέκτεινε; Τοῦτο τὸ ἔπος ὁ μὲν πρεσβύτερος αὐτῶν ἐν οὐδενὶ λόγω ἐποιήσατο ΄ ὁ δὲ νεώτερος, τῷ οὔνομα ἡν Αυκόφρων, ἥλγησε ἀκούσας οῦτω, ὥστε ἀπικόμενος ἐς τὴν Κόρινθον ἄτε φονέα τῆς μητρὸς τὸν πατέρα οὔτε προσεῖπε, διαλεγομένω τε οὐ προσδιελέγετο, Ιστορέοντί τε λόγον οὐδένα ἐδίδου. τέλος δέ μιν περὶ θυμῷ ἔχόμε-

cophronem, qui tyrannidem parabat apud perioecos, Gorgum, qui e curru decidens cervicem fregit, Nicolaum, omnium moderatissimum, a Corcyraeis necatum, qui Periandri consilium intellexerant, quo ipse in Corcyram abire et Nicolao Corinthum tradere constituerat.

Προκλέης] Scripsi Προκλέης pro vulg. Προκλής, monente Dindorf. Prolegg. p. XV et Bredov. p. 258. Unus liber Πατροκλής, quae lectio ex linea nominibus propriis super-scribi solita orta videtur. Quare in Pausan. II, 28. §. 3 Siebelis nunc recte exhibuit Moonléous loco vulgatae Πατροκλέους. De librariorum isto errore praeter Wesseling. plures monuerunt, quos laudat Marx. ad Ephori fragmm. pag. 110 not. De ipso Procle conf. Plutarch. II. p. 403 et C. O. Mueller. in Aeginett. p. 64 seq., cui tyranni dominatio, quae etiam Aeginetas Epidauri colonos male habuit, ad Ol. L ferme continuata esse videtur; vid. ibid. pag. 66. — In seqq. pro vulg. elnòs scripsi olnòs, ut III, 38. Plura Bredov. p. 195. — απεπέμπετο in seqq. va-let: ,,cum — a se dimitteret," uti cup. 52, ubi additur έξ οφθαλμών, vid. Kuehner. Gr. Gr. §. 396, γ. et nott. ad Herodot. I, 33.

έν οὐδενὶ λόγφ ἐποιήσατο] i. e. nullo loco habuit, non respexit. Tu conf. de locutione I, 153. III, 120, ubi similia quaedam attigit Valcken. III, 125. VII, 222. 14. 57.

διαλεγομένω τε ού προσδιελέγετο] Ita edidi Schweighaeuserum secutus, qui lectionem ante Wesselingium vulgatam o v revocavit: eundemque etiam editt. recentt. recte secuti sunt, cum vocula o v ad ipsum verbum προσδιελέγετο pertineat, iunctum antecedentibus verbis οῦτε προσεῖπε per ipsam voculam τε: de qua structura particularum οῦτε — τε conf. Herod. III, 31. VI, 1 ibique nott. Wesselingius pro οὐ dederat οῦτε, quod sane Florentinus liber cum quibusdam aliis praebet, a nostro loco valde alienum: attamen recepit Gaisfordius; οῦτι exhibuerunt Reiz. et Matthiae, quod in scriptis libris certe non reperitur. — Ad verba: λόγον οτδένα εδδου cf. III, 45.

περί θυμφ έχόμενος] i. e. valde iratus animo. Scripsi ita cum recentt. edd. pro πέρι θυμφ έχ., quod Wesseling. mutaverat in περιθύμως έχόμενος, citans Aeschyl. Choëph. 38. Herod. II, 162 (περιθύμως έχων, quod tamen huc minus pertinere videtur, ut recte monet Schweigh.). I, 141 (ubi est όργη έχόμενος). Eltz. in Quaest. Herodott. p. 16 (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. IX. p. 126) de hoc loco disputans περίθυμος έχόμενος scribi mavult. Mihi magis huc facere videntur Homerica, quae Noster imitatus est: Ili. XXII, 70: ἀλύσσοντες περί δυμφ. XXIV, 236: περί δ΄ ἤθελε δυμφ. Nec aliter περί πηρι Od. VI, 158. Ili. XIII, 119. 206. 430, alia id genus, de quibus disputavit Nitzsch. ad Homeri Odyss. V, 36. pag. 8 seq. itemque Goettling. ad Hesiodi Scut. 12, qui quod in his formulis πέρι scribunt idque pro περισσώς acciνος ο Περίανδρος έξελαύνει έχ των οίχιων. Έξελάσας δε του- 51 τον Ιστόρεε τον πρεσβύτερον, τά σφι ὁ μητροπάτωρ διελέχθη. ό δέ οι ἀπηγέετο, ως σφεας φιλοφρόνως εδέξατο εκείνου δε τοῦ ἔπεος, τό σφι ὁ Προκλέης ἀποστέλλων είπε, ᾶτε οὐ νόφ λαβών, ούκ έμέμνητο. Περίανδρος δε ούδεμίαν μηχανήν έφη είναι μή ου σφι έχεινον ύποθέσθαι τι, έλιπάρες τε ίστορέων. ό δε άναμνησθείς είπε και τοῦτο. Περίανδρος δε νόφ λαβών καὶ τοῦτο, καὶ μαλακὸν ἐνδιδόναι βουλόμενος οὐδὲν, ή ὁ έξελαθείς ὑπ' αὐτοῦ παζς δίαιταν ἐποιέετο, ἐς τούτους πέμπων άγγελον, απηγόρευε μή μιν δέκεσθαι οίκιοισι. ὁ δὲ, ὅκως ἀπελαυνόμενος έλθοι ές άλλην οίκιην, ἀπηλαύνετ' αν καὶ ἀπὸ ταύτης, ἀπειλέοντός τε τοῦ Περιάνδρου τοῖσι δεξαμένοισι καὶ ἐξέρνειν κελεύοντος. ἀπελαυνόμενος δ' αν ητε ἐπ' ἐτέρην τῶν έταίρων οί δὲ ατε Περιάνδρου ἐόντα παϊδα, καίπερ δειμαίνοντες, ομως εδέχοντο. Τέλος δε ο Περίωνδρος χήρυγμα εποιήσατο, 52 ος αν η οικίοισι υποδέξηταί μιν η προσδιαλεχθη, ιρην ζημίην τούτον τῷ Απόλλωνι ὀφείλειν, ὅσην δὴ είπας. πρὸς ών δὴ

piunt, equidem malui eos sequi viros doctos, qui in Homero nunc ediderunt περί, quam praepositionem in his dativo additam existimo non aliter atque in iis locutionibus, quas attulit Matthiae Gr. Gr. §. 397. not. 2.

## CAP. LI.

οὐ νόω λαβων] Cf. nott. ad III, 41. Quae sequuntur verba: Περίανδρος δὲ οὐδεμίαν μηχανήν ἔφη είναι μή οῦ σφι ἐκείνον ὑποθέσθαι τι να-lent: Periander vero fieri prorsus non posse, dixit, quin ille (avus) ipsis atiquid suggesserit s. consilium quoddam dederit. Ad locutionem οὐδεμίαν μηχανήν κ. τ. λ. vid. II, 160 ibique allata; ad verbum ὑποθέσθαι conf. nott. ad I, 107.

μαλακον ἐνδιδόναι — οὐδὲν] i. e. nihil (de ira) remittere. Conf. III, 105, et quae citavimus plura ad Plutarch. Alcibiad. p. 171, ad Flamin. p. 100. Pro ή, quod sequitur, ob constantem Herodoti usum Struve Spec. I. Quaest. de dial. Herod. p. 30 seq. (Opuscc. II. p. 290) scribendum censet τῆ, quod Dindorf. et Dietsch. dederunt. Equidem retinui

η, ut II, 32, ubi cf. nott., sed pro ἐξελασθεὶς, quod plurimi libri afferunt, ut III, 46 dedi cum recentt. edd. ἐξελαθεἰς. ἐς τούτους spectat ad η, quod inde nihil aliud esse atque παρ' οἰς recte monet Struvel.l., similia quaedam huius generis afferens. ἀπηγόρευς μη κ. τ. λ. eodem modo Noster dixit, quo III, 128; ἀπηλαύνετ' αν e Florentino dedi pro ἀπελαύνετ' αν, ut VII, 210. Vid. Bredov. p. 209. — In fine cap. cum recentt. edd. restitui δ' αν ηϊε pro ἀνηϊε, quod Reiz. ediderat. Cf. Hermann. ad Viger. p. 820 et nott. ad I, 42.

## CAP. LII.

ος αν η οίπίοισι κ. τ. λ.] Comparat cum hisce Sophocles in Oedip. Tyrann. 347 Wessel. Ad verba ὅσην δη εἶπας cf. I, 157.

ίρην ζημίην τοῦτον τῷ Ἀπόλλωνι οφείλειν], ut is mulctam penderet, quae ἰερὰ esset Ἀπόλλωνος, s. quae ei deo tanquam donarium consecraretur, sicut cygnus v. c. erat ἰερὸς Ἀπόλλωνος. Dicebant autem ἀναθήματα s. donaria vasaque sacra ἐερὰ, Vid. Diodor. Εχεστρέτ. ΧΧVΙ, 5

τοῦτο τὸ κήρυγμα οὖτε τίς οἱ διαλέγεσθαι, οὖτε οἰκίοισι δέκεσθαι ήθελε πρός δε ούδε αύτος έκεινος έδικαίευ πειρασθαι 222 άπειρημένου, άλλὰ διακαρτερέων έν τησι στοιησι έκαλινδέετο. τετάρτη δ' ήμέρη ίδων μιν ο Περίανδρος άλουσίησί τε καί άσιτίησι συμπεπτωχότα, οίκτειρε ύπεις δε της όργης ήτε άσσον και έλενε. 'Ο παι, κότερα τούτων αίρετώτερά έστι, ταύτα τά νῦν έχων πρήσσεις, η την τυραννίδα και άγαθα, τα νῦν έγω έχω, ταῦτα ἐόντα τῷ πατρὶ ἐπιτήθεον παραλαμβάνειν; ος ἐων έμός τε παζς και Κορίνθου της εὐδαίμονος βασιλεύς, άλήτην

ibique Wessel. p. 512. Sic in Archontum iureiurando erat, si quis ipsorum contra leges fecisset, eum mulctae nomine statuam suam auream pensurum esse, χουσοῦν ἀνδριάντα άποτίσαι Delphis Apollini consecrandam, ut est apud Polluc. VIII, 86. pag. 906 Hemsterh. Cf. Platon. Phaedr. pag. 235 E. ibique Schol. p. 56 Ruhnk. reliquosque interprr. Heraclid. Pontic. Polit. I, 10, in quo loco explicando turpiter la-psus est Koelerus p. 32." Cr. Huiusmodi mulctas diis solvendas, vel singulis hominibus vel ipsis civitatibus impositas, commemorant Rose Inscriptt. Graecc. p. 216, Paciaudi Monumm. Peloponn. I. pag. 177 seq., Curtius Anecdd. Delphicc. pag. 44. Apollinis, cui haec mulcta debetur, templum in inferiore Corinthi parte commemorat Leake Travels in Morea III. pag. 249, qui idem (Peloponnes. pag. 301) in huius templi fundamentis anno 1676 a Sponio et Whelero repertam esse addit inscriptionem Romanam, qua L. Hermidius Celsus aedem et statuam Apollinis dedicasse traditur. - In seqq. ad verba πρὸς ών δη τοῦτο τὸ κήουγμα cf. nott. ad I, 38, et ad πει-οασθαι III, 118. Deinde scripsi έν τῆσι στοιῆ σι ἐκαλινδέετο (in porticibus volutabatur) pro vulg. στοήσι, quam recte repudiarunt recentt. edd.; cf. Bredov. p. 161. Ad verbum έκαλινδέετο conf. similes locos, quos attulerunt Iacobs. ad Aelian. N.A. II, 31, Sauppius ad Xenophont. De re equestr. V, 3. pag. 216 et in-primis Bredov. p. 371 pluribus de hoc verbo disputans.

άλουσίησί τε καὶ άσιτίησι συμπεπτωκότα] i. e. qui ob infortunium nec lavacris nec cibis uteretur, s. illuvie et inedia male affectum, ut interpretatur Schweigh. συμπίπτειν incidere quidem valet, sed non sine doloris et affectus cuiusdam significatione addita. Conf. Wyttenbach. ad Platon. Phaedon. pag. 206. Ad vocem άλουσίησι, qua et Hippocrates et alii utuntur, conf. locos allatos in Thesaur. L. Gr. I. p. 1527 ed. Dindorf. Ad verba υπείς δε της όργης conf. I, 156 coll. IX, 4. VII, 162 et quae alia affert Wex ad Sophocl. An-

tigon. 714. p. 221.

έόντα τῷ πατρὶ ἐπιτήδεον] Ad fllium pertinet, hoc fere sensu: cum tu patri, s. patris animo, te accommodes. Conf. III, 70. - Ad verba Koοίνθου τῆς εὐδαίμονος confer Homerum, qui ἀφνειον dixit Corinthum Ili. II, 570, et Pindarus, qui ἀλβίαν praedicavit (Olympp. XIII, 4). Add. Thucydid. I, 13 et quae alia veterum testimonia collegit Wagner. in Specim. rerr. Corinth. pag. 1. Spectat autem vox εὐδαίμων ad opes s. ad opulentiam et divitias commercio potissimum a Corinthiis comparatas; vid. nott. ad V, 8. — βασιλεύς hoc loco dicitur tyranni filius, hereditario et legitimo iure quasi constitutus rex: quod iis addi poterit, quae de significatione vocum τύραννος et βασιλεύς disputarunt viri docti; cf. Plass: Die Tyrannis I. pag. 123 seqq. 131 seqq. Ad verba όργη χοεώμενος (recentt. edd. χοεόμενος) cf. I, 88. χοήν cum recentt. edd. pro vulg.  $\ell \chi \varrho \tilde{\eta} \nu$  dedi, ut II, 173; cf. Bredov. p. 286.

βίον είλευ, αντιστατέων τε καλ όργη χρεώμενος, ές τόν σε ηκιστα χρην. εί γάρ τις συμφορή έν αὐτοῖσι έγεγόνεε, έξ ής ὑποψίην ές έμε έχεις, έμοι τε αυτη γέγονε, και έγω αυτής το πλευν μέτοχός είμι, όσφ αὐτός σφεα έξεργασάμην. σὺ δὲ μαθών όσω φθονέεσθαι χρέσσον έστι η οιχτείρεσθαι, αμα τε οχοζόν τι ές τους τοχέας και ές τους κρέσσονας τεθυμώσθαι, απιθι ές τα οίκία. Περίανδρος μέν τούτοισι αὐτὸν κατελάμβανε · ὁ δὲ ἄλλο μεν ούδεν αμείβεται τον πατέρα, εφη δέ μιν ίρην ζημίην όφείλειν τῷ θεῷ, ἐωυτῷ ἐς λόγους ἀπικόμενον. Μαθών δὲ ὁ Περίανδρος, ώς ἄπορόν τι τὸ κακὸν είη τοῦ παιδὸς καὶ ἀνίκητον, έξ όφθαλμῶν μιν ἀποπέμπεται, στείλας πλοίον ές Κέρκυραν: έπεκράτεε γαο και ταύτης. ἀποστείλας δε τουτον ο Περίανδρος έστρατεύετο έπλ τον πενθερον Προκλέα, ώς τῶν παρεόν-

έν αὐτοῖσι έγεγόνεε] έν αὐτοῖσι Schweigh. accipit pro έν έαυτοῖσι, de prima persona, reddiditque: in domo nostra, unde Eltz l. antea l. pag. 127 rescribi vult: ἐν ἐωυτοὶσι, quod de prima persona aeque accipiatur (inter nos). Negris praeferret & oluloisi, modo hoc in libris scriptis inveniretur. Equidem cum recentt. edd. retinui έν αὐτοίσι, in ipsis his sc. rebus, malis, malimque intelligere πρήγμασι s. συμπτώμασι cum Coraë, qui, si quid mutandum, legi mavult ἐν αὐτῆ σοι (tibi ob eam sc. matrem), quod merito displicuit Larchero. Nec magis necessarium, eodem Coraë auctore, pro τὸ πλεῦν reponere τόσφ πλεῦν. Ad structuram conf. Wex ad Sophocl. Antig. 782. pag. 236. Quae sequuntur verba οσφ αυτός σφεα έξεργασάμην, sic scripsi Bredovium secutus pag. 283, qui pro ope, quod vulgo edunt, rescribendum esse docuit σφεα, quod ipsum ad έν αύτοισι (scil. πρήγμασι) est referendum, ut haec sit loci sententia: quo magis ipse ea perfeci. Atque hanc sententiam Schweighaeuserus etiam in Latina interpretatione expressit (,,quum a me haec facta sint"), mox vero in Lexic. Herodot. I. p. 226 maluit cum Coraë reddere: quod ego ipse cam occidi vel perdidi, eam verbi έξεργάζεσθαι secutus notionem, qua supra ad III, 31 positum illud invenimus; in qua

sententia σφε pro αὐτὴν accipiendum et ad matrem referendum erit. cuius nulla in antecedentibus mentio; accedit etiam, quod ipsa forma σφε ab Herodoto aliena est, ut docuit Bredov. l. l. Itaque Herodoti verba eo sensu accipienda erunt, quem supra indicavi. Eltz. l. l. pag. 128 scriptum fuisse coniicit: οσω αὐτός γε έξεργασάμην.

συ δε μαθών δσω φθονέεσθαι κ. τ. 1.] Pindari est sententia in Pyth. Ι, 164 (85) : πρέσσων οίπτιρμών φθόvoc, ubi conf. Boeckh. et Iacobs. in Delectt. Epigr. p. 255. Exscripsit Herodoteam sententiam Stobacus Tit. 3, 69. p. 42 s. p. 103. T. I. Gaisf. Pro τοκήας cum Gaisf. et Matth. reposui τοκέας, de quo vid. potissimum Struve Specim. II. Quaest. de Herodot. dial.pag. 6. (Opuscc. II. p. 331). In seqq. αὐτὸν κατελάμβανε est: eum inhibere conabatur. De imperfecti usu dixi ad I, 68, de verbi significatione ad III, 36. Αd ἀποπέμπεται cf. nott. ad III, 50. πλοίον e plerisque libris cum edd. recentt. dedi pro πλοίφ, monente Schweighaeusero; valet enim: instructa navi. Alia enim est ratio eorum locorum, quos ad III, 4 attulimus.

έστρατεύετο — Προκλέα] De Procle vid. nott. ad III, 50. Exstat, monente Valcken. apud Diogen. Laërt. I, 100 epistola velut a Periandro scripta ad Proclem socerum. - In

τοῦτο τὸ χήρυγμα οὖτε τίς οί διαλέγεσθαι, οὖτε οἰχίοισι δέχεσθαι ήθελε πρός δε ούδε αύτὸς έκετνος έδικαίευ πειρασθαι 222 άπειρημένου, άλλὰ διακαρτερέων έν τῆσι στοιῆσι ἐκαλινδέετο. τετάρτη δ' ημέρη ίδων μιν ο Περίανδρος άλουσίησί τε και άσιτίησι συμπεπτωκότα, οίκτειφε ύπεις δε της όργης ήτε άσσον και έλεγε: 'Ο παι, κότερα τούτων αίρετώτερά έστι, ταύτα τὰ υῦν ἔγωμ πρήσσεις, ἢ τὴν τυραννίδα καὶ ἀγαθὰ, τὰ νῦν ἐγώ έγω, ταῦτα ἐόντα τῷ πατρὶ ἐπιτήδεον παραλαμβάνειν; ος ἐων έμός τε παζς καί Κορίνθου τῆς εὐδαίμονος βασιλεύς, ἀλήτην

ibique Wessel. p. 512. Sic in Archontum iureiurando erat, si quis ipsorum contra leges fecisset, eum mulctae nomine statuam suam auream pensurum esse, χουσοῦν ἀν-δοιάντα ἀποτίσαι Delphis Apollini consecrandam, ut est apud Polluc. VIII, 86. pag. 906 Hemsterh. Cf. Platon. Phaedr. pag. 235 E. ibique Schol. p. 56 Ruhnk. reliquosque interprr. Heraclid. Pontic. Polit. I, 10, in quo loco explicando turpiter lapsus est Koelerus p. 32." Cr. Huiusmodi mulctas diis solvendas, vel singulis hominibus vel ipsis civitatibus impositas, commemorant Rose Inscriptt. Graecc. p. 216, Paciaudi Monumm. Peloponn. I. pag. 177 seq., Curtius Anecdd. Delphicc. pag. 44. Apollinis, cui haec mulcta debetur, templum in inferiore Corinthi parte commemorat Leake Travels in Morea III. pag. 249, qui idem (Peloponnes. pag. 394) in huius templi fundamentis anno 1676 a Sponio et Whelero repertam esse addit inscriptionem Romanam, qua L. Hermidius Celsus aedem et statuam Apollinis dedicasse traditur. - In seqq. ad verba πρὸς ών δη τοῦτο τὸ κή-ουγμα cf. nott. ad I, 38, et ad πειρασθαι III, 118. Deinde scripsi έν τῆσι στοι ή σι ἐκαλινδέετο (in porticibus volutabatur) pro vulg. στοῆσι, quam recte repudiarunt recentt. edd.; cf. Bredov. p. 161. Ad verbum έκαλινδέετο conf. similes locos, quos attulerunt lacobs. ad Aelian. N.A. II, 31, Sauppius ad Xenophont. De re equestr. V, 3. pag. 216 et in-primis Bredov. p. 371 pluribus de hoc verbo disputans.

άλουσίησί τε καὶ άσιτίησι συμπεπτωκότα] i. e. qui ob infortunium nec lavacris nec cibis uteretur, B. illuvie et inedia male affectum, ut interpretatur Schweigh. συμπίπτειν incidere quidem valet, sed non sine doloris et affectus cuiusdam significatione addita. Conf. Wyttenbach. ad Platon. Phaedon. pag. 206. Ad vocem αλουσίησι, qua et Hippocrates et alii utuntur, conf. locos allatos in Thesaur. L. Gr. I. p. 1527 ed. Dindorf. Ad verba ὑπεὶς δὲ τῆς ὀργῆς conf. I, 156 coll. IX, 4. VII, 162 et quae alia affert Wex ad Sophocl. An-

tigon. 714. p. 221.

έόντα τῷ πατρὶ ἐπιτήδεον] Ad filium pertinet, hoc fere sensu: cum tu patri, s. patris animo, te accommodes. Conf. III, 70. — Ad verba Koρίνθου τῆς εὐδαίμονος confer Homerum, qui αφνειον dixit Corinthum Ili. II, 570, et Pindarus, qui όλβίαν praedicavit (Olympp. XIII, 4). Add. Thucydid. I, 13 et quae alia veterum testimonia collegit Wagner. in Specim. rerr. Corinth. pag. 1. Spectat autem vox εύδαίμων ad opes s. ad opulentiam et divitias commercio potissimum a Corinthiis comparatas; vid. nott. ad V, 8. — βασιλεύς hoc loco dicitur tyranni filius, hereditario et legitimo iure quasi constitutus rex: quod iis addi poterit, quae de significatione vocum τύραννος et βασιλεύς disputarunt viri docti; cf. Plass: Die Tyrannis I. pag. 123 seqq. 134 seqq. Ad verba δογή χοεώμενος (recentt. edd. χοεόμενος) cf. I, 88. χοῆν cum recentt. edd. pro vulg. έχοῆν dedi, ut II, 173; cf. Bredov. p. 286.

βίον είλευ, αντιστατέων τε καὶ ὀργῆ χρεώμενος, ἐς τόν σε ῆκιστα χρῆν. εἰ γάρ τις συμφορὴ ἐν αὐτοῖσι ἐγεγόνεε, ἐξ ἡς ὑποψίην ἐς ἐμὲ ἔχεις, ἐμοί τε αῦτη γέγονε, καὶ ἐγὼ αὐτῆς τὸ πλεῦν μέτοχός εἰμι, ὅσῷ αὐτός σφεα ἔξεργασάμην. σὺ δὲ μαθὼν ὅσῷ φθονέεσθαι κρέσσον ἐστὶ ἢ οἰκτείρεσθαι, ἄμα τε ὁκοῖόν τι ἐς τοὺς τοκέας καὶ ἐς τοὺς κρέσσονας τεθυμῶσθαι, ἄπιθι ἐς τὰ οἰκία. Περίανδρος μὲν τούτοισι αὐτὸν κατελάμβανε ὁ δὲ ἄλλο μὲν οὐδὲν ἀμείβεται τὸν πατέρα, ἔφη δέ μιν ἰρὴν ζημίην ὀφείλειν τῷ θεῷ, ἑωυτῷ ἐς λόγους ἀπικόμενον. Μαθὼν δὲ ὁ Περίανδρος, ὡς ἄπορόν τι τὸ κακὸν εἰη τοῦ παιδὸς καὶ ἀνίκητον, ἔξ ὀφθαλμῶν μιν ἀποπέμπεται, στείλας πλοίον ἐς Κέρκυραν ἐπεκράτεε γὰρ καὶ ταύτης. ἀποστείλας δὲ τοῦτον ὁ Περίαν-δρος ἐστρατεύετο ἐπὶ τὸν πενθερὸν Προκλέα, ὡς τῶν παρεόν-

έν αὐτοῖσι έγεγόνεε] έν αὐτοῖσι Schweigh. accipit pro έν έαυτοῖσι, de prima persona, reddiditque: in domo nostra, unde Eltz l. antea l. pag. 127 rescribi vult: ἐν ἐωυτοίσι, quod de prima persona aeque accipiatur (inter nos). Negris praeferret év oluloisi, modo hoc in libris scriptis inveniretur. Equidem cum recentt. edd. retinui έν αὐτοίσι, in ipsis his sc. rebus, malis, malimque intelligere πρήγμασι s. συμπτώμασι cum Coraë, qui, si quid mutandum, legi mavult ἐν αὐτῆ σοι (tibi ob eam sc. matrem), quod merito displicuit Larchero. Nec magis necessarium, eodem Coraë auctore, pro τὸ πλεῦν reponere τόσω πλεῦν. Ad structuram conf. Wex ad Sophocl. Antig. 782. pag. 236. Quae sequuntur verba οσω αύτος σφεα έξεργασάμην, sic scripsi Bredovium secutus pag. 283, qui pro ops, quod vulgo edunt, rescribendum esse docuit σφεα, quod ipsum ad έν αὐτοισι (scil. πρήγμασι) est referendum, ut haec sit loci sententia: quo magis ipse ea perfeci. Atque hanc sententiam Schweighaeuserus etiam in Latina interpretatione expressit (,,quum a me haec facta sint"), mox vero in Lexic. Hero-dot. I. p. 226 maluit cum Coraë reddere: quod ego ipse eam occidi vel perdidi, eam verbi έξεργάζεσθαι secutus notionem, qua supra ad III, 31 positum illud invenimus; in qua

sententia σφε pro αὐτὴν accipiendum et ad matrem referendum erit, cuius nulla in antecedentibus mentio; accedit etiam, quod ipsa forma σφε ab Herodoto aliena est, ut docuit Bredov. l. l. Itaque Herodot verba eo sensu accipienda crunt, quem supra indicavi. Eltz. l. l. pag. 128 scriptum fuisse coniicit: ὅσω αὐτὸς γε ἐξεργασάμην.

σύ δε μαθών δσω φθονέεσθαι κ. τ. 1.] Pindari est sententia in Pyth. Ι, 164 (85): πρέσσων οίκτιρμών φθόvos, ubi conf. Boeckh. et Iacobs. in Delectt. Epigr. p. 255. Exscripsit Herodoteam sententiam Stobaeus Tit. 3, 69. p. 42 s. p. 103. T. I. Gaisf. Pro τοκήας cum Gaisf. et Matth. reposui τοπέας, de quo vid. potissimum Struve Specim. II. Quaest. de Herodot. dial. pag. 6. (Opuscc. II. p. 331). In seqq. αὐτὸν κατελάμβανε est: eum inhibere conubatur. De imperfecti usu dixi ad I, 68, de verbi signifi-catione ad III, 36. Ad ἀποπέμπε-ται cf. nott. ad III, 50. πλοίον e plerisque libris cum edd. recentt. dedi pro πλοίφ, monente Schweighaeusero; valet enim: instructa navi. Alia enim est ratio eorum locorum. quos ad III, 4 attulimus.

έστρατεύετο — Προκλέα] De Procle vid. nott. ad III, 50. Exstat, monente Valcken. apud Diogen. Laërt. I, 100 epistola velut a Periandro scripta ad Proclem socerum. — In των οι πρηγμάτων έόντα αἰτιώτατον καὶ εἶλε μὲν τὴν Ἐπί53 δαυρον, εἶλε δὲ αὐτὸν Προκλέα καὶ ἐζώγρησε. Ἐπεὶ δὲ τοῦ
χρόνου προβαίνοντος ὅ τε Περίανδρος παρηβήκεε καὶ συνεγινώσκετο έωυτῷ οὐκέτι εἶναι δυνατὸς τὰ πρήγματα ἐπορᾶν τε
καὶ διέπειν, πέμψας ἐς τὴν Κέρκυραν ἀπεκάλεε τὸν Λυκόφρονα
ἐπὶ τὴν τυραννίδα ἐν γὰρ δὴ τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν παίδων οὐκ
ἐνώρα, ἀλλά οι κατεφαίνετο εἶναι νωθέστερος. ὁ δὲ Λυκόφρων
οὐδὲ ἀποκρίσιος ἡξίωσε τὸν φέροντα τὴν ἀγγελίην. Περίανδρος δὲ, περιεχόμενος τοῦ νεηνίεω, δεύτερα ἀπέστειλε ἐπ' αὐ-

seqq. ζωγφείν est capto vitam concedere, ut supra ζωάγφια III, 36 praemia pro Croeso conservato. Alibi ζωγφείν valet vivum capere, ut I, 86. 211 etc. Hinc ζωγφίαν λαβείν τινα eodem fere sensu, de quo diximus ad Ctesiae Excerptt. Persicc. §. 9. Add. etiam Herodot. VI, 28. 37.

#### CAP. LIII.

καὶ συνεγινώσκετο έωντῷ] De structura conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 638 et nott. ad IV, 43. Verba seqq. τὰ πρήγματα έπορᾶν τε καὶ διέπειν valent: res publicas s. imperium inspicere et administrare. De έπορᾶν quaedam dixi ad Plutarch. Philopoem. pag. 64.256. Ex Herodoto conferas I, 48. 110. 124, et de verbo διέπειν VI, 83. — παρηβήκεε redde: consenuit, aetatis florem excessit, eodemque fere modo sic legitur in Thucydid. II, 41 et in Aeschyli Agamemn. 957.

έν γὰρ 'δὴ τῷ πρεβυτέρῷ τῶν παίδων κ. τ. λ.] Eum indicari, quem Cypselum vocat Diogenes (conf. nott. ad III, 50), suspicor. Sed Aristoteles Politt. V, 11 [V, 9. §. 22 ed. Schneid.] huic filio nomen fuisse scribit Gordiae, cuius ipsius filius Psammetichus Periandro successerit. A quo diversus opinor ille Gorgias, Periandri frater, cuius apud Plutarchum fit mentio II. p. 160 C., quique idem ab aliis scriptoribus, quorum locos attulit Wyttenbach. in Animadverss. ad Plutarchi 1. l. pag. 979, modo Gorgias modo Torgus adeoque Gargesus nominatur, mirâ librariorum negligentiâ. "Sed

quid'si Gorgias vel Gorgus Plutarchi, qui cum posteris suis tyrannus Ambraciotarum erat, omnino diversus est a Gordia nostro, Psammetichi patre et fratre fortasse ipsius Cypseli?" C. O. Mueller in Aeginett. p. 66 not. coll. C. Wagner de Periandro pag. 24. Quattuor Periandri filios afferunt Nicolai Damasceni Excerpta; vid. nott. ad III, 50. — Verba ἐπὶ τὴν τυραννίδα recte sic vulgo vertunt: ad regnum suscipiendum.

ούπ ένώρα] Pro vulg. ένεώρα cum Bredovio scripsi ἐνώρα, ut I. 123. Mox αποκρίσιος reliqui, ut I, 49. Recentt. edd. vnoxoloiog ediderunt, quod placuit Bredov. p. 37. Ad sententiam conf. Plutarch. II. p. 175 E., ubi Wyttenbach. in Animadverss. pag. 1051, Herodotei loci non immemor, extrema verba sic reddit: "in maiore natu filiorum non videbat thu τυραννίδα, non agnoscebat idoneum tyrannidis successorem." Schweigh. ad ένωρα subaudit τὸ είναι δυνατὸν τὰ πράγματα διέπειν. Τυ conf. I, 89. 123. V, 36. VIII, 140, 2. — In seqq. νωθέστερος is dicitur, qui ingenio tardiori, hebetiori est, stupidior homo. ,,Plotin. III, 8, 3: οἱ νωθέστεροι τῶν παίδων. cf. III, 6, 6. VI, 7, 22." Cr. Comparativi eadem fere vis atque supra III, 29 comparativi ὑπομαργότερος.

περιεχόμενος τοῦ νεηνίεω] i. e. magnam iuvenis curam gerens, magnā curā s. studio iuvenem amplectens. Conf. III, 72. V, 40. VII, 39. VIII, 60. In seqq. scripsi πεσεέν pro vulg. πεσέειν, cf. ad III, 81.

τον την αδελφεην, έωυτοῦ δὲ θυγατέρα, δοκέων μιν μάλιστα ταύτη αν πείθεσθαι. ἀπικομένης δὲ ταύτης καὶ λεγούσης. Ὁ παὶ, βούλεαι την τε τυραννίδα ἐς ἄλλους πεσείν, καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς διαφορηθέντα μᾶλλον, ἢ αὐτός σφεα ἀπελθών 223 ἔχειν; ἄπιθι ἐς τὰ οἰκία, παῦσαι σεωυτὸν ζημιῶν. φιλοτιμίη κτῆμα σκαιόν μὴ τῷ κακῷ τὸ κακὸν ἰῷ. πολλοὶ τῷν δικαίων τὰ ἐπιεικέστερα προτιθείσι, πολλοὶ δὲ ῆδη τὰ μητρώἴα διζήμενοι τὰ πατρώἰα ἀπέβαλον. τυραννὶς χρῆμα σφαλερόν πολλοὶ

και τον οίκον — διαφορηθέντα] ror oixor de paternis bonis s. de patrimonio intelligi notat Larcherus. διαφορηθέντα est: direptum, dilapi-datum, ut I, 88. Hoc vero participium noli sic accipere, ut accipere voluisse videtur Matthiae in Gr. Gr. §. 631, 4, ut orațio ex infinitivo qui antecedit (πεσείν) subito in participium transiisse putetur, cum hoc participium arcte cohaereat cum τὸν οίκον, et ad τον οίκον - διαφορηθέντα e seqq. trahere liceat verbum Ezer, unde hic accusativus aeque pendeat atque in sequentibus accusativus σφέα ab eodem verbo έχειν. Scripsi autem σφέα, ut dudum coniecerat Valckenar, probante Bredov. p. 283. Vulgo σφε, quod ab hoc Herodoti loco aeque alienum est atque supra III, 52, ubi cf. nott. Spectat autem σφέα ad τήν τε τυραννίδα καί ros olnos. Itaque totius loci sententia haec est: Visne regnum in aliorum manus incidere et domum patris diripi potius quam ut ipse (a Corcyra) discedas (huc) et haec (regnum et domum) teneas.

φιλοτιμίη πτήμα σκαιόν] φιλοτιμία monente Valck. vix alio sensu atque φιλονεικία (pervicacitas s. obstinatio). Nec aliter Italus interpres, qui ei significationem tribuit: ambiziosa contenzione, caparbietà, puntiglio. Ipsa sententis apud Stobaeum quoque XXIII, 12. p. 190 s. p. 426. Vol. I. Gaisf. reperitur et ad Sophoclem refertur auctorem. Ad usum vocis πτήμα et vocis χρήμα (in verbis: τυραννίς χρήμα σφαλερόν) conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 421. not. 4. Infra Noster III, 80: κῶς δ' ᾶν είη χρήμα κατηρτημένον μουναρχίη.

μη τῷ κακῷ τὸ κακὸν ίω Articulum τφ tolli vult Cobet. Ad ipsam locutionem hancce, proverbialem fere, illustrandam Wesseling. laudavit Sophocl. in Aleadis apud Stobaeum Florileg. IV, 37 (Nauck Fragmm. Tragice. p. 117): Ἐνταῦθα μέντοι πάντα τάνθοώπων νοσεί, Κακοὶς όταν θέλωσιν ίᾶσθαι κακά. Αρpian. De rebb. Italicc. 3 (pag. 35 Schweighaeus.): σὰ δὲ μὴ ἀνιατφ κακώ το κακον lo. Apollon. Rhod. IV, 1081. Thucyd. V, 65 ibiq. Du-ker. Aelian. N. A. III, 47 ibique Iacobs. Plura dabit Krabinger. ad Synes. Orat. περί βασιλ. p. 144 seq., quo uti debebam ad Plutarchi Alcibiad. p. 207, ubi de verbo ἰασθαι admonui, quod de quovis dicatur remedio, quo damni s. incommodi quid levetur aut in melius convertatur. Formam lo, quam libri scripti praebent, retinui nec mutavi in léo, quod mihi quidem ab Herodoto alienum videtur; cf. III, 85. IX, 111 et Bredov. p. 386. Mox revocavi vulgatam προτιθείσι pro προτιθέασι, quod in recentt. edd. adhuc retineri video, merito damnatum a Bredov. p. 394; cum Bekkero et recentt. edd. scripsi μητοώτα et πατρώια, eodem Bredov. p. 175 probante, pro μητρώα et πατρώα.

τυραννίς χρήμα σφαλερόν] Ad sententiam Euripidea hic laudant ex Iphigen. in Aul. 21 et quae plura perquam similia leguntur ex Euripide, aliis excerpts apud Stobaeum Tit. 48 init. p. 343 seq. p. 341. T. II. Gaisf. — In seqq. τὰ ἐπαγωγότατα sunt verba ad persuadendum aptissima, persuasoria, blanda. Vid. ad Plutarchi Pyrrh. p. 197 et add. Siebel. ad Pausan. I, 34. §. 3.

δὲ αὐτῆς ἐρασταί εἰσι, ὁ δὲ γέρων τε ἤδη καὶ παρηβηκώς. μὴ δῷς τὰ σεωυτοῦ ἀγαθὰ ἄλλοισι. Ἡ μὲν δὴ τὰ ἐπαγωγότατα διδαχθείσα ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἔλεγε πρὸς αὐτὸν, ὁ δὲ ὑποκρινάμενος ἔφη οὐδαμὰ ῆξειν ἐς Κόρινθον, ἔστ' ἄν πυνθάνηται περιεόντα τὸν πατέρα. ᾿Απαγγειλάσης δὲ ταύτης ταῦτα τὸ τρίτον Περίανδρος κήρυκα πέμπει, βουλόμενος αὐτὸς μὲν ἐς Κέρκυραν ῆκειν ἐκείνον δὲ ἐκέλευε, ἐς Κόρινθον ἀπικόμενον, διάδοχον γίνεσθαι τῆς τυραννίδος. Καταινέσαντος δ' ἐπὶ τούτοισι τοῦ παιδὸς ὁ μὲν Περίανδρος ἐστέλλετο ἐς τὴν Κέρκυραν, ὁ δὲ παίς οἱ ἐς τὴν Κόρινθον. μαθόντες δὲ οἱ Κερκυραῖοι τούτων ἕκαστα, Γνα μή σφι Περίανδρος ἐς τὴν χώρην ἀπίκηται, κτείνουσι τὸν νεηνίσκον. ᾿Αντὶ τούτων μὲν Περίανδρος Κερκυραίους ἐτιμωρέετο.

64 Λακεδαιμόνιοι δὲ στόλφ μεγάλφ ὡς ἀπίκοντο, ἐπολιόφκεον Σάμον. προσβαλόντες δὲ πρὸς τὸ τεῖχος τοῦ μὲν πρὸς Φαλάσση ἑστεῶτος πύργου κατὰ τὸ προάστειον τῆς πόλιος ἐπέβησαν, μετὰ δὲ, αὐτοῦ βοηθήσαντος Πολυκράτεος χειρὶ πολλῆ,

τὸ τρίτον Περίανδρος] articulum ο ante Περίανδρος olim insertum ignorant libri scripti, quos equidem cum Schweighaeusero aliisque edd. secutus sum: unus retinuit Dietsch. Eodem modo Περίανδρος in fine capitis, omisso articulo. — In seqq. έστέλλετο ές την Κέρπυραν valet: ad Corcyram ire constituebat s. parabat. De usu imperfecti conf. nott. ad I, 68. Verbum στέλλεσθαι de profectione, maritima praesertim, haud infrequens. Vid. III, 124. V, 43. VII, 2. 239. Siebelis ad Pausan. I, 2. §. 3. Ad verba: ὁ δὲ παῖς οἱ ές την Κόρινθον, ubi male abest vocula of duobus a libris, conf. III, 14. 15. 55.

κτείνουσι τὸν νεηνίσκον] Hanc ob necem bellum conflatum scribit Schol. Thucydid. I, 13 pugnamque commissam navalem, quam omnium antiquissimam per Graeciam perhibet ipse Thucydides ducentis sexaginta annis ante bellum Peloponnesiacum finitum; unde consequens est, hoc accidisse anno 664 a. Chr. n., quo tempore Cypselus, Periandri n., quo tempore Cypselus, Periandri pater, rerum nondum erat potitus, id quod ei obtigit anno 655 ante Chr.

n., eundemque, triginta per annos cum regnasset, secutus est Periander filius anno 625 ante Chr. n., qui ipse quadraginta per annos regnum tenuit, i. e. usque ad annum 585 ante Chr. nat. Vid. Fischer: Griech. Zeittafeln p. 89, 92, 119 et conf. etiam Larcher. in not. ad h. l. et Tab. chronolog. T. VII. p. 603. 604. Haec igitur tam discrepantia ut secum concilientur, haud sufficit, quod Bouhier in Diss. Herod. cap. XV in Thucydide pro 260 annis reponi voluit 160, ita ut annus exsistat 564 a. Chr. n., quo utique Periander dudum erat mortuus! Nos cum Wesselingio Scholiastam lapsum esse statuere malumus. Caeterum auctor est Diogenes Laërt. I, 95, Periandrum, nuntio de Corcyraeorum iuvenibus Sami servatis accepto, moerore confectum vità cessisse, annos natum ferme octoginta. Quae in Nicolai Damasceni Excerptis, in quibus hic Periandri filius nomen gerit Nicolai, traduntur de his, iam supra ad III, 48. 50 attulimus.

CAP. LIV. έπέβησαν, quod du-

ἀπηλάθησαν. κατὰ δὲ τὸν ἐπάνω πύργον, τὸν ἐπὶ τῆς ράχιος τοῦ οὖρεος ἐπεόντα, ἐπεξῆλθον οῖ τε ἐπίκουροι καὶ αὐτῶν Σαμίων συχνοί δεξάμενοι δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους ἐπ' ὀλίγον χρόνον ἔφευγον ὀπίσω, οἱ δὲ ἐπισπόμενοι ἔκτεινον. Εἰ μέν 55 νυν οἱ παρεόντες Λακεδαιμονίων ὁμοιοι ἐγένοντο ταύτην τὴν ἡμέρην ᾿Αρχίη τε καὶ Λυκώπη, αἰρέθη ἄν Σάμος. ᾿Αρχίης γὰρ καὶ Λυκώπης μοῦνοι συνεσπεσόντες φεύγουσι ἐς τὸ τείχος τοισι. Σαμίοισι, καὶ ἀποκληισθέντες τῆς ὀπίσω ὁδοῦ ἀπέθανον ἐν τῆ 224 πόλι τῆ Σαμίων. τρίτω δὲ ἀπ' ᾿Αρχίεω τούτου γεγονότι ᾶλλω ᾿Αρχίη, τῷ Σαμίων τοῦ ᾿Αρχίεω, αὐτὸς ἐν Πιτάνη συνεγενό-

dum commendaverat Wesselingius in Sancrofti libro alioque repertum pro vulg. ὑπερέβησαν, exhibui cum recentt. edd. Tu cf. I, 84 ibique nott. Mox pro απηλάσθησαν, quod plerique codd. afferunt, scripsi cum Bredov. p. 342 et recentt. edd. απηλάθησαν, quod praebet Aldina. Moenium ac turrium veteris Sami reliquias quasdam se vidisse testatur Tournefort: Relation d'un voyage du Levant I. p. 160. Quas easdem persequens Ross (Reisen auf den griech. Inseln II. p. 147) rudera quaedam occidentem versus ab urbe vetere conspicus ad hanc turrim pertinere posse suspicatus est, sed Romanae structurae illa esse invenit Guérin: Description de l'île de Samos pag. 200 coll. p. 181, ubi de suburbio quaedam affert.

τον έπί της φάχιος τοῦ ουρεος έπεόντα) φάχις de animantium dor-so (Ili. IX, 208) atque de ipsis plantarum foliis (Theophrast. Hist. plant. ΙΙΙ, 7, 5. 17, 4. 18, 7 δάχις του φύλlov) dicitur; sed hoc loco et altero, qui exstat VII, 216, de montis dorso accipiendum, nt in Polyb. III, 101, 2. V, 69, 1. Dionys. Halicarn. Antiqq. V, 44 aliisque locis, quos vid. in Thesauro Ling. Graec. VI. p. 2351 ed. Dindorf. Cum igitur turris in montis dorso sive iugo exstructa esset, in Sami arce, qua septentrio-nem versus spectat, eam quaerendam esse suspicor, cum a septentrione tantum arx, quae montem, cui nunc nomen Castro, occupabat, munita esset, ut scribit Guérin l. l. p. 195 seq, qui post Tournefort. l. l. reliquias moenium urbis atque arcis accurate descripsit unamque invenit turrim adhuc servatam, summa arte e lapidibus marmoreis exstructam: quam ab Herodoto hoc loco designari quod putat, equidem assentiri nequeo, cum turris haec in ipso montis iugo esset exstructa, ea vero, quae adhuc superest, centum metris Gallicis infra montis iugum a viro docto dicatur sita. Panofka Samiorr. res p. 4 hunc Herodoti locum respiciens haec adscripsit e Tournefortii narratione desumpta: "Moenia albo marmore splendentia in Ampeli dorso quindecim pedes eminebant, decem pedes latitudine complexa: post decimum sextum quemque pedem turris conspiciebatur, nisi qua natura saxum praeceps in eius locum substituerat. " - In seqq. ad έπίκουροι cf. nott. ad III, 4.

## CAP. LV.

El μέν νυν — έγένοντο] έγίνοντο Schweigh. et Gaisf. pro έγένοντο, quod retinui cum Matth. et recentt. edd. Pro συνεσπεσόντες libri duo συμπεσόντες, nec aliter Gregor. Corinth. de dial. Ion. §. 1. pag. 374.

αὐτὸς ἐν Πιτάνη συνεγενόμην] Gravi errore lapsus, opinor, vir doctus, Heyse in Quaest. Herodott. I. p. 89 hic de Pitana, Aeolica urbe, cogitat, cum omnis narratio eo nos ducat, ut Laconiae locum hic intelligi statuamus, hanc vero ipsam regionem Nostrum visisse plures loci, ubi Herodotus Lacedaemoniis utitur testibus, ab eodem Heyse collecti

μην (δήμου γὰρ τούτου ἦν), ος ξείνων πάντων μάλιστα έτίμα τε Σαμίους, καί οι τῷ πατρι ἔφη Σάμιον τοὔνομα τεθῆναι, ὅτι οι ὁ πατὴρ ᾿Αρχίης ἐν Σάμῳ ἀριστεύσας ἐτελεύτησε τιμᾶν δὲ Σαμίους ἔφη, διότι ταφῆναί οι τὸν πάππον δημοσίη ὑπὸ Σα-56 μίων. Λακεδαιμόνιοι δὲ, ῶς σφι τεσσεράκοντα ἐγεγόνεσαν ἡμέραι πολιορκέουσι Σάμον, ἐς τὸ πρόσω τε οὐδὲν προεκόπτετο τῶν πρηγμάτων, ἀπαλλάσσοντο ἐς Πελοπόννησον. ὡς δὲ ὁ μα-

1. l. p. 119, satis ostendunt. Quo etiam facit locus, qui legitur III, 47. Intelligitur autem h. l. Pitana ad Eurotam, Spartae vicus unus ex antiquissimis, occidentem versus, multumque celebratus atque incolis frequens. De quo cf. Kortüm in: Schlosser. et Bercht Archiv. etc. IV. pag. 142. 152, C. O. Mueller: Die Dorer II. p. 50. 451, Leake Travels in Morea I. p. 176 et Mézières in: Archives des missions scientifiques etc. III. pag. 399, Curtius: Der Peloponnes. II. p. 234. Infra apud Herodot. IX, 53 ο Πιτανητέων λόχος, ubi vid. nott. Hoc loco nostro vicus Pitanae intelligitur, qui ab Herodoto h. l. δημος appellatur, a Thucydidis schol. I, 20 κώμη, ab aliis φυλή, quarum quattuor omnino Spartae fuisse volunt, ut adeo inter δημον et πώμην vix quidquam intersit, recte monente K. W. Krueger: Leben des Thucydid. pag. 93. Neque enim ad unam Atticam terram pertinet vox δημος, sed ad alias quoque regiones, indeque varie redditur, cum omnino pagum s. vicum, cui sui sunt agri, magistratus adeoque sacra, ab aliis separata, designet. Vid. Siebelis ad Pausan. I, 1. §. 2 et conf. Herodot. V, 92. §. 2. Satis vero notum est, Pitanam unum ex istiusmodi vicis fuisse, quibus Sparta urbs, auctore Thucydide, constabat. Nam ille Archias profecto non περίοικος fuit, sed Spartanus homo, ipså Sparta oriundus, ut iure contendit C. O. Mueller. l. l. II. p. 50 seq.

δήμου γὰο τούτου ἡν] Aliquot libri prave τούτου το ῦ ἡν, quos sequitur Gregor. Corinth. de dial. Ion. §. 7. p. 385 seq., corrupto usus Herodoti libro. Ad seqq. conf. Plu-

tarch. II. p. 860 C. Pro ἐτιματο plures libri ἐτίμα τε. Ad verba καί ο ἱ τῷ πατοὶ conf. III, 53 fin. τοῦνομα intactum reliqui; Dindorf. τὸ οὖνομα, cf. Bredov. pag. 201.
διότι ταφῆναί οἱ — Σαμίων] Quod

Wesseling. Eustathium citans pag. 579, 41 Herodotum scripsisse putat ταφθήναι, equidem non assentior. Vid. nott. ad II, 81. Ad infinitivi structuram in oratione obliqua post particulas temporales, conditiona-les, causales haud infrequentem conf. modo I, 129. II, 121. §. 2. III, 26. 35. 105 ibique nott. Voculam εὐ post Σαμίων delevi cum recentt. edd., quippe quae a melioribus libris abest. Quam tuetur Schaefer. ad Dionys, Halicarn, de compos, verbb. pag. 113 (notante Cr.); quos tamen ille affert locos, ii a nostro loco nonnihil discrepare videntur. Nec magis voculam εὐ tueri poterunt, quae leguntur III, 82 fin.: μὴ λύειν έχοντας ε υ. III, 63; έλεγε άρα. III, 80: έλέχθησαν δ' ων, aliisque locis ad V, 27 allatis, quorum ratio dispar est. Videtur autem Valckenario Herodotus (ut saepe humana fuerit passus) propterea, quod Archia familiariter fuerit usus, hanc avi collaudandi captasse occasionem: ut qui in aliis idem subinde fecerit.

#### CAP. LVI.

ῶς σφι — πολιοφκέουσι] Ad usum participii in dativo positi hac in structura vid. allata ad Herodot. II, 2, ubi pro IX, 38 scribere debebam IX, 41: ὡς δὲ ἐνδεκάτη ἐγεγόνεε ἡμέρη ἀντικατημένοισι ἐν Πλαταιῆσι. — Αd προεκόπτετο conf. I, 190.

ώς δὲ ὁ ματαιότερος λόγος ἄρμη-

ταιότερος λόγος ῶρμηται, λέγεται Πολυκράτεα ἐπιχώριου νόμισμα κόψαντα πολλὸυ μολίβδου, καταχρυσώσαντα δοῦναί σφι,
τοὺς δὲ δεξαμένους οῦτω δὴ ἀπαλλάσσεσθαι. Ταύτην πρώτην
στρατητην ἐς τὴν ᾿Ασίην Λακεδαιμόνιοι Δωριέες ἐποιήσαντο.

ται, λέγεται] i. e. ad verbum: ut vero falsus fertur rumor s. fama, dicunt, sive, ut Schweigh. interpretatur: "fertur autem fama, temere quidem sparsa, quae ait." Displicent verba Graeca Wesselingio, cui vel λέγεται γὰς vel ὧςμηται λέγεσθαι scribendum videtur, ut IV, 16. VI, 86 coll. V. 50. Quo neutro opus esse censet Schweigh., cum plena hîc inveniatar locutio, in qua λόγος ώρμηται sane idem valeat atque λέγεται, quod vocabulum si ab uno abesset codice, in reliquos codices temere irrepsisse arbitraretur Schweigh. e scholio, per quod quis olim locutionem λόγος ῶρμηται explicare voluerit. Idem comparat VII, 189, ubi est φάτις ώρμηται, fama exiil, emanavit, fertur. Equidem hac orationis abundantia, quippe quae ab Herodoti indole non aliena est, non offendor. — De voce μάταιος conf. nott. ad II, 118.

νόμισμα κόψαντα] Hoc si verum est, omnium certe antiquissimum monetae corruptae exemplum habemus ex Olymp. LXI, 4 s. 533 a. Chr. n. vel LXIII, 4 s. 525 a. Chr. n. (vid. nott. ad III, 48). Ac Solonis quidem actate monetae corruptionem satis cognitam legibusque severius interdictam fuisse e Demosthene fit manifestum advers. Timocrat. in fin. §. 212. pag. 765. 766 ed. Reisk., quo loco bene utitur, notante Cr., Eckhel D. N. Prolegg. cap. XIX. pag. CXIII. Vol. I, ubi vide plura. Add. Becker in Charicl. II. p. 159 ed. Herm. et quae de plumbeis veterum numis disputat Angel. Mai. ad Fronton. II. p. 268 seq. 327. Iam Solonis legislatio, qua mortis poena in numorum corruptorum crimen constituta erat, incidit in annum 594 a. Chr. n. (conf. nott. ad I, 30.) Nec tamen eiusmodi poenas quamvis severas quidquam valuisse, idem admonet Eckhel. Quae Herodotus hoc loco tradit, si quid veri subesse existimes, satis esse possunt documento, quam auri egena aurique propemodum inscia tum temporis fuerit Graecia, si Polycrates hoc modo Spartanis imponere, aut si omnino istiusmodi fabula oriri ac spargi potuerit, praesertim cum dudum in Lydia aurei cuderentur numi (de quibus cf. nott. ad I, 94). Confer. Boeckh. in Oeconom. Atheniens. I. pag. 32 ed. sec., qui idem pag. 772 seq., ubi de rudi Spartanorum moneta ferrea disserit, antiquissimi interdicti meminit, quo nemini Spartano praeter ferream monetam auri s. argenti quid possidere licuit. Quod ipsum omni fere aetate neglectum fuisse iure monet Boeckh. Nam quî omnino (modo vera sint, quae Noster ex fama refert) Spartani auro se corrumpi passi essent, si auri nihil quidquam possidere potuissent? Pertinent quoque ad hunc Herodoti locum, quae idem Boeckh. l. l. Vol. II. p. 258 (coll. Corp. Inscr. Graecc. nr. 150. T. I. p. 237.) ex inscriptione affort verba: στατήρες κίβδηλοι ....[κατακεχουσω]μένοι οί παρὰ Λάπωνος, ubi sane Herodotea narratio sponte in mentem venit.

πολίον μολίβδου] μολίβδου scripsi, ut I, 186, ubi etiam Gaisfordius sic exhibuit, qui h.l. dedit μολύβδου, quod etiam Dinderf. et Dietsch. dederunt. Quod nos exhibuimus, probant Poppo ad Thucydid. I, 93 et dudum antea Sallier. ad Moer. p. 256. Tu vid. etiam Pierson. ad Moerid. l.l. Wesseling. ad Diodor. II, 10, Duker. et Goeller. ad Thucydid. l. l. Add. Interprett. ad Iliad. XI, 237 coll. Eustathio ad Iliad. XXIV. p. 1340 s. p. 1469: quae affert Bredov. n. 42.

Ταύτην πρώτην στρατητην] Pro πρώτην male plures libri την. Est enim sensus: nam hanc primam expeditionem in Asiam suscepisse dicuntur, cum iam antea rebus Asiaticis se immiscuissent, ut patet ex I, 152, nul-

57 Οί δ' έπὶ τὸν Πολυκράτεα στρατευσάμενοι Σαμίων, έπεὶ οι Λακεδαιμόνιοι αὐτοὺς ἀπολείπειν ἔμελλον, καὶ αὐτοὶ ἀπέπλεον ές Σίφνον· χρημάτων γὰρ έδέοντο· τὰ δὲ τῶν Σιφνίων πρήγματα ήπμαζε τοῦτον τὸν χρόνον, καὶ νησιωτέων μάλιστα έπλούτεον, ατε έόντων αύτοισι έν τῆ νήσω χουσέων και άργυ-

lam vero expeditionem hanc in terram fecissent. Imitatus est locutionem Pausan. IV, 5, monente Valcken. — Μοχ a Λακεδαιμόνιοι Δωριέες si abesset Λακεδαιμόνιοι, nemo requireret, notante Valcken., qui tamen bene addit, Δωριέας Heraclidas Spartanos lubenter se nuncupasse, quum honoris cuiusdam significationem vocula adiecta contineat, ut in Pausan. VII, 6. §. 3. Mihi consulto videtur Noster vocem Δωριέες adiecisse, quam et ipsam merito retinendam esse censet Valckenarius.

## CAP. LVII.

τὰ δὲ τῶν Σιφνίων ποήγματα ἥκ-μαζε κ. τ. λ.] De Siphniorum opibus atque metallis aureis testatur Pausanias X, 11. §. 2, cui addit Wesselingius et Bochartum De Phoenic. colon. I, 4 haec illustrantem. Sed postea Siphniorum res valde fuisse diminutas e Demosthenis loco De contribut. p. 176 ed. Reisk. colligimus. Commemorantur Siphnii apud Herod. VIII, 46, et inter Atheniensium socios recensentur in inscriptionibus nuper detectis, tributum solventes ter mille sexcentarum drachmarum (cf. Boeckh. l. l. II. p. 729. Franz. Element. Epigraph. Gr. nr. 52. Meier. Commentat. Epigraph. pag. 5). Romanorum aetate Siphnii opus figlinum, quo adhuc excellere dicuntur, praecipue exercuerunt, testibus Plinio H. N. XXX VI, 22, 44 et Stephano Byzantino, qui ποτήφιον Σίφνιον inde commemorat. Nunc insulae, quae Cycladibus accensetur, nomen Sifanto. Metallorum, quae olim fuerunt, adhuc superesse vestigia, mihi olim confirmavit Provolegius, vir Siphnius, qui in Academia Heidelbergensi literis operam dabat, hoc addens, metalla exercere antea non

licuisse per Turcas, quibus pulsis sperandum, illa aliquando instauratum iri. Ac plumbum frequens hodieque reperiri scribit Tournefort Voyage d. Levant. T. I. p. 174 seq. Qui nostra aetate accuratius perquisivit ac descripsit insulam, L. Ross (Reise nach d. Inseln etc. I. p. 138 seq. 141), is sane antiquorum metallorum vestigia prope aediculam Sti Sostis invenit, de quibus iisdem plura quoque retulit Fiedler: Reise nach Griechenland etc. II. p. 125 seqq. 136 seqq.

και ιησιωτέων - έπιούτεον] Citat haec Gregor, Corinth. de dialect. Ion. §. 14. p. 396. Ad αὐτόθεν haec adscripsit Cr.:,,αὐτόθι exhibet Cod. Arch. [Sancrofti liber]. Atque sic h. l. laudat Grammat. mscr. Bibl. Sangerm. Ruhnkenius tamen ad Xenoph. Memorabb. Socr. III, 6, 12 αὐτόθεν et huic loco et Xenophonteo accommodatius iudicat." Pertinet huc glossa in Bachmanni Anecdd. I. p. 169: αὐτόθεν· 'Ηρόδοτος έν τρίτω ίστοριῶν ἀντὶ τοῦ αὐτός. Tu vid. nott. de hac voce ad Plutarchi Alcibiad. p. 135. — Ad δησαυρός conf. I, 14. 51 ibique nott., ad ομοία III, 8. — ἐποιεῦντο est: exstruendam fecerunt 8. curarunt aediculam. Conf. II, 127. 129. 148. IV, 152. Plura Roulez. Specim. in Themistii Oratt. (Lovan. 1828) pag. 7. — Quae Herodotus h. l. de Siphniis tradit, qui decimam proventuum partem Apollini consecrarunt indeque θησαυρόν Delphis construxerunt, eadem tradit Pausanias l. supra l., nec desunt alia exempla decimae e variarum rerum proventu vel ex praeda diis oblatac apud Herodot. V, 77. IV, 152. VII, 132. IX, 81, quibus alia adduntur a Boeckh. l. l. Tom. I. pag. 444. Atque iam antea de his monuerunt Paciaudi Monum. Peloponn. I. pag. 171 seq. et Rose Inscriptt. Graec.

225 ρέων μετάλλων, οὖτω ὥστε ἀπὸ τῆς δεκάτης τῶν γινομένων αὐτόθεν χρημάτων θησαυρὸς ἐν Δελφοῖσι ἀνακέεται ὁμοῖα τοῖσι πλουσιωτάτοισι · αὐτοὶ δὲ τὰ γινόμενα τῷ ἐνιαυτῷ ἐκάστῷ χρήματα διενέμοντο. ¨Οτε ὧν ἐποιεῦντο τὸν θησαυρὸν, ἐχρέοντο τῷ χρηστηρίῷ, εἰ αὐτοῖσι τὰ παρεόντα ἀγαθὰ οἶά τέ ἐστι πολὺν χρόνον παραμένειν. ἡ δὲ Πυθίη ἔχρησέ σφι τάδε ·

'Αλλ' ὅταν ἐν Σίφνω πρυτανήϊα λευκὰ γένηται, λεύκοφρύς τ' ἀγορὴ, τότε δὴ δεῖ φράδμονος ἀνδρὸς φράσσασθαι ξύλινόν τε λόχον κήρυκά τ' ἐρυθρόν.

Τοίσι δε Σιφνίοισι τότε ην η άγορη και το πρυτανήτον Παρίω Μθφ ησκημένα. Τοῦτον τον χρησμον οὐκ οἰοί τε ησαν γνῶ-58

p. 215 coll. C. Fr. Hermann Gottesdienstl. Alterth. d. Griech. §. 20. not. 4.

έχοξοντο] Ex uno Parisino cum recentt. edd. recepi έχοξοντο pro vulg. ἐχοξωντο, cf. I, 39 ibique nott. Sed in antecedentibus reliqui ἀπξεπειον, cuius loco recentt. edd. ἀπέπλωον.

olά τέ ἐστι] Steger. Praefat. p. XIII mayult ἐσται, ut I, 55. — Pro πολύν, quod omnes libri praebent cum Gregor. Corinth. de dial. Ion. §. 17. pag. 398. Koenius ibid. §. 12. pag. 395 reponi vult πολλόν, quod recentt. edd. exhibuerunt; tu vid. ad III, 38 nott.

φράσσασθαι ξύλινόν τε λόχον] Tres libri φράσασθαι. Caeterum huius Evllvov lozov notante Valcken. recordatus esse videtur Themistocles, cum Delphici oraculi ξύλινον THIZOS civibus suis interpretaretur. Tu vid. Herodot, VII, 143. Plutarch. Themistocl. 10. Idem Valcken, observat, verbum φράζεσθαι, in veterum oraculis satis tritum, valere: animo considerare, saepius etiam considerata cavere s. φυλάξασθαι (quo ipso Noster mox utitur, oraculi sensum explicaturus), ut in Plutarch. Agesil. 3, 30, ubi utrumque verbum invenitur iunctum. Vid. Herod. I, 84 ibique nott. - lorov haud alio seusu apud Euripid. Troadd. 534 et Tryphiodor. 2 inveniri monet Larcher. — Quo sensu autem Pythia ξύλινον λόχον et κήρυκα έρυθρον dixerit, naves Samiorum hostiles significans, mox ipse Noster declarat. Quae eadem quod praeter curiam albam Siphniorum etiam forum commemorat album s. candida supercitia habens (id enim proprie valet λευποφους, de qua voce conf. Din-dorf. in Thes. Ling. Graec. V. pag. 226), cogitandum de foro, quod albi marmoris lapidibus stratum albam inde faciem praebebat aeque atque curia albo marmore exstructa. Fora autem veterum Graecorum lapidibus strata fuisse iam Homerus testatur in Odyss. VI, 266. IX, 184: quibus locis apte usus est Curtius (Zur Geschichte d. Wegbaues b. d. Griechen in: Abhandll. d. Akad. d. Wissensch. zu Berl. ann. 1854. pag. 239), alia quoque afferens inscriptionum testimonia, ex quibus intelligitur, fora, aulas, vias ad templa ducentes plerumque lapidibus fuisse strata. Mox revocavi τότε ήν, quod omnes praebent usque ad Schweighaeuserum, qui ex uno Florentino dedit nu τότε, probante quoque censore Ienensi 1817. nr. 163. p. 363.

Παρίω λίθω ήσκημένα] Ad ήσκημένα vid. nott. ad II, 130. Conferri hic quoque poterunt Homerica II. X, 438: ἄρμα δέ οἱ χρυσῷ καὶ ἀργύρω εὐ ἤσκηται, quae ob dativi usum apte attulit Kuehner. Gr. Gr. §. 586., f., quem eundem consulas §. 431, 2 ob neutrum (ἤσκημένα) excipiens nomina diversi generis. Parium lapidem (ex insula, quae olim Paros, nune Paro vocatur, Cy.

ναι, οὖτε τότε ίθὺς οὖτε τῶν Σαμίων ἀπιγμένων. ἐπεί τε γὰρ τάχιστα πρὸς τὴν Σίφνον προσέσχον οἱ Σάμιοι, ἔπεμπον τῶν νεῶν μίαν, πρέσβεας ἄγουσαν ἐς τὴν πόλιν. τὸ δὲ παλαιὸν ἄπασαι αἱ νέες ἦσαν μιλτηλιφέες καὶ ἦν τοῦτο, τὸ ἡ Πυθίη

cladum una, provenientem) quanti Graeci postmodo inprimis fecerint, nemo fere nescit; quippe quo praeter alia marmoris genera ad signa, simulacra, alia artis opera utebantur, quemque a puritate et soliditate reliquis marmoribus praeferebant. Tu vide, ne plura, Plin. H.N. XXXVI, 4. §. 2. 15. Strabon. X. p. 487 s. p. 746 A. et quae recentiori aetate monuerunt Winckelmann. Opp. Tom. V. p. 100. 396 seq., Hirt. in Boetti-geri Amalth. I. p. 225, C. O. Mueller. Handb. d. Archaeol. §. 309. Apud Pausaniam Parius lapis invenitur I, 33. §. 2. IV, 31. §. 9. V, 11. §. 5. "Adde Dodwelli Itinerar. class. et topograph. Graec. I, 2. pag. 332 vers. Sickleri, ubi doctus Britannus probatum ivit Parium marmor adhuc ab omnibus cum Attico sive Pentelico marmore temere confusum esse. Quae sententia si pervincat, sexcenta per Archaeologorum libros nomina mutanda erunt." Cr. Celeberrimi marmoris lapicidinas in insula Paro nostra actate plures inviserunt viri docti easdemque accurate descripserunt: Thiersch in Morgenblatt 1832. nr. 119. pag. 474 seq. coll. Abhandll, d. philol. Class. d. Bayer. Acad. I (1834). p. 585 seqq., ubi plura de Paro afferuntur, L. Ross in: Morgenblatt 1836. nr. 140. pag. 559 et Reisen nach d. Inseln I. p. 44 seq. 50 seq., Fiedler: Reise in Griechenland II. p. 183 seqq. coll. Clarke Travels II. p. 414 seqq. Caeterum hicce Herodoti locus merito advertit viros doctos in ea quae-stione, quae de marmore in artis operibus adhibito et coloribus inducto nostris temporibus est instituta: cum enim hoc loco alba curia albumque forum e Pario marmore paratum opponatur navibus rubro colore tinctis, satis inde patet, curiae aedificium aeque ac forum marmore albo exstructum hunc nativum

colorem marmoris retinuisse coloribus hand inducti, adeo ut extrinsecus candidam prorsus speciem ac faciem et curia et forum praeberet. Cf. Fr. Kugler: Ueber die Polychromie der griech. Architectur (Bremen 1835.) pag. 9 seqq., Chr. Walz in: Heidelberg. Jahrbb. 1837 pag. 215 seq., Raoul-Rochette: Journal des Savans 1837. pag. 103, Ulrichs Reisen in Griechenland I. p. 72 seq. ac praecipue Hettner in: Allgemeine Monatsschrift 1852, Octob. p. 934.

## CAP. LVIII.

προσέσχον] Vulgatam προσέσχον cum recentt. edd. retinui, ut VI, 119; plerique codd. προσίσχον, quod receperunt Schweighaeuser. et Gaisford. Ad significationem conf. supra III, 48 et IV, 42 ibique nott. Kuehner Gr. Gr. §. 392, c, α. Ad lθνς, quod eodem significatu atque lθέως ponitur, conf. Bredov. p. 113. — Mox pro vulg. νηες dedi e Sancrofti libro alioque νέες cum recentt. edd. Vid. Bredov. p. 261.

μιλτηλιφέες] Vulgo μιλτηλεφέες; Wesselingius, quem sequitur Schw., probaverat μιλτηλοιφέες e Sancrofti, ut opinabatur, libro, in quo tamen μιλτηλοιηφέες exstat, monente Gaisf., qui ipse ex uno Parisino exhibuit μιλτηλιφέες, quod unum probandum esse statuit Lobeck. ad Phrynich. p. 572, cum, quae ab aoristo secundo s. praesenti thematico originem ducant, diphthongo rejecto brevi syllaba formentur, ut ανηλιφής, πισσαλιφής Eustathii ex praecepto ad Odyss. p. 1501, 8 s. 260, 45 coll. Etymol. pag. 61, 5. Ad significationem vocis faciunt Homerica vocabula μιλτοπάρηος (Ili. II, 637, ubi conf. Freytag. p. 430 seq., Odyss. ΙΧ, 125), φοινικοπάρηοι (Odyss. XI, 123. XXIII, 272) de navibus, quae minio s. colore rubro erant illitae.

προηγόρευε το το Σιφνίοισι, φυλάξασθαι τον ξύλινον λόχον κελεύουσα καλ κήφυκα έφυθρόν. 'Απικόμενοι δ' ών οι άγγελοι έθεοντο τῶν Σιφνίων δέκα τάλαντά σφι χρησαι: 'οὐ φασκόντων δὲ χρήσειν τῶν Σιφνίων αὐτοτσι οι Σάμιοι τοὺς χώφους αὐτῶν ἐπόρθεον. πυθόμενοι δ' ἰθὺς ἡκον οι Σίφνιοι βοηθέοντες, καλ συμβαλόντες αὐτοτσι έσσώθησαν, καλ αὐτῶν πολλοι ἀπεκλητσθησαν τοῦ ἄστεος ὑπὸ τῶν Σαμίων. καλ αὐτοὺς μετὰ ταῦτα έκατὸν τάλαντα ἔπρηξαν. Παρὰ δὲ Έρμιονέων νῆσον ἀντί 59 χρημάτων παρέλαβον Τδρέην τὴν ἐπὶ Πελοποννήσω, καλ αὐτὴν Τροιζηνίοισι παρακατέθεντο · αὐτοὶ δὲ Κυδωνίην τὴν ἐν Κρήτη

'Απιπόμενοι δ' ων] Voculam δ' cum recentt. edd. retinui, eiectam a Schweigh. et Gaisf., quod in nonnullis codd. illa deest. Ad χρῆσαι (commodare) conf. quae dixi ad Plutarchi Philopoem. pag. 40. 260. Ex Herodoto cf. VI, 89 et vid. etiam nott. ad VII, 38. — In fine cap. ἐπρηξαν est: exegerunt. Conf. I, 106. II, 126. V, 84, ubi medium invenitur. Add. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Pers. 482. Ad ipsum ἔπρηξαν mente addendum ex antecedentibus of Σάμιοι.

## CAP. LIX.

Τδρέην την έπι Πελοποννήσω] Τορέην pro Τορέαν, quod in binis libris comparet, cum edd. recentt. dedi. Alii libri mendose Θυρέην s. Θυφέαν. Vid. Wesseling. Dissertat. Herodot, IX. p. 102 et Bredov, p. 128. Insula, quam nemo nostra aetate ignorat, in sinu Saronico est sita e regione Hermiones s. Troezenis, in cuis ipsius potestatem post devenit insula; unde minus mirum, qui factum sit, ut Samii insulam Troezeniis certa lege traderent. Cf. de Hydrea insula Pausan. II, 34. §. 9. Stephan. Byz. s. v. Quae exigua ac tenuis antiquitus fuit insula, eam nostra actate re navali ita excellere, ut vel trecentas naves mercatorias habuisse dicatur ab Holland. Travels II. p. 204 ed. sec., eandemque etiam de Graecorum libertate recuperanda optime meritam esse inter omnes constat. Vid. Ross. Wanderungen in Griechenland II. pag. 22 seqq. et scriptionem, quae Monachii prodiit 1834: 'Τπόμνημα περὶ τῆς νήσου "Τδρας ὑπὸ Αντων. Μιαούλη, Vulgo nunc vocatur I d r a.

Kυδωνίην] Conf. III, 44. Neque vero sic Herodoti verba sunt accipienda, ut Samii exsules Cydoniam primi condidisse existimentur, cum dudum ante annum 524 a. Chr. n. s. Ol. LXIV, I, in quem incidit hoc, auctore Raoul-Rochette l. mox l., Cydonia urbs commemoretur, cuius origines ad Minoëm Arcadesve colonos prisco admodum aevo huc profectos referantur, ut reliquarum Cretae urbium mater fere sit habenda. ltaque de urbe vel amplificanda vel restauranda (cf. I, 167) Herodoti verba intelligenda esse monet Hoeck (Creta I. p. 23. II. p. 439 coll. III. pag. 413) et dudum andea Raoul-Rochette (Histoire de l'Etabliss. d. col. Gr. III. p. 427). Add. Pashley Travels in Creta I. p. 12 seq , qui etiam de situ urbis disputat, de qua plura Hoeck, l.l. I. p. 23 seq. p. 383. Haec enim urbs in occidentali Cretae parte sita quadraginta fere stadia aberat ab ea, quae nunc Canea vocatur, satis ampla ac frequens incolis portuque instructa et commercio florens; ut adeo haec ipsa res Samios commoviase videri queat, ut eum in locum se potissimum converterent, nisi diserta Herodoti obstarent verba, qui ut Zacynthios expellerent, illos hoc fecisse scribit, sive ob inimicitias quasdam sive ultionis cuiusdam repetendae causa. Inimicitiarum autem vix aliam fuisse originem putat C. (). Mueller. έκτισαν, ούκ έπλ τοῦτο πλέοντες, άλλὰ Ζακυνθίους έξελῶντες έκ τῆς νήσου. ἔμειναν δ' ἐν ταύτη καὶ εὐδαιμόνησαν ἐπ' ἔτεα πέντε, ῶστε τὰ ἰρὰ τὰ ἐν Κυδωνίη ἐόντα νῦν οὖτοί εἰσι €228 ποιήσαντες καὶ τὸν τῆς Δικτύνης νηόν. ἕκτῷ δὲ ἔτεἕ Αἰγινῆται

Aeginett. p. 112 seq. not., quam Ionum et Achaeorum inveteratum odium, cum Zacynthii Achaeorum fuerint stirpis Spartanisque inde inimici, Samii vero Spartanis corumque colonis faverint. — In proxime antecedentibus intactum reliqui παρακατέθεντο (in depositum dederunt), cuius loco Dietsch. exhibuit παρέθεντο. Cf. V, 92. §. 7. VI, 73 ibique allata. Deinde pro έπί τούτω πλέοντες, ut Schweigh. et Gaisford. exhibuerunt, cum recentt. edd. revocavi έπὶ τοῦτο, cf. V, 45; neque vero πλώοντες scripsi contra omnium librorum auctoritatem. Mox Bredovium secutus pag. 368. 391 dedi ¿ţελώντες pro ¿ξεloveres, ut dudum placuerat Piersono ad Moer. p. 146 et Wesseling. in nota ad h. l., ubi affert IV, 148. V, 63. IX, 89. — Ad verba ἐπ' ἔτεα πέντε cf. nott. ad I, 166.

τῆς Δικτύνης νηόν] Δικτύνης omnes Herodotei libri, cum alias duplici litera v l:oc nomen scriptum inveniatur, unde Dindorf. edidit diκτύννης. Nam significatur dea Cretensium lunaris, Britomartis quae vocabatur, atque etiam Dictynna, quod nomen deae inditum a monte urbeque cognomine. Nam in his Cretae insulae regionibus dea venatrix commorari putabatur, cuius nomen a dixtuc, quod rete significat, repetit Mythographus ed. Bode II, 26. III, 7. §. 4 init. De qua post Spanhem. ad Callimach. in Dian. 205 disputarunt Creuzer. in Symbol. II. p. 151 seqq., C. O. Mueller. Aeginett. p. 165, Hoeck. ('reta I. pag. 24 seq. Huius autem deae sacra cum a Samiis Noster repetat (cuius hac in re testimonium - nam Samiorum res accurate noverat; conf. nott. ad III, 60 - omni fide dignum), haec est Muelleri l. l. sententia, Britomartis, quae proprie ac primitus Cretensium fuerit dea, et Dictynnae, quae Samia dea fuerit, sacra postmodo apud Cydoniatas in unum coaluisse, ita ut posteris temporibus Britomartis etiam Dictynnae nomine per Cretae urbes coleretur adeoque pro uno eodemque numine utraque dea haberetur.

έπτω δε έτει Αίγινηται ] Conf. Strabo VIII. p. 376 s. p. 577 A. Quae in Olymp. LXV, 2 sive 519 ante Chr. n. incidere statuit C. O. Mueller Acginett. p. 113. Haec enim prima Aeginetarum fuit expeditio, cuius ad nos pervenit notitia, postquam illi civitatem ab Epidauriorum potestate solutam constituerant. Ac nemo nescit, quanta incrementa postmodo ceperit Aeginetarum res navalis ac mercatura, ut mox inter Gracciae populos δαλασσοπρατούντας referantur. Conf. infra III, 139 coll. V, 83. - Quod ad verba zaποίους έχουσέων attinet, vulgo hic intelligunt apros, prorarum insignia, quibus, quemadmodum aliae gentes arietibus, leonibus, aliis instiusmodi signis, ita Samii naves suas exornare soliti fuerint. Vid. Ruhnken. in Diss. de navv. parasemm. in Opusc. acadd. pag. 279 (p. 418. T. I. ed. Bergmann.), et add. G. Dindorf. in Thes. L. Graec. T. IV. pag. 952. Nec aliter in Lycia apud Phaselitas navium proras apris fuisse insignitas numi monstrant, docente Eckhel. D. N. I. Vol. III. p. 6, quem locum adscripserat Cr. At de instiusmodi ornamentis navium hic cogitari posse negat Nacke ad Choerili fragmm. p. 157, tum ob Choerili versum (apud Hesych. s. v. Σαμιακός τρόπος) ipsumque Herodotum, qui proras navium apro tanquam insigni ornatas nunquam xamplovs dicturus fuisset, tum ob ipsa Hesychii verba, ex quibus potius naves sint intelligendac, quae non apri insigne in prora. sed ipsius prorae extremitatem obtusam habuerint et reflexam, ut exhibuerit suis rostrum; unde factum, ut ipsa navis suis quandam similiαὐτοὺς ναυμαχίη νικήσαντες ἠνδραποδίσαντο μετὰ Κρητῶν καὶ τῶν νεῶν καπρίους ἐχουσέων τὰς πρώρας ἠκρωτηρίασαν καὶ ἀνέθεσαν ἐς τὸ ἰρὸν τῆς ᾿Αθηναίης ἐν Αἰγίνη. Ταῦτα δὲ

tudinem prae se ferre videretur. Adstipulantur his Becker et C. Fr. Hermann. in Charicl, I. pag. 214 ed. alt. neque ipse aliter hunc locum intelligi posse existimo. Etenim Hesychii, vel potius Didymi, quem Hesychius laudavit, verba sic se habent: Δίδυμος δε τὰς Σαμαίνας ίδιαιτέραν παρά τὰς άλλας ναῦς τὴν
πατασπευὴν ἔχειν ευρύτεραι μέν
γάρ εἰσι τὰς γαστέρας, τοὺς δὲ έμβόλους σεσίμωνται, ὡς δοκείν ὑυγχεσιν ύων όμοίως κατεσκευάσθαι, οίον νοποφόρους είναι. διό και έπί ταύτης λέγεται · ναύς δέ τις ώκυπό-gog Σαμία, ύδς είδος έχουσα, ad quem locum plura alia veterum testimonia attulit Mauric. Schmidt (Didymi fragmm. p. 36), in quibus etiam Phot. Lex. p. 498, ubi haec leguntur: • σάμαιναι πλοία Σάμια ύσιν έμφερείς τας πρώρας έχοντα. Neque sane in Herodoti loco ipsa refragatur vox xaxelove, quominus intelligamus navium apri formam exhibentium sive in apri formam desinentium proras, quas resectas tan-quam tropaea in Minervae templum dedicaverunt suspensa: etenim κάποιος ipse aper dicitur apud Homerum in Iliad. XI, 414. XII, 42 (coll. XI, 293. XVII, 282, ubi σῦς κάπριος invenitur) et Apollon. Rhod. II, 820. 830 coll. I, 126, ubi ζώον μάποιον. Rem conficit numus Samius, de quo vid. Pinder. Numismm. ineditt. I. p. 29. Tab. II. nr. 5; navis proram is exhibet in apri formam effictam, ubi doctissimus editor cogitari voluit de eo navium genere, cui nomen Samaenae, similes quosdam numos reperiri scribens in Museo Hedervariano.

ές το ίοὸν τῆς 'Αθηναίης ἐν Αἰγίνη] Haec intelligo de Minerva Poliade, ut aliis locis (conf. quae collegi in Diss. de Apolline Patricio pag. 6 et add. Boeckh. Explice. ad Pindar. Ol. V, 9. p. 148. 149 coll. ad Ol. VII. p. 171 seq.), ita apud Aeginctas sanctissime culta. Tu vid. C.

O. Mueller. Aeginett. pag. 69 seqq. 108 seqq. Nec opus peculiarem quandam deam rerum navalium sibi fingere praesidem; nam quod numen Aeginetis, genti in mercatura rebusque maritimis valde occupatae, maxime fuit tutelare, eius in fanum rostra spoliata fuisse dedicata, quid habet absonum? Summa enim fuit Aeginetis dea eademque tutelaris, ad quam omnem suam salutem referebat Aeginetarum gens rebus navalibus maxime dedita. "Ex hoc Minervae templo Aeginetico non, ut adhuc creditum est, ex Iovis Panhellenii fano, signa illa Aeginetica, quae nunc Monachii in Regis Bavariae glyptotheca asservantur, eruta esse commonstravit liber Baro a Stackelberg in praestanti opere, quod inscribitur: Der Apollotempel zu Bassae in Arcadien. Rom, 1826." Cr. Tu vid, ibid. pag. 106—109, ubi vir doctus sculpturis illis Aegineticis, quae Monachii in glyptotheca nunc cernuntur, ipsam hanc Aeginetarum cum Cydoniis pugnam reprae-sentari arbitratur. Add. quae idem disputavit in Annall. dell. Institut. di corresp. Archeolog. T. II. p. 314, ubi hanc suam sententiam de hoc Minervae templo Aeginetico signisque inde erutis tueri studet contra dubitationes prolatas a Scharnhorstio in iisdem Annalibus T. I. pag. 201 seqq. in scriptione de insula Aegina. Hanc vero sententiam, quam primus protulit Stackelberg, deinde peculiari scriptione amplius persecutus est Hug (Bemerkungen über die Acginet. Bildwerke. Freiburg 1835), qui et ipse pugnam in his imaginibus repraesentatam ad ea, quae Herodotus h. l. tradit, referri vult p. 15 seqq. Neque nunc ullum dubium superesse potest de hoc Minervae templo, lapide non longe ab ipsius templi ruderibus reperto, in quo inscripta leguntur verba ὅρος τεμέ-νους ᾿Αθηναίας, vid. L. Ross in Kunstblatt. 1837. nr. 78. p. 322 (Arέποίησαν έγκοτον έχοντες Σαμίοισι Αίγινῆται. πρότεροι γὰρ Σάμιοι, ἐπ' 'Αμφικράτεος βασιλεύοντος ἐν Σάμφ στρατευσάμενοι ἐπ' Αίγιναν, μεγάλα κακὰ ἐποίησαν Αίγινήτας, καὶ ἔπαθον ὑπ' ἐκείνων. ἡ μὲν αἰτίη αὕτη.

60 Εμήχυνα δε περί Σαμίων μαλλον, ὅτι σφι τρία έστὶ μέ-

chaeolog. Aufsätze I. p. 241 seqq.), qui idem erit consulendus in Wanderungen in Griechenl. I. pag. 153. Rossio assensus est C. O. Mueller in Götting, gel. Anzeig. 1838. pag. 1337 seq. coll. Allgem. Lit. Zeit. 1835. nr. 99. pag. 168. Add. Guerin l'Institut II. (1854) nr. 217. pag. 4 seqq. et About: Archives des missions scientifiques III. p. 555 seqq., qui accurate disputat de hoc templo, cuius adhuc cernuntur rudera quaedam in colle, unde late patet pro-spectus: quod templum quale olim fuerit, indicavit quoque C. O. Mueller Handb. d. Archaeolog. §. 80, 12; delineationem eius exhibuit About l. l. ad pag. 556; ipsam templi (quod Iovi Panhellenio consecratum falso existimavit) ac regionis imaginem dedit Williams in: Selects Views of Greece. Vol. I. Quibus add., quae de hac regione ac templo ibi exstructo monuit Leake: Travels in Morea, II. p. 440 seq. 466 seq. III. pag. 273. Quod vero C. O. Mueller. l. supra l. hoc templum Olymp. LXXV (i. e. 480 ante Chr. n) post victoriam de Persis reportatam probabiliter exstructum dicit, hic ipse Herodoti locus adversatur, nisi de antiquiore eiusdem deae templo cogitare velis. De statuis illis Aegineticis ex hoc templo erutis et Monachium nunc delatis vid. eundem

C. O. Mueller. 1. 1. 8. 90, 2.

Εγκοτον Εχοντες] Η. Stephano praeferenti Εν κότον Εχοντες refragantur hi loci: VIII, 29. IX, 109, alia, quae attulit Wesseling. Add. VI, 73. 133 et conf. VIII, 27, ubi invenitur eodem sensu Ενέχειν χόλον, et Homer. Ili. I, 82, ubi est κότον Εχειν. Est vero substantivum Εγκοτος, ira, simultas, inimicitia. Adiectivum Εγκοτος (iracundus) exstat in Aeschyli Choëphor. 387, 1040 911 coll. Sept. c. Tb. 804.

πρότεροι γὰς Σάμιοι κ.τ.λ.] Hace Polycratis actatem longe antecedere nemo non intelligit; quare Amphicratem, modo recte βασιλεύς dicatur ab Herodoto, antiquis Sami regibus, Procli Leogoraeque adnumerari vult C. O. Mueller. Aeginett. pag. 67, praesertim cum iam ante Olymp. XL Samus arte et mercatura valde floruerit. Add. Panofka Samiorr. res p. 26, qui vix ante Ol. XXV (i. e. 680 ante Chr. n.) Amphicratem Aeginetis bellum intulisse statuit.

## CAP. LX.

Έμήκυνα δὲ περί Σαμίων μᾶλλον, οτι σφι τρία κ. τ. λ.] Aristoteles (Polit. V, 11, s. V, 9. §. 4) inter opera a tyrannis, quo plebem alerent eiusque animos a rebus publicis avocarent, confecta, Sami quoque memorat έργα Πολυπράτεια, quae ad tria ista opera h. l. ab Herodoto indicata vulgo referent. Ac satis quidem notum, tyrannos ita plerumque egisse, ut plebem otiosam operibus magnis molibusque exstruendis detinerent eoque ipso a seditionibus motibusque avocatam iugum impositum patienter ferre docerent. Quod ut aliis locis aliis a tyrannis factum esse novimus (cf. allata a C. Fr. Hermanno: Lehrb. d. griech. Staatsalterth. §. 64. not. 4 ed. quart.), a Polycrate factum esse negant Panofka l. l. p. 35 et Veegens De Polycrate Samio pag. 64, quamquam contrarium indicare videtur Aristoteles loco laudato Polit. V, 9, 4 (al. VIII, 4.), ubi inter opera a tyrannis in hunc finem exstructa etiam commemorat τῶν περί Σάμον ἔργα Πολυκράτεια, quo loco apte utitur Plass: Die Tyrannis I.p. 243 seq., ubi recenset Polycratis opera, quibus ille victum praebuerit egenis pauperibusque ac simul quoque artificum studia excitarit. A

γιστα ἀπάντων Ἑλλήνων έξεργασμένα, οὔρεός τε ύψηλοὺ ές πεντήποντα καὶ ἐκατὸν ὀργυιὰς, τούτου ὄρυγμα, κάτωθεν ἀρξάμενον, ἀμφίστομον. τὸ μὲν μῆκος τοῦ ὀρύγματος ἐπτὰ στά-

quibus operibus Heraeum certe eximere licebit, quod, ut mox indicabimus, longe prius exstrui coeptum est et confectum. Vid. Thiersch. Epochen etc. p. 184. 185. — In universum autem h.l. teneri velim, Herodotum saepius suis in libris Samum respicere eiusque res memorabiles referre singulari quadam industria, unde verisimile fit, quod Suidas s. v. Hood. tradit, Herodotum hac in insula aliquamdiu commoratum Ionicam didicisse dialectum historiamve conscripsisse vel, quod malumus, scribendae historiae initium fecisse. Conf. Herod. III, 139 init. et Heyse Quaest. Herod. I. p. 88. Quin ipsa longior narratio de Polycrate Samiisque h. l. inserta comprobare videtur scriptoris animum ad Samiorum res valde intentum, haud scio an eam ipsam ob causam, quod diutius hac in insula fuerat commoratus. De istiusmodi digressionibus in opere Herodoteo diximus ad I, 23; quas in nullo alio historiarum scriptore obvias ad indolem Herodoteae historiae pertinere, praeser-tim in fatis tyrannorum Graeciae enarrandis conspicuam, monet Creuzerus: Hist. Kunst d. Griech. pag. 212 ed. sec., cum haec earum sit vis, ut hostes Graecae libertatis puniri nec ullum scelus a vindicta divina impune ferri appareat. Conf. etiam nott. ad II, 32. 115. 120. III, 40.

ούφεός τε ὑψηλοῦ π. τ. λ.] i. e. "Primum opus est montis (s. in monte), qui ad centum quinquaginta orgyias altus est; in hoc igitur monte fossa est deducta ab imo monte incipiens et duplici utrinque ore instructa; fossae longitudo est septem stadiorum, ultitudo et latitudo octo pedum utràque. Ubi νοχ τούτου refertur ad ούφεος non alia fere ratione atque III, 14 init. Articulum τὸ ante ὅρυγμα vulgo positum e duobus codd. cum recentt. edd. delevi. ἀρξάμενον non aliter positum atque II, 17. 33. III, 91. ἀμφίστομον retinui, quod mo-

nente Bredov. pag. 69. solum a Graecis scriptoribus usurpatum esse videtur: unus Saucrofti liber αμφιστόμιον. Conferatur quoque Eustathius, qui hunc Herodoti locum tangit ad Dionys. Periog. 533. Est igitur hoc loco fossa intelligenda, quae sic ducta erat, ut ab imo monte initio facto hunc ipsum montem perforaret et in oppositum montis latus exiret indeque duobus orificiis pateret (αμφίστομον): cuius modi canales transversos ab utroque montis latere actos nunc Anglica voce Tunnel's appellare solent, haud infrequentes illos quidem nostra aetate, in usum viarum ferratarum structos. Ipse vero mons, per quem fossa ducta est, nullus alius esse potest, monstrante Guerin l. mox l., nisi is, qui nunc vocatur Castro (in cuius cacumine Sami fuit arx) quique intermedius situs est inter veterem urbem Samum et fontem, qui nunc appellatur Sancti Ioannis, unde aqua ipsa in fossam subterraneam ducta erat. Hicce mons in altitudinem 248 metrorum Gallicorum adscendere dicitur: id quod 28 ferme metris discedit ab ea, quam Herodotus indicavit, altitudine. Ex iis enim, quae II, 149 leguntur, satis patet, centum quinquaginta orgyias aequare nongentos pedes Graecos sive unum stadium alteriusque dimidium; nam orgyia sex constat pedibus sive quattuor cubitis. Haec si ad recentiores mensuras revocantur, efficitur inde montis altitudo 653 pedum Parisinorum sive 277,4331 metrorum Gallicorum sive 883,9572 pedum Rhenan. Septem stadia aequabunt 3986 pedes Parisinos s. 0,1748 milliar. geogrr. Octo autem pedes Graeci quominus totidem Rhenanos conficiant, paululum modo deest. Tu vid. Wurm De pondd. ratt. pag. 110 seq. 213. Ac denique alterius fossae είκοσίπηχυ βάθος adscendet ad 29,47 pedes Rhenanos. Ad locutionem στάδιοί είσι cf. I, 93 ibique

έποίησαν έγκοτον έχοντες Σαμίοισι Αίγινῆται. πρότεροι γὰρ Σάμιοι, ἐπ' 'Αμφικράτεος βασιλεύοντος ἐν Σάμφ στρατευσάμενοι ἐπ' Αίγιναν, μεγάλα κακὰ ἐποίησαν Αίγινήτας, καὶ ἔπαθον ὑπ' ἐκείνων. ἡ μὲν αἰτίη αὕτη.

60 Εμήπυνα δε περί Σαμίων μαλλον, ὅτι σφι τρία έστι μέ-

chaeolog. Aufsätze I. p. 241 seqq.), qui idem erit consulendus in Wanderungen in Griechenl. I. pag. 153. Rossio assensus est C. O. Mueller in Götting, gel. Anzeig. 1838. pag. 1337 seq. coll. Allgem. Lit. Zeit. 1835. nr. 99. pag. 168. Add. Guerin l'Institut II. (1854) nr. 217. pag. 4 seqq. et About: Archives des missions scientifiques III. p. 555 seqq., qui accurate disputat de hoc templo, cuius adhuc cernuntur rudera quaedam in colle, unde late patet pro-spectus: quod templum quale olim fuerit, indicavit quoque C. O. Mueller Handb. d. Archaeolog. §. 80, 12; delineationem eius exhibuit About l. l. ad pag. 556; ipsam templi (quod Iovi Panhellenio consecratum falso existimavit) ac regionis imaginem dedit Williams in: Selects Views of Greece. Vol. I. Quibus add., quae de hac regione ac templo ibi exstructo monuit Leake: Travels in Morea. II. p. 440 seq. 466 seq. III. pag. 273. Quod vero C. O. Mueller. l. supra l. hoc templum Olymp. LXXV (i. e. 480 ante Chr. n) post victoriam de Persis reportatam probabiliter exstructum dicit, hic ipse Herodoti locus adversatur, nisi de antiquiore eiusdem deae templo cogitare velis. De statuis illis Aegineticis ex hoc templo erutis et Monachium nunc delatis vid. eundem

C. O. Mueller. 1. 1. §. 90, 2.

Γγκοτον Εχοντες] H. Stephano
praeferenti Εν κότον Εχοντες refragantur hi loci: VIII, 29. IX, 100, alia,
quae attulit Wesseling. Add. VI, 73.
133 et conf. VIII, 27, ubi invenitur
eodem sensu Ενέχειν χόλον, et Homer. Ili. I, 82, ubi est κότον Εχειν.
Est vero substantivum Εγκοτος, ira,
simultas, inimicitia. Adiectivum Εγκοτος (iracundus) exstat in Aeschyli
Choëphor. 387, 1040 911 coll. Sept.
c. Th. 804.

πρότεροι γὰς Σάμιοι κ.τ.λ.] Hace Polycratis aetatem longe antecedere nemo non intelligit; quare Amphicratem, modo recte βασιλεύς dicatur ab Herodoto, antiquis Sami regibus, Procli Leogoraeque adnumerari vult C. O. Mueller. Aeginett. pag. 67, praesertim cum iam ante Olymp. XL Samus arte et mercatura valde floruerit. Add. Panofka Samiorr. res p. 26, qui vix ante Ol. XXV (i. e. 680 ante Chr. n.) Amphicratem Aeginetis bellum intulisse statuit.

## CAP. LX.

Έμήκυνα δὲ περί Σαμίων μάλλον, οτι σφι τρία π. τ. λ.] Aristoteles (Polit. V, 11, s. V, 9. §. 4) inter opera a tyrannis, quo plebem alerent eiusque animos a rebus publicis avocarent, confecta, Sami quoque memorat ἔργα Πολυπράτεια, quae ad tria ista opera h. l. ab Herodoto indicata vulgo referunt. Ac satis quidem notum, tyrannos ita plerumque egisse, ut plebem otiosam operibus magnis molibusque exstruendis detinerent eoque ipso a seditionibus motibusque avocatam iugum impositum patienter ferre docerent. Quod ut aliis locis aliis a tyrannis factum esse novimus (cf. allata a C. Fr. Hermanno: Lehrb. d. griech. Staatsalterth. §. 64. not. 4 ed quart.), a Polycrate factum esse negant Panofka l. l. p. 35 et Veegens De Polycrate Samio pag. 64, quamquam contrarium indicare videtur Aristoteles loco laudato Polit. V, 9, 4 (al. VIII, 4.), ubi inter opera a tyrannis in hunc finem exstructa etiam commemorat τῶν περί Σάμον ἔργα Πολυπράτεια, quo loco apte utitur Plass: Die Tyrannis I. p. 243 seq., ubi recenset Polycratis opera, quibus ille victum praebuerit egenis pauperibusque ac simul quoque artificum studia excitarit. A

γιστα ἀπάντων Ἑλλήνων έξεργασμένα, οὔρεός τε ὑψηλοῦ ές πεντήκοντα καὶ έκατὸν ὀργυιὰς, τούτου ὄρυγμα, κάτωθεν ἀρξάμενον, ἀμφίστομον. τὸ μὲν μῆκος τοῦ ὀρύγματος έπτὰ στά-

quibus operibus Heraeum certe eximere licebit, quod, ut mox indicabimus, longe prius exstrui coeptum est et confectum. Vid. Thiersch. Epochen etc. p. 184. 185. - In universum autem h.l. teneri velim, Herodotum saepius suis in libris Samum respicere eiusque res memorabiles referre singulari quadam industria, unde verisimile fit, quod Suidas s. v. Hood. tradit, Herodotum hac in insula aliquamdiu commoratum Ionicam didicisse dialectum historiamve conscripsisse vel, quod malumus, scribendae historiae initium fecisse. Conf. Herod. III, 139 init. et Heyse Quaest. Herod. I. p. 88. Quin ipsa longior narratio de Polycrate Samiisque h. l. inserta comprobare videtur scriptoris animum ad Samiorum res valde intentum, haud scio an eam ipsam ob causam, quod diutius hac in insula fuerat commoratus. De istiusmodi digressionibus in opere Herodoteo diximus ad I, 23; quas in nullo alio historiarum scriptore obvias ad indolem Herodoteae historiae pertinere, praeser-tim in fatis tyrannorum Graeciae enarrandis conspicuam, monet Creuserus: Hist. Kunst d. Griech. pag. 212 ed. sec., cum haec earum sit vis, ut hostes Graecae libertatis puniri nec ullum scelus a vindicta divina impune ferri appareat. Conf. etiam nott. ad II, 32. 115. 120. III, 40.

ούφεός τε ὑψηλοῦ κ.τ. λ.] i. e., primum opus est montis (s. in monte), qui ad centum quinquaginta orgyias altus est; in hoc igitur monte fossa est deducta ab imo monte incipiens et duplici utrinque ore instructa; fossae longitudo est septem stadiorum, ultitudo et latitudo octo pedum utrâque. Ubi vox τούτου refertur ad ούφεος non alia fere ratione atque III, 14 init. Articulum τὸ ante δρυγμα vulgo positum e duobus codd. cum recentt. edd. delevi. ἀρξάμενον non aliter positum atque II, 17. 33. III, 91. ἀμφίστομον retinui, quod mo-

nente Bredov. pag. 69. solum a Graecis scriptoribus usurpatum esse videtur: unus Saucrofti liber αμφιστόμιον. Conferatur quoque Eustathius, qui hunc Herodoti locum tangit ad Dionys. Periog. 533. Est igitur hoc loco fossa intelligenda, quae sic ducta erat, ut ab imo monte initio facto hunc ipsum montem perforaret et in oppositum montis latus exiret indeque duobus orificiis pateret (αμφίστομον): cuius modi canales transversos ab utroque montis latere actos nunc Anglica voce Tunnel's appellare solent, haud infrequentes illos quidem nostra aetate, in usum viarum ferratarum structos. Ipse vero mons, per quem fossa ducta est, nullus alius esse potest, monstrante Guerin l. mox l., nisi is, qui nunc vocatur Castro (in cuius cacumine Sami fuit arx) quique intermedius situs est inter veterem urbem Samum et fontem, qui nunc appellatur Sancti Ioannis, unde aqua ipsa in fossam subterraneam ducta erat. Hicce mons in altitudinem 248 metrorum Gallicorum adscendere dicitur: id quod 28 ferme metris discedit ab ea, quam Herodotus indicavit, altitudine. Ex iis enim, quae II, 149 leguntur, satis patet, centum quinquaginta orgyias aequare nongentos pedes Graecos sive unum stadium alteriusque dimidium; nam orgyia sex constat pedibus sive quattuor cubitis. Haec si ad recentiores mensuras revocantur, efficitur inde montis altitudo 653 pedum Parisinorum sive 277,4331 metrorum Gallicorum sive 883,9572 pedum Rhenan. Septem stadia aequabunt 3986 pedes Parisinos s. 0,1748 milliar. geogrr. Octo autem pedes Graeci quominus totidem Rhenanos conficiant, paululum modo deest. Tu vid. Wurm De pondd. ratt. pag. 110 seq. 213. Ac denique alterius fossae είκοσίπηχυ βάθος adscendet ad 29,47 pedes Rhenanos. Ad locutionem στάδιοί είσι cf. I, 93 ibique διοί εἰσι, τὸ δὲ ὕψος καὶ εὖρος ὀκτὰ ἐκάτερον πόδες. διὰ παντὸς δὲ αὐτοῦ ἄλλο ὅρυγμα εἰκοσίπηχυ βάθος ὀρώρυκται, τρίπουν δὲ τὸ εὖρος, δι' οὖ τὸ ῦδωρ ὀχετευόμενον διὰ σωλήνων παραγίνεται ἐς τὴν πόλιν, ἀγόμενον ἀπὸ μεγάλης πηγῆς. ἀρχι-

nott. et ad έκάτερον nott. ad III, 8. Ad formam ὁρώρυκται cf. I. 185 ibique nott.

que nott. διά παντός δὲ αὐτοῦ] Hoc, monente Wesseling., ita intelligendum, ut per eundem montem et iuxta priorem fossam excavata fuerit altera, quae aquaeductus vicem praeberet. Prior hominibus transitum dabat, ut, si quid aquaeductui labis fieret, sarciretur: unde et latior et celsior altera erat. Hinc ita de hoc opere pronunciat Thiersch. l. l. p. 184: "Der Durchstich (δουγμα) eines 150 Klaftern hohen Berges, sieben Stadien lang und damit verbunden eine Wasserleitung, zwanzig Ellen tief und drei Schuhe breit." Adde Curtium bene haec explicantem in Archaeolog. Zeitung 1847. pag. 30: "Das Ausserordentliche war, dass Eupalinos erst einen sieben Stadien langen Durchstich mit genau berechnetem Gefäll machte, acht Fuss breit und acht Fuss hoch und dann in den Boden dieses Stollen einen drei Fuss breiten Canal eingrub von zwanzig Ellen Tiefe. Der erste Gang diente also nur dazu, um dem Wasserlaufe Luft zu schaffen und ihn an jeder Stelle beaufsichtigen zu können. Von seiner untern Mündung kam das Bergwasser auf einem gemauerten Aquaducte nach der Stadt Samos." Iam intelligimus, cur altera fossa, quae ad aquas abducendas facta erat, tres tantum pedes lata fuerit, nec mirabimur hanc fossae latitudinem, quae iusto minor videtur Bobrickio (Geograph. des Herodot. pag. 46) hunc locum Herodoteum prorsus non intelligenti miraque adeo haec verba adiicienti: "Das άμφίστομον könnte man sich vielleicht so erklären, dass sich der geraden Fortsetzung der Wasserleitung ein Hügel entgegenstellte und man, um der Mühe des abermaligen Durchstichs zu entgehen, sie in zwei Armen herum leitete." Quae quam

aliena sint ab Herodoti verbis, nemo non videt. Recentiore aetate Eupalini opus celeberrimum denuo invenire studuit Tournefort (Relation d'un voyage du Levant etc. I. p. 161 et 166) idque adeo sibi reperisse visus est prope vicum Mytilini qui nunc vocatur, ubi fons large profluens cernitur, cuius aquas per montem (Kataruga, cuius cavernas quasdam vidit) fossa hac subterranea in Sami urbem deductas esse putavit: minus recte, ut nunc satis exploratum habemus. Etenim post Thierschium (Morgenblatt. 1832. nr. 115. p. 448 et: État actuel de la Grèce T. II. p. 19) et Lud. Rossium (Reisen auf den griech. Inseln II. p. 151), qui, quae de hoc opere ab incolis tradita accepit, in ea quo minus accuratius inquireret, se impeditum esse scribit, hunc laborem in se suscepit atque ipsa vestigia huius canalis, qui a fano Sancti Ioannis, ubi fons prosilit largam aquae copiam suppeditans, per montem Castro in ipsam veterem urbem Sami fuit ductus, invenit et, quousque hoc fieri potuit, persecutus est Guérin: Archives des missions scientifiques III. p. 475 seqq. et: Description de l'île de Patmos et de l'île de Samos (Paris 1856) pag. 210. 306 seqq., ubi accurate de his retulit addiditque totius regionis delineationem. Ipsum Eupalini opus iam Romanorum aetate non amplius in usu fuisse, sed terra obrutum esse putat, cum aquaeductus Romani, ab Eupalini opere bene discernendi, ruinae adhuc cernantur. Utroque autem hoc opere id omnino spectatum fuisse videtur, ut incolae urbis ad mare sitae in regionibus inferioribus aquam puriorem ac salubriorem acciperent, qua ad omnia commode uti possent.

άπὸ μεγάλης πηγῆς] fons dicebatur Gigartho s. Leucothea: quos duos fontes Sami commemorat Plinius H. τέπτων δὲ τοῦ ὀρύγματος τούτου ἐγένετο Μεγαρεὺς Εὐπαλίνος Ναυστρόφου. τοῦτο μὲν δὴ εν τῶν τριῶν ἐστί · δεύτερον δὲ περὶ λιμένα χῶμα ἐν θαλάσση, βάθος κατὰ είκοσι ὀργυιέων, μῆκος δὲ τοῦ χώματος μέζον δύο σταδίων · τρίτον δέ σφι ἐξέρ-

N. V, 31, 37. Vid. Panofka Samiorr. res pag. 4, qui idem ex eo, quod aquaeductus hic commemoratur, Samum non semper svvdoov fuisse putat, quamquam quattuor fluvii insulam irrigantes a veteribus nominantur indeque Anacreon Samum appellarat ίρον ἄστυ Νυμφέων, quod dixit, si Hesychium sequimur, έπεί voreçov evedços éyévero, quamquam aliam causam affert Athenaeus XV. p 672 B. Tu vid. Bergk Anacreont. fragmm. pag. 164 seqq. 169. Poëtt. Lyricc. Graecc. ed. alt. p. 779. Ad verba δια σωλήνων (per tubulos) cf. similem locum, qui legitur in Dicaearchi libello (T. II. p. 127 Geogr. minn. ed. Gail. sive Mueller. Hist. Graece, fragmm. II. p. 258): φέρεται δε και από της Καδμείας θδωρ αφανές δια σωλήνων αγόμενον π. τ. λ. De ipsa voce eiusque significatione plura vid. in Thes. Ling. Graec. T. VII. p. 1707 ed. Dindorf.

δεύτερον δε περί λιμένα χώμα έν θαλάσση] Pro περί λιμένα Mehler in Mnemosyn. V. p. 67 scribi vult παρά λιμένα. — Herodoti verba recte sic intelligit Thiersch. Epochen. pag. 184: "ein Damm im Meere zum Schutze des Hafens, gegen zwanzig Klafter hoch und grösser denn zwei Stadien." Add. Panofka l. l. p. 4. Ad nostras mensuras si hacc revocaris, viginti orgviae aequant fere 112 pedes Parisinos sive 117 pedes Rhen. et quod excurrit; duo stadia efficient 1139 pedes Parisinos s. 0,0199 milliar. geogr. Tu vid. Wurm. 1. l. Atque affirmat Guérin, qui vestigia huius aggeris accurate perscrutatus est, l. l. pag. 203 seqq., eam mensuram, quae ad longitudinem pertinet, admodum exactam ac veram esse: eam vero, quae ad altitudinem spectat, nimiam videri putat, cum ipsius maris profunditas vix de. cem attingat orgyias. Etenim adhuc aggeris e sinistra portus parte ducti cernuntur in mari, tranquillo prae-

sertim nec fluctibus excitato, vestigia: quod dudum testatus est Tournefort l. l. pag. 160 seq. itemque Ross l. l. pag. 148 et nunc praecipue Guérin. l. l. Fuit autem hoc totum opus ex genere eorum, quibus nunc nomen Molo, exstructum illud quidem ad maiorem portus opportunitatem et securitatem indeque coniunctum cum re navali Samiorum et commercio admodum florente: quare opere diruto nunc minorem accessum et securitatem habere naves paucasque tantum atque exiguas in portum admitti posse tradunt. Ad ipsam portus oram vilis iacet vicus lapidibus antiquae structurae aedificatus: nomen ei Tigani (Τηγάνι s. Τηγάνιον). — Pro βάθος κατά είκοσι όργυιέων Eltz Quaest. Herodd. fasc. II. in: Jahrbb. f. Philol. und Paedag, Suppl. T. IX. p. 129 suspicatur scriptum fuisse ab Herodoto: βάθος καλ είκοσι οργυιέων.

τρίτον δέ σφι έξέργασται Heracum s. amplissimum Iunonis templum intelligi, cuius una cum Dianae Ephesiae templo iam supra II, 148 Noster mentionem fecerat, neminem fugit. Add. III, 123 et 1, 70, ubi reliquos Nostri locos attulimus. De quo templo quod Herodotus h. l. scribit: νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν (quam vocem deleri vult Mehler l. l.) τῶν ἡμεὶς ἴδμεν, id eo magis respici vult Thiersch. Epochen etc. pag. 185, quoniam nec Aegyptiorum templa amplissima ac spatiosissima, quae ipse viderat Herodotus, eo eximantur. In Heraci magnitudine et splendore omnino consentiunt veteres scriptores (Strab. XIV. p. 637 s. 944. Pausan. VII, 5. §. 2. 6. Cicer. in Verr. I, 20. Appulei. Florid. II. nr. 15. T. II. p. 49. Oudend. T. II. pag. 53 ed. Hildebr.). Hodie vix quidquam superesse accepimus, unde templi et magnitudinem et amplitudinem vel coniectură assequi liceat, cum omnia ita eversa ac solo

γασται νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς ἔδμεν, τοῦ ἀρχι-

fere acquata sint, ut nihil aliud eminest nisi una columna nec ea integra, et aliquot bases ac partes columnarum formae Ionicae, quarum effigiem exhibuerunt Tournefort l. l. pag. 162, auctores Antiquitt. Ionicc. I. chap. V. Pl. 2. et seqq. Choiseul-Gouffier Voyage etc. I. cap. 6. p. 99. Pl. 53 seq. Add. Ross l. l. pag. 143 seq., qui ex Heraei materia ablata dicit exstructa esse omnia circumcirca aedificia omnesque muros, et Guérin l. l. p. 215 seq., qui et ipse in Heraei vestigia accurate inquisivit. Situm illud fuit in eadem insulae ora meridionali, ad quam ipsa Samus urbs iacebat, unde occasum versus proficiscenti ac litus legenti unius horae itinere distabat Heraeum, loco inferiore ducentis ferme passibus a mari exstructum neque valde remotum ab Imbraso fluvio, cui nunc nomen Daphnia. Quod vero C. O. Mueller (Handb. d. Archaeolog. §. 80, 3 coll. §. 53, 2) hoc templum tantopere celebratum successisse vult Polycratis aetate in locum antiquioris templi Dorici, quod a Rhoeco et Theodoro circa Olympiad. XL (i. e. 620 ante Chr. n.) fuerit exstructum, id utique a vero abhorret neque cum ipsis Herodoti verbis unquam conciliari poterit. Herodoti enim verba: τοῦ ἀρχιτέ-κτων πρώτος έγένετο Ροίκος Φίλεω, ea indicare videntur, quae ipsius Thierschii l. l. pag. 185 verbis referre malumus: "dass Rhoecus den Plan gemacht und den Bau begonnen, nach ihm aber Andere, oder wenigstens ein Anderer ihn fortgesetzt und vollendet." Iam vero Rhoecum illum ad Olympiadum initia, igitur multo ante Polycratis actatem, pertinere maxime probabilis est sententia, obloquente quamvis Panofka: Samiorr. res pag. 51. 58. Conf. supra nott. ad III, 41. Itaque templum a Rhoeco exstrui coeptum, postea crescentibus Samiorum rebus sensim sensimque perfectum fuisse putem, ut Polycratis tempore, quo ipso Samiorum res maxime floruisse credibile est, absolutum videri potuerit. Nam post Polycratis actatem templum perfectum fuisse ut credam, minime adduci possum, quippe Samiorum rebus tunc temporis iam fractis ac deminutis. Conf. Thiersch. l. l. Nec aliter medio aevo, quod dicunt templa illa, quae admiramur, amplissima ac splendidissima per Italiam Germaniamve multorum annorum adeoque seculorum per decursum exstructa et ne sic quidem perfecta fuisse, quis est qui nesciat? Hanc sententiam probarunt viri docti, qui nuper eandem quaestionem denuo pertractarunt atque satis demonstrarunt, de uno templo tantum esse cogitandum idque omnium templorum Ionicae structurae esse untiquissimum, a Rhoeco mature iam exstrui coeptum et postmodo ita perfectum, ut hanc Ionicae structurae formam retinuerit, cum nullum supersit vestigium, ex quo colligas, templum Dorico genere primitus exstructum postea eam mutationem subiisse, ut totius operis delineatione mutata Ionicam structuram assumpserit; neque etiam ipsis Persicis bellis templum vel si hic illic detrimenta quaedam passum esse perhibeatur, dirutum aut eversum esse constat. Vid. Stark: Archaeolog, Studien (Wetzlar 1852) pag. 13 seq., Urlichs in: Rhein. Mus. N. T. X. p. 3 seqq. Qui idem l.l. recenset singula dona, quae in hoc templo posita commemorantur ab Herodoto (I, 70. II, 182. III, 47. 123. IV, 88. 152), apteque etiam ex ipso perfecti (ἐξέργασται) usu colligi posse putat, ipsum Herodotum, quem Sami diutius commoratum esse supra monuimus, hoc templi opus, quale a Rhoeco exstructum fuit, suis vidisse oculis idque certe declarare voluisse, templum, quale primitus a Rhoeco exstructum est, tale sua ipsius aetate adhuc cerni neque ullam subiisse mutationem inde a prima aedificatione per Rhoecum instituta. - De donis illis, quae Heraeo continebantur, de magna auri argentique copia ad Appuleii usque

τέχτων πρώτος έγένετο Ροίκος Φίλεω έπιχώριος. Τούτων εΐνεκεν μαλλόν τι περί Σαμίων έμήκυνα.

Καμβύση δε τῷ Κύρου χρονίζουτι περὶ Αίγυπτον καὶ 61 παραφρονήσαντι ἐπανιστέαται ἄνδρες μάγοι δύο ἀδελφεοὶ, τῶν

aetatem ibi congesta, plurima quoque monuit Panofka l. l. p. 60 seqq. coll. pag. 57 seqq., ubi de Iunone Samia eiusque cultu disputat, de qua eadem cf. Creuzer. Symbol. III.

p. 215 seqq. ed. tert.

Poixos Φίλεω] Cum Φίλεω descendat a Φίλης (cf. Bredov. pag. 228), cuius artificis nomen apud Suidam (III. p. 598 Kust.) sonet Di-Lias, in Herodoto Thiersch. l. l. p. 181. 182 scribi vult Φιλέω, indeque etiam veram scripturam Pausaniae in locis VIII, 14. §. 5. X., 38. §. 3 esse restituendam. Sed utroque hoc loco Siebelis, cuius nott. consul. ad priorem locum p. 245, edidit Φιλαίου, praceunte Sylburgio atque Amasaco, et sequente nuperrimo editore Schubart. Rhoecus Samius cum Theodoro aeris fundendi artem invenisse fertur (vid. Pausan. VIII, 14. §. 5. IX, 41. §. 1 coll. Plin. H. N. XXXV, 12. sect. 43) idemque insignis illa aetate architectus fuisse videtur, cum praeter Heraeum Samium Lemni quoque una cum Smilide et Theodoro labyrinthum exstruxisse dicatur. Noctis statuam a Rhoeco factam memorat Pausan. X, 38. §. 3. Haec Sillig. in Catalogo artifice. pag. 407 Thierschium I. I. secutus, coll. p. 439 seq. De Rhoeci tempore si quaeras, fallitur Brunn (Geschichte d. griech. Künstler I. p. 30 seqq.), qui Rhoecum ac Theodorum (cf. etiam nott. ad III. 41. I, 51) circa Olymp. L collocat: quo rectius iam C. O. Mueller (l. l. \$. 16) et Fischer (Griech. Zeittafeln pag. 96) ad Olymp. XXXV regressi sunt, docetque Urlichs l. l., ad tempus ante Olymp. XL certe pertinere Rhoecum, qui iam circa Olymp. XXXVII, adeoque, ut videtur, Olymp. XXXIII exstruendo Heraeo operam dedit, i. c. circa ann. 648 ante Chr. n.

CAP. LXI.

ἐπανιστέαται] Ad formam conf.

II, 80. 113. IV, 174. De augmento omisso in verbo καταλελοίπεε diximus ad I, 94 fin. — μελεδωνός qui h. l. dicitur, idem mox ἐπίτροπος vocatur III, 63. 65. Tu vid. notatt. ad II, 65 et add. Aelian. V. H. II, 14. XIV, 32. In seqq. de usu optativi (κρύπτοιτο — είδείησαν) atque indicativi (ησαν) monuit Kuehner. Gr. Gr. §. 769, 3, y, qui ad formam utique raram optativi είδείησαν nos attendi iubet Gr. Gr. §. 239. not. 4. ώς ολίγοι ήσαν cum recentt. edd. scripsi, ubi vulgo post oliyou inseritur vs. Ad argumentum quod attinet, different in singulis quibusdam Ctesias, qui de his retulit in Persicc. Excerptt. §. 10 seq., et Herodotus; utrius maior esset fides, ad Ctesiam disquisivi pag. 126 seq. In universum velim hoc teneri, ab orientalium regnorum conditione minime abhorrere ea, quae Ctesias, in quem iniuria quidam invecti sunt, memoriae prodidit, quaeque ille e regiis annalibus desumpsisse putandus est. Conf. Osiander. in programmat. scholast., quod prodiit Stuttgard. 1821. p. 12, alia ad Ctes. l. l. citata. Videtur autem, monente Heeren. Ideen I, 1. pag. 412, Magorum coniuratio id proxime spectasse, ut vetus Medorum imperium Magorumque potestas, a Persarum regibus si non fracta, at diminuta certe, restitueretur eo praesertim tempore, quo, Cambyse fatis abrepto, regia stirps iam exstincta videri posset. Inprimis huc faciunt extrema Cambysis verba ad Persarum principes III, 65 in fin., ubi conf. nott. Quae Herodotus tradit, ea Persarum e carminibus epicis, quibus res a Cyro atque Dario gestae ita fuerint celebratae, ut poëtae non prorsus rerum veritatem secuti illas res mutatas adeoque amplificatas exhibuerint, fluxisse vult Duncker Gesch. d. Alterth. II. p. 556: a quo ita dissentio, ut quae famá tradita de his Herodotus in τὸν ἔτερον καταλελοίπεε τῶν οἰκίων μελεδωνὸν ὁ Καμβύσης. οὖτος δὴ ὧν οἱ ἐπανέστη, μαθών τε τὸν Σμέρδιος θάνατον, ὡς κρύπτοιτο γενόμενος, καὶ ὡς ὀλίγοι ἦσαν οἱ ἐπιστάμενοι αὐτὸν Περσέων, οἱ δὲ πολλοὶ περιεόντα μιν ἐδείησαν. πρὸς ταῦτα βουλεύσας τάδε ἐπεχείρησε τοῖσι βασιλητοισι. Ἡν οἱ ἀδελφεὸς, τὸν εἶπά οἱ συνεπαναστῆναι, οἰκὼς μάλιστα τὸ εἶδος Σμέρδι τῷ Κύρου, τὸν ὁ Καμβύσης ἐόντα ἐωυτοῦ ἀδελφεὸν ἀπέκτεινε ἡν τε δὴ ὁμοιος εἶδος τῷ Σμέρδι, καὶ δὴ καὶ οὔ-

itineribus sciscitando accepisset, ea ab historiae patre hic referri existimem diversamque omnino famam de his sparsam esse idem credam; monstrat id Ctesiae narratio, imperfecta illa quidem et in angustos compendii fines coacta a Photio: monstrat Iustini (I, 9) narratio, quae aliis e fontibus ducta videtur. Namque Ctesia auctore (Persicc. §. 10) Sphendadutes magus Tanyoxarcem, Cambysis fratrem, apud ipsum Cambysem ita est criminatus, ut hicce fratrem ad se arcessitum interfici iuberet: quo facto magus, qui Tanyoxarci valde similis fuisse dicitur. regnum affectavit; Iustinus Cambysem tradit somno exterritum (vid. Herod. III, 30) parricidium fecisse atque ad hoc ministerium delegisse magum quendam ex amicis, nomine Cometen: hunc vero, prostrato Smerde, Cambysis fratre, suum ipsius fratrem, nomine Oropasten, qui Smerdi et oris et corporis lineamentis persimilis fuisset, subiecisse regemque constituisse. Hi igitur scriptores quamquam in singulis quibusdam rebus iisque secundariis discrepant, in summa tamen, quae ad fratris regii necem et ad magorum rebellionem redit, satis conveniunt atque egregie confirmantur testimonio inscriptionis Bisutunae (de qua vid. supra nott. ad III, 30) sic narrantis: cum Cambyses fratre interfecto in Aegyptum se contulisset, impictatem per omnes regni Persarum terras grassari coepisse, mendacia in dies increbuisse; tum magum quendam nomine Gunaita s. Gaumata exstitisse a monte Arakadis in terra Pishijanwata s. Pisiyanyadaya primo die mensis Viyak'hna, mentitum se esse Bartija (Smerdin), Cyri filium, Cambysis fratrem: ad hunc magum deinde omnes terras transiisse defectione parata: id vero aegre ferentem Cambysem esse mortuum. De magi nomine Gaumata disseruerunt Rawlinson: Journal of the Asiatic Society XI, 1. pag. 135 et Oppert: Journal Asiatique T. XVII. (IV. Ser.) pag. 379, qui interpretatur abundantem pecudibus; in nomine terrae Pisiyauvadaya cognosci posse Pasaryadarum nomen (Parça vàdà) idem existimat pag. 380.

πρὸς ταῦτα βουλεύσας τάδε] πρὸς ταῦτα ad antecedentia (ut v. c. I, 206. 207) spectat, ad mortem scilicet Smerdis, paucis cognitam; τάδε ad sequentia, ad ea, quae magus excogitavit, ut rerum potiretur. Verba sequentia έπεχείρησε τοίσι βασιληίoisi vulgo reddunt: regiam occupare instituit: quo sensu utique τὰ βασιlήτα de regio palatio dicuntur I, 30. 178. Equidem cum Schweighaeusero (Lexic. Herodot. I. p. 120) malim ad H. Stephani sententiam accedere sic reddentis: invadendum regnwn sibi putavit, vel potius: regnum affectavit, cum ipse a Cambyse esset relictus τῶν οἰκίων μελεδωνός. Itaque ad τοίσι βασιληΐοισι mente subaud. ποήγμασι. Infra III, 65 Cambyses loquitur: οί δὲ ὑμιν μάγοι πρατέουσι τών βασιλητών π. τ. 1.

οίκως μάλιστα τὸ εἶδος Σμέςοδι]
Consentit cum hisce Ctesiae narratio Persice. Excerptt. §. 10. In Bisutuna inscriptione nihil traditur de faciei similitudine neque de nomine utrique communi: immo diversum a Cambysis fratre nomen habet magns.

227 νομα τώυτὸ εἶχε Σμέρδιν. τοῦτον τὸν ἄνδρα ἀναγνώσας ὁ μάγος Πατιζείθης, ὡς οι αὐτὸς πάντα διαπρήξει, εἶσε ἄγων ἐς τὸν βασιλήτον θρόνον. ποιήσας δὲ τοῦτο κήρυκας τἢ τε ἄλλη διέπεμπε καὶ δὴ καὶ ἐς Αἰγυπτον προερέοντα τῷ στρατῷ, ὡς Σμέρδιος τοῦ Κύρου ἀκουστέα εἰη τοῦ λοιποῦ, ἀλλ' οὐ Καμβύσεω. Οῖ τε δὴ ὧν ἄλλοι κήρυκες προηγόρευον ταῦτα, καὶ δὴ 62 καὶ ἑ ἐπ' Αἰγυπτον ταχθεὶς (εῦρισκε γὰρ Καμβύσεα καὶ τὸν στρατὸν ἐόντα τῆς Συρίης ἐν 'Αγβατάνοισι) προηγόρευε στὰς

Πατιζείθης], Schol. cod. Passion. Διονύσιος ὁ Μιλήσιος Πανζούθην ὁνομαζεσθαι τούτον λέγει. Ex h. l. Κατιζίθης Zonaras. Cf. Rutgersii Var. Lect. I, 8. III, 10." Gaisf. Nomen Πατιζείθης, cuneatis literis si scribatur, sonare Palizaità, suspicatur Oppert. l. l. pag. 402. Alia ferri huius magi nomina apud Ctesiam et Iustinum supra vidimus. ἀναγνώσας est: cum persuasissel. Vid. I, 68 ibique nott.

είσε άγων] Conf. I, 9 ibiq. citat. Creuzer. ad Plotin. de pulcrit. pag. 518. Qui idem haec nunc addi vult: "Hom. Od. I, 130 αυτήν δ' ές δρόνον είσεν άγων et sic saepius. Cf. etiam Odyss. IX, 98 ibiq. Cod. Harl. p. 54 ed. Lips. Contra Odyss. X, 233: είσεν δ' είσαγάγονσα." Caeterum plena hic utitur Herodotus locutione, qui III, 64. 65. 30 scripsit ίζόμενος ές τὸν βασιληΐον θρόνον. Vid. nott. ad

τη τε αλλη διέπεμπε] Ita edidi Schweigh. et Gaisf. secutus. Vulgo διέπεμπε τη τε αλλη, idque retinuit Matthiae. — Conf. I, 1 ibique nott. et add. Herod. IV, 114. 192. Iacobs ad Aclian. de N. A. III, 42; plura quoque dabit Theodorus Malina de dictione Polyaenea (Berolin, 1854) pag. 83. — In seqq. προερέοντα ad unum illum caduceatorem referendum, qui in Aegyptum a mago fuit missus, ut monet Matth. Gr. Gr. §. 443, 1. p. 829, idem de usu verbalis vocis (ακουστέα) admonens, de quo eodem Valck. citat Thucyd. I, 86. Sophocl. Electr. 340. Vid. etiam Kuehner, Gr. Gr. 8, 528, not. 4. Verba προερείν, προειπείν, προαγο-QEVELV de praecone potissimum frequentata significant, codem Valcken. observante: proclamando edicere, vel denuntiare. Conf. Bornemann. ad Xenophont. Cyropaed. II, 4, 31 et Pausan. IV, 5, 3.

#### CAP. LXII.

ἐν ᾿Αγβατάνοισι] Ita cum recentt. edd. scripsi. Olim Ἐκβατάνοισι. Conf. III, 64 et supra I, 98. Memorat Echatana in Galilaeae tractu 10seph. Vit. cap. 11., itemque Stephanus Byzantinus: Αγβάτανα, πολίχνιον Συρίας. Ήρόδοτος τρίτω · οί δε νῦν Βατάνειαν αὐτὴν καλοῦσι. — Δημήτοιος δέ φησιν Αγβάτανα διττά, τὰ μεν τῆς Μηδίας, τὰ δὲ τῆς Συρίας κ. τ. λ., ac multis deinde additis de scriptura vocis sie concludit: δείξομεν δ' έν τω β', ότι ή καθ' ήμας Βατάνεα και Βατάνεια καλείται καὶ τὸ έθνικὸν Βατανεώται, quibuscum iungantur, quae in eodem scriptore leguntur: Βατανίαι συνοικία Συρίας ή και Βατανέα ένικώς τὸ έθνικον Βατανεώτης εστι και Βάτανα προς τῷ Εὐφράτη. Μαgis huc pertinere videtur Plinii lo-cus Hist. Nat. V, 19. §. 75, quem cum Billerbeck. (Asiae Herodott. difficill. p. 11) alliisque viris doctis huc referre malim: "Promontorium Carmelum et in monte oppidum eodem nomine, quondam Achatana dictum." Ac dubitat Mannert. (Geograph. d. Gr. u. Roem. VI, 1. p. 353 seq.) de Cambysis ad Carmelum itinere, indeque Cambysem obiisse coniicit Bathurae in Batanea. At Mannerti dubitationes diluit Gallus Plinii interpres, Parisot, in ea Plinii editione, quae Parisiis apud Panckoucke prodiit anno 1829, Tom. IV. p. 266, ubi haec subiicit vir doctus:

ες μέσον τὰ ἐντεταλμένα ἐκ τοῦ μάγου. Καμβύσης δὲ ἀκούσας ταῦτα ἐκ τοῦ κήρυκος καὶ ἐλπίσας μιν λέγειν ἀληθέα αὐτός τε προδεδόσθαι ἐκ Πρηξάσπεος (πεμφθέντα γὰρ αὐτὸν ὡς ἀποκτενέοντα Σμέρδιν οὐ ποιῆσαι ταῦτα), βλέψας ἐς τὸν Πρηξάσπεα εἶπε ΄ Πρήξασπες, οῦτω μοι διεπρήξαο, τό τοι προσέθηκα πρῆγμα; Ό δὲ εἶπε ΄ Ὁ δέσποτα, οὐκ ἔστι ταῦτα ἀληθέα, ὅκως κοτέ σοι Σμέρδις ἀδελφεὸς ὁ σὸς ἐπανέστηκε, οὐδὲ ὅκως τι ἐξ ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς νεῖκός τοι ἔσται ἢ μέγα ἢ σμικρόν ᾿ ἐγὼ γὰρ αὐτὸς ποιήσας, τὰ σύ με ἐκέλευες, ἔθαψά μιν χερσὶ τῆσι ἐμεωυτοῦ. εἰ μέν νυν οἱ τεθνεῶτες ἀνεστέασι, προσδέκεό τοι

"il serait plus sage de douter de la vérité de l'historiette; - inspiré sans doute par l'identité de nom entre la capitale de la Medie et une petite ville de Syrie." Iosephus Antiqq. Iudd. XI, 2, 2 apud Damascum Cambysem interiisse tradit. Quem Schweigh, consuli vult Hyde Relig. vet. Pers. pag. 541, is in Appendice ad pag. 416 ita: ,, Magna Mediae urbs τὰ Ἐκβάτανα seu Αγβάτανα (anud Aeschylum in Persis Agbatarum) synonymam habet in Syria urbeculam Arabice dictam Battána, Stephano al Baravéai, Indithae I, 9 Bετάνη, cuius civis est Al Battani, unde celebris astronomus Al Bategnius. Et hinc constat quod Έκβάτανα seu 'Ακβάτανα sit corruptela pro Ἑλβάτανα seu 'Αλβάτανα. At prorsus diversum quid est eiusdem nominis urbs in Media, in cuius linguae genuinis vocibus dictus articulus Al nunquam usurpatur." Inter Bataneam, quam affert Steplianus Byzantinus, et inter Echatana valde discernendum esse mihi vidctur, quia teste Eusebio (cuius locum affert Guérin: De ora Palaestinae. Paris. 1856. pag. 16) Batanea haud longe abfuit ab urbe Caesarea, Ecbatana autem, ut Plinius l. supra l. indicat, in Carmeli monte sita fuerunt. - In seqq. verbis ad locutionem (στάς) ές μέσον conf. simila quae exstant III, 80. 83. 130. 140. 142. IV, 97 (ubi conf. nott.). VI, 129. Winckelmann, ad Platon. Euthydem. pag. 91. ελπίσας (ratus) codem sensu legitur I, 27: Κοοίσον δε έλ-πίσαντα λέγειν έκείνον άληθέα, I,

30. 75. 77. III, 144. 151, ne plura. Ad verba: πεμφθέντα γὰο αὐτὸν κ. τ. λ. conf. quae supra leguntur III, 30. In verbis: οὐκ ἔστι ταῦτα ἀληθέα, ὅκως κοτί σοι κ. τ. λ. vocula ὅκως idem fere valet atque ὡς, de quo conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 769, 3, a.

η μέγα η σμικούν] i. e. nihil prorsus, ut V, 116 et crebro apud oratores Atticos, ut monuit Valcken. Add. Lennep. ad Phalarid. Epist.

98. pag. 268.

έθαψά μιν χεοσί τῆσι έμεωντοῦ] Dicentem haec Noster facit Prexaspem Graecorum ex more, apud quos θάπτειν (cf. nott. ad I, 117) ad omnem sepulturae curam pertinet, sive comburitur cadaver sive in terra reponitur sive alio quo modo absumitur: Persas enim cadavera mortuorum a bestiis discerpta et cero circumlita tum demum in terra condere tradit Herodotus I, 140, ubi vid. nott. Graecorum ex opinione. ex qua plura omnino in Herodoteam de Persis narrationem irrepsisse supra iam (ad I, 124) notavimus, sequentia quoque verba fluxisse credo: εί μέν νυν οί τεθνεώτες άνεστέασι κ. τ. λ., ubi cogitandum opinor de mortuorum umbris sive Manibus ex Orco ad lucem revocandis. Retinui autem ανεστέασι, ut I, 196. 200, ubi conf. nott., cum omnes libri scripti, quantum novi, sic afferant; Bredov. p. 398 mavult scribi ανεστασι, Eltzius (Jahrbb. f. Philolog. u. Paedag. Suppl. IX. p. 129 seq.) praefert ανιστέαται vel scribi iubet: ην μέν νυν οί τεθνεώτες άναστέωσι,

καὶ 'Αστυάγεα τον Μηδον έπαναστήσεσθαι' εί δ' έστι ώσπερ προ του, ού μή τι τοι έχ γε έχεινου νεώτερον αναβλαστήσει. νῦν τον μοι δοκέει, μεταδιώξαντας τὸν κήρυκα έξετάζειν είρω-228 τεύντας, παρ' ότευ ήκων προαγορεύει ήμιν Σμέρδιος βασιλέος άπούειν. Ταῦτα εἴπαντος Πρηξάσπεος (ἤρεσε γὰρ Καμβύση) 63 αὐτίκα μεταδίωκτος γενόμενος ὁ κῆρυξ ήκε. ἀπιγμένον δέ μιν είρετο ὁ Πρηξάσπης τάδε "Ωνθρωπε, φής γὰρ ήπειν παρὰ Σμέρδιος τοῦ Κύρου ἄγγελος · νῦν ών, είπας τὴν ἀληθείην, **ἄπιθι χαίρων. κότερα αὐτ**ύς τοι Σμέρδις φαινόμενος ές δψιν ένετέλλετο ταῦτα, ἢ τῶν τις ἐκείνου ὑπηρετέων; Ὁ δὲ εἶπε· Έγω Σμέρδιν μέν τον Κύρου, έξ οτευ βασιλεύς Καμβύσης ηλασε ές Αίγυπτον, ου κω οπωπα ο δέ μοι μάγος, τον Καμβύσης ἐπίτροπον τῶν οἰκίων ἀπέδεξε, οὖτος ταῦτα ἐνετείλατο, φας Σμέρδιν τὸν Κύρου είναι τὸν ταῦτα ἐπιθέμενον είπαι πρὸς ὑμέας. Ὁ μὲν δή σφι ἔλεγε, οὐδὲν ἐπικατεψευσμένος. Καμβύσης δὲ εἰπε· Πρήξασπες, σὺ μὲν, οἰα ἀνὴρ ὰγαθὸς, ποιήσας τὸ κελευόμενον αίτίην έκπέφευγας : έμοι δὲ τίς αν είη

quorum neutrum placet. De perfecti usu consuli poterit Fritsch. ibid. IV. pag. 99.

ού μή τί τοι - άναβλαστήσει] i. e. nihil quidquam novi (i. e. mali) inde tibi nascetur s. efflorescet. In Mediceo, Florentino, aliis post vewrepor male zazòr inscritur; quippe hoc ipsum tecte et per quendam euphemismum ipsa voce νεώτερον continetur. Itaque merito editores inde a Wesselingio eiecerunt vocem, uno excepto Dietschio, qui eam retinuit, sed uncis inclusit tanquam spu-riam. Conf. Pausan. IV, 35, 2 et vid. Herodot. V, 19. 35, 93. 106. VIII, 142. Thucyd. I, 132. Eurip. Rhes. 590. Aristoph. Eccles. 310, alia, quae attulit Valcken. et quae ad Herodot. I, 27 allata sunt. Inde apud Herod. I, 210, codem Valcken. monente, νεώτερα βουλεύειν insidiis alteri structis res novas moliri. Cr. confert. Heindorf. ad Platon. Protag. pag. 461. — άναβλαστάνειν proprie de plantis dicitur nascentibus et pullulantibus, dein ad alias quasvis transfertur res. Conf. VII, 156. V, 92. §. 4. et nott. ad I, 66. — In proxime seqq., ubi Sancrofti liber omittit δοκέει idemque exhibet μεταδιώξας, Wesselingius reponi vult: νῦν ων μοι μεταδιώξας τὸν κήρικα έξεταζειν παρ' ὅτευ κ. τ. λ. ἐξεταζειν ex h. l. citat Lex. Seg. pag. 96, 28. De forma ὅτεν conf I, 7 ibiq. nott. Pro εἰρωτεῦντας Dietsch. dedit εἰρωτέοντας.

## CAP. LXIII.

φης γαρ ηπειν] De usu particulae γαρ diximus ad I, 8. 124. Add. III, 83. 120. IV, 79. 97. V, 19. VI, 11. Quod antecedit ωνθρωπε, id simpliciter alloquentis, at irridentis esse monuit Lobeck. ad Sophoel. Aiac. 1154. p. 451 sq. ed. alt. Cf. etiam Herodot. VIII, 125. Ad verba απιθι zαίρων conf. II1, 29.36. — Infra pro έξ δτου, quod omnes libri exhibent, nisi quod Sancrofti liber praebet iš õcov, Struve Spec. I. Quaest. pag. 48 (Opuscc. II. p. 322) ex constanti Herodoti usu rescribi vult έξ ὅτευ, quod cum recentt. edd. recepi. In fine capitis antecedentis exstat  $\pi\alpha Q$ οτεν. Ad formam οπωπα conf. 111, 37.

Περσέων ὁ ἐπανεστεώς, ἐπιβατεύων τοῦ Σμέρδιος οὐνόματος; Ὁ δὲ εἶπε Ἐγώ μοι δοκέω συνιέναι τὸ γεγονὸς τοῦτο, ὡ βασιλεῦ. οἱ μάγοι εἰσί τοι οἱ ἐπανεστεῶτες, τόν τε ἔλιπες μελεδωνὸν τῶν οἰκίων, Πατιζείθης, καὶ ὁ τούτου ἀδελφεὸς Σμέρδις. 64 Ἐνθαῦτα ἀκούσαντα Καμβύσεα τὸ Σμέρδιος οῦνομα ἔτυψε ἡ ἀληθείη τῶν τε λόγων καὶ τοῦ ἐνυπνίου, ὃς ἐδόκεε ἐν τῷ ῦπνῷ ἀπαγγεῖλαί τινά οἱ, ὡς Σμέρδις ζόμενος ἐς τὸν βασιλήτον θρόνον ψαύσειε τῷ κεφαλῷ τοῦ οὐρανοῦ. μαθῶν δὲ, ὡς μάτην ἀπολωλεκὼς εἰη τὸν ἀδελφεὸν, ἀπέκλαιε Σμέρδιν. ἀποκλαύσας δὲ καὶ περιημεκτήσας τῷ ἀπάσῃ συμφορῷ ἀναθρώσκει ἐπὶ τὸν ῖππον, ἐν νόῷ ἔχων τὴν ταχίστην ἐς Σοῦσα στρατεύεσθαι ἐπὶ τὸν μάγον. καὶ οἱ ἀναθρώσκοντι ἐπὶ τὸν ἵππον τοῦ κουλεοῦ τοῦ ξίφεος ὁ μύκης ἀποπίπτει, γυμνωθὲν δὲ τὸ ξίφος παίει τὸν

ἐπιβατεύων τοῦ Σμέρδιος οὐνόματος] i. e. Smerdis nomen usurpuns, iniurià sibi assumens. Citat haec Pollux II, 200. Ad locutionem attulit Wesselingius III, 67. IX, 94. Iamblich. ap. Phot. pag. 248. Procop. Goth. B. I, 1. Pers. I, 25. Vandal. I, 11. Add. Kuehner. Gr. §. 522, b.

# CAP. LXIV.

ος ἐδόκεε] Vid. supra III, 30. Ad verba ίζόμενος ἐς τον βασιλήτον θούνον cf. nott. ad I, 14. III, 14. III, 65 et Kuehner. Gr. Gr. §. 622, b. — Ad περιημεκτήσας conf. I, 44. ἀναθρώσει ἐπὶ τον ἔππον, i. e. prosilit. ut equum conscenderet. Cf. infra VII, 18. Homer. Ili. XIII, 140. Apollon. Rhod. III, 957. IV, 42. Mox omnes libri recte praebent ἐν νόφ, quod idem e melioribus libris revocavi IV, 125 pro ἐν νφ, quod reiecit Bredov. p. 249. Add. I, 10. τοῦ κουλεοῦ τοῦ ξάφεος ὁ μύκης

τοῦ κουλεοῦ τοῦ ξέφεος ὁ μύκης ἀποπέπτει] Transscripsit haec, monente Valcken., Zonaras Annall. IV.

127 D. — κουλεὸς (vagina), quam ipsam tres libri h. l. afferunt. Conf. Bredov. pag. 165. In voce μύκης explicanda iam veteres in diversas partes abiisse monstrant, quae leguntur apud Eustath. ad Iliad. II.

1290, 2 s. 219, 27. Etymolog. p. 594. Schol. ad Nicandri Aloxipharm.

103. Bekkeri Anecdd. p. 1399. coll. Berkel. ad Stephan. Byzant. s. v. Μυκήναι. Neque cnim, quod qui-busdam placuit, ὁ μύκης h. l. significat ansam gladii s. manubrium, o κατά την λαβην κρατητής καλούμεvos, ut ait Hesychius, quamquam, ut monuit Winckelmann. Opp. T. V. pag. 87, vaginae extrema et capuli summa pars in antiquis gladiis simili propemodum fuit forma. Est potius ὁ μύκης, ut Schol. ad Nicandr. l. l. exponit, το κατακλείον την θήκην, lamina extremam ensis vaginam claudens, s. der Deckel am Ende der Degenscheide, das Ortband. Nec aliter Italus et Germanus interpres. Nam fungo cadente Cambysis gladius vagina fuit nudatus illumque ferire potuit. Tu conf. praeter Wessel. et Valck. ad h. l. Creuzer. ad Hecataei fragmm. p. 77 seqq. ibique Schol. Venet. ad Iliad. XV, 302. Pausan. II, 16. §. 3. Idem Pausanias, observante Valcken., I, 28 ad Herodoti locum respexit, alioque loco VIII, 11. §. 6 Hannibali idem, quod Cambysi, evenisse tradit.

ξίφος] Quod Mongez (Mém. de l'Instit. IV. pag. 60. 62 seq.) distingui vult in Persarum armis gladium, proprio sensu appellatum το ξίφος, et ensem minorem, sive pugionem, acinacem, ut Persae vocabant, equidem desidero testimonia. Nam hoc quoque loco intelligi putem ensem

μηφόν. τοωματισθείς δε κατά τοῦτο, τῆ αὐτὸς πρότερον τὸν τῶν Αἰγυπτίων θεὸν ᾿Απιν ἔπληξε, ὡς οι καιρίην ἔδοξε τετύ229 φθαι, εἴρετο ὁ Καμβύσης, ὅ τι τῆ πόλι οὕνομα εἴη. οι δε εἶπαν, ὅτι ᾿Αγβάτανα. τῷ δε ἔτι πρότερον ἐκέχρηστο ἐκ Βουτοῦς πόλιος, ἐν ᾿Αγβατάνοισι τελευτήσειν τὸν βίον. ὁ μὲν δὴ ἐν τοῖσι Μηδικοῖσι ᾿Αγβατάνοισι ἐδόκεε τελευτήσειν γηραιὸς, ἐν τοῖσί οι ἡν πάντα τὰ πρήγματα, τὸ δε χρηστήριον τοῖσι ἐν Συρίη ᾿Αγβατάνοισι ἔλεγε ἄρα. καὶ δὴ ὡς τότε ἐπειρόμενος ἐπύθετο τῆς πόλιος τὸ οὕνομα, ὑπὸ τῆς συμφορῆς τῆς τε ἐκ τοῦ μάγου ἐκπεπληγμένος καὶ τοῦ τρώματος ἐσωφρόνησε, συλλαβών δε τὸ θεοπρόπιον εἶπε ΄ Ἐνθαῦτα Καμβύσεα τὸν Κύρου ἐστὶ πεπρωμένον τελευτᾶν.

illum minorem, quem Persae teste Herodoto VII, 61 gestare solebant ad dextrum femur e cingulo suspensum sive acinacem (quod pugionis genus fuisse videtur), quo ipso ornati hodieque comparent Persae in ruderibus Persepolitanis. Tum quoque facilius intelligi poterit, quî pugionis s. acinacis lamina delapsa Cambysis femur feriri potuerit. Cambyses enim (sunt verba Ammian. Marcell. XXIII, 6) ,, suomet pugione, quem aptatum femori dextro gestabat, subita vi ruinae nudato, vulneratus paene lethaliter interiit." Veterum testimonia de acinace suppeditabit Brisson. de reg. Pers. princip. III, 7 seq. p. 632 seq. Add. allata ad III, 118 et IV, 62.

πατά τούτο, τη Sic infra III, 86: πατά τούτο, ενα. III, 125 fin. ές τούτο, ενα. III, 125 fin. ές τούτο, τη. Similia plurima ex Herodoto praebet Struve Specim. I. Quaest. etc. p. 31. (Opuscc. II. p. 297). — Pro Απιν. ut vulgo seribitur, scripsi Απιν. Vid. nott. ad III, 27, et de ipsa re conf. III, 29. In seqq. ώς οί παιρίην έδοξε τετύφθαι (cum lethale vulnus sibi accepise videretur) scripsi παιρίην, quod dudum proposuerat Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Agamemn. 1263, quodque unum probari posse multis exemplis ostendit Cobet Varr. Lectt. p. 339 seqq. Unum affero locum ex Ctesiae Excerptt. Perss. 38: είς τὴν πεφαλὴν τοξεύεται οὐ παιρίαν. Conf. etiam de hac locutione, in qua

vulgo supplent πληγήν, Lambert. Bos. de Ellipss. L. Gr. pag. 385 ed. Schaef. Vulgo καιρίη, quod omnes libri scripti et editi offerunt. In ipsa re ab Herodoto dissenti Ctesias Excerptt. Perss. §. 12 fin., ubi regem narrat Babylone parvum lignum quum poliret, tempus quo falleret, femoris musculum percussisse et undecimo post die mortuum esse. In Bisutuna inscriptione, ut ad III, 61 monuimus, nihil huiusmodi traditur, nisi Cambysem ob defectionem magi iratum mortuum esse.

ἐκέχοηστο] Retinui hoc, ut II, 147, ubi vid. nott. — De Buto urbe conf. II. 75.

έν τοισι οί ην πάντα τὰ πρήγματα] Conf. I, 122. III, 157. Ad vocc. έλεγε ὰ ο α consul. Kuehner. Gr. Gr. §. 757, b. Sic cap. 65: οὐκ ἡν ὰ ο α. Alia vid. ad IV, 64 nott. Mox scripsi cum quattuor codd. ἐπειρόμενος pro vulg. ἐπειρέψενος, quod iure damnarunt Dindorf Prolegg. pag. XXXVI et Bredov. p. 366 coll. 147.

Ένθαντα — ἐστὶ πεπρωμένον τελευταν] Simile quid Roberto Guiscardo, Apuliae duci, accidisses scribit Italus interpres. Qui admonitus Hierosolymis sibi esse moriendum, cum ad sanctum Salvatoris sepulcrum proficisceretur, in Zacyntho aeger remansit loco quodam, cui nomen Hierosolyma; quod cum audisset dux, loci nomen sciscitatus. morti se proximum habuit et paucis post diebus revera mortuus est. Ad65 Τότε μὲν τοσαῦτα ἡμέρησι δὲ ὕστερον ὡς εἴκοσι μεταπεμψάμενος Περσέων τῶν παρεόντων τοὺς λογιμωτάτους ἔλεγέ σφι τάδε ¾ Πέρσαι, καταλελάβηκέ με, τὸ πάντων μάλιστα ἔκρυπτον πρηγμάτων, τοῦτο ἐς ὑμέας ἐκφῆναι. ἐγὼ γὰρ, ἐων ἐν Αἰγύπτω, εἶδον ὄψιν ἐν τῷ ὕπνω, τὴν μηδαμὰ ὄφελον ἰδειν. ἐδόκεον δέ μοι ἄγγελον ἐλθόντα ἐξ οἴκου ἀγγέλλειν, ὡς Σμέρδις ιζόμενος ἐς τὸν βασιλήιον θρόνον ψαύσειε τῆ κεφαλῆ τοῦ οὐρανοῦ. δείσας δὲ, μὴ ἀπαιρεθέω τὴν ἀρχὴν πρὸς τοῦ ἀδελφεοῦ, ἐποίησα ταχύτερα ἢ σοφώτερα ἐν τῆ γὰρ ἀνθρωπητη

dere iuvat, quod Ezelino, Italiae principi notissimo, accidisse narrat Raumer in: Geschichte der Hohenstaufen VIII, 5. T. IV. p. 439. Qui quum ad locum, cui nomen Cassano, graviter vulneratus in hostium manus incidisset captusque in carcere retineretur, a custode quaerens, quo loco captus esset, ubi nomen Cassano audivit, exclamasse fertur: non multum discriminis esse inter Cassano et Bassano, quo loco mortem sibi praedictam esse addidit. - Quod ad ipsum Cambysem attinet, quem hic moriendum fata constituisse Noster scribit, recte mihi observare videtur Ditges: De fati apud Herodot. ratione p. 8. 9, hanc de Cambysis morte narrationem ex Herodoti mente non aliter esse diiudicandam atque ea, quae de Croeso (cf. I, 32. 34) ac de Cyro (cf. I, 204 ibique nott.) Noster tradidit: qui quum propter superbiam, qua supra res humanas se efferrent, iustos terminos, quibus res humanas contineri fas est, egressi ac nimia qua fruerentur felicitate haud contenti ulteriora -semper peterent, divina sive invidia sive vindicta capti ac prostrati meritam insolentiae poenam lue-runt. Quod idem in Cambyse pariter contra divinam legem peccante factum esse Herodoti est sententia. "Nihil enim (ita scribit Ditges l. l.) in hoc homine erat temperati, nihil modesti, nihil sancti. Quare si quis unquam, hic certe iustos humanarum rerum terminos est egressus. Nimia potentia insolenter se iactavit, exsultavit quasi insania quadam, nefariam in omnes edidit sacvitiam. Idcirco non parvi est habendum, quod letale vulnus eadem corporis parte accepisse dicitur, qua ipse olim Apin, Aegyptiorum deum, vulneraverit. Etenim ita optime significatur, exitium eius insolentiae, qua Aegyptiorum sacra violaverit, iustam iudicandam esse poenam."

## CAP. LXV.

καταλελάβηκε] Cf. nott. ad III, 42; ad rem consul. III, 30. — In seqq. reliqui ὅφελον, ut I, 111, ubi cf. nott. Recentt. edd. ἄφελον. Ad verba ἔξόμενος ἔς τὸν βασιλήῖον θρόνον cf. nott. ad III, 64.

μη απαιρεθέω] Sic III, 126: απαοαιοημένους την άρχην. Ad formam confunctivi solutam (ἀπαιρεθέω) omnia dabit Bredov. pag. 321; ad locutionem ταχύτερα η σοφώτερα, quae redit VII, 194, conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 750, f., Schaefer. ad Longi Pastoral. pag. 374. Cr. affert Hermann. ad Aristotel. Poët. p. 180. Mox scripsi cum recentt. edd. φύσι et infra δψι (pro φύσει et δψει), ut II, 141; reliqui αποτρέπειν, a recentt. edd. mutatum in anoroanew, cf. nott. ad III, 2. In seqq. pro οὐκ ἐνῆνSteger. Praefat. pag. XIV scribi mavult οὐκ ἐνείη ἄν. Ipsa sententia, quae iam cap. 64 in fine profertur, coll. III, 43, ita Graeca est, ut vix Persam hominem talia edidisse credibile sit. Tu conf. I, 91 ibique allata, et vid. nott. ad I, 124. III, 64. Sed faciunt talia ad Herodoti mentem cognoscendam simulque rationem historiae conscribendae perspiciendam.

φύσι ούχ ένην άρα το μέλλον γίνεσθαι άποτρέπειν. έγω δε ό μάταιος Πρηξάσπεα ἀποπέμπω ές Σούσα ἀποκτενέοντα Σμέοδιν. έξεργασθέντος δε κακού τοσούτου άδεως διαιτώμην, ούδαμα έπιλεξάμενος, μή κοτέ τίς μοι, Σμέρδιος υπαραιρημένου, **ἄλλος ἐπανασταίη ἀνθρώπων. παντὸς δὲ τοῦ μέλλοντος ἔσε**σθαι άμαρτων, άδελφεοκτόνος τε, ούδεν δέον, γέγονα, και τῆς βασιλητης οὐδεν εσσον έστέρημαι. Σμέρδις γαρ δη ην ο μάγος, τόν μοι ὁ δαίμων προέφαινε έν τῆ ὄψι ἐπαναστήσεσθαι. μέν δη ξογον έξεργασταί μοι, και Σμερδιν τον Κύρου μηκέτι ύμιν έόντα λογίζεσθε οι δε ύμιν μάγοι πρατέουσι των βασιληΐων, τόν τε έλιπον έπίτροπον τῶν ολκίων, καλ ὁ ἐκείνου άδελφεὸς Σμέρδις. τὸν μέν νυν μάλιστα χρῆν, έμεῦ αἰσχρὰ πρὸς τῶν μάγων πεπονθότος, τιμωρέειν έμολ, οὖτος μὲν ἀνοσίω μόρω τετελεύτηκε ύπὸ των έωυτοῦ οἰκηζωτάτων. Τούτου δὲ μηχέτι ἐόντος, δεύτερα τῶν λοιπῶν ὑμῖν, ὧ Πέρσαι, γίνεταί μοι άναγκαιότατον έντέλλεσθαι, τὰ θέλω μοι γενέσθαι, τελευτῶν τὸν βίου. καὶ δὴ ὑμῖν τάδε ἐπισκήπτω, θεοὺς τοὺς βασι-

έγὰ δὲ ὁ μάταιος] De voce μάταιος conf. II, 118. III, 56. — In seqq. de ἐπιλεξάμενος conf. I, 78. Admonent vero interpretes ad Herod. VII, 149, verbum ἐπιλέγεσθαι, quod proprie valet secum reputure, perpendere, haud raro metus quandam simul induere notionem idemque fere significare, quod φοβείσθαι, ut VII, 47. 49. 52. 236. Cr. addit Schaefer. Append. ad Bast. Epist. crit. pag. 29 coll. ad Sophoel. Trach. 631.

ὑπαφαιρημένου] Confer. VII, 8. §. 3 ὑπεξαφαιρημένου. Plura dabit Bredov. p. 315 seq. Vocem ἀδελφεοκτόνος ex h. l. citat Pollux III, 25. Ad usum locutionis ουδλυ δέου vid. quae similia attulit Geisler: De Graecc. nominatt. absolutt. p. 38. Ad verba: τόν μοι ὁ δαίμων προέφαινε conf. I, 210 in simili re: τῷ δὲ ὁ δαίμων προέφαινε, ὡς αὐτὸς μὲν τελευτήσειν αὐτοῦ ταύτη μέλλοι κ. τ. λ. Conf. etiam VII, 37. Unde πρόφαντον de oraculi effato s. responso V, 63. IX, 93.

χοήν, έμεῦ — πεπονθότος, τιμωρέειν έμοί] Non sine quadam vi dictum pro έμοὶ — πεπονθότι. Vid. Kuehner. Gr. Gr. §. 681, b. Mox cum recentt. edd. revocavi οἰπηιωταίων, quod Schweighaeuserus dederat, Gaisfordius mutaverat in οἰπηιοταίων. Idem obtinet V, 5. Tu vid. Bredov. pag. 177. In Sancrofti libro et apud Priscian. XVIII. pag. 1206 exstat οἰπει ο ταίων. De particula μὲν iterata cf. III, 75 et de structura ea, qua cum verbo τετελεύτηκε iungitur praepositio ὑπο, Kuehner. Gr. Gr. §. 392, b.

δεύτερα των λοιπων υμίν] Larcherus των λοιπών h. l. idem valere censet atque τοῦ λοιποῦ (tandem, enfin), provocans ad Marcland. Animadverss. ad Maxim. Tyr. Diss. XVII.p.682. Equidem cum Schweigh. in Lex. Herod. s. v. (II. p. 80) verba τῶν λοιπῶν referre malim ad superlativum αναγκαιότατον. Hic enim loci est sensus: Tum (mortuo sc. Smerdi) reliquorum (quae vobis sc. habeo mandanda) s. inter e'a, quae reliqua sunt, hoc maxime necessarium vobis mandandum habeo. Itaque των λοιπών minime de Persis intelligendum reliquis, excepto uno Smerde: id quod placuit Lhardyo.

και δη υμίν τάδε έπισκήπτω,

ληΐους έπικαλέων, και πάσιν ύμιν και μάλιστα 'Αχαιμενιδέων τοισι παρεουσι, μη περιεδείν την ήγεμονίην αύτις ές Μήδους περιελθουσαν άλλ', είτε δόλω έχουσι αυτην κτησάμενοι, δόλω άπαιρεθηναι ύπο ύμέων είτε και σθένει τεω κατεργασάμενοι, σθένει κατά το καρτερον άνασωσασθαι. και ταυτα μεν ποιευσι 230 ύμιν γη τε καρπον έκφέροι, και γυναϊκές τε και ποιμναι τί

θεούς τούς βασιλητους έπικαλέω»] De significatione verbi ἐπισκήπτω cf. III, 73 ibique nott. Quos h. l. advocat Cambyses deos Persarum regios, quosque eosdem advocat Histiaeus V, 106, haud alios esse credam atque eos, quos Cyrus moribundus advocat θεούς πατρώους apud Xenophont. Cyropaed. VIII, 7, 17 coll. §. 3. et I, 6, 1. VII, 1, 1, ubi Cyrus Iovem πατρώον et Vestam πατρώαν alloquitur: nec different opinor dii patrii in Curtii narratione IV, 10, 16 (coll. VI, 11, 7). IV, 14, 17. V, 12, 2. VII, 4, 1. In quibus nisi Graecum scriptorem de Persis tradentem Persas Graecorum more ac religione loquentes et iurantes facere statuas, nihil aliud supererit, nisi ut de geniis quibusdam s. angelis Persarum cogitemus, quos patronos sibi adscivisse indeque coluisse existimenus regiam Achaemenida-rum gentem. In ipsis Persarum inscriptionibus tenuia atque incerta vestigia aliorum deorum praeter Ormuzdum s. Auramazdam inveniuntur: uno tantum loco in Bisutuna inscriptione praeter hunc deum alii quidam invocantur dii, modo locum recte intellexerint interpretes; idemque fieri dicunt in Persepolitana quadam inscriptione, de qua vide quae dixi in: Jahrbb. f. Philolog. et Paedag. Vol. L. pag. 410 coll. 413 seq. Apud Scythas iuramentum fieri ad βασιληΐας ίστίας Noster tradit IV, 68. Inde quoque septem Persarum coniurati opus aggredientes preces fecisse dicuntur τοίσι θεοίσι III, 76.

μή περιϊδείν — περιελθούσαν] Ad structuram loci cf. III, 48 ibique nott.; ad usum verbi περιελθούσαν cf. I, 7. 120 ibique nott. III, 140. Haud aliter Pausan. III, 6. §. 1 et

Lucianus in Toxari §. 51: καὶ μή περιϊδείν ώς Εύβίστον περιελθοῦσαν τὴν ἀρχὴν, ubi cf. nott. a Carolo Iacobitz. p. 95. Mox cum recentt. edd. reliqui ἀπαιρεθήναι, ut I, 70. III, 126; vulgo ὑ παιρεθήναι, tres libri scripti άφαιρεθήναι. Ad locutionem κατά το καρτερον cf. I, 76. 212. IV, 201 et Iacobs ad Aelian. N. A. II, 38. Nec dissimile κατά κράτος, de quo vid. ad Ctesiae Excerptt. Perss. §. 7. pag. 112, Iacobs. ad Aelian. N. A. VI, 50; πατά τὸ ἰσχυρὸν Herodot. IV, 201. V, 62, ubi cf. nott. Quod antecedit obivet eiici vult Mehler in Mnemosyn. V. p. 66. — In seqq. ποίμνια e Florentino aliisque libris dederunt Schweigh. et Gaisford.; cf. Herod. II, 2. Plat. de Republ. III. p. 416 A. Vulgatam ποιμναι (cf. I, 126), quam Mediceus exhibet, retinuerunt Matthiae et recentt. edd. ipseque retinendam duxi ob VI, 139, ubi in simili imprecationis formula sic legitur. Ipsa vero sententia, quam Herodotus Cambysem facit dicentem, Persis imprecantem, prorsus Graeca est: apud Graecos talia in formulis imprecationum saepenumero inveniri recte statuerat Valckenarius, qui praeter alterum, de quo dixi, Herodoti locum et Philostrati locum in Vit. Apollon. III, 20 apte attulit Sophocl. in Oedip. Tyr. 277, quem Noster respexerit. De hoc Sophoelis loco cf. Luebker. Sophoel. Theolog. u. Ethik. pag. 60: ad Herodoti locum conf. potissimum Aeschin. in Ctesiphont. §. 110, quem una cum aliis huc spectantibus locis excitavit Lasaulx (Ueber d. Fluch d. Griech. u. Röm. p. 11 sive Studien des class. Alterthums p. 166 seqq. coll. p. 175. 176), qui de hoc toto imprecationum genere apud Graecos usitato

κτοιεν, έοῦσι ές τὸν ἄπαντα χρόνον ἐλευθέροισι μὴ ἀνασωσαμένοισι δὲ τὴν ἀρχὴν, μηδ' ἐπιχειρήσασι ἀνασώζειν, τὰ ἐναντία τούτοισι ἀρέομαι ὑμὶν γενέσθαι καὶ πρὸς ἔτι τούτοισι τὸ
τέλος Περσέων ἐκάστω ἐπιγενέσθαι, οἶον ἐμοὶ ἐπιγέγονε. ᾿Αμα
τε εἰπας ταῦτα ὁ Καμβύσης ἀπέκλαιε πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ πρῆξιν. Πέρσαι δ' ὡς τὸν βασιλέα εἶδον ἀνακλαύσαντα, πάντες 66
τά τε ἐσθῆτος ἐχόμενα εἶχον, ταῦτα κατηρείκοντο, καὶ οἰμωγῆ
ἀφθόνω διεχρέοντο. μετὰ δὲ ταῦτα, ὡς ἐσφακέλισέ τε τὸ ὀστέον

accurate egit omniaque et veterum scriptorum et inscriptionum testimonia attulit.

μηδ' ἐπιχειρήσασι ἀνασώζειν] Verbum ἀνασώζειν spurium habet Cobet indeque eiici vult: mihi cum vi quadam hic positum videtur indeque retinendum. Idem vir doctus in proxime sequentibus legi vult: προσέτι τοιοῦτο τέλος π. τ. λ. Sed formulam πρὸς ἔτι τούτοισι satis opimor tuentur alii loci Herodotei: VII, 197 (ubi Wesselingius nostri loci bene memor fuit). IX, 110. Conf. etiam III, 74: πρὸς δ' ἔτι. Pro ἀρέσμαι, quod omnes libri et scripti et editi tuentur, Lhardy dedit ἀρώμαι, quod aeque displicet atque ἀρέωμαι, ab uno Florentino exhibitum.

Μμα τε είπας] De usu voculae  $\tilde{\alpha}\mu\alpha$  cf. I, 179. IV, 67 et nott. ad I, 112.

#### CAP. LXVI.

ταύτα κατηφείκοντο] i. e. suas ipsorum (non aliorum) vestes discindebant, consuetudini obsecundantes, ut ait Valcken., in regis luctu: de quo more conf. modo Herod. VIII, 99 (ibique nott.). Xenoph. Cyropaed. III, 1, 13. III, 3, 67. V, 1, 6, ne plura. De medii verbi vi ac potestate dixit Valcken. Hesychius II. pag. 202: κατηφείκοντο κατεσχίζοντο. Cf. Pollux VII, 50. Diodor. Sic. I. p. 83. II. p. 186, et quae alia attulit Valcken., inprimis Aeschyl. Pers. 537 (544), quem forsitan Noster respexerit. Verbum ἐφείκεν veteres explicant σχίζειν, ξηγνίειν (scindere). Tu vid. praeter Valcken. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. l. l. Ad locutionem ἐσθητος ἐχόμενα vid. I, 120. III, 25 ibi-

que nott. — Pro διεχοέω ντο e Sancrofti libro ac Vindobonensi recepi διεχοέο ντο. Τu conf. III, 57.

έσφακέλισε τε τὸ όστεον] Similem in modum de Miltiade loquitur VI, 136 (coll. IV, 28, ubi αποσφαπελί-ζειν). Addit Wessel Conon. Narrat. XVIII. Galen. pag. 546, qui idem in Hippocrat. Aphorism. p. 323, ubi γάγγραιναν medicorum aliis Graecis σφάκελον dici notat, hunc in modum pergit: οὖτω γοῦν μοι δοκεὶ καὶ ὁ Ἡρόδοτος τὸν μηρὸν εἰρηκέναι τὸν Καμβύσου σφακελίζεσθαι, memoriâ ille quidem lapsus, ut adiicit Wessel., qui de vocabuli significatione (carie corrodi indeque tubescere) laudat Foes. Oecon. Hipp. p. 603, ubi plura. Add. Thesaur. Ling. Graec. VII. p. 1579 seq. ed. Dindorf. Italus Herodoti interpres haec ita reddidit: ,,cariatoglisi l' osso e marcita la coscia." — În seqq. ad απήνεικε Schweigh. suppleri vult ή νούσος s. το κακόν. Plenius utique Noster VI, 27: τοὺς δὲ — λοιμὸς ύπολαβών ἀπήνεικε (ubi plura similia attulimus), atque Pausanias Herodotea imitatus IX, 7, 3: — τον ποεσβύτατον — άπηγαγεν ύπολαβούσα νόσος φθινώδης. Sed alius generis esse puto, quod legitur apud Herodot. VII, 4: συνήνεικε αὐτὸν Δαρείον — ἀποθανείν, quamquam id nostro loco admodum simile videtur Gust. Ad. Gebhardto in Emendatt. Herodott. P. I. pag. 7-10, qui alios Nostri locos conferens, in quibus συνήνεικε άποθανείν (VII, 17) aut κατέλαβε αποθανείν (III, 118. VI, 38. 103. VII. 155. IX, 75) dicitur, hoc quoque loco pro απήνεικε haud dubitat quin legendum sit: αποθανείν συνήνεικε. Mihi καὶ ὁ μηρὸς τάχιστα ἐσάπη, ἀπήνεικε Καμβύσεα τὸν Κύρου, βασιλεύσαντα μὲν τὰ πάντα έπτὰ ἔτεα καὶ μῆνας πέντε, ἄπαιδα δὲ τὸ παράπαν ἐόντα ἔρσενος καὶ θήλεος γόνου. Περσέων δὲ τοὶσι παρεοῦσι ἀπιστίη πολλὴ ὑπεκέχυτο, τοὺς μάγους ἔχειν τὰ πρήγματα ἀλλ' ἠπιστέατο ἐπὶ διαβολῆ εἰπεῖν Καμβύσεα, τὰ εἶπε περὶ τοῦ Σμέρδιος θανάτου, ἵνα οἱ ἐκπολεμωθῆ πᾶν τὸ Περσικόν. οὖτοι μέν νυν ἠπιστέατο Σμέρδιν τὸν Κύρου βασιλέα ἀνεστεῶτα ΄ δεινῶς γὰρ καὶ ὁ Πρηξάσπης ἔξαρνος ἦν, μὴ μὲν ἀποκτεῖναι Σμέρδιν · οὐ γὰρ ἦν οἱ ἀσφαλὲς, Καμβύσεω

non opus videtur a vulgata lectione libris scriptis omnibus probata discedere, quam satis opinor expedit ratio a Schweighaeusero proposita. βασιλεύσαντα μέν τὰ πάντα έπτὰ έτεα καὶ μῆνας πέντε] Ctesias Excerptt. Perss. §. 12 duodeviginti annos Cambysem regnasse tradit; nisi hos in numeros mendum irrepserit. Iosephus Antiquitt. XI, 2, 2 sex annos, Clemens Alexandrinus Stromat. I. p. 395 decem ponit annos; reliqui scriptores Herodotum sequuntur, minus illi quidem accurate octo annos Cambysi tribuentes. At meâ quidem sententia Herodotum hic sequi praestat. Conf. ad Ctesiam laudd. pag. 131 ibique Osiandr. in programmat. II. de Ctesia (Stuttg. 1821) §. 25. pag. 15 haec ita conciliare studentem, ut quindecim annis ante Cyri obitum regio quodam honore aut provinciae alicuius praefecturâ Cambysem ornatum fuisse sumat. De quo utut statuis, equidem mihi videor iure posse referre Cambysis obitum ad Olymp. LXIV, 4 s. 521 a. Chr. n. (vid. Clinton, Fast. a Kruegero converss. pag. 14.) vel ad annum 522 s. Chr. n. (quem posuit Larcher. T. VII. p. 630) ob ea, quae ad II, 1 dixi de Cyro mortuo et Cambyse in regnum evecto 529 ante Chr. n., assentiente de Rougé, qui ex Aegyptiorum monumentis ipsis hunc annum constituit; vid. Athenaeum Franc, 1855. nr. 50. pag. 1083-1088. Conf. etiam Lepsius in: Monatsberichte der Berlin. Akadem. 1854. pag. 497 seq. Sed hoc mirum est, apud scriptores orientales ipsosque Persas nihil relatum inveniri nec de

Cambyse nec de Smerde mago. Quapropter Malcolm. (Hist.Pers. I. p. 46 version. vernacul.) imperium regis Lohrasp, quod per CXX annos extendunt, et Cambysis et Smerdis regnum simul comprehendisse existimat. — In seqq. ad verba: απιστίη πολλη υπεκέχυτο cf. II, 152 ibique nott.; ad formam ηπιστέατο cf. II, 173 ibique nott.; de significatione vid. nott. ad V, 74. Valet autem: sed existimabant (Persae), Cambysem calumniae causa haec divisse etc.

iva of ἐκπολεμωθη πάν τὸ Περσικόν] i. e. ut sic omne illi nomen Persicum redderetur hostile. of ad Smerdin spectat. De verbo ἐκπολεμοῦν Wesseling. confert V, 73. Ioseph. B. Iud. VII, 10. §. 2. Ammon. (cf. Animadverss. Valcken. cap. 18. pag. 72), Moerid. (pag. 309 ed. Piers.) et Thom. Magist. (p. 703). Add. Herod. IV, 120 et quae attulit Voemel ad Demosthen. Olynth. I. pag. 320.

sthen. Olynth. I. pag. 320.

ανεστεῶτα] Contra librorum vetustorum auctoritatem Valcken. hîc scribi vult ἐνεστεῶτα et h. l., ut I, 120. et III, 67 (ubi vid. not.), ut intelligatur Smerdis in regnum ingressus sive rex constitutus. Receperunt inde hoc Dindorf, et Dietsch.: mihi emendatione vix opus videtur; intelligo Smerdin exstitisse regem regnumque occupasse, respiciens ad III,62: ὅπως ποτέ σοι, Σμέρδις ἀδελφεὸς ὁ σὸς ἐπανέστηπε, et paulo post: εἰ μέν νυν οἱ τεθνεῶτες ἀ νεστέασι.

έξαονος ήν, μή μὲν ἀποπτεῖναι] μὲν, cuius loco duo libri μιν, Ionum ex usu ponitur pro μήν, docente Greτετελευτημότος, φάναι τὸν Κύρου υίὸν ἀπολωλεκέναι αὐτοχειρίη.

Ο δε δη μάγος, τελευτήσαντος Καμβύσεω, άδεως εβασί-67 λευσε, επιβατεύων τοῦ ὁμωνύμου Σμέρδιος τοῦ Κύρου, μῆνας επτὰ τοὺς ἐπιλοίπους Καμβύση ἐς τὰ ὀκτὰ ἔτεα τῆς πληρώσιος ἐν τοῖσι ἀπεδέξατο ἐς τοὺς ὑπηκόους πάντας εὐεργεσίας μεγάλας, ωστε ἀποθανόντος αὐτοῦ πόθον ἔχειν πάντας τοὺς ἐν τῆ ᾿Ασίη, πάρεξ αὐτῶν Περσέων. διαπέμψας γὰρ ὁ μάγος ἐς πᾶν ἔθνος, τῶν ἡρχε, προείπε ἀτελείην είναι στρατηίης καὶ φόρου ἐπ' ἔτεα τρία. προείπε μὲν δη ταῦτα αὐτίκα ἐνιστάμενος ἐς τὴν

gor. Corinth. de dial. Ion. §. 62, ubi vid. Koen. p. 471. Conf. Herod. II, 118 ibique nott. III, 74. 99. De particula μη conf. I, 68 et Kuehner. Gr. Gr. §. 717, 2.

#### CAP. LXVII.

ό δὲ δὴ μάγος] Revocavi cum edd. recentt. lectionem olim vulgatam ὁ δὲ δὴ, a Schweigh. et Gaisf. e duobus codd. mutatam in: ὁ μὲν δὴ, quod ferri non posse ostendunt antecedentia verba οὖτοι μέν νυν κ. τ. λ., quibus respondent ὁ δὲ δὴ μάγος. Ad vocem ἐπιβατεύων conf. III, 63 ac de ipsa coniuratione compar. Ctes. Excerptt. Perss. §. 14 et Iustin. I, 9.

μήνας έπτα τούς έπιλοίπους] Ιη hoc tempore et Ctesias l. l. et alii, quos ad Ctesiam laudavi pag. 135, cum Herodoto consentientes reperiuntur. Neque Bisutuna inscriptio dissentit, quae Magum rebellem exstitisse tradit die decimo quarto aut, si Oppertum sequimur (l. l. XVIII. p. 378 seq.), vicesimo quarto mensis Viyakhna, 'regnum vero occupasse nono die mensis Garmapada: vid. Column. I. §. 11; mox vero (§. 13) eundem inscriptio narrat interfectum esse decimo die mensis Bagayadis, qui ipse auctore Opperto (l. l. p. 383 seq. 400) cum Martio mense convenit; Garmapada cum Iulio-Augusto sive (ut Grotefend. p. 48 vult) cum Iunio-Iulio: ipsa enim voce calorem indicari, tempus igitur anni calidum significari, docent Oppert.

1. l., Grotefend. et Rawlinson (Journal of the royal Asiatic society XI, 1. p. 130): a mense Garmapada vel Viyakhna octo ferme menses numerandi erunt usque ad mensem Båga-yådis, quo fraus detecta magusque interfectus est, quod verno igitur tempore factum esse intelligimus.

άτελείην] De hac voce conf. I, 54 ibiq. nott. — Ad vocem goov conf. nott. ad III, 89. In proxime seqq. cum recentt. edd., iubente Valcken., edidi: ένιστάμενος (ingressus imperium) pro άνιστάμενος. Conf. I, 120. II, 147. VI, 59. Probavit quoque Bredov. p. 63. Qui hoc loco ab Herodoto valde humanus fuisse dicitur magus, omnes subiectos magnis beneficiis afficiens, is, Bisutunam inscriptionem (Column. I. §. 13) si sequimur, admodum crudelis fuit indeque populo exosus, cum multos interfecerit. Sed Herodoto haud scio an plus fidei tribuamus quam iis, quae gloriabundus Darius in rupem incidi iussit, magorum odio et innată Persarum superbiă ductus: cf. Oppert. Journal Asiatiq. IV. Ser. T. XVII. p. 392. Qui idem Darius quod paulo post (§. 14) magum crudelitate infamem se necasse gloriatur regnique ordinem restituisse ac palatio reddidisse, quae abstulisset magus, ad liberalitatem magi opes ac thesauros regni inter populares distribuentis eosque omni beneficiorum genere cumulantis utique spectasse videri potest. Vid. Haug in: H. Ewald: Jahrbb. f. bibl. Wissensch. T. V. (1853) p. 155.

καὶ ὁ μηρὸς τάχιστα ἐσάπη, ἀπήνεικε Καμβύσεα τὸν Κύρου, βασιλεύσαντα μὲν τὰ πάντα έπτὰ ἔτεα καὶ μῆνας πέντε, ἄπαιδα δὲ τὸ παράπαν ἐόντα ἔρσενος καὶ θήλεος γόνου. Περσέων δὲ τοἰσι παρεοῦσι ἀπιστίη πολλὴ ὑπεκέχυτο, τοὺς μάγους ἔχειν τὰ πρήγματα ἀλλ' ἠπιστέατο ἐπὶ διαβολῆ εἰπεῖν Καμβύσεα, τὰ εἶπε περὶ τοῦ Σμέρδιος θανάτου, ἵνα οἱ ἐκπολεμωθῆ πᾶν τὸ Περσικόν. οὖτοι μέν νυν ἠπιστέατο Σμέρδιν τὸν Κύρου βασιλέα ἀνεστεῶτα ὁ δεινῶς γὰρ καὶ ὁ Πρηξάσπης ἔξαρνος ἦν, μὴ μὲν ἀποκτεῖναι Σμέρδιν οὐ γὰρ ἦν οἱ ἀσφαλὲς, Καμβύσεω

non opus videtur a vulgata lectione libris scriptis omnibus probata discedere, quam satis opinor expedit ratio a Schweighaeusero proposita. βασιλεύσαντα μέν τὰ πάντα έπτὰ έτεα καὶ μῆνας πέντε] Ctesias Excerptt. Perss. §. 12 duodeviginti annos Cambysem regnasse tradit; nisi hos in numeros mendum irrepserit. Iosephus Antiquitt. XI, 2, 2 sex annos, Clemens Alexandrinus Stromat. I. p. 395 decem ponit annos; reliqui scriptores Herodotum sequuntur, minus illi quidem accurate octo annos Cambysi tribuentes. At meâ quidem sententia Herodotum hic sequi praestat. Conf. ad Ctesiam laudd. pag. 131 ibique Osiandr. in programmat. II. de Ctesia (Stuttg. 1821) §. 25. pag. 15 haec ità conciliare studentem, ut quindecim annis ante Cyri obitum regio quodam honore aut provinciae alicuius praefectura Cambysem ornatum fuisse sumat. De quo utut statuis, equidem mihi videor iure posse referre Cambysis obitum ad Olymp. LXIV, 4 s. 521 a. Chr. n. (vid. Clinton, Fast. a Kruegero converss. pag. 14.) vel ad annum 522 a. Chr. n. (quem posuit Larcher. T. VII. p. 630) ob ea, quae ad II, 1 dixi de Cyro mortuo et Cambyse in regnum evecto 529 ante Chr. n., assentiente de Rougé, qui ex Aegyptiorum monumentis ipsis hunc annum constituit; vid. Athenaeum Franc. 1855. nr. 50. pag. 1083-1088. Conf. etiam Lepsius in: Monatsberichte der Berlin. Akadem. 1854. pag. 497 seq. Sed hoc mirum est, apud scriptores orientales ipsosque Persas nihil relatum inveniri nec de

Cambyse nec de Smerde mago. Quapropter Malcolm. (Hist. Pers. I. p. 46 version. vernacul.) imperium regis Lohrasp, quod per CXX annos extendunt, et Cambysis et Smerdis regnum simul comprehendisse existimat. — In seqq. ad verba: απιστίη πολλη υπεκέχυτο cf. II, 152 ibique nott.; ad formam ηπιστέατο cf. II, 173 ibique nott.; de significatione vid. nott. ad V, 74. Valet autem: sed existimabant (Persae), Cambysem calumniae causa haec dixisse etc.

ενα οι έκπολεμωθη πάν τὸ Περσικόν] i. e. ut sic omne illi nomen Persicum redderetur hostile. οί ad Smerdin spectat. De verbo ἐκπολεμοῦν Wesseling. confert V, 73. Ioseph. B. Iud. VII, 10. §. 2. Ammon. (cf. Animadverss. Valcken. cap. 18. pag. 72), Moerid. (pag. 309 ed. Piers.) et Thom. Magist. (p. 703). Add. Herod. IV, 120 et quae attulit Voemel ad Demosthen. Olynth. I. pag. 320.

sthen. Olynth. I. pag. 320.

ἀνεστεῶτα] Contra librorum vetustorum auctoritatem Valcken. hîc scribi vult ἐνεστεῶτα et h. l., ut I, 120. et III, 67 (ubi vid. not.), ut intelligatur Smerdis in regnum ingressus sive rex constitutus. Receperunt inde hoc Dindorf, et Dietsch.: mihi emendatione vix opus videtur; intelligo Smerdin exstitisse regem regnumque occupasse, respiciens ad III, 62: ὅπως ποτέ σοι, Σμέςοδις ἀδελφεὸς ὁ σὸς ἐπανέστηπε, et paulo post: εἰ μέν νυν οἱ τεθνεῶτες ἀνεστέασι.

έξαονος ήν, μή μὲν ἀποπτεῖναι] μὲν, cuius loco duo libri μιν, Ionum ex usu ponitur pro μήν, docente Greτετελευτημότος, φάναι τὸν Κύρου υίὸν ἀπολωλεκέναι αὐτοχειρίη.

31 'Ο δε δη μάγος, τελευτήσαντος Καμβύσεω, άδεῶς έβασί-67 λευσε, έπιβατεύων τοῦ ὁμωνύμου Σμέρδιος τοῦ Κύρου, μῆνας έπτὰ τοὺς ἐπιλοίπους Καμβύση ἐς τὰ ὀκτὰ ἔτεα τῆς πληρώσιος ἐν τοἰσι ἀπεδέξατο ἐς τοὺς ὑπηκόους πάντας εὐεργεσίας μεγάλας, ὅστε ἀποθανόντος αὐτοῦ πόθον ἔχειν πάντας τοὺς ἐν τῆ ᾿Ασίη, πάρεξ αὐτῶν Περσέων. διαπέμψας γὰρ ὁ μάγος ἐς πᾶν ἔθνος, τῶν ἡρχε, προείπε ἀτελείην είναι στρατητης καὶ φόρου ἐπ᾽ ἔτεα τρία. προείπε μὲν δὴ ταῦτα αὐτίκα ἐνιστάμενος ἐς τὴν

gor. Corinth. de dial. Ion. §. 62, ubi vid. Koen. p. 471. Conf. Herod. II, 118 ibique nott. III, 74. 99. De particula μη conf. I, 68 et Kuehner. Gr. Gr. §. 717, 2.

#### CAP. LXVII.

ό δὲ δὴ μάγος] Revocavi cum edd. recentt. lectionem olim vulgatam ὁ δὲ δὴ, a Schweigh, et Gaisf, e duobus codd. mutatam in: ὁ μὲν δὴ, quod ferri non posse ostendunt antecedentia verba οὖτοι μέν νυν κ. τ. λ., quibus respondent ὁ δὲ δὴ μάγος. Ad vocem ἐπιβατεύων conf. III, 63 ac de ipsa coniuratione compar. Ctes. Excerptt. Perss. §. 14 et Iustin. I, 9.

μήνας έπτα τούς έπιλοίπους] Ιη hoc tempore et Ctesias l. l. et alii, quos ad Ctesiam laudavi pag. 135, cum Herodoto consentientes reperiuntur. Neque Bisutuna inscriptio dissentit, quae Magum rebellem exstitisse tradit die decimo quarto aut, si Oppertum sequimur (l. l. XVIII. p. 378 seq.), vicesimo quarto mensis Viyakhna, regnum vero occupasse nono die mensis Garmapada: vid. Column. I. §. 11; mox vero (§. 13) eundem inscriptio narrat interfectum esse decimo die mensis Bâgayadis, qui ipse auctore Opperto (l. l. p. 383 seq. 400) cum Martio mense convenit; Garmapada cum Iulio-Augusto sive (ut Grotefend. p. 48 vult) cum Iunio-Iulio: ipsa enim voce calorem indicari, tempus igitur anni calidum significari, docent Oppert.

l. l., Grotefend. et Rawlinson (Journal of the royal Asiatic society XI, 1. p. 130): a mense Garmapada vel Viyaklına octo ferme menses numerandi erunt usque ad mensem Båga-yådis, quo fraus detecta magusque interfectus est, quod verno igitur tempore factum esse intelligimus.

άτελείην] De hac voce conf. I, 54 ibiq. nott. — Ad vocem φόρου conf. nott. ad III, 89. In proxime seqq. cum recentt. edd., iubente Valcken., edidi: ἐνιστάμενος (ingressus imperium) pro ἀνιστάμενος. Conf. I, 120. II, 147. VI, 59. Probavit quoque Bredov. p. 63. Qui hoc loco ab Herodoto valde humanus fuisse dicitur magus, omnes subiectos magnis beneficiis afficiens, is, Bisutunam inscriptionem (Column. I. §. 13) si sequimur, admodum crudelis fuit indeque populo exosus, cum multos interfecerit. Sed Herodoto haud scio an plus fidei tribuamus quam iis, quae gloriabundus Darius in rupem incidi iussit, magorum odio et innată Persarum superbiă ductus: cf. Oppert. Journal Asiatiq. IV. Ser. T. XVII. p. 392. Qui idem Darius quod paulo post (§. 14) magum crudelitate infamem se necasse gloriatur regnique ordinem restituisse ac palatio reddidisse, quae abstulisset magus, ad liberalitatem magi opes ac thesauros regni inter populares distribuentis eosque omni beneficiorum genere cumulantis utique spectasse videri potest. Vid. Haug in: H. Ewald: Jahrbb. f. bibl. Wissensch. T. V. (1853) p. 155.

68 ἀρχήν. 'Ογδόω δὲ μητὶ ἐγένετο κατάδηλος τρόπω τοιῷδε. 'Οτάνης ἡν Φαρνάσπεω μὲν παῖς, γένει δὲ καὶ χρήμασι ὁμοιος τῷ πρώτω Περσέων. οὐτος ὁ 'Οτάνης πρῶτος ὑπόπτευσε τὸν μάγον, ὡς οὐκ είη ὁ Κύρου Σμέρδις, ἀλλ' ὅσπερ ἡν, τῆδε συμβαλλόμενος, ὅτι τε οὐκ ἐξεφοίτα ἐκ τῆς ἀκροπόλιος, καὶ ὅτι οὐκ

### CAP. LXVIII.

όμοζος τῷ πρώτῳ Περσέων] Quae sic interpretatur Zonaras Annall. IV, 1. pag. 127 s. pag. 306 ed. Bonn.: 'Οτάνης ήν γένει και πλούτω Πεοσῶν τοὶς πρώτοις ἐναμιλλος. De lo-cutione conf. III, 8.35.57. VII, 141. Lennep. ad Phalarid. Epp. CVIII. pag. 314. Scripsi cum recentt. edd. δμοίος pro vulg. όμοίως, quam tuetur Hemsterhus. ad Lucian. Somn. 2. (T.I. p. 172 Bip.) itemque vir doctus in Hall. Litt. Zeit. 1846. nr. 167. p. 181 (mens. Iul.). In seqq. reliqui ὑπόπτευσε, neglecto augmento, ut III, 44, ubi vide not. Florentinus cod. affert ὑπώπτευσε. Ad structuram accusativi τὸν μάγον, qui verbo antecedenti additur, conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 857, c, qui apte alterum quoque Nostri locum attulit III, 80. De Otane vid. Excurs. ad III, 70, quem cundem esse atque eum, qui in Bisutuna inscriptione appellatur Utana, cuius pater Frandcpa (Pharnaspes), probavi. Apud Iustinum (I, 9. §. 14) vocatur Ostanes.

άλλ' ὅσπερ ἦν],, Sancrofti liber  $\tilde{o}\pi\epsilon\varrho$ , quod non praeferendum esse quivis facile videt. Si quis vero hoc pro genuino habeat, tum non adversatur, quod ex nostra sententia άλλὰ τόπερ scribendum videri possit. - Hoc enim iam mihi constat, eas voces disyllabas, quae, ubi apostrophum recipiunt, accentum amittunt, semper apud Herodotum ultimam vocalem abiicere. Huc pertinet praeter praepositiones quasdam alla. Casu tantum factum est, ut nisi uno in loco allà in omnibus novem Herodoti libris ante relativum positum non reperiatur; est is III, 68. Si vero saepius ita particulam hanc posuisset Herodotus, tunc noli dubitare, quin relativum a spiritu semper incepisset." Struve Spec.

Quaest. etc. pag. 7. 47. not. \*\*.
 (Opuscc. II. pag. 264. 320). Ad verba
 ώς οὐκ εἶη conf. Kuehner. Gr. Gr.
 §. 769, 3.

τηδέ συμβαλλόμενος] Sic scripsi pro olim vulg. συμβαλλεόμενος, quod ferri nequit. Vid. nott. ad I, 68. Tacet de his Ctesias, apud quem §. 13 ita legimus, Ixabaten, qui Cambysis cadaver in Persidem deduxerat, inde reversum evulgasse rem praesente omni exercitu magumque, qui rerum potitus erat, probro affecisse; unde, cum in templum confugisset, comprehensum interfectumque esse. Quae similia sunt Herodoteis de Prexaspe III, 75. Neque ipsaum nomen multum differt. In Bisutuna inscriptione nihil de his traditur.

έπ τῆς ἀκροπόλιος] Olim intellexeram de regio palatio, arcis ad instar munito, quemadmodum de De-iocis arce I, 98, ac de Susorum arce regia hic agi credideram, inductus potissimum iis, quae III, 71 fin. narrantur de Dario e Perside Susa veniente ibique cum coniuratis deliberante et mox ad facinus properante. Namque Susis reges Persarum per aliquot anni menses vernos commorari fuisse solitos, ut aliunde satis constat, ita vel ex Estherae narratione patet (cf. I, 2. II, 3), itemque ex Nehemiae, Danielis, aliorum libris. Hanc vero urbem, Medis victis a Cyro, τὸ τῆς ἡγεμονίας βασίλειον constitutam fuisse scribit Strabo XV. p. 725 seq. s. p. 1058 B. haec addens: ἡ δὲ ἀκρόπολις έκαλείτο Μεμνόνειον et quae sunt reliqua de moenibus, aedibus regiis, aliis; facit huc quoque Stephanus Byz. s. v. Σοῦσα p. 678 seq. Berkel. (cf. Luc. Holsten. in hunc locum p. 302 seq.): οίποδόμησαν έπὶ τῆς ακρας τὰ έν Σούσοις βασίλεια, τὰ διαμείναντα τὰ μέχρι τῆς Περσών ἡγεμονίας, κληθέντα δ' ἀπ' έκείνου ἐκάλεε ἐς ὅψιν ἐωυτῷ οὐδένα τῶν λογίμων Περσέων. ὑποπτεύσας δέ μιν ἐποίεε τάδε. Ἔσχε αὐτοῦ ὁ Καμβύσης θυγατέρα, τῆ οὕνομα ἦν Φαιδίμη τὴν αὐτὴν δὴ ταύτην είχε τότε ὁ μάγος, καὶ ταύτη τε συνοίκεε καὶ τῆσι ἄλλησι πάσησι τῆσι τοῦ Καμβύσεω γυναιξί. πέμπων δὴ ὧν ὁ Ὀτάνης παρὰ ταύτην τὴν θυγατέρα ἐπυνθάνετο, παρ᾽ ὅτεῷ ἀνθρώπων κοιμῷτο, εί τε μετὰ Σμέρδιος τοῦ Κύρου, εί τε μετὰ ἄλλου τευ. ἡ δέ οἱ ἀντέπεμπε, φαμένη οὐ γινώσκειν οὕτε γὰρ τὸν Κύρου Σμέρδιν ἰδέσθαι οὐδαμὰ, οῦτε ὅστις εἰη ὁ συνοικέων αὐτῆ εἰδέναι. ἔπεμπε δεύτερα ὁ Ὀτάνης λέγων Εί μὴ αὐτὴ Σμέρδιν τὸν Κύρου γινώσκεις, σὸ δὲ παρὰ ᾿Ατόσσης πύθευ, ὅτεῷ τούτῷ

Μεμνόνεια. Quae eadem sunt τὰ βασιλήτα τὰ Μεμνόνια καλεόμενα apud Herodotum V, 53. VII, 151. Infra III, 76 τὰ βασιλήτα occurrent in Persarum conjuratione et III, 79 eadem in re memoratur ακρόπολις. "De Susis consule Hoeck. in Vet. Mediae et Pers. Monumm. pag. 90, et quae plura leguntur in Symbol. et Mytholog. I. p. 450 seqq. p. 461 ed. alt." Cr. Nunc vero alia prorsus nos docet inscriptio Bisutuna, in qua (col. I. §. 13) Darius ipse locum indicat, quo fidelium Persarum opera adiutus magum interfecit: Sikthawatis dicitur castellum in Mediae terra Nisaea. De Nisaea satis constat; vid. Herodot. VII, 40 ibique nott. Castellum s. arx Sikthauvatis, quam ακρόπολιν hoc loco dicit Herodotus, nobis aliunde haud cognita. In Mediam autem, quae magorum sedes erat patria, magum, qui regnum occupaverat, se contulisse utique consentaneum est. Susis, quam urbem a Cyro τὸ τῆς ἡγεμονίας βασίλειον constitutam esse modo vidimus quamque etiam a Media longissime abesse novimus, convenerunt Persarum principes ac Darius e Perside huc profectus (III, 70): qui coniuratione inita ac deliberatione habita inde iter instituerunt ad magum evertendum (cf. III, 76), quem in Mediae arce commorantem trucidarunt. Quod ad ipsa Susa attinet, vid. nott. ad III, 70 et conf. etiam Heumann. Dissert. de aula regia Susorum, causa interitus

regni Persarum. Recklingshausen 1847. 4.

τη οθνομα ήν Φαιδίμη] Φαιδίμη cum Schweigh. et Gaisf. et h. l. et III, 69 scripsi. Recentt. edd. vulgatam Φαιδύμη revocarunt. Aliquot libri utroque loco Φαιδιμίη. Quod equidem dedi, probavit Letronne (Mem. de l'Acad. des Inscriptt. T. XIX. P. 1. p. 119 seqq. 121. coll. Revue Archéolog. IV. p. 467 seqq.), cum Φαιδίμη redeat ad stirpem φάος, unde φαίδιμος, illustris. Ac ne mireris Graecum fere nomen in Persarum rebus, plura huiuscemodi nomina Graece prorsus sonantia (ut 'Αβοοκόμης, 'Υπεράνθης, Ζώπυρος) attulit Letronne, qui omnia haec nomina apud Persas aliam certe, at similem quodammodo formam habuisse putat, quam Graeci ad suam linguam ac pronunciationem utique delicatiorem deflexerint. Tu conf. etiam III, 88 ibique nott. Hammer contulit nomen Fatime. — In seqq. cum Schweigh. et Gaisf. reposui παρά ταύτην την θυγατέρα. Vulgatam παρ' αύτην την θυγ. retinuit

σὐ δὲ παρὰ ἀτόσσης πύθευ] De particula δὲ cf. nott. ad I, 112 et Werfer. in Actt. philoll. Monacc. I. p. 89. De Atossa cf. III, 31. 88. Fuit enim Cambysis soror et uxor, mago deinde et tum ipsi Dario Hystaspis nupta, apud quem plurimum valuit, ut patet ex III, 133. 134. VII, 3. De ipsa voce haec adscripsit Cr.: Atesh Persice. Atusia quoque urbis

συνοικέει αὐτή τε ἐκείνη καὶ σύ. πάντως γὰο δή κου τόν γε εωυτῆς ἀδελφεὸν γινώσκει. 'Αντιπέμπει ποὸς ταῦτα ἡ θυγάτης. Οὖτε 'Ατόσση δύναμαι ἐς λόγους ἐλθεὶν, οὖτε ἄλλην οὐδεμίαν ἰδέσθαι τῶν συγκατημένων γυναικῶν ἐπεί τε γὰο τάχιστα οὖτος ῶνθρωπος, ὅστις κοτέ ἐστι, παρέλαβε τὴν βασισην, διέσπειρε ἡμέας, ἄλλην ἄλλη τάξας. 'Ακούοντι δὲ ταῦτα τῷ 'Οτάνη μᾶλλον κατεφαίνετο τὸ πρῆγμα. τρίτην δὲ ἀγγελίην ἐσπέμπει παρ' αὐτὴν, λέγουσαν ταῦτα 'Ω θύγατερ, δεὶ σε, γεγονυῖαν εὐ, κίνδυνον ἀναλαβέσθαι, τὸν ἄν ὁ πατὴρ ὑποδύνειν κελεύη. εἰ γὰρ δὴ μή ἐστι ὁ Κύρου Σμέρδις, ἀλλὰ τὸν 232

in Assyria ad Caprum fluvium. Eius urbis numus exhibet caput femineum turritum et inscriptionem ATOT-ZIEQN. Explicatur numus in Archaeologia Britannica Tom. XVI. nr. 3. Cf. Goetting. Anzeig. 1811. nr. 78."

ίδεσθαι των συγκατημένων γυναικῶν] Bredovium p. 221 si sequamur, scribendum erit συγκατημε-νέων, sed cf. I, 123 et III, 106 ibique nott. Naber in Mnemosyn. IV. p. 19 scribi mavult συγκατακοιμωμένων aut συγκοιμωμένων, quo mihi quidem haud opus videtur. Nec magis opus cum Mehlero ibid. V. p. 68 rescribere συνοικημένων vel συγκατοικημένων. Quod ad argumentum ipsum attinet, regibus Persarum pro more principum orientalium plurimas fuisse pellices satis constat, nec repetam veterum scriptorum de l'ersis testimonia hanc in rem collecta a Barn. Brisson. De reg. Pers. princ. I. §. 110 seq., e quibus intelligi poterit, quantopere omnis gynaecei ratio apud veteres Persas cum iis conveniat, quae adhuc in orientalium regum gynaeceis (vulgo vocant Harem) reperiuntur, bene monente Heeren. Ideen. I, 1. pag. 466. Add. Duncker. Gesch. d. Alterthums p. 611. Verba αί συγκατήμεναι γυναϊκες (i. e. feminae, quae una mecum hic [nos: im Harem] habitant) omnino ad communem mulierum in gynaeceis istis rationem vivendi victusque et negotiorum consuetudinem spectant, de qua conf. Esther. II, 12. Itaque recte Dorvill. ad Charit. p. 498, ubi h. l. tangit, I. Gronovium dicit nimis argute hanc locutionem committere cum Latina: stare in lupanari. Namque non meretricibus peculiaris sedendi mos apud Persas, sed omnibus foeminis, praecipue lanam tractantibus, id quod vel Sardanapali exemplo probari idem monet Dorvill. laudans Diod. II, 23 et Athen. XII, 7. p. 529. [Tu vid. Ctes. fragmm. pag. 427. 431 seq.] "Et vero Graecarum etiam feminarum antiquitus hunc morem fuisse arguit locus Odysseae VII, 305 seqq." Cr. — In seqq. pro vulg. ανθρωπος, cuius loco Schweigh. et Gaisford. posuerunt ανθρωπος, equidem cum recentt. edd. rescripsi ωνθρωπος, conf. Bredov. pag. 197.

### CAP. LXIX.

πίνδυνον ἀναλαβέσθαι] Cobet proponit: πίνδυνον ἀναβαλέσθαι, quod mihi alienum videtur ab hoc loco, ubi de subeundo, in se recipiendo periculo sermo est, neque de periculo in aliud tempus differendo, quod foret ἀναβαλέσθαι, ut in Thucyd. V, 48 τὸν πόλεμον ἀναβαλέσθαι, add. IV, 63. V, 82 et in Herod. VI, 88. IX, 8. coll. V, 49. Alios aliorum auctorum locos suppeditabit Thesaur. Ling. Graec. I, 2. pag. 306 ed. Dindorf.

ε l γὰο δὴ μή ἐστι] Unus Sancrofti liber εl, reliqui ἢν, quod tueri studuit G. Hermann. Opusce. IV. p. 46, cui merito obloquitur vir doctus in: Allgem. Schulzeit. 1831. II. nr. 123. pag. 984. Tu vid. nott. ad III, 15 et Werfer. in Actt. philoll. Monacc. καταδοκέω έγω, οὖ τοί μιν, σοί τε συγκοιμώμενον καὶ τὸ Περσέων κράτος ἔχοντα, δεὶ χαίροντα ἀπαλλάσσειν, ἀλλὰ δοῦναι δίκην. νῦν ὧν ποίησον τάδε ' ἐπεάν σοι συνεύδη, καὶ μάθης αὐτὸν κατυπνωμένον, ἄφασον αὐτοῦ τὰ ὧτα. καὶ ἢν μὲν φαίνηται ἔχων ὧτα, νόμιζε σεωυτὴν Σμέρδι τῷ Κύρου συνοικέειν ἢν δὲ μὴ ἔχων, σὰ δὲ τῷ μάγῳ Σμέρδι. ᾿Αντιπέμπει πρὸς ταῦτα ἡ Φαιδίμη, φαμένη κινδυνεύσειν μεγάλως, ἢν ποιἢ ταῦτα. εἰ γὰρ δὴ μὴ τυγχάνει τὰ ὧτα ἔχων, ἐπίλαμπτος δὲ ἀφάσσουσα ἔσται, εὖ εἰδέναι, ὡς ἀἰστώσει μιν. ὅμως μέντοι ποιήσειν ταῦτα. ἡ μὲν δὴ ὑπεδέξατο ταῦτα τῷ πατρὶ κατεργάσεσθαι. τοῦ δὲ μάγου τούτου τοῦ Σμέρδιος Κύρος ὁ Καμβύσεω ἄρχων τὰ ὧτα ἀπέταμε ἐπ' αἰτίη δή τινι οὐ σμικρῷ. Ἡ ὧν δὴ Φαιδίμη αῦτη, ἡ τοῦ ᾿Οτάνεω θυγάτηρ, πάντα ἐπιτελέουσα, τὰ ὑπεδέξατο τῷ πατρὶ, ἐπεί τε αὐτῆς μέρος ἐγίνετο τῆς ἀπίζιος

I. pag. 262 not., qui idem οντοι h. l. mutatum vult in οντι, cum soros significet neque tamen indeque huie loco minus conveniat. Retinui equidem οντοι i. s. haud sane. — In seqq. formulam τὸ κράτος ἔχειν (summam rerum s. imperium tenere) aliquot exemplis illustrat Siebelis ad Pausan. VIII, 3. §. 1. — Ad χαίροντα conf. III, 29.

άφασον) Ita omnes libri, a verbo άφασον. Vid. Bredov. p. 338. Minus recte Wesseling. eumque secutus Gaisf. exhibuit άφασον. Suidas I. pag. 391 άφασον ψηλαφῶν. Quae eadem leguntur in Bachmanni Anecdd. I. p. 169, 21. In seqq. verbis ἢν δὲ μὴ ἔχων vocem ἔχων male intrusam habet Mehler. in Mnemosyn. V. p. 66. Malui retinere. — Ad particulam δὲ repetitam in altero orationis membro (σὰ δὲ τῷ μάγῳ Σμέφδι) conf. Werfer. l. l. I. pag. 93. 273. In seqq. verbis: ἢν ποιῆ ταῦτα e Bredovii praecepto scribendum ποιέη; Dindorf. ex uno libro Parisino dedit ποιήση.

el γὰο δὴ μὴ τυγχάνει] Reposui cum recentt. edd. trium librorum ex auctoritate: εἰ — τυγχάνει pro vulg. ἢν — τυγχάνη, quod vel ob sequens εσται ferri non poterat. Stegero auctore in Praef. p. XIV verba Herodoti sic constituenda sunt: ἢν γὰο δὴ μὴ τυγχάνη τὰ ἀτα ἔχων, ἐπί-

λαμπτος δὲ (sc. γένηται) ἀφάσσουσα, ἔσεσθαι, εν εἰδέναι, ὡς ἀϊστώσει μιν, futurum esse, hoc se probe scire, ut etc. Quod iure displicuit censori Lipsiensi 1829. nr. 136. pag. 1086.

ἐπίλαμπτος δὲ ἀφάσσουσα ἔσται]
i. e. si deprehensa foret illum tangens. ἐπίλαμπτος Ιουυπ ex more pro ἐπίληπτος, ut III, 127 καταλαμπτέος et IV, 13 φοιβόλαμπτος. Gloss. Herodot. exponit καταφανής. Nec aliter Hesych. s. v. ἐπίληπτος, ubi vid. Alberti T. I. pag. 1364. — ἀὐστοῦν eodem necandi sensu III, 127. Conf. etiam Homer. Odyss. X, 259. XX, 79.

τὰ ἀτα ἀπέτεμε] Ut manuum ita aurium quoque invenitur amputatio in Persarum suppliciis. Vid. Brisson. De reg. Pers. princ. II. §. 123. pag. 587.

η τοῦ Οτάνεω Φυγάτης] Haec verba minime ita abundare, ut eiicienda sint, monet Valcken., cum orationem paucis interruptam solemnibus voculis Noster denuo ordiri soleat, ut qui superflua quaedam (quale v. c. hoc loco illud est, quod addit, quo patre Phaedime sit orta) perspicuitatis causa adiicere malit, quam verborum parsimonia obscurus videri.

ἐπεί τε αὐτῆς μέρος ἐγίνετο τῆς ἀπίξιος] i. e. quum ordo veniret puellae, ut ad regem accederet. Sancrofti liber αὐτῆς, reliqui libri αὐτῆς, quod

παρὰ τὸν μάγον (ἐν περιτροπῆ γὰρ δὴ αἱ γυναίκες φοιτέουσι τοισι Πέρσησι) ἐλθοῦσα παρ' αὐτὸν εὖδε. ὑπνωμένου δὲ καρκετερῶς τοῦ μάγου ἤφασε τὰ ὧτα. μαθοῦσα δὲ οὐ χαλεπῶς ἀλλ' εὐπετέως οὐκ ἔχοντα τὸν ἄνδρα ὧτα, ὡς ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε, πέμψασα ἐσήμηνε τῷ πατρὶ τὰ γενόμενα.

70 'Ο δὲ 'Οτάνης παραλαβών 'Ασπαθίνην καὶ Γωβρύην, Περσέων τε πρώτους ἐόντας καὶ ἑωυτῷ ἐπιτηδεωτάτους, ἐς πίστιν ἀπηγήσατο πᾶν τὸ πρῆγμα οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἄρα ὑπόπτευον οὕτω τοῦτο ἔχειν, ἀνενείκαντος δὲ τοῦ 'Οτάνεω τοὺς λόγους ἐδέξαντο καὶ ἔδοξέ σρι, ἕκαστον ἄνδρα Περσέων προσεταιρί-

retinendum duxi. Ad ipsam rem conf. inprimis Esther. II, 12, ubi praeter alia hoc: καὶ ὅταν η καιρὸς κορασίον εἰσελθεῖν πρὸς βασιλέα. Tu add. Diodor. Sic. XVII, 77, ubi Wessel. laudat Curtium III, 3, 24. VI, 6, 8. — φοιτὰν hic eo sensu, quo II, 111, ubi vid. nott. Ad locutionem ἐν περιτροπῆ cf. II, 168. In seqq. cum Dindorfio scripsi εὐδε pro ηὐδε, quod iure damnavit Bredov. p. 309, itemque e Florentino dedi cum recentt. ἡφασε, probante quoque censore Ienensi 1817 nr. 164. pag. 374. Vulgo ἡφασε.

pag. 374. Vulgo ἦφασσε.
οὐ χαλεπῶς ἀλλ' εὐπετέως] Similis abundantiae exempla affert Valcken. Antiphont. p. 118, 24. (Tetralog. 3. §. 6) Lysiae pag. 319. Isaei pag. 67, 4. (Or. 7. §. 35) Tu vid. He-

rod. II, 43 ibiq. nott.

### CAP. LXX.

παραλαβών - ές πίστιν] παραλαμβάνειν frequens de iis, qui socium aliquem sibi assumunt s. adsciscunt: VI, 80. VII, 106. 168. 169. Xenoph. Cyrop. I, 4, 15. Verbo ποοσ-λαμβάνεσθαι utitur Ctesias Excerptt. Perss. §. 14 pro eo, quod Herodotus posuit προσεταιρίζεσθαι et h. l. et V, 66. Add. Ctesiae Excc. Perss. §. 60. In Graecis autem civitatibus liberis nec minus Romae sodalitia, in quae, quotquot a republica exclusi aut remoti erant, haud raro coire solebant indeque coniuratione facta novas moliri res, dicuntur έται **ρεία s. συνωμοσία.** Conf. C. Fr. Hermann. Lehrb. d. Griech.

Staatsalterth. §. 70. not. 3. et §. 155, not. 3. ed. quart., Frid. Creuzeri Roemm Antiquitaeten §. 148. pag. 203 sq. ed. alter. Quae haud scio an quodammodo faciant ad usum verbi προσεταιρίζεσθαι, quo Noster mox utitur. Idem έπιτηδεωτάτους ές πίστιν dixit viros maxime aptos s. idoneos, quibus fidem haberet, ut supra Ι, 115 έπιτηδεώτατος ές το ύτο. Neque aliter IV, 72 των θεραπόντων τους έπιτηδεωτάτους Noster dixit ministros s. famulos maxime idoneos, aptos. Plura vid. in Thes. L. Gr. III. p. 1839 ed. Dindorf -In proxime seqq. ad significationem verbi aveveinavios (i. e. quum retulisset, renunciasset) conf. Sophocl. Antig. 258, ubi Erfurdt. praeter Euripid. Phoeniss. 1721 excitavit Appian. De reb. Hisp. VI, 53 De reb. civ. II, 115, ubi idem verbum eodem significatu reperitur.

τοῦ Ὀτάνεω] Sic plerique libri. E Mediceo Gronov. Ότανεος, ut olim quoque III, 71, ubi nos cum recentt. edd. reposuimus Οτάνεω, coll. III, 84, quo loco libri duo Oτάνεος, reliqui Ότάνεω, quod unum verum esse monuit Bredov. p. 229. Ipse Otanes iam supra III, 68 dicitur όμοιος τῷ πρώτφ Περσέων neque inferiores genere ceteri fuerunt, qui cum ()tane deinceps se coniunxerunt, ex Achaemenidarum gente (de qua cf. I, 125 ibique nott.), opinor, oriundi: de quibus singulis vid. quae in Excursu ad h. l. afferuntur. -Pro πιστεύει Mehler in Mnemosyn. V. p. 75 scribi vult πιστεύοι. Quod sane minus aptum vulgato videtur.

τι τούτον, τῷ πιστεύει μάλιστα. 'Οτάνης μέν νυν εἰσάγενταφέρνεα, Γωβούης δὲ Μεγάβυζον, 'Ασπαθίνης δὲ Ύδάργεγονότων δὲ τούτων ξξ παραγίνεται ἐς τὰ Σοῦσα Δαὁ Ύστάσπεος, ἐχ Περσέων ἥχων · τούτων γὰρ δὴ ἡν οἱ ὁ

γεται] Valcken. substitui vult ται e Zonar. Ann. IV. p. 128 B. ed. Bonn. — Paulo ante pro τῷ n libri ὅτῷ, quod per se quidem amnandum, sed in ὅτεῷ condum censet Struve Spec. II. t. de dial. Herod. p. 14. 48 τ. II. p. 322). Pro Μεγάβνια liber Μεγάβ α ζον, quam n lectionis varietatem iam no-Ctesiae Excerptt. Perss. §. 22. i ef. nott. p. 157. Sed falso Μεγάβαζον in Excursu ad h. s mihi docuisse videor.

α Σούσα — ἐπ Περσέων ήκων] quae de Susis diximus ad III, sae urbs a Cyro constituta reles, a posteris regibus valde atque amplificata est; in quisum Darium Hystaspis fuisse ian. N. A. I, 59 colligo; a quo mod Plinius H. N. VI, 27 (31) condita esse scribit, hic ipse oti locus satis contrarium ar-Apud veteres aedium splenambitusque magnitudine mulslebrata haec urbs, quam haud ito liliorum, quibus regio ista are dicitur, urbem dixeris, štephano Byzantino, qui s. v. t haec affert: Σούσα πόλις τος Περσική, Μέμνονος κτί-ιέπληται δι από των κρίνων, α έν τη χώρα πεφύκει έκείνη, τάν τε αύτὸ καλούσιν οί βάς-; et convenit sane vox ງໝຸ່ງໝຸ່, a vid. nott. ad Ctesiae Ex-. Perss. 9 pag. 124. Reliquos velocos de hac urbe praebet For-(Handbuch d. alt. Geograph. 584 seq ), ubi Mannertum (V, . 353), Hammerum (Wien. b. VIII. p. 355 seqq. 365 seqq. XXXVIII. p. 134 seqq.), alios is veterem urbem eo loco exe vult, quo nunc exstructa est cui nomen Schuster, quae st terrae Chusistan metropolis es praefecti (de qua cf. Ritter

Erdkunde IX. p. 178 seqq.) ad Eulaeum fluvium s. Karun (Kuran), ut nunc vocant, sita. Quam sententiam postea retractavit Forbiger (Pauly Realencyclop. VI, 2. pag. 1521), cnm bene perspexisset, si de veterum Susorum situ quaeratur, de nullo alio loco cogitari possenisi de eo, qui vocatur Sus ab Arabibus, Shush a Persis, Schuschan ab Hebraeis (cf. Esther. I, 2. Daniel. VIII, 2.). Adhuc ruinac multae cernuntur per duodecim ferme milliar. Anglicc. spatium sparsae inde a fluvio Ditzful, quâ is maxime ad occasum vergit, in Eulaeum deinceps se infundens, usque ad orientalem ripam fluvii Kerah s. Kerkhah, qui est veterum Choaspes: per hanc planitiem, quae nunc deserta fere est ferarumque omnis generis sedes, omnia tu vides obtecta opere latericio, quale in Ba-bylonis veteris solo adhuc reperitur: exsurgunt hic illic similes tumuli, inter quos unus potissimum eminet reliquos ambitu et altitudine superans, cui nomen Kala i Shush, i. e. arx Susorum. Hoc igitur loco vetera Susa esse quaerenda satis nunc compertum habemus studiis virorum doctorum, qui ipsi in haec loca profecti omnia accurate disquisiverunt, Macdonald Kinneir (Geographical memoir of the Persian empire pag. 97 seqq.), Rawlinson, alii, quos secutus de his Susorum ruinis bene retulit Ritter: Erdkunde IX. p. 294 seqq. coll. 191 seqq., cui adde virum doctum in Philological Mus. Cantabrig. II. pag. 185 seqq., Georg Long in: The classical Museum IV. p. 64 seqq., Rawlinson. in: The Journal of the royal geographical Society IX. p. 83 seqq. (ubi mappa geographica adiecta est, accurate singula indicans), Ainsworth Researches in Assyria pag. 205 seq., Bode Travels in Luristan and Arabistan II. p. 186 seq. Ac denuo nostra actate in hacc omnia summa

πατηρ υπαρχος. ἐπεὶ ὧν οὐτος ἀπίκετο, τοίσι ἔξ τῶν Περσέων 71 ἔδοξε καὶ Δαρεῖον προσεταιρίσασθαι. Συνελθόντες δὲ οὖτε ἐόντες ἐπτὰ, ἐδίδοσάν σφισι πίστις καὶ λόγους. ἐπεὶ τε δε Δαρεῖον ἀπίκετο γνώμην ἀποφαίνεσθαι, ἔλεγέ σφι τάδε. Ἐγὼ ταῦτα ἐδόκεον μὲν αὐτὸς μοῦνος ἐπίστασθαι, ὅτι τε ὁ μάγος εἰη ὁ βασιλεύων καὶ Σμέρδις ὁ Κύρου τετελεύτηκε καὶ αὐτοῦ τούτου εἴνεκεν ῆκω σπουδῆ, ὡς συστήσων ἐπὶ τῷ μάγφ θάνατον. ἐπεὶ τε δὲ συνήνεικε, ὥστε καὶ ὑμέας εἰδέναι καὶ μὴ μοῦνον ἐμὲ, ποιέειν αὐτίκα μοι δοκέει καὶ μὴ ὑπερβάλλεσθαι οὐ γὰρ ἄμεινον. Εἶπε πρὸς ταῦτα ὁ Ὀτάνης ΄ Ὁ παὶ Ὑστάσπεος.

curâ inquisivit Will. Kenn. Loftus: qui ipse totam regionem, in qua vetera Susa fuerunt sita, perlustravit indeque de ipsius veteris urbis situ, de tumulis singulis ruderibusque adhuc conspicuis accurate retulit in opere, quod Londini prodiit 1857: Travels and Researches in Chaldaea and Susiana; ubi vid. potissimum cap. XXV-XXXI pag. 314 seqq.; addita est p. 340 veteris urbis delineatio atque p. 436 totius regionis mappa geographica, quam eandem quoque invenimus exhibitam in: Journal of the geographical Society XXVI. p. 131. His vero ea, quae supra de urbis situ posuimus, egregie confirmantur atque in singulis illustrantur. — Περσέων refero ad terram Persarum patriam sive Persidem, quae proprie dicebatur Fars, s. Pars, s. Farsistan (quod ipsum significat Persarwn terram), proxime adiacentem Cissiorum terrae, in qua Susa erant sita. Tu vid. Heeren. Ideen I, 1. p. 192 seqq. et conf. Herod. III, 91. 92. - ὖπαρχος in sqq. de satrapa intelligere malim: conf. III, 120 et IV, 166. Add. nott. ad Ctesiam Excc. Perss. §. 9. p. 121. 122. In Bisutunae inscriptionis initio Darius et Hystaspem patrem et maiores reliquos commemorat usque ad Achaemenem: a quo suam gentem appellari addit Achaemeni-das a longo inde tempore potentes et regia dignitate ornatos, cum ante ipsum octo reges ex hac gente exstiterint, quibus ipse nonus accedat. Mox cum recentt. edd. reposui êmel

ων ο ύτος ἀπίκετο, ubi vulgo αττός.

#### CAP. LXXI.

είδίδοσάν σφισι πίστις καὶ λόyous i. e. fide data invicem sermones contulerunt a. deliberarunt, quid faciundum esset. Haud mutavi ordinem verborum, quem e Sancrofti libro rec. edd. sic exhibuerunt: έδ. σφ. 16γους καὶ πίστις, nam post fidem mutuo datam demum sermones contulisse putandi illi erunt. Ad vocem mistig cf. III, 8 ibique nott.; ad locutionem λόγους διδόναι conf. nott. ad I, 97; ad γνώμην ἀποφαίνεσθαι vid. nott. ad VIII, 49. — Ad seqq. verba, ubi voci αὐτὸς cum vi quadam additur μοῦνος, vid. Heindorf. ad Platon. Charmid. pag. 64; de optativo  $(\epsilon l \eta)$ , quem excipit indicativus (τετελεύτηκε), conf. Kuehner Gr. Gr. §. 769, 3.

αὐτοῦ τούτου ε[νεκεν] i. e. ob id ipsum s. solius huius rei causa. Laudant de locutione Herod. II, 3. Thucydid. I, 139. VIII, 67. Pausan. I, 23. §. 6.

ώς συστήσων έπλ τῷ μάγῳ θάνατον] Conf. infra III, 84. Dicitur h. l. συνισταναι de eo, qui alios socios excitat et secum coniungit. quo interitum mago parent. Cf. VI, 74.— Ad συνήνεικε ὥστε conf. I, 74 ibiq. nott., et de locutione οὐ γὰρ ἄμεινον (nec enim utile erit s. proderit) vid. nott. ad I, 187. coll. VII, 169. IX, 5. Simili modo legitur κέρδιον VI, 86. §. 3.

πατρὸς ἀγαθοῦ καὶ ἐκφαίνειν ἔοικας σεωυτὸν ἐόντα τοῦ ς οὐδὲν ἔσσω. τὴν μέντοι ἐπιχείρησιν ταύτην μὴ οῦτω χυνε ἀβούλως, ἀλλ' ἐπὶ τὸ σωφρονέστερον αὐτὴν λάμσει γὰρ πλεῦνας γενομένους οῦτω ἐπιχειρέειν. Λέγει κοῦτα Δαρεῖος "Ανδρες οἱ παρεόντες, τρόπφ τῷ εἰρημένφ κνεω εἰ χρήσεσθε, ἐπίστασθε ὅτι ἀπολέεσθε κάκιστα ' ἐξνάρ τις πρὸς τὸν μάγον, ἰδίῃ περιβαλλόμενος ἑωυτῷ κέρκιστα μέν νυν ἀφείλετε ἐπ' ὑμέων αὐτῶν βαλόμενοι ν ταῦτα ' ἐπεί τε δὲ ὑμῖν ἀναφέρειν ἐς πλεῦνας ἐδόκες,

s πατοὸς ἀγαθοῦ καὶ ἐκφαίκκας] Reliqui ἔοικας, quod
libri scripti tenent, ut I, 39;
. edd. dederunt οἰκας, quod
quoque iubet Bredov. p. 195.
mtentia Graeca videtur, Perl. a Graeco rerum scriptore.
Quo facit locutio αὐτοί τε
καὶ ἐξ ἀγαθῶν, de qua Heind Plat. Phaedr. pag. 248, ad
lag. 227. Vocem ἀβοῦλως in
ακοίτατ Hesychius, qui expliρόκως, ἀμαθῶς. Legitur quoEurip. Rhes. 261. In HeroI, 9. §. 2 ἀβουλότατα, quod
fertur ab Hesychio explicante
locata.

έπλ τὸ σωφρονέστερον αὐτὴν [ i. e. consideratius, maiore ratione adhibita rem capesse. ationem έπὶ τὸ σωφρονέστε-Kuehner. Gr. Gr. §. 613, 2, rernacule reddi vult: mehr der gang gemäss. In Thucyd. I, ili modo sibi opponi σωφο-: άβουλία observat Schweigh. nificationem verbi λαμβάνειν , quae ad Plutarch. Alcib. p. llegimus. Mox edidi cum reedd. Ότάνεω. Conf. nott. 70. Cum vocibus ἀπολέεσθε α comparamus Aristophanis α κάκιστ' ἀπολούμενος, de Fr. Hermann. ad Lucian. t. conscrib. pag. 105. Add. t. I, 112 et de futuri forma Bredov. p. 340.

zι γάο τις] ἐκφέρειν, ut apud s efferre, dicitur de arcanis is s. effutiendis. Plura dixi ızeri Melett. III p. 82. Add. Herod. VIII, 132. III, 74 et II, 170, ubi eodem sensu έξαγορεύειν.

ιδίη περιβαλλόμενος έωυτῷ πέρδεα] περιβάλλεσθαι h. l. valet: sibi comparare, acquirere. Cf. Herodot. VI, 25. VII, 190. VIII, 8 et Pausan. VII, 8. §. 5: δύναμιν, ην έπι Φιλίππου περιεβάλοντο, ubi Siebelis nostri loci non fuit immemor. Alia dedi plura ad Plut. Philopoem. 17. pag. 62.

μάλιστα μέν νυν ώφείλετε έπ' ύμέων αὐτῶν βαλόμενοι ποιέειν ταὐτα] Dedi cum recentt. edd. ώφείλετε (pro ogellete) probante Bredov. et βαλόμενοι, cuius loco duo libri βαλλόμενοι. Olim vulgo βουλόμε-νοι. Ipsam locutionem έφ' έαυτοῦ βάλλεσθαι, quam Gronovius h. l. interpretatur: in se ipsum aliquid recipere, rectius tu interpreteris cum Schweigh. aliisque: secum deliberare, aliis sc. non admissis, adscitis; ut hic loci sit sensus: hoc facere debebatis re cum nemine alio communicata, proprio consilio, vobiscum solis deliberantes. Conf. quae Schweigh. citat: III, 155. IV, 160. V, 73. De praepositione enl conf. nott. ad I, 142; de verbo υπερτίθεσθαι Ι, 8. 107 et Valcken. ad Herod. VII, 8. Ad structuram verbb. seqq. n lore  $\dot{v}$ μ $\dot{i}$ ν  $\ddot{o}$ τι —  $\dot{\omega}$ ς κ.τ.λ. consul. Kuehner Gr. Gr. §. 771, 3 qui idem §. 664. not. 3 de usu participii φθάς quoque monuit. - Ad κατερέω conf. Il, 89. Quod verbum quoniam plerumque genitivum hac notione adiunctum habet, Matth. praefert σφέα, quod Sancrofti liber exhibet pro σφέας, ut vulgo legitur. Equidem cum recentt. edd. σφεα recepi, pro-

και έμοι ύπερέθεσθε, η ποιέωμεν σήμερον, η ίστε ύμιν ότι, ην ύπερπέση η νῦν ημέρη, ώς οὐκ ἄλλος φθας έμεῦ κατήγορος 72 ἔσται, άλλά σφεα αὐτὸς ἐγὼ κατερέω πρὸς τὸν μάγον. πρός ταῦτα 'Οτάνης, ἐπειδὴ ώρα σπερχόμενον Δαρείον 'Επεί τε ἡμέας συνταχύνειν ἀναγκάζεις, καὶ ὑπερβάλλεσθαι οὐκ έᾶς, ίθι έξηγέο αὐτὸς, ὅτεω τρόπω πάριμεν ές τὰ βασιλήτα, καὶ ἐπιχειρήσομεν αὐτοῖσι. φυλακάς γὰρ δη διεστεώσας οἶδάς κου καί αὐτὸς, εί μὴ ίδων ἀλλ' ἀκούσας, ἃς τέω τρόπω περήσομεν; 'Αμείβεται Δαρείος τοϊσδε · Ότάνη, ἢ πολλά έστι, τὰ λόγω μὲν ούκ οἶά τε δηλῶσαι, ἔργφ δέ΄ ἄλλα δ' ἐστὶ, τὰ λόγφ μὲν οἶά πε, ξονον δε ούδεν απ' αύτων λαμπρον γίνεται. ύμεις δε ίστε φυλακάς τὰς κατεστεώσας ἐούσας οὐδὲν χαλεπὰς παρελθείν. τοῦτο μεν γὰο, ἡμέων ἐόντων τοιῶνδε, οὐδεὶς ὅστις οὐ παρήσει, τὰ μέν κου καταιδεόμενος ἡμέας, τὰ δέ κου καὶ δειμαίνων.234 τούτο δὲ ἔγω αὐτὸς σκηψιν εὐπρεπεστάτην, τη πάριμεν, φὰς άρτι τε ηκειν έκ Περσέων καὶ βούλεσθαί τι έπος παρά τοῦ πατρός σημήναι τῷ βασιλέι. Ενθα γὰρ τι δεί ψεῦδος λέγεσθαι, λεγέσθω· τοῦ γὰρ αὐτοῦ γλιχόμεθα οῖ τε ψευδόμενοι καί ol τῆ

bante censore Ienensi (1828 Ergänz. Blätt. nr. 45. p. 349 et nr. 186. p. 45).

## CAP. LXXII.

ίθι έξηγέο] έξηγέο, ut αίτέο Ι, 90, ubi vid. nott. Idem verbum III, 79 et IV, 9 Dindorf. edidit έξηγέεο.

olδάς κου καὶ αὐνὸς] In Florentino libro unoque Parisino οἰδά κου. In excerptt. cod. Palatini (v. Creuzeri Commentt. Herodott. pag. 429) invenitur οἰδά κου. Ad significationem verbi οἰδας (nosti) conferri poterit Herodot. IV, 157 in oraculo Pythico, itemque Homeri locus in Odyss. I, 337, ubi praeter hunc Herodoti locum Ameis attulit similes locos ex Hymno in Mercur. 456. 467 et ex Theognid. 491. Quod ad formam attinet, vid. Bredov. p. 411. — In seqq. ad verba εί μη λδων άλλὶ ἀκούσας conf. quae similia congessi in Creuzeri Melett. III. pag. 26. In his enim valet άλλὰ (praecedente εἰ μη) at — certe, saltem.

 $\ddot{\alpha}_S - \pi \epsilon \rho \dot{\eta} \sigma \sigma \mu \epsilon \nu$ ] Pro  $\ddot{\alpha}_S$  Struve scribendum censet  $r\dot{\alpha}_S$ , quod recentt.

edd. receperunt: tu vid. nott. ad III, 16. Libri omnes h. l. conspirant in lectione vulgata. Pro περησομεν nonnulli exhibent πει ρήσομεν, quod Schweighaeusero videtur ad Ionicum dicendi genus referri posse, ut πείρατα pro πέρατα. Sed vid. Bredov. pag. 151, qui merito hanc formam reiicit.

ήμέων ἐόντων τοιῶνδε] i. e. cum nos tales simus, principes scil. Persarum, summa dignitate ornati, qua nobis liber patet ad regem aditus. Revocavi cum Matthiaeo et recentt. edd. τοιῶνδε, quod dudum placuerat Wesselingio (qui confert VIII, 62), pro τοίων, quod Schweighaeus. et Gaisf. e duobus codd. receperant.

ένθα γάο τι δεί ψεῦδος λέγεσθαι, λεγέσθαι] Haec exscripsit Stobaeus XII, 23. p. 141 s. p. 317. T. I ed. Gaisf., ubi invenitur κα l insertum ante ψεῦδος. Sed Eustath. ad Homer. p. 188 s. 143, I et 028, 8 s. 482, 47 cum vulgata lectione convenit. Ipsa sententia vere Graeca, qualem vix probabile est Persam hominem esse elocutum, cum mendacio nihil turpius apud Persas habe-

τη διαχρεώμενοι. οι μέν γε ψεύδονται τότε, έπεάν τι μέλτοισι ψεύδεσι πείσαντες περδήσεσθαι, οι δ' άληθίζονται,
τῆ άληθείη ἐπισπάσωνται πέρδος, καί τι μᾶλλόν σφισι
ἐπηται. οῦτω οὐ ταὐτὰ ἀσκέοντες τῶυτοῦ περιεχόμεθα.
μηθὲν περδήσεσθαι μέλλοιεν, ὁμοίως ἂν ὅ τε ἀληθιζόμεενθὴς είη, καὶ ὁ ψευδόμενος ἀληθής. ὡς ἂν μέν νυν τῶν
κρῶν ἐκὼν παριῆ, αὐτῷ οι ἄμεινον ἐς χρόνον ἔσται ΄ ὡς δ'
τιβαίνειν πειρᾶται, διαδεικνύσθω ἐνθαῦτα ἐὼν πολέμιος ΄
τειτα ωσάμενοι ἔσω ἔργου ἐχώμεθα. Λέγει Γωβρύης μετὰ 7:3

\* "Ανδρες φίλοι, ἡμῖν κότε κάλλιον παρέξει ἀνασώσασθαι

teste ipso Herodoto I, 138, L. nott. Graeca huc potius faquae exstant apud Sophocl. tet. 107 coll. Heliodor. Ae-I. 26. p. 43 C. Nam hanc senm ex iis fuisse, quae per Graerhetorum et sophistarum in s maxime agitarentur, satis rant Platonica in Polit. II, 1,3, ubi plurima alia excita-. p. 442 seq. (a Cr. laudatus), oteo hoc loco non praetermisuse cum ita sint, ea quoque, continuo sequuntur ad sentenillam sive explicandam sive ndam, Sophistarum Graecoro more dicta aut eorum ex tationibus repetita videntur. structura verbi γλίχεσθαι diad II, 102; de futuri forma ρδήσεσθαι vid. Bredov. pag. d έπισπάσωνται cf. Blomfield. msar. ad Aeschyli Pers. 483. Herodoteis comparavit Voes Demosthen. Olynth. I. §. 3 τι μάλιστα τοῦτο δέος, μη ..... ται και παρασπάσηται τι των πραγμάτων. Mox retinui σφι-. nott. ad I, 57. Recentt. edd. bus codd. receperunt σφι. Ad έωυτου περιεχόμεθα conf. 🔊 παριή] Mendosum παρείη cum recentt. edd., probante er. in Actt. phill. Monacc. I, '45, sed pro παρίη, quod vulgo mt, cum Bredovio pag. 394 psi παριή. Requiritur enim

nctivus verbi παριέναι, quod

transitum dare, aditum permitat VII, 175. III, 88. 77. VIII,

15. IX, 1. IV, 146. In proxime seqq. αὐτῷ of cum quadam vi prolatum, ut in Pausan. I, 20. §. 1, ubi Herodoti meminit Siebelis. - Ad αμειvov cf. III, 71. - És zoóvov hic significat: in posterum, ut VII, 29. 1X, 89 coll. III, 65. — In fine cap. cum recentt. edd. recepi διαδεικνύσθω, ubi vulgo δεικνύσθω, quod retinuit Dindorf. De verbi structura cum participio nunc satis nota attulerat plura Valckenarius, e quibus unum Herodoti locum II, 119 (ubi cf. nott.) hic laudasse sufficiat. Sequentia verba: καὶ ἔπειτα ώσάμενοι ἔσω ἔργου έχώμεθα valent: atque tum, ubi nos summa vi praecipitavimus in interiores palatii partes, opus adgredia-mur. Vocula έσω eodem fere sensu I, 116 coll. 111. V, 20. Ad locutionem ξογου έχώμεθα conf. II, 121. 8. 1.

## CAP. LXXIII.

ήμεν κότε κάλλιον παρέξει] Retinui ήμεν κότε cum recentt. edd., a Schweighaeusero et Gaisford. mutatum in ήμεν κοτε. Sensus loci est: Quando unquam nobis pulcrius erit, imperium recuperare — quam mori? Verbum παρέχειν impersonaliter frequentius apud Herodotum invenitur. Vid. III, 142. IV, 14. VIII, 8. V, 49 ibique nott. In seqq. revocavi cum Bredov. p. 326 olim vulgatam lectionem ἀναλαβείν et ἀποθανείν, cuius loco inde a Wesseling. recentiores editt. dederant ἀναλαβέτεν et ἀποθανέειν, ut in Sancrofti libro legitur.

την ἀρχην, η, εί γε μη οίοι τε ἐσόμεθα αὐτην ἀναλαβείν, ἀποθανείν; ὅτε γε ἀρχόμεθα μὲν, ἐόντες Πέρσαι, ὑπὸ Μήδου ἀνδρὸς μάγου, καὶ τούτου ὧτα οὐκ ἔχοντος. ὅσοι τε ὑμέων Καμβύση νοσέοντι παρεγένοντο, πάντως κου μέμνησθε, τὰ ἐπέσκηψε Πέρσησι, τελευτῶν τὸν βίον, μὴ πειρεωμένοισι ἀνακτασθαι τὴν ἀρχήν τὰ τότε οὐκ ἐνεδεκόμεθα, ἀλλ' ἐπὶ διαβολη ἐδοκέομεν εἰπεῖν Καμβύσεα. Νῦν ὧν τίθεμαι ψῆφον, πείθεσθαι Δαρείω, καὶ μὴ διαλύεσθαι ἐκ τοῦ συλλόγου τοῦδε ἀλλ' ἢ ἰόντας ἐπὶ τὸν μάγον ἰθέως. Ταῦτα εἶπε Γωβρύης, καὶ πάντες ταῦτα αἴνεον.

74 Έν ῷ δὲ οὖτοι ταῦτα ἐβουλεύοντο, ἐγίνετο κατὰ συντυχίην τάδε. Τοἰσι μάγοισι ἔδοξε βουλευομένοισι Πρηξάσπεα 235 φίλον προσθέσθαι, ὅτι τε ἐπεπόνθεε πρὸς Καμβύσεω ἀνάρσια, ὅς οἱ τὸν παιδα τοξεύσας ἀπολωλέκεε, καὶ διότι μοῦνος ἡπί-

ότε γε ά**οχόμεθ**α] ότε γε (pro ότε γαρ) cum recentt. edd. exhibuimus, dudum iubente Valcken. ad Euripid. Phoeniss. p. 209. Quod sequitur μέν, ei respondent sequentia οσοι τε κ. τ. λ., de qua structura vid. Kuehner Gr. Gr. §. 733, 6, a. Ad argumentum conf. III, 61. 65 ibiq. nott. Ex hisce enim Persarum deliberationibus ac sermonibus satis fit manifestum, Persas, mago ad regnum evecto, imperio privatos se putasse, regno devoluto ad eos, qui antequam Cyrus Persaeque rerum potiti essent, imperium obtinuissent. Hinc Persae semper de recuperando imperio loquuntur, idque ipsum inprimis agunt, Cambyse ipso morti proximo principibus Persarum adstantibus talia praecipiente. Inde quoque in Bisutuna inscriptione (Column. I. §. 14) Darius interfecto mago regnum se restituisse gloria-

τὰ ἐπέσκηψε] Respicit supra dicta III, 65, ubi ἐπισκήπτειν valet iniungere, mandare, cum hoc loco comminandi simul et imprecandi notionem adsciscere videatur, monente Schweigh. in Lex. Herod. s. v. (II. p. 264), ubi Hesych. ἐπισκήπτω ἐπαρωμαι, nisi potius, eodem Schweigh. monente, obiurgandi s. reprehendendi significationem assumpserit,

qua ab Hesychio et Suida exponitur ἐπιτιμᾶν, ἐπιμέμφεσθαι. Tu vid. Herodot. IV, 33. VII, 158 et conf. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Pers. 107. Inde ἐπισκήπτειν iniumgendi notione, addita quoque comminandi et imprecandi vi, hoc loco erit accipiendum.

Νῦν ών τίθεμαι ψηφον] i.e. statuo, censeo; etenim hic quoque Persam Graecorum ad morem loquentem facit Noster, qui eadem hac so-lemni fere formula in sententiis ferendis usus est VI, 57. VIII, 123, de qua plura qui cupiat, is adeat Thesaur. Ling. Grace. VII. p. 2172 ed. Dindorf. Atque infra III, 80 Noster dixit τίθεμαι γνώμην, quod eodem ferme redit; ψηφον προστίθεσθαι dixit Thucydid. I, 20. 40. — In proxime sequentibus verbis pro vulgata: ἄλλοθι ἰόντας ἢ ἐπὶ τὸν μάγον ίθέως, in qua sane offendit vox α̃λλοδι, cuius loco aut α̃λλοσε aut α̃λλη iam Schweighaeuserus recte exspectaverat, cum edd. recentt. reposui άλλ' η ίοντας έπὶ τὸν μάγον ίθέως (,,neque ex hoc conventu discedendum nisi rectà adversus magun"); solet enim sic poni all' n (nisi, praeterquam), antecedente negatione; conf. Hartung. Lehre v. d. Partik. d. griech. Sprache II. p. 44 seq. et vid. Herodot. IX, 123.

τὸν Σμέρδιος τοῦ Κύρου θάνατον αὐτοχειρίη μιν ἀπολέρὸς δ' ἔτι ἐόντα ἐν αἴνη μεγίστη τὸν Πρηξάσπεα ἐν Πέρτούτων δή μιν εῖνεκεν καλέσαντες φίλον προσεκτέωντο,
τε λαβόντες καὶ ὁρκίοισι, ἡ μὲν ἔξειν παρ' ἐωυτῷ, μηδ'
ν μηδενὶ ἀνθρώπων τὴν ἀπὸ σφέων ἀπάτην ἐς Πέρσας
καν, ὑπισχνεύμενοι τὰ πάντα οἱ μυρία δώσειν. ὑποδενυ δὲ τοῦ Πρηξάσπεος ποιήσειν ταῦτα, ὡς ἀνέπεισάν μιν

#### CAP. LXXIV.

ς δ' έτι, έόντα έν αίνη Celerem orationis transverbo finito (οτι τε έπεπονκαι διότι - ήπίστατο -' ἔτι ἐόντα) in participium, pectat ad antecedentem acum Ποηξάσπεα, consulto, ut detur, h. l. ob plura verba sta repetitum neque inde in aatis suspicionem vocandum, us erit pluribus explicare, nec opus, cum Steger. Praefat. IV contra scriptorum librolem edere πρός δὲ, ᾶτε ἐόνlet autem Noster voculae and raro sic addere particu-. Vid., ne plura, III, 65 fin. ott. Similis fere transitus ex inito in infinitum III, 75: καὶ τε τον μέν, ως — αποκτείνειε, άγους δε βασιλεύειν. Add. - Locutionem έν αΐνη με-Nous (omnium laudibus ferri, in honore esse) illustravit ling. his locis: VIII, 112. Arndd. 27. Add. IX, 16. Caequae h. l. de Prexaspe nareodem pertinere suspicor, Itesiae narrata (Excerptt. 6. 13) de Ixabate, qui e l'ereniens omni exercitui rem se et conviciis in magum conin templum confugisse diunde protractus periit. — In dentibus quod legitur qllov icθαι, idem invenitur I, 53. 66. ε τε λαβόντες καὶ ὑρκίοισι] i. data et iuramentis eum obstrinplane ut IX, 106 πίστι καirreg nal opnioisi et apud ). B. Goth. I, 11. Hist. Arc. im. IV, 26. Quae apte protusseling. contra Gronovium, LODOT. II.

cui placuerat místic, quemadmodum Mediceus liber exhibet, cui Florentinum quoque et duos alios accedere video. Nam ut cum Gronovio dativum όρκίσισι ad προσεπτέωντο referas, aut cum Abresch. Dilucidd. Thucydd. p. 425 participio υπισχνεύμενοι adstruas, eo vix quidquam durius. Schweigh. mallet καταλαβόντες, modo unus offerret liber. Caeterum conf. etiam, quod supra legitur III, 7 πίστις δούς τε καὶ δεξάμενος et III, 8 πίστις ποιεθνται. —  $\dot{\eta}$  μέν cum recentt. edd. scripsi pro vulg. ἡ μήν. Tu vid. III, 66. Ad verbum έξοίσειν conf. nott. ad III, 71. — τὰ πάντα (in verbb. ὑπισχνεύμενοι τὰ πάντα) valet: omnino, in universum. Monuit a Cr. laudatus Schaefer. ad Dionys. Halic. de compos. verbb. p. 335. Tu conf. Hermann. ad Viger. pag. 727. Mehler in Mnemosyn. V. p. 68. 69 deleri vult articulum τὰ ante πάντα, respiciens ad IV, 88 (πασι δέκα, ubi vid. nott.) et IX, 81 (πάντα δέκα, ubi vid. nott.), ita ut magi omnium rerum, quae cogitari possint, sexcenas se daturos polliciti sint putandi. Equidem ob ipsum μυρία hunc locum sic explicari posse nego: itaque retinui articulum τά.

ύποδεκομένου] Male in quibusdam libris ὑποσχομένου. Nam frequens apud Herodotum ὑποδέχεσθαι, in se recipere, suscipere, v. I, 24. II, 121. §. 6. III, 138 etc. — In seqq. pro ἀνέπεισαν Valcken. mallet ἀνέγνωσαν, modo libri ferrent. Conf. Wessel. Diss. Herod. p. 40 et Herod. I, 68. — Pro vulg. Πρηξάπεω e Florentino aliisque reposui Πρηξάπειος, ut III, 62. 63, idemque feci mox cap. 75 et 78 probante Bredov. pag. 230.

οί μάγοι, δεύτερα προσέφερον, αύτοι μεν φάμενοι Πέρσας πάντας συγκαλέσειν ὑπὸ τὸ βασιλήτον τείχος, ἐκείνον δ' ἐκέλευον άναβάντα έπὶ πύργον άγορεῦσαι, ὡς ὑπὸ τοῦ Κύρου Σμέρδιος αρχονται καὶ ὑπ' οὐδενὸς αλλου. ταῦτα δὲ οῦτω ένετέλλοντο, ώς πιστοτάτου δηθεν έόντος αὐτοῦ έν Πέρσησι, καὶ πολλάκις αποδεξαμένου γνώμην, ώς περιείη ὁ Κύρου Σμέρδις, καὶ έξαρ-75 νησαμένου τὸν φόνον αὐτοῦ. Φαμένου δὲ καὶ ταῦτα έτοίμου είναι ποιέειν του Πρηξάσπεος συγκαλέσαντες Πέρσας οί μάγοι ανεβίβασαν αὐτὸν ἐπὶ πύργον καὶ ἀγορεύειν ἐκέλευον. Ὁ δὲ, τῶν μέντοι έκεινοι προσεδέοντο αὐτοῦ, τούτων μὲν έκῶν ἐπελήθετο άρξάμενος δε από Αχαιμένεος έγενεηλόγησε την πατριήν τήν Κύρου μετά δε, ώς ές τουτον κατέβη, τελευτών έλεγε, όσα άγαθά Κύρος Πέρσας πεποιήχοι διεξελθών δε ταῦτα έξέφαινε τὴν άληθείην, φάμενος πρότερον μὲν κρύπτειν. ού γάρ οι είναι ἀσφαλές λέγειν τὰ γενόμενα, έν δὲ τῷ παρεόντι άναγκαίην μιν καταλαμβάνειν φαίνειν. καὶ δὴ ἔλεγε, τὸν μὲν Κύρου Σμέρδιν ώς αὐτὸς ὑπὸ Καμβύσεω ἀναγκαζόμενος ἀποκτείνειε, τους μάγους δε βασιλεύειν. Πέρσησι δε πολλά εκαρησάμενος, εί μὴ ἀνακτησαίατο ὀπίσω τὴν ἀρχὴν καὶ τοὺς μάγους τισαίατο, απηκε έωυτον έπλ κεφαλην φέρεσθαι από του

δεύτερα προσέφερον] i. e. alterum (s. deinde) hoc ei proposuerunt. Cf. V, 40. VIII, 52. Eodem sensu Zonaras, observante Valcken., scrisperat προσεπήγον. — In seqq. pro συγκαλέειν e Sancrofti libro nunc repositum συγκαλέσειν. Vid. Bredov. pag. 339. Cobet in Mnemosyn. IV. p. 250 retineri vult συγκαλέειν, quod ipsum pro futuri infinitivo haberi vult. — In fine cap. ad vocem δήθεν conf. I, 59. VI, 1. VII, 66 ibiq. Valcken. et ad verba ἀποδεξαμένου γνώμην I, 170.

### CAP. LXXV.

τούτων μεν έκων έπειήθετο] Plane sic loquitur Noster IV, 43: τοῦ ἐπιστάμενος τὸ οὔνομα ἐκὰν ἐπιλή-θομαι. In proxime antecedentibus verbis: τῶν μέν τοι ἐκείνοι προσεθέοντο αὐτοῦ Bekker, quaerit an legendum sit τῶν μὲν δὴ ἐκείνοι π, λ. idque recepit Lhardy. Equidem cum ceteris Herodoti editoridem.

bus retinere malui μέν τοι, cuius mutandae idonea ratio haud apparet. Cobet pro μέν τοι reponi vult μέν, quod certe magis arridet. De particula μὲν priori in membro iterata conf. Werfer. Actt. phil. Monacc. I, 1. pag. 94 et Herod. III, 65. 108. Ad significationem verbi πατέβη faciunt, quae dixi ad I, 90. De perfecti usu in πεποιήποι (pro quo quidam libri πεποιήποι (pro quo quidam libri πεποιήπει) monuit Kuehner Gr. Gr. §. 439, b., qui idem §. 771, 5 consulendus ad verborum quae sequuntur structuram: ὡς — ἀποντείνειε, τοὺς μάγους δὲ βασιλεύειν. Haud aliter infra III, 87; conf. etiam supra nott. ad III, 74.

καταλαμβάνειν φαίνειν] Ad verbum καταλαμβάνειν conferentur, quae citavi ad III, 42; φαίνειν hic valet: aperire verum, dicere quod resest. Conf. II, 116. — In seqq. pro άνακτησαίατο et τισαίατο Cobet futura reponi iubet άνακτησοίατο et τισοίατο.

ἀπηκε έωυτον — κάτω] se demisit

νυ πάτω. Ποηξάσπης μέν νυν, έων τον πάντα χρόνον δόπιμος, οῦτω έτελεύτησε.

Οἱ δὲ δὴ ἐπτὰ τῶν Περσέων, ὡς ἐβουλεύσαντο αὐτίκα 76 κρἐειν τοἰσι μάγοισι καὶ μὴ ὑπερβάλλεσθαι, ἤισαν εὐξάτοισι θεοἰσι, τῶν περὶ Πρηξάσπεα πρηχθέντων εἰδότες . ἔν τε δὴ τῷ ὁδῷ μέσῃ στείχοντες ἐγίνοντο, καὶ τὰ περὶ ὑσπεα γεγονότα ἐπυνθάνοντο. ἐνθαῦτα ἐκστάντες τῆς ἐδίδοσαν αὐτις σφίσι λόγους, οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Ὀτάνην ν κελεύοντες ὑπερβάλλεσθαι, μηδὲ οἰδεόντων τῶν πρητκ ἐπιτίθεσθαι, οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Δαρείον αὐτίκα τε ἰέναι

a caput delaberetur deorsum de la de tarri se praecipitem dedit. Infinitivi (φέρεσθαι), qui sola addita particula ponitur, quod aliquam actionem sesive inde efficitur, indicatur, exemplis illustravit Werfer. l. phill. Monacc. I. p. 264.
VI, 81: — τῆν μὲν πλέω ἐναϊμε ἀπιέναι κ.τ. λ., ubi ott. Apud Pausan. 1, 30. §. 1 s: παὶ δὴ καὶ φέρων ἐαντὸν, nbi Siebelis de participii mens nostrum quoque locum rit.

## CAP. LXXVI.

parou voiou veoiou] veoiou numero Noster scripsit, eospinor intelligens deos, quos numero Persarum deos Graceellarunt: de quibus cf. nott. 65. In Bisutuna inscriptione rmuzdus s. Auramazda est, pem implorat Darius magum liens, cuiusque ope se regem nesse declarat; cf. Column. I. oll. 2. 5.

ἐἢ τῷ ὁδῷ μέση — καὶ κ. τ. his particulae τε — καὶ ad ales rationes exprimendas identur. Cf. Kuehner. Gr. Gr.
2. Alia quaedam Steger. af dlocutionem στείχοντες έγιconf. eundem Kuehner. Gr.
416. 4.

som α ντις σφίσι λόγους] i. so, iterum secum deliberant. VIII, 9. I, 97. αντις eum

Schwgh. et Gaisf. pro vulg. αὐτοῖσι rescripsi. In seqq. οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Ὁτάνην (s. Δαρεῖον) non tam valet: ipse Otanes s. Darius, quam, quae Geelii est interpretatio, Otanes s. Darius cum iis, qui ipsius sententiae accesserant. Ita recte quoque interpretatus est Kuehner. Gr. Gr. §. 474, d.

πάγχυ πελεύοντες υπερβάλλεσθαι] υπερβαλέσθαι dederant Schweighaeuser. et Gaisford. auctoritate plurium librorum atque Eustathii hacc citantis ad Odyss. p. 1441, 61 s. 90, 44. In Mediceo libro binisque aliis exstat ὑπερβαλέεσθαι, in Florentino ὑπερβαλλέεσθαι, in Parisinis duobus ὑπερβάλλεσθαι, quod cum Bekkero, Dindorfio (qui Pro-legg. pag. XXIII probare videtur υπερβαλέσθαι) et Dietschio recepi; conf. etiam Bredov. p. 365. Eustathius interpretatur διατρίβειν, minus apte, ut monuit Valcken., qui explicat: opportunitatem exspectare rei gerendae, sive differre, ut VII, 206. IX, 45. 51. IV, 9 coll. VIII, 112. Coraës ad Plutarch. Vit. T. IV. p. 417 ed. Schaef., Held. ad Plutarch. Aemil. Paul. 22.

μηδὲ οἰδεόντων τῶν ποηγμάτων ἐπιτίθεσθαι] i. e. neque, in hac rerum perturbatione, adgrediendum. Dicitur οἰδέειν (de quo cf. Bredov. p. 381) tumere de rebus turbulentis, minime tranquillis certisve, ut III, 127, ubi Valcken. de verbo φλεγμαίνειν monet, quod simili fere modo usurpatur. De quo Ast. ad Platon. Polit. II, 13. p. 420. Transtulit etiam

καὶ τὰ δεδογμένα ποιέειν, μηδὲ ὑπερβάλλεσθαι. ἀθιζομένων δ' αὐτῶν ἐφάνη ἰρήκων ἐπτὰ ζεύγεα, δύο αἰγυπιῶν ζεύγεα διώκοντά τε καὶ τίλλοντα καὶ ἀμύσσοντα. ἰδόντες δὲ ταῦτα οί ἐπτὰ τήν τε Δαρείου πάντες αἰνεον γνώμην, καὶ ἔπειτα ἤισαν 77 ἐπὶ τὰ βασιλήτα, τεθαρσηκότες τοισι ὅρνισι. Ἐπιστᾶσι δὲ ἐπὶ

Plotinus VI, 7. 36. p. 728 egever velç δὲ τῷ αὐτῷ, τοῦ νοῦ οίον κ ἡ ματι, καὶ ὑψοῦ ὑπ' αὐτοῦ οίον οίδήσαντος. De locutione φλεγμαίνειν ad Olympiodori in Platonis Alcib. pr. p. 136 verba: διότι φλεγμαινούση πόλει δυνάμεις περιποιείτο plura attulerunt Moserus et Cr. Inter Latinos scriptores Tacitus Hist. II, 32: "quoniam Galliae tuneant," de seditione. Atque ipse Cicero ad Att. XIV, 4: ,,tument negotia," quae diversis modis a viris doctis explicantur, quos laudat Ernesti in Clav. Cic. s. v. - Ad verbum entildeσθαι (aggredi res) Valcken. excitat Isocrat. ad Philipp. pag. 90 A. (§. 39) Xenoph. Memor. III, 9, 7. Add. ibid. II, 8, 3.

ώθιζομένων δ' αύτων - ζεύγεα] i. e. dum inter se altercantur, adparent septem accipitrum paria. ώθίζεσθαι eo hic usurpatur sensu, quo VIII, 78 et IX, 26 ωθισμός λόγων. Alio sensu VII, 225 et IX, 62 ζευyos, quod proxime de bigis sive de boum pari dicitur, tum de quovis pari adhibetur, ut III, 130 et 109. VII, 35. loηκων cum recentt. edd. scripsi pro lonκων, vid. Bredov. p. 93. 94. -In seqq. αίγυπιῶν Glossa Herod. explicat γυπών, et αμύσσειν per ταράσσειν (ε. σπαράσσειν), έλκοῦν, ξέειν. Nec aliter Hesychius s. v. atque Eustathius ad Iliad. I, 243, quem una cum aliis locis ad huius verbi vim explicandam (vellicare, lacerare) attulit Blomfield in Glossar. ad Aeschyli Pers. 120, qui idem ad vers. 214 plura quoque affert de verbo Tilleir, quod de iis dicitur, qui plumas vel capillos convellunt. Verbo άμύσσειν Herodotus utitur III, 108. De ipso augurio haec teneri velim: aquilam et accipitrem inter Oromasdis s. Ormuzdi animalia quam maxime censeri ipsumque numen bonum iis quodammodo repraesentari. Unde factum, ut aquila pro regia haberetur ave regiaeque dignitatis omnino esset signum ac symbolum. Et omnino apud orientales homines tali ave advolante regiam dignitatem vel simile quid portendi, exposuit I. de Hammer. Histor. Osman. I. pag. 50 seqq. Ad Persas veteres quod attinet, auctor est Olympiodorus Commentt. in Platon. Alcib. I ad p. 121 D. p. 153. 154, eunuchos regiis filiis, quos educarent, venustatis causa nasum ita formasse, ut aquilae nasum referrent; in quo ipso Cyrum se imitari dixisse. Tu conf. Plutarch. Mor. II.p.821 E. et vid. Hydeum de vet. relig. Persarr. pag. 374 seq. a Cr. laudatum, ipsumqueCreuzer, in Symbol. III. p. 649. 756 ed. tert. et ad Olymp. l. l. Simile quoddam augurium apud Persas traditur ab Aeschylo Pers. 210 seqq. Neque rara sunt aquilarum auguria, quae fausta plerumque habebantur, inter Graecos atque Romanos, a quibus Iovis ales habebatur aquila: vulturum auguria, quae Romulo ac Remo acciderunt, Livius enarrat I, 7. De aquilae augurio apud Graecos plura affert Spanhem. ad Callimach, hymn, in Iov. 69. Atque haec ipsa haud scio an respicienda quoque sint in hoc Persarum augurio, quale profert Herodotus: in hoc vero nemo non intelligit, septem coniuratos per septem loήκων (accipitrum s. aquilarum) paria significari, a quibus duo αίγυπιῶν (vulturum) paria cum vellicantur, magos duos, qui ad instar rapacium avium (quales sunt vultures) regnum Persarum legitimum ad se rapuerant, indicari patet. — In fine cap. cum recentt, edd. scripsi τεθαφ-σηκότες pro vulg. τεθαφοηκότες. Confer. Gregor. Cor. de dial. Attic. §. 82 ibiq. Koen. pag. 153 seq. ed. Schaef.

ύλας εγίνετο, οίον τι Δαρείω ή γνώμη έφερε καταιδεόγαρ οί φύλακοι ἄνδρας τοὺς Περσέων πρώτους, καὶ οὐοιούτον ύποπτεύοντες έξ αὐτῶν ἔσεσθαι, παρίεσαν θείη η τρεωμένους, οὐδ' ἐπειρώτα οὐδείς. ἐπεί τε δὲ παρῆλς την αύλην, ενέχυρσαν τοΐσι τας αγγελίας εσφέρουσι εὐνοι, οι σφεας ιστόρεον, ο τι θέλοντες ηποιεν και αμα έοντες τούτους τοίσι πυλουροίσι ήπείλεον, ὅτι σφέας καν, ζόγον τε βουλομένους τους έπτα ές το πρόσω παριέοί δε διακελευσάμενοι καὶ σπασάμενοι τὰ έγχειρίδια τούμέν τους Ισχοντας αὐτοῦ ταύτη συγκεντέουσι, αὐτοί δὲ · **δρόμφ** ές τον άνδρεωνα. Οι δε μάγοι έτυχον άμφότεροι 78 αύτα έόντες τε έσω καὶ τὰ ἀπὸ Πρηξάσπεος γενόμενα έν ñ έγοντες. έπεὶ ών είδον τοὺς εὐνούχους τεθορυβημένους l βοώντας, ανά τε έδραμον πάλιν αμφότεροι, καὶ ώς έματο ποιεύμενον, πρός άλκην ετράποντο. ὁ μεν δη αὐτῶν ει τὰ τόξα κατελόμενος, ὁ δὲ πρὸς τὴν αίγμὴν έτράπετο. **ῦτα δὲ συνέμι**σγον άλλήλοισι. τῷ μὲν δὴ τὰ τόξα ἀναλα-

### CAP. LXXVII.

\* ει Δαρείφ ή γνώμη έφερε] i. dit tale quid, quale Darii senindicaverat. Conf. de locutione L. VI, 110. VIII, 100.

γ πομπῆ χοεωμένους] i. e. veldaitus missos, divino instinctu
mpulsu. Wessel. confert Herod.
IV, 152. Aeschyl. Agamemn.
725 Blomf.]. Add. Plutarch.
I. pag. 323 F. Herodot. VII,
2. VIII, 94.

' τε δε παρήλθον] Voculam ost de vulgo insertam cum igh. et Gaisf. abieci auctorilorentini libri: recentt. edd. erunt. — Ad verba τοίσι τὰς ας έσφέρουσι conf. I, 114 ibiott. et ad locutionem αύτοῦ conf. I, 189. Ad argumentum r. Ctesiae Excerptt. Perss. quo auctore coninrati septem spata conscio, qui regiarum a claves tenuit, intromissi 1 offendunt cum pellice conntem, qui illos conspicatus tim se proripuit et (nam Base operá omnia arma e conclavi antea sublata erant) sellae fractae pede arrepto se defendit, donec a coniuratis confossus tandem periit. In Bisutuna inscriptione nihil quidquam de his traditur. - In seqq. pro άπείλεον scripsi cum recentt. edd. ήπειλεον inbente Bredov. p. 295. Ad σπασάμενοι conf. nott. ad III, 29. Inde quoque ceteri Persae III, 79 σπασάμενοι τὰ έγχειρίδια dicuntur: de quo ensium genere cf. nott. ad III, 118 coll. VII, 62. — Ad vocem ανδοεώνα observat Italus interpres, apud suam gentem adhuc in usu esse vocem androne, quamquam significatione latiore indeque nonnihil diversa.

#### CAP. LXXVIII.

πρὸς ἀλκὴν ἐτράποντο] i. e. ad vim propulsandam se convertere, ut ad IV, 125 interpretatur Wesseling. Tu vid. nott. ad II, 45. Ad verba ἀνά τε ἔδραμον conf. VII, 218 — οί δὲ μάγοι ἀμφότεροι sunt duo fratres, qui rebelles exstiterant, ut supra cap. 63 seq. legimus.

βόντι αὐτῶν, ἐύντων τε άγχοῦ τῶν πολεμίων καὶ προσκειμένων, ην γρηστά οὐδέν, ό δ' έτερος τη αίχμη ήμύνετο, καί τούτο μεν 'Ασπαθίνην παίει ές τον μηρον. τούτο δε Ίνταφέρνεα ές τον οφθαλμόν και έστερήθη μέν του οφθαλμού έκ του τρώματος ο Ίνταφέρνης, ου μέντοι απέθανέ γε. των μέν δή μάγων ουτερος τρωματίζει τούτους, ὁ δὲ ετερος, ἐπεί τέ οἱ τὰ τόξα ουθέν τρηστά έγένετο, ην γάρ δη θάλαμος έσέχων ές τον άνδρεώνα, ές τούτον καταφεύγει, θέλων αὐτοῦ προσθείναι 21 τας θύρας, καί οί συνεσκίκτουσι των έκτα δύο, Δαρείος τε καί Γωβούης. συμπλακέντος δὲ Γωβούεω τῷ μάγῳ ὁ Δαρείος έπεστεως ήπόρει, οία έν σκότει προμηθεόμενος, μη πλήξη τον Γωβρύην. ὁρέων δέ μιν ἀργὸν ἐπεστεῶτα ὁ Γωβρύης είρετο, ο τι ού χράται τη γειρί. ὁ δὲ είπε. Προμηθεόμενος σέο, μή πλήξω. Γωβούης δε αμείβετο· "Qθει και δι' αμφοτέρων το Lipos. Aupelos de nelvouevos moé te to égreloidion nal éturé χως του μάγου.

θέλων αὐτοῦ προσθείναι τὰς θύρας αὐτοῦ ad θάλαμον spectat. — προσθείναι τὰς θύρας est ianuas adducere s. opponere, claudere. Laudat Valcken. Polluc. X, 25 et Suid. s.v. (ubi explicatur ἀποκλείσαι, non altiter atque in Bekkeri Anecdd. I. p. 111), Lys. De caede Eratosth. I. p. 8. Thucyd. IV, 67. Pausan. II, 35. §. 1 (ubi Siebelis Herodoti non est oblitus). Homerus II. XIV, 16) ἐπιθείναι τὰς θύρας dixit et similiter Plato Sympos. p. 218 B. adducere ostium apud Petronium exstat Satyr. 94.

συνεσπίπτουσι] Hoc reliqui firmatum Zonarae auctoritate et Plutarchi, qui in eadem re enarranda utitur voce συνεισπεσών Opp. II. pag. 50 E. Alii συνεπιπίπτουσι, alii aliter. Ipsum Gobryae factum multi post Herodotum celebrarunt scriptores, a Wyttenbachio ex parte citati ad Plutarch l. l., Iustin. I, 9.

Valer. Max. III, 2. ext. 2. Aristid. I. pag. 502. II. pag. 236. Apud Ctesiam Excc. Persa. \$. 15 aliter tradi monuimus; qui magum cum septem Persis colluctantem confossum tandem esse scribit; uni Artaphrenae hoc tribuit Aechylus Perss. 776. — Ad προμηθέομενος conf. II, 172 ibique nott., ad χράται (quod cum recentt. edd. dedi pro χρήται), ob indicativi usum, cf. Kuehner. Gr. Gr. §. 846, d. Pro vulg. χερί exhibui Bredovium secutus χειρί. Vid. IV, 64 ibique nott.

#### CAP. LXXIX.

τούς — τρωματίας] vulneratos intellexit. Dixi de hac voce ad Ctesiae fragm. pag. 123. Ad vocem αχροπόλιος conf. nott. ad III, 68.

βοή τε και πατάγω χοεώμενοι] Eadem leguntur VII, 211, ubi Persarum moris hoc esse scribit Wesser

ενοί τε τὸ πρῆγμα καὶ δεικνύοντες τὰς κεφαλάς καὶ ἄμα νον πάντα τινὰ τῶν μάγων τὸν ἐν ποσὶ γινόμενον. Οἱ δὲ ται μαθόντες τό τε γεγονὸς ἐκ τῶν ἐπτὰ καὶ τῶν μάγων ππάτην, ἐδικαίευν καὶ αὐτοὶ ἔτερα τοιαῦτα ποιέειν, σπανοι δὲ τὰ ἐγχειρίδια ἔκτεινον, ὅκου τινὰ μάγον εῦρισκον μὴ νὺξ ἐπελθοῦσα ἔσχε, ἔλιπον ἄν οὐδένα μάγον. Ταύτὴν ἡμέρην θεραπεύουσι Πέρσαι κοινῆ μάλιστα τῶν ἡμεν, καὶ ἐν αὐτῆ ὁρτὴν μεγάλην ἀνάγουσι, ἢ κέκληται ὑπὸ τέων Μαγοφόνια, ἐν τῆ μάγον οὐδένα ἔξεστι φανῆναι ἐς ῶς, ἀλλὰ κατ' οἴκους έωυτοὺς οἱ μάγοι ἔχουσι τὴν ἡμέρην ην.

Επεί τε δε κατέστη ο θόρυβος, και έκτος πέντε ήμερεων 80 ετο, εβουλεύοντο οι επαναστάντες τοισι μάγοισι περί τῶν υμάτων πάντων και ελέχθησαν λόγοι ᾶπιστοι μεν ενίοισι

admonens simul Homerici Ili. it.: Τοῶες μὲν κλαγγῆ τ' ἐνοπῆ τν. Conf. etiam Herod. III, 14 τε καὶ κλανθμῷ) ibique nott. seh. Vit. Aristid. 17. — πάντα τὸν ἐν ποοὶ γινόμενον interer καιαφμεσιμε iis obviam fa-Bie τὰ ἐν ποοὶν obvia quaevis, onuit Boissonad. ad Philostr. is. pag. 280, ne plura. Ad lonem ἔτερα τοιαῦτα conf. I,120. ἐναγουσι in seqq. Aldina et sedd. ἄγουσι, ut I, 147. VIII, ied conf. etiam V, 118 ibique Ad verba σπασάμενοι τὰ ἐγ-δια conf. III, 77 et in fine huius is ad verba κατ' οἶκους ἐαν-ἔχουσι (domi manent, se retinent) ten. ad Herodot. VI, 39.

thintal — Μαγοφόνια] Retiplurimorum codd. auctoritate poνια, cuius loco quod Floms liber habet Μαγοφονία, id ae verbis Excerptt. Perss. §. ετῆς τῆς μαγοφονίας) probari negat Bredov. p. 181, bene ms haud pauca huiusmodi fem nomina, similem in modum sts. — Ad rem maxime huc net Agathiae locus Hist. II, 26. 123 Nieb. Atque Kleuker. ad avest. III. pag. 247 (coll. in nd. ad Zendav. II. P. II. pag.

192. nr. 370 et Foucher. ibid. I. P. II. p. 73 not.) hoc festum ad Persarum sacra pertinuisse negat, cum magorum, i. e. Zoroastris cultorum, in dedecus fuerit institutum neque etiam commemoratum inveniatur in sacris Persarum libris. Itaque civile potius festum fuisse arbitratur nequaquam omnibus commune et in occidentalibus tantum regni Persarum partibus celebratum. Sed apud orientales rerum scriptores hoc festum commemorari scribit I. de Hammer. (Annall. Vienn. X. pag. 249 seq.), cum festum h. l. indicetur exstirpatae omnis Ahrimaniae progeniei, cui nomen Charfesters, lustrale festum, quod agant extremo mense Februario, quem eundem a februando, i. e. lustrando s. purgando, nomen accepisse, nunc satis notum. Vid., ne plura, Hyde de relig. Persarr. p. 260 ac de Persarum festo consul. Kleuker. ad Zendav. III. p. 246.

## CAP. LXXX.

καὶ ἐπτὸς πέντε ἡμεςέων ἐγένετο]
i. e. quinque diebus praeterlapsis.
Conf. IV, 133. Florentinus liber
cum duobus aliis pro ἐπτὸς affert
ἐντὸς, quod receperunt Dindorf.,
Dietsch et Lhardy.

Έλλήνων, έλέχθησαν δ' ων. 'Οτάνης μέν έκέλευε ές μέσον

έλέχθησαν δ' ών] δ' ών idem fere est quod ovoir hogor, nihilominus, ut IV, 5. 82. Usurpatur formula in enarrandis iis, quae minus credibilia vel incerta videantur. Sic apud Pausan. I, 30; §. 4 λέγουσι ο' ουν, ubi praecedebat μέν, II, 19 fin. λέγουσι δέ ομως. Conf. Hartung. Lehre d. Partik. d. Griech. Sprache II. p. 12. Ullrich. Beiträge zur Erklär. d. Thucydid. II. p. 19. - De ipsa deliberatione, quae inter septem Persas coniuratos hic instituitur de futura imperii forma, in Ctesianis Excerptis et in Bisutuna inscriptione nihil relatum invenimus; eamque ipsam qui negarent habitam esse, olim exstitisse Graecos homines ipsius Herodoti aetate, hic locus alterque VI, 43 satis monstrare videtur. Quare iam Valcken. ad h. l. pronuntiaverat, Herodotum de tribus rerum publicarum generibus, quae populi, quae paucorum, quae unius potestate regerentur, ea facere Otanem, Megabyzum, Darium dicentes, quae pro singulis diçi posse viderentur aut quae ab aliis dicta meminisset. Neque aliter fere de his statuit Hoffmeister (Sittlichreligiöse Lebensansicht des Herodotus p. 85), qui Herodotum ea, quae ipse senserit, de his tribus rerum publicarum formis h.l. disserere et exponere putat; add. Grote History of Greece III. p. 307. Cum vero Noster diserte affirmet, hanc deliberationem vere habitam esse, ut pro fictis inde ista minime habere liceat, argumentorum summam certe haud confictam videri verique subesse quid hisce colloquiis existimat Heeren Ideen I, 1. pag. 413 seq., quamvis, qui orientalium hominum naturam indolemque norint, iis minime hoc dubium esse possit, hanc deliberationem ita ut narratur nequaquam esse habitam, sed Graecorum ad mores atque indolem in singulis a scriptore accommodatam effictamque; quorum ex more istiusmodi quaestiones tractandi omnem disputationis sententiarumque aeque ac verborum colorem ductum

case credas licet. Creuzerus (Die hist. Kunst der Griech. p. 108 seq. sive p. 86 ed. sec.) Herodotum, scriptorem caeteroqui accuratissimum verique indagandi et narrandi studiosissimum, hic praeter morem sequi statuit famam, quae ex Graecorum inscitia orientis fluxerit; quaeque fidem ut inveniat, minime efficere ea, quae VI, 43 proferantur. Herodotum autem eo magis ad talia perductum videri vult, quo magis haec aptam disputandi occasionem offerebant de iis, quae tunc temporis maxime per Graeciae civitates agitabantur. Equidem ut minime negem, deliberationem quandam de regni successore constituendo olim inter septem Persarum principes haberi potuisse adeoque habitam esse, quoniam a more gentium orientalium talia non prorsus abhorrent (vid. quae in Excurs. ad III, 70 circa fin. allata sunt) indeque veri quid subesse his hand invitus concedam (conf. A. de long in Excurs. ad h. L in Symboll. litterar. [Amstelodam. 1840] IV. p. 117 seqq. 131 seqq. Spiegel in Münchn. Gel. Ans. 1852. II. pag. 296 seq.), its hoc a me minime impetrare possum, ut eam deliberationem eo modo, iis verbis, quibus h. legimus, olim institutam esse credam, cum omnes istiusmodi quaestiones de regiminis forma ab orientalium hominum indole atque conditione prorsus alienae sint, nec unquam per orientem de alio imperii genere sit cogitatum, nisi de eo, ubi summa penes unum potestas, nullis legibus illa quidem circumscripta. Itaque ad ea, quae tunc temporis per Graeciae civitates maxime agitabantur et in rhetorum s. sophistarum scholis disceptabantur, potissimum spectare videtur Herodotea narratio, quin inde maximam partem fluxisse, id quod singulis locis nos probaturos speramus. — Atque, alia ut taceam, ipsum hoc triplex rerum publicarum genus, de quo h. l. disputatio inter Persarum principes instituitur, a Graecis et inventum et excultum, multumque disceptatum γσι καταθείναι τὰ πρήγματα, λέγων τάδε 'Εμοὶ δοκέει, ἐν ἡμέων μούναρχον μηκέτι γενέσθαι οὔτε γὰρ ἡδὰ οὔτε κ. είδετε μὲν γὰρ τὴν Καμβύσεω ὕβριος. Κῶς δ' ἄν είη κατηρτημένον μουναρχίη, τῆ ἔξεστι ἀνευθύνω ποιέειν ύλεται; καὶ γὰρ ἄν τὸν ἄριστον ἀνδρῶν πάντων, στάντα

mo fero nescit: conf. quae exr ab C. Fr. Hermanno Griech. slterth. §. 54. not. i. ed. quart. noque repetenda erunt, quae mime hîc in tyrannos dicta untur, multaque alia, quae a fere originem produnt, ad rum animos capiendos, opificta ipsiusque scriptoris aniibertatis studiosissimum et ab dominatu alienissimum opticlarantia. - Herodotea quotigit Plutarchus II. p. 826 E., Plutarchi sit haec disputala. Herodotea etiam Dioni obversata esse in oratione, grippa Octaviano persuadere , ut rem publicam liberam (LII, 2—13), statuit Frand-[. Vipsan. Agrippa pag. 13-27. aliter ea, quae Philestra-t. Apollon. V, 32 de optima blicae forma disserentem fapasianum, ad Herodoti exemefficta vult Kayser ad Philo-Vit. Sophist. p. 173.

έσον - καταθείναι τὰ πρή-Ad locutionem (ές μέσον) nt, quae ad III, 62 attulimus, add. Platon. Cratyl. p. 284 το ποινόν δέ καταθέντας χρή > x.τ.λ. In proxime seqq. vo-າອັກດາ, quae in edd. vctt. post prov legebatur, delevimus aute omnium fere codd., quam ı olim tueri studuit Valcke-, cum ad Homeri exemplum ım ita scripşisse putaret, af-Eustath. ad Odyss, r. p. 1867 19, qui multa Homerica huius s collegerit. — Ad structuram είδετε - την Κ. υβριν π. τ. nott. ad III, 68.

δ αν είη χοημα κατηστημουνασχίη] i. e. quo autem res bene composita esse potest mperium? Stobaeus XLIX, 29.

p. 346 s. T. II. p. 348 Gaisf. Herodotea exscripsit, in quibus pro κατηρτημένον Valcken. κατηρτυμένον vel κατηφτισμένον scribi posse monuit, plane ut olim quoque Stephanus erat suspicatus. Ac Noster hoc verbo usus est V, 28, 106, IX, 66, ubi conf. nott. Sed ab hoc loco . libris quoque scriptis in vulgata consentientibus, id alienum, cum xarηρτημένον ad verbum καταρτάν referendum sit, unde Bredov. p. 75 χοήμα κατηρτημένον reddi vult: res apta vel accommodata. Ad usum vocis χρήμα conf. nott. ad III, 53. Ad ipsam sententiam confer Euripid. Suppll. 428 (445), Stobaeum Tit. 48. §. 29. p. 343 seq. T. II. p. 341 seq. Gaisf. et quae alia his maxime congrua citat C. Fr. Hermann. Lehrb. d. Griech. Staatsalterth. §. 63 not. 8 ed. quart. Videntur enim Herodotea de monarchia s. unius imperio hisce non admodum esse dissimilia, quae a sophistis per Graeciae liberas civitates dictitata omnium inde ore ferebantur de tyrannide, quod omnium rerum publicarum genus deterrimum iudicabatur. Conf. etiam Grote: History of Greece III. p. 15.

τη ξξεστι ἀνευθύνω ποιέειν τὰ βούλεται] "Vid. Hugo Grot. De iure b. et pac. lib. I. cap. III. §. 8. 9. 10, Haller: Restaurat. d. Staatswissensch. I. pag. 462." Cr. Sallust. Iug. 31 in fin.: "Nam impune quae lubet facere, id est regem esse." Sophoel. Antig. 502 seq. ἀλλ΄ ἡ τυ-ραννίς ποιλά τ' ἄλλ΄ εὐδαμονεί, κάξεστιν αὐτη δοᾶν λέγειν δ' α βούλεται. — ἀνεύθυνος de Romanorum dictatore apud Dionys. Halic. Antiqq. Romm. V. 70. VI, 38. VII, 56. Add. ibid. I, 50. XI, 41. In omnibus Graecorum rebus publicis liberis cum hoc inprimis requireretur, ut magistratus rationi reddendae es-

ές ταύτην την άρχην, έκτος των έωθότων νοημάτων στήσειε. έγγίνεται μεν γάρ οι υβρις υπό των παρεόντων άγαθων, φθό. νος δε άρχηθεν έμφύεται άνθρώπω. δύο δ' έχων ταῦτα έγει πάσαν κακότητα τὰ μέν γὰρ ῦβρι κεκορημένος ἔρδει πολλά καὶ ἀτάσθαλα, τὰ δὲ φθόνω. καίτοι ἄνδρα γε τύραννον ἄφθονον έδεε είναι, έχοντά γε πάντα τὰ ἀγαθά τὸ δ' ὑπεναντίον τούτου ές τους πολιήτας πέφυκε. φθονέει γαρ τοίσι αρίστοισι περιεουσί τε καλ ζώουσι, χαίρει δε τοίσι κακίστοισι των άστων,

sent obnoxii (ὑπεύθυνοι, cf. C. Fr. Hermann Griech. Staatsalt. §. 154), factum est, ut ad regni naturam constituendam vel grammatici, ut Phavorin. s. v. βασιλεία pag. 354, 49 sq., docerent, reges debere esse ανευθύνους, i. e. rationi reddendae haud obnoxios. Conf. Aristot. Polit. IV, 8. §. 3 et Tittmann: Darstell. der Griech. Staatsverfass, pag. 540. Ex hisce igitur Graecorum sive sophistarum sive philosophorum disputationibus, illa actate maxime celebratis ac vulgatis, hanc Nostri sententiam deductam esse admodum fit credibile. In Herodoti verbis quod pro ἀνευθύνω Cobet legi vult ανυπευθύνω (ut sane apud Aristotelem l. l. Aristoph. Vesp. 565. Plat. de Legg. IX. p.875 aliisque locis exstat), nolui tamen recipere, cum alterum quoque bene dici posse monstret Thucydid. III, 43: ὑπεύθυνον την παραίνεσιν έχοντας προς άνεύθυνον την υμετέραν άχροασιν. Verba στάντα ές ταύτην την άρχην (i. e. virum in hoc imperio collocatum, s. cui hoc imperium permittatur) ad eandem rationem explicanda puto, ad quam igeobai ele ti, alia id genus, de quibus vid. nott. ad I, 14. III, 14. 64.

έγγίνεται μεν γάο οί ΰβοις] Similia de insolentia tyrannorum apud Sophoel. Oedip. Tyr. 883, monente Wessel., qui ad seqq. verba: \$\phi \text{00}\$νος δε άρχηθεν έμφυεται ανθρώπω haec adscripsit: "invidia insita ple-

risque mortalium est."
δύο δ' έχων ταῦτα] sc. ὁ μούναςyos. Mox cum recentt. edd. scripsi ΰβοι e Florent. pro vulg. ΰβοει, quod tenuit Matthiae. Ad formam πεκοφημένος (i. e. repletus insolentia), quae est Homeri atque epicorum, vid. Homer. Odyss. VIII, 98. Ili. XVIII, 287. Hesiod. Opp. et D. 591. Apollon. Rhod. I, 576. Dativum similiter adstruxit Homerus Ili. VIII, 379. XIII. 831. XVII, 241.

παίτοι ἄνδρα γε τύραννον ἄφ**θο**vov čões eivai] i. e. quamquam virum regia certe in potestate constitutum oportebat invidià vacare. Ad usum vocularum καίτοι — γε, quas sequitur alterum adeo γε (έχοντά γε πάντα τὰ άγαθά) conf. VII, 9, 2. I, 187 et quae alia dabit Hartung Lehre v. d. Partik. etc. I. p. 404. 411, Voemel, ad Demosthen. p. 526. - ἔδεε scripsi cum Bredov. pag. 373 pro vulg. Éðet, quod retinuit Dietsch. Vid. supra III, 45. αφθονος a Thom. Magist. p. 132, qui Herodoti verba affert, explicatur ὁ μη φθονών. Quae sequantur verba: τὸ δ' ὑπεναντίον τούτου ές τούς πολιήτας πέφυκε valent: sed contrarium fere huius (quod regem omnibus bonis instructum facere oportet) in cives fieri solet, ubi vis verbi πέφυκε in passivam prorsus transit, ut in Euripideis illis, quae Lycurgus profert contr. Leocrat. &. 100 vers. 8. αυτόχθονες δ' έφυμεν.

φθονέει γὰς τοισι άρίστοισι, περιεούσί τε καὶ ζώουσι] i. e. invidet enim optimis quibusque, quod superstites adhuc sunt ac vivunt: in quibus Noster consulto et cum vi quadam dixisse videtur περιεούσι τε καί ζώουσι, quae duo verba ad unum idemque redeunt; cf. Buttmann. ad Demosthen. Mid. p. 119. ed. sec. Quare sane non erat, quod Mehler in Mnemosyn. V. p. 66 verba te zai ζώουσι a librariis addita indeque eiicienda haberet, quae mihi quam διαβολάς δε αριστος ενδέκεσθαι, άναρμοστότατος δε πάντων ην τε γαρ αὐτὸν μετρίως θωυμάζης, αχθεται ὅτι οὐ κάρτα θεραπεύεται ήν τε θεραπεύη τις κάρτα, άχθεται άτε θωπί. τὰ δε δη μέγιστα ερχομαι έρέων νόμαιά τε κινεί πάτρια, καί βιαται γυναίκας, κτείνει τε ακρίτους. Πλήθος δε άρχον πρώτα

maxime videntur retinenda. - Ad ipsam sententiam confert Cr. Sallust. Cat. 7, 2 (ubi vid. Gerlach.): "nam regibus boni quam mali suspectiores sunt semperque his aliena virtus formidolosa est."

διαβολάς δε άριστος ενδέκεσθαι] i. e. calumnias vero facillime admittit. Wyttenbach. Select. hist. pag. 350. 450 reponi vult agestos (pro agieros) eo sensu: qui lubens admittit columnias. Qua emendatione haud opus. Nec magis opus erit, cum Nabero (Mnemosyn, III. p. 487) legere φάστος pro άριστος. Mox cum Gaisford, et Schaef, e Sancrofti libro atque Aldina exhibui άναρμοστόταres, ut tyrannus indicetur minime congruus aptusve, qui cum reliquis vivat eodemque iure atque consortio gaudeat. Vulgatum αναρμοστόzarov tuetur Schweigh. sic vertens: quod vero maxime omnium incongruum est. Quem sequuntur recentt. edd. hace verba ab antecedentibus, quibuscum nos coniunximus, maiore posita distinctione, seiungentes. Atque sic quoque hacc verba attulit Sauppius ad Lycurg. contra Leocrat. pag. 95 ed. Baiter. Ad ipsam sententiam cf. Euripid. Med. 119 seqq.

äχθεται ατε θωπί] Ita cum recentt. exhibui e Sancrofti libro itemque Stobaco hacc verba l. supra l. sic referente\*). Editiones veteres exhibent θωπείαν ήγούμενος, libri scripti plerique &waslar, omisso verbo ηγούμενος. Cf. Bredov. p. 28. Herodoti in usu esse αχθεσθαι τῆ αρχη et similia observat Wessel., πt II, 103. 175. θώψ eodem interprete dicitur assentator blandus, ut in Philon. pag. 979 E. 1015 D. Procop. B.

Pers. II, 30. Hinc in Bekker. Anecdd. pag. 190, 4. 265, 17: θωπεία ή περισσή πρός τινάς πολαπεία et quae plura habet Timaeus Lex. Plat., ubi vid. Ruhnken pag. 146. Adde Scholia in Theaet, pag. 363 Bekk. et Winckelmann. in Praefat. ad Platon, de Legg. p. X. (ed. Turicens. anni 1841). Ad argumentum Wess. conferri vult Dion. Chrysost. Or. VI p. 97. — De locutione ἔρχομαι

έρέων conf. nott. ad I, 5.

νόμαιά τε πινεί πάτρια] Haec citans Schweigh, in Lex. Her. s. v. zeveev addit: "vel potius zevéee." E libris scriptis nihil enotatur. xiνέει Bredov. p. 371 scribi quoque vult, ut III, 78 ώθεε (pro ώθει) et ήπόρεε (pro ήπόρει), itemque III, 69 ποιέη (pro ποιή) et III, 36 πο-Đếŋ (pro ποθη): quae omnia sic dedit Dindorf., quo cautius opinor Dietsch. vulgatam retinuit, quam et ipse satius duxi retinere in re nondum prorsus certa et ad liquidum perducta. Ad locutionem, ne plura, conf. Xenoph. Agesil. I, 37 δια τὸ τὰς πολιτείας κινηθηναι. Add. Hellen. III, 4, 7 et Bergmann. ad Isocrat. Areopagit. 11, quo auctore xiveiv hoc loco valet immutare, abrogare. — De locutione βιᾶσθαι s. βιάζεσθαι γυναίκα (mulieri vim inferre) plura dabunt interprett. ad Thom. Mag. pag. 151 et Phrynich. pag. 70 seq. ed Lobeck. Ex Herodoto conf. IV, 43 ibique allata, et VI, 137. — Ad voces ntelvel te anoltovs (i. e. interficit indictà causà) conf. Werfer, in Actt. phill. Monacc. I. pag. 237. Thes. Ling. Graec. I. p. 1305 ed. Dindorf.

Πλήθος δὲ ἄρχον] Haec ex Euri-

<sup>\*)</sup> Gernerus ex Aldina Herodoti editione apud Stobacum male receperat θωπείαν ήγούμενος, sed veram lectionem, quae in prima Stobaci editione legitur, recte nunc revocavit Meineke (Vol. II. p. 289).

μεν οῦνομα πάντων κάλλιστον έχει, ἰσονομίην δεύτερα δε τούτων τῶν ὁ μούναρχος ποιέει οὐδέν. πάλω μὲν ἀρχὰς ἄρχει, ύπεύθυνον δε άρχην έχει, βουλεύματα δε πάντα ές το κοινον Τίθεμαι ών γνώμην, μετέντας ήμέας μουναφχίην άναφέρει.

pidis Medea 119-130 fluxisse videri monet Wyttenb. Selectt. hist. pag. 357, quem eundem ad Cicer. De nat. deor. I, 44 conferri vult Cr. Ad verba πρώτα μέν — δεύτερα đề conf. Werfer. l. l. pag. 254. He-

rod. III, 48.

lσονομίην] Quod olim apud Stobaeum l. l. legebatur ἰσοτιμίην, id meliori lσονομίην nunc cessit, quod recte exhibuit Meineke. Tu conf. Herod. III, 83. 142. V, 37. Nam, ut recte monuit Wessel., in populari statu laudatur iuris inter omnes aequabilitas. Idem citat Euripid. Suppl. 433. Hyperid. apud Rutil. Lupum II. §. 2 (ubi Ruhnk. comparat Sallust. Catil. 9) Liv. II, 3 et Valcken. ad Euripid. Phoeniss. 541. Tu add. Aristotel. Polit. IV, 4. §. 2 ed. Schneid. et Cicer. De rep. I, 31. Quae iuris aequabilitas cum eo potissimum referatur, ut cuique civi, quando de rebus publicis agatur, in concione animi sensa libere proferre liceat, accedit inde illa quidem ad lσηγορίαν, utraque autem maxime pertinet ad popularem imperii statum sive democratiam. Vid. C. Fr. Hermann. Lehrbuch der Griech. Staatsalterth. §. 66, potissimum not. 1. et 5 et conf. etiam Grote: History of Greece IV p. 238. Inde Maeandrius, Samiorum tyrannus, depositurus tyrannidem sune fidei a Polycrate commissam Samiis proponit ίσονομίην, teste Herodoto III, 142, ubi inter alia loquitur haec: έγω δε ές μέσον την άρχην τιθείς ίσονομίην υμίν προαγορεύω, et deinde: - την έλευθερίην υμίν περιτίθημι, quod ad idem redit.

πάλω μεν άρχας άρχει] i. e. sorte gerit magistratus : quatenus sc. , qui magistratus gerunt, sorte eliguntur inter cives eos, qui examine ante instituto satis fuerint probati, id quod, teste Aristotele in Polit. IV, 7. §. 3 Schneid., pro maximo libertatis indicio per Graeciae civitates

liberas habebatur. Ac satis notum est, Athenis potissimum omnes fere magistratus sic sorte fuisse delatos in eoque ipso valde sibi placuisse populum. Aliis locis idem obtinuisse patet ex Tittmann. Darstell. der Griechisch. Staatsverf. pag. 538 coll. pag. 308 — 314, ubi singulos magistratus, sorte Athenis electos, recenset. Tu vid. potissimum C. Fr. Hermann. 1 l. §. 67, 4. et §. 148 ed. quart. Cr. confert Harencarspel: De tribun. plebis institutione, Trai. ad Rhen. 1820 pag. 2. — Ad ipsam locutionem πάλω — ἄρχει conf. allata a Blomfield. in Glossar. ad Acschyli Sept. c. Theb. 55.

υπεύθυνον δε άρχην έχει] Constituebant haec vel certe constituere putabantur naturam reipublicae liberae apud Graecos, ut magistratus singuli muneris rationem populo redderent. Quod Athenis imprimis valuisse nemo est, qui nesciat. -Plurima hanc in rem Tittmann. l. l. pag. 324 seqq. et C. Fr. Hermann, l. l. Hinc rex s. tyrannus ανεύθυ-

voc, vide supra nott.

βουλεύματα δὲ πάντα ές το κοινὸν ἀναφέρει] In Graeciae civitatibus liberis omnia ad populum eiusque conciones relata indeque unice suspensa fuisse, ita ut liber populus in concione de omnibus, quae ad civitatem, ad regiminis formam, ad iudicia, alia pertinerent, summo loco decerneret, neminem fugit. Vid. C. Fr. Hermann. l. l. et Tittmann. l. l. p. 144 seq. ibiq. Demosthen. in Neaer. p. 1375  $\dot{\phi}$  yà $\dot{\phi}$   $\delta \tilde{\eta}$ μος ο Αθηναίων πυριώτατος ων των έν τη πόλει άπαντων και έξον αὐτῷ ποιείν ότι ἂν βούληται μ. τ. λ. Quare Cicer. De republ. I, 27: "Athenienses quibusdam temporibus sublato Areopago nihil nisi po-puli scitis agebant." Athenas autem atque Athenicasium rempublicam in Herodoteis potissimum respicienda esse, vix monitu opus.

γθος ἀέξειν εν γὰρ τῷ πολλῷ ἔνι τὰ πάντα. Ὀτάνης μὲν ὑτην τὴν γνώμην ἐσέφερε. Μεγάβυζος δὲ ὀλιγαρχίη ἐκέ-81 πιτράπειν, λέγων τάδε Τὰ μὲν Ὀτάνης εἶπε, τυραννίδα ν, λελέχθω κάμοὶ ταῦτα τὰ δ' ἐς τὸ πλῆθος ἄνωγε φέτὸ πράτος, γνώμης τῆς ἀρίστης ἡμάρτηκε. ὁμίλου γὰρ ου σὐδέν ἐστι ἀσυνετώτερον οὐδὲ ὑβριστότερον καί τοι νθου ὕβριν φεύγοντας ἄνδρας ἐς δήμου ἀκολάστου ὕβριν ν ἐστὶ οὐδαμῶς ἀνασχετόν. ὁ μὲν γὰρ, εἴ τι ποιέει, κων ποιέει, τῷ δὲ οὐ γινώσκειν ἔνι. κῶς γὰρ ἄν γιλι, ος οῦτ' ἐδιδάχθη, οῦτε οἰδε καλὸν οὐδὲν οὐδ' οἰκήτον,

clηθος ἀέξειν] i. e. multitudi.. multitudinis imperium) aumultitudini imperium ac potestamem permitteres. democratiam sre. Ipsa vox ἀέξειν ex Hoqui saepius ea utitur nutrienlendi indeque augendi signifie (Odyss. IX, 111. XIII, 360. 72. Ili. VI, 261. XII, 214) dea videtur.

αὰρ τοῦ πολλοῦ ἔνι τὰ πάντα]
ad Anaxagorae philosophi
ptum (ἐν παντί παντὸς μοὶρα
πλὴν νόου) spectare arbitra.
Sehorn. in fragmm. Anaxag.
1829) pag. 24. Add. Schauid Anaxag. pag. 74. 96. 99 seq.

**ποχίη — έπιτράπειν] sc. τά** 

wata (imperium, rerum summam

#### CAP. LXXXI.

tere, tribuere), quod ipsum adinvenio VI, 26. Conf. praeter-120. I, 64. IV, 202. VII, 52. **ticipio** praesentis παύων (abo-) voluntatis et conatus notionesse recte monuit Kuehner. r. §. 438, 2. δ' ές τὸ πληθος κ. τ. λ.] i. e. ero ad multitudinem summum ims deferri iussit: scripsit Noster ad antecedentia τὰ μέν respi-, ad quam structuram pertiea, quae attulit Matthiae Gr. 478. Verba seqq. γνώμης τῆς ης ημάρτηκε illustravit aliquot similibus appositis Wyttenad Plut. Moral. I. pag. 99, a ndatus. Indicatur autem aberz sententia proposita, de qua deliberetur, cui obtemperetur. Mox scripsi cum recent. edd. άσυνετώτερον pro άξυνετώτερον, vid. Bredov. p. 124, qui conferri vult I, 185. II, 57; itemque dedi ὑβριστότερον e Mediceo aliisque libris pro ὑβριστικώτερον, quod retinuit Florentinus liber. Ad ipsam sententiam conf. VII, 156, ubi δημος συνοίκημα άχαριτώτατον.

ές δήμου ἀκολάστου ὕβοιν κ. τ. λ.] δημον de plebe s. populi multitudine Noster intellexit, ut antea τὸ πληθος. Tu hisce adhibe Platonica in Polit. VIII, 13 seqq. et Ciceroniana De rep. I, 43 seq. coll. Aristotel. Polit. IV, 4. §. 4 μούναρτος γὰρ ὁ δημος γίνεται σύνθετος εἰς ἐκ πολλῶν κ. τ. λ. — πεσέεν proπεσέειν scripsi iubente Bredov. p. 327. Conf. I, 32. II, 141. III, 53. 120.

τῷ δὲ οὐ γινώσκειν ἔνι] Similia quaedam de plebis inscitia rerum administrandarum citat Wesseling. ex Eurip. Suppl. 417. Aeschin. Dial. III, 17. Eodemque Pythagoricorum sententiam, φαῦλος γὰς κοιτής παντὸς καλοῦ πράγματος ὅχλος, spectare monet Krische De societatis a Pythagor. cond. scopo politico p. 81. Addere quoque licet Taciti illud (Annal. I, 29): "nihil in vulgo modicum."

ος οὐτ' ἐδιδάρθη, οὖτε οἶδε καλὸν οὐδὲν, οὐδ' οἰκήιον] i. e. qui nec didicerit, nec noverit honestum quidquam, neque conveniens. Valcken. interpretatur: qui nihil pulcri honestique novit aut ab aliis edoctus, aut a ώθέει τε έμπεσών τὰ πρήγματα ἄνευ νόου, χειμάρρω ποταμω ἔχελος; Δήμω μέν νυν, οι Πέρσησι κακὸν νοέουσι, οὖτοι χράσθων. ήμεις δὲ, ἀνδρῶν τῶν ἀρίστων ἐπιλέξαντες ὁμιλίην, τούτοισι περιθέωμεν τὸ κράτος ἐν γὰρ δὴ τούτοισι καὶ αὐτοὶ ἐνεσόμεθα. ἀρίστων δὲ ἀνδρῶν οἰκὸς ἄριστα βουλεύματα γίνεσθαι.

se ipse, quod sit proprium, ita ut verba olde ovdev olujiov idem valeant atque ouder older olnover. id est έξ αὐτοῦ. Et plures attulit vir doctus locos, in quibus sibi opponantur verba είδέναι sive νοῆσαι et διδαχθήναι. Equidem, qui in huius loci interpretatione Schweigh. secutus sum, malim cum Coraë oluή ον h. l. eo sensu accipere, quo alias καθήκον, πρέπον ((honestum, conveniens), its ut significatione non valde recedat ab antecedenti xalòr, cuius ipsius ampliandae causa haud scio an additum omnino videatur. Praeter Isocratis locos a Coraë allatos vid. Schweigh. Lex. Polyb. p. 401. Dietsch. (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. XVIII. p. 409) mayult intelligere id quod rei publicae conducat. Neque igitur opus pro οἰκήτον reponere ονήτον, ut proponit Eldikius. Valckenario assensus est Hoffmeister: Sittlich-relig. Lebensansicht des Herodot. p. 87. - De negandi particulis in hac sententia consulto auctis apte monuit Nitzsch. ad Homer. Odyss. IX, 215. Respondet autem particulae ovre sequens TE eo modo, quo in aliis locis ad VI, 1. excitatis.

ώθέει τε έμπεσών τὰ πρήγματα άνευ νόου] i. e. "qui deproperet negota cum impetu sine mente irruens", de plebe, quae in res publicas tratandas si inciderit, omnia propere transigi temereque confici velit. Hic enim cogitandum de temeritate concionum Graecarum et oratorum impetu temerario, ut dudum monuit Valcken. Tu conf. etiam Grote: History of Greece IV. pag. 506.

χειμάροω ἔπελος] Pro ἔπελος Florent. liber εἶπελος, quod reiiciendum esse docet Bredov. p. 169. Conf. II, 12, ubi equidem reliqui προσειπέλην ab omnibus libris alla-

tum, haud scio an mutandum in προσικέλην, quam formam revocavi quoque III, 110. IV, 61. 177. Caeterum frequens haec imago apud veteres reperitur. Vid. Homer. Ili. II, 144. V, 88. Alia ad h. l. attulit Valcken. Sophocl. Antig. 727. Cicer. pro Planc. 4. 6; pro Muraen. 17; pro Milon. 2; de provinc. consuli. 16. Demosthen. contr. Aesch. fals. leg. pag. 383 Reisk., quem locum, eodem monente Valcken., multi post imitando expresserunt. —,,Proclum si audias, hîc vulgi magis imperium describi dicas quam populi. Ita enim ille in Platon. Alcib. pr. 18. p. 57: 'Ο μεν γαρ δημός έστι προς έαυτο συνθεόμενον, ο θε ολγος φιεσκαπολιτείαις διαφέρειν λέγουσι την όχλοκρατίαν της δημοκρατίας. έστι γαο ή μεν ατακτος και παράνομος και πλημμελής, ή δε όπο τῶν νόμων τεταγμένη. Ubi plura adposui in imo margine." Cr.

Δήμω μέν νυν, οί Πέρσησι κ.τ.λ.] Haud aliter fere Fabricius, Cineam de Epicuri doctrina disserentem audiens, "Utinam", inquit, "talia cu-rent, qui hostes sint populi Romani, Pyrrhus ac Samnites." Vid. Plutarch. Pyrrh. 20. — Ad formam zoacows conf. Bredov. p. 379 et 337 et ad περιθέωμεν eundem p. 394. Ipsius verbi significationem attigimus ad 1, 129, quam ad vestes, arma, alia id genus proprie spectantem, deinde latius patentem et ad alias quasvis res traductam iam novit Homerus Odyss. III, 205: αὶ γὰρ ἐμοὶ τοσσήνδε θεοί δύναμιν περιθείεν, ubi conf. ab Ameisio nott. - In fine cap. cum recentt. edd. scripsi οίκος pro si-κός. αρίστους Noster dixit ad id simul respiciens, quod principes s. primores civitatis, nobili genere nati, optimates a Graecis sic nomineri solent; cf. modo V, 29.

ιυξος μεν δη ταύτην γνώμην έσέφερε. Τρίτος δε ⊿α-82 τπεδείκνυτο γνώμην λέγων 'Εμοί δε, τὰ μεν είπε Μεις ές τὸ πληθος έχουτα, δοκέει ὀρθώς λέξαι, τὰ δ' ές ὀλιην ούκ όρθως. Τριών γάρ προκειμένων, καλ πάντων τών **ἐρίστων** ἐόντων, δήμου τε ἀρίστου καὶ όλιγαρχίης καὶ ρχου, πολλώ τοῦτο προέχειν λέγω. ἀνδρὸς γὰρ ένὸς τοῦ υ ούδεν αμεινον αν φανείη γνώμη γαο τοιαύτη χοεώέπιτροπεύοι αν αμωμήτως του πλήθεος, σιγώτό τε αν ύματα έπὶ δυσμενέας ανδρας οῦτω μάλιστα. ἐν δὲ όλιη πολλοίσι άρετὴν έπασκέουσι ές τὸ κοινὸν έγθεα ίδια τ σιλέει έγγίνεσθαι. αὐτὸς γὰρ ξχαστος βουλόμενος χοος είναι γνώμησί τε νικάν, ές έχθεα μεγάλα άλλήλοισι φυται, έξ ων στάσιες έγγίνονται, έκ δε των στασίων φό. κ δε του φόνου απέβη ές μουναρχίην και έν τούτω διέ. οσφ έστὶ τοῦτο ἄριστον. ⊿ήμου τε αν ἄρχοντος ἀδύιη ου κακότητα έγγίνεσθαι. κακότητος τοίνυν έγγινομέ-: τὰ κοινὰ ἔχθεα μὲν οὐκ ἐγγίνεται τοζοι κακοζοι, φιλίαι

#### CAP. LXXXII.

De δε Δαρείος x. τ. λ.] Quae tur, exscripsit Stobaeus Tit. , 24. p. 325 s. p. 300 T. II Ad locutionem απεδείκνυτο ef. nott. ad I, 170. Ad ές το πλήθος έχοντα conf. 1 III, 16 fin. et Kuehner. Gr. 192, α. — In seqq. verba ×αὶ ι τών λέγω ἀρίστων ξόντων et si omnium eorum (trium), zi, quodque (in suo genere) sit s. habeatur; de vi vocis rcf. 1, 50. III, 18 ibique nott. **ρ τούτο** προέχειν λέγω] τούτο **μούν**αρχον είναι ε. την μου-, vid. Kuehner Gr. Gr. §. xt. 2. Haud aliter fere paulo ι: καὶ ἐν το ύτφ διέδεξε,οσφ ιθτο ἄριστον. — ένὸς τοῦ sentt. edd. reposui pro mendo-200. Mehlerum si sequamur mosyn. V. p. 71. 72, scribenίι: ἄρχοντος γὰρ ένὸς τοῦ r ant ανδρός γαρ ένος τοῦ , açzovtos. Mihi neutro se videtur. Ad verba αν φαnf. Werfer. Actt. philoll. Mop. 255. Verba seqq.: ἐν δὲ ;ίη πολλοίσι ἀρετὴν κ. τ. λ. valent: in paucorum potestate, ubi plures virtutem ad res publicas tractandus afferunt eandemque exercent, inter hos inimicitiae privatae eaeque validae exsistere solent. Similem fere sententiam invenias expressam in Isocratis Panegyr. §. 79. — Ad locutionem avròs exactos (unusquisque ipse s. solus) Wessel. laudat Herod. VIII, 10. 123, Aeneam Tact. 4. Tu add. V, 78. VII, 10. Sequitur verbum in numero plurali (antiméorat), haud aliter atque III, 150. 158, ubi conf. nott.

ἀπίβη ές μουναρχίην] sc. τὰ πρήγματα s. τὸ κράτος, conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 413, 3, qui idem §. 392, α. fin. consulendus ad διέδεξε; vid. etiam nott. ad V, 124. In utroque autem aoristo (ἀπέβη et διέδεξε) significationem eius, quod fieri plerumque soleat, inesse, monere vix opus. Conf. Herod. I, 194 ibique nott. Ad ipsam rem faciunt loci gemini, quos excitavit C. Fr. Hermann. Lehrb. d. Griechisch. Staatsalterth. §. 63. not. 3 seqq. ed quart. — In proxime seqq. ἀδύνατα μη οὐ κακότητα έγγίνεσθαι conf. ad voc. άδύνατα I, 91 et ob usum particularum μη ού Kuehner Gr. Gr. §. 718, 2, c.

δὲ ἰσχυραί · οί γὰρ κακοῦντες τὰ κοινὰ συγκύψαντες ποιεῦσι. τοῦτο δὲ τοιοῦτο γίνεται . ἐς δ αν προστάς τις τοῦ δήμου τοὺς τοιοῦτο καύση. ἐκ δὲ αὐτῶν θωυμάζεται οὖτος δὴ ὑπὸ τοῦ δήμου , θωυμάζόμενος δὲ ἀν ἀν ἐφάνη μούναρχος ἐών · καὶ ἐν τούτῷ δηλοῖ καὶ οὖτος . ὡς ἡ μουναρχίη κράτιστον · Ένὶ δὲ ἔκει πάντα συλλαβόντα εἰπεῖν , κόθεν ἡμὶν ἡ ἐλευθερίη ἐγένετο, καὶ τεῦ δόντος : κότερα παρὰ δήμου ἢ όλιγαρχίης ἢ μουνάρχου; Έχω τοίνυν γνώμην , ἡμέας ἐλευθερωθέντας διὰ ἕνα ἄνδρα τὸ τοιοῦτο περιστέλλειν , χωρίς τε τούτου πατρίους νόμους μὴ λύειν ἔχοντας εὖ · οὐ γὰρ ἄμεινον.

3 Γνώμαι μεν όὴ τρεὶς αὖται προεκέατο, οι δε τέσσερες τῶν έπτὰ ἀνδρῶν προσέθεντο ταύτη. 'Ως δε έσσώθη τῆ γνώμη ὁ 'Οτάνης, Πέρσησι ἰσονομίην σπεύδων ποιῆσαι, ελεξε ες μέσον αὐτοῖσι τάδε ' ' Ανδρες στασιῶται, δῆλα γὰρ δὴ, ὅτι δεῖ ενα γέ τινα ἡμέων βασιλέα γενέσθαι, ἦτοι κλήρω γε λαχόντα, ἢ ἐπι-

συγχύψαντες ποιεύσι] i. e. in idem incumbentes et consentientes faciunt. Ita Wesseling., qui συγχύψαντες restituit pro mendoso συγχούψαντες, laudans Herod. VII, 145. Aristoph. Eqq. 850. Quae probans Wyttenb. in Selectt. hist. p. 357. 451, addit: Synes. Epist. 136. p. 273 A. et Lucian. Bis accus. II. p. 796. Add. Dionys. Antiqq. Romm. VI, 58. Quae Bekkerus eumque secutus Dindorf. post haec verba addi volunt τὰ ποιεῦσι (cf. I, 39. II, 49. III, 16 etc.), a libris scriptis omnibus atque a Stobaco absunt neque omnino necessaria videntur; itaque omisi cum Dietschio et Bredovio pag. 30. — In seqq. ad és o av — παύση conf. I, 93 ibique nott.

έκ δὲ αὐτῶν θωνμάζεται] In his constituendis Schweigh. et Gaisf. secutus sum. Neque aliter ediderunt Dindorf. et Dietsch. Valcken. pro ἐκ δὲ αὐτῶν maluit ἐκ δὲ αὐ τῶνδε (postea), quod receperunt Reiz. et Matth. — Ad verba seqq. ἐνὶ δὲ ἔκεί — εἰπεῖν conf. Herodot. VII, 16, 3 et quae plura similia affert Frotscher. ad Anonymi oration. funebr. pag. 50. — In seqq. διὰ ἕνα ἄνδρα redde: unius viri operâ, ut VI, 38. VII, 165.

τὸ τοιούτο περιστέλλει»] τὸ τοι-

orro, intelligit imperium a. dominatum unius viri s. regium, respiciens ad proxime antecedens ενα άνδρα indeque setiam articulum addens voci του έντο, de quo articulo addito conf. Ruehner. Gr. Gr. §. 488, b. De verbi περιστέλλειν notione conf. I, 98. II, 147. III, 31. χωρίς τουτον est: praeterea. Ad verba ον γκορ άμεινον cf. I, 187. III, 71 ibique nott. De vocula εν (έχοντας εν) in fine posita plura dabimus ad V, 27.

# CAP. LXXXIII.

Aνδρες στασιώται] Minime seditiosos intellige viros, sed qui ciusdem erant factionis s. τους έχ της αυτής στάσεως. Monuit Larcher. De voce ανόρες in allocutione adiecta conf. Lobeck. ad Sophoel. Aiac. 1154. p. 452 ed. alt. Ad έσονομίην conf. nott. ad III, 80. Ad ές μέσον conf. nott. ad III, 62 et quod mox in fine cap. Legitur: έχ τοῦ μέσον χατήστο.

— In seqq. ad usum voculae γαρ initio sermonis conf. allata ad III, 63.

πλήφω γε λαχόντα] i. e. sorte lectum, adeptum. Qui λαχόντα primus recepit pro λαχόντων Wesselingius haec excitavit similia: Aeschyl. S. C. Th. 55. [57, ubi cf. Blomfield in Glossario] 128. Eumen. 33. Herod. IV, 94. Phil. Const. Princip. p. 722.

τρεψάντων τῷ Περσέων πλήθει τὸν ἄν ἐκεινο ἔληται, ἢ ἄλλη τινὶ μηχανη ἐγὰ μέν νυν ὑμιν οὐκ ἐναγωνιεῦμαι οῦτε γὰρ ἄρχειν οῦτε ἄρχεσθαι ἐθέλω. ἐπὶ τούτῷ δὲ ὑπεξίσταμαι τῆς ἀρτῆς, ἐπ' ῷ τε ὑπ' οὐδενὸς ὑμέων ἄρξομαι, οῦτε αὐτὸς ἐγὰ, οῦτε οἱ ἀπ' ἐμεῦ αἰεὶ γινόμενοι. Τούτου εἰπαντος ταῦτα, ὡς συνεχώρεον οἱ ἔξ ἐπὶ τούτοισι, οὐτος μὲν δή σφι οὐκ ἐνηγωνί-241ξετο, ἀλλ' ἐκ τοῦ μέσου κατῆστο. Καὶ νῦν αῦτη ἡ οἰκίη διατελέει μούνη ἐλευθέρα ἐοῦσα Περσέων, καὶ ἄρχεται τοσαῦτα ὅσα αὐτὴ θέλει, νόμους οὐκ ὑπερβαίνουσα τοὺς Περσέων. Οἱ δὲ 84 λοιποὶ τῶν ἐπτὰ ἐβουλεύοντο, ὡς βασιλέα δικαιότατα στήσονται καί σφι ἔδοξε, Ὀτάνη μὲν καὶ τοισι ἀπὸ Ὀτάνεω αἰεὶ γινομένοισι, ἢν ἐς ἄλλον τινὰ τῶν ἐπτὰ ἔλθη ἡ βασιλητη, ἐξαίρετα δίδοσθαι ἐσθῆτά τε Μηδικὴν ἔτεος ἐκάστου καὶ τὴν πᾶσαν

Tu vid. nott. ad III, 128. Inde πάlov ἔπυρσα de se dixit Darius ad
regnum evectus apud Aeschyl. Pers.
781. — Αδ ἔπιτρεψάντων mente repet. ἡμέων εκ antecedentibus. —
τὸν ἀν ἐπεῖνο ἔληται cum recentt.
edd. revocavi e libris scriptis in hac
lectione fere consentientibus; vulgo:
τὸν ἀν ἐπεῖνοι ἔλωνται, quod librorum scriptorum auctoritate carere
videtur. — Locutionem ἢ ἄλλη τινὶ
μητανῆ Wesseling. comparat cum
ea dicendi formula, quae apud Lysiam occurrit: μήτε τέχνη μητε μηzανῆ μηδεμιά. Τu vid. Lysiae orat.
in Agorat. §. 95. pag. 512 Reisk.

in Agorat. §. 95. pag. 512 Reisk.

ἐπὶ τούτφ δὲ – ἐπ' φ] Cf. III, 48.

— Μοχ reposui κατῆστο, ut I, 45,
ubi cf. nott. Dictionem ipsam ἐκ
τοῦ μέσου κατῆσθαι Wessel. interpretatur: e medio secedere, neutrarum esse partium. Conf. IV, 118.

VIII, 22. 73. ἄφξομαι (ut nullius
sestrum imperio subiectus sim s. paream), ut mox ἄφχομαι, eodem fere
sensu passivo VII, 159 fin. 163. Conf.
Kuehner. Gr. Gr. §. 390 et quos locos affert Burges Prolegg. Thucydid.
p. 139, in quibus ἄφχειν et ἄφχεοθαι
similem in modum sibi opponuntur.
Cf. etiam nott. ad III, 132. Ad
structuram locutionis ἐπ' φ τε sequente futuro indicativi consul. eun
dem Kuehner. §. 828, ubi apte laudat Herod. VI, 65. VII, 153. Conf.
etiam supra I, 22 ibique nott.

# CAP. LXXXIV.

έσθητά τε Μηδικήν] Medicam vestem Acanthiis honoris causa datam Noster scribit VII, 116. Nec aliam esse putem Persicam vestem, quam Cilicum regulo honoris causa tribuit Cyrus minor natu ap. Xenoph. Anab. I, 2. §. 27 coll. Aelian. V. H. I, 22 fin. Intelligitur enim Medica stola, quae dicitur, longa ad talos usque pertinens, vestis sinuosa et complicata, e serico confecta (ut scribit Procop. b. Pers. I, 20) et a Persis, postquam rerum potiti erant, recepta, ita ut et rex ipse et principes Persarum et quotquot alii viri illustres hoc munere honoris pleno ornarentur a rege, illa solemniter uterentur. Pertinet huc, opinor, Herodot. I, 135, ubi Medicam vestem Persas assumpsisse scribit; id quod de Persarum primoribus potissimum, meo quidem iudicio, erit intelligendum. Nec alio spectat Cyri maioris edictum in Cyrop. VIII, 1, 40.3, 1. Quod vero singulis viris tale vestimentum honoris causa a rege tribuitur, id plane congruit cum recentiorum Persarum more, apud quos singulis viris sive primoribus in honorem tale vestimentum, quod Caftan s. Calat vocant, a rege concedi solet. Neque huc non spectat, quod Mohammedes incolis urbis Ailat in Arabia vestem dedisse ferδωρεήν, η γίνεται εν Πέρσησι τιμιωτάτη. τοῦδε δὲ εῖνεκεν εβουλεύσαντό οι δίδοσθαι ταῦτα, ὅτι ἐβούλευσε τε πρῶτος τὸ πρηγμα καὶ συνέστησε αὐτούς. ταῦτα μὲν δὴ Ὁτάνη ἐξαίρετα, τάδε δὲ ἐς τὸ κοινὸν ἐβουλεύσαντο παριέναι ἐς τὰ βασιλήτα πάντα τὸν βουλόμενον τῶν ἐπτὰ ἄνευ ἐσαγγελέος, ἢν μὴ τυγχάνη εῦδων μετὰ γυναικὸς βασιλεύς γαμέειν δὲ μὴ ἐξείναι

tur, teste I. de Hammer in Wiener Jahrbb. LXVI. p. 24 seq. Pertinuerunt autem talia haud dubie ad munera illa maxime honorata, de quibus III, 160 et VII, 8 fin. Adhuc in monumentis Persepolitanis conspiciuntur in lapide incisi viri sive Medi sive Persae, hac stola induti ampla et maxime plicata, caque ipsa discreti ab aliis inferioris conditionis hominibus, qui aliam vestem gestant. Vid. Heeren. Ideen I, 1. pag. 214 seq. et Mongez. Mém. de l'Instit. IV. p. 89 seqq. una cum tabula adiecta. - In antecedentibus verbis ad structuram ώς - στήσονται conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 816, a. Ipsum verbum ίσταναι in rege constituendo s. creando usitatum iam supra notavimus ad I, 97 coll. V, 42, notavitque Musgravius ad Sophoel. Antig. 662 coll. Oedip. R. 940. Eodem fere sensu καθιστάναι alii dixerunt scriptores: vid. Voemel. ad Demo-

sthen. Olynth. III. p. 382. έβουλεύσαντο οί δίδοσθαι ταῦτα] Revocavi cum recentt. edd. ¿βουλεύσαντο et hoc loco et paulo inferius (τάδε δὲ ἐς τὸ κοινὸν ἔβουλεύσαντο et έβουλεύσαντο τοιόνδε) pro vulg. εβούλευσαν, cuius hic locus nullus esse videtur; sed consulto retinui έβούλευσε, de Otane quod recte dicitur; vid. nott. ad I, 73 et conf. Bredov. p. 24. Verum ism viderant Valckenar. (qui interpretatur: re inter se deliberata constituerunt), Wesseling. et Matthiac. - Neque in iis, quae Otani, neque in iis, quae caeteris conceduntur privilegia, commemoratur id, quod Plutarch. II. p. 820 D. affert: septem Persarum principibus, qui magum interfecerant, concessum esse είς τουμπροσθεν της κεφαλής την τιάραν φορείν τουτο γάρ έποι ήσαντο σύμβολον χωρούντες έπὶ τὴν πράξιν. De tiara Persarum conf. nott. ad I, 132 et III, 12.

άνευ ἐσαγγελέος] Conf. I, 114 ibiq. nott. Cr. ad h. I. excitat: "Wesseling. ad Diodor. Sicul. XVI, 47. p. 118. Sainte-Croix Examen critiq. des histor. d'Alexandr. pag. 39 et Coraëm ad Heliodor. Aethiop. X in Animadverss. pag. 348." — Perquam similia his sunt, quae Lucian. De Syr. dea §. 25. Vol. III. p. 525 ed. Iacob. habet, ubi rex ad Combabum: ἀχίξεαι δὲ πας ἡμέας ἀνευ ἐσαγγελίος ουδέ τις ἀπέςξει σε ἡμετέςης ὅψιος, ουδ ἡν γυναικὶ ἄμα εὐναζωμαι.

γαμέειν δε μη έξειναι] Nam practer pellices, quas multas habuere Persarum reges, suas quique habebant uxores legitimas, quibus nati soli ad successionem idonei essent. Vid. I, 135 ibiq. nott. Brisson. de reg. Perss. princip. I, 100 seq. - In universum quod attinet ad ca privilegia, quae h. l. septem coniurati sibi ac posteris suis in omne tempus constituisse dicuntur, antequam regem e suorum ipsorum numero eligerent, tenendum est, hos coniura-tos, ut in Excurs. ad III, 70 exposuimus, ex Achaemenidarum tribu fuisse, ένθεν οί βασιλέες οί Περσεί-δαι γεγόνασι, ut Noster scribit I, 125 (ubi vid. nott.), regia igitur stirpe et ipsos prognatos adeoque inter primores s. principes Persarum referri solitos et ad rerum publicarum curam regnique administrationem cum rege summo participandam vocatos: ac narrat Theophylactus Hist. III, 18, vel apud eos Persas, qui sexto post Chr. n. saeculo cum Byzantinis imperatoribus bella gesserunt, antiqua lege, quae ab ipso Dario Hystaspis f. condita fertur, rerum gravissimarum et illustrissimarum administrationem septem trihubus s. familiis sortito distributam αλλοθεν τῷ βασιλέι ἢ ἐκ τῶν συνεκαναστάντων. κερὶ δὲ τῆς βασιλήτης ἐβουλεύσαντο τοιόνδε. ὅτευ αν ὁ ἴκκος ἡλίου ἐκανατέλλοντος κρῶτος φθέγξηται ἐν τῷ προαστείῳ, αὐτῶν ἐκιβεβηκότων, τοῦτον ἔχειν τὴν βασιληΐην.

Δαρείφ δε ήν ίπποκόμος, ανήρ σοφός, τῷ οὕνομα ήν Ol-85

esse. Quo codem spectare arbitror, quod Mithridates Ponti rex genus suum ad unum ex his septem coniuratis retulisse dicitur apud Polyb. V, 43. §. 1, et quod Cappadociae regus se posteros ferebant Anaphae (i. e. Otanis), unius e septem illis coniuratis, cui inde Cappadociae reguum tributum fuerit, κόσε μή τελεύν φόρους Πέρσαις, ut tradit Diodor. Sie XXXI 28

Diodor. Sic. XXXI, 28. ecev de é înnos] "Augurii ex quis capti apud Graecos exemplum vid. ap. Hom. Hymn. in Apoll. 231 seq. ibique Boettiger. in Matthiae Animadverss, in Hymn. Homer. p. 157 seq." Cr. Wesseling. observat, videri Perses matutinum legisse tempus, quod solem orientem venerarentur, coll. Procop. b. P. I, 3. Tu vid. Herodot. VII, 123 ibique nott. - Caeterum in his enarrandis consentit Ctesias cum Herodoto. Ita enim ille Perss. Excerptt. §. 15: βασελεύει δε τών έπτα ό Δαρείος, του Επιου, καθά συνέκειτο άλλήλοις, πρώτου μηχανή τινι και τέχνη, έπειδή ο πίιος προς άνατολάς έγένετυ, zeenericavroc. Ac postea haud pauci huins rei mentionem fecerunt usque ad Michaëlem Choniatam, qui in allocutione Issaci Angeli §. 43 (Tubing. 1847. ed. Tafel) eiusdem meminit. In Bisutuna inscriptione nikil prorsus de hoc Persarum consilie augurioque ex equi hinnitu capto traditur: neque etiam in aliis inscriptionibus Persicis tale quid commemorari invenimus; quod enim in una Persepolitana inscriptione equum,, cuius ope Darius ad regnum evectus sit, significari existimavit Lassen (Zeitschrift s. Kunde d. Morgenl. VI. p. 19 seqq. 23 seqq.), parum recte hec feri docuit Holtzmann. (Beiträge z. Erklärung der Persisch. Keilinschrift. pag. 31 seqq.). - ,,Respexerunt hunc et similes locos, qui de

vocibus animalium praecepta consignarunt Grammatici, qui fere: έφ' Γππων χοεμετίζειν. Vid. Ammon. III, 18. p. 228 Valcken., Tittmanni Praef. ad Zonarae Lex. p. XIII, et quos alios laudavi in Meletemm. e discipl. antiq. I. p. 10 seqq. Olym-piodorus in Platonis Alcib. pr. pag. 46: αὐτὸς (Δαρείος) διά χρεμετισμού του εππου έπτήσατο την άρχήν, ubi Herodotum laudut." Cr. De equis soli sacris conf. I, 189 ibiq. nott. Ac sponte in mentem venit Taciti in German. 10. §. 6, ubi de Germanis scribit, qui equorum candidorum ,, hinnitus ac fremitus observant: nec ulli auspicio maior fides non solum apud plebem, sed apud proceres, apud sacerdotes etc.", ubi couf. interpretes atque Iacob. Grimm: Deutsche Mythologie p. 624 seqq. ed. sec., qui alia quoque attulit, unde intelligimus maioribus nostris equorum hinnitus admodum faustos visos esse pugnam ingressuris. Cr. addit Delium in: Nachträge zu Sulzers Theorie d. schön. Künste u. Wissenschaft. Vol. VI. p. 280.

φθίγξηται] "Vox propria de animalium voce naturali. Vid. Heyn. ad Iliad. XIX, 407. Observv. T. VII. pag. 699." Cr. Sic de canum latratu apud Apollon. Rhod. III, 1217. Apud Herodotum de hinnitu accipiendam esse vocem, vel ex cap. 87 patet.

# CAP. LXXXV.

Δαρείω δὲ ἡν ἐπποκόμος] i. e. equiso, equorum magister s. custos, ut in Xenophont. Hellen. II, 4, 6 et Diogen. Laört. VI, 83, ubi commemoratur Menandri fabula, quae inscribitur Ἱπποκόμος. "Differt ab ἐπποφορβά. Vid. Platon. Polit. pag. 261 pag. 255 Bekker., annotante etiam Scholiasta ad eum locum in cod.

δωρεήν, η γίνεται εν Πέρσησι τιμιωτάτη. τοῦδε δὶ εἴνεκεν ἐβουλεύσαντό οἱ δίδοσθαι ταῦτα, ὅτι ἐβούλευσέ τε πρῶτος τὸ πρηγμα καὶ συνέστησε αὐτούς. ταῦτα μὲν δὴ Ὁτάνη ἐξαίρετα, τάδε δὲ ἐς τὸ κοινὸν ἐβουλεύσαντο παριέναι ἐς τὰ βασιλήτα πάντα τὸν βουλόμενον τῶν ἐπτὰ ἄνευ ἐσαγγελέος, ἢν μὴ τυγχάνη εῦδων μετὰ γυναικὸς βασιλεύς γαμέειν δὲ μὴ ἐξεῖναι

tur, teste I. de Hammer in Wiener Jahrbb. LXVI. p. 24 seq. Pertinuerunt autem talia haud dubie ad munera illa maxime honorata, de quibus III, 160 et VII, 8 fin. Adhuc in monumentis Persepolitanis conspiciuntur in lapide incisi viri sive Medi sive Persae, hac stola induti ampla et maxime plicata, eaque ipsa discreti ab aliis inferioris conditionis hominibus, qui aliam vestem gestant. Vid. Heeren. Ideen I, 1. pag. 214 seq. et Mongez. Mem. de l'Instit. IV. p. 89 seqq. una cum tabula adiecta. — In antecedentibus verbis ad structuram ώς — στήσονται conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 816, a. Ipsum verbum ίσταναι in rege constituendo s. creando usitatum iam supra notavimus ad I, 97 coll. V, 42, notavitque Musgravius ad Sophoel. Antig. 662 coll. Oedip. R. 940. Eodem fere sensu καθιστάναι alii dixerunt scriptores: vid. Voemel. ad Demosthen. Olynth. III. p. 382. έβουλεύσαντό οι δίδοσθαι ταῦτα]

Revocavi cum recentt. edd. έβουλεύσαντο et hoc loco et paulo inferius (τάδε δὲ ἐς τὸ χοινὸν ἔβουλεύσαντο et έβουλεύσαντο τοιόνδε) pro vulg. έβούλευσαν, cuius hic locus nullus esse videtur; sed consulto retinui έβούλενσε, de Otane quod recte dicitur; vid. nott. ad I, 73 et conf. Bredov. p. 24. Verum iam viderant Valckenar. (qui interpretatur: re inter se deliberata constituerunt), Wesseling. et Matthiae. - Neque in iis, quae Otani, neque in iis, quae caeteris conceduntur privilegia, commemoratur id, quod Plutarch. II. p. 820 D. affert : septem Persarum principibus, qui magum interfecerant, concessum esse els τουμπροσθεν της κεφαλής την τιάραν φορείν τουτο γάρ εποιήσαντο σύμβολον χωοούντες έπι την πράξιν. De tiara Persarum conf. nott. ad I, 132 et III, 12.

ανευ ἐσαγγελέος] Conf. I, 114 ibiq. nott. Cr. ad h. l. excitat: "Wesseling. ad Diodor. Sicul. XVI, 47. p. 118. Sainte-Croix Examen critiq. des histor. d'Alexandr. pag. 39 et Coraëm ad Heliodor. Aethiop. X in Animadverss. pag. 348." — Perquam similia his sunt, quae Lucian. Do Syr. dea §. 25. Vol. III. p. 525 ed. Iacob. habet, ubi rex ad Combabum: ανέκαι δὲ πας ημέας ανευ ἐσαγγελέος ουδέ τις ἀπέςξει σε ημετέρης όψιος, ουδ ην γυναικὶ άμα ευνάζωμα:.

γαμέειν δε μη έξειναι] Nam practer pellices, quas multas habuere Persarum reges, suas quique habebant uxores legitimas, quibus nati soli ad successionem idonei essent. Vid. I, 135 ibiq. nott. Brisson. de reg. Perss. princip. I, 100 seq. - In universum quod attinet ad ca privilegia, quae h l. septem coniurati sibi ac posteris suis in omne tempus constituisse dicuntur, antequam regem e suorum ipsorum numero eligerent, tenendum est, hos coniura-tos, ut in Excurs. ad III, 70 exposuimus, ex Achsemenidarum tribu fuisse, ένθεν οί βασιλέες οἱ Περσείδαι γεγόνασι, ut Noster scribit I, 125 (ubi vid. nott.), regia igitur stirpe et ipsos prognatos adeoque inter primores s. principes Persarum referri solitos et ad rerum publicarum curam regnique administrationem cum rege summo participandam vocatos: ac narrat Theophylactus Hist. III, 18, vel apud eos Persas, qui sexto post Chr. n. saeculo cum Byzantinis imperatoribus bella gesscrunt, antiqua lege, quae ab ipso Dario Hystaspis f. condita fertur, rerum gravissimarum et illustrissimarum administrationem septem trihubus s. familiis sortito distributam αλλοθεν τῷ βασιλέι ἢ ἐκ τῶν συνεπαναστάντων. περί δὲ τῆς βασιλεύς ἐβουλεύσαντο τοιόνδε. ὅτευ ἄν ὁ ἴππος ἡλίου ἐπανατέλλοντος πρῶτος φθέγξηται ἐν τῷ προαστείω, αὐτῶν ἐπιβεβηκότων, τοῦτον ἔχειν τὴν βασιλητην.

Δαρείφ δε ήν Ιπποκόμος, ανήρ σοφός, τφ οθνομα ήν Οί-85

esse. Quo codem spectare arbitror, quod Mithridates Ponti rex genus suum ad unum ex his septem coniuratis retulisse dicitur apud Polyb. Y, 43. §. 1, et quod Cappadociae regus se posteros ferebant Anaphae (i. e. Otanis), unius e septem illis coniuratis, cui inde Cappadociae reguum tributum fuerit, wors µŋ religios pópous Πέρσαις, ut tradit Diodor. Sic. XXXI. 28.

releiv pogove Heggars, ut tradit Diodor. Sic. XXXI, 28. Stev dv 6 faxos] "Augurii ex equis capti apud Graecos exemplum vid. ap. Hom. Hymn. in Apoll. 231 seq. ibique Boettiger. in Matthiae Animadverss. in Hymn. Homer. p. 157 seq. " Cr. Wesseling. observat, videri Perses matutinum legisse tempus, quod solem orientem venerarentur, coll. Procop. b. P. I, 3. Tu vid. Herodot. VII, 123 ibique nott. - Caeterum in his enarrandis consentit Ctesias cum Herodoto. Ita enim ille Perss. Excerptt. §. 15: βασιλεύει δε τών έπτα ο Δαρείος, του Εππου, παθά συνέπειτο άλλήλοις. **प्रकृतक मृग्नुवर्ग्न रागः प्रवो रहेन्ग्रः, हेप्रहाδή ό ήλιος πρό**ς άνατολάς έγένετυ, genericavros. Ac postes haud pauci huius rei mentionem fecerunt usque ad Michaëlem Choniatam, qui in allocutione Issaci Angeli §. 43 (Tubing. 1847. ed. Tafel) eiusdem meminit. In Bisutuna inscriptione nikil prorsus de hoc Persarum consilie angurioque ex equi hinnitu capto traditur: neque etiam in aliis inscriptionibus Persicis tale quid commemorari invenimus; quod enim in una Persepolitana inscriptione equum, cuins ope Darius ad regnum evectus sit, significari existimavit Lassen (Zeitschrift a. Kunde d. Morgenl. VI. p. 19 seqq. 23 seqq.), parum recte hee fieri docuit Holtzmann. (Beiträge z. Erklärung der Persisch. Keilinschrift. pag. 31 seqq.). -- "Respexerunt hunc et similes locos, qui de

vocibus animalium praecepta consignarunt Grammatici, qui fere: έφ' εππων χοεμετίζειν. Vid. Ammon. III, 18. p. 228 Valcken., Tittmanni Praef. ad Zonarae Lex. p. XIII, et quos alios laudavi in Meletemm. e discipl. antiq. I. p. 10 seqq. Olympiodorus in Platonis Alcib. pr. pag. 46: αυτός (Δαρείος) διά χρεμετισμοῦ τοῦ εππου ἐπτήσατο την ἀρ-χην, ubi Herodotum laudat." Cr. - De *equis soli sacris* conf. I, 189 ibiq. nott. Ac sponte in mentem venit Taciti in German. 10. §. 6, ubi de Germanis scribit, qui equorum candidorum "hinnitus ac fremitus observant: nec ulli auspicio maior fides non solum apud plebem, sed apud proceres, apud sacerdotes etc.", ubi conf. interpretes atque Iacob. Grimm: I)eutsche Mythologie p. 624 seqq. ed. sec., qui alia quoque attulit, unde intelligimus maioribus nostris equorum hinnitus admodum faustos visos esse pugnam ingressuris. Cr. addit Delium in: Nachträge zu Sulzers Theorie d. schön. Künste u. Wissenschaft. Vol. VI. p.

φθέγξηται] "Vox propria de animalium voce naturali. Vid. Heyn. ad Iliad. XIX, 407. Observv. T. VII. pag. 600." Cr. Sic de canum latratu apud Apollon. Rhod.III, 1217. Apud Herodotum de hinnitu accipiendam esse vocem, vel ex cap. 87 patet.

#### CAP. LXXXV.

Δαρείω δὲ ἦν ἱπποκύμος] i. e. equiso, equorum magister s. custos, ut in Xenophont. Hellen. II, 4, ೮ et Diogen. Laërt. VI, 83, ubi commemoratur Menandri fabula, quae inscribitur Ἱπποκόμος. "Differt ab ἱπποφορβά. Vid. Platon. Polit. pag. 261 pag. 255 Bekker., annotante etiam Scholiasta ad eum locum in cod.

δωρεήν, η γίνεται εν Πέρσησι τιμιωτάτη. τοῦδε δὲ εῖνεκεν έβουλεύσαντό οἱ δίδοσθαι ταῦτα, ὅτι ἐβούλευσέ τε πρῶτος τὸ πρηγμα καὶ συνέστησε αὐτούς. ταῦτα μὲν δὴ Ὁτάνῃ ἐξαίρετα, τάδε δὲ ἐς τὸ κοινὸν ἐβουλεύσαντο παριέναι ἐς τὰ βασιλήτα πάντα τὸν βουλόμενον τῶν ἐπτὰ ἄνευ ἐσαγγελέος, ἢν μὴ τυγχάνῃ εῦδων μετὰ γυναικὸς βασιλεύς γαμέειν δὲ μὴ ἐξεῖναι

tur, teste I. de Hammer in Wiener Jahrbb. LXVI. p. 24 seq. Pertinuerunt autem talia haud dubie ad munera illa maxime honorata, de quibus III, 160 et VII, 8 fin. Adhuc in monumentis Persepolitanis conspiciuntur in lapide incisi viri sive Medi sive Persae, hac stola induti ampla et maxime plicata, eaque ipsa discreti ab aliis inferioris conditionis hominibus, qui aliam vestem gestant. Vid. Heeren. Ideen I, 1. pag. 214 seq et Mongez. Mem. de l'Instit. IV. p. 89 seqq. una cum tabula adiecta. - In antecedentibus verbis ad structuram ώς - στήσονται conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 816, a. Ipsum verbum ίστάναι in rege constituendo s. creando usitatum iam supra notavimus ad I, 97 coll. V, 42, notavitque Musgravius ad Sophocl. Antig. 662 coll. Oedip. R. 940. Eodem fere sensu καθιστάναι alii dixerunt scriptores: vid. Voemel. ad Demo-

sthen. Olynth. III. p. 382. έβουλεύσαντό οί δίδοσθαι ταῦτα] Revocavi cum recentt. edd. ¿βουλεύσαντο et hoc loco et paulo inferius (τάδε δὲ ἐς τὸ κοινὸν ἐβυνλεύσαντο et έβουλεύσαντο τοιόνδε) pro valg. εβούλευσαν, cuius hic locus nullus esse videtur; sed consulto retinui εβούλευσε, de Otane quod recte dicitur; vid. nott. ad I, 73 et conf. Bredov. p. 24. Verum iam viderant Valckenar. (qui interpretatur: re inter se deliberata constituerunt), Wesseling. et Matthiac. - Neque in iis, quae Otani, neque in iis, quae caeteris conceduntur privilegia, commemoratur id, quod Plutarch. II. p. 820 D. affert : septem Persarum principibus, qui magum interfecerant, concessum esse είς τουμπροσθεν της κεφαλής την τιάραν φορείν τουτο γαρ έποιήσαντο σύμβολον χωοούντες έπι την ποάξιν. De tiara

Persarum conf. nott. ad I, 132 et III, 12.

άνευ ἐσαγγελέος] Conf. I, 114 ibiq. nott. Cr. ad h. l. excitat: "Wesseling. ad Diodor. Sicul. XVI, 47. p. 118. Sainte-Croix Examen critiq. des histor. d'Alexandr. pag. 39 et Coraëm ad Heliodor. Aethiop. X in Animadverss. pag. 348." — Perquam similia his sunt, quae Lucian. De Syr. dea §. 25. Vol. III. p. 525 ed. Iacob. habet, ubi rex ad Combabum: ἀπίξαι δὲ πας ἡμέας ἀνευ ἐσαγγελέος ουδέ τις ἀπέςξει σε ἡμετέςης δύεις, ουδ ἡν γυναικὶ ἄμα εὐνάζωμαι.

γαμέειν δε μη έξειναι] Nam practer pellices, quas multas habuere Persarum reges, suas quique habebant uxores legitimas, quibus nati soli ad successionem idonei essent. Vid. I, 135 ibiq. nott. Brisson. de reg. Perss. princip. I, 100 seq. - In universum quod attinet ad ca privilegia, quae h. l. septem coniurati sibi ac posteris suis in omne tempus constituisse dicuntur, antequam regem e suorum ipsorum numero eligerent, tenendum est, hos coniura-tos, ut in Excurs. ad III, 70 exposuimus, ex Achaemenidarum tribu fuisse, ένθεν οί βασιλέες οι Περσαίδαι γεγόνασι, ut Noster scribit I, 125 (ubi vid. nott.), regia igitur stirpe et ipsos prognatos adeoque inter primores s. principes Persarum referri solitos et ad rerum publicarum curam regnique administrationem cum rege summo participandam vocatos: ac narrat Theophylactus Hist. III, 18, vel apud cos Persas, qui sexto post Chr. n. saeculo cum Byzantinis imperatoribus bella gesserunt, antiqua lege, quae ab ipso Dario Hystaspis f. condita fertur, rerum gravissimarum et illustrissimarum administrationem septem tribubus s. familiis sortito distributam αλλοθεν τῷ βασιλεί ἢ ἐκ τῶν συνεπαναστάντων. περὶ δὲ τῆς βασιλείταντος τοιόνδε. ὅτευ ἀν ὁ ἵππος ἡλίου ἐπανατέλλοντος πρῶτος φθέγξηται ἐν τῷ προαστείω, αὐτῶν ἐπιβεβηκότων, τοῦτον ἔχειν τὴν βασιληΐην.

Δαρείφ δε ήν Ιπποκόμος, ανήρ σοφός, τφ ουνομα ήν ΟΙ-85

esse. Quo codem spectare arbitror, quod Mithridates Ponti rex genus suum ad unum ex his septem confuratis retulisse dicitur apud Polyb. Y, 43. §. 1, et quod Cappadociae regas se posteros ferebant Anaphae (i. c. Otanis), unius e septem illis confuratis, cui inde Cappadociae regnum tributum fuerit, wors un processe proposes Hispans, ut tradit Diodor. Sic. XXXI, 28.

equis capti apud Graecos exemplum vid. ap. Hom. Hymn. in Apoll. 231 seq. ibique Boettiger. in Matthiae Animadverss. in Hymn. Homer. p. 157 seq. "Cr. Wesseling. observat, videri Perses matutinum legisse tempus, quod solem orientem venerarentur, coll. Procop. b. P. I, 3. Tu vid. Herodot. VII, 123 ibique nott. — Caeterum in his cnarrandis consentit Ctesias cum Herodoto. Ita enim ille Perss. Excerptt. §, 15: βασιλεύει δε τών έπτα ο Δαρείος, του Εππου, παθά συνέπειτο άλλήλοις. πρώτου μηχανή τινι και τέχνη, έπει-δή ο ήλιος πρός άνατολάς έγένετο, χοεμετίσαντος. Ac postea haud pauci huins rei mentionem fecerunt usque ad Michaëlem Choniatam, qui in allocutione Issaci Angeli §. 43 (Tubing. 1847. ed. Tafel) eiusdem meminit. In Bisutuna inscriptione nikil prorsus de hoc Persarum consilie augurioque ex equi hinnitu capto traditur: neque etiam in aliis inscriptionibus Persicis tale quid commemorari invenimus; quod enim in una Persepolitana inscriptione equum, cuins ope Darius ad regnum evectus sit, significari existimavit Lassen (Zeitschrift s. Kunde d. Morgenl. VI. p. 19 seqq. 23 seqq.), parum recte hee fieri decuit Holtsmann. (Beiträge z. Erklärung der Persisch. Keilinschrift. pag. 31 seqq.). -- "Respexerunt hunc et similes locos, qui de

vocibus animalium praecepta consignarunt Grammatici, qui fere: έφ' Γππων χοεμετίζειν. Vid. Ammon. III, 18. p. 228 Valcken., Tittmanni Praef. ad Zonarae Lex. p. XIII, et quos alios laudavi in Meletemm. e discipl. antiq. I. p. 10 seqq. Olympiodorus in Platonis Alcib. pr. pag. 46: αὐτὸς (Δαρείος) διὰ χρεμετισμού του εππου έπτήσατο την άρzην, ubi Herodotum laudat." Cr - De equis soli sacris conf. I, 189 ibiq. nott. Ac sponte in mentem venit Taciti in German. 10. §. 6, ubi de Germanis scribit, qui equorum candidorum "hinnitus ac fremitus observant: nec ulli auspicio maior fides non solum apud plebem, sed apud proceres, apud sacerdotes etc.", ubi conf. interpretes atque Iacob. Grimm: Deutsche Mythologie p. 624 seqq. ed. sec., qui alia quoque attulit, unde intelligimus maioribus nostris equorum hinnitus admodum faustos visos esse pugnam ingressuris. Cr. addit Delium in: Nachträge zu Sulzers Theorie d. schön. Künste u. Wissenschaft. Vol. VI. p.

φθέγξηται] "Vox propria de animalium voce naturali. Vid. Heyn. ad Iliad. XIX, 407. Observv. T. VII. pag. 699." Cr. Sic de canum latratu apud Apollon. Rhod. III, 1217. Apud Herodotum de hinnitu accipiendam esse vocem, vel ex cap. 87 patet.

#### CAP. LXXXV.

Δαρτίω δὶ ἦν [πποκόμος] i. e. equiso, equorum magister s. custos, ut in Xenophont. Hellen. II, 4, 6 et Diogen. Laërt. VI, 83, ubi commemoratur Menandri fabula, quae inscribitur [Ιποκούμος. ,,Differt ab [πποσούμος. Vid. Platon. Polit. pag. 261 pag. 255 Bekker., annotante etiam Scholiasta ad eum locum in cod.

βάρης. πρὸς τοῦτον τὸν ἄνδρα, ἐπεί τε διελύθησαν, ἔλεξε Δαρείος τάδε · Οἰβαρες, ἡμὶν δέδοκται περὶ τῆς βασιληὶης ποιέειν
κατὰ τάδε · ὅτευ ἄν ὁ ἵππος πρῶτος φθέγξηται ᾶμα τῷ ἡλίφ
ἀνιόντι, αὐτῶν ἐπαναβεβηκότων, τοῦτον ἔχειν τὴν βασιληὶην.
νῦν ὧν, εἰ τινα ἔχεις σοφίην, μηχανῶ, ὡς ἄν ἡμεις σχῶμεν
τοῦτο τὸ γέρας, καὶ μὴ ἄλλος τις. ' Αμείβεται Οἰβάρης τοίσδε ·
Εἰ μὲν δὴ, ὡ δέσποτα, ἐν τούτῳ τοί ἐστι ἢ βασιλέα εἰναι ἢ μὴ,
θάρσεε τούτου εῖνεκεν, καὶ θυμὸν ἔχε ἀγαθὸν, ὡς βασιλεὺς
οὐδεὶς ἄλλος πρὸ σεῦ ἔσται · τοιαῦτα ἔχω φάρμακα. Λέγει Δαρεῖος · Εἰ τοίνυν τι τοιοῦτον ἔχεις σόφισμα, ῶρη μηχανᾶσθαι
καὶ μὴ ἀναβάλλεσθαι, ὡς τῆς ἐπιούσης ἡμέρης ὁ ἀγῶν ἡμὶν
ἐστι. ' Ακούσας ταῦτα ὁ Οἰβάρης ποιέει τοιόνδε · ὡς ἐγίνετο ἡ
νὺξ, τῶν θηλέων ἵππων μίαν, τὴν ὁ Δαρείου ἵππος ἔστεργε
μάλιστα, ταύτην ἀγαγὼν ἐς τὸ προάστειον κατέδησε, καὶ ἐπήγαγε τὸν Δαρείου ἵππον · καὶ τὰ μὲν πολλὰ περιῆγε ἀγχοῦ τῷ

Clark. pag. 78 Gaisf. "Cr. — Ad vocem σοφίην in seqq. conf. III, 4. Formam μηχανῶ nolui cum Bredovio mutare in μηχανέο, libris scriptis omnibus invitis; cf. III, 53 ibique nott. Ad structuram ὡς ἀν — σχῶμεν cf. 1, 5. 11 ibique nott.

σχώμεν cf. 1, 5. 11 ibique nott.

έν τούτω τοί έστι] i. e. in eo situm est, inde pendet. Cf. Herod. VI,
109, et quae Valcken. attulit: Euripid. Iphigen. Taur. 1057. Andocid.
de Myster. §. 39. pag. 6, 18. Lys. De
caed. Erat. §. 34. p. 20. In proxime
seqq. ad verba τούτου είνεκεν (quod
ad hoc attinet) cf. Kuehner. Gramm.
Gr. §. 599 not. 2 et infra Herod. III,
122 ibique nott.

ῶρη μηχανασθαι] Ex Bacchylideis (cf. Bacchyl. fragmm. ed. Neue nr. XXI. p. 33 seq.): οὐχ ἔδρας ἔργον οὐδ ἀμβολᾶς Herodotea fluxisse vult Wessel., praeterea monens, verba seqq. ὡς τῆς ἐπιούσης ἡμέρης ὁ ἀγῶν ἡμῖν ἔστι dicta videri secundum proverbium: νῦν γὰρ ἔστ ἀγῶν (vid. Aristoph. Pac. 275) aut πλησίον ὁ ἀγῶν. Eiusmodi locutiones de iis, qui ad certamen aliquod se accingunt, attigit Casaubon. ad Sueton. Ner. 45. Pro ἡμῖν ἔστι Naber. in Mnemosyn. IV. p. 7 mavult scribi ἔσται. Quo mihi quidem non opus videtur. — Quae deinceps

enarrantur de Oebaris fraude, inveniuntur quoque in brevius contracta apud Polyaen. Strateg. VII, 10.

ταύτην άγαγὰν] ταύτην repetitum post praegressum τὴν, ut III, 63.75. Plura Struve Spec. I. Quaest. de Herod. dial. pag. 29. (Opusec. II. p. 293 seq.). Sic quoque IV, 41 alisque locis. — Monet Fischerus ad Weller. I. p. 371 et h. l. et cap. seq. perspicuitatis adiuvandae causa vocem θηλέων Nostrum addidisse.

τὰ μεν πολιὰ περιῆγε αγχοῦ τῷ [ππω] περιῆγε cum Schweigh. et Gaisf. dedi pro περιῆγαγε, quod c Wesselingii editione retinuerunt Matthiae et Dietsch. Quod nos reposuimus, placuit quoque Schaefero ad Dionys. Halic. de comp. verb. p. 208 (quem Cr. laudat), ubi τὰ μὲν cum sequenti πολιὰ iungi vetat, cum sibi cohaereant τὰ μὲν — τὰ δέ. Inde vertit: et primum quidem saccius. — Ad ἀγχοῦ conf. I, 190, et ad ἐγχοῦμπτων (quod reposui pro γχροῖπτων) conf. II, 60 ibiq. nott. Suidas: ἐγχρίπτων προσπελαίων. Μοχ θηλέη cum plerisque libris scriptis et Gregor. Corinth. de Ion. diai. §. 11. pag. 440 hunc locum excitante dedi, quia haec forms una est Herodotea, neque probum, quod in Al-

egitur Φήλει. Tu vid. Bredov. 157.

πε όχευσαι την εππον Pleribri τον εππον: equidem, quum psum mente addendum sit ad, malui cum recentt. edd. re-πήν εππον, quod pertinet ad m, ut in Platonis Euthyd. §. 63. 198 Ε: έγωγέ τοι είδον — αὐ-ἀν πύνα) ὁ χεύοντα την κύ-Ετεπίπ loci sensus est: admiquum Darii), ut iniret equam. r infra IV, 30 ἐπείσι τούς παίς εππαις. Caeterum οχεύ-χεντής de equo admissario dici, us monuit Frommel. in Creulelett. III. pag. 157.

# CAP. LXXXVI.

ήμέρη δε διαφωσκούση] Ε ofti et Vindobon. libro recepit dingius διαφανσκούση. Sed sigh. et Gaisf. potissimum ob ntini libri auctoritatem dedeδιαφωσκούση, quod et h. l. , 45 restitui quoque vult Bre-142, quodque etiam dedehindorf. et Dietsch. Apud Dion frequens υποφώ σχειν et έπιuse, ut loci monstrant a Wesollecti ad XIII, 18 (ubi est: μέρας ύποφωσκούσης). Siat locutio, interprete Valcken., o die, ubi primum illuxit. Alii iores, eodem monente Valcken., μέρα ε. ώς ξως ύπέφαινε, coll. Gell. N. Att. II, 29 ibiq. ov. et VII, 1. Ellendt ad Ar-Exped. Alex. III, 21, 5. Infra 17 Noster scripsit: ήώς τε διέφαινε, quae una cum aliis afferuntur in Programmate Gottingensi (1836) de partibus noctis et diei ex divisionibus vett. P. I. pag. 10. — In seqq. of εξ sunt illi sex coniurati, cum Otanes septimus imperio renunciasset. Sic III, 83 of εξ — επὶ τῶν εππων est: equis insidentes, s. ἐπιβεβηπότες, ut III, 84. 85 dixerat. Conf. etiam IX, 44 et IV, 141.

κατὰ συνεθήκαντο] Ad vocem κατὰ (prout) cf. I, 208 et Kuehner. Gr. Gr. §. UlB. In seqq. verba: διεξελαυνόντων δὲ κατὰ τὸ προάστειον reddunt: dum urbe egressi vehunur per suburbium, ubi ad διεξελαυνόντων mente addas τοὺς Γππους (cf. Kuehner. Gr. Gr. §. 392, c, α.) et κατὰ co sensu accipias, quo invenitur I, 30. 77, ubi vid. nott. Ad structuram κατὰ τοῦτο — Ενα conf. III, 64 ibique nott. Ad usum praepositionis κατὰ cf. II, 121. §. 4 ibique nott. et III, 14.

έτελέωσέ μιν] eum consummarunt, i. e. confirmarunt regem, inaugurarunt. Confer. I, 120. 160. V, 111. Wesseling. citat Ep. ad Hebr. II, 10. Dixit autem Noster τελεόω (pro τελειόω), ut τέλεος, alia id genus, de quibus disputat Bredov. p. 155. — ὧσπες έκ συνθέτου τευ, i. e. quasi ex composito. Citat Thomas Mag. p. 823, ubi haec: σύνθετον οὐ μόνον τὸ συγκείμενον ἐκ τινῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ συμφωνία. Ad προσεκύνεον conf. nott. ad II, 80. Fulminis augurium faustum habebatur adeoque victoriae et regni omen, de quo cf. Iul. Caes. Bulenger: De terrae mot. et fulminibb. V, 9 et V, 17.

87 βασιλέα. Οι μεν δή φασι τον Οιβάφεα τα τα μηχανήσασθαι, οι δε τοιάδε (και γὰφ ἐπ' ἀμφότερα λέγεται ὑπὸ Περσέαν), ώς τῆς ἵππου τα ὑτης τῶν ἄρθρων ἐπιψα ὑσας τῆ χειρι ἔχοι α ὑτὴν κρύψας ἐν τῆσι ἀναξυρίσι : ώς δὲ ᾶμα τῷ ἡλίῳ ἀνώντι ἀπίεσθαι μέλλειν τοὺς ἵππους, τὸν Οιβάρεα το ὑτον ἐξείραντα τὴν χειρα πρὸς τοῦ Δαρείου ἵππου τοὺς μυκτῆρας προσενείκαι, τὸν δὲ αἰσθόμενον φριμάξασθαί τε και χρεμετίσαι.

Δαρείος τε δὴ ὁ Ἱστάσπεος βασιλεὺς ἀπεθέδεκτο καί οἱ ησαν ἐν τῆ ᾿Ασίμ πάντες κατήκοοι, πλὴν ᾿Αραβίων, Κύρου τε καταστρεψαμένου καὶ ὕστερον αὐτις Καμβύσεω. ᾿Αράβιοι δὲ οὐδαμὰ κατήκουσαν ἐπὶ δουλοσύνη Πέρσησι, ἀλλὰ ξετνοι ἐγέ-

# CAP. LXXXVII.

έχοι αυτήν κούψας έν τησι αναξυρίσι] i. e. dicunt — eum manum tenuisse occultatam in braccis. Cum recentt. edd. rescripsi έχοι pro έχει, libris sic iubentibus. De verbo έχειν, adiuncto participio, conf. l, 27. 28. De Persarum braccis s. αναξυρίσι conf. I, 71. Add. V, 49. VII, 67 et Mongez. Mém. de l'Instit. IV. pag. 32 seqq. 48 seq. — Caeterum nihil de his legitur apud Polyaenum Strateg. VII, 10 de Oebaris fraude narrantem: equum tradit Polyaenus cognito loco, in quo pridie cum equa rem habuisset, amatorio quodam affectu excitatum hinnitum edidisse primum. απίεσθαι μέλλειν τους εππους]

άπίεσθαι μέλλειν τους εππους]
equos hic intelligit sex coniuratorum, qui de imperio decertaturi
erant. ἀπίεσθαι proprie valet emitti
(e carceribus) indeque procedere; ductum opinor de equestribus certaminibus, adeo ut loci sensus sit: cum
in eo esset, ut equi prodirent s. in
certamen quasi descenderent. Conf.
Herod. VII, 122. — De structura
mutata ex finita in infinitam orationem conf. III, 75 ibique nott.

φοιμάξασθαί τε και χοεμετίσαι] Glossa Herodotea: φοιμάξασθαι φυσήσαι. Λε φοιμάττεσθαι proprie de hirro, φυάττεσθαι proprie de hirro, φυάττεσθαι de equo dici monent veteres grammatici, Ammonius De diff. vocabb. p. 144 (ubi vid. Valcken. Animadverss. p. 226), Thomas Mag. p.

901. Sed Herodotum de equi hinnitu φοιμαξασθαι dixisse expresse monuit Suidas s. v. coll. Schol. ad Theocr. Id. V, 141. Bachmann. ad Lycophron. Alex. 244. Schaefer. ad Dionys. Halic. De compos. verbb. p. 195, et quae alia citat Creuser. in Melett. I. pag. 12: — χρεμετίζεν eadem in re narranda adhibuit Ctesias Excerptt. Perss. §. 15 et, monente Cr., Olympiod. in Comment. in Alcib. I. pag. 46. 155.

### CAP. LXXXVIII.

Jαρείος — ἀπεδέδεπτο] Cum Darius, moriente Cyro (vid. I, 209), viginti ferme annos esset natus, Cambysis vero ac magi regnum octo expleret annos, Darium undetriginta annos natum s. anno 521 a. Chr. n. ad regnum accessisse concludit Larcher. in not. ad h. l. coll. Tab. chronol. VII. p. 630. Tu vide disputata ad III, 66 et 67. De ipso Darii nomine vid. Excurs. ad III, 70 et nett. ad VI, 98. In Aegyptiorum quoque monumentis inveniri nomen Darii notis hieroglyphicis declaratum ostendit Rosellini Mon. storic. II. p. 170 seq.

170 seq. Αράβιοι δὲ οὐδαμὰ κατήποταιν. τ. λ.] οὐδαμὰ dedimus pro οδελτδαμᾶ. Vid. nott: ad III, 10. Çitat haee Eustath. ad Dionys. Perieg. 933. Arabes s. incolae eius terrae, quae nunc Yemen vocatur, quamquam vix hominum memoria tam liberi neminique subditi fuisse vi-

νουτο, παρέντες Καμβύσεα έπ' Αίγυπτον· ἀεκόντων γὰρ 'Αρα243 βίων οὐκ ἂν ἐσβάλοιεν Πέρσαι ἐς Αίγυπτον. Γάμους τε τοὺς πρώτους ἐγάμεε Πέρσησι ὁ Δαρείος, Κύρου μὲν δύο θυγατέ-

dentur, quemadmodum h. l. praedicat Herodotus, quem alii post (ut Diodor. II, 1) secuti sunt, tamen per breve tantum tempus exteris paruisse, cum terrae ipsius conditione satis tuti essent ab aliorum incursionibus dominatuque, bene monet Ritter: Erdkunde II. p. 191. Neque enim Darius, neque eius successores, nec ipse denique Alexander in Arabiam felicem usque progressi sunt et Augusti aetate, quae eo missa est Romanorum expeditio duce Acilio Gallo, re infecta rediit nec ad locorum quidem cognitiosem multum profuit, teste Strabone XVI. pag. 782 s. pag. 1129 B. coll. pag. 780 s. p. 1126 B. seqq. De ea sotione, quam de Arabia Noster habuit, conf. nott. ad Herodot, II, 8; de significatione verbi παρέντες vid. nott. ad III, 72. Ob dativum Πέρeget, qui sequitur verbum κατήκουsay, Herodotea affert Kuehner. Gr. Gr. §. 575.

άεκόντων γὰο Λοαβίων] Conf. supra III, 7. 8. Mox cum recentt. edd. e pluribus libris reposuimus ἐκβάλοιεν pro vulg. ἐσβάλλοιεν, cui patrocinatur censor Ienensis 1817.

nr. 164. pag. 374.

Γάμους τε τους πρώτους έγαμες Πέρσησι ο Δαρείος] Dativum Πέρones Schweigh., qui olim addere voluit έν, post retulit ad πρώτους, ut intelligantur nuptiae, quae Persis primae, i. e nobilissimae fuerint. Neque aliter fere Kuehner. Gr. Gr. §. 581, e. coll. 588, a. intelligi vult: matrimonia ex Persarum iudicio nobilissima. In Schweighaeuseri et Dindorfii versione Latina redditur "inter Persas", quod haud scio an praeferendum sit respicienti quoque ad praegressa, quae de Arabibus Noster retulerat, qui iam ad Persas quasi regressurus et orationem quodammodo interruptam excepturus est. Neque abundare videtur haec vox hoc loco, ubi uxores iustis nuptiis ac legitimo matrimonio iun-

ctae Dario recensentur; quippe quas e solis Persis et quidem ex una Cyri Achaemenisve stirpe regi sumere licuit; unam tantum novimus Estheram, modo huc illa pertineat, quae e simplici pellice in legitimae uxoris locum evecta esse videtur. Vid. Heeren: Ideen I, 1. pag. 468. Me-morantur autem h. l. ab Herodoto eae solum uxores, quibuscum Darius ab eo inde tempore erat iunctus, quo regnum adeptus est. Quas quattuor fuisse, eo magis tenendum, cum e Mohamedi instituto quattuor uxores legitime ducere licest, eiusdemque e decreto quattuor omnino omnium optimae habendae sint uxores. Quod e sanctitate numeri quaternarii apud orientales homines repetendum. Vid. I. de Hammer. Histor. Osman. I. p. 565. Filiae Gobryae, quam prius duxerat Darius, nulla h. l. mentio. Ac scribit Iustinus I, 10 de Dario: "Hic iam priucipio regni Cyri regis filiam in matrimonium recepit, regalibus nuptiis regnum firmaturus, ut non tam in extraneum translatum quam in familiam Cyri reversum videretur." De simili Cyri consilio monuimus ad I, 95. Inter Darii uxores autem plurimum valuit Atossa, de qua Noster VII, 3: ἡ Ἄτοσσα εἶχε τὸ πᾶν κράτος, coll. III, 133. Ε Gobryae filia susceperat Darius filios tres, quorum unus Άρταβαζάνης (VII, 2), alter Αριαβίγνης (VII, 97), tertius, quae Valcken. est suspicio, Αρσαμένης vocabatur. Ex Atossa quattuor filios suscepit, teste Herodoto VII, 2, qui Xerxem maximum natu inter hos significat, et VII, 7 Achaemenem alterum Darii filium et Xerxis fratrem affert: quibus Valckenar. addi vult Masisten et Hystuspem (VII, 82. 97. 61); ex Artystone Arsamen et Gobryam (VII, 60. 72); e Parmye unum Ariomardum (VII, 78). Ex Phratagyne, filia fratris Artanis, nati Abrocomes et Hyperanthes (VII, 224), quod utrumque nomen aeque ac

ρας "Ατοσσάν τε καὶ 'Αρτυστώνην, τὴν μὲν "Ατοσσαν προσυνοικήσασαν Καμβύση τε τῷ ἀδελφεῷ καὶ αὐτις τῷ μάγῳ, τὴν δὲ 'Αρτυστώνην παρθένον. έτέρην δε Σμέρδιος του Κύρου θυνατέρα έγημε, τῆ οὔνομα ἡν Πάρμυς. ἔσχε δὲ καὶ τὴν τοῦ Ὀτάνεω θυγατέρα, η του μάγου κατάδηλου έποίησε. δυνάμιός τε πάντα οί επίμπλατο. Πρώτον μέν νυν τύπον ποιησάμενος λίθινον έστησε ζώον δέ οι ένην ανήο ιππεύς έπέγραψε δε γράμματα λέγουτα τάδε ΔΑΡΕΙΟΣ Ο ΤΣΤΑΣΠΕΟΣ ΣΤΝ ΤΕ ΤΟΥ ΊΠΠΟΥ ΤΗι ΑΡΕΤΗι (τὸ οῦνομα λέγων) ΚΑΙ ΟΙΒΑΡΈΟΣ ΤΟΥ ΊΠΠΟΚΟΜΟΥ ΕΚΤΗΣΑΤΌ ΤΗΝ Ποιήσας δε ταυτα έν Πέρσησι 89 ΠΕΡΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΗΙΗΝ.

Phaedimes (III, 68) nomen, quae Otanis fuit filia, quod Graece sonat, explicuimus ad III, 68.

δυνάμιός τε πάντα οί ἐπίμπλατο] i. 6. omnia ei potentià complebantur, s. omne Persarum regnum ipsi redditum, ipsiusque potentia per omnes regni partes stabilita. Revocavi έπίμπλατο, quod idem legitur III, 108, cum Dindorfio (Praef. p. XLII) et Bredov. pag. 334. pro vulg. έπιπλέατο, quod ex Mediceo, Florentino, aliis fluxit, neque vero ferri h. l. potest. Verba seqq.: τυπον ποιησάμενος λίθινον Italus interpres reddit: un monunento di pietra; et in nota monet, τύπον minime hîc significare statuam, sed potius,,un basso rilievo". Recte: etenim rvπος h. l. imaginem s. figuram (equitis) significat, quam rex lapidi insculpi iussit: quales equitum s. bellatorum figurae saxis incisae adhuc inter veterum Persarum monumenta conspiciuntur; vid. II, 136. 138 ibique nott. Ad significationem verbi medii ποιείσθαι cf. I, 31 ibique nott. et Kuehner. Gr. Gr. §. 396, β.; ad vocem ζώον cf. nott. ad II, 4. III, 47. Caeterum inter eas Darii inscriptiones, quae adhuc cognitae sunt, nullam esse, in qua equi, cuius ope ac virtute Darius ad regnum pervenerit, mentio fiat, iam supra ad III, 84 adscripsi: in ca, quae Darii sepulcro addita est, inscriptione acque atque in Bisutuna unius Auramazdis s. Ormuzdi beneficio se regnum debere enuntiat Darius. Neque enim equum, cuius in hac Herodotea inscriptione mentio fit, de equo coelesti, qui est Sol (i. e. Ormuzd), intelligi posse, id quod nuper proposuit Donaldson (Journal of the Asiatic Society XVI, 1. p. 5 seq.),

mihi quidem persuasum habeo. τὸ οῦνομα λέγων] i. e. nomen equi hîc erat adscriptum s. indicatum.

# CAP. LXXXIX.

Ποιήσας δε ταύτα εν Πέρσησι] Haec verba Latine sic reddidit Dindorf .: ,, his peractis Persicum imperium in praefecturas distribuit" etc., ut sane verba èv Πέρσησι, quae ex mea sententia arcte cum verbis ποιήσας δε ταύτα cohaerent, ad sequentia (ἀρχὰς κατεστήσατο) traxisse videatur. Rectius opinor Schweighaeuserus: his domi peractis; inde malim equidem ita locum intelligere: Darius, haec cum peregisset in Perside sive in ea terra, quae pro-prio sensu sic dicitur (Herodot. III, 97), Persepoli opinor, ubi hoc monumentum lapideum, cuius cap. 88 mentio fit, a rege constitutum esse credo, deinde ad totius regni administrationem propius accedens viginti eius provincias constituit singulisque tributa imposuit: id quod profecto fieri non potuit, nisi omni regno pacato omnibusque ad id pertinentibus terris ad regis obsequium redactis. Itaque hanc totius regni divisionem, de qua Herodotus refert, factam esse arbitror non staς κατεστήσατο είκοσι, τὰς αὐτοὶ καλέουσι σατραπηίας.

st magum interfectum et Daid regiam dignitatem evectum, liquot certe annis praeterlacum oppressis iis seditioniquas in variis regni provinzortas, mox vero a Dario exas esse tradit inscriptio Bisuomnia essent pacata et regis io obedirent; id quod vix ante a 516 ante Chr. n. fieri potuisse mo, si quidem vel post Babyum seditionem, quae urbe Bas capta mense Augusto anni id. nott. ad III, 150) finita est, denuo exortas esse seditiones tuna inscriptione a Dario ipso i intelligimus: adeo ut demum annum 510 Darius ad hanc descriptionem, quae omnes complecteretur, accedere po-

κάς κατεστήσατο είκοσι] Agnos in hisce rudimenta interioam dicunt administrationis reersarum per provincias nunc atius descripti vel potius decoepti: id quod priores Persaeges, et Cyrus et Cambyses, nodo neglexisse videntur. Cons enim est haec provinciarum iptio, quam Darius instituisse inasse fertur, cum accuratiori orum, quae singulis gentibus nciisque subditis sint praca, distributione, quin ex ea quodammodo nata videri queummam regni stabiliendi cuegregie illa quidem prodens. s.enim fugit regem sapientem, administratione non bene ora tributisque singulorum popunon satis accurate constitutis prius, ut dona offerebantur, arts, nec ad ullum modum mennque adstricta; quo ipso vel premebant subditos praefectone regiorum arbitrio plane exs), ipsum regnum vix diu stare integrum imperiumque, brevi situm, mox iam eversum iri. vero Noster de hac Persici reescriptione retulit, ca ex optiontibus pleraque certe fluxisse quam non est, quod dubitemus, ad posteriora tamen regni tempora eam non prorsus convenire haud mirum. Cum enim prima talis divisionis rudimenta potius, quam ipsam perfectam omnique parte absolutam descriptionem Darius exhibuerit, postmodo nonnulla mutata aliterve constituta esse quis miretur? Neque unice ad tributa ac vectigalia, ut quibusdam (vid. Ritter: Erdkunde VIII. p. 85. 111 seq.) placuit, haec descriptio spectasse censenda est, ita ut alia quaedam praeterea exstiterit ipsius terrae s. provinciarum descriptio; nam tale quid nunquam in Persarum rebus locum habuisse invenimus, apud quos utrumque potius semper coniunctum fuisse consentaneum est. Neque accurate locorum ac terrarum rationem situmve secuta est haec descriptio, in qua maior ratio habita fuisse videtur terrarum sive gentium, prout illae quidem in Persarum venerint ditionem. Quarum nonnullae post a Persis quae defecerunt, nullum amplius tributum solvisse inveniuntur. Itaque nil mirum, si apud posterioris aetatis scriptores quaedam inveniuntur, cum Herodoteis quae minime congruant, immo ob temporum diversitatem maxime distingui debeant. Quo vel illud refero (alia ut taceam), quod ad numerum satrapiarum pertinet, in quo ab Herodoto valde discrepant aliorum scriptorum testimonia, quae dudum attulit Barn. Brissonius De reg. Perss. principat. I. §. 169 ac nuper disquisivit Hitzig (Das Buch Daniel s. Exegetisch. Handbuch z. A. T. Part. X. p. 90 seq.) ad Danielis locum VI, 2, ubi centum viginti satrapias Darius constituisse dicitur; qui numerus ad centum viginti septem satrapias adscendit in libro Esther. I, 1. VIII, 9: eundem numerum prodit Iosephus Antiqq. Iudd. XI, 3. §. 2. XI, 6. §. 1, qui alio loco (ibid. X, 11. §. 4) trecentas sexaginta satrapias (quae inde conveniant cum numero dierum anni) a Dario factas esse scribit: quos numeros omnes valde exaggeratos nimiosque videri καταστήσας δε τας άρχας και αρχοντας επιστήσας εταξατο 🕉-

vix est, quod moneam: neque enim licebit cum Wheeler. (Geography of Herodot. pag. 202) gentium potius numerum quam satrapiarum hîc respicere. Plato, qui regnum a Dario in septem partes divisum esse narrat (De legg. III, 12. p. 695 coll. Epist. VIII. p. 332 A), unde hauserit, equidem haud affirmem: in numero satrapiarum eo, quem declarat Herodotus, acquiescere malim: quippe ad quem proxime accedit is terrarum singularum Dario subiectarum numerus, qui a Dario ipso in Bisutuna inscriptione indicatur Tab. I. s. 6, ubi singulis terris nominatis sequitur in fine numerus XXIII, quem sine iusta causa in numerum XXI mutari voluit Rawlinson (vid. ad III, 30) pag. 198; sed vid. Oppert. l. l. XVII. pag. 274 et conf. quae dixi in: Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Vol. L. pag. 393.

καλέουσι σατραπηίας] De satrapae et satrapiae nomine dixi ad Ctesiam pag. 122 et ad Herodot. I, 192. De singulis satrapiis, quas a Dario institutas deinceps recenset Herodotus, accurate iam exposuit Heeren. Ideen I, 1. p. 145 seqq. itemque Rennel. l. l. pag. 479 seqq., Wheeler Geography of Herod. pag. 204 seqq., addita delineatione singularum satrapiarum: quibuscum conf. Ritter: Erdkunde VIII. p. 85 seqq. Nunc vero nova lux accessit ex ipis Persarum inscriptionibus cuneatis, e quibus huc potissimum pertinet una Persepolitana \*), meridionali palatii parieti insculpta, in qua Darius profert terras ipsius imperio subditas; altera Darii sepulcro adiecta \*\*), quod eo loco, cui nunc

nomen Nakschi Rustam, adhuc réperitur, et ipsa terras singulas indicans, quae regis imperio paruerint; tertia denique Bisutuna (de qua vid. nott. ad III, 30), in qua Darius ipse (Tab. I. §. 6) singulas recenset terras, quae ad ipsius regnum pertineant. Atque addi his poterunt ea terrarum nomina, quiae primo capite libri Vendidad continentur et ad antiquissima Persarum tempora recedunt: de quibus post Kleuker. (Zendavest. II. pag. 299), alios \*\*\*), disseruerunt M. Haug in: Bunsen, Aegyptens Stelle in d. Weltgesch. Buch V. Abth. IV. V. pag. 104 seqq. et Kiepert in: Monatabe richt. d. Akad. d. Wissensch. s. Berlin. 1856. Decemb. p. 621 seqq. His igitur omnibus ita usi sumus, ut lucis nonnihil inde acciperent Herodoti verba, respectu simul habito eorum, quae infra VII, 61 seqq. traduntur de singulis gentibus, ques in Xerxis exercitu militarint, ex publico quodam documento opinor et ipsa deprompta. Atque dici vix potest, quantum haec omnia valeant ad Herodotum illustrandum µantumque fidei addant iis, quae historiae pater h l. prodidit, publica opinor documenta secutus, in quae ipse inciderat, cum iter per Persarum regnum faceret, neque Hecataei scrinia compilans, quae est Klausenii sententia ad Hecataei fragmm. pag. 95. Id unum teneri volumus, idque in hac tota quaestione valde respiciendum nobis videtur: eam satrapiarum descriptionem et singularum terrarum gentiumque notationem, quam Herodotus exhibet, ad regni administra-

et p. XCIII seqq.

<sup>\*)</sup> Exhibuit hanc primus Niebuhr. in Itiner. Tom. II. Tab. XXXI. J., repetiit deinde Ker Porter (Travels in Georgia, Persia etc. London. 1821. Vol. I. tab. 55.) atque explicare studuit A. Lassen: Die altpersisch. Keil-Inschrift. v. Persepolis etc. Bonn. 1836. pag. 19 seqq. et Zeitschrift z. Kunde d. Morgenl. VI. p. 43 seqq., Benfey: Die Persische Kellinschrift (Leipzig 1847) p. 53. Oppert in: Journal Asiatique IV. Ser. T. XIX. p. 148 seqq. Conf. etiam Holtzmann: Reiträge z. Erklärung der Pers. Keilinschr. I. Carlyrule 1843. \*\*) Vol. Lassen in: Zeitschrift etc. VI. p. 88 seqq. Holtzmann I. I. pag. 121 seqq. Beafey. I. pag. 55, Hitzig: Die Grabschrift des Darius zu Nakschi-Rustam. Zürich. 1847. Oppert. In Zeitschrift etc. XI. (II. 1) pag. 133 seqq. coll. Journal Asiat. IV. Ser. T. XIX. p. 180 seqq. Imaginem splendidam exhibet Flandin: Voyage en Perse Pl. 172 et 173. \*\*\*) Vid. potissimum Burnouf Comment. sur le Yacna Notes et Eclaireiss. p. LV seqq. et p. XCIII seqq.

οί προσιέναι κατὰ ἔθνεά τε καὶ πρὸς τοῖσι ἔθνεσι τοὺς οχώνους προστάσσων, καὶ ὑπερβαίνων τοὺς προσεχέας, κστέρω ἄλλοισι ἄλλα ἔθνεα νέμων. ᾿Αρχὰς δὲ καὶ φόρων νδον τὴν ἐπέτειον κατὰ τάδε διείλε. τοῖσι μὲν αὐτῶν ἀρν ἀπαγινέουσι είρητο Βαβιλώνιον σταθμὸν τάλαντον ἀπ-

et certam tributorum exirum rationem pertinere: illum scensum terrarum singularum sici regni ambitum pertinenquem in inscriptionibus illis mus, fieri potius ad regis potentiam declarandam et andam neque aliud quid speunde recte Oppert. l. l. (XVII. :,,les satrapies (Khsatraphva-Khsathraphthra) indiquent une m administrative, tandisque ovinces (dahyñva) ont une eation purement ethnique." qui respiciat, is quoque intelcur satrapiae singulae vel

bis comprehensae non proreveniant cum iis ipsis terris, n inscriptionibus illis prolarenimus: quod ubi factum est, urate suo quidque loco indius.

erro cócov; i.e. instituit, imtributa a singulis populis sibi mala. De locutione monuit is ad Pausan. VIII, 52. §. 2. nf. III, 13 ibique nott. et inl, 97.

**οβαίνων τούς** προσεχέας] i e. rgrediens gentes finitimas s. viita ut non semper gentes vis. contiguae ad unam eandemrovinciam adscriptae fuerint, tiam aliae remotiores, aliis ms interiectis separatae et ctae. Hoc enim sibi volunt seqq. (in quibus cum Dindorf. tseh. vulgarem ordinem retimutatum a Schweighaeus. et ord. e libri Sancroft. auctori-: τὰ έπαστέρω ἄλλοισι ἄλλα vipov, i. e. ditioni alii alias : gentes (non adiacentes finitiie, sed) remotiores adscribens. pe vix aliquoties factum esse Heeren. l. l. p. 146, Rennelii um, quo localis, ut dicunt. n fuerit haec provinciarum

descriptio, merito reiiciens, quippe ipsius Herodoti verbis refragantibus. Contra exstitit Maltebrun. (Nouvell. Annall. d. Voyag. II. pag. 335) provincias longiore intervallo separatas in hac satrapiarum descriptione iunctas fuisse prorsus negans, cum nullum istiusmodi separationis inveniatur exemplum, modo singula rite intelligantur et explicentur. Quae enim in unam satrapiam fuerint coniunctae terrae, eas omnes sibi conterminas aut certe propinquas fuisse vult, ita ut ibi tantum exsistant difficultates, ubi nomades commemorentur.

'Αρχάς δὲ καὶ φόρων πρόσοδον τὴν ἐπέτειον] Haec ipsa verba adiecta indicare quodammodo videntur, in hac regni divisione non una tributa valuisse, sed omnem reipublicae administrationem, quam dicunt, regem respexisse. Ne quis vero credat, ex hisce tributis singularum gentium, quae Persarum imperio parucrunt, aerarium exstitisse, unde in rempublicam impensae fuerint factae ac militibus, magistratibus salaria stipendiaque soluta; pro orientis more omnia istiusmodi tributa ad regem ipsum, qui pro arbitrio ntatur, pertinent. Conf. Heeren. Ideen 1, 1. p. 478. — Intactum re-liqui exercior, ut II, 25. 92 et III, 95. V, 49, e Bredovii praecepto mutandum in έπέτεον, quod h. l. dederunt Dindorf. et Dietsch., quodquo etiam IV, 26 vulgo legitur. Conf. etiam Gregor. Corinth. pag. 440 ed. Schaef.

Βαβυλώνιον σταθμόν τάλαντον ἀπαγινέειν] Vox τάλαντον ne mutetur in ταλάντου, monet Wessel., laudans I, 51. Aelian. V. H. X., 17 et 1. Fr. Gronov. De pecun. vet. I, 6. Mox pro Εὐβοεκου dedi cum recentt. edd. e tribus codd. Εὐβοϊκόν, quae forma apud Polybium, Straboαγινέειν, τοίσι δε χουσίον απαγινέουσι Εύβοικόν. το δε Βαβυλώνιον τάλαντον δύναται Εύβοίδας εβδομήκοντα μνέας. Έπλ γὰο Κύρου ἄρχοντος καὶ αὐτις Καμβύσεω ἦν κατεστηκὸς οὐδεν 246 φόρου πέρι, ἀλλὰ δῶρα ἀγίνεον. διὰ δε ταύτην τὴν ἐπίταξιν τοῦ φόρου καὶ παραπλήσια ταύτη ἄλλα λέγουσι Πέρσαι, ὡς Δαρείος μὲν ἦν κάπηλος, Καμβύσης δε δεσπότης, Κῦρος δε

nem, Appianum reperitur. Sic quoque III, 95 aliisque locis, quos attulit Bredov. pag. 162. In ipsa re cum Herodoto prorsus consentit Pollux 1X, 86, septuaginta Atticas ponens minas; septuaginta duas minas Atticas Aelianus V. H. I, 22 Babylonio talento attribuit, cui Noster septuaginta tantum minas Euboicas adscribit: unde sequitur, septusginta duas minas Atticas aequasse septuaginta Euboicas, talentumque Euboicum Attico gravius fuisse ea fere ratione, quae obtinet inter numerum tricesimum quintum et tricesimum sextum. Itaque vix opus, ut cum Gallo docto (De la Barre in Mém. de l'Acad. d. Inscript. XII. p. 226 seqq.) in Herodoti textu refingatur: έβδομήποντα καὶ δύο μνέας, praesertim cum, iudicante Boeckhio Metrolog. Untersuchungg. pag. 46, ne hac quidem ratione omnia ca, quae in numeris Herodoteis et hoc loco et potissimum infra cap. 95 (ubi vid. nott.) spectanda sunt, secum bene componi queant ipseque Herodotus, nisi in eius verba irrepsisse menda statuas, vix ullius culpae errorisve immunis sit iudicandus. Uberior ad h. l. exstat Bellangerii et Larcheri annotatio, illius emendationem hancce probantis, huius reiicientis Euboicumque talentum septuaginta minis constitisse indeque Babylonio par ferme fuisse iudicantis. Nec sane multum differre videtur Euboicum et Atticum talentum, quod ipsum sexaginta minas continuisse neminem fugit. Ad nostras mensuras si revocaris, auctore Wurmio De pondd. rationn. etc. pag. 47 pondus minae Atticae est 8214,28571 gran., talenti Attici 492857,1 gran. Paris., itaque mina aequat 0,891,3070 libr. Parisin. sive 0,932 7821 libr. Colon. (s.

29 Loth 3,3961 Quint. Colon.), talentum 53,47843 libr. Paris. sive 55,96694 libr. Colon. Aliam Galli docti, Letronnii, computationem exhibet Miot, Gallus Herodoti interpres; ex qua mina Attica valet 436,5 grammes recentioris mensurae; Exboita mina 448,971 grammes indeque talentum Euboicum 26938 grammes sive 26 Kilogrammes, 938 grammes s. 55 lib. 4 gr. antiqui ponderis. — Ad formam μνέας conf. I, 51. II, 180 et alia, quae excitavit Bredov. pag. 210; de accusativi usu monuit Kuehner. Gr. Gr. §. 556. In seqq. retinui κατεστηκός, quod in κατεστεός mutari mavult Bredov. p. 309; cf. etiam nott. ad II, 126.

άλλὰ δώρα άγίνεον] Hacc verissime dici orientaliumque regnorum conditioni maxime convenienter quivis intelliget. Quippe in quibus hodieque subditi muneribus, quae regi s. principi offerre coacti sunt, magis adeo premuntur, quam tributis ordinariis vectigalibusque. Nec aliter Cyri maioris natu institutum fuisse, res ipsa docet. Confer Heeren. Ideen I, 1. pag. 404. Nec refragatur Herodotese narrationi de hac tributorum annuorum descriptione a Dario instituta (conf. Polyaen. VII, 10, 3) illud, quod supra III, 67 Persis magus concessisse dicitur atelnine στρατητης και φόρου. Nam ibi non de ordinario ac stato tributo agitur, sed de eo ipso, quod singulis gentibus pro temporum locorumque ratione fuerit impositum, sive doni ad instar quotannis ut penderent imperatum. Strabo XV. p. 735 s. 1068 B. ad Darium Longimanum tributorum rationem institutam reiicit.

ώς Δαρείος μεν ήν κάπηλος] Ad significationem verbb. κάπηλος et καπηλεύειν faciunt, quae ad I, 94 coll. 155 notata sunt. — Sententia

ν' ὁ μέν, ὅτι ἐκαπήλευε πάντα τὰ πρήγματα, ὁ δὲ, ὅτι τός τε ἦν καὶ ὀλίγωρος, ὁ δὲ, ὅτι ῆπιός τε καὶ ἀγαθά σφι ι ἐμηχανήσατο. ᾿Απὸ μὲν δὴ Ἰώνων καὶ Μαγνήτων τῶκ 90 ᾿Ασίη, καὶ Λιολέων καὶ Καρῶν καὶ Λυκίων καὶ Μιλυέων

ientalium indole loquendive 10n aliena et in posteriorum rum libris saepe obvia, ubi ı ob avaritiam notatur. Plura, te Wesseling., Spanhem. ad Or. I. p. 9 et Davis, in Ma-'yr. Diss. IV. pag. 508. Add. iger. ad Synesii orat. de regn. V. p. 154. Darii divitias comat quoque Hieronymus Epist. Heliodor. §. 11 (T. I. p. 337 Mars.). Probant autem Darii iam vel certe nimium argenti m ea, quae memoriae produn-187, sed mitem quoque eius m in remittendis tributis det ea, quae narrantur a Plu-Mor. II. p. 172 F et Polyaen. 1, 3. Honorificentius de Datimonium Plato quoque praeo**ist. VII.** p. 332 B.

rωφος] Sic dicitur, qui nulicuram rationemve habet, dusuperbus est. Hinc VI, 137 ntur ΰβρις et ὀλιγωρίη. Ad χαlεχός conf. I, 100.

🗜 οτι ήπιος κ.τ.λ.] Eadem de qui patris appellatione a subifficiebatur, praedicant Prot Olympiod. in Commentt. ad 1. Alcib. I. pag. 151 seq. II. 5. coll. Michaël. Choniat. loco ad III, 84 laudato, ac longe hos Xenophon in Cyropaed. 2, 9 coll. VIII, 1, 44. VIII, 8, 1 chylus in Perss. 774 seq., ubi m ipsum facit loquentem de Κύρος, εύδαίμων άνης, άς-Τηκε πάσιν είρηνην φίλοις. Pausan. VIII, 43. § 3 ibique lis pag. 335. Diodor. IV, 30. De republ. I, 27 ibiq. A. Mai. I, 26.. Herodotes attigit Euad Ili. II, 57. Multa de his er. ad Antonin. I, 9. pag. 11. autem notum, quo sensu sibi antur πατήρ ας δεσπότης, quae m appellatio domini Graecis r invidiosa videbatur. — In verbis και άγαθά σφι πάντα έμηχαι ήσατο reliqui πάντα, cuius loco Mediceus, Florentinus, alii τὰ ponunt, unde τὰ πάντα exhibuit Dietsch.

# CAP. XC.

Μαγνήτων τῶν ἐν τῆ ᾿Λσίŋ] Magnetes, qui in Asia minori ad Maeandrum et Magnesiam prope Sipylum habitabant, distinguuntur ab eiusdem nominis gente, quae in Thessalia sedes habuit. Vid. VII, 173. 183. De Ionibus cf. I, 142 seqq., de Aeolibus I, 141, de Caribus I, 171, de Lyciis I, 173 coll. VII, 92, de Pam-phylis I, 28. VII, 91. — Ad Milviws conf. I, 173 ibiq. nott. — Ad hanc praefecturam quae adscriptae erant gentes, eae omnes oram Asiae minoris maritimam occidentalem et meridionalem fere totam explent a Troade inde usque ad Ciliciam. Solos Milyenses non ad oram, sed intus habitasse, inde forsitan colligi poterit, quod VII, 77 inter copias Xerxis pedestres commemorantur. Dores quoque hac satrapia comprehensos fuisse non dubitamus. In inscriptionibus supra (ad III, 89) indicatis Yuna reperitur nomen terrae, quam ad Ioniam indeque ad hanc ipsam satrapiam spectare, dubio vix caret, cum Yuna eo sensu a Persis adhibita videatur vox, quae omnes Graecae stirpis gentes in Asia minori insulisque adiacentibus subditas Persis complectatur, ab Ionibus ipsis significatione ducta. Oppert. (l. l. XVII. p. 279) in Bisutuna inscriptione Iones maritimos (i. e Graecos in insulis habitantes) et Iones terrae continentis (Graecos in Asia minori habitantes) commemorari putat. - Rennelio l. l. pag. 481 cam ob causam videtur rex omnes gentes mari proximas in unam coniunxisse ditionem, quo navales copiae uni potissimum duci ac praesecto essent subditae.

καὶ Παμφύλων (εἰς γὰρ ἦν οί τεταγμένος φόρος οὖτος) προσών τετραχόσια τάλαντα άργυρίου ό μεν δη πρώτος ούτός οί 39μός κατεστήκεε. ἀπό δὲ Μυσῶν καὶ Λυδῶν καὶ Λασονίων καί Καβαλίων καί Υγεννέων πεντακόσια τάλαντα υομός δεύτερος ούτος. ἀπὸ δὲ Ελλησποντίων τῶν ἐπὶ δεξιὰ ἐσπλέοντι. καί Φουγούν καί Θρηϊκων των έν τη 'Ασίη, καί Παφλαγόνων

ό μέν δή πρώτος ούτός οί νομὸς κατεστηκεε] Hanc satrapiam omnium primam quod Noster protulit. cum in ipsis inscriptionibus cuneatis post multas alias demum nominata inveniatur haec terra, id profecto non fecit dignitatis causa, qua hacc provincia primum inter caeteras occuparet locum, sed singularum satrapiarum recensum ita instituit, ut ab ea, quae maxime occasum versus sita Graecis esset proxima, initio facto deinde orientem versus procederet ad eas indicandas, quae in occidentali Persici regni parte essent sitae, a septima inde satrapia alium sequerctur ordinem in reliquis enarrandis; cf. nott. ad III, 91.

και Λασονίων και Καβαλίων και Τγεννέων] In his nominibus libri scripti variant. Nos recentt. edd. secuti sumus. Pro Λασονίων in Florentino aliisque codd. invenitur Alvσονίων. De quo conf. nott. ad IV, 17. Valcken. coniecerat: Λασονίων των καὶ Καβηλέων καλευμένων, tum oh VII, 77 (ubi haec exstant: Καβή-Lees δε οι Μύονες, Λασόνιοι δε καλεύμενοι), tum ob Hygennenses, gentem prorsus incognitam. Videntur autem sedes harum gentium in Lydia eiusque ea parte, quae ad Lyciam vergit, esse quaerendac. Conf. Rennel. l. l. pag. 482. Cabaliam regionem novit Plinius H. N. V, 28 (ubi vid. Parisot. pag. 311) coll. 32. Add. Stephan. Byz. s. v. Plura de his vid. apud Forbigerum: Handb. d. alt. Geograph. II. p. 323 seqq. et adde ea, quae afferuntur in Jahrbb. f. Philol, u. Paedagog. LVIII. p. 213. Hygennenses quod attinet, Wesselingio in mentem venit regionis Obigenes, quae Lycaoniae fuit pars, teste Plinio l. c. De Lydis ac Mysis conf. I, 28 ibiq. nott.

93. 171 et VII. 74. Ex inscriptionibus cuneatis huc pertinet ea terra s. provincia, cui nomen Sparda, quod cum Lassenio (Zeitschrift f. Kunde d. Morgenl. VI. p. 50) et Hitzigio (l. l. pag. 79) ad Graecorum Sardes mihi recte retulisse videor (Jahrbb, f. Philol. u. Paedagog. L. p. 396), quodque de Lydia accipi vult Op-

pert. (l. l. XVII. p. 279).

πεντακόσια τάλαντα] Vocem deγυρίου, quae in edd. vetustis additur, scripti libri ignorant. Nec dubium, illam mente potius subaudiendam, quam textui inserendam esse. Fines huius satrapiae cum priore multo angustiores videantur, ne quis miretur ei maiorem argenti summam impositam, monet Rennel. 1. L., per Lydiam, quae ad hanc satraplam pertinuit, auri et argenti fuisse metalla fluviumque Pactolum e Tmolo aurum secum ferentem; quo factum, ut Lydiae regum divitiae in proverbium olim cesserint ipsique Lydii primi numos cuderint, teste Herodoto I, 94, ubi vid. nott. Et magis huc pertinet Nostri locus V, 49, abi Lydos dicit Aristagoras zolvapγυρωτάτους optimamque habitantes terram. Cf. Creuzer. ad Xanthi Avdianos reliquias in Historicorr. graecc, antiquiss, fragmm. pag. 203

από δὲ Ελλησποντίων τῶν ἐπὶ δεξια έσπλέοντι] i. e. ,,ab Hellespontiis a dextra intro naviganti", si sc. s mari Aegaco Hellespontum petis, ut ad Hellesponti oram Asiaticam intelligantur habitantes. De locutione ext değic conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 581; ad participii (ἐσπλέοντι)

usum vid. nott. ad I, 5k

καὶ Φουγών κ. τ. λ.] Conf. VII, 72. 73. De Thracibus Asiaticis vid. nott. ad I, 28, ubi etiam de Mariandynie. Per Syrios indicari Cappadoces, pa[αριανδυνών και Συρίων έξήκοντα και τριηκόσια ήν τάεφόρος νομός τρίτος ούτος. ἀπό δὲ Κιλίκων ἵπποι τε
ὶ έξήκοντα και τριηκόσιοι, ἐκάστης ἡμέρης εἰς γινόμενος,
ἀλαντα ἀργυρίου πεντακόσια τούτων δὲ τεσσεράκοντα
και ἐκατὸν ἐς τὴν φρουρέουσαν ἵππον τὴν Κιλικίην χώρην
εμοῦτο, τὰ δὲ τριηκόσια και ἔξήκοντα Δαρείω ἐφοίτα :
ετέταρτος ούτος. ᾿Απὸ δὲ Ποσειδητου πόλιος, τὴν ᾿Αμφί-91

I, 72, ubi vid. nott. coll. I, 6. et Jacquet in Journal Asia-(III. Ser.) VI. p. 387 seq. De sponibus cf. I, 28. 72 et VII, 72. 🗪, e prima satrapia exclu-Rennel. statuit pag. 483 seq. se praefectura tertia comprequae si cum prima et secunda **retur, multo maioris ambitus** ideatur, licet hae tres satraoniunctae ne unam quidem eaequent, quales in orientalibus partibus fuerint institutae. lectebatur autem tertia praea connem Asiam minorem oriversus a Lydia, septentrio-ersus a Tauro, ad Pontum us-: Thermodontem fluvium. Itase pertinebit ea provincia, quae as inscriptionibus cuneatis di-Katapatuka s. Cappadocia (cf. meon in: Journal of the roy. y XI, 1. pag. 95), cuius etiam a Dario regnante commemoin Ctesiae Excerptt. Perss.

b & Killxwv] Iure statuit Renl, pag. 485 Ciliciae fines Herosetate latiores fuisse, ut qui iem versus Euphratem attige-V, 52) et occidentem seque stentrionem versus fines terrae rioris multo superaverint. Citerrae nulla fit mentio in inionibus, nisi hanc terram Capziae satrapia, quae tertia est loti, simul comprehendi existineque enim huc referri posse mo eam terram s. provinciam, in Bisutuna inscriptione deloco constitui vult Oppert. (l. l. 4. 279) Ionum in continenti hatium: quae ipsa quorsum pert in Herodotea satrapiarum detione, haud facile dixeris.

τουτων δέ τεσσεράκοντα μέν καί έχατὸν π. τ. λ.] δὲ, quod e Sancrofti libro alteroque eiecerunt Schweigh. et Gaisf., retinendum duxi. itemque mox retinui μέν, quod a Mediceo, Florentino, aliis abesse video. - In seqq. ἀναισιμούτο retinui pro ἀναισιμούντο, vid. Bredov. p. 334. Ad ipsam verbi significationem vid. nott. ad I, 179. — Attendi vult h. l. Rennel.l.l., ut in quo, quod nuspiam alibi invenimus, equitum manus regiis impensis sustentari dicatur. Fuerunt enim hac in provincia fauces, per quas aditus in Syriam, Aegyptum, reliquas interiores regni partes patuit, et ex iis ipsis rurans in Asiam minorem. In Xerxis copiis Cilices non memorantur; centum tantum naves exhibebant VII, 91. — φοιτάν de tributo dicitur, quod in regium redit aerarium. Conf. V. 17 coll. VII, 23.

#### CAP. XCI.

'Απο δὲ Ποσειδηζου πόλιος] Haec urbs duodecim milliaria meridiem versus est sita ab extremo sinu Issico, ubi vulgo Ciliciae et Syriae fines ponuntur, quos ipsos Herodoti aetate magis quam postea meridiem versus porrectos fuisse credibile est. Cf. Steph. Byz. s. v. Scylax in Peripl. §. 102. Stadiasm. m. mar. §. 175. Septem stadia dicitur remota ab urbe Mandane eo fere in loco, ubi nunc promontorium Kizliman. - De Amphilocho, vate celeberrimo, vid. Pausan. II, 18. 20. V, 17. Qui idem in Cilicia Mallum urbem condidisse fertur, teste Strabon. XIV. p. 675 s. p. 993 A. Lucian. Alexandr. &. 19. T. II. pag. 181 ed. Iacobitz. Quin Pamphylii ab iis Graecis originem λοχος ὁ ᾿Αμφιάρεω οἴκισε ἐπ' οῦροισι τοῖσι Κιλίκων τε καὶ Σύρων, ἀρξάμενον ἀπὸ ταύτης μέχρι Αἰγύπτου, πλην μοίρης τῆς ᾿Αραβίων (ταῦτα γὰρ ἡν ἀτελέα) πεντήκοντα καὶ τριηκόσια τάλαντα φόρος ἡν. ἔστι δὲ ἐν τῷ νομῷ τούτῷ Φοινίκη τε πᾶσα Ἦπος οῦτος. ἀπ' Αἰγύπτου δὲ καὶ Αιβύων τῷν προσεχέων Αἰγύπτω καὶ Κυρήνης τε καὶ Βάρκης (ἐς γὰρ τὸν Αἰγύπτιον νομὸν αὐται ἐκεκοσμέατο) ἐπτακόσια προσήζε τάλαντα, πάρξ τοῦ ἐκ τῆς Μοίριος λίμνης γινομένου ἀργυρίου, τὸ ἐγίνετο ἐκ τῶν ἰχθύων. τούτου τε δὴ χωρίς τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ ἐχιμε-

trahere dicebantur, qui hoc ipso Amphilocho et Calchante ducibus post Troiam captam dispersi alio fuerina appulsi. Conf. Herod. VII, 91. Strab. XIV. p. 642. s. 951 C. — "De Amphilocho, in cuius locum infausta manus Antilochum intulerat, vid. Iacob. ad Luciani Alex. l. l. p. 41 seq. et p. 126 seq. "Cr.

αρξάμενον άπο ταύτης] i e. quod attinet ad omnem istum tractum a Posidonio usque ad Aegypti fines porrectum. Minus apte cum participii usu Larcherus comparat participia δέον, έξὸν, παρόν. De Arabia conf. III, 7. 8. 88. Intelligitur, credo, is terrae tractus, qui medius inter Aegyptum et Palaestinam est situs, Idumaea, quae vulgo vocatur, et desertum inter Gazam et Pelusium. Conf. Rennel. l. l. p. 490, et ad verba ταθτα γάρ ήν άτελέα conf. III, 97, ubi Arabes iis adduntur gentibus, quae a tributo exemptae dona regi ferre solebant. De Syria Palaestina vid. III, 5 et VII, 89 coll. F. H. Mueller. De rebb. Samitt. (Berolin. 1831.) pag. 27. De Cypro cf. III, 19. - Nec huius satrapiae ulla fit mentio in inscriptionibus, nisi nomen Putija, quod in sepulcrali Darii monumento circa finem inter reliqua terrarum et gentium Darii imperio subditarum nomina inveniri volunt, ad Phoenices indeque etiam ad hanc Herodoti satrapiam referre velis, quamquam tota res ambigua valdeque dubia videtur: cf. quae dixi in Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. L. p. 396. Oppertus (XIX. p. 159 seq.) nomen illud inscriptionis ad Africae terras spectare

καὶ Κυρήνης τε καὶ Βάρκης] καὶ cum recentt. edd. addidi. Ad rem conf. III, 13. Barcaei et Cyrenaei, qui et ipsi Libyes erant, quod h. l. a Libyum gente distinguuntur, Schlichthorst. (De Her. geogr. Afric. p. 139) eos Libyes intelligi vult, qui Marmaricam tenuerint, aut qui Libycum nomum, quem dicunt, incolucrint, Cyrenacos autem et Barcacos dici cives tantum urbium Cyrenes et Barces. Intelligitur autem h. l. ea provincia, quae in tribus illis inscriptionibus Aegypti nomine declaratur: eo enim spectare vocem Mudraya, nunc satis constat; cf. quae dixi in: Jahrbüch. f. Philol. u. Pacdag. L. p. 394 seqq. et Oppert. 1. l. XVII. p. 279. — In seqq. exemσμέατο retinui, ut I, 100, ubi vid. nott., IX, 30. VI, 41.

πάρεξ τοῦ ἐκ τῆς Μοίριος κ. τ. λ.]
Conf. II, 149 ibiq. nott. Causam, cur hic proventus lacus Moeridis eximatur a tributo ordinario in regis aerarium redeunte, Diodorus affert I, 52, monente Valck.; cum, quae rex Aegypti fecisset, ea Aegyptiorum ad exemplum Persa quoque fecisse putandus sit.

τούτου τε δή χωρίς κ. τ. 1.] i. e. praeter hanc igitur argenti summan (quae sc. e piscium proventu in lasm Moeridis redit) et praeter framentam, quod militibus demetiebantur, ex hac satrapia septingenta (argenti) talenta, ut dixi, redierunt. ἐπιμετρουμένου cum Schweigh. et Gaisf. dedi pro

ιένου σίτου προσήτε έπτακόσια τάλαντα σίτου γὰρ δυώμυριάδας Περσέων τε τοϊσι έν τῷ Λευκῷ τείχει τῷ έν ρι κατοικημένοισι καταμετρέουσι και τοισι τούτων ἐπικούνομὸς ἕκτος οὖτος. Σατταγύδαι δὲ καὶ Γανδάριοι, καὶ

naisov. Conf. nott. ad Plu-Flamin. 5. pag. 89. Dindorf. tach. dederunt ἐπιμετφεν μέnum contracta forma apud Heum ferri nequeat: de qua re cf. v. p. 374.

τ γαο δυώδεκα κ. τ. λ.] Haec addita putem, ut proxime anntia καὶ τοῦ ἐπιμετρουμένου securatius explicentur, ut haec i sententia: Persis in Memphiæ considentibus eorumque auis demetiuntur frumenti ceniginti mille portiones (s. cenriginti mille medimnos fru-. Retinui in his cum edd. t. Aldinae lectionem, quam ofti liber cum aliis quibusdam , indeque scripsi o trov (au-Paedag. Suppl. T. IX. p. 327 dum in σίτον), ubi Mediceus, rtinus, alii πρὸς, cuius hic esse nequit; deinde μυριάσι, sb omnibus libris allatum est, i cum recentt. edd. in μυριάuadente iam Schweighaeusero ipso poscente, cum verιαταμετρέουσι requirat accum: quod cum sentiret Schaein mendoso πρὸς latere putroovs, vid. ad Lambert. Bos. lipss. L. Gr. pag. 270. Pro τι δέκα, quod ipsum coniun-

connulli scripserunt δυοκαίδεcripsi, quod in quibusdam licripsi, quod in quibusdam licripsi, quod in quibusdam licripsi, quod in quibusdam licripsi quod in quibusdam licripsi quod in quibusdam licripsi quod in quibusdam light quod in quibus inlis Graccos mensuram et spequippe vulgo notam, haud
mittere recte observavit Gros.

71 — πατοικημένοισι] De hoc ipio conf. nott. ad I, 27. Meur apud Thucydidem I, 104 Memphidis pars, nomine Λευ-

κὸν τείχος, quod scilicet, monente Scholiasta, reliquae duae urbis partes latere coctili exstructae erant, tertia pars lapidibus. Add. Diodor. Sic. IX, 74 et conf. Ungarelli in: Annali del Instit. de correspond. Arch. T. XIX (1847). pag. 22 seq. Persarum praesidia in hoc Memphidis vico relicta putat Ley (De fat. et condit. Aegypt. sub Perss. imperio pag. 18) ob Inari rebellionem (cf. Herod. III, 12.15 ibique nott.) paulo ante sedatam, novas seditiones ut cohiberent coortasque reprimerent. In hymno, qui notis Aegyptiorum hieroglyphicis inscriptus stelae in museo Parisiensi legitur, salutatur Osiris "Sanctus muri albi, le Saint du Mur-Blanc", ut reddit Chabat, qui hunc hymnum Gallice conversum exhibuit in: Revue Archéologique XIV ann. (1857) pag. 69 recteque verba muri albi ad unum e vicis Memphidis ("un des quartiers de Memphis") retulit; mihi haud dubi-um videtur significari τὸ λευκὸν τεὶχος το έν Μέμφι, quod Herodotus h. l. appellavit. Ad vocem ἐπικούcovs conf. nott. ad III, 4. - Ipsa tributi summa, quae incluso frumento vix ad vicies centena millia imperialium nostrae monetae adscendit, haud ita magna videtur Rennelio l. l. p. 525, si quidem tricies centena millia hominum omnino in Aegypto fuisse (ut Diodor. refert I, 31) reputaveris, ita ut in singula capita vix sedecim grossi cadant.

voµog Extog ovros] Monet Maltebrum l. l. pag. 337, sex praefecturas antea commemoratas a Persis nomine earum designatas fuisse, quae trans aquam, i. e. Euphratem (occidentem versus) sitae sint. Iam Herodotum idem docet subito ad provincias interiores transire, qui a Perside, quae ad nullam praefecturam pertinebat, profectus inde reliquas satrapias recenseat easque eo ordine, qui nobis quidem temere in-

# Δαδίκαι τε και 'Απαρύται, ές τώυτὸ τεταγμένοι, έβδομήκοντα

stitutus videri queat, ignorantibus scilicet rationes geographicas aliasve, quae Herodotum, ut hoc ipso, nec alio modo in enarrandis singulis provinciis procederet, commovere potuerint. Neque enim credere possum (quae Wheeleri est sententia II. pag. 205), Herodotum in singulis satrapiis recensendis haud presse secutum esse eum ordinem, quo haec omnia in documentis publicis, e quibus hausit, tradita invenerit, sed sponte mutasse illum atque nullo discrimine habito, prouti ipsi convenire videretur, has satrapias recensuisse. Cf. nott. ad III,00.

Σατταγύδαι — 'Απαρύται] Gandarii et Dadicae infra occurrunt VII, 66. Sattagydae et Aparytae aliunde non cogniti. Has vero gentes omnino ad orientales plagas ultra Sogdianam versus Indi fontes et superiorem huius amnis cursum spectare dixerat Billerbeck. Difficill. geogr. As. pag. 18, improbante Gatter., qui ad superiora loca Iaxartis et Oxi has gentes refert. Rennelio l. l. pag. 513 seq. haec satrapia ab ea, quae decima sexta est in hoc recensu, tribus partibus ita videtur cincta fuisse, ut occidentem versus sedes Parthorum primitivas, septentrionem versus deserta Chorasmiae, meridiem versus Ariam, orientem versus Bactriam tangeret; qui ipsi fines sunt Margianae, quam regionem, iam libro Vendidad tertio loco commemoratam (Mouru), Noster ignorat. Ad Gandarios pertinere vult urbem Godar, ad Aparytas urbem Apabarticam, utramque ab Isidoro memoratam et intra Nisaeam (quam Rennel. habet pro terra Naisabour) et Antiochiam Margianam (quam pro terra Meru habet) collocatam. Ac denique urbem Gandar candem contendit esse, quae in Dschingischani historia nomine Kaendar crebro appelletur. De Gandariis obloquitur

Larcher. tum in not. ad VII, 66, tum in tab. geograph. Strabonis potissimum ob auctoritatem XV. p. 699 s. p. 1024 A., qua Indicam potius censet gentem esse, cuius sedes ad Indum fluvium sint quaerendae. Et Wahl (Erdbeschreib. v. Ostind. p. 461 seq. 465) longs disputatione efficere studuit, Gandariorum gentem Gandaricamque reglonem non aliam esse atque eam, quam nunc vocant Kutwer et Belour; cuius gentis tribus quasdam videri Dadicas et Aparytus, aut certe accolas ea in regione, quae a Bucharia parva usque ad Tibetum parvam pertineat; ipsum nomen cum Persicis convenire vocibus Gandaker s. Gundaker, Gundware s. Gandware: quibus omnibus fortem hominem significari ac bellicosum. Dadicas Larcherus ab oriente Bactrianae et ab occidente Gandariorum collocaverat, I. de Hammer. (Annall. Vienn. XLVI, p. 120 coll. LIII. p. 25) trans Oxum in regione Buchara, quae nunc vocatur, a gente Tadschik habitata ae primitiva Germanorum patria, collocat. [Idem vir doctus in lisdem Annalibus (Vol. LIII. pag. 25) hos Δαδίκας diserte Germanorum maiores dicit\*). Cr.] Add. Histor. Osman. I. p. 616. Ac denique Maltebrun (Annall. Nouv. II. p. 337, 338), qui hac satrapia gentes nomades montosas a Persis orientem et occidentem versus contineri Gandariosque ad Pactyicam australem (conf. nott. ad III, 102) se extendisse vult, Dudicas atque Daos eandem esse arbitratur gentem, quae terras Bactriae vicinas tenuerit, antequam ad Caspium mare migraverit. Aparytes probabiliter esse putat Paryatas Ptolemaei; Sattagydas vero prorsus ignorari. Sattagydae in inscriptionibus illis tribus indicantur nomine Thatagus; in Persepolitana et sepulcrali practerea Gandara invenitur:

<sup>\*)</sup> Add. ibid. LIX. p. p. 149. LXX. p. 34. LXXIII. p. 22. LXXXIX. p. 7. Sed Hammero Germanos ab his Dadicis s. Tadschik (i. e. Persis) repetenti recte obloquitur Pott. Etymolog. Forschung. II. p. 518 seq. Et conf. quoque Journal d. Voyages 1848. Juill. p. 113.

καὶ έκατὸν τάλαντα προσέφερον · νομὸς οὖτος ἔβδομος. ἀπὸ Σούσων δὲ καὶ τῆς ἄλλης Κισσίων χώρης τριηκόσια · νομὸς ὅγδοος οὖτος. ᾿Απὸ Βαβυλῶνος δὲ καὶ τῆς λοιπῆς ᾿Ασσυρίης 92 χίλιά οἱ προσήτε τάλαντα ἀργυρίου καὶ παίδες ἐκτομίαι πεντακόσιοι · νομὸς εἴνατος οὖτος. ἀπὸ δὲ ᾿Αγβατάνων καὶ τῆς λοιπῆς Μηδικῆς καὶ Παρικανίων καὶ ᾿Ορθοκορυβαντίων πεντήκοντά

hanc terram cum Sattagydarum regione ad unam satrapiam Herodotus refert, additis Dadicis et Aparytis: quas omnes gentes ad Paropamisi regiones olim pertinuisse dubium vix est. Sattagydas inde in occidentali parte terrae Kabulistan habitasse, in orientali Gandarios, haud scio an recte statuerit Lassen (Zeitschrift etc. VI. p. 60 seqq. De Pentapot. Indic. p. 15 seq. 105 seq.), quem sequitur Ritter: Erdkunde VIII. pag. 101 seq. coll. III. p. 1087. Gandariorum iam Hecataeus mentionem fecerat (teste Stephano Byzant. s. v.), qui Indicam gentem esse vult, neque cosdem ignorat Plinius Hist. Nat. VI, 16, 18. §. 43. Tu vid. praeterea Rawlinson (Journal of the Asiat. Soc.) XI, 1. p. 125 seq., qui de Sattagydarum nomine ibid. pag. 170 disputavit. Quo eodem pertinebunt Aparytae, si, ut contendit Lassen 1. 1., iidem habendi sunt atque Παρούται, quam gentem ad Paropamisum habitasse ex Ptolem. VI, 17. 18. 20 patet: neque alio loco quaerendi erunt Dadicae, quos vicinos fuisse terrae Kaschmyr a septentrione, indeque frequentius incursiones in hanc ipsam terram fecisse vult Troyer: Histoire des rois du Kaschmyr II. p. 329. Wheeler Geography of Herodot. 297 eos esse vult, qui nune vocantur Tadjiks; Gandarios refert ad terram Kandahar.

νομός ούτος εβδομος Post νομός cum recc. edd. abieci δε, quod vulgo adiectum est quodque retinuit Matth.

άπὸ Σούσων δὲ καὶ τῆς ἄλλης Κισσίων χώρης] Haec praefectura, ambitum si spectes, post Lydicam minima fuit, observante Rennel. l. l. p. 499. Complectebatur eam regionem, quae nunc vocatur Chusistan, Babyloniac, Mediae, Persidi et Per-

sico sinui vicinam, una cum Susis, quae sedes fuit regia. Cf. VII, 62. 86 et Heeren. Ideen I, 1. pag. 299 seq. In tribus inscriptionibus haec provincia s. Cissia s. Susiana appelatur nomine Umaza, de qua voce vid. Lassen: Zeitschrift etc. VI. p. 49 seq. et Oppert l. I. XVII. p. 276, Rawlinson. l. l. p. 87 seq., qui scribit Uvaja. Quae olim fuit terra fertilissima ac feracissima, ea nunc desertis repleta indeque fere incognita recentioribus.

### CAP. XCII.

καὶ τῆς λοιπῆς 'Ασσυρίης' Babyloniam atque Assyriam promiscue a Nostro dici supra ad I, 192 observavimus; hoc vero loco haud scio an utraque terra in unam satrapiam coniecta fuerit, cum in inscriptionibus tribus illis et Babylonia terra (Babirus) et Assyria (Athura: vid. Lassen l. l. pag. 48 et Rawlinson l. l. pag. 9) separatim nominetur, adeo ut tributorum tantum percipiendorum causa in unam provinciam coniunctae videantur.

παίδες έπτομίαι πεντακόσιοι]
Eunuchorum institutum a Babyloniis Persas accepisse Hellanicus auctor erat, teste Donato in Terent.
Eunuch. I, 2, 87, unde iure colligas
Babylonios crudelis moris vel auctores omnino fuisse vel certe multum
in eo praestitisse aliis gentibus. Necalienum hoc ab effrenata Babyloniorum libidine, de qua vid. quae attulit
Muenter. De relig. Babylon. pag. 73.

απὸ δὲ Αγβατάνων καὶ τῆς λοιπῆς Μηδικῆς κ. τ. λ.] Hanc pracfecturam, intra Caspium et Persicum mare sitam, et ambitu et coeli solique praestantia in optimis provinciis habendam esse monet Rennel. l. l. p. 500. Mediam idem vult Herodoto eam esse, quae posthac τε καί τετρακόσια τάλαντα νομός δέκατος ούτος. Κάσπιοι

Magnae Mediae acceperit appellationem, et quae nunc vocetur Irak Aiami; quae Media minor s. Atropatene postea vocata sit et nunc dicatur Aderbidian, eam Herodoto esse Matienen. In Bisutuna inscriptione deest huius terrae nomen: in duabus alteris inscriptionibus reperitur Mad s. Mada: vid. Lassen l. l. p. 48 et Ritter. l. l. pag. 88. De Ecbatanis, quae urbs in septentrionali provinciae parte erat sita, diximus ad I, 98, ubi etiam de scriptura vocis. Paricanios rectius dici Paretacenos (quae gens in confiniis huius praefecturae orientalibus a Perside inde usque ad Caspias fauces sedes habuit; conf. etiam Van der Chys Comment. geogr. ad Arrian. pag. 91 et quae supra posuimus ad I, 101 coll. VII, 86), Rennelii est sententia l. l. pag. 501 coll. Maltebrun l. l. pag. 338. Cui obloquitur Larcher. in Tab. geogr. s. v., cum Paretaceni fuerint Medorum una tribus, discernendi igitur a Paricaniis, qui intra Medos et Orthocorybantios sedes tenuisse videantur. Maltebrun 1. l. gentem dicit per plures provincias sparsam. Qui III, 94 Aethiopibus iunguntur Paricanii, ad aliam huius gentis vagantis ac nomadum ad instar viventis tribum pertinuisse videntur; vid. Lassen: Beiträge etc. pag. 65 seq., qui etiam in nomen gentis ipsum inquisivit. Cf. etiam Jacquet in Journal Asiatique Ser. III. T. V. pag. 582 seq. Orthocorybantios in meridionali praefecturae tractu habitasse Rennel. contendit, ubi nunc terra Kurrimabad, quod probat Lassen l. l. pag. 65. Incquet l. l. pag. 581 gentis nomen sic explicat, ut significet excelsa (montium) obtinentes. Gatter. (in not. ad Billerbeck. Diss. l.) et has gentes et eas, quae proximae provinciae fuerint adscriptae, ab oriente maris Caspii in terris borealibus quaerendas esse statuit; Paricaniorum sedes a meridie Iaxartis in medio fere cursu usque ad lacum Aral fuisse videri.

νομὸς δέκατος οὐτος | Monet Mal-

tebrun. l. l., in hisce tribus satrapiis Herodotum ordinem sequi geographicum a meridie ad septentrionem; unde ulterius progredientem ad septentrionem memorare Caspios in undecima satrapia, in meridionali et australi Caspii maris tractu habitantes, et Daritas, tum temporis circa Caspias portas haud dubie habitantes.

Κάσπιοι δὲ καὶ Παυσίκαι κ. τ. λ.] Has gentes omnes sine dubio meridionalem Caspii maris tractum tenuisse inde a Cyri ostiis usque ad Oxum a meridie montibus altis clausum, coniicit Rennel. l. l. pag. 502. Nunc terrae vocantur Ghilan, Masanderan sive Taberistan, Korkan, Dahestan. Sed videntur istae gentes posthac suas sedes prorsus mutasse, cum nulla amplius carum inveniatur mentio. Conf. Heeren. Ideen I, 2. p. 290. Ad Caspios quod attinet, memorantur illi in Xerxis exercitu VII, 67. 86, ubi praeterea etiam indicantur Κάσπειροι καὶ Παρικάvioi. Sedes, ut diximus, habuere a meridie Caspii maris, ab oriente et septentrione Mediae. Conf. Rennel. l. l., Billerbeck. l. l. pag. 19 ibique Ptolem. VII, 1, cui adde Pomp. Melam III, 5. §. 39: ,,intus sunt ad Capsium sinum Caspii et Amasones." Quare non placet, quod Gatter. Caspios habitasse vult inter mare Aral et litus Caspii maris euroaquilonium, in litore meridionali Iaxartis, unde post occidentem versus progressos esse Caspios ea in loca, quae Sarmatarum fuerint, antequam in Europam primo fere post Chr. n. saeculo migrarint, Accuratius de Caspiorum gente disputavit Ritter: Erdkunde II. pag. 809 seqq. Qui et ipsegentis olim maximae et mercatura florentissimae sedes in meridionali Caspii maris, quod inde nomen traxit, tractu usque ad portas Caspias fere fuisse probat, ita ut Persarum aetate terram Ghilan et Derbend tenuisse putandi sint. Posthac autem nomen gentis sensim sensimque evanescere idem subiicit. Nomen, codem monente, derivatur a Casp, quod monδε και Παυσίκαι, Παντίμαθοί τε και Δαρείται, ές τώντο συμφέρουτες, διηκόσια τάλαντα άπαγίνεον νομός ένδέκατος ούτος. ἀπὸ Βακτριανών δὲ μέχρι Αλγλών έξήκοντα καὶ τριηκόσια τάλαντα φόρος ήν νομὸς δυωδέκατος οὖτος.

tem significat. Neque Caspiorum neque reliquarum gentium s. terrarum, quae undecimam satrapiam constituisse h. l. dicuntur, alia fit mentio in inscriptionibus: quare ad Sacorum terram s. ad Chorasmiam, quae utraque in his commemoratur. has gentes pertinuisse olim suspicatus sum: vid. Jahrb. f. Philolog.

u. Paedag. L. pag. 399. Παυσίπαι] Ita libri scripti omnes praeter Sancrofti codicem, qui exhibet Mavool xal, quod receperunt Dindorf. et Dietsch (qui scripsit Παύσοι), cum in ceteris quoque populorum nominibus iunctis particulam zal additam inveniamus. Paesicae apud Pompon. Melam l. l. dicuntur itemque apud Plin. Hist. Nat. VI, 19 (17), unde in Herodoto Haisinai legi vult I. Voss., quod ipsum continuo recepit Reiz., quem sequitur Matthiae. Inter Oxum et Iaxartem sedes gentis fuisse statuit I. Voss. Nec dubitat Rennel. l. l. p. 503, quin Herodoti Pausicae iidem sint ac Strabonis Pasicae (s.  $\Pi\alpha$ stavol, ut nunc editur in Strabon. XI. pag. 511) et Ptolemaei Aspasiacae, qui Chorasmiis vicini orientem versus a mari Caspio habitarint, in quo obloquitur Wheeler l. l. pag. 290, qui non tam longe septentrionem versus sedes huius gentis proferri poese putat. H. Apetz. (in not. ad Matth. edit.), qui Paesicos componit cum Ptolemaei Pascis (Πάσκαι), in Sogdianis esse putat, quos Plin. H. N. VI, 17 Scythiae populis adnumerat. Ipse Herodotum scripsisse suspicatur Πάσκαι καλ Παντίμαθοι κ. τ. λ. Gatter. l. l. pag. 20 Pausicas et Daritas Caspiis a meridie finitimos fuisse statuit. Daritas Rennel. 1. 1. p. 476, 503 cum Dais (de quibus vid. nott. ad I, 125) centendit. Nec alia fere Larcheri sententia.

Παντίμαθοι] Huius gentis nulla alibi fit mentio. Maltebrun. 1. 1.

eo inclinat, ut verum gentis nomen fuisse existimet Parthi-Medae, cum Parthi Medis admixti fuerint. - In proxime seqq. ad συμφέροντες sup-

ple τὸν φόρον.

από Βαπτριανών δε μέχρι Αίγlov] Nemo nescit veterum Bactra recentiorum esse Balkh; quamquam provinciae ambitus num omni tempore idem fuerit, minime liquet, praesertim cum, notante Rennel. l. l. pag. 514, Bactriae nomen latius patuerit et omnino regiones orientem versus sitas indicet. De hac terra conf. Bayer. hist. regn. Bactr. 8. 4-8. In copiis Xerxis memorantur Bactriani VII, 74. In tribus inscriptionibus cuneatis terra hacc profertur nomine Båkhtris, de quo vid. Lassen: Zeitschrift etc. VI. p. 57 seq. Oppert l. l. XVII. p. 282. In capite primo libri Vendidad vocatur Bakhdhi. De ipsa terra, qualis nunc est, vid. Ritter: Erdkunde VIII. p. 218 seqq. De Aeglis nihil quidquam compertum habemus. In extrema Bactria orientem versus, ubi nunc terra Kil, Gil s. Kilan, cos habitasse suspicatur Rennel. l. l. pag. 515. Quod apud Stephan. Byz. legitur: Αίγηλοι έθνος Μηδικόν, quidam huc referunt. Billerbeck. 1. l. p. 15 Alγλών (cuius loco libri quidam Λίγδων coll. VII, 72.80) corruptum esce indicat pro Αρείων. Lassen (Beiträge etc. p. 106) corrigi vult Σόγδων: Σόγδοι in decima sexta satrapia numerantur cap. 93. Wheeler Geography of Herodot. p. 296 de ea gente s. tribu Afghanorum cogitari posse suspicatur, quae vocatur Ghiljies, olim celeberrima, nunc in vicinitate terrae Cabul habitans.

νομός δυωδέκατος ούτος] Mirum esse h. l. confitetur Maltebrun. l. l. pag. 339, quod in satrapiarum recensu Herodotus ad septentrionales et australes partes subito conversus Bactrianam praefecturam commemoret; nisi Persarum in his narra93 Από Πακτυϊκής δε και Αρμενίων και των προσεχέων μέχοι τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου τετρακύσια τάλαντα νομὸς τρίτος καὶ δέκατος ούτος. ἀπὸ δὲ Σαγαρτίων καὶ Σαραγγέων

tionem aut publica documenta fuerit secutus.

#### CAP. XCIII.

Απὸ Πακτυϊκής δὲ καὶ Αρμενίων] Conf. III, 102 et Heeren. Ideen I, 2. p. 289. Herodotum in eo errare pronuntiat Rennel. l. l. pag. 504, quod huius praefecturae fines ad Pontum Euxinum usque extendat, cum Colchi ad nullam satrapiam, reliquae vero gentes ad satrapiam decimam nonam pertinuerint. Infra VII, 67 memorantur Pactyes vicini Sagartiis, qui ipsi cum Persis proximi fuisse videantur. Pactvum sedes in regione Bacteuris, in montibus ad occidentem urbis Ispahan locandas esse suspicatur idem Rennel, improbante Lassen. (Beiträge etc. p. 83), qui de ea gente cogitare mavult, cui nunc nomen Kurden quamque ipse Noster VII, 63 Chaldaeorum appellatione significarit. Cui recte obloquitur Jacquet l. l. pag. 599 seqq., ubi hanc proponit coniecturam in ipsis Herodoti verbis: 'Απὸ Βακτριανών δε μέχοι Πακτυϊκής έξήκοντα κ. τρ. τάλ. φόρος ήν νομός δέ δυωδέκατος ούτος. Απο Αίγλων δέ καὶ Άρμενίων κ.τ. λ. Neque enim in Armeniae adeoque Caucasi montibus (cf. Maltebrun. l. l. p. 340) Pactyum sedes quaerendas ipsamque regionem Pactyicam collocandam esse, satis docent Herodoti loci III, 10?. IV, 41, ex quibus circa Indum potius hanc terram quaeri debere patet; cf. Billerbeck l. l. p. 13, cui tamen mox p. 14 probabilius videtur ad Oxi superiora sedes gentis constituere. Mihi de una terra Kabul aut regionibus conterminis co gitari posse videtur: vid. Excurs. ad III, 102. In cuneatis inscriptionibus nulla Pactyum s. l'actyicae mentio: quae si h l. cum Armenia coniungitur, id nonnisi ea ratione tieri potuit, qua subinde gentes diversas ac dissitas in unam satrapiam coniectas esse Noster III, 89 affirmaverat. Armenia in tribus inscriptionibus aeque significatur Armina, de qua terra praeter Ritterum Erdkunde VIII, pag. 91 vid. Herodot. I, 180 ibiq. nott. et V, 52. Strabon, XI. pag 530 s.pag, 802 B. Larcher. affert, Armenios practer tributi summam regi quotannis ad Mithrae festum obtulisse viginti mille

equos pullos.

από δε Σαγαρτίων] Huius satrapiae ambitu Persidem propriam includi, sitam inter Sarangaeos et Persicum sinum atque ordinario tributo exemptam teste Herodoto III, 97, haud iniuriâ observare videtur Rennel l. l. pag. 508. - De Sagertiis, quos incolas regionis Zagatai esse suspicatur idem Rennel., diximus ad I, 125. In Media aquilonia habitasse non improbabile videtur Gatter. (ad Billerbeck. l. l. pag. 16). Gentem nomadum in Perside propria fuisse statuit Maltebrun. 1. 1. pag. 340. Pertinet huc ea terra, quae in Persepolitana inscriptione vocatur Asagarta, de qua conf. Lassen Zeitschrift etc. VI. pag. 54, Rawlinson l. l. pag. 62 et Ritter l. 1. pag. 99. In Sesostridis inscriptione quod nomen gentis reperitur Schakarscha, id ad Sagartios relatum vult de Rougé in Athen. Franc. 1855. nr. 44. p. 958: de quo equidem dubito.

καί Σαραγγέων] Sarangas Rennel. 1. l. recte collocat in terra Zarang s. Sohistan, ut nunc appellatur. Tu vid. VII, 67. III, 117 et potissimum Heeren. Ideen I, 1. pag. 334, Ritter: Erdkunde II. pag. 18 seqq. 21 seqq. Nam celebratur haec regio in antiquis Persarum traditionibus sacrisque libris sive carminibus, quippe quae heroum sedes et deorum quasi patria fuerit. In inscriptionibus tribus haec gens s. terra nominatur Zaranka s. Zarak; cf. Lassen. l. l. p. 55, Oppert l. l. p. 280. In libro Vendidad eadem terra lau-

# λαμαναίων και Ούτίων και Μύκων και των έν τησι νήσοισι ·

: vid. Haug. l. l. pag. 112 et rt. l. l. pag. 635. Quod vero en. ad III, 117 Σαράγγας et /ας pro una eademque gente, vix dubium videbitur prostionem literae Sain spectanti. recte Drangas in eadem re-Zarang collocat Van der Chys ientar. geogr. ad Arrian. pag. dd. Ellendt ad Arrian. Exped. III, 25, 13. Aliter de his stade Hammer in: Wien. Jahrbb. XI. p. 33 coll. LXIII. p. 10.

Θαμαναίων] Thamanacorum, fra quoque III, 117 commettur, sedes accuratius indition audet Rennel. l. l. Biller-l. l. pag. 14 ad medium Oxumabitasse censet, quos Maltel. l. pro Carmaniae incolis hance alio spectat Valckenarii atio ad III, 117, ubi pro Θαίων coniicit Καρμανίων. Hal-(Deutsch. Gesch. I. p. 145) gentem refert ad terram Tama (Thabarestan) s. Masende-

Ούτιων καὶ Μύκων] Ution al. l. haud dubie cosdem licit atque Uxios, qui Bacteterrae sint confines. Uxios, et anos et campestres, gentem osam a septentrione Persidis, odie Ascion s. Asciat, in mon-, qui Persidem a Media seiunhabitare notat Van der Chys nent. geogr. ad Arrian. pag. .ccedit, quod in Bisutuna intione (Col. III. §. 5) rebellio memoratur, quae in Persidis ncia, cui nomen Yutiu, exorta a Dario mox oppressa. Quod n ad gentem Ούτίων, quae h. rtur, spectare vix dubitari povid. Oppert: Journal Asiatiq. er. Tom. XVIII. p. 64. Itaque subsistere malim, quamquam t Billerbeck. l. l. p. 17, Utios sos esse ab Uxiis, qui Susianis finitimi; ab oriente maris Capotius sedes suas habuisse et et Mycos, qui iidem iungun-II, 68. Maltebrun. l. l. Utios ribu habet Uxiis subdita in montibus Persidem inter et Susianam; Mycos vero in terra, quae nunc Moghistan dicitur, habitasse existimat. Ac videtur sane et Mycorum et Utiorum gens Thamanaeis finitima sedes tenuisse; nec absonum est, quod Heerenius Ideen I, 2. pag. 289 protulit, Utios videri eos, qui Turcarum patres feruntur et per medium aevum vocantur Uzen. Quod idem statuisse vides I. de Hammer: Geschichte der Mongolen pag. 15. 54. Hunnorum quoque maiores esse vult Fejer: vid. Wiener Jahrbb. d. Litt. Vol. C. pag. 270. Ab Oxo nomen Utiorum et Uxiorum, qui in regione, cui nunc nomen Darnawend, habitaverint, repeti vult Halling. l. l. I. pag. 226 seqq. Quo autem iure statuat Mannert, in Geogr. Gr. et Romm, V, 1. pag. 11. 12, Sarangaeos, Thamanaeos, Utios, Mycos et insularum, quae mox apud Herodotum vocantur, incolas vixisse in iis Indiae partibus, quae Persarum sub ditione fuerint, ipse viderit. Equidem propter Sagartios et Saranges, quorum sedes satis certae sunt, et propter insularum in Persico sinu sitarum commemorationem Thamanaeos, Utios et Mycos circa easdem fere regiones meridionales aut habitasse aut vagatos esse crediderim, longe igitur abfuisse ab Oxo et regionibus ad septentrionem magis spectantibus. Quod ad Mycos attinet, eorum meminerat Hecataeus, teste Stephano Byzant. s. v.: unde supra Gcdrosiae oram in ea terra, quae nune ad provinciam Makran pertinet, huius gentis sedes fuisse monstravit Lassen: Zeitschrift etc VI. p. 64 coll. Oppert. p. 284, qui uterque huc referri voluit terram Maka, quae in Persepolitana et Bisutuna inscriptione vocatur. Idem Stephanus: Μάκαι έθνος μεταξύ Καρμανίας καὶ 'Λοαβίας. De terra Makran s. Mekran cf. Kinneir geogr. Mem. etc. pag. 202 seqq.

τῶν ἐν τῆσι νήσοισι οἰκεόντων τῶν κ. τ. λ.] Pro τῶν ἐν τῆ Ἐργθρῆ κ. τ. λ. Herold, Quaest, Herod. οἰκεόντων τῶν ἐν τῆ Ἐρυθρῆ θαλάσση, ἐν τῆσι τοὺς ἀνασκάστους καλεομένους κατοικίζει βασιλεὺς, ἀπὸ τούτων πάντων εξακόσια τάλαντα ἐγίνετο φόρος νομὸς τέταρτος καὶ δέκατος οὖτος. Σάκαι δὲ καὶ Κάσπιοι πεντήκοντα καὶ διηκόσια ἀγίνεον

II. p. 16 scribi vult τησι: quo mea ex sententia haud opus. Ad significationem verbi οίπεοντων cf. nott. ad I, 27. II, 166. Persici sinus intelligi insulas, plerasque parvas ambitu, de quibus etiam VII, 80, vix dubium. Quae insulae olim Phocnicum commercio insignes postera actate Venetis quoque forum pracbebant Indicarum praesertim mercium huc advectarum indeque ulterius transportatarum. Mannert. l. l. pag. 11 Persici sinus insulas hic intelligi negat, quippe longius remotas ab iis gentibus, de quibus h. l. sermo sit; quare insulas Indo fluvio propiores vel in ipso Indo sitas intelligendas esse contendit. — De rubro mari s. sinu Persico conf. nott, ad I. 1 et 180. Suspicatur autem Rennel., cum hae insulae minores sint, satrapiae notationem imperfectam esse, quippe ad quam etiam regiones Persico sinui adiacentes pertinuerint.

τους άνασπάστους καλεομένους] ανάσπαστοι dicuntur, qui e patrio solo aliorsum abducuntur et relegantur pro eo more, qui per orientem obtinuit, vel singulos viros illustres, vel integras nationes devictas, sedibus patriis motas, alia in loca multo remotiora transferendi. Tu vid. Herod. IV, 204. VI, 12. 9. 32. VII, 80. Ctes. Persicc. Exc. §. 9. 40. Demosthen. Philipp. IV. §. 32. Dorvill. ad Charit. pag. 393. Gesen. ad lesai. XXXVI, 16 — Ac mirari subit, haec ipsa loca, ad quae relegatos detrudebant Persae, saeculo decimo tertio post Chr. n. barbaris in terram continentem irrumpentibus, refugium praebuisse incolis terrae continentis, qui insulam, cui nomen Ormuz, occupave-

Σάκαι] De Sacis vid. I, 153 ibique nott. VII, 64 96 coll. IV, 6. VI, 113. IX, 71. Ad Scytharum stirpem

pertinent, quos ipsos Sacarum nomine apud Persas designari testis est Herodotus VII, 64. Namque hac appellatione communi quotquot gentes per deserta illa magna, quae a septentrione regni Persici extenduntur, vagantur more nomadum, comprehendi credibile est. Addam hîc, quae Ritter: Vorhalle etc. p. 264. 265 protulit, Sacarum nomen ab initio haud dubie non gentis fuisse, sed ad religionem spectasse cultumque, ita ut gentes hostiles, septentrionem et occidentem versus, quae sensim sensimque ad Tanain usque pertinuerint, communibus sacris utentes, communi Sacsrum nomine vocati ac Gelonorum stirpem, Budinorum, Sauromatarum, aliorum complexi fuerint. Contra Turcas Sacarum nomine (Saksin) significari putat I de Hammer: Geschichte d. goldn. Horde p. 7. In tribus inscriptionibus invenitur terra Saka, quam a Scythia haud differre statuit Oppert. 1. l. pag. 283, nomen ipsum adhuc servatum esse adiiciens in eius terrae nomine, quae nunc Segestan (Sakastâna) dicitur. Conf. etiam Rawlinson I l. pag. 170. Itaque hoc Herodoti loco tribum quandam Sacarum s. Scytharum Persis subditam (cum reliqua gens satis fuerit libera) intelligere malim, quam Rennel. l. l. p. 515 in Sogdiana orientali intra superiores Oxi et Iaxartis regiones, in terra Kotlan et Saganian circa Imai montes habitasse censet Bactrianis finitimam. Add. Wheeler l. l. p. 294.

Kάσπιοι] Sie omnes libri, plane ut VII, 86. Quo utroque loco cum, qui supra III, 92 et VII, 97 vocantur Caspii, intelligi nequeant, Reis. (Praef. p. XVI seq.) correxit Κάσπειροι, Stephani Byz. auctoritate fretus, qui ex Herodoti libro tertio Κάσπειρον, Parthorum urbem, Indiae finitimam citat, nisi is de Caspatyro (cf. III, 102) potius quam

α νομός πέμπτος καὶ δέκατος οὖτος. Πάρθοι δὲ καὶ Χοκ καὶ Σόγδοι τε καὶ "Αριοι τριηκόσια τάλαντα νομός έκτος

iris s. Caspiis cogitasse pusit. Inde Negris recepit pot. Rennelio l. l. pag. 516 hero Casios intelligere plaincolas eius regionis, quae rmoα vocatur apud Ptolem. Sacis et Sogdianis conternunc cognita nomine Kashad Buchariam minorem per-De incolis Caucasi Indici ge remotis ab urbe Caspatyjus vid. ad III, 102) cogitat un. l.l. p. 341. Quod ab hoc que alienum videtur, in quo, lectione retenta, cuius muvix ulla iusta causa apparet, Biorum gente cogitandum, itera pars, quae a meridie naris sedes habuit, undecirapiae addita erat (III, 92), utem , quae ab oriente einsaris circa Oxum magis ad ionem habitabat vel in dequae illic sunt et nunc ad Chissa pertinent, vagaba-etiam Wheeler Geography lot p. 294 seq.), inde Sacis, ythis, addita ad decimam satrapiam pertinebat. **νεον** Cobet legi vult ἀπαγίt sane legitur III, 92 et 94. tamen ipso loco aeque ac legitur δώρα αγίνεον, ulgatam mutare nolui.

: πέμπτος καὶ δέκατος ονsatrapia decima quinta inde altebr. l. l. p. 341 enumerasequi earum provinciarum, yro in interiori Asia acquiterius Persarum regno sint 5.

vi dè mal Xogáspioi mai re mai Agioi] Quae hic meir gentes, coll. VII, 61. 61. omnes iudice Rennel. p. 512 nsdemque sunt stirpis a Meentrionem et orientem versus tae, meridiem versus intra m et Taurum. Conf. etiam 1. 1. pag. 291. Sogdi intra 1 Iaxartem ea in terra, quae catur Soghd s. Samarkand,

habitabant; Chorasmii in ea, cui nunc nomen Chowaresm; Arii in terra Herat; Parthi tractus montosos intra Hyrcaniam, Margianam, Ariam et Chorasmiorum desertum Herodoti aetate tenuisse videntur. Conf. III, 117. Quos Parthos in universum pro Persis haberi vult vir doctus quidam in: Hermes XXXI, I. pag. 101. In sacro Persarum libro Vendidad harum terrarum s. gentium nomina iam proferri dubio vix caret. Etenim inter terras ibi commemoratas secundo loco vocatur Sogdiana, sexto loco Haraèva (i. e. Aria, Herat) s. Horoya; octavo loco Urva, quae a Kieperto (p. 636) ad occidentales tractus Parthorum refertur, ab Haugio (p. 113) ad terram Kabul. In cuneatis inscriptionibus tribus hae gentes s. terrae, quae h. l. ad unam satrapiam referuntur, et ipsae proferuntur. Qui Σόγδοι apud Herodotum vocantur, et postea etiam Σογδιανοί, iis nomen profertur Sugda vel Suguda, cui Herodoteum Σόγδοι vel, quod apud Dionys. Perieg. 747 legitur, Σουγδία bene convenit: cf. Lassen. Zeitschrift etc. VI. p. 58, Oppert l.l. XVII. p. 283, Ritter: Erdkunde VIII. p. 55. Chorasmiorum nomen in inscriptionihus fertur Uvarazmija s. Uvarazmis: vid. Oppert. p. 282 et Lassen. l. l. pag. 58. 59. Parthorum nomen profertur Parthova: cf. Oppert. pag. 279 et Ritter: Erdkunde VIII. pag. 99. Ariorum terra dicitur Haraiva: vid. Oppert. l. l. pag. 280, Lassen. l. l. pag. 56. 57, Rawlinson l. l. XI. 1. pag. 44. Scripsi autem in Herodoti loco cum recentt. edd. Apioi, quod iam Schweighaens. voluerat, quod-que alter Herodoti locus VII, 66 itemque Stephan. Byzant. s v. Aqua postulare videbatur; vulgo Aostot. De ipsa gente cf. etiam quae ad VII, 62 adnotavimus. "De Aoslois conf. Symbol. et Mytholog. I. pag. 737 ed sec. (I. p. 298 ed. tert.), ubi Herodotum VII, 62 attigi. Add. I. de Hammer. in Annall. Vienn. Vol. IX. p. 33 seqq." Cr.

94 και δέκατος ούτος. Παρικάνιοι δε και Αιθύοπες οι έκ τῆς 'Ασίης κατερακόσια τάλαντα ἀπαγίνεον· νομὸς ερδομος και δέκατος ούτος. Ματιηνοίσι δε και Σάσπειρσι και 'Αλαροδίοισι διηκόσια έπετέτακτο τάλαντα· νομὸς ὄγδοος και δέκατος ούτος. Μόσχοισι

#### CAP. XCIV.

Παρικάνιοι δε καὶ Αίθίοπες οί έπ τῆς 'Ασίης ] Quum Acthiopes Asiatici ob VII, 70 prope Indiam in terra Makran, Haur aliisque sint collocandi, Paricanios minime pro Barcaniis, qui in regione Balkan habitarint, habendos esse monet Rennel. l. l. pag. 517, sed videri potius et ipsos in Gedrosia sive terra Makran habitasse, ubi urbs Purah, quae Alexandri actate memoretur, caput fortisan fuerit. Pro Colchis habuit Larcherus, quem refellit Schweigh.. qui ob VII, 68, ubi cum Utiis et Mycis, Erythraei maris incolis, nominantur Paricanii, cos vicinos his ipsis gentibus fuisse statuit. Vid. III, 93 ibique nott. Ad Indum fluvium adeoque in Gedrosiae et Carmaniae regionibus sedes Acthiopum Asiaticorum quaerendas esse recte contendit Billerbeck. l. l. p. 15, praesertim cum in his terris etiamnum homines facie nigricanti inveniantur. Nec aliter fere Maltebrun. 1 1. p. 342 et Wheeler. l. l. pag. 298. 299. Αλθίσπες οί ἐκ τῆς Ἀσίας h. l. iis opponuntur, qui infra III. 97 dicuntur Αίθίοπες οί πρόσουροι Αίγύπτω, de quibus Noster II, 29 seqq. III, 20 seqq. Qui utrique quod eodem Aethiopum nomine appellantur, id ob cutis colorem similem fere factum videri, adnotat Kruse: Indiens älteste Geschichte p. 31. Conf. etiam IV. 197 et VII, 69. 70, ubi plura afferemus. In inscriptionibus cuneatis nulla invenitur mentio gentium ad hanc satrapiam relatarum, nisi, quod valde dubium, Maka, de qua terra ad III, 93 diximus, huc referre velis: malim cogitare de ea terra, quae in illis inscriptionibus vocatur Harauvatis s. Haruwatis (cf. Oppert. l. l. pag. 284, Lassen l. l. pag. 62), i. e. Arachosia, cuius nulla apud Herodotum in hac satrapiarum recensu mentio fit. Eadem terra in

libro Vendidad decimo loco vocatur Haragaiti.

Ματιηνοίσι δέ x. τ. λ.] Voculan d'è cum Schweighaeus. et Gaisf. e Florentino inserui, probante Dindorfio. Omisit voculam Dietsch. De Matienis diximus ad I, 72, de Saspiribus ad I, 104. Hoc addo, Maltebr. 1. l. Matienos collocare in iis terris, ubi lacus Ourmiah, Saspires in Caucaso circa urbem Erivan, ut nune appellatur. Conf. etiam Wheeler pag. 284. Alurodii, qui iidem VII, 79 vocantur, vicinas his gentibus sedes occupasse videntur. Qui utrum pro Alanorum maioribus sint habendi, quaerit Ritter: Erdkunde II. pag. 849, 922. Alarodios es Armeniae provincia contineri, cui nune nomen Avarad, contendit Vivien de St. Martin (Journal d. Voyag. 1847 Iuill. p. 14), cui assentitur Quatremère (Mém. de l'Acad. d. Inscriptt. XIX, l. p. 442). In cuneatis inseriptionibus nihil invenitur, quod ad

hanc Herodoti satrapiam pertineat. Μόσχοισι δὲ καὶ Τιβαρηνοίσι κ. τ. λ.] Haec satrapia, observante Rennel. pag. 507, orientem versus usque ad Phasidis et Cyri fontes pertinebat, occidentem versus usque ad Thermodontem fluvium et Pontum Euxinum a meridie Armeniae montibus terminabatur. Add. Wheeler p. 280. Atque cum Xenophon Anabas. V, 3 seqq. has easdem fere gentes nominet ab oriente occidentem versus proficiscens per terras Macronum, Mosynoecorum, Chalybum et Tibarenorum, Herodotus VII, 78 Rennelio videtur gentium nomina confudisse. Moschi apud Xenophontem non occurrunt, sed apud Herodotum VII, 78. De montibus Moschorum conf. Strab. XI. p. 492 s. 754 A. et XII. p. 521. 548 s. 793 A. et 825 B. Alia dabit Tzschucke ad Pompon. Mel. III, 5. §. 4. pag. 139 seq. Tibarenos novit Xenophon. Anab. V, 5, 1, ubi conl Τιβαρηνοίσι και Μάκρωσι και Μοσυνοίκοισι και Μαρσι ίσια τάλαντα προείρητο νομός είνατος και δέκατος ού-Ίνδων δὲ πληθός τε πολλώ πλείστον έστι πάντων των ίδμεν ἀνθρώπων, και φόρον ἀπαγίνεον πρὸς πάντας ίλλους έξήκοντα και τριηκόσια τάλαντα ψήγματος νομὸς

1eger. Aliorum scriptorum loppeditabit Forbiger: Hand-. alt. Geograph. II. pag. 409; tis sedibus scripserunt Koch: g der Zehntausend nach Xeno-Anabasis (Lips. 1850) pag 118 am ante eum Ainsworth : Trathe track of the 10000 Greeks 1814) pag. 203—248. De Mas dixi ad II, 104. Id unum invat, nostra actate exstiirum doctum, Georgium Fei a Macronibus hisce gentem rorum s. Hungarorum, ut nunc ur, repeti vellet. Vid. Wiearbüch. d. Litt. Vol. C. pag. laltebr. l. l. has gentes, unam lteram, habitasse statuit in ms Caucasi ad Caspium mare pertinentibus. Moschos et Tirvocat quoque Pompon. Me-2. §. 54. In inscriptionibus is nec huius satrapiae ulla ntio nec quidquam reperitur, ad gentes ab Herodoto comatas bene referri queat.

συνοίκοισι] Retinui et so et VII, 78 cum recentt. edd. scripturam a Gaisford. et ighaeusero ex uno libro muin Mossovoíkolsi, ut in Ste-Byzant. quoque legitur sub h. sque locis, quos dabit omnes Schmidt ad Didymi Chalcenigmm. pag. 34. Eadem lectiorietas reperitur in Xenophoncis Anab. VI, 4, 1 coll. V, 5, , 8, 27, ubi conf. editores et retes. De sedibus gentis cf. n. XI, 14. p. 528 sive p. 801 biger l. l. II. p. 410. Ains-l. l. pag. 201. 247. Koch. l. l. 16. Quos si sequimur, sedes in montibus prope Pontum um erant, septentrionem ver-Chalybum regione et Tibaroximae.

Mαρσί] Edd. vetustae Μάρ-

doisi libri scripti ex parte Μαφσοίσι sive Μάφσοισι, ut Florentinus. Quod nunc legitur, ex Is. Vossii coniectura fluxit ad Mel. I. 2. §. 54. Nam Mares, qui VII, 70 iidem memorantur, Mosynoecis conternina gens, teste Steph. Byz. s. v. Unam gentis tribum in montibus Caucasi occidentalibus, alteram in Armenia sedes habuisse vult Maltebrun. l. l.

'Ινδών δὲ πλήθος π. τ. λ.] ('onf. III, 98 et V, 3. Plane eundem in modum Ctesias Indd. Επετρρι. §. 1 Indos dicit πλείους σχεδόν συμπάντων άνθοώπων, consentieute Strabone II. p. 130 s. p. 192 A et Arrian. Ind. VII, 1.

πρὸς πάντας τοὺς ἄλλους i. e. prae reliquis omnibus, ut II, 35, ubi vid. nott., Kuehner Gr. Gr. §. 616. Cf. etiam III, 34. VIII, 44. Schweigh., qui prius interpretatus erat: pro ratione aliorum omnium, nunc substitui vult (in Lexic. Herod.): contra quam s. supra quam reliqui omnes. Herodoteo loco apte nuper usus est Westermann. (Commentatt. in scriptt. Graec. P. VI. p. 15) ad tuendum Demosthenis locum in Orat. XX advers. Leptinem §. 31, observans, praepositionem mooc in comparationibus unius cum multis eiusdem generis rebus sic solere usurpari, ut illius cum his congruentiam significet atque aequalitatem.

έξήποντα καὶ τοιηκόσια τάλαντα ψήγματος] ramenta auri intelligit s. pulverem aureum, qualem e montibus auriferis fluvii secum ferunt. Cf. I., 93. III, 95. 98. V, 101. VI, 125. Caeterum haec summa CCCLX talentorum auri nimia videtur Rennelio, cum e Babylonia et Assyria, quae omnium ditissima fuerit praefectura, mille tantum talenta redirent; sed respiciendum, opinor, quod Indis fluvii de montibus multum auri advehebant; neque

95 είκοστὸς οὖτος. Τὸ μὲν δὴ ἀργύριον τὸ Βαβυλώνιον πρὸς τὸ

inconsulto Noster ipse addidit πρὸς πάντας τοὺς ἄλλους, bene sentiens, mirum fortasse videri tantam auri copiam Indis impositam. De India auri ditissima testatur Ctesias Exc. Ind. §. 12, ubi vid. nott. pag. 300. - Indiae satrapia vicesima quae Herodoti est, in Bisutuna inscriptione non commemoratur: eam opinor ob causam, quod eo tempore, quo hanc inscriptionem incidi iussit Darius rex (i. c. statim postquam ad regnum ipse evectus erat rebellesque vicerat), nondum subacta erat India, quod postmodo factum esse ex Herodot. IV, 44 intelligimus. In Persepolitana inscriptione atque in sepulcrali Darii nominatur inter terras Dario subditas India s. Hidhus, quam antiquam Persicam vocis formam esse pro Sanscritana voce Sindhus monet Lassen: Zeitschrift etc. VI. pag. 62. Conf. etiam Ritter: Erdkunde VIII. pag. 103. Quae vero in tribus illis inscriptionibus cuneatis affertur Arabia terra (Arabaja; cf. Oppert. l. l. XVII. p. 278 et Lassen. l. l. pag. 48), huius nulla mentio in hoc Herodoti indice, qui supra III, 88 Arabes Persis nunquam subditos fuisse affirmat: ubi quinam Arabes intelligi posse videantur, diximus; et conf. quo-que III, 107 seqq. Eos vero Arabes, qui in regionibus Babyloniae ac Syriae finitimis consederant aut per deserta illic sita vagabantur, Persis subditos fuisse quum credibile sit, ad hos ipsos eam, quae in inscriptionibus Dario subiecta dicitur, Arabiam referendam esse arbitror, ab Herodoto omissam, qui infra III, 97 Arabes inter eas gentes refert, quae non tributum, sed dona (ad instar tributi) regi obtulerint.

# CAP. XCV.

Τὸ μὲν δη ἀργύριον κ. τ. λ.] Ad Εὐβοϊκὸν cf. nott. ad III, 89. Ad

formam συμβαλλόμενον cf. nott. ad I, 68. Mox pro είναι cum recentt. edd. dedi γίνεται, dudum sic iubente Reiz. in Praef. pag. XIX. Benedictus maluerat είη ἄν. Matth. retinuit είναι - Babylonicum talentum, quod supra vidimus ad III, 80 LXX Atticas minas continere, ita conveniet cum Euboico, ut numerus 26938 cum numero 31428 sive numerus senarius cum septenario. Cum vero h. l. Herodotus 9540 talenta Euboica\*) effici dicat 7740 talentis Babylonicis (qui numerus exsistit computatis singulis singularum satrapiarum tributis), sequitur, 43 talenta Babylonica convenire cum 53 Euboicis, ita ut quattuor Babylonica paria ferme sint quinque Enboicis. Haud fugit Rennelium l. l. p. 525. Equidem adnotasse satis habeo; nam quis talia nunc rite componere velit? Mox pro τεσσεράκοντα καὶ πεντακόσια κα**ι είνακισ**χίλια τάλαντα in Sancrofti libro invenitur: ὀγδώκοντα καὶ ὀκτακόσια, ita ut oriatur numerus 9880, qui sanequam necessarius est ad conficiendam eam summam 14560 talentorum, quam Noster infra protulit, cum talenta argenti 9540 aurique 4680 efficiant tantum summam talentorum 14220. Larcherus Sancrofti libri lectionem, in qua recipienda dubitabat Reizius Praefat. p. XIX, arripuit, candemque dedit Negris, nec Schweighaeusero displicet οπτακόσια, e cuius adnotatione haec transscribere liceat: "In unum collectis numeris omnibus, qui in recensu tributorum ex XIX praefecturis redeuntium discrte indicantur, prodit summa 7740 talentorum Babyloniorum; quae pro ratione 60 ad 70, quam cap. 89 docuit auctor, conficiunt Enboica talenta 9030; quibus si adieceris 4680 ex India redeuntia, habebis summam 13710. Denique his 13710 si adieceris 240 fere talenta, quae ex Moeride lacu

<sup>\*)</sup> Direndum potius crat 9030, si revera talentum Babylonium septuaginta minis Euboi cis constat, ut supra III, 89 legimus. Monuit Boeckh: Metrolog. Untersuchungg. pag. 46, quem sequitur Wheeler Geography of Herodot, p. 302.

Εὐβοϊκὸν συμβαλλόμενον τάλαντον γίνεται τεσσεράκοντα καὶ πεντακόσια καὶ εἰνακισχίλια τάλαντα. τὸ δὲ χρυσίον τρισκαι-δεκαστάσιον λογιζόμενον, τὸ ψῆγμα εὑρίσκεται ἐὸν Εὐβοϊκῶν ταλάντων ὀγδώκοντα καὶ ἑξακοσίων καὶ τετρακισχιλίων. τούτων ὧν πάντων συντιθεμένων τὸ πλῆθος Εὐβοϊκὰ τάλαντα συνελέγετο ἐς τὸν ἐπέτειον φόρον Δαρείω μύρια καὶ τετρακισχίλια καὶ πεντακόσια καὶ ἑξήκοντα τὸ δ᾽ ἔτι τούτων ἔλασσον

(cap. 91 coll. cum II, 149 extr.) redibant, conficientur 13950 talenta. Itaque, nisi in numero 14560 (sub finem huius cap.) erratum fuerit, intelligi par est, aut in superiorum numerorum particularium aliquo sive aliquibus peccatum fuisse, aut 610 illa talenta, quae complendae summae 14560 desunt, ad reliquam summam adiecta esse tanquam pretium frumenti, ab Aegyptiis eorumque finitimis ad alenda centum et viginti hominum milia conferendi, de quo cap. 91." — Gallus interpres Miot Herodoteos numeros sic explicare studet, ut hac summa non solum contineatur summa tributorum, quae singulis praefecturis imposita fuerit, sed alii quoque reditus, ut v. c. ex piscatu in Moeride lacu. Sed haud scio an verba adversentur Herodoti subsequentia: το δ' έτι τούτων έλασσον άπιελς ού Léyoo. Neque omnino his aut aliis eiusmodi coniecturis multum lucrabimur ad Herodoti numeros sive explicandos sive ad ordinem redigendos, in quibus multa turbata esse nemo non videt sive librariorum culpå id factum sit sive ipsius Herodoti errore, quem in his numeris et declarandis et supputandis eo modo lapsum esse credamus, quo in simili computatione II, 142 (ubi vid. nott.) illum a vero aberrasse existimat Boeckh. Metrologg. Untersuch. p. 46. Neque aliter fere statuisse video Grote: History of Greece IV. p. 315, Wheeler: Geography of Herodot. p. 302.

τὸ δὲ χουσίον τρισκαιδεκαστάσιον κ.τ. λ.] Computationem iustam esse nemo non videt; nam 360 talenta ramentorum auri pro ratione tredecupla conficiunt sane 4680 talenta argenti Euboica. Ac variam fuisse auri ad argentum rationem pro minori vel maiori eius abundantia monet Wesseling. Ita v. c. Platonis actate duodecupla fuit (vid. Hipparch. p. 231 D.), Menandri comici actate (vid. Pollux IX, 76) decupla, eamque vulgarem Graecorum rationem fuisse observat Boeckh. l. l. pag. 130, hoc quoque Herodoteo loco restituendam, si audiamus Lenormant: Revue numismatique 1845. pag. 18 seq.; Constantini aetate ad quindecuplam adscendit, sub Theodosio iuniore ad octodecuplam; apud Romanos inter Caesaris et Diocletiani tempora duodecupla s. undecupla fuit et paulo ante tredecupla. Qualis medio aevo fuerit ratio, nunc mittimus; in praesentia per Galliam quindecupla esse dicitur. Vid. quem Miot citat Letronne Considerat. génér. sur l'eval. d. monn. Gr. et Romm. (Paris 1817) p. 103 seq. — In seqq. pro συντιθεμένων Eltz Quaest. Herodd. Fasc. I. p. 130 seq. (Jahrbb. f. Philolog. u. Paedag. Supplem. T. IX) scribi vult συντιθέμενον, comparans locos Herodoteos VII, 184. IV, 50. Equidem vulgatam retinere malui, itemque reliqui êπέτειον, ut III, 89, ubi recentt. edd. έπέτεον.
τὸ δ' ἔτι τούτων ἔλασσον ἀπιεὶς

το δ' ετι τούτων ελασσον απιείς οὐ λέγω] ,,ut minorem numerum mittam, qui hanc sununam excedit." Ita Schweigh., nec aliter uterque Gallus interpres. Et recte ad sensum, si quid video, cum Herodoti ea sit mens, ut, quae praeter haec tributa antea commemorata summae his ipsis tributis inferiores in regium aerarium deveniant, eas se hîc silentio praetermittere dicat. Huiusmodi minora quaedam vectigalia

96 ἀπιεὶς οὐ λέγω. Οὖτος Δαρείω προσήτε φόρος ἀπό τε τῆς ᾿Ασίης καὶ τῆς Λιβύης ὀλιγαχόθεν. προϊόντος μέντοι τοῦ χρόνου καὶ ἀπὸ νήσων προσήτε ἄλλος φόρος καὶ τῶν ἐν τῆ Εὐρώπη μέχρι Θεσσαλίης οἰκημένων. Τοῦτον τὸν φόρον θησαυρίζει ὁ βασιλεὺς τρόπω τοιῷδε. ἐς πίθους κεραμίνους τήξας καταχέει, πλή-

practer ordinaria tributa recenset v. c. Heeren. Ideen I, 1. pag. 482. Alii Herodoti verba sic intelligunt, ut Noster eos numeros, si qui summam antea dictam Euboicorum talenterum excedant, silentio transire perhibeatur (,,wobei ich, .was noch von kleineren Zahlen dabei ist, hier weglasse," ut vernacule reddit Ad. Schoell.): quod tamen propter ipsos numeros, ex quibus summa producta erat, fieri non potuisse recte monet Boeckh l. supra l. Itaque rectius Lange: "ohne geringere Einkunfte, die ich gar nicht rechnen will." – Iam vero si omnium horum redituum summam ducas talentisque 14560 addas, auctore Rennelio I. l. p. 524 seq., 700 talenta pro frumento Aegyptio, 1000 pro Arabum tributis, 2000 pro Persarum, Acthio-pum, Colchorum donis, exsistit summa talentorum 18260, quae aequant ducenties centena millia imperialium. Quae omnium totius Persarum regni redituum summa nimis exigua videtur Rennelio itemque Robertsono (Ueber d. Kenntn. der Alten v. Indien. pag. 193 ed. vern. Forster.), qui inde concludit, auri argentique pretium illa actate multo fuisse maius. Sed optime monet eius censor ibid. pag. 526, praeter haec tributa regi solvenda etiam singulis provinciis multa alia pracstanda fuisse tum in praefectos satrapasve, tum in milites per provinciam distributos provinciaeque impensis sustentandos. Quae minime hoc regio tributo comprehendi censenda sunt; nec exigua ca ipsa fuisse, unus Nostri locus I, 192 satis monstrare potest de quotidiano Babylonici satrapae reditu. Cf. Heeren. Ideen I, 1. pag. 481, quo codem iudice (p. 480) Herodoti talenta Euboica 14560 acquant ferme centies quinquaginta vel sexaginta

centena millia imperialium. Ducenties centena millia imperialium ferme Darium percepisse statuit quoque Schoell. 1. supra 1. Grote 1. 1. e Babylonicis talentis 7740 prodiisse putat ad 2,964050 libr. Anglie., ex Euboicis talentis 4680 summam fere 1,290,000 eiusdem monetae.

## CAP. XCVI.

της Λιβνης ολιγαχόθεν] i. e. expancis quibusdam Libyae regionibus. De voce Libyae, quae modo latiori sensu de omni, quam nos dicimus, Africa, modo angustiori de ora Africae boreali maritima ab Aegypto usque ad Syrtes apud Herodotum inveniatur, monuit Rennel. l. l. p. 567 coll. Schlichthorst. p. 14. 15 et nott. ad II, 17. Hoc loco de Libyae sensu arctori atque inprimis de Cyrene et Barce, quae III, 91 vocantur civitates Libycae Aegypto conterminae, cogitandum videtur. Latiore sensu Libya dicitur infra III, 115.

από νήσων] Insulas intelligo Aegaei maris Asiae proximas indeque regis ditioni adiectas. — In seqq. ad οἰκημένων conf. nott. ad I, 27.

ές πίθους] Ex hoc modo argenti aurique conservandi, praesertim si, quae IV, 166 (ubi vid. nott.) narrantur, respexeris, haud iniuria colligi quodammodo poterit, argentum aurumve signatum sive monetam Persis ante Darium sive incognitam sive nullo certe in usu fuisse videri, ut qui primus aureos numos, Daricorum nomine post insignes, procudi iusscrit non quidem ad vitae commerciive usum aut regias impensas, sed potius eo consilio, ut memoriam suam hoc pacto ad posteritatem transmitteret virosque bene de se meritos aliquo insigni munere remuneraretur; quaniquam σας δε το άγγος περιαιρέει του κέραμου. έπεὰν δε δεηθή χρημάτων, κατακόπτει τοσοῦτο, δσου αν έκάστοτε δέηται.

Αύται μέν νυν ἀρχαί τε ήσαν καὶ φόρων ἐπιτάξιες. ή 197
Περσὶς δὲ χώρη μούνη μοι οὐκ εἰρηται δασμοφόρος· ἀτελέα
γὰρ Πέρσαι νέμονται χώρην. Οῖδε δὲ φόρον μὲν οὐδένα ἐτά-

post Darium in communem quoque usum hos numos venisse satis superque constat. Nec alios numos, quam istiusmodi memoriales in Neopersarum regno sub Sophis procusos fuisse monet Heeren. Ideen I, 1. p. 481. Tu conf. etiam Rennel. l. l. pag. 526. — Ad formam adiectivi περάμισος conf. IV, 70 et Bredov. pag. 183. Ad significationem verbi περιαιφέει (detrahit, tollit) conf. nott. ad III, 41.

### CAP. XCVII.

Αύται μέν νυν άρχαί τε ήσαν κ. z. 1.] Finitur hoc loco satrapiarum et tributorum singulis satrapiis impositorum descriptio inde a capite 89 instituta: iam adduntur eae gentes, quae, cum tributum nullum penderent, dona tamen regi ferebant (de quibus donis cf. nott. ad III, 89): Aethiopes, Colchi, Arabes. Harum igitur gentium enumeratione facta non statim Noster pergit in enarrandis iis, quae Dario ad regnum modo evecto deinceps acciderint neque narrationem satrapiarum indice exhibito interruptam continuat, sed mira illa, quae de Indorum gentibus aurique copia maxima (cf. III, 94) fando acceperat, hoc loco (cap. 98 seqq.) addere instituit, ipsa illa gentium descriptione ad haec adductus simulque bene sentiens, haec Graecis, in quorum gratiam scribebat, prorsus incognita esse eorumque animos valde advertere: qua eadem de causa etiam de Arabia quaedam adscripsit (cap. 107 seqq.) aeque mira Graecisque incognita: unde demum cap. 118 ad ipsam rerum Persicarum narrationem redit, exponens de Intapherne atque Oroeta (cap. 120 seqq.), cuius res eo minus silentio praetereundas esse putabat, quo magis ad Samum spectabant (vid. III, 60 ibique nott.) et ad Graecorum res, interiecta quoque (cap. 129 seqq) narratione de Democedis, celeberrimi Graecorum medici rebus, quae cum domesticis Darii rebus erant coniunctae: a quibus omnibus demum cap. 150 regreditur ad Persarum res, de Babylone exponens, quae a Dario defect et gravi ac longa obsidione recuperata est.

Sufficiant hace de occonomia s. dispositione huius libri: etenim satis inde Herodoti cernitur consilium Graecorum in commoda potissimum scribentis et ea inprimis enarrantis, quae Graecis sive grata sive utilia esse corumque animos oblectare et excitare potuerint : inde quoque explicari poterit, cur nulla fiat mentio seditionum atque motuum, quos statim post Darium ad regnum evectum in variis regni Persici regionibus exortos et Darii ac Persarum virtute compositos tradit Bisutuna inscriptio, in qua ipse Darius loquitur de belli tumultu in Susiana ac Babylonia, in Perside, Media, Sattagydia, Parthia, Margiana, Armenia, Scythia commoto, sed oppresso: vid. Col. I. §. 16 seq. Col. II. §. 2 seqq. Haec enim ad Persas ipsos cum spectarent, minus necessaria Noster habuit, quae copiosius enarraret: satis habuit, de una Babylone loqui, qua de re cf. ad. III, 150 nott.

ή Πεφσίς δὲ χώρη] Intelligitur Persis propria, quae dicitur, s. terra Fars s. Farsislan, Susianae vicina, de qua plura Heeren. l. l. p. 192 seqq. et Ritter: Erdkunde VIII. p. 771 seqq. Vid. Kinneir Memoir of the Pers. emp. p. 54 seqq. Hanc vero tributorum immunitatem ad omnes decem Persarum tribus supra I, 125 commemoratas spectasse inremonet Rennel. l. l. pag. 508.

γθησαν φέρειν, δώρα δε αιγίνεον, Αιθίοπες οι πρόσουροι Αιγύπτω, τοὺς Καμβύσης έλαύνων έπὶ τοὺς Μακροβίους Αίδίοπας κατεστρέψατο, οδ περί τε Νύσαν την Ιρην κατοίκηνται καλ τῶ Διονύσω ἀνάγουσι τὰς ὁρτάς, ούτοι οl Αίθίοπες καὶ οί πλησιόχωροι τούτοισι σπέρματι μέν χρέωνται τῷ αὐτῷ τῷ καί 247 οί Καλατίαι Ίνδολ, ολκήματα δε έκτηνται κατάγαια. ούτοι συναμφότεροι διὰ τρίτου έτεος ἀγίνεον, ἀγινέουσι δὲ καὶ τὸ μέτρι έμεῦ δύο γοίνικας ἀπύρου γρυσίου καὶ διηκοσίας φάλαγγας

δῶρα δὲ ἀγίνεον] Conf. nott. ad III, 89. De Aethiopibus et Cambysis expeditione contra eos vid. III, 17. Rennel. l. l. p. 572 hos Aethiopes a Cambyse subactos pro Nubiis habet.

Αίθίοπες οι πρόσουροι Αίγύπτω μ. τ. λ.] Citat haec Eustath. ad Odyss. p. 1386, 8 s. 13, 14. Verbis additis οί πρόσουροι Αίγύπτφ distinguuntur hi Aethiopes ab Aethiopibus Asiaticis, de quibus vid. III, 94. De Nysa diximus ad II, 146. Retinui κατοίκηνται et έκτηνται a Dindorf. (Comment. de dial. Herod. p. XXVII) mutatum in κατοικέαται et έπτέ αται. Cf. etiam I, 142. IV, 53 et alios locos Nostri a Bredovio iam allatos pag. 311.

σπέρματι μέν χρέωνται τῷ αὐτῷ τῷ καὶ οἱ Καλατίαι] Alterum τῷ abiecit Gaisf. Sine causa idonea, libris invitis. Nam utrumque apud Herodotum obvium, qui, monstrante Struve Spec. I Quaest. de Herod. dial. I. pag. 25 (Opuscc. II. p. 188. 189), in hisce modo solam particulam και posuit, modo relativum pronomen addita hac particula. Naber in Mnemosyn, IV. p. 20 verba: ούτοι οί Αίθίοπες usque ad έκτηνται κατάγαια eiici vult. — De Calatiis vid. nott. ad III, 38. De semine cum nihil quidquam alibi relatum inveniatur, haec vero gens Indica parentes suos devorare supra dicatur, Valcken. pro σπέρματι coniecit σήματι, i. e. τάφω. Wesselingius (Dissert. Herod. XI. p. 174) ad parentum comedendorum morem respiciens maluerat ἔργματι μὶν χρέωνται, i.e. eodem facinore defunguntur, quo Indi Calatiae; cf. V, 77. Quorum neutrum placuit Schweigh.,

qui apud Athen. III, 110 E. memorari dicit tò en Albionia yiyvopeνον σπέρμα, coll. Polluce VI, 73 et Hesychio s. v. Ορίνδην, ita ut h. L oryza sive milii quoddam genus, infra quoque III, 100 (ubi vid. nott.) commemoratum, intelligatur. Idem consuli vult Denon. Voyag. en Egypt. pag. 75. Schweighaeuserum recte segitur Italus interpres.

οίκήματα δε έκτηνται κατάγαια] Conf. IV, 183 de Troglodytis Acthiopibus. — Ad formam zarayana cf. Bredov. p. 139; qui Herodoti at-tulit locos II, 150. IV, 95. 96. 175. 192. Male enim duo codd. hoc lose

κατάγεα.

δύο χοίνικας απύρου χουσίου] aurum purum intelligitur, quod coctum non est, quale ex fluviis auriferis provenit aut in desertis sabulosis reperitur. Conf. nott. ad I, 50. De auri pulvere cogitat Larcher. ob choenicis mensuram adhibitam. -In proxime antecedentibus dià rolτου έτεος est: tertio quoque anno (nos: alle drei Jahre), ut II, 4. 37, ubi cf. nott.

διηχοσίας φάλαγγας έβένου] i. e. ducentos ebeni truncos. Vid. III, 114, ubi et ebenum et elephantos in Aethiopiae bonis memorat. Nostrum locum attigit Plinius H. N. XII, 4, 8 coll. Eustath. ad Ili. p. 469, 2 s. 357, 30. Plura de ebeno ex India plerumque ad Persas ac Phoenices transvecto indeque ad ipsam Graeciam ex India vel Aethiopia invecto Kruse: Ind. alte Geschichte p. 371 seq. Apud Hesychium φάλαγγες sunt στρογγύλα ξύλα καὶ σύμμετοα et apud Schol. Apollon. Rhod. II, 845 φάλαγξ, τὸ ἐπίμηκες καὶ στρογγύlov gulov et quae sequentur comυ καὶ πέντε παίδας Αἰδίοπας καὶ ἐλέφαντος οδόντας με
ς εἰκοσι. Κόλχοι δὲ ἐτάξαντο ἐς τὴν δωρεὴν καὶ οἱ

χέες μέχρι τοῦ Καυκάσιος οὕρεος ἐς τοῦτο γὰρ τὸ οὖρος

Ιέρσησι ἄρχεται τὰ δὲ πρὸς βορέην ἄνεμον τοῦ ΚαυκάΠερσέων οὐδὲν ἔτι φροντίζει. οὖτοι ὧν δῶρα, τὰ ἐτά
, ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ διὰ πεντετηρίδος ἀγίνεον, ἐκατὸν παϊδας

ia cum iis, quae apud Nomag. 163 leguntur: "Phalungae ur fustes teretes etc." Sponte tem venit nostrum Planken.— i ἐβένου, cum falso exhibeant a libri ἐβένου νου; vid. Bredov.— παιδας Λίθίοπας haud scio ster intellexerit castratos s. os.

**αυτος όδοντ**ας μεγάλους εί-Plinius H. N. VIII, 3, 4: "Praepei in se expetendam sciunt esse in armis suis, quae Iuba appellat, Herodotus tanto ior et consuetudo melius den-Ad quem locum nunc monet simus Cuvier. (pag. 407 seq. ed. Panckouck.), controverde natura dentium maiorum vocant défenses) elephanti admodum fuisse agitatam, me opinionem, quae eadem waaniae, invenisse patronos centiori actate, quamquam abium, quin potior sit Heromtentia, cum revera sint dennime cornua. Ebur idem Cuddit vix differre ab ea mateeriori, quae in dentibus insit, que illos maiores insertos esse entes incisivos gerenti. De tudine dentium idem attulit iorum duo testimonia, unde dentes vel centum libr. ponsuperasse. Elephantos in Afriquentes reperiri, unde ebur imum ad Europam fuerit allaer Phoenices, pluribus expo-. G. de Schlegel. Ind. Bibl. I, . 137 seqq. 141 seqq., qui l. l. pag. 145 observat, Heroprimum esse inter Graecos ores, apud quem Elegas de elephanto positum inveniatur. etiam IV, 191.

ξαντο ές την δωρεην] ,,Colchi
e] ad donationem ordinarunt."

Ita Wessel. subiiciens, ferre sic morem in ultronea tributi et donorum collatione, ut infra: οὐτοι ὧν δῶρα τὰ ἐτάξαντο et supra 13 (ubi vid. nott.) IV, 35. 165. Tu conf. nott. ad III, 13.

Κανκάσιος ούφεος] In duobus libris Κανκάσιος (quod ferri posse negat Bredov. p. 233 seq.) a Κανκάσος, quod invenitur I, 203. 204. IV, 12 et I, 104 το Κανκάσιον όφος. Quod nostro loco legitur Κανκάσιος, satis tuetur inscriptio Graeca in Inscr. Gr. Thes. nr. 2104 vers. 4 et Stephanus Byzantinus, qui praeter Κανκάσος et inde ductum Κανκάσιος formam Κανκάσιος (unde h.l. genitivus Κανκάσιος) quoque commemorat. — Mox scripsi βορέην pro vulg. βορήν, ut I, β, ubi vid. nott.

ές τουτο γὰο τὸ ὅρος ὑπὸ Πέοσησι ἄρχεται] Hoc verissime dici monet Heeren. Ideen I, 1. pag. 148, cum septentrionem versus Persarum regnum Ponto Euxino, Caspioque mari et Caucasi montibus inter utrumque mare positis terminatum sit; qui fines a nemine ante Zingis-

Chan, sunt superati.

έκατὸν παϊδας] Tributum servo-rum et servarum hic intelligo. E Caucasi regionibus antiquitus multos homines, et pueros et puellas, coëmptos et in alias terras tanquam mancipia venditos esse idque commercium per Phoenices potissimum factum esse haud pauca docent, quae attulit Movers: Die Phönizier II, 3. p. 82. Etiamnum e regionibus Caucasiis in Aegyptum mitti, quos Mammalucos vocant, milites eximios insignique et corporis robore et formositate, docet Rennel. 1. 1. pag. 525 not. Ac nemo fere nescit, quantum hodieque corporis forma et robore excellant Colchicae terrae incolae: e quibus adhuc virgines

καὶ έκατὸν παρθένους ' Αράβιοι δὲ χίλια τάλαντα άγίνεον λιβανωτοῦ ἀνὰ πᾶν ἔτος. Ταῦτα μὲν οὖτοι δῶρα πάρεξ τοῦ φόρου βασιλέι ἐκόμιζον.

Τον δὲ χρυσον τοῦτον τον πολλον οι Ἰνδοὶ, ἀπ' οὐ τὸ ψῆγμα τῷ βασιλέι τὸ εἰρημένον κομίζουσι, τρόπῷ τοιῷδε κτέωνται. Εστι τῆς Ἰνδικῆς χώρης τὸ πρὸς ῆλιον ἀνίσχοντα ψάμμος τῶν γὰρ ἡμεῖς ἰδμεν, τῶν καὶ πέρι ἀτρεκές τι λέγεται, πρῶτοι πρὸς ἡῶ καὶ ἡλίου ἀνατολὰς οἰκέουσι ἀνθρώπων τῶν ἐν τῆ Ἰσση Ἰνδοί Ἰνδῶν γὰρ τὸ πρὸς τὴν ἡῶ ἐρημίη ἐστὶ διὰ τὴν ψάμμον. Εστι δὲ πολλὰ ἔθνεα Ἰνδῶν καὶ οὐκ ὁμό-

formae eximiae venduntur in Turcarum gynaecea, iuvenes vero ac viri prae omnibus pulcherrimi ac fortissimi habentur.

'Αφάβιοι δὲ χίλια τάλαντα] Exscripsit Eustath. ad Dionys. Perieget. 923 et Plinius H. N. XII, 17, 38. §. 80. De Arabibus cf. nott. ad III, 94. Mox cum recc. edd. dedi ταῦτα μὲν οὖτοι δῶφα, ubi vulg. ταῦτα μὲν οὖν δῶφα, quod retinuit Matthiae.

πάρεξ] Apud Homerum invenitur παρίκ et παρίξ promiscue; apud Herodotum unice πάρεξ idque paroxytonon. Plurima hanc in rem attulit Grashof. in: Schulzeit. II. 1831. p. 515 seqq. Add. nott. ad I, 93 et cf. III, 91. 117. IV, 46; Cramer. Anecdd. Oxoniens. I p. 370. Nec aliter πέριξ III, 158. IV, 15, ubi cf. nott. — πάρεξ τ. φ. est: praeter imperatum aliis tributum, ut Wessel. explicat.

## CAP. XCVIII.

τὸ εἰρημένον κομίζουσι] Cf. III, 94. De magna auri copia, qua antiquitus India fuit celebrata, praeter Ctesiae locum, quem supra iam attulimus (Indicc. §. 12 ibique allata), plurima testimonia inde a sacra scriptura ex Iobi libro atque Iesaiae vaticiniis itemque e sacris ipsorum Indorum carminibus usque ad recentiora tempora protulerunt Bohlen.: Das alte Indien II. p. 118 et Kruse: Indiens älteste Geschichte pag. 361 seq.: quae declarant, constantem hanc veterum fuisse opinionem, quam antiquissimi Grae-

corum testes, Herodotus et Ctesias, iam prodiderunt. Conf. etiam infra ad III, 106 allata. Inde τὸν Ἰνθικόν χουσὸν celebravit Sophoeles Antigon. 956 ed. Both.

πρώτοι πρὸς ἡῶ καὶ ἡλίου ἀνατολὰς — 'Iνδοί] Ad locutionem πρὸς ἡῶ καὶ ἡλίου ἀνατολὰς conf. nott. ad IV, 44 et ad locutionem πρὸς ἡλιον ἀνίσχοντα Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Agamemn. 92. Quod ad rem attinet, Ctesias Ind. I ultra Indos habitare negans mortales cum Herodoto gonvenit, itemque Strabo II. p. 130. s. p. 192 atque inprimis initio libri XV. p. 665 (πρώτη γὰρ ἔκκειται πρὸς ταὶς ἀνατολαὶς καὶ μεγίστη). Unde satis patet, nullam hos scriptores Sinessium terrae cognitionem habusse.

— De Herodoti atque Ctesiae India vid. Excurs. ad h. l.

'Ινδῶν γὰο τὸ πρὸς τὴν ἡῶ ἐρημίη ἐστὶ διὰ τὴν ψάμμον] Ne quis hoe miretur, bene monet Heeren. Ideas I, 1. p. 367, Indiam, qualem certe Noster novit, et septentrionalem et meridionalem in deserta exiisse, illam in deserta Cobi, quae dicuntur, hanc in regionem sabulosam, quae inde a terra Guzerat usque ad Mutan pertineat; unde factum, ut Herodotus omnem Indiam orientem versus desertis terminari crederet. Rennelio l. l. p. 519 hoc loco desertum lesselmere s. Registan indicari videtur. Conf. etiam Maltebrun. Annall. nouvell. d. Voyag. II. p. 323 seg.

seq.
"Εστι δὲ πολλὰ ἔθνεα Ίνδῶν καὶ
οὖκ ὁμόφωνα σφίσι] Heeren. l. l. I,

σφίσι καὶ οι μὲν αὐτῶν νομάδες είσὶ, οι δὲ οῦ, οι δὲ ἐν Ἰλεσι οικέυυσι τοῦ ποταμοῦ καὶ ἰχθυς σιτέονται ώμους, ἰφέουσι ἐκ πλοίων καλαμίνων όρμεόμενοι. καλάμου δὲ υ πλοίον ἕκαστον ποιέεται. οὖτοι μὲν δὴ τῶν Ἰνδῶν

295 de Indorum ordinibus vocant) disserens easque ad s gentium stirpes revocans erodoti verba eo magis redt, quo verius illa dicta viei, qui quam diversae sint communi Indorum nomine omprehensae, satis noverit. a in multis aliis rebus nec maxime different hae genb hoc quoque ipsum, quod l illae lingua utantur eademculento est documento, distirpis Indorum esse gentes. ab Herodoto h. l. vera tradi : Lassen: Indische Alterande I. p. 388 seq., qui et er Indiae incolas primitivos leoque tres diversae stirpis distingui vult, ad quas reem Herodotum recte ac vere iere existimat. Add. ibid. 32.

In rola: Eleat olnéovat rov i) Indum fluvium, in cuius us hae gentes habitent, innanifestum est. Quare cum Id. I, 1. p. 361 huius gentis irea ipsa Indi ostia posuerim krabitas, ad quos forsitan it. Nec movet me Malteauctoritas, qui l. l. p. 325 mtem quippe piscibus fruentibusque exiguis utentem ad ris Indi ripas habitasse con-

Adhuc circa Indi ostia qui it, eos piscibus potissimum ustentare testantur recentio-Lassen l. I. pag. 96; de labundantia in Indo fluvio Burnes: Travels in to Bokol. II. p. 252. — lx8vs scrivulg. lx8vas, ut I, 202, ubi ptt. IV, 53.

lolor καλαμίνων όρμε όμε νοι] κλάμινα, ut infra V, 101 olλάμινα, intelligentur naves dine confectae, ubi cogitan eo arundinis genere, quod idos crescit in summam alti-

tudinem et ad varios vitae usus adhibetur (nostrum Bambusrohr). De hoc Indico calamo vid. mox plura. Quod Wesselingio in mentem venerat òqμευόμενοι (ab όρμεψω, hamo pisces capto), quodque Pauwio ορμιώμενοι (ab ορμιά tinea, hamus, unde ορμιάομαι, hamo capio), hoc utroque non opus. Vulgatam Schweigh. Latine sic reddit: navigiis ex arundine confectis insectantes, et in nota ad h. l.: navibus arundineis ad capiendos pisces excuntes, in quo Gaisfordio displicet vox exeuntes, cum ορμώμαι significet initium motus ortunque alicunde capio, indeque Herodoti verba potius valeant: e navigiis arundineis piscantur, s. utuntur navigiis arundineis ad captandos pisces. Larcherus scribi voluit ὀρμεόμενοι, ut unus Parisinus liber affert, quodque cum recentt. edd. inde exhibui pro vulg όρμε ώ-HEVOL.

καλάμου δε εν γόνυ πλοιον εκαστον ποιέεται Affert Herodotes Eustathius ad Dionys. Perieg. 1107. Haec ipsa, opinor, Plinius respexit de Indica arundine praeter alia sic scribens Hist. Nat. XVI, 36: ,,Arundini quidem Indicae arborea amplitudo; - navigiorumque etiam.vicem praestant, si credimus, singula internodia etc." et VII, 2. §. 21:,,arundines tantae proceritatis, ut singula internodia alveo navigabili ternos interdum homines ferant. Multas ibi quina cubita constat longitudine excedere." Quae de arundinis genere, cui nomen Bambus, intelligenda esse, bene ad h. l. monuit Cuvier., addens hanc arundinem maximis arboribus non cedere altitudine, crassitie et soliditate, cuius una quaedam species, Bambus arundinacea, ad sexaginta pedes adeoque amplius in altitudinem porrigatur. Primarius de Indica arundine locus exstat apud Ctesiam Exc. Ind. 6 (ὁ λεγόμενος Ἰνδικὸς κάλαμος φύεται, πάχος μέν όσον δύο ανδοε πεφορέουσι εσθητα φλοίνην επεάν εκ τοῦ ποταμοῦ φλοῦν ἀμήσωνται καὶ κόψωσι, τὸ ενθεῦτεν φορμοῦ τρόπον καταπλέξαν-99 τες ὡς θώρηκα ενδύνουσι. "Αλλοι δὲ τῶν Ἰνδῶν πρὸς ἡῶ

οιωργυιωμένοι μόλις περιλάβοιεν, τὸ δὲ ῦψος ὄσον μυριοφόρου νεὼς Ιστὸς κ.τ. λ.), ubi antiquiorum scriptorum congessi testimonia (in quibus praecipue consul. praeter Plin. l. l. Diodor. II, 17 med. XVII, 90. Strab. KV. pag. 710 s. 1037 C. Theophrast. Hist. Plant. IV, 11. p. 159 Schneid.), et quae a recentioribus disputata sunt, indicavi. Tu vid. inprimis Salmas. Exercitt. Plinn. pag. 1010 seq. 1052 seq., Schneider. ad Theophrast. l. l. p. 371, Wahl. Erdbeschr. v. Ostind. pag. 765 et Heeren. Ideen I, 1. pag. 360, quocum plane faciendum esse puto, ut arundo Indica, cuius apud Herodotum mentio fit, pro Bambi arundine habeatur, quae ipsa in iis Indiae regionibus, ad quas Herodoti narrata proxime spectant, maxime proveniat. Banbusam et Calamum Rotang Linnei a Sprengel. Hist. Bot. I. p. 171 intelligi, ex Schneideri adnotatione l. l. animadverti. Lassen (Indische Alterthumsk. II. p. 633 coll. I. p. 253) Bambi arundinem hic intelligi negat; de alio arundinis genere, quod Bambo par fere sit altitudine atque ad Indi ripas crescat, ad varios vitae usus ab incolis, qui illud vocitent Kana, adhibitum, Herodotum loqui arbitratur.

φορέουσι έσθητα φλοίνην] τε, quod post έσθητα vulgo legebatur, cum recentt. edd. sustuli, itemque  $\hat{\eta}_{\nu}$ , quae vocula in tribus libris post φλοίνην legitur, ab aliis vero quinque abest, quaeque, si retinetur, ad καταπλέξαντες referri debet, quamquam, ut bene monet Struve Spec. I. Quaest. de dial. Herod. pag. 22 (Opusce. II. p. 284), Indi ,,non ipsam vestem in storene modum plectunt, sed scirpo in hunc modum plexo ut veste utuntur". Itaque hunc virum doctum secutus cum recentt. edd. abieci  $\eta \nu$ , quippe qua voce importuna eiecta omnia optime procedant, cum Herodotus in talibus plerumque ασυνδέτως loqui soleat, ut pluribus

docet Struve l. l. Herold. Emendd. Herodd. P. II. p. 11. 12, qui et ipse  $\hat{\eta}\nu$  ferri posse negat, eius loco scriptum fuisse  $\tau oi \hat{\eta} \nu \delta \varepsilon$  putat.

έσθητα φλοίνην Docet Wessel, Atticis φλέως, lonibus φλούς herbam esse palustrem, scirpi instar (nostrum Bast), auctore Polluce X, 178, ubi έσθης φλοίνη (vestis seirpea s. ex phleo), coll. Pausan. VIII, 22 etc. Schweighaeuserus laudat Niebuhr. Itin. II. p. 70 ibique tab. sen. XII. fig. C. Attigit Heeren. l. l. I, 3. p. 328 seq. vestimenta apud Indos antiquissimo aevo ex arborum cortice parata atque Herodoto et Ctesiae Ind. 22 commemorata; qualia anachoretarum aut poeniten-tiam agentium supplicantiumve hominum fuisse e Sacontalae carmine Indico patet; quae cadem sub sole siccare solebant, humiditati ut resisterent. [,,Conf. Philostrat. de Vita Apollonii III, 16, Liber legum auctore Menu s. Manu cap. VI. vs. 6, Carmen Indicum Ramayana lib. I. stroph. 30 et Kosegarteni Adnot. in version. german. fabulae scenicae Nalae (Nali) pag. 288 seq." Cr.] Sed apud Ctesiam I. I. Evilva luaτια haud scio an eiusmodi intelligenda sint vestimenta, qualia su-pra III, 47 Herodotus indicaverat είρια άπὸ ξύλου, i. e. ex coloneo s. gossypio (Baumwolle) confecta. Vid. nott, ad Ctes. pag. 326 et ad Herod. III, 47. — E duobus libris cum recentt. edd. exhibui αμήσωνται pro vulg. αμήσωσι, itemque mox ένδήνουσι e Sancrofti libro pro vulg. δυνέουσι, quod ferri posse negat Bredov. p. 362. Aliter sentire videntur Meineke ad Theocrit. Id. II. pag. 200 et Kuehner. Gr. Gr. §. 182.

φορμοῦ τρόπον καταπλέξαντες] i. e. corbis ad instar pertexentes. Locutionem repetiit Pausan. VIII, 22. §. 4, ubi conf. Siebelis. Glossa Herodotea ad h. l. φορμός πλέγμα ώς κόφινος.

ες τούτων νομάδες είσι, κρεών έδεσται ώμών, καλέον-Ιαδαίοι. νομαίοισι δε τοιοισίδε λέγονται χράσθαι. ος η τών άστων, ην τε γυνη ην τε άνηρ, τον μεν άνδρα κ μάλιστά οι ομιλέοντες κτείνουσι, φάμενοι αὐτον τητη νούσω τὰ κρέα σφίσι διαφθείρεσθαι. ο δε άπαρνός

# CAP. XCIX.

rat δὲ Παδαῖοι] De Padaeis s laudant Tibull. IV. 1. icol. Damascen. ap. Stob. L E reliquiis Histor. uni-. 144 ed. Örelli cf. eundem ment. notarr. in Nicol. Dag. 70 seq. Larcherus cum l.pag. 519 Padaeos et Ganuna eademque gente has utraque a Gange fluvio, Padus s. Padda in Sansingua appelletur, nomen , ita ut Padaeorum gens m eiusque ostia sit releontra in montibus septens hanc gentem feram Tarerminam quaerendam esse neent. apud Rennel. l. l. Heerenius Ideen I, 1. pag. eos, qui ab oriente Indoyophagorum s. ab oriente Indi fluvii sedes habueterra statuit collocandos te nunc vocatur Guzerat, s Paddar, ad cuius ripas ins nomen invenerit. Nec c abesse notat deserta amulosa, usque ad terram Mulsta, in quibus et antiquiore ore aevo gentes maxime erae domicilium habuerint, oster Calatiarum nomine , 38 (ubi vid. nott.) indiui obloquitur Maltebrun. innall. II. p. 326, 329, cum m sedes in montibus superae Panjab meridiem verrra Kaschmir quaerendae amque vero gentem Paet Calatiarum, quos ultirientem Herodotus norit. [ndicae videri vult stirpis, rthicae. Equidem malim ad Heerenii sententiam, i vel eo probari videtur, ue eirea fluvium Paddar gentes habitare dicuntur ferissimae (vocantur Pindarris et Gonds in locis Adschmir, Malwa et Khandisch), quae adhuc homines sacrificant cognatosque aut morbo correptos fatali aut propter senectutem infirmos mactant cosdemque comedunt. ut monuit Kruse Indiens alte Geschichte p. 37. Bohlen (Indien I. p. 44.63 seqq.) Padaeos ad infimum Indorum ordinem eumque maxime contemptum, cui nomen Paria, referri huiusque ordinis s. stirpis homines palantes intelligi vult: neque aliter fere Benfey (in Encyclopaed. Ersch. et Gruber. Sect. II. P. XIII. p. 41 seq.), qui vocem Παδαίοι spectare putat ad Sanscritanam vocem Pad, qua pes significatur, cum ex pede Brahmae exortum sit quartum istud et infimum hominum genus, qui vocantur Paria.

νομαίοισι δε τοιοισίδε] Ita cum recentt. edd. exhibui pro vulg. νόμοις δε τοιοίσδε. Matth. edidit: νόμοισι τοιοισίδε δέ. Cf. infra IV, 26. De ipsa re vide nott. ad III, 38.

ό δὲ ἄπαονός έστι μὴ μὲν νοσέειν] Vulgo απαρνεόμενος, quod retinuit Matth. tum in textu, tum in Gr. Gr. §. 559, ubi h. l. excitatur, coll. Kuehner. Gr. Gr. §. 416, 4. Tu conf. Pollucem V, 101 et Suidam s. v. et ad locutionem III, 66. II, 179. V, 106. - In proxime antecedentibus pro διαφθείρεσθαι Aldina et aliquot libri διαφθείζειν, quod amplectendum indicat censor Ienensis 1817. nr. 164. pag. 372. Reliqui libri, inter quos Mediceus ac Florentinus, retinent διαφθείρεσθαι, quod inde ego quoque cum recentt. edd. retinendum duxi, cum altera lectio ex emendatione s. correctione quadam grammatici docti orta esse videatur. Ipsa sententia haec fere est: dicentes, illum tabescentem morbo suum ipsius carnem corrumpere indeque ipsis

έστι μη μεν νοσέειν, οί δε οὐ συγγινωσκόμενοι ἀποκτείναντες κατευωχέονται. ην δε γυνη κάμη, ώσαύτως αι ἐπιχοεώμεναι μάλιστα γυναϊκες ταὐτὰ τοισι ἀνδράσι ποιεῦσι. τὸν γὰρ δη ἐς γῆρας ἀπικόμενον θύσαντες κατευωχέονται. ἐς δε τούτου λόγον οὐ πολλοί τινες αὐτῶν ἀπικνέονται πρὸ γὰρ τοῦ τὸν ἐς 100 νοῦσον πίπτοντα πάντα κτείνουσι. Έτέρων δέ ἐστι Ἰνδῶν δοξ ἄλλος τρόπος οὖτε κτείνουσι οὐδεν ἔμψυγον, οὖτε τι σπείνουσι

gustandi cupidis corruptam praebere. Itaque τὰ κρέα tanquam obiectum, quod vocant, ad διαφθείρεσθαι refero, vix ita explicandum, ut proposuit Wannowski: Syntax. anomal.

Graecc. pars. pag. 175.

of δὲ οὐ συγγινωσκόμενοι] i. e. hi vero, non concedentes hoc, non agnoscentes, quod sc. morbo se laborare negat. Conf. V, 86. 94. IV, 126. VI, 61. 140. Ad verba ἀποκτείναντες κατευωχέονται conf. supra nott. et conferri quoque possunt, quae de gentibus quibusdam Brasiliae similia fere scribit Martius: Ueber d. Rechtszust. d. Ureinwohner Brasil. p. 73. In seqq. αὶ ἐπιχρεώμεναι μάλιστα γυναίκες sunt mulieres aegrotanti mulieri maxime necessariae, cum eadem maxime conversantes: de quo familiari usu s. commercio idem verbum explicandum quoque opinor in Thucydid. I, 41.

ές δὲ τούτου λόγον — ἀπικνέονται] i. e. in eius rationem, ad eam sc. senectutem pauci perveniunt, interprete Gronovio, qui confert VII, 0. — πρὸ γὰς τοῦ equidem retinui; e duobus codd. Dindorfius dedit πρὸ γὰς τούτου. Sed vid. I, 122. III, 62. V, 55. 75. Mox cum Schweigh. et Gaisf., probante censore Ienensi 1817. nr. 163. pag. 363 seq., edidi πίπτοντα πάντα, ubi illud πάντα cum vi quadam additum esse neminem fugit. Vulgo: πάντα πίπτοντα, quod

Matthiae retinuit.

### CAP. C.

οὖτε κτείνουσι οὐδὶν ἔμψυχον] Satis constat, apud Indos nefas haberi, animalia occidere; cf. modo Kruse l. l. pag. 37. Ad hunc vero Herodoti locum haud scio an perti-

neant, quae similia apud Nicol. Damascen. (pag. 140 ed. Orell. ex Stob. 66, 38) de gente quadam Indica, cui nomen Αρίτονοι, praedicantur, ubi Orellius praeter alia Herodotum merito laudat pag. 66 in nott. supp. Herodoteam narrationem, in qua caeterum falsa veris admixta sint, ad eos spectare, quos vulgo vocamus Hindus, statuit Rennel. l. l. p. 519 et Vincent. ibid. p. 720. Aliai placet Heerenio Ideen I, 1. pag. 365, qui h. l. de ea gente, cui nunc nomen Marattorum, agi contendit; herum enim maiores has ipsas Indiae regiones septentrionales semper antiquitus tenuisse monet, eosque ipses non aliter atque Indos s. Hindus carnem plerumque aversari, bellicosos caeteroqui et valde rudes vel nostra aetate. Quae cum Herodoti verbis conveniunt; nec refragantur, quae de nigro istorum Indorum colore idem perscripsit, cum in meridionalibus Indiae tractibus homines reperiantur vel prorsus nigri vel quorum color ad nigritiam proxime accedat. Benfey l. l. pag. 42 Herodoti verba de Indis, qui nihil quidquam animatum occidunt nec quidquam serunt nec denique domes possident, de anachoretis accipi vult; Brachmanarum solitariam vitam agentium vestigia in his cerni existimat Lassen: Indische Alterthumsk. II. pag. 635 seq. refragante Bohlen (Indien I. p. 319 seq.), qui mavult h. l. de Buddhae asseclis cogitare: quod mihi vix fieri posse videtur, cum Buddhae cultus ad longe posteriora tempora pertineat. Kruse l. l. p. 38 inde intelligi vult h. l. eos. qui Τλόβιοι apud Megasthenem vocantur et ab Indis ipsis Wanaprasthas, i. e. solitarii (incolae) silvae. —

φουσι, οὖτε οἰκίας νομίζουσι ἐκτῆσθαι ποιηφαγέουσι δὲ, καὶ αὐτοισί ἐστι ὅσον κέγχρος τὸ μέγαθος ἐν κάλυκι, αὐτόματον ἐκ τῆς γῆς γινόμενον, τὸ συλλέγοντες αὐτῆ τῆ κάλυκι ἕψουσί τε καὶ σιτέονται. ὡς δ' ἄν ἐς νοῦσον αὐτῶν πέση, ἐλθῶν ἐς τὴν ἔρημον κέεται, φροντίζει δὲ οὐδεὶς οὕτ ἀποθανόντος οὕτε κάμνοντος. Μίζις δὲ τούτων τῶν Ἰνδῶν τῶν κατέλεξα πάντων 101 ἔμφανής ἐστι, κατάπερ τῶν προβάτων καὶ τὸ χρῶμα φορέουσι ὁμοιον πάντες καὶ παραπλήσιον Αἰθίοψι. ἡ γονὴ δὲ αὐτῶν, τὴν ἀπίενται ἐς τὰς γυναϊκας, οὐ κατάπερ τῶν ἄλλων ἀνθρώκων ἐστὶ λευκὴ, ἀλλὰ μέλαινα, κατάπερ τὸ χρῶμα τοιαύτην δὲ

Ad significationem verbi νομίζουσι conf. nott. ad I, 131. Ad ποιηφαγέουσι (i. e. herbis vescuntur) conf.
III, 25. Plura vid. apud Lobeck.
ad Phyvnich. pag. 643.

ad Phrynich. pag. 643.

παὶ αὐτοῖσί ἐστι ὅσον κέγχοος τὸ pérados és nálvni] nérzoos milium est, de quo cf. Creuzer, fragmm. historicc. pag. 62. Herodoti haec verba vulgo de oryza intelligunt, qua Indiae gentes vesci vitamque potissimum sustentare dicuntur. Conf. Heeren. Idean I, 1. pag. 366 (coll. nott. ad Herod. III, 97) et Heyne Opusce. Acadd. T. I. pag. 345 in nott. Cum vero h. l. semen comparetur cum milio parvo, unde oryzae semine minus fuisse colligi potest, cumque semen una cum calice fuerit coctum, id quod in oryzam minime cadere potest, Linkius (Die Urwelt p. 218) Herodotum hic loqui statuit de hibisco quodam, cuius plures species per Indiam edi soleant, ita ut fructus non maturi, semen, arca et calix simul una coquantur: semen maturum aequare magnum milium magnitudine, immaturum semen esse minus. oryza dubitaverat quoque Miot, qui indicari indicat Dourah s. holcum sorghum Linn., cum in India aeque atque in Aegypto (cf. II, 36 ibiq. nott.) holcus inveniatur, sigillatim in regionibus septentrionem versus a terra Paniab sitis, ut monet Maltebrun. l. l. pag. 323. - In seqq. revocavi vulgatam lectionem αὐτῆ τη κάλυκι, in qua ob antecedentia uno Sancrofti libro omiserunt recentt. edd., retinendum duxi: cf. etiam nott. ad III, 45.

## CAP. CI.

και τὸ χράμα φορέουσι — Λιδίοψι] Haec verissime dici, ex Heerenio modo notavi. Cum Herodoto consentiunt Arrian. Exp. Alex. V, 4, 8 et Ctes. Ind. §. 9. coll. 20. 24. Quam vero sententiam de sole Indiam regionesque australes maxime urente Graeci tenebant (vid. infra III, 104), ex ea consequens erat, Indos, qui proximi solis radiis expositi essent, magis inde aduri et nigrum cutis recipere colorem. Conf. Bredov. Uranolog. p. VIII. — In antecedentibus vocem προβάτων latiore sensu accipere malim; cf. II, 41. I, 133 ibique nott.

ή γονή δε αύτῶν κ. τ. λ.] Haec falso tradi auctor est Aristoteles H. A. III, 22. Gener. Animall. II, 2. p. 207 coll. Strabon. XV. p. 695 s. 1019. Idem iudicium esse Soemmeringii, viri doctissimi, observat Heeren. Ideen I, 1. pag. 366. Verba την άπίενται ές τὰς γυναίκας ab interpolatore insulse addita putat Naber in Mnemosyn. IV. p. 19. 20. - Doοὴν Noster dixit aeque ac γονὴν de semine genitali, de quo supra II, 93 dixerat voçov, quam eandem formam exhibet pluribus locis Hippocrates (vid. Foesii Oecon. Hippocrat. p. 272. s. v.) itemque Aristoteles Hist. Anim. III, 16 et Plutarch. II. p. 637 F., qui idem δορήν scripsit II. p. 907 A. Ad ipsam locutioέστι μὴ μὲν νοσέειν, οἱ δὲ οὐ συγγινωσκόμενοι ἀποκτείναντες κατευωχέονται. ἢν δὲ γυνὴ κάμη, ὡσαύτως αἱ ἐπιχρεώμεναι μάλιστα γυναϊκες ταὐτὰ τοισι ἀνδράσι ποιεῦσι. τὸν γὰρ δὴ ἐς γῆρας ἀπικόμενον θύσαντες κατευωχέονται. ἐς δὲ τούτου λόγον οὐ πολλοί τινες αὐτῶν ἀπικνέονται πρὸ γὰρ τοῦ τὸν ἐς 100 νοῦσον πίπτοντα πάντα κτείνουσι. Ἑτέρων δέ ἐστι Ἰνδῶν ὅδὲ ἄλλος τρόπος οὖτε κτείνουσι οὐδὲν ἔμψυχον, οὖτε τι σκείνουσι

gustandi cupidis corruptam praebere. Itaque τὰ κρέα tanquam obiectum, quod vocant, ad διαφθείρεσθαι refero, vix ita explicandum, ut proposuit Wannowski: Syntax. anomal.

Graecc. pars. pag. 175.

of δὲ οὐ συγγινωσκόμενοι] i. e. hi vero, non concedentes hoc, non agnoscentes, quod sc. morbo se laborare negat. Conf. V, 86. 94. IV, 126. VI, 61. 140. Ad verba ἀποκτείναντες κατευωχέονται conf. supra nott. et conferri quoque possunt, quae de gentibus quibusdam Brasiliae similia fere scribit Martius: Ueber d. Rechtszust. d. Ureinwohner Brasil, p. 73. In seqq. αὶ ἐπιχρεώμεναι μάλιστα γυναίκες sunt mulieres aegrotanti mulieri maxime necessariae, cum eadem maxime conversantes: de quo familiari usu s. commercio idem verbum explicandum quoque opinor in Thucydid. I, 41.

ές δὲ τούτου λόγον — ἀπικνέονται] i.e. in eius rationem, ad eam sc. senectutem pauci perveniunt, interprete Gronovio, qui confert VII, 9. — πρὸ γὰς τοῦ equidem retinui; e duobus codd. Dindorfius dedit πρὸ γὰς τούτου. Sed vid. I, 122. III, 62. V, 55. 75. Mox cum Schweigh. et Gaisf., probante censore Ienensi 1817. nr. 103. pag. 363 seq., edidi πίπτοντα πάντα, ubi illud πάντα cum vi quadam additum esse neminem fugit. Vulgo: πάντα πίπτοντα, quod Matthiae retinuit.

### CAP. C.

ούτε κτείνουσι οὐδὶν ἔμψυχον] Satis constat, apud Indos nefas haberi, animalia occidere; cf. modo Kruse l. l. pag. 37. Ad hunc vero Herodoti locum haud scio an perti-

neant, quae similia apud Nicol. Damascen. (pag. 140 ed. Orell, ex Stob. 66, 38) de gente quadam Indica, cui nomen Agirovoi, praedicantur, ubi Orellius praeter alia Herodotum merito laudat pag. 66 in nott. supp. Herodoteam narrationem, in qua caeterum falsa veris admixta sint ad eos spectare, quos vulgo vocamus Hindus, statuit Rennel. L. L. p. 519 et Vincent. ibid. p. 720. Alfal placet Heerenio Ideen I, 1. pag. 305, qui h. l. de ea gente, cui nunc nomen Marattorum, agi contendit; herum enim maiores has ipsas Indiae regiones septentrionales semper antiquitus tenuisse monet, eosque ipses non aliter atque Indos s. Hindus carnem plerumque aversari, bellicosos caeteroqui et valde rudes vel nostra aetate. Quae cum Herodoti verbis conveniunt; nec refragantur, quae de nigro istorum Indorum colore idem perscripsit, cum in meridionalibus Indiae tractibus homines reperiantur vel prorsus nigri vel quorum color ad nigritiam proxime accedat. Benfey l. l. pag. 42 Herodoti verba de Indis, qui nihil quidquam animatum occidunt nec quidquam serunt nec denique domos possident, de anachoretis accini vult; Brachmanarum solitariam vitam agentium vestigia in his cerni existimat Lassen: Indische Alter-thumsk. II. pag. 635 seq. refragante Bohlen (Indien I. p. 319 seq.), qui mavult h. l. de Buddhae asseclis cogitare: quod mihi vix fieri posse videtur, cum Buddhae cultus ad longe posteriora tempora pertineat. Kruse l. l. p. 38 inde intelligi vult h. l. eos, qui Τλόβιοι apud Megasthenem vocantur et ab Indis ipsis Wanaprasthas, i. e. solitarii (incolae) silvae. —

φουσι, οὖτε οἰκίας νομίζουσι ἐκτῆσθαι ποιηφαγέουσι δὲ, καὶ αὐτοἰσί ἐστι ὅσον κέγχρος τὸ μέγαθος ἐν κάλυκι, αὐτόματον ἐκ τῆς γῆς γινόμενον, τὸ συλλέγοντες αὐτῆ τῆ κάλυκι ἔψουσί τε καὶ σιτέονται. ὑς δ' ἄν ἐς νοῦσον αὐτῶν πέση, ἐλθῶν ἐς τὴν ἔφημον κέεται, φροντίζει δὲ οὐδεὶς οὕτ ἀποθανόντος οὕτε κάμνοντος. Μίξις δὲ τούτων τῶν Ἰνδῶν τῶν κατέλεξα πάντων 101 ἐμφανής ἐστι, κατάπερ τῶν προβάτων καὶ τὸ χρῶμα φορέουσι ὁμοῖον πάντες καὶ παραπλήσιον Αἰθίοψι. ἡ γονὴ δὲ αὐτῶν, τὴν ἀπίενται ἐς τὰς γυναϊκας, οὐ κατάπερ τῶν ἄλλων ἀνθρώκων ἐστὶ λευκὴ, ἀλλὰ μέλαινα, κατάπερ τὸ χρῶμα τοιαύτην δὲ

Ad significationem verbi τομίζουσι conf. nott. ad I, 131. Ad ποιηφαγέουσι (i. e. herbis vescuntur) conf.
III, 25. Plura vid. apud Lobeck.
ad Phyvnich, pag. 643.

ad Phrynich. pag. 643.

καὶ αὐτοῖοί ἐστι δσον κέγχοος τὸ μέγαθος έν κάλυκι] κέγχοος milium est, de quo cf. Creuzer. fragmm. historicc. pag. 62. Herodoti haec verba vulgo de oryza intelligunt, qua Indiae gentes vesci vitamque potissimum sustentare dicuntur. Conf. Heeren. Ideen I, 1. pag. 366 (coll. nott. ad Herod. III, 97) et Heyne Opuscc. Acadd. T. I. pag. 345 in nott. Cum vero h. l. semen comparetur cum milio parvo, unde oryzae semine minus fuisse colligi potest, cumque semen una cum calice fuerit coctum, id quod in oryzam minime cadere potest, Linkius (Die Urwelt p. 218) Herodotum hic loqui statuit de hibisco quodam, cuius plures species per Indiam edi soleant, ita ut fructus non maturi, semen, arca et calix simul una coquantur: semen maturum aequare magnum milium magnitudine, immaturum semen esse minus. De oryza dubitaverat quoque Miot, qui indicari iudicat Dourah s. holcum sorghum Linn., cum in India aeque atque in Aegypto (cf. II, 36 ibiq. nott.) holcus inveniatur, sigillatim in regionibus septentrionem versus a terra Paniab sitis, ut monet Maltebrun. l. l. pag. 323. — In seqq. revocavi vulgatam lectionem αὐτῆ τη κάλυκι, in qua ob antecedentia έν κάλυκι articulum τῆ, quem ex uno Sancrofti libro omiserunt recentt. edd., retinendum duxi: cf. etiam nott. ad III, 45.

### CAP. CI.

και τὸ χρῶμα φορέουσι — Λιθ/οψι] Haec verissime dici, ex Heerenio modo notavi. Cum Herodoto consentiunt Arrian. Exp. Alex. V, 4, 8 et Ctes. Ind. §. 9. coll. 20. 24. Quam vero sententiam de sole Indiam regionesque australes maxime urente Graeci tenebant (vid. infra III, 104), ex ea consequens erat, Indos, qui proximi solis radiis expositi essent, magis inde aduri et nigrum cutis recipere colorem. Conf. Bredov. Uranolog. p. VIII. — In antecedentibus vocem προβάτων latiore sensu accipere malim; cf. II, 41. I, 133 ibique nott.

ή γουή δὲ αὐτῶν κ. τ. λ.] Η aec falso tradi auctor est Aristoteles H. A. III, 22. Gener. Animall. II, 2. p. 207 coll. Strabon. XV. p. 695 s. 1019. Idem iudicium esse Soemmeringii, viri doctissimi, observat Heeren. Ideen I, l. pag. 366. Verba την απίενται ές τὰς γυναίκας ab interpolatore insulse addita putat Naber in Mnemosyn. IV. p. 19. 20. - 80οην Noster dixit aeque ac γονην de semine genitali, de quo supra II, 93 dixerat Dogov, quam eandem formam exhibet pluribus locis Hippocrates (vid. Foesii Oecon. Hippocrat. p. 272. s. v.) itemque Aristoteles Hist. Anim. III, 16 et Plutarch. II. p. 637 F., qui idem θορήν scripsit II. p. 907 A. Ad ipsam locutioέστι μὴ μὲν νοσέειν, οἱ δὲ οὐ συγγινωσκόμενοι ἀποκτείναντες κατευωχέονται. ἢν δὲ γυνὴ κάμη, ὡσαύτως αἱ ἐπιχοεώμεναι μάλιστα γυναϊκες ταὐτὰ τοισι ἀνδράσι ποιεῦσι. τὸν γὰρ δὴ ἐς γῆρας ἀπικόμενον θύσαντες κατευωχέονται. ἐς δὲ τούτου λόγον οὐ πολλοί τινες αὐτῶν ἀπικνέονται πρὸ γὰρ τοῦ τὸν ἐς 100 νοῦσον πίπτοντα πάντα κτείνουσι. Ἑτέρων δέ ἐστι Ἰνδῶν δδε ἄλλος τρόπος οὕτε κτείνουσι οὐδὲν ἔμψυχον, οῦτε τι σπεί-

gustandi cupidis corruptam praebere. Itaque τα πρέα tanquam obiectum, quod vocant, ad διαφθείρεσθαι refero, vix ita explicandum, ut proposuit Wannowski: Syntax. anomal.

Graecc. pars. pag. 175.

οί δὲ οὐ συγγινωσχόμενοι] i. e. hi vero, non concedentes hoc, non agnoscentes, quod sc. morbo se laborare negat. Conf. V, 86. 94. IV, 126. VI, 61. 140. Ad verba αποκτείναντες κατευωχέονται conf. supra nott. et conferri quoque possunt, quae de gentibus quibusdam Brasiliae similia fere scribit Martius: Ueber d. Rechtszust. d. Ureinwohner Brasil. p. 73. In seqq. αί ἐπιχοεώμεναι μάλιστα γυναίκες sunt mulieres aegrotanti mulieri maxime necessariae, cum eadem maxime conversantes: de quo familiari usu s. commercio idem verbum explicandum quoque opinor in Thucydid. I, 41.

ές δὲ τούτου λόγον — ἀπικνέονται] i.e. in eius rationem, ad eam sc. senectutem pauci perveniunt, interprete Gronovio, qui confert VII, 0. — πρὸ γὰρ τοῦ equidem retinui; e duobus codd. Dindorfius dedit πρὸ γὰρ τούτου. Sed vid. I, 122. III, 62. V, 55. 75. Mox cum Schweigh. et Gaisf., probante censore Ienensi 1817. nr. 163. pag. 363 seq., edidi πίπτοντα πάντα, ubi illud πάντα cum vi quadam additum esse neminem fugit. Vulgo: πάντα πίπτοντα, quod

Matthiae retinuit.

# CAP. C.

οὖτε κτείνουσι οὐδὶν ἔμψυχον] Satis constat, apud Indos nefas haberi, animalia occidere; cf. modo Kruse l. l. pag. 37. Ad hunc vero Herodoti locum haud scio an perti-

neant, quae similia apud Nicol. Damascen. (pag. 140 ed. Orell. ex Stob. 66, 38) de gente quadam Indica, cui nomen Açitovoi, praedicantur, ubi Orellius praeter alia Herodotum merito laudat pag. 66 in nott. supp. Herodotesm narrationem, in qua ad eos spectare, quos vulgo voca-mus Hindus, statuit Rennel. L. p. caeterum falsa veris admixta s 519 et Vincent. ibid. p. 720. Alied placet Heerenio Ideen I, 1. pag. 305, qui h. l. de ea gente, cui nunc nomen Marattorum, agi contendit; be rum enim maiores has ipsas Indiae regiones septentrionales semper antiquitus tenuisse monet, eosque ipses non aliter atque Indos s. Hindus carnem plerumque aversari, bellicosos caeteroqui et valde rudes vel nostra aetate. Quae cum Herodoti verbis conveniunt; nec refragantur, quae de nigro istorum Indorum colore idem perscripsit, cum in meridionalibus Indiae tractibus homines reperiantur vel prorsus nigri vel quorum color ad nigritiam proxime accedat. Benfey l. l. pag. 42 Herodoti verba de Indis, qui nihil quidquam animatum occidunt nec quidquam serunt nec denique domos possident, de anachoretis accipi vult; Brachmanarum solitariam vitam agentium vestigia in his cerni existimat Lassen: Indische Alterthumsk. II. pag. 635 seq. refragante Bohlen (Indien I. p. 319 seq.), qui mavult h. l. de Buddhae asseclis cogitare: quod mihi vix fieri posse videtur, cum Buddhae cultus ad longe posteriora tempora pertineat. Kruse l. l. p. 38 inde intelligi vult h. l. eos. qui Τλόβιοι apud Megasthenem vocantur et ab Indis ipsis Wanapresthas, i. e. solitarii (incolae) silvae. —

φουσι, οὖτε οἰκίας νομίζουσι ἐκτῆσθαι τοιηφαγέουσι δὲ, καὶ αὐτοἰσί ἐστι ὅσον κέγχρος τὸ μέγαθος ἐν κάλυκι, αὐτόματον ἐκ τῆς γῆς γινόμενον, τὸ συλλέγοντες αὐτῆ τῆ κάλυκι ἔψουσί τε καὶ σιτέονται. ὑς δ' ἄν ἐς νοῦσον αὐτῶν πέση, ἐλθῶν ἐς τὴν ἔφημον κέεται, φροντίζει δὲ οὐδεὶς οὖτ' ἀποθανόντος οὖτε κάμνοντος. Μίζις δὲ τούτων τῶν Ἰνδῶν τῶν κατέλεξα πάντων 101 ἐμφανής ἐστι, κατάπερ τῶν προβάτων καὶ τὸ χρῶμα φορέουσι ὁμοῖον πάντες καὶ παραπλήσιον Αἰθίοψι. ἡ γονὴ δὲ αὐτῶν, τὴν ἀπίενται ἐς τὰς γυναϊκας, οὐ κατάπερ τῶν ἄλλων ἀνθρώκων ἐστὶ λευκὴ, ἀλλὰ μέλαινα, κατάπερ τὸ χρῶμα τοιαύτην δὲ

Ad significationem verbi νομίζουσι conf. nott. ad I, 131. Ad ποιηφαγέουσι (i. e. herbis vescuntur) conf.
III, 25. Plura vid. apud Lobeck.
ad Phyvnich. pag. 643.

ad Phrynich. pag. 643.

καὶ αυτοϊσί έστι δσον κέγχοος τὸ pέγαθος έν κάλυκι] κέγχοος milium est, de quo cf. Creuzer, fragmm. historicc. pag. 62. Herodoti haec verba vulgo de oryza intelligunt, qua Indiae gentes vesci vitamque potissimum sustentare dicuntur. Conf. Heeren. Idean I, 1. pag. 366 (coll. nott. ad Herod. III, 97) et Heyne Opusce. Acadd. T. I. pag. 345 in nott. Cum vero h. l. semen comparetur cum milio parvo, unde oryzae semine minus fuisse colligi potest, cumque semen una cum calice fuerit coctum, id quod in oryzam minime cadere potest, Linkius (Die Urwelt p. 218) Herodotum hic loqui statuit de hibisco quodam, cuius plures species per Indiam edi soleant, ita ut fructus non maturi, semen, arca et calix simul una coquantur: semen maturum aequare magnum milium magnitudine, immaturum semen esse minus. oryza dubitaverat quoque Miot, qui indicari indicat Dourah s. holcum sorghum Linn., cum in India aeque stque in Aegypto (cf. II, 36 ibiq. nott.) holcus inveniatur, sigillatim in regionibus septentrionem versus a terra Paniab sitis, ut monet Maltebrun. l. l. pag. 323. — In seqq. revocavi vulgatam lectionem αὐτη ry zálvzi, in qua ob antecedentia έν κάλυκι articulum τῆ, quem ex uno Sancrofti libro omiserunt recentt. edd., retinendum duxi: cf. etiam nott. ad III, 45.

## CAP. CI.

καὶ τὸ χρῶμα φορέουσι — Λίδίοψι] Haec verissime dici, ex Heerenio modo notavi. Cum Herodoto consentiunt Arrian. Exp. Alex. V, 4, 8 et Ctes. Ind. §. 9. coll. 20. 24. Quam vero sententiam de sole Indiam regionesque australes maxime urente Graeci tenebant (vid. infra III, 104), ex ea consequens erat, Indos, qui proximi solis radiis expositi essent, magis inde aduri et nigrum cutis recipere colorem. Conf. Bredov. Uranolog. p. VIII. — In antecedentibus vocem προβάτων latiore sensu accipere malim; cf. II, 41. I, 133 ibique nott.

ή γονή δὲ αὐτῶν κ. τ. λ.] Η aec falso tradi auctor est Aristoteles H. A. III, 22. Gener. Animall. II, 2. p. 207 coll. Strabon. XV. p. 695 s. 1019. Idem iudicium esse Soemmeringii, viri doctissimi, observat Heeren. Ideen I, 1. pag. 366. Verba την απίενται ές τὰς γυναϊκας ab interpolatore insulse addita putat Naber in Mnemosyn. IV. p. 19. 20. — 80οην Noster dixit aeque ac γονην de semine genitali, de quo supra II, 93 dixerat voçov, quam eandem formam exhibet pluribus locis Hippocrates (vid. Foesii Oecon. Hippocrat. p. 272. s. v.) itemque Aristoteles Hist. Anim. III, 16 et Plutarch. II. p. 637 F., qui idem θορήν scripsit II. p. 907 A. Ad ipsam locutioκαὶ Αἰθίοπες ἀπίενται θορήν. οὖτοι μὲν τῶν Ἰνδῶν ἐκαστέρω τῶν Περσέων οἰκέουσι καὶ πρὸς νότου ἀνέμου καὶ Δαρείου βασιλέος οὐδαμὰ ὑπήκουσαν.

"Αλλοι δὲ τῶν Ἰνδῶν Κασπατύρω τε πόλι καὶ τῆ Πακτυική χώρη εἰσὶ πρόσουροι, πρὸς ἄρκτου τε καὶ βορέω ἀνέμου κατοικημένοι τῶν ἄλλων Ἰνδῶν, οι Βακτρίοισι παραπλησίην ἔχουσικο δίαιταν. οὖτοι καὶ μαχιμώτατοί εἰσι Ἰνδῶν, καὶ οι ἐκὶ τὸν χρυσὸν στελλόμενοι εἰσὶ οὖτοι κατὰ γὰρ τοῦτό ἐστι ἐρημίη διὰ τὴν ψάμμον. ἐν δὴ ὧν τῆ ἐρημίη ταύτη καὶ τῆ ψάμμο γίνονται μύρμηκες, μεγάθεα ἔχοντες κυνῶν μὲν ἐλάσσονα,

nem: ἀπίενται θορήν cf. III, 109 ibique nott.

ούται μὲν τῶν Ἰνδῶν κ. τ. λ.] Propter haec verba Heeren. Ideen I, I. pag. 363 seq. hậc cogitari vult de iis regionibus, quae ab oriente tangunt Indi fluvii loca inferiora, quibus nomen Sind, s. omnino de ea regione, quae inter terras Multan et Guzerat sita est. — Ad structuram verbb. seqq. Δαρείου βασιλέος — υπήπουσαν conf. Kuehner. Gr. Gr. §, 528. not. 4.

## CAP. CII.

πρὸς ἄρκτον τε καὶ βορέω ἀνέμον πρὸς ἄρκτον est septentrionem versus, ut III, 116, et paulo antea πρὸς νότον ἀνέμον (meridiem versus) et III, 107 πρὸς μεσαμβρίης: qua significatione alias accusativus praepositioni adiungitur, de qua re conf. nott. ad I, 84. II, 121. III, 97. 98. 99; et quod attinet ad vocem ἀνέμον in his plerumque additam, cf. nott. ad I, 6. — βορέω, quod libri afferunt omnes, et h. l. et IV, 37 retinui cum Bredov. p. 218; alii βορέεω. Ad κατοικημένοι cf. III, 91. I, 27 ibique nott. Ad rem conf. Ritter: Erdkunde II. pag. 622 et vid. Excurs. ad h. l. de Caspatyro urbe et Pactyica regione.

καὶ οἱ — στελλόμενοι εἰσὶ οὐτοι] Ipsam hanc gentem nomine suo non indicat Noster: Megasthene auctore (loco mox laudando) fuerunt Δέρ-δαι, Plinio auctore Dardae, alibi Δεράδαι, quod cum nomine Darada,

quod in carmine Mahâbhârata invenitur, convenit. Conf. Lassen: Ind. Alterthumsk. I. pag 40. not. II. p. 631. Caeterum cum recc. edd. acripsimus xal of exi ros zover, ubi vulgo abest vocula of.

κατά γάρ τουτό έστι έρημίη] Qued sequitur διὰ τὴν ψάμμον, simili modo legitur III, 98. — Cum Indi, quibus haec deserta sint vicina, prope Bactra et Pactyicam, sive prope terras Balk et Cabul, e septentrious reliquorum Indorum habitent, in montibus Tibeti parvae et Buchariae parvae, nulla alia deserta his intelligi posse iure notat Heeren. Ideen I, 1. p. 340 coll. pag. 90, nisi deserta *Cobi*. Add. Maltebrun. Nouvell. annall. d. Voyag. II. pag. 323. Montes his desertis adiacentes auri venis abundare constat fluviosque inde occidentem versus per Buchariam magnam delabentes aurum secum ferre aeque atque cos, qui ad orientem aquas volventes vel in lacus se effundant vel arenis se immisceant. Ac vel praeterlapso sasculo auri ramenta sive pulverem aureum ex his regionibus in Sibiriam deduci solitum fuisse docet Heeren. l. l. De ipsis desertis consul. Wahl. Erdbeschr. v. Ostind. p. 481 seqq. 744 seq.

γίνονται μύομηπες] Ad sequens μεγάθεα conf. II, 10 ibique nott. — Ad rem optime monuit Heeren. Idean I, 1. p. 312, sive veri quid inesse statuamus in hac de formicis narratione, cui bestiola, quae ad instar criceti in terram se abdat, occasionem dederit, sive omnia plane fieta

# άλωπέκων δε μέζονα. είσι γὰο αὐτῶν και παρά βασιλέι τῶν Περ-

iudicemus, certi vix quidquam nobis terrae ipsius et animalium, quae alat, naturam ignorantibus statui posse, praesertim cum regiones, de quibus hic sermo, orientalium fabulis maxime celebratae sint (conf. Excurs. ad III, 98), quae inde per omnem orientem Graeciamque adeo propagatae fluxerint. Neque tamen omnem narrationem prorsus fictam crediderim, cum Herodotus in aula Persarum regum (Susis, credo, ubi Herodotum ipsum fuisse cum Dahlmenno in Herod pag. 77 statuere placet) huiusmodi formicas in India captas et inde advectas ali scribat. Cui aliud recentioris temporis testimonium addit Larcher. ex Thuan. hist. XXIII. p. 461 et Busbecq. Epp. Ture. 4, a Persarum sc. rege anno MDLIX oratorem ad Solimanum missum fuisse cum muneribus; inter quae ipsa fuisse formicam Indicam magnitudine canis mediocris, animal mordax ac saevum \*). Coniuneta est haec tota narratio de Indorum formicis cum illa fama de magni auri copia, quae in India reperitur, de qua cf. nott. ad III, 94. 98: nec mirum in antiquissimo Indorum carmine, cui nomen Mahâbhârata, commemorari formicarum aurum, i. e. a formicis effossum et inde ab Indis septentrionalibus in meridionales regiones allatum; vid. Lassen: Indische Alterthumsk. I. pag. 40 not. Formicarum loco gryphes posuit auri custodes Ctesias, in caeteris quoque ab Herodoto dissentiens totamque rem vel magis amplificans atque exaggerans in Indicc. Excerptt. §. 12 (apud Aelian. N. A. IV, 27), ad quem locum conf. nott. nostra pag. 300 seq. et in Excurs. VI ad Herodot. III, 116. Propius ad Herodotum pertinent, quae plura de formicis his Nearchus, qui pelles earum se ipse vidisse affirmat, atque Megasthenes retulerunt, cum Herodoteis apprime congruentia: vid. Arrian. Ind. 15, Strabon. XV. p. 706 s. 1032. II. p. 70 s. 121. Aelian. H. A. III, 4. Pompon. Mel. III, 7. §. 2. Plin. H. N. XI, 31, 36. §. 111. XXXIII, 21. Schol. ad Sophoel. Antig. 1037. Themist. Or. XXVII. p. 337 C. D. Dio. Chrysost. XXXV. §. 23. p. 73 Reisk. Unde vel similia ad Athenienses ipsos translata esse videntur, ut monstrant ea, quae apud Harpocrat. s. v. χουσοχείου (p. 185 ed. Lips.) leguntur, ex Eubulo deducta; cf. Meineke Fragm. comicc. Graecc. III. p. 215. Iam si quaeras, quid sibi velit haec tota narratio et quorsum spectet, Comes de Veltheim in commentat., quae inscribitur: "Von den goldgrabenden Ameisen und Greifen der Alten" (Vermischte Aufs. T. II. pag. 267 seqq.), Herodoti hancce narrationem relatam vult ad auri lotionem quandam in his desertis institutam, in qua pellibus vulpium (Canis Corsak Linn.) hac in regione frequentissimarum, quae in terram se abdere soleant, usi fuerint. De hac cane vel alia quadam vulpini generis bestiola Indica hîc cogitari posse censet Italus interpres. (Link. (Die Urwelt p. 258) narrationi huic, praeter fidem forsitan auctae, originem dedisse arbitratur animal quoddam, quod in terram cavernas fodiendo aurum quaerentes duxerit. Nec tamen de cane Corsak cogitandum, sed de alio animali fodiente, forsitan de marmotae specie quadam, qualem recentioris aetatis peregrinator in illis regionibus con-

<sup>\*)</sup> In codice Misnicasi, qui epistolam Ioannis presbyteri de miraculis Indiae continet, bace leguntur: "In quadam provincia nostra sunt formicae in magnitudine catulorum, habenten VII pedes et alas IV. — Istae formicae ab oceasi solis ad ortum morantur sub terra et fodiunt purissimum aurum tota nocte — quaerunt victum suum tota die. — In nocte autem veniunt homines de cunctis civitatibus ad colligendum ipsum aurum et imponunt elephantibus. — Quando formicae sunt supra terram, nullus ibi audet accedere propter crudelitatem et ferocitatem ipsarum. "Attulit hace Tzschuck. ad Pompon. Mel. III. 7. 8. 2. pag. 245. ubi hoc quoque addit, Arabicos scriptores eadem, quae Herodotus prodit, iisdemque verbis referre. Conf. Notic, et extr. d. Manuscr. de la bibl. du Roi. II. p. 429.

σέων, ένθευτεν θηρευθέντες. ούτοι ών οι μύρμηκες, ποιεύμενοι οίκησιν ύπο γην, άναφορέουσι την ψάμμον, κατάπερ οι έν τοισι Έλλησι μύρμηκες και τον αυτον τρόπον, είσι δε και

spexerit. Cum hac autem narratione alteram de gryphibus (de qua vid. ad III, 116) postmodo confusam esse, utramque in Indiam, i. e. terram omnium rerum mirandarum quasi parentem, relegatam, idem statuit p. 259. Accuratius utramque famam distinxit Wahl. Erdbeschr. v. Ostind. pag. 483-488, hanc de formicis fabulam tractans optimeque monens, in tanta illarum regionum obscuritate hodieque illam bestiam in historia naturali quaeri vix posse. Indicam formicam suspicatur speciem quandam esse canis hyaenae ("eine Varietät der gestreiften oder gefleckten Hysene", vid. p. 812 seqq.) ipsumque nomen Graecum μύρμηξ vel a Persico derivandum etymo (ubi mur denotat formicam, muress formicam magnam, immanem, mirmisch animal magnum formicae ad instar formatum) vel a voce myr s. mur in pluribus Asiae linguis obvia et significante feram (Wild, Wildniss). At Maltebrun. (l. l. II. pag. 368 seq.) utrâque fabula de formicis ac de gryphibus nil aliud contineri putat, nisi hoc: Indis, regionum septentrionalium incolis, aurum tum e matallis fodinisque, tum e fluviis, tum ex arena pulvereque acquirere dum studeant, terras inhospitales permeandas gentesque feras debel-landas esse. Fabulam de formicis inde ortam censet, quod Indi aurum e pulvere quaerentes vestigia formicarum albarum secuti pellibusque vulpium, hyaenarum, aliarum ferarum usi sint; quae formicae cum valde noceant omnemque saepe messem evertant, inde natum vult narrationem de bello, quod cum formicis gerant homines. Vid. pag. 380 seq. et conf. nott. ad III, 116. Nuper in hanc fabulam denuo inquisivit Lassen. l. l. I. p. 40 et potissimum pag. 848 seqq., inde profectus, quod formicarum et auri ab his allati unum nomen sit pipilika, de ipsis formicis cogitari posse negat:

de alia bestia formicis simili, et quidem de marmotae quodam genere hîc cogitandum esse putat, quod in Tibeti campis planis atque arenosis inveniatur et in cavernis habitans similem in modum, quo formicae, vitam agat: adeo ut ad hanc bestiam formicae nomen transferri potuerit. Assentit plane O. F. Peschel in: Deutsche Vierteljahrsschrift 1854. II. pag. 265 seq.; dissentit Kruse Indiens alte Geschichte pag. 39, qui chacalum potius s. lupum flavum, qui diu quidem in cavernis agat, noctu saeviens omniaque dilacerans pervagetur h. l. iptelligendum esse iudicat: in quo vix quemquam adsen-tientem habebit. Ad Lassenii sententiam accedit Gumprecht: Zeitschrift f. allgemeine Erdkunde VI, 6. pag. 592 seq.

αλωπέκων δὲ μέζονα] Scripsi αλωπέκων, ut II, 67. Vulgo αλωπέκων, quod plures afferunt libri, quamquam id ferri nequit; cf. Bredov.p. 253. — Caeterum scribit quoque Megasthenes de his formicis: — είναι γὰρ άλωπέκων μέζονας πρὸς λόγον τοῦ μεγάθεος σφῶν καὶ τὴν γῆν ορύσσειν κ. τ. λ. (Arrian. Indd. 15); apud Strabonem l. l. ex eodem Megasthene dicuntur θηρία άλωπέκων οὐκ έλάττω, τάχος ὑπερφυὲς ἔχοντα καὶ ζῶντὰ ἀπὸ θήρας κ. τ. λ.

είσι γὰο αὐτῶν και παρὰ βασιλέι τῶν Περσέων] In regum paradisis, credo, hae bestiae alebantur una cum aliis feris, quas rex venari pro more solebat. Conf. Brisson. De reg. Pers. princip. I, 79. Pro τῶν Bakerus scripsit τῷ, quod idem dederunt Dindorf. et Dietsch. Libri scripti omnes retinent τῶν.

καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον] Pro καὶ Herold Emendatt. Herodd. P. II. pag. 6 scite emendat κατὰ, quemadmodum legitur quoque I, 182. II, 176 coll. II, 20.

είσι δὲ και τὸ είδος ὁμοιότατοι] Itn Gaisf. secutus e pluribus libris τὸ εἰδος ὁμοιότατοι. ἡ δὲ ψάμμος ἡ ἀναφερομένη ἐστὶ χρυσττις. Ἐπὶ δὴ ταύτην τὴν ψάμμον στέλλονται ἐς τὴν ἐρῆμον οι Ἰνδοὶ, Էευξάμενος ἔκαστος καμήλους τρεῖς, σειρηφόρον μὲν ἑκατέρω- Θεν ἔρσενα παρέλκειν, θήλεαν δὲ ἐς μέσον ἐπὶ ταύτην δὴ αὐτὸς ἀναβαίνει, ἐπιτηδεύσας ὅκως ἀπὸ τέκνων ὡς νεωτάτων ἀκοσκάσας ζεύξη αί γάρ σφι κάμηλοι ἴππων οὐκ ἔσσονες ἐς ταχυτῆτα εἰσὶ, χωρὶς δὲ ᾶχθεα δυνατώτεραι πολλὸν φέρειν. Τὸ μὲν δὴ εἶδος ὁκοιόν τι ἔχει ἡ κάμηλος, ἐπισταμένοισι τοῖσι 103 Ελλησι οὐ συγγράφω, τὸ δὲ μὴ ἐπιστέαται αὐτῆς, τοῦτο φράσω. κάμηλος ἐν τοῖσι ὀπισθίοισι σκέλεσι ἔχει τέσσερας μη-

scriptis edidi, probante censore Ienensi 1817. nr. 163. pag. 364, qui locum sic interpretatur: bestias illas non modo terram fodere, sicuti formicas, sed formà quoque persimiles esse formicis (Graecis). Schweigh. exhibuit: elsi de nal avrol eldos έροιότατοι. Vulgo omittitur τὸ ante είδος et post ομοιότατοι inscritur avrol, cuius loco etiam invenitur ovros, parvo discrimine, cum omnino similes formicis ad formam designentur, interprete Wesseling., qui conferri inbet locos iam supra laudatos Arriani, Strabonis, Dionis, itemque Plinii. Vox zovoires de arena auri ferace adhibetur in eadem re ab Arriano Indd. 15 et ab auctore anonymo Oration. funebr. a Frotschero nuper editae cap. 6. p. 21, ubi editor Herodoti fuit bene memor, itemque Xenophontis, qui vocem άργυectic adhibuit De vectigg. I, 5. IV, 2. 6. 11. 27.

σει η η ό ο ον μεν έκατέρωθεν ερσενα παρέικειν] funalem intelligit camelum. σειρηφόρος de equo funali dicitur Aristoph. Nubb. 1302 (al. 1282) ibique Schol., Electr. 715, (,, Cf. Ex. Spanhem. ad Aristophan. Nubb. vs. 122. p. 87 seq. Beck. ab eoque laudd. Aeschyli Agamemn. vs. 851. 1649. Euripid. Iphigen. Aulid. vs. 220 seqq. alii." Cr.) Inde sensus loci hic est: ,, tres quisque camelos ita iungunt, ut marem funalem utrinque collocent, qui a latere trahant, feminam vero mediam inter hos ponant; hanc vero ipse conscendit, quam ab recentissime natis suis avulsam ut iungat, operam dedit."— Ad θήλεαν conf.

citatt. ad III, 85. Mox scripsi ξσσονες, ut cap. 105, pro vulg. ήσσονες, itemque ταχυτήτα pro vulg. ταχύτητα, quod minus recte scriptum videtur ex ipsis veterum grammaticorum praeceptis, quae affert Goetling. Lehre v. Accent pag. 277. Pro ξεύξη recentt. edd. ξεύξει; equidem ob ea, quae II, 120 (ubi vid. nott.) leguntur, vulgatam mutare nolui. In fine cap. reliqui πολλόν, quod plurimi libri offerunt. Alii πολλώ. Tu confer VII, 7.

# CAP. CIII.

τὸ δὲ μὴ ἐπιστέαται] ἐπιστέαται dictum pro ἐπίστανται, scil. of Ἑλληνες, ut II, 142 (δυνέαται) et III, 2, ubi cf. nott.

ἔχει τέσσερας μηρούς] Herodoti h. l. tangens Bochart. Hierozoic. I, 2. cap. 1 init. μηρούς femora reddit his verbis: ,,articulos quattuor cum totidem ossibus interiectis: per eos articulos, quos in femore habet solus camelus, medium femur illi flectitur." Schweigh, in Lex. Herod. μηφούς de qualibet intelligit parte cruris cameli inter duos articulos comprehensa. Nec dubium, μηρούς de ossibus s. articulis, neque de carnibus dici. Vid. Bothe ad Sophocl. Antigon. vs. 929. Tangit Herodotea Aristoteles H. A. II, 1. pag. 779 D., itemque Aelianus ex Herodoto profecit N. A. X, 3, ubi Schneiderus haec adscripsit: ,,Narrationem Herodoti ita explicat Gesner. Hist. Quadruped. p. 165. Ego, inquit, per genua articulos intelligo, per femora σέων, ένθεῦτεν θηρευθέντες. οὖτοι ὧν οι μύρμηκες, ποιεύμενοι οἰκησιν ὑπὸ γῆν, ἀναφορέουσι τὴν ψάμμον, κατάπερ οι ἐν τοισι Ἑλλησι μύρμηκες καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον, εἰσὶ δὲ καὶ

spexerit. Cum hac autem narratione alteram de gryphibus (de qua vid. ad III, 116) postmodo confusam esse, utramque in Indiam, i. e. terram omnium rerum mirandarum quasi parentem, relegatam, idem statuit p. 259. Accuratius utramque famam distinxitWahl. Erdbeschr. v. Ostind. pag. 483-488, hanc de formicis fabulam tractans optimeque monens, in tanta illarum regionum obscuritate hodieque illam bestiam in historia naturali quaeri vix posse. Indicam formicam suspicatur speciem quandam esse canis hyaenae (,,eine Varietät der gestreiften oder gefleckten Hyaene", vid. p. 812 seqq.) ipsumque nomen Graecum μύομηξ vel a Persico derivandum etymo (ubi mur denotat formicam, mûress formicam magnam, immanem, mirmisch animal magnum formicae ad instar formatum) vel a voce myr s. mur in pluribus Asiae linguis obvia et significante feram (Wild, Wildniss). At Maltebrun. (l. l. II. pag. 368 seq.) utrâque fabula de formicis ac de gryphibus nil aliud contineri putat, nisi hoc: Indis, regionum septentrionalium incolis, aurum tum e matallis fodinisque, tum e fluviis, tum ex arena pulvereque acquirere dum studeant, terras inhospitales permeandas gentesque feras debellandas esse. Fabulam de formicis inde ortam censet, quod Indi aurum e pulvere quaerentes vestigia formicarum albarum secuti pellibusque vulpium, hyaenarum, aliarum ferarum usi sint; quae formicae cum valde noceant omnemque saepe messem evertant, inde natum vult narrationem de bello, quod cum formicis gerant homines. Vid. pag. 380 seq. et conf. nott. ad III, 116. Nuper in hanc fabulam denuo inquisivit Lassen. l. l. I. p. 40 et potissimum pag. 848 seqq., inde profectus, quod formicarum et auri ab his allati unum nomen sit *pipilika*, de ipsis formicis cogitari posse negat:

de alia bestia formicis simili. et quidem de marmotae quodam genere hîc cogitandum esse putat, quod in Tibeti campis planis atque arenosis inveniatur et in cavernis habitans similem in modum, quo formicae, vitam agat: adeo ut ad hanc bestiam formicae nomen transferri potuerit. Assentit plane O. F. Peschel in: Deutsche Vierteljahrsschrift 1854. II. pag. 265 seq.; dissentit Kruse Indiens alte Geschichte pag. 39, qui chacalum potius s. lupum flavum, qui diu quidem in cavernis agat, noctu saeviens omniaque dilacerans pervagetur h. l. intelligendum esse iudicat: in quo vix quemquam adsentientem habebit. Ad Lassenii sententiam accedit Gumprecht: Zeitschrift f. allgemeine Erdkunde VI, 6. pag. 592 seq.

αλωπέκων δὲ μέζονα] Scripsi ἀλεπέκων, ut II, 67. Vulgo ἀλεπέκων, quod plures afferunt libri, quamquam id ferri nequit; cf. Bredov. p. 253. — Caeterum scribit quoque Megasthenes de his formicis— είναι γὰο ἀλωπέκων μέζονας πρὸς λόγον τοῦ μεγάθεος σφῶν καὶ τὴν γῆν ορύσσειν κ. τ. λ. (Arrian. Indd. 15); apud Strabonem l. l. ex eodem Megasthene dicuntur θηρία ἀλωπέκων οὐκ ἐλάττω, τάχος ὑπερφυὲς ἔχοντα καὶ ζῶντὰ ἀπὸ θῆρας κ. τ. λ.

είσι γὰο αὐτῶν και παρὰ βασιλέι τῶν Περσέων] In regum paradisis, credo, hae bestiae alebantur una cum aliis feris, quas rex venari pro more solebat. Conf. Brisson. De reg. Pers. princip. I, 79. Pro τῶν Bakerus scripsit τῷ, quod idem dederunt Dindorf. et Dietsch. Libri scripti omnes retinent τῶν.

και τὸν αὐτὸν τρόπον] Pro κα! Herold Emendatt. Herodd. P. II. pag. 6 scite emendat κατὰ, quemadmodum legitur quoque I, 182. II, 176 coll. II, 20.

είσι δε και τὸ είδος ὁμοιότατοι] Ita Gaisf. secutus e pluribus libris τὸ εἶδος ὁμοιότατοι. ἡ δὲ ψάμμος ἡ ἀναφερομένη έστὶ χρυσίτις. Ἐπὶ δὴ ταύτην τὴν ψάμμον στέλλονται ές τὴν ἐρῆμον οι Ἰνδοὶ, ξευξάμενος ἔκαστος καμήλους τρείς, σειρηφόρον μὲν ἑκατέρω- δεν ἔρσενα παρέλκειν, θήλεαν δὲ ἐς μέσον ἐπὶ ταύτην δὴ αὐτὸς ἀναβαίνει, ἐπιτηδεύσας ὅκως ἀπὸ τέκνων ὡς νεωτάτων ἀκοσκάσας ζεύξη αί γάρ σφι κάμηλοι ἵπκων οὐκ ἔσσονες ἐς ταχυτῆτα εἰσὶ, χωρὶς δὲ ἄχθεα δυνατώτεραι πολλὸν φέρειν. Τὸ μὲν δὴ εἶδος ὁκοιόν τι ἔχει ἡ κάμηλος, ἐπισταμένοισι τοισι 103 Ελλησι οὐ συγγράφω, τὸ δὲ μὴ ἐπιστέαται αὐτῆς, τοῦτο φράσω. κάμηλος ἐν τοισι ὀπισθίοισι σκέλεσι ἔχει τέσσερας μη-

scriptis edidi, probante censore Ienensi 1817. nr. 163. pag. 364, qui locum sic interpretatur: bestias illas non modo terram fodere, sicuti formicas, sed formà quoque persimiles esse formicis (Graecis). Schweigh. exhibuit: elal de nal avrol eldos έροιότατοι. Vulgo omittitur τὸ ante είδος et post ομοιότατοι inseritur avrol, cuius loco etiam invenitur evros, parvo discrimine, cum omnino similes formicis ad formam designentur, interprete Wesseling., qui conferri inbet locos iam supra laudatos Arriani, Strabonis, Dionis, itemque Plinii. Vox zovoitis de arena auri ferece adhibetur in eadem re ab Arriano Indd. 15 et ab auctore anonymo Oration. funebr. a Frotschero nuper editae cap. 6. p. 21, ubi editor Herodoti fuit bene memor, itemque Xenophontis, qui vocem άργυ-eius adhibuit De vectigg. I, 5. IV, 2. 6. 11. 27.

σει η η ό ο ο ν μεν έκατέρωθεν ερσενα καρέικειν] funalem intelligit camelum. σειρηφόρος de equo funali dicitur Aristoph. Nubb. 1302 (al. 1282) ibiqueSchol., Electr. 715, ("Cf. Ex. Spanbem. ad Aristophan. Nubb. vs. 122. p. 87 seq. Beck. ab eoque laudd. Aeschyli Agamemn. vs. 851. 1649. Euripid. Iphigen. Aulid. vs. 220 seqq. alii." Cr.) Inde sensus loci hic est: "tres quisque camelos ita iungunt, ut marem funalem utrinque collocent, qui a latere trahant, feminam vero mediam inter hos ponant; hanc vero ipse conscendit, quam ab recentissime natis suis avulsam ut iungat, operam dedit."— Ad θήλεαν conf.

citatt. ad III, 85. Mox scripsi εσσονες, ut cap. 105, pro vulg. ησσονες, itemque ταχυτήτα pro vulg. ταχύτητα, quod minus recte scriptum videtur ex ipsis veterum grammaticorum praeceptis, quae affert Goetling. Lehre v. Accent pag. 277. Pro ξεύξη recentt. edd. ξεύξει; equidem ob ea, quae II, 120 (ubi vid. nott.) leguntur, vulgatam mutare nolui. In fine cap. reliqui πολλον, quod plurimi libri offerunt. Alii πολλο. Tu confer VII, 7.

# CAP. CIII.

τὸ δὲ μὴ ἐπιστέαται] ἐπιστέαται dictum pro ἐπίστανται, scil. of Ἑλληνες, ut II, 142 (δυνέαται) et III, 2, ubi cf. nott.

έχει τέσσερας μηρούς] Herodoti h. l. tangens Bochart. Hierozoic. I, 2. cap. 1 init. μηφούς femora reddit his verbis: "articulos quattuor cum totidem ossibus interiectis: per eos articulos, quos in femore habet solus camelus, medium femur illi flectitur." Schweigh, in Lex. Herod. μηρούς de qualibet intelligit parte cruris cameli inter duos articulos comprehensa. Nec dubium, μηφούς de ossibus s. articulis, neque de carnibus dici. Vid. Bothe ad Sophocl. Antigon. vs. 929. Tangit Herodotea Aristoteles H. A. II, 1. pag. 779 D., itemque Aelianus ex Herodoto profecit N. A. X, 3, ubi Schneiderus haec adscripsit: ,, Narrationem Herodoti ita explicat Gesner. Hist. Quadruped. p. 165. Ego, inquit, per genua articulos intelligo, per femora ρούς και γούνατα τέσσερα, τὰ δὲ αίδοια διὰ τῶν ὀπισθίων 104 σκελέων πρὸς τὴν οὐρὴν τετραμμένα. Οἱ δὲ δὴ Ἰνδοὶ τρόπω τοιούτω καὶ ζεύξει τοιαύτη χρεώμενοι ἐλαύνουσι ἐπὶ τὸν χρυσὸν, λελογισμένως ὅκως καυμάτων τῶν θερμοτάτων ἐόντων

vero ossa, quae inter articulos recta habentur. Haec autem terna esse in prioribus cruribus, in posterioribus quaterna, ipse dum haec scriberem, in dromade observavi. Contra anatomici Parisienses in Mém. p. servir à l'hist. d. animaux I. pag. 74 genua interpretantur callos, quibus sternum et flexurae pedum in camelo obsitae sunt; sed quid tum femoribus fiet?" Callos quosdam in camelis recens natis iam conspicuos Herodoto erroris causam fuisse existimat Miot, Gallus interpres. Equidem et h. l. et VI, 75 μηρούς cum G. Hermanno (ad Aeschyli Prometh. 498. T. II. p. 98) de utroque femore toto, quod et os et carnem complectitur, intelligo lo-cumque Herodoti sic accipio, ut hicce in quoque pede posteriore (& τοισι οπισθίοισι σκέλεσι) duo femora duoque genua numerasse putandus sit. "Coxendix enim (ita scribit G. Hermannus) cameli longior quam equi est, in quo ossa non pauciora nec femora quam in camelo sunt, sed non ut separatum femur coxendix."

τὰ δὲ αίδοῖα κ. τ. λ.] Verum sane est, quod camelus veretrum retro versum habere dicitur indeque retro mingens est, quamquam coitum ut reliqua animalia exercet. Vid. Aristotel. H. A. V, 2 coll. II, 1, cui recentioris aetatis viri docti suffragantur. Spectat huc Arabum proverbium, cuius meminit Bochart. 1. l. cap. 5: magis praeposterus, quam urina cameli, quia scil. retrorsum mingit animal genitaliaque retrorsum habet versa. - Quod Aelianus l. l., ubi Herodotea huec affert, pro αίδοια dixit ἄρθρα, haud offendet eum, qui eodem sensu, quo αίδοια, de animalibus dici αρθρα meminerit: de quo Valckenar. apte confert Aeliani locos N. A. I, 17. III, 47. VI, 27. IX, 48, quibus Herodoteos addere licet III, 87 et IV, 2, ubi açθρα de animalium genitalibus dicuntur. Humana genitalia intelliguntur in illa formula legis a Solona latae (ἄρθρα ἐν ἄρθροις ἔχειν) apud Lucian. in Eunuch. §. 10, cuius apte meminit idem Valckenar.

## CAP. CIV.

λελογισμένως οκως - έσονται] i. . temporis ratione ita inita, ut, quan aestus maxime furit, aurum rapiant. Unus liber Parisinus fometas. structura loci (oxos — foortai) com. nott. ad III, 36 coll. III, 102. Quod post oxog vulgo legebatur av, duorum codd. auctoritate (in quibus legitur δχως αυτών θερμοτάτων ίψετων) ipsaque sententia postulante delevi, Dindorfium secutus; uncis voculam incluserant Matth. et Dietsch., quamquam hanc particulam, quam futuro in tali structura nunquam Noster addidit, tueri studuit G. Hermann. (Opusce. IV. p. 31), sic explicans: ,, quasi dicas, ut, quoties id faciunt, faciant maximi caloris tempore", itemque vir doctus in: Allgem. Schulzeit. 1831. II. nr. 123. pag. 983, qui, ut negat av cum indicativo futuri (quemadmodum 70luit G. Hermannus) iungi posse, ita hanc voculam ad verba xauparms των θερμοτάτων έόντων referri vult. ut haec inde exsistat fere loci senκατὰ ταύτην τὴν ῶρην, ἐν τἢ ἀρκαγῦ κατὰ ταύτην τὴν ῶρην, ἐν ἡπερ τὰ καύματα θερμότατ' ἀν εἶη, quod vel magis displicet. Kuehner. (Gr. Gr. §. 776, 2), qui et ipse tuetur ones αν - ξσονται, ad verba καυματων των θεομοτάτων έοντων particulam spectare putat illaque sic explicat: όταν καύματα θεομότατα ή. Add. Hartung: Lehre d. Partik. d. griech. Sprache II. p. 283 seq., qui idem retinet particulam av. quam eiiciendam posthac statuisse G. Hermannum colligo ex iis, quae scribit Elts. Quaest. Herod. I. p. 17 (Jahrbb. f.

**ἔδονται έν τη άρπαγή: ὑπὸ γὰρ τοῦ καύματος οἱ μύρμηκες** άφανέες γίνονται ύπὸ γῆν. Θερμότατος δέ έστι ὁ ῆλιος τούτοισι τοίσι ἀνθρώποισι τὸ έωθινὸν, οὐ κατάπερ τοίσι ἄλλοισι μεσαμβρίης, άλλ' ὑπερτείλας μέχρι οὖ ἀγορῆς διαλύσιος. τοῦτον δε του χρόνου καίει πολλώ μαλλου η τη μεσαμβρίη την Ελλάδα, οῦτως ῶστ' ἐν ῦδατι λόγος αὐτούς ἐστι βρέχεσθαι τηνικαύτα. μεσούσα δε ή ήμερη σχεδον παραπλησίως καίει τούς τε

Philol. u. Paedag. Supplem. IX. p. 131), ex corrupta codd. scriptura, quam supra retulimus, illum hanc lectionem restituisse: δκως αὐγέων θερμοτάτων ξουσέων ξσονται έν άρπαγή, in quibus verbis αὐγάς intelligi vult solis radios. Eltzius ipse leniori medicina adhibita corrigit: οπως αν κ. τ. θ. έ. έχωνται έντη άφπαγη h. e. ut, cum aestus ferventissimi sint, in rapina detineantur. Mihi

neutrum placet.

**Φερμότατος δέ έστι κ. τ. λ.] i. e.** ardentissimus autem his hominibus sol est tempore matutino, non ut aliis hominibus, medio die, sed ab eo tempore, quo ad aliquam altitudinem in coelo pervenit, usque dum tempus est a foro discedendi, s. usque versus diem medium (cum circa duodecimam ferme horam e nostra diei dimetiendi ratione a foro discederent). Ita recte h. l. intellexit Schweigh., υπερτείλας acque atque avarellas (teste Hesychio) de sole oriente accipiens. Nec aliter Bredov. Geogr. et Uranolog. Herod. spec. p. VIII. h. l. interpretatur, in quo υπερτείλας reddidit: eo usque capiti imminens sol. De sole Indico cadem ferme Ctesias Exc. Indd. §. 8 fin. rò ¿wðivòv de tempore matutino in-telligendum, ut in Xenophont. Hellen. I, 1, 4: έναυμάχησαν - μέχρι δείλης έξ έωθινου, modo sana sint verba έξ έωθινού, quae a Xenophonte scripta esse negant et Brückner. et Breidenbach.; conf. Muetzell: Zeitschrift f. Gymnasialwes. XI. p. 132 seq.

**μέχοις ού άγο**οῆς διαλύσιος] De locutione diximus ad II, 173 et I, 181. Ac monet Struve Spec. I. Quaest. de dial. Herod. I. pag. 44 (Opusce. II. p. 316), Herodotum in

his semper ov scribere, nec unquam ea uti forma relativi, quae a conso-

nanti incipiat. οῦτως ὧστ' έν ῦδατι λόγος αὐτούς έστι βρέχεσθαι] Verbum βρέχεσθαι Valla reddidit: in aqua se abluere, Schweigh. aquà madere; quod si, ut idem vir doctus coniicit, de sudore vehementi accipiatur, vereor, ut hoc Graecum sit. Larcherus libere sic expressit hacc: ,,pendant ce temps - là ils se tiennent dans l'eau;" Miot, alter interpres: ,,que les Indiens sont, dit-on, obligés de se jeter de l'eau pour se refruichir." Italus interpres: — ,,costoro bagnansi nell' acqua." Lange denique ita locum vertit: ,, also dass die Leute, wie man sagt, alsdann sich im Was-ser nass machen." Malim equidem sic reddere: adeo ut in aqua per hoc totum tempus matutinum se tenere et aquà se aspergere dicantur. Barker in Classic. Journ. nr. XLIV. p. 376, qui haec verba et ipse ad nimium sudorem referri vult, solis radiis excitatum, scribi vult: ανευ ῦδατος βρέχεσθαι.

μεσούσα δε ή ήμέρη κ. τ. λ.] δε pro δη cum recentt. edd. reposui. Est enim loci sensus, interprete Bredovio l. l. et Schweigh. "meridies vero (s. meridianus vero sol) Indos fere urit aeque atque caeteros homines: declinante meridie talis est illic sol, qualis alibi matutinus (s. matutino tempore, mane), et reliquum coeli spatium dein percurrens magis magisque friget, dum ad occasum perveniens maxime friget." Pro vulg. ἀποκλιναμένης e Sancrofti libro cum edd. recentt. exhibui ἀποκλινομένης, quod idem legitur III, 114. IV, 181; indicatur autem id diei tempus, quo sol a meαλλους ἀνθρώπους καὶ τοὺς Ἰνδούς. ἀποκλινομένης δὲ τῆς μεσαμβρίης γίνεται σφι ὁ ῆλιος, κατάπερ τοῖσι αλλοισι ὁ ἐωθινός καὶ τὸ ἀπὸ τούτου ἐπιὼν ἐπὶ μαλλον ψύχει, ἐς δ ἐπὶ 105 δυσμῆσι ἐὼν καὶ τὸ κάρτα ψύχει. Ἐπεὰν δὲ ἔλθωσι ἐς τὸν χῶρον οἱ Ἰνδοὶ ἔχοντες θυλάκια, ἐμπλήσαντες ταῦτα τῆς ψάμ-

ridie vergit s. inclinat ad vesperam; vid. C. O. Mueller. in Disput. de partibus noct. et diei P. I. (Gotting. 1836) pag. 12, qui docet, diei tempus meridiem versus indicari locutione άγορῆς διαλύσιος; tum sequi ipsam meridiem s. medium diei tempus, μεσαμβρίην vocat Herodotus; quae dein inclinare (αποκλίνεσθαι) coepit ad solis usque occasum s. vesperam. Quae cum ita sint, haud offendor verbis: μεσούσα δὲ ἡ ἡμέρα σχεδον παραπλησίως καίει κ. τ. λ., quibus quod addi voluit ο ήλιος Wannowski (Syntax. anomal. Graec. pag. 57), verba  $\mu \epsilon \sigma o \tilde{v} \sigma \alpha - \dot{\eta} \dot{\eta} \mu \dot{\epsilon} \varrho \eta$ pro nominativis absolutis accipiens, equidem non adsentior. — ἐπί μαλlov (i. e. magis) recepi cum recentt. edd. pro vulg. Ett µallov, quod in Matth. edit. adhuc invenitur. Tu vid. IV, 181. I, 94 ibique nott. et quae h. l. Wessel. attulit. Diogen. Laërt. I, 122. Dio Cass. LXVII. pag. 507. Quibus add. Roulez. Observatt. in Themist. pag. 35 seqq. Hess. ad Somn, Scipion. 17 (4) §. 17. p. 83. Engelhardt ad Platon. Euthyphron. cap. 13. έπι μάλιστα legitur apud Themistium p. 65, 14 ed. Dindorf. Apud Ctes. Ind. §. 9 exstat ἐπὶ ἔλαττον. - Pro ἐπιών Schaefero ad Lambert. Bos. Ell. Gr. p. 557 placuit άπιών. Ad locutionem έπλ δυσμῆσι, qua voce occasus solis declaratur, conf. similia plura, quae excitavit Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Pers. 237. — In clausula adscribamus, quae adnotavit Bredov. l. l. pag. VIII (coll. pag. XIV, et Ukert. Geogr. der Gr. u. R. I, 2. pag. 26. 100): ,, quum sol ex opinione Herodoti omnibus terris uno eodemque tempore oritur et occidit, quumque Indis in extremis orientis finibus matutinus capitibus imminens est, maxime vero longinquus die vesperascente, necesse est, Herodotus

terram planam esse sibi finxerit, saper qua solem transire; quumque extremos orientis fines matutinus sol multo magis urere dicitur, quam caeteras terras meridianus, necesse est, ut coelum concavatum esse creditum sit, marginibus undique terrae inclinatis." Quo prius monuerat Mannert. Geogr. d. Gr. u. R. V, I. p. 13. 14, haec ex ea, quam Homerus sibi finxerit, terrae forma explicanda esse, qua mane sol ipsis cervicibus Indorum impendeat indeque eos maxime urat; quo magis autem procedente die ad vesperam usque vergat Indosque quasi relin**quat, minori ca**lore premat, quin maxime cum remotus sit, refrigerationis aliquid praebeat. Rennelio l. l. pag. 383 in talibus omni superstitione non prorsus liber fuisse videtur Herodotus, in iis nimirum potissimum lapsus, quae ad terrae formam solisque cursum eiusdemque vim in terram ipsam pertineant.

### CAP. CV.

έχοντες θυλάκια] θυλάκια teste Etymol. p. 457 est δερμάτινον σακnion (saccus). Conf. III, 46. - In seqq. retinui, quod in plerisque codd. legitur, ouoiov, ad quod commode ex antecedentibus suppleri poterit τον μύομηκα ε. τούτο τὸ δηρίον. — Ad verba εί μὴ ποολαμβάνειν conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 849, c. et allata ad III, 55; ad particulas of τω ώστε, quas sequitur sententia negativa per où prolata, conf. quae attulit Hertlein in: Observatt. critt. (Wertheim 1836) pag. 39, qui quod in seqq. pro ovoéva scribi mavult ουδε ένα, eo haud opus utique videtur, libris praesertim invitis. Ipsa Herodoti sententia sic accipienda: - ita ut nisi Indi via**m praeciperent,** dum formicae congregantur, nemo eoταχίστην έλαύνουσι όπίσω. αὐτίκα γὰρ οι μύρμηκες κ δὴ λέγεται ὑπὸ Περσέων, μαθόντες διώκουσι εἶναι ῆτα οὐδενὶ έτέρω ὁμοίον, οῦτω ώστε, εἰ μὴ προλαμ- ἢς ὁδοῦ τοὺς Ἰνδοὺς, ἐν ὡ τοὺς μύρμηκας συλλέγε- ὑδένα ἄν σφεων ἀποσώζεσθαι. τοὺς μέν νυν ἔρσενας ἡλων (εἶναι γὰρ ἔσσονας θεῖν τῶν θηλέων) καὶ παρα-, ἐπελκομένους οὐκ ὁμοῦ ἀμφοτέρους τὰς δὲ θηλέας,

retur s. salvus discederet.
nula év  $\phi$ , quae temporis
num habet (während), abita Herodoteos locos supruve Quaest. de dial. He. I. p. 39 (Opuscc. II. p.
ld formam  $\partial \eta \lambda \acute{e}ov$  conf.
II, 85 citavimus.

γαλύεσθαι, έπελκομένους αμφοτέρους] Dicit Wesum esse, utrum παραλύεrium an vinculorum resolupi debeat; funales tamen 1t equi mares, in pernici inis haud pares, de vinlutis intelligere mavult. equi, sit, exsolvebantur, μου άμφότεροι, non ambo rior fortasse dexter, tum ut contra." Quae interacet Stegero itemque plasighaeusero, qui conf. V, 13 et IV, 203, ubi iungun**μενοι et υπελκόμενοι de** 1 agmine pone maneant, 18 exercitum sequantur. ionem huic quoque loco ait (cf. Lex. Herod. s. v.), set particula ovx, in xov nutanda cum Pawio, ut axsistat sententia: moranmius sequentes subinde, s. ul ambo. Libri scripti omtum scio, ovx retinent. n παραλύεσθαι, notante n minus frequens sit: deus, remittere ab aliqua re, locitate (plura vid. Ther. p. 327 ed. Dindorf.), ac l. mente addi possit τῆς proposuit Iacobs ad Ae-IV, 48, qui idem ad I, 38 tulit locos complures ex n quibus τοῦ θυμοῦ, τῆς ia sic adiecta inveniuntur

verbo παραλύεσθαι, malim h. l. de virium remissione hoc verbum accipere indeque totum locum sic interpretari: mares equos etiam remittere a cursu (s. viribus deficere) segnius sequentes (fune attractos, ne sc. nimis pone feminam relinquantur), nec tamen utrumque pari modo, cum scilicet vix duo equi funales s. cameli tam pari gradu currere possint, ut ne alter subinde relinquatur, alter praecurrat. Coraës, quem sequitur Italus interpres, παραλυεσθαι idem h. l. esse contendit atque χωρίζεσθαι, άποσπασθαι, άπολείπεσθαι (se séparer, s'écarter, s'éloigner, rester en arrière), ut I, 149. III, 136. V, 75, indeque hanc elicit sententiam: "les chameaux mâles se separeroient des femelles (resteroient en arrière), s'ils n'étoient point tirés ensemble et à côté d'elles." Liberius haec ita reddidit Miot: ,,il arrive souvent, qu'ils sont obligés de lâcher les deux chameaux, non pas à la fois, mais l'un après l'autre." Langius vernaculo sermone haec ita reddit: ,,Die Kameelhengste - werden müde, wenn sie so mitlaufen müssen, der eine früher, der andere später." Censori Ienensi 1817. nr. 164. pag. 372 verba καὶ παραλύεσθαι antecedentibus είναι γαρ ησσονας θείν των θηλέων annectere placet et participium έπελnouévous per anacoluthiam quandam orationis accipere pro infinitivo επέλκεσθαι, ad ούκ όμοῦ antem supplere τη θηλέη, ut hic evadat loci sensus: "mares camelos, cum omnino feminis sint impares currendo indeque deficiant lassive fiant, sequi non posse eundem ac feminam cursum, sed utrumque trahi " - Voculam καί, quae a Sanἀναμιμνησκομένας τῶν ἔλιπον τέκνων, ἐνδιδόναι μαλακὸν οὐδέν. Τὸν μὲν δὴ πλέω τοῦ χρυσοῦ οῦτω οἱ Ἰνδοὶ κτῶνται, ὡς Πέρσαι φασί· ἄλλος δὲ σπανιώτερός ἐστι ἐν τῆ χώρη ὀρυσσόμενος.

(6) Αί δ' ἐσχατιαί κως τῆς οἰκουμένης τὰ κάλλιστα ἔλαχον, κατάπερ ἡ Ἑλλὰς τὰς ὥρας πολλόν τι κάλλιστα κεκραμένας ἔλαχε. τοῦτο μὲν γὰρ, πρὸς τὴν ἡῶ ἐσχάτη τῶν οἰκεομένων ἡ Ἰνδική ἐστι, ὥσπερ ὀλίγον πρότερον εἰρηκα. ἐν ταύτη τοῦτο μὲν τὰ ἔμψυχα τετράποδά τε καὶ τὰ πετεινὰ πολλῷ μέζω ἢ ἐν

crofti libro alteroque abest, reiecerunt recentt. edd. probante Wesselingio. Mihi retinenda videbatur ob intensivam vim, quam h. l. affert. In proxime antecedentibus retinui Φείν, ut δείν I, 120. II, 133 seqq., librorum e consensu. Bredovio p. 373 placet Φέειν, quod recentt. edd. receperunt.

ένδιδόναι μαλακὸν οὐδέν] i. e. nihil de cursu remiltere, maribus quamvis segnius sequentibus. De locutione conf. Schol. Aristoph. Plut. 488 ibiq. Hemsterlius. et Herod. III, 51 ibique citata.

## CAP. CVI.

Λί δ' έσχατιαί κως της οίκουμένης κ. τ. λ.] Conf. III, 116. Ex Herodoti mente Indi omnium extremi ad orientem, Arabes ad meridiem, terram habitatam terminant. Nam ultra Indos nil nisi deserta sabulosa, meridiem versus Arabibus contermini sunt Aethiopes ad occidentem usque porrecti; de finibus terrae ad occidentem ac vel magis ad septentrionem nihil certi exploratique Noster habuisse videtur. Unde hoc ille sibi colligere videtur, Graeciam patriam in media terra habitata sitam optima coeli frui temperie, licet, quae in extremis terrae confiniis regiones sint, optimos quosque edant fructus. (Conf. Dahlmann. in Herodot. pag. 90 seq. et A. v. Humboldt: Kritische Untersuchungg. etc. [von Ideler] I. pag. 314). Ut autem Noster ita crederet, ea, quae pul-

cherrima et rarissima Graecis esse viderentur, extremas terrae partes possidere (III, 116), adductus videtur eo potissimum, quod sane res pretiosissimae, veluti aurum, electrum, alia, e regionibus maxime remotis in Graeciam adductae dicebentur ab iis, qui cum has res afferrent, terras illas quam longissime remotas praedicarent, ad quas rari essent aditus multisque periculis ebstructi: qua re alios ab his regionibus visitandis lucroque inde capiendo arcere voluisse videntur. ω̃ρας eo sensu dixit, quo I, 142, 149. II, 77. κερκημένας scripsit Dietsch. libris invitis, idemque etiam placuit Bredovio p. 125.

τοῦτο μέν γὰρ, πρὸς τὴν ήῶ] His, monente Schweigh., respondent capitis 107 verba: πρὸς δ΄ αὐ μεσαμβρίης κ. τ. λ. Scripsi ήω cum recentt. edd. pro vulg. Fo, quae Atticorum forma ab Herodoto aliena est, docente Bredov. p. 33, qui idem p. 221 των οίκεομένων retineri posse iudicat, si pro neutro habeatur: in quo recentt. edd. eum secuti sunt et h. l. et infra cap. 114, adeoque etiam mox cap. 107, ubi Bredovius scribi iubet των οίκεομενέω ν χω**ρέων pro** vulg. οἰκεομένων, et supra III, 68. I, 123, ubi conf. nott. Initio cap. intactum reliqui οίκουμένης, in quo omnes libri scripti consentiunt; recentt. edd. scripserunt olnsupérns. - In seqq. dedi e Florentino cum recentt. edd. πετεινά pro vulg. πετηνά, ut II. 123. Vid. Thes. ling. Graec. VI. p. 1013 ed Dindorf.

όλίγον πρότερον] Vid. cap. 98.

ιοισι χωρίοισί έστι, πάρεξ τῶν ῖππων τοῦτο δὲ έσὑπὸ τῶν Μηδικῶν, Νισαίων δὲ καλευμένων ῖππων χρυσὸς ἄπλετος αὐτόθι έστὶ, ὁ μὲν ὀρυσσόμενος, ὁ δὲ ὑμενος ὑπὸ ποταμῶν, ὁ δὲ, ὥσπερ ἐσήμηνα, ἁρπαζό-

τών εππων] Hacc ita in pronuntiata non prorvideri nemo non videt. quis solis haud scio an videri queant. Pertinet e narratio in Indd. §. 11, ascorum gentem media in , boves, asinos adeoque mulos omneque iumentomagnitudine arietes vix ld quem locum et Aeliamus N. A. XVI, 37 de idica quadam gente, eaarrantem, et Wahl. Erd-**Istind.** p. 815.824 optime , in terris Adschmyr et am, in insula Ceylon s. et potissimum in terra ves hodieque inveniri tam tenues, ut vix canibus t vitulis pares sint, itemin Bengalia terra minima stura.

δε έσσοῦνται] Retinui 16 loco ex uno Florentino lit τούτω; etenim τούτο matur altero Nostri loco, III, 22. Alia est ratio lo-7: τῷ πολέμω έσσοῦντο. Εσσωμενοι ήσαν τῷ θυ-Nisacis equis dicemus ad pe loco id tantum moneanem, in qua pascebantur i, non ad veterum Rhalasbin et Teheran, in seli igitur regni parte, quaese, sed in ea veteris Mequae ad meridiem magis Mcuaque ea intelligenda longe lateque patent inde , quae nunc vocatur Kerplurima dabit Ritter IX. p. 363 seqq. Ipsa haec 1 scio an significatur in nscriptione (I. §. 13), in kthauvatis in Nisaea (Ni-Mediae commemoratur, a Dario interfectus est; rt. Journal Asiatiq. Ser. II. pag. 403.

χουσός ἄπλετος] De India auri feracissima conf. III, 94. 98. 105. Ctes. Ind. §. 12, alia, quae ibi adnotavimus. Add. Heeren. Ideen I, 3. pag. 319 seqq. et I, i. pag. 90. Testantur auri per Indiam copiam antiquissima Indorum carmina, in quibus vasa, ornamenta, alia non nisi aurea plerumque commemorantur. De formicis et gryphibus quae traduntur eodem spectantia, attigimus in nott. ad III, 102 et in Excurs. ad III, 116. — ἄπλετος valet ingens; de qua voce consul. Doederlein. Comment. de alpha intensivo (Erlang. 1830) pag. 14. Haud aliter απλετος χουσός de ingenti auri vi I, 14. 50. 215. ΙΧ, 109. αλες απλετοι ΙV, 53. ῦδωο ἄπλετον VIII, 12. οίμωγη απλετος VI, 58. VIII, 99. IX, 24.

όμλν ὀονσσόμενος] Intelligitur aurum e fodinis paratum (Bergmerksgold, Golderz, gediegenes Berggold); quod provenit e montibusqui inde ex monte Altai et Imao Emodoque deserta illa inter Tibetum parvam et ipsos montes Altai permeant. Vid. Wahl. Erdbeschr. v. Ostind. pag. 483 et Maltebrun. Nouvell. Annall. d. Voyag. II. p. 368.

ό δὲ καταφορεύμενος ὑπὸ ποταμῶν] Indicatur aurum, quod secum ferant fluvii per deserta Cobi orientem versus delabentes et vel in lacus vel in arenam exeuntes, Flussgold, Goldkies. Ac vel recentiori aetate ex his regionibus aurum in Siberiam fuisse abductum monet Wahl l. l. p. 483.

ό δὲ, ῶσπερ ἐσήμηνα, ἀρπαζόμενος] ἐσήμηνα cum recentt. editt.
scripsi pro ἐσήμανα. Vid. Bredov. p.
356. Intelligitur tertium auri genus,
reliquis frequentius per has terras,
Goldsand, Goldletten. Quod multum
per terram sparsum, ut facile eruas,
inveniri dicunt. Vid. Wahl. l. l. pag.
482, 483.

μενος. τὰ δὲ δένδρεα τὰ ἄγρια αὐτόθι φέρει καρπὸν εἰρια, καλλονῆ τε προφέροντα καὶ ἀρετῆ τῶν ἀπὸ τῶν ὀἰων καὶ 107 ἐσθῆτι οἱ Ἰνδοὶ ἀπὸ τούτων τῶν δενδρέων χρέονται. Πρὸς δ' αὖ μεσαμβρίης ἐσχάτη ᾿Αραβίη τῶν οἰκεομένων χωρέων ἐστί ἐν δὲ ταύτη λιβανωτός τέ ἐστι μούνη χωρέων πασέων φυόμενος καὶ σμύρνη καὶ κασίη καὶ κιννάμωμον καὶ λήδανον ταῦτα πάντα, πλὴν τῆς σμύρνης, δυσπετέως κτέονται οἱ ᾿Αράβιοι. Δὶ Τὸν μέν γε λιβανωτὸν συλλέγουσι, τὴν στύρακα θυμιῶντες, τὴν ἐς Ἕλληνας Φοίνικες ἐξάγουσι ταύτην θυμιῶντες λαμβά-

τὰ δὲ δένδρεα τὰ ἄγρια] Hanc lanam ex arboribus provenientem et ovina lana praestantiorem gossypium esse (nostrum Baumwolle), nemo non videt. Conf. III, 47 ibique nott. VII, 65. Nec alio pertinent είματα ξύλινα apud Ctes. Ind. §. 22, ubi Plinium citavi Hist. Nat. XIX, 1. Philostrat. V. Apoll. II, 20 coll. III, 15. Eodem respiciunt Pollux VII, 75. Arrian. Ind. 16. Pompon. Mel. III, 7. Servius ad Virg. Aen. I, 649. Nostrâ memoriâ copiosius de gossypio, ex quo vestes parantur, disseruit Wahl. l. l. pag. 762 seqq. coll. De Guignes in Mem. de l'Academ. des Inscript. T. XXXV. p. 556 (qui quae h. l. de gossypio traduntur, ad Sinam relata vult), Heeren: Ideen I, 1. pag. 106 et Kruse: Indiens alte Geschichte p. 330 seq. Nam gossypii usus ad vestimenta ex ipsa India, quae patria istiusmodi vestimentorum haberi poterit, mature per Persici regni provincias propagatus esse videtur, praesertim per insulas sinus Persici, ubi in officinis gossypio maxime usi sunt ad vestes parandas. Ex India quoque in Aegyptum prisco admodum aevo venisse, ubi in cadaveribus medicandis adhibebatur, sententia est A.G. Schlegelii (Indien, im Berliner Taschenbuch 1829 p. 7) ipsumque nomen sindonis a fluvio Sindho. qui est Indus, derivatum vult. Tu vid. quae de his ad II, 86 adnotavimus. — χοέονται ex uno Parisino cod. cum recentt. edd. dedi pro χοέωνται itemque cap. 107 κτέονται pro κτέωνται. φέρειν (antecellere, praestare) eodem modo legitur V, 28. VI, 127.

## CAP. CVII.

'Αραβίη — χωρέων ἐστί] χωρέων pro χωρέων cum recentt. edd. exhibui. Ad argumentum huins et seqq. capp. tenendum est, Herodotam ipsum minime Arabiam (cf. etiam nott. ad II, 8) visisse, ut, quae de hac terra cap. CVII — CXIII enarrentur, ex aliorum, haud scio an ipsorum Arabum narrationibus, quos sive in ipsa Aegypto, sive in regionibus Arabiae conterminis convenerit, fluxisse putanda sint. Ipse Noster hoc indicare videtur cap. 108 init., ubi scribit λέγονσι — Αράβιοι, coll. 111 et II, 75. Add. Dahlmann. in Herod. p. 71 et Heyse Quaest. Herodd. pag. 96. 97.

έν δὶ ταντη λιβανωτός τέ ἐστι] λιβανωτός de thure dicitur, λίβανων de arbore ipsa, unde provenit thus. Monuit Phrynich. pag. 188, ubi vid. interprett. De libanoto et de myrrhs of. nott. ad II, 86. Add. Rosenmueller. Archaeolog. II, 1. pag. 159 seq. et Kruse l. l. pag. 384 seq. 343 seq. 435 seq. De ladano vid. nott. ad III, 112. De casia et cinnameme praeter Eustath. ad Dionys. Perieget. 933 vid. nott. ad III, 110. 111 et II, 86.

την στύρακα θυμιώντες] **Θυμιών** est incendere, ut IV, 75. VI, 97. III, 112. VIII, 99 (ἐθυμίων θυμιήματα). Styracem esse nostrum Storax, nemo nescit. Ad argumentum conf. Pliu. H. N. XII, 17, 38. §. 81.

την ές Ελληνας Φοίνικες έξάγονσι] Ex hoc loco Dahlm, in Herod. : γὰρ δένδρεα ταῦτα τὰ λιβανωτοφόρα ὅφιες ὑπόπτεροὶ τὰ μεγάθεα, ποικίλοι τὰ είδεα, φυλάσσουσι πλήκὶ περὶ δένδρον ἔκαστον, οὖτοι οῖ περ ἐπ' Αἰγυπτον
ύονται. οὐδενὶ δὲ ἄλλω ἀπελαύνονται ἀπὸ τῶν δεντῆς στύρακος τῷ καπνῷ. Λέγουσι δὲ καὶ τόδε ᾿Αρά-108
τᾶσα ἄν γῆ ἐπίμπλατο τῶν ὀφίων τούτων, εἰ μὴ γίνεἀντοὺς οἰόν τι κατὰ τὰς ἐχίδνας ἡπιστάμην γίνε-

dit, quam floruerit Phoemercium cum Graecis, ter tot alias res vel stovix ullius momenti, adwam in rem plura nunc ers: Die Phoenizier II, de hoc Phoenicum comulisque rebus huc pertipiose, ut solet, dispupag. 27 seqq. Et sane antea memorantur, ea hoenices, qui ex Arabia rint, Graecis innotuisse fuisse dubitari nequit, cum Arabia et per hanc India maxime florente. lia etiam cinnamomum rabia minime provenire nt) et casia adducta in inde asportarunt Phoeaecos et ad alias Eurotalis gentes. Plura Hee-, 2. pag. 96 seqq. 250. , qui idem monet, thus x ipsa Arabia, quam n ex Africae oris, ubi proveniat, Phoenices ideque alias in terras ye. Vid. l. l. 1, 2. p. Movers 1. 1. pag. 99, Graecam vocem (λιβα-Punicam stirpem vocis i. e. thuris grana, körner") refert indeque lit, a Phoenicibus thus : Graecis. Casiam atque per Phoenices innotuisse sae voces quoque decla-Movers l. l. pag. 102. re valet. De quo multa gel. Ind. Bibl. I, 2. p. Kruse l. l. pag. 267 seq.

όπτεροι] Conf. Diodor. 7 et quae notavimus ad

Herod. II, 75 et in Addend. T. I. pag. 932. Add. Tzschuck. ad Pompon. Mel. III, 8. §. 9. pag. 306, qui et veterum et recentiorum locos de his serpentibus volantibus excitavit. Heeren. l. l. I, 2. pag. 99 cogitat de iis bestiolis, quae dicuntur Musquito's. Miot, Gallus Herodoti interpres, alios hic indicari statuit serpentes, quam quos supra Noster dixerit II, 75. Agi enim hîc putat de serpentum genere in Arabia quod inveniatur, quodque alis careat, sed motus celeritate ita excellat, ut serpentum volantium inde acceperit nomen. De quo conferri vult Niebuhr. Descr. Arab. I. pag. 246 seq. — In verbis τὰ γὰρ δένδρεα κ. τ. λ. νοχ ταῦτα abest a Sancrofti libro alteroque, unde omisit Dindorf., uncis inclusit Dietsch. Mox scripsi σμικρός, ut I, 5, ubi cf. nott., sed reliqui cum Dietschio δένδρον, ut I, 193, a Bredovio p. 252 mutatum in δένδρεον, quod ipsum exhibuit Dindorf. Ad μεγάθεα cf. II, 10 ibique nott.

## CAP. CVIII.

έπίμπλατο] Reliqui hoc, quod meliores codd. offerebant. Vid. nott. ad III, 88. Ad verba εί μὴ γίνεσθαι conf. III, 105 ibique nott.

κατὰ ἐχίδνας] Sancrofti liber καὶ τὰς (pro κατὰ), unde Schweigh. sie olim scriptum fuisse coniicit: οδόν τι καὶ κατὰ τὰς ἐχίδνας. Plane aliter hunc locum constitui vult Lennep. ad Phalarid. Epist. pag. 148 a Cr. laudatus: — εἰ μὴ γίνεσθαι κατὰ αὐτοὺς, οδόν τι καὶ τῆσι ἐχίδνησι ἡπιστάμην γίνεσθαι κακῶς, τοῦ θείου προνοίη, ὧσπερ καὶ οἰκὸς ἐστι, ἐούση σοφῆ κ. τ. λ. Quae cum nimis recedant a codi-

σθαι. Καί κως τοῦ θείου ἡ προνοίη, ωσπερ καὶ οἰκός έστι, έοῦσα σοφὴ, ὅσα μὲν ψυχήν τε δειλὰ καὶ ἐδωδιμα, ταῦτα μὲν

cum vestigiis, praestat eam sequi lectionem, quam libri scripti plerique afferunt.

Καί πως του θείου ή προνοίη κ. τ. 1. Conjunctum hoc est cum universa Nostri sententia de numine eiusque vi in omni rerum natura. Quae cum talis sit, ut in omnibus iustum modum valere velit, iam in rebus humanis mutuisque hominum rationibus aequabilitate quadam continetur, qua sua cuique tribuantur neque cuiquam liceat modum illum aut fines positos transgredi, nisi numinis vindictam in se provocare velit. Nam deus ipse vindex quasi est huius rerum ordinis divinitus in natura constituti (φθονερός ὁ θεός, vid. nott. ad I, 32. III, 40), in quo omnia ab initio ita sunt ordinata, ut invicem sibi respondeant secumque conveniant ac iusto moderamine se mutuo conservent. Ita ex Herodoti de divina natura sententia sponte altera exoritur de divina, quae dicitur, providentia. Ut enim a principio omnia divinitus sic creata sunt ac disposita, ut iustus ille omnium rerum modus conservetur nec quidquam in rerum natura sic valeat, ut illum turbare possit, ita etiam divinum numen toti naturae semper prospicit atque consulit, deprimens, si quae illum modum excedant, erigens, quae inferius relinquantur. Tu conf. nott. ad I, 32, VII, 10. §. 5 et Ineger. in Disputt. Herodott. p. 44 seq. Quae ipsa sententia de divino numine rebus naturae consulente ac providente quemadmodum philosophorum in scholis postmodo fuerit exculta, pluribus persequitur Lennep. l. l. pag. 149 seq., minime ille quidem negans — et quis quae-so negare poterit? — huius doctrinae initia ad multo antiquiora tempora pertinere, quam ad Platonem, qui primus inter philosophos θεού πρόνοιαν, qua mundus conservetur, constituerit. Nam ante Anaxagoram (qui primus, Plutarchi sunt verba in vita Periclis c. 4, νοῦν ἐπέστησε τοις όλοις) sive τύχην sive

ανάγκην διακοσμήσεως άρχην posuerant; post quem Plato 8200 20 νοιαν in philosophiam transtulit, cuius sententiam dein Stoici ad doctrinae suae rationem conformarunt. Sed haec longius persequi, ab Herodoti interpretatione alienum videri queat, cuius sententiam de divina providentia, a Xenophonte quoque deinceps propagatam, quod ad naturae res apte et convenienter constituendas ac tuendas restringi vult Naegelsbach: Nachhomerische Theologie etc. pag. 26. 91 seq., equidem haud assentior. Quare hoc unum modo teneri velim, initia illius doctrinae de divina mente rebus humanis prospiciente, quam philosophi Gracci tantopere celebrarunt, ab Herodoto repeti posse, qui ab aliis prioris actatis viris ipsoque Anaxagora (ad quem respexit supra III, 80 fin.) primus discedens ad ea, quae et veriora et humana mente digniora sunt, viam quasi aperuisse censendus est pro eo, qui in ipso inerat, vero religionis sensu et ingenio supra vulgus et omnino supra suam ipsius aetatem eminenti. Facit huc, quod Athenis cultam fuisse accepimus Minervam Поотокαν, de qua conf. Lennep. l. l. et

nott. ad Herod. I, 92. ἐοῦσα σοφή] His cum verbis quod Schweigh. et Gaisf. coniunxerunt antecedens fort, quod ad ofxòs pertinet, equidem disiunxi; neque enim huc pertinet id dicendi genus, de quo ad III, 49 diximus. In proxime seqq. ob particulam uer in priori orationis parte repetitam (οσα μεν - ταυτα μεν) conf. Kuchner Gr. Gr. §. 733, b. Hartung Lehre d. griech. Part. I. p. 177. Voculam γάρ post όσα μέν invectam recentt. edd. iure deleverunt. Cf. Reiz. Praef. p. XIX et Bredov. pag. 29, cum quo eodem pag. 103 dedi πεποίηκ ε, quod • inde a Bekkero recentiores edd. receperunt pro vulg. πεποίηκεν. Mox cum iisdem dedimus eniling pro vulg. ἐπιλίπηται, quod retinuit Matth. Vid. Werfer. in Actt. phill.

πάντα πολύγονα πεποίηκε, ΐνα μὴ ἐπιλίπη κατεσθιόμενα, ὅσα δὲ σχέτλια καὶ ἀνιηρὰ, ὀλιγόγονα. τοῦτο μὲν, ὅτι ὁ λαγὸς ὑπὸ παντὸς θηρεύεται θηρίου καὶ ὅρνιθος καὶ ἀνθρώπου, οῦτω δή τι πολύγονόν ἐστι, ἐπικυΐσκεται μοῦνον πάντων θηρίων καὶ τὸ μὲν δασὺ τῶν τέκνων ἐν τῆ γαστρὶ, τὸ δὲ ψιλὸν, τὸ δὲ ἄρτι ἐν τῆσι μήτρησι πλάσσεται, τὸ δὲ ἀναιρέεται. τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτό ἐστι. ἡ δὲ δὴ λέαινα, ἐὸν ἰσχυρότατον καὶ θρασύτατον,

Monacc. I, 1. p. 86 et supra nott. ad III, 25.

xal ἀνιηρὰ] i. e. molesta, nociva, infensa. Quod cum in leaenas, viperas, de quibus mox Noster agit, minus cadat, Valck. legi mavult ἄμιπας, qua voce non ferae tantum, sed ferinis etiam moribus populi haud raro designentur, ut ap. Demosthen. pag. 489, 74. Sophocl. Trach. 1111. Libri scripti huic coniecturae non favent, quam haud necessariam equidem duco, quamquam in textum recepit Reiz. In seqq. verbis τοῦτο μὲν respondent verba: ἡ δὲ δὴ λέαινα κ.τ. λ.

δτι ό λαγός] Vulgo λαγωός, alii layes, minus Ionicum. Tu vid. Phrynich. pag. 186 ibique Lobeck. et Bredov. p. 169. Quod vero Herodotus h. l. perscribit de lepore, quem bestiae seque stque aves omnes ipsique homines venantur, haud scio an obversata fuerint Aeliano N. A. XIII, 11 circ. fin., ubi de lepore scribit nunquam quietem capiente semperque sibi suisque natis timente ab aliis bestiis. Atque huc quoque referunt, quod in proverbio dicitur λαγώ βίον ζην: vid. Lucian. Somn. §. 9, ubi plura Solanus, Herodoti haud immemor, et Hemsterhusius adnotarunt T. I. p. 187. 188 ed. Bipont. Ad seqq. οῦτω δή τι conf. nott. ad III, 12.

έπιπνίσιεται μοῦνον πάντων δηρίων] Ad rem cf. Polluc. V, 73 et vid. Athen. IX. pag. 400 et Eustath. ad Homer. Ili. XII. pag. 908, 2 s. 869, 17. Qui uterque exhibet ἐπιπνίσκει τε. Sed vulgata praestat hoc fere sensu: superfetat, super priores fetus alio fetu gravida fit bestia, s. denuo concipit. Vid. Bredov. p. 370. Laudat Valcken. Herod. II, 93. IV, 30 (ubi sic πυΐσκεσθαι) et Clement. Alexandr. Paedag. II. p. 223 T. I Pott. de leporis salacitate eodem verbo έπικυζοκεσθαι utentem. [,,Adde Georg. Io. Bekkeri Specimen Obss. in Philostrati Vit. Apollon. lib. I. pag. 21 sq., qui Herodoti huius loci non immemor fuit." Cr.] Nec dissimilia tradi idem notat ab Aristotel. De gen. an. IV, 5. Aelian. N. A. II, 12, ubi Iacobs. affert Aristotel. N. A. VI, 33 aliosque veterum locos. Causa, ut me admonuit doctissimus Leuckart, inde repetenda, quod lepus duplicem habet uterum, ita ut femina, si iam gravida sit, denuo semen concipere eoque modo a pluribus simul superfetare possit. Conf. Allgem. Hist. d. Natur P. III. T. II pag. 141 (Hamb. et Lips. 1757. 4). Itaque recte Linné in System. natur. I. pag. 161 ed. Gmelin. scribit: ,,immensus (sc. lepus) parturitione per totam aestatem, superfoctatione haud rara."

ἀναιρέεται] i. e. concipit. Cf. Cattier. Gazophyl. pag. 70 et Herodot. VI, 69. Athenaeus l. l. ἐπαναιρέεται, Eusthathius l. l. ἐπαναιρέεται, quod sie explicat: ἐπιλαμβάνεται καὶ ἐπὶ τοῦς προ αὐτοῦ τελεωτέροις πυήμασι σπερματικῶς συλλαμβάνεται. Salmasius in Solin. pag. 283 Herodotea cum Plinianis comparans praeferre videtur ἐπαναίρεται. Sed iure vulgatum tuetur Valcken.

ή δὲ δὴ λέαινα — ἄπαξ ἐν τῷ βίᾳ τίπτει ἕν] Ad structuram (λέαινα — ἐὸν κ. τ. λ.) conf. Kuehner Gr. Gr. §. 421. Quod ad argumentum attinet, eadem fere scribunt Antigon. Caryst. 25 et A. Gellius N. Att. XIII, 7, notante Valck., qui omnia hanc in rem a Bochart. Hierozoic. I. lib. III. cap. 2 congesta esse dicit. Add.

απαξ έν τῷ βίῷ τίκτει εν τίκτουσα γὰο συνεκβάλλει τῷ τέκνῷ τὰς μήτρας. τὸ δὲ αἴτιον τούτου τόδε ἐστί ἐπεὰν ὁ σκύμνος ἐν τῷ μήτρας ἐὰν ἄρχηται διακινεόμενος, ὁ δὲ, ἔχων ὅνυχας τὰς θηρίων πολλὸν πάντων ὀξυτάτους, ἀμύσσει τὰς μήτρας, αὐξανόμενος τε δὴ πολλῷ μᾶλλον ἐσικνέεται καταγράφων πέλας τε δὴ ὁ τόκος ἐστὶ, καὶ τὸ παράπαν λείπεται αὐτέων ὑγιὲς οὐδὲ 109 εν. Ἡς δὲ καὶ αὶ ἔχιδναί τε καὶ οὶ ἐν ᾿Αραβίοισι ὑπόπτεροι ὄφιες, εὶ ἐγίνοντο, ὡς ἡ φύσις αὐτοισι ὑπάρχει, οὐκ ἄν ἡν βιώσιμα ἀνθρώποισι. νῦν δ᾽, ἐπεὰν θορνύωνται κατὰ ζεύγεα,

Leemans ad Horapoll. Hieroglyph. pag. 369. Falsa autem esse, quae Herodotus scribit, dudum monuit Aristoteles II. A. VI, 31 itemque Aclianus N. A. IV, 34, monentque naturac curiosi nostra aetate. Ne vero quis Herodoto, qui Arabibus sua debeat, obtrectandum censeat, Arabes ipsos eam tenuisse opinionem, qua leaena semel tantum unum aut ad maximum duo natos parere existimaretur, ex una Locmanni fabula quadam optime intelligitur. Semel quotannis leaena verno tempore parit, ut recte tradit Aristoteles l. l., quocum conf. Allgem. Hist. d. Nat. P. V. T. 1. pag. 12. Et plerumque unum modo parit, quamquam Parisiis unam leaenam ter eodem anno peperisse ex Mus. d'Hist. nat. fasc. II adnotat ad h. l. Schweigh.

συνεκβάλλει — τὰς μήτρας] Haec quoque fabulis adnumeranda esse docet Aristotel. l. l. — Mox pro ἐν τῆ μήτρη Bekker., quem Dietsch. secuti sunt, scripsit ἐν τῆ μητρί, probante Bredov. p. 132. Mihi nec hoc loco nec altero III, 10)

persuasit.

έσικνέεται καταγράφων] i. e. atque augescens iam multo magis penetrat lacerando(uterum). Scripsi, quod omnes fere libri scripti habent, έσικνέεται pro vulg. έπικνέεται, quod Dindorf. et Dietsch. retinuerunt: quos ipsos secutus revocavi καταγράφων, unius Sancrofti libri suctoritate mutatum in καταγνάφων a Schweigh. et Gaisford., quamquam in eadem re enarranda Herodotum, ut videtur, secutus Aolianus Var. Hist. X,

3 scripsit: καταγράφουσι ταζε όνυξι τὰς μήτρας, quod Perizonio interprete valet: scalpunt, vellicant, fodicant. Qui idem Aelianus N. A. IV, 34 scribit: ὁ λόγος δὲ, ὅστις λέγει διαξαίνειν αὐτοὺς τὰς μήτρας, μυθός έστι, vocabulo διαξαίνειν (dilacerare) usus, cuius loco διασπαράττειν in hac eadem re dixit Basilius Opp. p. 85 A., ad quem locum alios eiusdem fabulae memores scriptores excitavit Alb. Jahn in Animadverss, in Basilii M. Opp. (Bern. 1842) pag. 91. Ad significationem verbi καταγράφει» pertinet Hesychii locus: κατέγραψαν: κατέξυσαν - In fine cap. ad ovoč εν cf. I, 32 ibique nott.

# CAP. CIX.

οὐκ ἄν ἦν βιώσιμα] Eodem modo βιώσιμον Noster dixit I, 45. Alios veterum locos suppeditabit Thesaur. Ling. Grace. II. p. 263 Dindorf.— Herodotea haec tangit Aristides T. III. p. 521 (T. II. p. 410 Dindorf.) eoque etiam Diodor. I, 87 respicere videtur Valckenario, qui sequentia Herodoti verba citat Aeliani N. A. XV, 16 coll. I, 24. Adde quae Leemans affert ad Horapollin. Hieroglyph. pag. 351, 353.

νῦν δ', ἐπεὰν θορνώνται] i. e. quando ad coitum coēunt, ut recte nunc interpretatur Schweigh. in Lex. Herod., qui prius sic reddiderst: quando ad coitum tibidine concitantus. agitantur. — θορνύεσθαι eodem sensu dixit Nicander Theriacc. 130 coll. Hesych. s. v. — κατὰ ζεύγεα valet: per paria. Mox reliqui ἐπποιή-

καὶ ἐν αὐτῆ ἦ ὁ ἔρσην τἢ ἐκποιήσει, ἀπιεμένου αὐτοῦ τὴν γονὴν, ἡ θήλεα ἄπτεται τῆς δειρῆς, καὶ ἐμφῦσα οὐκ ἀνίει, πρὶν 
ἄν διαφάγη. ὁ μὲν δὴ ἔρσην ἀποθνήσκει τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ, 
ἡ δὲ θήλεα τίσιν τοιήνδε ἀποτίνει τῷ ἔρσενι τῷ γονέι τιμωρέοντα ἔτι ἐν τῆ γαστρὶ ἐόντα τὰ τέκνα διεσθίει τὴν μήτραν. 
διαφαγόντα δὲ τὴν νηδὺν αὐτῆς οῦτω τὴν ἔκδυσιν ποιέεται. 
οἱ δὲ ἄλλοι ὅφιες, ἐόντες ἀνθρώπων οὐ δηλήμονες, τίκτουσί τε 
κὰ καὶ ἐκλέπουσι πολλόν τι χρῆμα τῶν τέκνων. αἱ μὲν δή 
νυν ἔχιδναι κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν εἰσὶ, οἱ δὲ ὑπόπτεροι ἐόντες

ses a recentt. edd. mutatum in éxποιήσι, cf. II, 82 ibique nott.; itemque revocavi απιεμένου, quod unum verum quoque habet Dindorf. Comment. de dialectt. Herod. p. XXXVII, qui recte confert VII, 122; e Florentino receptum erat απιευμένου, cuius nullus locus esse potest. Vid. Bredov. p. 396. Ipsum verbum medium hac seminis emittendi notione Noster iam adhibuit III, 101 itemque Aelian. N. A. IV, 19, ubi Iacobs. nostri loci non fuit immemor. Itaque totius loci hacc est sententia: quando in ipsa genitura versatur mas, dum semen a se emittit, femina elus collum apprehendit eique innixa non prius remittit quam perroserit (collum). — In seqq. ad formam δήλεα ef. III, 85. Pro δειρης (ut I, 51) duo codd. habent δερής, quod ab Herodotea oratione alienum merito reiecit Bredov. p. 159 seq.

παὶ ἐμφῦσα οὐκ ἀνίει] ἐμφῦσα intransitive accipiendum: innixa, insistems, inhaerens, firmiter s. mordicus tenens. Pertinent huc Homerica: ἐν δ' ἄφα οἱ φῦ χειρί (Πὶ. VI, 253, 406. Odyss. II, 302. X, 280. 397. XI, 246) et: ὁδὰξ ἐμφύντες χείλεσιν (Od. I, 381. XVIII, 409. XX, 268). Alia attigi ad Plutarch. Philopoem. pag. 15 seq. — Ad ἀνίει conf. nott. ad I, 6. et IV, 125. Bredov. p. 393. Ad πρίν ἄν conf. nott. ad I, 19. — Paulo infra pro τῷ γονεῖ, quod mendosum videtur Struv. in Spec. II Quaest. de dialect. Herod. pag. 7 (Opuscc. II. p. 332), reposui eodem auctore τῷ γονεῖ.

διεσθίει την μήτραν] Bekker.

cum recentt. edd. e Sancrofti libro alteroque recepit την μητέρα (pro την μήτραν); cf. III, 108. Sensus loci est: pulli patrem ulciscentes, dum in ventre adhuc sunt, uterum perrodunt. Wesseling. confert Nicandr. Theriac. 130 seq. (ubi vid. Scholia p. 14 ed. Kcil.) Galen. Theriac. ad Pison. p. 461. Philostrat. V. Apoll. II, 14. Plures alios aliorum scriptorum locos affert Alb. Jahn (Animadverss. in Basilii Magni Opp. p. 91) ad verba S. Basilii haec (p. 85 B.): ξιδυναι τὰς μήτρας ξυφαγοῦσαι προέρχονται. — Ad vocem οὐ δηλήμονες conf. II, 74.

πολλόν τι χοῆμα τῶν τέκνων] χοῆua de multitudine intelligendum. Vid. I, 36 ibiq. nott. III, 130. IV, 81. VI, 43, alia ut taceam. — των τέχνων e codd. iure nunc receptum (pro vulg. όφίων), dudum iubentibus Valcken. et Wesseling., cum avium pulli s. vɛoσσοὶ a poëtis ad Homeri imitationem saepius τέχνα dicantur, ut contra liberi parentum veossol, de qua re nonnulla ad h. l. attulerunt Wesseling. et Valckenar. itemque Waltz ad Arsenii Violet. pag. 75. Tu vid. praeterea Ammon. de differ. vocc. pag. 146, quo utitur Ast. ad Plat. Polit. VIII, 3. pag. 548 A. Ac supra III, 106 τέπνον de brutis invenitur. Conf. Homer. Ili. II, 311. 315. 317. XI, 113. XIX, 400. Odyss. XVI, 217. Quare in Plutarch. Pericl. 1 init retinendum xvvov téκνα, quamvis Anonym. pro τέκνα afferat  $\tilde{\epsilon}$   $\pi \gamma$   $o \nu \alpha$ . — Ad of  $\delta \tilde{\epsilon}$   $\tilde{v} \pi \tilde{o}$ πτεροι ίοντες mente repetendum ex antecedentibus of opies. In fine capitis κατὰ τοῦτο valet: ea de causa άθρόοι είσὶ ἐν τῆ ᾿Αραβίη καὶ οὐδαμῆ ἄλλη · κατὰ τοῦτο δοκέουσι πολλοὶ εἶναι.

110 Τον μεν δη λιβανωτον τοῦτον οῦτω κτῶνται 'Αράβιοι, την δε κασίην ὧδε. ἐπεὰν καταδήσωνται βύρσησι καὶ δέρμασι ἄλλοισι πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσωπον, πλην αὐτῶν τῶν ὀφθαλμῶν, ἔρχονται ἐπὶ την κασίην. ἡ δε ἐν λίμνη φύεται οὐ βαθέη περὶ δε αὐτὴν καὶ ἐν αὐτῆ αὐλίζεταί κου θηρία πτερωτὰ, τῆσι νυκτερίσι προσίκελα μάλιστα, καὶ τέτριγε δεινὸν,

s. ratione multi esse videntur., Conf. III, 137.

### CAP. CX.

την δε κασίην] "Herodotea casia est κασία σύοιγξ s. cassia fistula (Canelle) et vero fortasse Laurus cassia Linn., consimilis cinnamomo." Creuzer. Commentt. Herodd. pag. 39, ubi praeter alia citat primarios de casia locos Dioscorid. I, 12 et Theophrast. IX, 45. Heeren: Ideen 1, 2. pag. 99 not. ex viri docti cuiusdam auctoritate pronuntiat κασίην esse Laurum cassiam Linn. Tum igitur nostrum erit: milder Zimmt s. Mutterzimmt, Zimmtsorte, quod generosiori canellae Zeilonicae s. cinnamomo cognatum fertur. Vid., ne plura. Rosenmueller. Bibl. Archaeolog. II, 1. pag. 270 seq. Winer. Bibl. Realwörterb. I. p. 769 ed sec. Cinnamomum (קְּבְבֵירָן conf. nott. ad III, 107. 111), cuius species quaedam sive varietas casia esse videtur, est Laurus cinnamomum Linn., cuius cortex nostrum est Zimmt s. Canelle; quo crassiorem minusque subtilem corticem casia arbor s. Laurus cassia habet. Conf. Heeren. l. l. I, 2. pag. 249. Rosenmueller. l. l. et praecipue Kruse: Indiens alte Geschichte pag. 375, qui quae huc pertinent, e vetustis scriptoribus attulit omnia. Casiam et cinnamomum veterum eandem prorsus esse rem neque differre a canclla, quam nos hodie vocamus, Beckmanni est sententia ad Antigon. Caryst. cap. 49, ubi vid. plura. Cantius in his agendum videtur Gallo interpreti Miot, vel potius ei, quem consuluit, Desfontaines; ita ut certo vix statui possit, in quo diversa fuerit casia a cinnamomo et quorsum utraque arbor referri debeat. Quid quod praecunte Galeno (De antid. I. p. 70) vel recentiores botanici ab una eadémque arbore provenire contendunt cassiam et cinnamomum, repugnante Linkio, qui ita distingui vult, ut alteram appellet Perseam cinnamomum, alteram Perseam cassiam, utramque Indicam. Tu vid. Kruse l. l. pag. 378 seqq. et Lassen: Ind. Alterthumsk. I. p. 279 seqq., qui de his plurima attulerunt. Equidem hoc unum addo, quod et supra ad III, 107 iam posui, Phoenices casiam et cinnamomum, cum in Arabia minime proveniat, sed in India tantum, ex Arabia tamen, quo Indi attulerint, accepisse et ex ea terra dein in alias orbis terrarum partes transduxisse. Unde credibile est, eam opinionem ortam esse, qua in ipsa Arabia et casiam et cinnamomum oriri putarent.

τησι νυπτερίσι προσίπελα] Vulgat. προσείκελα mutavi cum Bekkero et Dindorfio in moodinela: vid. nott. ad III, 81, ubi luelos. — és álunu αλκιμα Noster dixit bestias ad vim repellendam strenuas fortiterque resistentes. Valcken. maluerat: τὰ τησι νυκτερίσι προσείκελα μάλιστα, καλ τέτριγε δεινόν, καί έ**στιν ές άλκην** αλκιμα. Libri scripti non confirmant. τρίζειν vespertilionum esse, monstrant hi loci: Herod. IV, 183, ubi vid. nott.; Eustath. ad Odyss. XXIV, 5 et ad Ili. II. p. 173, 44; ad Dionys. Perieg. 180. Plura, observante Valcken., Wetsten. ad Marci Evang. IX, 18. Tu add. Gesen. ad Iesai. VIÍI, 19. p. 343 seq., qui etiam Latinorum stridere comparat, et, quem

53 καὶ ἐς ἀλκὴν ἄλκιμα. τὰ δὴ ἀπαμυνομένους ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν οῦτω δρέκειν τὴν κασίην. Τὸ δὲ δὴ κιννάμωμον ἔτι τούτων 111 θωυμαστότερον συλλέγουσι. ὅκου μὲν γὰρ γίνεται, καὶ ῆτις μιν γῆ ἡ τρέφουσά ἐστι, οὐκ ἔχουσι εἰπεῖν πλὴν ὅτι, λόγφ οἰκότι χρεώμενοι, ἐν τοισίδε χωρίοισί φασί τινες αὐτὸ φύεσθαι, ἐν τοῖσι ὁ ⊿ιόνυσος ἐτράφη. ὅρνιθας δὲ λέγουσι μεγάλας φορέειν ταῦτα τὰ κάρφεα, τὰ ἡμεῖς ἀπὸ Φοινίκων μαθόν-

Cr. laudat, Wyttenbach. ad Plutarch. De S. N. V. pag. 125. — Ad rem consul. Plin. H. N. XII, 19, 42. §. 85, qui Herodotea retulit fabulisque adscripsit, et Heeren. Ideen I, 2. pag. 99, qui h. l. indicari suspicatur lacertam volantem, quae in his regionibus reperiatur, sive draconem volantem Linn., qui sane in India orientali et Africa hodieque occurrit et intra pedes posteriores et anteriores duabus pennis est instructus. Plurima Gesen. ad Iesai. XIV, 29. pag. 496. 497.

τα δη αμυνομένους - ούτω δρέπειν την κασίην Ad haec explicanda et ex iis, quae in antecedentibus enarrantur, et ex iis, quae in proxime sequentibus afferuntur, cum ex aliorum narratione omnia fluxerint, léyovos vel simile quid mente addi posse existimo. Quod cum absit, insolens haec structura visa est viris doctis, quippe in qua accusativus cum infinitivo nihil habeat, unde pendeat: itaque Bekkerus, quem Dindorf. et Dietsch. secuti sunt, voculam độ mutari voluit in đểi : quod merito rejecit Eltz (Quaest. Herodd. fascie. II. in: Jahrbb. f. Philol. u. Paedagog. Suppl. Vol. IX. p. 327), sublată insolentia structurae nasci insolitam sententiam affirmans, indeque ipse ob Florentini cod. auctoritatem, qui pro δρέπειν affert δρέπει, proponit: τὰ δη ἀπαμυνόμενος — δρέπει, transitum hunc e numero plurali ad singularem Nostro haud insolitum esse probans ex aliis locis: I, 195. II, 65. IV, 22. 172. VIII, 98. Qua tamen emendatione vix opus erit, si mente addideris λέγουσι.

CAP. CXI.

έν τοισι ο Διόνυσος ετράφη] Ae-

thiopiam, credo, indicare voluit. Vid. III, 97. II, 146. De India cogitat Heeren. Ideen I, 2. p. 252, quoniam ex hac terra cinnamomum in Arabiam fuerit deductum et inde demum alias ad terras a Phoenicihus translatum. De qua re monent quoque F. H. Mueller. De rebb. Semitt. (Berolin. 1831) p. 57.58 et Humboldt: Kritische Untersuchungg. etc. (von Ideler) I, 2. pag. 313. Herodoti locum respicit Schol. in Nicandri Theriacc. 947, ubi haec le-guntur: ἐν τῷ γ΄ φησιν Ηρόδοτος ἐν Ἰνδικῆ ζῷον είναι, ο καλείται κινάμωμον (sic), δτι καλιάν ποιείται έκ τών καρφών διά την όδμην, όθεν και κιναμωμον καλείται · οί δέ τὸ ξύλον τὸ κινάμωμον αύτό φασιν είρηκέναι. Paulo ante cum recentt. edd. scripsi οίκότι pro vulg. είκό τι. Ad verba: ο κου - γίνεται καὶ η τις conf. III, 22.

ορνιθας δὲ λέγουσι] Citant haec Etymol. p. 514, 2 et Eustath. ad Dionys. Perieg. 939. Suid. s. v. κιννάμ. Et conf. quoque Plin. H. N.

XII, 19, 42.

τὰ κάρφεα] i. e. paleam, convolutam tenuem corticem, s. tenuia ligni frusta. Nos: dünne, dürre Reiser, ut recte interpretatur Schneider. in Lex. s. v. κιννάμ. Plura vid. in Thes. Ling. Graec. T. IV. pag. 997 ed. . Dindorf. — Caeterum hanc fabulam de avibus cinnamomum afferentibus per antiquitatem admodum vulgatam fuisse ostendunt, quae collegit Beckmann. ad Antigon. Caryst. de Mirabb. pag. 84. Atque etiamnum apud incolas Taprobanes hanc reperiri, testantur recentiores peregrinatores, monente Heeren. l. l. pag. 252. 101. Equidem fabulam ad ea pertinere credam, quae Phoeniτες κιννάμωμον καλέομεν φορέειν δὲ τὰς ὅρνιθας ἐς νεοσσιὰς, προσπεπλασμένας ἐκ πηλοῦ πρὸς ἀποκρήμνοισι οῦρεσι, ἔνθα πρόσβασιν ἀνθρώπφ οὐδεμίαν εἶναι. πρὸς ὧν δὴ ταῦτα τοὺς ᾿Αραβίους σοφίζεσθαι τάδε ΄ βοῶν τε καὶ ὅνων τῶν ἀπογινομένων καὶ τῶν ἄλλων ὑποζυγίων τὰ μέλεα διαταμόντας ὡς μέγιστα, κομίζειν ἐς ταῦτα τὰ χωρία ΄ καί σφεα θέντας ἀγχοῦ τῶν νεοσσιέων, ἀπαλλάσσεσθαι ἐκὰς αὐτέων ΄ τὰς δὲ ὅρνιθας καταπταμένας τὰ τῶν ὑποζυγίων μέλεα ἀναφορέειν ἐπὶ τὰς νεοσσιὰς, τὰς δὲ οὐ δυναμένας ἴσχειν καταρρήγνυσθαι ἐκὶ γῆν, τοὺς δὲ ἐπιόντας συλλέγειν οῦτω τὸ κιννάμωμον, συλλε-112 γόμενον δὲ ἐκ τούτων ἀπικνέεσθαι ἐς τὰς ἄλλας χώρας. Τὸ δὲ δὴ λήδανον, τὸ καλέουσι ᾿Αράβιοι λάδανον, ἔτι τούτου θωυμα-

ces excogitarint consultoque divulgarint de mercibus pretiosioribus, quas ipsi soli advehebant, ne scilicet huius fructuosioris mercaturae facultate privarentur.

κιννάμωμον] Vera Nostrum tradidisse, ipsa testatur vox Hebraica קבמרך, nomine a fistulis huius plantae deducto. Vid. Exod. XXX, 23 et Proverb. Salom. VII, 17. Quam vocem sic explicat H. Apetz. in nota ad h. l., ut inde omnis fabulae rationem perspici posse opinetur. Nam priorem vocis partem Keen (17) significare vult nidum, et verbum inde factum IP nidum facere. Quae aliis diiudicanda relinquo. Attulit, quae de etymo huius vocis viri docti statuunt, Winer. in Simon. Lexic. manual. pag. 861. Radicem vocabuli esse DIP Hitzig. vult, ita ut de substantia sit cogitandum. Eiusdem originis videtur esse vox κασία; namque Laurus cassia dicitur קציקה in Psalm. XLV, 9, a radice FEP decidere, umputare. Neque eo non pertinet TTP. Exod. XXX, 24. Ezech. XXVII, 19.

πρὸς ὧν δὴ ταῦτα τοὺς ᾿Λραβίους σοφίζεσθαι ταδε] i. e. ad (adversus) hace igitur Arabes hoc excegitare artificium s. hoc callide excegitato uti artificio. Plane sic Noster II, 66: πρὸς ών ταῦτα σοφίζονται τάδε. Add. I, 80. VIII, 27 ibique nott.

τῶν ἀπογινομένῶν] De mortuis ita

dici satis notum. Conf. Herod. II, 85. 136. V, 4. - In seqq. Matth. et recentt. edd. καταπετομένας, cuins loco e Florentino Schweigh. et Gaisf. καταπετεωμένας, quam Ionicam formam verbi zarazeraopat dicit Schweigh., de qua conf. Bredov. p. 355, qui ipse καταπτακένας, quod Sancrofti liber alterque habet, verum recipiendumque duxit. Verbo πέτεσθαι Noster quoque usus est II, 95. Ex eodem libro utroque mox recepi τὰ τῶν ὑποζυγίων μέλεα pro vulg. αὐτῶν τὰ μέλεα τῶν ὑποζυγίων, et paulo infra voculam μέν post οῦτω, quam plures codd. ignorant, abieci. In fine cap, quod legi-tur: συλλεγόμενον δε έκ τούκων απικνέεσθαι ές τας άλλας χώρας, sic intellige, ut cinnamomum, quod ab hisce hominibus colligitur, inde ex his locis (in toutor) pervenial (transportetur) in alias regiones.

## CAP. CXII.

Το δὲ δὴ λήδανον, το καλέουσι ᾿Αράβιοι λάδανον] Vulgo: ᾿Αράβιοι καλέουσι. Quod nos dedimus, e Florentino fluxit. De ledano hinc Eustath. Ad Homer. p. 1147, 3 s. 1199, 37. Add. Dioscorid. I, 128. Plin. H. N. XII. 17. λήδος s. λήδανον (בוֹלֵי) resinae est genus bene olentis, quae in frondibus cisti Cretici, sive, ut aliis placet, cisti Ladaniferi (utrumque enim distinguen-

σιώτερον γίνεται ' έν γὰρ δυσοδμοτάτω γινόμενον εὐωδέστατόν έστι ' τῶν γὰρ αίγῶν τῶν τράγων ἐν τοισι πώγωσι εὑρίσκεται ἐγγινόμενον, οἶον γλοιὸς ἀπὸ τῆς ὕλης. χρήσιμον δ' ἐς πολλὰ τῶν μύρων ἐστὶ, θυμιῶσί τε μάλιστα τοῦτο 'Αράβιοι. Τοσαῦτα μὲν θυωμάτων πέρι εἰρήσθω ' ἀπόζει δὲ τῆς χώρης 113 τῆς 'Αραβίης θεσπέσιον ὡς ἡδύ. Δύο δὲ γένεα ὀἰων σφί ἐστι θωύματος ἄξια, τὰ οὐδαμόθι ἐτέρωθι ἐστί. τὸ μὲν αὐτέων ἔτε-

dum esse monet Miot) invenitur, quaeque solis radiis ne consumatur cum verendum sit, mane eo ducunt capras hircosve, quorum barbae resina adhaerescat, hoc modo capienda. Et hanc colligendae resinae rationem antiquitus ita valuisse dicunt, ut verissime Noster retulisse videri debat. In oriente adhibetur ad unguentum, nec minor eius usus in re medica. Vid. Heeren. Ideen I, 2. pag. 99, Rosenmueller: Bibl. Archaeolog. II, 1. pag. 156 seqq., Movers: Die Phoenizier. II, 3 (III, 1) p. 224 seq. Recentioris aetatis peregrinatorum aliquot testimonia excitavit Larcher. Italis adhuc vocatur landaro sive ladano.

τῶν αίγῶν τῶν τράγων] Maluit Wesseling. scribere καὶ τῶν τράγων σοριs, cum is verborum sit ordo: ἐν τοῖει κών σει τῶν τράγων τῶν τράγων. Conf. Schweigh. Daniel. VIII, 5. 8. 21, ubi exstat ὁ τράγως αίγῶν s. τῶν αίγῶν. Add. Lobeck. Patholog. Gr. prolegg. pag. 28. — γλοιός quamque sordem oleo aliisve rebus permixtam s. mucosam materiam designat; vid. Thesaur. Ling. Graec. II. pag. 640 ed. Dindorf. Additur h. l. ἀκό τῆς ὅλης, quo significetur viscum, quod ex silva s. ex arboribus colligitur. Ad verbum θυμιῶσι conf. nott. ad III, 107.

# CAP. CXIII.

απόζει δὲ τῆς χώρης — ὡς ἡδύ] De genitivo τῆς χώρης cf. nott. ad III, 23. Ad rem conf. Lucian. de dea Syr. 30. Ver. Histor. II. 5. Diodor. Sicul. III, 46 ibiq. Wessel.

Δύο δὲ γένεα όἰων σφί έστι κ. τ.

1.] Ad loci huius argumentum pertinet Aelian. N. A. X, 4, ubi conf. Iacobs pag. 340. Herodoti ipsius locus non fugit Heeren. Ideen 1, 2. pag. 123 seq., ubi praeter alias Phoenicum merces lanam quoque indicat, quam ex Arabia, in cuius desertis multi ovium greges eximiae lanae hodieque pascuntur, illi abstulerint. Quam lanam omnium optimam ac subtilissimam esse tum ob coeli aërisve temperiem et ovium sub dio commorationem, tum ob eximiam, quam nomades impendant, curam, idem Heeren. commonstrat, hac una in re Herodotum lapsum esse ratus (nam reliqua cum recentiorum descriptionibus accurate conveniunt), quod bina ille ovium genera distinguens varietates quasdam pro ipsis generibus sumpserit. Ex iis, quae ad h. l. attulit Larcher., apparet ,etiamnum in diversis Africae regionibus istiusmodi oves longis crassisque caudis instructas inveniri. De Indicis ovibus egimus ad Ctesiae Indic. §. 13. Itaque verba: τὰ οὐδαμόθι ἔτέρωθι ἔστί non tam stricto sensu erunt accipienda. Quem equidem de hac ovi Arabica consului, Leuckartum, is mihi rescripsit, hanc ovem laticaudatam esse varietatem ovis domesticae nostrae s. ovis arietis Linn. et multas per Asiae partes inveniri, v. c. per Arabiam, Persidem, Sinam, Syriam, Aegyptum; caudam esse prolongatam ac magis minusve divisam, multo illam quidem adipe refertam. A qua ove sunt qui distinguant ut varietatem peculiarem ovem steatopygam (Pall, Spic. Zoolog. fasc. XI. p. 63. Tab. IV. fig. 1), cuius pauciores sint in cauda vertebrae, sed magna quoque adipis copia. Vix τες κιννάμωμον καλέομεν φορέειν δὲ τὰς ὅρνιθας ἐς νεοσσιὰς, προσπεπλασμένας ἐκ πηλοῦ πρὸς ἀποκρήμνοισι οῦρεσι, ἔνθα πρόσβασιν ἀνθρώπω οὐδεμίαν εἶναι. πρὸς ὧν δὴ ταῦτα τοὺς ᾿Αραβίους σοφίζεσθαι τάδε βοῶν τε καὶ ὅνων τῶν ἀπογινομένων καὶ τῶν ἄλλων ὑποζυγίων τὰ μέλεα διαταμόντας ὡς μέγιστα, κομίζειν ἐς ταῦτα τὰ χωρία καί σφεα θέντας ἀγχοῦ τῶν νεοσσιέων, ἀπαλλάσσεσθαι ἐκὰς αὐτέων τὰς δὲ ὅρνιθας καταπταμένας τὰ τῶν ὑποζυγίων μέλεα ἀναφορέειν ἐπὶ τὰς νεοσσιὰς, τὰς δὲ οὐ δυναμένας ἴσχειν καταρρήγνυσθαι ἐκὶ γῆν, τοὺς δὲ ἐπιόντας συλλέγειν οῦτω τὸ κιννάμωμον, συλλε-112 γόμενον δὲ ἐκ τούτων ἀπικνέεσθαι ἐς τὰς ἄλλας χώρας. Τὸ δὲ δὴ λήδανον, τὸ καλέουσι ᾿Αράβιοι λάδανον, ἔτι τούτου θωυμα-

ces excogitarint consultoque divulgarint de mercibus pretiosioribus, quas ipsi soli advehebant, ne scilicet huius fructuosioris mercaturae facultate privarentur.

πιννάμωμον] Vera Nostrum tradidisse, ipsa testatur vox Hebraica קבמרך, nomine a fistulis huius plantae deducto. Vid. Exod. XXX, 23 et Proverb. Salom. VII, 17. Quam vocem sic explicat H. Apetz. in nota ad h. l., ut inde omnis fabulae rationem perspici posse opinetur. Nam priorem vocis partem Keen (JP) significare vult nidum, et verbum inde factum 12P nidum facere. Quae aliis diiudicanda relinquo. Attulit, quae de etymo huius vocis viri docti statuunt, Winer. in Simon. Lexic. manual. pag. 861. Radicem vocabuli esse DIP Hitzig. vult, ita ut de substantia sit cogitandum. Eiusdem originis videtur esse vox κασία; namque Laurus cassia dicitur קציקה in Psalm. XLV, 9, a radice FEP decidere, umputare. Neque eo non pertinet TIP Exod. XXX, 24. Ezech. XXVII, 19.

πρός ὧν δὴ ταῦτα τοὺς Λραβίους σοφίζεσθαι ταθε] i. e. ad (adversus) haec igitur Arabes hoc exceptiare artificium s. hoc callide exceptiato uti artificio. Plane sic Noster II, 66: πρός ων ταῦτα σοφίζονται τάθε. Add. I, 80. VIII, 27 ibique nott.

τῶν ἀπογινομένων] De mortuis ita

dici satis notum. Conf. Herod. II, 85. 136. V, 4. - In seqq. Matth. et recentt. edd. xaraneropévac, cuius loco e Florentino Schweigh. et Gaisf. καταπετεωμένας, quam Ionicam formam verbi καταπετάσμαι dicit Schweigh., de qua conf. Bredov. p. 355, qui ipse παταπταμένας, quod Sancrofti liber alterque habet, verum recipiendumque duxit. Verbo πέτεσθαι Noster quoque usus est II, 95. Ex eodem libro utroque mox recepi τὰ τῶν ὑποζυγίων μέλεα pro vulg. αὐτῶν τὰ μέλεα τῶν ὑποζυγίων, et paulo infra voculam κέν post οὖτω, quam plures codd. ignorant, abicci. In fine cap. quod legi-tur: συλλεγόμενον δε έκ τούκων ἀπικνέεσθαι ές τὰς ἄλλας χώρας, sic intellige, ut cinnamomum, quod ab hisce hominibus colligitur, inde ex his locis (in toutor) pervenial (transportetur) in alias regiones.

# CAP. CXII.

Το δὲ δὴ λήδανον, το καλίουσι Λοάβιοι λάδανον] Vulgo: Λοάβιοι κάδανον] Vulgo: Λοάβιοι καλέουσι. Quod nos dedimus, e Florentino fluxit. De ledano hine Eustath. ad Homer. p. 1147, 3 s. 1199, 37. Add. Dioscorid. I, 128. Plin. H. N. XII. 17. λήδος s. λήδανον (מלם) resinae est genus bene olentis, quae in frondibus cisti Cretici, sive, ut aliis placet, cisti Ladaniferi (utrumque enim distinguen-

σιώτερον γίνεται ' έν γὰρ δυσοδμοτάτω γινόμενον εὐωδέστατόν έστι ' τῶν γὰρ αίγῶν τῶν τράγων ἐν τοἰσι πώγωσι εὑρίσκεται ἐγγινόμενον, οἶον γλοιὸς ἀπὸ τῆς ὕλης. χρήσιμον δ' ἐς πολλὰ τῶν μύρων ἐστὶ, θυμιῶσί τε μάλιστα τοῦτο 'Αράβιοι. Τοσαῦτα μὲν θυωμάτων πέρι εἰρήσθω ' ἀπόζει δὲ τῆς χώρης 113 τῆς 'Αραβίης θεσπέσιον ὡς ἡδύ. Δύο δὲ γένεα ὀΐων σφί ἐστι θωύματος ἄξια, τὰ οὐδαμόθι ἐτέρωθι ἐστί. τὸ μὲν αὐτέων ἔτε-

dum esse monet Miot) invenitur, quaeque solis radiis ne consumatur cum verendum sit, mane eo ducunt capras hircosve, quorum barbac resina adhaerescat, hoc modo capienda. Et hanc colligendae resinae rationem antiquitus ita valuisse dicunt, ut verissime Noster retulisse videri debat. In oriente adhibetur ad unguentum, nec minor eius usus in re medica. Vid. Heeren. Ideen I, 2. pag. 99, Rosenmueller: Bibl. Archaeolog. II, 1. pag. 156 seqq., Movers: Die Phoenizier. II, 3 (III, 1) p. 224 seq. Recentioris aetatis peregrinatorum aliquot testimonia excitavit Larcher. Italis adhuc vocatur landaro sive ladano.

τῶν αίγῶν τῶν τράγων] Maluit Wesseling. scribere καὶ τῶν τράγων s. τῶν τε τράγων, quo neutro opus, cum is verborum sit ordo: καὶ τὰν τὰν αἰτοῦς καἰν τῶν τράγων τῶν αἰτοῦς καἰνων. Δο τρῶν. Conf. Schweigh. Daniel. VIII, 5. 8. 21, ubi exstat ὁ τράγως αἰγῶν s. τῶν αἰγῶν. Add. Lobeck. Patholog. Gr. prolegg. pag. 28. — γλοιός quamque sordem oleo alisve rebus permixtam s. mucosam materiam designat; vid. Thesaur. Ling. Graec. II. pag. 649 ed. Dindorf. Additur h. l. ἀπο τῆς ὅλης, quo significetur viscum, quod ex silva s. ex arboribus colligitur. Ad verbum θυμιῶσι conf. nott. ad III, 107.

# CAP. CXIII.

ἀπόζει δὲ τῆς χώρης — ὡς ἡδύ] De genitivo τῆς χώρης cf. nott. ad III, 23. Ad rem conf. Lucian. de dea Syr. 30. Ver. Histor. II. 5. Diodor. Sicul. III, 46 ibiq. Wessel.

⊿ύο δὲ γένεα όἰων σφί ἐστι κ. τ.

2.] Ad loci huius argumentum pertinet Aelian. N. A. X, 4, ubi conf. Iacobs pag. 340. Herodoti ipsius locus non fugit Heeren. Ideen 1, 2. pag. 123 seq., ubi praeter alias Phoenicum merces lanam quoque indicat, quam ex Arabia, in cuius desertis multi ovium greges eximiae lanae hodieque pascuntur, illi abstulerint. Quam lanam omnium optimam ac subtilissimam esse tum ob coeli aërisve temperiem et ovium sub dio commorationem, tum ob eximiam, quam nomades impendant, curam, idem Heeren. commonstrat, hac una in re Herodotum lapsum esse ratus (nam reliqua cum recentiorum descriptionibus accurate conveniunt), quod bina ille ovium genera distinguens varietates quasdam pro ipsis generibus sumpserit. Ex iis, quae ad h. l. attulit Larcher., apparet ,etiamnum in diversis Africae regionibus istiusmodi oves longis crassisque caudis instructas inveniri. De Indicis ovibus egimus ad Ctesiae Indic. §. 13. Itaque verba: τὰ οὐδαμόθι ἔτέρωθι ἔστὶ non tam stricto sensu erunt accipienda. Quem equidem de hac ovi Arabica consului, Leuckartum, is mihi rescripsit, hanc ovem laticaudatum esse varietatem ovis domesticae nostrae s. ovis arietis Linn. et multas per Asiae partes inveniri, v. c. per Arabiam, Persidem, Sinam, Syriam, Aegyptum; caudam esse prolongatam ac magis minusve divisam, multo illam quidem adipe refertam. A qua ove sunt qui distinguant ut varietatem peculiarem ovem steatopygam (Pall, Spic. Zoolog. fasc. XI. p. 63. Tab. IV. fig. 1), cuius pauciores sint in cauda vertebrae, sed magna quoque adipis copia. Vix

τες κιννάμωμον καλέομεν φορέειν δὲ τὰς ὅρνιθας ἐς νεοσσιὰς, προσπεπλασμένας ἐκ πηλοῦ πρὸς ἀποκρήμνοισι οὔρεσι, ἔνθα πρόσβασιν ἀνθρώπω οὐδεμίαν εἶναι. πρὸς ὧν δὴ ταῦτα τοὺς ᾿Αραβίους σοφίζεσθαι τάδε ΄ βοῶν τε καὶ ὄνων τῶν ἀπογινομένων καὶ τῶν ἄλλων ὑποζυγίων τὰ μέλεα διαταμόντας ὡς μέγιστα, κομίζειν ἐς ταῦτα τὰ χωρία ΄ καί σφεα θέντας ἀγχοῦ τῶν νεοσσιέων, ἀπαλλάσσεσθαι ἐκὰς αὐτέων ΄ τὰς δὲ ὄρνιθας καταπταμένας τὰ τῶν ὑποζυγίων μέλεα ἀναφορέειν ἐπὶ τὰς νεοσσιὰς, τὰς δὲ οὐ δυναμένας ἴσχειν καταρρήγνυσθαι ἐπὶ γῆν, τοὺς δὲ ἐπιόντας συλλέγειν οῦτω τὸ κιννάμωμον, συλλε-112 γόμενον δὲ ἐκ τούτων ἀπικνέεσθαι ἐς τὰς ἄλλας χώρας. Τὸ δὲ δὴ λήδανον, τὸ καλέουσι ᾿Αράβιοι λάδανον, ἔτι τούτου θωυμα-

ces excogitarint consultoque divulgarint de mercibus pretiosioribus, quas ipsi soli advehebant, ne scilicot huius fructuosioris mercaturae

facultate privarentur.

κιννάμωμον] Vera Nostrum tradidisse, ipsa testatur vox Hebraica קבמהך, nomine a fistulis huius plantae deducto. Vid. Exod. XXX, 23 et Proverb. Salom. VII, 17. Quam vocem sic explicat H. Apetz. in nota ad h. l., ut inde omnis fabulae rationem perspici posse opinetur. Nam priorem vocis partem Keen (17) significare vult nidum, et verbum inde factum IP nidum facere. Quae aliis diiudicanda relinquo. Attulit, quae de etymo huius vocis viri docti statuunt, Winer. in Simon. Lexic. manual. pag. 861. Radicem vocabuli esse DD Hitzig. vult, ita ut de substantia sit cogitandum. Eiusdem originis videtur esse vox κασία; namque Laurus cassia dicitur קציקה in Psalm. XI.V, 9, a radice FEP decidere, amputare. Neque eo non pertinet TIP Exod. XXX, 24. Ezech. XXVII, 19.

πρὸς ὧν δὴ ταῦτα τοὺς ᾿Λραβίους σοφίζεσθαι ταδε] i. e. ad (adversus) haec igitur Arabes hoc excogitare artificium s. hoc callide excogitato uti artificio. Plane sic Noster II, 66: πρὸς ών ταῦτα σοφίζονται τάδε. Add. I, 80. VIII, 27 ibique nott.

τῶν ἀπογινομένων] De mortuis ita

dici satis notum. Conf. Herod. II, 85. 136. V, 4. - In seqq. Matth. et recentt. edd. καταπετομένας, cuius loco e Florentino Schweigh. et Gaisf. καταπετεωμένας, quam Ionicam formam verbi καταπετάσμαι dicit Schweigh., de qua conf. Bredov. p. 355, qui ipse καταπταμέ-νας, quod Sancrofti liber alterque habet, verum recipiendumque duxit. Verbo πέτεσθαι Noster quoque usus est II, 95. Ex eodem libro utroque mox recepi τὰ τῶν ὑποζυγίων μέλεα pro vulg. αὐτῶν τὰ μέλεα τῶν ὑποζυγίων, et paulo infra voculam κέν post οῦτω, quam plures codd. ignorant, abieci. In fine cap, quod legi-tur: συλλεγόμενον δε έκ τούκων ἀπικνέεσθαι ές τὰς ἄλλας χώρας, sic intellige, ut cinnamomum, quod ab hisce hominibus colligitur, inde ex his locis (in toutor) pervenial (transportetur) in alias regiones.

# CAP. CXII.

Τὸ δὲ δὴ λήδανον, τὸ καλέουσι ᾿Αράβιοι λάδανον] Vulgo: ᾿Αράβιοι καλέουσι. Quod nos dedimus, e Florentino fluxit. De ledano hine Eustath. ad Homer. p. 1147, 3 s. 1199, 37. Add. Dioscorid. I, 128. Plin. H. N. XII. 17. λῆδος s. λήδανον (Σ΄) — (Σ΄) resinae est genus bene olentis, quae in frondibus cisti Cretici, sive, ut aliis placet, cisti Ladaniferi (utrumque enim distinguen-

σιώτερον γίνεται ' έν γὰρ δυσοδμοτάτω γινόμενον εὐωδέστατόν έστι ' τῶν γὰρ αίγῶν τῶν τράγων ἐν τοισι πώγωσι εὑρίσκεται ἐγγινόμενον, οἶον γλοιὸς ἀπὸ τῆς ῦλης. χρήσιμον δ' ἐς πολλὰ τῶν μύρων ἐστὶ, θυμιῶσί τε μάλιστα τοῦτο 'Αράβιοι. Τοσαῦτα μὲν θυωμάτων πέρι εἰρήσθω ' ἀπόζει δὲ τῆς χώρης 113 τῆς 'Αραβίης θεσπέσιον ὡς ἡδύ. Δύο δὲ γένεα ὀἶων σφί ἐστι θωύματος ἄξια, τὰ οὐδαμόθι ἐτέρωθι ἐστί. τὸ μὲν αὐτέων ἕτε-

dum esse monet Miot) invenitur, quaeque solis radiis ne consumatur cum verendum sit, mane eo ducunt capras hircosve, quorum barbae resina adhaerescat, hoc modo capienda. Et hanc colligendae resinae rationem antiquitus ita valuisse dicunt, ut verissime Noster retulisse videri debat. In oriente adhibetur ad unguentum, nec minor eins usus in re medica. Vid. Heeren. Ideen I, 2. pag. 99, Rosenmueller: Bibl. Archaeolog. II, 1. pag. 156 seqq., Movers: Die Phoenizier. II, 3 (III, 1) p. 224 seq. Recentioris aetatis peregrinatorum aliquot testimonia excitavit Larcher. Italis adhuc vocatur landaro sive ladano.

τῶν αἰγῶν τῶν τράγων] Maluit Wesseling. scribere καὶ τῶν τράγων s. τῶν τε τράγων, quo neutro opus, cum is verborum sit ordo: ντοῖσε κώγωσι τῶν τράγων τῶν αἰγῶν. Conf. Schweigh. Daniel. VIII, 5. 8. 21, ubi exstat ὁ τράγος αἰγῶν s. τῶν αἰγῶν. Add. Lobeck. Patholog. Gr. prolegg. pag. 28. — γλοιὸς quamque sordem oleo alisve rebus permixtam s. mucosam materiam designat; vid. Thesaur. Ling. Graec. II. pag. 640 ed. Dindorf. Additur h. l. ἀπὸ τῆς ὅλης, quo significetur viscum, quod ex silva s. ex arboribus colligitur. Ad verbum θυμιῶσι conf. nott. ad III, 107.

#### CAP. CXIII.

ἀπόζει δὲ τῆς χώρης — ὡς ἡδύ] De genitivo τῆς χώρης cf. nott. ad III, 23. Ad rem conf. Lucian. de dea Syr. 30. Ver. Histor. II. 5. Diodor. Sicul. III, 46 ibiq. Wessel.

Δύο δὲ γένεα όζων σφί έστι κ. τ.

1.] Ad loci huius argumentum pertinet Aelian. N. A. X, 4, ubi conf. Iacobs pag. 340. Herodoti ipsius locus non fugit Heeren. Ideen 1, 2. pag. 123 seq., ubi praeter alias Phoenicum merces lanam quoque indicat, quam ex Arabia, in cuius desertis multi ovium greges eximiae lanae hodieque pascuntur, illi abstulerint. Quam lanam omnium optimam ac subtilissimam esse tum ob coeli aërisve temperiem et ovium sub dio commorationem, tum ob eximiam, quam nomades impendant, curam, idem Heeren. commonstrat, hac una in re Herodotum lapsum esse ratus (nam reliqua cum recentiorum descriptionibus accurate conveniunt), quod bina ille ovium genera distinguens varietates quasdam pro ipsis generibus sumpserit. Ex iis, quae ad h. l. attulit Larcher., apparet ,etiamnum in diversis Africae regionibus istiusmodi oves longis crassisque caudis instructas inveniri. De Indicis ovibus egimus ad Ctesiae Indic. §. 13. Itaque verba: τὰ οὐδαμόθι ἔτέρωθι ἔστὶ non tam stricto sensu erunt accipienda. Quem equidem de hac ovi Arabica consului, Leuckartum, is mihi rescripsit, hanc ovem laticaudatam esse varietatem ovis domesticae nostrae s. ovis arietis Linn. et multas per Asiae partes inveniri, v. c. per Arabiam, Porsidem, Sinam, Syriam, Aegyptum; caudam esse prolongatam ac magis minusve divisam, multo illam quidem adipe refertam. A qua ove sunt qui distinguant ut varietatem peculiarem ovem steatopygam (Pall. Spic. Zoolog. fasc. XI. p. 63. Tab. IV. fig. 1), cuius pauciores sint in cauda vertebrae, sed magna quoque adipis copia. Vix

ουν ἔχει τὰς οὐρὰς μακρὰς, τριῶν πηχέων οὐκ ἐλάσσονας, τὰς εἴ τις ἐπείη σφι ἐπέλκειν, ἕλκεα ἄν ἔχοιεν, ἀνατριβομενέων 254 πρὸς τῆ γῆ τῶν οὐρέων. νῦν δ' ἄπας τις τῶν ποιμένων ἐπίσταται ξυλουργέειν ἐς τοσοῦτο ' άμαξίδας γὰρ ποιεῦντες ὑποδέουσι αὐτὰς τῆσι οὐρῆσι, ἐνὸς ἑκάστου κτήνεος τὴν οὐρὴν ἐπὶ άμαξίδα ἐκάστην καταδέοντες. τὸ δὲ ἔτερον γένος τῶν ὀἰων 114 τὰς οὐρὰς πλατέως φορέουσι καὶ ἐπὶ πῆχυν πλάτος. 'Αποκλινομένης δὲ μεσαμβρίης παρήκει πρὸς δύνοντα ῆλιον ἡ Αἰδιοπίη χώρη, ἐσχάτη τῶν οἰκεομένων ' αῦτη δὲ χρυσόν τε φέρει πολ-

tamen recte sic distingui iudicat Leuckart., praesertim cum iisdem fere in regionibus ac praeterea in promontorio Bonae Spei illa ovis inveniatur, cuius cauda subinde ad quinquaginta libr. pond. adscendat. Hisce addi nunc velim ea, quae de huius generis ove, per Asiam minorem quoque nunc admodum frequente nomenque gerente Kuramonli, observavit Tchihatcheff: Asie mineure II. p. 734 seq. — In ipsis Herodoti verbis το μέν αυτέων κ. τ. λ. reliqui α ὑ τ έω ν, quod ad antecedens otov spectare credo, probante Bredov. p. 221, cum quo codem p. 221 etiam dedi ανατοιβομενέων e Sancrofti libro et Florentino, qui paulo ante exhibuit αὐτῶν. Dietsch. recepit αὐτῶν et ἀνατριβομένων. Verba τὰς εί τις ἐπείη σφι ἐπέλκειν significant: quas (caudas) si quis permitteret ipsis post se trahendas 8. quas si quis ipsus sineret post se trahere. Haud aliter fere VII, 161: ην ο Λάκων έπιη τοι άρχειν. Et vid. quoque supra I, 90

έπίσταται ξυλουογέειν ές τοσοῦτο] i. e. pastorum quisque lignum fabricare in tantum callet, ut inde exiguum plaustrum conficere queat, quod caudae subligetur. De voce άμαξὶς, qua plaustrum exiguum s. plostellum significatur, vid. Janson in Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog.

Suppl. Vol. XIX. p. 530. — In fine cap. verba καὶ ἐπὶ πῆχυν πλάτος valent: vel usque ad cubiti latitudinem.

# CAP. CXIV.

'Αποκλινομένης] Ita cum Schwgh. et Gaisf. et recc. edd. exhibui, probante censore Ienens. 1817. nr. 164. pag. 372 seq. Cf. IV, 22 init. Vulgo ἀποκλιναμένης, quod retinuit Matth. Schweigh. eam sibi fingit verborum structuram: μεσαμβρίης πρὸς δύν. ήλ. ἀποκλινομένης. Equidem verba πρὸς δύνοντα ήλιον malim referre ad παρήκει. Censori Ienensi l. l. haec verba ad ἀποκλινομένης aeque atque ad παρήκει referenda videntur.

n Alδιοπίη χώρη] De Aethiopibus diximus ad III, 17. Quos volunt iis in locis habitasse, quae in sacris libris terra Ophir designantur\*; quippe unde, quae hic commemorantur Aethiopiae bona, advecta vult Heeren. Id. I, 2. p. 77. 249, ubi Ezech. XXVII, 15 laudat, ebenum et ebur inter merces Tyrum advectas recensentem. Conf. ibid. II, 2. p. 392 et II, 1. p. 461. Ex Aethiopia enim per Acgyptum magnam illam eboris vim, qua et Hebraei et Graeci ad artis opera usi sint, allatam fuisse censemus. Qua de re, monente Cr., optime disputavit Quatre-

<sup>\*)</sup> Quae terra num in Africae ea parte, quae meridiem versus ab Aegypto extenditur a vulgo Aethiopiae nomine comprehenditur, quaerenda sit, nune non disquiram: in Arabia septentrionali quaerunt Keil (Dörptsche Belträge z. Theolog. II. p. 265 seq. 293 seq.), Winer (Bibl. Realwörterb. II. p. 215 seq.), alii; in India Gesenius (Ersch u. Gruber Encyclop. Sect. III. Vol. IV. p. 201 seqq.), Benfey (Bibl. Sect. II. Vol. XVII. p. 25 seqq.), ne plura proferam. Vid. Winer I. I. et Forbiger Handb. d, alt. Geogr. II. p. 763 seqq.

λον καὶ ἐλέφαντας ἀμφιλαφέας, καὶ δένδρεα πάντα ἄγρια, καὶ ἔβενον, καὶ ἄνδρας μεγίστους καὶ καλλίστους καὶ μακροβιωτάτους.

Αύται μέν νυν εν τε τῆ 'Ασίη ἐσχατιαί εἰσι καὶ ἐν τῆ Λι-115 βύη. Περὶ δὲ τῶν ἐν τῆ Εὐρώπη τῶν πρὸς ἐσπέρην ἐσχατιέων ἔχω μὲν οὐκ ἀτρεκέως λέγειν οῦτε γὰρ ἔγωγε ἐνδέκομαι Ἡρι-

mère de Quincy in opere, quod inscribitur: Le Jupiter Olympien. Tu conf. etiam Hoskins Travels in Ethiop. p. 325 seqq. De ebeno Aethiopico elephantisque conf. supra III, 97. Ad olxsopterwov cf. III, 106.

αμφιλαφέας] Dicitur haec vox, quae eadem reperitur IV, 28. 172, de quavis re ampla et magna. Monuit Ruhnken. ad Timaei Lex. Plat. p. 27. Conf. Schol. ad Apollon. Rhod. IV, 1306 et quae plura alia dabunt Blomfield ad Aeschyli Agamemn. 965 et Tafel. Dilucidd. Pindarr. ad Olymp. IX, 122. pag. 362.

δένδοεα πάντα ἄγοια] Pro πάντα Sancrofti liber ᾶπαντα, quod placet Schaefero ad Dionys. Halicarn. de composit. verbb. pag. 124. Haud male Mehler (Mnemosyn. V. p. 64) παντοῖα conicit pro πάντα.

## CAP. CXV.

έσχατιαί είσι] Tres libri, inter quos Florentinus et Mediceus, έσχαταί, sed vid. III, 105. 116 et quae plura affert Nitzsch ad Odyss. IX, 182 vocem έσχατιών de extremis maximeque remotis terrae finibus semper adhiberi scribens. Libyam h. l. latiori sensu de omni, quam novit, Africa dixit Herodotus. Conf. nott. ad III, 96.

έχω μὲν οὐκ ἀτοεκέως λέγειν] Cernitur in his scriptoris et summa diligentia et maximum veri studium; ut qui de his regionibus, ad quas nec ipse nec ullus alius Graecus homo tunc temporis penetrasset, ea, quae Phoenices navibus eo profecti narrarint sive prorsus ficta, sive vera falsis admixta (quibus scilicet reliquos homines fallerent et ab illis arcerent regionibus), in medium proferre noluerit iisque ipsis, quae proferat, dubitationem suam inter-

ponat. Ac bene monet Rennel. pag. 397 Herodotea tangens, Phoenices studiose celasse videri, qui ipsis sint divitiarum fontes, quae com-

mercii viae atque copiae.

ούτε γαρ έγωγε ένδέκομαι 'Ηριδανόν τινα] Quo vel disertius Strabo V. p. 215 'Ηριδανόν appellat τὸν μηδαμού γης ὅντα. Ad Eridanum fluvium electrum sive succinum erui indeque a Phoenicibus ad Graeciam Asiamque afferri fando audierat Noster. Quibus tamen fidem se habere posse negat, cum vel amnis huius nomen Graeci quid sonet, Graeci autem minime ad eas usque terras pervenerint. Qui postea Eridani nomine insignitus est Italiae fluvius, Padus (conf. Plin. H. N. III, 16. XXXVII, 2. Virgil. Georg. I, 482 ibiq. I. H. Voss.), de eo Herodotum, qui Thuriis, i. e. in ipsa Italia, opus suum absolvit, nequaquam cogitasse, satis, puto, erit manifestum; eoque magis miramur Plinium de Herodoto, qui urbis Romae anno CCCX (i. e. 444 ante Chr. n.) historiam suam Thuriis in Italia condiderit, scribentem haec addere potuisse: ,,quo magis mirum est, quod eidem credimus, qui Padum amnem vidisset, neminem ad id tempus Asiae Graeciaeque aut sibi cognitum." (Hist. Nat. XII, 4, 8. §. 18). Plinio addimus eos, si qui nostra aetate contenderunt, Herodotum, qui bene certe cognitum habuerit Eridanum, id tamen profiteri noluisse mercaturae causis adductum iisdem fere, quibus etiam Phoenices commoti de terris remotioribus, quae commoda ipsis praeberent commercia, aut consulto tacuerint aut varia confabulati sint, ut nuper statuit Halling in Wiener Jahrbb. LXIII. p. 123, cui recte adversati sunt Wuttke ad Schaffaοον έχει τὰς οὐρὰς μακρὰς, τριῶν πηχέων οὐκ ἐλάσσονας, τὰς εἴ τις ἐπείη σφι ἐπέλκειν, ἕλκεα ἂν ἔχοιεν, ἀνατριβομενέων 254 πρὸς τῆ γῆ τῶν οὐρέων. νῦν δ' ἄπας τις τῶν ποιμένων ἐπίσταται ξυλουργέειν ἐς τοσοῦτο ' ἁμαξίδας γὰρ ποιεῦντες ὑποδέουσι αὐτὰς τῆσι οὐρῆσι, ἐνὸς ἐκάστου κτήνεος τὴν οὐρὴν ἐπλ ἀμαξίδα ἐκάστην καταδέοντες. τὸ δὲ ἔτερον γένος τῶν ὀίων 114 τὰς οὐρὰς πλατέας φορέουσι καὶ ἐπὶ πῆχυν πλάτος. 'Αποκλινομένης δὲ μεσαμβρίης παρήκει πρὸς δύνοντα ῆλιον ἡ Αἰδιοπίη χώρη, ἐσχάτη τῶν οἰκεομένων ' αῦτη δὲ χρυσόν τε φέρει πολ-

tamen recte sic distingui iudicat Leuckart., praesertim cum iisdem fere in regionibus ac praeterea in promontorio Bonae Spei illa ovis inveniatur, cuius cauda subinde ad quinquaginta libr. pond. adscendat. Hisce addi nunc velim ea, quae de huius generis ove, per Asiam minorem quoque nunc admodum frequente nomenque gerente Karamonli, observavit Tchihatcheff: Asie mineure II. p. 734 seq. — In ipsis Herodoti verbis τὸ μὲν αὐτέων κ. τ. λ. reliqui α ὑ τ έω ν, quod ad antecedens otov spectare credo, probante Bredov. p. 221, cum quo eodem p. 221 etiam dedi ανατοιβομενέων e Sancrofti libro et Florentino, qui paulo ante exhibuit αὐτῶν. Dietsch. recepit αὐτῶν et ἀνατριβομένων. Verba τὰς εἶ τις ἐπείη σφι έπέλκειν significant: quas (caudas) si quis permitteret ipsis post se trahendas s. quas si quis ipsas sineret post se trahere. Haud aliter fere VII, 161: ην ο Λάκων έπιη τοι άρχειν. Et vid. quoque supra I, 90

έπίσταται ξυλουογέειν ες τοσοῦτο] i. e. pastorum quisque lignum fabricare in tantum callet, ut inde exiguum plaustrum conficere queat, quod caudae subligetur. De voce αμαξές, qua plaustrum exiquum s. plostellum significatur, vid. Janson in Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog.

Suppl. Vol. XIX. p. 530. — In fine cap. verba nal inl najzvo nlavog valent: vel usque ad cubiti latitudinem.

#### CAP. CXIV.

'Αποκλινομένης] Ita cum Schwgh. et Gaisf. et recc. edd. exhibui, probante censore Ienens. 1817. nr. 164. pag. 372 seq. Cf. IV, 22 init. Vulgo ἀποκλιναμένης, quod retinuit Matth. Schweigh. eam sibi fingit verborum structuram: μεσαμβρίης πρὸς δύν. ήλ. ἀποκλινομένης. Equidem verba πρὸς δύνοντα ήλιον malim referre ad παρήκει. Censori Ienensi l. l. haec verba ad ἀποκλινομένης aeque atque ad παρήκει referenda videntur.

ή Alθιοπίη χώοη] De Aethiopibus diximus ad III, 17. Quos volunt iis in locis habitasse, quae in sacris libris terrà Ophir designantur\*); quippe unde, quae hic commemorantur Aethiopiae bona, advecta vult Heeren. Id. I, 2. p. 77. 249, ubi Ezech. XXVII, 15 laudat, ebenum et ebur inter merces Tyrum advectas recensentem. Conf. ibid. II, 2. p. 392 et II, 1. p. 461. Ex Aethiopia enim per Aegyptum magnam illam eboris vim, qua et Hebraei et Graeci ad artis opera usi sint, allatam fuisse censemus. Qua de re, monente Cr., optime disputavit Quatre-

<sup>\*)</sup> Quae terra num in Africae ca parte, quae meridiem vorsus ab Acgypto extenditur ac vulgo Aethiopiae nomine comprehenditur, quaerenda sit, nunc non disquiram: in Arabia septentrionali quaerunt Keil (Dörptsche Beiträge z. Theolog. II. p. 268 seq. 283 seq.). Winer (Bibl. Realwörterb, II. p. 215 seq.), alii; in India Gesenius (Ersch u. Gruber Eacyclop. Sect. III. Vol. IV. p. 201 seqq.), Benfey (ibid. Sect. II. Vol. XVII. p. 25 seqq.), ne plura proferam. Vid. Winer l. l. et Forbiger Handb. d. alt. Geogr. II. p. 763 seqq.

λον καὶ έλέφαντας ἀμφιλαφέας, καὶ δένδρεα πάντα ἄγρια, καὶ ἔβενον, καὶ ἄνδρας μεγίστους καὶ καλλίστους καὶ μακροβιωτάτους.

Αύται μέν νυν ἔν τε τῆ 'Ασίη ἐσχατιαί εἰσι καὶ ἐν τῆ Λι-115 βύη. Περὶ δὲ τῶν ἐν τῆ Εὐρώπη τῶν πρὸς ἐσπέρην ἐσχατιέων ἔχω μὲν οὐκ ἀτρεκέως λέγειν' οῦτε γὰρ ἔγωγε ἐνδέκομαι Ἡρι-

mère de Quincy in opere, quod inscribitur: Le Jupiter Olympien. Tu conf. etiam Hoskins Travels in Ethiop. p. 325 seqq. De ebeno Acthiopico elephantisque conf. supra III, 97. Ad olxsopérov cf. III, 106.

αμφελαφέας] Dicitur haec vox, quae eadem reperitur IV, 28. 172, de quavis re ampla et magna. Monuit Ruhnken. ad Timaei Lex. Plat. p. 27. Conf. Schol. ad Apollon. Rhod. IV, 1306 et quae plura alia dabunt Blomfield ad Aeschyli Agamemn. 965 et Tafel. Dilucidd. Pindarr. ad Olymp. IX, 122. pag. 362.

δένδοεα πάντα ἄγοια] Pro πάντα Sancrofti liber ᾶπαντα, quod placet Schaefero ad Dionys. Halicarn. de composit. verbb. pag. 124. Haud male Mehler (Mnemosyn. V. p. 64) παντοῖα conicit pro πάντα.

# CAP. CXV.

iσχατιαί είσι] Tres libri, inter quos Florentinus et Mediceus, ἐσχαταί, sed vid. III, 105. 116 et quae plura affert Nitzsch ad Odyss. IX, 182 vocem ἐσχατιῶν de extremis maximeque remotis terrae finibus semper adhiberi scribens. Libyam h. l. latiori sensu de omni, quam novit, Africa dixit Herodotus. Conf. nott. ad III, 96.

έχω μὲν οὐκ ἀτρεκέως λέγειν] Cernitur in his scriptoris et summa diligentia et maximum veri studium; ut qui de his regionibus, ad quas nec ipse nec ullus alius Graecus homo tunc temporis penetrasset, ea, quae Phoenices navibus eo profecti narrarint sive prorsus ficta, sive vera falsis admixta (quibus scilicet reliquos homines fallerent et ab ilis arcerent regionibus), in medium proferre noluerit iisque ipsis, quae proferat, dubitationem suam inter-

ponat. Ac bene monet Rennel. pag. 397 Herodotea tangens, Phoenices studiose celasse videri, qui ipsis sint divitiarum fontes, quae commercii viae atque copiae.

ούτε γαρ έγωγε ένδέκομαι Ήριδανόν τινα] Quo vel disertius Strabo V. p. 215 'Ηριδανόν appellat τόν μηδαμού γης όντα. Ad Eridanum fluvium electrum sive succinum crui indeque a Phoenicibus ad Graeciam Asiamque afferri fando audierat Noster. Quibus tamen fidem se habere posse negat, cum vel amnis huius nomen Graeci quid sonet, Graeci autem minime ad eas usque terras pervenerint. Qui postea Eridani nomine insignitus est Italiae fluvius, Padus (conf. Plin. H. N. III, 16. XXXVII, 2. Virgil. Georg. I, 482 ibiq. I. H. Voss.), de eo Herodotum, qui Thuriis, i. e. in ipsa Italia, opus suum absolvit, nequaquam cogitasse, satis, puto, erit manifestum; eoque magis miramur Plinium de Herodoto, qui urbis Romae anno CCCX (i. e. 444 ante Chr. n.) historiam suam Thuriis in Italia condiderit, scribentem haec addere potuisse: ,,quo magis mirum est, quod eidem credimus, qui Padum amnem vidisset, neminem ad id tempus Asiae Graeciaeque aut sibi cognitum." (Hist. Nat. XII, 4, 8. §. 18). Plinio addimus eos, si qui nostra aetate contenderunt, Herodotum, qui bene certe cognitum habuerit Eridanum, id tamen profiteri noluisse mercaturae causis adductum iisdem fere, quibus etiam Phoenices commoti de terris remotioribus, quae commoda ipsis praeberent commercia, aut consulto tacuerint aut varia confabulati sint, ut nuper statuit Halling in Wiener Jahrbb. LXIII. p. 123, cui recte adversati sunt Wuttke ad Schaffa-

# δανόν τινα χαλέεσθαι πρὸς βαρβάρων ποταμὸν έχδιδόντα ές

rik: Slav. Alterth. I. p. 105, Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 258. Ac recte etiam monuit Grotefend. (Zur Geogr. u. Gesch. von Alt-Italien I. p. 7), Eridanum, cuius vel ante Herodotum iam Hesiodus faciat mentionem Theogon. 338, minime ad Padum referri posse, sed fictum esse fluvium in Europae tractibus borealibus: quem eundem quod in Herodoteo loco pro Rheno haberi vult idem vir doctus (l. l. pag. 15), vereor ut assentiri possim. Nec magis accedere possum Ukerto (l. l. II, 2. pag. 17), qui Herodotea hacc de Eridano relata vult ad ea, quae de Galliae fluviis, de Garumna, Ligeri, aliis famâ Herodoto innotuerint, cui merito obloquitur Kruse: Urgeschichte d. Esthnisch. Volksstammes pag. 308. Ac dudum antea iam in ea, quae h. l. de Eridano atque electro Noster scripsit, inquisiverunt viri docti, inter quos sufficiat nominasse Gesner. in Commentatt. Soc. Reg. Gotting. T. III. p. 67 et inprimis p. 88 seqq. et Baier. in Commentatt. Academ. Petropolit. T. VII. p. 346 seqq., qui amnem Düna (p. 351) prope Rigam hodiernam, cui fluvio apud Marcian. Heracleot. Peripl. 11. §. 39 nomen Pούδων, Herodoti Eridanum esse statuit assentientesque nactus est nostrae aetatis viros doctos, Schaffarik: Slavische Alterthümer v. Wuttke I. p. 103. 105, Kruse l. l. pag. 297. 316, alios: a quibus dissensit iam Wesselingius, qui ipse cum aliis Herodoti Eridanum, quae Graeca sit vox, relatum vult ad Rhodaunen fluvium, qui Vistulae hand longe a Gedano miscentur, ubi etiamnum succini magna copia, qua omnino Prussiae ora maritima abundet. Cuius fluvii nomen varie pronuntiatum peperisse statuit Graecum 'Η οιδανόν. Wesselingium secuti sunt Larcherus in nott. ad h. l., Rennel. l. l. pag 397, Italus Herodoti interpres, alii. Quibuscum conf. I. H. Vossii disputata in: Weltkunde d. Alten (Ephemeridd. Ienenss. 1804) p. XXXI seqq., A. B. Wilhelm: Ger-

mania etc. p. 81, Dilthey in nott. ad Taciti Germ. 45. p. 291 seq. et in scriptione peculiari de electro et Eridano, quae prodiit Darmstad. 1824, Heeren Ideen. I, 2. pag. 70. 71. II. 1. pag. 178. Ac Dilthey. l. l. pag. 17 Herodoti locum ad totam rem diindicandam iure censet gravissimum, quippe ex quo pateat, Eridanum ex antiquiorum Graecorum sententia in extremis Europae finibus ad septentrionem versus fuisse, unde electrum adveheretur. Qui fluvins parum cognitus cum a serioribus perperam pro Pado haberetur, multisque fabulis haec res exornaretur, probabilius videtur Diltheyo, Vistalam Eridani nomine celebratam esse (pag. 22), ad cuius ostia nempe vera electri patria inveniatur, quae, missis aliorum fabulis, in mari Baltico eiusque oris sit quaerenda. Atque hoc ipsum mare Balticum (nos: Ostsee) Eridano fluvio indicari longa disputatione efficere studet J. G. Hasse in libro: Der aufgefundene Eridanus oder neue Aufschlüsse über Ursprung, Vaterland und Geschichte des Bernsteins (Riga 1796) pag. 59 seqq. 83 seqq. Ad cuius maris litora cum Phoenices pervenisse neget Redslob, extra hoc in Cimbrica peninsula, in ducatu Slesvico-Holsatico electri patriam collocari ibique etiam Eridanum quaeri vult idem vir doctus; vid. Thule, die phoenicischen Handelswege etc. (Lipe. 1855) cap. II. p. 13 seq. et III. p. 23 seq. Equidem ut Eridanum fluvium fabulis poëtarum sollertia postmodo praccipue celebratis adscribendum esse persuasum habeo, ita qui verum eius situm indagare velit, eum vix quidquam profecturum esse putem. Namque electrum cum viz aliunde nisi ex oris Europae septentrionalis maritimis, ubi adhuc provenit, ad Graecos afferri potuerit, Phoenices, qui vel totam Africam circumnavigasse dicuntur, has quoque Prussiae regiones navibus adiisse indeque electrum secum abstulisse, a vero non prorsus abhorret. Conf. Dilthey. l. l. pag. 21. 22.

θάλασσαν την πρός βορέην ανεμον, άπ' στευ το ήλεκτρον φοιταν λόγος έστι, οὐτε νήσους οίδα Κασσιτερίδας έούσας, έκ των κασσίτερος ήμιν φοιτά. τοῦτο μεν γὰρ ο Ἡριδανὸς αὐτὸ κατηρορέει τὸ οῦνομα, ως ἔστι Ἑλληνικὸν και οὐ βάρβαρον, ὑπὸ κοιητέω δέ τινος ποιηθέν τοῦτο δε οὐδενὸς αὐτόπτεω γενο-

Quos tamen eosdem ob magnum succini pretium de locis, unde adveherent, vel nihil quidquam vel incerta, mirabilia adeoque horrenda auditu Graecis narrasse credibile fit. indicantes scil. electri patriam Eridanum fluvium, fabulosum illum quidem nec cuiquam accuratius notum. Quae ipsa dein poëtae Graeci assumpsisse magisque adeo pro more exornasse censendi sunt. Ut enim terrestri itinere succinum a Baltici maris oris ad Padi ostia aut in Pannoniam regionesque a Graecis Romanisve habitatas allatum credam, a me impetrare non possum, quamquam Ritter. (Vorhalle p. 183) sic existimasse video, ut electri mercatores ad Eridanum, quos norit Herodotus (?), quorumque emporium, ubi Herodotus sua acceperit (?), Olbia fuerit, tali itinere usi sint. Qua in sententia praciverat Baier. l. l. p. 353 succina statuens primum a populis ad Eridanum transmissa esse ad Scythas et secundo Borysthene ad catarractas, ibi excepta esse a Borysthenitis Graecis, qui se Olbitas dicere mallent. Accessit postea Voigt (Geschichte v. Preussen I. p. 19), qui et ipse triplici terrestri itinere electrum ad Graecos Romanosque perductum esse arbitratur. Sed Herodoti certe aetate tale commercium itinere terrestri nondum exstitisse recte mihi statuere videtur Kruse 1. l. pag. 269, 296. — De electro praeter eos viros, quos iam laudavimus, nostra actate accuratius scripserunt, omnibus veterum locis allatis, Ideler. ad Aristotel. Meteorolog. IV, 10, 3. Vol. II. p. 521 seqq. et Ukert in: Zeitschrift für Alterthumswissensch. 1838. nr. 52. Conferri denique poterunt quoque ea, quae leguntur in Berghaus, Annall. Geograph. 1833. pag. 321 seqq.

ἐκδιδόντα] sc. τὸ ῦδως. Cf. I, 6 ibiq. nott. Ad ὅτεν vid. nott. ad I, 7. βορέην scripsi pro vulg. βορῆν, ut 111, 97. I, 6, ubi cf. nott. Herodotea excerpsit Eustath. ad Dionys. Perieg. 561. De insulis Cassiteridibus disputavimus in Excursu ad b. 1

ου βάρβαρον] Sic scripsi cum recentt. edd. probante Bredov. p. 129, e Sancrofti et Vindobon. libro, Vall. et Eustath. ad Dionys. Perieg. 14. Conf. Herod. VIII, 19 et I, 60 ibiq. nott. Vulgo ου τι βαρβαρικον. Ad significationem verbi κατηγορέει (i. e. arguit, ostendit) in antecedentibus faciunt ea, quae attulit Wyttenbach. ad Platon. Phaedon. p. 184. Eodem modo Noster IV, 189. In seqq. τοῦτο δέ, ουδενός αυτόπτεω γενομένου, ου δύναμαι άκούειν vocula ou abest a Sancrofti libro duobusque Parisinis: inde prorsus omisit eam Dindorfius, uncis inclusit tanquam spuriam Dietsch: atque abest illa sane in loco prorsus simili, qui legitur ΙΥ, 10: ουδενός γαρ ση αυτοπτεω είδεναι φαμένου δύναμαι πυθέσθαι: quare etiam hoc loco abesse illam malui quam retinere; neque enim es vis inest, quae in altero loco, qui legitur II, 29 (allov de ούδενος ούδλν έδυναμην πυθέσθαι), sed simplex negatio sufficit, quemadmodum eo loco, qui VII, 139 invenitur: τὴν γὰο ώνελλην — οὐ δύναμαι πυθέσθαι, ήτις αν ήν. Ad vocem αὐτόπτης praeter locum laudatum IV, 16 conf. etiam VIII, 79. 80, ubi idem vocabulum cum quadam vi ponitur. Itaque loci sententia erit haec: tum vero a nemine, qui ipse suis oculis haec vidit, accipere s. audire possum, quamvis studiose inquirens, mare esse ultra Europam septentrionem versus extensum."

μένου δύναμαι ἀκοῦσαι, τοῦτο μελετῶν, ὅκως θάλασσά ἐστι τὰ ἐπέκεινα τῆς Εὐρώπης. ἐξ ἐσχάτης δ' ὧν ὅ τε κασσίτερος ἡμὶν 116 φοιτὰ καὶ τὸ ἤλεκτρον. Πρὸς δὲ ἄρκτου τῆς Εὐρώπης κολὶῷ τι πλείστος χρυσὸς φαίνεται ἐών ΄ ὅκως μὲν γινόμενος, οὐκ 255 ἔχω οὐδὲ τοῦτο ἀτρεκέως εἶπαι ΄ λέγεται δὲ ὑπὲκ τῶν γρυκῶν ἄρπάζειν 'Αριμασποὺς, ἄνδρας μουνοφθάλμους. κείθομαι δὲ

τούτο μελετών] i. e. quamvis studiose, enixe id agens, ut sc. verum de his certique quid comperirem. Cf. VI. 105. Quare non erat, cur haec sollicitaret Valcken. - De etymo vocis ήλεκτρον non est quod agam post ea, quae ex veterum et recentiorum disputationibus attulit Dilthey. l. l. pag. 6 seq., qui idem monet, pag. 7 seqq. hanc vocem de duabus rebus plane diversis usurpatam esse, cum modo metallum quoddam (de quo Plinius Hist. Nat. XXXIII, 4, 23), modo succinum, quod dicitur, significet. Herodotum de succino (quod forsan pro metallo habuit, modo norit accuratius, quod ipsum dubitem) cogitasse, vix est quod moneam. Conf. etiam Hasse l. l. p. 51. not., qui plane alia ratione huius vocis etymon explicare studet, de adverbio ηρι (i. e. mane, ad orientem) et de radice davos cogitans, qua in Celtica utique lingua rivum s. fluvium significari contendunt. ,,Conf. etiam Milin. in Minéralogie Homérique Class. V. p. 48 seqq. ed. secund., ubi p. 58 Herodoteus quoque locus attingitur." Cr.
έξ έσχάτης δ' ων ο τε κασσίτερος

έξ έσχάτης δ' ὧν ὅ τε κασσίτερος — τὸ ἡλεκτρον] His verbis concludit Noster suam narrationem, respiciens ad ea, quae supra cap. 106 enuntiaverat: αἱ δ' ἐσχατιαί κως τῆς οἰκουμένης τὰ κάλλιστα ἔλαχον (ubi vid. nott.) et quae in fine cap. 116 iterum pronuntiat: αἱ δὴ ὧν ἐσχατιαὶ οἴκασι — τὰ κάλλιστα δοκίοντα ἡμὲν εἶναι καὶ σπανιώτατα ἔχειν αὐτά.

# CAP. CXVI.

Πρὸς δὲ ἄρκτου τῆς Εὐρώπης] Ex h. l. et IV, 42. 45 intelligi ait Schweigh., Europam ex Herodoti ratione secundum totam Asiam su-

perne porrigi universamque Asiae, quam nos vocamus, partem septentrionalem comprehendere. ratius in hacc inquisivit Heeren. Ideen I, 1. p. 93, commonstrans verba πρὸς ἄρκτου τῆς Εύρώπης et seqq. non tam ad Europae nostrae partes septentrionales et occidentales spectare, quam ad Asiae regiones septentrionales (ad quas casdem fabulam de Arimaspis pertinere patet ex IV, 27) ac sigillatim ad eos montes, qui Siberiam a Tartaria magna seiungant, nunc cognitos nomine Altai et auro minime carentes, cum, quae illic habitasse dicantur gentes, omnes auro abundare perhibeantur, et metallorum reliquiae adhuc in iis ipsis regionibus inveniantur, quibus orbem terrarum omnino claudi et terminari putarint. Conf. etiam quae ad III, 102 adscripsimus.

πολλώ τι πλείστος χουσός φαίνεται] τι cum recentt. edd. plurium codd. auctoritate recepi, cum vulgo abesset. - Locutionem vaix res γουπων illustrant Homerica Ili. XVI, 353. Od. XI, 37. Ili. V, 854. VIII, 504. XV, 628. 720. XVII, 461. 581. Idem dicendi genus frequens apud Apollonium Rhodium, cuius locos collegit Wellauer. in Indice edit. suae s. v. Tu vide nunc de hac formula Homerica accurate disputantem Spitzner. in Excurs. XVIII ad Homeri Iliad. pag. 77; cuius disputationis summam retulit Dindorf. in Thesaur, Ling. Graec. T. VIII. pag. 124. — De gryphum fabula disputa-vimus in Excursu ad h.l. De Arimaspis videbimus ad IV, 27. 32.

άνδοας μουνοφθάλμους] Unus Sancrofti liber μονοφθάλμους, prave: vid. Bredov. pag. 164. — In fine cap. veteres edd. αί δὲ ἀν ἐσχατίαι, quod retinuit Dindorfius;

ούδε τούτο, ὅχως μουνόφθαλμοι ἄνδρες φύονται, φύσιν ἔχοντες τὴν ἄλλην ὁμοίην τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι. Αι δὴ ὧν ἐσχατιαι οἰχασι, περικληΐουσαι τὴν ἄλλην χώρην και ἐντὸς ἀπέργουσαι, τὰ κάλλιστα δοκέοντα ἡμῖν είναι και σπανιώτατα ἔχειν αὐτά.

Εστι δε πεδίον εν τη 'Ασίη περικεκλητμένον οὔρει πάντο 117 δεν, διασφάγες δε τοῦ οὔρεός εἰσι πέντε. τοῦτο τὸ πεδίον ην μέν κοτε Χορασμίων, εν οὕροισι εὸν τῶν Χορασμίων τε αὐτῶν καὶ Τρκανίων καὶ Πάρθων καὶ Σαραγγέων καὶ Θαμαναίων, ἐπεί τε δε Πέρσαι ἔχουσι τὸ κράτος, ἔστι τοῦ βασιλέος.
256 ἐκ δη ων τοῦ περικλητοντος οὕρεος τούτου ρέει ποταμὸς μέγας.

equidem cum Schweigh. et Gaisf. e duopus Parisinis codd. reposui αί δη ἀν ἐσχατιαί, quod huic loco melius convenire videbatur. Ad ipsam sententiam vid. nott. ad III, 106 init.

Sπανιώτατα ἔχειν αὐτά] αὐτὰ e Sancrofti libro alteroque dedi cum Dindorf., Bekker. et Dietsch. probante iam Wesselingio, idque refero ad proxime antecedentia τα παλιστα δοπέοντα ήμιν είναι και σπανιώτατα cum vi quadam additum: "ea, quae pulcherrima videntur nobis esse atque et ipsa rarissima." Vulgo αυται, quod Schweighaeuser. et Schaeferus retinuerunt, quodque nunc etiam praefert Dietsch. (Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Vol. LXVIII. p. 409), subiectum αί ίσχατιαι repeti ratus νοςe αὐται, quod vel ob verbum οἴκασι nimis remotum credere nequeo.

## CAP. CXVII.

διασφάγες] Gloss. Herodot. αί διεστώσαι πέτραι. Eadem Gregor. Cor. de dial. Ion. §. 146, ubi vid. nott pag.538. Conf. nott. ad Herod. II, 158 et add. VII, 199. 216. De accentu grammatici et veteres et recentiores ambigunt, scribentes διάσφαγες, διασφαγες et διασφάγες. Bastius ad Greg. Cor. l. l. unice probat διασφάγες. Plurima dabit Thesaur. Ling. Graec. T. II. p. 1331 ed. Dindorf. Nos: Schlucht, Felsschlucht. Cum vero vix credibile sit,

unum eundemque fluvium per quinque montium fauces in planitiem erumpere, de aggeribus potius hîc cogitari posse putat Guthe l. infra allato p. 796, quibus perfossis fluvii aquae in planos campos transmittantur.

ην μέν κοτε Χορασμίων] De hoc genitivo, qui additur verbo είναι, plurima attulit Valcken. ad h. l. Mox edidi en ovooisi eon (cum in finibus esset sita planities) pro olim vulg. év οὖρεσι ἐόντων, quod teneri vult Mannert. Geogr. der Griech. u. Roem. V. pag. 8. Breigero (Asiae difficill. p. 67) verba έν ουροισι έόντων Χορασμίων plane eiicienda videntur. -De gentibus, quae hîc nominantur, vid. nott. ad III, 93. Soli Hyrcanii, qui iidem etiam in Xerxis exercitu militasse dicuntur VII, 62 (ubi conf. nott.), hoc loco adduntur, quos cur in Satrapiarum indice Noster haud nominaverit, eo magis mirum, quod Hyrcania terra antiquissima Persarum videtur, cuius vel in primo capite libri Vendidad mentio fit, ubi nono loco quae commemoratur terra Vehrkâna, eam de Hyrcania vulgo intelligunt, quae ad oram meridionalem maris Caspii extenditur (vid. Kiepert Monatsbericht, d. Akad, zu Berlin. 1856. p. 631), obloquente M. Haug (Bunsen, Aegypt. Stelle etc. V. p. 114 seq.), qui aliter interpre-tans verba libri Vendidad de terra, quae nune vocatur Kandahar, cogitari vult.

έκ δή ων τοῦ περικληΐουτος ου

ουνομα δέ οι έστι "Ακης. ουτος πρότερον μεν άρδεσκε, διαλε-

φεος τούτου κ.τ. λ.] Planitiem ab Herodoto commemoratam in montibus, qui a Caspio inde mari Indiam usque tangant et latiore Paropamisi appellatione comprehendantur, ubi gentes hîc indicatae consederint, regionem esse Kaschmir, statuit Mannert. l. l. fluviumque Acen eundem esse, quem veteres Acesinem, recentiores Tschunab vocarint, in Indum ab oriente influentem. De terra Kaschmir Herodoti verba intelligenda esse statuit quoque Halling. in Wien. Jahrbb. Vol. LXIII. pag. 183 seq. At de hac regione cogitari non posse, recte monuerunt Sancto-Crucius (Examen critiq. d. hist. d'Alexandr. pag. 714 coll. 829 seq.), Maltebrun (Nouvell. Annall. II. p. 350), A. G. de Schlegel Ind. Biblioth. II, 2. p. 301 seq., alii. Hinc planitiem ab oriente maris Caspii sitam longeque ab Indo remotam, fluviumque O.zum intelligere vult Gatterer, qui pro Anης in Herodoto rescribi vult "Αξης (Societ. reg. Gotting. T. XIV. p. 14 seq. Billerbeck. l. l. pag. 17), itemque Heeren: Ideen I, 2. p. 289. I, 1. p. 191. 482. De Oxo multa Kephalides Hist. maris Caspii pag. 291 seqq., qui ipse pag. 332 seqq. ea, quae de Ace Herodotus narrat, ad Margum fluvium, qui hodie vocatur Tedjend, et partem provinciae Chorasam, quae olim Margiana dicebatur, percurrit, relata vult, ipsamque planitiem montibus undique cinctam in Margiana montibus referta facile inveniri posse putat. De Margiana terra, quam in Herodoti libris memoratam haud invenimus, accurate nuper retulit Guthe: Zur Geschichte u. Geographie der Landschaft Margiane, des heutigen Merw. Hannover 1856. Quae de Ace convallem istam permeante et incolentium agros irrigante scribit Herodotus, ea apprime convenire ait cum iis, quae de Margo Plinius H. N. VI, 16, 18. §. 47 tradat. Praeterca mediocris Margi amnis magnitudinem talem aquarum obstructionem, qualem a rege Persarum factam esse Herodotus narrat, quodammodo ad-

mittere videri, quod in Oxum minime cadere merito statuit. In hanc fere sententiam nuper quoque disputavit H. Guthe in: Jahrbb. f. Philol, u. Paedag. LXXIII. p. 795 seqq., de fluvio Tedjend cogitans, quem pro Ace sive Ocho haberi vult, quemadmodum etiam Breiger. 1. I. Aces pro Ocho habere mavult. Quo rectius, opinor, Rennell. l. l. pag. 461 de flumine Hilmend, qui in lacum Zurrah s. Zareh se effundat, agi putat, cum illius lacus sit longiti XXV milliarr. Germann, et latitudo quinque milliarr. omnisque illa regio manifesta praebeat indicia, solum ipsum aquis limoque advectum olim fuisse. Itaque, si quid certi in huiusmodi rebus omnino constituere licet, in ea regione, quae nune vocatur Schistan, planitiem ab Herodoto indicatam quaerendam cose . censeo. Ubi fluvium Hilmend, qui Aces est, nunc tangunt loca deserta incultave, olim bene culta erant et habitata, cum fluvii aquae canalibus arte deductis dispergerentur terraque redderetur maxime fertilis. Hos aquaeductus et omnem hanc molem, qua fluvii aquae per terras adiacentes distribuerentur, a Temure postea ita eversam esse accepimus, ut vix ullum superesset vestigium. Consul. Ritter. Erdkunde II. p. 18 seqq., 22 seqq., ac de fluvio Hilmend ibid. pag. 19 et VIII. p. 150 seqq. coll. 64 seq., ubi praeter alia hoc quoque monet, Acen, cum Ochus in lingua Pehlwi omnino flumen denotet. hac quoque appellatione significari potuisse. Quae'in primo capite libri Vendidad undecimo loco commemoratur terra Haêtum**at, eam de valle** fluvii Hilmend intelligunt et Hang (p. 116) et Kiepert p. 631 loco supra ad III, 89 laudato; conf. etiam Burnouf Comment. sur le Yacna pag. XCIII seqq. Ac multum in sacris Persarum libris, carminibus vulgique ore hanc terram praedicari, quae multis operibus ad solum sterile ac siccum irrigandum arte factis, multis canalibus fuerit insignis, idem pluribus ostendit. Est enim in Heλαμμένος πενταχοῦ, τῶν εἰρημένων τούτων τὰς χώρας, διὰ διασφάγος ἀγόμενος ἐκάστης ἐκάστοισι. ἐπεί τε δὲ ὑπὸ τῷ Πέρση εἰσὶ, πεπόνθασι τοιόνδε. Τὰς διασφάγας τῶν οὐρέων ἐνδείμας ὁ βασιλεὺς πύλας ἐπ' ἐκάστη διασφάγι ἔστησε ἀποκεπλητμένου δὲ τοῦ ὕδατος τῆς διεξόδου τὸ πεδίον τὸ ἐντὸς τῶν οὐρέων πέλαγος γίνεται, ἐνδιδόντος μὲν τοῦ ποταμοῦ, ἔχοντος δὲ οὐδαμῆ ἔξήλυσιν. οὐτοι ών, οῖ περ ἔμπροσθε ἐώθεσαν χρᾶσθαι τῷ ῦδατι, οὐκ ἔχοντες αὐτῷ χρᾶσθαι, συμφορῷ μεγάλη διαχρέωνται. τὸν μὲν γὰρ χειμῶνα ὕει σφι ὁ θεὸς, ῶσπερ καὶ τοισι ἄλλοισι ἀνθρώποισι τοῦ δὲ θέρεος σπείροντες μελίνην καὶ σήσαμον χρηῖσκοντο τῷ ῦδατι. ἐπεὰν ῶν μηδέν σφι παραδίδωται τοῦ ῦδατος, ἐλθόντες ἐς τοὺς Πέρσας αὐτοί τε καὶ γυναίκες, στάντες κατὰ τὰς θύρας τοῦ βασιλέος, βοῶσι ἀρυόμενοι. ὁ δὲ βασιλεὺς τοῖσι δεομένοισι αὐτῶν μάλιστα ἐντέλλε-

rodotea narratione, quod vix quemquam latebit, de eiusmodi opere cogitandum, quod nos dicimus Schleusenwerk. Vid. Heeren l. l. I, l. pag. 482 seq. Ipserlacus, cui nunc nomen Zurrak s. Zarek, a veteribus vocabatur Aria palus; nomen recentius cum gentis Σαραγγῶν s. Δραγγῶν nomine (cf. III, 93) componunt ac pro eodem fere habent; vid. Ritter. l. l. VIII. p. 64. Quo magis miror schlegelium, qui l. l. (quem Cr. indicavit) hace omnia de Ace fluvio ficta videri pronuntiat!

αρδεσκε, διαλελαμμένος] Ad formam imperfecti άρδεσκε conf. quae plurima affert Bredov. pag. 285 et seq. Ad significationem verbi διαλελαμμένος (i. e divisus in quinque amnes) vid. nott. ad I, 190. Verba τών είρημένων τούτων ad solos Chorasmios pertinere posse putat Guthe I.I., cum unus fluvius haud sufficere queat ad quinque gentium terras irrigandas. — Paulo infra pro έξοδον cum recc. edd. recepi διεξόδον. Conf. II, 24. — Ad ἐνδιδόντος (i. e. influente in planitiem fluvio) ef. nott. ad I, 6.

συμφορή — διαχρέωνται] Vid. III, 41 ibiq. nott. — Ad verba ὕει — ὁ θεὸς conf. nott. ad Herod. II, 13.

μελίνην και σήσαμον] μελίνη Panicum miliaceum Linn. Nobis est: der gemeine Hirse. Conf. Harpocrat. s. v., qui hunc Herodoti locum aliosque Xenophontis locos excitavit: unde alii grammatici sua duxerunt, quos laudavit Voemel ad Demosthen. de Chersones. p. 586. De sesamo conf. nott. ad I, 193. Pro χρηδοκοντο Schweigh.malebat χρηΐσκονται, nt Portus. Μοχ retinui παραδίδωται, quam formam coniunctivi passivi alii scripserunt παραδιδώται, vid. Bredov. pag. 401. Ad verba στάντες κατά τὰς θύρας τοῦ βασιλέος conf. nott. ad III, 120. Scripsit autem Noster στάντες et άρυθμενοι masculino genere, respiciens ad αὐτοί, quod primarium est additumque habet γυνα κες.

βοώσι ώρυόμενοι] ώρύεσθαι de lupis aliisque feris proprie dicitur, mox vero ad quosvis sonos indistinctos clamoresque inconditos transfertur. Cf Herod. IV, 75. Ammon. de differ, vocabb, et quae Creuzerus citat in Melett. I. pag. 11 not. Add. Boissonad. ad Eunap. pag. 225, 576. Pindar. Ol. IX, 163 ibiq. interprett. Apud Livium V, 39: "ululatus cantusque dissoni" coll. XXI, 28. Idem XLIII, 10, ululantes mulieres" dixit. Schweigh, citaverat Caesar, B. G. V, 37: "tum suo more victoriam conclamant atque ululatum tollunt." - In seqq. ad verba τας ές τοῦτο φερούσας cf. similia I, 180 fin. I, 191. II, 122 138. IV, 200.

ται ἀνοίγειν τὰς πύλας τὰς ές τοῦτο φερούσας ἐπεὰν δὲ διάκορος ἡ γῆ σφέων γένηται πίνουσα τὸ ὕδωρ, αὐται μὲν αἰ πύλαι ἀποκλητονται, ἄλλας δ' ἐντέλλεται ἀνοίγειν ἄλλοισι τοισι δεομένοισι μάλιστα τῶν λοιπῶν. ὡς δὲ ἐγὼ οἰδα ἀκούσας, χρήματα μεγάλα πρησσόμενος ἀνοίγει, πάρεξ τοῦ φόρου. Ταῦτα μὲν δὴ ἔχει οῦτω.

Των δὲ τῷ μάγῳ ἐπαναστάντων ἐπτὰ ἀνδοῶν, ἔνα αὐτῶν Ἰνταφέρνεα κατέλαβε, ὑβρίσαντα τάδε, ἀποθανείν αὐτίκα μετὰ τὴν ἐπανάστασιν. ἤθελε ἐς τὰ βασιλήτα ἐσελθῶν χρηματίσασθαι τῷ βασιλέι και γὰρ δὴ και ὁ νόμος οῦτω εἰχε τοισι ἐπαναστᾶσι τῷ μάγῳ, ἔσοδον εἰναι παρὰ βασιλέα ἄνευ ἀγγέλου, ἢν μὴ γυναικὶ τυγχάνη μισγόμενος ὁ βασιλέος. οὐκ ὧν δὴ Ἰνταφέρνης ἐδικαίευ οὐδένα οι ἐσαγγείλαι, ἀλλ' ὅτι ἡν τῶν ἔπτὰ, ἐσιέναι ἤθελε. ὁ δὲ πυλουρὸς καὶ ὁ ἀγγελιηφόρος οὐ περιώρεον, φάμενοι τὸν βασιλέα γυναικὶ μίσγεσθαι. ὁ δὲ Ἰνταφέρνης, δοκέων σφέας ψεύδεα λέγειν, ποιέει τοιάδε σπασάμενος τὸν ἀκινάκεα ἀποτάμνει αὐτῶν τά τε ὧτα καὶ τὰς ὁἰνες,

έπεὰν δὲ διάπορος — τὸ νόωρ] i. e. ,,si satis aquarum imbiberit terra, s. satis irrigatu, satiata fuerit." Vocem διάπορος ex h. l. citat Thomas Mag. s.v. p. 216. Ad locutionem πίνειν τὸ νόωρ conf. Anacreon XIX, I ibiq. Fischer. Herod. IV, 198. Ad significationem verbi πρησσόμενος (exigens multum pecuniae) cf. II, 126. V, 84.

πάρεξ τοῦ φόρου] Inter Persarum regum reditus praeter ordinaria tributa recenset hace Heeren. I, 1. pag. 482 bene adiiciens, antiqua aeque ac recentiori aetate reges Persarum iis, quae ad soli fertilitatem augendam instituta erant, usos esse ad vectigalia imponenda reditusque suos hine augendos. Tu vid. etiam nott, ad III, 97.

#### CAP. CXVIII.

κατέλαβε] Conf. nott. ad III, 42. De Intapherne vid Excurs. ad III, 70. In seqq. verbum χοηματίζεσθαι, quo Herodotus utitur, valet agere, transigere de aliqua re. Citat Thomas Mag. p. 119, ubi vid. interprett. Tu

vid. VII, 163 et quae attuli ad Ciesiae fragmm. pag. 173.

καὶ γὰο δὴ καὶ ὁ νόμος οῦτω εἰχε κ. τ. λ.] Vid. supra III, 84. Ad usum verbi μίσγεσθαι cf. II, 46. 64. 89 et nott. ad I, 5. In seqq. ad vocem πυλουφός cf. III, 72. 77. 156 et ad ὁ ἀγγελιηφόρος nott. ad I, 114. περιώφεον haud mutavi, licet duo codd. περιώφων; cf. Bredov. p. 313.

σπασάμενος τον ακινάκεα] Sic vocabatur Persarum gladius, ipso monente Herodoto VII, 54. Conf. III, 29. 77. 79. 128. VIII, 120. IV, 62 ibique nott. Brevem fuisse ensem, tum veterum quaedam testimonia docent, tum Persepolitana monumenta, in quibus viri acinace armati ad femur repraesentantur. Plaribus monuit Mongoz. Mémoir. de l'Instit. IV. pag. 60 seqq. — Ad usum verbi medii σπασάμενος conf. III, 29 ibique nott. De forma accusativi ακινάκεα (αδι ακινάκης), quae redit IV, 70. IX, 107, licet VII, 54 omnes in forma άκινάτην conveniant, conf. Bredov. p. 224.

ρας περί του χαλινου τοῦ ἵππου περί τοὺς αὐχένας δησε, καὶ ἀπῆκε. Οἱ δὲ τῷ βασιλέι δεικνύουσι έωυ-119 ἐ τὴν αἰτίην εἰπον, δι' ἣν πεπουθότες εἰησαν. Δα-ἀρρωθήσας, μὴ κοινῷ λόγῷ οἱ εξ πεποιηκότες έωσι μεταπεμπόμενος ενα εκαστον ἀπεπειρᾶτο γνώμης, εἰ νοί εἰσι τῷ πεποιημένῷ. ἐπεί τε δὲ ἐξέμαθε, ὡς οὐ σὺν εἰη ταῦτα πεποιηκὸς, ελαβε αὐτόν τε τὸν Ἰνταφέρτοὺς παίδας αὐτοῦ καὶ τοὺς οἰκηῖους πάντας, ἐλπίδας ξχων, μετὰ τῶν συγγενέων μιν ἐπιβουλεύειν οἱ ἐπανά-

**περί τον χ**αλινόν — έδησε] h. l. sic reddidit: ,, aures Fracisas sc.) circa frenum as cervicibus eorum circum-Ita homines dimisit." Equiintelligo, nt Intaphernes sares (praecisas et) circa ni (quo scil. vectus accesexas deinde circa cervices llorum alligaverit atque m sic (i. e. auribus ac naici alligatis) dimiserit. Nec gius hunc locum accepisse sippe quem sic reddidit: inen Säbel und hieb ihnen I Ohren ab und hängte sie ügel seines Pferdes und ihnen um den Hals und er sie laufen." Nam Inpro eo Persarum more paquo vid. Brisson. de reg. ncip. III, 2. 3, insidens adio armatus ad regias aesisse putandus est. Teionumenta, quae modo epolitana. — Ad ανείρας 87: έξείρας, et Aristoarn. 944: τούς στεφάνους

# CAP. CXIX.

φ βασιλέι δεικνύουσι] Ex e Sancrosti libro reposui pro vulgato δεικνύασι, serodoto ferri nequit; cf. 402 seq et nott. ad II, 86. edidit δεικνύσι, Dietsch. lectionem retinuit. άτο γνώμης] i. e. unius cutentiam explorabat, unumnabat. Sic III, 52. 128.

134, 135. V, 85. VIII, 67. I, 47, ne plura. Nam verbum medium πειρασθαι indeque composita deponentium vim adsciscunt significatu tentandi, explorandi, addito genitivo, de quo monuit Kuchner. Gr. Gr. §. 530, h. Conferentur etiam Poppo: De verbb. Graecc. mediis (in Seebode Archiv für Philolog. 1829. nr. 59) pag. 236. not, 96 et Mehlhorn. in Seebode et Iahn. Annall. philoll. et raedagogg. I, 1. pag. 40. not. 32. Ad verba: εί συνέπαινοί είσι τω πεποιημένω (i. c. nun comprobassent s. consensissent in id, quod ab Intapherne factum erat), vid. V, 20 coll. VII, 15. Affert quoque Herodotea Voemel ad Demosthen. de Coron. §. 167 (συγκαταίνους γενέσθαι) in Programmate Francofurt, 1842. edito pag. 7.

ώς οὐ σὺν ἐκείνοισι είη] In his praepositionem σὺν consensum s. auxilium denotare, monuit Fischer. ad Weller. III, b. pag. 147. Conf. Herod. III, 153.

έλπίδας πολλάς έχων] i. e. valde existimans (s. timens) Ad quam notionem vocis έλπὶς atque έλπίζειν faciunt, quae tradit Thomas Magist. pag. 299 seqq. coll. Stallbaum ad Plat. Phileb. pag. 91. Interprett. ad Thucydid. I, l. Atque sic plane loquitur sed mutato sensu (magnam spem habens) Herod. III, 122. Ad verbum έπιβουλεύειν cf I, 24. VIII, 132. Ad verba έδησε τὴν ἐπὶ θανάτφ conf. nott. ad I, 109. Ad verba seqq. φοιτέουσα ἐπὶ τὰς θύφας τοῦ βασιλέας cf. III, 120 ibique nott.

στασιν, συλλαβών δέ σφεας έδησε την έπι θανάτφ. Ή δε γυνη τοῦ Ίνταφέρνεος, φοιτέουσα ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ βασιλέος, κλαίεσκε ἄν καὶ όδυρέσκετο ποιεῦσα δὲ αἰεὶ τώυτὸ τοῦτο τὸν Δαρεῖον ἔπεισε οἰκτεῖραί μιν. πέμψας δὲ ἄγγελον ἔλεγε τάδε Ὁ γύναι, βασιλεύς τοι Δαρεῖος διδοῖ ἕνα τῶν δεδεμένων οἰκητων ἡύσασθαι, τὸν βούλεαι ἐκ πάντων. Ἡ δὲ βουλευσαμένη ὑπεκρίνατο τάδε Εἰ μὲν δή μοι διδοῖ βασιλεὺς ἐνὸς τὴν ψυχὴν, αἰρέομαι ἐκ πάντων τὸν ἀδελφεόν. Πυθόμενος δὲ Δαρεῖος ταῦτα καὶ θωυμάσας τὸν λόγον, πέμψας ἡγόρευε Ὁ γύναι, εἰρωτῷ σε βασιλεὺς, τίνα ἔχουσα γνώμην, τὸν ἄνδρα τε καὶ τὰ τέκνα ἐγκαταλιποῦσα, τὸν ἀδελφεὸν εῖλευ περιεῖναί τοι, ος καὶ ἀλλοτριώτατός τοι τῶν παίδων καὶ ἔσσον κεχαρισμένος τοῦ ἀνδρός ἐστι. Ἡ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσδε Ὁ βασιλεῦ, ἀνὴρ μέν μοι ἄν ἄλλος γένοιτο, εἰ δαίμων ἐθέλοι, καὶ τέκνα ἄλλα, εἰ

κλαίεσκε αν και οδυφέσκετο] αν cum Schweigh, et Gaisf. e Florentino binisque Parisinis adicei, cum vulgo abesset. Vid. III, 51 ibiq. nott. III, 148. I, 196 ibiq. nott. Bredov. pag. 286 et G. Hermann Opuscc. IV. pag. 23. Tuetur quoque voculam αν Matthiae in Miscell, philologg. Add. p. 84, a Cr. laudatus.

'A γύναι] Conf. nott. ad I, Ill et add. Moebium ad Anacreont. pag. 27. 28, qui hanc compellationem honestam esse et virginis et uxoris admonet. In seqq. retinui άλλοτριώτατος, in quo superlativo omnes libri scripti consentiunt quemque bene etiam mihi tuitus esse videtur G. Hermann. Opuscc. III. p. 168 seq. (coll. ad Viger. p. 718), Graecos superlativum pro comparativo posuisse docens, ubi duo simul indicare voluissent, et maius quid esse alio et omnino maximum: ut igitur hoc loco a muliere frater dicatur omnium, qui ad ipsum s. ad ipsius domum pertineant, maxime alienus ac vel magis profecto alienus ipsis filiis a se natis. Quae ratio cum displiceat Bredovio pag. 66 hanc totam orationis formam Atticis aptiorem esse iudicanti quam Nostri sermoni, recipi inde vult cum Bekkero άλλοτριώτερος, quod exhibent quoque Dindorf. et Dietsch.

Sanum videtur superlativum habuisse Wyttenbach, ad Plutarch, Mor. II. p. 689 seq. 945 a Cr. laudatus. — Mox pro 1600 seripsi Escar cum Bredov. p. 144

σον cum Bredov. p. 144. ανής μέν μοι αν αλλος γέναιtol Cum Florent. exhibeat ser see (pro μέν μοι), utrumque, auctore Schweigh., fortasse sic iungendum: μέν τοι ἄν μοι. Sed praestat val-gata, quam recentt. edd. quoque retinnerunt. Vox δαίμων significatione vix differt a voce  $\theta \epsilon \delta c$ , quam utramque vocem promiscue Noster adhibuit I, 80. 87. II, 43. Plura Geradhibuit I, 80. 87. II, 43. hard in: Denkschrift. d. Akad. d. Wissenschaft. zu Berlin. ann. 1852. pag. 251 seqq. itemque Ukert in: Abhandll. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wissenschaft. 1850. II. p. 137 seqq. 140 seq. — Ipsa sententia cum 80phocl. Antigon. 909 seqq. sic convenit, ut alter alterius vestigia legisse alteriusque verba expressisse videri queat. Etenim Antigonam hace dicentem facit poëta vs. 905 seqq. (869 seqq. ed. Boeckh.):

πόσις μεν ἄν μοι κατθανόντος ἄλλος ήν,
καὶ καὶς ἀπ' ἄλλου φωτὸς, ἐἰ
τοῦδ' ἤμπλακον·
μητρὸς δ' ἐν Ἰλιδου καὶ κακρὸς
κεκευθότοιν,
οὐκ ἔστ' ἀδελφὸς, ὅστις ὰν βλάστοι κοτέ.

# ταῦτα ἀποβάλοιμι πατρὸς δὲ καὶ μητρὸς οὐκ ἔτι μευ ζωόντων

Quae cum ex Herodoti imitatione fluxisse contenderent viri docti, aliter censuit Valckenar., quo auctore Sophocles potius dedit Herodotus ad verbum propemodum expressa, affertque idem ex hoc fonte ductam similem Luciani sententiam in Toxar. cap. 61. Contra quem haud scio an recte iam Heyse Quaest. Herodd. pag. 67 not.: "At aegre Herodotum e Sophocle hausisse tibi persuaseris, quae tanquam historicae personae dictum ille refert; quanquam Clemens Alexandr. Stromat. VI init. p. 625 D. furti istius Herodotum arguit." In eandem sententiam disputat ad h. l. Italus interpres. Herodoteam sententiam collaudat Plutarch. De fratern. amor. pag. 481 E. Sophoclea affert et Clemens Alexandrinus l. l. et Aristoteles Rhett. III, 16, 9: ut mirum sane videri queat, cur Sophoclis versus, qui in omnibus codicibus inveniuntur, nostra actate a viris doctis in fraudis suspicionem ita addneti fuerint, ut illos ipsos ad Herodoti verba confictos ac postmodo Sophocli intrusos crederemus; vid. C. Schoenborn: Ueber d. Aechtheit der VV. 895-906 in Sophoel. Antigon. Vratislav. 1827. Adde Schoell: Sophocles. Sein Leben und Wirken (Frankfurt 1842) p. 119 seqq. A. Iakob in introductione ed. Antigon., quae prodiit Berolin. 1849. Scherm: Ueber Sophocles Antigon. Vs. 904 ff. Bruchsal. 1851. Schneidewin in ed. quarta Antig. p. 113. A quibus viris doctis ita dissentio, ut hos versus ad ipsam sententiam necessarios planeque aptos ad totam fabulae conformationem ipsiusque Antigonae orationem indeque maxime integros iudicem; tu vid, alios ut taceam, Wex Prolegg. ad Sophocl. Antig. p. 71. Capellmann in: Rhein. Westph. Mus. (1843) II, l. p. 66 seqq. Witzschel in Jahrbb. f. Philol. u. Paedagog. XLIX, 3. pag. 256 seqq. et in editione Antigonne Sophock pag. 25. Boeckh in edit. Antigon. Sophocl. p. 260 seqq. Bothe ad Sophocl. Antig. l. l. Bon. Laza-

rewicz De verss. spuriis ap. Sophocl. p. 34. Sani igitur si sunt hi versus et a Sophocle ipso profecti, quaeritur, num ex Herodoteae sententiae imitatione fluxerint, quae ipsa hand paucorum virorum doctorum est opinio (conf. F. Schultz. De vit. Sophocl. pag. 140. Wex l. l. pag. 73. H. B. von Hoff: De mytho Helen. Euripid. p. 38-49. Fr. Ritter in: Wien. Jahrbb. CVIII. pag. 207 et Didymi Opusco. p. 61), an Herodotea e Sophoclis imitatione ducta sint: quorum alterutrum si ponas, necesse est statuas, vel Herodotum, qui aliquot annis ante Antigonam in scenam deductam Thurios cesserat, ibi Sophocleae fabulae cognitionem accepisse, vel Sophoclem Herodoteum opus aut certe partem eius cognovisse atque ante oculos habuisse, cum versus illos scriberet: quorum neutrum affirmaveris, quamquam et sententias et locutiones utrique scriptori similes reperiri iam ad I, 2 adnotavimus, quas ipsas ad eam familiaritatem, quam inter poëtam et historiae patrem intercessisse contendunt, quodammodo valere posse credas. Quae cum ita sint, neque Sophoclem Herodotes neque Herodotum Sophocles imitando expressisse dixerim: ipsa sententia talis est, quae inter Graecos propagata adeoque valde communis et in Sophistarum scholis adeo tractata utrique, et poëtae et rerum scriptori, innotescere et ab utroque adhiberi potuerit; neque sane tum mirabimur, ab Herodoto huiusmodi studioso insignem sententiarum hanc sententiam Graecam Persidi mulieri tribui, ut qui aliis quoque locis (I, 118, 119, 124, III, 62, 65, 75. 80 etc.) Persas Gracca loquentes et agentes exhibuerit. Tu conf. quae dixi in: Heidelbergg. Jahrbb. anni 1851. pag. 950 seqq. et add. Hoffmeister: Sittlich - religiöse Lebensansicht d. Herodot, p. 80. C. Duden: De Sophoclis Antigon. (Marburg. 1854.) pag. 26-28. et quod ad Sophoclem attinet, vid. potissimum Luebker: Sophocl. Theolog. u.

άδελφεὸς αν άλλος οὐδενὶ τρόπω γένοιτο. ταύτη τη γνώμη γρεωμένη έλεξα ταύτα. Εύ τε δή έδοξε τῷ Δαρείφ είπειν ή γυνή, καί οι απήκε τουτόν τε τον παραιτέετο και των παίδων τὸν πρεσβύτατον, ἡσθεὶς αὐτῆ, τοὺς δὲ ἄλλους ἀπέκτεινε πάντας. τῶν μὲν δὴ ἐπτὰ εἶς αὐτίκα τρόπφ τῷ εἰρημένφ ἀπολώλεε.

Κατά δέ κου μάλιστα την Καμβύσεω νοῦσον έγένετο τάδε. 120 Υπό Κύρου κατασταθείς ήν Σαρδίων υπαρχος Όροίτης, ανήρ Πέρσης, ούτος έπεθύμησε πρήγματος ούκ δσίου ούτε γάρτι παθών οὔτε ἀκούσας μάταιον ἔπος πρὸς Πολυκράτεος τοῦ Σαμίου, οὖτε ίδων πρότερον, ἐπεθύμεε λαβων αὐτὸν ἀπολέσαι, ώς μεν οι πλεύνες λέγουσι, διά τοιήνδε τινά αιτίην. έπι των 258 βασιλέος θυρέων κατήμενον τόν τε Όροίτην καὶ ἄλλον Πέρσην,

Ethik. II. pag. 42 seq. Tractavit quoque hanc totam quaestionem, quae cum altera quaestione de ipsa Herodoti vita et de recitationibus, quae ab Herodoto habitae dicuntur, arcte coniuncta est, Car. Fr. Hermannus in Excursu ad h. l., ubi vid.

τους δε άλλους απέκτεινε πάντας] "De hoc duro more cf. Lindenbrog. et Vales, ad Ammian, Marcellin, XXIII, 6, 81, T. II, p. 61 seq. ed. Wagn, et Erf." Cr. In antecedentibus retinui ἐλεξα, auctoritate Medicei, Florentini, aliorum codd. Vulgo říkěs, quod praefert H. B. von Hoff I. l. pag. 38.

# CAP. CXX.

έγένετο] Aliquot libri έγίνετο. Equidem cum Schweighaeus, (qui reddit: acciderat) et recentt. edd. aoristum retinendum censui.

Σαρδίων ὖπαρχος] De satrapa, opinor, intelligendum. Conf. III, 126. 128. Heeren. Ideen I, 1. pag. 492 et nott. ad III, 70.

Οροίτης] Unus liber Όρίτης. Apud alios scriptores reperitur Ogovene, de qua scriptura consulatur Hemsterhus. ad Lucian. Contempl. 14. T. III. pag. 396 Bip., qui scripturam diversam in diversis scriptoribus retinendam esso censet, pracsertim cum Polycratis historia non prorsus simili modo ab omnibus videatur esse charrata. Cf. etiam a Voemel, allata ad Demosth, p. 804. Vox Όροίτης in Plutarch. Artaxers. 27 occurrit. Ad vocem ooios in seqq. Cr. consuli vult Dorville ad Chariton. pag. 267 et Bekker. Anecdd. pag. 288.

ούτε γάο τι παθών — μάταιον εκπος] i. c. neque facto ullo neque verbo (conviciis) laesus a Polycrate. Ad vocem μάταιος conf. VII, 15 coll. 13, ubi pro eo invenitur an- $\times \eta_S$ . Add. II, 118. III, 10. 56. 65. VII, 10. §. 7 ibique nott. Ad argumentum conf. Diodor. (XXI) T. II. p. 557 Wessel., unde Polycratem sane quid commisisse discimus. Nam Lydos, qui Orontis imperium satis grave quo effugerent, Samum se receperant, humaniter quidem recepisse, mox vero eos interfecisse eorumque opibus potitus esse dicitur.

έπὶ τῶν βασιλέος θυρέων κατήμεvov] Hacc pro more orientalium. qui hodieque apud Turcas obtinet, ubi regis aula dicitur porta. Cum cnim reges ipsi in aedibus intimis habitarent, aulicorum multitudo ante ipsas aedium portas circa atria vestibulave commorabatur. Hinc supra III, 117 στάντες κατά τάς θύρας τοῦ βασιλέος et similia II1, 119 et infra III, 140, alia ut taceam, quae collegit Bornemann, ad Xenoph. Cyropaed. I, 3, 2 et Wyttenbach. ad Plutarch. Morall. I. p. 1028. Conf. etiam Barn. Brisson. de reg. Persarr. princip. 1. §. 211. Heeren Ideen. I. 1. p. 472. 473. Cr. confert Isocrat. Panegyr. c. 11 et Museum Atticum

τομα είναι Μιτροβάτεα, νομοῦ ἄρχοντα τοῦ ἐν Δασκυτούτους ἐκ λόγων ἐς νείκεα συμπεσείν. κρινομένων δὲ ρετῆς εἰπείν τὸν Μιτροβάτεα τῷ Ὀροίτῃ προφέροντα: ἐν ἀνδρῶν λόγω, ὃς βασιλέι νῆσον Σάμον πρὸς τῷ σῷ τροσκειμένην οὐ προσεκτήσαο, ὧδε δή τι ἐοῦσαν εὐπετῶν τὰς ἐπιχωρίων πεντεκαίδεκα ὁπλίτησι τὰς ἔσχε, καὶ νῦν αὐτῆς τυραννεύει; Οι μὲν δή μίν

p. 107 et ad vocem Μιτροleiodor. Aethiopp. X. pag. p. 40 ed. Cor. Intactum Μιτροβάτεα, ut 1, 121 Όροί-Τολυπράτεα, neque mutavi, quod proxime antecedit, rea, quod recentt. edd. exnt, cum in his nominibus ae accusativi formam promifostro adhibitam esse existi-Conf. quae exhibuit Bredov. –230. Sed pro vulg. συμπεiseqq. dedi συμπεσείν, ut III, vid. nott.

ασπυλείφ] Conf. III, 126 et Dascylium Bithyniae occiis, quae cum Mysia adiacente m satrapiam coniuncta erat, nit primaria ad Propontidem regiique satrapae, quem h. l. αρχοντα dici putem, sedes. lasavlitis sateansía vocatur Thucydid. I, 129 coll. Xenoph. L. IV, 1, 15, ubi Pharnabazi me sedes (τὰ βασίλεια) in hac ı urbe fuisse dicitur, unde ipsa dicebatur Δασκυλίτις γη (cf. s. Halic. Antiqq. Romm. I, 47), lacus, ad quem urbs exstructa Δασπυλίτις λίμνη teste Stra-UI. p. 575, 576. Quae omnia ent ad cam satrapiam, quam r supra III, 90 tertiam recen-De ipsa urbe, quae nunc vo-Diaskili, veterum locos omnes t Forbiger Handb. d. alt. Geo-. II. p. 399. Add. Krueger : Hiphilolog. Stud. p. 95. not. et :b: Staatshaushalt. d. Athen. II. 79 ed. sec. Ac denique conferri e poterit Heeren. Ideen I, 1. 161. Ad τούτους in proxime cf. III, 63. 85. κρίνεσθαι vaceptare inter se, verbis certare. γάο έν ανδοών λόγω] Ad vo-

culam yao conf. Hermann. ad Viger. pag. 829. 846. Libri omnes avoquir, excepta una Aldina, quae offert ανőçös, probante Valcken., qui veretur, ut co sensu, quo viri praestan-tes dicantur en loyo e vai, et qui nullo sint numero, ove en loyo ove έν ἀριθμῶ, dici possit plurali nu-mero είναι έν ἀνδρῶν λόγω. Quare verba συ γάρ εν ανδρός λόγφ idem valere existimat atque σὸ γὰρ ἀνήρ; tune vir fortis vel egregius censeris? quemadmodum apud alios inveniatur έν ανδρός μέρει s. μοίρα είναι. Equidem hoc minus a scriptorum librorum auctoritate discedere volui, quo magis apud serioris aetatis scriptores, qui Herodotum imitati esse videntur, pluralis numerus in similibus invenitur locutionibus. Wessel. citat Herod. VIII, 68. III, 125. Procop. B. Pers. I, 7. II, 5 coll. B. Vand. I, 7. — Apud Ctesiam Perss. Exc. §. 4 singulari numero prolatum invenio: ἐν ὁμήρου λόγφ. [,,Caeterum in oraculo illo Megarensibus dato item usurpatum est: Tueis οὖτ' ἐν λόγω οὖτ' ἐν ἀριθμῷ, quod in proverbium abierat tangitque Olympiodorus in Platon. Alcib. pr. 1. p. 8, ubi plura posui; tangere etiam Plato videtur in Philebo Baumgarten-Crusio VII. Vid. pag. 37 ed. Stallbaum." Cr.] — De structura loci, in quo post praegressum ώδε δή τι sequitur relativum pronomen την (ubi exspectaveras particulam ωστε vel simile quid), monuit Schaefer. Appar. critic. in Demosthen. Vol. H. pag. 531. Conf. Herod. IV, 28. 52. έπαναστάς έσχε] Conf. supra III, 39. Ad seqq. καὶ νῦν αὐτῆς conf.

έπαναστάς έσχε] Conf. supra III, 39. Ad seqq. καὶ νῦν αὐτῆς conf. ob pronominis usum III, 34 init. ibique adscripta. — Ad verba οὐχ οῦτω — ὡς (non tam — quam) conf. III,

φασι τοῦτο ἀκούσαντα καὶ ἀλγήσαντα τῷ ὀνείδει ἐκιθυμῆσαι οὐκ οῦτω τὸν εἰκαντα ταῦτα τίσασθαι, ὡς Πολυκράτεα πάντως 121 ἀκολέσαι, δι' ὅν τινα κακῶς ἤκουσε. Οι δὲ ἐλάσσονες λέγουσι, πέμψαι Ὀροίτεα ἐς Σάμον κήρυκα, ὅτευ δὴ χρήματος δεησόμενον οὐ γὰρ ὧν δὴ τοῦτό γε λέγεται καὶ τὸν Πολυκράτεα τυχείν κατακείμενον ἐν ἀνδρεῶνι, παρεῖναι δέ οί καὶ ἀνακρέοντα τὸν Τήτον καί κως, εἰτ' ἐκ προνοίης αὐτὸν καταλογέοντα τὰ Ὀροίτεω πρήγματα, εἰτε καὶ συντυχίη τις τοιαύτη ἐπεγένετο

47 et ad usum pronominis ον τινα in seqq. nott. ad IV, 8.

# CAP. CXXI.

ου γάρ ων δή] ,,Vid. I, 49 et Gregor. Corinth. pag. 390 ed. Schaef. ibique interprett. De οὐ γὰο δή γε add. Doedericin. Actt. phill. Monacc. I. pag. 31. " Cr. De particulis ων δη vid. Ephemer. Ienenss. 1817. nr. 163. p. 351. Stegero hic locus explicandus videtur per sententiam suppressam, hunc fere in modum: ovok ών έγω έχω λέγειν, ut ipsa verba sic constitui debeant: οὐ γὰο δη τοῦτό γε λέγεται οὐδε ων έγω έχω λέγειν. Quibus certe vix opus. Satis enim expedita videtur sententia: neque enim id utique (quod petiturus praeco erat) dicitur (ab iis, qui haec narrant). Ad locutionem ὅτεν δη cf. I, 86 ibique nott. οι δὲ ἐλάσσοves speciat ad id, quod cap. 120 legitur: ώς μέν οί πλεθνες λέγουσι. - Ad ανδρεών conf. nott. ad I, 34 et Creuzer. in Wien. Jahrbb. LVII. p. 33.

παρείναι δέ οί καὶ Ανακρέοντα τον Τήτον] Anacreontem apud Polycratem, qui plures omnino eius aetatis viros artibus ingeniique cultu insignes secum habuit, commoratum fuisse alia quoque evincunt testimonia, inprimis Strabon. XIV. pag. 438 s. 945 coll. Aelian. V. H. IX, 4. XII, 25. Pausan. I, 2. §. 3. Himer, Or. XXX. §. 4. 5. Add. Panofka: Samiorr. res pag. 30, et quod ad Anacreontem proxime attinet, Moebium in commentat. de Anacreontis vita et carminn., quae praefixa est editioni, quae Goth. et Erfordt prodiit anno 1826 (Vol. XIX.

bibl. class. curâ Iacobs et Rost.) pag. VIII seqq., ubi aliorum quoque, de his qui disputarunt, laudantur scriptiones. Maxima enim apud tyrannum gratia summaque adeo familiaritate floruit poëta, qui ingenium illius durum arte sua mitius reddidisse fertur. Quo mortuo Athenas Anacreontem arcessivit Hipparchus, Pisistrati filius, apud quem non minori floruit poëta auctoritate summisque honoribus fuit ornatus (cf. Plat. Hipparch. p. 228 C.). Sed hacc uno verbo indicasse sufficiat ad hunc locum, quem tum ad Anacreontis aetatem constituendam, tum ad Polycratis tempora definienda nonnihil valere nemo non videt. In cuius rebus cum nihil fere ad certum annum revocari queat, ut monuit Schultz. in Appar. critic. pag. 30, praeter necem ann. 523 a. Chr. n. s. Olymp. LXIV, 1 et auxilium Cambysi Aegyptum invadenti missum anno 525 a. Chr. n., quae hîc ab Herodoto referantur, ca in annum 524 a. Chr. n. incidere consequens est. Ad Olymp. LXIV, 3 s. 522 a. Chr. n. haec retulerat Clinton. in Fast., ubi vid. Larcherus Polycratis necem ponit in ann. 523 a. Chr. n. s. Ol. LXIV, 2 (Tab. chronolog. pag. 630); Panofka (Samiorr. res pag. 41) in Olymp. LXIV, 1. Floruit Anacreon circa Olymp. LXII, 2 s. 531 a. Chr. n.; circa Olymp. LXIII, 4. s. 525 a. Chr. n. Athenas venisse perhibetur; cf. Clinton. Fast. Hellen. p. 13 ed. Krueger.

παταλογέοντα τὰ 'Οροίτεω πρήγματα | Scripsi παταλογέοντα cum viro docto in Annall. Ienenss. 1828. nr. 185. pag. 45 et cum Bredov. p. 82, quem Dietsch. quoque sequitur, γαο κήουκα του Όροίτεω παρελθόντα διαλέγεσθαι, καί ολυπράτεα (τυχείν γὰρ ἐπεστραμμένον πρὸς τὸν τοίχον) τι μεταστραφηναι, ούτε ύποχρίνασθαι. Αιτίαι μέν δή 122 διφάσιαι λέγονται τοῦ θανάτου τοῦ Πολυχράτεος γενέπάρεστι δε πείθεσθαι, όκοτέρη τις βούλεται αὐτέων. ου Όροίτης, ζόμενος έν Μαγνησίη τῆ ὑπὲρ Μαιάνδρου ιου οικημένη έπεμπε Μύρσον τον Γύγεω, ανδρα Λυδον, μον άγγελίην φέροντα, μαθών του Πολυκράτεος τυν Πολυκράτης γάρ έστι πρώτος των ήμεις ίδμεν Ελλήνων,

lg. κατ η λογέοντα, quam re-Dindorf. Conf. Herodot. I, i de accusativo addito quaeonui, et vid. infra III, 125 et VI, 75 έν άλογίη έχειν oll. II, 141, ubi vid. nott. am structuram inde a verbis g nonnihil turbatam videri prsus legitimo modo procenonitu vix opus. Causa in eo od post verba καί κως (quae fere modo posita leguntur 3. IV, 149. III, 150) non tur ca, quae exspectaveras, verba αὐτὸν (i. e. Polycrarraloyéovra excipit infinitiuem structura requirit, cum stur causalis sententia, illata ulam γαρ, unde factum est, tio inchoata iustam clausua inveniret. Quare Herodoti ic proprie constituenda esse teger. ad h. l.: καί κως τον κατεα, είτ εκ προνοίας κατα 'Οο. ποήγματα — έπεγέ-ον ουν δη Πολυκράτεα, τοῦ ς τοῦ 'Ορ. παρελθόντος διατι, ούτε τι μεταστραφήναι γάο - τον τοίχον) ούτε ύπο-Das. Itaque totius loci hunc nsum patet: ,, atque Polycrase consulto Oroetae res aspert, sive casu quodam ita acciden Oroetae praeco accessisset e fecissel, neque ullo modo se sse (cum forte ad murum esversus) neque quidquam rere." Ad verba έκ προνοίης 159 ibique nott.

CAP. CXXII. Μαγνησίη τη υπέρ Μαιάν-

dov] Magnesia, quae ad Macandri fluvii ripam septentrionalem sita erat, quindecim milliaria ad meridiem et orientem ab Epheso, si penes Plinium (Hist. Nat. V, 29, 31) fides, distingui debet ab ea Magnesia, quae ad Sipylum montem sita, Smyrnam versus, et ipsa ad Lydiam pertinebat. Eam nunc Magnisam, alteram Macandriam hodie Inckbazar dici affirmant. Conf. Strab. XIV, 1. p. 636 s. 943 C. aliorumque testimonia, quae citat Van der Chys Comment. geogr. ad Arrian. p. 20. Quibus adde, quae ex antiquis aeque ac recentioribus scriptoribus attulit Forbiger. Handb. d. alt. Geograph. II. p. 225 seq. Conf. ctiam supra I, 161. De Macandro diximus ad I, 18. Ad οἰκημένη conf. nott. ad I, 27. 111, 17.

Mύρσον] Idem nomen infra V. 122. Ac videntur apud Lydos usitata fuisse nomina et Myrsi (s. Myrsili) et Gygis. Vid. Herod. I, 7, 8 ibiq. nott. Verba subsequentia Letronne in Journal d. Sav. 1817. pag. 98 rejecta et Larcheri et Schweighaeuseri interpretatione (., Myrsum - Sumum misit, nuncium ferentem, quo unimum Polycratis exploraret" rectius, opinor, sic interpretanda esse censet: ,,misit in Samum ad Polycratem, cuis cogitata noverut." Namque róor idem valere quod διάνοιαν, consilium, mentem ("les vues, les des-sins, les projets"), recte monet Letronne, quemadmodum paulo post: μαθών ών ταῦτά μιν διανοεύμενον ο Όροίτης, quae Schweigh. recte sic vertit: ,,hoc ewn animo agitare in-

telligens Oroetes."

ος θαλασσοκρατέειν έπενοήθη, πάρεξ Μίνω τε τοῦ Κνωσσίου, καὶ εἰ δή τις ἄλλος πρότερος τούτου ἦοξε τῆς θαλάσσης τῆς δὲ ἀνθρωπητης λεγομένης γενεῆς Πολυκράτης ἐστὶ πρῶτος,

ος θαλασσοκρατέειν έπενοήθη] Cf. supra III, 39 ibique nott. et infra III, 139 De Polycrate, qui classe plurimum valuit insulasque plures Aegaei maris sibi subegit, testimonia exstant Thueydidis (I, 13) ac Strabonis (XIV. p. 945 B. s. 637 D.) dudum allata a Valcken. Quibus equidem hoc adiicio, iam mature, antequam aliarum Graeciae gentium floreret res navalis, Samios et navibus et mercaturâ maritimâ insignes laudari; quam in rem conferantur, quae attulerunt Panofka: Samiorr. res pag. 14 seq. et Klausen: Aeneas u. die Penaten I. pag. 240, qui hanc in rem vel Samiorum numos profert, in quibus praeter Iunonis caput conspicitur navis. Nam mature illi navibus fabricandis operam dedisse adeoque navium genus quoddam ipsi invenisse praedicantur. Ad θαλασσοκρατίαν quod attinet, monet Valcken., Graecos, qui maris tonucrint mediterranei partem, superbo δαλασσοκρατούντων titulo insignes exhiberi, cum in aliquot tantum insulas Aegaei maris imperium exercucrint. Agitur autem, monente Wesselingio, hîc non tam de populis gentibusve, quae opibus maritimis valuerint, quam de regibus tyrannisve. De iis, qui apud Graecos celebrantur θαλασσοκρατούντες, consulatur Heyne in Nov. Comm. Societ. Gott. T. I. p. 66-95. H. pag. 40-71, ubi ex Euschio (ad ann. 530 a. Ch. n.) post Minoëm septendecim gentium recensentur δαλασσοχρατίαι, inter quas Samii decimum tertium locum occupant (,,XIII. mare obtinuerunt Samii"). Tu add. Guil. Watson Goodwin: De potentiae vett. gentt. maritimae epochis apud Eusebium (Gotting, 1855) pag. 60 seqq. coll. p. 4, ubi de ipsa voce θαλασσοκοαreir eiusque sensu exponit, et vid. Bunsen: Aegypt. Stelle etc. Buch V. p. 130 seq., qui hanc Samiorum 9aλασσοχρατίαν annos per triginta

unum durasse (550--520 ante Chr. n.) ostendit. — Pro ἐπενοήθη, in quo conspirant omnes libri, Dindorf, in Comment. p. VIII reponi vult ἐπενωθη, quod merito respuit Bredov. pag. 196. Cf. Herod. VI, 115.

πάρεξ Μίνω τε τοῦ Κνωσσίου Mίνω τε, quod non spernendum esse statuit Wessel. conferens Etymol. m. p. 588, 28, e duobus codd, recepi cum recentt. edd. probante Bredov. pag. 250, qui recte negare videtur, alteram genitivi formam Mivoos, ut plerumque hic exhibent, Herodoto in usu fuisse. Cf. Herod. I, 171. 173. Κνωσσίου cum duplici o scribendum esse idem monuit Bredov. p. 96. Cnossius dicitur Minos, quum Cnossus urbs antiqua esset regia Minois sedes, opibus acdiumque splendore insignis indeque maxime celebrata per antiquitatem. Alibi vox cum una o scripta reperitur; de qua scriptura monuerunt Moser, et Creuz, ad Cicer, de Legg. I, 5. pag. 30 de re quoque monentes. Tu add. inprimis Hoeck: Creta I. pag. 10. 103. II, 182. De ipso Minoc, maris imperium qui primus inter Graecos tennisse fertur, vid. Thucyd. I, 4. Diodor. Sic. IV. 60. V, 54, alia, quae interpretes Thucydidis pag. 64. ed. Gervini attule-runt. Add. Hoeck. l. l. II. pag. 201 seqq.

καὶ εἰ δή τις κ. τ. λ.] Ante Minoëm quidem nemo, quantum novimus, θαλασσοκρατών apud Graecos celebratur, sed inter Minoëm et Polycratem plures recensentur ab Africano et Eusebio in Chronicis. Quapropter Cr. conferri vult Syncellum pag. 172 C. et Euseb. Chron. ex cod. Armen. ed. I. cap. 36. pag. 168 Gr. ed. Mediolan. pag. 51. Armen. ed. Venet.

της δε ανθρωπητης λεγομένης γενεης! ανθρωπητη γενεή (qua alias vitae humanae significatur spatium; conf. II, 142 ibiq. nott.) h.l. tempus designat historicum. quod dicitur, Εθ ἐΙπίδας πολλὰς ἔχων Ἰωνίης τε καὶ νήσων ἄφξειν. μαθών ὧν ταῦτά μιν διανοεύμενον ὁ Ὀροίτης πέμψας ἀγγελίην ἔλεγε τάδε · ΟΡΟΙΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΕΙ 'ΩΔΕ ΛΕΓΕΙ. Πυνθά νομαι ἐπιβουλεύειν σε πρήγμασι μεγάλοισι, καὶ χρήματά τοι οὐπ εἶναι κατὰ τὰ φρονήματα. σὰ νῦν ώδε ποιήσας ὀρθώσεις μὲν σεωυτὸν, σώσεις δὲ καὶ ἐμέ. ἐμοὶ γὰρ βασιλεὺς Καμβύσης ἐπιβουλεύει θάνατον, καί μοι τοῦτο ἐξαγγέλλεται σαφηνέως. σὰ νῦν ἐμὲ ἐκκομίσας αὐτὸν καὶ χρήματα, τὰ μὲν αὐτῶν αὐτὸς ἐχε, τὰ δὲ ἐμὲ ἔα ἔχειν. εῖνεκέν τε χρημάτων ἄρξεις ἀπάσης τῆς Ἑλλάδος. εἰ δέ μοι ἀπιστέεις τὰ περὶ τῶν χρημάτων, πέμψον ὅστις τοι πιστότατος τυγχάνει ἐων, τῷ ἐγὼ ἀποδέξω. Ταῦτα ἀκούσας ὁ Πολυκράτης ῆσθη τε καὶ ἐβούλετο · καί κως, 123 ἰμείρετο γὰρ χρημάτων μεγάλως, ἀποπέμπει πρῶτα κατοψύμενον Μαιάνδριον Μαιανδρίου, ἄνδρα τῶν ἀστῶν, ὅς οἱ ἦν

quodque opponitur τη μυθική, quae heroica Graecorum ac mythica (fabulosa) est actas, in qua non certa constat et rerum et temporum ratio. Monuit J. Scaliger. Can. Isag. III. pag. 278. Conf. etiam Grote: History of Greece I. p. 313 seq. Caeterum vel hicce locus ostendere potest, quanta cura Noster ea, quae fabulis adscribenda esse putat, ab iis discernat, quae facta revera cum sint, ad ipsam rerum historiam pertinere existimat: ut igitur critica ratione antiquitatem Graecam perscrutatus esse videri queat. — Ad verba: ἐλπίδας πολλάς έχων conf. III, 119; voce νήσων parvas Aegaei maris insulas potissimum intelligendas esse, monuimus ad V, 30, ubi vid. nott.

κόδε λέγει] Conf. HI, 40. Ad locutionem ούπ εἶναι κατὰ τὰ φρονήματα conf. II, 10 et I, 121. Dicere enim vult Noster: neque vero te opibus satis esse instructum, quae tuis consiliis sint accommodatue sive pares.

σὺ νῦν ἐμὲ ἐκκομίσας κ.τ.λ.] i. e. Tu igitar, ut et me ipsum ex hac terra educas et pecunias meas exportes. Ita recte Schweigh. in Lex. Herod. comparans III, 43. — Ad verba εῖτ εκέν τε χοημάτων (quod attinet ad pecunias) Cr. consuli vult Wyttenbach. Animadverss. in Plutarch.

Moral, II. pag. 671 sep. Cf. supra III, 85 ibique nott.

#### CAP. CXXIII.

ησθη τε καὶ ἐβούλετο] Verbum ἐβούλετο hic praegnanti sensu dictum videtur: valdeque animo haec expetere s. concupiscere coepit. Ubi ratio quoque erit habenda imperfecti, quod consulto adhibetur, licet praecedat ήσθη. Schweigh, reddit: conditionemque accepit. Sic V, 50 θυμῷ βουλομενοι, Valck. interprete, est: cupide volentes, animose desiderantes, επιθυμητικῶς πρὸς ταῦτα διακείμενοι. — In verbis seqq. καί κως eodem modo ponitur, quo supra III, 121.

Μαιάνδριον Μαιανδρίου] Μαιανδοιον (pro Μαίανδρον) nunc recte repositum. Vid. Luciani l. mox l. Ipsum nomen a fluvio ductum esse, ut multa alia huiusmodi, monet Letronne Journal d. Sav. 1846. pag. 169. Monet autem h. l. Valcken., rarius sane apud Graecos patris nomen filio fuisse inditum, ut ex h. l. apparent. Persas hoc utique nonnumquam fecisse ait, et apud Demosthenem quoque quinque memorari filios patribus cognomines. De Macandrio vid. Lucian. Necyomant. 8. 16. Contempl. §. 14 et ad utrumque locum Hemsterh. pag. 358. 396 γραμματιστής δς χρόνω οὐ πολλῷ ὕστερον τούτων τὸν κόσμον τὸν ἐκ τοῦ ἀνδρεῶνος τοῦ Πολυκράτεος, ἐόντα ἀξιοθέητον, ἀνέθηκε πάντα ἐς τὸ Ἡραῖον. Ὁ δὲ Ὀροίτης, μαθῶν τὸν κατάσκοπον ἐόντα προσδόκιμον, ἐποίεε τοιάδε λάρνακας ἀκτῶ πληρώσας λίθων, πλὴν κάρτα βραχέος τοῦ περὶ αὐτὰ τὰ χείλεα, ἐπιπολῆς τῶν λίθων χρυσὸν ἐπέβαλε, καταδήσας δὲ τὰς λάρνακας εἶχε ἐτοίμας. ἐλθῶν δὲ ὁ Μαιάνδριος καὶ θεησάμενος 124 ἀπήγγειλε τῷ Πολυκράτει. Ὁ δὲ, πολλὰ μὲν τῶν μαντίων ἀπαγορευόντων, πολλὰ δὲ τῶν φίλων, ἐστέλλετο αὐτὸς ἀκιέναι, πρὸς δὲ καὶ ἰδούσης τῆς θυγατρὸς ὅψιν ἐνυπνίου τοιήνδε ἐδόκεἐ οἱ τὸν πατέρα ἐν τῷ ἡἐρι μετέωρον ἐόντα λοῦσθαι μὲν ὑπὸ τοῦ Διὸς, χρίεσθαι δὲ ὑπὸ τοῦ ἡλίου. ταύτην ἰδοῦσα τὴν ὅψιν παντοίη ἐγίνετο, μὴ ἀποδημῆσαι τὸν Πολυκράτεα παρὰ 200

seq. T. III Bip. coll. Perizon. ad Aelian. V. H. XII, 53, et vid. ipsum Herodotum III, 142 seqq. Nam Maeandrius Polycrati interfecto successit in Sami imperio. Cuius res enarrantur a Panofka: Samiorr. res pag. 43 seq. Quod vero Lucian. in Contempl. §. 14 Polycratem scribit ab adstante familiari servo Macandrio proditum esse, id unde habeat, equidem nescio. Apud Herodotum tale quid minime refertur. In Diodori Excerpt. Vales. p. 250 (Diodor. X, 38) traditur Polycrates Lydos quosdam, qui Oroetae imperium fugientes Samum appulerant cum multis pecuniis ibique supplices exstiterant, primum quidem humaniter excepisse, mox vero trucidasse eorumque opibus potitus esse.

ος χρόνω — ύστερον τούτων] Ad locutionem conf. III, 36. — In proxime seqq. κόσμον de supellectili pretiosu in Polycratis conclavi intelligere malim. De Heraco dixi ad III, 60. προσδόκιμον είναι valet exspectari, pt I. 78 phi vid nott

specturi, nt I, 78, ubi vid. nott.
καταδήπας δὲ τὰς λάονακας] i. e.
obligatus (vinculis constrictas) coopertasque arcas in parato habuit. Sic
II, 122 καταδέειν, obligare, vinculis
constringere. Add. V, 72. Docent
autem interpretes, priusquam claves essent inventae, arcas et fores,
quas tuto clausas voluerint veteres,
loris fuisse colligatas nodis constri-

ctis, quos nemo quisquam facile posset solvere. Vid. Homer. Odyss. VIII, 447 ibique Eustath. pag. 319, 9. Plura dabit Boettiger in Amalthea I. p. 112. - Ad ipsam narrationem quod attinet, similem Hannibalia fraudem, notante Valcken., retulit Corn. Nep. Vit. Hann. cap. 9. 5. 3 (,, amphoras complures complet plumbo, summas operit auro et argento"), ubi vid. interprett. T. II. p. 178. 179. ed. van Staver. et Bardil. itemque Egestanorum fraudem Thucydides VI, 46 coll. Diodor. XII. 83. Polyaen. VI, 21. De Pythio Syracusano tale quid refert Cicer. De offic. 111, 14.

# CAP. CXXIV.

ἐστέλλετο αὐτὸς ἀπιέται] αὐτὸς cum Gaisf. et Matth. recepi pro vulg. αὐτόσε, probante quoque Schweigh., qui vocabulo αὐτόσε nunquam alias Herodotum esse usum affirmat, cum pro αὐτόσε ille potius h. l. posnisset έκεισε. ἀπαγορεύειν h. l. valet dissuadere, ut VII, 149. IX, 60. Ad verbum ἐστέλλετο conf. III, 53 et ad verba λοῦσθαι μὲν ὑπὸ τοῦ Διὸς caput sequens. Formam contractam huins verbi a Nostro plerumque adhiberi monuit Bredov. p. 392. παντοίη ἐγίνετο] ἐγίνετο e Flo-

παντοίη έγίνετο] έγίνετο e Florentino recepimus pro έγένετο. Sensum locutionis ita indicavit Val-

φοίτεα, και δη και ίόντος αὐτοῦ ἐπὶ την πεντηκόντεφον μζετο. ὁ δέ οι ηπείλησε, ην σῶς ἀπονοστήση, πολλόν όνον παφθενεύεσθαι. ἡ δὲ ἠρήσατο ἐπιτελέα ταῦτα γει βούλεσθαι γὰρ παφθενεύεσθαι πλέω χρόνον ἢ τοῦ ; ἐστερῆσθαι. Πολυκράτης δὲ, πάσης συμβουλίης ἀλο-125 , ἔπλεε παρὰ τὸν Ὀροίτεα, ᾶμα ἀγόμενος ἄλλους τε πολ-

n omnes se formas vertebat, ob-Polycratem, domo ne abiret, subaudiendum esse modditum illud quidem ab Ae-. A. XV, 21 Herodotum imi-II, 10, ubi: παντοίοι έγένονθαι δεόμενοι κ. τ. λ. Quoenim vehementiori mentis bito qui concitantur, terrosertim seu metu, eos dici νος γενέσθαι idem observat. rod. IX, 108, alia ut omitt Winckelmann, ad Platon. em. pag. 125. De infinitisequitur, structura monuit r Gr. Gr. §. 661 not. 1. Unde Atticorum locutio en manti re (maximo in timore esse), llustravit Wyttenb. ad Plut. . V. p. 127. Add. Sturz. Lex. i. III. p. 467 Ast. ad Platon. pag. 600. — Ad verba έπὶ rεημόντερον conf. I, 163 ibiq.

ημίζετο] i. c. male ominabarbis ominosis prosequebatur. us liber, Florentinus, alii: ro, quod probavit Gronoildina, Sancrofti liber, alii Cera, quod idem in suo coerat Eustathius sic scribens I. p. 28, 27 sive 21, 48: τὸ Τροδότω έπιφημίζεσθαι : ον έστι τω έπευφημείν άλτινα μαντείας δι άναμνήrozviov, i. e. molientem alisomnio monere ominis, Cr. ste, qui Hesychium citat, uem έπις ημίσμασι explica-190 laudat Thucydid. VII, 75 ph. B. J. VII, 5. Schneiderus s. v., ubi h. l. laudat, redinosa verba (sive in bonam , sive in malam) acclamare, alave proloqui vota indeque

vel assensum, vel reprobationem declarare. New aliter fere Dissen. ad Pindar. Olymp. VI, 56. pag. 67: "boni aut mali ominis verba alicui dicere, tum bona aut mala imprecari." Tu vid. inprimis Lobeck. ad Phrynich. p. 596. In proxime seqq. ηπείλησε — παφθενευεσθαι Naber in Mnemosyn. IV. pag. 23 Herodotum παφθενεύσεσθαι scripsisse putat. Mihi id haud necessarium videtur, quamquam Nabero assensus est Mehler ibid. V. pag. 74, qui idem in verbis seqq. pro πλέω χρόνον legi vult πάντα χρόνον. Neque hoc mihi opus videtur. Ad έπιτελέα γενέσθαι conf. I, 116. III, 16.

βούλεσθαι — η — ἐστερησθαι]
Ad structuram verbi βούλεσθαι (ubi subaudiunt μάλλον) sequente η conf. locum Xenophontis in Cyropaed. I, 4. §. 3 et quae alia affert Lambert. Bos. de ellipss. L. Gr. pag. 707. — Ad rem denique conferas Philonem, qui narrat (ap. Euseb. Praepar. Ev. VIII, 13 s. Philon. Opp. II. pag. 639 ed. Mang.), somnium, quod Polycratis filiae per quietem fuisset obiectum, id ipsum tyrannum vidisse et recitasse, cum in crucem tolleretur.

# CAP. CXXV.

αλογήσας] Conf. nott. ad III, 121. De Democede vid. infra III, 120. De innctura particularum in verbis αλλους τε — ἐν δὲ δὴ καὶ monuit Werfer. in Actt. phill. Monacc. I, 2. pag. 244. Tu conf. nott. ad III, 38. Ad verba Κοοτωνιήτην, ἀνδοα ἰητρόν τε ἐόντα Wesseling. comparat Homer. Ili. XI, 514 et Herod. III, 122 Μύρσον — ἀνδοα Λνδόν. Equidem interpunctionem mutandam censui, ita ut comma ponerctur post ἄνδοα, ut V, 43. 71. Mox ob plu-

λούς τῶν ἐταίρων, ἐν δὲ δὴ καὶ Δημοκήδεα τὸν Καλλιφῶντος, Κροτωνιήτην ἄνδρα, ἰητρόν τε ἐόντα καὶ τὴν τέχνην ἀσκέοντα ἄριστα τῶν κατ' ἑωυτόν. ᾿Απικόμενος δὲ ἐς τὴν Μαγνησίην ὁ Πολυκράτης διεφθάρη κακῶς, οὔτε ἑωυτοῦ ἀξίως οὔτε τῶν ἑωυτοῦ φρονημάτων ¨ ὅτι γὰρ μὴ οἱ Συρηκοσίων γενόμενοι τύραννοι, οὐδὲ εἶς τῶν ἄλλων Ἑλληνικῶν τυράννων ἄξιός ἐστι Πολυκράτει μεγαλοπρεπείην συμβληθῆναι. ἀποκτείνας ὅὲ μιν οὐκ ἀξίως ἀπηγήριος ᾿Οροίτης ἀνεσταύρωσε. τῶν δὲ οἱ ἐκομέ-

rium librorum consensum retinui ασκέοντα (pro ἐπασκέοντα). Wessel. laudat IX, 32 (VI, 92 invenitur ἐπασκεῖν). Euripid. Suppl. 872. Aeschyl, Prometh. 1064. — Ad ὅτι μὴ vid. nott. ad I, 18.

οί Συρηκοσίων γενόμενοι τύραννοι] In scriptura vocis Συρηκοσίων libri differunt. Tu vid. Hess. ad Plutarch. Timoleont. pag. 1 seqq. Vo-cem τύραννοι plerique hic omittunt libri, forsitan ob statim subsequens τιράννων. Equidem non deleverim. Per Syracusanorum tyrannos, monente Valcken., Herodotus nullos alios designare potuit, nisi Gelonem et Hieronem, qui paulo ante obierit, quam Herodotus historiam suam conderet. Utrumque principem commemorat et cum l'isistrato contendit Plutarch. De S. N. V. pag. 551 F., ad quem locum de Gelonis et Hieronis in tyrannide modestia Wyttenbach, p. 37 citat Plutarch, Apophthegmm, p. 175 A. B. Aelian, V. H. VI, II. De Gelone moderatissimo et elementissimo insigne Diodori exstat testimonium XI, 26, ubi εὐερ-γέτης καὶ σωτήρ καὶ βασιλεύς praedicatur. De Wierone, poëtarum cultore ac fautore, practer Aclian. V. H. IV, 15 plura Pindarus, ad cuius Olymp. primam Boeckh. tum in introductione, tum ad vs. 13 pluribus disputavit. Floruit rex inde ab anno Olymp, LXXV, 33 s. 478 ante Chr. n. (quo ipso anno Gelo obiit) mortuusque est Olymp. LXXVIII, 2 sive 407 ante Chr. n. Atque Herodotus anno 444 a. Chr. n. Thurios in Italiam cessisse fertur, ubi usque ad annum 408 a. Chr. n. eum vixisse quod ponunt complures viri docti, probari id haudquaquam posse locis

Herodoteis I, 130 et III, 15, in adnotatione ad hos ipsos locos ostendimus: quamquam longius certe spatium multorum annorum ibi vixisse certum est, sive cum Schoellio (in Schneidewini Philolog. IX. p. 199 seq.) ponas mortis tempus anno 425 a. Chr. n. sive aliquot certe annos vitae addas. De poëtis, qui tyrannorum Graecorum in aula floruerint, consul. Wachsmuth. De Pind. reip. const. praec. II. p. 17 et Hellen. Alterthumsk. II, 2. pag. 280.

μεγαλοποεπείην] Sic omnes libri, quibus invitis nihil mutare audeam. Schweigh, in Lex. Herod. s. v. aut μεγαλοποέπειαν aut μεγαλοποέπηθην scribi vult. Supra I, 139 μεγαλοποεπείη sine ulla lectionis varietate. Tu vid. Bredov. pag. 127. 186. Ad significationem vocis faciunt Aristotelis verba Rhet. I, 8. p. 33 Sylb.: μεγαλοπρέπεια δε αφετή έν δαπανήμασι μεγέθους ποιητική, μικροψυχία δε και μιπροπρέ πεια τάναντία. Quae una cum aliis attulit Creuzer, ad Plotin. de pulcrit. pag. 239. Ut igitur μικοοποίπεια illiberalitas , ita μεγαλοπρέπεια liberalitas ea est, quae in ma-gnificis factis dictisve eclucet magnisque in cogitationibus; quibus nemo Polycratem antecessit, teste Herodoto, cuins iudicium verissimum esse pronuntiat Panofka: Samiorr. res pag. 43, si scil. virtutes viri animusque et fortissimus et prudentissimus, aliquando quidem ctiam minus iustus, sed constans in propositis consiliisve contendantur.

ουκ άξίως άπηγήσιος] Locutionem imitatus est Pausan. III, 11. §. I, ubi vid. Siebelis. Auctor est Strabo XIV, 1. pag. 638 s. 945 C.

τοι μεν ήσαν Σάμιοι, ἀπηκε, κελεύων σφέας έωυτῷ χάδέναι, ἐόντας ἐλευθέρους ¨ ὅσοι δὲ ήσαν ξεῖνοί τε καὶ
τῶν ἐπομένων, ἐν ἀνδραπόδων λόγῷ ποιεύμενος εἰχε.
φάτης δὲ ἀνακρεμάμενος ἐπετέλεε πᾶσαν τὴν ὅψιν τῆς
φός ˙ ἐλοῦτο μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ Διὸς, ὅκως ὕοι, ἐχρίετο δὲ
οῦ ἡλίου, ἀνιεὶς αὐτὸς ἐκ τοῦ σώματος ἰκμάδα. Πολυς μὲν δὴ αί πολλαὶ εὐτυχίαι ἐς τοῦτο ἐτελεύτησαν, τῆ οί
ς ὁ Λίγύπτου βασιλεὺς προεμαντεύσατο.

Κρόνω δε ού πολλώ υστερον και Όροιτεα Πολυκράτεος 126 μετήλθον. μετά γάρ τον Καμβύσεω θάνατον και των την βασιλητην μένων εν τησι Σάρδισι Όροιτης ωφέλει ελεν Πέρσας, ὑπὸ Μήδων ἀπαραιρημένους την ἀρχήν

tem dolo captum a Persarum suspensum esse. At cruci esse (ἀνασκολοπισθήναι) stem et Lucianus Contempl. . 295. T. I. ed. Iacobitz. et rysostom. Or. XVII. p. 251 . Ipsum supplicium, quod tus relatu dignum negat, innisse crudelitatis, vix dubio Execriationem fuisse suspi-Vessel. cum Casaubono Exer-Annal. Baron. XVI. p. 615, idem in Polycratem sint abinne cum Persae cruci sufficapita amputasse aut cutem sse videantur. Quod in Ba-factum esse Ctesias Exc. 1.59 enarrat. Alia dabit Brisreg. Pers. princip. II, 215. e tempore, quo Polycrates liximus ad III, 121. μέν ήσαν Σάμιοι] ήσαν (pro th.l. et paulo post rescripsi, us sic iubentibus. Verba έονve épovs redde: quod sint licte enim cohaerent cum prortecedentibus χάριν είδεναι. ba ἐν ἀνδραπόδων λόγφ vid. d III, 120. réles] , Conf. supra III, reléα et I, 43: έξέπλησε τοῦ ιτην φήμην. Cf. VI, 140 et Valcken. scholia in N. T. (A.

. 1 vs. 15. pag. 321) ibique τελέεσθαι, τέλος s. πέρας ἐξελθεῖν, ἐξήκειν, ἐκπεραί-et πληρωθηνωμ." Creuzer. Ierodot. II, 63. III, 69. 138.

Ad verba őxæç voi conf. ob usum vocis őxæç nott. ad I, 11.

τη — προεμαντεύσατο] Ad structuram ές τούτο — τη conf. III, 64 ibique n tt. Ad argumentum, quod attigit Lehrs (Populäre Aufsätze aus d. Alterth. p. 45), conf. III, 40 seqq. et add. Diodori Excerptt. X, 36.

#### CAP. CXXVI.

τίσιες μετήλθον] i. e. Polycratem vindicia (furiae ultrices) assecuta est. Redit locutio in clausula ipsa huius narrationis cap. 128 fin. eandemque imitatus videtur Aelianus Var. Hist. VI, 10. N. A. XV, 23, ubi Iacobs. huius loci haud fuit immemor. Inde apud Antiphontem Or. I. §. 10 (p. 609 ed. Reisk.) — μετές χομαι τον φονέα τον πατρός. Et confiquoque oraculum in Herodot. VI, 86. §. 3 vers. 5.

απαραιρημένους τὴν ἀρχήν] Conf. III, 65 init. Respicitur enim tempus, quo Smerdis magus imperium tenuit. — Paulo ante pro καὶ τῶν μάγων τῆν βασιληίην Valcken. suspicatus erat κατὰ τῶν μ. τὴν βασ. ut sensus loci is exsistat: eo tempore, quo magi regnum occuparant. Conf. III, 61. 67. De usu praepositionis κατὰ in designando tempore dixi ad I, 67. De confusione haud infrequenti vocularum καὶ et κατὰ cf. modo I, 87. Scitam Valckenarii emendationem nemo editorum recepit. — ἀφέλει, quod omnes exhi-

ό δὲ ἐν ταύτη τῆ ταραχῆ κατὰ μὲν ἔκτεινε Μιτροβάτεα τὸν ἐκ Δασκυλείου ὕπαρχον, ὅς οἱ ἀνείδισε τὰ ἐς Πολυκράτεα ἔχοντα, κατὰ δὲ τοῦ Μιτροβάτεω τὸν παϊδα Κρανάσπην, ἄνδρας ἐν Πέρσησι δοκίμους, ἄλλα τε ἐξύβρισε παντοία, καί τινα ἀγγαρίου Δαρείου ἐλθόντα παρ' αὐτὸν, ὡς οὐ πρὸς ἡδονήν οἱ ἡν

bent libri scripti, reliqui, a Bekkero et Dindorfio mutatum in ἀφέλεε (ut mox ἐπεθτύμεε), probante Bredovio pag. 372. Cautius mihi egisse videtur Dictsch., vulgatam et ipse retinens, cum in talibus utique Herodotum non una tantum forma soluta usum esse credibile sit. — Ad tmesin Herodoto haud infrequentem in verbis κατά μὲν ἔκτεινε cf. I, 194. II, 39. 40 ibique nott.

έν ταυτη τη ταραχή] Conf. III, 150. Ex hoc loco Heeren. Ideen 1, 1. pag. 412 concludi vult, quantus omnino iste fuerit motus a Smerdi magisque excitatus; quippe ad omnem Asiam late patentem regnique partes amplissimi maxime remotas ille valuisse videtur. Quo enim tempore Smerdis regnum occuparat septemque illi principes coniurabant, omnium fere rerum perturbatio per regnum illud exorta esse videtur, in qua, ut fieri solet, singuli provinciarum praefecti se constituerint reges et pro suo quique ege-rint arbitrio. Itaque etiam nil mirum, in singulis regni terris Dario ad imperium evecto exstitisse rebelles principes, quos singulos dein-ceps a Dario victos recenset Bisutuna illa inscriptio (de qua cf. ad III, 30. 61 nott.) ipsaque monstrat imago rupi insculpta, novem huiusmodi principes exhibens manibus colloque vinctos ad Darium regem accedentes.

τὸν ἐκ Δασκυλείου ὅπαοχον] Conf. III, 120 ibiq. nott. Ad verba τὰ ἐς Πολυκράτεα ἔχοντα conf. III, 16. In verbis subseqq. cum Gaisf. et recc. edd. Florentini libri potissimum auctoritate scripsimus: κατὰ δὲ τοῦ Μιτροβάτεω τὸν παίδα Κρανάσην, ubi vulgo κατὰ δὲ τὸν Μ. παίδα Κρανάσσην, quam lectionem retinuit Matthiae, nisi quod Κρανάστην edidit.

καί τινα άγγαρήτον] Tabellarium intelligit s. cursorem regium equitem; de quo tabellariorum instituto apud Persas primarius exstat Nostri locus VIII, 98 (ubi cf. nott.), quem una cum aliis hac de re excitavit Brisson. de reg. Pers. princ. I. §. 238. Quibus locis addere licet Lucilium, qui Satirarum sexto libro dixerat: ,,concursans veluti augarius clareque quiritans" teste Nonio s. v. quiritare pag. 21. Ut enim regis mandata quam citissime ad provinciarum praefectos pervenirent, cursores erant per stationes dispositi, qui illa ad satrapas, corumque responsa ad regem perferrent. Quod institutum, cuius simile quid adhue exstare scribit Morierus, quo minus cum nostris cursibus publicis (Posten vulgo vocant) comparetur, id obstat, quod tantum ad res regias publicasve istud pertinuit nec ulle modo privatorum hominum rebus usuique inserviit. In Mongolorum regnis a Dschingischani successoribus similia quaedam esse instituta, ex iis, quae de his retulit Marco Polo, satis fit manifestum. Monuit Hesren Ideen etc. I, I. p. 497 seq. Italus interpres ab hac voce Persica descendere vult Italorum voces angheria, angheriare, angariare, angariatore. Parum recte; multo enim propiora sunt Latina: angor, angere. De ipsa voce Graeca plura poste-rae aetatis grammatici protulerunt, quorum loci exhibentur in Theseur. L. Gr. I. pag. 229 edit. Paris. Radicem vocis investigavit P. Bötticher in Aricc. (Hal. 1851) pag. 10.

ώς οὐ πρὸς ἡδονήν οἱ ἡν] cum ci grata non essent, cum displicerent regis mandata. Ad locutionem vid. quae similia attulit Dorville ad Chariton. p. 538, cui add. Stallbaum ad Platon. Sympos. pag. 28 ed. tert. γγελλόμενα, πτείνει μιν ἀπίσω πομιζόμενον, ἄνδρας οί τας πατ' όδόν άποπτείνας δέ μιν ἡφάνισε αὐτῷ ἵππῳ. τος δὲ ὡς ἔσχε τὴν ἀρχὴν, ἐπεθύμεε τὸν Ὀροίτεα τίσα-127, πάντων τε τῶν ἀδιπημάτων εῖνεκεν καὶ μάλιστα Μιτρο- καὶ τοῦ παιδός. ἐκ μὲν δὴ τῆς ἰθείης στρατὸν ἐπ' αὐτὸν ἐδόκεε πέμπειν, ᾶτε οἱ οἰδεόντων ἔτι τῶν πρηγμάτων, καὶ τὶ ἔχων τὴν ἀρχὴν, καὶ τὸν Ὀροίτεα μεγάλην τὴν ἰσχὺν κανόμενος ἔχειν, τὸν χίλιοι μὲν Περσέων ἐδορυφόρεον, δὲ νομὸν τόν τε Φρύγιον καὶ Λύδιον καὶ Ἰωνικόν. Πρὸς

leage of ὑπείσας] i. e. viros subs, in insidiis clam collocans, ut 03, quo utroque loco ὑπίσας vult Cobet. Varr. Lectt. pag. emparans κάτισε I, 88 sq. coll. 4, ubi cf. nott. Sed recte cum v. p. 148 vulgatam retinueditores recentt. Cf. etiam III, 52). — Pro κατ' οὐδον scriscum recentt. edd. et Bredov. 166 seq. plerisque codd. sic iumas: κατ' ὀδον. Ad locutionem faxes conf. III, 45. 100.

# CAP. CXXVII.

sł» δὴ τῆς ἰθείης] Cf. supra 31, ubi locutionem, quam nos interpretati e vestigio, contishweigh. in Lex. Herod. maddere palam, ex aperto, et hoc tIX, 37. Quam quidem signimem ex primitiva illa, qua vecta, e vestigio, continuo, sponere, equidem credam. Schaed Plutarch. Tom. IV. p. 361 eubner. Lips. 1829) comparat bestας (geradezu), quod apud rehum legitur. In ipsam locurationem inquisivit Lobeck gramm. Regiomont. 1835. De gramm.

oge nominn. Jon. I. p. 113 Similia quaedam exhibuit Bo-1 Sophoel. Antigon. 912. Paulo εξυεκεν e Florentino cum reedd. recepimus pro εξυεκε. of οἰδεόντων] Cf. III, 76 ibi-

ot ofterorum of translatam of translatam ralek. post förer, quod men m sententin haud necessarium. articipiorum structura, quum vos absolutos excipit alterum

participium in nominativo positum, cf. Herod. V, 34 et quae similia attuli ad Plutarchi Philopoem. pag. 40. Admonuit quoque huis structurae vir doctus in Ephemeridd. Halenss. 1828. nr. 64. pag. 516. — Quod ad ipsum argumentum attinet, verissime h. l. es dici, quae de regni rebus maxime turbulentis proferuntur, quibus Darius ad regnum modo evectus impeditus est, quo minus continuo Oroetam puniret, patet ex iis, quae in Bisutuna inscriptione traduntur de variis seditionibus mox exortis, sed armorum vi oppressis a Dario; vid. nott. ad III, 97 et 150.

τον χίλιοι μὲν Πεοσέων ἐδορυφόρεον] Opportune monet Heeren. Ideen I, 1. p. 493, singulos regni satrapas pari modo, quo magnum Persarum regem, et ad eius ipsius exemplar, sibi aulae formam constituisse, indeque cos habuisse suos quemque comites et aulicos, feminarum gregem et eunuchos ad has custodiendas, palatium una cum paradiso, in quo feras venarentur, quin ipsos satellites, quibus cincti in publicum prodirent, alia i-l genus. Attigit haec Brisson. de reg. Pers. princip. 1, 175.

είχε δε νομόν τόν τε Φούγιον κ.
τ.λ.] Intelliguntur credo ipsae illae
tres praefecturae, quas primo loco
recensuit Noster supra III, 90. Ex
co ipso, quod plures praefecturae
ad unum deferrentur satrapam, ut
hoc ex loco subinde factum esse intelligimus (conf. etiam Brisson. de
reg. Pers. princip. I, 170), horum
praefectorum potentiam nimis au-

ταῦτα δὴ ὧν ὁ Δαρεῖος τάδε ἐμηχανήσατο. συγκαλέσας Περσέων τοὺς δοκιμωτάτους ἔλεγέ σφι τάδε . Ε΄ Πέρσαι, τίς ἄν μοι τοῦτο ὑμέων ὑποστὰς ἐπιτελέσειε σοφίη καὶ μὴ βίη τε καὶ ὁμίλω; ἔνθα γὰρ σοφίης δέει, βίης ἔργον οὐδέν. ὑμέων δὴ ὧν τίς ἄν μοι Ὀροίτεα ἢ ζώοντα ἀγάγοι ἢ ἀποκτείνειε; Ὁς ὡφέλησε μέν κω Πέρσας οὐδὲν, κακὰ δὲ μεγάλα ἔοργε · τοῦτο μὲν δύο ἡμέων ἢῖστωσε, Μιτροβάτεά τε καὶ τὸν παῖδα αὐτοῦ, τοῦτο δὲτα καὶ τοὺς ἀνακαλέοντας αὐτὸν καὶ πεμπομένους ὑπ' ἐμεῦ κτείνει, ὕβριν οὐκ ἀνάσχετον φαίνων. πρίν τι ὧν μέζον ἐξεργάσασθαί μιν Πέρσας κακὸν, καταλαμπτέος ἐστὶ ἡμῖν θανάτω. 128 Δαρεῖος μὲν ταῦτα ἐπειρώτα · τῷ δὲ ἄνδρες τριήκοντα ὑπέστησαν, αὐτὸς ἕκαστος ἐθέλων ποιέειν ταῦτα. ἐρίζοντας δὲ Δαρεῖος κατελάμβανε, κελεύων πάλλεσθαι · παλλομένων δὲ

ctam ipsique Persarum regi perniciosam factam fuisse, bene colligit IIeeren. I, 1. pag. 498 seq., quippe unde superborum praefectorum istorum, qui omnia pro suo quique arbitrio transigerent, plane ut reguli, haud raro tumultus exstiterint seditionesque, quibus summi Persarum regis potestati se penitus subtrahere studuerint. Cuius rei plura ex Persarum historia exempla attulit Heeren I. I.

τοὺς δοχιμωτάτους] Ita cum aliis Florentinus liber, ut paulo ante cap. 126 ἄνδρας — δοχίμους Noster dixerat; cf. etiam III, 135. 143. I, 152. 158 etc. Alii λογιμωτάτους, probante Schweigh, post Wesseling., qui confert III, 05. IX, 15. 24. IV, 138.

ύποστὰς ἐπιτελέσειε σοφίη] Citat haec Eustath. ad Iliad. II. p. 222, 22 s. 168, 19, ubi τελέσειεν. Ad vocem σοφίη confer III, 4. 85; ad locutionem βίη τε καὶ ὁμίλω Herod. IX, 59 et III, 14 ibique allata. Verba sequ. ἐνθα γὰφ σοφίης δέει, βίης ἔφγον οὐδὲν excitavit Stobaeus Tit. 48, 19 p. 326 s. 305 Vol. II ed. Gaisf. — In iis, quae mox sequuntur, ὑμέων δη ὧν τίς κ. τ. λ., particulam ὧν librariorum socordiâ excidisse vult Werferus in Actt. phill. Monacc. I, 2. p. 257, quamquam ipse nesciens, quo loco probabiliter par-

ticula sit inserenda. Qua ipsa h. l. opus non esse statuit G. Hermann. ad Viger. p. 944, quum ex antecedentibus verbis τίς ἄν μοι τοῦτο έπιτελέσειε particula mente quidem repetenda sit et ad seqq. subaudienda. Hoc enim Graecis usitatum esse monet idem Hermannus, ut, ubi oratio ex duobus constet membris, quorum alterum cum altero vel alia ratione coniunctum sit vel cius repetitionem quandam contineat, in posteriore omittant av. Nec aliter Matth. in Gr. Gr. p. 982. 983. Quae ratio cum ad nostrum locum vix valeat, qui valde differt ab allis hte spectantibus (v. c. Xenophont. Memm. II, 1, 18), equidem cum recentt. edd. inserni voculam av post τίς. — Ad formam ἔοργε in seq. cf. I, 127.

τοῦτο δὲ καὶ] καὶ e Florent. adscitum. Vulgo omittitur, neque voculam receperunt Matthiae et recentt. edd. Pro ἀνακαλέοντας Dindorf. exhibuit ἀνακαλεῦντας. Ad vocem καταλαμπτέος conf. supra III, 69 ἐπιλαμπτέος ibique nott.

## CAP. CXXVIII.

πατελάμβανε] i. e. cohibuit, inhibuit eorum contentionem. Cf. de hac verbi significatione I, 46 et VII, 9. §. 2 ibique nott. παλλομένων δὲ λαγχάνει ἐκ πάγτοιάδε βιβλία γραψάμενος πολλά καὶ περὶ πολλῶν α πρηγμάτων σφρηγιδά σφι ἐπέβαλε τὴν Δαρείου, μετὰ εξιων ταῦτα ἐς τὰς Σάρδις. ἀπικόμενος δὲ καὶ Ὀροίτεω το ἐλθῶν, τῶν βιβλίων εν εκαστον περιαιρεόμενος, ἐδίφ γραμματιστῆ τῷ βασιλητῷ ἐπιλέγεσθαι γραμματιστὰς τοῦ βασιλητῷ ἐπιλέγεσθαι γραμματιστὰς δὸρυφόρων ἐδίδου τὰ βιβλία ὁ Βαγαΐος, εἰ ἐνδεξαίατο τασιν ἀπὸ Ὀροίτεω. ὁρέων δέ σφεας τὰ τε βιβλία σεβομέ-

Citat hunc locum Suidas in zálos, ut observat Toup. ld. in Suid. III. p. 4 s. Tom. 17. Quemadmodum Attici diιληφούν et κληφούσθαι, ita πάλλει» et παλλεσθαι, ubi m dicitur de eo, qui praefeasi sortitioni sortes in aliorum : coniicit in galeam, sitellam s. (qua de sortium concussione zállev zlýgovs); medium verbum eorum est, qui ipsi tur B. rem inter se sorti commituem ex his tangebat sors, s. cute nomen excidit, is lazeiv s. πάλο λαχείν dicebatur; conf. III. 83. IV, 94. 153 coll. 8. c. Th. 55. Sophoel. Ele-11. alia plurima, quae excitack., cui haec adnotatio omnietur. Tu adde de voce πάλος ttulit Blomfield. in Glossar. schyli S. c. Th. l. l. — De 'ersica Bayaios vid. quae diin Excurs. ad III, 70.

περὶ πολλῶν ἔχοντα πραγμά-Ad locutionem conferas II, ἐνα γυμνικὸν διὰ πάσης ἀγωσυτα, ubi vide nott. coll. VII, tunc locum equidem sic reddicum Schweigh. in Lex. Heibelli multi et in quibus de mulus agebatur."

αιοεόμενος] i. e. detrahens sisolvens singulas literas s. vinmiusque epistolae. Cf. III, 41

έγεσθαι] Cf. nott. ad III, 41. 20m ἀποπειφεώμενος cf. III, q. nott.

ιματιστάς δὲ βασιληΐους] Cf. i. Ideen I, 1. p. 496 seq. Hoc

ad regiam auctoritatem tuendam ita institutum fuit : quippe a nuntiis regiis mandata regis celeriter exsequenda his scribis tradebantur, qui ea cum satrapis communicarent citoque peragerent; cum, qui dicto non audirent, pro rebellibus haberentur indeque statim interficerentur indicta causa atque hand raro vel ob solam suspicionem. Quod in Turcarum regno cum hodieque sic valeat, id ipsum satis comprobare videtur, ea, quae ad Oroetam pessumdandum a Dario fierent, non abhorrere ab ea principum orientalium ratione, quae et olim valuit et immutata fere ad nostram usque aetatem sic remansit. Wesseling. monuerat, hisce Bagaci artibus ad Oroetam pessumdandum convenire Macronis technas in Acl. Seiano apud Dionem Cassium, et Olympii s. Honorii Imp. in Stili-cone opprimendo apud Zosimum (hist. V. p. 344).

εί ἐνδεξαίατο ἀπόστασιν] Unus Sancrofti liber: εί οἱ ἐνδεξαίατο, non improbante Wesseling , qui évδεξαίατο repetit a verbo ένδείκνησθαι, conferens Diodor. XIII, 17 et Excerptt. T. II. p. 631. Epist. ad Timoth. IV, 14. Tum enim erit sensus: an significaturi ei essent defectionem. Malim equidem in lectione vulgata Mediceo, Florentino, aliis probata persistere et cum Porto ipsoque Schweigh. in Lex. Herod. s. v. repetere ένδεξαίατο a verbo ένδέχεσθαι, eo fere sensu: exploraturus sententiam satellitum, an admissuri 8. recepturi sint defectionem ab Oroeta s. defectionis sermonem ipsis oblaταῦτα δὴ ὧν ὁ Δαρεῖος τάδε ἐμηχανήσατο. συγκαλέσας Περσέων τοὺς δοκιμωτάτους ἔλεγέ σφι τάδε . Ε΄ Πέρσαι, τίς ἄν μοι τοῦτο ὑμέων ὑποστὰς ἐπιτελέσειε σοφίη καὶ μὴ βίη τε καὶ ὑμίλω; ἔνθα γὰρ σοφίης δέει, βίης ἔργον οὐδέν. ὑμέων δὴ ὧν τίς ἄν μοι Ὀροίτεα ἢ ζώοντα ἀγάγοι ἢ ἀποκτείνειε; ὑς ὧφέλησε μέν κω Πέρσας οὐδὲν, κακὰ δὲ μεγάλα ἔοργε · τοῦτο μὲν δύο ἡμέων ἢῖστωσε, Μιτροβάτεά τε καὶ τὸν παιδα αὐτοῦ, τοῦτο δὲτα καὶ τοὺς ἀνακαλέοντας αὐτὸν καὶ πεμπομένους ὑπ' ἐμεῦ κτείνει, ὑβριν οὐκ ἀνάσχετον φαίνων. πρίν τι ὧν μέζον ἐξεργάσασθαί μιν Πέρσας κακὸν, καταλαμπτέος ἐστὶ ἡμῖν θανάτω. 128 Δαρεῖος μὲν ταῦτα ἐπειρώτα · τῷ δὲ ἄνδρες τριήκοντα ὑπέστησαν, αὐτὸς ἕκαστος ἐθέλων ποιέειν ταῦτα. ἐρίζοντας δὲ Δαρεῖος κατελάμβανε, κελεύων πάλλεσθαι · παλλομένων δὲ

ctam ipsique Persarum regi perniciosam factam fuisse, bene colligit Heeren. I, 1. pag. 498 seq., quippe unde superborum praefectorum istorum, qui omnia pro suo quique arbitrio transigerent, plane ut reguli, haud raro tumultus exstiterint seditionesque, quibus summi Persarum regis potestati se penitus subtrahere studuerint. Cuius rei plura ex Persarum historia exempla attulit Heeren l. l.

τοὺς δοχιμωτάτους] Ita cum aliis Florentinus liber, ut paulo ante cap. 126 ἄνδρας — δοχίμους Noster dixerat; cf. etiam III, 135. 143. I, 152. 158 etc. Alii λογιμωτάτους, probante Schweigh. post Wesseling., qui confert III, 65. IX, 15. 24. IV, 138.

νποστὰς ἐπιτελέσειε σοφίη] Citat haec Eustath. ad Iliad. II. p. 222, 22 s. 168, 19, ubi τελέσειεν. Ad vocem σοφίη confer III, 4. 85; ad locutionem βίη τε καὶ ὁμίλω Herod. IX, 59 et III, 14 ibique allata. Verba seqq. ἔνθα γὰς σοφίης δέει, βίης ἔγγον οὐδὶν excitavit Stobaeus Tit. 48, 19 p. 326 s. 305 Vol. II ed. Gaisf. — In iis, quae mox sequuntur, ὑμέων δη ὧν τίς κ. τ. λ., particulam ἄν librariorum socordià excidisse vult Werferus in Actt. phill. Monacc. I, 2. p. 257, quamquam ipse nesciens, quo loco probabiliter par-

ticula sit inserenda. Qua ipsa h. l. opus non esse statuit G. Hermann. ad Viger. p. 944, quum ex antecedentibus verbis τίς αν μοι τούτο έπιτελέσειε particula mente quidem repetenda sit et ad segq. subaudienda. Hoc enim Graecis usitatum esse monet idem Hermannus, ut, ubi oratio ex duobus constet membris, quorum alterum cum altero vel alia ratione conjunctum sit vel eius repetitionem quandam contineat, in posteriore omittant ar. Nec aliter Matth. in Gr. Gr. p. 982. 983. Quae ratio cum ad nostrum locum vix valeat, qui valde differt ab aliis hac spectantibus (v. c. Xenophont. Memm. II, 1, 18), equidem cum recentt. edd. inserni voculam ar post τίς. — Ad formam έσογε in seq. cf. I, 127.

τοῦτο δὲ καὶ] καὶ e Florent. adscitum. Vulgo omittitur, neque voculam receperunt Matthiae et recentt. edd. Pro ἀνακαλέοντας Dindorf. exhibuit ἀνακαλεῦντας. Ad vocem καταλαμπτέος conf. supra III, 69 ἐπιλαμπτέος ibique nott.

## CAP. CXXVIII.

κατελάμβανε] i. e. cohibuit, inhibuit eorum contentionem. Cf. de hac verbi significatione I, 46 et VII, 9. 8. 2 ibique nott. παλλομέγων δὲ λαγχάνει ἐκ πάντοιάδε βιβλία γραψάμενος πολλά καλ περλ πολλών α πρηγμάτων σφρηγιδά σφι ἐπέβαλε τὴν Δαρείου, μετὰ ε ἔχων ταῦτα ές τὰς Σάρδις. ἀπικόμενος δὲ καλ Ὀροίτεω το ἐλθών, τῶν βιβλίων εν εκαστον περιαιρεόμενος, ἐδίφ γραμματιστῆ τῷ βασιλητῷ ἐπιλέγεσθαι γραμματιστὰς ωλητους οἱ πάντες ῦπαρχοι ἔχουσι. ἀποπειρεώμενος δὲ δορυφόρων ἐδίδου τὰ βιβλία ὁ Βαγατος, εἰ ἐνδεξαίατο τωσιν ἀπὸ Ὀροίτεω. ὁρέων δέ σφεας τὰ τε βιβλία σεβομέ-

Citat hunc locum Suidas in zálos, ut observat Toup. id. in Suid. III. p. 4 s. Tom. 17. Quemadmodum Attici diιληφούν et πληφούσθαι, ita malleir et malleodai, ubi m dicitur de eo, qui praefesi sortitioni sortes in aliorum t coniicit in galeam, sitellam s. (qua de sortium concussione πάλλειν κλήφους); medium verbum eorum est, qui ipsi lur s. rem inter se sorti commituem ex his tangebat sors, s. cute nomen excidit, is lageiv s. , πάλφ λαχείν dicebatur; conf. III. 83. IV, 94. 153 coll. 71. S. c. Th. 55. Sophoel, Ele-11, alia plurima, quae excitack., cui haec adnotatio omnietur. Tu adde de voce málos sttulit Blomfield, in Glossar. schyli S. c. Th. l. l. — De 'ersica Bayalog vid. quae diin Excurs. ad III, 70. περί πολλών έχοντα πραγμά-

περί πολλών έχοντα πραγμά-Ad locutionem conferas II, ντα γυμνικόν διὰ πάσης ἀγωχοντα, ubi vide nott. coll. VII, lunc locum equidem sic reddicum Schweigh. in Lex. He-'ibelli multi et in quibus de mulus agebatur."

αιοεόμενος] i. e. detrahens sisolvens singulas literas s. vincuiusque epistolae. Cf. III, 41

έγεσθαι] Cf. nott. ad III, 41. com ἀποπειφεώμενος cf. III, iq. nott.

sματιστάς δὲ βασιλητους] Cf.

1. Ideen I, 1. p. 496 seq. Hoc

ad regiam auctoritatem tuendam ita institutum fuit : quippe a nuntiis regiis mandata regis celeriter exsequenda his scribis tradebantur, qui ea cum satrapis communicarent citoque peragerent; cum, qui dicto non audirent, pro rebellibus haberentur indeque statim interficerentur indicta causa atque haud raro vel ob solam suspicionem. Quod in Turcarum regno cum hodieque sic valeat, id ipsum satis comprobare videtur, ea, quae ad Oroetam pessumdandum a Dario fierent, non abhorrere ab ea principum orientalium ratione, quae et olim valuit et immutata fere ad nostram usque aetatem sic remansit. Wesseling. monuerat, hisce Bagaei artibus ad Oroetam pessumdandum convenire Macronis technas in Acl. Seiano apud Dionem Cassium, et Olympii s. Honorii Imp. in Stili-cone opprimendo apud Zosimum (hist. V. p. 344). εἰ ἐνδεξαίατο ἀπόστασιν] Unus

εί ἐνδεξαίατο ἀπόστασιν] Unus Sancrofti liber: εἰ οἱ ἐνδεξαίατο, non improbante Wesseling., qui ἐν-δεξαίατο repetit a verbo ἐνδείκνη- δεξαίατο repetit a verbo ἐνδείκνη- δεξαίατο repetit T. II. p. 631. Epist. ad Timoth. IV, 14. Tum enim erit sensus: an significaturi ei essent defectionem. Malim equidem in lectione vulgata Mediceo, Florentino, aliis probata persistere et cum Porto ipsoque Schweigh. in Lex. Herod. s. v. repetere ἐνδεξαίατο a verbo ἐν-δέχεσθαι, eo fere sensu: exploraturus sententium satellitum, an admissuri s. recepturi sint defectionem ab Orocta s. defectionis sermonem ipsis obla-

νους μεγάλως καὶ τὰ λεγόμενα ἐκ τῶν βιβλίων ἔτι μεζόνως, διδοϊ άλλο, εν τω ενην επεα τάδε . ' Περσαι, βασιλεύς Δαρείος απαγορεύει ύμιν μη δυρυφορέειν Όροίτεα. Οί δε απούσαντες τούτων μετημάν οί τὰς αίγμάς. ἰδών δὲ τοῦτό σφεας ό Βαγαΐος πειθομένους τῷ βιβλίῳ, ἐνθαῦτα δὴ θαρσήσας τὸ τελευταΐον τῶν βιβλίων διδοί τῷ γραμματιστῆ, ἐν τῷ ἐγέγραπτο Βασιλεύς Δαρείος Πέρσησι τοίσι έν Σάρδισι έντέλλεται κτείνειν Όροίτεα. Οί δε δορυφόροι ώς ηκουσαν ταυτα, σκασάμενοι τούς άκινάκας κτείνουσι παραυτίκα μιν. Ούτω δή Όροίτεα τὸν Πέρσην Πολυχράτεος τοῦ Σαμίου τίσιες μετηλθον.

'Απικομένων δὲ καὶ ἀνακομισθέντων τῶν Ό**οοίτεω 20η**μάτων ές τὰ Σοῦσα συνήνεικε χρόνω οὐ πολλώ υστερον βασιλέα Δαρείον, εν άγρη θηρών αποθρώσκοντα από ιππου, στρα-

tum, ut sit ένδεξ. ἀπόστασιν idem, quod ένδ. τον περί αποστάσιος λόyov. Atque vel hac in interpretatione admitti poterit vocula oi, quae a Dindorf. et Dietsch, recepta est. Madvig in Schneidewin. Philolog. II. Beil. pag. 24 mavult ἐνδεξοίατο, ut sit optativus futuri. Supra III, 38 δεξαίατο. — δορυφόρους intelligit satellites, quos mille circum se habuisse Oroetam supra cap. 127

μη δορυφορέειν] Ad usum particulae μη conf. supra III, 51. Verba sequentia μετηκάν οί τὰς αίχμὰς equidem sic intelligo: deposuerunt s. submiserunt hastas, tradiderunt ei lanceas, ut obedientiae, quam summi regis mandatis praestarent, esset signum. Honoris causa hoc factum esse vult Steger., plane ut apud nos milites, rege aut viro insigni praetercunte, honoris causa signa militaria submittere soleant. Tu conf. ΙΙΙ, 143: μετιέναι την άρχην, deponere imperium, et IV, 98: τα τόξα μετιέντες, depositis, sepositis arcubus; IV, 3 αίχμας μεν και τόξα μετείναι, ut alia nunc transcam. - In seqq. pro τούτω cum recentt. edd. et Florentino binisque l'ariss. ct Sancrofti libro recepi το ῦτο, quod pertinet ad πειθομένους.

τους ακινάκας] Pro vulg. ακινάxεας, quam formam accusativi iure damnat Bredov. p. 224, e Florentino et Parisino uno dedi απινάπας cum recentt. edd., quae eadem forma reponenda VII, 67. IX, 80. De ipso gladio cf. III, 64. 118 et de verbo σπασάμενοι nott. ad 111, 29. — In seqq. ad verba τίσιες μετήλθον conf. III, 126 ibique nott.

### CAP. CXXIX.

έν ἄγρη θηρών | Satis constat multisque confirmatur testimoniis, tum reliquos Persas venando valde fuisse deditos, tum vero praecipue reges, qui et exercitationis et voluptatis causa, vel ex sacro Zoroastris praecepto in paradisis omni ferarum genere repletis venari solebant. De qua re plura dabit Barnab. Brisson. de reg. Pers. princ. I, 165. 33. 167. Adde Heeren. Ideen I, 1. p. 474 seq. ("Xenoph. Cyropaed. I. 2. 10. Cf. Ios. v. Hammer in Wiener Jahrbb. der Liter. Vol. VIII. p. 378 seqq." Cr.) - Paulo ante ad verba χοονφ ού πολλώ υστερον cf. III, 36. - lσχυροτέρως Noster dixit, qui aliquoties tali comparativorum forma adverbiali usus est, de qua conf. Matthiae Gr. Gr. I. §. 262. p. 688 seqq. ed. tert. Sic III, 143 sunstreστέρως; 1, 122 θειστέρως. Ac pertinet huc quoque πλεόνως III, 34, ubi cf. nott. Alia dabit Fritzsche ad Aristoph. Thesmophor. pag. 618.

φηναι τὸν πόδα. καί κως ισχυροτέρως έστράφη δυάρ οι άστράγαλος έξεχώρησε έκ των άρθρων. νομίζων δε και πρότερον περί έωυτον έχειν Αίγυπτίων τους δοκέοντας είναι πρώτους 163 την ζητρικήν τούτοισι έχρατο. οί δε στρεβλούντες και βιώμενοι τον πόδα κακον μέζον έργάζουτο. έπ' έπτα μέν δή ήμέρας καὶ έπτὰ νύκτας ὑπὸ τοῦ παρεόντος κακοῦ ὁ ⊿αρεῖος άγουπνίησι είχετο, τη δε δη ογδόη ημέρη έχοντί οι φλαύρως παρακούσας τις πρότερον έτι έν Σάρδισι τοῦ Κροτωνιήτεω Δημοχήδεος την τέχνην αγγέλλει τῷ Δαρείω. ὁ δὲ ἄγειν

ό γάρ οι άστράγαλος έξεχώρησε] Ex Herodoto haec refert, notante Wessel., Dio Chrysost. Or. XIV. p. 231 B. LXXVII. p. 652 E. Significatur autem artuum luxatura, quae alibi dicitur έπβολή του ἄρθοου, ossis e loco suo motio, ut v. c. apud Plut. de superstit. pag. 164 E., ubi Wyttenb. in Animadversionibus p. 999, Herodoti et Dionis non immemor, Foesium in Oecon. Hippocr. et Upton. in Indice Epictet. s. v. ex-

Bálleir laudat.

Αίγυπτίων τοὺς δοκέοντας κ. τ. λ.] Persae cum nulla unquam artis medicae peritia valerent, ex quo tempore per Cambysem Aegyptus Persis cognita et regno addita fuit, hinc medicos suos petiisse videntur. Nam Aegyptus singulis singulos corporis partibus adhibebat medicos, medendi arte valde exculta: de qua re vid. nott. ad II, 84. Inde Aegyptii medici prae caeteris arte insignes famâque celebrati esse videntur, usque dum, Dario rege quippe male tractato, Graeci medici eorum in locum succederent. Id quod per Democedem ita potissimum fuisse effectum, valde fit probabile. Tu vid. Brisson. l. l. l. §. 232. 233 coll. Vales. et Lindenbrog. ad Ammian. Marcell. XXII, 16, Kurt Sprengel: Pragmatische Geschichte d. Arzn. etc. T. I. p. 79 et quae alia attuli ad Ctesiam pag. 16. Quibus addere licet Chosroëm, qui insigni modo medicum Graecum est remuneratus, teste Procop. in Goth. IV, 10. Vid. Gibbon: Geschichte etc. X. p. 45 ed. german. - έχρατο e Sancrofti libro alteroque dedi cum recentt. edd. pro έχοῆτο, quod idem tolli iussit Bredov. p. 380.

στοεβλούντες καλ βιώμενοι τὸν πόδα] i. e. torquentes pedem vimque inferentes, ut scilicet in rectum statum redigerent, έλκοντες καὶ βιαζόμενοι τὸ ἄρθρον, ut ait Dio Chrysostomus, qui haec, monente Val-cken., l. l. attigit.

άγουπνίησι είχετο] i. e. insomnid laborabat s. premebatur. Tu conf. I, 190. III, 50, ne plura. Alia dabit Stallbaum. ad Platon. Phileb. §. 98. p. 137 a Cr. excitatus. — Ad verba έχοντί οι φλαύρως pertinet Δαρείω, in fine enuntiati consulto repetitum ob priora verba nimis remota a verbo άγγέλλει.

παρακούσας] παρακούειν, obiter audire, post Cattier. Gazophylac. pag. 93 illustravit Fritzsche Quaest.

Lucc. p. 15.

τοῦ Κροτωνιήτεω Δημοκήδεος] In Dionis loco l. utroque ille dicitur Δημόδοκος, quod nimirum, ut recte iudicat Wyttenbach. ad Plut. Mor. I. p. 550, e Socraticorum lectione Demodoci nomen Dioni notius fuerit quam Democedis, ut recte ille appellatur ab Herodoto, Timaco ap. Athen. XII. p. 522 B. et Aelian. V. H. VIII, 17. Add. Kurt Sprengel: Pragmatische Geschichte etc. T. I. p. 349 et Krische: Forschungg. auf d. Gebiete d. alt. Philosoph. I. p. 72 seq. de Democede, qui Pythagorae disciplinae quoque fuit addictus, accurate disputantes. De medicinae schola ea, quae Crotoniensium in urbe iam mature sedem habuit, ex qua et Alcmaeon et Democedes prodierint, uterque medica arte liberaμιν την ταχίστην παρ' έωυτον έκέλευσε. τον δε ώς έξευρον 
έν τοισι Όροίτεω ἀνδραπόδοισι ὅκου δη ἀπημελημένον, παρ130 ῆγον ές μέσον, πέδας τε ἕλκοντα καὶ ῥάκεσι ἐσθημένον. Σταθέντα δε ἐς μέσον εἰρώτα ὁ Δαρείος, τὴν τέχνην εἰ ἐκίσταιτο. ὁ δ' οὐκ ὑπεδέκετο, ἀρρωδέων, μη ἑωυτον ἐκφήνας
τὸ παράπαν τῆς Ἑλλάδος ἡ ἀπεστερημένος. κατεφάνη δε τῷ
Δαρείῳ τεχνάζειν ἐπιστάμενος, καὶ τοὺς ἀγαγόντας αὐτὸν
ἐκέλευσε μάστιγάς τε καὶ κέντρα παραφέρειν ἐς τὸ μέσον.
Ό δε ἐνθαῦτα δη ὧν ἐκφαίνει, φὰς ἀτρεκέως μὲν οὐκ ἐκίστασθαι, ὁμιλήσας δὲ ἰητρῷ φλαύρως ἔχειν τὴν τέχνην. μετὰ
δὲ, ῶς οἱ ἐπέτρεψε, Ἑλληνικοίσι ἰήμασι χρεώμενος καὶ ῆκικ
μετὰ τὰ ἰσχυρὰ προσάγων ῦπνου τὲ μιν λαγγάνειν ἐκοίες.

liorem in modum tractata et exculta praestans, vid. Unna in: Philologisch-histor. Studien d. Gymnas. zu Hamburg von Petersen (1832.) I. pag. 58 seqq. Caeterum Dahlmann. (Herodot. pag. 50 seq.) existimat, hanc omnem de Democede narrationem, praecipue ea, quae inde a cap. 131 memoriae produntur, Herodoto innotuisse in Magna Graecia commoranti, nisi, quod ab omni abhorret vero, eum iam antea Italiam visisse sumpseris. — Ad locutionem δχου δη cf. supra III, 121; ad ἐς μέσον III, 62.

#### CAP. CXXX.

κατεφάνη — τεχνάζειν επιστάμενος] δέ, quod Schweigh. e duobus Parisinis recepit, retinui cum Dindorfio. Dietschius ad lectionem olim vulgatam τε rediit. ,, Dolos et strophas noverat Democedes, ut artis medicae peritiam dissimularet. Id τεχνά-ζειν." Sic Wesseling. laudans VI, 1, ubi itidem τεχνάζειν valet dissimulandi artibus uti. Conf. etiam II, 121. §. 1. — ἐπιστάμενος, Larchero monente, idem est atque καίπες έπιστάμενος, scilic. την τέχνην, sensus enim est: Dario Democedes (cum negaret artis medicae peritum se esse) nectere dolos videbatur, ut qui satis calleret hanc artem. Paulo ante ὑπεδέμετο est: ille hoc (quod sc. artem medicam calleret) in se non recepit 8. interroganti negabat,

Haud aliter IV, 167. VI, 69. — "In τεχνάζειν repetitis vocibus τέχνη etc. interposito inest haud insuavis verborum lusus. ἐατρών τέχνας novit Plotinus IV, 4, 42." Cr. — In verbb. seqq. nota celerem subiectorum, ut dicunt, transitum, nullo pronomine addito; ad κατεφάνη enim mente repetendum ὁ Δημοκήδης, ad έκέιευσε autem ὁ Δαφείος. Bodem modo paulo post ad ἐπέτρεψε subaud. ὁ Δαρείος, ad χρεωμενος — ἐποίεε, ὁ Δημοκήδης.

φλαύρως έχειν την τέχνην] Valcken. mavult legi φλ. έχειν της τέχνης. Quo tamen non opus, libris praesertim invitis. Vulgata valet: se non satis peritum esse, quod ad hanc artem attinet, se obiter tantum hanc artem callere. Alio sensu φλαύρως έχειν ΙΙΙ, 129 et VI, 135 et φλαύρως άχούειν VII, 10.7 coll. VI, 94.

— Ad sequens έπέτρεψε Schweigh. suppleri vult έαυτου το πράγμα vel potius έαυτου.

ηπια μετά τὰ log. x. τ. λ.] ηπια φάρμακα, remedia lenia, lenientia, iam novit Homerus Ili. IV, 218. XI, 515. 829. 845 sq. et Aeschyl. in Prometh. 481, ubi ηπια ἀκέσματα. Unde proprium in remediis mitioribus, quae nec igne nec ferro fiunt. Plura Iacobs Lectt. Stobb. p. 32, ubi etiam de translata vocis significatione. — Democedes ita regem sanasse censendus est, ut post remedia violentiora ab Aegyptiis medicis, ut videtur, adhibita nunc Graecorum

χούνφ όλίγφ ύγιέα μιν έόντα ἀπέδεξε, οὐδαμὰ ἔτι ἐλπίἀρτίπουν ἔσεσθαι. Δωρέεται δή μιν μετὰ ταῦτα ὁ Δαπεδέων χρυσέων δύο ζεύγεσι. ὁ δέ μιν ἐπείρετο, εἶ οἰ τιον τὸ κακὸν ἐπίτηδες νέμει, ὅτι μιν ὑγιέα ἐποίησε. ; δὲ τῷ ἔπεῖ ὁ Δαρείος ἀποπέμπει μιν παρὰ τὰς ἐωυτοῦ τας. παράγοντες δὲ οἱ εὐνοῦχοι ἔλεγον πρὸς τὰς γυναῖὑς βασιλέι οὐτος εἶη ὃς τὴν ψυχὴν ἀπέδωκε. ὑποτύπτουσα τέων ἐκάστη φιάλη ἐς τοῦ χρυσοῦ τὴν θήκην ἐδωρέετο

rum ex more et disciplina met alia remedia prioribus a, sc. mitigantia, lenientia. (in nott. ap. Larcher.) utramsem, et ίσχυρα et ήπια, ad a Democede adhibitam speenset; ut qui post curationam in Dario facere coactus ετὰ τὰ ίσχυρὰ), ad dolores idos regi dederit narcotici πια), v. c. opium, quo consosgrotum. Ita enim ait prae-Hippocrate De sterilibb. §. m. II. p. 623, eamque ipsam tionem, quam Herodotus ver**ληνικο**ίσι ζήμασι χοεώμενος quamque hodieque quivis hibeant medici. Quam interonem, Italo interpreti probarum Herodoti verba admitpse viderit vir doctissimus. m adscribam Dionis Chrycum ex orat. LXXVII. p. 653 . II. pag. 417 Reisk., ex quo t, nec Dionem tale quid, quod vult, cogitasse. Ita enim Δημόδοκος (cf. supra III, Κοοτωνιάτης (Δαρείον) ιάττων και καταιονών (i. e. do et perfundendo: quae les. ηπια, opinor, sunt reme-)e verbo καταιονάν s. καταιοit Wyttenbach. ad Plutarch. sern. amico ab adul. p. 550, Herodoteum et Dioneum loipposnit." Cr.]) καὶ τὰ ἄλλα ηθεὶς δι' όλίγων ἡμερῶν ὑγιῆ ξε. ιμά έτι έλπίζοντα] De verbo

τρά ετι ελπίζοντα] De verbo ν conf. nott. ad I, 28. In proετας cum recentt. edd. ob plum codd consensum δωφέεται γ pro δέ μιν. — In seqq. ad ι cf. nott. ad III, 76 et ad έπιτηδὲς (i. e. consulto) cf. VII, 168. 44. VIII, 141 ibique nott.

τὴν ψυχὴν ἀπέδωκε] Citat h. l. Thomas Mag. pag. 928, quo demonstrat, τὴν ψυχὴν subinde simpliciter valere τὴν ζωὴν (vitam), ubi plura interpretes. Tu conf. supra III, 110. III, 108. I, 24. II, 134. VII, 39.

υποτύπτουσα δε αυτέων κ. τ. λ.] Fluctuant in his libri scripti et editi. Nos cum edd. recentt. Gaisfordium secuti sumus et Matth., qui tamen articulum τον ante Δημοκ., quem ignorant libri, retinet. Vulgo legitur: του χουσού σύν θήκη, quod quomodo explicem, equidem non habeo. Melius Sancrofti liber τοῦ χουσού την θήκην, cui Gaisfordius, accedente Matth., praeposuit és ex coniectura Toupii in Emendd. Suid. II. pag. 391, qui olim ita locum correxerat: υποτύπτουσα — φιάλη ές την χουσοθήκην, i. e. phialam in arcam nummariam submittens. Qui idem sensus efficitur ea, quam dedimus, lectione, probata illa quidem et Schneidero in Lex. Gr., qui comparat IX, 83 θήκας χουσού, et multum antea Porsono ad Aristophanis Aves 1145, qui ex Plutarch. II. pag. 982 C. χουσίου δήκην affert. ύποτύπτειν quid sit, docent duo loci Herodotei II, 136, ubi vide et VI, 119 et Aristoph Av. l. l. Nam phialis tanquam palis usae Darii uxores, s. phialis (ut palis) in arcam auri plenam immissis, inde egerebant 8. eiiciebant Democedi auri nummos tam large, ut hunum cadentes minister subsequens tolleret sibique colligeret. Larcherus Toupium secutus ita Gallice explicuit: ,,C'est mettre la soucoupe sous le tas de pièces d'or et Δημοκήδεα οῦτω δή τι δαψιλέι δωρεῆ, ὡς τοὺς ἀποπίπτοντας ἀπὸ τῶν φιαλέων στατῆρας ἐπόμενος ὁ οἰκέτης, τῷ οῦνομα ἡν Σκίτων, ἀνελέγετο, καί οἱ χρῆμα πολλόν τι χρυσοῦ συνελέχθη.

131 Ο δὲ Δημοκήδης οὖτος, ὡδε ἐκ Κρότωνος ἀπιγμένος, Πολυκράτει ὡμίλησε. πατρὶ συνείχετο ἐν Κρότωνι ὀργὴν χαλεπῷ τοῦτον ἐπεί τε οὐκ ἐδύνατο φέρειν, ἀπολιπὼν οἴχετο ἐς Αἰγιναν. καταστὰς δὲ ἐς ταύτην τῷ πρώτῷ ἔτει ὑπερεβάλετο τοὺς πρώτους ἰπτροὺς, ἀσκευής περ ἐὼν καὶ ἔχων οὐδὲν τῶν

la retirer aussi pleine qu'il soit possible." Italus interpres Schweighaeuserum se secutum esse ait, quamvis illius interpretatio non prorsus sibi satisfecerit. Ipse locum sic reddit: -- ,,e ognuna di esse attignendo oro con un vassojo dagli scrigni, gliene regalava col vassojo stesso in si largo donamento, che il domestico, il quale lo seguiva etc. etc." Vernacule sic expressit Lunge: "Und eine jede von ihnen schöpfte mit einer Schale aus dem Goldkasten und schenkte sie dem Democedes, dass der Diener - sich die Stateren, die von den Schalen herunterfielen, auflas und sich dadurch eine grosse Menge Gold zu-sammenlas." De phialis conf. quae Wyttenbach. in Select. historicc. pag. 374 seq. et Schneider ad Xenophont. Cyropaed. I, 3, 9. p. 38 ed. tert. monuerunt. Frequenter reperiri per antiquitatem inter dona solemnia admonuit Krause Angeiolog. pag. 60. 61. Et Valcken, quoque phialarum amplam fuisse notavit capacitatem, sed latam figuram palarum instar, quare in Numer. IV, 14: Hebraeorum vocem בלים, qua palae designantur, φιάλας reddunt interpretes Graeci: codem monente Valcken., qui alia praeterea affert. Ad vocem χρημα conf. III, 109.

στατῆρας] Attici stateres aurei (quorum tamen nullus hodie superest) pondus habebant duarum, valorem autem viginti drachmarum (4 Thal. 20 gross. Saxonn., s. 8 floren. 41 cruciger.). Quibus aequales pondere et valore veteres faciunt aureos Persicos sive stateres s. daricos, quorum adhue nonnulli super-

sunt auri probitate insignes. Ita Wurm. de pondd. etc. rat. pag. 57. 58. στατήρας quos Noster vocat, nullos alios esse posse nisi daricos i. e. numos aureos a Dario cusos, sponte intelligitur. Quales cum adhuc asserventur in Vindobonessi museo, Eckhel (Doctr. num. I, 3. p. 553) accuratius inquisivit in corum valorem, quem eo ferme quo diximus modo constituit: quamquam hos daricos non genuinae notae Persicae esse, sed a Graecis in Asia sub Persarum imperio viveatibus cusos alii contendunt. Cf. Hall, Litt. Zeit. 1825. nr. 64. pag. 522. — Ad verba χοῆμα πολλόν τι conf. nott. ad III, 109.

### CAP. CXXXI.

Πολικράτει ωμίλησε] De Polycrate poëtas, artifices, doctos viros, ut mos fuit Graecorum tyrannorum, colente et observante conf. nott. ad III, 121. De Democede cf. ad III, 129 nott.

πατοί συνείχετο — οργήν χαιεπῶ] i. e. premebatur, male tractabatur a patre, qui dura erat indole
s. iracunda. Conf. VI, 12. I, 214.
Ad vocem ὀργήν conferri possunt,
quae ad I, 73 adscripsimus. Verba
καταστὰς δὲ ἐς ταύτην valent: cum
in hanc insulum transgressus sedem ibi
fixisset. De dativis, qui sequuntur,
tempus declarantibus (τῷ πρώτος
ἔτει — δευτέρω — τρίτω — τετάρτος)
satis monuit Kuehner Gr. Gr. § 560.

άσκευής περ έών] i. c. cum co, quo opus est ad artem medicam exercendam, apparatu s. supellectile carcret (tanquam profugus, qui sua secum ferre haud poterat): quod ipsum vel

ρὶ τὴν τέχνην ἐστὶ ἐργαλήτα. καί μιν δευτέρφ ἔτει τα-Αίγινῆται δημοσίη μισθεῦνται, τρίτφ δὲ ἔτει 'Αθηκατὸν μνέων, τετάρτφ δὲ ἔτει Πολυκράτης δυῶν ταλάννὖτω μὲν ἀπίκετο ἐς τὴν Σάμον. Καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ

s declarant verba sequentia: **σ ούδλο τώο** δσα περί την erl toyaln'ta, i.e. cumque iis ntis, quae ad hanc artem per-Mane destitutus esset. Etenim eteres Graecos medicosque raticos medicina et chirurconiuncta fuit, ut utramque emque exerceret: inde medisesse erat haberet largeior, icinam quandam ad omne curationum instituendarum \* accommodatam, machinis amentis necessariis instrupsisque medicamentis referı quam ipsam aegri se reciet e qua peterent medicaab ipso medico parata. Tu cker. Charicl. III. p. 54 ed. an. et Littré Oeuvres d'Hip-T. V. p. 25 seqq. His igitur s adiumentis et tali officina m exercendam apta caruisse edem, Herodoti verba decla-

**σίη μισθεύνται**] i. e. publice ento conducunt. Ad formam reas conf. Bredov. pag. 391. a Wesseling. e Strabone IV. s. 181 C. (ubi vide Casaubonotat, medicos olim publice sonductos. Add. Diodor. Si-I, 80. Atque huiusmodi meui publice conducti pauperes nt, dicuntur of δημοσιεύονid. Aristophan. Acharn. 1029 Schol. coll. Plut. 407 Plat. . pag. 259 A. Tu conf. de his er: Kleine Schrift. III. p. 230 ecker. Charicl. III. p. 50 seq. rmann., Rangabé Antiquit. iq. II. pag. 35. 99. Graecos os, si ad nostram monetam ris, unum talentum Atticum hîc quidem intelligendum esse obis sumere posse videmur) et 1447 imperiales (Saxonn.) ross. Saxonn., s. 2605 floren. cigg.; centum minae aequa-412 imperiales 19 gross. Saxonn. 4343 florenn. 3 crucigg., et duo talenta 2895 imperr. 9 gross. Saxonn., 5211 florr. 39 crucigg. Ita Wurmius de pond. rat. p. 55 sq. 208 sq. Add. Boeckh. Metrolog. Untersuch. p. 79 et Staatshaush. d. Athen. I. p. 169, qui idem Atticum talentum li. l. intelligi vult, quod ferme aequat mille quingentos imperiales. At exstitit Valcken., qui ut Polycratem non miratur de male quaesitis adeo munificum fuisse in medico remunerando, ita Aeginetarum atque istius temporis Atheniensium maxime miratur tantam munificentiam, indeque suspicatur, summam pecuniae hîc ab Herodoto nimis amplificatam fuisse, quoniam, dum opes Atheniensium maxime florerent, legatis in diem, teste Aristoph. Acharn. 66, duae datae fuerint drachmae (quod ne duodecim quidem grossos efficit s. 52 crucigeros), et medicis vix ulla tum publice data fuerit merces, coll. Aristoph. Plut. 408 Et quaerit idem Valcken., unde omnino illa aetate, scil. ante bella Persica, in Atheniensium aerarium tanta devenerit pecuniae vis, ut peregrino medico, quem ad rem fuisse valde attentum haud segre concedo, tantum salarium annuum adsignare potuerint. Quae quam vere sint disputata, vix in dubium revocari poterit; ne vero ipsum incriminemur Herodotum talia enarrantem sive amplificantem, obstat, quod a Dahlmanno probabiliter disputari ad III, 121 diximus, Herodotum scil. in Magna Graecia ab ipsis, quod suspiceris licet, Crotoniatis talia accepisse, qui popularis sui nomen ut celebrarent eiusque laude nimis aucta, uti ficri solet, gloriarentur, talia sparsisse pu-

δυῶν ταλάντων] Ad formam δυῶν (ita enim plurimi libri) cf. Bredov. p. 278 seq., qui hac genitivi forma Nostrum semper usum esse docet. Δημοκήδεα οὖτω δή τι δαψιλέι δωρεῆ, ὡς τοὺς ἀποπίπτοντας ἀπὸ τῶν φιαλέων στατῆρας ἐπόμενος ὁ οἰκέτης, τῷ οὖνομα ἡν Σκίτων, ἀνελέγετο, καί οἱ χρῆμα πολλόν τι χρυσοῦ συνελέχθα.

131 Ο δὲ Δημοκήδης οὖτος, ὡδε ἐκ Κρότωνος ἀπιγμένος, Πολυκράτει ὡμίλησε. πατρὶ συνείχετο ἐν Κρότωνι ὀργὴν χαλεπῷ τοῦτον ἐπεί τε οὐκ ἐδύνατο φέρειν, ἀπολιπὼν οίχετο ἐς Αἰγιναν. καταστὰς δὲ ἐς ταύτην τῷ πρώτῳ ἔτει ὑπερεβάλετο τοὺς πρώτους ἰητροὺς, ἀσκευής περ ἐὼν καὶ ἔχων οὐδὲν τῶν

la retirer aussi pleine qu'il soit possible." Italus interpres Schweighaeuscrum se secutum esse ait, quamvis illius interpretatio non prorsus sibi satisfecerit. Ipse locum sic reddit: - ,,e ognuna di esse attignendo oro con un vassojo dagli scrigni, gliene regalava col vassojo stesso in si largo donamento, che il domestico, il quale lo seguiva etc. etc." Vernacule sic expressit Lange: "Und eine jede von ihnen schöpfte mit einer Schale aus dem Goldkasten und schenkte sie dem Democedes, dass der Diener - sich die Stateren, die von den Schalen herunterfielen, auflas und sich dadurch eine grosse Menge Gold zu-sammenlas." De phialis conf. quae Wyttenbach, in Select. historicc. pag. 374 scq. et Schneider ad Xenophont. Cyropaed. I, 3, 9. p. 38 ed. tert. monuerunt. Frequenter reperiri per antiquitatem inter dona solemnia admonuit Krause Angeiolog. pag. 60. 61. Et Valcken, quoque phialarum amplam fuisse notavit capacitatem, sed latam figuram palarum instar, quare in Numer. IV, 14: Hebraeorum vocem בַּלִים, qua palae designantur, φιάλας reddunt interpretes Graeci: eodem monente Valcken., qui alia praeterea affert. Ad vocem γοημα conf. III, 109.

sunt auri probitate insignes. Ita Wurm. de pondd. etc. rat. pag. 57. 58. στατήρας quos Noster vocat, nullos alios esse posse nisi daricos i. e. numos aureos a Dario cusos, sponte intelligitur. Quales cum adhuc asserventur in Vindobonessi museo, Eckhel (Doctr. num. I, 3. p. 553) accuratius inquisivit in eorum valorem, quem eo ferme quo diximus modo constituit: quanquam hos daricos non genuinas notae Persicae esse, sed a Graecis in Asia sub Persarum imperio viventibus cusos alii contendunt. Cf. Hall, Litt. Zeit. 1825. nr. 64. pag. 522. — Ad verba χοῆμα πολλόν τι conf. nott. ad III, 109.

#### CAP. CXXXI.

Πολυπράτει ώμίλησε] De Polycrate poëtas, artifices, doctos viros, ut mos fuit Graecorum tyrannorum, colente et observante conf. nott. ad III, 121. De Democede cf. ad III, 129 nott.

πατρί συνείχετο — ὀργην χαλεπο] i. e. premebatur, male tractabatur a patre, qui dura erat indole s. iracunda. Conf. VI, 12. I, 214. Ad vocem ὀργην conferri possunt, quae ad I, 73 adscripsimus. Verba καταστάς δὲ ἐς ταύτην valent: cum in home insulam transgressus sedem ihi pe dativis, qui sequuntur, daelarantibus (τῷ πρώτω τέρω — τρίτω — τετάρτω) it Kuehner Gr. Gr. § 559.

teclarantibus (τῷ πρώτω τέρω τρέτω — τετάρτω) it Kuehner Gr. Gr. § 569.
περ ἐών] i. e. cum co, quo ad artem medicam exorcumparatu s. supelicelli nu profugus, urunt potugus, urunt potugus, urunt potugus.

όσα περί την τέχνην έστι έργαλήτα. και μιν δευτέρω έτει ταλάντου Αίγινηται δημοσίη μισθεύνται, τρίτω δε έτει 'Αθηναιοι έκατον μνέων, τετάρτω δε έτει Πολυκράτης δυών ταλάντων. ούτω μεν ἀπίκετο ές την Σάμον. Και ἀπὸ τούτου τοῦ

disertius declarant verba sequentia: και έγων ούδεν των όσα περί την τέχνην έστὶ έργαλήτα, i.e. cumque iis instrumentis, quae ad hanc artem pertinent, plane destitutus esset. Etenim apud veteres Graecos medicosque Hippocraticos medicina et chirurgia ita coniuncta fuit, ut utramque unus idemque exerceret: inde medicus necesse erat haberet largeior. i. e. officinam quandam ad omne genus curationum instituendarum aptam et accommodatam, machinis et instrumentis necessariis instructam ipsisque medicamentis refertam: in quam ipsam aegri se reciperent et e qua peterent medicamenta, ab ipso medico parata. Tu vid. Becker. Charicl. III. p. 54 ed. Hermann. et Littre Oeuvres d'Hippoerate T. V. p. 25 seqq. His igitur omnibus adiumentis et tali officina ad artem exercendam apta caruisse Democedem, Herodoti verba declarant.

δημοσίη μισθεύνται] i. e. publice eum talento conducunt. Ad formam μισθεύνται conf. Bredov. pag. 391. Ad rem Wesseling. e Strabone IV. p. 273 s. 181 C. (ubi vide Casaubonum) notat, medicos olim publice fuisse conductos. Add. Diodor. Sicul. XII, 80. Atque huiusmodi medici, qui publice conducti pauperes curabant, dicuntur οί δημοσιεύοντες, vid. Aristophan. Acharn. 1029 ibique Schol. coll. Plut. 407 Plat. Politic. pag. 259 A. Tu conf. de his Welcker: Kleine Schrift, III. p. 230 seq., Becker. Charicl. III. p. 50 seq. ed. Hermann., Rangabé Antiquit. Helleniq. II. pag. 35. 99. Graecos nummos, si ad nostram monetam revocaris, unum talentum Atticum quod hie quidem intelligendum esse iure nobis sumere posse videmur) conficiet 1447 imperiales (Saxonn.) et 16 gross. Saxonn., s. 2605 floren. Derucigg.; centum minae aequaat 2412 imperiales 19 gross. Saxonn. 4343 florenn. 3 crucigg., et duo talenta 2895 imperr. 9 gross. Saxonn., 5211 florr. 39 crucigg. Ita Wurmius de pond. rat. p. 55 sq. 208 sq. Add. Boeckh. Metrolog. Untersuch. p. 79 et Staatshaush. d. Athen. I. p. 169, qui idem Atticum talentum h. l. intelligi vult, quod ferme aequat mille quingentos imperiales. At exstitit Valcken., qui ut Polycratem non miratur de male quaesitis adeo munificum fuisse in medico remunerando, ita Aeginetarum atque istius temporis Atheniensium maxime miratur tantam munificentiam, indeque suspicatur, summam pecuniae hîc ab Herodoto nimis amplificatam fuisse, quoniam, dum opes Atheniensium maxime florerent, legatis in diem, teste Aristoph. Acharn. 66, dune datae fuerint drachmae (quod ne duodecim quidem grossos efficit s. 52 crucigeros), et medicis vix ulla tum publice data fuerit merces, coll. Aristoph. Plut. 408 Et quaerit idem Valcken., unde omnino illa aetate, scil, ante bella Persica, in Atheniensium acrarium tanta devenerit pecuniae vis, ut peregrino medico, quem ad rem fuisse valde attentum haud aegre concedo, tantum salarium annuum adsignare potuerint. Quae quam vere sint disputata, vix in dubium revocari poterit; ne vero ipsum incriminemur Herodotum talia enarrantem sive amplificantem, obstat, quod a Dahlmanno probabiliter disputari ad III, 121 diximus, Herodotum scil. in Magna Graccia ab ipsis, quod suspiceris licet, Crotoniatis talia accepisse, qui popularis sui nomen ut celebrarent eiusque laude nimis aucta, uti fieri solet, gloriarentur, talia sparsisse pu-

δυῶν ταλάντων] Ad formam δυών (ita enim plurimi libri) cf. Bredov. p. 278 seq., qui hac genitivi forma Nostrum semper usum esse docet. Δημοκήδεα οῦτω δή τι δαψιλέι δωρεῆ, ὡς τοὺς ἀποπίπτοντας ἀπὸ τῶν φιαλέων στατῆρας ἐπόμενος ὁ οἰκέτης, τῷ οῦνομα ἡν Σκίτων, ἀνελέγετο, καί οἱ χρῆμα πολλόν τι χρυσοῦ συνελέχθη.

131 Ο δὲ Δημοκήδης οὖτος, ὡδε ἐκ Κρότωνος ἀπιγμένος, Πολυκράτει ὡμίλησε. πατρὶ συνείχετο ἐν Κρότωνι ὀργὴν χαλεπῷ΄ τοῦτον ἐπεί τε οὐκ ἐδύνατο φέρειν, ἀπολιπὼν οίχετο ἐς Αἰγιναν. καταστὰς δὲ ἐς ταύτην τῷ πρώτῷ ἔτει ὑπερεβάλετο τοὺς πρώτους ἰητροὺς, ἀσκευής περ ἐὼν καὶ ἔχων οὐδὲν τῶν

la retirer aussi pleine qu'il soit possible." Italus interpres Schweighaeuserum se secutum esse ait, quamvis illius interpretatio non prorsus sibi satisfecerit. Ipse locum sic reddit: - ,,e ognuna di esse attignendo oro con un vassojo dagli scrigni, gliene regalava col vassojo stesso in si largo donamento, che il domestico, il quale lo seguiva etc. etc." Vernacule sic expressit Lange: "Und eine jede von ihnen schöpfte mit einer Schale aus dem Goldkasten und schenkte sie dem Democedes, dass der Diener - sich die Stateren, die von den Schalen herunterfielen, auflas und sich dadurch eine grosse Menge Gold zu-sammenlas." De phialis conf. quae Wyttenbach. in Select. historicc. pag. 374 seq. et Schneider ad Xenophont. Cyropaed. I, 3, 9. p. 38 ed. tert. monuerunt. Frequenter reperiri per antiquitatem inter dona solemnia admonuit Krause Angeiolog. pag. 60. 61. Et Valcken, quoque phialarum amplam fuisse notavit capacitatem, sed latam figuram palarum instar, quare in Numer. IV, 14: Hebraeorum vocem בלים, qua palae designantur, φιάλας reddunt interpretes Graeci: eodem monente Valcken., qui alia praeterea affert. Ad vocem χρημα conf. III, 109.

στατῆρας] Attici stateres aurei (quorum tamen nullus hodie superest) pondus habebant duarum, valorem autem viginti drachmarum (4 Thal. 20 gross. Saxonn., s. 8 floren. 41 cruciger.). Quibus aequales pondere et valore veteres faciunt aureos Persicos sive stateres s. daricos, quorum adhue nonnulli super-

sunt auri probitate insignes. Ita Wurm. de pondd. etc. rat. pag. 57. 58. στατήρας quos Noster vocat, nullos alios esse posse nisi daricos i. e. numos aureos a Dario cusos, sponte intelligitur. Quales cum adhuc asserventur in Vindohonensi museo, Eckhel (Doctr. num. I, 3. p. 553) accuratius inquisivit in eorum valorem, quem eo ferme quo diximus modo constituit: quamquam hos daricos non genuinae notae Persicae esse, sed a Graecis in Asia sub Persarum imperio viventibus cusos alii contendunt. Cf. Hall, Litt. Zeit. 1825. nr. 64. pag. 522. — Ad verba χοημα πολλόν τι conf. nott. ad III, 109.

### CAP. CXXXI.

Πολικοάτει ωμίλησε] De Polycrate poëtas, artifices, doctos viros, ut mos fuit Graecorum tyrannorum, colente et observante conf. nott. ad III, 121. De Democede cf. ad III, 129 nott.

πατρί συνείχετο — ὀργην χαίεπῶ] i. e. premebatur, male tractabatur a patre, qui dura erat indole
s. iracunda. Conf. VI, 12. I, 214.
Ad vocem ὀργην conferri possunt,
quae ad I, 73 adscripsimus. Verba
καταστάς δὲ ἐς ταύτην valent: cum
in hanc insulam transgressus sedem ibi
fixisset. De dativis, qui sequuntur,
tempus declarantibus (τῶ πρώτφ
ἔττι — δευτέρω — τρίτω — τετάρτφ)
satis monuit Kuehner Gr. Gr. § .569.

άσκευής πες έών] i. e. cum eo, quo opus est ad artem medicam exercendam, upparatu s. supellectile careres (tanquam profugus, qui sua secum ferre haud poterat): quod ipsum vel

λ την τέχνην έστλ έργαλήτα. καί μιν δευτέρφ έτει τα-Αίγινηται δημοσίη μισθεύνται, τρίτφ δε έτει 'Αθηατον μνέων, τετάρτφ δε έτει Πολυκράτης δυών ταλάνυτω μεν απίκετο ές την Σάμον. Καλ από τούτου τοῦ

declarant verba sequentia: ι ούδεν τών όσα περί την τεὶ ἐργαλήτα, i.e. cumque iis tis, quae ad hanc artem perane destitutus esset. Etenim teres Graecos medicosque sticos medicina et chiruroniuncia fuit, ut utramque mque exerceret: inde medisee erat haberet largeion. sinam quandam ad omne mrationum instituendarum accommodatam, machinis mentis necessariis instrusisque medicamentis referquam ipsam aegri se reciit e qua peterent medicaab ipso medico parata. Tu ker. Charicl. III. p. 54 ed. a. et Littré Oeuvres d'Hip-T. V. p. 25 seqq. His igitur adiumentis et tali officina ı exercendam apta caruisse dem, Herodoti verba decla-

in μισθεύνται] i. e. publice nto conducunt. Ad formam zas conf. Bredov. pag. 391. Wesseling. e Strabone IV. . 181 C. (ubi vide Casaubostat, medicos olim publice onductos. Add. Diodor. Si-, 80. Atque huiusmodi mei publice conducti pauperes t, dicuntur οί δημοσιεύονl. Aristophan. Acharn. 1029 schol. coll. Plut. 407 Plat. pag. 259 A. Tu conf. de his r: Kleine Schrift, III. p. 230 cker. Charicl. III. p. 50 seq. mann., Rangabé Antiquit. 1. II. pag. 35. 99. Graecos i, si ad nostram monetam is, unum talentum Atticum c quidem intelligendum esse bis sumere posse videmur) t 1447 imperiales (Saxonn.) oss. Saxonn., s. 2605 floren. igg.; centum minae aequa-12 imperiales 19 gross. Saxonn. 4343 florenn. 3 crucigg., et duo talenta 2895 imperr. 9 gross. Saxonn., 5211 florr. 39 crucigg. Ita Wurmius de pond. rat. p. 55 sq. 208 sq. Add. Boeckh. Metrolog. Untersuch. p. 79 et Staatshaush. d. Athen. I. p. 169, qui idem Atticum talentum h. l. intelligi vult, quod ferme aequat mille quingentos imperiales. At exstitit Valcken., qui ut Polycratem non miratur de male quaesitis adeo munificum fuisse in medico remunerando, ita Aeginetarum atque istius temporis Atheniensium maxime miratur tantam munificentiam, indeque suspicatur, summam pecuniae hîc ab Herodoto nimis amplificatam fuisse, quoniam, dum opes Atheniensium maxime florerent, legatis in diem, teste Aristoph. Acharn. 66, duae datae fuerint drachmae (quod ne duodecim quidem grossos efficit s. 52 crucigeros), et medicis vix ulla tum publice data fuerit merces, coll. Aristoph. Plut. 408 Et quaerit idem Valcken., unde omnino illa actate, scil. ante bella Persica, in Atheniensium acrarium tanta devenerit pecunise vis, ut peregrino medico, quem ad rem fuisse valde attentum haud aegre concedo, tantum salarium annuum adsignare potuerint. Quae quam vere sint disputata, vix in dubium revocari poterit; ne vero ipsum incriminemur Herodotum talia enarrantem sive amplificantem, obstat, quod a Dahlmanno probabiliter disputari ad III, 121 diximus, Herodotum scil. in Magna Graecia ab ipsis, quod suspiceris licet, Crotoniatis talia accepisse, qui popularis sui nomen ut celebrarent eiusque laude nimis aucta, uti fieri solet, gloriarentur, talia sparsisse pu-

δυῶν ταλάντων] Ad formam δυῶν (ita enim plurimi libri) cf. Bredov. p. 278 seq., qui hac genitivi forma Nostrum semper usum esse docet. ανδρός οὐκ ῆκιστα Κροτωνιῆται Ιητροί εὐδοκίμησαν έγένετο γαρ ων τοῦτο, ὅτε πρῶτοι μὲν Κροτωνιῆται ἰητροί έλέγοντο ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι, δεύτεροι δὲ Κυρηναῖοι. κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ χρόνον καὶ ᾿Αργεῖοι ῆκουον μουσικὴν εἶναι Ἑλλήνων 132πρῶτοι. Τότε δὴ ὁ Δημοκήδης, ἐν τοῖσι Σούσοισι ἐξιησάμενος

Κροτωνιήται — εὐδοκίμησαν] Florentinus liber: ούχ ήκ. Κο ίητοοὶ ἐλέγοντο ἀνὰ τὴν Ε. είναι, mediis intermissis. E Sancrofti libro enotatur: ίητροί εὐδ. καὶ ἀνὰ πᾶσαν την Ελλ. ευφημίζοντο, non male illud quidem, Wesseling. iudice, sed quod ex critici interpretamento natum videatur. Ad argumentum idem Wesselingius, Clericum Hist. med. II, 2. pag. 79 conferens, Democedem et Crotoniatas medicos dicit plura scholae Italicae videri debuisse: affert dein Pythagoram Crotone tunc temporis docentem, Milonem Democedia socerum (infra 137) et illustrem in Pythagorae rebus memoriam Democedis apud Iamblichum Vit. Pyth. cap. 35. §. 257. p. 207 Kust. ["ubi miror Kiesslingium p. 506 intactum reliquisse Δημοκλήdovs, cum meliores libri mss. exhibeant Δημοκήδους, et ita haud dubie etiam cum Scaligero lectum voluit Wesseling." Cr. ]. Tu conf., quae de his disseruit Unna eo loco, quem ad III, 129 laudavimus; quem ibidem quoque excitavimus Krische, is hanc Herodoti laudem de Crotoniatis et Cyrenaicis medicis ad Pythagoricos potissimum referri vult, qui cum philosophiae studio artem medicam conjunxerint famamque inde adepti sint.

καὶ 'Λογείοι ήπουου' Attigit Eustathius ad Dionys. Perieg. 419. Ilane vero Argivorum laudem ad tibicinum artem potissimum pertinuisse statuit C. O. Müller. Dor. II. pag. 332. 338. 544, cum vel tibiarum genus quoddam inde Argivum dicatur. Laudat idem artifices Argivos complures, Sucadam, qui carmina ad tibiam canenda fecerit ipseque cecinerit circa Olymp. XLVIII, Hieracem, harmoniae musicae, ad quam tibia accedente Argis cantabat in festo Stheniorum, auctorem,

Aristonem, et ipsum tibicinem priscum, cuius mentio aliquoties fit. De Sacada vid. Plutarch. De music. cap. 8. 9 ibique Volckmann. pag. 86. 90. 129, ubi etiam de Hierace et Aristone nonnulla attulit ac tibicinum Argivorum gloriam vel postera actate perdurasse monuit. Neque vero ad unam tibicinum artes laudem in re musica Argivis tributam pertinere credam, cum iidem mulctam imposuisse dicantur, si quis quid in musicam deliquisset, eumque punivisse narrentur, qui primus aggressus fuisset pluribus quan septem ab ipsis receptis fidibus uti et ad Mixolydium tonum alluders, teste Plutarch. De music, 38. p. 1145. Unde lyram quoque Argivos tractasse patet. Quod vero Herodotus bane Argivorum laudem in re musica ed Polycratis aetatem refert, Clinton (Fast, Hellen, p. 19 ed. Krueger.) id tempus potissimum respici vult. quo Telesilla poëtria floruit, circa Olymp. LXVII, 3 sive 510 ante Chr. n. Cr. ad h. l. excitaverat Iablonski Vocc. Aegyptt. p. 36 seqq., qui ex Aegyptiaco sermone repetens vocem Aeyoc musicum significare coniecerat. De quo ipse viderit vir doctus. - Ad ipsam locutionem, qua Noster utitur: ηκουον — είναι ποῶτοι, i. e. primi inter Graecos ferebantur arte musica, conf. quae similia leguntur apud Nostrum VIII, 93: ηκουσαν Έλληνων αρι**στα Αίγι**υήται coll. VI, 86, 1, et II, 173: αμεινον ήκουες coll. IX, 79; κακώς ηκουσε III, 120.

# CAP. CXXXII.

Tότε δή] E Florent. Schweigh. et Gaisf. receperunt δὲ, quod etiam Dindorf. et Dietsch. dederunt. Equidem cum Matthiaeo vulgatam hic retinere malui. οἰκόν τε μέγιστον είχε καὶ ὁμοτράπεζος βασιλέι έγελήν τε ένὸς τοῦ ἐς Ἑλληνας ἀπιέναι πάντα τὰ ἄλλα
καὶ τοῦτο μὲν τοὺς Αἰγυπτίους ἰητροὺς, οῖ βασιλέα
ἐῶντο, μέλλοντας ἀνασκολοπιεῖσθαι, διότι ὑπὸ Ἑλτροῦ ἐσσώθησαν, τούτους βασιλέα παραιτησάμενος
τοῦτο δὲ μάντιν Ἡλεῖον Πολυκράτει ἐπισπόμενον
ελημένον ἐν τοῖσι ἀνδραπόδοισι ἐρρύσατο. ἦν δὲ μέρῆγμα Δημοκήδης παρὰ βασιλέι.

:ecoc] Summum hoc apud sebatur, si quem e maxiis rex honore ad mensam accumbendi designaret. iot. V, 24. Testantur loci Kruegero (ad Xen. Anab. a Sturzio in Lex. Xenoph. 5, ubi potissimum conf. I, 1. 30 et Anab. I, 8, 18; s. Perss. Excerptt. §. 41. leen I, 1. p. 217. Inde sutesiam Cnidium, qui multaxerxi medebatur (Plut. in 18. 21), simili honore a sarum affectum fuisse; Hippocratem talia nactu-, si ad regis aulam accelitionesque oblatas (nam **Γερσέων** τοις αρίστοις enm oluit rex, vid. Opp. Hip-1272. ed. Genev. 1662) remisset. - In proxime seqq., ofti liber affert: πλήν τε ου τους Έλληνας, veram sturam refici posse putat ·bb. f. Philolog. u. l'aedag. 131): πλήν τε ένὸς τούc'Ell. απ., i. e. praeter hoc uidem hac mutatione opus arbitror.

ag άνασκολοπιεϊσθαι] In libris άνασκολοπίζεσθαι. forma conf. III, 83 et quae Nostro affert Bredov. pag. Herodoti loco infinitivus dii pro passivo accipi deuo usu Duker. ad Thucyd. VII, 25. Quibus alia addit ed. Thucyd. I, 1. p. 192. teyd. I, 68 et quae ad Hero-3. V, 35 afferuntur. Copioge Graecorum usu disseruit Jahrbb. f. Phil. u. Paedag. XIX. p. 506 seqq. ac prac-

cipue p. 510 seqq. — Ad argumentum loci pertinet Dio Chrysost. Orat. 77. p. 653. — ἀνασκολοπίζειν, e palo suspendere, idem quod avactargovy, ut apparet ex IX, 78. Add. III, 159. IV, 43. 202, quibuscum confer, quae de hoc supplicii genere diximus ad I, 128. Quod vero rex iratus tale de Aegyptiis medicis supplicium sumi voluerit, id a regum orientalium ratione haudquaquam abhorret. Sic, uti hoc utar, rege mortuo, medicos, quod scilicet regis mortem non impedierint, summo loco apud Persas deiici, non aliter atque astrologos, quod scil. regis obitum non praedixerint, docet Rosenmueller: Alt. u. Neu. Morgenl. T. IV. p. 352. nr.1081 ad Daniel. V, 13.

βασιλέα παραιτησάμενος] i. e. deprecutus apud regem pro illis, ut scil. veniam iis daret rex, supplicium remitteret. Cf. I, 90. 24. VI, 86. §. 3. ΙV , 146. V , 33: παραιτέετο τὸν Πέρσην, Persam exorare nitebatur pocnam deprecando, ut reddit Valckenarius citans Schol. in Aristoph. Vesp. 1249. Xenoph. Memorab. II, 2, 14 et Zonaram pag. 1520. Siebelis ad Pausan. I, 10. §. 5 ita vim verbi zapaiteis dai explicuit: ab aliquo precibus aliquid impetrare studere. - Mox e Florent. cum recentt. edd. ἐπισπόμενον (qui secutus erat Polycratem sc. ad Oroetam) pro επισκώμενον recepimus. Vid. nott. ad I, 91. III, 14.

ην δε μέγιστον πρηγμα] Pro τῶ βασιλέι cum recentt. edd. restituimus παρὰ βασιλέι, hoc fere sensu: Erat vero Democedes apud regem vir maximue auctoritatis, plurimum pollebat apud regem. Conf. 1II, 137 in fin.: οῦνομα πολλὸν παρὰ βασι-

133 · Έν χρόνφ δὲ ὀλίγφ μετὰ ταῦτα τάδε ἄλλα συνήνεικε γενέσθαι. 'Ατόσση τῆ Κύρου μὲν θυγατρὶ, Δαρείου δὲ γυ
ναικὶ, ἐπὶ τοῦ μαστοῦ ἔφυ φῦμα· μετὰ δὲ ἐκραγὲν ἐνέμετο πρόσω. ὅσον μὲν δὴ χρόνον ἡν ἔλασσον, ἡ δὲ κρύπτουσα καὶ αἰσχυνομένη ἔφραζε οὐδενὶ, ἐπεί τε δὲ ἐν κακῷ ἡν, μετεκέμψατο τὸν Δημοκήδεα καί οἱ ἐπέδεξε. ὁ δὲ φὰς ὑγιέα ποιήσειν ἐξορκοῖ μιν, ἡ μέν οἱ ἀντυπουργήσειν ἐκείνην τοῦτο, τὸ ἀν αὐτῆς δεηθῆ· δεήσεσθαι δὲ οὐδενὸς τῶν ὅσα ἐς αἰσχύνην ἐστὶ

134 φέροντα. 'Ως δὲ ἄρα μιν μετὰ ταῦτα ἰώμενος ὑγιέα ἀπέδεξε, ἐνθαῦτα δὴ διδαχθεῖσα ὑπὸ τοῦ Δημοκήδεος ἡ "Λτοσσα προσέφερε ἐν τῆ κοίτη Δαρείφ λόγον τοιόνδε· ' Ω βασιλεῦ, ἔχων

Aéi. Kuehner. Gr. Gr. §. 506, 2. Add. J. Fr. Gronov. Observatt. IV, 15. pag. 250, qui comparat Latina vocabula negotium, res eodem modo adhibita.

#### CAP. CXXXIII.

Aroσση] Conf. III, 88 ibique nott. φῦμα in seqq. notat tuber, vomicam. Conf. Aelian. V. H. XII, 1 circ. init. Hippocrat. De nat. puer. p. 390. T. I, et quae de ipsa vocis scriptura monuit Lobeck in Programm. de nominibb. in μα exeuntibus Diss. II. p. 4. 5. (Regimont. 1834.). Excitavit Wesseling. hanc in rem Plin. H. N. VII, 50 eadem spectantem, quae Plut. II. p. 89 C. (ubi cf. Wyttenbach. pag. 624 Animadvss.). Apud Athen. XII. pag. 522 B. simpliciter τὸν μαστὸν ἀλγήσασα dicitur. De voce μαστὸς conf. nott. ad IV, 202.

ένέμετο πρόσω] Quod aliis plerumque profuit ruptum tuber (cf. Wyttenbach. l.l.), id Atossac incommodum auxit. Dicitur verbum νέμεσθαι de ulceribus latius serpentibus corpusque sensim sensimque depascendo absumentibus. Cf. Wyttenbach. ad Plut. S. N. V. pag. 16. Plutarch. Pericl. 34 coll. Artax. 16. 23. Camill. 34.

ή δὲ κρύπτουσα] De usu particulae δὲ consul. Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. pag. 96 coll. Herod. II, 39 ibique nott. III, 147.

έξορκοι μιν, η μέν of] Male in nonnullis libris έξορκει. Valet autem έξορκοι μιν; ad insigrandum eum adigit, iureiurando eum adstringit, ut IV, 154 VI, 74. Mox cum recentt. edd. scripsimus η μέν pro vulg. η μήν, cf. III, 66 ibique nott.

των όσα ές αισχύνην έστι φέροντα] Plane sic Noster III, 131: έχων ούθεν των όσα περί την τέχνην έστι έργαλήτα. Optimi quique libri, in quibus Mediceus, Florentinus, praspositionem és addunt in Aldina aliisque omissam, ad quam tuendam Schweigh. confert I, 10. IV, 90 et Markland. ad Eurip. Suppl. 295. Ac monuit quoque Valcken., saepenumero verbis έχειν et φέρειν adiici a Nostro praepositionem in diversis loquendi formis, in quibus illa significet: spectare vel pertinere, ut II, 52. IX, 42. 32. V, 92. §. 3. VIII, 37 et apud Pausaniam, talia crebrius imitantem: de quo plura Siebelis ad Pausaniam I, 2. §. 4. Contra, quae habent vel adferunt ignominiam, es sunt αίσχύνην έχοντα vel φέροντα, in quibus valde dubitari poterit, auctore Valcken., an locum suum praepositio és possit tueri. Idem laudat Thucyd. I, 5. Aelian. V. H. I, 21. Wesseling. citaverat Eurip. Hec. 1241 et Platon. Menex. pag. 247 A. - Inde Matth. praepositionem abiccit, nec aliter hunc l. laudavit, ubi de participii usu agit, in Gr. Gr. §. 559 init. p. 1104. Equidem cum omnibus recentt. edd. praepositionem és retinendam duxi.

CAP. CXXXIV.
προσέφερε έν τῆ ποίτη] Ad vocem

δύναμιν τοσαύτην κάτησαι, οὖτε τι έθνος προσκτώμενος οὖτε δύναμιν Πέρσησι. οἰκὸς δέ έστι ἄνδρα καὶ νέον καὶ χρημάτων μεγάλων δεσπότην φαίνεσθαί τι αποδεικνύμενον, ΐνα καί Πέρσαι έχμάθωσι, ὅτι ὑπ' ἀνδρὸς ἄρχονται. ἐπ' ἀμφότερα δέ τοι φέρει ταύτα ποιέειν, καὶ ΐνα σφέων Πέρσαι ἐπιστέωνται ἄνδρα είναι τὸν προεστεώτα, καὶ ῖνα τρίβωνται πολέμφ, μηδὲ σχολήν **ἄγοντες ἐπιβουλε**ύω**σί τοι. ν**ῦν γὰρ ἄν τι καὶ ἀποδέξαιο ἔργον, 200 εως νέος είς ήλικίην αὐξανομένω γὰρ τῷ σώματι συναύξονται παὶ αί φρένες, γηράσκοντι δὲ συγγηράσκουσι καὶ ές τὰ πρήγματα πάντα άπαμβλύνονται. ή μεν δη ταυτα έκ διδαχης έλεγε. ὁ δ' άμείβεται τοισίδε: ' Ω γύναι, πάντα, όσα περ αύτὸς ἐπινοέω ποιήσειν, είρηκας. ἐγώ γὰρ βεβούλευμαι ζεύξας γέφυραν έκ τησδε της ηπείρου ές την έτέρην ηπειρον έπι Σκύθας στρατεύεσθαι καὶ ταῦτα ὀλίγου χρόνου ἔσται τελεύμενα. Αέγει "Ατοσσα τάδε: "Όρα νυν, ἐπὶ Σκύθας μὲν τὴν πρώτην

**molty** cf. I, 9 ibique nott. In seqq. πατησαι valet: otiosus sedes, nihil agens sive moliens, quam verbi xa8ησθαι significationem uno verbo attigisse satis erit. Cf. III, 151 et Sturzii Lex. Xenoph. T. II. p. 606. Mox pro zíxòs e Florent. nunc iure

receptum ola ós.

έπ' άμφότερα δέ τοι φέρει ταῦτα zoisiv] i. e. ad utrumque tibi sane hoc prodest facere. Conf. IV, 129. Inde in uno libro συμφέρει pro φέes, quae lectio interpretamentum redolet. In seqq. omnes libri entστέωνται, quod mendosum habent Dindorf. (Commentat. pag. XXIV, quamquam ipse in textu exhibuit έπιστώνται pro επίστωνται) et Bredov. p. 400 corrigentes ἐπίστωνται. Equidem in talibus cum Dietschio malui vulgatam lectionem retinere. ατξανομένω γάρ τῷ σώματι κ. τ. λ.] Admonuit huius sententiae, quae sane Graeca magis videtur atque Herodotea, quam mulieris Persidis, Eustath. ad Od. II, 315. p. 1447, 28 s. p. 98, 32. Et conferas quoque Scholia Veneta Villois. ad h. l. Caeterum prorsus similis Democriti exstat sententia apud Stobaeum Tit. 116, 45. p. 592 s. p. 437. T. III ed. Gaisf. (cf. Fragmm. Democrit. p. 316 ibique Mullach, qui huius sententiae

auctorem habet Herodotum) itemque Galeni De Hippocr. et Plat. dogm. I. p. 323; nec aliena sunt, quae interprr. laudant, Aristotelica in Po-lit. II, 7. Heraclid. Pont. Allegor. p. 485 et e Romanis potissimum Lucret. III, 447 coll. Liv. VI, 23. -Verbum άπαμβλύνειν (hebetare) hac significatione illustrat, aliis locis appositis, Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli S. c. Th. 712. Ad verba ω γύναι cf. III, 119. I, 111 ibique ad-

scripta.

ζεύξας γέφυραν] Exstat eadem locutio, quae valet iungere pontem (ratibus scil. adductis), IV, 88. 97. 118. VII, 36. 34. Conf. etiam nott. ad IV, 83. De usu perfecti (βεβούλευμαι, i. e. constitutum habeo) monuit Kuehner. Gr. Gr. §. 439. not. 2. Et conf. quoque Bredov. p. 25 bene monentem de significatione deliberandi secum et hac ex deliberatione aliquid constituendi, quae in medio hoc verbo inest; passivo sensu τὰ βεβουλευμένα Noster dixit IV, 120. 125. 128 aliisque locis ab eodem Bredovio allatis. — In seqq. oliyou zgóvou est: brevi tempore, intra breve temporis spatium; conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 524. Herod. IV, 151. VI, 58.

έπὶ Σκύθας — ἔασον] Valcken.

ιέναι ξασον οὖτοι γὰρ, ἐπεὰν σὺ βούλη, ἔσονταί τοι. σὺ δέ μοι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατεύεσθαι ἐπιθυμέω γὰρ, λόγω πυνθανομένη, Λακαίνας τέ μοι γενέσθαι θεραπαίνας καὶ ᾿Αργείας καὶ ᾿Αττικὰς καὶ Κορινθίας. ἔχεις δὲ ἄνδρα ἐπιτηδεώτατον ἀνδρῶν πάντων δέξαι τε ἔκαστα τῆς Ἑλλάδος καὶ κατηγήσασθαι τοῦτον, ὅς σευ τὸν πόδα ἐξιήσατο. ᾿Αμείβεται Δαρεῖος · Ὁς γύναι, ἐπεὶ τοίνυν τοι δοκέει τῆς Ἑλλάδος ἡμέας πρῶτα ἀποπειρᾶσθαι, κατασκόπους μοι δοκέει Περσέων πρῶτον ἄμεινον εἰναι ὁμοῦ τούτω, τῷ σὺ λέγεις, πέμψαι ἐς αὐτοὺς, οῖ μαθόντες καὶ ἰδόντες ἕκαστα αὐτῶν ἔξαγγελέουσι ἡμῖν, καὶ ἔπειτα 135 ἔξεπιστάμενος ἐπὰ αὐτοὺς τρέψομαι. Ταῦτα εἶπε · καὶ ἄμα ἔπος τε καὶ ἔργον ἐποίεε. ἐπεί τε γὰρ τάχιστα ἡμέρη ἐπέλαμψε, κα-

citans h. l. ad I, 53. ξασον tantundem fere valere ait a que er orderi λόγω ποιήσαι: Iam tu mitte, missain fac priorem expeditionem in Scythas. Revocavi cum recentt. edd. έπὶ Σκύθας a Schweigh. mutatum ex aliquot libris in ές Σχύθας. Pro léναι Bekkero praestare videtur είναι, respicienti opinor ad I, 153, ubi vid. nott. Libri scripti non accedunt, quorum ad auctoritatem recentt. edd. quoque retinuerunt omnes léναι, quod hand scio an hoc loco aeque opus sit ad έπὶ Σκύθας atque antea στρατεύεσθαι ad έπὶ Σκύθας. Ad locutionem την πρώτην confer Kuehner. Gr. Gr. §. 554. not. 2.

σὺ δέ μοι — στρατεύεσθαι] Simili modo Noster VII, 159, ubi vid. nott. I, 55. V, 105. IV, 163. IV, 126, ne plura. Mehler in Mnemosyn. V. p. 72 ante στρατεύεσθαι inseri vult πρώτα. Ad argumentum conferri poterit Dinonis locus apud Athen. XIV. cap. 18. pag. 652 B. C., ubi alia etiam proferuntur, quibus regem induxerint ad bellum Graecis inferendum. Et monet quoque de ancillis Atticis et Ionicis ab Atossa sibi expetitis et de belli Persici origine Aelian. H. A. XI, 27, notante Wessel., qui Claudian. in Eutrop. II, 200 haec attigisse putat. — Ad κατηγήσασθαι conf. nott. ad II, 56; ad αποπειρασθαι nott. ad III, 119; ad αμεινον είναι (conducere, utile esse) cf. I, 187 ibique nott. III, 148.

— In fine cap. uno verbo attigisse satis erit vim praepositionis έξ in verbis compositis έξαγγελέουαι et έξεπιστάμενος, ut infra III, 137 in έχμαθεῖν.

### CAP. CXXXV.

καὶ αμα έπος κ. τ. λ.] In h. l. seriptura libri valde fluctuant, quorum nonnulli post exog inserunt sive sixe sive έφα. Quo neutro opus, cum ex proxime autecedentibus facile repeti possit size atque omnino proverbialis sit locutio, plane ut Latinum: dictum, factum. Itaque hanc quam dedimus verborum lectionem unam veram esse pronuntiat quoque Bredov. p. 85. Nec opus rescribere cum Valcken., probante quamvis Schaefero ad Dionys. Halic. de compos. verbb. p. 33, ταυτα είπε· αμα τε έπος έφατο καὶ έργον έποίεε: ista divit, et simul atque dixisset, rem aggredichatur. Idem Valcken, conferri vult ob locutionis similitudinem I. 112. IV, 150. VIII, 5, alia id genus. Formulae fontem Homericum esse quivis sentiet. Cf. Iliad. XIX, 242, ubi dudum animadvertit Eustath. p. 1182, 30 s. 1248 fin. Herodotea tangens. Add. Pind. Pyth. IV, 185 seq. (105) ovre eggov ove enog evrouneλου κείνοισι είπων, ubi Boeckh. apte admonuit Herodotei loci, et ipsum Herodotum IV, 139: έδοξέ σφι - τάδε έργα τε καὶ έπεα προσθείναι.

έπέλαμψε] Idem verbum VIII, 14.

σέων ἄνδρας δοκίμους πεντεκαίδεκα, ένετέλλετό σφι, 
Απμοκήδει, διεξελθείν τὰ παραθαλάσσια τῆς Έλως τε μὴ διαδρήσεται σφεας ὁ Δημοκήδης, ἀλλά μιν
τίσω ἀπάξουσι. ἐντειλάμενος δὲ τούτοισι ταῦτα, δεύσας αὐτὸν Δημοκήδεα, ἐδέετο αὐτοῦ, ὅκως ἐξηγησάσαν καὶ ἐπιδέξας τὴν Ἑλλάδα τοισι Πέρσησι ὀπίσω
γα δέ μιν τῷ πατρὶ καὶ τοισι ἀδελφεοισι ἐκέλευε
ἐκείνου ἔπιπλα λαβόντα ἄγειν, φὰς ἄλλα οι πολλατιδώσειν πρὸς δὲ ἐς τὰ δῶρα ὁλκάδα οι ἔφη συμβακλήσας ἀγαθῶν παντοίων, τὴν ᾶμα οι πλεύσεσθαι.
ἐν δὴ, δοκέειν ἐμοὶ, ἀπ' οὐδενὸς δολεροῦ νόου ἐπηγταῦτα. Δημοκήδης δὲ δείσας, μή εὑ ἐκπειρῷτο Δατι ἐπιδραμών πάντα τὰ διδόμενα ἐδέκετο ' ἀλλὰ τὰ

VII, 13.

si) Scripsimus cum requorundam librorum aurobante Struvio Opusco.

I, 190, ubi est ὑπέ-

tαδοήσεται et άπάξουτι τηται et απάξωσι. Τι i (ibique nott.). 140. Sic ξόξετο αὐτοῦ ὅκως vocem ἐπιπλα in seqq. que nott. Ad verborum ignem πάσαν — τὴν Ελ-Kuehner. Gr. Gr. §. 865. fere infra III, 139: λα-

(δα καὶ περιβαλόμενος

οί πολλαπλήσια] Vulgo

α, cuius loco ex uno San-Gaisf. recepit παραπλή-

ihi e glossa natum vide em ex Florentino aliisre malui πολλαπλήσια, Gaisf. lones dixisse sta**ελάσια**, non πολλαπλήntepenultima huius votur. Quod falso statui ov.p. 134, ubi vid. plura. ς τὰ δῶρα] Verba ές τὰ eigh., qui olim interpread transferenda dona, ctius verti monuit (in od. II, 293): ad illa dona s sese adiecturum onera-Est enim haec Herodoti raeterea (i. e. praeter ea, si promiserat) quod atti-

net ad illa dona (quae patri fratribusque destinata secum avecturus erat), rex onerariam navem una se illi attributurum esse dixit. — Quod olim vulgatum erat συμβαλλέεσθαι reieci, cum Larchero et recentt. edd. scribens συμβαλέεσθαι, quod duo offerebant Parisini; vid. etiam Bredov. p. 365. 375. Eustathius, qui h. l. citat ad Iliad. p. 741, 83 s. 638, 15, praebet συμβαλείσθαι, Florentinus συμβαλέσθαι. Ad significationem verbi conf. VII, 29 et IV, 50. — In seqq. πλεύσεσθαι retinui, ubi recentt. edd. πλώσεσθαι; Sancrofti liber habet πλεύσασθαι. Pro έπαγγέλλετο dedi ἐπηγγέλλετο, ut recentt. edd. quoque exhibent; vid. Bredov. pag. 296.

δείσας μή εὐ ἐππειρῶτο] Pro εὐ, ut olim vulgatum, nunc rectius editum εὐ, quod pro οὐ positum hoc uno loco obvium notat Bredov. pag. 281. Ad ἐππειρῶτο conf. III, 119.

οῦτι ἐπιδοαμών] ἐπιτρέχειν est h. l. cupide involare, arripere: de qua notione Wess. laudat VIII, 32 et Aristid. T. II. p. 401 ed. Iebb. Schweigh. Appian. citat Punic. 94, Larcherus Facium ad Pausan. IX Tom. p. 65. not. 18. Ad τὰ διδομενα (i. e. quae offerebantur) cf. III, 148 et IV, 162 ibique nott. x ατὰ χώ ο ην καταλ. valet suo loco intacta relinquere, ut I, 17. IV, 135 coll. VII 95. — Verba ἐς τὴν δωρεὴν

μεν έωυτοῦ κατὰ χώρην ἔφη καταλείψειν, ἵνα ὀπίσω σφέα ἀπελθων ἔχοι τὴν μέν τοι ὁλκάδα, τήν οί Δαρεῖος ἐπηγγέλλετο ἐς τὴν δωρεὴν τοῖσι ἀδελφεοῖσι, δέκεσθαι ἔφη. ἐντειλάμενος δὲ καὶ τούτω ταῦτα ὁ Δαρεῖος ἀποστέλλει αὐτοὺς ἐπὶ θάλασσαν.

136 Καταβάντες δ' οὖτοι ές Φοινίκην καὶ Φοινίκης ές Σιδῶνα πόλιν αὐτίκα μὲν τριήρεας δύο ἐπλήρωσαν, ᾶμα δὲ αὐτῆσι καὶ γαυλὸν μέγαν παντοίων ἀγαθῶν. παρεσκευασμένοι δὲ πάντα ἔπλεον ἐς τὴν Ἑλλάδα προσίσχοντες δὲ αὐτῆς τὰ παραθαλάσισια ἐθηεῦντο καὶ ἀπεγράφοντο, ἐς ὃ, τὰ πολλὰ αὐτῆς καὶ οὐνομαστότατα θεησάμενοι, ἀπίκοντο τῆς Ἰταλίης ἐς Τάραντα.

valent: ad dona perferenda fratribus. De usu praepositionis admonuit Kuehner. Gr. Gr. §. 560. not. 4.

#### CAP. CXXXVI.

Καταβάντες δ' ούτοι ές Φ.] Revocavi cum recentt. edd. lectionem δ' ούτοι pro δὲ οῦτω, quod nonnulli libri praebent.

γαυλον μέγαν] γαυλον (πλοῦν φοιvixixov, ut Gloss. Herodd. reddunt) plane ut ὁλκάδα navem dici onerariam, minorem triremi, scribit Wesseling., laudans Etymolog. magn. p. 222, 28 et Alberti ad Hesych. s. v. Adde Herod. III, 137. VIII, 97. VI, 17. Plutarch. II. p. 466 C. Vid. quoque Letronne: Recherches sur Dicuil pag. 126, qui de hac voce exposuit, qua navigii genus Phoenicibus usitatum ad merces transportandas designatur, Hesychio aliisque Graccis grammaticis testibus, qui de stirpe vocis quoque quaesiverunt, quam Graecam esse negat Letronne, qui cum Wesselingio ex Hebraica radice i. e. Gol s. Gaul, quae ad cavitatem s. rotunditatem pertinet, vocem repeti mavult, auctore Bocharto in Geograph. sacr. II. pag. 738, 73. Plura de hac voce nunc disputavit Movers: Die Phoenizier II, 3. pag. 158 seqq.; apud Phoenices scribi i. e. Gawwal, quod ad τὸ στρογyvlov accedat, idem admonuit; add. eundem pag. 164 seq. ,,Contra γαῦ-log dicitur ποιμενικον άγγεῖον, vid. Glossas et reliqq. in Stephani Thes.

L. Gr. p. 2893 ed. Londin. Adde Scholiast in Aristophan. Avv. et interprr. vs. 597 et Festum p. 159 Dacerii. "Cr. Tu conf. Herodot. VI, 119 ibique nott.

προσδοχοντες] i. c. navem appellentes, admoventes (nam accusativus τὰ παραθαλάσσια pendet a sequenti verbo ἐθηεῦντο, ad quod cf. nott. ad I, 10). Ita Noster VI, 90. 119. IV, 76. 157.

καὶ ἀπεγράφοντο] i. e. sibi descripscrunt, quae viderant; in tabulas referri (a scribis) iusscrunt. Cf. II, 145. VII, 100 ibique nott. Mox Schaefero auctore recepi οὐνομαστότατα, quod etiam dedit Dietsch. addicente Sancrofti libro et Vindobonensi, qui uterque exhibet ὀνομαστότατα, quo codem superlativo Noster usus est I, 178. II, 178. Olim legebatur συνομαστά, quod retinuit Dindorf. Θεησάμενοι intactum reliqui cum Bredov. p. 46; Dindorf. et Dietsch. dederunt ϑηησάμενοι.

της Ιταλίης ές Τάραντα] Nomen Italiae pluribus locis apud Herodotum occurrit (ut infra IV, 15. V, 43. VI, 126. VIII, 62), eoque designatur non omnis, quae a nobis nuncupatur lalia, sed Italia australis, a Graecis colonis culta, unde etiam ipsius Graeciae nominetur pars. Conf. Bredov. Geograph. Herod. spec. pag. XXIII, ubi vide plura. Herod. I, 167 et 23. Soph. Antig. 1035. Ad has vero inferioris Italiae urbes.regionesque, maritimas praesertim, Herodotum, qui vix interiora atti-

\[
\begin{align\*}
\begin{align

gerit, pervenisse, Thuriis, ubi senex vixit, profectum, ex iis, quae collegit Heyse Quaest. Herodd. p. 138 seq. satis manifestum fit.

έπ φηστώνης τῆς Δημοκήδεος] Ita Codex Askey. Male Ald. Med. Florent. alii: εκ Κρεστώνης, duo alii έχ Κρότωνος, quod neutrum stare posse dudum viderunt Wesseling. Diss. Herod. p. 31 et Valcken., sic interpretantes vulgatam lectionem έπ φηστώνης: ex indulgentia 8. gratia in Democedem; quamquam id ipsum quomodo probari posset, dubitasse videtur Valckenar. Hanc quoque interpretationem recepit Schweighaeuser. itemque Larcher., qui reddidit par bonté pour Démocèdes, non probans Coraïs interpretationem, qua verba έχ φηστώνης idem valeant, quod έχ ράδιουργίας, έχ τέτνης, έκ σοφίσματος, e machinis, fraudibus Democedis, s. inductus a Democede. Coraëm sequitur Negris. At vereor, ut quos Coraës protulit Pollucis locos IV, 3. §. 20. 22. VIII. §. 12. 13, alia, quae addit, hoc evincant. Schaeferus coniecerat & δοηστοσύνης. Italus interpres Wessel. et Larcher. sequitur. Herold. Emendatt. Herodott. P. II. p. 14 corruptum hunc locum esse ratus pro έπ δηστώνης scribi vult έπ χρηεμοσύνης τ. Δ., quod idem esse contendit atque χοηίζοντος Δημοκήδεος (i. e. rogatu Democedis) eoque etiam refert alterum Nostri locum IX, 33, ubi χοησμοσύνη legitur, de qua voce tu vid. ibi nott. Qua coniectura quid lucremur, haud intelligo; itaque malui in ea persistere lectione, quae minus certe libri auctoritate nititur melioremque adeo sensum exhibet. Atque iungitur ξαστώνη et χάρις apud Polyb. XXXVIII, 3, 11.

Pro 'Αριστοφιλίδης unus Parisinus liber 'Αριστοφίλης (i. e. optimorum s. optimatium amicus), cuius loco reponere Aριστόφυλος (i. e. optimatium genere natus) in mentem venit viro docto, qui id nomen sic scriptum invenisset in antiquissimo Anactorii numo: vid. Millingen Sylloge of ancient coins pag. 56. Qui Aristophilides quod Tarentinorum rex h. l. vocatur, noli de magistratu intelligere (ut voluit Heyne Opusco. II. p. 222) neque de sacerdote s. rege sacrificulo (ut statuit Plass: Die Tyrannis I. p. 91) nec denique de tyranno rege, quales postmodo in civitatibus liberis exortos videmus. Tarentini enim, qui Spartanorum coloni erant, regem aeque atque Spartani constitutum habebant, patria Dorum instituta secuti: quales reges aliis quoque in Spartanorum coloniis atque in Doricis civitatibus inveniuntur, teste ipso Herodoto IV, 150 et 154, ne alia afferam, quae hanc in rem protulit Schoemann. Antiqq. Graecc. p. 84. not. 7 et Lorentz. De vett. Tarentinn. civitate p. 32, cui plane assentior. Idem p. 50 not. ex hac Herodoti narratione colligi vult, Crotoni Tarentinam civitatem amicam esse factam ante bella Persica.

τὰ πηδάλια παφέλυσε] i. e. demi, adimi iussit navium gubernacula, quibus destitutae naves altum petere non possent. Eadem locutio apud Athen. VIII, 16. p. 361 B. Inde infra: τὰ παφέλαβε τῶν νεῶν, quae (sc. gubernacula) de navibus eorum dempserat, ea reddidit. ἔφξε e Florentino alteroque Parisino nunc receptum pro vulg. εἰφξε, quod ab Herodoti usu recedit: vid. Bredov. p. 153. — Ad vocem δῆθεν cf. I, 59.

Πέρσαι καὶ διώκοντες Δημοκήδεα ἀπικνέονται ές την Κρότωνα, εύροντες δέ μιν άγοράζοντα απτοντο αὐτοῦ. τῶν δὲ Κροτωνιητέων οί μεν καταρρωδέοντες τὰ Περσικά πρήγματα προϊέναι έτοιμοι ήσαν, οί δὲ ἀντάπτοντό τε καὶ τοῖσι σκυτά-268 λοισι επαιον τούς Πέρσας, προϊσχομένους επεα τάδε Ανδρες Κροτωνιήται, δράτε τὰ ποιέετε άνδρα βασιλέος δρηπέτην γενόμενον έξαιρέεσθε. κῶς ταῦτα βασιλέι Δαρείφ έκχρήσει περιυβρίσθαι; κῶς δὲ ὑμῖν τὰ ποιεύμενα έξει καλῶς, ἢν ἀπέλησθε ήμέας; έπὶ τίνα δὲ τῆσδε προτέρην στρατευσόμεθα πόλιν; τίνα δε προτέρην ανδραποδίζεσθαι πειρησόμεθα; Ταῦτα λέγοντες τους Κροτωνιήτας ουκ ών έπειθον άλλ' έξαιρεθέντες τε τὸν Δημοχήδεα καὶ τὸν γαυλὸν, τὸν ᾶμα ῆγοντο, ἀπαιφεθέντες απέπλεον οπίσω ές την 'Ασίην, οὐδ' έτι έξήτησαν τὸ προσωτέρω της Ελλάδος απικόμενοι έκμαθεῖν, έστερημένοι τοῦ ἡγεμόνος. Τοσόνδε μέντοι ἐνετείλατό σφι Δημοχήδης ἀναγομένοισι, κελεύων είπειν Δαρείω σφέας, ότι αρμοσται την Μίλωνος θυγατέρα Δημοκήδης γυναϊκα. του γάρ δη παλαι-

#### CAP. CXXXVII.

άγοράζοντα] i. e. in foro versantem, ut II, 35. III, 139. IV, 78. 164. Mox cum Gaisf. et Matth. reposui ήσαν pro έσαν. Conf. III, 125.

καί τοισι σκυτάλοισι έπαιον] Plures τῆσι σαυτάλησι, quod mihi pertinere videtur ad id interpolationum genus, de quo plura disseruit Bredov. pag. 52 seqq. Et sane Suidas σκυτάλαι apud Herodotum esse ait idem quod φάβδοι. Nec aliter Gloss. Herodd. σχυτάλοις · δάβδοις. At idem Suidas mox τὸ σκύταλον in hoc Herodoti loco exponit τὸ δόπαλον. -Athenaei locum XII p. 522 C., ubi pauca quidem de Persis et Democede, quamquam alio ex fonte, attulit Wess. — Ad vocem προϊσχομένους conf. nott. ad I, 141. - In seqq. pro γενόμενον Schweighneus. malebat γινόμενον. At mihi vulgata praestare videtur.

κῶς ταῦτα — ἐκχρήσει περιυβρίσθαι] καὶ e Sancrofti et Vindob. libro ante κῶς inseruit Gaisf., quem secutus est Matthiae. Mihi καὶ ab alia manu additum videtur, itaque cum recentt. edd. abieci. Sed mox

cum Gaisf. scripsi βασιλέι (pro βασιληϊ), ut in fine cap. et paulo ante: βασιλέος pro βασιλήος. Quod semel hic indicasse sufficit. Sensus loci est: Quì Dario regi sufficere potait, 8. qui poterit aequo ferre animo, tati contumella affici? Cf. VIII, 70. Moz cum recentt. edd. exhibui απέλησθε pro eo, quod inde e Wessel. editione vulgatum erat απέλεσθε. Schweigh. αὐτον s. τοῦτον (Democedem sc.) intelligi vult, ut haec inde evadat sententia: si nobis illum ademeritis, si nos illo privaveritis. seqq. ad structuram vocum ¿¿ augeθέντες et απαιρεθέντες conf. Kuchner. Gr. Gr. §. 561. not. 5. Ad τὸν γαῦλον cf. nott. ad III, 136. In seqq. ad avayouévoisi (in altum cum eveherentur s. discederent, abirent) cf. VIII, 84. VI, 96.

αρμοσται την Μίλωνος] αρμόζειν τινά τινι est desponsare mulierem alicui, ut IX, 108. Inde αρμόζειν γάμον, nupius contrahere. At αρμόζειν σθαί τινα est sibi puellam desponsare s. uxorem ducere, ut V, 32. 47. VI, 65. Plura dabit a Cr. ad h.l. excitatus Wyttenbach. ad Plut. Morall. II. p. 879. ("Philostratus Vit.

στέω Μίλωνος ην οῦνομα πολλον παρὰ βασιλέι. κατὰ δη τοῦτό μοι δοκέει σπεῦσαι τὸν γάμον τοῦτον τελέσας χρήματα μεγάλα Τημοκήδης, ενα φανη πρὸς Δαρείου έων καὶ ἐν τη εωυτοῦ δόκιμος. 'Αναχθέντες δὲ ἐκ τῆς Κρότωνος οι Πέρσαι ἐκπί-138 πτουσι τῆσι νηυσὶ ἐς Ἰηπυγίην' καί σφεας δουλεύοντας ἐνθαῦτα Γίλλος ἀνηρ Ταραντενος φυγὰς ρυσάμενος ἀπήγαγε παρὰ βασιλέα Δαρεεον. ὁ δὲ ἀντὶ τούτων έτοιμος ην διδόναι τοῦτο ο τι βούλοιτο αὐτός. Γίλλος δὲ αἰρέεται κάτοδόν οι ἐς

Sophist. in Hermocrate IV. pag. 610 Olear .: - ασπαζομένου τε αρμοσαι οί την έαυτου θυγατέρα. Pro eo posteriores usurpant ὁ ομάζειν. Vid. Hesych. II. pag. 106 Alberti et conf. Casaub. et Salmas. ad Iul. Capitolin. T. II. p. 62 et Bielii Thes. V. T. II. p. 88." Cr.). Quae Democedi acciderint, cum in patriam reversus Milonis filiam in matrimonium duxisset, tacet Noster: e Iamblichi Vit. Pythag. cap. 35. §. 257 intelligimus, Democedem inter eos Pythagoreos fuisse, qui plebis propugnatoribus rempublicam turbantibus obsisterent: deinde vero, cum vitae periculum subiret, Plateas se recepisse, plebe ita irata, ut tyrannidis eundem argueret et tria talenta eiusdem interfectori per praeconem praemium proponeret: vid. ibid. §. 261 coll. Krische: De societatis a Pythagor. in urb. Crotoniatt. conditae scopo politico pag. 88 seq. 98 seq. Unde colligimus, Democedem maximum Pythagoricae philosophiae studium impendisse, adeo ut in hoc viro summa artis medicae peritia coniuncts fuerit cum philosophiae studio; conf. nott. ad III, 129. De Milone, athleta Crotoniata illustrissimo, qui sex victorias Olympicas septemque Pythicas reportasse fertur, primarii sunt loci A. Gellii N. Att. XV, 16 et Pausan. VI, 14. §. 2. 3, ubi reliqua indicat Siebelis, cui add. Krause Olymp. p. 327, Hellenic. II, 2. pag 157. Ad κατά - τοῦτο cf. III, 109. Verba τελέσας χοήματα μεγάλα vertunt: magna pecuniae vi erogata, i. e. maximo sumptu ad nuptias peragendas facto; id vero hoc consilio ductus fecisse videtur, îva φανη πρὸς Δαρείου ἐών etc., quo Darius

perspiceret, se quoque in patria apud suos valde coli maximique aestimari. Nam πρὸς Δαρείου idem valet quod ὑπὸ Δαρείου, ut I, 120. λόγου οὐδενὸς γινόμεθα πρὸς Περσέων II, 139, 152, alibi. Neque aliter fere πρὸς IV, 144. VII, 5. 139.

#### CAP. CXXXVIII.

ξηπίπτουσι - ές Ίηπυγίην] έμπίπτειν de iis dicitur, qui inviti in aliquem locum delati ventorum vi ad terram eiiciuntur. Conf. Locell. ad Xenoph. Ephes. p. 239 et vide Plut. Pyrrh. 15, ubi etiam Iapygium promontorium commemoratur, ad quod ob vada ac loca importuosa caecaque difficilis et periculosus accessus. Romanis Salentinum vocatur promontorium, terraque adiacens Sa-lentina s. Messapia sive etiam Iapygia. Nunc vocatur Capo di Leuca (Cap Finisterre) in regione d'Otranto, ditionis Neapolitanae. Vid. Cluver. in Sic. Antiq. IV, 13. pag. 1239 seq., Poppo: Prolegg. ad Thucyd. I, 2. p. 547 et, qui omnes veterum locos suppeditat, Forbiger. Handbuch d. alt. Geograph. III. p. 751 seq.

διδόναι τοῦτο] τοῦτο e Flor. ac duobus Pariss. Reliqui edd. cum Matth. τούτω. Memoratu dignum est, quod ex Appulei. Florid. II. p. 351 (T. II. p. 59 ed. Hildebr.) affert Wessel., Pythagoram, Cambysis olim captivum, a quodam Gillo, Crotoniensium principe, reciperatum esse. Quem eundem Gillum h. l. commemorari suspicio est Wesselingii. Haec amicitia, quae inter Cnidios et Tarentinos intercessit, explicatur et commercii rationibus, quibus utraque civitas floruit, et

Τάραντα γενέσθαι, προαπηγησάμενος την συμφορήν. ΐνα δὲ μη συνταράξη την Ἑλλάδα, ην δι' αὐτὸν στόλος μέγας πλέη ἐπὶ την Ἰταλίην, Κνιδίους μούνους ἀποχρᾶν οἱ ἔφη τοὺς κατάγοντας γίνεσθαι, δοκέων ἀπὸ τούτων ἐόντων τοῖσι Ταραντίνοισι φίλων μάλιστα δὴ την κάτοδόν οἱ ἔσεσθαι. Δαρείος δὲ ὑποδεξάμενος ἐπετέλεε πέμψας γὰρ ἄγγελον ἐς Κνίδον κατάγειν σφέας ἐκέλευε Γίλλον ἐς Τάραντα. πειθόμενοι δὲ Δαρείφ Κνίδιοι Ταραντίνους οὐκ ὧν ἔπειθον, βίην δὲ ἀδύνατοι ήσαν προσφέρειν. Ταῦτα μέν νυν οῦτω ἐπρήχθη, οὖτοι δὲ πρῶτοι ἐκ τῆς ᾿Ασίης ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀπίκοντο Πέρσαι, καὶ οὖτοι διὰ τοιόνδε πρῆγμα κατάσκοποι ἐγένοντο.

139 Μετὰ δὲ ταῦτα Σάμον βασιλεὺς Δαρεῖος αίρέει, πολίων πασέων πρώτην Ἑλληνίδων και βαρβάρων, διὰ τοιήνδε τινὰ αἰτίην. Καμβύσεω τοῦ Κύρου στρατευομένου ἐπ' Αἰγυπτον ἄλλοι τε συχνοὶ ἐς τὴν Αἰγυπτον ἀπίκοντο Ἑλλήνων, οί μὲν, ώς οἰκὸς, κατ' ἐμπορίην, οί δὲ στρατευόμενοι, οί δὲ τινες καὶ αὐτῆς τῆς χώρης θεηταὶ, τῶν ἡν καὶ Συλοσῶν ὁ Αἰάκεος, Πο-200 λυκράτεός τε ἐὼν ἀδὲλφεὸς καὶ φεύγων ἐκ Σάμου. Τοῦτον τὸν Συλοσῶντα κατέλαβε εὐτυχίη τις τοιήδε λαβὼν χλανίδα καὶ

communi origine, si quidem Cnidii et ipsi Lacedaemoniorum coloni erant, teste ipso Herodoto I, 174, aeque atque Tarentini. Monuit Lorentz. De vett. Tarentinn. civitate pag. 16.

### CAP. CXXXIX.

πολίων πασέων πρώτην κ. τ. λ.] De Sami opibus ac potentia conf. supra III, 59. 60 et alia testimonia a. C. O. Mueller. in Aeginett. pag. 67. not. p. excitata, Plutarchi in Pericl. pag. 167 E. (c. 28 fin.) Cicer. ad Qu. Fr. I, 1, 8. Alia, quae ad res navales marisque imperium pertinent, attulimus ad III, 122. — Paulo post pro ως είκος e Flor. cum recentt. edd exhibui ως οίκος.

of δὲ στρατενόμενοι] qui scilicet mercede conducti tum apud Aegyptiorum reges posteriores, tum postea apud Persas stipendia faciebant, mercenarii milites, stipendiarii, qui supra vocantur οἱ ἐπίκουροι; cf. nott. ad III, 4. Ac videtur Valckenario vox στρατενόμενοι e superioribus male hîc repetita, qui idem verba ol δὲ, nunc în textum recepta, a correctore profecta existimat. Ipse vero locum sic constitui vult: κατ΄ έμπορίην στρατενομένοις, vel κατ΄ έμπορίην στραγγενόμενοι. Naber in Mnemosyn. III.

p. 487 scribi vult στρατευ ο μεγοι. Ευλοσον ο Αιάκεος] Conf. II, 182 et III, 39. Hinc etiam Sylosontis filius, qui patri post successit, Acaces vocatur VI, 13. IV, 138. De quo plura Panofka: Samiorr. res p. 46 seq., ac de ipso Sylosonte p. 45 seq. Spectant huc quoque, quae leguntur in Diogen. Laört. II, 5 et in Tzetzae Epist. pag. 63 ed. Pressel. Ad vocem κατέλαβε in seq. ef. III, 42 ibique nott. Atque in iis, quae sequuntur, praecipue in verbis λαβου χλανίδα καὶ περιβαλομενος, οταtionis Herodoteae imaginem animo quasi proponentis ἐνέργειαν effert Waardenburg. De nativa simplicit. Herodot. pag. 132.

λαβών χλανίδα] χλανίς dicebatur

περιβαλόμενος πυρρην ηγόραζε έν τη Μέμφι · ίδων δὲ αὐτὸν Δαρείος, δορυφόρος τε ἐων Καμβύσεω καὶ λόγου οὐδενός κω μεγάλου, ἐπεθύμησε τῆς χλανίδος, καὶ αὐτὴν προσελθων ωνέετο. ὁ δὲ Συλοσων, ὁρέων τὸν Δαρείον μεγάλως ἐπιθυμέοντα τῆς χλανίδος, θείη τύχη χρεώμενος λέγει · Έγω ταύτην πωλέω μὲν οὐδενὸς χρήματος, δίδωμι δὲ ἄλλως, εί περ οῦτω δεῖ γενέσθαι πάντως τοι. Αἰνέσας ταῦτα ὁ Δαρείος παραλαμβάνει τὸ είμα. Ὁ μὲν δὴ Συλοσων ηπίστατό οί τοῦτο 140 ἀπολωλέναι δι' εὐηθείην. ὡς δὲ τοῦ χρόνου προβαίνοντος Καμβύσης τε ἀπέθανε καὶ τῷ μάγῷ ἐπανέστησαν οί ἐπτὰ, καὶ ἐκ τῶν ἐπτὰ Δαρείος τὴν βασιληῖην ἔσχε, πυνθάνεται ὁ Συλοσων, ὡς ἡ βασιληῖη περιεληλύθοι ἐς τοῦτον τὸν ἄνδρα, τῷ κοτὲ

tenuis vestis, luena mollior ac tenuior subtilioris plerumque lanae, indeque etiam maioris pretii, qualem homines delicatiores plerumque gestare solebant. Plura disputavi ad Plut. Alcib. c. 23. pag. 193. Add. Becker. Chariel. III. p. 185 coll. 175 ed. alt. ct C. Fr. Hermann, Privatalterth. d. Griech. §. 21. not. 19. Ac miratur Valck., cur hic dicatur χλαric, quae fuerit γλαμύς (ut frequens omnino est harum vocum permutatio, de qua vid. nott. ad Alcib.), cum de iis, qui ob vestimentum se iactarent, proverbii instar dictum fuerit η Συλοσώντος γλαμύς, Diogenian. Prov. Cent. V, 14 coll. Suid. s. v. zlauve. At cum exquisitius, opinor, vestimentum l. l. cogitari queat, acquiescere malui in omnium librr. scriptura. Apud Aelianum V. H. IV, 5 dicitur ξμάτιον s. pallium. Contra χλαμύδα Darium Babylone a Sylosonte accepisse scribit Tzetzes Chil. III. p. 312 coll. Suida l. l. Strabo eandem rem tangens XV.p. 945 D. s. 638 C. simpliciter posuit ἐσθῆτα. Ad ήγόραζε (in foro versabatur) cf. III, 137 et ad verba λόγου ουδενός κω μεγάλου nott. ad I, 130 coll. infra III. 146.

έπεθύμησε] Ε prava Medicei codicis scriptura ἐπιθυμέου Valck. coniecit: ἐπεθύμεε in imperfecto, quemadmodum ἀνέετο (emere cupiit) I, 68, ubi vide plura. Mihi Noster consulto ἐπεθύμησε scripsisse videtur, quod omnes quoque editores retinuerunt.

Φείη τύχη χοεώμενος] i. e. divino quodam instinctu, divinitus, forte quadam, ut ait Livius I, 4, ubi vide I. Fr. Gronov. Sic κατὰ δαίμονα I, 111; alia dabit Valcken. ad III, 153, quibus add. nott. ad Plut. Philopoem. 17. p.63. — ἄλλως valet gratis. Cf. nott. ad III, 16 fin. Verba πάντως τοι alii cum seqq. iunxerunt.

## CAP. CXL.

 $\delta \iota'$  εὐηθείην] εὐηθείην, ut scribi vult Matth. in nota ad II, 87, quam attigimus ad I, 51, nunc recepi e Florentino, probante Bredov. p. 187 pro vulg. εὐηθίην. Ad sensum recte interpretatur Wesselingius: simplicitatem quandam et sucilitatem in donando, sive etiam animi quandam bonitatem, quam Galli dicunt bonhomie. Quare Gracci iungunt, eodem monente Wessel., φιλανθοωπίαν s. πραστητα και ευήθειαν, ut ap. Thomam Magistr. s. v. pag. 382. Plura interprr. ad Thucyd. III, 83. Cr. adscripsit Platonis locum in Charmide pag. 175 C., ubi Heindorf. p. 115 Herodoti loci est recordatus. Nunc idem addit Plat. Rempubl. I. p. 348 et quae posuit ad Plotin. I, 6. 1 et ad Procl. in Platon, Alcib. pr. pag. 323. ἠπίστατο est: existimabat; cf. V, 74 ibique nott.

περιεληλύθοι] Conf. III, 65 ibique nott. Ad optativum περιελη-

αὐτὸς ἔδωκε ἐν Αἰγύπτῷ δεηθέντι τὸ εἶμα. ἀναβὰς δὲ ἐς τὰ Σοῦσα ἵζετο ἐς τὰ πρόθυρα τῶν βασιλέος οἰκίων, καὶ ἔφη Ααρείου εὐεργέτης εἶναι. ἀγγέλλει ταῦτα ἀκούσας ὁ πυλουρὸς τῷ βασιλέι. ὁ δὲ θωυμάσας λέγει πρὸς αὐτόν Καὶ τίς ἐστιπ [Ελλήνων εὐεργέτης, τῷ ἐγὼ προαιδεῦμαι, νεωστὶ μὲν τὴν ἀρχήν ἔχων; ἀναβέβηκε δ' ἢ τις ἢ οὐδείς κω παρ' ἡμέας αὐτῶν. ἔχω δὲ χρέος εἰπεῖν οὐδὲν ἀνδρὸς Ελληνος. ὅμως δὲ αὐτὸν παράγετε ἔσω, ἵνα εἰδέω, τί θέλων λέγει ταῦτα. Παρῆγε ὁ πυλουρὸς τὸν Συλοσῶντα στάντα δὲ ἐς μέσον εἰρώτευν οἱ ἑρμηνέες, τίς τε εἴη, καὶ τί ποιήσας εὐεργέτης φησὶ εἶναι βασιλέος. εἶπε ὧν ὁ Συλοσῶν πάντα τὰ περὶ τὴν χλανίδα γενόμενα, καὶ ὡς αὐτὸς εἴη ἐκεῖνος ὁ δούς. ἀμείβεται πρὸς ταῦτα Δαρείος.

λύθοι conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 769, 3, β. Pro ές τοῦτον τ. ά. plures libri iique non spernendi ὡς τοῦτον, quod retineri vult Iacobitz. ad Lucian. Τοχατ. pag. 95. Neque vero περιελθείν ὡς vel πρὸς τινὰ dici posse statuit Valcken. recteque omnino negare videtur Bredov. p. 34, apud Herodotum ὡς poni eo sensu, quo είς s. πρὸς apud Atticos scriptores. Μοχ ad structuram verbb. εξετο ἐς τὰ πρόθυρα cf. nott. ad II, 120.

Δαρείου εὐεργέτης είναι] Haec e more Persarum explicanda sunt, quo nomina eorum, qui munus quoddam praebuissent regi, in tabulas referebantur, ipsique, ut regis s'eεργέται, s. Persico nomine Orosangae, muneribus splendidis vicissim ornabantur. Auctor est ipse Herodotus VIII, 85, ubi vid. nott. Alia dabit Briss. De reg. Pers. princ. I, 138; Graecarum civitatum instituta similia attigit Hemsterhusius ad Luciani Dial. Mort X, 6. T. II. p. 448 ed. Bipont. Quae si reputemus, iam nil mirum, cur Syloson muneris regi olim oblati bene memor ad regis aulam accesserit.

λέγει πρὸς αὐτὸν] Ita e melioribus nunc editum pro vulg. πρὸς ἐωυτὸν, quod ex Ald. in ed. Wess. irrepsit, quodque e scholio natum videtur Schweighaeusero conferenti II, 162. III, 52. Ad vocem προαιδεῦ-

μαι conf. nott. ad I, 61 et de dativo addito Kuehner Gr. Gr. §. 579. not. 3. Scripsi autem τῷ (pro ῷ), ut paulo antea: τῷ — ἔδωκε, monente Struve Quaest. I. p. 23 s. Opusce. II. pag. 285.

νεωστὶ μὲν τὴν ἀρχὴν ἔχων] Inde Wess. colligit, colloquium hoc congruere cum principio Olymp. LXV. A Panofka (Samiorum res p. 44) video referri ad Ol. LXIV, 3s.a.521 a. Chr., quo ipso anno Darium ad regnum evectum esse supra ad III, 88 vidimus.

 $\tilde{\eta}$  τις  $\tilde{\eta}$  οὐδείς  $x\omega$ ] i. e. nullus s. nemo fere. Inde reddidit: kaum irgend wer Kuehner Gr. Gr. §. 633, 5. not. 2 alios similes locos afferens. Valcken. practer Xenoph. (Cyrop. VII, 5, 45) et Aristidis locum T. I. p. 285 (T.I. p. 269 Dind.) Aelianum hac locutione usum esse monet De N. A. III, 43. V, 50. VI, 58. VII, 8. XIV, 26. Conferri quoque poterit Persii illud (Sat. I, 3) vel duo vel nemo (i. e. paucissimi), ad quem locum plura e Latinis aeque ac Graecis similia attulerunt Causabonus et Passovius. Ac similem quandam Nostri formulam ad paucitatem indicandam attigimus supra ad II, 121. §. 1. Ad vocem zoéos conf. Lobeck. ad Phrynich p. 361 sq. In seqq. Dietsch. dedit είρωτεον pro είρωτευν, cf. Bredov. p. 382. Ad ές μέσον conf. III, 62 ibique nott.

" γενναιότατε ἀνδρῶν, σὺ κείνος εἰ, ος ἐμοὶ οὐδεμίαν ἔχοντί κω δύναμιν ἔδωκας, εἰ καὶ σμικρά; ἀλλ' ὧν ἴση γε ἡ χάρις ὁμοίως, ὡς εἰ νῦν κοθέν τι μέγα λάβοιμι. ἀντ' ὧν τοι χρυσὸν καὶ ἄργυρον ἄπλετον δίδωμι, ὡς μή κοτέ τοι μεταμελήσει Δαφείον τὸν Τστάσπεος εὖ ποιήσαντι. Λέγει πρὸς ταῦτα ὁ Συλοσῶν Ἐμοὶ μήτε χρυσὸν, ὡ βασιλεῦ, μήτε ἄργυρον δίδου, ἀλλ' ἀνασωσάμενός μοι δὸς τὴν πατρίδα Σάμον, τὴν νῦν, ἀδελφεοῦ τοῦ ἐμοῦ Πολυκράτεος ἀποθανόντος ὑπὸ Ὀροίτεω, ἔχει δοῦλος ἡμέτερος ταύτην μοι δὸς ἄνευ τε φόνου καὶ ἔξανδραποδίσιος. Ταῦτα ἀκούσας Δαρείος ἀπέστελλε στρατιήν τε καὶ στρατηγὸν 141 Ὀτάνεα, ἀνδρῶν τῶν ἐπτὰ γενόμενον, ἐντειλάμενος, οσων ἐδεήθη ὁ Συλοσῶν, ταῦτά οἱ ποιέειν ἐπιτελέα. καταβὰς δὲ ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὁ Ὀτάνης ἔστελλε τὴν στρατιήν.

Τῆς δὲ Σάμου Μαιάνδριος ὁ Μαιανδρίου εἶχε τὸ κράτος, 142 ἐπιτροπαίην παρὰ Πολυκράτεος λαβών τὴν ἀρχήν τῷ δικαιοτάτφ ἀνδρῶν βουλομένφ γενέσθαι οὐκ έξεγένετο. Ἐπειδὴ γάρ οἱ ἔξηγγέλθη ὁ Πολυκράτεος θάνατος, ἐποίεε τοιάδε. πρῶτα μὲν Διὸς Ἐλευθερίου βωμὸν ἱδρύσατο, καὶ τέμενος περὶ αὐτὸν

μεταμελήσει] Ita e Florent. pro vulg. μεταμελήση, quod cum Matth. retinnerunt Dindorf. et Dietsch. Cf. III, 36 ibique nott. Ad participii structuram cf. Herod. VII, 54. — Paulo ante rescripsi οὐδεμίαν pro οῦδεμίαν, et ἀντ ών pro ἀνδ· ών, monente Struv. Spec. I Quaest. Herod. pag. 3? (Opuscc. II. p. 299). — In seqq. δὸς a pluribus abest codd., ac sane ex Wessel. et Schweigh. iudicio bene abesse potest vocula, quam Cobet quoque eiici vult.

## CAP. CXLI.

άπέστελλε] Ita e pluribus libris cum Gaisf. pro vulg. ἀπέστελλε, quod retinuit Matth. De Otane conf. III, 68. 80. Ad locutionem ποιέειν ἐπιτελέα conf. III, 16. — In seq. στέλειν omnino valet instruere, conf., ne plura, Blomf. Gloss. ad Aesch. Pers. 615. Sic στέλλειν στρατόν apud Euripid. Iphigen. in Aul. 661; ac supra apud Herod. III, 52 (στείλας πλοίον), ubi cf. nott. V, 64 (στόλον στείλαντες).

### CAP. CXLII.

Μαιάνδριος] Conf. supra III, 123. ἀρχὴν ἐπιτροπαίην imperium dicit sibi s. ipsius fidei commissum, conf. IV, 147.

ούκ έξεγένετο] i. e. cui, quod voluit quodque propositum habuit, non successit; qui propositum exsequi s. perfecre non potuit. Conf. I. 78. VII, 4. 8. V, 51. 105. IX, 23. έξηγγέλθη et mox έπηγγέλετο dedi cum recentt. edd. pro έξ αγγέλθη et έπαγγέλλετος; vid. Bredov. p. 296. Idem feci III, 153.

τέμενος] Conf. II, 112 ibique nott. βωμὸν et τέμενος Homeri exemplo Ili. VIII, 48 Nostrum iunxisse monet Wessel., citans Pausaniam VI, 6, alia. Plura dabit C. Fr. Hermann. Gottesdienstl. Alterth. p. 17. not. 13. Hine paulo infra ita loquitur Maeandrius: τῷ αὐτός τε ἰρὸν ἰδρυσάμην. Videtur haec ara Iovis Liberatoris in eo suburbio fuisse, quod proxime urbem ipsam occidentem versus extendebatur, auctore Guérin Descript. de Samos. p. 181 seq. 213 seq., qui alterum quoque suburbium

ουρισε τουτο, τὸ νυν έν τῷ προαστείῷ ἐστὶ, μετὰ δὲ, ώς οί έπεποίητο, έκκλησίην συναγείρας πάντων των άστων έλεξε τάδε 'Εμοί, ως ίστε καὶ ύμεις, σκηπτρον καὶ δύναμις πάσα? ή Πολυχράτεος έπιτέτραπται, καί μοι παρέχει νῦν ὑμέων ἄργειν έγω δε, τὰ τῷ πέλας ἐπιπλήσσω, αὐτὸς κατὰ δύναμιν οὐ ποιήσω. οὖτε γάο μοι Πολυχράτης ῆρεσκε δεσπόζων ἀνδρῶν όμοίων έωυτῷ, οἴτε ἄλλος, ὅστις τοιαῦτα ποιέει. Πολυκράτης μέν νυν έξέπλησε μοτραν την έωυτου, έγω δε ές μέσον την άρχὴν τιθείς Ισονομίην ὑμῖν προαγορεύω. Τοσάδε μέντοι δικαιῶ

fuisse sumit ulterius remotum ab urbe Heraeum versus, in quo Veneris fuit templum; cf. Herodot. IX, 66. ct vid. etiam Ross: Griech Inseln II. p. 146. — ούρισε pro ούρισε dedi cum recentt. edd. secutus Bredov. pag. 94, itemque scripsi προαστείω pro προαστηίω ex Florentini et Sancroft. libri auctoritate; cf. Bredov. p. 183. — Ad vocem  $\pi \alpha \varrho$ έχει conf. III, 73 ibique nott.

τὰ τῷ πέλας ἐπιπλήσσω] i. e. quae alii exprobro, s. quae in alio repre-hendo, plane ut VII, 136. ὁ πέλας h. l. est quivis alius. Nec est, quod in singulari numero offendamur nostrumque locum, quae Elmsleii est sententia ad Eurip. Med. 85, corruptum censeamus. Merito oblocutus est Goeller. ad Thucyd. I, 32. Add. G. Hermann. Opuscc. III. p. 160. — κατά δύναμιν valet : pro viribus s. quoad potero, ut II, 109: κατὰ λόγον, pro ratione, ubi cf. nott. Hesiodus Opp. et D. 334 eodem modo dixit καδ δύναμιν, ac pluribus locis Plato κατὰ δύναμιν, Phaedr. p. 240 C. De Legg. IX. p. 865 E. Polit. p. 279 C. Theaetet. p. 168 C.

ούτε άλλος, όστις τοιαύτα ποιέει] Sponte in mentem venit Homericum illud: ώς απόλοιτο καὶ άλλος, δ' τις τοιαῦτά γε φέζοι Odyss. I, 47 coll. Plut. Tib. Gracch. cap. 21. - In seq. cum Gaisf. et Matth. pro uoiοην e S. exhibui μοί οαν. Cum verbis continuo subsequentibus conf. supra III, 80. γέρεα sunt munera s. honores ipsi tributi, concessi. Cf. VI. 57. VII, 104. IV, 162 et conf. nott. ad I, 59. Nec admodum dispar II, 168. Mox dedimus ίρωσύνην cum

Florentino; Bekkerus cum Bredovio p. 194 reposuit invitis libris içoσύνην, eodemque modo scripsit IV, 161. VI. 56. — Ad περιτίθημι cf. I, 129. III, 81 ibique nott.

έγω δε ές μέσον την άρχην τιθείς ισονομίην υμίν προαγορεύω] Ad ές μέσον conf. nott. ad III, 62; ad iσονομίην nott. ad III, 80: unde patebit, eodem redire, quod paulo post enuntiat Maeandrius: την έλευθε-ρίην ύμιν περιτίθημι. Itaque Maeandrius liberam rem publicam, quali utebantur Iones, Samiis redditurus imperiumque a Polycrate ipsius fidei traditum depositurus eos tantum honores sibi retinere voluisse videtur, qui antiquis Graeciae regibus concessi vel postera actate, qua regia potestas vel prorsus sublata vel in populi liberi gratiam diminuta est, hic illic remanserant, inprimis munera sacerdotalia: cuius rei complura exempla affert C. Fr. Hermann. in Antiqq. Graecc. §. 56. not. 15. ed. quart. Quod praeterea e Polycratis opibus sex talenta sibi έξαίρετα (cf. II, 168) dari vult, id quoque cum iis convenit, quae Cyrenacis petentibus ab oraculo Delphico missus Demonax ad rempublicam constituendam impertivit, qui Doricae civitatis forma revocata τῷ βασιλέϊ Βάττῳ τεμένεα ἐξελῶν και Γρωσύνας τὰ άλλα πάντα, τὰ πρότερον είχον οί βασιλέες, ές μέσον τω δήμω έθηκε (Herod. IV, 161). Itaque Batti, Cyrenaeorum regis, conditio non alia atque ea, quam Macandrius sibi ipse expetit, qui non agros exemptos, e quorum proventu vitam sustineret, sibi γέρεα έμεωυτῷ γενέσθαι Εκ μέν γε τῶν Πολυκράτεος χρημάτων έξαίρετα εξ τάλαντά μοι γενέσθαι ι ίρωσύνην δε πρός τούτοισι αίρευμαι αύτω τ' έμολ καλ τοίσι απ' έμευ αίελ γινομένοισι τοῦ Διὸς τοῦ Ἐλευθερίου, τῷ αὐτός τε Ιρὸν ίδρυσάμην, καὶ την έλευθερίην ύμιν περιτίθημι. Ο μέν δη ταύτα τοισι Σαμίοισι έπηγγέλλετο των δέ τις έξαναστάς είπε 'Αλλ' οὐδ' αξιος εί σύ γε ήμέων αργειν, γεγονώς τε κακός καὶ έων ὅλεθρος, άλλα μαλλον οχως λόγον δώσεις των μετεχείρισας χρημάτων. Ταύτα είπε έων έν τοισι άστοισι δόκιμος, τῷ οὖνομα 143 ην Τελέσαρχος. Μαιάνδριος δε νόφ λαβών, ώς, εί μετήσει την άρχην, αλλος τις άντ' αύτοῦ τύραννος καταστήσεται, οὐ δή τι έν νόφ είχε μετιέναι αὐτήν άλλ' ώς άνεχώρησε ές την ακρόπολιν, μεταπεμπόμενος ενα εκαστον, ώς δη λόγον τῶν τρημάτων δώσων, συνέλαβε σφεας και κατέδησε. οι μεν δή έδεδέατο, Μαιάνδριον δε μετά ταῦτα κατέλαβε νοῦσος. έλπίζων δέ μιν αποθανέεσθαι ὁ αδελφεὸς, τῷ οὐνομα ἔην Λυκάρητος, ίνα εύπετεστέρως κατάστη τὰ έν τῆ Σάμω πρήγματα, κατακτείνει τους δεσμώτας πάντας. ου γάο δή, ώς οξκασι, έβουλέατο είναι έλεύθεροι.

tribui vult (cum huiusmodi agri nulli in Samo fuisse videantur), sed partem opum a Polycrate collectarum. Tu vid. quae ad Herod. IV, 161 ad-

scripsimus.

### CAP. CXLIII.

νόω λαβών] Cf. III, 41 ibiq. nott. — Pro στ δή τι έν νόω είχε Schweigh. et Gaisf., quos recentt. edd. secuti sunt, e Sancrofti libro ουτ έτι. Equidêm cum Matth. retinui vulgatam. Ad ἐδεδέατο cf. I, 66. — Ad κατέλαβε cf. III, 42. 149. Insulae posthac Lycaretum Persae praefecerunt, teste Herodoto V, 27. Ad formam κατάσχη in seqq. cf. I, 89. VIII, 22 et Bredov. p. 324. Ad significationem conf. IV, 43 ibique nott.

έβουλέατο] Hanc formam, a recentt. ed. mutatam in έβούλοντο, retinui, ut I, 4, ubi vide nott. ,, Non detrectabant Samii libertatem, sed talem, quae pactio esset servitutis (qualem scilicet iis offerret s. proponeret Lycaretus)". Wess. Pauw maluit ανελεύθεροι, unde Larcherus sic vertit:,,il parait bien que les Samiens regardoient comme une chose indigne d'un homme libre, d'obéir à un tyran." Equidem malim cum Waardenburg. De nativ. simplic. Herodot. p. 185 haec verba sic intelligere, ut Herodotus Samiorum stultitiam quodammodo arguat, qui libertatem ultro sibi a Macandrio

Έπειδη ων απίκουτο ές την Σάμον οι Πέρσαι κατάνουτες 144 Συλοσώντα, ούτε τίς σφι γείρας άνταείρεται, υπόσπονδοί τε έφασαν είναι έτοιμοι οί του Μαιανδρίου στασιώται καλ αύτὸς Μαιάνδοιος, έχγωρησαι έχ της νήσου, καταινέσαντος δ' έπλ τούτοισι Ότάνεω καὶ σπεισαμένου των Περσέων οί πλείστου αξιοι θρόνους θέμενοι κατεναντίον της ακροπόλιος κατέατο. 145 Μαιανδρίω δε τῷ τυράννω ἡν ἀδελφεὸς ὑπομαργότερος, τῷ ούνομα ήν Χαρίλεως ούτος ο τι δή έξαμαρτών έν γοργύρη έδέδετο καὶ δὴ τότε ἐπακούσας τε τὰ πρησσόμενα, καὶ διακύψας διὰ τῆς γοργύρης, ώς είδε τοὺς Πέρσας είρηναίως κατημένους, έβόα τε καὶ ἔφη λέγων, Μαιανδρίω θέλειν έλθεζν ές λόγους. ἐπαχούσας δὲ ὁ Μαιάνδριος λύσαντας αὐτὸν ἐχέλευε αγειν παρ' έωυτόν. ώς δὲ ἦχθη τάχιστα, λοιδορέων τε καὶ κακίζων μιν ανέπειθε έπιθέσθαι τοίσι Πέρσησι, λέγων τοιάδε· Ἐμὲ μὲν, ὧ κάκιστε ἀνδοῶν, ἐόντα σεωυτοῦ ἀδελφεὸν καὶ ἀδικήσαντα οὐδεν ἄξιον δεσμοῦ, δήσας γοργύρης ήξίωσας, δρέων 278 δὲ τοὺς Πέρσας ἐκβάλλοντάς τέ σε καὶ ἄνοικον ποιεῦντας, οὐ τολμάς τίσασθαι, οΰτω δή τι ἐόντας εὐπετέας χειρωθῆναι; 'Αλλ', εί τι σύ σφεας καταρρώδηκας, έμολ δὸς τοὺς έπικούρους, καί σφεας έγω τιμωρήσομαι της ένθάδε ἀπίξιος · αὐτὸν δέ σε 146 έκπεμψαι έκ της νήσου ετοιμός είμι. Ταῦτα έλεξε ὁ Χαρίλεως.

oblatam respuissent, coque se ipsos perdidissent, cum a Lycareto mox occiderentur. Itaque haud immerito e Nostri sententia id perpessi videntur, cum libertatem, quod summum bonum mortalium iudicat Herodotus, respuissent.

### CAP. CXLIV.

οί του Μ. στασιώται] Plures libri στρατιώται, quod tamen parum differre recte statuit Wess., cum omnes eiusdem fuerint factionis, Maeandrii ἐπίκουροι ΙΙΙ, 145. 146 et nott. ad III, 4. Ad structuram particularum ούτε — τε conf. nott. ad VI, 1. Ad seqq. Θρόνους θέμενοι (sellis positis) cf. I, 9 ibique nott. de voce θρόνος; de arce Samiorum diximus ad III, 54. Pro vulg. ἐκατέατο cum Bredov. p. 317 reposui κατέατο, ut IX, 90; tu conf. etiam nott. ad II, 86.

### CAP. CXLV.

ύπομας/ότεςος] i. e. "petulantior et propemodum vecors." Îta Wess., laudans VI, 75. III, 29 (ubi v. nott.), Appian. B. civ. V, 49, Suidam s. v. Ad locutionem ö τι δή έξαμαςτών conf. quae similia affert Lobeck. ad Sophoclis Aiac. 885. pag. 394 ed. alt. γοςγύςη subterraneum indicat carcerem, δεσμωτήςιον ὑπόγαιον, ut Glossae Herodd. ad h. l. et Suidas s. v. Tu vid. Thesaur. Ling. Gr. II. p. 734, ubi omnia de h. v. allata reperies. In seqq pro vulg. ἄχδη et hoc loco et V, 13 scripsi cum recentt. edd. ἡχδη, quod reponi quoque iussit Bredov. pag. 293. Ad οῦτω δή τι cf. III, 12 ibique nott. et in fine cap. ad verba: καί σφεας έγὼ τιμως ήσομαι τῆς — ἀφίξιος III, 47 et de structura Kuehner. Gr. Gr. §. 536.

CAP. CXLVI.
Ταῦτα ἔλεξε] Quam vulgo in-

Μαιάνδριος δε ὑπέλαβε τον λόγον, ώς μεν εγώ δοκέω, οὐκ ες τούτο άφροσύνης άπικύμενος, ώς δόξαι την έωυτοῦ δύναμιν περιέσεσθαι της βασιλέος, άλλα φθονήσας μαλλον Συλοσώντι, εί απουητί εμελλε απολαμψεσθαι ακέραιου την πόλιυ. έρεθίσας ών τους Πέρσας ήθελε ώς άσθενέστατα ποιήσαι τὰ Σάμια πρήγματα και ούτω παραδιδόναι, εὖ έξεπιστάμενος, ώς πα**β δόντες οί Πέρσαι κακώς προσεμπικρανέεσθαι έμελλον τοϊσι** Σαμίοισι, είδώς τε έωυτῷ ἀσφαλέα ἔχδυσιν ἐοῦσαν ἐχ τῆς νήσου τότε, έπεὰν αὐτὸς βούληται έπεποίητο γάρ οί κρυπτή διώρυξ, έκ της ακροπόλιος φέρουσα έπλ θάλασσαν. Αὐτὸς μὲν δη δ Μαιάνδοιος έκπλέει έκ της Σάμου τους δε έπικούρους πάντας όπλίσας ό Χαρίλεως και άναπετάσας τὰς πύλας ἐξῆκε έπὶ τοὺς Πέρσας, οὖτε προσδεκομένους τοιοὖτο οὐδεν, δοκέοντάς τε δη πάντα συμβεβάναι. έμπεσόντες δε οί επίχουροι τῶν Περσέων τους διφροφορευμένους τε και λόγου πλείστου έόντας

serunt particulam de, eam cum Schweigh, et Gaisf. abieci. Sequentia verba citat Thomas Mag. p. 875, έπολαμβάνω idem esse probans, quod ὑποδέχομαι. — Ad formam ἀπολάμψεσθαι cf. I, 199. III, 36. IX, 38. — ἀκέραιον de urbibus et regionibus adhiberi integris s. nondum hostili ferro violatis Valcken. monuit ad IV, 152. Pro & Osla nunc e Florentino ac Sancrofti libro revocavi, η θελε; vid. Bredov. p. 117. Pro απονητί, quod in Luciani Gymnas. 10 quoque invenitur, Cobet legi vult axoviri, quo quidem opus haud videtur. De huiusmodi adverbiis in τι exeuntibus plura vid. apud Fischer, ad Weller. I. p. 299.

οί Πέρσαι κακώς Voculam κακώς, quae a Florentino, Mediceo, aliis abest, merito revocavit Schweighaeuserus, quem recentt. edd., uno excepto Matthiaeo, secuti sunt, cum hac vocula, quam Sancrofti liber cum aliis praebet, addita verbum zativres carere nequeat; probavit quoque Doederlein. Lat. Synonym. IV. p. 263 seq. Ad verbum προσεμπιπρανέεσθαι (i.e. vel magis cos exasperatum iri in Samios) conf. Herodot. V, 62, ubi invenitur έμπικοαίvεσθαι. — In seqq. quae narrat Maeandrius de occulto cuniculo (διώρυξ κρυπτή), quem effodiendum curaverat ex arce ad mare ducentem; ea fidem quodammodo accipiunt ex iis, quae Ross. (Reisen auf d. Griech. Inseln II. p. 152) scribit, huiusmodi cuniculos subterraneos adhuc per Samum inveniri affirmans.

έξῆκε έπὶ τοὺς Πέρσας] Recte iam Valcken. (ad VII, 210) interpretatur: "emisit in Persas, portis pate-factis." Pertinet enim huc accusativus έπικούρους, quos armis instructos, portis apertis, adversus Persas eduxit. Infra III, 158 Noster: έσηκε τους Πέρσας ές τὸ τεὶyos, i. e. immisit Persas intra moenia. Verba seqq. δοκέοντάς τε δη πάντα συμβεβάναι valent: sed existimantes, omnia utique convenisse (inter Samios ac Persas). Ad infinitivi formam συμβεβάναι (ut τεθνάναι I, 31. έστάvat etc.) conf. Bredov. p. 399; ad significationem verbi conf. C. F. Mueller: De ritibb. et caerimoniis etc. (Regimont. 1854) pag. 9, qui docuit, hoc verbum plerumque adhiberi, ubi agitur de pace s. foedere ineundo, de induciis faciendis, quando utrique conveniunt. Tu conf. etiam Herodot. I, 13. 72. 82. - Ad structuram ούτε προσδεκομένους δοπέοντάς τε conf. nott. ad VI, 1.

τοὺς διφροφορευμένους] i. e. τοὺς

Εκτεινον. και οὖτοι μὲν ταῦτα ἐποίευν, ἡ δὲ ἄλλη στρατιὴ ἡ Περσικὴ ἐπεβοήθεε πιεζόμενοι δὲ οι ἐπίκουροι ἀπίσω κατει147 λήθησαν ἐς τὴν ἀκρόπολιν. "Οτάνης δὲ ὁ στρατηγὸς, ἰδων πάθος μέγα Πέρσας πεπονθότας ἐντολάς τε. τὰς Δαρεῖός οι ἀποστέλλων ἐνετέλλετο, μήτε κτείνειν μηδένα Σαμίων, μήτε ἀνδραποδίζεσθαι, ἀπαθέα τε κακῶν ἀποδοῦναι τὴν νῆσον Συλοσῶντι, τουτέων μὲν τῶν ἐντολέων μεμνημένος ἐπελανθάνετο ὁ δὲ παρήγγειλε τῷ στρατιῷ, πάντα τὸν ἂν λάβωσι, καὶ ἄνδρα καὶ παιδα, ὁμοίως κτείνειν. ἐνθαῦτα τῆς στρατιῆς οι μὲν τὴν ἀκρόπολιν ἐπολιόρκεον, οι δὲ ἔκτεινον πάντα τὸν ἐμποδῶν
148 γινόμενον ὁμοίως ἔν τε ἰρῷ καὶ ἔξω ίροῦ. Μαιάνδριος δ' ἀπο-

φορείοις φορουμένους, ut Glossae exponunt Herodd., accedentibus Hesychio, Suida et Etymolog. p. 279. Cum vero Persae consedissent, quod satis monstrant verba cap. 144 fin. (θρόνους θέμενοι) et 145 (είρηναίως κατημένους), verbo διφροφορευμένους nihil aliud nisi Persas sellis insidentes declarari crediderim. Nec aliter Kuhn, ad Aelian, V. H. IV, 22, ubi narratur, veteres Athenienses, quocunque irent, secum habuisse pueros pedissequos sellas plicatiles gestantes, ne temere quovis in loco sedere cogerentur. Quod idem testatur Heraclides Ponticus apud Athen. XII. p. 512 (T. IV. p. 402 Schweigh.), ubi plura attulit Roulez (de Heraclid. Pontic. p. 62 seq.), id quoque monens, has sellas Atheniensium humiles ac plicatiles fuisse pro tempore modo tensas modo relaxatas. Add. Creuzer: Ein alt-attisches Gefüss etc. pag. 37. 73. Ac de huiusmodi sellis, quas Persae in illum locum afferri iusserant (cap. 144), haud scio an hoc quoque loco cogitandum sit. Adde Larcherum, cui displicet haec Coraïs interpretatio: "ceux d'entre les Perses, qui étoient les plus considérés, et qui se faisoient suivre par des esclaves porteurs de chaises." Nam διφροφορέσμαι ille interpretatur: je me fais porter une chaise, vel potins: je me fais suivre par un esclave qui pôrt une chaise, pour m'en servir dans le besoin. Italus interpres h. l. sic vertit: ,,che erano d'alto conto e portati nei seggi." Passivam enim verbi notionem ille retineri vult idemque de Persis nobilioribus atque insignioribus hîc unice agi addit. Ad verba λόγου πλείστου ἐόντας conf. I, 120; ad κατείληθησαν cf. III, 13; ad of ἐκίπου-ροι cf. III, 4 ibique nott. I, 120. Pro πιεξεύμενοι e Florentino revocavi πιεξόμενοι, de quo vid. nott. ad I, 142.

### CAP. CXLVII.

έντολάς τε, τάς] Ad haec respiciunt, quae infra leguntur: τουτέων μέν των έντολέων μεμνημένος, relicta prorsus structura incepta, quae ad έντολάς τε (quae ipse antecedentibus ίδων — Πέρσας πεπονθότας arcte addita voluit Noster) verbum aptum requirebat: quo omisso propter plura alia interiecta Noster priora denuo repetens scripsit vovτέων μεν των έντολέων μεμ<del>νημένος</del> έπελανθάνετο, in aliam transgrediens structuram, in qua mer posuit respiciens ad sequentia: ò ô à x. τ. λ., de quo usu cf. nott. ad I, 133. Maluit Herold (Emendatt. Herodott. P. II. p. 9 seqq.) scribi τῶν μὲν ἐντολέων, quo sane omnis structurae difficultas tollitur, quamquam illud ipsum των έντολέων repetitum difficultatem exhibet. Itaque satius duxi vulgatam retinere. E libris scriptis nihil notatum reperio.

τῆς Σάμου ἐκπλέει ἐς Λακεδαίμονα ἀπικόμενος δ' καὶ ἀνενεικάμενος, τὰ ἔχων ἐξεχώρησε, ἐποίεε τοιάδε. κήρια ἀργύρεά τε καὶ χρύσεα προθεῖτο, οἱ μὲν θε- g αὐτοῦ ἐξέσμων αὐτὰ, ὁ δὲ ἄν τὸν χρόνον τοῦτον μένει τῷ ᾿Αναξανδρίδεω ἐν λόγοισι ἐων, βασιλεύοντι ς, προῆγέ μιν ἐς τὰ οἰκία. ὅκως δὲ ἰδοιτο Κλεομένης ρια, ἀπεθωύμαζέ τε καὶ ἐξεπλήσσετο ὁ δὲ ἄν ἐκέλευε ποφέρεσθαι αὐτῶν ὅσα βούλοιτο. τοῦτο καὶ δὶς καὶ τρὶς ς Μαιανδρίου ὁ Κλεομένης δικαιότατος ἀνδρῶν γίνελαβεῖν μὲν διδόμενα οὐκ ἐδικαίευ μαθων δὲ, ὡς ἄλλοὺς τῶν ἀστῶν εὐρήσεται τιμωρίην, βὰς ἐπὶ τοὺς ἐφό-

### CAP. CXLVIII.

ές Λακεδαίμονα] Ex iis, a III, 54, 56, 47 sunt enaris colligi posse videtur, inet Lacedaemonios olim dinem quandam et amicilo dein ruptam intercessis-10 ipso haud scio an causa mda, cur co potissimum n in terram se receperit us; ut enim olim Spartam Samii exsules auxilia pe-,46), sic et Macandrius ilse moliri Spartanorumque um se recuperaturum spe-Aelian. V. Hist. XII, 53 Maeandrii Samii cum sibus dissidio ortum l'erse bellum quosdam tradere Aristagoram, opinor, conzum Macandrio, quamquam um Perizonio, qui Maeanum Lacedaemonii non auit, putat ad Athenienses rtisse, a quibus ipsis cum etrasset, ad Darium accesaque ad bellum Graecis ininstigasse! — ανενεικάlgo reddunt: postquam res, um advexerat, in hospitium edas curavit. Malim: postsuas — (e navi in terram) bique in tuto collocavit; cf. **V.** 36. VIII, 32.

- zoodeito] Forma optadeito merito suspecta est p. 395, qui scribi mavult προθέοιτο, ut 1,53 προσθέοιτο et VII, 237 υποθέοιτο. De structura conf. nott. ad I, 11. Sic mox δχως - l'outo ex Lexico Seguier. p. 100, 8. — ἐξέσμων valet: smcqmate abstergebant, purgabant, abluebant, sive ἔσμηχον, ut interpretatur liesych., praeter quem Valcken. excitat Herod. II, 37 et Clement. Alex. Paedag. III, 4. pag. 268 T. I ed. Pott. (ubi est σμήχειν) Athen. IX. pag. 409 C. Add. Herod. IV, 73 et IX, 110 ibique nott. Plurima de hoc vocabulorum genere Lobeck. ad Phryn. p. 253 sq. In seqq. Gaisford. scripsit απεθώμαζε pro vulg. απεθωύμαζε, quod punctis diaereseos sublatis retinuit Matth. Et recte. Probavit enim hanc scripturam ut unice veram Struve in Spec. III Quaest. de dial. Herod. p. 2 sq. 6 sq. 10 sq. (Opuscc. II. p. 347. 353. 359). In iis, quae sequentur, constituendis Gaisfordium secutus sum. Vulgo: ο δε αθ έκέλευε αύτέων άποφέρεσθαι αὐτόν κ. τ. λ. — In seqq. ad διδόμενα cf. III, 135 ibique nott. Ad formam έδικαίευ conf. Bredov. p. 391.

εὐρήσεται τιμωρίην] i. e. postquam unimadvertit, Macandrium aliis civium illu largiendo, s. aliis civibus si illa offerret, ab his auxilium inventurum esse. Nam τιμωρίη idem hic valet, quod βοήθεια, monente Valcken, qui confert Thucyd. I, 58, ubi eodem fere sensu έτοιμάζεσθαι τιμωρίαν, i. e. τιμωρούς, βοηθούς, et Plutarchi locum in Apophthegmm.

ους, ἄμεινον είναι-ἔφη τῆ Σπάρτη, τὸν ξεῖνον τὸν Σάμιον ἀπαλλάσσεσθαι ἐκ τῆς Πελοποννήσου, ἵνα μὴ ἀναπείση ἢ αὐτὸν ἢ ἄλλον τινὰ Σπαρτιητέων κακὸν γενέσθαι. οἱ δ' ὑπακού-149 σαντες ἔξεκήρυξαν Μαιάνδριον. Τὴν δὲ Σάμον σαγηνεύσαντες οἱ Πέρσαι παρέδοσαν Συλοσῶντι, ἔρημον ἐοῦσαν ἀνδρῶν. ὑστέρω μέντοι χρόνω καὶ συγκατοίκισε αὐτὴν ὁ στρατηγὸς Ὀτά-τηνης ἔκ τε ὄψιος ὀνείρου καὶ νούσου, ἢ μιν κατέλαβε νοσῆσαι τὰ αἰδοῖα.

150 Ἐπὶ δὲ Σάμον στρατεύματος ναυτιχοῦ οἰχομένου Βαβυλώνιοι ἀπέστησαν, κάρτα εὖ παρεσκευασμένοι. ἐν ὅσφ γὰρ ὅ

Laconn. pag. 224 A., ubi eadem de re haec leguntur, ευλαβούμενος δέ, μή έτέροις τισί τῶν ἀστῶν διαδῷ. Quod ad Ephoros accedit Cleomenes, inde explicandum, quia penes Ephoros fuit omnis morum cura atque ea potestas, quae ad securitatem et salutem publicam conservandam spectat (Polizeigewalt); conf. Lachmann: Die spartan. Staatsverfassung pag. 217, C. Fr. Hermann. Griech. Staatsalterth. §. 24 not. 14, qui idem etiam conferri poterit §. 27, not. 14 ed. quart. de eo Spartanorum instituto, quo quidquid peregrinum esset, a se arcere ipsosque peregrinos expellere vel certe non diu ferre in sua terra studerent: ad id enim hoc quoque Herodoti loco erit respiciendum.

έξεκή ονξαν] i. e. edicto publico eiecerunt, plane ut apud Plut. l. l. Lys. c. Eratosth. 23. Diog. Laërt. II, 43, alibi.

#### CAP. CXLIX.

Σάμον σαγηνεύσαντες] σαγηνεύειν, everviculo capere, de piscibus proprie dicitur, qui retibus irretiti et in unum sensim sensimque coacti capiuntur. Inde transfertur ad urbes gentesque, quae piscium ad instar capiuntur, nullo sc. sexus aut aetatis facto discrimine. Est primarius Nostri locus VI, 31. Alia ibi atrulit Valck. Strab. X. pag. 687 B. s. 448 A. Plat. Legg. III. pag. 698 D. Diog. Laërt. III, 33. Philostr. V. Apollon. I, 23. Aristid. I. pag.

213. 385. (T.I. pag. 200. 357 Dind.) Maxim. Tyr. XXXIX, 16. Boettiger: Amalth. II. pag. 307. Quibus add. Themist. p. 348 et 351 ed. Dindorf. et Yates: Textrin. Antiq. I. pag. 437. Italus interpres admonet similis metaphorac, qua utitur Iesus Christus in Evang. Matth. XIII, 47: πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐφανῶν σαγήνη βληθείση εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση.

έρημον έουσαν άνδοων] Strabonem si audis XIV. p. 945 s. 638 C., Syloson acerbum in subditos exercuit imperium, ut inde viris vacus redderetur urbs (wore xal eleixayδρησεν ή πόλις), unde proverbium ortum: ἐκητι Συλοσώντος εύρυχω-ρίη. De quo Zenob. III, 90. Ad Olymp. LXV refert hoc imperium, quod Persarum ope de Samo obtinuit Syloson, Panofka: Samiorr. res. pag. 45. Sed satius videtur, cum Dunckero (Geschicht. d. Alterth. II. p. 570) expugnationem Sami referre ad Olymp. LXVI, 1. sive ad ann. 516 ante Chr. n. Ad συγκατοίκισε (i. c. una sc. cum Sylosonte colonos deduxit in urbem vacuam) conf. II, 154 uaroinise ibique nott. Ad κατέλαβε cf. III, 42.

### CAP. CL.

Βαβυλώνιοι ἀπέστησαν] Meminit huius defectionis et Iustinus I, 10 et Plut. II. p. 175 A. p. 687 Wyttenb., coll. Polyaen. VII, 12; meminit item Ctesias Persicc. Exc. §.

ίγος ήρχε καὶ οι έπτὰ έπανέστησαν, έν τούτω παντί τω

eo dissentiens ab Herodoto, ad Xerxis regnum hanc sedi-1 refert, in quo codem sequashuit Plutarchum II. pag. 173 . 688 Wyttenb. Minus recte, ut ruidem videtur, cum in temrationibus constituendis nerte quisquam Ctesiae maiorem Herodoto fidem tribuendam enseat, nec ullum aliud, quancio, testimonium de Babylon defectione, quae regnante acciderit, supersit. Nec maobo, quod duas defectiones. m Dario regnante, alteram imperante, quae Ieremiae praedicta fuerit, sumpsit Ve-Ieremiae interpres, prout videtur, Valckenario. quomodo probari possint, equiand intelligo. Caeterum pertime, quae in Diodori Excerptt. X, 44) in A. Maii Nov. script. II. p. 34 leguntur. "Pro Cyrum in hac historia falso rat Gregor. Naz. in Stelit. et us in scholiis in eum. Vid. made in Notices et Extraits. **XI.** pag. 107." Cr. Tempus ionis si quaeris, discernendum netore ipso Herodoto inter id s, quo tacite defectionem aniritarint bellumque pracparaper statum turbulentum, quo nis annis regni Cambysis, qui , Chr. haud dubie obiit (vid. sd III, 66), omnis Asia Persis a agitabatur, et inter illud, ebus satis praeparatis palam srint, i. e. eo fere tempore, amum versus vela dedit clasrlosontis in gratiam, qui reecens ad imperium evectum ισστί την άρχην έχων ΙΙΙ, 140) it; unde non multo post ann. . **520** Babylonios palam defefit probabile. Quae accuratius finita vult Oppert (Journal ique IV Ser. Vol. XVII. pag. ut anni 520 mense Decembri onii intra urbem se recipere : fuerint a Dario, qui mense rio anni 519 urbem oppugnare rit ac viginti post mensibus RODOT. II.

(είποστῷ μηνὶ, Herod. III. 153), Augusto igitur mense anni 518, ceperit. Plura de hac Babyloniorum defectione referentur in Bisatuna illa inscriptione, cuius auxilio iam supra (ad III, 30. 84 seqq. 89 seqq.) usi sumus ad Herodoti narrationem illustrandam, Col. I. §. 16 seqq. Etenim statim post Darium regno potitum seditio commemoratur Susiorum mox oppressa, itemque Babyloniorum longo demum tempore et multa opera sedata a Dario, qui ipse eloquitur Babylonium hominem exstitisse rebellem, nomine Naditabira, qui se dixerit Nabuchodonosorum, filium Nabonidi (i. e. Labyreti; cf. nott. ad I, 188), idque populo persuaserit indeque regno Babylonio potitus sit. Unde Chaldaeos fuisse, qui hanc defectionem excitaverint, colligere posse mihi videor. Sed Darius exercitu moto rebelles pugna ad Tigrim alteraque ad Euphratem commissa vicit, ipsam urbem cepit principemque Naditabira interfecit. De Zopyro, cuius fraude urbem captam esse tradit Herodotus, nihil traditum in hac inscriptione reperitur; nec tale quid in publico documento in ipsius Darii honorem facto commemorari omnino oportuit: ab Herodoto autem id eo magis arreptum ac relatum existimes, quo aptius atque accommodatius Graecis, quibus scribebat, id omnino videri poterat; cf. quae dixi in: Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Vol. L. pag. 405. Quo eodem opinor consilio ductus Noster hand commemorat reliquas defectiones sive rebelliones, quas in diversis regni partibus exortas post Babyloniorum rebellionem ac similem in modum compressas ipse rex recenset in illa inscriptione; pertinet huc rebellio in Susiana (Col. II. S. 3), in Media (§. 5. 12), in Armenia (§. 7), in Sagartia (§. 14), in Parthia atque Hyrcania (§. 16), in Margians (Col. III. §. 3), in Persidis provincia, quae Utiorum (vid. su-pra III, 93) fuisse videtur (§. 5), in Arachosia (§. 9) et in ipsa Babyloχρόνω καὶ τῆ ταραχῆ ἐς τὴν πολιορκίην παρεσκευάδατο καὶ κως ταῦτα ποιεῦντες ἐλάνθανον. Ἐπεί τε δὲ ἐκ τοῦ ἐμφανέος ἀπέστησαν, ἐποίησαν τοιόνδε τὰς μητέρας ἐξελόντες γυναϊκα ἕκαστος μίαν προσεξαιρέετο, τὴν ἐβούλετο, ἐκ τῶν ἑωυτοῦ οἰκίων, τὰς δὲ λοιπὰς ἀπάσας συναγαγόντες ἀπέπνιξαν τὴν δὲ μίαν ἕκαστος σιτοποιὸν ἐξαιρέετο. ἀπέπνιξαν δὲ αὐτὰς, ἴνα μἡ 151 σφεων τὸν σἴτον ἀναισιμώσωσι. Πυθόμενος δὲ ταῦτα ὁ Δαρεῖος καὶ συλλέξας ἄπασαν τὴν ἑωυτοῦ δύναμιν ἐστρατεύετο ἐπ' αὐτοὺς, ἐπελάσας δὲ ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα ἐπολιόρκεε φροντίζοντας οὐδὲν τῆς πολιορκίης. ἀναβαίνοντες γὰρ ἐπὶ τοὺς προμαγεῶνας τοῦ τείγεος οἱ Βαβυλώνιοι κατωρχέοντο καὶ κατέ-

nia iterum (§. 13): de quibus rebellionibus plura enarrat rex, qui decem et novem pugnis commissis victorem se exstitisse novemque reges s. principes, qui rebellionis auctores fuerint, vivos cepisse gloriatur (Col. IV. §. 2). De quibus omnibus nihil ab Herodoto traditum reperiri noli mirari: neque enim Noster Persarum res tam accurate persequi instituit, ut nihil quidquam deesset, potiora tantum inde allaturus, quae cum Graecorum rebus, quas scribendas sibi sumpserat, aliqua ratione coniuncta essent aut certe Graecorum animos maxime adverterent.

καὶ τῆ ταραχῆ] Eodem modo Noster loquitur III, 126. Mox cum recentt. edd. pro παρεσκευάσαντο e Florent, unoque Paris. exhibui παοεσκευάδατο, probante Schweigh. et conferente V, 34. VII, 218. Reliquos locos dabit Bredov. p. 328. Ad locutionem: έπ του έμφανέος (palam) conf. VII, 205. I, 111 ibique nott. et Pausaniam hoc loquendi genus imitantem IX, 1. §. 3, ubi vid. Siebelis. Atque inde etiam Procopio hanc locutionem valde placuisse (v. c. B. Goth. I, 11. 12.) monet Wess. Quae sequitur narratio de Babyloniis mulieres omnes (exceptis matribus et una cuiusque domus muliere) interficientibus, vel exaggerata si videatur, tamen satis ostendit ferociam illam animi, innatam fere Semiticae stirpis gentibus et multis exemplis Iudaicae historiae probatam. Monuit Grote: History of Greece IV. p. 309.

τας μητέρας έξελόντες γυναίκα εκαστος μίαν κ. τ. λ.] i. e. matribus exemptis singuli quique uxoren unan pruelerea (i. c. praeter matres, quas retinebant) sibi eximebant, quam quisque volebut, ex aedibus suis, reliquas omnes mulieres (sive uxores, sive servas) congregatas suffocarunt. In quibus verbis retinui την έβούλετο, quod librorum scriptorum offert consensus pro olim vulg. \*\*\* αν έβουλετο, quam tueri velle videtur God. Hermann. De partic. de p. 26 seqq. (Opuscc. Vol. IV), cum significet: quam forte volebat s. quamcunque volebal; την έβούλετο idem reddit: eam quam volebat. Sequitur Hermannum Fritsch in: Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Suppl. IV. p. 73. Mihi vero hac in structura imperfecti av haud quaquam ferri posse videtur. - olníwy ex iisdem libris scriptis dedi pro olim vulg. ofκητων. Ad structuram vocis εκαστος conf. 111, 158.

σιτοποιόν] Hoc omnino mulierum olim fuisse officium, ut panem pararent, monet Wess. ex VII, 187 et Eurip. Hecub. 363. — In seqq. ἀναισιμώσωτ retinui; ἀναισιμώσωτ exhibent Suidas et Eustath. ad Od. 3° pag. 1595. 10 s. 306 extr.

### CAP. CLI.

έπὶ τοὺς προμαχεῶνας] Cf. I, 164 ibique nott.

κατωρχέοντο] i. e. insultubant, ir-

σκωπτον Δαρείον και τὴν στρατιὴν αὐτοῦ. καί τις αὐτῶν εἰπε τοῦτο τὸ ἔπος Τί κάτησθε ἐνθαῦτα, ὡ Πέρσαι, ἀλλ' οὐκ ἀπαλλάσσεσθε; τότε γὰρ αἰρήσετε ἡμέας, ἐπεὰν ἡμίονοι τέκωσι. Τοῦτο εἰπε τῶν τις Βαβυλωνίων, οὐδαμὰ ἐλπίζων ἄν ἡμίονον τεκείν. Έπτὰ δὲ μηνῶν καὶ ἐνιαυτοῦ διεληλυθότος ἤδη ὁ Δα-152 μρείος τε ἤσχαλλε καὶ ἡ στρατιὴ πᾶσα, οὐ δυνατὴ ἐοῦσα ἐλεῖν τοὺς Βαβυλωνίους καί τοι πάντα σοφίσματα καὶ πάσας μηχανὰς ἐπεποιήκεε ἐς αὐτοὺς Δαρεῖος. ἀλλ' οὐδ' ὡς ἐδύνατο ἐλεῖν σφέας, ἄλλοισί τε σοφίσμασι πειρησάμενος, καὶ δὴ καὶ τῷ Κῦρος εἰλέ σφεας, καὶ τούτῷ ἐπειρήθη. ἀλλὰ γὰρ δεινῶς ἦσαν ἐν ὑνλακῆσι οἱ Βαβυλώνιοι, οὐδέ σφεας οἶός τε ἡν ἑλεῖν.

Ένθαῦτα είκοστῷ μηνί Ζωπύρῷ τῷ Μεγαβύζου τούτου, 153

ridebant, quod idem exprimit sequens κατέσκωπτον. Nec aliter fere έξοσχείσθαι invenitur significatione illudendi, insultandi; vid. quae dixi in Creuz. Meletem. III. p. 75. 73, quibus nunc addo Iacobs. Animadvss. in Achill. Tat. IV, 8. pag. 710 coll. Creuzer. Symbol. IV. p. 504. not. 343. Et facit quoque huc Nostri locus VI, 130, ubi αποοχείσθαι τὸν γάμον, sallando perdere, emittere nuptias. Vid. ibi nott.

emittere nuptias. Vid. ibi nott.

Τί πάτησθε] Cf. III, 134. — Ad
ελπίζων conf. I, 27 coll. I, 75. 77.

IV, 135. III, 130.

## CAP. CLII.

ο Δαφείος ἦσχαlλε] i. e. aegre ferebat, ut IX, 117. Florentinus h. l. exhibet ἦσχαlε, sed praestat imperfectum a Sancrofti libro aliisque allatum. De augmento conf. Bredov. p. 297. Ipsa vox Homerica (vid. Odyss. II, 193) et Hesiodea (in fragm. XCIII e Schol. Pindar. ad Nem. III, 21); frequentius utique Homerus dixit ἀσχαlάω (Ili. II, 293. XXIV, 403. Odyss. XIX, 159 etc.) itemque Apollonius Rhodius, cuius unum sufficiat afferre locum II, 243, ubi scholium explicat δυσφορείν.

έπεποιήπεε ές αὐτοὺς] De structura verbi ποιεῖν cum praepositione ές conf. I, 41. III, 49. Quare nolui sequi Cobetum scribentem έπ΄ αὐτοῖς. — Ad οὐδ' ῶς in sequ. conf.

III, 13. 109 et ad vocem σοφίσμασι III, 85, ubi eodem fere sensu σόαισμα.

δεινώς ήσαν έν φυλακήσι] ήσαν e pluribus libris revocavi cum Gaisf. et Matth. pro vulg. έσαν. Sensus est: studiose custodias agebant. Haud infrequens apud Nostrum έν φυλακή έχειν s. φυλακήν έχειν, vid. I, 160. V, 77. VII, 207. VIII, 23. 40.

### CAP. CLIII.

Ζωπύρω] Pertinet huc disputatio, quam conscripsit I. Chr. Wichmanshausen: De Zopyro Babylonios fallente, ex Herodot. III et Iustin. I, 10. Lips. 1685. Nomen Zopyri in Persarum rebus decantatum dicit Dorvill. ad Charit. p. 472, ubi de nominis Graeci ratione quaerit. Nec meliora attulit Bochart., quem laudat in Hierozoic. III, 11. p. 414. — Megabyzi nomen legitur quoque III, 160 et apud Ctesiam Perss. Excerptt. 22. 33. Alibi scribitur Μεγάβαços, de qua scripturae diversitate conferas Duker. ad Thucyd. I, 109 et potissimum Hemsterhus. ad Lucian. Tim. I. p. 383 Bip., Dorvill. ad Charit. l. l., Perizonium ad Aelian. V. H. II, 2. Frequens enim hoc nomen in Persarum reperitur historia, pluresque duces ita vocantur, ex stirpe nobilissimi illius Megabyzi, qui septem inter coniuratos fuit, opinor, oriundi. Tu vid. quae de hoc nomine afferuntur in Excurs. ad

ı

δς τῶν ἐπτὰ ἀνδοῶν ἐγένετο τῶν τὸν μάγον κατελόντων, τούτω τῷ Μεγαβύζου παιδὶ Ζωπύρω ἐγένετο τέρας τόδε τῶν οἱ σιτοφόρων ἡμιόνων μία ἔτεκε. ὡς δέ οἱ ἐξηγγέλθη, καὶ ὑπὸ ἀπιστίης αὐτὸς ὁ Ζώπυρος εἰδε τὸ βρέφος, ἀπείπας τοισι δούλοισιπ μηδενὶ φράζειν τὸ γεγονὸς ἐβουλεύετο. καί οἱ πρὸς τὰ τοῦ Βαβυλωνίου ἡήματα, ὡς κατ' ἀρχὰς ἔφησε, ἐπεάν περ ἡμίονοι τέκωσι, τότε τὸ τεῖχος ἀλώσεσθαι, πρὸς ταύτην τὴν φήμην Ζωπύρω ἐδόκεε ἀλώσιμος εἶναι ἤδη ἡ Βαβυλών σὺν γὰρ θεῷ 154 ἐκεῖνόν τε εἰπεῖν καὶ έωυτῷ τεκεῖν τὴν ἡμίονον. ٰΩς δὲ οἱ

III, 70. Quibus add. Letronne in Mém. de l'Acad. d. Inscriptt. XIX, 1. pag. 12. 120, qui vocem Zάπυρος Graece sonantem et ad vocem Persicam similis fere soni effictam rerepetit a ζάω et πῦρ, ut significetur is, qui ignem vivificat, ignis igitur adorator. In Bisutuna inscriptione quod invenitur nomen Dadd' hupiya, id a Graeco nomine Zώπυρος valdę distare, monitu vix opus. Conf. Oppert. in: Journal Asiatique IV. Ser. T. XVIII. p. 357 seq.

ΰς τῶν ἐπτὰ ἀνδρῶν κ. τ. λ.] Conf. III, 70. Mox vulgo: τούτω Μεγαβύζου παιδί, cuius loco Sancrofti liber τούτου τοῦ Μ. π., quod cum probasset Herold., merito reiecit Dietsch. in Jahrbb. f. Philol. u. Paedagog. Vol. LXI. p. 432. Ipse cum Bekk. et Dindorf. exhibui τούτω τώ. - In seqq. pro έξαγγέλθη dedi έξηγγέλθη, ut supra cap. 142. Per hunc Megabyzum ea peracta esse, quae Zopyro tribuit Herodotus, auctor est Ctesias Excerptt. Perss. S. 22, quem forsitan secutus Diodorus in Excerptis ab Ang. Maio publicatis (Scriptt. vett. nov. coll. II. p. 34) X, 44. 45 omnia ea, quae Zopyrum fecisse tradit Herodotus, ad Megabyzum refert.

ήμιόνων μία έτεκε] Eadem Ctesias l. l. §. 22. Alium mulae partum Noster commemorat VII, 57, ubbcf. nott. Ac negat Aristoteles H. A. VI, 22. pag. 882 Bip., mulam unquam peperisse, unde non mirum, apud veteres hoc si acciderit, prodigii loco fuisse habitum. Vid. Plin. H. N. VIII, 44. (69) §. 173. Sueton. Galb.

cap. 4. Inde vel in proverbium abilt apud veteres: ,,nec mula parit"; cf. Gargil. Martial. Curae boum §. 19. pag. 32 ed. Lunaburg. Praeter Bochart. Hieroz. II, 20 omnia et veterum et recentiorum testimonia hac de re collegit Beckmann. ad Aristot. Auscultt. mirabb. p. 70. p. 142 et 427 comprobans recentioris aevi documentis ea, quae de mulis rarissime parientibus tradidit antiquitas. De mula, quae partum edidit Neapoli, plura narrantur in Götting. Gel. Anzz. 1848. Nachricht. nr. 13. pag. 172 seq. Et commemorat Schneider. ad Aristotelis l. l. (Hist. An. VI, 28 s. 33, T. III. p. 520) ex Actis Academ. Parisin. 1768. p. 50 et 1753 p. 131 equam, quae primo partu pallum, altero mulum edidit.

τό βρέφος] βρέφος de beluis (ἐπὶ ἀλόγου ζώου) dici, monet Grammaticus in Lex. Seguier. p. 84, 22 ad Herodoti et Homeri testimonium provocans. Tu conf. Ili. XXIII, 266. Oppian. Halieut. V, 464. Aelian. H. N. XI, 25, quae attulit Wess. — Ad ἀπείπας et eius structuram cf. I, 155 ibique nott. IV, 125. — Verba πρός. τὰ — ξήματα (ubi πρὸς valet secundum, ad; vid. nott. ad I, 38) repetuntur ob plura interiecta verbis πρὸς ταὐτην τὴν φήμην, ubi Sancrofti liber exhibet φῆμιν; tu conf. I, 43 ibique nott.

σῦν γας δτω — εἶπεῖν] Videbatur Zopyro học dictum non sine numine prolatum, divinitus Babylomio quasi immissum et iniectum. Vid. I, 86 ibique Valcken., cf. IX, 91: πατά συντυχίην, θεοῦ ποιεῦντος, forte fortuna, deo rem dirigente, et I, 111:

εε μόρσιμον είναι ήδη τη Βαβυλώνι άλίσκεσθαι, προσελΔαρείω ἀπεπυνθάνετο, εἰ περὶ πολλοῦ κάρτα ποιέεται
Βαβυλώνα έλεῖν. πυθόμενος δὲ, ὡς πολλοῦ τιμῷτο, ἄλλο
λεύετο, ὅκως αὐτός τε ἔσται ὁ έλὼν αὐτὴν καὶ ἑωυτοῦ τὸ
ν ἔσται κάρτα γὰρ ἐν τοῖσι Πέρσησι αἱ ἀγαθοεργίαι ἐς τὸ
ω μεγάθεος τιμῶνται. Ἦλλω μέν νυν οὐκ ἐφράζετο ἔργω
πὸς εἶναί μιν ὑποχειρίην ποιῆσαι, εἰ δ' ἑωυτὸν λωβησάμεκὐτομολήσειε ἐς αὐτούς. Ἐνθαῦτα ἐν ἐλαφρῷ ποιησάμεωυτὸν λωβᾶται λώβην ἀνήκεστον ἀποταμὼν γὰρ ἑωυτοῦ
φίνα καὶ τὰ ὧτα καὶ τὴν κόμην κακῶς περικείρας καὶ
τιγώσας ἦλθε παρὰ Δαρεῖον. Δαρεῖος δὲ κάρτα βαρέως 155
κε, ἰδὼν ἄνδρα δοκιμώτατον λελωβημένον, ἔκ τε τοῦ
νου ἀναπηδήσας ἀνέβωσέ τε καὶ εἶρετό μιν, ὅστις εἶη ὁ

δαίμονα, alia, quae attigi ad B. III, 77. 130.

ἀγαθοεργίαι] Eadem vox III,

## CAP. CLIV.

ef. etiam I, 67 ibique nott. am contractam τιμώνται mumolui in tanta corum locorum tudine, qui solutas, quas unas erodoto ferendas esse volunt, as non exhibent, sed contraquibus Herodotum et ipsum esse malim credere. Conf. Brep. 389. φάζετο] φράζεσθαι, monente ten., valet considerare, animadτε, σκοπείν, βουλευτικώς σκέ-Per, ut veteres notant Grami. Vid. supra III, 57 et V, 92. bique nott. Quod poëtis usitaad lonicos dein transiit scris, non item ad reliquos solurationis scriptores. In proxime pro υποχειρίην, quod cum bus recentt. edd. retinui, Flonus αὐτοχειρίη, quod Aldina ue exhibet, Mediceus αὐτοχει-, neutrum recte, ut dudum dit Wesseling Dissert. Hero-IX. p. 103. Ad verba εί δ' — μολήσειε ob usum voculae δὲ lartung: Lehre d. Partik. II. 405. Locutio εν ελαφοφ ποιεί-, quam supra I, 118 invenimus, mte Valcken., notat moleste ferre, χαλεπῶς φέρειν (quod sc. Babylonem adhuc capere non potuissent). Similia quaedam ad h.l. idem excitavit.

ξωυτὸν λωβᾶται] Herodoti verba excitat Nonnus in Gregor. Stelit. II. p. 161. Ad vocem ανήκεστον (insanabilis) poëtis perquam usitatam plurima collegit nec hoc loco omisso Blomf. ad Aesch. Choëph. Gloss. vs. 509. Vid. etiam Herodot. VI, 12. Ac plura comprobant testimonia, a Brisson. De reg. Pers. princ. II, 223 collecta, aurium, narium, manuum, pedum amputationes apud Persas haud inusitatas fuisse. Ad hanc corporis mutilationem, quae in dedecore est, accedunt comae male tonsae (την κόμην κακώς περικείρας), quod et ipsum dedecoris indicium est. Caeterum in Abulfedae Excerptis (Specim. histor. Arabb. ed. Pocock. p. 509) similis quaedam historia narratur de servo, cuius nasum Amru ex pacto abscidit, ut hoc modo adversarium falleret.

## CAP. CLV.

ανέβωσε] Ob formam conf. I, 8 ibiq. nott. Mox pro άναπηδήσας duo libri cum Fustath. ad Homer. p. 288, 15 s. 218, 11 πηδήσας, cuius loco Cobet legi vult ἀποπηδήσας, quod mihi ab hoc loco alienum videtur, cui melius convenit ἀνα

λωβησάμενος καὶ ὅ τι ποιήσαντα. ὁ δὲ εἶπε · Οὐκ ἔστι οὖτος ώνηρ ὅτι μὴ σὺ, τῷ ἐστὶ δύναμις τοσαύτη ἐμὲ δὴ ώδε διαθείναι · οὖτε τις ἀλλοτρίων, ὡ βασιλεῦ, τάδε ἔργασται, ἀλλ' αὐτὸς ἐγὼ ἐμεωυτὸν, δεινόν τι ποιεύμενος ᾿Ασσυρίους Πέρσησι Ἦκαταγελᾶν. Ὁ δ' ἀμείβετο · Ἦχος σχετλιώτατε ἀνδρῶν, ἔργῷ τῷ αἰσχίστῷ οὕνομα τὸ κάλλιστον ἔθευ, ῷὰς διὰ τοὺς πολιορκευμένους σεωυτὸν ἀνηκέστως διαθείναι · τί δ', ὡ μάταιε, λελωβημένου σεῦ, θᾶσσον οί πολέμιοι παραστήσονται; κῶς οὐκ ἔξέπλωσας τῶν φρενῶν, σεωυτὸν διαφθείρας; Ὁ δὲ εἶπε · Εἰ μέν τοι ὑπερετίθεα, τὰ ἔμελλον ποιήσειν, οὐκ ᾶν με περιείδες ·

πηδήσας, ut in Ili. XI, 379. Aristoph. Av. 490. Ad structuram verbb. ο τι ποιήσαντα conf. supra III, 42 ibique nott. Sensus est: quisnam ipsum sic mutilaverit, et qua de causa, s. quid ipse fecerit, cur ita alius ipsum mutilaverit. Ad ὅτι μὴ cf. III, 160. I, 18. Retinui ώνης cum Gaisf., ut I, 162. Vid. Bredov. p. 197. Duo libri ανήο cum Eustathio ad Od. ζ p. 1559, 35 s. 258, 28. διαθείναι, quod mox redit, valet afficere, tractare. In seqq. pro over τις άλλοτρίων Franke De particc. negatt. Comm. II. (Rinteln 1853) p. 25 ex uno Parisino scribi vult οὐδέ τ. αλλ. Mihi satius videbatur, in vulgata acquiescere, quam etiam tuentur a God. Hermanno disputata Opusce. III. p. 158.

δεινόν τι ποιεύμενος] Immerito, ut videtur, particulam re, quam omnes tenent libri, suspectam habuit Valck. recte caeteroqui monens, Graecos dixisse δεινον s. δεινα ποιήσασθαι (graviter, moleste ferre aliquid), sequente vel infinitivo vel particula si cum verbo finito. Cf. nott. ad III, 14. Assyrii dicuntur hic Babylonii, permutatione haud infrequenti, de qua conf. nott. ad I, 192. Ad structuram verbi καταγελάν conf. supra III, 37 ibique nott. Simili modo loquentem inducit Mardonium Noster VII, 9: καὶ Ἰωνας — οὐκ ἐάσεις καταγελάσαι ἡμίν. Cobet pro καταγελάν legi vult έγχανέειν, quo mihi non opus esse vi-

τί δ', ω μάταιε] δ' cum recentt.

edd. inserui. Ad παραστήσον-

ται cf. III, 13 ibique nott.
κῶς οὐκ ἐξέπλωσας τῶν φρενῶν] "Sanunne te credis esse, qui facie foede deformata sic te ipse lacerave ris." Sunt verba Valck., iure improbantis, quod e binis libris affertur: έξαμβλωσας pro **έξέπλωσας,** quod ipsum satis firmatum est Nostri loco VI, 12, ubi Iones παραφορονήσαντες και έκπλώσαντες έκτουνόου. Ας Suidas s. v. έππλεύσαντες· έξω γενόμενοι. Ipsam locutionem, qua dicitur: enavigare e mente, pro: discedere de mente s. de se (vid. Cic. De divin. II, 55. coll. Tuscull. III, 5. IV, 36.), insanum, dementem fieri, e re nautica petitam in maritimis civitatibus, qualis fuit Ionia, minus absonam videri, iudicavit Wessel. Prope accedit, quod Valck. attulit, Theocriteum: avolare ex mente II, 19. XI, 72 (πα τας φρένας έκπεπότασαι;). Eurip. Electr. 175. Ac denique huc referri poterit Pausaniae istud III, 4. §. 1: έξωρμει έκ τοῦ νοῦ, ubi cf. Siebelis.

El μέν τοι ὑπερετίθεα π. τ. 1.] De imperfecti forma (pro ὑπερετίθην) conf. Bredov. p. 396. Quod ad significationem attinet, Noster h. l. alteroque, qui exstat V, 32, activo usus est verbo, aliis locis (cf. I, 107. III, 71 ibique nott.) medio verbo, sed diversa significatione; itaque malim h. l. reddere: Equidem sane ad te si retulissem ea, quae facturus eram, haud me sivisses facere. μέν τοι cum Matth. et recentt. edd. reposui pro μέν τοι, quod dederunt

νῦν δ' ἐπ' ἐμεωυτοῦ βαλόμενος ἔπρηξα. ἤδη ὧν, ἢν μὴ τῶν σῶν δεήση, αίρέομεν Βαβυλῶνα. Ἐγὰ μὲν γὰρ, ὡς ἔχω, αὐτομολήσω ἐς τὸ τεῖχος, καὶ φήσω πρὸς αὐτοὺς, ὡς ὑπὸ σεῦ τάδε πέπονθα καὶ δοκέω, πείσας σφέας ταῦτα ἔχειν οῦτω, τεύξεσθαι στρατιῆς. σὰ δὲ, ἀπ' ῆς ἄν ἡμέρης ἐγὰ ἐσέλθω ἐς τὸ τείχος, ἀπὸ ταύτης ἐς δεκάτην ἡμέρην τῆς σεωυτοῦ στρατιῆς, τῆς οὐδεμία ἔσται ὧρη ἀπολλυμένης, ταύτης χιλίους τάξον κατὰ τὰς Σεμιράμιος καλεομένας πύλας μετὰ δὲ αὖτις ἀπὸ τῆς δεπάτης ἐς ἑβδόμην ἄλλους μοι τάξον δισχιλίους κατὰ τὰς Νινίων καλεομένας πύλας ἀπὸ δε τῆς ἑβδόμης διαλιπῶν είκοσι ἡμέρας, καὶ ἔπειτα ἄλλους κάτισον ἀγαγὼν κατὰ τὰς Χαλδαίων

Schweigh. et Gaisford.; conf. Bredov. p. 281. — βαλόμενος e Florentino pro βαλλόμενος iam revocavit Schweighzeus., quem reliqui edd. merito secuti sunt; ad locutionem έπ' έμεωντου βαλόμενος (i. e. meo, proprio consilio, re mecum deliberata neque cum alio quopiam communicata) vid. nott. ad III, 71. Verba ην μή των σων δεήση Schaefer. (ad Lambert. Bos. de Ellips. L. Gr. pag. 228) reddi vult: nisi tu desis, cum vulgo perperam vertantur: nisi tu tuis deeris. Accuratius opinor Dindorf.: nisi tu iis, quae tui muneris sunt, defueris. Tu cf. similem lo-eum VII, 18. — In seqq. ad verba ως έχω conf. I, 24 ibique nott. πέπονδα cum Schweighaeusero aliisque recepi pro ἔπαθον, quod huic loco minus aptum esse neminem fugit.

της οὐδεμία ἔσται ῶρη ἀπολλυμέτης] Tu vid. I, 4 ibique nott. Nec differt significatione locutio οὐδεμίαν ῶρην ἔχειν s. ποιείσθαι, rem parvi s. πίλι pendere, ut IX, 8. Apud Lucianum invenitur ὧρην ἔχειν, monente Valcken., qui Soph. Oed. Col. 377. 299 alia citat additque locutionem ὀλιγώρως ἔχειν, quae contrariam in partem accipi debet. Tu conf. etiam Elmsley ad Sophoclis l. l. (vers. 277. p. 131 ed. Lips.) et Kuehner. Gr. Gr. §. 533. not. 4. — In proxime seqq. κατά valet prope, ad, ut II, 121, 4, ubi vid., I, 76, ubi vid., IV, 139. — De ipso situ portarum cf. nott. ad III, 158.

διαλιπών] Retinui hoc cum re-

centt. edd., quod pari modo positum III, 157 invenitur. Schweighaeus. eumque secutus Gaisford. e tribus codd. posuerunt διαλείπειν (in quo infinitivum pro imperativo positum existimes, ut paulo infra έαν, κελεύει» et supra III, 134 aliisque locis), quod mihi librarii culpa ortum videtur. Ad imperativi formam έχόντων cf. I, 89 ibique nott. In proxime seqq. omnes libri μηδέν τῶν άμυνούντων, quod cum ferri non posse intellexisset Dindorf., scripsit άμυνεόντων, de futuro cogitans, quo usus est Noster (αμυνέειν) VII, 168. IX, 60. Mihi satius videbatur reponere αμυνόντων, quod idem scriptum reperio a Schweighaeus. hunc locum afferente in Lex. Herodot. s. v. (T. 1. p. 29). Sensus enim est: nihil corum (armorum), quibus hostes propulsamus nosque tuemur. Seqq. τοῦτο δὲ ἐᾶν ἔχειν valent: id vero (i. e. gladios breves) illos habere s. his solis illos armatos esse sinito. Ad vocem έγχειριδίων cf. nott. ad III, 118. 77. Quod in H. Stephani ed. pro έαν invenitur αν, id quamvis nullo libro scripto probatum ita defendi posse putat G. Hermann. Opusce. IV. p. 178, ut infinitivus έχειν addita particula αν pro imperativo accipiatur. Quod mihi haud persuasit, neque persuasit Burgesio in Prolegg. Thucydid. pag. 301. -In seqq. e Sancrofti libro alteroque reposui έπιτο έψονται pro vulgata έπιτο άψονται, quam ferri posse negat Bredov. p. 146.

καλεομένας πύλας τετρακισχιλίους. ἐχόντων δὲ μήτε ο ροι μηδὲν τῶν ἀμυνόντων, μήτε οὖτοι, πλην ἐγχειριδία δὲ ἐᾶν ἔχειν. μετὰ δὲ τὴν εἰκοστὴν ἡμέρην ἰθέως τὴν λην στρατιὴν κελεύειν πέριξ προσβάλλειν πρὸς τὸ τεῖχ σας δέ μοι τάξον κατά τε τὰς Βηλίδας καλεομένας κ Κισσίας. ὡς γὰρ ἐγὼ δωκέω, ἐμέο μεγάλα ἔργα ἀποδε τά τε ἄλλα ἐπιτρέψονται ἐμοὶ Βαβυλώνιοι καὶ δὴ καὶ λέων τὰς βαλανάγρας. τὸ δ' ἐνθεῦτεν ἐμοί τε καὶ μελήσει, τὰ δεῖ ποιέειν.

156 Ταῦτα ἐντειλάμενος ἥτε ἐπὶ τὰς πύλας, ἐπιστο ώς δὴ ἀληθέως αὐτόμολος. ὁρέοντες δὲ ἀπὸ τῶν πι κατὰ τοῦτο τεταγμένοι κατέτρεχον κάτω καὶ ὀλίγον κλίναντες τὴν ἐτέρην πύλην εἰρώτεον, τίς τε εἰη, δεόμενος ῆχοι. ὁ δέ σφι ἡγόρενε, ὡς εἴη τε Ζώπυρος :

των πυλέων τὰς βαλανάγρας] Ad vocem βαλανάγρα, quae etiam omnino indicat clavem, claustra, tenendum est, βάλανον dici cavam intus cochleatim striatam, quae in foramen serae (την βαλανοδόκην) descendebat, et tota intra id immersa latebat. Hoc modo clausae fores si aperiendae erant, adhibebatur  $\beta\alpha$ λανάγοα, quae in idem foramen demittebatur et conveniebat in cavum βαλάνου eamque attrahebat. Ita Salmasius Exercitt. Plin. pag. 650. (T. II. p. 916.) Add. Themist. p. 315 D. s. 381 ed. Dind. et quae alia proferuntur in Thes. L. Gr. II. p. 66 ed. Dindorf. Add. Aeneam Tactic. 18 ibiq. interpretes. p. 178 Orell. et imaginem βαλανάγρας illic exhibitam. - In fine recepi τὰ δεί pro vulg. τάδε, quod omnes recentt. edd. reiecerunt, unus tuetur Eltz. (Quaest. Herodd. fasc. II. in: Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Suppl. IX. p. 343), cum τάδε, ut putat, h. l. spectet ad id, quod caput est: ,,τάδε intelligit Zopyrus id, de quo cum Dario egit, i. e. proditionem, quam adversus Babylonios paraturus erat." Quam rationem vix cuiquam placere posse existimo.

### CAP. CLVI.

έπιστρεφόμενος] Reddunt vulgo:

subinde se convertens et ctans, ac si revera esset a transfugam simulans. Et i sum Gallice quoque red cherus: — "il s'enfuit vites de la ville se rete temps en temps, comme un veritable transfuge." Homer. Hymn. in Mercus στροφάδην δ' έβάδιζεν, α explicuit: et huc illuc in circumferebat oculos, com IV, 497. At Fr. Franke c 76 reddit: "huc illuc — al. ihat, vagabatur." — Val verba ως δη αληθέως in quibus δη notare vi confert Polyaen. VII, 12, pyro: ἡκεν αὐτόμολος, δὴ ὑπὸ Δαρείου παθών. mili modo ώς δη adhibuit 211 coll. V, 20, ubi vid. 1 όλίγον τι παρακλίνα<del>ντε</del> tae valvarum alteram aliga rientes, ut ait Wess., Aristoph. Pac. 981. — Ve ulíveir in foribus patefa dem usitatum Homero Ili auctori Vit. Hom. 33. είρωτεον τίς τε είη και

μενος ήποι conf. I, 35 Mox cum Schweigh. et C psi πυλουφοί pro vulg.

quod retinuit Matth. Co

μολέοι ές έχείνους. ήγον δή μιν οί πυλουροί, ταῦτα ώς ηχουσαν, έπι τὰ ποινὰ τῶν Βαβυλωνίων. καταστάς δὲ ἐπ' αὐτὰ ματοικτίζετο, φας ύπο Δαρείου πεπουθέναι, τα έπεπύνθεε ύπ' έωυτου παθείν δε ταυτα, διότι συμβουλεύσαι οί απανιστάναι την στρατιήν, έπεί τε οὐδείς πόρος έφαίνετο της άλώσιος. Νύν τε, έφη λέγων, έγω ύμτν, ω Βαβυλώνιοι, ήχω μέγιστον άγαθου, Δαρείω δε και τη στρατιή και Πέρσησι μεγιστον κακόν. οὐ γὰρ δὴ, ἐμέ γε ώδε λωβησάμενος, καταπροίζεται ἐπίσταμαι δ' αὐτοῦ πάσας τὰς διεξόδους τῶν βουλευμάτων. Τοιαῦτα 157 έλεγε. οι δε Βαβυλώνιοι ορέοντες ανδρα των έν Πέρσησι δοκιμώτατον φινός τε καλ ώτων έστερημένον, μάστιξί τε καλ αΐματι αναπεφυρμένου, πάγχυ έλπίσαντες λέγειν μιν άληθέα, καί σφι ηπειν σύμματον, έπιτραπεσθαι έτοιμοι ήσαν, τῶν ἐδέετο σφέων. έδεετο δε στρατιής. Ο δε, έπεί τε αὐτῶν τοῦτο παρέ-

ματαστάς δὲ ἐπ' αὐτὰ] Valck. scribi maluit καταστάς δὲ ἐς αὐτά, i. e. ές μέσον αὐτῶν, stans in concilio vel curia Babyloniorum, ut qui deduxisse dicantur Zopyrum έπί τα πο ε να τών Β., quod ipsum indient commune s. concilium Babyl. Th conf. nott. ad Plut. Philopoem. P. 32. 50. Neque vero opus esse hac emendatione, monstrat alter locus VIII. 79: στάς έπὶ τὸ συνέδριον, abi recte monuit Schweigh., participium Gràs s. natastàs valere constitutus, productus. Atque supra III, 48: Σαστάντες έπὶ τοὺς ἄρχοντας Είνους τοῦς ἐρχοντας eleyon - enenordes plerique libri. Olim > exordes, sine augmenti reduplicatione, ut aliis quoque locis, quos Collegit Bredov. p. 289, idem facture videmus, unde hace lectio n spernenda videtur Werfero in Actt. phill. Monacc. I, 2. p. 240. Cum ero Noster in his variare soleat, modo reduplicationem addens, negligens, equidem praeferendu duxi, quod librorum scriptoru consensus h. l. praebuit. — Mox Silgatam revocavi παθείν, ex uno Sancrofti libro mutatam in παquod ipsum exhibuerunt Dinet Dietsch. Tu vid. Bredov. pag. 326. απανιστάναι valet abduut VI, 133 coll. IX, 86. 87.

3

4

te male intrusam cum recentt. edd.

abieci. Schweighaeusero placet δη pro δέ.

ἔφη λέγων] Vid. I, 118 ibique nott. Ad seqq. ηκω μέγιστον άγαθον cf. Kuehner. Gr. Gr. §. 506. not. 2. et Krueger. ad Dionys. Halic. pag. 97. Ante στρατιή cum Schweigh, et Gaisf. e pluribus libris recepi τỹ. Omisit Dietsch. articulum, quem retinuit Dindorf. - Ad vocem καταπροίξεται vide nett. ad III, 36. Exstat ad h. v. glossa Herodotea, qua tamen parum proficimus. διέξοdos, quod propria notione invenitur II, 24. 26. 111, 4. III, 117, hic et VII, 231 translato sensu de diversis consiliorum viis et rationibus accipiendum. "Et tralate vario modo usurpant philosophi; de quibus dictum ad Plotin. II, 8. 1. III, 8. 8. V, 8. 6. Cf. Procl. in Alcib. pr. p. 12 et p. 249." Cr.

#### CAP. CLVII.

ήσαν, τῶν ἐδέετο σφέων] ήσαν rescripsi e binis libris cum Gaisf. et Matth. pro έσαν. Verbo δείσθαι duplex hic adstruitur genitivus et rei et personae. Conf. Herod. I, 8. – In seqq. ἐπιλεξάμενος τῶν Βαβυλωνίων est: cum e Babyloniis optimos quosque selegisset, hos eduxit etc. Conf. supra III, 44 ἐπιλέξας eodem fere sensu.

λαβε, ἐποίεε, τά περ τῷ Δαρείφ συνεθήκατο. έξαγαγών γὰρ τη δεκάτη ήμερη την στρατιήν των Βαβυλωνίων, και κυκλωσάμενος τούς χιλίους, τούς πρώτους ένετείλατο Δαρείω τάξαι, τούτους κατεφόνευσε. μαθόντες δέ μιν οί Βαβυλώνιοι τοίσι έπεσι τὰ έργα παρεχόμενον όμοτα, πάγχυ περιχαρέες έόντες, παν δη ετοιμοι ήσαν ύπηρετέειν. ὁ δε διαλιπών ημέρας τὰς συγκειμένας, αύτις έπιλεξάμενος των Βαβυλωνίων έξήγαγε καί κατεφόνευσε των Δαρείου στρατιωτέων τους δισχιλίους. ίδόντες δε και τούτο τὸ έργον οι Βαβυλώνιοι πάντες Ζώπυρον είχου έν στόμασι αινέοντες. ὁ δὲ αύτις διαλιπών τὰς συγκειμένας 278 ήμέρας έξήγαγε ές τὸ προειρημένον, καὶ κυκλωσάμενος κατεφόνευσε τους τετρακισχιλίους. ώς δε και τοῦτο κατέργαστο, πάντα δη ήν έν τοισι Βαβυλωνίοισι Ζώπυρος, και στρατάρτης 158 τε ούτος σφι και τειγοφύλαξ απεδέδεκτο. Προσβολήν δε Δαοείου κατά τὰ συγκείμενα ποιευμένου πέριξ τὸ τείχος, ένθαῦτα δη πάντα τὸν δόλον ὁ Ζώπυρος ἐξέφαινε. οί μὲν γὰρ Βαβυλώνιοι άναβάντες έπὶ τὸ τείχος ημύνοντο την Δαρείου στρατιήν προσβάλλουσαν, ὁ δὲ Ζώπυρος τάς τε Κισσίας καὶ Βηλίδας κα-

είχον έν στόμασι αίνέοντες] ore ferebant eum laudantes. Confert Wess. VI, 36, ne quis αίνέοντες redundare arbitretur.

πάντα δη η κ. τ. λ.] i. e. omnium primo loco apud Babylonios censebatur et dicebatur Zopyrus. In qua locutione, quod έν ante τοισι melius omitti censet Valck. (ad VII, 156), satis iustam equidem non perspicio causam. At vero omisit praepositionem Matthiae, eandemque etiam eiici vult Cobet; sed reliqui editores merito retinuerunt. Tu cf. praeter VII, 176 etiam supra I, 122 ibique laudd. Alios, qui de hac formula egerunt, viros doctos excitavit ad h. l. Wesseling.

στο ατά ο χης Ita cum Schweigh. et Gaisf. exhibui, cum plures libri στοατιά ο χης. Laudant interpretes Herodd. VIII, 44. Athen. I. p. 11. Philo Iud. c. Flacc. p. 981. Pindar. Isthm. V, 30.

#### CAP. CLVIII.

κατὰ τὰ συγκείμενα] i. e. secundum ea, quae cum Zopyro convene-

rant. Conf. V, 50. 62. Expressit locutionem Pausan. VIII, 10. §. 4, nbi vid. Siebel. De voce πέριξ vid. nott. ad IV, 15. — In seqq. scripsi cum Schweigh. et Gaisf. ὁ μλν γάρ Βαβ., delens, quam vulgo inserunt, particulam δη post γάρ. Ad ἐσῆπε conf. III, 146 ibique nott. — De Iovis Beli templo vid. nott. ad I, 181. — Ad vocem ἔκαστος cf. Kuehner. Gr. Gr. §. 509 et supra III, 150. 82. Ctesiae si confidimus, res confecta est non Zopyri, sed Megabyzi operâ. Conf. Perss. Excerptt. §. 22.

τάς τε Κισσίας και Βηλίδας και λεομένας πύλας] Utramque portam in orientali urbis parte fuisse inde colligit Rennel. p. 543, quod Cisnis porta procul dubio Susa orientem versus duxerit; Beli portam, e qua Babylonii in Beli templum. quod scilicet proximum fuisse probabile est, confugerint, in eadem parte fuisse idem censet, indeque etiam argumentum petit, quo ipsum Beli templum in orientali urbis parte situm fuisse commonstret. Nobis ad I, 181 probabilior visa est ea sententia, qua in occidentali Babylonis

λεομένας πύλας ἀναπετάσας ἐσῆκε τοὺς Πέρσας ἐς τὸ τείχος. τῶν δὲ Βαβυλωνίων οι μὲν εἰδον τὸ ποιηθὲν, οὖτοι ἔφευγον ἐς τοῦ Διὸς τοῦ Βήλου τὸ ίρον οι δὲ οὐκ εἰδον, ἔμενον ἐν τῆ ἐωυτοῦ τάξι ἔκαστος, ἐς ο δὴ καὶ οὖτοι ἔμαθον προδεδομένοι.

Βαβυλών μέν νυν ούτω τὸ δεύτερον αίρέθη. Δαρείος δὲ 159 ἐπεί τε ἐκράτησε τῶν Βαβυλωνίων, τοῦτο μέν σφεων τὸ τείχος περιείλε καὶ τὰς πύλας πάσας ἀπέσπασε τὸ γὰρ πρότερον ἐλῶν Κῦρος τὴν Βαβυλῶνα ἐποίησε τούτων οὐδέτερον τοῦτο δὲ ὁ Δαρείος τῶν ἀνδρῶν τοὺς κορυφαίους μάλιστα ἐς τρισχι-λίους ἀνεσκολόπισε, τοῖσι δὲ λοιποίσι Βαβυλωνίοισι ἀπέδωκε τὴν πόλιν οἰκέειν. ὡς δ' ἔξουσι γυναίκας οἱ Βαβυλώνιοι, ῖνα σφι γένεα ὑπογίνηται, τάδε Δαρείος προϊδών ἐποίησε τὰς

parte hoc templum collocari debeat.

— Nini portam, Herodoto commemoratam, cum Niniven duxerit, ad septentrionem spectasse Rennel. statuit, Chaldaicam portam meridiem versus, Semiramidis portam septentrionem et orientem versus. Atque omnino a parte occidentali nulla Babylonis videri fuisse moenia idem contendit, Nos Chaldaeorum portam collocamus in orientali urbis parte, quippe in qua potissimum huius gentis erat sedes, regum Chaldaicorum palatio ornata. Cf. Heeren. Ideen 1,2. p. 181.

#### CAP. CLIX.

το τείχος περιείλε και τας πύlag πάσας απέσπασε] i. e. moenia sustulit 8. diruit portasque avulsit. Eodem modo το τείχος περιαιρέειν Noster dixit VI, 46. Αd απέσπασε cf. I, 17. Quod vero Cyrus hic moenia intacta reliquisse dicitur, obstat disertum Berosi testimonium ap. Ioseph. c. Apion. I, 20, si quidem τείχη illic moenia urbem cingentia neque arces extra urbem munitiores significant. At mihi quae Herodotus scribit, verisimiliora videntur, praesertim si Cyri illam ubivis in victos monstratam clementiam respicimus, cf. Gesen.ad Iesai. XIII. p. 469. In Bisutuna inscriptione, in qua, ut ad III, 150 indicavimus, plura de hac Babyloniorum rebellione exponuntur, nihil traditur de moenibus dirutis neque de Babylo-

niis ter mille cruci affixis; quod sane in tali monumento in Darii honorem et gloriam posito vix exspectari poterat: unum rebellionis ducem interfectum esse enuntiat Darius, qui alium quoque rebellem una cum sociis cruci s. palo affigi iussit (Col. III. §. 8), duos autem alios, abscisis naribus, auribus, lingua, crucis supplicio traditos commemorat (Col. II. §. 13. 14). Caeterum gravius supplicium, quod de Babyloniis sumptum esse Noster scribit, e quibus ter mille viros summae dignitatis (τους πορυφαίους, i. e. principes fere, Chaldaeos opinor; cf. nott. ad III, 150) palo affigi iussit Darius, haud mirum videbitur ei, qui talem saevitiam et crudelitatem ab orientalium hominum animis regumque moribus haud abhorrere satis noverit, ipsa teste historia regnorum orientalium atque motuum, qui in his acciderint: neque adeo recentiorem aetatem talibus carere, quae consimilia fere iis, quae ab Hero-doto h. l. narrantur, vel ad probandam huius fidem afferri possint, apte monuit Grote: History of Greece IV. p. 311, in memoriam revocans illud supplicium, quod Petrus Magnus Russorum princeps de militibus rebellibus, Strelitzae vulgo vocantur, Moscuae sumpsit anno 1698 post Chr. n.; quibus alia addi poterunt in Mongolorum, Hunnorum, Turcarum historia obvia.

ίνα σφι γένεα υπογίνηται] i. e. ut

γὰρ έωυτῶν, ὡς καὶ κατ' ἀρχὰς δεδήλωται, ἀπέπνιξαν οἱ Βαβυλώνιοι, τοῦ σίτου προορέωντες ἐπέταξε τοἰσι περιοίκοισι εθνεσι γυναϊκας ἐς Βαβυλῶνα κατιστάναι, ὅσας δὴ ἐκάστοισι ἐπιτάσσων, ιστε πέντε μυριάδων τὸ κεφαλαίωμα τῶν γυναικῶν συνῆλθε ἐκ τουτέων δὲ τῶν γυναικῶν οἱ νῦν Βαβυλώνιοι 160 γεγόνασι. Ζωπύρου δὲ οὐδεὶς ἀγαθοεργίην Περσέων ὑπερεβάλετο παρὰ Δαρείω κριτῆ, οῦτε τῶν ῦστερον γενομένων οῦτε τῶν πρότερον, ὅτι μὴ Κῦρος μοῦνος τούτω γὰρ οὐδεὶς Περσέων ἡξίωσέ κω ἐωυτὸν συμβαλέειν. Πολλάκις δὲ Δαρείον λέγεται γνώμην τήνδε ἀποδέξασθαι, ὡς βούλοιτο ἄν Ζώπυρον το εἰναι ἀπαθέα τῆς ἀεικείης μᾶλλον, ἢ Βαβυλῶνάς οἱ εἰκοσι πρὸς τῆ ἐούσῃ προσγενέσθαι. ἐτίμησε δέ μιν μεγάλως καὶ γὰρ δῶρά οἱ ἀνὰ πᾶν ἔτος ἐδίδου ταῦτα, τὰ Πέρσησί ἐστι τιμώ-

soboles ipsis flat, subveniat. Quaerit Bekker., pro γένεα an legendum sit γενεή, quam vocem eo sensu, qui hîc requiritur, inveniri volunt in Iliad. XXI, 187. 191; sed codem sensu Homerum quoque dixisse γένος monstrant alii loci: Ili. XIX, 122. VI, 140. IX, 538. Ita qui γένος scripsit Ili. XIV, 113, is eodem sensu γενεήν adhibuit Odyss. XV, 225. Quare in Herodoto nihil mutare volui. Ad vocem ανεσκολόπισε cf. nott. ad I, 128 et III, 132, et ad verba τὰς γὰρ έωντῶν κ. τ. λ. ob usum particulae γὰρ supra nott. ad I, 8. 24.

ώς καὶ κατ ἀρχὰς δεδήλωται] Cf. III, 150. κατ ἀρχὰς valet: initio huius narrationis, ut V, 62.92. §. 6. VII, 88, ubi conf. nott. Ad structuram τοῦ σίτου προορέωντες conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 533, b. — Ad verba ὅσας δή ἐκαστ. ἐπιτ. conf. I, 157. 160 ibique nott.

ωστε πέντε μυριάδων τὸ κεφαλαίωμα] τὸ κεφαλαίωμα indicat summam, quam vulgo dicimus. Quod in Sancrofti libro legitur μυριάδες, non prorsus displicet Wesselingio comparanti Lysiam in Or. Parent. 7. Ioseph. B. Iud. IV, 11. 3, alia.

#### CAP. CLX.

παρὰ Δαρείφ κριτή] i. e. Dario iudice; vid. I, 32 ibique nott. IV, 65.
— Mox haud mutavi συμβαλέειν,

vid. nott. ad IV, 42. Zopyri factum Dariique de eo iudicium plures celebrant, quos ad III, 150 init. citavimus, atque videtur illud adeo in proverbium cessisse, de quo Zenobius IV, 9. Tu adde his Anonymi Byzantini rhetoric. militar. a Koechlyo nuper editam cap. 47 (Part. poster. Turici 1856. pag. 12.). Ipsum Cyrum quanti fecerint Persae, satis ex iis patet, quae supra III, 34. 89 allata sunt.

γνώμην τήνδε ἀποδέξασδας] mile de Megabyzo dictum exstat 17.
143. Qui pro Zopyro Megabysum in his nominat Diodorus (vid. supra el III, 153), is hoc quoque Darii dectum ad Megabyzum refert. In secum Schweigh. et Matth. retinul επείης, cuius loco Gaisf. reposentation. Tu vid. nott. ad I, 15.

ταῦτα, τὰ Πέρσησί ἐστι πριστιτα] Ctesiae si fides est Excerperss. §. 22, Megabyzum, cuius operation of the composition of the expugnata est, Xerxes hone vit cum aliis multis donis, tum murch, sex talentorum ponderis, que munus inter regia dona apud Persesit honorificentissimum. Tu cont. nott, ad h. l. p. 157. 158. Maluit Herodotus in universum loqui, cum singula forsitan minus bene cognita haberet.

τατα, καὶ τὴν Βαβυλῶνά οἱ ἔδωκε ἀτελέα νέμεσθαι μέχρι τῆς ἐκείνου ζόης, καὶ ἄλλα πολλὰ ἐπέδωκε. Ζωπύρου δὲ τούτου γίνεται Μεγάβυζος, ος ἐν Αἰγύπτω ἀντία ᾿Αθηναίων καὶ τῶν συμμάχων ἐστρατήγησε Μεγαβύζου δὲ τούτου γίνεται Ζώπυ-ρος, ος ἐς ᾿Αθήνας αὐτομόλησε ἐκ Περσέων.

ἀτελέα νέμεσθαι] Quae ita intelligo, ut rex illi urbem ita commiserit, ut reditus ipse perciperet neque quidquam in regium aerarium immitteret, ut alii satrapae ex ea distributione, quam Darius (supra III, 89 seq.) constituerat, facere solebant; cf. Herod. VIII, 136. Ad ipsam locutionem vid. III, 97: ἀτελέα γὰρ Πέρσαι νέμονται χώρην et conf. III, 91. I, 192.

91. I, 192. δς ἐν Λἰγύπτω ἀντία ᾿Αθηναίων π. τ. λ.] De hac re conf. Ctes. Excerptt. Perss. §. 32. 33. Diodor. Sicul. XI, 74. 76. Thuc. I, 109. Incidit hoc in ann. ante Chr. n. 458. — Cf. Larcher. T. VII. p. 653.

Zώπνοςς] Ad rem cf. IV, 43 et Ctes. Excerptt. Perss. §. 43, unde colligi poterit, cur ille Athenas potissimum fugerit, et quae illi ratio cum Athenicnsibus intercesserit. — In seqq. αὐτομόλησε dedi e duobus codd. cum Schweigh. et Gaisf. pro vulg. ηὐτομόλησε, quod male retinuit Matth. Vid. Bredov. p. 318.

## ΊΣΤΟΡΙΩΝ ΉΡΟΔΟΤΟΥ Γ΄.



# ΗΡΟΙΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΉ.

## МЕЛПОМЕНН.

ΜΕΤΑ δὲ τὴν Βαβυλῶνος αῖρεσιν ἐγένετο ἐπὶ Σκύθες το αὐτοῦ Δαρείου ἔλασις. ᾿Ανθεύσης γὰρ τῆς ᾿Ασίης ἀνδράσι καὶ χρημάτων μεγάλων συνιόντων ἐπεθύμησε ὁ Δαρείος τίσασθαι Σκύθας, ὅτι ἐκεῖνοι πρότεροι, ἐσβαλόντες ἐς τὴν Μηδικὴν καὶ νικήσαντες μάχη τοὺς ἀντιουμένους, ὑπῆρξαν ἀδικίης. Τῆς

#### CAP. I.

Αὐτοῦ Δαρείου έλασις] Schweighaeuser., quem sequuntur Gaisf. et Matthiae, pro avrov de suo scripsit αν του, codicibus refragantibus. Equidem ad vulgatam lectionem redire malui, cum ipse Darius expeditionem suscepisse cur dici nequeat, haud intelligam, praesertim si reputemus alias expeditiones, alia bella per Darii duces gesta, quae haud pauca commemorat Bisutuna inscriptio; cf. ad III, 150 allata. Inde recentt. edd. recte retinuerunt avτου. Et patrocinatur lectioni αὐτοῦ Letronne in Journ. d. Savans 1817. pag. 92, ubi haec addidit vir doctissimus: "On auroit à s'exercer sur plusieurs centaines de passages, s' il fallait corriger le texte de cet historien toutes les fois, qu'il emploie avros de la même manière, par une sorte de surabondance, soit pour rappeler l'attention sur une personnage, dont il vient de parler, soit pour ajouter une nuance de plus, comme dans la phrase qui nous occupe."

'Ανθεύσης γαο της 'Ασίης κ. τ. 1] i. e. cum viris floreret (virorum fortium praeberet copiam) Asia multaeque pecuniae in regis aerarium con fluerent s. redirent, ex tributo scilicet singulis gentibus imposito, ut III, 89 seqq. legimus. Itaque stats imperii florentis, i. e. et virorum proventu et opum praesidio abundantis, ad bellum suscipiendum invitabat. Ad usum verbi ar vid. Herod. VI, 127. Thucyd. I, 19 fin. Ad usum verbi συνιόντων conf. Herod. I, 64. De reliquis, quae ad hume locum pertinent, de vera belli causs ac de tempore, quo susceptum est, vid. plura in Excurs. ad h. l.

vπηρξαν ἀδικίης] i. e. initium fecere iniuriarum, primi iniurias intulerunt. Citat locum Suidas s. v. III. p. 550. De locutione conf. Valekus. ad Euripid. Phoeniss. p. 533 et infra Herod. IV, 119 ibique nott., VI, 119. Ipsum verbum ὑπηρξαν Suidas exponit προκατήρξαντο. Ad id, quod antecedit τοὺς ἀντιουμένους (i.e. obviam euntes, occurrentes, seasunostil) conf. Herodot. I, 76. 207. IV, 3. VII, 9, 1. 102. 189. IX, 7, 2.

νω 'Ασίης ήρξαν, ώς καὶ πρότερόν μοι εἴρηται, Σκύθαι δυῶν δέοντα τριήκοντα. Κιμμερίους γὰρ ἐπιδιώκοντες lov ἐς τὴν 'Ασίην, καταπαύσαντες τῆς ἀρχῆς Μήδους ' γὰρ, πρὶν ἢ Σκύθας ἀπικέσθαι, ἡρχον τῆς 'Ασίης. Τοὺς ύθας ἀποδημήσαντας ὀκτώ καὶ εἴκοσι ἔτεα καὶ διὰ χρόκουτου κατιόντας ἐς τὴν σφετέρην ἐξεδέξατο οὐκ ἐλάσκόνος τοῦ Μηδικοῦ Εὐρον γὰρ ἀντιουμένην σφι στρατιὴν 化γην. αί γὰρ τῶν Σκυθέων γυναϊκες, ῶς σφι οἱ ἄνδρες τν χρόνον πολλὸν, ἐφοίτεον παρὰ τοὺς δούλους. Τοὺς 2 ύλους οἱ Σκύθαι πάντας τυφλοῦσι τοῦ γάλακτος εἴνεκεν,

al πρότερόν μοι είσηται] Vide I, 103. 105 ibique nott. Mox δυῶν pro δυῶν; de quo vid. d I, 14. Cf. ÍV, 89. 90. Ad seqq. Κιμμερίους γὰρ ἐπιδιω-π. τ. λ. conferunt Schol. Hod d Odyss. XI, 14. Tu vide ad Herodot. I, 6. 15. IV, 11. είσντας (redeuntes) conf. III, 3, ne plura.

tesoν παρά τοὺς δούλους]

te coniuges corum longa exspestrorum fessae — servis ad

tem pecorum relictis nubunt."
stinus II, 5, quem citat Vala de usu verbi φοιτάν mole quo diximus ad II, III coll.

#### CAP. II.

ις δε δούλους οί Σκύθαι πάνplood De his conferent Nona Gregor. Nazianz. pag. 152. t Herodotea Plutarchus T. Il. A. Opp. itemque Schol. Ariun. Eqq. 959, ubi μολγούς intantur ruplous, Scythicam ex oti verbis prave fingentes na-1. Utitur autem nostro loco n. Id. I, 2. pag. 296, quo, ut is nomadum gentibus, ita Scytoque servos fuisse probaret; me monet, Scytharum e terris um servorum copiam in Asiam asque inde orbis terrarum pariductam fuisse: unde factum, thac Scytharum nomine proe significarentur quilibet servi. γάλακτος είνεκεν, τοῦ πίποιεύντες ωδε] His verbis, scum iungenda sunt, quae in

fine huius capitis leguntur: τούτων μέν είνεκα απαντα, τον αν λάβωσι, οί Σκύθαι έκτυφλούσι · ού γάρ αροται είσὶ, άλλὰ νομάδες, merito offensus est Hansen: Osteuropa etc. pag. 68. 77 seq., intelligi posse negans, quid commune habeat servorum excaecandorum mos cum equarum lacte et butyro inde parando: in Herodoti narratione turbata esse quaedam inde existimat aut errorem quendam subesse, natum illum quidem ex interpretatione quadam Herodoto exhibita, sed falso intellecta, praesertim cum infra cap. 20 hi ipsi servi vocentur ol τυφλοί; quam in rem affert, quod apud Osmanos servus vocatur kiole, caecus kior; aut si hoc minus placeat, cogitari quoque posse existimat de antiqua fama, quam ad suam actatem Noster temere transtulerit, aut de caecis, quos inter Scythas variis de causis solito plures fuisse credamus licet, ad inferiora domus negotia eam ipsam ob causam adhibitis omnino sermonem fieri. Ac similem fere in modum Kruse (Urgeschichte des Esthnisch. Volksstammes pag. 200) suspicatur, agi forsitan hoc loco de caecis, qui plurimi adhuc reperiantur in terris Russiae meridionalibus, tum ob pulverem subtilem, tum ob fumum in casis semper excitatum oculisque humanis nocivum, quique inde ad negotia inferiora domestica adhibeantur. Quae certe probabiliora videntur iis, quae commentus est Neumann: Die Hellenen im Skythenlande pag. 279-282. Attuli haec, τοῦ πίνουσι, ποιεῦντες ὧδε· ἐπεὰν φυσητῆρας λάβωσι ὀστεῖνους αὐλοῖσι προσεμφερεστάτους, τούτους ἐσθέντες ἐς τῶν θηλέων ἵππων τὰ ἄρθρα, φυσῶσι τοῖσι στόμασι, ἄλλοι δὲ ἄλλων
φυσεόντων ἀμέλγουσι. φασὶ δὲ τοῦδε εῖνεκα τοῦτο ποιέειν·
τὰς φλέβας τε πίμπλασθαι φυσεωμένας τῆς ἵππου καὶ τὸ ούθαρ
κατίεσθαι. ἐπεὰν δὲ ἀμέλξωσι τὸ γάλα, ἐσχέαντες ἐς ξύλινα
ἀγγήῖα κοῖλα καὶ περιστίξαντες κατὰ τὰ ἀγγήτα τοὺς τυφλοὺς,

quae num sufficiant ad hunc locum explicandum, aliis diiudicandum relinquere praestat. Equidem, quae toto hoc capite traduntur, reliquae de Scythis et Darii expeditione narrationi interiecta esse crediderim a Nostro, qui hac oblata occasione servos a Scythis privari oculorum sensu et ad butyrum parandum (s. omnino ad domestica negotia) adhiberi relaturus utrumque hoc iam ita confusum exhibet, ut facile suspicari liceat, Herodoti verba minime proferri integra, sed omissa esse quaedam, ad servorum excaecandorum morem pertinentia causamque nefandi istius moris declarantia: quae si adessent verba, sponte opinor intelligeremus. quî factum sit, ut h. l. servi excaecati cum butyro a servis parando coniungi potuerint. De lacunis Herodoteis conf. Bredov. p. 13 seqq.

έπεὰν φυσητῆρας λάβωσι] Cum recentt. editt. scripsi φυσητῆρας, φυσώσι, φυσεύντων, φυσεωμένας, quae voces duplicata litera σ vulgo exhibebantur. Mox όστείνοις Noster dixit forma όστείνος usus, cum alii όστινος praeferrent. Conf. Lobeck. ad Phrynich. pag. 262. Ad vocem ἄρθρα (genitalia) cf. nott. ad III, 103.

τὰς φλέβας τε πίμπλασθαι φυσεωμένας τῆς ἔππου καὶ τὸ οὐθας κατίεσθαι] Valckenar. scribi mavult φυσεωμένης τῆς ἔππου ex Athenaeo, qui ob vocem οὐθας haec citat IX, 60. pag. 399 C. Libri Herodotei non addicunt. Est vero οὐθας, quod de bubus aliisque animalibus rarius adhibetur, uber, mamma, sumen, quod si demittatur (κατίεσθαι), lac facilius emulgeri posse apparet. Simile quid in Arabia se vidisse narrat Nie-

buhr (1)escript. de l'Arab. pag. 146, teste Larchero), ubi mulgente altero alter manum brachiumque in vaccae vulvam inserit, quod illam hac titillatione excitatam plus lactis edituram putant. Quibus subiicit Schweighaeuserus, quae similia in australi Africae promontorio vaccis fiant, quae, postquam ademptus sit vitulus, lac dare recusent, auctore Kolbio in Capite Bonae Spei hodierno (Norimberg. 1719) pag. 460. Tu vide librum, qui inscribitur: Der orientalisch-indian. Kunst- u. Lustgärtner (Dresd. 1692) pag. 252, ubi in tabula adiecta imago cernitur vaccae, quae mulgetur, cuiusque vulvam servus inflat. Ac similem quendam morem a Calmuccis adhibitum in vaccis, qui lac recusant, affert Pallas (Reise in die südlichen Provinzen v. Russland II. p. 119), quo ad Herodoti verba explicanda utuntur Hansen l. l. pag. 69 et Kruse 1. l. p 291. Ac pertinent huc Scythae, qui dicuntur Ιππημοίγοι, Γαλαπτοφάγοι, de quibus conf. Strabo VII. p. 300 s. p. 460 B. Scymni Chii fragmm, vs. 116. Nicol. Damasc. fragmm. p. 140 Orell., ne plura. Cf. IV, 46. Quin hodieque apud Tartaros equarum lac praeferri vaccarum lacti testantur. Conf. Coraës loco mox laudando pag. 280. 281 seq.

καὶ περιστίζαντες] Ita Mediceus aliusque codex. In Aldina, Florentino, aliis: περιστήζαντες, in aliis περιστήσαντες, quod ab Henr. Stephano invectum sic interpretantur: ad mulctralia caecos collocantes. At nobis hoc vocabulum ab eo intrusum videtur, qui vocem περιστίζαντες explicare aut huius ipsius loco aliud idque sibi notins vocabulum substituere voluerit, ignorans scili-

δονέουσι τὸ γάλα. καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ ἐπιστάμενον ἀπαρύσαντες ἡγεῦνται εἶναι τιμιώτερον, τὸ δ' ὑπιστάμενον εσσον τοῦ ἐτέρου. τοὑτων μὲν εῖνεκα ἄπαντα, τὸν ἄν λάβωσι, οἱ Σκύθαι ἐκτυφλοῦσι οὐ γὰρ ἀρόται εἰσὶ, ἀλλὰ νομάδες. Ἐκ τοὑτων 3 δὴ ὧν σφι τῶν δούλων καὶ τῶν γυναικῶν ἐπετράφη νεότης,

cet illius vim ac notionem. Itaque cum recc. edd. retinui •περιστίξαντες, idque eodem sensu, quo περιuvulmantes (circumdantes et collocentes), accipiendum et a verbo mequatizer (i. e. continua serie circum collocare) repetendum duco, praeeunte Wesselingio et probante Guil. Dindorfio in Thesaur. L. Gr. T. VI. p. 941. Schweighaeuser. in Lexico Herodot. (II. p. 206) de verbo περι-STIZELY minus recte cogitans eodem modo explicat: continua serie circum collocare, accedente Schneidero in Lexic. Gr. Idem verbum infra IV. 202. — δονέουσι τὸ γάλα valet: agitant lac; vid. Homer. Ili. XII, 157. XVII, 55 et conf. nott. ad Herodot. VII, 1.

παί το μέν αύτοῦ ἐπιστάμενον] έπιστάμενον hic vocatur illud, quod in lacte superne stat sive supernatat, quod Galli vocant la crème, unde Latinam vocem cremae formasse fertur Fortunatus, sexti saeculi post Chr. n. poëta. Italus interpres Hippocratis affert locum De aër. aq. et locc. §. 94 [ubi plura nunc attulit Coraës T. II. pag. 281 seq.] sive cap. 18 fin. de Scythis: καὶ πί νουσι γάλα ῖππων καὶ ἱππάκην τοώ-γουσι τοῦτο δ' έστὶ τύρος ἴππων, quibus verbis addere iuvat alterum einsdem Hippocratis locum (De morbis IV. pag. 508 ed. Foes. sive Tom. II. pag. 357 seq. ed. Kuehn.): ῶσ-περ οι Σκύθαι ποιέουσι έν τοῦ ἰππείου γάλαπτος. έγχέαντες γάο ές ξύλα ποϊλα σείουσι το δε ταρασσόμενον αφριεί και διακρίνεται και το μέν πίον, ο βούτυρον καλέουσι, έπιπολης διέσταται έλαφοον έον, τὸ δε βαρύ και ταχύ κάτω ίσταται, ο καὶ αποκρίναντες ξηραίνουσι : ἐπὴν δὶ παγή και ξηρανθή, ίππακην μιν παλέουσιν, ο όξ ορρος του γάλακτος έν μέσω έστί. Quare ii, qui equarum lac praebere butyrum negant indeque Herodoti verba alio modo explicare student (cf. Hansen l. l. p. 69), Herodoti haec verba vix recte mihi intellexisse videntur, quae ad butyri confectionem pertinere ipsa Hippocratis verba allata satis docere poterunt: neque aliter inde intellexit Fr. Kruse l. l. pag. 291 (coll. Th. Kruse: Indiens ülteste Geschichte p. 405) de butyro conficiendo apud Herodotum agi recte pronuntians, itemque Ritter (Vorhalle p. 357), qui Herodoti verba et ipse ad butyri refert parationem, quae Graecis antea incognita Scythis Ponti accolis prius innotuisse videatur, quaeque apud Graecos Aristeae adscribatur. De Aristea conf. IV, 13 seq.

οὐ γὰς ἀςόται είσι, ἀλλὰ νομάδες], Nempe non nisi nomades (i. c. pastores) Scythae excaecant servos; agro colendo caeci parum habiles erant futuri." Schweighaeuser.

#### CAP. III.

Έν τούτων — έπετοάφη νεότης] τούτων pro τουτέων scripsi cum Gaisf. et Matthiaeo, itemque επετράφη cum Schweigh, et Gaisf, pro vulgato έτράφη, quod servavit Matth. non respiciens opinor eam vim, quae h. l. in praepositione  $\ell \pi l$  inesse videtur. Conf. II, 121, 1 et quae alia habet Bredov. pag. 350. Quod sequitur oi, ad νεότης referendum, structura ad sensum, quae dicitur, haud infrequenti. Sic Noster VIII, 128: περιέδραμε δμιλος, οἳ έφερον. - Servos autem hosce non alios esse atque Sindos ignobiles, quos commemorat Ammianus Marcellinus XXII, 8, statuit P. de Koeppen. in libro, qui inscribitur: Altherthümer am Nordgestade des Pontus (Wien. 1823) pag. 63, huc quoque trahens eam regionem, quae apud Plinium

οῖ ἐπεί τε ἔμαθον τὴν σφετέρην γένεσιν, ἠντιοῦντο αὐτοἰσι κατιοῦσι ἐκ τῶν Μήδων. καὶ πρῶτα μὲν τὴν χώρην ἀπετάμοντο, τάφρον ὀρυξάμενοι εὐρέαν, κατατείνουσαν ἐκ τῶν Ταυ-

(Hist. Nat. IV, 12, 26. §. 84) appellatur Scythia Sindice.

την χώρην απετάμοντο] i. e. terram, quam tenebant, abscisserunt (a reliqua scil. terra), fossa ducta. De voce αποτέμνεσθαι quaedam notavimus ad Plutarchi Philopoem. p. 60. Conf. etiam Herodot. I, 82. -Ipsam autem fossam infra quoque IV, 20 coll. 28 Noster commemorat, itemque Tauricos montes ex hoc ipso loco citat Eustathius ad Dionys. Perieg. 163, in Chersoneso Taurica sive Crimaca et quidem meridionali parte quaerendos. Ab his igitur montibus quae fossa ad lacum Maeoticum usque deducta dicitur, minime talis esse potuit, mea quidem ex sententia, quae Isthmum, angustissimum illum quidem, quo Chersonesus cum continenti coniungitur, interciperet aditumque in ipsam Tauricam intercluderet. Quamquam olim illic exstitisse dicuntur munimenta ad Romanorum aetatem pertinentia, unde ipsi loco nomen Taphroe (Taphros) teste Plinio H. N IV, 26 (12) coll. Strab. VII. p. 308 s. p. 473 B., quo loco quod dederat Casaubonus Τάφριοι (pro Τάφιοι), id Groskurd, vernaculus interpres, nunc mutatum vult in Ταύροι. Add. Mel. II, 1, 39: "Quod inter paludem et sinum est, Taphrae nominatur." Ac sua adhuc actate hanc fossam terrâ oppletam fuisse scribit Constantin. Porphyr. de administr. imper. cap. 42; quin medio aevo munimenta valde ampla illic exstructa fuisse asserunt, ubi nunc Perekop s. Or Kapi, quod idem valere dicunt. Vid. Rennel. in Geogr. Herod. pag. 418, 419, Tzschucke ad Mel. l. l. nott. exegg. p. 22, et qui de hac ipsa fossa apud Herodotum cogitandum esse statuit, Danville in Mem. de l'Acad. d. Inscrippt. T. XXXV. pag. 581, improbante Mannerto, qui in Geogr. Graecc. et Romann IV. p. 294 ab hac fossa a Scythis ducta, quae orientalem paenin-

sulam minorem Kertsch a maiori secreverit, bene distinguendam esse monet eam, quae per Isthmum multo postea fuerit deducta, itemque Niebuhrio (Vermischte Schriften I. pag. 157), quo auctore fossa haec in Crimaea utique quaerenda, neque tamen apud locum Perekop, sed ab occidente Bospori, quem prius Cimmerii, a Scythis electi, traiecerint. Atque in hac sententia mihi eo magis acquiescendum esse videtur, quod Taurici montes, a quibus inde fossa ducta fuit in mare Asovicum s. Maeoticum, nulli alii esse possunt, nisi ii, qui per meridionalem maxime tractum terrae Crimacae extenduntur ferme usque ad Theodosiam, ubi desinunt: ab hoc igitur loco vel certe e regione vicina haec fossa, qua suas terras securas reddere studerent, fuit ducta ad Macotidem sive ad Chersonesum Zenonis, qua cadem posthac ctiam Bosporanum regnum a Tauris erat divisum, indeque longitudinem ferme quattuor mill. Germanicc. habebat, auctore Boeckh. in Inscriptt. Graecc. Corp. I. p. 82. 96 coll. Muraview-Apostol: Reise d. Taurien p. 204 coll. 167, qui vestigia quaedam huius fossae adhuc superesse affirmat. Quam ob rem accedere nequeo Lindnero (Skythien u. die Skythen des Herodot. p. 57), qui fossam hanc intelligit de angusto illo maris tractu, quo apud locum, cui nunc nomen Genitzi, putidum quod vocant mare cum Maeotide s. Asovico mari cohaeret, nec magis accedere possum Kolstero (Jahrbb. f. Philolog. u. Paedag. Suppl. XII. p. 622 seq.), qui hac fossa a loco Perekop usque ad Genitzi ducta ipsum hoc putidum, quod vocatur, mare eiusque originem indicari h. l. putat, atque, cum bene intelligeret, nullos ibi esse montes, a quibus inde fossa duci potuerit, pro ovoéwe scribi vult ovowe, ut fines Taurici, non montes intelligantur. Hansen

οικών οὐρέων ἐς τὴν Μαιῆτιν λίμνην, ἢ περ ἐστὶ μεγίστη· μετὰ δὲ πειρεωμένοισι ἐσβάλλειν τοῖσι Σκύθησι ἀντικατιζόμενοι ἐμάχοντο. γινομένης δὲ μάχης πολλάκις καὶ οὐ δυναμένων οὐδὲν κλέον ἔχειν τῶν Σκυθέων τῆ μάχη εἶς αὐτῶν ἔλεξε τάδε· Οἶα κοιεῦμεν, ἄνδρες Σκύθαι; δούλοισι τοῖσι ἡμετέροισι μαχόμενοι αὐτοί τε ἐλάσσονες κτεινόμενοι γινόμεθα καὶ ἐκείνους

1. l. pag. 48, quamquam totam Herodoti narrationem a fabula non prorsus abhorrere existimat, id tamen certum esse statuit, fossam apud Isthmum Perecopium cogitari h. l. non posse, cum fossa a meridie septentrionem versus, i. e. a montibus tractus meridionalis usque ad mare Asovicum ducta intelligi debeat. Reichard (vid. Hertha 1828, I. pag. 11 et: Sammlung kleiner Schriften aus d. Gebiet d. Geographie pag. 256 seqq.) Herodotum de fossae, cuius nulla plane adhuc supersunt vestigia, directione prave edoctum fuisse statuit. Sed ex ea paludis Macoticae, quam Noster sibi finxerit (vid. nott. ad IV, 100), forma directionem fossae facilius constitui posse existimat Voelcker (Mythische Geogr. pag. 177): quae a Tauricis montibus usque ad Emporium Cremnos perducta paeninsulam Tauricam in orientem prominentem a continenti seiunxerit, ut servos praestaret tutos a dominis suis a septentrione circa Tanain Macotidemque accedentibus. Addam his denique Klausen. (ad Hecataei fragmm. pag. 86), qui cum nullam Herodotus Chersonesi formam noverit, inde explicanda censet, tum quae alibi de his regionibus Noster enarrarit, tum quae de Cimmeriorum itinere IV, 11 tradantur et de fossa, qua Scytharum servi se tutati fuerint, quamque non in Isthmo, sed a Tauricae montibus usque ad Maeotidem ductam esse putarit.

ές την Μαιητιν λίμνην] Apud Herodotum saepissime invenitur Μαιητις, I, 104. IV, 86 (ubi Ponti mater vocatur). 20. 21. 57. 100. 101. 110. 116. 120 coll. IV, 45. 123; indeque etiam hoc loco, ubi omnes libri et scripti et editi offerunt Μαιῶτιν, reposui Μαιῆτιν, iubente Bredov. pag.

168 et probante Hansen l. l. pag. 15. Neque aliter dederunt Dindorf, et Dietsch. Vulgo Maiotis appellatur, quod iam obvium in Hippocrat. De aër. et locc. I. p. 555 Kuehn. (I. p. 291 Foes.), in Aeschyl. Prometh. 426 Blomf. et in Aristophan. Nub. 274, postera aetate potissimum invaluisse videtur; quod nomen auctore Rittero (Vorhalle pag. 151 seq. 161 seqq.) referendum ad nomen Matris Magnae Deùm (Μήτης, Μῆτις), quae omnium in natura rerum parens ac nutrix celebretur. Et conferas quoque Eustathii disputata ad Dionys. Perieg. 163. Cr. conferri vult Schoenemann. Geogr. Argonaut. p. 36. Veterum testimonia de Macotide eiusque variis appellationibus exhibent Tzschucke ad Pompon. Mel. I, 19. pag. 634 seqq. Vol. III. P. I. nott. exegett., Ukert: Geographie d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 167. not. 91, Forbiger: Handbuch d. alt.Geograph. II. pag. 28. Nunc satis constat vocari mare Asovicum, quod si apud veteres lacus vel paludis denominationem habet, recte sic dici testantur recentiores, cum ita stagnosum ac paludosum sit, ut exiguis tantum navibus accessum praebeat atque inde stagni potius quam maris speciem prae se ferat.

άντικατιζόμενοι] Valde hic fluctuant libri scripti, inter quos Mediceus, Florentinus, alii ἀντικατιτεύμενοι, Aldina ἀντικατιζεύμενοι, quod dedit Schaeferus, merito reiectum a Bredovio pag. 368. Equidem ex uno libro cum recentt. edd. exhibui ἀντικατιζόμενοι, quod idem legitur V, 1. Ad locutionem Wesseling. citat VI, 77. IX, 26: ἀντίοι Γζοντο τοῖσι κατιοῦσι et sim.

αὐτοίτε ἐλάσσονες πτεινόμενοι γινόμεθα] Verba αὐτοίτε, quae vulgo deerant, cum recentt. editt. κτείνοντες έλασσόνων τὸ λοιπὸν ἄρξομεν. νῦν ὧν μοι δοκέει αίχμὰς μὲν καὶ τόξα μετεῖναι, λαβόντα δὲ ἔκαστον τοῦ ἵππου τὴν μάστιγα ἰέναι ἄσσον αὐτῶν. μέχρι μὲν γὰρ ῶρεον ἡμέας ὅπλα ἔχοντας, οἱ δὲ ἐνόμιζον ὁμοῖοί τε καὶ ἐξ ὁμοίων ἡμῖν εἰναι ἐπεὰν δὲ ἰδωνται μάστιγας ἀντὶ ὅπλων ἔχοντας, μαθόντες ῶς εἰσι ἡμέτεροι δοῦλοι, καὶ συγγνόντες τοῦτο, οὐκ ὑπομε- τες ῶς εἰσι ἡμέτεροι δοῦλοι, καὶ συγγνόντες τοῦτο, οὐκ ὑπομε- τες ῶς εἰσι ἡμέτεροι δοῦλοι τοῦ Σκύθαι ἐποίευν ἐπιτελέα. οἱ δ' ἐκπλαγέντες τῷ γινομένῳ τῆς μάχης τε ἐπελάθοντο καὶ ἔφευγον. Οῦτω οἱ Σκύθαι τῆς τε ᾿Ασίης ἡρξαν, καὶ ἔξελαθέντες αὖτις ὑπὸ Μήδων κατῆλθον τρόπῳ τοιούτῳ ἐς τὴν σφετέρην. τῶν δὲ εῖνεκα ὁ Δαρεῖος τίσασθαι βουλόμενος συνήγειρε ἐπ' αὐτοὺς στράτευμα.

'Ως δὲ Σκύθαι λέγουσι, νεώτατον άπάντων έθνέων είναι

inserui, libris scriptis fluctuantibus. Ad μετείναι cf. nott. ad III, 128.

λαβόντα δὲ ξκαστον τού ζππου την μάστιγα π. τ. λ.] Respicit haec Eustath. ad Dionys. Perieg. 364. Ac praeterea hîc conferri volunt Iustin. II, 5. Claudian, in Eutrop. I, 608 coll. Menandr. Eclog. Legat. p. 137 ed. Hoesch., ubi similes Turxanthi in rebelles minae. Flagella adhuc inter gentes nomades deserta illa habitantes maxima esse auctoritate ipsisque armis pariz iudicari Hansen. l. l. pag. 71 ostendere studet ex iis, quae habet Kohl: Südrussland II. p. 233. — In seqq. cum Florentino dedi ὧφεον, vid. nott. ad III, 118. Mox restitui of δὲ, a Gaisfordio mutatum in offe et antecedentibus verbis adiunctum: a quibus cquidem separavi, cum ad ενόμιζον pertineat, plane ut in simili loco II, 39, ubi vid. notata. — Verba καί συγγνόντες τοῦτο cum vi quadam untecedentibus (μαθόντες ως είσι ημέτεροι δούλοι) subiiciuntur: atque id ipsum (scilicet se servos esse) secum si reputaverint sibique prorsus persuaserint. Tu cf. nott. ad IV, 43.

#### CAP. IV.

έποίευν έπιτελέα] De locutione conf. nott. ad III, 16. In proxime seqq. cum Florentino, Mediceo aliisque vulgo exhibent: ἐξελασθέντες pro έξελαθέντες, quod equidem cum Bekkero, Dindorfio et Bredovio revocandum censui; cf. III, 46. 51. IV, 145 ibique nott. Dietsch. retinuit έξελασ θέντες. Mox scripsi cum recentt. edd. τῶν δὲ είν., ubi vulgo τωνδε. Quod ad ipsum capitis argumentum attinet, similia quaedam in annalibus Novgorodensibus tradi monet Italus interpres ex Ramus: Dell. navig. e de' viaggi I. pag. 166. Cives Novgorodenses cum Graecam quandam obsidentes urbem per septem annos continuos abessent, uxores maritorum absentiam aegre ferentes deque reditu desperantes servis nupserunt suis. Cum vero expugnata urbe mariti domum redirent, servi initio quidem fortiter resistentes, mox tamen, ubi illi depositis armis cum baculis sive flagellis fecerunt impetum, perterriti in fugam se dederunt eumque in locum, cui etiamnunc nomen Chloppigrod, i. e. servorum castellum, se receperunt. Quo tamen ipso in loco hi servi postea capti variisque suppliciis affecti sunt.

#### CAP. V.

'Ως δὲ Σκύθαι λέγουσι] Ad loci structuram vid. nott. ad I, 58. III, 14 et conf. IV, 76. Attigit quoque Siebelis ad Pausan. VIII, 12. §. 2. Quare non opus legere: of δὲ Σκύφου, τοῦτο δὲ γενέσθαι ώδε. ἄνδρα γενέσθαι πρώτον ἢ ταύτη, ἐούση ἐρήμφ, τῷ οὔνομα εἶναι Ταργίταον

1 proponit Cobet. Ex hoc o, quo Scythas ipsos Nobet auctores narrationis, imillimis, ut IV, 7. 8. I, 03, Herodotum ipsum vihiam, colligi vult Heyse Herodd. pag. 131, eamque confirmari accurata Scyntis ac regionis descritae inde a cap. 46 instituitem ipsum locum consulas stavimus. Ad oeconomiam operis tenendum erit, ab loco Nostrum de Scythis rare incipientem ad Darii em, quam tractandam sibi , redire demum capite 83, medunt scriptoris verba: m δε ές τον κατ άρχας λόγον, necessaria illa quiantam digressionem.

n ἀπάντων ἐθνέων είναι by π. τ. λ.] Facit huc Iutio II, 1, Scytharum genbranch abitam esse antiquisiinter Scythas Aegyptiosgeneris vetustate ac prinrit disceptatum. At Herotionem praeferendam esse tuit Italus ad h. l. inter-

μα είναι Ταργίταον] Tarn multo post quoque inid Polyaenum auctor est rpres, intelligens, opinor, Strateg. VIII, 55, ubi Macotis commemoratur, staco Sindorum regi nu-10d nomen, si Boeckhio Corp. Graecc. Inscriptt. ad Sauromatas pertinet. en Ταργίτιος apud Theo-6. Ac varia de hoc ipso mmenti sunt viri docti, Dankowszky (Fragmente d. Völker ungarischer u. Zunge. Presburg 1825) poni vult Ταργίταον Stary--ta, i. e. abavum : quo quid saud exputem. Magis huc elii (Geogr. Herod. pag. atio, Tartarorum in his 10sci posse statuentis, si

quidem Turk, Ispheti filius Turcarumque abavus, non diversus sit a Turgitao Herodoti. Nec aliter statuisse video Ios. de Hammer. (Gesch. d. Osmann. I. pag. 1), quo auctore Turk, unde originem ducunt Turcac, idem prorsus atque Targitaus, qui in Genes. X, 3 vocetur Togharma. Addit Reichard. l. l. pag. 12, adhuc Targitai nominis superesse videri quaedam vestigia in locorum quorundam appellationibus, v. c. Turgowitza et Taraschtscha in gubernio Kiew, Tarchan in Chersoneso Taurica, Tarczyn in Volhynia ac Polonia. De quo nolim ego ferre iudicium. Barth (Die Kabiren in Deutschland pag. 168. 399) Targitaum ad Graecorum refert Herculem, utrumque ad deum Thor, quem Germaniae nationes coluerunt. Alia de huius nominis significatione attulit Neumann (Hellenen im Scythenlande I. p. 184). Qui Scythica haec cum Esthonum rebus nuper composuit, Fr. Kruse (Urgeschichte des Esthnisch. Volksstammes p. 284), is in Targitai nomine ipsum Esthnicum tark, targa (sapiens) sibi invenisse videtur: in qua voce simul inesse addit magi cuiusdam s. fascinatoris significationem, quam eandem etiam a caeteris nominibus hoc loco allatis non alienam esse putat. Sed haec omnia in coniectura posita esse, dubitari vix poterit: quid veri inde erui possit, haud facile dixeris. Etenim famam quandam Scytharum indigenam de sua origine proferri ad Graecorum modum effictam et compositam indeque Nostro ipsi minime probatam, nemo non videt: quae fama cum gentis Scythicae abavum love et filia Borysthenis fluvii natum traderet, ipsam gentem indigenam, ex ipsa terra, in qua viveret, quasi editam declarare voluisse videtur: neque alio spectare credam eam Scytharum famam, quam refert Diodor. II, 43, Iovem cum virgine ex terra apud se nata congressum Scythen genuisse, qui, cum omnium maxime clarus exstiτοῦ δὲ Ταργιτάου τούτου τοὺς τοπέας λέγουσι είναι, έμοὶ μὲν ού πιστά λέγοντες, λέγουσι δ' ών, Δία τε καί Βορυσθένεος τοῦ ποταμοῦ θυγατέρα. γένεος μέν τοιούτου δή τινος γενέσθαι τον Ταργίταον τούτου δε γενέσθαι παϊδας τρείς, Λειπόξαιν καὶ 'Αρπόξαϊν καὶ νεώτατον Κολάξαϊν. 'Επὶ τούτων άρχόντων

tisset, genti nomen dederit. In his, quae satis certo mihi poni posse videntur, subsisto: reliqua omnia incerta ac dubia, in quibus etiam hoc, quod Targitaum hunc Brandstaeter (Scythice. p. 68 seq.) ad Cimmerios referri vult agricolas, qui primitus terram illam coluerint; in hos impetum fecisse vult tres nomadum catervas, harum ultimam (duce Colaxaï) terram occupavisse caeterasque secum duxisse et auream catervam esse factam. Itaque migrationem quandam gentium nomadum e superiori Asia factam hac tota fama indicari putat Hansen l. l. pag. 108 seq., ob vasa aurea, quae coelitus delapsa ferebantur, de Asiae regione auro referta ac praecipue de monte Altai cogitandum esse ratus, si de primitivis horum Scytharum sedibus quaeratur. Cum Esthonum fama haec omnia ita componi a Friderico Krusio iam supra diximus, ut sane Esthonum gens ex hac Scythica

derivata videri queat.
λέγουσι δ' ων] Ad locutionem conf. III, 80 ibique nott. Ex hoc autem loco Ritter. (Vorhalle etc. p. 173) colligi posse censet, populi hanc certe fuisse famam inter Borysthenis accolas divulgatam. Qui idem l. l. pag. 172 coll. 174. 177 Iovem, qui hîc memoratur, s. Δία pro Indorum Deva habet, Borysthenisque (qui sacer sit fluvius) filiam, e qua Iupiter Scytharum parentem genuerit, eandem esse vult atque Apiam s. Gacam (IV, 59), Macctin (IV, 3), Magnam deûm Matrem, e fluvio sacro, ut ferebant, ortam, cum aqua scil. omnium rerum haberetur principium. Koeppen (Nordgestade d. Pont. pag. 13. 14) Borysthenem explicat fluvium septentrionalem, qui septentrionalis sit Avater, Diodorumque citat loco supra laudato, qui Scytham, gentis auctorem, a love atque Echidna virgine tradit progenitum. Qua de fama quid statuendum sit, paulo ante monuimus: Iovem igitur de Sole-atque filiam Borysthenis fluvii (qui inter deos fluviales habetur eo modo, quo haud pauci alii fluvii Graecorum: cf. O. Mueller. Handb. d. Archaeolog. §. 403, Gerhard: Griech. Mytholog. §. 542 seqq.) de aqua si quis intelligere indeque Targitaum ex his natum pro terra ipsa, Scytharum quasi parente, habere velit, haud refragabor. Scytharum famam cum iis congruere, quae Sinensium scriptores referant, monet Goerres: Mythengesch. I. p. 199.

τούτου δε γενέσθαι παίδας τρείς, Λειπόξαϊν καὶ 'Λοπόξαϊν καὶ νε τατον Κολάξαιν] Tres Targitai filii quod commemorantur totius Scytharum gentis abavi, id quidem satis congruit cum iis, quae apud alias quoque antiquitatis gentes ferri videmus, si quidem tres gentis auctores s. abavos uno eodemque patre genitos plerumque proferri invenimus. Ut praeteream, quae de tribus Noachi filiis in sacra scriptura traduntur (Genes. V, 32 et X, 1 seqq.), pertinet huc Babyloniorum fama de tribus Xisuthri filiis (vid. Berosi fragmm. ed. Richter p. 60), Persarum fama de Feriduno, qui interfecto angue terrae imperium nactus inter filios tres distribuit; atque ipsae tres Persarum gentes praecipuae, a Nostro I, 125 allatae, huc referri poterunt. Eodem quoque spectabit Germanorum fama de tribus Manni filiis (apud Tacit. Germ. 2), ipsaque Graecorum fama de tribus Hellenis filiis, Doro, Xutho, Acolo, ne plura proferam, quae nuper attulit E. ab Lasaulx: Philosoph. d. Geschicht. p. 40 seqq., quibus communem videri hanc famam de tribus cuiusque gentis auctoribus ad unum έκ τοῦ οὐρανοῦ φερόμενα χρύσεα ποιήματα, ἄροτρόν τε καὶ

patrem relatis probaret. Ad Scythas ut redeam, satis clarum est, tribus his Targitai filiis indicari Scytharum nationem in tres gentes sive tribus distinctam eum in modum, quo apud alias quoque gentes nomades triplices huiusmodi divisiones reperiri monuit Hansen l. l. pag. 108 coll. Kruse l. l., qui tres Esthonum, Livonum, Curonum gentes hîc quoque afferendas esse putavit. Ipsa vero haec nomina filiorum Targitai, qui trium Scythicae nationis gentium auctores exstiterint iisdemque etiam nomina indiderint, quid valeant quidve significent, si quaeras, difficilius utique erit certi quid statuere: itaque satis habeo afferre varias virorum doctorum sententias. Pelloutier, quem affert Larcher. in Hist. d. Celt. I. p. 136, terminatione xain, quae tribus hisce nominibus communis sit, filium indicari statuit, plane ut in nostris: Andersohn, Iohnsohn, aliis. Ad Germanorum deos antiquissimos, quos Asen vulgo vocant, referre placet Rittero Vorhalle p. 173. 346; quo auctore dicas Lip-Asais, Kol-Asais, i. e. sacrum solis heroëm. Ex indigena Turcarum fama, qua gentis initia repetantur ab Oghus-Chan, qui Abrahami aequalis regnum condiderit, vocem oxain tribus hisce filiorum Targitai nominibus communem neque diversam ab hac ipsa voce Oghus s. Ghus-Chan explicare studet Ios. de Hammer. 1. I. pag. 4. Ac denique Reichard. L l. horum quoque nominum vestigia in locorum quorundam urbiumve appellationibus indaganda censet, quo appareat, has ipsas urbes ad Targitai filiorumque eius pertinere aetatem, ita ut omnis Rusaia Europaea, addita Polonia, prisco admodum aevo uni domino paruerit Targitao. Hinc ad Λειπόξαϊν refert oppida Lipowetz in gubernio Kiew, Liporo et Lipochonsk in gubernio Orel, Lipowskoe in gubernio Smolensk, Linniaka in gubernio Cherson, alia. Ad 'Λοπόξαϊν spectare opinatur Aparka in gubernio Tula, ad Κολάξαιν oppida Kolomna in gubernio

Moscua, Kolno in gubernio Minsk, Kologriw in gubernio Kostroma, alia in septentrionalibus Russiae regionibus sita. Quae aliis diiudicanda relinquo. Nec magis placent, quae de his nominibus corumque significatione protulit Neumann loco supra laudato. Fr. Kruse l. l. ut ipsius Targitai, ita filiorum nomina ex Esthnica lingua repeti vult indeque explicat Leipoxais: leppitaja, "der Versöhner" (ut ipsius verba referam), Arpoxais: arpo-töja, "Zauberer mit Sieben" et arwotellaja, "der Zeichendeuter"; Kolakais: kollad, "der bei den Esthen so gewöhnliche Drudenfuss, der alle übrigen Zauberkünste überwindet." H. Ebel (vid. Kuhn: Zeitschrift f. vergleich. Sprachforsch. VI, 5. pag. 404) et Targitai patris et filiorum tria nomina ad Indogermanicam stirpem referri vult: quorum nominum cum communis sit terminatio in - \xi \alpha is, quam Grimmius ad Sanscritanam radicem axi (i. e. oculus) retulit, ipse mavult cogitare de Sanscritana voce xaja (i. e. dominans), cuius nomen xajas respondent Graeco ξαϊς, adeo ut Κολάξαϊς sit Kulaxajas (i. e. rex generis: Herrscher des Geschlechts), Λειπόξαις, Lèpaxajus, qua voce rex unclus significatur, 'Αρπόξαϊς rex parvus a Sanscritana voce alpa (arbha), qua parvus denotetur. Vocis Targitai priorem partem ταργι ad verbum τρέχω referri posse idem putat, alteram partem -ταος bene convenire cum Sanscritana voce taras i. e. robustus, robur. Alia, quae vel magis mira videri queant, nunc mitto; unum adiiciam Valerii Flacci locum VI, 48, ubi eiusdem Colaxis mentionem iniici iam Wesselingius monuerat. Apud Pomponium Melam I, 19 inter Ponti accolas commemorantur Coraxici et introrsum magis habitantes Coravi, de quibus vid. Tzschuck. in nott. exegg. (Vol. III. P. I.) pag. 621. 625.

έκ τοῦ οὐρανοῦ φερόμενα χρύσεα ποιήματα — πεσείν] πεσείν scripsi pro vulg. πεσέειν, ut II, 141, ubi vid. nott. ποιήματα dicuntur, quaecun-

Ι ζυγον και σάγαριν και φιάλην, πεσείν ές την Σκυθικήν. και

que manibus humanis elaborata sunt: instrumenta, vasa, artis opera, alia id genus, ut II, 135 et potissimum VII, 84 (ποιήματα χάλκεα καί σιδήφεα), ποιήματα άφγύφεα apud Lucian. De dea Syr. §. 49. Conf. etiam Platon. Meno p. 97 E. Ipsa quattuor hacc munera, quae de coelo decidisse dicuntur, Esthonum esse communia utensilia ac supellectilem, aratro et iugo utentium ad agros colendos, phialâ ad potus parandos, securi ad varios usus domesticos, monet Kruse l. l., qui Scytharum Herodoti et Esthonum res omnino pares esse contendit additque, adhuc apud Esthones eas res, quae divinam voluntatem significent, de coelo delapsas dici. Mihi propius ad h. l. accedere videntur ca, quae Scythas Asiaticos apud Alexandrum Macedonum regem loquentes facit Curtius, qui vera se proferre asserit, VII, 8. §. 8(17): "Dona nobis data sunt, ne Scytharum gentem ignores, iugum boum, aratrum, hasta, sagitta et patera. His utimur et cum amicis et adversus inimicos. Fruges amicis damus boum labore quaesitas: patera cum his vinum diis libamus; inimicos sagittà eminus, hastâ cominus petimus." Quae eadem munera sive symbola aliter explicare studuit Hansen l. l. pag. 85, cum in Herodoteo loco aratrum ad agros colendos, iugum ad plaustra, in quibus nomades vivunt, securim ad regios Scythas et ad bella, phialam ad bibendum referri vellet. Hacc igitur quattuor munera s. instrumenta quod coclitus delapsa dicuntur et diligentissime servari adeoque tanquam res sacrae coli mox traduntur cap. 7, divinam quandam vim habere atque in rebus divinis ipsis numerari nemo non sentit, qui antiquitus apud alias quoque gentes huiusmodi res de coelo delapsas sacras haberi noverit, ut v. c. Romanorum ancile, et Graecorum s. Tro-

ianorum Palladium, alia id genus, quibus divinum quiddam portendi hominibus ac declarari putabant. Ac sponte hîc in mentem veniunt lapides, qui coelo decidunt, aërolithi vulgo vocantur, et quidem ignei, quos nemo tangere possit, donec tempore aliquo praeterlapso refrixerint: quale in iis, quae Herodotus retulit, Targitai filiis accidit, quorum primus et alter aurum de coelo delapsum igneum tangere initio hand potuit, sed superveniens tertius aurum refrigeratum sustulit\*). Itaque de aërolithis h. l. cogitavit Al. de Humboldt: Asie centrale I. p. 408 seqq. Allgem. Zeitung 1838. p. 2203. Cosmos I. p. 395, itemque Reichardus loco mox laudando, et lus. de Hammer,: Geschichte d. goldnen Horde p. 15, ubi antiquam commemorat famam, in qua loco auri coelitus delapsi lapis aërolithus profe-

άροτρόν τε καὶ ζυγ**ον καὶ σάγαριν** καὶ φιάλην] Exstat auctore Ios. de Hammer l. l. pag. 5 Turcarum fama, Oghus, gentis auctorem atque conditorem, sex filios suos emisisse ad periclitandam fortunam; qui cum arcum tresque sagittas ex peregrinatione ipsi retulissent, patrem arcum tribus maioribus natu filiis dedisse, sagittas tribus minoribus. Ism arcus sagittarumque loco apud Herodotum commemorari ait Hammer. l. l. pag. 564 munera coelitus delapsa aratri, iugi, securis ac phialae; idque ipsum idem comparat cum alia Turcarum fama, quae tamen ab Herodoteis longius distare videatur. Reichard. l. l. pap. 12 not. quaerit, num de aërolithis hic cogitandum sit an potius de auriferis Russiae orientalis regionibus, opes necessarias, quibus ille fratres superare potucrit, suppeditantibus. Namque in regni divisione inter fratres instituta Colaxi, minimo natu, cam sa-

<sup>\*)</sup> Quare accedere non possum viro docto (Classical Museum XXII. p. 383), qui in his vestigia quaedam ordalium agnosci posse arbitratur.

τῶν ἰδόντα πρῶτον τὸν πρεσβύτατον ἄσσον ἰέναι, βουλόμενον αὐτὰ λαβεῖν, τὸν δὲ χρυσὸν ἐπιόντος καίεσθαι ἀπαλλαχθέντος δὲ τούτου προσιέναι τὸν δεύτερον, καὶ τὸν αὐτις ταὐτὰ ποιέειν. τοὺς μὲν δὴ καιόμενον τὸν χρυσὸν ἀπώσασθαι, τρίτῷ δὲ τῷ νεωτάτῷ ἐπελθόντι κατασβῆναι, καί μιν ἐκεῖνον κομίσαι ἐς έωυτοῦ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ἀδελφεοὺς πρὸς ταῦτα συγγνόντας τὴν βασιληῖην πᾶσαν παραδοῦναι τῷ νεωτάτῷ. ᾿Απὸ μὲν δὴ Λειποξάῖος γεγονέναι τούτους τῶν Σκυθέων, οϊ 6 Αὐχάται γένος καλέονται ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου ᾿Αρποξάῖος,

ne obtigisse partem, in qua reperiantur auri fodinae.

αροτρον] In symbolis veterum Germanorum aratrum quoque memoratur, quo terram recens acquisitam adeant. Conf. Grimm: Deutsche Rechtsalterth. I. pag. 186, ubi aureum Henrici ducis aratrum componit cum hoc Scytharum aratro aureo coelitus delapso. Brandstaeter 1. 1. pag. 66, 69 aratro offenditur in his Scytharum, qui nomades vivant, muneribus; itaque aratrum ad agricolas, qui antea hanc terram habitaverint, i. e. ad Cimmerios pertinere putat. Sed cum non omnes Scythae sint nomades, sed agris quoque coleudis operam dent, aratrum quoque hîc locum habere posse existimo.

ἀπώσασθαι] In Sancrofti libro ac Vul. exstat ἀπαλλάσσεσθαι; unde Valcken. olim scriptum fuisse coniicit: καιομένου τοῦ χουσοῦ απαλλάσσεσθαι. Mihi hoc ipsum απαλlássesdat e scholio ortum videtur. Etenim τὸν χουσὸν pro accusativo subiecti accipiendum est, adeo ut aurum ipsum ardens cos, qui ipsum ablaturi essent, repulisse dicatur; neque aliter in proxime antecedentibus verbis καὶ τὸν αὐτις ταὐτὰ ποιέειν illud τον scil. χουσόν pro accusativo subiecti acciepiendum est, aurum ut dicatur idem fecisse, quod prius fecerit, cum primus accederet. Pro κατασβηναι Mediceus, Florentinus, alii καταστήναι. Quod nos dedimus, tuetur Eustath. ad Homer. pag. 513, 11 s. 398, 24. De ipsa forma Cr. conferri vult Fischer. ad Weller. III, a. p. 170 seq.: qui idem de usu articuli (τον) pro pronomine demonstrativo citat Reiz. De prosod. pag. 8. Sic infra IV, 9. 15 καὶ τον, ne plura. Ad συγγνόντας cf. IV, 3 et 43 ibique nott.

#### CAP. VI.

οί Αυχάται γένος καλέονται] γέvos hoc loco opinor de tribu intelligendum eum in modum, quo supra I, 101 Medici populi et I, 125 Persarum γένη dicuntur (ad quem lo-cum conf. nott.) et II, 164 Aegyptiorum yérn, ipsiusque Graeci populi Dorieum et Ionicum révos I. 56. Latiori sensu yévos de Croeso Lydo I, 6. - Plinio auctore H. N. IV (26), 12. §. 88: "a Taphris per continentem introrsus tenent Auchetae, apud quos Hypanis oritur;" id quod ad locum Liponetz refert Reichard. l.l. pag. 13. Auchetas, Scytharum gentem, memorat quoque Valer. Flacc. VI, 132. Euchatuc inter Scytharum gentes recensentur ab eodem Plinio (Hist. Nat. VI, 17 s. 19. §. 50) itemque Cotieri, quos cum iis, qui ab Herodoto vocantur Κατίαροι, contendit Neumann 1.1. pag. 183 e Mongolorum lingua nominis ipsius vim et significationem eruere conatus: quod idem tentavit in nominibus Auchatarum et Scolotorum ad Mongolicam stirpem revocatis. Quae cum valde incerta ac dubia sint (vid. modo Schiefner in: Bulletin de la classe des sciences historiques etc. de l'Academie de St. Petersbourg. T. XIII. nr. 13 sive nr. 301. pag. 197 seqq.), uno verbo indicasse satis erit. Nec magis certa videntur, quae de Ι ζυγον και σάγαριν και φιάλην, πεσείν ές την Σκυθικήν. και

que manibus humanis elaborata sunt: instrumenta, vasa, artis opera, alia id genus, ut II, 135 et potissimum VII, 84 (ποιήματα χάλμεα καὶ σιδήφεα), ποιήματα ἀργύρεα apud Lucian. De dea Syr. §. 49. Conf. etiam Platon. Meno p. 97 E. Ipsa quattuor haec munera, quae de coelo decidisse dicuntur, Esthonum esse communia utensilia ac supellectilem, aratro et iugo utentium ad agros colendos, phialâ ad potus parandos, securi ad varios usus domesticos, monet Kruse I. I., qui Scytharum Herodoti et Esthonum res omnino pares esse contendit additque, adhuc apud Esthones cas res, quae divinam voluntatem significent, de coelo delapsas dici. Mihi propius ad h. l. accedere videntur en, quae Scythas Asiaticos apud Alexandrum Macedonum regem loquentes facit Curtius, qui vera se proferre asserit, VII, 8. §. 8(17): ,,Dona nobis data sunt, ne Scytharum gentem ignores, ingum boum, aratrum, hasta, sagitta et patera. His utimur et cum amicis et adversus inimicos. Fruges amicis damus boum labore quaesitas: paterà cum his vinum diis libamus; inimicos sagittà eminus, hastà cominus petimus." Quae cadem munera sive symbola aliter explicare studuit Hansen l. l. pag. 85, cum in Herodoteo loco aratrum ad agros colendos, iugum ad plaustra, in quibus nomades vivunt, securim ad regios Scythas et ad bella, phialam ad bibendum referri vellet. Hacc igitur quattuor munera s. instrumenta quod coelitus delapsa dicuntur et diligentissime servari adeoque tanquam res sacrae coli mox traduntur cap. 7, divinam quandam vim habere atque in rebus divinis ipsis numerari nemo non sentit, qui antiquitus apud alias quoque gentes huiusmodi res de coelo delapsas sacras haberi noverit, ut v. c. Romanorum ancile, et Graecorum s. Tro-

ianorum Palladium, alia id genus, quibus divinum quiddam portendi hominibus ac declarari putabant. Ac sponte hic in mentem veniunt lapides, qui coelo decidunt, aërolithi vulgo vocantur, et quidem ignei, quos nemo tangere possit, donec tempore aliquo praeterlapso refrixerint: quale in iis, quae Herodotus retulit, Targitai filiis accidit, quorum primus et alter aurum de coelo delapsum igneum tangere initio hand potuit, sed superveniens tertius aurum refrigeratum sustulit\*). Itaque de aërolithis h. l. cogitavit Al. de Humboldt: Asie centrale I. p. 408 seqq. Allgem. Zeitung 1838. p. 2203. Cosmos I. p. 395, itemque Reichardus loco mox laudando, et lus. de Hammer,: Geschichte d. goldnen Horde p. 15, ubi antiquam commemorat famam, in qua loco auri coelitus delapsi lapis aërolithus profe-

άροτρόν τε και ζυγ**ον και σάγαρι»** καὶ φιάλην] Exstat auctore Ios. de Hammer I. I. pag. 5 Turcarum fama, Oghus, gentis auctorem atque conditorem, sex filios suos emisisse ad perielitandam fortunam; qui cum arcum tresque sagittas ex peregrinatione ipsi retulissent, patrem arcum tribus maioribus natu filiis dedisse, sagittas tribus minoribus. Iam arcus sagittarumque loco apud Herodotum commemorari ait Hammer. l. I. pag. 564 munera coelitus delapsa aratri, iugi, securis ac phialae; idque ipsum idem comparat cum alia Turcarum fama, quae tamen ab Herodoteis longius distare videatur. Reichard. l. l. pap. 12 not. quaerit, num de aërolithis hic cogitandum sit an potius de auriferis Russiae orientalis regionibus, opes necessarias, quibus ille fratres superare potuerit, suppeditantibus. Namque in regni divisione inter fratres instituta Colaxi, minimo natu, cam sa-

<sup>\*)</sup> Quare accedere non possum viro docto (Classical Museum XXII. p. 383), qui in his vestigia quaedam ordalium agnosci posse arbitratur.

πρώτον τὸν πρεσβύτατον ἀσσον ἰέναι, βουλόμενον ν, τὸν δὲ χρυσὸν ἐπιόντος καίεσθαι ἀπαλλαχθένου προσιέναι τὸν δεύτερον, καὶ τὸν αὐτις ταὐτὰ ὑς μὲν δὴ καιόμενον τὸν χρυσὸν ἀπώσασθαι, τρίτω ἐτφ ἐπελθόντι κατασβῆναι, καί μιν ἐκεῖνον κομίσαι καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ἀδελφεοὺς πρὸς ταῦτα τὴν βασιληῖην πᾶσαν παραδοῦναι τῷ νεωτάτω. ὴ Λειποξάῖος γεγονέναι τούτους τῶν Σκυθέων, οῦ 6 ἐνος καλέονται ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου ᾿Αρποξάῖος,

partem, in qua repcdinae. In symbolis veterum aratrum quoque me-) terram recens acqui-Conf. Grimm: Deutlterth. I. pag. 186, ubi ici ducis aratrum comoc Scytharum aratro delapso. Brandstaeter 39 aratro offenditur in 1, qui nomades vivant, aque aratrum ad agriitea hanc terram habi-3. ad Cimmerios pertisd cum non omnes Scyades, sed agris quoque am dent, aratrum quoum habere posse exi-

:] In Sancrofti libro ac απαλλάσσεσθαι; unde ı scriptum fuisse coniiν του χουσού απαλ-Mihi hoc ipsum απαλscholio ortum videtur. ¿ pro accusativo piendum est, adeo ut ardens cos, qui ipsum nt, repulisse dicatur; n proxime antecedentiὶ τὸν αὐτις ταὐτὰ ποιέscil. χουσόν pro accusti acciepiendum est, stur idem fecisse, quod cum primus accederet. rat Mediceus, Florentiιστηναι. Quod nos der Eustath. ad Homer. s. 398, 24. De ipsa nferri vult Fischer. ad .. p. 170 seq.: qui idem de usu articuli (τὸν) pro pronomine demonstrativo citat Reiz. De prosod. pag. 8. Sic infra IV, 0. 15 καὶ τὸν, ne plura. Ad συγγνόντας cf. IV, 3 et 43 ibique nott.

#### CAP. VI.

οὶ Αὐχάται γένος καλέονται] γέvos hoc loco opinor de tribu intelligendum eum in modum, quo supra I, 101 Medici populi et I, 125 Persarum yévn dicuntur (ad quem locum conf. nott.) et II, 164 Aegyptiorum γένη, ipsiusque Graeci populi Doricum et Ionicum yévos I, 56. Latiori sensu γένος de Croeso Lydo I, 6. - Plinio auctore H. N. IV (26), 12. §. 88: "a Taphris per continentem introrsus tenent Auchetae, apud quos Hypanis oritur;" id quod ad locum Lipowetz refert Reichard. 1.1. pag. 13. Auchetas, Scytharum gentem, memorat quoque Valer. Flacc. VI, 132. Euchatue inter Scytharum gentes recensentur ab eodem Plinio (Hist. Nat. VI, 17 s. 19. §. 50) itemque Cotieri, quos cum iis, qui ab Herodoto vocantur Κατίαροι, contendit Neumann 1.1. pag. 183 e Mongolorum lingua nominis ipsius vim et significationem eruere conatus: quod idem tentavit in nominibus Auchatarum et Scolotorum ad Mongolicam stirpem revocatis. Quae cum valde incerta ac dubia sint (vid. modo Schiefner in: Bulletin de la classe des sciences historiques etc. de l'Academie de St. Petersbourg. T. XIII. nr. 13 sive nr. 301. pag. 197 seqq.), uno verbo indicasse satis erit. Nec magis certa videntur, quae de Ι ζυγον και σάγαριν και φιάλην, πεσείν ές την Σκυθικήν. και

que manibus humanis elaborata sunt: instrumenta, vasa, artis opera, alia id genus, ut II, 135 et potissimum VII, 84 (ποιήματα χάλκεα και σιδήφεα), ποιήματα άφγύφεα apud Lucian. De dea Syr. §. 49. Conf. etiam Platon. Meno p. 97 E. Ipsa quattuor haec munera, quae de coelo decidisse dicuntur, Esthonum esse communia utensilia ac supellectilem, aratro et iugo utentium ad agros colendos, phialá ad potus parandos, securi ad varios usus domesticos, monet Kruse l. l., qui Scytharum Herodoti et Esthonum res omnino pares esse contendit additque, adhuc apud Esthones eas res, quae divinam voluntatem significent, de coelo delapsas dici. Mihi propius ad h. l. accedere videntur en, quae Scythas Asiaticos apud Alexandrum Macedonum regem loquentes facit Curtius, qui vera se proferre asserit, VII, 8. §. 8(17): ,,Dona nobis data sunt, ne Scytharum gentem ignores, iugum boum, aratrum. hasta, sugitta et patera. His utimur et cum amicis et adversus inimicos. Fruges amicis damus boum labore quaesitas: paterâ cum his vinum diis libamus; inimicos sagittà eminus, hastâ cominus petimus." Quae eadem munera sive symbola aliter explicare studuit Hansen l. l. pag. 85, cum in Herodoteo loco aratrum ad agros colendos, iugum ad plaustra, in quibus nomades vivunt, securim ad regios Scythas et ad bella, phialam ad bibendum referri vellet. Hacc igitur quattuor munera s. instrumenta quod coclitus delapsa dicuntur et diligentissime servari adeoque tanquam res sacrae coli mox traduntur cap. 7, divinam quandam vim habere atque in rebus divinis ipsis numerari nemo non sentit, qui antiquitus apud alias quoque gentes huiusmodi res de coelo delapsas sacras haberi noverit, ut v. c. Romanorum ancile, et Graecorum s. Tro-

ianorum Palladium, alia id genus, quibus divinum quiddam portendi hominibus ac declarari putabant. Ac sponte hic in mentem veniunt lapides, qui coelo decidunt, aërolithi vulgo vocantur, et quidem ignei, quos nemo tangere possit, donec tempore aliquo praeterlapso refrixerint: quale in iis, quae Herodotus retulit, Targitai filiis accidit, quorum primus et alter aurum de coelo delapsum igneum tangere initio hand potuit, sed superveniens tertius aurum refrigeratum sustulit\*). Itaque de aërolithis h. l. cogitavit Al. de Humboldt: Asie centrale I. p. 408 seqq. Allgem. Zeitung 1838. p. 2203. Cosmos I. p. 395, itemque Reichardus loco mox laudando, et lus. de Hammer.: Geschichte d. goldnen Horde p. 15, ubi antiquam commemorat famam, in qua loco auri coelitus delapsi lapis aërolithus profe-

ἄροτρόν τε καὶ ζυγ**ὸν καὶ σάγαρι»** καὶ φιάλην] Exstat auctore Ios. de Hammer l. l. pag. 5 Turcarum fama, Oghus, gentis auctorem atque conditorem, sex filios suos emisisse ad periclitandam fortunam; qui cum arcum tresque sagittas ex peregrinatione ipsi retulissent, patrem arcum tribus maioribus natu filiis dedisse, sagittas tribus minoribus. Iam arcus sagittarumque loco apud Herodotum commemorari ait Hammer. l. l. pag. 564 munera coelitus delapsa aratri, iugi, securis ac phialac; idque ipsum idem comparat cum alia Turcarum fama, quae tamen ab Herodoteis longius distare videatur. Reichard. l. l. pap. 12 not. quaerit, num de aërolithis hic cogitandum sit an potius de auriferis Russiae orientalis regionibus, opes necessarias, quibus ille fratres superare potuerit, suppeditantibus. Namque in regni divisione inter fratres instituta Colaxi, minimo natu, eam sa-

<sup>\*)</sup> Quare accedere non possum viro docto (Classical Museum XXII. p. 383), qui in his vestigna quaedam ordalium agnosci posse arbitratur.

ντα πρώτον τὸν πρεσβύτατον ἀσσον ἰέναι, βουλόμενον :βείν, τὸν δὲ χρυσὸν ἐπιόντος καίεσθαι ἀπαλλαχθέντούτου προσιέναι τὸν δεύτερον, καὶ τὸν αὐτις ταὐτὰ τοὺς μὲν δὴ καιόμενον τὸν χρυσὸν ἀπώσασθαι, τρίτῷ εωτάτῷ ἐπελθόντι κατασβῆναι, καί μιν ἐκεῖνον κομίσαι τοῦ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ἀδελφεοὺς πρὸς ταῦτα ντας τὴν βασιλητην πᾶσαν παραδοῦναι τῷ νεωτάτῷ. ν δὴ Λειποξάῖος γεγονέναι τούτους τῶν Σκυθέων, οῦ 6 : ·γένος καλέονται ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου ᾿Αρποξάῖος,

rum aratrum quoque me, quo terram recens acquieant. Conf. Grimm: Deuthtsalterth. I. pag. 186, ubi Henrici ducis aratrum comm hoc Scytharum aratro alitus delapso. Brandstaeter

isse partem, in qua repe-

mri fodinae.

situs delapso. Brandstaeter 66.69 aratro offenditur in arum, qui nomades vivant, is; itaque aratrum ad agri-ui antea hanc terram habi-i. e. ad Cimmerios pertit. Sed cum non omnes Scynomades, sed agris quoque operam dent, aratrum quolocum habere posse exi-

:60al] In Sancrofti libro ac stat απαλλάσσεσθαι; unde olim scriptum fuisse coniiυμένου του χουσού απαλm. Mihi hoc ipsum απαλze e scholio ortum videtur. τὸν χουσὸν pro accusativo accipiendum est, adeo ut sum ardens cos, qui ipsum essent, repulisse dicatur; iter in proxime antecedentiis καὶ τὸν αὐτις ταὐτὰ ποιέτον scil. χουσόν pro accuubiecti acciepiendum est, t dicatur idem fecisse, quod erit, cum primus accederet. ισβηναι Mediceus, Florentiκαταστήναι. Quod nos detuetur Eustath. ad Homer. 3, 11 s. 398, 24. De ipsa r. conferri vult Fischer. ad III, a. p. 170 seq.: qui idem de usu articuli (τον) pro pronomine demonstrativo citat Reiz. De prosod. pag. 8. Sic infra IV, 9. 15 καὶ τον, ne plura. Ad συγγνόντας cf. IV, 3 et 43 ibique nott.

#### CAP. VI.

οί Αύχάται γένος καλέονται] γέvos hoc loco opinor de tribu intelligendum eum in modum, quo supra I, 101 Medici populi et I, 125 Persarum γένη dicuntur (ad quem locum conf. nott.) et II, 164 Acgyptiorum γένη, ipsiusque Graeci populi Doricum et Ionicum yévos I, 56. Latiori sensu yévos de Croeso Lydo I, 6. - Plinio auctore H. N. IV (26), 12. §. 88: "a Taphris per continentem introrsus tenent Auchetae, apud quos Hypanis oritur;" id quod ad locum Lipowetz refert Reichard. l.l. pag. 13. Auchetas, Scytharum gentem, memorat quoque Valer. Flacc. VI, 132. Euchatue inter Scytharum gentes recensentur ab eodem Plinio (Hist. Nat. VI, 17 s. 19. §. 50) itemque Cotieri, quos cum iis, qui ab Herodoto vocantur Κατίαροι, contendit Neumann 1.1. pag. 183 e Mongolorum lingua nominis ipsius vim et significationem eruere conatus: quod idem tentavit in nominibus Auchatarum et Scolotorum ad Mongolicam stirpem revocatis. Quae cum valde incerta ac dubia sint (vid. modo Schiefner in: Bulletin de la classe des sciences historiques etc. de l'Academie de St. Petersbourg. T. XIII. nr. 13 sive nr. 301. pag. 197 seqq.), uno verbo indicasse satis erit. Nec magis certa videntur, quae de Ι ζυγον και σάγαριν και φιάλην, πεσείν ές την Σκυθικήν. και

que manibus humanis elaborata sunt: instrumenta, vasa, artis opera, alia id genus, ut II, 135 et potissimum VII, 84 (ποιήματα χάλκεα και σιδήφεα), ποιήματα αφγύφεα apud Lucian. De dea Syr. §. 49. Conf. etiam Platon. Meno p. 97 E. Ipsa quattuor haec munera, quae de coelo decidisse dicuntur, Esthonum esse communia utensilia ac supellectilem, aratro et iugo utentium ad agros colendos, phiala ad potus parandos, securi ad varios usus domesticos, monet Kruse l. l., qui Scytharum Herodoti et Esthonum res omnino pares esse contendit additque, adhuc apud Esthones cas res, quae divinam voluntatem significent, de coelo delapsas dici. Mihi propius ad h. l. accedere videntur ea, quae Scythas Asiaticos apud Alexandrum Macedonum regem loquentes facit Curtius, qui vera se proferre asserit, VII, 8. §. 8(17): "Dona nobis data sunt, ne Scytharum gentem ignores, ingum boum, aratrum. hasta, sagitta et patera. His utimur et cum amicis et adversus inimicos. Fruges amicis damus boum labore quaesitas: paterâ cum his vinum diis libamus; inimicos sagittà eminus, hastâ cominus petimus." Quae cadem munera sive symbola aliter explicare studuit Hansen l. l. pag. 85, cum in Herodoteo loco aratrum ad agros colendos, iugum ad plaustra, in quibus nomades vivunt, securim ad regios Scythas et ad bella, phialam ad bibendum referri vellet. Hacc igitur quattuor munera s. instrumenta quod coelitus delapsa dicuntur et diligentissime servari adeoque tanquam res sacrae coli mox traduntur cap. 7, divinam quandam vim habere atque in rebus divinis ipsis numerari nemo non sentit, qui antiquitus apud alias quoque gentes huiusmodi res de coelo delapsas sacras haberi noverit, ut v. c. Romanorum ancile, et Graecorum s. Tro-

ianorum Palladium, alia id genus, quibus divinum quiddam portendi hominibus ac declarari putabant. Ac sponte hic in mentem veniunt lapides, qui coelo decidunt, aërolithi vulgo vocantur, et quidem ignei, quos nemo tangere possit, donec tempore aliquo praeterlapso refrixerint: quale in iis, quae Herodotus retulit, Targitai filiis accidit, quorum primus et alter aurum de coelo delapsum igneum tangere initio haud potuit, sed superveniens tertius aurum refrigeratum sustulit\*). Itaque de aërolithis h. l. cogitavit Al. de Humboldt: Asie centrale I. p. 408 seqq. Allgem. Zeitung 1838. p. 2203. Cosmos I. p. 395, itemque Rcichardus loco mox laudando, et lus. de Hammer, : Geschichte d. goldnen Horde p. 15, ubi antiquam commemorat famam, in qua loco auri coelitus delapsi lapis aërolithus proferatur.

ἄροτρόν τε καὶ ζυγ**ὸν καὶ σάγαρι»** καὶ φιάλην] Exstat auctore Ios. de Hammer l. l. pag. 5 Turcarum fama, Oghus, gentis auctorem atque conditorem, sex filios suos emisisse ad periclitandam fortunam; qui cum arcum tresque sagittas ex peregrinatione ipsi retulissent, patrem arcum tribus maioribus natu filiis dedisse, sagittas tribus minoribus. Iam arcus sagittarumque loco apud Herodotum commemorari ait Hammer. l. l. pag. 564 munera coelitus delapsa aratri, iugi, securis ac phialae; idque ipsum idem comparat cum alia Turcarum fama, quae tamen ab Herodoteis longius distare videatur. Reichard. l. l. pap. 12 not. quaerit, num de aërolithis hic cogitandum sit an potius de auriferis Russiae orientalis regionibus, opes necessarias, quibus ille fratres superare potuerit, suppeditantibus. Namque in regni divisione inter fratres instituta Colaxi, minimo natu, eam sa-

<sup>\*)</sup> Quare accedere non possum viro docto (Classical Museum XXII. p. 383), qui in hts vestigia quaedam ordalium agnosci posse arbitratur.

α πρώτον τὸν πρεσβύτατον ἀσσον ἰέναι, βουλόμενον ἐν, τὸν δὲ χρυσὸν ἐπιόντος καίεσθαι ἀπαλλαχθένὑτου προσιέναι τὸν δεύτερον, καὶ τὸν αὐτις ταὐτὰ τοὺς μὲν δὴ καιόμενον τὸν χρυσὸν ἀπώσασθαι, τρίτω τάτω ἐπελθόντι κατασβῆναι, καί μιν ἐκεῖνον κομίσαι ῦ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ἀδελφεοὺς πρὸς ταῦτα τς τὴν βασιλητην πᾶσαν παραδοῦναι τῷ νεωτάτω. δὴ Λειποξάτος γεγονέναι τούτους τῶν Σκυθέων, οῦ 6 γένος καλέονται ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου ᾿Αρποξάτος,

e partem, in qua repefodinae.

In symbolis veterum m aratrum quoque meuo terram recens acquiat. Conf. Grimm: Deutsalterth. I. pag. 186, ubi arici ducis aratrum comhoc Scytharum aratro us delapso. Brandstaeter i. 69 aratro offenditur in ım, qui nomades vivant, itaque aratrum ad agriantea hanc terram habie. ad Cimmerios perti-Sed cum non omnes Scymades, sed agris quoque eram dent, aratrum quocum habere posse exi-

wi] In Sancrofti libro ac t ἀπαλλάσσεσθαι; unde im scriptum fuisse coniiνου τοῦ χουσοῦ ἀπαλ-

Mihi hoc ipsum anale scholio ortum videtur. · zovoòv pro accusativo cipiendum est, adco ut m ardens cos, qui ipsum sent, repulisse dicatur; r in proxime antecedentiιαὶ τὸν αὐτις ταὐτὰ ποιέw scil. χουσον pro accuiecti acciepiendum est, icatur idem fecisse, quod t, cum primus accederet. ηναι Mediceus, Florentiταστῆναι. Quod nos detur Eustath. ad Homer. 11 s. 398, 24. De ipsa conferri vult Fischer. ad , a. p. 170 seq.: qui idem de usu articuli (τον) pro pronomine demonstrativo citat Reiz. De prosod. pag. 8. Sic infra IV, 9. 15 καὶ τον, ne plura. Ad συγγνόντας cf. IV, 3 et 43 ibique nott.

#### CAP. VI.

οῦ Αὐχάται γένος καλέονται] γέvos hoc loco opinor de tribu intelligendum eum in modum, quo supra I, 101 Medici populi et I, 125 Persarum γένη dicuntur (ad quem locum conf. nott.) et II, 164 Acgyptiorum γένη, ipsiusque Graeci populi Doricum et Ionicum yévos I, 56. Latiori sensu yévos de Croeso Lydo I, 6. - Plinio auctore H. N. IV (26), 12. §. 88: "a Taphris per continentem introrsus tenent Auchetae, apud quos Hypanis oritur;" id quod ad locum Lipowetz refert Reichard. l.l. pag. 13. Auchetas, Scytharum gentem, memorat quoque Valer. Flacc. VI, 132. Euchatue inter Scytharum gentes recensentur ab eodem Plinio (Hist. Nat. VI, 17 s. 19. §. 50) itemque Cotieri, quos cum iis, qui ab Herodoto vocantur Κατίαροι, contendit Neumann 1.1. pag. 183 e Mongolorum lingua nominis ipsius vim et significationem eruere conatus: quod idem tentavit in nominibus Auchatarum et Scolotorum ad Mongolicam stirpem revocatis. Quae cum valde incerta ac dubia sint (vid. modo Schiefner in: Bulletin de la classe des sciences historiques etc. de l'Academie de St. Petersbourg. T. XIII, nr. 13 sive nr. 301, pag. 197 seqq.), uno verbo indicasse satis erit. Nec magis certa videntur, quae de οϊ Κατίαροί τε καὶ Τράσπιες καλέονται ἀπὸ δὲ τοῦ νεωτάτου αὐτῶν τοὺς βασιλέας, οῖ καλέονται Παραλάται σύμπασι δὲ εἶναι οὔνομα Σκολότους, τοῦ βασιλέος ἐπωνυμίην Σκύθας δὲται ΤΕλληνες οὐνόμασαν. Γεγονέναι μέν νύν σφεας ὧδε λέγουσι οἱ Σκύθαι ἔτεα δέ σφι, ἐπεί τε γεγόνασι, τὰ σύμπαντα λέγουσι εἶναι ἀπὸ τοῦ πρώτου βασιλέος Ταργιτάου ἐς τὴν Δαρείου διά-

Catiarorum et Traspium nominibus protulit Reichardus mox indicanda.

οὶ Κατίαροί τε καὶ Τράσπιες καλέονται] Cr. confert Schoenemann De geograph. Argonaut. pag. 35. Catiarorum vestigia adhuc cerni statuit Reichard. I. l. in locis Kadom in gubernio Tambow, Kady in gubernio Kostroma, Kadnikow in gubernio Wologda. Traspics idem reperit in vico Trasna gubernii Kaluga. — In seqq. pro αὐτέων cum Gaisf. et Matthiaeo scripsi αύτῶν, itemque τους βασιλέας, monente Struve Spec. Quaest. de dialect. Herod. II. pag. 16. (Opusec. II. p. 344). Vulgo τούς βασιλήας, cuius loco alii receperunt Fabri emendationem τοῦ βασιλήος, quae etiam arridet Neumanno l. l. p. 177. Wesselingius ac Schweigh. maluerunt τους βασιληΐους, quod idem placuit Mehlero in Mnemosyn. V. p. 76. Quorum neutrum videtur necessarium, ut recte observat Italus interpres. Namque οί βασιλέες sequenti quoque cap. iidem dicuntur Scythae, qui infra (IV, 20. 56. 59. 121) βασιλήτοι, s. regii Scythae. Sic quoque apud Indos gens, quae vocatur Rasputen, principum (Râjâputra's) nomen gerit.

Παράλάται] Neumann l. l. pag. 183 hoc nomen, quod Graece detortum habet, explicare se posse negat, nisi quis cogitare velit de voce Berlat, qua apud Mongolos et tribus et vero etiam singuli homines appellentur. Nec meliora, opinor, Reichard, qui l. l. pag. 14 huc refert oppidum Pereaslawl in gubernio Pultawae situm! Ad nomen Σκολότους idem referri vult urbes Sklow in gubernio Mohilew, Sokolow et Sokolowka. Neumann, ut paulo ante monuimus, Mongolorum tribum Scholot huc trahi posse existimat. Nomen tribus ad omnem Scytharum populum male transferri a Nostro opinatus erat Halling (Wiener Jahrbb. d. Literat. Vol. LIX. p. 266. 268 et: Deutsche Geschichte I. p. 62 seq.), atque sic alii alia protulerunt, quibus fidem habere minime liceat. Ipsum Scyths-rum nomen ab insigni, qua gens valuit, arcus tractandi facultate repetunt, cum in Lithuania adhue szenti significet iaculari, et in Livonia, Curonia, Finnia, Laponia skytta, kytta s. kyt denotet sagittarium. Laudat Wesseling. (ad Diodor. Sic. II, 43) Bayer. in Diss. de orig. Scythar. in Commentt. Acad. Petropol. I. p. 391. Nos de Scytharum s. Sacarum appellatione plura attulimus ad Ctesiae fragmm. p. 96. 97. Quem ibi citavimus J. de Hammer. in Annali. Viennenss. IX. pag. 43, is Herodoti Σκολότους refert ad Persicam vocem Ssakalib (in plurali numero a Ssaklab sive Ssoklob). qua in carmine Schahnameh Slavorum gens designatur inter gentes Turanias. Quam eandem esse atque Sacarum gentem, ipso nomine indicari idem contendit. - Schaffarik (Slavisch. Alterth., herausgegeb. v. Wuttke I. p. 286 seqq.) eam gentem, quam Graeci Scytharum nomine indicaverint, nomen habuisse putat Tschool sive Cud, Scud, unde ductum Zuvθης; neque aliter fere statuit Eichwald: Alte Geograph. etc. pag. 248. Sed hoc ipsum nomen Tschud s. Cad Fennorum genti deberi neque ad Scythas nomades transferri posse recte monere videtur Zeuss: Die Deutsch. u. die Nachbarst. p. 281. Ad aliam stirpem Slavicam, quae est Skit et Skitatjaja (i. c. vagari, palari) vocem Σκύθης (i.e. qui circumvagatur) revocat Ermann: Reise um d. Erde etc. I. p. 218. Equidem haec attulisse satis habeo, ne interpretis munus defugisse videar: peν την έπλ σφέας χιλίων οὐ πλέω, άλλὰ τοσαῦτα. Τὸν δὲ ὸν τοῦτον τὸν ίοὸν φυλάσσουσι οί βασιλέες ἐς τὰ μάλιστα, τυσίησι μεγάλησι ίλασκόμενοι μετέρχονται ἀνὰ πᾶν ἔτος.

es, quid verum sit, decernant. Graeci, ut diserte h. l. Noster int, Σκύθας vocabant, eos eodem Herodoto teste (VII, II. ad III, 93) appellabant Σάsademque vox in cuneatis inionibus obvia: in sepulcrali inscriptione, si Oppertum seır (Zeitschr. d. d. morgenl. Geh. XI. p. 134 seq.), inter genario subditas commemorantur humargd, i. e. Scythae pastores bå tigrakhanda, i. e. Scythae saum periti. - Mox rescripsi ecentt. edd. βασιλέος et cap. seq. έος ac βασιλέες, codem Struvio mte l. l. pag. 10. 16. (Opuscc. **336**. 344).

#### CAP. VII.

imp οὐ πλέω] Larcherus, qui elingium secutus Darii expedim, quam nos anno 516—515 Chr. n. assignavimus (vid. Exad IV, 1), anno 508 ante Chr. locaverat, inde in eam quoque onem adductus erat, ut Scym primordia congruere putamin Israëlitarum discessu expto: itaque Scytharum origimit in ann. 1508 a. Chr. n., litarum discessum in ann. 1531 r. n. Cf. Tom. VII. pag. 570. 635. Tabl. chronol. Sed vid. ad II, 117.

l Φυσίησι μεγάλησι Γλασκόμενοι γρονται άνα πάν έτος] Quae sic accipi vult Wesseling., ut [vel potius regii Scythae, οί βα-5, vid. not. ad IV, 6] islud auquotannis arcessierint in suum me regnum; ut sanequam, quae em est Wesselingii sententia, fuisset θυσίησι μεγάλησι μεναι, ut VI, 69. At iure haec pretatio, Larchero vernaculointerpreti probata, displicuit eighaeusero, veterem Latinam onem retinenti: placanique maracrificiis et adeunt quotannis, si-

ve, ut Valla expresserat: placaturque (id aurum) maioribus hostiis et aditur quotannis solenniter. Quem sequitur Îtalus interpres. Quibus hacc addit Schweigh.: ,,Quid sit vero, quod his subiicit Herodotus de co, qui aurum illud habens obdormiverit sub dio, mihi haud satis liquet. Istud δίδοσθαι δέ οί δια τούτο non eam ob caussam intelligebat Larcher., quod annum hunc ille non esset transacturus; sed propter hoc ipsum periculum dari praemium illud ei, qui aurum hoc recte custodivisset sibique cavisset, ne sub dio obdormisceret." Ac negari nequit, obscurum quid in his, quae haud scio an iusto brevius a Nostro relata negotium inde facessant, manere, cum vix intelligi queat, quomodo quis aurum tam diligenter servatum ad se trahere et cum eo sub dio dormire potuerit: nisi haec ad festorum solemnia pertinuisse existimes atque ad eos honores, quibus aurum de coelo delapsum tanquam rem sacram ac divinam prosecuti sint. Ita malim statuere, quam Brandstaetero l. l. p. 52 haec ab Herodoto aliquando dormitante esse scripta opinanti fidem habere. Etenim quod h. l. tantum agri dari dicitur, quantum quis uno die equo vectus circumire potuerit, id sane comprobationem accipit quandam ab iis, quae similia apud antiquos reperiuntur; "dona amplissima, ait Plinius Hist. Nat. XVIII, 3, imperatorum 🗩 fortium civium, quantum quix uno die plurimum circumaravisset"; accedunt alia testimonia, a Larchero iam allata, Senecae De beneficc. VII, 7 et Ovidii in Metamorphos. XV, 616. Ac de Germanis et Romanis similia quaedam observantibus monuit quoque Grimm: Deutsche Rechtsalterth. I. pag. 89, nostro loco non praetermisso, cui subiicit Livii locum II, 5 de Horatio Coclite, cui tantum agri dari legimus, quantum uno die circumararit. Quin Mahomedum ferunt Tur-

ος δ' αν έγων τὸν γρυσὸν τὸν Ιρὸν έν τῆ ὁρτῆ ὑπαίθριος κατα | κοιμηθη, ούτος λέγεται ύπὸ Σκυθέων οὐ διενιαυτίζειν . δίδοσθαι δέ οί διὰ τοῦτο, όσα αν ῖππφ ἐν ἡρέρη μιῆ περιελάση Της δε χώρης εούσης μεγάλης, τριφασίας τας βασιλητας τοίσι παισί τοίσι έωυτου καταστήσασθαι Κολάξαιν, καί τουτέων μίαν μεγίστην ποιησαι, έν τη τον χουσον φυλάσσε-Τὰ δὲ κατύπερθε πρὸς βορέην λέγουσι ἄνεμον τῶν ύπεροίχων της χώρης ούκ οἶά τε εἶναι ἔτι προσωτέρω οὖτε ὁρᾶν ούτε διεξιέναι ύπο πτερών κεχυμένων πτερών γάρ και την γην και τὸν ἡέρα είναι πλέον, και ταῦτα είναι τὰ ἀποκληίοντα την οψιν.

Σκύθαι μεν ώδε ύπερ σφέων τε αὐτῶν καὶ τῆς χώρης τῆς κατύπερθε λέγουσι, Ελλήνων δε οι τον Πόντον οικέοντες ώδε.

cae cuidam poëtae tantum agri Macedonici largitum fuisse, quantum uno die posset equo circumvehi. Notavit Niebuhr. Roem. Gesch. I. p. 566 ed. sec. Kolster (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. Vol. XIII. p. 57) verba έχων τον χουσόν non de rege accipi vult, sed de auri custode, qui in his nocturnis festis si forte obdormiverit, morti traditus fuerit indeque tantum agri traditum habuerit, quare etiam δεδόσθαι scribi iubet. Quae quam aliena sint ab ipsis Herodoti verbis, in quibus verba ος δ' αν έχων κ. τ. λ. non nisi ad antecedens of βασιλέες (qui sunt regii Scythae; vid. nott. ad IV, 6) referri possunt neque omnino de nocturno festo agitur, pluribus exponere non opus. Neque meliora sunt ea, quae Neumann. protulit. l. l. pag. 269.

καλ τουτέων μίαν μεγίστην ποιήσαι] μία cum Gaisf. et Matth. recepi e Florentino libro, qui etiam μεγίστην collocat post ποιήσαι. Retinui τουτέων, quod ad antecedens τὰς βασιληίας (regnu) spectat, a recentt. edd. mutatum in τούτων. Sed

vid. Bredov. pag. 222.

Τὰ δὲ κατύπερθε πρός βορέην κ. τ. λ.] ,, Nectenda sunt προς βορην ανεμον των υπεροίκων, quemadmodum τὰ πρὸς βορην της ηπείρου aliaque III, 102." H'esseling. Equidem h. l. sic intelligo: Quae vero loca superius sita sunt, septentrio-

nem versus ab iis, qui superiores Scythiae tractus incolunt, ea ulterius nec spectari nec peragrari posse dicunt prae plumis effusis. De voce ανεμον abundanter fere addita cf. I, 6 ibiq. nott. Et sic saepe infra IV, 17. 18. 20. 23. 99. V, 33 etc. βορέην edidi pro βορήν, ut IV, 21 alisque locis.

ύπὸ πτερών κεχυμένων] i. c. prac plumis diffusis, quibus nivem intelligi satis patet ex IV, 31. Attigit quoque Wahl. Erdbeschreib. v. Ostind. p. 495 not. Quae Herodotus h. l. scripsit de nive omnem visum intercludente, verissime scribi concedet is, qui noverit aut ipse expertus sit, quanta vi tempestates in his regionibus exortae ctiamnunc saeviant, magna nivis copia ita in aërem sublata, ut omnia prorsus compleantur eumque in modum obscurentur, ut nihil quidquam oculis cerni possit summumque periculum ex his tenebris densissimis super omnia effusis exsistat sive hominibus sive pecudibus hand raro percuntibus. Quam is rem conferri possunt, quae attulit Neumann I. I. pag. 28 seqq.

#### CAP. VIII.

οί τὸν Πόντον οἰκέοντες] Pontus Euvinum hie intelligi, monitu vis opus. Paulo ante αὐτῶν scripsi pr 👁 αὐτέων, Gaisfordium ac Matthiaeu έα έλαύνοντα τὰς Γηρυόνεω βοῦς ἀπικέσθαι ές γῆν ταύ-

Vid. Bredov. p. 242. Quae: Graecorum Pontum acconarratio de Hercule, eam doto tradidit atque ad unin creationem mirum in monstulit Iustinus in libro qui tur Baruch: unde hace refen libro Origenis s. Hippofutatt. omn. haeres. p. 149 3 V, 24. p. 217 seq. ed. Dun-

λέα έλαύνοντα τὰς Γηρυόis Apud Dionys. Perieget. na exstat genitivi Γηρυόνος, i Γηφύονος (quod probat us ad Aristoph. Acharn. ılii Γηουόνου: quam forma-Atticis cum labenti Graecimmunem fuisse opinatur dy ad Dionysii l. l. pag. 679. doteo loco libri scripti non t, nisi quod Sancrofti liber ad. habet Γηρυόναο et mox ην pro vulg. Γηρυόνεα; cf. p. 228. Ac triplex nominis ιτ forma: Γηουών, Γηουόηρυονεύς, monente Tzschu-Mel. III, 6 nott. exegg. pag. if. etiam Muetzell. De emend. Theog. pag. 449. — Obsercherus, τὰς βοῦς non vaccas d boves sive boum gregem. ymol. magn. pag. 473 lin. 34. er eadem in re loquitur Phiin Heroicc. pag. 108 Bois-a vid. Fischer, ad Weller, I. 9. 370. Infra cundem in moster τὰς ἔππους. In Iustini ne unus modo equus, quo Hercules longam viam percommemoratur. Mox pro ταύτην Bernhardy (Griech. 319) proponit:  $\tau \dot{\eta} \nu \gamma \ddot{\eta} \nu$ In seqq. verbis  $\ddot{\eta} \nu \tau \iota \nu \alpha$ ύθαι νέμονται, pronomen o simplici og poni, ut IV, 41. 120, alibi, monet Struve Spec. de dial. Herod. I. p. 6. LII. p. 263). De ipsa fabula s exponere alienum a nostro o. Fecit hoc, monente Cr., ad Apollodor. II, 5, 10. pag. adiic. Tzschucke l. l., Sturz. anice. fragmm. p. 20 sq. ed.

sec., Graslin De l'Iberie ou Essais etc. p. 321 seqq., Iacobs: Vermischte Schrift. VI. p. 146 seqq. (qui fabulam de Geryone codem spectare putat, quo ea, quae de so s. inferorum deo vulgo traduntur), Creuzer. et Hermann: Briefe über Homer. u. Hesiod. p. 176 seq., Creuzer. Symbol. II. p. 82.649 seq. III. p. 60 ed. tert., qui Geryone, ut iam veteres statuerunt, hibernum tempus declarari existimat, superatum quasi a Sole (Hercule). Sed haec et alia, quae huius sunt generis, nunc mitto: satis habeo primarium laudare Hesiodi locum de Geryone qui legitur in Theogon. 289 seq., ad quem vid. a Lennepio notata p. 244 et C. O. Mueller: Die Dorer I. p. 422 seq. Apud Herodotum quae narrantur de Geryonis sedibus, iis contraria olim tradiderat Hecataeus, teste Arriano in Expedit. Alexandr. II. 16 (cf. Creuzeri Historicc. antiquiss. fragmm. p. 50 seq.), Geryonem regnasse scribens circa Ambraciam et Amphilochiam, unde armenta Mycenas duxerit Hercules. Quam opinionem de Geryonis armentis ex Acarnania abactis stabilire studet Aristotel. De mirabb. auscultatt. cap. 145. p. 295 ed. Beckmann., ubi diversae recentiorum ca de re opiniones enumerantur. Add. Scylac. §. 26 ibiq. Is. Voss. (Vol. I. pag. 367 ed. Gail.). Sed Hecataei adversarium Nostrum exstitisse, qui eius decreta haud raro tacita reprehensione perstrinxerit, supra iam monuimus atque hic ipse locus indicat, in quo suam camque vulgatam apud Graecos sententiam de Geryonis domicilio Noster consulto, ut videtur, exponit, alteram Hecataei opinionem silentio prorsus premens; quamquam veteres iam de Geryone insulaque Erythia dissensisse, e Plinii loco Hist. Nat. IV, 36 fin. manifestum est, quocum conf. Strabon. I. mox laudandum ac Pompon. Mel. III, 6, 15: quo auctore Erythia, quae a Geryone habitata traditur, sita fuit in Lusitania, summaque fuit regionis fertilitas, Straboni quoδς δ' αν έχων τον χουσον τον ίρον έν τῆ όρτη ύπαίθρι κοιμηθη, ούτος λέγεται ύπο Σκυθέων οὐ διενιαυτίζεις σθαι δέ οἱ διὰ τοῦτο, ὅσα αν ἵππω ἐν ἡμέρη μιῆ πε αὐτός. Τῆς δὲ χώρης ἐούσης μεγάλης, τριφασίας τὰ ληίας τοἰσι παισὶ τοῖσι ἑωυτοῦ καταστήσασθαι Κολάξι τουτέων μίαν μεγίστην ποιῆσαι, ἐν τῆ τὸν χουσὸν φ σθαι. Τὰ δὲ κατύπερθε πρὸς βορέην λέγουσι ανει ὑπεροίκων τῆς χώρης οὐκ οἱά τε εἰναι ἔτι προσωτέρω οἱ οὕτε διεξιέναι ὑπὸ πτερῶν κεχυμένων πτερῶν γὰρ γῆν καὶ τὸν ἡέρα εἰναι πλέον, καὶ ταῦτα εἰναι τὰ ἀποκ τὴν ὄψιν.

Σκύθαι μεν ώδε ύπερ σφέων τε αὐτῶν καὶ τῆς χα κατύπερθε λέγουσι, Ελλήνων δε οί τον Πόντον οἰκέον

cae cuidam poëtae tantum agri Macedonici largitum fuisse, quantum uno die posset equo circumvehi. Notavit Niebuhr. Roem. Gesch. I. p. 566 ed. sec. Kolster (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. Vol. XIII. p. 57) verba έχων τον χουσον non de rege accipi vult, sed de auri custode, qui in his nocturnis festis si forte obdormiverit, morti traditus fuerit indeque tantum agri traditum habuerit, quare etiam δεδόσθαι scribi iubet. Quae quam aliena sint ab ipsis Herodoti verbis, in quibus verba ος δ' αν έχων κ. τ. λ. non nisi ad antecedens οί βασιλέες (qui sunt regii Scythae; vid. nott. ad IV, 6) referri possunt neque omnino de nocturno festo agitur, pluribus exponere non opus. Neque meliora sunt ea, quae Neumann. protulit. l. l. pag. 269. καὶ τουτέων μίαν μεγίστην ποιῆ-

καὶ τουτέων μίαν μεγίστην ποιησαι] μία cum Gaisf. et Matth. recepi e Florentino libro, qui etiam μεγίστην collocat post ποιησαι. Retinui τουτέων, quod ad antecedens τὰς βασιληΐας (regna) spectat, a recentt. edd. mutatum in τούτων. Sed vid. Bredov. pag. 222.

Τὰ δὲ κατύπες θε ποὸς βος έην κ. τ. λ.] ,, Nectenda sunt ποὸς βος ῆν ἄνεμον τῶν ὑπεροίκων, quemadmodum τὰ ποὸς βος ῆν τῆς ἡπείς ου aliaque III, 102." Wesseling. Equidem h. l. sic intelligo: Quae vero loca superius sita sunt, septentrio-

nem versus ab iis, qui a Scythiae tractus incolunt, rius nec spectari nec perag dicunt prae plumis effusis. ἄνεμον abundanter fere a I, 6 ibiq. nott. Et sic sa ρέην edidi pro βορῆν, ut I que locis.

ύπὸ πτερών κεχυμένω»] plumis diffusis, quibus nive satis patet ex IV, 31. At que Wahl. Erdbeschreib. 1 p. 495 not. Quae Herode scripsit de nive omnem vis cludente, verissime scribi is, qui noverit aut ipse exp quanta vi tempestates in hi bus exortae etiamnunc saev gna nivis copia ita in aëren ut omnia prorsus compleat que in modum obscurentur quidquam oculis cerni po mumque periculum ex his densissimis super omnia ef stat sive hominibus sive; hand raro percuntibus. rem conferri possunt, qui Neumann l. l. pag. 28 seqq

#### CAP. VIII.

οί τὸν Πόντον οἰκέοντες Eurinum hic intelligi, me opus. Paulo ante αὐτῶν se αὐτέων, Gaisfordium ac Ms

## α έλαύνοντα τὰς Γηρυόνεω βοῦς ἀπικέσθαι ές γῆν ταύ-

Vid. Bredov. p. 242. Quac Graecorum Pontum acconarratio de Hercule, eam doto tradidit atque ad unim creationem mirum in monstulit Iustinus in libro qui tur Baruch: unde haec refein libro Origenis s. Hippofutatt. omn. haeres. p. 149 e V, 24. p. 217 seq. ed. Dun-

ιλέα έλαύνοντα τὰς Γηρυόic] Apud Dionys. Perieget. ma exstat genitivi Γηουόνος, ii Γηφύονος (quod probat us ad Aristoph. Acharn. alii Γηρυόνου: quam forma-Atticis cum labenti Graeciommunem fuisse opinatur rdy ad Dionysii l. l. pag. 679. idoteo loco libri scripti non nt, nisi quod Sancrofti liber nd. habet Γηρυόναο et mox ην pro vulg. Γηρυόνεα; cf. .p. 228. Ac triplex nominis ur forma: Γηρνών, Γηρνό-Γηφυονεύς, monente Tzschu-Mel. III, 6 nott. exegg. pag. nf. etiam Muetzell. De emend. Theog. pag. 449. — Obsercherus, τὰς βοῦς non vaccas si boves sive boum gregem. ymol. magn. pag. 473 lin. 34. er eadem in re loquitur Phiin Heroicc. pag. 108 Bois-u vid. Fischer, ad Weller, I. 9. 370. Infra cundem in moster τας εππους. In Iustini me unus modo equus, quo Hercules longam viam percommemoratur. Mox pro ταύτην Bernhardy (Griech. 319) proponit: την γην In seqq. verbis ην τινα ύθαι νέμονται, pronomen o simplici ög poni, ut IV, 41. 20, alibi, monet Struve Spec. de dial. Herod. I. p. 6. .II. p. 263). De ipsa fabula exponere alienum a nostro D. Fecit hoc, monente Cr., id Apollodor. II, 5, 10. pag. adiic. Tzschucke l. l., Sturz. inice. fragmm, p. 20 sq. ed.

sec., Graslin De l'Iberie ou Essais etc. p. 321 seqq., Iacobs: Vermischte Schrift. VI. p. 146 seqq. (qui fabulam de Geryone codem spectare putat, quo ea, quae de pro s. inferorum deo vulgo traduntur), Creuzer, et Hermann: Briefe über Homer. u. Hesiod. p. 176 seq., Creuzer. Symbol. II. p. 82.649 seq. III. p. 60 ed. tert., qui Geryone, ut iam veteres statuerunt, hibernum tempus declarari existimat, superatum quasi a Sole (Hercule). Sed haec et alia, quae huius sunt generis, nunc mitto: satis habeo primarium laudare Hesiodi locum de Geryone qui legitur in Theogon. 289 seq., ad quem vid. a Lennepio notata p. 244 et C. O. Mueller: Die Dorer I. p. 422 seq. Apud Herodotum quae narrantur de Geryonis sedibus, iis contraria olim tradiderat Hecataeus, teste Arriano in Expedit. Alexandr. II. 16 (cf. Creuzeri Historicc. antiquiss. fragmm. p. 50 seq.), Geryonem regnasse scribens circa Ambraciam et Amphilochiam, unde armenta Mycenas duxerit Hercules. Quam opinionem de Geryonis armentis ex Acarnania abactis stabilire studet Aristotel. De mirabb. auscultatt. cap. 145. p. 295 ed. Beckmann., ubi diversae recentiorum ca de re opiniones enumerantur. Add. Scylac. §. 26 ibiq. Is. Voss. (Vol. I. pag. 367 ed. Gail.). Sed Hecataei adversarium Nostrum exstitisse, qui eins decreta haud raro tacita reprehensione perstrinxerit, supra iam monuimus atque hic ipse locus indicat, in quo suam camque vulgatam apud Graecos sententiam de Geryonis domicilio Noster consulto, ut videtur, exponit, alteram Hecataei opinionem silentio prorsus premens; quamquam veteres iam de Geryone insulaque Erythia dissensisse, e Plinii loco Hist. Nat. IV, 36 fin. manifestum est, quocum conf. Strabon. l. mox laudandum ac Pompon. Mel. III, 6, 15: quo auctore Erythia, quae a Geryone habitata traditur, sita fuit in Lusitania, summaque fuit regionis fertilitas, Straboni quoτην έδυσαν έρήμην, ην τινα νυν Σκύθαι νέμονται. 
δὲ οἰκέειν ἔξω τοῦ Πόντου, κατοικημένον τὴν οί Ἦ 
γουσι Ἐρύθειαν νῆσον, τὴν πρὸς Γηδείροισι τοίσι 
κλέων στηλέων ἐπὶ τῷ Ὠκεανῷ. τὸν δὲ Ὠκεανὸι 
λέγουσι ἀπὸ ἡλίου ἀνατολέων ἀρξάμενον γῆν περὶ κ 
ἔργῷ δὲ οὐκ ἀποδεικνῦσι. ἐνθεῦτεν τὸν Ἡρακλέα 
ἐς τὴν νῦν Σκυθίην χώρην καλεομένην. καταλαβεί»

que celebrata loco classico III, 5. §. 4. pag. 169 s. 257 C. Namque Erythia insula, minime illa quidem fabulosa, ut quibusdam placuit (quamquam poëtarum ingeniis talia aucta et amplificata esse non est quod negemus), media inter Gades ipsas et terram continentem sita dicitur: id quod convenit in locum, cui nunc nomen Trocadero, si quidem ipsae Gades olim insulam, quae nunc vocatur St. Leon, occupabant. Vid. Mannert: Geogr. d. Gr. u. Roem. I. p. 287 sq. 292 ed. tert., Gosselin ad Plin. l. l. pag. 369 seq., Wheeler: Geography of Herodot. p. 174 et, qui accurate de his disputat, Forhiger: Handbuch d. alt. Geograph III. p. 46 seq. De Erythia fabulosa, quae ex solis occidentis radiis nomen invenerit, dixit I. H. Voss: Weltkunde der Alten p. XXI. Add. Bernhardy ad Dionys. Perieg. 558. pag. 678 et Ukert: Geograph. d. Griech. u. Roem. II, 1. pag. 240.

κατοικημένον] activa accipiendum notione, neque mutandum in κατοικημένην, ut ad νῆσον referentur. Vid. nott. ad I, 27. Add. Letronne: Journ. d. Savans 1817. p. 46, cuius verba potiora huc transscribam: ,.Il me paroît certain, que κατοικημένον est ici une tautologie, au moyen de la quelle Hérodote reprend le sens du précédent οἰκέειν, et cette locution n' a rien de plus singulier que ἐχρέοντο — χρεούμενοι II, 108 et αἰρεόμενον — ἐλέσθαι VII, 10." Add. I, 67, ubi ἐγεγόνεσαν — γενόμενοι.

τοισι εξω Ηρακλέων στηλέων] Cave scribas εσω pro εξω. Vid. nott. ad II, 33. Namque Gades extra columnas Herculeas fuisse sitas nemo nescit, extra orbem terrarum, ut

Livii utar verbis XX\
cumfusam Oceano inst
vulg. Hoanhiwe cum
157 exhibui Hoanhiws
dederunt Dindorf. et L
demque scripturam rej
43. 181. 185. 196 atque
volo II. 33.

volo II, 33. τον δέ 'Ωκεανον λόγο κ, τ. λ.] De his vid. no 23. Ukert: Geogr. d. G 10. 26 et Ideler ad Aı rol. II, 1. Vol. I. p. 496 Milesium hic respi**ci iu** tuit Klausen. ad Hecat. 40. Tu conf. nott. ad IV git Herodotea Eustath Perieg. 41, ubi hace καθά καὶ Ηρόδοτος, δ χεται τοὺς γράφοντας, ξέειν πέριξ της γης. U probabiliter restitui po (pro γην περί) putabi ad Eustath. l. l. pag. ! quitur Bredov. p.115. E: minime ad hunc locum qui legitur IV, 36, re καταλαβείν γὰο αὐ Emendd. Herodd, P. II bie hunc in modum scriptum fuisse existin ταλαβείν γάο (ut I, 24 vid. nott.) αὐτὸν χεμ κουμόν, έπειου**σάμεν** την κατυπνώσαι, qua τ tatione libris scriptis haud opus videtur ad H recte intelligenda, qua tur. — λεοντέην edidic 220 pro vulg. λεοντήν. ταλαβείν conf. notata s

locutione θείη τύχη ι

153 et I, 126, et ad us nis of in verbis τὰς (

nott. ad Herod. I, 34

νά τε και κρυμόν. ἐπειρυσάμενον δὲ τὴν λεοντέην καται, τὰς δέ οἱ ἴππους τὰς ἀπὸ τοῦ ἄρματος νεμομένας ἐν τῷ χρόνῳ ἀφανισθῆναι θείη τύχη. ՝ ὡς δ' ἐγερθῆναι θείς κάς τῆς χώρης ἐπεξελθόντα ἀκτέσθαι ἐς τὴν Ὑλαίην καλεομένην γῆν. ἐνθαῦτα δὲ

: ἀπὸ τοῦ ᾶρματος νεμομέos dicit, qui plaustro iuncti, m Hercules in somnum incisoluti a plaustro pascebant **τας έν τούτ**φ τῷ χοόνφ (i. e. ascebant ipseque Hercules premebatur) divina quadam evanuerunt. Minus accurate arratione, quam ex Herodoto exhibet Iustinus l. l., loco i, quod in his regionibus peatibus usitatum est, equus , quo vectus (έφ' οὐ καθε-) terram peragraverit Hercuis, quae proxime antecedunt, **ραπλέα άφικέσθαι ές την ποθίην χώ**ρην καλεομένην, Nostrum locutum esse moalei. ad Aechyli Prometh. 2, pase nunc vocetur Scythia, li sc. aetate, nondum sic apesset, quo tempore Hercuse tingebant. Neque talem sm adhibuit Aechylus I. l. m appellans tempore Promesem aetate multo Herculem sisse fama tulerat.

#### CAP. IX.

θαι] Ita iure melioribus e line repositum pro δίζεσθαι. tt. ad I, 65. 94 coll. IV, 130

Thainν καλεομένην] Teracae Noster meminit IV, 18. 76 itemque Plinius H. N. IV: "inde silvestris regio Hyzare, quo alluitur, cognomine alia, opinor, regio in Pomponio Melae II, 1, 4 is: "— Hypacaris per Novolvitur. Silvae deinde sunt, aximas hae terrae ferunt." Chius Orb. descript. 845 innon. Peripl. §. 3 (T. III. p. ll.) orientem versus Borytransgresso obvios esse

Scythas, qui Hylaeam vocatam inhabitent, testantur. Intelligitur autem is terrae tractus, qui haud procul a Taurica Chersoneso cingitur Borysthene, Ponto Euxino, Carcinite sinu et Hypacyri fluvio, silvisque (quibus reliqua Scythia, arborum maxime inops, caret; cf. IV, 19 et 61) repleta dicitur: ex quo ipso nomen ductum nemo non videt. Nunc haec quoque regio arboribus nudata; quamquam vestigia dicuntur superesse, quibus olim eam fuisse tectam appareat. Omnis enim illa regio, quae ab ora Ponti Euxini septentrinali introrsum extenditur longe lateque patens, silvis adeoque ipsis arboribus nunc prorsus caret lignique materia inde omnino indiget : qua de re multum nostra aetate quaesitum esse video: conf. Baer in Baer et Helmersen: Beiträge z. Kenntniss des Russisch. Reichs etc. IV. p. 166 seqq. (qui ipse p. 181 Hylaeam veterem paeninsulam illam esse dicit, quae intra Borysthenis ostium et Pontum Euxinum prominet) et alia, quae attulit Hansen: Osteuropa etc. p. 39 seq. coll. Kolster in Jahrbb. f. Philol. u. Paedagog. Suppl. XII. p. 611-615, ubi Lindneri opinionem (Skythien u. d. Skythen des Herodot. p. 40 seq.) impugnat Hylaeam a septentrione et occidente Borysthenis inferioris falso quaerentis; tu vid. etiam Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III. 2. p. 452 seq., Muraview-Apostol. Reise durch Taurien pag. 39. Tchihat-cheff: Asie mineure II. pag. 554. Nunc regioni, quae ad deserta Nogaica, a Nogaicis Tartaris habitata, pertinet, nomen Iambogluk. Cf. Rennel. l. l. p. 406, Reichard. l. l., Mannert: Geogr. IV p. 80 seq., Koehler: Mémoir, sur le cours d'Achill, pag. 129. 130, Heeren: Ideen I, 2. pag. 272, quo auctore incertum, utrum αύτον εύρειν εν άντρω μιζοπάρθενον τινα Εχιδναν διφυ

huis regionis silvosae adhuc supersint indicia: etsi apud populum fama silvae, quam nullam recentioris actatis ostendant mappae geographicae, quamque nunc evanuisse credibile, cum olim silvae nigrae nomine latius illa extensa fuisse videatur. Quae nunc a Tanai prope locum Tzerkask incipiant silvae, cas idem Heeren, scribit finiri ad Borysthenem prope Czernigow: ex quo inde deserta porrigi usque ad Pontum Euxinum multis tumulis insignita.

μιξοπάρθενόν τινα Έχιδναν διφυέα] Έχιδναν scripsi cum Schweighaeus. et Gaisf. pro Ezidvav, quod in εχίδυην aut Εχιδυήν mutare voluit Valcken., neutrum, opinor, recte, ut ex iis patet, quae attulit Bredov. p. 133 similia; nec magis scribere volui cum recentt. edd. έχιδναν, ut ipsum viperae animal (cf. Aeschyl. Choëph. 243. 981) intelligeretur, cuius partibus tantum instructam mulierem s. virginem declarare Noster voluit, hanc ipsam ideo μιξοπάρθενόν τινα et διφυέα praedicans, quae adiectiva sunt mulieris nomini Έχιδνα addita: quam eandem virginem fabulosam et portentosam, terrâ editam descripsit Hesiodus in Theogon. 292 (295) seqq. quamque Tartaro et Terra natam dicit Apollodor. Biblioth. II, 1, 2, qui III, 5, 8 ab hac Echidna et Typhone natam fert Sphingem, assentiente Euripide Phoeniss. 1030, ad quem locum quod olim Valckenar, in Herodoteis verbis proscribi voluerat vocem διφνέα, postes retinendam duxit, bene memor Cecropem ad candem rationem dictum fuisse digrif itemque Centauros apud Sophoel. Trachin. 1110 (ubi: διφνή τ' αμικτον ίπποβάμονα στρατόν). Nec aliter Libanius (in Basilic. II. p. 108) de Chirone: και κενταύρου σωμα διφυές και τροφέα μιξάνθρω-

πον καὶ τροφήν έξηγριωμένης μιξοπάρθενον Sphingem Echie editam dixit Euripides I.I. 1037, E nyn vocavit Lycophron Alex. 6 Diodorus Siculus II, 43 ipsum Ech nae nomen haud proferens 777 fuisse πάρθενον scribit, quae su riores corporis partes cingulo ter habuerit muliebres, inferiores vi rinas (τὰ δὲ κατώτερα έχίδτης): quae Herodoto dicuntur τὰ μεν α ἀπὸ τῶν γλουτῶν (sic dedi pro ve yloυτέων, vid. Bredov. p. 235), D doro sint τὰ μεν ἄνω μέρη τοῦ ( ματος μέχοι της ζώνης. Neque ! ter Pseudo-Origenes s. Hippolytu supra l.: ην δὶ, φησὶν ο Hooder
τὰ μὲν αὐτῆς (in proxime prae dentibus πόρη μιξοπάρθενος να tur) μέχοι βουβώνος παρθένου, π δὲ τὸ κάτω σώμα μετὰ βουβώσα 🧛 κτόν τι θέαμα έχίδνης. Est sat sensus loci Herodotei: ibique in tro semivirginem quandam Echien (i. e. viperam) invenisse mixtae at rae, s. corporis, cuius superiors b a natibus feminae, inferiora serpe fuerint s. formam repraesentariat. To git Herodotea Eustath. ad Dion Perieget. vs. 310, quibuscum et parentur Diodori verba landa Melae II, 1, 105 ("Basilidis ab H cule et Echidna generis princi sunt, mores regii, arma tantum gittae") et inscriptio apud De Class. I. p. 34, quam attulit ad h Wesseling. In hac inscriptione, qu pluribus exponit Herculis migrat nes et res gestas, inter alia legi tur haec: τούτω δὲ ἐπὶ Σπυθίαν δι βὰς 'Αγάθυρσον μάχα ένίπασε, τῷ θυγατοὶ αὐτοῦ συγγενόμενος Εχί υίοὺς 'Αγάθυρσον έθετο καὶ Σκόθ (Reinesii Inscriptt. Cl. IV, 12. Con Inscr. Graecc. Vol. III. p. 803. 5984). Primarium de Echidas cum Hesiodi iam supra attuli; 🗯 ad eum notata a Lennepio p. 246 Muetzell: De emendat, Hesiod. The

<sup>\*) ..</sup>Similiter Callistratus de Centauro XII. p. 905 s. p. 160 ed. Iacobs: xal nyquante τὸ σῶμα κ. τ. λ. Idem Chiron ἐπποκένταυρος dicitur. Vid. Nonn. in Gregor. zianz. in Melett. I. p. 71." Cr.

μεν ανω από των γλουτων είναι γυναικός, τὰ δε ενερθε ιδόντα δε και θωυμάσαντα επείρεσθαί μιν, εί κου ίδοι πλανωμένας την δε φάναι, εωυτην έχειν, και οὐκ τειν έκείνω πρίν η οί μιχθηναι τὸν δε Ἡρακλέα μιχθη-

452. — Ipsam fabulam de erculis atque Echidnae filiis Koeppen (Nordgest. d. Pon-13), qua nihil aliud signifiitratur, nisi quod Agathyrsi ab oriente in eas terras, in ersari post dicuntur, perveegionemque vel ante Geloaparint: filiorum enim nosive conditores gentis dusive ipsas gentes, quae anno aevo hoc solum occupalicari. Ac Gelonos quidem st pro antiquissimis Graecis mti Euxini olim tenentibus, les barbarorum incursu ad a loca rejectis; ut minime posteris colonorum Grae-Milesiorum inprimis, qui et demum in hac ora consehabendi sint. Ad fabulam bes, quae non nisi similibus Hustrari queat, idem affert nem de serpentibus, quibus V, 105, ubi vid. nott.) fugati itemque admonet Indici nuischnu, qui deus in prima ne sive incarnatione conspimideus, ea figura, quae ex ac piscis partibus mixta instar deae Syriacae. Quo anc famam relatam vult Rithalle pag. 64, cum serpens e non differat a pisce indes ducat ad primam Indici incarnationem rerumque ex pereationem. At vero Echidae ab inferiore corporis parmtis speciem prae se fert, m spectare eiusque videri m negari vix poterit, recteım sic statuisse video Hal-Vien. Jahrbb. LIX. p. 253. p. 139. Deutsche Gesch. I. eq.) itemque Heinicke (Ho-Lycurg. p. 127), qui hanc dna et Hercule fabulam ad ulas retulit, in quibus coeerra sub viri et navis imagine ententur: quae si recte statuuntur, fabula hac Graeca de Echidna (terra), quae cum Hercule (Sole) congreditur, nihil aliud fere declarari existimem, quam quod Scytharum fama significari supra (ad IV, 5) vidimus: quae a Jove (Sole) et filia Borysthenis fluvii (aqua) natum facit Targitaum, Scytharum abavum, ciusque filios tres, qui sunt trium gentium s. tribuum Scythicarum et ipsi abavi: ut adeo utraque fama originem gentis e terra ipsa editae maximeque indigenae et statim ab initio in tres tribus distinctae significare voluisse videatur. In his subsisto: neque enim placet cum Em. Braun (Griech. Götterlehre §. 110) fabulam de Echidna ita ad res naturales in universum transferre, ut hac virgine mixtae et portentosae formae declarari putem notionem vaporis pestiferi e terra editi omniaque consumentis: cum Echidna virgo, quae cum Hercule congredi cupit eundemque apud se retinere studet, terram potius declarare videatur duram, frigidam, incultam, quae Solis radiis incalescere ac fecundari cupit indeque Solem (Herculem) quam diutissime apud se retinere vult. Sed longius abesse puto, quae Iustinus (in Pseudo-Origenis s. Hippolyti philosoph. l. l.) commentus est, cum hanc fabulam ad universi creationem referret tresque filios ab Echidna natos constitueret tria principia universis ingenerata rebus, duo mascula, unum foemininum. Nec denique probari posse credo, quod Gibbon (Geschicht. d. Verf. u. Unterg. d. Roem. Reichs Vol. VI. cap. XXVI. p. m. 326) ex hac Graecorum fama de Scytharum origine repeti vult ea, quae de Hunnorum origine turpi leguntur apud Iornand, de rebb. Gett. cap. 24.

ποίν ή οί μιχθήναι] In duodus libris scriptis invenitur μιχθή, in aliis compluribus deest vocula ή. Nos pleniorem locutionem retinuimus, ναι έπὶ τῷ μισθῷ τούτῳ. ἐκείνην τε δὴ ὑπερβάλλεσθαι τὴν ἀπόδοσιν τῶν ἵππων, βουλομένην ὡς πλεῖστον χρόνον συνείναι τῷ Ἡρακλέι καὶ τὸν κομισάμενον ἐθέλειν ἀπαλλάσσεσθαι τέλος δὲ ἀποδιδοῦσαν αὐτὴν εἰπεῖν Ἰππους μὲν δὴ ταύτας ἀπικομένας ἐνθάδε ἔσωσά τοι ἐγὼ, σῶστρά τε σὺ παρέσχες ἔχω γὰρ ἐκ σεῦ τρεῖς παῖδας. τούτους, ἐπεὰν γένωνται τρόφιες, ὅ τι χρὴ ποιέειν, ἐξηγέο σὺ, εἰτε αὐτοῦ κατοικίζω (χώρης

qua etiam alibi Noster utitur, v. c. II, 2. IV, 147. 167. V, 65. IX, 13. 93 fin. (coll. IX, 117 et I, 140), ubi simili modo inter coniunctivum et infinitivum δωσι et δώσειν libri fluctuant. De quo a me consultus C. Fr. Hermann. ita scribit: ,,πρὶν η Atticis poëtis abiudicat Elmsleius ad Euripid. Med. p. 112. Debebat, ut opinor, omnino alienum dicere ab veterum Atticorum consuctudine." Ita Dindorf. Ind. ad Aristoph. T. VI. p. 602. Nimirum Reisig. Apparat. critic. ad Sophoel. Oed. Col. p. 180: "videtur media demum dialecti Atticae actate increbruisse et a veteribus illis Atticis, Thucydide, Aristophane, prorsus esse alienum."
Neque vero huc, quem affert Schaefer. ad Demosthen. IV. p. 564 locum Platonis De rep. VI. p. 501 referri posse monstravit Stallbaum, mutata loci interpunctione. Add. G. Hermann. Opusc. III. pag. 230: ,, Etiam in prosa oratione rarum est  $\pi \varrho l \nu \eta$ , si ad exempla nudi nelv compares. Cur vero? Nempe quia plerumque  $\pi \varrho l \nu$  dici res postulat, rarius  $\pi \varrho l \nu$   $\tilde{\eta}$ . Different enim. Similiter non idem est, utrum priusquam dicas an prius quam." Tu vid. Baeumlein: Untersuchung über die Griech. Mod. pag. 346. In proxime seqq. e Florentino libro aliisque revocavi cum recentt, edd. ὑπεοβάλλεσθαι pro olim vulg. ὑπερβαλέσθαι, quod vel ob sequens εθέλειν ἀπαλλάσσεσθαι minus videtur aptum. Ad verbi significationem (differre, moras nectere) conf. III, 76 ibique nott. Post υπερβάλλεσθαι Mehler in Mnemosyn. V. p. 72 inseri vult asl. Ad verba καὶ τὸν κομισάμενον κ. τ. λ. conf. IV, 5. 15. Sensus est: hunc vero receptis equis (quum equos recuperasset, tum demum) discedere voluisse.

σῶστρά τε σὰ παρέσχες] i. e. ts exhibuisti, solvisti pretium servatarus equarum. De voce σῶστρα conf. I, 118 ibique nott. Hesychius σωτήρια interpretatur σῶστρα, quo utroque nomine donaria et sacrificia dici menet Lobeck. in Aglaoph. p. 383, alia quaedam etiam afferens. — In sequeum recentt. edd. pro vulg. ἐγω γὰρ ἐκ σεῦ τρεῖς παίδας ἔχω dedie Sancrofti libro alteroque: ἔχω γὰρ ἐκ σεῦ τρεῖς παίδας, quod iam Schweighaeusero aptius visum erst.

έπεὰν γένωνται τρόφιες] **τρόφιες** idem valet atque ανατεθραμμένου ανδρωθέντες, educati, adulti. Monuit Valcken., qui similes quasdam locutiones idem significantes ad h. l. attulit apteque etiam admonuit Homeri, qui uno tantum loco hac voce usus (Ili. XI, 307) dixit τρόφι κύμα, quod Suidas explicavit redocupeνον, συνιστάμενον, alii Graeci interpretes ευτοαφές, ευπαγές; alio Odysseae loco (III, 290) dixit xoματα τροφόεντα eodem fere sensu, ad quem locum Eustathius Herodotea haec ipsa attulit p. 1468 s. pag. 128, 17. Ac denique conferri quoque poterit, quod supra legitur apud Herodot, II, 93: οί τρεφόμενοι ίχθήες γίνονται - Mox retinui ξέηγο (doce, monstra), ut III, 72, ubi cf. nott. Recentiores edd. ξηγέεο. Verha: εἴτε αὐτοῦ κατοικίζω valent: 🕬 hac ipsa in terra (cuius ego sola tenco imperium) sedes iis adsignem 8. tribuam. Idem verbum 1. 154. In seqq. verbis ròv δε λέγονσι προς ταῦτα είπειν Naber in Mnemosy IV. p. 12 eiici vult léyonge, sine ca sa idonea, ut mihi quidem videton 1 ἤσδε ἔχω τὸ κράτος αὐτὴ), εἶτε ἀποπέμπω παρὰ σέ. Τὴν ὴ ταῦτα ἐπειρωτᾶν' τὸν δὲ λέγουσι πρὸς ταῦτα εἰπεῖν' ν ἀνδρωθέντας ἰδηαι τοὺς παιδας, τάδε ποιεῦσα οὐκ ἂν ἀνοις. τὸν μὲν ἂν ὁρᾶς αὐτῶν τόδε τὸ τόξον ὧδε διατειον, καὶ τῷ ζωστῆρι τῷδε κατὰ τάδε ζωννύμενον, τοῦτον ἤσδε τῆς χώρης οἰκήτορα ποιεῦ' ὡς δ' ἂν τούτων τῶν ἔρων ἐντέλλομαι λίπηται, ἔκπεμπε ἐκ τῆς χώρης. καὶ ταῦτα κα αὐτή τε εὐφρανέεαι, καὶ τὰ ἐντεταλμένα ποιήσεις. ἐν δὴ εἰρύσαντα τῶν τόξων τὸ ἔτερον (δύο γὰρ δὴ φο-10 τέως Ἡρακλέα), καὶ τὸν ζωστῆρα προδέξαντα παραδοῦ- ὑτόξον τε καὶ τὸν ζωστῆρα, ἔχοντα ἐπ' ἄκρης τῆς συμβο- ιιάλην χρυσέην' διδόντα δὲ ἀπαλλάσσεσθαι. τὴν δ', ἐπεί

ι τάδε ζωννήμενον] κατά τάδε io fere sensu atque antea ώδε Bt facit hue quoque róðe rò et re twernet reide, quae hic deixtixes ab Hercule dici Wesseling. Declarare enim ercules eum, "qui hoc modo, o ut vides facio, arcum tenpuloque hoc eo modo, quo tu vides facientem, se cingit." a. ad verha ος δ αν τούτων yww - λίπηται (qui vero his rus iniungo, imparem se praes. qui haec opera, quae iniungo, re hand potnerit) conf. simiucturam VII, 8. §. 1. VII, 48. • ratione particulae  $\mu \nmid \nu$  in periodi parte repetitae (τὸν νόρᾶς — τούτον μέν τησδε ofn. π.) conf. Werfer. in Actt. . Monacc. I. pap. 90. Sed in parte semel tantum invenide quo ipso vid. ibid. pag. In fine cap. cum recentt. edd. vi e pluribus codd. εὐφρανέεvalg. εὐφρανέαι. Vid. Bre-. 375. Cf. IV, 163.

#### CAP. X.

μέν δη εξούσαντα τῶν τόξων conf. εξαύειν hic valet adduconf. ἐπειούεσθαι IV, 8. In Matthiae retinuit προσδέ, cuius loco nos cum Schweigh. st. reposuimus (τὸν ζωστηρα) έξαντα (ut sit: aptandi cinguli praemonstrasse), quemadmo-

dum dudum voluerat Wesseling. conferens I, 60. Pro τὸν ζωστῆρα Sancrofti liber offert τῷ ζωστῆρι, quod Porson. Advers. pag. 161 cum Sophocl. Oed. T. 456 (ubi: σκήπτορο προδεικνύς) comparat. At huius loci alia, opinor, ratio. Ad ipsius loci argumentum hoc opinor tenendum. Arcus cum ad praecipua Scytharum arma pertineat (cf. nott. ad I, 73. III, 21. V, 49) atque a tota vitae ratione, qua gentes illae nomades utuntur, disiungi nequeat, par erat cos, qui ad Herculem Scythicae gentis origines referrent, huic quoque arcum tribuere arcusque tractandi rationem et ipsam inventionem ad hunc quoque referre; alia cnim Graecorum ipsorum fama Herculem ferebat arcus tractandi rationem edoctum fuisse a Teutaro (Targitao?) Scytha, teste Scholiasta Theocrit. XIII, 56, qui ad Herodo-tum ipsum provocat (nisi pro Hoó-δοτος legendum Hoóδωρος, vid. Toup. et Hemsterhus. ad h. l. Tom. IV. p. 170 seq. Poëtt. minn. Graecc. ed. Gaisford.) et Scholiast. Lycophron. Alex. 56. Conf. etiam Neumann: Die Hellenen im Scythenlande pag. 110.

έχοντα ἐπ' ἄπρης τῆς συμβολῆς φιάλην χουσέην] Vulgo sic interpretantur: ,,quod (cingulum) in extrema commissura auream habuit phialam, quae sibi haud liquere ait Schweigh. in Lex. Horod. Valla ζωστῆρα intellexit balteum; quem secu-

οί γενομένους τοὺς παίδας ἀνδρωθηναι, τοῦτο μέν σφι οὐνόματα θέσθαι, τῷ μὲν ᾿Αγάθυρσον αὐτῶν, τῷ δ᾽ ἐπομένῳ Γελωνὸν, Σκύθην δὲ τῷ νεωτάτῳ τοῦτο δὲ τῆς ἐπιστολῆς μεμνημένην αὐτὴν ποιῆσαι τὰ ἐντεταλμένα. καὶ δὴ δύο μέν οἱ τῶν
παίδων, τόν τε ᾿Αγάθυρσον καὶ τὸν Γελωνὸν, οὐκ οἴους τε γενομένους ἐξικέσθαι πρὸς τὸν προκείμενον ἄεθλον, οἰχεσθαι ἐκ
τῆς χώρης ἐκβληθέντας ὑπὸ τῆς γειναμένης τὸν δὲ νεωτατον
αὐτῶν Σκύθην ἐπιτελέσαντα καταμείναι ἐν τῆ χώρη. καὶ ἀκὸ
μὲν Σκύθεω τοῦ Ἡρακλέος γενέσθαι τοὺς αἰεὶ βασιλέας γινομένους Σκυθέων, ἀπὸ δὲ τῆς φιάλης ἔτι καὶ ἐς τόδε φιάλας ἐκ

tus Larcherus Gallice haec ita expressit: "à l'endroit, où le baudrier s'attachoit, pendoit une coupe d'or." Equidem malim συμβολήν accipere de cinguli claustris (nos: Schloss, Gürtelschloss), quibus suspensa sive annexa fuerit phiala, eum fere in modum, quo reddidit Miot, alter Gallus interpres: "la ceinture portait à l'endroit, où elle s'agrafait un flacon d' or," atque Italus interpres : "il quale (cingulo) all' estremità del formaglio aveva una fiala d'oro." Et hanc interpretationem, vernaculo quoque interpreti probatam, confirmare videntur, quae infra leguntur de Scythis etiamnum phialas e cingulo suspensas gestantibus. De fibula phialam aliquo modo repraesentante cogitaverat Braun, qui h. l. affert in libro De vestit. sacerdott. Hebr. II, 3. §. 362. pag. 300. — Agathyrsi nomen ad gentem Agathyrsorum, de quibus plura infra IV, 100 seqq., Geloni nomen ad Gelonorum gentem, de qua vid. IV, 108 seq. spectare, neminem fugit.

της ἐπιστολης μεμνημένην] ἐπιστολη dicitur mandatum, s. quidquid intungitur. Conf. VI, 50 et Blomfield. in Glossar. ad Asschyli Prometh. 3. Moneo, ne quis lectionem nunc iure proscriptam ἐπιτολης tueri velit.

ούκ οΐους τε γενομένους έξικέσθαι πρὸς τὸν προκείμενον ἄεθλον] i. e. cum proposito certamini essent impares. In seqq. ad ἐπιτελέσαντα ex antecedentibus mente repetendum: τὸν προκείμενον ἄεθλον, ut Noster dixit infra IV, 43 et I, 126.

έτι και ές τόδε φιάλας έκ τῶν ζω-

στήρων φορέεεν Σκύθας] i. e. usque ad hoc tempus phialas gestare Scyt e cingulo suspensas. Attulit h. l. Struve (Opuscc. II. p. 120), in quo éx ponitur (in verbis éx ron corriρων), ubi από exspectari poterat, quod monente eodem viro docto remotiorem nexum declarat, cum and propiorem nexum indicandum adhibeatur, quod utrumque facile confundi posse nemo non videt: accedit, quod ob antecedentia axò ris φιάλης (i. e. propter illam phialam) Noster praepositionem ἀπό iterum ponere atque diverso sensu noluit. Referent huc exiguam statuam ex electro elaboratam, quae in tumulo quodam prope Panticapacum s. Kertsch nuper est reperta virum repraesentans altera manu tenentem pharetram sagitis plenam, arcu nonnihil prominente, altera manu cornu s. rhytonem (i. e. vas potorium sive poculum cornu formam exhibens), eumque baculo s. clava nixum et Scythica anaxyride indutum: quam sive privati hominis Scythae imaginem existimes (qualem vestitus Scythicus indicare videtur itemque vas potorium, si quidem pro tali auream phialam Herodoto commemoratam habere velis) sive, quod mihi quidem videtar verisimilius, Herculis simulacrum; quippe cuius cultum in his regionibus frequentem testantur numi Olbiopolitarum aliquot inventi (conf. Choix de Medaill. antiq. d'Olbiopolis, faisant partie du cabine du conseill. d'état De Blarember Paris 1822 p. 53. 64 coll. Notice ήφων φορέειν Σκύθας· τὸ δὴ μοῦνον μηχανήσασθαι α Σκύθη. ταῦτα δὲ Ἑλλήνων οί τὸν Πόντον οίκεον-

ι δε και άλλος λόγος έχων ώδε, τῷ μάλιστα λεγο-11 ες πρόσκειμαι. Σκύθας τοὺς νομάδας οἰκέοντας ἐν τῷ εἰμφ πιεσθέντας ὑπὸ Μασσαγετέων, οῖχεσθαι διακαμὸν ᾿Αράξεα ἐπὶ γῆν τὴν Κιμμερίην · τὴν γὰρ νῦν

s d'antiquité, decouverts de Blaramberg [sic] Pa-. 14. 18), quemque referunt auctorem. Itaecis advenis erit cogini indigenis mixti vestinum adsciverint diisque re attribuerint. Tu conf. us Notice sur quelq. obz. 12 seqq. 28. Herculem e cultum esse docet inracca (v. Corp. Inscr. 2120 b.) et anaglyphum n, quod Herculem cum mentat: vid. Corp. Inscr. L II. p. 159. **Σκύθη]** i. e. hoc matrem parasse Scythae se commodum instituisse. Aldina exhibet τον, atum voluit Gronovius. , Florentino, aliis exstat **χανάσθ**αι et Σκύθην, que alienum ab hoc loqq. Pontum qui incolunt it Graeci Ponti Euxini ac-Ponti Euxini habitantes.

### CAP. XI.

τα λεγομένω αὐτὸς πρόσverbum πρόσκειμαι (κεmtior) vid. I, 133 ibique um verbo commode iunάλιστα. ας],,Vid. Valcken. Schol. pag. 376—378." Cr. Ad conf. Herodot. IV, 13. IX,21. 60. 61. 111, 146. 9, 1 et XI, 33, 3. Xenom. VII, 1, 43. Indicat thas bello pressos a Masδιαβάντας ποταμὸν λρά-

ξεα έπὶ γῆν την Κιμμερίην] Araxem pro Volga plurimi hie accipiunt. Cf. nott. ad I, 202. Tzschuck. ad Mel. III, 5, 5. nott. exegg. p. 148 Vol. III. P. III. Heeren: Ideen etc. I, 2. p. 269 coll. Köppen: Nordgest. d. Pont. pag. 73. Halling: Deutsche Geschichte I. p. 69. At Breiger (De As. Herod. pag. 60 sq. 66) ad Oxum, qui nunc Gihon vocetur, veterum locos de Araxe relatos vult. De Cimneriis vid. nott. ad I, 6. 15 et Ukert Geogr. d. Gr. u. Roem. I, 1. p. 26. Pro Mongolis habet Niebuhr: Vermischte Schrift. I. pag. 361. 364 Herodotumque egregic lapsum esse pronuntiat, Cimmerios scribentem, Caspii maris litora legentes, a Bosporo aufugisse atque per Colchidem terram Halyn transgressos Asiam invasisse, cum hac via ingredientibus opus fuisset navibus itemque Caucasi montes superandi fuissent aditu difficiliores; neque omnino gentes nomadas, quotquot Scythiam occuparint et aliis deinceps a gentibus loco pulsae fuerint, orientem versus discessisse videri, sed occidentem versus ad Danubii regiones, idem Niebuhrius monet. Namque Cimmeriorum vestigiis in Bosporo conspicuis ab ipsis Cimmeriis denominato (quibus ipsis Herodotum in errorem putat esse ductum) nihil aliud effici posse, nisi ut partem quandam gentis hac in terra relictam fuisse credas liceat, quo tempore Graeci coloni advenerint. Cr. de Cimmeriis hic conferri vult Schoenemann: Geogr. Argonautt. pag. 29 seqq., Sprengel. Apolog. d. Hippocrat. II p. 619. Quae Mannertus disputavit de hac gente fabulosa, leguntur in Geogr. Gr. et Romm. IV. p. 10.34 seq. 58 seq., cui add. Ukert: Geogr. νέμονται Σκύθαι, αΰτη λέγεται τὸ παλαιὸν εἰναι Κιμμερίων. τοὺς δὲ Κιμμερίους, ἐπιόντων Σκυθέων, βουλεύεσθαι, ὡς στρατοῦ ἐπιόντος μεγάλου καὶ δὴ τὰς γνώμας σφέων κεχωρισμένας, ἐντόνους μὲν ἀμφοτέρας, ἀμείνω δὲ τὴν τῶν βασιλέων τὴν μὲν γὰρ δὴ τοῦ δήμου φέρειν γνώμην, ὡς ἀπαλλάσσεσθαι πρῆγμα εἶη, μηδὲ πρὸς πολλοὺς [δεόμενου] κινδυνεύειν

Gr. et Romm. I, 1. pag. 26. Quae Herodotus hoc loco de Cimmeriis tradit, ad fabulas relegata vult Schayes (in Dissertat. de Cimmeriis et Cimbris, quae legitur in l'Institut II. Sect. 1855. nr. 240. p. 160. 162), e cuius viri docti sententia Cimmeriorum gens nunquam revera exstitisse putanda est. — Ad verba βουλεύεσθαι, ως στοατοῦ ἐπιόντος μεγάλου conf. IV, 102 ibique nott.

έντόνους μέν άμφοτέρας] i. e. utramque (sententiam) intentum, i. e. acriter, fortiter defensam. Sie infra ΙΝ, 14: έντεταμένως άμγισβητέειν. Sic ἐντόνως in Platon. Rep. VII, 10. p. 528. Xenoph. Hell. II, 4, 23 Anab. VII, 5, 7. Apud Plutarch. Publ. 1. έντονώτατος έχθος; add. Tib. Gracch. 2. Artaxerx. 2. — Orationis structura, quae ab verbis καὶ δη τὰς γνώμας σφέων κεχωρισμένας incipit nec infinitivum habet, qui sequi debebat, vix ita offendemur, ut cum Heroldo (Emendatt. Herodd. P. I. p. 6) scribamus κεχωρίσθαι: neque enim id opus videbitur ei, qui orationis inceptae, nec ita, ut par crat, continuatae ob alia vel addita vel interiecta verba plura, exempla apud Nostrum inveniri haud pauca meminerit, recteque monuit Dietsch (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag, LXIX. p. 329) vix quemquam fore, qui offendatur, si scriptum exstet: τάς γνώμας — κεχωρισμένας, την μέν φέρειν — την δε κ. τ. λ. Sic quoque Noster II, 55 scripsit: δύο πελειάδας μελαίνας — αναπταμένας, την μέν αυτέων — την δε — απι-κέσθαι. Τα conf. alia, quae Matthiae Gr. Gr. §. 319 attulit similia. ώς απαλλάσσεσθαι πρηγμα είη] De locutione conf. nott. ad I, 79. Quae sequentur verba, e quattuor codd. vulgo sic exhibita μηδέ πρὸς πολλούς δεόμενον κινδυνεύειν, ne-

enim de prava Gronovii taceam lectione, quam Mediceus, Florenti-nus, alii tuentur: μηδέ προ πολίου δεόμενα (cuius loco aliis placuisse video δεομένου sive δεομένων), νοcem δεόμενον sine ullo sensus detrimento abesse posse iudicat Welseling., eamque prorsus supervacuam esse statuit Larcherus. Nec tamen sollicitanda vocula videtur Schweighaeusero, cum ellipticam illa compleat dictionem sic expediendam, ut intelligatur πολγμά έστι, i.e. res indiget, res postulat, ut hoc fiat. Valcken. coniecerat: μηδέ πρός ποίλούς ούδεν δέον μένοντας πινδυνεύ ειν hoc seusu: ,,ita rem esse comporatam, ut optimum videretur excedere regione, neque manendo atque adversus exercitum numerosum pugnands frustra se obiicere periculo." Buttmann, pro δεόμενον proposuit δέοι μένοντας, idque receperant Dindorf., Lhardy et Dietsch. Quum vero δέον s. δέοι in hoc orationis nexu ab Herodoti usu abhorrest, qui sane ἀπαλλάσσεσθαι et μένειν saepe sic sibi respondentia ponat, Bredov. p. 29 genuinam hanc censet esse scripturam : μηδὲ πρὸς πολλούς μένοντας κινδυνεύειν, idque probavit Herold l. l. Cum vero vocis μένοντας nullum prorsus in libris scriptis inveniatur vestigium, malui uncis includere δεόμενον, quod ex glossemate verbis πρηγμα είη adscripto irrepsisse in textum arbitror. Abicht (Philolog. X. p. 709-712) legi vult: μηδέ πρὸς πολλούς δέοι αν απινδυνεύειν. — In seqq. βασιλήας, quod Gaisf. reliquerat, enm Matthiaeo mutavi in βασιλέας, itemque βασιλέων pro βασιλήων. Cf. IV, 6. Interpunctionem post aparqui (i. e. sine pugna, sine proelio, ut I, 174.II, 102. III, 13. IV. 93 etc.) vul-

gotium facessunt interpretibus. Ut

ῦν βασιλέων διαμάχεσθαι περί τῆς χώρης το τοι ἐπικων δὴ ἐθέλειν πείθεσθαι οῦτε το τοι βασιλεῦσι τὸν ὑτε τῷ δήμῳ τοὺς βασιλέας. τοὺς μὲν δὴ ἀπαλλάσσελεύεσθαι ἀμαχητί, τὴν χώρην παραδόντας το τοι ἐπιτοι δὲ βασιλεῦσι δόξαι ἐν τῆ ἐωυτῶν κέεσθαι ἀποτοι δὲ βασιλεῦσι δόξαι ἐν τῆ ἐωυτῶν κέεσθαι ἀποτοι μηδὲ συμφεύγειν τῷ δήμῳ, λογισαμένους, ὅσα τε επόνθασι καὶ ὅσα φεύγοντας ἐκ τῆς πατρίδος κακὰ καταλαμβάνει. ὡς δὲ δόξαι σφι ταῦτα, διαστάντας καὶ ισους γενομένους, μάχεσθαι πρὸς ἀλλήλους καὶ τοὺς κανόντας πάντας ὑπ' ἐωυτῶν θάψαι τὸν δῆμον τῶν να παρὰ ποταμὸν Τύρην καί σφεων ἔτι δῆλός ἐστι ὁ άψαντας δὲ οῦτω τὴν ἔξοδον ἐκ τῆς χώρης ποιέεσθαι, δὲ ἐπελθόντας λαβεῖν ἐρήμην τὴν χώρην. Καὶ νῦν 12 ἐν τῆ Σκυθικῆ Κιμμέρια τείχεα, ἔστι δὲ Πορθμήτα

delevi, auctore Schweig-Lex. Herod. s. v. Caetee tota de Scythis narrateneri volumus, quod in e Persis Noster retulit lihand semel ab eo factum as: de Scythis enim Gracmore loquitur et Graeca d cos referens indeque (βασιλέας) et populum distinguit, quemadmomeri carminibus vetusto mevo inter reges et polingui et utriusque iura iscerni videmus (vid. moermann. Griech. Staatsal-56 ed. quart). Ac reges non tantum ipsos dici rea quicunque regiam fere habent aut regiae sunt ique supra caeteros ( $\delta \tilde{\eta}$ nt, principes civitatis, ex nero satis constat: vid. I, 390 cum interprett. et recentioribus, VI, 54, t conf. Schoemann: Grieorth. p. 22. Quare hoc quoτς βασιλέας acque ac τον lligendum censeo de optive principibus civitatis, feruntur stirpis esse, ats plebe.

- κακὰ ἐπίδοξα καταi. e. quot calamitates ex patria profugis sine dubio supervenirent. De voce έπίδοξος plures Lysiae, Aeschinis, aliorum locos attulit Valcken., quem iam laudavimus ad I, 89, ubi vid. nott. De verbo καταλαμβάνει» vid. nott. ad III, 42. - διαστήναι valet se dirimere, in diversas abire partes; praepositionis δια vim exposuit Fischer. ad Weller. III, b. p. 172. Tu cf. etiam nott. ad 1X, 2. καί σφεων έτι δηλός έστι ο τάφος] Suspicatur Valckenarius, olim scriptum fuisse τη καί σφεων, s. etiam ενα καί σφεων κ. τ. λ.: qua parte regionis eorum etiam adhuc exstat se-

T ν α καί σφεων κ. τ. λ.: qua parte regionis eorum etiam adhuc exstat sepulcrum. De sepulcris conf. nott. ad IV, 71. Neque enim alius general hoc sepulcrum fuisse coniicit Zoega De obelisce. pag. 338. De Tyrd fluvio conf. IV, 51. Perperam Herodoti locum intellexit Reichard. l. l. pag. 55.

## CAP. XII.

Καὶ νῦν ἔστι — Κιμμερια τειχεα, ἔστι δὲ Πορθμήϊα Κιμμέρια] Herodotus Cimmeria moenia atque Porthmia commemorans, hisque addens terram Cimmerium atque Bosporum Cimmerium, hac quattuor nominum Cimmeriorum, quae sua ipsius aetate adhue in usu fuerint, commemoratione mihi probare velle vide-

# Κιμμέρια, έστι δε και χώρη ουνομα Κιμμερίη, έστι δε Βόσπο-

tur eam sententiam, quam sibi ipsi maxime placere supra (cap. 11) erat professus: eam scil. terram, quam Scythae obtinuerint, primitus Cimmeriorum gentem tenuisse, pulsam illam quidem a Scythis, qui in illius sedes ingressi sint. Hoc igitur ut probaret, primo loco affert Κιμμέρια τείχεα, quae Larcherus, cum τείχος non castellum tantum arcemve, sed oppidum quoque ipsum (cf. IV, 46) significet, referri vult ad eam urbem, de qua Strabo XI. p. 494 s. 756 haec tradit: τὸ δὲ Κιμμερικόν πόλις ήν πρότερον έπι χερρονήσου ίδρυμένη, τον ίσθμον τάφοφ και χώματι κλείoυσα; hanc vero urbem eo loco quaeri volunt, qui nunc vocatur Eski Krim, i. e. vetus Crimaea, quae primaria totius fere regionis urbs olim fuisse dicitur sita nonnihil septentrionem versus a Theodosia, indeque satis remota ab ipso mari: conf. Reichard l. l. pag. 12. Mannert. Geograph. d. Griech. u. Roem. IV. p. 304 seq., cui obloquitur Koehler in Mém. de l'Acad. de St. Petersbourg, IX. p. 666. Hoc igitur Cimmerium si a mari remotum fuerit, aliud profecto fuerit necesse est atque illud Cimmerium, quod in ipso Bospori ore situm scribit Mela I, 19. §. 120 (ubi vid. Tzschucke nott. exegett. Vol. III. P. I. p. 634) quodque commemorat Plinius Hist. Nat. VI, 6(6): "ultimo in ostio Cimmerium, quod antea Cerberion vocabatur"; neque aliud videtur fuisse illud Cimmerium (Κιμμερικόν), ubi navium stationem esse, quam ventis ab occidente flantibus petant, tradit Anonymus Peripl. Pont. Euxin. §. 6, idemque adeo intelligendum esse puto apud eundem Strabonem l. l. narrantem την κώμην την Κιμμερικήν, ήτις έστιν άφετήριον τοις τη λίμνην πλέουσιν: quae omnia ad unum idemque oppidum mihi pertinere videntur, ad ipsum mare exstructum eo ferme loco, quo nunc Elkenkaja, prope montem Opuk, teste Ukerto: Geograph. d. Griech. u. Roem. III, 2. p. 476, quocum conf. Dubois de Montpéreux: Voyage autour du Cau-

case V. p. 257.; atque vel promontorium Κιμμέριον, quod vocat Ptolemaeus Geogr. V, 8, haud scio an huc pertineat. Ad Herodoti locum ut redeam, ad Κιμμέρια τείχεα neque Cimmerium illud, sive remotum a mari sive ad ipsum mare situm existimes, neque την κώμην την Κιμμερικήν, neque etiam Κιμμερίδα noliv, quam Hecataeus dixit teste Strabon. VII. p. 299 coll. Scyma. 896 et Anonym. Peripl. l. l. 6.6 in Asia sitam, commode referri posse putem, malimque credere Kippiena τείχεα hîc in universum dici moenis s. castella compluribus Chersonesi locis a Cimmeriorum gente olim exstructa, post deserta, cum Scythae accederent, indeque in ruinas delapsa: quae cum gentis nomen retinuerint vel postera aetate, vestigium huius ipsius utique praebere potue-Quae sequuntur Πορθμήζα Κιμμέρια, infra quoque IV, 45 commemorata, ea utique certum quendam locum declarare videntur. Namque Stephan. Byzant. p. 615 Berk. s. p. 236 Westerm. Πορθμία και Πορθμίον, κώμη έπὶ τῷ στόματι τῆς Μαιώτιδος λίμνης; nec aliter apud Anonym. Peripl. Pont. Euxin. §. 5: Πορθμίου χωρίον ήτοι του στομίου της Μαιώτιδος λίμνης. Qui idem \$. n mentionem facit κώμης της Πορθ-μίτιδος της έν τῷ τέλει της Εύρωπης, της έν τῷ στομίω της Μαιώτιδος λίμνης ήτοι του Τανάξως. Quare haud scio an Plinius I. l. ultimo in ostio (Bospori scil.) Cimmerium, quod antea Cerberion fuerit vocatum, ubi dixit, haec ipsa Porthmia intellexerit, quae cum Cimmerio oppido ulterius sito, ut vidimus, confuderit. Ut dicam, quid sentiam: indicari mihi videtur is locus, cui nune nomen Jenikale, non admodum distans a Panticapaeo s. Kertsch, ut nunc vocant. Conf. Ukert l. l. p. 480 coll. 477 seq. — χώρη Κιμμερίη nisi de omni ille terra, quam Cimmeriorum gens olim obtinuisse perhibetur, intelligatur, vix accuratius constitui poterit.

ἔστι δὲ Βόσπορος Κιμμέριος ₩~-

ιέριος καλεόμενος. φαίνονται δε οί Κιμμέριοι φεύγονν Ασίην τοὺς Σκύθας καὶ τὴν χερσόννησον κτίσαντες,
ν Σινώπη πόλις Ελλάς οίκισται. φανεροί δε είσι καὶ οί διώξαντες αὐτοὺς καὶ ἐσβαλόντες ἐς γῆν τὴν Μηδικὴν,
τες τῆς ὁδοῦ. οί μεν γὰρ Κιμμέριοι αἰεὶ τὴν παρὰ
ν ἔφευγον, οί δε Σκύθαι ἐν δεξιῆ τὸν Καύκασον ἔχοντον, ἐς ὃ ἐσέβαλον ἐς τὴν Μηδικὴν γῆν, ἐς μεσόγαιαν

Plinius H. N. IV, 12 (24): xu iungitur (Pontus Euio Macotii lacus. Cimmewas id os vocatur mmp adine." Add. VI, 6. Mel. trab. VII, 4. pag. 310 s. p. 494. Scymni Chii Del. 772. Anonym. Peripl. l. s locos dabunt Tzschucke l. nott. exegett. Vol. III. 631 et praecipue Ukert l. 5. His adde quod nuper est Romae in chronicis Ιαρείος έπλ Σπύθας διέβη κιμμέριον Βόσπο-Annali del. Instit. ar-3. p. 88. Nunc huic freto, is s. mare Asovicum iuno, nomen fretum Caphue, um idiomate Bocca di S. ive Stretto di Caffa, ab ca e olim admodum floruit heodosiae (cf. Ukert l. l. postea autem Caffae nopit: recentiore aetate ab zk, quae propior freto est, tum nominare coeperunt. . pro την χεοσόννησον κτίuis refingere velit τὴν χερuniσαντες vel οίκήσαντες, e, ut alia taceam, I, 149: ιέν έτυχον ατίσαντες. 156. 157. Quod ad arguoci attinet, de Cimmeriis sythis tradit quoque Stra-494 coll. Scymni Chii Deseq. **ἔν Σινώπη** πόλις Ελλάς

Duo libri οἴκηται. Tu conf. cientem Eustath. ad Diog. 772, ac de ipsa urbe [, 76 ibique nott., quibus nc placet: Streuber: Sinost, antiquar. Umriss. Ba., Imaginem exhibuit Tehi-

hatcheff: Asie mineure I Atlas. Pl. 22. Haec urbs ad Ponti Euxini oram in Paphlagonia a Milesiis, teste Arriano in Peripl. Pont. Eux. §. 14 s. 21 ed. Mueller., condita circa Olymp. XXXII, 2 postea maxime eminuit, com Ponti regia sedes esset facta. De qua post Strabon. XII. p. 545 s. 821 sq. et Polyb. IV, 56 consul. Mannert: Geogr. d. Gr. u. R. VI, 3. pag. 11 sqq., Raoul-Rochette Hist. de l'etabliss. d. col. Gr. III. p. 171 sqq., et quae citat Gail. ad Scymni Chii fragmm. vs. 204. p. 407. T. II, Tzschucke ad Mel. I, 19. p. 597 seq. (Vol. III. P. I) nott. exegg. Nunc appellatur Sinob. Atque Rittero (Erdkunde II. p. 792) auctore iam antea Cimmeriorum urbs fuit Sinope; quo in nomine syllaba Sin, plurium gentium in nominibus obviâ, indicari vult homines prisco aevo metallorum tractandorum peritos, quales Sinopes urbis regionisque adiacentis incolas fuisse accepimus.

ές δ ἐσέβαλον] ές δ (donec) exhibui cum Schweigh., Gaisf. et recentt. edd. Duo libri exhibent ές τ', quod idem occurrit IV, 201. VII, 141 aliisque locis a Struvio Spec. Quaest. de Herod. dial. I. pag. 42 (Opuscc. II. p. 313) allatis; unde Koenio (ad Gregor. Corinth. de dial. Ion. §.63. p. 472 Schaef.) et Wesselingio in mentem venit ές τὸ, quod magis sit Ionicum, nescientibus sane, Herodotum hac in formula nunquam eâ uti pronominis formâ, quae e consonante incipiat. Monuit Struve I. 1. Quare nec hoc loco, nec II, 157. IV, 122 quidquam mutandum.

122 quidquam mutandum.
ές μεσόγαιαν της όδου τραφθέντες] i. e. itinere in mediterranea loca

converso. Libri aliquot στραφέντες, ut etiam IX, 56; Valckenario magis

τῆς ὁδοῦ τραφθέντες. οὖτος δὲ ἄλλος ξυνὸς Ελλήνων τε καὶ βαρβάρων λεγόμενος λόγος εἰρηται.

13 "Εφη τε 'Αριστέης ὁ Καϋστροβίου, ἀνηρ Προκοννήσιος,

arridet ἐπτραφθέντες, cum ἐπτρέπεσθαι sit deflectere de recta via, ut II, 80. VI, 34. Pausan. I, 44, 2. 6. IX, 2, 1. De ipsa forma τραφθέντες vid. Bredov. p. 350 coll. 145 seq.

τες vid. Bredov. p. 350 coll. 145 seq. λεγόμενος λόγος] Pari modo loquitur I, 214. II, 47. 48. VII, 214. VIII, 118. 119. Add. Pausan. I, 19, 2. I, 43, 1 coll. II, 13, 8. Verba οὐτος δὲ ἄλλος — εἴφηται ne quis ad sequens trahat caput, monet Reiz. Praefat. pag. XXII, cui add. Schaefer. ad Plutarch. Themistocl. 11. T. IV. p. 334.

#### CAP. XIII.

'Αριστέης | Veterum testimonia de Aristea, quem auctore Suida circa Olymp. L floruisse volunt, collegit omnia Schultz. in Specim. Appar. ad Annall. pag. 4 not. 9 coll. Fabric. Bibl. Graec. I. pag. 10, Bode: Geschichte d. episch. Dichtkunst I. p. 472 seqq. De tempore Aristeae cf. nott. ad cap. 15. Herodotea expresserunt Pausan. I, 24, 6. V. 7, 4. Tzetz. Chil. II, 724—731, qui nonnulla minus bene intellexit, alii. Idem Tzetzes in Allegor. Homeric. a Matranga (Anecdd. I. p. 227) nuper editis ad Odyss. IX, 122 sex profert Aristeae versus de Issedonibus, quos praeter alia unum tantum oculum in fronte habere dicit poëta. Alio tamen ex fonte sua hausisse videtur Plutarchus Vit. Romul. 28 (al. 27) p. 35 C., quocum conf. Athen. XIII. p. 605 C. et Plin. H. N. VII, 2. VII, 52 (53). Add. Suidas s. v. T. I. pag. 323. Ipsam narrationem de Aristea exstitit inter recentiores Ritter (Vorhalle pag. 271) qui ex antiquissima Budhae doctrina de animarum immortalitate ac migratione deductam et ad Graecorum indolem effictam diceret, cum de Aristea similia praedicarentur atque de Buddha apud Indos (p. 357), ipsumque nomen Aristeae (quod haud scio an duxeris a voce apiotos,

conf. ibid. pag. 281) aliquid reconditius atque secretius prodere videretur (pag. 275). Nec aliam esse rationem fabularum de Zalmoxi (de quo vid. nott. ad IV, 95 sq.), de Epimenide, de Pythagora atque Abaride Hyperboreo. De quibus ipse videat vir doctus, qui assentientem fere nactus est Brandstaeterum Scythicc. pag. 7 seq. - Quod Aristeas filius Caystrobii vocatur, convenit cum Suida l. l., ubi 'Aquerias Annoχάριδος η Καυστροβίου, quod ipsum nomen a Caystro fluvio ductum (cf. Letronne Journal des Savans 1846. p. 169) ad priores sedes familiae nobilissimae (vid. cap. 14) in campis Lydicis sive Ionicis admonere nos potest. Δημηχάριδος nomen, qued populo gratum declarat, non minus insigne videtur. Programma, quod Ambergae 1838 prodiisse legi: τὰ περὶ Αριστέα τοῦ Πορικοννηκίου μυθολογούμενα. Conscr. I. G. Hubmann, inspicere haud licuit.

ανηο Προκοννήσιος Idem affirmat Strabo XIII. p. 589 A. s. 581 A., ubi insulae Proconnesi mentionem facit, quae in Propontide sita et a Milesiis condita insignis ferebatur egregii marmoris proventu lapidisque alabastritae vinique optimi feracissima. Nunc vocatur Mermora, ipsique mari, quo circumdata est, nomen dedit. Collegit quae huc faciunt omnia Tzschuck. ad Mel. II, 7 nott. exegg. pag. 577-580 Vol. III P. II coll. Raoul-Rochette l. l. III. p. 253 seqq., Forbiger. Handbuch d. alt. Geograph. II. p. 161. Quod ab aliis scribitur Προχόν ησος, magis, ut videtur, ex veterum Atticorum dicendi ratione, de co post Tzschuck, l. l. pag. 577 et nott. critice. pag. 480 Vol. II P. II monuit Boeckh, in Corp. Inscriptt. Graecc. I. pag. 18 a., cui add. Frans. Element. Epigraphicc. pag. 78 et, qui de hoc nominum genere pluribus exposuit, Voemel. ad Demosthen. Philipp. II. pag. 39 seqq. In Herodoti πεα, ἀπικέσθαι ές Ἰσσηδόνας, φοιβόλαμπτος γενόμετηδόνων δὲ ὑπεροικέειν ᾿Αριμασποὺς ἄνδρας μουνοκς, ὑπὲρ δὲ τούτων τοὺς χρυσοφύλακας Γρῦπας, τούτοὺς Ὑπερβορέους κατήκοντας ἐπὶ θάλασσαν. τούτους
τας πλὴν Ὑπερβορέων, ἀρξάντων ᾿Αριμασπῶν, αἰεὶ
ησιοχώροισι ἐπιτίθεσθαι καὶ ὑπὸ μὲν ᾿Αριμασπῶν ἔξωἐκ τῆς χώρης Ἰσσηδόνας, ὑπὸ δὲ Ἰσσηδόνων Σκύθας,
ους δὲ οἰκέοντας ἐπὶ τῆ νοτίη θαλάσση, ὑπὸ Σκυθέων

ibri scripti omnes, quan-Προκο ννήσιος, quibus oba quoque censet Bredov. usec enim scriptura magis ıse videtur. έπεα] i. e. έποποιὸς , qua r Suidas I. I., carminis epi-Nam Arimaspea intelliquibus mox cap. 14. Sic 14 coll. 16 ποιείν έπεα. ipra II, 53 ibique nott. in pag. 856 T. I. De Issedonott. ad I, 201. IV, 27; pis conf. nott. ad IV, 27. yphis disputavimus in Ex-III, 116; de Hyperboreis, rs. et nott. ad IV, 32. Hoc 1 Ritterum (Vorhalle pag. tasse sufficiat, quaereni, quae urbium ad Ponti llini consecratarum feran-A, v. c. Assos, Assopolis. odo conveniant cum Issemine. Qui idem pag. 281 laudans iustos piosque, belinter Gryphos et Arima-1m, de quo cecinerit Aria aliud fuisse bellum, nisi a antiquissimo tempore inet Iran commissum; quo m, ut piorum iustorumque erra Iran pulsus devenerit Scythica. - Ac de fonte nus, unde Aristeas carmientum petierit, a Milesiois ad Ponti oram haec acoëtam statuit Voelcker gr. pag. 183, itemque prius teller Dor. I. p. 275 non tque est, qua sua acceperit , Aristeam sua accepisse Fraecis Ponti atque Boryccolis, Milesiis potisside devenire potuisse ad Proconnesios et ad ipsos Milesios.

φοιβόλαμπτος γενόμενος] i. c. Phoebi numine afflatus, divino instinctu motus. Vox φοιβόλαμπτος invenitur apud Lycophron. vs. 1460 itemque communi forma φοιβόληπτος in Plutarch. Vit. Pompei. 48. pag. 641 et in Longini qui dicitur libro περί ΰψ. §. 16. Ad sententiam facit, quod infra IV, 79 de Bacchicis orgiis legitur: ἡμέας ὁ θεὸς λαμβάνει· νῦν οὐτος ὁ δαίμων καὶ τὸν ὑμέτερον βασιλέα λελάβηπε, ad quem locum vid. notatt. Ad formam χρυσφύλακας et h. l. et IV, 27 obviam conf. nott. ad III, 14.

οίπεοντας έπι τη νοτίη θαιάσση] Australe mare, quod septentrionali (sive mediterraneo) opponitur, rubrum dici mare sive Oceanum australem, monuimus ad II, 158. Ad quod mare nemo quisquam sane quaerct Cimmerios. Caspium mare aut Pontus Euxinus quo minus intelligatur, habita sc. ratione Oceani septentrionalis, id usu linguae impediri existimat Wesselingius. At, nisi inepte fabulatum esse dicas Aristeam, vix aliud mare poëta, e cuius carmine Herodotea fluxerunt, intelligere potuit atque Pontum Euxinum, quem νοτίην θάλασσαν dixit respectu habito maris borealis sive Oceani glacialis, coque maiori iure dicere potuit, si, quod Breiger. Difficill. As. pag. 10 contendit, haec maris australis appellatio non uni illi mari, quod Indicum sive Oceanum australem vulgo vocant, fuerit propria, sed apta cuique mari, cuius situm meridionalem alii eique septentrionali contrarium indicare voluerit auctor. Itaque recte de Ponto πιεζομένους, έκλειπειν την χώρην. Οῦτω δη οὐδε οὖτος συμ14 φέρεται περί της χώρης ταύτης Σκύθησι. Καὶ ὅθεν μεν ἔην Αριστέης ὁ ταῦτα ποιήσας, εἰρηται τον δε περί αὐτοῦ ῆκουον λόγον ἐν Προκοννήσω καὶ Κυζίκω, λέξω. 'Αριστέην γὰρ λέγουσι, ἐόντα τῶν ἀστῶν οὐδενὸς γένος ὑποδεέστερον, ἐσελθόντα ἐς κναφήτον ἐν Προκοννήσω ἀποθανείν καὶ τὸν κναφέα κατακληῖσαντα τὸ ἐργαστήριον οἰχεσθαι ἀγγελέοντα τοῖσι προσήκουσι τῷ νεκρῷ. ἐσκεδασμένου δὲ ῆδη τοῦ λόγου ἀνὰ

Euxino hic cogitandum esse statunnt Schweigh., Larcher. et Reichard. l. l. pag. 15. - Quod ad ipsam narrationem attinet, observat Rennel. l. l. pag. 411, conspici hîc easdem rerum commutationes, quae omnino frequentes in Asiaticarum gentium historia reperiantur ab antiquissimo inde aevo usque ad tempora recentissima; eoque refert Gallos migrantes Brenno duce, Hunnos post Christumnatum palantes, Mongolos sub Dschingischane ac Tamerlane, quin anno 1770 et seqq. Calmuccos, quo-rum sexaginta mille familiae a Volga ad lacum Balchatz commigrarint. Îtaque verisimile ei videtur, Scytharum maiores primitus circa Caspium mare habitasse in Kirgisorum desertis, eodem fortasse loco, quo Scythae regii ab Herodoto collocentur, ut qui in hasce sedes primitivas regressi esse viderentur. Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 269 ad ea, quae ab Aristea tradebantur, referri quoque posse putat ea, quae Herodotus IV, 127 coll. 71. 56 Idanthyrsum regem dicentem facit de regum Scytharum sepulcris in regione septentrionali sitis longeque remotis ab ostio Borysthenis; idemque admonet tumulorum, qui multi in hisce regionibus septentrionalibus

adhuc reperiuntur.

Οῦτω δὴ οὐδὲ οῦτος συμφέρεται]
i. e. ,,hoc igitur modo ne huic quidem
de hac regione convenit cum Scythis,
i. e. cum iis, quae Scythac ipsi tradunt." Voculam δὴ, quam eiecerunt
Schweigh. et Gaisf., equidem cum
Matth. et Dietsch. retinui; sustulerunt Dindorf. et Bekker. In Floren
tino libro exstat: οῦτω δὲ οὖτος
συμφέρεται. Ad significationem ver-

bi συμφέρεσθαι conferentur hi loci: I, 173. 196. II, 44. 79. 80. IV, 154. 114.

#### CAP. XIV.

ό ταῦτα ποιήσας, εἰρηται] ποικοσας auctoritate codicis Florentini, aliorum, restitui cum recentt. edd. pro vulg. εἰκας. Namque ποιείν in his valet versibus exponere, describere, quam significationem attigimus ad II, 53. p. 856 T. I. Pro εἰρηται quod plures libri afferunt εἰρηται, id merito respuit Schweigh, cum hâc formā in talibus Noster uti non soleat. Ad argumentum loci citant Tzetz. l. l. Origen. contr. Celsum III. p. 463, alios, quos ad IV, 13 indicavimus.

οὐδενὸς γένος ὑποδεέστερον] i. e., nulli civium nobilitate generis secundum." Similis locutio exstat I, 23, ubi vid. nott. κναφήτον fullonis denotat officinam; cf. I, 92. Tretses l. l. substituit χαλκείον, qua voce Noster utitur I, 68, qui mox adhibuit vocem ἐργαστηριον, i. e. officinam, quae eadem reperitur in Aristoph. Equitt. 744. Xenoph. Hellen. III, 4, 17.

τοισι προσήπουσι τῷ νεκρῷ] Cognatos, affines mortui intelligit, τοὺς μάλιστα ἐκνέεται, ut loquitur II, 36. Et conf. praeterea II, 85. 86. VI, 128. — Paulo post cum rece. edd. reposui τεθνεώς (ut mox τεθνεώτα), quod codd. aliquot afferebant. Wesselingius tenuit τεθνηώς, quod in Mediceo, aliis invenitur. Nec magis convenit, quod e Florentino, aliis Schweigh. edidit τεθνηκώς. Utrumque enim ab Herodoto alienum esae docuit Bredov. pag. 399.

, ώς τεθνεώς είη ὁ Αριστέης, ές άμφισβασίας τοίσι πικνέεσθαι ανδρα Κυζικηνον, ηκοντα έξ Αρτάκης άντα συντυγείν τέ οι ιόντι έπι Κυζίκου, και ές λόγους L και τούτον μεν έντεταμένως άμφισβατέειν· τούς ιοντας τῷ νεκρῷ ἐπὶ τὸ κναφήτον παρείναι, ἔχοντας ορα, ώς αναιρησομένους, ανοιχθέντος δε τοῦ οἰκήε τεθνεώτα οΰτε ζώντα φαίνεσθαι 'Αριστέην. μετά φ έτει φανέντα αὐτὸν ές Προκύννησον ποιῆσαι τὰ :α, τὰ νῦν ὑπ' Ἑλλήνων 'Αριμάσπεα καλέεται, ποιή-

**βασί**ας τοϊσι λέγουσι άπι-. e. controversiam movisse esse) iis, qui haec diceyzicenum. Ad vocem άμonf. VIII, 81, ubi pro 7 Gaisf. nunc reposuit η. Sic in seqq. pro αμquod codd. omnes te-Origenes l. l. exhibet sy, quod cum etiam inmeliores libri praebeant, : loco reponendum existimante quoque Bredov. p.

Αοτάκης πόλιος] Ε Floa recc. edd. reposui 'Aoralg. Apraxing, quod fonen prope Artacen urbem, . Apollon. Rhod. I, 957. exhibet Eustath. ad Ho-. X. p. 1650, 54 s. 386, han. Byz. pag. 174 Berk. erm. Αρτάκη πόλις Φρυπος Μιλησίων κ. τ. λ. h. operarum, ut videtur, xstat Αρτιακίης. Infra invenitur Αρτάκη, quae que haud longe abfuit a 10cum in unam adeo uro videtur coaluisse. Tu on. XIII. p. 582 s. 873 B. 5 s. 941 D. Plin. H. N. V, uin ipsis in Argonautamemoratur urbs; vid. Or-1. 496. Nunc vocatur Arue est archiepiscopi Cyso scil. Cyzico everso. t. VI, 3. p. 531 et vid. Forbiger: Handbuch d. II. pag. 129. not. 99. l Κυζίπου] i. e. Cyzicum

s noto loquendi usu. Ac

Plutamhus in Romul. l. l. Crotonem ponit pro Cyzico, de qua urbe nunc deleta paucisque ruderibus veterem splendorem testante praecipuus auctor Strabo XII. pag. 575 s. 861 C. coll. XIV. pag. 635 s. 941 D., quocum conf. Diodor. Sic. XVIII, 51. Plin. l. l., alii. Sita enim erat in Propontidis insula, continenti mox iuncta, a Milesiis, ut quidam volunt, condita; quae postera aetate potissimum eminuit atque innotuit, Mithridatis praesertim temporibus, ac deinde vel Romanorum imperatorum temporibus valde floruit. Exigua urbis veteris splendidissimae hodie superesse dicuntur rudera ab urbe Artaki remota spatio unius ferme horae, teste Prokesch. Erinnerung. aus Aegypt. u. Kleinasien III. p. 258 seqq. Plura dabit Tzschuck. ad Mel. I, 19 nott. exegg. Vol. III. P. I. pag. 555 seq., Forbiger l.l. pag. 127 seq. et Marquardt: Cyzicus u. sein Gebiet. Berlin 1836.

έντεταμένως άμφισβατέειν] Cf. nott. ad IV, 11 et in proxime seqq. ad structuram verbi παρείναι conf. nott. ad I, 21. τὰ πρόσφορα dicit. quaecunque necessaria (instrumenta sc.) sive apta sunt ad cadaver tol-lendum. Cf. VII, 20.

φανέντα αὐτὸν ἐς Ποοκόννησον] Eodem modo Noster V, 30: ὅταν έπιφανέωσι ές την Νάξον, quae accedunt ad eam structuram verbi παρείναι, de qua modo diximus; ad verba seqq. ποιῆσαι τὰ ἔπεα conf. nott. ad IV, 13.

'Αριμάσπεα καλέεται] Tzetzes loco supra laudato habet Αριμάσπια, Origenes et Suidas Αριμάσπεια, quae, σαντα δε άφανισθηναι τὸ δεύτερον. ταῦτα μεν αι πόλιε 15 λέγουσι. Τάδε δε οίδα Μεταποντίνοισι τοισι εν Ίταλ κυρήσαντα μετὰ τὴν ἀφάνισιν τὴν δευτέρην Αριστέω ετι σεράκοντα καὶ τριηκοσίοισι, ὡς ἐγὼ συμβαλλόμενος ἐ

si Suidam sequimur, tribus libris historiam Hyperboreorum Arimaspoτιιπ (τῶν Τπερβορέων Αριμασπῶν) persequebantur. l'raeter Arimaspea Suidas commemorat Aristeae Theogoniam aliudque carmen de Herculis rebus (s. v. Πείσανδρος); Arimaspeorum meminit quoque Strabo I. pag. 21 s. 40 A. XIII. p. 589 s. 881 A., itemque Pausan. I, 24, 6, ubi quaedam traduntur de argumento carminum, quibus omnino veterum narrationes antiquissimas de regionibus orientalibus ac septentrionalibus contentas fuisse coniicias, itemque bella antiquitus gesta his ipsis in regionibus, ut e Ritteri sententia monuimus ad IV, 13. Exstant quidem apud Longin. De sublim. sect. X, 4 nonnulli versus ex Arimaspeis ducti, itemque apud Tzetz. Chil. VII, 687 seqq., quos tamen a posterioris aetatis homine fictos atque suppositicios esse vel ex iis, quae leguntur apud Dionys. Halicarn. in iudic. de Thucydid. 23. p. 146 seq. Sylburg., haud immerito colligunt viri docti; vid. G. J. Voss. De hist. Graecc. IV, 2 (p. 10 seq. ed. Westermann.) et potissimum Schultze in Apparat. etc. pag. 5. Argumentum carminum, quae Gellii aetate adhuc exstitisse colligas e Noctt. Att. IX, 4 coll. Plin. Hist. Nat. VII, 2. eruere studuit Bode loco supra laudato pag. 475 seqq. Ritter: Vorhalle p. 278 haec Arimaspea carmina Herodoto quidem antiquiora esse quamvis concedens, a poëta quodam conscripta putat inniore Apollinisque sacerdote, minime vero ab antiquissimo illo Aristea (s. Buddha), cuius ipsius doctrina ne illibata quidem in haec Arimaspea transierit. Quaeipsa, quamvis vix apta ad intelligendum, maxime aestimata fuisse a posterioris aetatis scriptoribus, nec sane Graecorum, Milesiorum inprimis colonorum sive mercatorum ex ore fluxisse videri. Utut statuis.

hine quoque satis intelligitatopere antiquitus floruerit cium inter Graecos Ponti Asiamque orientalem et int Monuit Heeren. Ideen etc. 1

αί πόλεις αύται] i. e. P. sus et Cyzicum.

## CAP. XV.

Μεταποντίνοισι τοίσι 🚑 Cum Metapontum (quam Graeciae urbem amplissime ignorat) vix unius diei itime a Thuriis, ubi Herodotum s xisse operique suo ultiman imposuisse scimus, scriptore illuc profectum suis oculis se auribusque percepisse, tuas licet. Cf. Dahlmann. p. 50, Heyse Quaest. Herod seqq. Hinc infra scripsit: ξστηκε άνδριάς κ.τ.λ. Ας μ scio an serius addita habea Thuriis opus suum retracta autem iure hinc colligi velit p. 400 not., Herodoto Italia sensu, quo nos vulgo ac fuisse cognitam, equidem n tem, cum hîc quoque ut a stanter apud Nostrum Italia de Italia inferiori sive Mag cia, quae vocatur, accipi de bene vidit Bredov. in Specim et Uranolog. Her. pag. XX Hacc autem ipsa Italiae i regio, in qua iacet Meta cum olim Bottiaca fuerit d ipsum ad Buddhae cultum I que fabulae de Aristea origi ferri vult Ritter. Vorhalle p

Erest τεσσεράκοντα καὶ το οισι] Aristeam ad Olymp.: mus in adnotat. ad IV, 13; to ante primam Olympiad nendus crit, si, quae hoc lester computando se reperi pro veris habeamus. Atque coniunctum esse putamus, q

φ τε καὶ Μεταποντίφ εῦρισκον. Μεταποντίνοί φασι, Αριστέην, φανέντα σφι ἐς τὴν χώρην, κελεῦσαι βωμὸν ωνι ίδρύσασθαι, καὶ Αριστέω τοῦ Προκοννησίου ἐπωνυ ιοντα ἀνδριάντα παρ' αὐτὸν ἱστάναι. φάναι γάρ σφι τὸν ωνα Ἰταλιωτέων μούνοισι δὴ ἀπικέσθαι ἐς τὴν χώρην,

Iomeri praeceptorem fuisse teste Strabone XIV. p. 639 946 B, quodque aetate sua Homero eundem appellat s Orat. ad Graec. cap. 14. bulae ad carminum Homepropagationem spectantes de l. l. p. 276) "alia ratione i nequeunt, nisi ea, ut Aristelam Homericam Procounesi e statuamus. Qua in schola rimus Proconnesi carmina st Homerica, evenit, ut po-· illo Homerum ipsum edose fabularentur." Ita Senge-Homeric. Dissertat. poster. q., qui idem (Jahrbb. f. Phi-. Paedagog. Vol. LXVII. p. .) Aristeam lis temporibus statuit, quibus Proconnesum sondiderint, quod ipsum Gyte, qui anno 716 a. Chr. n. um evectus est (vid. nott. ad accidit: adeo ut ad Gygis etatem Aristeas quoque rebeat. Alio modo difficultates studuit vir doctus in opere lissimo (Metapont par le duc les et F. J. Debacy. Paris. ag. 14. 15), hanc de Aristea resio narrationem referens team, Damophontis filium, em, Pythagorae successoti circa ann. 500 a. Chr. n. collinis sacra Metaponti inre vellet, hoc eo melius ut . Aristeae illius Proconnesii insignis et celebrati nomen serit : de quo ut decernere noa fabulam de Aristea Metaavulgatam cum Apollinis saae in hac urbe maxime florucf. G. Hollander: De rebus ntinorum. Gotting. 1851. p. ), coniunctam esse credam e ad illud tempus spectare, ec ipsa sacra Metapontum a fnerint. — Locutio wg έγω συμβαλλόμενος — εὖρισκον denuo invenitur VII, 24. 184. VIII, 30. Conf. etiam II, 31 et, quod ad formam συμβαλλόμενος attinet, Bredov. p. 365. Ante seqq. verba articulum τὰ inseri vult Mehler in Mnemosyn. V.

'Ιταλιωτέων] Graecis magistris monentibus Itali sunt indigenae, prisci Italiae incolae; Italiotae peregrini, Graeci inprimis, qui hac in terra considerunt. Vid. Thom. Magistr. p. 793 ibiq. nott. Ammon. pag. 77 ibique Valcken. In proxime antecedentibus retinui, quod omnes praebent scripti libri, 'Αριστέω, probante quoque Bredov. pag. 218. Apioreso exhibuit Dindorf. (vid. Commentat. de dialect. Herodot. pag. XI) itemque Dietsch. — In verbis sequenti-bus: και αυτός οι Επεσθαι ο νύν έων Αριστέης τότε δε - είναι κόραξ noli offendi nominativis infinitivo additis, qui sane eo magis miri h. l. videntur, cum continuo sequatur accusativus: καὶ το ν είπαντα ταύτα άφανισθήναι, quique sane referendi sunt ad antecedentia φάναι γάρ, ad quae ipsa ex antecedentibus mente repetenda sunt 'Αφιστέην Μεταποντίνοί φασι. Etenim alii quoque apud Herodotum inveniuntur loci, in quibus alterius sententiae obliquae ab altera eaque primaria pendentis infinitivi sibi nominativos adiunctos sumunt, loco accusativorum, quos in primaria sententia positos in hac quoque altera exspectabas: vid. II, 118 ibique nott. et conf. Schoene: De attractionis quam dicunt singularibus quibusdam exemplis apud Herodotum repert. (Bielefeld. 1840) pag. 3, qui causas huins usus eruere studuit. Ipsa Herodoti verba, haud obscura illa quidem, sic accipienda sunt: (Metapontini ferebant, Aristeam) dixisse --- se ipsum, qui nunc

καὶ αὐτός οἱ ἔπεσθαι ὁ νῦν ἐὼν ᾿Αριστέης · τότε δὲ, ὅι τῷ θεῷ, εἰναι κόραξ. καὶ τὸν εἰπαντα ταῦτα ἀφαν σφέας δὲ Μεταποντῖνοι λέγουσι ἐς Δελφοὺς πέμψαν θεὸν ἐπειρωτᾶν, ὅ τι τὸ φάσμα τοῦ ἀνθρώπου εἰη. τὴ θίην σφέας κελεύειν πείθεσθαι τῷ φάσματι · πειθομι ἄμεινον συνοίσεσθαι. καί σφεας δεξαμένους ταῦτα ἐπιτελέα. Καὶ νῦν ἔστηκε ἀνδριὰς ἐπωνυμίην ἔχων παρ᾽ αὐτῷ τῷ ἀγάλματι τοῦ ᾿Απόλλωνος, πέριξ δὲ αὐτὸι ἑστᾶσι · τὸ δὲ ἄγαλμα ἐν τῇ ἀγορῷ ῖδρυται. ᾿Αριστέω πέρι τοσαῦτα εἰρήσθω.

16 Τῆς δὲ γῆς, τῆς πέρι ὅδε ὁ λόγος ῶρμηται λέγεσι δεὶς οἰδε ἀτρεκὲς, ὅ τι τὸ κατύπερθέ ἐστι. οὐδενὸς

revera sit Aristeas (i. e. homo e corvo in vitam humanam speciemque revocatus), illi (Apollini) esse secutum; tum vero, cum deum sequeretur, corvum fuisse; atque eundem (Aristeam) his verbis prolatis evanuisse.

είναι κόραξ] Paulo aliter Plinius H. N. VII, (53) 52 (quo loco plures omnino refert mortuos, qui revixisse antiquitus dicebantur): "Aristeac etiam visam (animam scil.) evolantem ex ore in Proconneso, corvi effigie, magna, quae sequitur, fabulositate." De Zalmoxi similia referuntur IV, 95, ubi vid. nott. Cor-. vum magorum in doctrina significare sacerdotem Solis, teste Porphyrio de abstin. IV. p. 399 (ed. Lugd. Bat. 1620) monuit Ritter: Vorhalle p. 278, quo ipso cum ad Asiam Medicam relegemur, Aristeam ille vult haberi pro vate ac ministro Solis, antiquissimi numinis, quod Indorum sit Koros s. Buddha. Quae aliis diiudicanda relinquo, id unum adiiciens, corvum omnino sacram ferri avem Apollinisque comitem ac ministrum in auspiciis frequentem. Plura, nec hoc loco praetermisso, 1. Fr. Gro-novius in Observatt. III, 19 fin. Satis igitur vel inde apparebit, quod paulo antea posuimus, cum Apollinis sacris Metapontum introductis fabulam hanc de Aristea coniunctam videri. — Ad verba proxime sequentia καλ τον conf. IV, 9. Paulo post cum recentt. edd. scripsimus την δε Πυθίην, ubi val Ilυθίην. Ad verba ποικί conf. III, 16. IV, 3.

πέριξ δε αυτον] Ita cu: edd. reposui, cum apud E vocula πέριξ (de cuius ace mus ad III, I17) crebriu tur quarto casui iuncta, interpretes; cf. I, 196. I 158. IV, 36. 52. 79. 180. V IV, 152, ubi libri fluctuan cusativum et genitivum, invenitur I, 179. II, 91. ponitur πέριξ III, 155. V 41, de cuius accentu in posito veterum Grammat cos attulit Bredov. pag. conf. ctiam nott. ad III, 1 loco pro πέριξ sunt qui περί et pro αυτόν e Sanc notatur αὐτῶν, quod Wes nuit. — Ad argumentum Athen. XIII. pag. 605 C, telligimus, lauros, aram ginem ex sere fuisse.

### CAP. XVI.

οὐδενὸς γὰο δὴ αὐτόπτ π. τ. λ.] Eadem locutio III II, 29. VII, 139. In his ar randis de Aristea deque g illius carmine commemor prudenter egerit Herodo observat Dahlmann. l.l. p. satis patet, quid de laud tandum sit, quas Arister tori summa fide digno pr τεω είδεναι φαμένου δύναμαι πυθέσθαι ούδε γάρ ούδε έης, τουπερ όλίγο πρότερον τούτων μνήμην έποιεύμην, ούτος προσωτέρω Ισσηδόνων, έν αὐτοίσι τοίσι έπεσι ν, έφησε απικέσθαι, αλλά τα κατύπερθε έλεγε ακοή, φάς όνας είναι τούς ταύτα λέγοντας. 'Αλλ' όσον μεν ήμεζς ίως έπὶ μακρότατον οἱοί τ' έγενόμεθα ἀκοῆ έξικέσθαι, φήσεται. 'Από τοῦ Βορυσθενειτέων έμπορίου, τοῦτο 17 υν παραθαλασσίων μεσαίτατόν έστι πάσης της Σκυθικής, υτου πρώτοι Καλλιπίδαι νέμονται, έόντες Ελληνες Σκύ-

Magatori, tribuerit Reichard. .15. — Ad verba proxime anitia conf. nott. ad III, 56. τάο ουδέ 'Αριστίης] Quae cipiuntur et repetuntur verε ούτος, in quibus nulla fensio. De particulis ovoi isic iunctis conf. Hemster-Lucian. Nigrin. 6. T. I. p. 6 ed. Bip. et quae alia his C. Fr. Hermann. ad Lucian. erib. histor. pag. 309. Vid. a Xenoph. Cyrop. VII, 2, le Bornemann., Demosthen. \$. 6 ibique Voemel p. 781. idoto conf. quoque V, 98 ibiο όλίγο πρότερον τούτων έποιεύμη»] Vid supra IV, τουπερ duo libri του πέρι et unus Sancrofti liber ollidem III, 106 meliores lient. — Ad ποιέων conf. nott. l3 et ad anon (vom Hörensa-rod. I, 171. II, 29. ιαπρότατον - έξικέσθαι] , 29 ibique nott. — είρήσεsic invenitur IV, 82. De ris passivo sensu adhibitis ra ad III, 132.

#### CAP. XVII.

του Βορυσθενεϊτέων έμποέπο τούτου πρώτοι Καλλιπίονται] Βορυσθενειτέων exivisis vocalibus; vid. Bre-190 et Herod. IV, 18, 53. 78. ι scripsi Σκυθικής, quod duo ferunt, ut supra cap. 12, iuacobitz ad Lucian. Toxar. ); nec aliter Dindorf. et DOT. II.

Dietsch. exhibuerunt. Vulgo Exv81ns. Loci sententia baec: a Borysthenitarum emporio (quod in medio fere universae orae maritimae Scythiae situm est), ab hoc igitur emporio (si ad interiora tendas) primi habitant Callipidae s. primos offendes Callipidas. Moneo ob Reichardum, qui l. l. pag. 24 praepositionis απὸ vim plane ignorans locum sic reddidit: Vor der Handelsstadt der Borystheniten - wohnen die Callipiden. - Borysthenitarum emporium haud procul ab ipsa Olbia, quae Borysthenitarum fuit urbs, situm eo loco crediderim, quo Hypanis atque Borysthenes conjuncti Ponto miscentur, illiusque urbis mercatura florentis portum fuisse. Tu conf. IV, 24 et Excurs. ad IV; 18. Ab hoc loco cur Noster profectus sit in singulis Scytharum gentibus recensendis si quis quaerat, ipse Noster causam addidit eam, quod in medio maxime situm putabat omnium totius Scythicae terrae gentium s. civitatum mare attingentium, unde ad interiora commode progredi liceret: accedit, quod ibi maxima Graecorum colonia erat condita, quae omnium maximum commercium cum Scythicis gentibus instituerat indeque Nostro navi huc profecto optimam praebebat facultatem singula quaeque exquirendi. Qua de re nihil erat, quod offenderet Lindnerum (Skythien u. die Skythen des Herodot. p. 43. 47.), adeo ut lacunam statui vellet intra cap. 16 et 17, in qua Noster de regionibus occidentalibus exposuerit. Καλλιπίδαι - ζόντες Έλληνες

Σκύθαι] Cr. conferri vult Sprengel.

θαι, ύπερ δε τούτων αλλο έθνος, οδ 'Αλαζώνες καλέοντ

Apolog. d. Hippocr. II. pag. 602-609. - Reichard. ex prava, quam instituit, huius loci interpretatione Callipidas habitasse vult ea in regione, quae nunc vocetur Bessarabia intra fluvios Kagalnik et Pruth. Atque etiam Niebuhr. Verm. hist. Schrift. I. pag. 359, Callipidas, qui ab Alazonibus sint plane diversi genere iidemque, quos Ephorus vocet Καρπίδας, intra Isthmum et Olbiam habitasse censet. Ephorus enim iuxta Istrum (παρὰ τὸν Ϊστρον) esse Καρπίδας tradiderat, teste Scymno Chio Orb. descript. 841 (ubi Καλπίδας scripsit Letronne, ut gentis nomen magis accederet ad Herodoti Καλλιπίδας) et Anonym. Peripl. Pont. Eux. § 3. p. 3 ed. Huds. Inde Gailius (Geogr. Gr. min. II. p. 398 coll. III p. 208) Carpidas retulit ad Carpidem amnem, qui teste Herodoto IV, 49 e superiore Umbricorum terra in Istrum influit neque sane ad eam gentem referri poterit, quam ad inferiorem Istrum in regionibus mari proximis collocaverat Ephorus, mea quidem sententia a Callipidis prorsus seiungendam, licet Neumann (Die Hellenen im Scythenlande I. p. 218) Carpidas et Callipidas pro una eademque gente Slavica haberi velit atque Carpidas rectius dici quam Callipidas, quae magis Graeca sit forma, existimet. Praeter Herodotum Cullipidarum meminit Strabo inter alias Scytharum gentes XII. p. 550 s.p. 827 A, itemque Mela his verbis II, 1,65: "Callipidas Hypanis includit." Unde satis mihi patere videtur, in Herodoto nihil mutandum esse alienosque ab Herodotea Callipidarum gente Carpidas haberi. In antiquo Olbiae psephismate perquam memorabili, quod primus protulit P. de Koeppen, praeter alias gentes commemorantur μιξέλληνες, ad montes Olbiae vicinos considentes et ad tuendam urbem cum Olbiopolitis iuncti, qui cum Herodoti Callipidis ab eodem viro docto haud male, ut videtur, comparantur. Vid. Nordgest. des Pont. pag. 92-95. Choix d. medaill. d. cabinet de Bla-

remberg. pag. 26. 27. Tu Corp. Inscriptt. Graecc. nr 17. pag. 122. Vol. II i Boeckh. pag. 81 existimax ξέλληνας, qui in hac ins vocantur, non alios esse a qui Ellηνες Σκυθαι apud tum appellantur, qui e Gr que Scythis in illa regione tibus coaluerint. Ac Grae pis ex parte certe haberi ( ipsum nomen declarare praesertim si cum Eichwa Geographie d. caspischen l 209) scribamus Kallias que nomen repetamus & equis, quos multos in his re planis non longe ab ora ma tis alat hace gens. Kolster f. Philol. u. Paedag. Sup p. 27) comparat eos, qui habitantes vocantur Kal VII, 154, ipsosque Callin mixtos e Graecis et Scythi  $\lambda \eta \nu \alpha s$ ) habet, sed Graecou Scythia sedes ceperint, eo accipi vult Ellyves Zu paulo post Σκύθαι άροτῆς θαι γεωργοί, quod vero nui ληνες Σκύθαι referri post dem dubitaverim: nec m dam, Graecos, qui in Scyth ra consederint, sic dici pos νας Σχύθας. Nec denique possum viro docto Callipia cuiusdam incolas esse pute ipso teste Herodoto in pleri tharum more illi vixerint t adeo coluerint: quare m collocari in campis planis, ab ostio Borysthenis septe versus intra Hypanim et ] nem extenduntur, "im No Dnjeprliman", ut ait Eicht id quoque afferens, adhue vium, qui in Borysthenem dat, dici fluvium equestrem fluss 8. Konskaja rjeka in lin sorum). Occidentem versu sthene Callipidarum sedes Rennel. l. l. pag. 410.

υπέο δε τούτων άλλο εί Αλαζώνες καλέονται] super loca interiora, Alazones qu κὶ οἱ Καλλιπίδαι τὰ μὲν ἄλλα κατὰ ταὐτὰ Σκύθησι ἐπα, σὶτον δὲ καὶ σπείρουσι καὶ σιτέονται, καὶ κρόμμυα

'φοδα καὶ φακούς καὶ κέγχρους. 'Υπὲρ δὲ 'Αλαζώνων οἰΣκύθαι ἀροτῆρες, οῖ οὐκ ἐπὶ σιτήσει σπείρουσι τὸν

bilani. Scripsi Alagaves, ut voluerat Reiz., et h. l. et , secutus auctoritatem Ste-Byzantini s. v. p. 30 Westerm., ne leguntur: Alagar, i vos τοίς Σχυθαις οξύνεται διά θετικόν και φυλάττει το ω ກາປິເαστολήν, in quibus verod παροξύνεται scribi vult ghaeuserus, qui inde in Heloco dedit Άλαζωνες adstipulaisfordio, haud assentior, ad Strabonem quoque l. l. in-1 Alaçaves. Alii libri scrisditi in Herodoti loco praeαζόνες, haud recte, ut mihi videtur. Quod ad ipsam geninet, componi vult hos Ala-Alysoniis apud Herod. III, ppen: Nordgest. d. Pont. p. wa ille quidem lectione deitemque cum Amazonibus, tras sacra Chaldaica ad semales Ponti oras esse tra-In Podolia ac regione Brac-Bratzlaw hanc gentem habiennelii est sententia p. 410, ec Reichard. l. l. pag. 25, nec t. IV. p. 94 valde discedunt. seren. Ideen I, 2. p. 272, quo gentis sedes ibi quaerendae, ysthenes (Dnjepr) et Hypag) sibi appropinquant; et stentia ad verum maxime acvidetur: vid. Eichwald. pag. 8. qui Alazones pro certa I gente haberi negat, sed noesse contendit Scytharum m, qui agricolis Scythis opr, ipsa Αλαζώνων voce a lám, αλάζω (i. e. vagari) de-In quo equidem viro docto i nequeo, cum Herodotus ac certam gentem hoc nomine 1 Αλαζώνων, quod 'Αλιζώtius scribi putat Neumann . 219 gentem Slavicam acue Callipidas esse ratus. De oque equidem valde dubita-Nec magis placet hanc vo-

cem ad Fennorum linguam revocare, indeque extorquere significationem gentis inferiora loca habitantis, quod fecit Hansen: Osteuropa pag. 170; quo cautius indicavit de his Kolster. l. l. pag. 28.

πρόμμνα καὶ σκόροδα] Cf. II, 125. Utrumque sic iunctum reperitur Numer. Xi, 5 monente Wesseling., qui Geoponu. XII, 30, alia citavit. De scriptura vocis πρόμμνα cum duplici  $\overline{\mu}$  admonuit Bredov. p. 90.

'Τπὲρ δὲ Άλαζώνων οἰπέουσι Σπύθαι αροτήρες] Scythas aroteres, qui supra Alazones locantur et una cum iis nominantur IV, 52, bene ab iis distingui vult Voelcker. (Myth. Geogr. p. 179), qui Σκύθαι γεωργοί vocentur (IV, 18. 53. 54) Scythaeque sint Hellenici, orientem versus a Borysthene habitantes, cum Scythae aroteres occidentem versus a Borysthene circa Hypanim sedes tenuisse putandi sint, praesertim cum inde a Danubio atque Polonia, quae nunc vocatur, usque ad mare Asovicum solum sit fertile plantisque gignendis valde aptum. Cf. Heeren. l. l. p. 272. Itaque in ea regione, cui nunc nomen Ukraine, quaeque frumento hodieque abundet, Scythas aroteres habitasse ponit pag. 295; quorum sedes ad superiorem Tyram (Dnjestr) collocat Blaremberg Choix des medailles etc. pag. 13; ad Borysthenem (Dnjepr) atque in Podolia Niebuhr. (Hist. Schrift. I. p. 360); in australi parte Galitiae ac Bukowina tractuque septentrionali Moldaviae, Podoliae ac Volhyniae Mannert. l. l. IV. pag. 95. Ac denique commemoranda est Ritteri opinio, qua Scythae aroteres posteri sint antiquorum Cimmeriorum, qui servi Scytharum atque Alazonum olim fuerint facti. Vid. Vorhalle etc. p. 344. 458.

οί οὐκ έπὶ σιτήσει — ἀλλ' ἐπὶ πρήσει] Retinui σιτήσει et πρήσει, στου, άλλ' έπὶ πρήσει. τούτων δὲ κατύπερθε οἰκέουσι

a recentt. edd. mutatum in σιτήσι et πρήσι; vid. I, 153 ibique nott., qui idem locus satis ostendere potest έπλ ποήσ: esse: ad vendendum, neque, quae Kolsteri l. l. pag. 28 seq. est sententia, ad comburendum (,,zum Verbrennen"), ut nimirum haberent cremandi materiam in regionibus omni ligno prorsus destitutis. Quam quidem significationem verbis έπλ ποησει tribui posse nego, cum Herodoti haec potius sit sententia: Scythas Aroteres frumentum serere non tantum ad edendum (i. e. ut inde victum sibi parent, cum reliqui Scythae nomades aliis potissimum rebus vescantur), verum etiam ad vendendum, i. e. ut illud frumentum, quo ipsis opus non est, vendant aliis, Graecis potissimum in Olbia habitantibus indeque illud exportantibus in ipsam Graeciam. Tu conf. Hansen. l. l. p. 37, qui de magno frumenti proventu in his regionibus admonet: ac bene quoque observaverat Heeren: Ideen I, 2. pag. 297, uti nunc ex hisce Russiae meridionalis regionibus, iis praecipue, quae ad utramque Borysthenis ripam sitae ad Kiew usque pertinent (Ukraine vulgo nuncupant), magna frumenti copia exportatur per Ponti Euxini emporia, ita antiquitus iam ex iisdem terris frumento abundantibus mercaturae causa magnam frumenti vim fuisse Olbiam advectam, unde Iones, Athenienses, alii Gracci in alias orbis terrarum partes navibus illud ultra transvexerint.

τούτων δὶ κατύπες θε οἰκίουσι Νευροί] τούτων cum recc. edd. dedi pro τουτίων. Neuros, de quibus infra IV, 51. 100. 105, ad fontes Hypanis (Bug) et Tyrae (Dnjestr) in Galitiae regioneque vicina Lutzk habitasse statuit Rennel. l. l. pag. 415, quos eosdem in regionibus prope Lemberg Vistulam versus sedes suas habuisse docet Mannert. IV. p. 103. Et sane eo ducere videtur Herodotus ipse IV, 100. Heeren. Ideen I, 2. pag. 276, cui adstipulatur Wheeler: Geography of Herodot.

p. 180, in Polonia interio thuania a Carpatibus mo cuque, unde Tyras prove ptentrionem versus usque sthenem commoratos ess scribit; quos in Volhynia (l. l. pag. 29), in Poloni thuaniae confiniis sedisse chard. l. l. p. 57: ubi Naren urbsque eiusdem n eius fontes condita lacusq in gubernio Minsk News gia prodere videantur. teres praeter Herodotum gentis meminerunt Plinius (26), 12. Mel. II, 1, 7**5. 130,** Marcell. XXII, 8, Scymn. ( Anon. Peripl. S. 3 (T. II Gail.), qui uterque primos habitare Carpidas ex Ephe dein Aroteres ulterius Neu que ad regionem iterum ob glaciem. lidem, opiz Navari apud Ptolemaeum, nio Minsk collocandi, ni Navaros, quos pro iisdem que Neuros, ad Tyras flu occidentalem inde a Gali ad tractus Poloniae interio tasse putant Schaffarik: Alterthüm. I. p. 194 sequ wald. l. l. pag. 271 seq., Hai 171. Cr. de Neuris conferri ting. gelehrt. Anz. 1815. nr. 1244 seqq., ibique Orchow cours sur l'origine de la Pc la langue et la literature nation. Qui non aliter fo Heeren. l. l. Neurorum se in interiori Polonia septe versus multum extenses mam Lithuaniae partem co tes; idemque Neurorum ves reperisse videtur in fluvio quem urbs Vilna), cui apu nas nomen Neris, et in mon nari, quibus apud Lithuar las nomen Pa-Neris (i. e. 1 Nerin) quibusque separen Poloniae et qui Lithuanis utantur. Et hanc terram o fluvios, lacus camposque genti pastoritiae multum c δὲ τὸ πρὸς βορέην ἄνεμον ἐρῆμος ἀνθρώπων, ὅσον τεν. ταῦτα μὲν παρὰ τὸν Ὑπανιν ποταμόν ἐστι ἔθνεα έρης τοῦ Βορυσθένεος. ᾿Ατὰρ διαβάντι τὸν Βορυσθέ-18 θαλάσσης πρῶτον μὲν ἡ Ὑλαίη ἀπὸ δὲ ταύτης ἄνω ἐουσι Σκύθαι γεωργοί, τοὺς Ἔλληνες οἱ οἰκέοντες ἐπὶ

δε τὸ πρὸς βορέην ἄνεcavi βορέην et h. l. et seq. vett. edd. cum Bredovio vulg. βορην; cf. I, 6 ibi-Ad structuram verborum, Nevome genitivus pendet l. av., Wesseling. confert tos IV, 20. 19. 185. 191. chweigh, ac Gaisf. et hoc qq. e Florentino aliisque is pro vulg. ξοημος, quod video Matthiae. At alteis magis convenire testaan. Gramm. mai. I. p. 55, s apud Herodotum ferri st Bredov. p. 273. De Hyott. ad IV, 52; de Bory-. ad IV, 53.

### CAP. XVIII.

ιαβάντι τὸν Βορυσθένεα Ephoro refert Scymnus ript. orb. 844: προς αναεπβάντι (Meineke δια-Βορυσθένην την λεγομέυ οίπουντας Σπύθας είγούς δ' έχομένους τούτων τα πάλιν ξοημον έπὶ πο-, υπέρ δε ταύτην Ανδρο-υθων έθνος, επέκεινα δ' ν ξοημον έχομένην, itemm. Peripl. §. 3. (T. III. Gail.): quae sane talia E Herodoto potius ducta Quae in ipsis Herotentat Lindner. l. l. p. 45, quae probari nequeant. diximus ad IV, 9.

ι οίπέουσι Σπύθαι γεωςariam Valckenarii emenένω pro ἄνθομποι (quod
ri scripti h. l. praebent
per compendium vulgo
ε] nemo nescit) iure re1 textum posteri editores
2 Bast. in Gail. Geogr.

minn. T. III. pag. 245 ipseque Gail. T. II. p. 399. Quin ipsius Scymni Chii Herodotum haud dubie exscribentis auctoritate hoc probari videtur; vid. l. l. Quo magis mirum, recentioris aetatis editores rediisse ad veterem scripturam avθρωποι, quae vox merito offensioni fuit Heroldo (Emendatt. Herodott. P. II. p. 12 seq.) feliciter restituenti: από δε ταύτης ανω ιόντι οικέουσι Σx. y., qua eadem dicendi formula Noster utitur II, 7. 8. 29, aliis locis similium verborum participia in dativo ponens, usu satis noto. Quare hanc emendationem, quae verissima nobis visa est, recepimus. Hinc loci haec exsistit sententia: ex hac (Hylaea) si ad altiora (septentrionem versus a mari remotiora loca) accedas, Scythue Georgi (agricolae) habitant. Etenim alibi quoque avo olneiv s. ol ανω dicuntur, qui a mari sunt remotiores; οί κάτω, qui ad ipsum mare habitant. Cf. Herod. II. 7. 155. Thucyd. II, 83. 98 coll. I, 7. Pausan. V fin., alia, quae larga manu dedit Valckenarius. Ipsos Scythas Georgos, quos a Scythis Aroteribus bene distinguendos esse ad IV, 17 diximus, ad laevam (i. e. orientalem) ripam Borysthenis in regione late patenti atque extensa habitasse ait vir doctus in Choix des medaill. d. cabinet d. Blaremberg etc. p. 12. Add. Kolster. l. l. pag. 31 coll. Hansen. pag. 43. Ac sane agitur hîc de gente, quae regiones inter Borysthenem et Tanain sitas tenuerit, ut bene vidit Heeren. Ideen I, 1. p. 275. Ad meridiem Borysthenis ab oppido Kinburn usque ad fluvium Konskoje, qui Herodoti sit Panticapes, Georgorum Scytharum sedes fuisse ponit Reichard. 1. l. p. 26. 48. Attigit gentem Strabo VII. pag. 311 s. 478 C., itemque Mela II, I, ubi aliorum commenta de hac gente reτῷ Ὑπάνι ποταμῷ καλέουσι Βορυσθενείτας, σφέας δὶ Ὀλβιοπολίτας. οὖτοι ὧν οί γεωργοὶ Σκύθαι νέμονται πρὸς τὴν ἠῷ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ὑδοῦ, κατήκοντες ἐπὶ π τῷ οὕνομα κείται Παντικάπης, τὸ δὲ πρὸς βορέην ἄνεμο ἀνὰ τὸν Βορυσθένεα ἡμερέων ἕνδεκα. ἡ δὲ κατύπερθε ἐρῆμός ἐστι ἐπὶ πολλόν. μετὰ δὲ τὴν ἐρῆμον ᾿Ανδροφ κέουσι, ἔθνος ἐὸν ἴδιον καὶ οὐδαμῶς Σκυθικόν. τὸ δὲ

tulit Tzschucke (nott. exegg. p. 55. Vol. III. P. II).

οί οίπεοντες έπι τω Υπάνι ποταμώ] Duo codd. υπὸ τῷ Τπάνι. Male, ut e Dion. Chrysost. Borysth. p. 437 B., itemque e Scymn. Chii fragmm. vs. 801 et, qui hunc secutus est, Anon. Peripl. §. 12 (T. III. p. 218 ed. Gail.) satis intelligitur. Inde quoque IV, 53 nunc iure re-positum έπι τω Τπάνι, cum, qui flumen accolant, dicantur habitare έπι τῷ ποταμῷ, minime ὑπὸ τῷ ποταμώ, ut II, 108, alibi. Vid. nott. ad II, 176. Et, monente Cr., probant Bast. Lettre critiq. pag. 15. 19 seqq. et Schaefer. Melett. criticc. p. 104. Pro vulg. εω et h. l. e duobus codd. recepi  $\eta \tilde{\omega}$ , idemque feci cap. 19 et 40; vid. nott. ad III, 100. Verba έπλ τρείς ήμέρας όδοῦ sic intelligo, ut Scythae agricolae terram ab oriente Borysthenis in trium dierum iter extensam tenuisse perhibeantur: quod, si sequimur Hansen: Osteuropa etc. pag. 46, explicatur ex minori fertilitate ipsius terrae, quae quo longius recedit a fluvio, eo minus apta fit ad agriculturam et in deserta prorsus abit. κατήκοντες έπὶ ποταμον valet: pertinentes s. pertingentes ad fluvium usque, quo ipsorum terra terminatur, quemadmodum IV, 20. 37. 171. 178. V, 49. De Panticape vid. nott. ad IV, 54. Quae ad Borysthenitas s. Olbiopolitas spectant, in Excursu ad h. l. tractavimus.

τὸ δὲ πρὸς βορέην ἄνεμον] Cf. nott. ad IV, 7. Mox quod undecim ponit dierum navigationem, infra IV, 53 decem statuit. Sed tu vid. bi notatt. In proxime seqq. pro ἤδη δὲ, quod retinnerunt Matthiae et Dindorf., equidem Schweigh. et Gaisf.

secutus e tribus codd. de έπὶ πολλὸν in seqq. plan modo positum invenitur l tempore II, 119, ubi vid. m ferenda est ad hunc locum P. de Koeppen (Nordgest. i 13 not.), Herodoteam Scy terius septentrionem vers ctam fuisse negantis, qua que tumuli pertineant me in gubernio Kursk, ubi no que hominum genus incipe tur, a meridionalis Russis prorsus diversum. Neque iici posse, quod deserta interposita inter Scythas ras gentes magis septentri sus habitantes; cum ipsa 8 terra minime fuerit cults illa deserta illinc initium quo undecim dierum navigs verso Borysthene, pervenir

μετά δε την έρημον 11 olnéovoi] De Androphagis 100. 106 ibiq. nott. Qui consederint, accuratius in inde licebit, ut recte mil videtur Ukert Geograph. u. Roem. III, 2. pag. 425 terum testimonia de hac g lit, atque Aristotelis quot (de mor. VII, 6 coll. Ter Marc. I) addidit de Ponti rudibus ac feris humana scentibus, itemque Gellii ( 4), qui Anthropophagos, qu atque Ephorus apud Anon. Pont. Euxin. p. 3 pro Scyt ad ultimas terras septentri sus transfert. Itaque sat recentiorum virorum sent huius gentis sedibus h. l. Inter quos Eichwald. (A: patt. III, 1. p. 14) eo inc Fennicam quandam intel θε έρημος ήθη άληθέως, καὶ έθνος άνθρώπων οὐδὶν, εἰς ίδμεν. Τὸ δὲ πρὸς τὴν ήῶ γεωργῶν τούτων Σκυ- 19 αβάντι τὸν Παντικάπην ποταμὸν νομάδες ήδη Σκύ-νται, οὕτε τι σπείροντες οὐδὲν οὕτε ἀροῦντες ' ψιλὴ ρέων πᾶσα αῦτη γῆ πλὴν τῆς 'Τλαίης. οἱ δὲ νομάδες κρὸς τὴν ήῶ, ἡμερέων τεσσέρων καὶ δέκα ὁδὸν, νέ-

tem, quam Russi vocent n, i. e. qui se ipsos edunt. s rectius, opinor, in gusolensk gentem habitasse men. I, 2. pag. 277, nec edunt, quae de sedibus hustatuit Reichard. l. l. pag. al. l. l. pag. 414 ad ripam pets in Russorum Polonia gos collocat, adeoque in Minsk. Et sane ad hanc a ducere videtur alter lo-0. Si vero deserta illa in Minsk et Smolensk quae-. Androphagorum sedes in Vjasma, Kaluga, Moskwa esse iudicat Hansen l. l. in desertis supra Krilow extensis mavult quaerere us sedes Kolster. I l. pag. bernio Jekaterinoslaw ab Borvsthenis deserta haec esse, indeque Androphales ad Samaram fluvium putat Lindner. p. 44.

## CAP. XIX.

; ήδη Σκύθαι νέμονται cichardo auctore pag. 28 desertam, quae nunc Nour, hi Nomades tenuerunt. iit Voelcker. Myth. Geogr. ulo accuratius Scytharum madum terram olim comie putat Hansen. p. 47 pardes gubernii Jekaterinosrnium Charkow, occidenones gubernii Woronesh Cosaccorum Donicorum, ocantur. Qui Panticapen ivio cf. nott. ad IV, 54) aja habet Gerrhumque pro inde inter utrumque flus gentis huius ponendas it Kolster. l. l. pag. 32. σπείροντες ουδέν ούτε

άροῦντες] Recentt. edd. οῦτ' ἔτι σπείροντες; equidem vulgatam retinui in libris scriptis exhibitam et probatam Mehlero in Mnemosyn. V. p. 76. In Herodoti verbis voreçor πρότερον tale ferme cerni potest, quale in Homeri verbis Odyss. IX, 100: αλλα ταγ' ασπαρτακαι άνήο ο τα πάντα φύονται, ubi conf. Nitzsch pag. 25 seq., ruditatem et feritatem gentium nomadum tali modo declarari adiiciens. Atque praeter alios Aeschylus quoque in Prometh. 686: στείχ' ανηφότους γύας Σχύθας δ' αφίξει νομάδας. De Hyluea vid. nott. ad IV, 9. ημερέων τεσσέρων και δέκα οδόν] Rennel. l. l. pag. 407, quocum facit Miot, alter Gallus Herodoti interpres, hunc diurnorum itinerum numerum esse probum negat, cum Scythae regii, accolae nomadum, a quibus non nisi Gerrho separati sint, meridiem versus usque ad Tauricam Chersonesum (IV, 20) pertinere dicantur, ita ut a Borysthene, a cuius ostio fere incipit Chersonesus, septendecim dierum itinere remoti esse nequeant. Quare quattuordecim dierum iter in quattuor dierum iter forsan commutandum esse suspicatur p. 409. In quam candem sententiam observat quoque Reichard. l. l. pag. 27, mensuram dierum quattuordecim ab occidente ad orientem esse maiorem, quam quae e mappis geographicis sumi queat; itemque Voelcker. l. l. pag. 180 spatium quattuordecim dierum convenire negat; ita ut vel errorem in his subesse statuamus necesse sit, vel alia certe minusque solità mensura Nostrum usum esse ponamus. In Rennelii sententiam discedit quoque Bobrik in Geograph. Herod. p. 54, vel quattuor dierum iter ponendum ratus vel enl ποτ. Γέρο. mutandum in ανα ποτ.

Γέρρον. Ob librorum scriptorum consensum in his Herodoti verbis ne recentt. quidem edd. quidquam mutandum esse censuerunt recteque Rennelio adversatus est Brandstaeter (Scythicc. p. 73) de incertis orientis et septentrionis definitione hîc cogitandum esse ratus. Quod vero verba τὸ πρὸς τὴν ἡῶ explicari vult: magis ad orientem et έπλ ποταμον Téggov praeter Gerrhum, assentiri nequeo: κατατείνουσαν enim έπλ ποταμὸν Γέρρον Noster dixit codem modo ac sensu, quo cap. 18 κατήnortes dixit, ubi cf. nott., adeo ut terram designet, quae ad fluvium Gerrhum usque pertingat. Nec magis τὸ πρὸς τὴν ήω esse poterit: magis ad orientem, sed nihil aliud significat nisi orientem versus: unde patet relicienda esse omnia ea, quae ad hanc locutionem in verbis proxime antecedentibus (τὸ δὲ πρὸς τὴν ἡῶ γεωργών τούτων Σκυθέων, i. e. ab oriente Scytharum horum agricolarum) aliter explicandam excogitavit Lindner. p. 46. Quae cum ita sint, huius loci difficultatem, quae in quattuordecim dierum itinere potissimum sita videtur, diminui adeoque tolli putat Ukert Geogr. d. Gr. u. Roem. III, 2. p. 335 seq., si verba τὸ πρὸς την ήω, quae valent utique: orientem versus, includere simul etiam existimentur septentrionem atque intelligantur de utraque directione (Nordosten): in hanc directionem si Scytharum nomadum regio porrecta putetur per quattuordecim dierum itinera, intelligi posse Herodotea existimat vir doctus. At quis quaeso in talibus, quae ipse Noster non persecutus est, sed fando ab aliis accepta retulit, omnia tam accurate convenire posse existimabit?

έπὶ ποταμον Γέρρον] De Gerrho conf. IV, 20. 56. Plin. H. N. IV, 12 (26): ,,Gerrhus Basilidas et Nomadas separat." Quem Larcherus (in Tab. geogr.) pro brachio Borysthenis habet, Danvillius (Mém. de l'Acad. d. Inscr. XXXV. p. 581) pro eo fluvio, cui nunc nomen Molosznijanodi. In quem ipsum qui influit Tokmak, eum pro Gerrh vult Gatterer (Abhandl. v cien etc., übersetzt v. Schl Gotting. 1800. 8, p. 19). de hoc fluvio, quocum q niat, nullus fere hodieque tur, disputat Rennel. l. l. cuius argumenta repetiit h. l. Gerrhum enim et ipse rysthenis brachium fuisse tur in Macotin se exonera tamen, Borysthene ad oc magis magisque converso. aquâ detractă ita exsiceati ut ad mare usque pervenir non posset, sed in palude etiamnum ibi reperiantur. retur. Quin hodieque co quo Gerrhum mari se mise dibile sit, plures inventr in lacum angustum Moloc fluentes, quem olim cum: valde remoti sinu quodan ctum fuisse probabile sit. IV. p. 96 fluvium Calmium rhum statuit; pro fluvio Me habet Reichard. l. l. pag. fluvio, qui nunc vocetar (qui idem atque Molotschn que tam prope accedens sthenem, ut pro uno eiu haberi possit, in Macoti habet Voelcker. l. l. pag. Quibus ut ullam fidem trit duci sane nequeo: neque liora inveni ea, quae ab doctis nuper prolata sunt doti Gerrhum illustrandum duos rivulos Wus et Tian neri opinatur Lindner 1. 1 Tanais fluvii cursum si Gerrho designari putat H pag. 47; de fluvio Ingul, ( panin influit, cogitat Eichv Geograph. d. Casp. Meen 306. Pro Samara fluvio, verso urbis Jekaterinosli stheni iungitur, Gerrhum h Kolster l. l. pag. 23. 3 omnia talia sunt, ut cum verbis conciliari nequeant navigationem quadragint in Borysthene faciendam bat (IV, 53) usque ad

νυ ταῦτα δὴ τὰ καλεύμενα Βασιλήτά έστι, καὶ Σκύθαι έτε και πλείστοι, και τους άλλους νομίζοντες Σκύθας ιφετέρους είναι. κατήκουσι δε ούτοι το μεν πρός μεές την Ταυρικήν, τὸ δὲ πρὸς ήῶ ἐπί τε τάφρον, την τών τυφλών γενόμενοι ώρυξαν, καὶ έπὶ τῆς λίμνης πιδος τὸ έμπόριον, τὸ καλέεται Κρημνοί τὰ δὲ αὐ-

ad superiorem Borystheı quaerendum esse satis poterit, recteque inde onem, quae IV, 53 com-, ad superiorem Borymeri vult. Tu vid. nott.

#### CAP. XX.

η τὰ παλεύμενα Βασιληϊά lligitur ea regio, quam vocantur, Scythae obtiulbus conf. IV, 6. Add. ad Mel. II, 1 nott. exegg. J. Vol. III. P. II. Ac Nienischte hist. Schrift. I. ifs cogitandum putat de ientali desertorum, quae fluvium Donetz ad Macoue porrecta itemque in ca. Illum enim fluvium, Borysthenis delabentem, politae pro Borysthenis brachio, facile oriri porem, ita ut fluvium, qui Tanain se infundat, in **xire** putarint. Cum rertharum terra, quam se-m versus excipiunt Me-, trans Gerrhum (i. e. ab rrhi) extendere ac merirus usque ad Tauricam s fluvium orientem versus licatur, de regionibus matrionem versus sitis cogidetur, ad quas ipsas et ionem et Gerrhum fluvium monuimus ad IV, 19 et 53, rum sententiis, qui Geregionibus meridionalibus ris oram extensis quaeri eque etiam de regiorum sedibus aliter sentiunt, . l. supra l. pag. 32 atque 47, qui regios Scythas habitasse putat inde a Crimaea nostra ad Tanais ripam, dein intra Tanain et Wolgam usque ad urbem Saratow: quas easdem terras longe post auream tribum, quae vocatur, obtinuisse addit. — In ipsis Herodoti verbis quod post και Σκύθαι Mehler in Mnemosyn. V. p. 76 inseri vult of βασιλήτοι, id quidem hand videtur necessarium; nec libri scripti addicunt.

το δε προς ηω Cf. IV, 18 ibique nott. De fossa, quam commemorat Noster, diximus ad IV, 3. - In proxime seqq. pro Μαιήτιδος Mediceus, alii exhibent Μαιώτιδος. Tu vid.

nott. ad IV, 3.

Κοημνοί] Cf. IV, 110, ubi ad ditionem Scytharum liberorum hoc emporium pertinuisse dicitur. De ipsa voce conf. Hesych. s. v. II. p. 345 ed. Albert. Unde differt, opinor, Cremniscos, cuius Plinius meminit H. N. IV, 12 (26). Ac videtur Mannerto IV. p. 84 seq. ita omnino locus fuisse appellatus saxosus, qui ubi revera fuerit, vix accuratius definiendum, nisi quod prope Calmium fluvium fuisse videri statuas. Ritter. (Vorhalle pag. 156) in universum reddit: die Klippen. Omnem enim oram septentrionalem maris Asovici valde praecipitem esse, adeo ut Κρημνῶν nomen ad quamvis eius partem commode referri pluribusque locis tribui possit, pluribus quoque exposuit Kolster. (l. 1. T. XII. p. 623 seq.), qui ipse hoc emporium ad promontorium Wissarionowa situm fuisse contendit; Lindner. l. l. p. 57 de promontorio, cui nomen Fedotawa, cogitat, quo l cum in insula inveniatur, huc referri posse negat Kolster, qui hoc emporium ulterius versus Tanais ostia collocandum esse putaverat, haud aliter atque Mannert. (l. l. p. 14), qui prope urτῶν κατήκουσι ἐπὶ ποταμὸν Τάναϊν. Τὰ δὲ κατύπει βορέην ἄνεμον τῶν βασιληῖων Σκυθέων οἰκέουσι Με νοι, ἄλλο ἔθνος καὶ οὐ Σκυθικόν. Μελαγγλαίνων δὲ

bem Taganrog, quae nunc vocatur, id probabiliter posuerat. Hansen (Osteuropa p. 50) non longe ab eo loco, cui nomen Carcinitis IV, 55, hoc emporium abfuisse ratus accuratius ipsum situm definiri posse negat, nisi quis huc trahere velit Πορθμήζα τὰ Κιμμέρια IV, 12 (ubi vid. nott.). 45, quae ex mea quidem sententia longissime absunt ab eo loco, cui nomen Konuvol. Neumann (Die Hellenen im Skythenl. p. 541) non longe ab urbe Nogaisk, quae nunc vocatur, Κοημνούς fuisse ponit. Ac denique, ut nihil praetermisisse videar in hac re valde dubia atque ambigua, Reichard. l. l. pag. 27 locum quaeri posse censet in vico Stari - Krim ad fluvium Calmium, non procul ab urbe · Mariupol. — In proxime sequentibus quod Reiskio in mentem venerat scribere τοι δε αύτῶν pro τὰ δε αντών, quod omnes tenent scripti libri, merito obloquitur Struve Spec. Quaest. I. p. 12 (Opusce. II. pag. 271). Ipsa sententia minime dubia. Nam Scythas hosce vult partim etiam ulterius usque ad Tanain pertinere.

Μελάγχλαινοι] De hac gente conf. IV, 100. 102. 107, ubi ipsius nominis redditur ratio. Ac praeterea eam commemorant Stephanus Byz. s. v. (ex Hecataco Milesio, cuius vid. fragmm. pag. 87 ed. Klausen.), Scylax in Peripl. §. 79 (p. 286 seq. Tom. I ed. Gail. p. 61 Muell.), Plinius H. N. VI, 5, Mel. II, 1, 13, Schol. Dionys. Perieget. 309, Ptolem. V, 8, qui diversis modis de hac gente eiusque sedibus tradunt, Dio Chrysost. 36. p. 77 ed. Reisk. Sedes in Russiae guberniis Nowgorod, Orel, Mohilew, Kursk, aliis proximis fuisse vult Rennel. pag. 413, quem sequitur Larcher. in Tab. geogr. At Heeren. Ideen I, 2. pag. 277, quocum facit Mannert. IV. p. 104, prope Moscuam habitasse statuit Melanchlaenos; qui cum Scythicae stirpis non fucrint, Scythicis quamvis utentes

institutis (Herod. IV, 1 Heeren cum Gatterero e manorum genus relatos vi ter atque Androphagos. R si audias l. l. pag. 58, Mel fluvio Wolchow usque 1 primordia extendebantur tumque probabile est quos memorat Ptolem. VI hodiernum Mologa, quod Volgam se exonerantis e sitae nomen est, in un chlaenorum appellatione disse. De quibus ipse v doctus. Hansen l. l. ps 176 in regione Rjäsan et habitasse vult Melanchia que in Esthonia: ad Lithu tes pertincre eosdem pos catus est: quod certe prob detur quam in Galitia c riorem Tyrae cursum se gentis quaerere, ut fecit I XIII. p. 34, 41, Herodotu gentis sedibus assignand esse existimans. De gent s. Tschudica, qualis Estl tio est, cogitaverat Eich Geograph. d. Caspisch. M pag. 307 ob vestes nigra Melanchlaeni utuntur ac stra actate Esthones ac IV, 107 ibique nott. sententiam pluribus pers Fr. Kruse: Urgeschichte nisch. Volksstammes p. sedes huic genti assignat nia, Livonia atque Estho que meridiem versus usqu riorem Tyram, orientem Moscuae regiones usque De sedibus gentis certum tuere vix licet: ipsam ge nicam s. Tschudicam 1 quam Esthones · quoque hand dubitari posse vide Melanchiaenos pro Esthe beri quoque vult Possart: seeproving. II. (Das Gou Esthland) p. 160. τὸ κατύπερθε λίμναι] Ι

ύπερθε λίμναι, και έρημός έστι άνθρώπων, κατόσον ήμεζς 200 ζόμεν.

Τάνατν δὲ ποταμὸν διαβάντι οὐκέτι Σκυθικὴ, ἀλλ' ἡ μὲν 21 Σεφώτη τῶν λαξίων Σαυφοματέων ἐστὶ, οι ἐκ τοῦ μυχοῦ ἀφξά-

doga et Onega hîc intelligi volunt Maunert. IV. p. 104 atque Reichard. l. l. pag. 28: quod ipsum temerarium videtur Koeppenio (Nordgest. d. Pont. pag. 17); sed magis adeo temerarium hoc, quod ad hos ipsos lacus Melanchlaenorum sedes a Rudbeckio constituantur. Kruse l. l. pag. 267 hic indicari putat ipsam terram Fennicam s. Finniam ac praecipue orientalem eius partem una cum regionibus adiacentibus gubernii Olonets et Wologda.

-

**:** 

.

#### CAP. XXI.

Tάνοιν δὲ διαβάντι] Eadem formula dicendi Noster utitur supra cap. 17. 18 (ubi vid. nott.) et 19. Ipsa EI erodoti verba sic intelligenda erunt, ut, si quis a dextra (i. e. occident acli et septentrionali) ripa Tanais ira alteram (orientalem ac meridionalem) transgressus fuerit, is primu in inveniat Sauromatas a meridie Tanais habitantes. Namque Herodotus, ut ad cap. 17 monuimus, in gulis gentibus ac terris indicand is e media fere Ponti ora circa Olbia e regiones progressus ad interiora deinde septentrionem et orientem versus accedit.

Hero dotes λάξιν exponit μερισμον, 2170 ο γ, i. e. sortem, portionem terrae; Dec aliter fere Hesych. (T. H. p. 424 coll. 467 Alb.) ac Suidas s. v. T. II. pag. 415. Neque vero scribent m λάξις, sed λάξις, monente Schweighaeus. ct Bredov. pag. 135. Et conf. Gregor. Corinth. de dial. Ion. §. 130 ibique Koen. p. 531. Quare non intelligo, cur Gatterer. (Societ. Gotting. Commentt. XIV. p. 31) λάξιν hic portionem significare

neget, ipse interpretans primam regionum. - Cr ad h. l. conferri vult Schoenemann. Geogr. Argon. p. 30. Σαυοοματέων έστι] Sauromatue commemorantur IV, 57. 102. 110. 116 coll. Pompon. Mel. II, 1. 15. I, 19, 140, ubi vid. Tzschucke nott. exegg. Vol. III. P. I. pag. 612 seq. coll. ad III, 4. Vol. III. P. III. p. 106 seqq. Add. Ukert: Geogr. der Griech. u. Roem. III, 2. pag. 277 seqq. Unde colligit Rennel, pag. 415, quocum conf. Mannert. IV. pag. 107, habitasse gentem intra Tanain s. Don atque Volgam, qua parte uterque fluvius maxime sibi appropinquet, unde formetur Isthmus Zaritzyn, et probabiliter ad utramque ripam fluvii Hygrin, qui nunc vocetur Donetz. A meridie porriguntur deserta Astracana itemque regio Tanaiticorum (s. Donicorum) Cosaccorum, qui nunc appellantur; a septentrione atque oriente Budini loca proxima Sauromatis tenent. Quae probans Larcher. in Tab. geogr. s. v. sedes gentis incepisse statuit, quâ Palus Macotica fiat latior, indeque orientem et septentrionem versus quindecim dierum itinere patuisse. Ad Rennelii sententiam accedit quoque Heeren. Ideen I, 2. pag. 278, recte monens Sauromatas hic eosdem esse atque Surmatas \*); quae gens tenuerit deserta a Cosaccis Tanaiticis nunc occupata adeoque fortasse partem desertorum Astracanorum septentrionem versus, ad eum usque locum, quo sibi maxime appropinquent Tanais ac Volga. Easdem Cosaccorum regiones meridionalesque gubernii Saratow tractus Sauromatas sive Sarmatas occupasse statuit Reichard, p. 29, ac multo antea Gatterer ap. Billerbeck.

Tu Sie, uti hoc utar, Mela I, 19 Sarmatis ea tribuit, quae Sauromatis Herodotus, et p. 6 nf. Tzschucke ad Mel. III nott, exegy, pag. 106, Gail, ad Geogr. minn. II. pag. 402 tissimum Ukert: Geograph. d. Griech. u. 1 oem. III, 2, p. 277. not. et p. 250 not. 16,

μενοι τῆς Μαιήτιδος λίμνης νέμονται τὸ πρὸς βορέην ἐ ἡμερέων πεντεκαίδεκα ὁδὸν, πᾶσαν ἐοῦσαν ψιλὴν καὶ

Difficill. As. etc. p. 23. Nostra aetate qui de gentis sedibus quaesiverunt, Sauromatas easdem fere regiones circa Tanain indeque usque ad Wolgam (Araxem) extensas obtinuisse, quae nunc a Cosaccis Donicis habitantur, plerique affirmant; cf. Hansen l. l. pag. 51, Kolster l. l. XIII. pag. 35, Lindner. pag. 69, Wheeler: Geography of Herodot. p. 181 seqq., Schaffarik: Slawische Alterthümer I. p. 361, 368. Cr. his haec addidit: "De Sarmatarum ori-ginibus conf. Stanislai Siestrêncewicz de Bohuscz: Recherches historiques sur l'origine des Sarmates, des Esclavons et des Slaves. Petropoli 1812, 1813. Is circa annum 1455 a. Chr. n. per Scythas ex Assyria Mediaque delatos putat Sarmatas indeque ad Tanain fluvium; profectos autem in Europam Sarmatas esse iam ante Herodoti aetatem, transiisse Tanain plurimos anno 380 a. Chr. n. adortosque esse incolas Scythiae Europaeae." Qui pluribus Sauromatarum s. Sarmatarum origines persecutus est Schaffarik I. l. pag. 334 seqq. 361 seqq., is e Media olim profectos Sarmatas in eam, quam illos tenuisse diximus, terram ab oriente Tanais sitam et ulterius extensam se recepisse probare studuit, ex Arica stirpe eosdem ortos esse ratus neque ullo modo cum Slavis inde confundendos; cf. pag. 368-373. Aricae stirpi quoque adscribi vult Sarmatas Neumann 1. 1. pag. 327: e Media profectos ad Tanain pervenisse statuit etiam Clarke Travels I. pag. 288. Ad Scytharum stirpem eos referri vult Ukert l. l. III, 2. pag. 271. 280 seqq. 315 seqq., quos Hippocrates De aër., aq. et loc. §. 89 ed. Cor. gentem Scythicam esse et ipse testatur, quosque Scytharum lingua uti affirmat Herodotus IV. 117: ut adeo haec Scytharum gens post caeteras in hanc regionem ingressa perhibeatur; ad quam sententiam vel illud accedit, quod praecipue postera aetate Scytharum et Sarmatarum nomina promiscue adhibita neque omnino accur stincta reperimus: cf. Uker seqq., ad cuius sententiam thica Sauromatarum s. £ rum origine accedere quoq tur Zeuss: Die Deutschen Nachbarstämme pag. 277 -Scythis tamen differre Sarm Slavorum parentes sint habe contendunt, inter quos (Wien. Jahrbb. LXIII. p. 1 Deutsche Gesch. I. p. 66) et in Corp. Inscr. Graece. Vo 83. 109, qui cum Scythas ad licam stirpem referat, ab cerni vult Sauromatas, quo rum parentes dicit, permix quidem cum Scythis: und candum putat, quod Scythic eosdem uti Noster scribat, tam suum ipsius quam Olb rum iudicium in his fuerit s

οῖ ἐκ τοῦ μυχοῦ ἀρξάμι Μαιήτιδος λίμνης νέμονται βορέην ἄνεμον] Gatterer has telligit (Comm. Soc. Gottin p. 31), ut ab ostio fluminia (coll. Herod. IV, 100) Sau incolant tractum, boream procurrentem, iuxta orienta nais ripam. De voce μυχὸ 11. Polyb. II, 14.

ημερέων πεντεκαίδεκα όδι romatarum terram boream per quindecim dierum itine quod idem est, per LXXV z Germann, extendi negat Gatt p. 32, cum Herodotus, ita f edoctus a Scythicis sive mercatoribus has regiones bus, Volgam, quam nimiru sus ignorarit, pro superior habuerit ea potissimum par Tanais, cursu maxime flexo vato, Volgae proxime acce deatur. Contrarium statuit ] (Wiener Jahrbb. LXIII. p. 1 176) Sauromatarum sedibus nire spatium quinque dierus ris sive LXXV mill. Germa quis ab angulo Macotidis scatur per deserta usque ad e rae tractum, quo fluvii Ta

ταὶ ἡμε Θέων δενδρέων. ὑπεροικέουσι δὲ τούτων δευτέρην λάξιν Ειρντες Βουδίνοι, γῆν νεμόμενοι πᾶσαν δασέην ῦλη παντοίη.

Don atque Araxes s. Wolga maxime sint propinqui: ut eo usque terra Bauromatarum porrigatur, supra quam inde a quinquagesimo gradu borealis latitudinis sedes Budinorum extendantur. Et quis quaeso in buismodi descriptionibus, quales sunthiquindecim itineris dies, omnia tam accurate cum iis, quae nunc valent, convenire posse existimabit? devicopy λάξιν εχοντε; Pro λάξιν des codd. τάξιν, quod ex interpretamento in textum fluxisse nemo non videt. Paulo ante cum Gaisf. rescripsi τοντων pro τουντέων, ut 1V, 13. 37, alibi.

Bordivos Apud Stephanum Ry-BARL S. V. BOUGLVOL, LOVOS EXUθαών παρά το δινεύειν έπανω αμαξων ρα ο βοων εγκοπενων. απαcopios γαρ οί Σχυθαι: quae vocis derivatio num vera sit, nunc non quaero, sed rectius nomen gentis scribi Bovdivoi, monuit quoque Goettling. Lehre v. Accent. pag. 203. Itaque sic retinui in hoc Herodoti loco atque in reliquis Nostri de hac sente locis, qui sunt: IV, 22.105.108. 123. Add. Mela I, 19 fin.: ,,Foecundos pabulo, et alia steriles nudosque campos tenent Budini." [ubi conf. Tzschucke nott. critt. Vol. II. P. I. pag. 647 et nott. exegg. Vol. III. P.I. pag. 645 seq.] Ob quae lo-III. Pag. 9 seqq. 15 seqq. coll. 493. IV. Pag. 103. 108) sedes gentis collocat in regionibus a septentrione et oriente Galitiae ac Lodomiriae ad Vistulam usque versus mare Baltieum; eodemque refert Butones apud Strab. VII. p. 290 s. 445 A., qui Plinio H. N. IV, 14 sunt Gutoet Ptolemaco Batini. Quin ulterina Progressus Budinos sive Gelo-Pro Germanis antiquissimis haberi rult sive Gothis, quorum dux Odin sive Wodan: quale idem fere enuntiavit Rommel in Ersch. et Gruber: Encyclopaed. Sect. I. Vol. XIII. p. Qui Budinos pro Gothorum gene venatui dedita haberi vult, quae Odinio per terrae Ukrainae

planitiem ad Scandinaviam usque progressa sit. Quae nunc non magis disquirere vacat, quam Ritteri opinionem (Vorhalle p. 25 seq. 30. 153 seqq.), qua Budini Buddhae, Indici dei, habeantur cultores ex Asia media adeoque India huc delati. Bayer. in Opuscc. p. 88 ed. Klotz. Budinos et Gelonos ibi fere habitasse putat, ubi Palatinatus est Chelmensis et Brzestiensis in Polonia. Magis septentrionem versus prope urbem Novgorod Budinos relegat Brehmer. Eutdeckungg. im Alterthum I. p. 484 seqq., qui Indicos coluerint deos. Contra in Volhynia et Russia alba, quae vocatur, in meridionalibus imperii Russici tractibus sedes Budinorum fuisse contendit Schaffarik, qui longus est de hac gente, Slawisch. Alterthüm. I. p. 184 seqq., praecipue p. 187. In Podolia circa superiorem Tyrae (Dnjestr) cursum inde ab urbe Kamenetz usque ad paludosas regiones circa urbem Pinsk septentrionem versus indeque orientem versus usque ad Tanain (Don) extendi sedes Budinorum putavit Eichwald: Alt. Geograph, d. Casp. Meeres pag. 274. Quorum virorum doctorum sententiae ita accedit Grote (History of Greece III. p. 325), ut Budinos in Poloniae et Russiae meridionalis partibus quaerere malit quam in orientalibus regionibus circa montem Ural. Vel magis ab hisce recedit Kolster l. l. pag. 37 seqq., qui Illyricam gentem Bulinorum (Bovlivol) in Scylacis Caryand. Peripl. §. 22 commemoratam cum Herodoti Budinis comparat ac pro una eademque gente haberi vult circa Savum fluvium habitantem usque ad Adriatici maris oram: quae quam aliena sint ab hoc Herodoti loco, pluribus exponere haud attinet: de ipsis Budinis vid. nunc allata a Car. Muellero in Geogr. Gr. minn. I. pag. 28. 29. Longe rectius a septentrione Sauromatarum, ultra Tanain habitantium, Budinorum sedes quaerendas esse monet Koeppen: Nordgest.

## 22 Βουδίνων δε κατύπερθε προς βορέην έστι πρώτη μ

d. Pont. pag. 17.68, ea fere in regione gubernii Woronjesh, ubi nunc oppidum Bobrow sive urbs castorea. Nec alia est sententia Rennelii pag. 416 et Ritteri (Erdkunde II. p. 765. 760). In gubernii Astracani parte, quae ad fluvium Iaik vergit, Budinos collocat Billerbeck. Diffic. As. pag. 23; Heeren. (Ideen I, 2. pag. 278 et Goett. Gel. Anzz. 1834. nr. 90 p. 901) in gubernio Saratow, et, gentem magnam et frequentem ulterius septentrionem orientemve versus productam existimare si liceat, in guberniis Pensa, Simbirsk, Kasan usque ad Perm et usque ad vicinitatem Norossi montis (s. Ural meridionalis). Adhuc enim iis in terris silvas plurimas esse narrant, navibus fabricandis materiam suppeditantes. Non aliter Reichard. pag. 33. 59 Budinorum sedes, quo tempore Scythiam invaserit Darius, intra Tanain et Volgam fuisse statuit. in occidentali parte gubernii Simbirsk, in septentrionali parte gubernii Saratow regionibusque Pensa et Tambow. Quin nomina quaedam subiicit, in quibus antiquum gentis nomen adhuc cognosci queat. Coraës (ad Hippocrat. De aër. aq. et locc. T.II. p. 313) secutus Bueschingium Tartaros Budziacos, qui nunc vocantur, Budinorum vult posteros esse. Quibuscum conferenda, quae prius de his statuerat Gatterer. in Comm. Societ. Gott. XIV. pag. 33, et Danvillins (Mem. de l'Acad. des Inscrippt. XXXV. pag. 550 coll. 586), qui quae de Budinis ab Herodoto et hoc loco et potissimum infra IV, 108 referuntur, egregie convenire existimat cum iis, quae recentiores peregrinatores de Circassiorum regionibus et terra Kuban memoriae prodiderint. Ad Caucasi regiones tum erunt relegandi Budini: quemadmodum olim quoque Bayerus voluerat: quod ab Herodoti verbis longissime abesse nemo non videt, ad quae propius accedens Hansen l. l. pag. 52 coll. 174 Budinorum, quos pro Turcis s. Tartaris habet, sedes inde a gubernio Saratow usque ad fertiles z bernii Simbirsk extendi ner (l. l. pag. 71) ad u tractus gubernii Charko Attuli has virorum docto tias valde controversas ulla gens est, de qua p stra actate sit discepta monente Ukerto Geogr. u. Roem. III, 2. p. 537 ubi veterum scriptorum centiorum disputationes omnes, ipse cautius in h existimat, adeo ut certo eiusdemque originem co neget. Equidem, si He stem primarium ac locus placet, non video, quo i nia s. Lithuania aut Vol dolia, quae nunc vocatur. sedes quaeri possint, r tum prorsus lapsum fi statuas: itaque malim tiam corum accedere, q nio Saratow regionibuse tibus yel septentrionem tem versus Budinos ha tuunt: quos ipsos Germa res esse parentesque, u nertus l. l. aliique, ita m mum Car. Halling (Wi LXIII. p. 125 et in Diss gente Budinorum. Berol –40 accedente Kruse ii Wöchentl. Nachricht, I seq. 355 seq., qui et ipse sedes in Germania et f loniae regionibus quaer bare student; alii pro Si inter quos inprimis Sc p. 189 seqq., Eichwald seq., Kruse: Urgeschich Volksstamm. p. 256 seq Tu cf. etiam quae ad I runtur: hoc loco id unun Zeuss (Die Deutsch. u. barst. p. 703) suspicatu nos non alios esse vider qui postmodo Alani vo deque ad eas Scythiae s nere, quae a stirpe Pers ca sint repetendae. Sati. indicare: de quibus libe sit iudicium. Čr. confer

μερέων έπτὰ όδὸν, μετὰ δὲ τὴν ἐρῆμον ἀποκλίνοντι μᾶλ-'Θὸς ἀπηλιώτην ἄνεμον νέμονται Θυσσαγέται, ἔθνος πολ-

Anz. 1823. nr. 75. pag. 747. z historia Poloniae, quae au-Bandtke prodiit Cracoviae inter alia hoc quoque refertur, se primitus habitasse in Ruswidionalis tractibus finitimos tiae Asiaticae, quae intra mac Tanain sita fertur, temı decursu, aliis gentibus ex interiori advenientibus, occi-■ versus magis magisque pro-: esse vero Budinos cosdem Wudinos ac Wenedos (nos m vocamus), nomine deducto sia s. Wanda, quod aquam woda) denotet, cum gentis seinitivae aquis, stagnis ac paplenae fuerint. Quin Geloie legimus eosdem esse atque berees, quorum dona quotanhum missa fuerint. [Quo eosrtinet, quod contendit J. J. th (Die Wissenschaft des sla-Mythus. Wien. 1842. p. 248): stque Budinorum urbein oloniam Graecam in medias un terras deductam, cum invos et Graecos magnum comm intercesserit]. Idem Cr. ri vult interprett. ad Ammian. 1 XXXI, 2. 13. T. III. p. 358 πασαν δασέην θλη πανno vin Koen. ad Gregor. Co-📭. 47-1 suspicatur lõŋ. Tu V, 109 ibique nott. -', quod omnes libri scripti It, recentt. edd. δασέαν. Cf. ibique nott.

## CAP. XXII.

τρώτη μὲν ἐρῆμος ἐπ' ἡμετιὰ οδον] Eadem referuntur

7, 123. Observat autem De

8 (Mém. de l'Acad. d. InXXXV. pag. 546), intra TaVolgam et quidem orientali

1, ab urbe Astracan si rectâ
tem versus tendas, adhuc
sse deserta; quarum unum

0 ab Herodoto probabiliter
tur. Quod desertum, auctore
rol. l. pag. 33, hodie vocatur

m. E. Uralium desertum, a Cal-

muccis Naryn, a Russis Ryn-peski. Mannert. IV. pag. 109 de regione sabulosa trans Volgam circa lacum salsum, Elton, hic cogitandum esse suspicatur. Utut est, ad orientalem Volgae ripam haec deserta quaerenda esse, hic illic nunc ad agriculturam adhiberi coepta, pronuntiat Reichard 1. l. pag. 33. - Mox cum recentt. edd. exhibui anoxliνοντι pro αποκλίναντι. Cf. HI, 114. Verba πρός απηλιώτην ανεμον (in quibus ανεμον simili abundantia adiectum putamus, qua in locutione illa πρὸς βορέην ἄνεμον 1V, 7. 21. I, 6 (ubi cf. nott.) aliisque locis compluribus, valent: Eurum, Subsolanum versus, ut IV, 99. 152. VII, 188. Nam ὁ ἀπηλιώτης subsolanus est ventus, qui ab ortu aequinoctiali procedit. Nos: Ostwind. Cf. Salmas. Exercitt. Plinn. pag. 879 F., quo recte utitur Leopold. ad Plut. Sertor. 8. Cf. Coraës ad Hippocrat. De aër. aq. et locc. T. I. p. LXIX. LXXXIII. Kruse Hellas I. p. 275.

Θυσσαγέται] Vid. infra IV, 123 et Steph. Bys. s. v. p. 405 ed. Bekk. p. 141 Westerm. (έθνος περί την Μαιώτιν λίμνην, ώς Ήροδοτος). Apud Plinium H. N. IV, 12 (26). VI, 7 vocantur Thussagetae. Add. Pompon. Mel. I, 19, 141: "Iuxta Thyssagetae Turcaeque vastas silvas occupant alunturque venando;" ubi conf. de vocis scriptura Tzschucke in nott. critt. Vol. II. P. I. p. 648. coll. Eichwald loco mox l. Post De Guignes, qui l. l. pag. 546. 550 Thyssagetas ad utramque Volgae ripam in regionibus planis terrae Captchac usque ad fluvium Ibi habitasse posuerat, exstitit Gatterer., qui loco supra laudato p. 34 Thysangetas et Zyrcas terram Kirgisorum minoris Hordae, Herodoti certe aetate, tenuisse contendit. Qui idem apud Billerbeck. Difficill. As. pag. 25 de hoc Herodoti loco hunc in modum disputavit: "Supra Budinos inde a Samara fluvio usque ad fluvium Iaik et inde usque ad desertum VII dierum iter fuisse; ad cuius

λον και ίδιον ζώουσι δε άπο θήρης. Συνεχέες δε

fines ab oriente ultra fluvium Iaik Thyssagetas incoluisse usque ad lyrkas, qui vix usque ad lrgis fl. habitare potuere, verum ad Ilek fl. vel ad Uil campestribus insedisse videantur. Etsi in populis nomadibus non adeo mirum foret, si usque ad fl. Irgis cognominem fere habitasse putentur." Atque altero loco, in Commentt. Societ. Gotting. XIV. p. 36 pluribus utriusque gentis persequitur secessiones atque migrationes, quae posthac acciderint. Rennelio p. 416 seq. et Mannert. IV. p. 109 Thyssagetae intra Tanain superiorem ac Volgam in gubernio Saratow sedes suas habuisse videntur; quae auctore Heeren. Ideen I, 2. pag. 281 in gubernio Perm prope montem Ural ad fines Siberiae quaerendae sunt adeoque ulterius forsitan septentrionem versus, si quidem magna et frequens fuisse putanda est gens. Quo in codem gubernio magna urbium rudera adhuc inveniri scribit Reichard. l. l. pag. 34, locum Tyssowsk fluviumque Tschussowaja ad Thyssagetarum nomen referens, quorum sedes ad fluvium Kama usque (cuius brachium fertur esse Tschussowaja) porrectae fuerint adeoque convenire videantur cum antiquo regno Biarmiae, de quo multa ferantur in Russorum historia. Neque aliter fere Schaffarik: Slavisch. Alterthüm. I. p. 296 intra fluvios Wolgam et Kama ab oriente Wolgae sedes Thyssagetarum quaeri vult, rejecta sententia et Mannerti, qui in gubernio Saratow, et Potockii, qui in regione circa urbes Wladimir, Nishegorod et Simbirsk illas quaesierat, cum magis ad orientem et septentrionem reponendas esse sedes gentis ex Herodoti loco satis perspicuum esse putet. Inde quoque Bessel. De rebus Geticis pag. 63 seq., qui accurate de Thyssagetarum gente disputat omnesque veterum scriptorum posterae aetatis locos attulit, in regionibus Uralicis sedes collocat iis fere in locis, quae permeat fluvius Tschussowaja, cuius nomen aeque ac Reichard. l. l. ad

Thyssagetas referri pos cum prior utriusque nos ad eandem stirpem pertin tur. Intra fluvios Samara ab oriente Wolgae, ubi h ab occidente veniens sul diem versus delabitur, Th habitasse vult Hansen l. l quos eosdem minus rec bernio Charkow collocat l. l. pag. 72. Sed a vero p horret Kolsteri sententia 39. 40, coniuncta cum es Budinis ad cap. 21 attal qua Thyssagetae non div antur ab Agathyrsis in Tr nia habitantibus (vid. IV 104 ibique nott.) ipso utrit tis nomine prorsus simili, et ad eandem radicem re nec magis probatur Eichv tentia (Alt. Geograph. d. C res p. 283—290), qui codi Thyssagetas dici opinatur tius Tyragetae sint, i. . Slavi ad fluvium Tyram habitantes: de qua confusi sagetarum et Tyragetar quoque Bessel l. l. Long Ukertus (Geogr. d. Griech. III, 2. pag. 541 seq.) in ? quam dubia et lubrica si non intelligit, id unum | affirmari posse statuit, a s ne Wolgae sedes Thyse quaerendas esse. Inde si sedibus paulo accuratius endis quaeratur, ad verus accedere videtur Heerenii itemque Reichardi et si q his maxime similes reperiu origine ac stirpe Thysage quaeras, nolim certi quic tiare: ad Slavos referri eo waldo l. l. diximus: maiori specie ad Fennorum st Tschudicam gentem magn cantur a Zeuss. (Die Deutse Nachbarst. p. 273 seq.) et 1 rik. l. l.; ad Getarum stirp que ad magnam Gothorum manorum familiam Thyses que atque Massagetas et 1 referri vult J. Grimm (Ab εν τοίσι αὐτοίσι τόποισι κατοικημένοι είσὶ, τοίσι οὖνομα κείται Ἰῦρκαι, καὶ οὖτοι ἀπὸ θήρης ζώοντες τρόπφ τοιῷδε.

Berlin. Akad. anni 1846. pag. 26): quod ut credam, a me impetrare nequeo. Quod ad nomen gentis pertinet, Koeppen. Nordgest. des Pont. p. 18 eo revocat nomina Thisse, Theisse, sive, ut hodie Ungari atqui Slavi pronuntiant, Tissa, indeque etiam gentes non procul habitantes Gothorum. Quo eodem idem (pag. 95 L l.) refert Thisamatas, quorum mentio fit in antiquo Olbiae psephismate nuper reperto (vid. nott. ad IV. 18), quorumque nomen, extremani vocis partem si spectes, comparari possit cum Sauromatarum atque lazamatarum appellationibus. Tu conf. Boeckh. in Corp. Inscriptt. Graecc. II. p. 85.

ζώουσι δε από θήρης] De usu praepositionis από conf. II, 92 ibiq. nott. IV, 23. 46. 103. V, 6. VII, 28. VIII, 104 et quae plura dabit Fischer. ad Weller. III, b. pag. 106.

'lvoxaı] Tvoxaı scribi vult Naber in Mnemosyn. IV. p. 20, quia Tur-cae sunt Plinio ac Melae 1. 1.; quos iisdem ferme locis atque Thysangetas habitasse vult Mannert. IV. pag. 109 ad occidentem montis Ural. Quo prior De Guignes 1. 1. gentem Thysagetis vicinam prope lacum Saissan collocat, in orientali parte regionis Captchac; Iyrcus vocari Patabat Gatterer, cuius sententiam panlo ante commemoravimus, a fluvio Irgis, qui gentis regionem tangat Rennel. p. 437 si audias, intra f. laik et Volgam circa Saratow consederant lyrcae sive Turcae sive Torgantae: quo nomine etiamnum Calmuccorum tribum in his regionibus palantem designari addit: etsi plares illic nationes nomadas fuisse, quarum nulla ad Herodotum pervenerit notitia, perquam sit probabile. Heeren. (Ideen I, 2. pag. 281. 307) Potissimum ob verba cap. 24 Iyrcarum sedes ad occidentalem montis Ural partem quaerendas ratus is buius ipsius radices ad fines Siberiae in gubernio l'ermensi Ivrcas consedisse arbitratur iisdem forsian in regionibus, quas postes oc-

cuparint lugrii (hodie vocantur II ogulen, Ostiaken), nisi potius pro una cademque habendi sint gente, quae mercatura insigni vel decimo quinto post Chr. n. saeculo floruit et multo antea iam floruisse putanda est. Reichard, l. l. pag. 35 Iyrcas in iisdem ferme sedibus collocat, quas nunc tenent Iurgusen-Iwanowsk, ad fluvium lurgusen in gubernio l'ermensi ad orientem regionis Tyssowosk, ubi idem sedes Thyssagetarum posucrat. Quibus Cr. haec adscripsit. ,, I'ro Ἰνοκαι coniicit Τυρκαι Ioannes Potóki comes in libro, qui inscribitur : Essai d'histoire universelle et recherches sur la Sarmatie, aliisque libris, quos super historia Poloniae Russiaeque edidit. Vid. Goetting. gelehrt. Anz. 1817. nr. 93. pag. 921-923 seqq." Tyrcas h. l. et legi et intelligi quoque voluerunt Eichwald l. l. pag. 284, Schaffarik l. l. pag. 297., Hansen l. l. pag. 174 seq. coll. F. Mueller: der Ugrische Volksstamm I, 2. pag. 91. Nec pauci fuere, qui inde Turcarum posteriorum originem repeti vellent; parum recte, ut satis ostendit copiosa de his Tzschuckii disputatio ad Melae l. l. in nott. critt. pag. 650. Vol. II. P. I., idemque monent Lassen (Zeitschrift f. Kunde des Morgenland, I. p. 246), de Gabelentz. (ibid. II. p. 70), qui Turcas plane diversae stirpis esse recte contendunt, ac vir doctus in Annall. Monace. 1840. nr. 237. p. 851, qui ad Fennicam s. Tschudicam stirpem referri vult lyrcas ab occidente Uralis montis sedentes, recteque inde ctiam Humboldt (Asie centrale I. p. 393 e versione Mahlmanni p. 245) lyrcas ad Turcas referri posse negat, aliter quamvis statuente I. de Hammer. (Wien. Jahrbb. LXXXVII. p. 52. Geschichte d. gold. Horde. p. 7), qui nisi Igreas in Turcas velis commutare, ipsum nomen lyrearum ad Turcicam vocem Iuruk, qua palantes, migrantes designari vult, revocat. Utut statuis de his, id quidem satis certum videtur, in regionibus λοχᾶ ἐπὶ δένδοεον ἀναβὰς (τὰ δέ ἐστι πυκνὰ ἀνὰ πᾶσα ρην), ἴππος δὲ ἑκάστω, δεδιδαγμένος ἐπὶ γαστέρα κεἴσί νότητος εῖνεκα, ἐτοῖμός ἐστι καὶ κύων ἐπεὰν δὲ ἀπίδη ἀπὸ τοῦ δενδρέου, τοξεύσας καὶ ἐπιβὰς ἐπὶ τὸν ἵπκι καὶ ὁ κύων ἔχεται. Ὑπὲρ δὲ τούτων τὸ πρὸς τὴν ἡ νοντι οἰκέουσι Σκύθαι ἄλλοι, ἀπὸ τῶν βασιληίων 23 ἀποστάντες, καὶ οῦτω ἀπικόμενοι ἐς τοῦτον τὸν χῶροι μὲν δὴ τῆς τούτων τῶν Σκυθέων χώρης ἔστι ἡ κατιπᾶσα πεδιάς τε γῆ καὶ βαθύγαιος, τὸ δ' ἀπὸ τούτου λ

planis ad occidentalem montis Ural partem extensis, quas Heeren. et Reichard. indicarunt, Iyrcarum sedes collocandas esse; quas qui ad Bukowinam transferri vult Kolster 1. 1. pag. 40, is a vera Herodoti sen-

tentia valde aberrasse putandus est. lozα scil. ο θηρων, ut recte monuit Schweigh. Tu vid. I, 132 ibiq. nott. II, 47. Ac pellium causa, quas ad Olbiam aliasque Graecorum colonias ad Ponti oram conditas adveherent, unde in alias illae terras transportarentur, hanc venationem institutam fuisse, recte adnotare videtur Heeren. Ideen I, 2. pag. 304. In seqq. verba: επὶ γαστέρα κεϊσθαι ταπεινότητος είνεκα valent: (edoctus) in ventrem procumbere humilitatis causa, i. e. ut quam minime e terra promincat. Pro κείσθαι Dindorf. edidit κ έεσθαι, reiiciendum e Bredovii canone, de quo dixi ad III, 32. Ad vocem ταπεινότητος conf. Diodor. Sic. I, 31: ένιοι δε δια την ταπεινότητα τῆς χώρας οὐ δυνάμενοι προϊδέσθαι την γην λανθάνουσιν έαυτούς κ. τ. λ.

έτοιμός έστι και κύων] Canem Iyrcas statuit Koeppen. Nordgestade etc. pag. 85 codem habuisse loco, quo nunc vulgo per Europam vitae socium quasi assumant canem, animal domesticum. In seqq. verbaκαι ὁ κύων ἔχεται valent: canis inhaeret vestigiis s. proxime sequitur. Vid. I, 134 ibique nott. Pro τετομμένοι cum recentt. edd. dedi ἀποκλίνοντι.

olnéovoι Σκύθαι ἄλλοι] Rennel. p. 437 hos Scythas in desertis, quae nunc pertinent ad hordam, quam dicunt, mediam et minor rum, collocat; gubernii partem eos habitasse vul l. l. p. 25 itemque **Ha**l Jahrbb. LXIII. p. 177 et p. 175, qui de Baschkiris Orenburg et Perm adh tibus cogitari posse sus voluntariam hanc coru nem fuisse e voce ázos dammodo colligi posse ren. Ideen I, 2. pag. 30 te vix aliud illi spectar coloniam s. sedem novai turae in via conderent. Ponti coloniisque ibi co teriores Asiae plagas Ural et regiones ulteri ceret.

#### CAP. XXIII.

πεδιάς τε γη καὶ βα**θ**ι cem πεδιάς et hoc loco 47 obviam adiectivum Gail. (Geogr. minn. III. quoque haud pauca af ctiva in eandem syllaba tia. Quae sequitur vo: e Florentino et Sancroft buit Gaisford, proban hacusero, qui tamen vu nuit βαθύγεως; equide centt. edd. Bekkerum a psi βαθύγαιος, quam mam in ciusdem confort cibus ab Herodoto se: monstravit Bredov. pas 77. Quod ad significat attinet, parum recte vu humilis, cum ad agri et ubertatem illa pertine

## έστι και τρηχέη. διεξελθόντι δε και της τρηχέης χώρον πολλον

bus commonstravit Ezech. Spanhem. ad Callimach. hymn. in Apollin. 67. Conf. etiam Diodor. Sic. XX, 109. Atque hoc vel opposita in seqq. verba λιθωόης τε καὶ τρηχέη docere poterant. Plura si quis desideret, adeat Thes. Ling. Grace. II. p. 27 seq. ed. Dindorf. Quod ad loci argumentum attinet, recte tradi hace notat Gatterer Comm. Societ. Gotting. XIV. pag. 5, cum via a Volga inde dueat per valles nunc quoque acque amoenas atque frugiferas.

amoenas atque frugiferas. μθώδης τ' έστι και τρηχέη] Hoc ad mentanas regiones, quae ab oriente gubernii Saratow incipiant, referri vult Maltebrun. Annall. d. Voyag. II. p. 372. At De Guignes (Mem. de l'Acad. d. Inscr. T. XXXV. P.551) bic cogitarat de desertis Chano longe lateque extensis, quae Sinam cuntibus perlustranda sint. De quo moz videbimus. Nunc afferamus duos locos huc cum maxime facientes, alterum Melae I, 19 fin. [ubi nane conf. Tzschucke nott. exegg. Vol. III P. I. p. 646 coll. nott. p. 651 Vol. II , P. I.]: qui postquam Thyssagetas Turcasque memoravit, eum in modum pergit: "Tum continuis rapibus late aspera et deserta regio ad Arimphaeos usque permittitur. His in stissimi mores; pro domibus nemora, alimenta baccae, et mari-bas et foeminis nuda sunt capita. Secri itaque habentur: adeoque ipsos nemo de tam feris gentibus violet , ut aliis quoque ad eos confagis e pro asylo sit." Alter Plinii est locus H. N. VI, 14 (13): "—Ibique Arimphueos quosdam accepimus, dissimilem Hyperboreis gon-Sedes illis nemora, alimenta bace e, capillus iuxta foeminis virisque in probro existimatur: ritus clementes. Itaque sacros haberi narra nt inviolatosque esse ctiam feria accolarum populis: nec ipsos mod , sed illos quoque, qui ad cos profugerint." Quae ipsa magnam Parte m ex Herodoto videntur esse Quinam vero hi ipsi sint morates, ad quorum radices habitare dicatur gens, Argippaearum sive

Arimphaeorum nomine insignita, si quaeramus, De Guignes l. l. hîc agi putat de montibus altioribus, qui Sinam a septentrione atque oriente cingant quorumque ad radices Argippaeorum fuerint sedes, ultra deserta Chamo. Et convenire cum populo Sinae ca subiicit, quae Herodotus de huius gentis moribus victuque memoriae prodiderit. Neque vero de Sinae populo hic cogitari posse, recte statuere videtur Danvill. l. l. p. 588 sq., qui Argippaeos societatem quandam Brachmanum s. Lamas, ut vocantur, fuisse suspicatur. Quo eodem fere modo nostra aetate Ritter, Erdkunde II. p. 691 coll. 765. 892 Argippacos pro Serica quadam natione habet, quae mercaturae fuerit dedita, vel pro tribu quadam sacerdotali omnium instissima maximeque pia. Quo rectius, opinor, alii de Calmuccis s. Mongolis hic cogitandum esse statuunt. Inter quos Gatterer. (ap. Billerbeck. Diffic. As. pag. 26. Commentt. Societ. Gotting. XIV pag. 6. 42) Argippacos, quos pro Calmuccis habet maioribusque Hunnorum, ad montis Imai radices septentrionem versus in terra Soongaria (quam hodie occupent Soongari, Calmuccorum gens) insedisse statuit. Rennel. pag. 437 seq. sedes genti assignat in terra magna Kirgisorum, ubi montium tractus, nomine Arga, in gubernio Orenburg. Nec aliter fere Hecren. Ideen I, 2. pag. 282 coll. 299, 300, consentiente Halling, in Wien. Jahrbb. LXIII. p. 177 seq., montes ab Herodoto commemoratos ad montem Ural spectare ratus Argippacos pro Calmuccis habet, qui ad Mongolos pertineant et sine dubio in occidentali Mongoliae parte, in ea, quae nunc Kirgisorum est, regione habitarint. Nam in cos unos convenire addit, quae hoc loco de Argippaeorum moribus ac vivendi genere tradantur. Quae cum ita sint. Bohlen. (Indien. I. pag. 100) h. l. in universum Mongolos indicari haud iniuria statuere videtur. Ac denique Reichard. l. l. pag. 35 Arλοχᾶ ἐπὶ δένδρεον ἀναβὰς (τὰ δέ ἐστι πυκνὰ ἀνὰ πᾶσαν ρην), ἵππος δὲ ἐκάστω, δεδιδαγμένος ἐπὶ γαστέρα κεἴσθι νότητος εἵνεκα, ἔτοιμός ἐστι καὶ κύων ἐπεὰν δὲ ἀπίδη τ ἀπὸ τοῦ δενδρέου, τοξεύσας καὶ ἐπιβὰς ἐπὶ τὸν ἵπκοι καὶ ὁ κύων ἔχεται. Ὑπὲρ δὲ τούτων τὸ πρὸς τὴν ἡῶ νοντι οἰκέουσι Σκύθαι ἄλλοι, ἀπὸ τῶν βασιληίων λ 23 ἀποστάντες, καὶ οῦτω ἀπικόμενοι ἐς τοῦτον τὸν χῶροκ, μὲν δὴ τῆς τούτων τῶν Σκυθέων χώρης ἔστι ἡ κατα πᾶσα πεδιάς τε γῆ καὶ βαθύγαιος, τὸ δ' ἀπὸ τούτου λι

planis ad occidentalem montis Ural partem extensis, quas Heeren. et Reichard. indicarunt, Iyrcarum sedes collocandas esse; quas qui ad Bukowinam transferri vult Kolster l. l. pag. 40, is a vera Herodoti sententia valde aberrasse putandus est.

λοχά] scil. ο δηρών, ut recte monuit Schweigh. Tu vid. 1, 132 ibiq. nott. II, 47. Ac pellium causa, quas ad Olbiam aliasque Graecorum colonias ad Ponti oram conditas adveherent, unde in alias illae terras transportarentur, hanc venationem institutam fuisse, recte adnotare videtur Heren. Ideen I, 2. pag. 304. In seqq. verba: ἐπὶ γαστέρα κεῖσθαι ταπεινότητος είνεκα valent: (edoctus) in ventrem procumbere humilitatis causa, i. e. ut quam minime e terra promincat. Pro κείσθαι Dindorf. edidit κ έεσθαι, reiiciendum e Bredovii canone, de quo dixi ad III, 32. Ad vocem ταπεινότητος conf. Diodor. Sic. I, 31: ένιοι δὲ διὰ τὴν ταπεινότητα τῆς χώρας οὐ δυνάμενοι προϊδέσθαι την γην λανθάνουσιν έαυτούς κ. τ. λ

έτοιμός έστι καὶ κύων] Canem Iyrcas statuit Koeppen. Nordgestade etc. pag. 85 eodem habuisse loco, quo nunc vulgo per Europam vitae socium quasi assumant canem, animal domesticum. In seqq. verbaκαὶ ὁ κύων ἔχεται valent: canis inhaeret vestigiis s. proxime sequitur. Vid. I, 134 ibique nott. Pro τετραμμένοι cum recentt. edd. dedi ἀποκιίνοντι.

olnéovoi Σκύθαι ἄλλοι] Rennel. p. 437 hos Scythas in desertis, quae nunc pertinent ad hordam, quam dicunt, mediam et minores rum, collocat; gubernii O partem eos habitasse vult l. l. p. 25 itemque **Halli** Jahrbb. LXIII. p. 177 et I p. 175, qui de Baschkiris in Orenburg et Perm adhu tibus cogitari posse susp voluntariam hanc corum nem fuisse e voce áxoca dammodo colligi posse p ren. Ideen I, 2. pag. 302 te vix aliud illi spectarii coloniam s. sedem novam turae in via conderent, qu Ponti coloniisque ibi com teriores Asiae plagas ; Ural et regiones ulterius ceret.

### CAP. XXIII.

πεδιάς τε γη καὶ βαθύη cem πεδιάς et hoc loco e 47 obviam adiectivum e Gail. (Geogr. minn, III. p. quoque haud pauca affe ctiva in eandem syllabam tia. Quae sequitur vox. e Florentino et Sancrofti buit Gaisford. probante hacusero, qui tamen vulg nuit βαθύγεως; equiden centt. edd. Bekkerum se psi βαθύγαιος, quam es mam in eiusdem conforma cibus ab Herodoto sem monstravit Bredov. pag. 77. Quod ad significatio attinet, parum recte vulg humilis, cum ad agri fe et ubertatem illa pertineat

## έστι και τρηχέη. διεξελθόντι δε και της τρηχέης χώρον πολλύν

bus commonstravit Ezech. Spanhem. ad Callimach, hymn. in Apollin. 67. Coaf. etiam Diodor. Sic. XX, 109. Atque hoc vel opposita in seqq. verbale busings to nai tonze no decree poterant. Plura si quis desideret, adeat Thes. Ling. Graec. II. p. 27 seq. ed. Diadorf. Quod ad loci argumentum attinet, recte tradi hace notat Gattere Comm. Societ. Gotting. XIV. pag. 5, cum via a Volga inde dueat per valles nunc quoque aeque amoenas atque frugiferas.

μθώδης τ' έστι και τρηχέη] Hoc ad montanas regiones, quae ab oriente gubernii Saratow incipiant, referri vult Maltebrun. Annall. d. Voyag. II. p. 372. At De Guignes (Mém.de l'Acad. d. Inser. T. XXXV. P.551) hic cogitarat de desertis Chamo longe lateque extensis, quae Sinam cuntibus perlustranda sint. De quo moz videbimus. Nunc afferamus deos locos hue cum maxime facientes, alterum Melae I, 19 fin. [ubi nane conf. Tzschucke nott. exegg. Vol. III P. I. p. 646 coll. nott. p. 651 Vol. II, P. I.]: qui postquam Thyssagetas Turcasque memoravit, cum in modum pergit: "Tum continuis rapibus late aspera et deserta regio ad Arimphaeos usque permittitur. His instissimi mores; pro domibus nemora, alimenta baccae, et mari-bas et foeminis nuda sunt capita. Secri itaque habeutur: adeoque ipsos nemo de tam feris gentibus violat , ut aliis quoque ad eos confagisae pro asylo sit." Alter Plinii est locus H. N. VI, 14 (13): "—Ibique de imphaeos quosdam accepimus, hand dissimilem Hyperboreis gon-Sedes illis nemora, alimenta bacca e, capillus iuxta foeminis virisque in probro existimatur: ritus clementes. Itaque sacros haberi nt inviolatosque esse ctiam accolarum populis: nec ipsos modo, sed illos quoque, qui ad cos profu gerint." Quae ipsa magnam n ex Herodoto videntur esse hangta. Quinam vero hi ipsi sint mora tes, ad quorum radices habitare dientur gens, Argippaeorum sive

Arimphaeorum nomine insignita, si quaeramus, De Guignes I. I. hic agi putat de montibus altioribus, qui Sinam a septentrione atque oriente cingant quorumque ad radices Argippaeorum fuerint sedes, ultra deserta Chamo. Et convenire cum populo Sinae ea subiicit, quae Herodotus de huius gentis moribus victuque memoriae prodiderit. Neque vero de Sinae populo hic cogitari posse, recte statuere videtur Danvill. l. l. p. 588 sq., qui Argippaeos societatem quandam Brachmanum s. Lamas, ut vocantur, fuisse suspicatur. Quo eodem fere modo nostra actate Ritter. Erdkunde II. p. 691 coll. 765. 892 Argippacos pro Serica quadam natione habet, quae mercaturae fuerit dedita, vel pro tribu quadam sacerdotali omnium iustissima maximeque pia. Quo rectius, opinor, alii de Calmuccis s. Mongolis hic cogitandum esse statuunt. Inter quos Gatterer. (ap. Billerbeck. Diffic. As. pag. 26. Commentt. Societ. Gotting. XIV pag. 6. 42) Argippacos, quos pro Calmuccis habet maioribusque Hunnorum, ad montis Imai radices septentrionem versus in terra Soongaria (quam hodie occupent Soongari, Calmuccorum gens) insedisse statuit. Rennel, pag. 437 seq. sedes genti assignat in terra magna Kirgisorum, ubi montium tractus, nomine Arya, in gubernio Orenburg. Nec aliter fere Heeren. Ideen I, 2. pag. 282 coll. 299. 300, consentiente Halling. in Wien. Jahrbb. LXIII. p. 177 seq., montes ab Herodoto commemoratos ad montem Ural spectare ratus Argippacos pro Calmuccis habet, qui ad Mongolos pertineant et sine dubio in occidentali Mongoliae parte, in ea, quae nunc Kirgisorum est, regione habitarint. Nam in eos unos convenire addit, quae hoc loco de Argippaeorum moribus ac vivendi genere tradantur. Quae cum ita sint, Bohlen. (Indien. I. pag. 100) h. l. in universum Mongolos indicari hand iniuriâ statuere videtur. Ac denique Reichard. l. l. pag. 35 Arλοχᾶ ἐπὶ δένδοεον ἀναβὰς (τὰ δέ ἐστι πυχνὰ ἀνὰ κᾶσα οην), ἵππος δὲ ἑκάστω, δεδιδαγμένος ἐπὶ γαστέρα κεῖσε νότητος εῖνεκα, ἐτοῖμός ἐστι καὶ κύων ἐπεὰν δὲ ἀκίδη ἀπὸ τοῦ δενδρέου, τοξεύσας καὶ ἐπιβὰς ἐπὶ τὸν ἵκκι καὶ ὁ κύων ἔχεται. Ὑπὲο δὲ τούτων τὸ πρὸς τὴν ἡ νοντι οἰκέουσι Σκύθαι ἄλλοι, ἀπὸ τῶν βασιληίων 23 ἀποστάντες, καὶ οῦτω ἀπικόμενοι ἐς τοῦτον τὸν χῶροι μὲν δὴ τῆς τούτων τῶν Σκυθέων χώρης ἔστι ἡ κατι πᾶσα πεδιάς τε γῆ καὶ βαθύγαιος, τὸ δ' ἀπὸ τούτου λ

planis ad occidentalem montis Ural partem extensis, quas Heeren. et Reichard. indicarunt, lyrcarum sedes collocandas esse; quas qui ad Bukowinam transferri vult Kolster l. l. pag. 40, is a vera Herodoti sententia valde aberrasse putandus est.

λοχα] scil. ὁ δηρων, ut recte monuit Schweigh. Tu vid. I, 132 ibiq. nott. II, 47. Ac pellium causa, quas ad Olbiam aliasque Graecorum colonias ad Ponti oram conditas adveherent, unde in alias illae terras transportarentur, hanc venationem institutam fuisse, recte adnotare videtur Heren. Ideen I, 2. pag. 304. In seqq. verba: επὶ γαστέρα κεισθαι ταπεινότητος είνεκα valent: (edoctus) in ventrem procumbere humilitatis causa, i. e. ut quam minime e terra promineat. Pro neiodai Dindorf. edidit κ έεσθαι, reiiciendum e Bredovii canone, de quo dixi ad III, 32. Ad vocem ταπεινότητος conf. Diodor. Sic. I, 31: ένιοι δὲ διὰ τὴν ταπεινότητα τῆς χώρας οὐ δυνάμενοι προιδέσθαι την γην λανθάνουσιν έαυτούς κ. τ. λ.

έτοϊμός έστι καὶ κύων] Canem Iyrcas statuit Koeppen. Nordgestade etc. pag. 85 eodem habuisse loco, quo nunc vulgo per Europam vitae socium quasi assumant canem, animal domesticum. In seqq. verbaκαὶ ὁ κύων έχεται valent: canis inhaeret vestigiis s. proxime sequitur. Vid. I, 134 ibique nott. Pro τετραμμένοι cum recentt. edd. dedi ἀποκλίνοντι.

olnéovoι Σκύθαι ἄλλοι] Rennel. p. 437 hos Scythas in desertis, quae nunc pertinent ad hordam, quam dicunt, mediam et minore rum, collocat; gubernii partem eos habitasse vul l. l. p. 25 itemque Hal Jahrbb. LXIII. p. 177 et p. 175, qui de Baschkiris Orenburg et Perm adh tibus cogitari posse sus voluntariam hanc corui nem fuisse e voce axos dammodo colligi posse ren. Ideen I, 2. pag. 30: te vix aliud illi spectar coloniam s. sedem novas turae in via conderent. Ponti coloniisque ibi col teriores Asiae plagas Ural et regiones ulterit ceret.

## CAP. XXIII.

πεδιάς τε γη και βαθί cem πεδιάς et hoc loco 47 obviam adiectivum Gail. (Geogr. minn. III.) quoque hand pauce af ctiva in eandem syllaba: tia. Quae sequitur vox e Florentino et Sancroft buit Gaisford. probant hacusero, qui tamen vul nuit βαθύγεως; equide centt. edd. Bekkerum psi βαθύγαιος, quam ε mam in eiusdem conforn cibus ab Herodoto ser monstravit Bredov. pag 77. Quod ad significati attinet, parum recte vul humilis, cum ad agri et *ubertatem* illa pertines

# έστι και τρηγέη. διεξελθόντι δε και της τρηγέης χώρον πολλύν

bus commonstravit Ezech. Spanhem. ad Callimach. hymn. in Apollin. 67. Conf. etiam Diodor. Sic. XX, 109. Atque hoc vel opposita in seqq. verba libudης τε και τοηχέη docere poterant. Plura si quis desideret, adeat Thes. Ling. Graec. II. p. 27 seq. ed. Dindorf. Quod ad loci argumentum attinet, recte tradi hace notat Gatterer Comm. Societ. Gotting. XIV. pag. 5, cum via a Volga inde ducat per valles nunc quoque aeque amoenas atque frugiferas.

μθώδης τ' έστι και τρηχέη] Hoc ad montanas regiones, quae ab oriente gubernii Saratow incipiant, referri vult Maltebrun. Annall. d. Voyag. II. p. 372. At De Guignes (Mem.de l'Acad. d. Inscr. T. XXXV. P.551) hîc cogitarat de desertis Chamo longe lateque extensis, quae Sinam cuntibus perlustranda sint. De que moz videbimus. Nunc afferamus duos locos huc cum maxime facientes, alterum Melac I, 19 fin. [ubi nune conf. Tzschucke nott. exegg. Vol. III P. I. p. 646 coll. nott. p. 651 Vol. II, P. I.]: qui postquam Thyssagetas Turcasque memoravit, eum in modum pergit: ,,Tum continuis rupibus late aspera et deserta regio ad Arimphaeos usque permittitur. His instissimi mores; pro domibus nemora, alimenta baccae, et maribus et foeminis nuda sunt capita. Secri itaque habentur: adeoque ipsos nemo de tam feris gentibus violet, ut aliis quoque ad eos confugisse pro asylo sit." Alter Plinii est locus H. N. VI, 14 (13): ,,- Ibique Arimphaeos quosdam accepimus, dissimilem Hyperboreis gen-Sedes illis nemora, alimenta baccae, capillus iuxta foeminis virisque in probro existimatur: ritus clamentes. Itaque sacros haberi nt inviolatosque esse ctiam accolarum populis: nec ipsos sed illos quoque, qui ad eos Profugerint." Quae ipsa magnam Perte in ex Herodoto videntur esse hanata. Quinam vero hi ipsi sint montes, ad quorum radices habitare dicatur gens, Argippaearum sive

Arimphaeorum nomine insignita, si quaeramus, De Guignes l. l. hîc agi putat de montibus altioribus, qui Sinam a septentrione atque oriente cingant quorumque ad radices Argippacorum fuerint sedes, ultra deserta Chamo. Et convenire cum populo Sinne ca subiicit, quae Herodotus de huius gentis moribus victuque memoriae prodiderit. Neque vero de Sinac populo hîc cogitari posse, recte statuere videtur Danvill. l. l. p. 588 sq., qui Argippaeos societatem quandam Brachmanum s. Lamas, ut vocantur, fuisse suspicatur. Quo eodem fere modo nostra aetate Ritter, Erdkunde II. p. 691 coll. 765. 892 Argippaeos pro Serica quadam natione habet, quae mercaturae fuerit dedita, vel pro tribu quadam sacerdotali omnium instissima maximeque pia. Quo rectius, opinor, alii de Calmuccis s. Mongolis hic cogitandum esse statuunt. Inter quos Gatterer. (ap. Billerbeck. Diffic. As. pag. 26. Commentt. Societ. Gotting. XIV pag. 6. 42) Argippaeos, quos pro Calmuccis habet maioribusque Hunnorum, ad montis Imai radices septentrionem versus in terra Soongaria (quam hodic occupent Soongari, Calmuccorum gens) insedisse statuit. Rennel. pag. 437 seq. sedes genti assignat in terra magna Kirgisorum, ubi montium tractus, nomine Aryu, in gubernio Orenburg. Nec aliter fere Heeren. Ideen I, 2. pag. 282 coll. 209, 300, consentiente Halling, in Wien. Jahrbb. LXIII. p. 177 seq., montes ab Herodoto commemoratos ad montem Ural spectare ratus Argippacos pro Calmuccis habet, qui ad Mongolos pertineant et sine dubio in occidentali Mongoliae parte, in ea, quae nunc Kirgisorum est, regione habitarint. Nam in eos unos convenire addit, quae hoc loco de Argippacorum moribus ac vivendi genere tradantur. Quae cum ita sint, Bohlen. (Indien. I. pag. 100) h. l. in universum Mongolos indicari hand iniuria statuere videtur. Ac denique Reichard. l. l. pag. 35 Arλοχᾶ ἐπὶ δένδοεον ἀναβὰς (τὰ δέ ἐστι πυκνὰ ἀνὰ πᾶσαν οην), ῖππος δὲ ἐκάστω, δεδιδαγμένος ἐπὶ γαστέρα κεἰσθι νότητος εῖνεκα, ἔτοῖμός ἐστι καὶ κύων ἐπεὰν δὲ ἀπίδη τ ἀπὸ τοῦ δενδρέου, τοξεύσας καὶ ἐπιβὰς ἐπὶ τὸν ἵπποι καὶ ὁ κύων ἔχεται. Ὑπὲρ δὲ τούτων τὸ πρὸς τὴν ἡῶ νοντι οἰκέουσι Σκύθαι ἄλλοι, ἀπὸ τῶν βασιληίων λ 23 ἀποστάντες, καὶ οῦτω ἀπικόμενοι ἐς τοῦτον τὸν χῶρον. μὲν δὴ τῆς τούτων τῶν Σκυθέων χώρης ἔστι ἡ κατα πᾶσα πεδιάς τε γῆ καὶ βαθύγαιος, τὸ δ' ἀπὸ τούτου λι

planis ad occidentalem montis Ural partem extensis, quas Heeren. et Reichard. indicarunt, lyrcarum sedes collocandas esse; quas qui ad Bukowinam transferri vult Kolster l. l. pag. 40, is a vera Herodoti sententia valde aberrasse putandus est.

λοχα] scil. ὁ θηρων, ut recte monuit Schweigh. Tu vid. I, 132 ibiq. nott. II, 47. Ac pellium causa, quas ad Olbiam aliasque Graecorum colonias ad Ponti oram conditas adveherent, unde in alias illae terras transportarentur, hanc venationem institutam fuisse, recte adnotare videtur Heeren. Ideen I, 2. pag. 304. In seqq. verba: έπὶ γαστέρα πεῖσθαι ταπεινότητος είνεκα valent: (edoctus) in ventrem procumbere humilitatis causa, i. e. ut quam minime e terra promineat. Pro κείσθαι Dindorf. edidit κ έεσθαι, rejiciendum e Bredovii canone, de quo dixi ad III, 32. Ad vocem ταπεινότητος conf. Diodor. Sic. I, 31: ένιοι δε διά την ταπεινότητα της χώρας οὐ δυνάμενοι προϊδέσθαι την γην λανθάνουσιν έαυτούς κ. τ. λ.

έτοζμός έστι καὶ κύων] Canem Iyrcas statuit Koeppen. Nordgestade etc. pag. 85 codem habuisse loco, quo nunc vulgo per Europam vitae socium quasi assumant canem, animal domesticum. In seqq. verbaκαὶ ὁ κύων ἔχεται valent: canis inhaeret vestigiis s. proxime sequitur. Vid. I, 134 ibique nott. Pro τετομμένοι cum recentt. edd. dedi ἀποκλίνοντι.

olnéovoι Σκύθαι ἄλλοι] Rennel. p. 437 hos Scythas in desertis, quae nunc pertinent ad hordam, quam dicunt, mediam et minores rum, collocat; gubernii O partem eos habitasse vult l. l. p. 25 itemque Halli Jahrbb. LXIII. p. 177 et l p. 175, qui de Baschkiris iz Orenburg et Perm adhu tibus cogitari posse susp voluntariam hanc corum nem fuisse e voce azora dammodo colligi posse I ren. Ideen I, 2. pag. 302 te vix aliud illi spectarii coloniam s. sedem novam turae in via conderent, qu Ponti coloniisque ibi com teriores Asiae plagas : Ural et regiones ulterine ceret.

#### CAP. XXIII.

πεδιάς τε γη και βαθός cem πεδιάς et hoc loco e 47 obviam adiectivum e Gail. (Geogr. minn. III. p quoque haud pauca affe ctiva in eandem syllaban tia. Quae sequitur vox, e Florentino et Sancrofti buit Gaisford. probante hacusero, qui tamen vula nuit βαθύγεως; equiden centt. edd. Bekkerum se psi βαθύγαιος, quam es mam in ciusdem conform cibus ab Herodoto sem monstravit Bredov. pag. 77. Quod ad significatic attinet, parum recte vuls humilis, cum ad agri f et ubertatem illa pertineat

# έστι και τρηχέη. διεξελθόντι δε και της τρηχέης χώρον πολλόν

bus commonstravit Ezech, Spanhem. ad Callimach, hymn, in Apollin, 67. Conf. etiam Diodor. Sic. XX, 109. Atque hoc vel opposita in seqq. verba μθώδης τε και τοηχέη docere poterant. Plura si quis desideret, adeat Thes. Ling. Grace. II. p. 27 seq. ed. Dindorf. Quod ad loci argumentum attinet, recte tradi hacc notat Gatterer Comm. Societ. Gotting. XIV. pag. 5, cum via a Volga inde ducat per valles nunc quoque acque

amoenas atque frugiferas.

λιθώδης τ' έστὶ καὶ τρηχέη] Hoc ad montanas regiones, quae ab oriente gubernii Saratow incipiant, referri vult Maltebrun. Annall. d. Voyag. II. p. 372. At De Guignes (Mem. de l'Acad. d. Inscr. T. XXXV. P. 551) hic cogitarat de desertis Chano longe lateque extensis, quae Sinam enntibus perlustranda sint. De quo moz videbimus. Nunc afferamus duos locos huc cum maxime facientes, alterum Melac I, 19 fin. [ubi nune conf. Tzschucke nott. exegg. Vol. III P. I. p. 646 coll. nott. p. 651 Vol. II, P. I.]: qui postquam Thyssagetas Turcasque memoravit, eum in modum pergit: ,,Tum continuis rupibus late aspera et deserta regio ad Arimphaeos usque permittitur. His instissimi mores; pro domibus nemora, alimenta baccae, et maribus et foeminis nuda sunt capita. Sacri itaque habentur: adeoque ipsos nemo de tam feris gentibus violat, ut aliis quoque ad eos confagisse pro asylo sit." Alter Plinii est locus H. N. VI, 14 (13): ,,—Ibique Arimphueus quosdam accepimus, dissimilem Hyperboreis gen-Sedes illis nemora, alimenta bacca e, capillus iuxta foeminis virisque in probro existimatur: ritus clamentes. Itaque sacros haberi narra Tit inviolatosque esse ctiam feris accolarum populis: nec ipsos sed illos quoque, qui ad cos Profu Berint." Quae ipsa magnam Perte in ex Herodoto videntur esse Quinam vero hi ipsi sint none es, ad quorum radices habitare licater gens, Argippacorum sive

Arimphaeorum nomine insignita, si quaeramus, De Guignes I. I. hic agi putat de montibus altioribus, qui Sinam a septentrione atque oriente cingant quorumque ad radices Argippaeorum fuerint sedes, ultra deserta Chamo. Et convenire cum populo Sinae ea subiicit, quae Herodotus de huius gentis moribus victuque memoriae prodiderit. Neque vero de Sinae populo hic cogitari posse, recte statuere videtur Danvill. l. l. p. 588 sq., qui Argippacos societatem quandam Brachmanum s. Lamas, ut vocantur, fuisse suspicatur. Quo codem fere modo nostra aetate Ritter, Erdkunde II. p. 691 coll. 765. 892 Argippacos pro Serica quadam natione habet, quae mercaturae fuerit dedita, vel pro tribu quadam sacerdotali omnium iustissima maximeque pia. Quo rectius, opinor, alii de Culmuccia s. Mongolis hic cogitandum esse statuunt. Inter quos Gatterer. (ap. Billerbeck. Diffie. As. pag. 26. Commentt. Societ. Gotting. XIV pag. 6, 42) Argippaeos, quos pro Calmuccis habet maioribusque Hunnorum, ad montis Imai radices septentrionem versus in terra Soongaria (quam hodie occupent Soongari, Calmuccorum gens) insedisse statuit. Rennel. pag. 437 seq. sedes genti assignat in terra magna Kirgisorum, ubi montium tractus, nomine Arya, in gubernio Orenburg. Nec aliter fere Heeren. Ideen I, 2. pag. 282 coll. 299, 300, consentiente Halling, in Wien. Jahrbb. LXIII. p. 177 seq., montes ab Herodoto commemoratos ad montem Ural spectare ratus Argippacos pro Cabauccis habet, qui ad Mongolos pertineant et sine dubio in occidentali Mongoliae parte, in ea, quae nunc Kirgisorum est, regione habitarint. Nam in cos unos convenire addit, quae hoc loco de Argippaeorum moribus ac vivendi genere tradantur. Quae cum ita sint. Bohlen. (Indien. I. pag. 100) h. l. in universum Mongolos indicari hand iniuriá statuere videtur. Ac denique Reichard. l. l. pag. 35 Argippaeorum vestigia arbitratur cognosci in fluvio Archipowka, quod brachium esse fertur fluvii Tschussowajae in gubernio Perm. Prope urbem Iekaterinenburg, quae magis septentrionem versus sita est, ad radices montis Ural Argippaeos habitasse statuit Kolster l. l. pag. 44. Equidem radices altorum montium (υπώρεαν ουρέων υψηλών) de alio monte atque de monte Ural intelligi non posse credo gentemque ibi habitantem non aliam atque Calmuccorum gentem esse puto, qui nunc magis meridiem versus in regionibus planis ac desertis prope Astracanam urbem mareque Caspium degunt, olim vero ad montem Ural circa urbem Orenburg in iis desertis habitasse putandi sunt, in quibus nunc Kirgisorum tribus vel etiam Baschkiri (de quibus adeo hoc Herodoti loco agi putant Erman: Reise um die Welt I. p. 428 seq. et F. Mueller: Der Ugrische Volksstamm I. p. 142) sedes suas habere dicuntur. De Calmuccis solis hîc cogitari posse, alios ut taceam, statuerunt quoque Eichwald: Alte Geograph, etc. p. 259 seq. et Klemm: Culturgeschichte VIII. p. 8. Unus contra monuit A. de Humboldt: Asie centrale I. p. 396, illa aetate, qua scripsit Herodotus, neque Calmuccos neque Baschkiros in his regionibus circa montem Ural habitasse, ad quas medio tantum aevo, compluribus post Herodotum saeculis, ex interioribus Asiae tractibus Sinae adiacentibus profecti fuerint. De quo equidem haud decernam. - Vocem ὑπώρεαν haud mutavi, licet II, 158 (ubi vid. nott.) et VII, 199 altera forma ὑπωρέην ab omnibus afferatur libris; neque Dindorf. neque Dietsch. vulgatam mutaverunt; cf. Bredov. p. 156 et nott. Herod. I,

φαλακροί ἐκ γενεῆς γινόμενοι] De voce φαλακροί, qua calni significari solent homines, vid. Thesaur. Ling. Graec. VIII. p. 605 ed. Din-

dorf. Quod ad ipsam calvi net, eadem de Arimphaei Mela ac Plinius l. l. ex yeve modo supra III, 33; ut mir e Florentino codice repone νετῆς. Calvitii causam, nobius V, 25 ad aquam, q tur relicit, Ritter: Erdkun 892 seq. et Vorhalle pag. more repetit, quo per omn tem sacerdotes antiquiss dhae caput tondere solit Nam Argippaeos pro sacer bu ab eo haberi modo vidi quomodo haec cum Herode έχ γενεής γινόμε**νοι (quil** ficantur: qui inde a nativi sunt 8. qui calvi nati omnino. ciliari queant, equidem n tem. Ad Sinae incolas ret Guignes l. l. pag. 553. aliis de Calmuccis cogitare 1 qui acque atque aliae gent Mongolicae et Turcicae ad tis verticem tonsum gestar unde facile inter Graecos nionem oriri potuisse putar l. l. p. 429 et Eichwald l. quae illos nasci ferebat cal his convenit quoque sentent brunii (Annall. d. Voyag. 372) observantis, monachos corum (ghelongs vocantur) sibi caput radere ipsosque sacerdotio destinatos radi, que provenerint capilli.

καὶ σιμοὶ, καὶ γένεια ἔχ γάλαὶ i. e. simo sunt naso oblongo sive praclongo. N haben Stumpfnasen und e Kinn," sive, ut Heerenii ut l. l., "Sie haben eingedräci und grosse Kinnbacken." Calmuccis aptissime dici u videt. Quare haud acceder ad Schweighaeuseri opinion postquam prius τὰ γένεια interpretatus est, postes Herod. s. v. videndum ess ne barbas protixas hie di ctor, quo magis mira foret : 291 ίξντες, ξοθητι δε χρεώμενοι Σκυθική, ζώντες δε από δενδρέων. ποντικόν μεν ούνομα τῷ δενδρέῳ, απ' οῦ ζώσι,

capita quidem calva, sed prolixas illi
habuerint barbas. Atque sic μέγαν
zέγωνα de prolixa barba inveniri I,
175. VIII, 104, idem monet. Sed hoc
loco γένεια de barba num intelligi
possit, quamquam sic positum videtar VI, 117, equidem vehementer
dubito, noc ullam video causam, cur
a vulgata, quam secutus sum, interpretatione discedam. Mannertum
IV. p. 110 ingentia membra virilia
hie intelligi existimantem minime
sora bimur.

Pco την δε ίδίην ίέντες] i. e. propriu, *peculiari utuntur lingua* enque igitur diversa a reliquorum Scytharum lingua, quibus, ut in aliis rebus, ita in vestitu sunt similes. Ad Sinenses, quorum lingua quantum a reliquis et Asiae et Europae linguis abhorreat nemo nescit, haec refert Do Guignes I. l. Nos ad Calmuccos, ut reliqua, quae hîc enarrantur, referimus; qui sane Mongolicae stirpis si sunt, aliam habent linguam atque ceterae gentes Scytharum nomine comprehensae, quae Slavicam vel Fennicam vel aliam quandam linguam loquuntur. Erman l. l. pag. 430 de Turcomannica lingua, qua hodie utuntur Baschkiri (quos h. l. intelligi vult), agi existimat ipsamque Herodoti locutionem φωνήν ίέad proprium loquendi modum, quem huic genti tribuunt, referri vult ("eine Sprache gleichsam hervorstossend von sich geben"): quod mibi quidem non persuasit, quia ອີກກຸ່ວ ໂຄ່າແເ apud Herodotum nihil alind declarat, nisi vocem edere, logai. cf. nott. ad II, 2. Aliud sane erit δηξαι φωνήν, de quo vid. II, 2. I, 85. V, 93.

two tes δε άπο δενδοέων] Refero hue alimenta baccae" apud Melam ac Plimium I. l. Ac vegetabilibus, quae dicuntur, unis Calmuccorum monachos vesci testatur Maltebrun. L supra laud.

 dicebatur, mireris, quid sit, quod succum e fructu expressum nigrum dicat. Quid sit vero, quod Mannert. IV. pag. 110 quaerat: arborne Pontica intelligi cedrus Siberica debeat, ipse viderit." Schweigh. Nucum cultura cum per mediam Asiam valde esset propagata pluresque earum ferrentur species, Ritter: Erdkunde II. pag. 831 de nucis quadam specie hîc cogitandum esse statuit. At vero, optime monente Heeren. Ideen I, 2. p. 283, hic intelligitur Prunus Padus Linn. (Vogelkirsche), cuius baccas atras in lacte coquunt ('almucci coctaque cribro cernunt; unde quae profluxere, ea denuo coquunt, ut solida inde exsistat massa, quam vocant Moisun Chat; cuius vel exiguam partem aquâ si solveris, ius inde fit maxime nutriens. Affirmantur hacc iis, quae retulit Erman: Reise um die Erde I. p. 307 coll. 427, qui circa urbem Iekatarinburg in monte Ural sitam eandem invenit arborem in hac regione aliisque Russiae tractibus fere indigenam, e cuius fructibus Baschkiri, qui a meridie illius urbis habitant, adhuc liquorem sibi parant co quo dixitHerodotus modo. Quod idem a Calmuccis, Cosaccis fieri addit Eichwald: Alte Geograph. d. Casp. Meeres pag. 261. Ponticum h. l. hanc arborem dici notat Erman. 1. l. pag. 432, quod Graeci quaccunque e Ponti Euxini regionibus ad ipsos allata sint aut ullo modo ipsis cognita fuerint, Pontica appellare consucverint. Quae cum ita sint, neque de inglande (Wallnussbaum) cogitandum, quae, ipso teste Reichardo l. l. pag. 28, in his ipsis Calmuccorum regionibus haudquaquam invenitur, neque de Sinonsi quadam arbore ficis simili, cui nomen li-tchi, in provinciis Fo-kien, Kuang-tung ct Kuang-si, prouti statuit De Guignes l. l. pag. 554.

άπ' ο ν ξώσι] E Florentino libro unoque Parisino dedi ἀπ' ο ν pro ἀπὸ τοῦ, probante Struvio l. l. I. p. 2. 32 seq. 35 (Opuscc. II. p. 257. 299. 302), cum apud Herodotum μέγαθος δε κατὰ συκέην μάλιστά κη καρκὸν δε φορές τσον, πυρῆνα δε ἔχει. τοῦτο ἐπεὰν γένηται πέπον, σ [ματίοισι ἀπορρέει δ' ἀπ' αὐτοῦ παχὺ καὶ μέλαν, οῦνο ἀπορρέοντί ἐστι ἄσχυ. τοῦτο καὶ λείχουσι, καὶ γάλακι σγοντες πίνουσι καὶ ἀπὸ τῆς παχύτητος αὐτοῦ τῆς τρ λάθας συντιθεῖσι, καὶ ταύτας σιτέονται. πρόβατα γά

praepositio, quae apostrophum pati potest, ultimam vocalem amittat et relativi formam a consonante incipientem aspernetur. Qui idem Struve l. l. pag. 22 (Opuscc. II. p. 285) de asyndeto in his verbis consulendus. De usu praepositionis ἀπὸ cf. nott. ad IV, 22. Respexit Herodotea verba Athen. II. pag. 57 C.

verba Athen. II. pag. 57 C.
μέγαθος δὲ κατὰ συκέην μάλιστά
κη] i. e. magnitudo huius arboris eadem/erme est quae fici. De usu praepositionis κατὰ conf. I, 121 et 84.
IV, 192. In sqq. πυρήνα intellexit
nucleum, granum. Plura de hac voce
vid. in Thes. Ling. Graec. VI. pag.

2261 ed. Dindorf.

τούτο έπεὰν γένηται πέπον, σακεύουσι [ματίοισι] i. e. qui fructus quando maturuit, pannis eum percolant. τοῦτο ad καρπον referendum, haud insolita sensus, quae vocatur, structura. Pro ξματίσισι scribere ήθανίοισι (i. e. cribris), ut quidam voluit, minime opus. — σακκέουσι omnes praebent codd.; σακεύουσι Photius et Suidas ad Herodotum provocantes, itemque ex Herodoto σακεύειν τὸ ὑλίζειν (i. e. percolare, saccare) citat Eustathius ad Homer. Ili. XIII. p. 940, 17 c. 914, 10. Cf. Bekker. Anecdd. I. p. 113, 32. Itaque reposui σακεύουσι, Dindorfium secutus in Thes. Ling. Graec. VII. p. cum verbi σακκέω nullum alibi reperiatur vestigium. Valckenario anctore veteres dixerunt σακέειν et σακίζειν, recentiores σακκείν et σακκίζειν; qui idem conferri iubet Salmas. ad Solin. p. 148 A. et Casau-bon. ad Athen. II, 16. [40 s. T. I. p. 380 Schweigh.] Schaeferus in Herodoti textu exhibuit σακέουσι. Ipsius verbi sensum vix recte assecutum esse puto Heeren. l. l. sic interpretantem: "sie schütten sie in Säcke." Langius reddidit: ,,sie pressen sie aus

in einem Sack von Zeug." A "sie schlagen sie (die Fru Tücher." Nimirum fruet premunt liquoremque ind tem excolant his pannis. I reddit: "sobald die Frue worden ist, presst man schläuchen (?) ihren diund schwarzen Saft her ἀπορφέει Mehler in Mne p. 74 ἀπορφέον legi vult ἄσχυ] Vocem aski apu

ac Mongolos acerbum que significare auctor est l'Annall. d. Voyag. II. p. ipsum eos, a quibus ha atque Herodotus accept fructus cuiusdam liquor vult. Adhuc a Baschkir quorem ea voce designa Russi scribant Atschut, a man l. l. pag. 427, negat pag. 261, qui apud Tart gione Kasan acidum vot scribit, quod idem Azut Erman: de quo equidem cernam.

παλάθας συντιθείσι] ( rodotea: παλάθας· λέγε τουγός πλάσματα · πυρίω σύκων έπάλληλος θέσις Wesseling. Intellexit Nos video, massum solidam, i libi speciem conformatan tudine faecis illius (αύτοι ασχυ pertinet). Unde E p. 307 sic reddi vult: "ve rückbleibenden Trebern Fleische und Kern, τρύξ) Kuchen zwischen den pla den": etenim voce παλά respici putat ad παλάμη equidem dubito. Veteres recte monuit Wesseling. XVII, 67, ficos, pruna, nus, quae siccaverant, i solidam densare variasqu κολλά έστι οὐ γάρ τι σπουδαΐαι νομαὶ αὐτόθι είσί. Τπὸ δενδρέφ δὲ ἔκαστος κατοίκηται, τὸν μὲν χειμῶνα, ἐπεὰν τὸ δένδρεον περικαλύψη πίλφ στεγνῷ λευκῷ, τὸ δὲ θέρος ἄνευ πίλου. Τούτους οὐδεὶς ἀδικέει ἀνθρώπων ἱροὶ γὰρ λέγονται εἶναι σύδε τι ἀρήτον ὅπλον ἐκτέαται. καὶ τοῦτο μὲν τοἰσι περιοικέουσι οὖτοί εἰσι οἱ τὰς διαφορὰς διαιρέοντες τοῦτο δὲ,

es esingere solebant, quas παλά-Pas vocabant. Add. Schaefer. ad long Pastorall. pag. 381. Sic παέθη Ισχάδων in Luciani Piscat. 41. raleθη καρυκών in Vit. Auct. 19. - combeios e Sancrofti libro repeavi cum Bredov. p. 394 pro vulg. Portage; cf. III, 53. Ad vocem percent cf. nott. ad I, 133. σπου-Tax τομαί sunt pascua proba, praecf. IV, 198 et alia in Thes. **8.** Gr. VII. p. 624. στεγνώ λευκώ] Quae vulgo tant: mit einem dichten weissen Nam miles hoc loce non pidesignat, sed tegmen coactile e s ut notat Wesseling. Hippocracitans De aër., aq. et loc. §. 93. Turibus disputans pag. 273 seqq.). conf. ipsum Herodotum IV, 73. Treyvos, quod ipsum in Hippois l. l. ex egregia Hemsterhusii Endatione nunc legitur, est fir-🗻 densus, solidus. Invenitur apud dor. XVIII, 25, ubi Wesseling. Let Diodor. XX fin. et Euripid. Lop. 323. Plura vid. in Thes. L. VII. p. 686 seq. — Ad loci arguatum observat Heeren. Ideen I, ng. 283, videri Herodotum palos, er quos sternuntur tentoria, pro Oribus, quibus sane illi similes tt, habuisse, cum regio ista ar-Thus revera prorsus careat. Ne-≥ omnino eam gentis partem, quam rodotus norit, ditiorem atque amrem videri fuisse, ut quae sane iisdem locis, in quibus nunc rectur, cum armentis suis palata wit. Sive arbores sive palos inligas, de tentoriorum genere quohic cogitandum esse nemo non let: id quod quam maxime conve-Tartarorum aliarumque gentium nadum moribus, quae sub teniis admodum simplici ratione factis vitam degere solent. Conf. Yates Textrin. Antiq. I. pag. 389. Arbores tegmine obduci cum scribit Herodotus, palos tentorii potius intelligi statuit quoque Erman l. l. pag. 433, haec omnia ad Baschkiros in huiusmodi tentoriis sub arboribus degentes bene convenire ratus.

lool γαο λέγονται είναι] Propter haec verba potissimum Argippaeos pro tribu sacerdotali Indica haberi vult Ritter. l. l. Et sane hoc ex loco quodammodo colligi posse videtur Heerenio l. l. p. 312, valuisse olim gentis quandam per classes sive tribus (Casten vulgo appellant) descriptionem, Argippaeosque inter Calmuccos sive Mongolos pro istiusmodi tribu sacerdotali, prae çaeteris insigni indeque etiam ad lites dirimendas adhibita, habendos esse. Ad Sinenses hoc quoque, ut reliqua fere omnia, falso refert De Guignes l. l. pag. 554 seq. Superiorem quandam gentis tribum, quae sacris praeest ac simul iurisdictionem habet indeque etiam asyli ius, hoc loco intelligi mihi vix dubium: modo credas, quae ad unam gentis tribum pertinent, ea ab Herodoto ad totam illam gentem transferri. — ἀρήτον οπλον dixit Noster ad Homeri imitationem, qui ἀρήτα τεύχεα habet Ili. VI. 340 et πολεμήτα τεύχεα Ili. VII, 193, nec aliter ἀρήτα τεύχεα apud Apollon, Rhod. I, 266. IV, 206 et ἀρήτα δούρατα IV, 1156. Apud Herodotum ipsum IX, 33 ἀρήτοι ανώνες opponuntur τοίς γυμνικοίς. Ad formam έπτέαται cf. Herod. IV. 174 et quos alios locos excitavit Bredov. pag. 329.

οί τὰς διαφορὰς διαιρέοντες] i. e. ii sunt, qui finitimorum lites dirimunt tanquam arbitri. Sic διαιρείν, notante Valcken., in Polluc. VIII, 8, Aristoph. Ran. 1132 (ubi vid. interpre-

ος αν φεύγων καταφύγη ές τούτους, ὑπ' οὐδενὸς οῦνομα δέ σφί ἐστι Αργιππαῖοι.

24 Μέχρι μέν νυν τῶν φαλακρῶν τούτων πολλὴ : τῆς χώρης ἐστὶ καὶ τῶν ἔμπροσθε ἐθνέων. καὶ γὰρ τινὲς ἀπικνέονται ἐς αὐτοὺς, τῶν οὐ χαλεπόν ἐστι

tes plura afferentes), alibi. Tales autem hîc lites intelligendas esse docet Heeren. l. l. p. 312, quales in mercibus permutandis inter gentes mercaturae causa confluentes (conf. ott. ad IV, 24) oriri soleant. Vocem διαφοράν hinc laudat, monente Cr., Coraës ad Aelian. Var. Hist. II,

21, pag. 293.

ος αν φεύγων καταφύγη] i. e. quicunque (si quis) domo profugus (exsul) ad hos confugerit, a nemine laeditur. Ita opinor scripsit Noster, bene memor eorum, quae apud Graecos hospitii iure, quod ad τους ίπετας pertinebat (cf. nott. ad I, 44. V. vel etiam asyli iure erant constituta, ac pari modo in hac quoque tribu sacerdotali obtinuerunt, quae asylum fere praebuisse videtur, quod omnibus exsulibus aut maleficis aliarum gentium tutum exhiberet refugium. De Graecorum asylis ac iure asylorum vid. laudata a C. Fr. Hermann: Gottesdienstl. Alterth. §. 10. not. 15 ed. sec. Pro καταφεύγων cum recentt. edd. dedi φεύγων, quod Sancrofti liber unus suggerebat, dudum inbentibus Valcken. et Porsono ad Euripid. Phoeniss. 1231, ubi vir doctus alios attulit locos similes, in quibus verbo simplici, quo conatus indicatur, adiectum reperitur compositum, effectum commonstrans. Infra V, 95: αὐτὸς μὲν φεύγων έκ-φεύγει. Cf. VI, 30 ibique nott.

οδνομα δέ σφι έστι Αογιππαῖοι] Duo codd. Όργιεμπαῖοι, Zenobius Prov. V, 25 Όργιεμπεοι, quod genuinum nomen esse negans Gatterer. (Comm. societ. Gott. XIV. p. 13) cum populi tamen more sub arboribus vivendi convenire ait, cum arbor apud Calmuccos vocetur Urga; ut sane Orgicmpaei s. Urgicmpaei, i. e. sub arboribus degentes, haud male dici queant Calmucci, quorum tuguria, artificiosius quamvis exstru-

cta, minime tamen ab rum ratione habitano Apud Melam et Plini cuntur Arimphaei. Eq ducto ab equis albis: tem albos, ut de Persis I, 189 ibique nott., VI gentes nomades Asiae n valde celebrari ceterisq pluribus docent Erman F. Mueller: Der Ugrisc p. 155 et Eichwald. L. unde nomen translatui quandam celebriorem praestantem haud iniur Herodoto Graece redd: Argippaeos cum Arima vult Hansen l.l. pag. 16 nominis, in quo asp P gua significet equum, si significatio; ad Persi adeo revocari posse ge mat Zeuss: Die Deut Nachbarstämme pag. 2

CAP. XXIV

πολλή περιφάνεια τη i. e. multa terrae cogniti cognita haec est regio. (Isaeum De Apollod. 1 17 [p. 178 Reisk.]; qu scriptore Larcher. affe hered. p. 71, 8 [p. 20 itemque ex Demosthen. phan. p. 622, 2 [p. 110]

phan. p. 622, 2 [p. 110 και γαο Σκυθέων τιν ται ές αὐτούς] Herode intelligenda sunt, ut et: Graecorum (in ora Ponbitantium) nonnulli ausque pervenerint, ne Scythae. Monui ob ea Hansen l. l. pag. 2 no his Herodoti verbis et contineri observat Heei 2. p. 299. 303 (quocum brunn. Annall. d. Voy

l'Ελλήνων των έκ Βορυσθένεις τε έμπορίου και των άλλων ντικών έμπορίων. Σκυθέων δε οι αν ελθωσι ές αὐτοὺς, δι' τὰ έρμηνέων και δι' έπτὰ γλωσσέων διαπρήσσονται. Μέχρι 25

1, Hansen 1. 1. pag. 165 seq. et ert: Geograph. d. Griech. u. Roem. , 2. pag. 30 seq. 260.) descriptiomercaturae, quae inde a Grae-Ponti accolis trans montem Ural ionesque a Caspii maris septenne sitas in interiorem usque goliam instituta fuerit (nos vo-Caravanenhandel) simulque notationem, quam mercatores Secis inde Ponti coloniis ad has ioris Asiae plagas facere conerint; cui mercaturae faciundae has, quippe nomadas necessate instructos pecore ad merces eserta transportandas, aptissifuisse idem sublicit. A Bory-Lis ostio urbeque Olbia profecti montem Ural ad Calmuccos e penetrarunt, itinere ita instiut primum Hylaeam regionem Igressi Asovici maris s. Maeotiram legerent usque ad Tanain, Astracana deserta intrarent, septentrionem versus per Sarwum terram ad Budinos Gelote pervenirent, mox vero ad tem magis conversi per septem um deserta ad Thyssagetarum rearum regiones, ubi Siberiae fines, accederent; e quibus ssum montem eo fere loco, quo iacet Orenburg, transgressi irgisorum et Calmuccorum de-A, qui itinerum finis fuisse videpervenere. Nam ultra Argips (quos Calmuccos esse supra dius) iter minime continuasse viar illi mercatores, unde sua act Herodotus: quamquam ipsius caturae fines minime illic ponenesse bene concedimus Heerenio P. 309, quippe cum illic tantum venisse videantur undique proi mercatores, merces suas qui-permutaturi. Neque vero pelles um advoctas esse, quamquam is praecipua mercaturae pars, magis Ponti accolae ob acrius coelique intemperiem (cf. IV, iq. nott.) pellibus indiguerint;

quin ipsum aurum e mediae Asiae desertis Indiaeque montibus auriferis allatum videri monet idem Heeren. l. l. Ac memoratu dignum, hodicque eûdem fere viû pellium mercaturam institui, qua antiquitus hoc factum fuisse ex Herodoto colligimus; quin Christi doctrinam ad gentes illas olim eûdem viû allatam fuisse observat Ritter: Erdkunde II. p. 623.

έχ Βορυσθένεός τε έμπορίου] Conf. nott. ad IV, 17.

δι' έπτα έρμηνέων και δι' έπτα γλωσσέων διαποήσσονται] Quod Hecren. Ideen I, 2. p. 302 coll. I, 1. p. 123 ita intelligit, ut per septem gentes alia lingua utentes mercatores Scythici Graecive iter fecerint totidemque inde ctiam interpretibus indiguerint. Quas septem gentes non alias videri vult atque Taurios, Sarmatas, Budinos, Gelonos, Thyssagetas, Iyrcas et Argippaeos. In quibus falso poni Tauricos statuit Brandstaeter Scythicc. pag. 74, qui ipse Melanchlaenos, Sauromatas, Budinos, Thyssagetas, Iyrcas, Argippaeos affert, septimam vero gentem desiderat, cum Gelonos a Budinis segregare non aptum videatur: Herodoti inde errorem notari posse putat. De quo equidem aliter statuo, quamquam de his gentibus earumque linguis certi quid statuere vix licebit: ipse septenarius et interpretum et linguarum numerus, per orientem tam frequens tamque insignis (cf. nott. ad I, 98), advertere nos potest apteque Hansen p. 156 ex J. de Hammer. (Goldne Horde etc. p. 145) affert Mongolorum principum morem. qui septem primariis regni linguis decreta sua edi voluerunt. Id unum ex Herodoti verbis certo colligi posse quivis concedet, valde diversae originis ac stirpis eas fuisse gentes, quae communi Scytharum appellatione in hac singularum gentium cnarratione comprehenduntur, sive

μὲν δὴ τούτων γινώσκεται. τὸ δὲ τῶν φαλακρῶν κι οὐδεὶς ἀτρεκέως οἰδε φράσαι οῦρεά τε γὰρ ὑψηλὰ ἀ ἄβατα, καὶ οὐδείς σφεα ὑπερβαίνει. οἱ δὲ φαλακροὶ ο γουσι, έμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες, οἰκέειν τὰ οῦρεα α ἄνδρας, ὑπερβάντι δὲ τούτους, ἄλλους ἀνθρώπους, οἱ

ad Aricam sive Mongolicam Turcicamque sive Fennicam sive Slavicam sive ad aliam quampiam illas retuleris: quarum nationum linguas admodum diversas esse nemo nescit.

#### CAP. XXV.

ούδεις ἀτρεκέως οἰδε φράσαι] Plane eodem modo loquitur IV, 16. V, 9, ubi vid. nott. coll. I, 57. Pro τουτέων et hoc capite et cap. 24 init. 25 fin. 27 init. 31 cum Gaisf. et Matth. dedi τουτων. Ad γινώσκεται ex antecedentibus suppl. ή χώρη.

ούφεά τε γὰφ ὑψηλὰ ἀποτάμνει]
Particulam τε, quae vulgo abest, e
duobus libris cum Gaisf. et recentt.
edd. inserui. Ad ἀποτάμνει suppleri potest αὐτοὺς s. τὴν χώφαν,
ita ut montes illi dissecare s. disterminare terram viamque praecludere
dicantur. Cf. I, 72. Indicari autem
h. l. montes Altai, ut nunc vocantur, Siberiam a meridie terminantes,
optime monuit Heeren. Ideen I, 2.
pag. 284, itemque Gatterer. in Commentt. societ. Gotting. XIV. p. 7.
Nec aliter Voelcker: Myth. Geogr. p.
191, Humboldt: Asie centrale p. 399.

οίκεειν τὰ οῦρεα αίγίποδας ἄνδοας] Similia portenta, notante Wesseling., refert Strabo I. p. 43 s. 73. Quae Herodotus pro fictitiis nec ulla fide dignis habere videtur, in iis veri quid latere cum putarent viri docti nostrae aetatis, hoc ipsum quale esset, studiosius investigarunt. Atque iam De Guignes (Mem. de l'Acad. d. Inscr. XXXV. p. 557 seq.) hîc agi statuit de gente, quae a pernicitate, qua insignis fuerit, hoc nomen Aegipodum tulerit et in montibus a Sinae ac Tartariae septentrione sedes suas habuerit. Quocum convenit quodammodo Larcheri opinio, capripedes homines figurate hîc eos dici statuentis, qui caprarum ad instar montes pracru que conscendant. Gatter 8 capripedes fuisse cont latorum genus quoddam securius per ardua et ab tium ambulare possent, tis vel lignis etiam hirs adaptaverint; ut adeo p miles fuerint Caucasi quibus vid. Strabo XI. p 772 B. Quin ovium genus gali vocant(,,Steinschafe intelligi possit, quaerit IV. p. 113. Kolsterum Philolog. u. Paedagog. S p. 44) si sequimur, homi cari putabimus braccis ( pelle confectis indutos ii strictis et singulos pedun primentibus. Mihi **sati** cum Hecrenio Ideen etc. 284 talia referre ad fab de ultimis Asiae mediae trionalis ac sigillatim S gionibus incolisve fereba Graeciam spargebantur. riam hacc quoque referen Maltebrun. Annall. d. pag. 373 et Wheeler: Ge Herodot. p. 197. Confer gramma Berolini editum a viro docto A. Erman: sur l'Hérodote et la Sibé ύπερβάντι δε τούτους

cipii structura conf. I, 51 i ἄλλους ἀνθοώπους, οἶ νον καθεύδουσι] i. e. q menses dormiunt. Ubi vuly περίοδον [vel potius ἄρ Lamb. Bos. De ellipss. coll. pag. 545. Intactum θεύδουσι cum Dindorfic pag. 93 et hoc loco et II, δουσι scribi iubet eumq est Dietsch. Spectat hu ad Dionys. Perieget 581 mentum loci recte ita sci rer l. l.: "hoc nemini hoc

μηνον καθεύδουσι. τοῦτο δὲ οὐκ ἐνδέκομαι ἀρχήν. 'Αλλὰ τὸ μὲν πρὸς ἠῶ τῶν φαλακρῶν γινώσκεται ἀτρεκέως ὑπὸ Ἰσσηδύνων οἰκεόμενον' τὸ μέν τοι κατύπερθε πρὸς βορέην ἄνεμον οὐ

bile poterit esse, qui, qualis sit Lapponum nostorum vitae ratio, hand ignoraverit." Ac veri quid hac ia fabula vere Siberica subesse bene vidit Hoeren. 1. 1. pag. 284. 307 coll. Mannert. IV. p. 118, Bredov. Specim. Uranolog. pag. XVI et Rennel. p. 443, Hansen l. l. pag. 53, Kolster. l. l. p. 44, Kruse: Urgeschichte d. Estha. Volksstamm. pag. 70. Ubi enim tempore hiberno omnis quasi mtura dormire videtur, quid mirem, ipsos homines sex mensium spatio parietibus inclusos et contima fere noctis caligine, non nisi lunae sive aurorae borealis luce subinde collustratae, pressos dormientes dici sex per menses? Quae cum ita sint, de Siberiae incolis hacc intelligenda esse, recte statuit Voelcker. Myth. Geogr. I. pag. 191. -In seqq. aozna valet omnino, prorsu, ut I, 86, ubi vid. nott., III, 16. Articulum την vulgo praemissum abisci cum Dindorfio, duorum codd. auctoritate et reliquorum fere omnium Herodoti locorum consensu commetus: vid. potissimum IV, 28. 29 et V, 106. Additur articulus V, 57: sed huius loci ratio alia mihi esse videtur.

'Αλλά τὸ μέν πρός ἡῶ — 'Ισσηδό-ים olucourson i. e. "sed cam regionem, quae ab oriente calvorum hominum nia est, satis certo accepimus disedonibus incoli." aroexéws cum Schweigh, et Gaisf. inserui, cum a pluribus libris abesset. Neque recepit Matthiae, cum sane facile oriatur suspicio, ex iis verbis, quae capitis initio leguntur (ούδελς άτρεwhos olds apadoai), vocem huc intrusam esse. In seqq. αὐτῶν τούpro αυτίων τουτέων. Issedones commemorantur I, 201 (ubi vid. nott.). IV, 13. 26 itemque apud Ptolem. VI, 15, 16, qui tres huius nominis genter distinguit, et apud Pompon. Mel. II, 1, 15. 85, ubi Essedones vocantur. Ex liecataco Milesio Issedones,

Scythiae gentem, affert Stephan. Byzant. s. v. (p. 92 fragmm. Hecat. ed. Klausen.), Alemanem laudans, qui 'Ασσεδόνας dixerit, aliamque vocis scripturam, quae inveniatur, per ¿ commemorans. Idem Stephanus s. v. Τπερβόρεοι Damasten excitat rerum scriptorem, qui ανω Σχυθών 'Ισσηδόνας οίκειν, τούτων δ' άνωτέρω Αριμάσπους κ. τ. λ. retulit. Reliquos veterum locos de Issedonibus attulit Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 569 seq. Calmuccis hanc gentem accenseri a Rennelio, supra ad I, 201 diximus. Quae eadem etiam Gattereri videtur sententia, pluribus exposita in Comment. Soc. Gott. XIV. p. 11 sq., coll. apud Billerbeck. Difficill. Asiae pag. 28, ubi Issedonum sedes in terra a Karakalpakis habitata collocat. In interioribus Mongoliae magnae tractibus, ubi nunc terra Soongarey, Issedones ponit Heeren. Ideen I, 2. pag. 286, ad Scricam veterem usque porrectos, cuius incolae et ipsi ad Issedonum stirpem pertinuerint. Ac dudum antea De Guignes 1, l. pag. 559-561 loca ab occidente Sinae, quae nunc ad Buchariam parvam referantur, intra Massagetas et Sericam terram sive Sinam Issedones tenuisse statuerat. Mannert. IV. pag. 112 prope amnem magnum Syr, qui in lacum Aral se effundit, Issedones habitasse vult, quos ab oriente maris Caspii lacusque Aral quaerendos esse auctor quoque est Voelcker, Myth. Geograph, I. pag. 192. Ab oriente fluvii Ilchim in desertis, in quibus nunc Kirgisi mediae tribus vagantur, Issedones habitasse suspicatur A. de Humboldt: Asie centrale I. p. 402 seq. 401. Reichardt. l. l. pag. 16 Issedonum sedes fuisse arbitratur ad fluvium Iset, qui gubernii Permensis partem perfluens fluvio Tobol iungitur, enius ad ripas oppidum Isetskoi Ostroy, pagusque Iseticus, quae nomina ad Issedonum appellationem γινώσκεται, οὖτε τῶν φαλακρῶν οὖτε τῶν Ἰσσηδόνων 26 ὅσα αὐτῶν τούτων λεγόντων. Νόμοισι δὲ Ἰεσσηδόνες 1 λέγονται χρᾶσθαι. Ἐπεὰν ἀνδρὶ ἀποθάνη πατὴρ, οἱ κοντες πάντες προσάγουσι πρόβατα καὶ ἔπειτα ταὶ σαντες καὶ καταταμόντες τὰ κρέα κατατάμνουσι τοῦ δεκομένου τεθνεῶτα γονέα ἀναμίξαντες δὲ κικρέα δαϊτα προτιθέαται. τὴν δὲ κεφαλὴν αὐτοῦ ψ

spectare opinatur. Neque aliter Eichwald Alte Geogr. d. Casp. Meeres. pag. 264 Issedones ad fluvium Iset (de quo fluvio fertiles campos et gratos permeante cf. F. Mueller: Der Ugrische Volksstamm I. p. 83 seq.) habitasse indeque nomen quoque accepisse putat, quaerendos illos quidem in ea gente, cui nunc nomen Wogulen, quae gens una cum Baschkiris in his tractibus hodieque sedes suas habere dicitur; vid. F. Mueller l. l. pag. 140 seq. et 162 seqq. 181. Quod certe longe probabilius videtur, quam sedes huius gentis magis meridiem versus constituere prope lacum Aral, ut fecit Halling (Wien. Jahrb. LXIII. p. 179 coll. Deutsche Geschichte I. p. 67), qui etiam alia vel magis absona de hac gente eiusque nomine attulit (Wien. Jahrb. LIX. p. 257); quibus add. Wahl., qui appellationem Issedonum sive Essedonum (cf. Lucan. III, 280) ab esseda s. essedo, quod plaustrorum est genus, derivat (Erdbeschr. von Ostind. pag. 490), cum tentoria sua haec gens secum in plaustris vexerit, ea loca occupans, quae a Serica antiqua infra meridionalis montis Altai tractus ad lacum Maeoticum usque porrigantur. - Ad verba εἰ μὴ ὄσα ex antecedentibus suppl. γινώσκεται: nisi quae cognoscuntur ipsis his (Issedonibus) narrantibus s. auctoribus. Paulo ante βορέην scripsi pro βορήν; vid. II, 148.

## CAP. XXVI.

τοιοισίδε λέγονται] Ita dedi cum Gaisf. Cf. II, 37. III, 99, ubi vid. nott. Mox cum recentt. edd. recepimus ἀποθάνη pro ἀποθάνοι, quod hic ferri posse negamus. de fere valet atque τινί; cf. VIII, 74. ὁ δεκόμενος et cuius pater mortuus est, q gnatos ad epulas recipit. σθαι de hospite alios exe 126, ubi vid. nott.

δαίτα προτιθέαται] Vul θενται; Florentinus sugge τιθέαται, quod recentt. ed ceperunt. Vid. I, 133 ibi Ad ipsam rem quod attine quaedam de Padaeis, gen referuntur III, 99 et de M I, 216, ubi vid. nott. A decimo atque tertio barbar tudo propinquorum corpc randi apud Tibetanos vig tur; vid. Meiners. in Com Gott. XIII. p. 72. not. c. Q1 num ab insulae Sumatra quos vocant Battas, idem f tur Heeren. Ideen I, 2. p. fabulas haec relegare qui Rennel. p. 440, ipse admo morem, quo affines senes terficiant, in Bengalia aliis partibus adhuc obtinere.

την δε κεφαλην α<del>ύτοῦ</del> χουσούσι] i. e. caput vero expurgatumque inaurant. e tur tanquam sacro (s. doi consecrato), quando annua peragunt. Pro x a ta zow άποχουσοῦσι, quod idem temidor. Oneir. I, 52 inven Wesselingio, qui praeter Herod. II, 130 coll. IV pro περιχουσώσας alii libri σώσας. Ad ipsum loci arg facit Pompon. Mela II, 1, seddones funera parentur victimis ac festo coitu fa celebrant. Corpora ipsa caesis pecorum visceribu αλ έχχαθήφαντες χαταχουσούσι, καλ έπειτα ατε αγάλιρέωνται, θυσίας μεγάλας έπετείους έπιτελέοντες. παζς πολ τούτο ποιέει, χατάπεο οι Έλληνες τα γενέσια.

do consumunt. Capita ubi spolivere, auro vincta pro Haec sunt apud gerunt. ietatis ultima officia." III, 1, 128. Atque ipse He-IV, 65 enarrat, Scythas honterfectorum aut inimicorum uti tanquam poculis. Quem rum morem attigit l'lato in Lp. 299 E. s p. 395 ed. Heind. diarum gentium ritus consiadicavit Tzschucke ad Mel. tegg. pag. 57 Vol. III. P. II. VII. p. 238 s. 458 A. pag. s. 460 B. Addit Valcken. zum XXIII, 24 de Gallis Bo-Marrantis, quae cum Issedome, quem Herodotus memodidit, conveniunt. Tu conf. L XIII, 482 seqq. Quin tedo Diacono II, 14 Alboinus, ardorum rex, e capite Kuniregis Gepidarum ab ipso poculum parari iussit, e quo mda, uxor sua eademque mdi filia, biberet. Vid. Gibeschichte d. Verf. u. Unter-L roem. Reichs Vol. X. cap. : 357 vers. germanic. Cruii moris alia aliunde exemferre dicitur Mascow II. p.

**γάλματι χρέωντ**αι] άτε a duois abest, sine ullo sensus deo. Eadem varietas IV, 28. " acque atque έπειτα haud ob librorum consensum; redd. zoéovrai et éneitev. -Schweigh, in Latina interqe reddiderat: vas sacrum; Herod. s. v. reponi vult: or-, quo gloriantur. Nec aliter sk. ad Mel. II, I nott. exegg. seq. 57 αγαλμα omnino id at, quo quis delectatur, inoc loco de poculo accipient optime monuit Ruhnken. aci Lex. Plat. pag. 6 seq., dici hoc vocabulum de doumini alicui consecratis indetimulacris deorum. Unde quid

hoc loco sibi velit vocula, vix cuiquam obscurum esse poterit, recteque observat Is. Voss. (cui adstipulatur Italus Herodoti interpres) ad Melae l. l., Herodoti verba ita accipienda esse, ut Essedones capita parentum snorum deaurata in sacello ant larario collocarint iisque tanquam simulacris honores annuos exhibuerint: quod idem in Panebia, Libyae populo, enarrat Damasce-nus, teste eodem Vossio. Atque Rennel. l. l. pag. 440 se vidisse scribit crania ad poculorum formam efficta, e templis sacrisque locis in Butan subducta. — In seqq. έπετείους e Sancrofti libro atque Aldina retinui pro ἐπετέους. Cf. III, 89.

τὰ γενέσια] scilic έπιτελέουσι. In Bekker. Anecdd. I. pag. 86, 18 invenio: γενέθλιον ήμεραν άξιούσιν άει λέγειν, οὐ γενέθλια, οὐδε γενέσια. Ευριπίδης Ίωνι, Ήροδοτος τετάρτω. Celebrantur τὰ γενέσια teste Ammon. pag. 35 έπὶ τῶν τεθνηκότων, έν ή ξκαστος ήμέρα τετελεύτηκε, ubi conf. Valcken. nott. Neque aliter praecipiunt Hesychius s. v. I. p. 815. Pollux Onom. III, 102. Bekker. Anecdd. pag. 231. Quos si sequimur, intelligenda erunt sacra in defunctorum honorem memoriamque quotannis instituta ipso mortis die redeunte : neque tum τὰ γενέσια admodum different ab iis sacris, quae dicuntur νεκύσια. Aliter ta-men Suidas: γενέσια, ή δι' ένιαντοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τεχθέντος μνή- $\mu\eta$ , et Grammaticus apud Lobeck. ad Phrynich. p. 104: γενέθλια ή δι' ένιαυτού έπιφοιτώσα του τεχθέντος έορτη, γενέσια ή δι' ένιαυτου έπιφοιτώσα του τεχθέντος μνήμη; ubi quod vir doctus in Pauly Realencyclop. III. p. 542 legi vult τεκόντος pro τεχθέντος, de eo valde dubito. Utut igitur statuis, τὰ γενέσια, quae hoc Herodoti loco commemorantur, indicant festa natalitia, quae mortuorum memoriae dicata in ipsis corum diebus aguntur nataάλλως δὲ δίκαιοι καὶ οὖτοι λέγονται εἶναι ' ἰσοκι όμοίως αί γυναϊκες τοῖσι ἀνδράσι. γινώσκονται μ οὖτοι.

27 Τὸ δὲ ἀπὸ τούτων τὸ κατύπερθε, Ἰσσηδόν. λέγοντες τοὺς μουνοφθάλμους ἀνθρώπους καὶ τοὶ φύλακας γρῦπας εἶναι, παρὰ δὲ τούτων Σκύθ λαβόντες λέγουσι, παρὰ δὲ Σκυθέων ἡμεὶς οἱ ἄλ μίκαμεν, καὶ οὐνομάζομεν αὐτοὺς Σκυθιστὶ ᾿Αρ.

libus: cum quibus natales martyrum apud veteres Christianos comparat Kuhn. ad Polluc. l. l. Vid. Becker. in Charicl. III. p. 120 ed. sec. C. Fr. Hermann. Gottesdienstl. Alterthüm. §. 48. not. 11. Privatalterth. §. 31. not. 24. Idem in Praefat. ad Platon. T. V. p. XIII: ,,γενέσια memoriam potius nativitatis spectant, sive ea vivo, ut Alcib. p. 121 C, sive mortuo homine colatur." Tu vid. Eichstadt. Opuscc. oratt. pag. 297 seq. F. G. Schoene: De veterum nataliciis solemnibus. Halberstadt. 1832, et quae alia excitavit C. Fr. Hermann l. l. Cr. conferri vult Adnot. in Porphyr. de Vita Plotini II et in Plotin. ipsum III, 5. 2 et VI, 9. 9.

άλλως δὲ δίκαιοι] Heeren. Ideen I, 2. pag. 313 hoc its intelligit, ut gens fuerit cults minimeque rudis ac peregrinis hominibus mercaturae causa illuc delatis infests. Ad mercaturam, cui faveant, refert Voelcker: Mythische Geogr. I. pag. 191.

## CAP. XXVII.

τούς μουνοφθάλμους άνθρώπους καὶ τοὺς χουσοφύλακας γοῦπας εἶναι] Articulum τους cum Schweigh. et Gnisf. e duobus codd. inserui, quos eosdem etiam sequitur Dindorf. Ad vulgatam lectionem, a qua abest articulus, rediit Dietsch. De voce μουνόφθαλμος plura attulit Spanhem. ad Callimach. H. in Dian. 53. Quod sequitur νενομίκαμεν, vulgo reddunt: accepimus. Malim equidem verba Graeca (παρά δὲ Σπυθέων ήμεις οί αλλοι νενομίκαμεν) sic interpretari: a Scythis vero accepta (de hominibus unoculis et de gryphibus auri custodibus) nos, caeteri homines, (sic se habere) vulgo Conf. IV, 59. 94. III, 3 phis diximus in Excursa 'Αριμασπούς] Grypha Arimaspis praeter Heros l. et III, 116) memora Prometh. 809 seqq.

όξυστόμους γὰς Ζηνί πύνας Γοῦπας φύλαξαι, τό νῶπα ᾿Αριμασπὸν Ιπποθου οἰκοῦσιν άμφὶ νεθμα, πόρον.

Quae ipsa ex Aristeae quo vid. nott. ad IV, contendit Voelcker. M I. pag. 184. Confert aute ad Aeschyli locum et ! VII. hist. 144 et Gellium quibus addit Valcken. Pl vitt. Sophist. II, 9. &. ed. Olear. Attigit quo 1, 15; qui postquam de rum custodientibus locut in modum pergit: "Hoz sunt Scythae, Scytharusinguli oculi esse dica maspi. "Add. Plin. I' Utrumque, et Aeschylun tum, respexit Eustath. Perieget. 31 plura dispu bus etiam haec: - Apt θὰ καὶ Ἡροδότω δοκ**εῖ, ἐ** του πάθους καλούνται, πείν μονόφθαλμοι άο τὸ εν Σκυθιστί, μα οφθαλμός ιστορεί τος καὶ τοὺς χουσοφύλα ανωτέρω των Αριμασπο τ. λ.; e quibus ipsa Her mutanda esse voluera

αρμα γαρ εν καλέουσι Σκύθαι, σπου δε τον όφθαλμόν.

Thes. Critt. II. pag. 636. Cui nemo editorum obsecutus est. Nam in Scytharum dialectis spu significare oculum, et arim unus monemur. Vid. Wachter. in Praefat. Glossar. Germ. \$ XIII. Nec magis mihi innotescunt interpolationis vestigia, quae in his ipsis verbis ab Hartungio tentatis: εριμαγάρ εν καλέουσι Σκύθαι, σπου δε τον όφθαλμον aperta esse ait Gatterer. in Comment. societ. Gott. XIV. pag. 9. Ipsa Herodoti interpretatio num iusta ac proba sit, vix dixeris: reiecit eam prorsus Zeuss (Die Deutschen u. ihre Nachbarst. pag. 299) Arimaspos ad Persarum linguam potius revocans, in qua hand raro Ari et Asp in gentium aut virorum singulorum nominibus occurrent: de quo etiam cogitavit Halling. (Wien. Jahrbb. LXIII. pag. 189 seq. coll. 165 seq. 171 seq. Deutsche Gesch. I. p. 128, qui alia mira de Arimaspis comminiscitur) itemque Oppert. (Archiv. des Miss. scientifiq. V,5. pag. 190), qui ad alterum ge-aus cuneatae scripturae hanc vocem refert: gharimmus, cum ghar valeat Nolo plura proferre in tali re, quae ad liquidum perduci vix poterit, proboque Hansen, l. l. pag. 92 seq. 162. cautius de his statuen-

Ipam Arimasporum gentem haud pauci veterum scriptorum commemorant, quorum locos suppeditabit Ukert: Geogr. d. Gr. u. Roem. III, 2. P. 406 seqq., eos quoque adiiciens scriptores, qui recentiore actate de hac gente disputaverunt, ac singula, quae a veteribus traduntur, accurate exhibens: omnem vero hanc famam de Arimaspis per Aristeam potissimum excultam et propagatam videri idem admonuit vir doctus. Qui post Herodotum Arimasporum aliquo modo mentionem faciunt, plerique habent gentem Scythicam in septentrionalibus Asiae regionibus habitantem, cosque etiam haud raro eum Hyperboreis coniungunt: unde Stephanus Byzant. 'Αριμασποί' έθνος Τπερβορέων. Ipsas sedes gentis accuratius non indicant: quas, modo vera sit gens verique quid in hac tota fabula subsit, ad radices boreales montis Al:ai, ubi magna provenit auri aliorumque metallorum copia, quaerendas esse, recte statuere milii videntur A. de Humboldt: Asie centrale I. p. 402 seq. et Ritter: Erdkunde III. p. 336 seq.: quamquam in iis, quae de Arimaspis traduntur, id quoque respiciendum videtur, quod in fabula de Gryphis tenendum esse in Excursu ad III, 116 monuimus, quandoquidem Gryphi et Arimaspi coniuncti in his commemorantur. Itaque ad auri copiam in his regionibus Asiae borealibus circa montem Altai provenientem, sed summis laboribus ac difficultatibus adeoque ipsis periculis tollendam ea quoque spectare credam, quae de Arimaspis traduntur mira ad caeteros homines ab his regionibus et ab auri thesauris tollen dis arcendos efficta: sive veram gentem habeas Arimaspos, quod ipse credere malim, sive prorsus fictam. Conf. Humboldt. 1. 1. et Boettiger: De Arimaspis, quos etiam cum Graecorum Cyclopibus unoculis comparat, in: Kleine Schriften I. pag. 171 seq. His addere licet alia quacdam virorum doctorum, qui in sedibus gentis investigandis desudarunt, commenta. Inter quos De Guignes (Mem. de l'Acad. d. Inscr. XXXV. pag. 562), ut inde ordiar, Arimaspos Sinensibus vult cognitos fuisse sub nomine Hiong-nou, qui a septentrione Sinae orientalis habitarint inde a fluvio Irtisch Calmuccorum in terra usque ad fines Tartariae orientales, unde secundo ante Chr. n. saeculo in terras proximas incursiones fecerint ipsamque Sinam terrore impleverint. Quo vel magis a vero aberrasse putandus est Reichard. l. l. p. 17, qui Arimasporum nomen adliuc servari contendit in oppido Aramaschews kaia gubernii Permensis. Rennel. pag. 437 circa Indi fontes ad montem Altai, qui ipse ab auri copia traxerit nomen, cum Alta apud Calmuccos Mongolosque denotet aurum, gentes habitasse su-

# 28 Δυσχείμερος δε αυτη ή καταλεχθείσα πάσα χώρη

spicatur, quarum nomen cum indicarit unoculos, Arimaspos inde Gryphosque confictos esse arbitratur. Ad quam sententiam accedunt, quae de Arimaspis disseruit Voelcker. Myth. Geogr. I. pag. 193 seq. Aliam appellationis causam comminiscitur Wahl. (Ostind. pag. 490), qui Arimaspos supra Essedones collocat iisque proximos tenuisse statuit meridionales montis Altai tractus. Nam gentem nomadicam inde unoculam dici arbitratur, quod contra frigus capitis tegmine usa sit tali, quod uno tantum foramine videndi causa fuerit instructum, vel quod arcuum tractandorum peritissima gens in iaculando, ut fit, unum oculum occludere solita sit. Ac denique Ritterus (Vorhalle pag. 282 seq. 305) Arimaspos, Issedones, Massagetas ad meridionalem Oxi ripam in antiqua Bactria habitasse ponens ipsos Arinaspos pro una tribu Medorum Cadusiorumye nobili habet, eaque bellica, cum Issedones atque Hyperborei plane diversi pacisque et artium pacis amantissimi fuerint; indeque etiam cos componit cum Maspiis, de quibus Noster I, 125. In regionibus propius ad montem Ural sitis Arimaspos quaesiverunt Erman et Eichwald, quorum locos in Excursu ad III, 116 attuli: unoculos Arimaspos dici putat Eichwald maiores Wogulorum s. Calmuccorum, qui parvis et acutis oculis ita utuntur, ut unum tantum oculum habere videri queant: quae non magis probem quam si quis cum Boettigero l. l. ex more gentium talium, quae frontem et vultum variis figuris s. coloribus inducere solent, hacc explicare velit. Propius haud scio an conveniat, quod Ritter. l. l. II. p. 507 affert de Mongolorum principe, qui nomen accepit ab uno oculo, quem in medio fronte habebat quoque in longum latumque prospiciens optime utebatur. Ac denique in Arimasporum fabula, quae Graeca ex parte certe est, de Cyclopibus quoque Graccorum cogitari posse nemo non videt. Quantum

vero fabula haec de Ari mediam usque actatem fu gata, vel inde colligas, Germanis eorumque poi aevo incogniti fuerunt vid. Massmann: Kaiserch p. 317.

## CAP. XXVIII.

Δυσχείμερος δὲ αθεη π. cem δυσχείμερος de ri iam Homerus adhibuit (1 XVI, 234) de Dodona. adhibuit Apollon, Rhod. I tum hunc Nostri locum **af** denburg De nativ. simpli dot. p. 149 seq.: quippe qu ter probetur illa Herodote nis simplicitas, quae nat conveniat. Quae Herodo mio frigore hisce in regio scribit, ea modum nimis vult Rennel. pag. 443, 1 memor eorum, quae Heroe similia tradunt Strabo VI s. 472 A. atque Ovidius, Euxini ora diutius comme Pont. I, 3, 37. III, 1, 15. seq. Cfr. Hippocrat. De a locc. §. 96, ubi adeo hae de Scythia: "— ωστε το μώνα αίει είναι, τὸ ở δε θέ ημέρας και ταύτας μη 1 recte monere videtur He p. 297, antiquitus maius isse in his regionibus pe frigus, quam adhuc esse ( pellibus sane maxime indi colae, eâ, quam supra di: (ad IV, 24) acquirendis. IV. p. 71 quae hic de nin produntur, inde repetit, q dotus regios Scythas mu septentrionem versus sibi rit. Ad Heerenii sententi ris temperie nunc nonnil accedunt ea quoque, qu disputavit Eichwald 1. 1. coll. Brandstaeter. l. l. pag vel nostra actate subinde fiat frigus in his regionib alia ut taceam, testatur Ch vels I. p. 643. summamqu τί έστι, ένθα τοὺς μὲν ὀκτῶ τῶν μηνῶν ἀφόρητος οἶος γίνεται κρυμὸς, ἐν τοῖσι ῦδωρ ἐκχέας πηλὰν οὐ ποιήσεις, πῦρ δὲ ἀνακαίων ποιήσεις πηλόν. ἡ δὲ θάλασσα πήγνυται, 293 καὶ ὁ Βόσπορος πᾶς ὁ Κιμμέριος καὶ ἐπὶ τοῦ κρυστάλλου οἱ ἐντὸς τάφρου Σκύθαι κατοικημένοι στρατεύονται, καὶ τὰς ἀμάξας ἐπελαύνουσι πέρην ἐς τοὺς Σινδούς. οῦτω μὲν δὴ

coeli intemperiem expertos esse cos, qui nostra memoria in iisdem regionibus militarunt, nemo nescit. Quae sēris intemperies num nostra aetate mutata sit an eadem manserit at que antiquis temporibus, id quidem nunc non disceptabo: quamquam nullam mutationem factam esse contendit Idelar ad Aristotel. Meteorolog. I, 12. pag. 443. Herodoto autem, qui e mitiori Ionum coelo profectus in has regiones pervenerat, longe frigidiorem videri potuisse hanc ipsam terram, in qua adhuc per magnam anni partem pellibus induti vitam degunt, recte admonuit Hansen. l. l. Pag. 57. Alia, quae per aestatem none maximum calorem in his regionibus obtinere testantur, attulit Kolster. l. l. XII. p. 592 seq. 629 seq. Conferas etiam Neumann. l. l. p. 48 seq. — Ad οΰτω δή τι conf. nott. ad III, 120 et III, 12.

isθα τους μέν οπτώ κ. τ. λ.] Respicit hace Eustath. ad Dionys. Perieg. 669. Ad verba ἀφοφητος σίος Math. Gr. Gr. (ξ. 445, ઉ., b.) apte that the period of the studie Platonis Iocum in Charmid. p. 155 C. ἀνέβλεψέ μοι τοὶς ὀφθαλεκός ἀμηγανόν τι οΓον. Indicaturent gelu intolerabile, quale vix cositari aut tolerari potest: adeo ut hoc gelu saeviente aquâ effusâ lutum efficere nequeas (cum aqua statim in glaciem constringatur), sed ignem accendas necesse sit (ne scil. aqua congelet). Simili modo σσος adhibetur IV, 194, ubi vid. nott.

The salassa πηγνυται] Consimilia, quae interpretes attulerunt, sontur apud Virgil. Georg. III, 100. Ovid. Ex Pont. IV, 9, 84. [III, 15.] Pompon. Mel. I, 19, 140. Sept. Herc. Fur. 530. Strab. l. l. coll. Diodor. Sic. III, 33 et V, 25. Quammus weteribus iam mirum esse virgin, quod h. l. tradit Noster, te-

stantur Tauri philosophi verba apud Gellium N. Att. XVII, 8: "tametsi Herodotus", inquit, "historiae scriptor, contra omnium ferme, qui haec quaesiverunt, opinionem scribit, mare Bosporicum, quod Cimmerium appellatur, earumque partium mare omne, quod Scythicum dicitur, gelu stringi et consistere." Quae eadem ferme repetiit Macrob. Sat. VII, 12, 31. In hisce antiquitatis testimoniis, quae ad Herodoti verba de mari hoc congelato et de Bosporo Cimmerio toto gelu constricto comprobanda satis valent, nunc subsisto: alia posterorum temporum testimonia per singulos annos, quibus talia vel in Ponto Euxino eiusque partibus vel in fluviis in Pontum irruentibus acciderint, usque ad nostram actatem accurate persecutus est omnemque hanc quaestionem pertractavit Tchihatcheff: Asie mineure II. pag. 66-107, in causas simul inquirens, unde hoc effectum sit. Quae omnia Herodotum vera retulisse egregie comprobant.

οί έντος τάφοου Σκύθαι] Cf. nott. ad IV, 3. Duo libri τάφοης. De quo vid. nott. ad IV, 201. — Ρτο στρατεύονται Valckenario in mentem venit άμαξεύονται vel ἐππεύονται, Toupio Emendd. in Suid. III. pag. 443 Lips. στραγγεύονται (i. e. super glaciem otiantur), quod ipsum arrisit Larchero. Nec tamen ulla opus emendatione, cum de hostili hîc agi excursione verba seqq. τὰς ἀμάξας ἐπελαύνουσι satis doceant.

ές τους Σινδούς] Pro Ίνδους, quod omnes libri scripti praebent, reposui cum edd. Σινδούς ex Holstenii emendatione ad Steph. Byzant. (qui pag. 670 Berk. Σινδοί, άπο μεσημβρίας της Μαιώτιδος λίμνης: Ένιοι δὶ καὶ τὸ Σινδικόν γένος φασίν είναι τῶν Μαιωτῶν ἀπόνος φασίν είναι τῶν Μαιωτῶν ἀπόνος ξερούς και τῶν Μαιωτῶν ἀπόνος και και το κ

τοὺς ὀκτὰ μῆνας διατελέει χειμὰν ἐὰν, τοὺς δ' ἐπι τέσσερας ψύχεα αὐτόθι ἐστί. Κεχώρισται δὲ οὖτος μὰν τοὺς τρόπους πᾶσι τοῖσι ἐν ἄλλοισι χωρίοισι

σπασμα) coll. Is. Voss. ad Scylac. Peripl. §. 72. p. 450. T. I ed. Gail. probantibus Wesselingio in Dissertat. Herodot. XI. p. 179 et Ukerto Geograph. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 494 seqq., qui omnia fere huc spectantia attulit ipsumque numum et inscriptionem, qua satis superque probatur haec emendatio, quae aeque etiam spectat ad IV, 86, ubi pro 'Îνδικής, quod omnes libri scripti afferunt, rescripsi Σινδικής. Recte enim Plinius H. N. IV, (12) 26: ,,regio Scythica Sendica nominatur." Mela I, 19, 112: ,, Sindos in Sindonum ab ipsis terrarum cultoribus condita est." Unde "Sindi ignobiles" apud Ammian. Marcell. XXII, 8. Quos eosdem Sindos Sindicamque regionem norunt Strabo XI, 2. p. 492 s. 753 C. p. 495 s. 757 C. 758 A. p. 496 s. 759 C., ubi Sindiacus portus s. Sindicus, quem etiam commemorant auctor Peripli alterius Ponti Euxini §. 2. pag. 2 Huds. pag. 207. T. III Gail., Scylax Peripl. §. 72. p. 32 Huds. pag. 285 Gail. T. I, Scymn. Chii Descript. orb. 888, Dionys. Perieg. 681 ibique Eustathius, Geograph. Ravenn. V, 10. p. 266, Nicol. Damasc. p. 160 ed. Orelli, cuius conf. nott. in Supplemm. p. 84, alii. Quae cum ita sint, lectionis iure dudum proscriptae patrocinium post Kannegiesser. in Alterthumswissensch. p. 147. 202 minime debebat suscipere Ritter. Vorhalle p. 157 segg. Erdkunde II. p. 618 seqq., qui Ivdove in Herodoto omnino mutandum negat, cum de Indica gente hîc agatur; quae ad colonias ex interiori India ad Caucasum Pontique Euxini oras usque prisco admodum aevo deductas pertinuisse putanda sit. Add. Eichwald: Alte Geographie d. Casp. Meeres pag. 353 seq. Quae mihi longius repetita videntur, cum dubium vix esse possit, Sindorum gentem ex iis, quae modo attulimus, testimoniis habitasse ea fere in regione, quae nunc a fluvio cogno-

mine vocatur Kuban, ubi u ac regio Sudschuk (quo ip mine Sindicae vestigia supe Reichard. p. 36 l.l.). Cf., Mannert. IV. pag. 106 Tzschucke ad Mel. l. l. Vol p. 627 seqq. 630 nott. exegg in Corp. Inscriptt. Graece. 1 et pag. 1000, ubi quod pra doi accentu retracto pro equidem haud assentior. gentem postea ulterius ad progressam esse statuit (Nordgest. d. Pont. p. 62. sane referentur, quos in Tl vit Homerus Ili. I, 549, quibus tamen conferas disput. in Aeschyl. Trilog. seqq.] itemque regio Sinti cedonia urbsque Zirdos doto VII, 123 commemoral ·nique Asiae minoris urbs S stremo adiiciam ex A. G. Bibl. Indic. II, 3. pag. 30 fluvium Indum ab indig Sindhum, recteque Plinium (23) 20 scribere: "Indus in dus appellatus."

Κεχώρισται δὲ ούτος ὁ τ. λ.] Hiems, haec enim est mens, omnino diversa hieme, qualis in aliis ort rum partibus fieri solet. cem τους τρόπους conf. I 108. Pro αλλοισι χω**ρίοισ** Sancrofti libro recentt. e buerunt άλλησι χώρησι, υ evitentur, quae auribus mi videri queant, sex vocabu dem syllabam desinentia quam nec hoc loco, nec al legitur I, 60, tali xaxoqo cos offensos esse existima in Indic. praelectt. hiemm. gimont. Maiorem difficulta bet structura insolens ver ρισται, quod cum geniti rumque habeat additum (v. 140. II, 91), hoc loco cu πασι τοίσι — χειμώσι con quare ab Herodoto scripti

γοισι χειμώσι · έν τῷ τὴν μὲν ὡραίην οὐκ ὕει λόγου ἄξιον οὐδεν, τὸ δὲ θέρος ὕων οὐκ ἀνίει. βρουταί τε ἦμος τῷ ἄλλη γίνονται, τηνικαῦτα μὲν οὐ γίνονται, θέρεος δὲ ἀμφιλαφέες ἢν δὲ χειμῶνος βρουτὴ γένηται, ὡς τέρας νενόμισται θωυμάζεσθαι. ὡς δὲ καὶ ἢν σεισμὸς γένηται, ἤν τε θέρεος ῆν τε χειμῶνος, ἐν τῷ Σκυθικῆ τέρας νενόμισται. ἵπποι δὲ ἀνετούμιστοι φέρουσι τὸν χειμῶνα τοῦτον, ἡμίονοι δὲ καὶ ὄνοι οὐκ

πέσι τῶν ἐν ἀλλ. χ, γινομένων χειμώνων putat Herold Emendatt. Herodott. P. II. p. 15, dativum πῶσι eo modo explicans, quo ῶπασι I, l, ubi conf. nott. Qua quidem emendatione omnis utique structurae tollitur difficultas, nisi dativum quoque in tali structurae genere ab Herodoto adhiberi potuisse credas, in quo alii genitivum huic verbo adiungere solent. Verbis ἐν ἄλλοισι χωρίωσι Nostrum respicere ad Graeciam potissimum adeoque etiam ad Italiam inferiorem, in qua diutius ipse est commoratus, monere vix opus videtur.

έν τώ την μέν ώραίην ούκ θει λό-700 αξιον ουδέν] Schweigh. την equino de solito ac statuto pluviarum tempore intelligit, s. de ea anni tempestate, qua alibi vulgo imbres cadere solent. Itaque de hiemali potius tempore intelligendum, ut recte vidit Herold l. l. pag. 16. Alii, minus opinor recte, malunt bacc de verno tempore accipere, quo alibi solent cadere imbres, quibus nives liquefiunt, Zephyris accedentibus. Ad ipsam locutionem την ώραίην, quae etiam inveaitur in Demosthen. orat. III in-Philipp. §. 48. p. 123 et in orat. contr. Dionysodor. §. 30, pag. 1292, quod vulgo supplent ωρην, iure hoe displicet Schaefero ad Lambert. Bos. de Ellipss. L. Gr. pag. 577, cum certe nemo quisquam dixerit την ώραίην ώρην, ideoque ώραία in telibus παραγώγως dici existimat pro ώρα.

11, 113, III, 117 ibique nott. De forma ἀνίει consul. I, 6. III, 109. IV, 125. — De voce ἀμφιλαφής di-

ximus ad III, 114. Ad τη άλλη conf. II, 36 et nott. ad I, 1. Particula ημος (quando) uno tantum hoc loco utitur Herodotus itemque Hippocrates: Homerica enim est vox (vid. Iliad. 1, 475 allisque locis; cf. Nitzsch. ad Odyss. I. p. 272), quam inde tragici quoque assumpserunt. Plurima dabit Thesaur. Ling. Graec. IV. p. 177 ed. Dindorf.

ώς τέρας νενόμισται θωνμάζεσθαι] In hisce equidem veterem lectionem, quam scripti libri afferebant, cum Schweigh. et Gaisf. restitui pro θωμάζεσθαι, quod Gaisf. induxerat, reponens θωυμάζεσθαι, monente Struvio in Spec. III. p. 7 seq., quo iam usi sumus in not. ad III, 148. Nec sane constans in his reperitur Gaisford., ut qui di-phthongum reliquerit IV, 30. 53. 82. 85, sed immutaverit IV, 42. 111. 129, 199 et constanter in reliquis. Tu vid. nunc Bredov. pag. 142. Vulgata lectio ώς τέρας δωυμάζεται. a Matthiaco et Dindorf. servata, e Wesselingii fluxit editione. Quam nos restituimus librorum veterum lectionem, es vix mendi suspicione caret; cum vox θωυμάζεσθαι male textui intrusa videatur. Post verba ως δè inserui cum recentt. edd. voculam και vulgo omissam. In loci interpunctions variant, cum alii comma ante verba έν τη Σαυθική, alii post haec verba ponant. - Terrae motus in Russia rarius accidere, in meridionalibus tamen regionibus subinde observari scribit Hansen. l. l. pag. 59. Apud Mongolos tonitrua, quae insolito tempore accidunt, pro malo haberi omine scribit Neumann: Die Hellen. im Skythenl. I. pag. 268.

ανέχονται ἀρχήν τη δὲ ἄλλη ἵπποι μὲν ἐν κρυμφ ἰ
29 ἀποσφακελίζουσι, ὅνοι δὲ καὶ ἡμίονοι ἀνέχονται. Δ
μοι καὶ τὸ γένος τῶν βοῶν τὸ κόλον διὰ ταῦτα οὐ φύε
αὐτόθι. μαρτυρέει δέ μοι τῆ γνώμη Όμήρου ἔπος ἐν Ὁ
ἔχον ὧδε:

Καὶ Λιβύην, όθι τ' ἄρνες ἄφαρ περαοί τελέθουσι.

όρθῶς εἰρημένον, ἐν τοῖσι θερμοῖσι ταχὺ παραγίνεσθι ρεα. ἐν δὲ τοῖσι ἰσχυροῖσι ψύχεσι ἢ οὐ φύει κέρεα τι ἀρχὴν, ἢ φύοντα φύει μόγις. ἐνθαῦτα μέν νυν διὰ 1 30 γίνεται ταῦτα. Θωυμάζω δὲ (προσθήκας γὰρ δή μοι δ ἀρχῆς ἐδίζητο), ὅτι ἐν τῆ ἸΗλείη πάση χώρη οὐ δυνέαι

ανέχονται ἀρχήν] Articulum τὴν, quem vulgo ponunt ante ἀρχήν, cum Gaisf. meliorum librorum iussu delevi. Cf. IV, 29. III, 16. Cr. hîc citat Fischer. Ind. in Aeschin. Dialogg. s. v. ἀνέχεσθαι et Eustath. ad Odyss. XIX, 27. pag. 680, 12 Bas. Ad argumentum loci facit Plinius Hist. Nat. VIII, (68) 43 de asinis: "Ipsum animal frigoris maxime impatiens; ideo non generatur in Ponto, nec aequinoctio verno, ut caetera pecua, admittitur, sed solstitio."—Ad verbum ἀποσφακείζουσι (tabefiunt) conf. nott. ad III, 66. Add. Coraës ad Hippocrat. De aër., aq. et locc. T. II. p. 185 seq.

## CAP. XXIX.

τὸ κόλον] "Eustathius ait κόλον Ionum esse et uvoioleureicoai de arietibus et bubus, cornibus defectis, ad Iliad. n' p. 1049, 17 s. 1062, 30. Opportune Hippocrates de Scytharum curribus: τὰς δὲ αμάξας ελκουσι ζεύγεα — βοων κέρως άτερ ου γαρ έχουσι πέρατα υπό ψύχεος, De aër., aq. et locc. pag. 291 [§.93 Cor.]" Wesseling. Respicit Herodotea idem Eustath. ad Odyss. pag. 1485, 10 s. 152, 35. Quae Strabo profert VII. p. 307 s. 471 C., ex Herodoteis fluxisse recte monet Valcken. Italus Herodoti interpres itemque Coraës ad Hippocr. l. recentioris peregrinatoris, Pallas, affert testimonium, hodieque per Tartariae regiones inveniri all bestias, cornubus carente pros, arietes. μαρτυρέει δέ μοι τῆ γε

ρου έπος] Retinui vulgata

cei, Florentini, aliorum s

firmatam. Nam pro để 🚜 🗸 rant δέ μου et ante 'Op1 ruerant xal, utrumque ex Sancrofti libro. - Home qui citatur, exstat in Ody Tu conf. nott. ad Herodo άφαρ κεραοί τελέ**θουσι** stae Homerici interpretati γέως περατοφυούσι διά τ τητα cum Herodoto conve Nitzsch. in nott. ad Hom 241. Pertinet huc quoque lis locus, ab interpretib dudum allatus, Hist. Anir 28: καὶ έν μεν Λιβόη εί ται πέρατα έχοντα τὰ περι πριών. Reliqua dabit Ni Ad vocem agae (cito, cele Homer. Ili. I. 349. XVII. 405. Odyss. II, 169, ne p

## CAP. XXX.

προσθήκας — ἐδίζητο pro ἐδίζετο exhibui cur edd. Cf. I, 65. In quibus exstat ἐζήτησε, quae vulga nis est glossa. προσθήκε nes, accipio digressiones, astrum valde delectari no Conf. nott. ad I, 23 col IV, 167.

σθαι ήμιονοι, οὖτε ψυχροῦ τοῦ χώρου ἐόντος, οὖτε ἄλλου φανεροῦ αἰτίου οὐδενός. φασὶ δὲ αὐτοὶ Ἡλεῖοι ἐκ κατάρης τευ οὐ
γίνεσθαί σφι ἡμιόνους. ἀλλ' ἐπεὰν προσίη ἡ ῶρη κυτσκεσθαι
τὰς ἴκπους, ἐξελαύνουσι ἐς τοὺς πλησιοχώρους αὐτάς καὶ
ἐκειτά σφι ἐν τῆ τῶν πέλας ἐπιεῖσι τοὺς ὄνους, ἐς οὑ ἄν σχῶσι
αί ἵκκοι ἐν γαστρί ἔπειτα δὲ ὀπίσω ἀπελαύνουσι. Περὶ δὲ 31
τῶν πτερῶν, τῶν Σκύθαι λέγουσι ἀνάπλεον εἶναι τὸν ἡέρα,
καὶ τούτων εἵνεκα οὐκ οἶά τε εἶναι οὖτε ἰδεῖν τὸ πρόσω τῆς
ἡκείρου οὖτε διεξιέναι, τήνδε ἔχω περὶ αὐτῶν τὴν γνώμην. τὰ
κατύκερθε ταύτης τῆς χώρης αἰεὶ νίφεται, ἐλάσσονι δὲ τοῦ θέ-

έπ πατάρης τευ] τευ, in quibusdam libris male omissum, cum aliis retinet Eustath. ad Dionys. Perieg. vs. 409. De ipsa re landant Pausan. V, 5, 2. V, 9, 2. Plutarch. II. pag. 303 B. (ubi Wyttenbach. in Animadverss. pag. 74 Herodotei loci haud immemor fuit) Antigon. Caryst. Histor, mir. 13. Atque ob hasce aras cursus mulorum certaminaque, in ludis Olympiacis Ol. LXX introducta, mox abrogata esse videntur Larchero. Quae causa num vera fuerit, hand dixerim: id vero certum est, mulorum cursus in ludos Olympiacos Olympiad. LXX receptos iam Olympiad. LXXXIV desiisse: qua de re conf. citt. ab C. Fr. Hermanno: Gottesdienstl. Alterthiim. §. 50. not. 7. Krause: Gymnastik u. Agonistik d. Hellenen. I. pag. 569. — In prozime seqq. intactum reliqui: ἐπεὰν προείη ἡ ῶρη, quocum conf. II, 41 et quae alia attulit Bredov. p. 408. Male alii προση. Ad formam κυΐσκε-•Ou conf. Fischer. ad Weller. III, a. P. 121 et ad locutionem σχώσι — έν yastol III, 32. De forma έπιείσι (immittunt) cf. Bredov. p. 394. Ad significationem conf. III, 85 ibique nott. Ad verba οπίσω απελαύνουσι vid. nott. ad III, 16.

#### CAP. XXXI.

Περλ δὶ τῶν πτερῶν] Tangit Herodotea Eustathius in Epistoll. a Tafolio τη μρετ editis pag. 310, 10. Quo kensu Plumas dixerint Scythae, iam kupra div, 7 indicavimus; hoc loco e Wesselingii observatione notamus simili imagine utentem Psalmistam CXLVII, 16 et Arnobium II. p. 105 [cap. 58. p. 91 Orell.]. Unde Plinius II. N. IV, (12) 26: "Mox Riphaei montes et assiduo nivis casu pinnarum similitudine, Pterophoros appellata regio." Apud Leon. African. in Afric. descriptt. II. fol. 56, monente Larchero, commemoratur locus nomine Burris (i. e. plumis tecti), "eo quod frequentes illic admodum cadant nives, quas plumas quis potius quam nivem iudicaret."
— Pro vulg. ἀνάπλεων e duobus codd. cum Bekkero et Bredov. pag. 154 reposui ἀνάπλεον.

τῶν Σκύθαι λέγουσι] Articulum of ante Σκύθαι requirit Schweigh. Libri non addicunt scripti. Cf. IV, 32. — In seqq. pro οὐκ οἶά τε εἶναι in Florentino cod, invenitur ova οίοί τε είναι. Tu conf. IV, 7. 53. Ad ἐλάσσονι suppl. χιόνι, nisi malis νιφετῷ (ob antecedens νίφεται), quo ipso Noster utitur IV, 50 et VIII, 98. Ad zιόνα άδρην cf. nott. ad I, 16. Mox edidi cum recentt. edd. olxòs pro sixòs itemque in fine capitis αοίχητα retinui ob similes locos II, 34. V, 10, in quibus omnes libri consentiunt, qui hoc loco differunt, in quo Mediceus, Florentinus, alii avοίκητα afferunt, quod recentt. edd. praetulerunt, qui duobus aliis locis codd. scripturam secuti sunt. Tu conf. Lobeck. ad Phrynich. Parerg. p. 731, cui ανοίκητα magis placere videtur. — foixe intactum reliqui, ut I, 39. III, 71.

ρεος η του γειμώνος, ώσπερ και οικός. ήδη ών όστι γιόνα άδρην πίπτουσαν είδε, οίδε τὸ λέγω. Εοικε γ πτεροϊσι καλ διά τὸν χειμώνα τοῦτον, ἐόντα τοιοῦτοι τὰ πρὸς βορέην έστι τῆς ἠπείρου ταύτης. τὰ ὧν πτερ τας την γιόνα τους Σκύθας τε και τους περιοίκους γειν. Ταῦτα μέν νυν, τὰ λέγεται μακρότατα, είρητα 32'Υπερβορέων δὲ πέρι ἀνθρώπων οὖτι τι Σ**κύθι** ούτε τινές άλλοι των ταύτη οίκημένων, εί μη άρα ] ώς δ' έγω δοκέω, οὐδ' οὖτοι λέγουσι οὐδέν Ελεγον 3 Σκύθαι, ώς περί των μουνοφθάλμων λέγουσι. 'Αλλ μέν έστι περί Υπερβορέων είρημένα, έστι δε καί ( Έπιγόνοισι, εί δη τῷ ἐόντι γε Όμηρος ταῦτα τὰ ἔπε

τὰ ὧν πτερὰ εἰκάζοντας τὴν χιόνα — δοκέω λέγειν] Recte Schweig-haeuser, in Lexic. Herodot. I. p. 186 haec ita reddit: "Puto Scythas, quas plumas dicunt, eas nivem intelligere, scilicet nivem cum plumis conferentes;" ut adeo τὰ πτερὰ pertineat ad λέγειν et ad είκαζοντας την χιόνα mente addatur tois πτεροίς. Verba in fine capitis posita: ταῦτα μέν νυν, τὰ λέγεται μακρότατα, είοηται valent: Haec igitur, quae narrantur de terris longissime remotis, (a. me) prolata sunt. Simili modo τὰ μα-κρότατα dixit II, 32, eodemque etiam spectat formula έπὶ μακρότατον, de qua vid. II, 29 ibique nott.

## CAP. XXXII.

'Τπερβορέων δε πέρι ανθρώπων μ. τ. λ.] De Hyperboreis in universum quae tenenda sunt, ea in Excursu ad h. l. attulimus. — Ad olκημένων conf. nott. ad I, 27. De Issedonibus vid. nott. ad IV, 25; de unoculis nott. ad IV, 27.

έλεγον γάρ αν καί Σκύθαι — λέyoval] Scripsit Noster haec respiciens ad ea, quae cap. 27 scripserat de Issedonibus: a quibus quae de hominibus unoculis tradita essent, ea inde accepisse et propagasse Scythas dixerat. Simili modo Noster hoc loco argumentatur, quo probet Issedones revera nihil de Hyperboreis tradere: nam si quid revera tradidissent, id inde acceptum pari

modo Scythae etiam dix ea, quae de unoculis tradunt. 'Αλλ' Ησιόδω μέν έστι

έποίησε] Hacc verba, sanissima videntur, pro cuiusdam veteris adno buit F. A. Wolf. Prolegg pag. CLVII. Neque ver Schweighaeusero neque in Dissert. de Hyperbo neque ullam. equidem in sam, cur haec verba habeam, quae ex deperd Hesiodi carmine, ex Eo liter ducta esse putem. Noster ad Hesiodi testin mo loco provocat, altero Homerum: causa inde tenda videtur, quod Hesi actate certe longe antec gonos: quod carmen, I scriptum a posteris, por siodi carmen confictum mus. - In seqq. ad si on I, 112. 129 ibique nott. reddi vult Hartung (Lehr Part. I. p. 396): das heiss ders.

έστι δε και Όμήρο νοισι, εί δή τω έοντι ταῦτα τὰ ἔπεα ἐποίησε] commemorantur etiam in Homeri et Hesiodi p. 4 sterm.) s. pag. 325 (ed. ( ἔπη ζ΄, primusque inde ν fertur, additis verbis:  $\phi$ νες καὶ ταῦτα Όμήρου

Πολλφ δέ τι πλείστα περλ αὐτῶν Δήλιοι λέγουσι, φάμενοι ίρὰ 33 ∦ ἐνδεδεμένα ἐν καλάμη πυρῶν, ἐξ Ὑπερβορέων φερόμενα, ἀπι-

idem versus etiam inter alia ex lliade et Odyssea allata legitur in Aristoph. Pac. 1270 ed. Brunck., ubi Scholia Antimachum carminis auctorem falso declarant, qui, ut dudum recte monuit Brunck., antiquior certe fuerit poëta necesse est adeoque ipse, ut ferebant, Homerus: quem ab Aristophane quidem pro Epigonorum auctore habitum esse inde colligi posse putat Sengebusch in Homerica Dissert. prior. pag. 180. Accuratius in hoc carmen inquisivit eiusque argumentum, quoad fieri potuit, eruere conatus est Welcker (Der Epische Cyclus etc. II. p. 380 seqq.). Quo carmine cum res ab Epigonis (i. e. filiis corum principum, qui contra Thebas profecti erant) gestae celebrarentur, adeo ut hoe carmen proxime exciperet Thebaiden, in qua res ipsorum illorum Principum Thebas invadentium canebantur, exstiterunt haud pauci, qui τους Επιγόνους vix peculiare carmen fuisse putarent, sed partem Thebaidis; conf. E. L. de Leutsch: Thebaid. cyclic. reliqq. Gotting. 1830, cap. II aliosque a Welckero landatos in not. 51. pag. 404. At vero diversum fuisse Epigonorum carenen a Thebaide, a qua illud iam distinxit auctor Certaminis Homeri et Hesiodi l. supra l., satis probavit Welckeri disputatio, ad quam acceasit quoque Nitzsch. Ilistor. Homer. H. pag. 67, discessit vero in quod Welckerus Epigonos atque Alemaconidem pro uno codemque carmine haberi vult assentientemque nactus est Eckermannum (Melampus sein Geschlecht p. 73. 74). De hoe utut statuis, Epigonos ab Homero ipso profectos non esse recteque inde Nostrum dubitasse, haud dubium mihi videtur: carminis auctorem unum ex antiquioribus Homeridis fuisse credere malim respiciens ad ea, quae Welcker. l. l. Nitzsch. l. l. pag. 12, alii de his disputarunt; ad Acolicum sive Ionicum Poëtam referri carmen voluit quoque Bode: Gesch. d. Hellen. Poës. I. p. 287. Plura de Epigonis proferre nolim: sed Herodoti lectores admonitos velim, ut ex hoc quoque loco summum cognoscant veri studium, quo Noster in singulis rebus exquirendis ducebatur, qui de ipso Homero tanquam Iliadis et Odysseae auctore ut nullam dubitationem movit, ita eo studiosius a veris poëtae operibus ea omnia seiungere voluit, quae in Homeridarum scholis post Homeru composita ipsius Homeri nomen falso referrent; vid. supra II, 117 ibique nott.

#### CAP. XXXIII.

Πολλώ δέ τι πλείστα] Ita cum Schweigh., Gaisf. et recc. edd. dedimus. Vulgo πολλώ δη πλείστα, cuius loco Matthiae alios secutus libros exhibuit πολλώ δ' έτι πλείστα. ιοά ενδεδεμένα εν καλάμη πυρών] Male olim ένδεδυμένα. Nam sensus est: sacra stramini triticeo illigata, ut Schweigh, reddit, sive, ut Spanhemius l. mox l. expressit: sacra adligata in triticea stipula. Larcherus interpretatus est: ,.que les offrandes des Hyperboreens leur venoient enveloppées dans de la paille de froment," et Langius, vernaculus interpres: "ihre Opfergaben würden in Weizenstroh gethan." - Ad ipsam rem conf. Salmas. ad Solin. p. 147 et Spanhem. ad Callimach. H. in Del. 283, ubi Herodoteis similia invenies haec: καλάμην τε καὶ ίερὰ δρήγματα. Frugum primitias intellexit Plinius H. N. IV, (12) 26; sacrorum primitias Mela III, 5 init., nec aliter Pausanias I, 31. §. 2 ab Hyperboreis scribit in Delum mitti primitias, quae in triticea stipula (ἐν καλάμη πυρών) fuerint absconditae nec a quopiam agnoscerentur. Add. Serv. ad Virgil. Aen. XI, 322, alia, quae attulit Spanhem. l. l. longiore disputatione hoc docens, hic intelligi posse sacra incruenta, quae e tritico, hordeo, placentis, aliis ciusmodi rebus, sine ullo ignis usu nec combustis victimis fiant; in quibus illas φεος η τοῦ χειμῶνος, ῶσπερ καὶ οἰκός. ήδη ὧν ὅστι χιόνα άδρην πίπτουσαν εἰδε, οἰδε τὸ λέγω. ἔοικε γ πτεροϊσι καὶ διὰ τὸν χειμῶνα τοῦτον, ἐόντα τοιοῦτο τὰ πρὸς βορέην ἐστι τῆς ἡπείρου ταύτης. τὰ ὧν πτερ τας τὴν χιόνα τοὺς Σκύθας τε καὶ τοὺς περιοίκους γειν. Ταῦτα μέν νυν, τὰ λέγεται μακρότατα, εἰρητε 'Υπερβορέων δὲ πέρι ἀνθρώπων οῦτι τι Σκύθο οῦτε τινὲς ἄλλοι τῶν ταύτη οἰκημένων, εἰ μὴ ἄρα '. ὡς δ' ἐγὼ δοκέω, οὐδ' οὖτοι λέγουσι οὐδέν ' ἔλεγον γ Σκύθαι, ὡς περὶ τῶν μουνοφθάλμων λέγουσι. 'Αλὶ μέν ἐστι περὶ 'Υπερβορέων εἰρημένα, ἔστι δὲ καὶ ' Ἐπιγόνοισι, εἰ δὴ τῶ ἐόντι γε Όμηρος ταῦτα τὰ ἔπε

τὰ ὧν πτερὰ εἰπάζοντας τὴν χιόνα
— δοπέω λέγειν] Recte Schweighaeuser. in Lexic. Herodot. I. p. 186
haec ita reddit: ", Puto Scythas, quas
plumas dicunt, eas nivem intelligere,
scilicet nivem cum plumis conferentes;" ut adeo τὰ πτερὰ pertineat ad
λέγειν et ad εἰπάζοντας την χιόνα
mente addatur τοῖς πτεροῖς. Verba
in fine capitis posita: ταῦτα μέν
ννν, τὰ λέγεται μακρότατα, εῖορται valent: Haec igitur, quae narrantur de terris longissime remotis, (a
me) proluta sunt. Simili modo τὰ μακρότατα dixit II, 32, eodemque etiam
spectat formula ἐπὶ μακρότατον, de
qua vid. II, 29 ibique nott.

#### CAP. XXXII.

'Τπερβορέων δὲ πέρι ἀνθρώπων κ. τ. λ.] De Hyperboreis in universum quae tenenda sunt, ea in Excursu ad h. l. attulimus. — Ad olnμένων conf. nott. ad I, 27. De Issedonibus vid. nott. ad IV, 25; de unoculis nott. ad IV, 27.

čλεγον γὰο ἀν καὶ Σκύθαι — λέγουσι] Scripsit Noster hace respiciens ad ea, quae cap. 27 scripserat de Issedonibus: a quibus quae de hominibus unoculis tradita essent, ea inde accepisse et propagasse Scythas dixerat. Simili modo Noster hoc loco argumentatur, quo probet Issedones revera nihil de Hyperboreis tradere: nam si quid revera tradidissent, id inde acceptum pari

modo Scythae etiam dis ea, quae de unoculis tradunt.

'Αλλ' Ήσιόδω μέν έσε έποίησε] Haec verba. sanissima videntur, pro cuiusdam veteris adne buit F. A. Wolf. Prolege pag. CLVII. Neque ve Schweighaeusero neque in Dissert. de Hyperbe neque ullam. equidem i sam, cur haec verba habcam, quae ex deperc Hesiodi carmine, ex Ec liter ducta esse putem. Noster ad Hesiodi testil mo loco provocat, alter Homerum: causa inde tenda videtur, quod Hes aetate certe longe antec gonos: quod carmen, l scriptum a posteris, po siodi carmen confictum mus. — In seqq. ad el de I, 112. 129 ibique nott. reddi vult Hartung (Lehr Part. I. p. 396): das heis ders.

έστι δὲ καὶ 'Ομήρφ νοισι, εἰ δὴ τῷ ἐόντι ταῦτα τὰ ἔπεα ἐποίησε commemorantur etiam is Homeri et Hesiodi p. 4 sterm.) s. pag. 325 (ed. ἔπη ζ΄, primusque inde fertur, additis verbis: g νες καὶ ταῦτα 'Ομήρου' ιλλφ δέ τι πλείστα περί αὐτῶν Δήλιοι λέγουσι, φάμενοι ίρὰ 33 δεδεμένα έν καλάμη πυρῶν, έξ Υπερβορέων φερόμενα, ἀπι-

em versus etiam inter alia ex ade et Odyssea allata legitur in tistoph. Pac. 1270 ed. Brunck., ubi helia Antimachum carminis aueren falso declarant, qui, ut du-m recte monuit Brunck., antiquior rte fuerit poëta necesse est adeoie ipse, ut ferebant, Homerus: ab Aristophane quidem pro rigonorum auctore habitum esse se colligi posse putat Sengebusch Homerica Dissert. prior. pag. 0. Accuratius in hoc carmen inisivit ciusque argumentum, quoad i potnit, eruere conatus est Wel-Tr (Der Epische Cyclus etc. II. p. seqq.). Quo carmine cum res ab gonis (i. e. filiis eorum princi-1, qui contra Thebas profecti 18) gestae celebrarentur, adeo ut Carmen proxime exciperet The-🗪, in qua res ipsorum illorum ipum Thebas invadentium ca-Tur, exstiterunt haud pauci, Ευνς Επιγόνους vix peculiare On fuisse putarent, sed partem midis; conf. E. L. de Leutsch: • cap. II aliosque a Welckero **Ltos** in not. 51. pag. 404. At diversum fuisse Epigonorum en a Thebaide, a qua illud ism taxit auctor Certaminis Homeri esiodi l. supra l., satis probavit keri disputatio, ad quam act quoque Nitzsch. Histor. Ho-II. pag. 67, discessit vero in quod Welckerus Epigonos atque \*seconidem pro uno codemque cara haberi vult assentientemque cas est Eckermannum (Melampus ein Geschlecht p. 73. 74). utut statuis, Epigonos ab Hoo ipso profectos non esse recteinde Nostrum dubitasse, haud ium mihi videtur: carminis au-🗪 unum ex antiquioribus Hodia fuisse credere malim reeras ad ea, quae Welcker. l. l. ch. l. l. pag. 12, alii de his disunt; ad Aeolicum sive Ionicum referri carmen voluit quo-**3⊙de:** Gesch. d. Hellen. Poës.

I. p. 287. Plura de Epigonis proferre nolim: sed Herodoti lectores admonitos velim, ut ex hoc quoque loco summum cognoscant veri studium, quo Noster in singulis rebus exquirendis ducebatur, qui de ipso Homero tanquam Iliadis et Odysseae auctore ut nullam dubitationem movit, ita eo studiosius a veris poëtae operibus ea omnia seiungere voluit, quae in Homeridarum scholis post Homerum composita ipsius Homeri nomen falso referrent; vid. supra II, 117 ibique nott.

## CAP. XXXIII.

Πολλῷ δέ τι πλείστα] Ita cum Schweigh., Gaisf. et recc. edd. dedimus. Vulgo πολλῷ δὴ πλείστα, cuius loco Matthiae alios secutus libros exhibuit πολλῷ δ' ἔτι πλείστα.

ιρα ενδεδεμένα έν καλάμη πυρών] Male olim ένδεδυμένα. Nam sensus est: sacra stramini triticeo illigata, ut Schweigh, reddit, sive, ut Spanhemius l. mox l. expressit: sacra adligata in triticea stipula. Larcherus interpretatus est: ,,que les offrandes des Hyperboreens leur venoient envelonpées dans de la paille de froment," et Langius, vernaculus interpres: "ihre Opfergaben würden in Weizenstroh gethan." - Ad ipsam rem conf. Salmas. ad Solin. p. 147 et Spanhem. ad Callimach. H. in Del. 283, ubi Herodoteis similia invenies haec: καλάμην τε καὶ ίερα δρήγματα. Frugum primitius intellexit Plinius H. N. IV, (12) 26; sacrorum primitias Mela III, 5 init., nec aliter Pausanias I, 31. §. 2 ab Hyperboreis scribit in Delum mitti primitias, quae in triticea stipula (ἐν καλάμη πυρῶν) fuerint absconditae nec a quopiam agnoscerentur. Add. Serv. ad Virgil. Aen. XI, 322, alia, quae attulit Spanhem. l. l. longiore disputatione hoc docens, hic intelligi posse sacra incruenta, quae e tritico, hordeo, placentis, aliis ciusmodi rebus, sine ullo ignis usu nec combustis victimis fiant; in quibus illas

κυέεσθαι ές Σκύθας, ἀπὸ δὲ Σκυθέων ἤδη δεκομένοι τοὺς πλησιοχώρους έκάστους κομίζειν αὐτὰ τὸ πρὸς ἐ έκαστάτω ἐπὶ τὸν ᾿Αδρίην, ἐνθεῦτεν δὲ πρὸς μεσαμβρίη

oblationes s. primitias frugum in triticea stipula illigatas primum quodammodo locum occupasse credibile fit. Ea autem sacra, quae frugum primitiis constant, omnium anti-quissima haud iniuria habentur. Nec aliter haec accepisse video Creuzer. Symbol. II. pag. 537 ed. tert., frugum nimirum primitias hîc intelligi ratus ac fortasse quoque placentas, alia eiusmodi munera incruenta. Post quem C. O. Mueller. Dor. I. p. 272 et ipse frugum primitias intelligendas esse censuit. Haec ipsa autem ίερα μετ' αύλῶν καὶ συρίγγων καὶ κιθάρας είς την Δηλόν φασι τὸ.παλαιὸν στέλλεσθαι, scribit Plutarchus De music. cap. 14.

πομίζειν αὐτὰ — ἐπὶ τὸν ᾿Αδρίην] Quae de Hyperboreorum legationibus traduntur, disquisivit Schubart altera disquisitionis parte pag. 40 seqq., qui quod populus populo cique proximo donaria Delum portanda transmisisse fertur, id difficile explicatu esse negat, modo coloniarum seriem fuisse statuas: de quo viri docti commento in Excursu ad h. l. monuimus. In ipso itinere indicando cum Herodoto haud convenit Pausan. I, 31. §. 2, quo auctore ad Apollinis templum apud Prasienses Hyperboreorum donaria deferuntur, quae ab ipsis Hyperboreis tradita Arimaspis, dein ad Issedones et ab Issedonibus perveniunt ad Scythas, qui ea Sinopen adferunt; unde a Graecis Prusias (qui Atticae orientalis est pagus e regione Euboeac) delata ab Atheniensibus Delum transportantur. Quae ipsa Athenienses commentos esse si statuas, ne honoris illius essent expertes, iusto audacius hoc pronuntiatum videtur Schubarto I. I. pag. 46, 47, qui ipse Pausaniae locum corruptum iudicat. Neque vero hoc ipso multum lucramur, neque eo, quod Schweigh. statuit, haec pertinere ad id, quod insequenti tempore fieri solitum Noster postea tradit: έπεὶ δὲ τοίσι

'Υπερβορέοισι τοὺς ἀποπεμι x. τ. λ. Quae cum ita sint scio an Deliorum famae p buendum sit, quamquam, qua in talibus variari soleat, hs inscius. Neque omnino viae rodoto indicatae, qua Hype rum sint allata dona, mult buendum censuit C. O. Muel qui nil aliud inde colligi pe tat, nisi quod arcte olim hu linis per Graeciam cultum ius religionis sedibus primi Graecia septentrionem vers coniunctum fuisse existimen que ipsum connexum per rum decursum studiosius si et vel sacris missis confi fuisse. Muellero adstipulati cker. Myth. Geogr. pag. 1 Ritterus statuit (Vorhalle ; coll. 351) ex hisce intellig quae in hac via indicantur, munera Hyperboreorum des maturius cum Pontico-Asiati quodammodo fuisse connex ad fabulas ea, quae de Hyp traduntur, omnino relegare detur Fr. Guil. Schwartz: 1 quiss. Apollinis natura ( 1843) pag. 53 seqq., ea sac Hyperborei afferre dicuntu convenire ait cum ipsa Apol tura, qui, aestatis deus, c tura spica advenire putabat: ut in his fabulis omnibus ac una cum anni primitiis adve paruerit. Quod num suffi omnem hanc de Hyperborei explicandam, valde dubit quae ut ad Apollinis sacri spectat, ita plura quoque vestigia cius communionis. ter gentes boreales et meri Graeciae olim obtinuit Apol sacra e regionibus septentri in Graeciam deducta comm Vid. modo Gerhard: Griech

log. §. 320. pag. 327 seq. επὶ τὸν Αδρίην] τὸν Άδρ supra Noster dixit I, 163, ύμενα πρώτους Δωδωναίους Έλλήνων δέκεσθαι, ἀπὸ δὲ κ καταβαίνειν ἐπὶ τὸν Μηλιέα κόλπον καὶ διαπορεύεσθαι βοιαν, πόλιν τε ἐς πόλιν πέμπειν, μέχρι Καρύστου, τὸ ὸ ταύτης ἐκλιπείν "Ανδρον ' Καρυστίους γὰρ εἶναι τοὺς οντας ἐς Τῆνον, Τηνίους δὲ ἐς Δῆλον. ἀπικνέεσθαι μέν ταῦτα τὰ ἰρὰ οῦτω λέγουσι ἐς Δῆλον. πρῶτον δὲ τοὺς βορέους πέμψαι φερούσας τὰ ἰρὰ δύο κόρας, τὰς οὐνομά-

Quo tempore boreales Euroartes Graecis nondum satis s cognitae, regiones quoque Adriaticum mare sitas Hyreis vulgo adtribui monet Dan-Schweigh, excitatus in Mém. acad. d. Inscr. XXXV. p. 589. rborei si Italiae adscribantur, ari posse ait Niebuhr. Hist. L pag. 85 ed. sec., quomodo moreorum dona Delum per Adriationm pervenire potne-At de his vir doctus ipse vi-Conf. in Excursu de Hyperallata. Alia de his Hyperrum itineribus Gesner. in Prae-I De navigatt. extra column. **sect. II. §. 8.** p. 662 (Orphice.

τους Δωδωναίους Ελλήνων Consentit Callimach. H. 284, qui omnino in his presse lerodoti vestigia. Add Etyagn. s. v. Δωδωναίος ό Ζεύς, perboreorum locus appellatur s, Aelian. V. H. III, 1. Priutem Dodonaeos commemoter Graecos, qui dona sacra his allata acceperint, nemo tur, qui et situm Dodonae et nctitatem vetustatemque reit; de quo vid. Herod. II, 5?. ue nott. A Dodona Apollinis nes Delam Delphosque esse atas, Creuzero (Symbol, IV. seq. ed. sec.) quodammodo lligi posse videtur. Quo miciam cum Voelcker. Myth. I. p. 169, Dodona quod hic stur, commentum esse stasacerdotum ad conjunctionem ım, quae Dodonae, Delphis fuerint, pertinens. **βαίνειν έπὶ τὸν Μηλιέα κόλ-**

βαίνειν έπὶ τὸν Μηλιέα κόλidem Callimach. H. in Del.297 seq. Meliacum sinum intelligit e regione Euboeae septentrionalis, quem nunc vocant Zeitun. De quo praeter Strabon. IX. p. 426 s. 651 C. et Plin. H. N. IV, 12 (12) conf. Aeschyli Pers. 486 (459 Bothe.), Sophoclis Trach. 646 s. 638 coll. 195 et Philoct. 741. Lamiacum sinum vocat Pausan. I, 4. §. 3. Apud Aelian. V. H. III, 1 Melienses recensentur inter eas gentes, per quas iter faciebant Delphorum pueri ad sacra Apollinis prope Thessalica Tempe obeunds. - Mox cum Schweigh., Gaisf. et recentt. edd. exhibui πόλιν τε ές πόλιν πέμπειν, ubi vulgo đè, quod retinuit Matthiae.

έπλιπεϊν 'Ανδρον] Quae Reiskius sic intelligi vult, ut Andrum sacra non sint delata, sed hac insula (quam, e Cycladibus unam, Euboeam inter et Naxum sitam nunc vocant Andro) praeterita recto itinere a Carysto (quod est Euboeae oppidum, codem adhuc nomine cognitum) ad Tenum (quae ad Cycladas pertinens nunc appellatur Tino) advecta, quamvis Andrus his urbibus esset media interiecta. Inde Langius reddidit: ,,von hier aus würde nun Andros übergeschlagen." De Carysto conf. nott. ad VIII, 112; historiam eius persequitur Girard: Archives des miss. scientifiq. II. pag. 706 seqq. De Andro conf. Herod. V, 31. VIII, 111 seq. De Teno vid. Strabon. X. p. 485 aliosque vett. locos apud Forbiger. Handb. d. alt. Geograph. III. p. 1021, cui add. Ant. Moschatos: De insula Teno eiusque historia comment. Gotting. 1855. pag. 6 et Ross: Reisen auf d. Griech. Inseln pag. 11 seq.

ούνομαζουσι — είναι] De infinitivo είναι vid. Hermann. ad Viger.

ξουσι Δήλιοι είναι 'Υπεφόχην τε καὶ Λαοδίκην' αμα ἀσφαλείης είνεκεν πέμψαι τοὺς 'Υπεφβοφέους τῶν ε δρας πέντε πομποὺς τούτους, οι νῦν Πεφφεφέες : τιμὰς μεγάλας ἐν Δήλω ἔχοντες. ἐπεὶ δὲ τοἰσι 'Υπι τοὺς ἀποπεμφθέντας ὀπίσω οὐκ ἀπονοστέειν, δεινὰ

pag. 750, quo supra iam usus sum ad II, 44. Add. Kuehner Gr. Gr. §. 506. not. 3. — Pro κόρας Ionum ex usu κούρας et h. l. et cap. 34 scribendum esse censuit Bredov. p. 166, cui Dietsch. obsecutus est. Vulgatam retinuit Dindorf.

Τπερόχην τε καλ Λαοδίκην] Virginum nomina haud novit Mela III, 5, 15, nec Plinius H. N. IV, 12 (26), sed habet Arnobius advers. gent. VI, 5: ,, Hyperocha Laodiceque, quas advectas illuc esse finibus ex Hyperboreis indicatur." Quae Clemens Alexandr. habet in Protrept. T. I. p. 39 Pott., ea ex ipso Herodoto ducta esse haud injuria statuere videtur Spanhem. ad Callimach. H. in Del. 292. Altero loco, ubi Noster has virgines commemorat IV, 35, pro Λαοδίκης Mediceus liber duoque alii Λαοδόχης. Ad quam lectionem plura attulit Schubart. l. l. pag. 53 seq. apud Pausaniam, utroque loco I, 4, 4 (ubi Αμαδόκος) et X, 23, 2, ubi Λαοδόκος, Λαοδίκος scribendum ratus vel apud Herodotum legendum Λαοδόκη, quamquam illud praefe-rendum arbitratur. Add. C. O. Mueller. Dor. I. pag. 268, ob ipsius Herodoti Λαοδίκην corrigendum ratus in Pausania Λαόδικος. Neque vero obsecutus est Siebelis, afferens Λαοδόκος ex Orph. Arg. 149, cuius loco Λεωδόκος, Biantis filius, ex Argonautis unus, apud Apollon. Rhod. I, 119, ut apud Valerium Flaccum; Λαόδικος in uno Schol. ad Apollon. Rhod. I, 45. Mihi talis probatur cautio, nec in Herodoto, ut quid mutem, causa apparet, licet ipsa nominis forma Λαοδίκη (i. e. populi ius) abhorreat ab ea, quae Herodoto in usu est, λεώς pro λαός etiam in nominibus propriis inde compositis semper scribenti, ut monstrant al-lata a Bredov. p. 138 seq., qui idem p. 151 recte observat, Γπερόχην (i. e. praestantem, eminente Herodoteo usui convenio De aliis Hyperboreorun conf. IV, 35 ibique not ἀσφαλίης revocavi ἀσ III, 7. II, 121 §. 1, ubi

οι νύν Περφερέες καλ καλέονται, quod omnes scripti et editi, unus Di buit καλεύνται. Περφερ praebent libri, quos e edd. secutus sum. Alii (circumferentes). Quos servante Larchero, Por abstin. II, 19 vocat de (i. e. manipulos gestante. XVIII, 553 et 554 des i. e manipulos colligantes) Virg. Aen. XI, 858 ovlo hordei primitias gestantes in mentem veniunt at on quibus vid modo Freytas Ili. I, 449. p. 174 seq. sych. II. p. 945: Пефф ooi. Niebuhr. Hist. Roz ed. sec. hoc ipsum non ρέες - perferre) ad Ita opinatur, Hyperboreort latum vult.

οπίσω ούκ άπο**νοστέε**ι ad III, 16. De locution είσθαι diximus ad III, ταλάμψεται conf. nott. Sententia Herodoti haec ter ferre Hyperboreos, accidere, ut, si quos dim non reciperent 8. recupers — In seqq. Schweighaer sequuntur rec. edd., e Sc tione receperat rois al quod ab omnibus recedi ptis, e quibus vulgo € πλησιοχώρους, quod c aeo equidem retinui qu Schweigh. postea revoc in Lex. Herodot. s. v. T. I. pag. 264, cum τούς πλησιοχώρους penc νους, εί σφέας αίεὶ καταλάμψεται ἀποστέλλοντας μη ἀποδέκεσθαι, ούτω δή φέροντας ές τούς ούρους τα ίρα ένδεδεμένα έν πυρών καλάμη, τούς πλησιοχώρους επισκήπτειν κελεύοντας προπέμπειν σφέα ἀπὸ έωυτῶν ἐς ἄλλο ἔθνος. καὶ ταῦτα μὲν ούτα προπεμπόμενα απικνέεσθαι λέγουσι ές Δηλον. Οίδα δε αὐτὸς τούτοισι Ιροϊσι τόδε ποιεύμενον προσφερές τας Θρηϊπίας παὶ τὰς Παιονίδας γυναϊκας, ἐπεὰν θύωσι τῷ ᾿Αρτέμιδι τῆ Βασιλητη, ούκ ἄνευ πυρών καλάμης θυούσας τὰ ίρά. καὶ ταῦτα μέν δη οίδα ταύτας ποιεύσας. Τήσι δε παρθένοισι ταύτησι 34

withouras, quod iunctum cum verbe friengately hic significet: insture intendo s. instanter, operose iubere mandareque. Tu conf. etiam nott. ad III, 73. Ad pronomen σφέα, quod ad ra ioù spectat, conf. Bredov. p. 283. — In seqq. ad vocem προσφεes conf. II, 105, ubi eadem vox pari

significatione.

τὰς Θοηϊκίας καὶ τὰς Παιονίδας γυναίτας Θοηϊκίας praebebat Floreatinus liber cum duobus aliis. Vulgo θρήσσας sive Θρήσσας. Vid. Bredov. pag. 175. - Paeones infra IV, 49 Noster vocat in regione, quae hodiernae Serviae s. Moesiae superiori videtur accensenda. Colligit vero Creuzer, Symbol. II. p. 530 seq. ed. tert. ex Herodoti narratione, per Thraciam quoque olim vignisse antiquum illum Solis Lunaeque cultum eumque puriorem, cui mox rudior successerit agrestiorque. Quin alia, que idem attulit, indicare videntur, Thraciam prisco admodum aevo Apollinis sacra recepisse ulteriusque propagasse. Hinc Diunam, quam vocat Region, haud aliam esse crodam, quam quae Bendis a Thracibus sua lingua vocata cultaque fuerit, teste Timaco in Lex. Platon. p. 62, ubi vid. Ruhnken. Cr. confert Pindar. Schol. ad Olymp. III, 146.

Ψυούσας τὰ ίρα] Pro θυούσας, quod e Sancrofti libro aliisque cum Schaefero, Gaisfordio, Dietschio, aliis reposui; Mediceus, Florentiaus, alii ἐγούσας, quod ex ἐρδούσας data. detortum videbatur Eldikio Susp. Spec. P. 16 et Larchero, unde Bekder. et Dindorf. in Herodoti verba receperant ξοδούσας (Herod. I, 131.

IV, 60), probante Abicht in Philolog. X. p. 710. Contra θυούσας e scholio male invectum videtur Schweighaeusero, qui ipse retinuit έχούσας, eodem fere sensu, quo φερούσας: sacra manu tenentes et in pompa ge-stantes. Retineri id quoque voluit Eltz. Quaest. Herodott. p. 14 (Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Supplem. Vol. IX. p. 120) sic explicans: "mulieres Thraciae et Paeoniae - non sine stipula triticea sacra habent (deue), hoc est, adhibent deae sacra. At supra I, 59 init. & vσαντος γάρ αύτοῦ τὰ ίρὰ, quod ipsum nihil aliud est, nisi sacra facere, sacrificare.

## CAP. XXXIV.

Τήσι δε παρθένοισι ταύτησι] i. e. in honorem earum virginum, quae ca: Hyperboreorum terra advectae Deli obiisse dicuntur, sibi caput tondent puellae aeque ac pueri Deliorum. Haud aliter Pausan. I, 43, 4: καθά και τη Εκαέργη και Ώπιδι αί θυγατέρες ποτέ άπεκείροντο αί Δηλίων, quo in loco similem dativi usum notavit atque cum hoc Herodoti loco composuit Valcken. ad Herod. II, 61, alia quoque afferens, in quibus sic dativus adhibetur ad indicandos eos, in quorum honorem s. gratiam aliquid fieri dicatur, praecipue sacris in rebus. Add. Aristoph. Lysist. 1277 ibique Brunck (ὀρχησάμενοι θεοίσι). Ran. 445 (παννυχίζειν τή θεά). Quo codem etiam pertinct, quod apud Herodotum IV, 79 legitur Διονύσφ Βακχείφ τελεσθηναι, ubi conf. nott. In ipsa narratione

τῆσι έξ 'Υπερβορέων τελευτησάσησι έν Δήλω κείροντι κόραι καὶ οι παίδες οι Δηλίων · αι μεν πρὸ γάμου π ἀποταμνόμεναι καὶ περὶ ἄτρακτον είλιξασαι έπὶ τὸ ι θείσι (τὸ δὲ σῆμά έστι ἔσω ές τὸ 'Αρτεμίσιον ἐσιόντι ἀι χειρὸς, ἐπιπέφυκε δέ οι ἐλαίη) · οι δὲ παίδες τῶν Δηλ χλόην τινὰ είλιξαντες τῶν τριχῶν τιθείσι καὶ οὖτοι σῆμα. αὖται μεν δὴ ταύτην τὴν τιμὴν ἔχουσι πρὸς τῶ 35 οἰκητόρων. Φασὶ δὲ οι αὐτοι καὶ τὴν 'Αργην τε καὶ τη

Herodoto convenit cum Callimacho H. in Del. 202, nisi quod hicce omnia ista ad honorem Opis, Hecaërgae et Loxus refert, non aliter atque Pausanias I, 43, 4. Cincinnum hunc fuse circumvolutum, quem virgines Deliacae ante nuptias in sepulcro deponant, ad Ilithyiam spectasse censet Creuzer. Symbol. II. p. 520 ed. tert.; quae dea cum sullivos dicatur ac texturae praesit, et ipsa fati domina ac princeps significatur tesseraria quadam ratione, de qua plura Creuzer. l. l. Larcher. ritum caput tondendi ad luctum refert, mortuarum virginum in honorem institutum et perpetua deinceps memorià consecrandum. Quin apud Troezenios simile quid obtinuisse addit, Euripid. Hippol. 1436 testem citans ac Lucian. De dea Syr. in fin. §. 60 coll. Plin. H. N. XVI, 44. Plura similia de Graecis et puellis et pueris caput tondentibus vel cincinnos praecidentibus eosque in sacrum usum deponentibus atque dedicantibus attulit Eckermann: Melampus u. sein Geschlecht. pag. 163 seq. itemque C. Bötticher (Baumkultus d. Hellen. u. Roem. p. 96), qui huiusmodi consecrationem cum arborum cultu coniunctam fuisse ostendit; cf. ibid. p. 200.

αl μέν προ γάμου — τιθείσι] i. e. illae (virgines) quando s. quoties ante nuptias cincinnum praecidunt, tum (hune cincinnum) fuso circumvolutum in sepulcro deponunt. Monui ob rationem participiorum ἀποταμνόμεναι (in praesenti) et είλίξασαι (in aoristo), de quibus exposuit Nitzsch. ad Odyss. IX, 387 pag. 64. — In seqq. Noster dixit ἀριστερῆς χειρος (ad sinistram), omissa praepositione

έx s. έξ, quam aliis locis | huic genitivo addere solet 30. VII, 109. 112.

τιθείσι καὶ ούτοι] Retin cum edd. recentt. E Sane alteroque Schweigh. et dederant προτιθείσι, qu ciperem, nullam praecij causam. Ad verba ext zo c IV, 22. χλόην herbam inc dem cuiusvis generis ("cb Grashalm" reddit Stark.) s quam capillis circumvolus rum pueri in monumento virginis sepulcrali (id eni σημα docent nott. ad I, 9
72. 172) deponunt. Cui quod prope adstitisse die (ἐπιπέφυκε δέ οἱ ἐλαίη), est, hanc arborem cum A Dianae sacris ita coniunct ut etiam prope Ephesum, peperisse ferebatur, sacri bor haud deesset; testat XIV, 1. §. 20, p. 639, cui pua, quae huc spectant, scribam: καὶ τὸ ἄδυτον. γεία καὶ την πλησίον η ποῶτον επαναπαύσας την θεον απολυθε σαν τώ Nec alia desunt testimonia boris in Delo consecratae tonium partum relatae: accurate disquisivit Ber Mythologische Parallelen seqq. 118 (Bericht. d. k. 1 sellschaft d. Wissenschaft hist. Class. 1856. I.).

## CAP. XXXV.

καὶ τὴν Αργην τε καὶ 1 Pro Αργην in Aldina legi in Stephan, margine Εκαές

# κς παρθένους έξ Υπερβορέων κατά τούς αὐτούς τούτους

tomen (loco Αργης) suggerunt nch. H. in Del. 292 eiusque at Pausan. I, 43, 4. V, 7. §. 4. slog. m. s. v. Servius ad Virca. XI, 322. Claudian. in II Stilie. 253. Aeschin. Axioch. pag. 371 A. s. 121 Boeckh. nt Έχαεργος). Unde in Hero-Εκαέργην restituendum au-P. Leopard. Emendd. X, 10 et em. ad Callimachi l. l. Equium Schubart l. l. p. 48 in talimtra probatorum librorum austem nihil quidquam immutare w sunt qui Ovniv appellent, scil. Ionica, cum Ωπις videaorica forma, in utroque Pau-) loco aliisque supra laudatis uno Callimacho excepto, apud Ouric: quam eandem formam stinuit, qui Callimachum seest, Nonnus in Dionys. l. mox Schubart. l. l. p. 48. His iam addunt puellam Loxo Calms l. l. et Nonnus Dionys. V, 4. Quod implendi versus causa a esse vult Valcken., ad gramorum studia mythologica hoc refert Schubart. l. l. pag. 49, xedo. Haec autem virginum sipsis quoque diis, quibus itur, communia fuisse censent, cum omnino haud raro saum nomen idem sit atque nuquod venerantur. Itaque nopis s. Upis (de quo plurima ntur congesta in Thes. Ste**bd.Angl.** I, 4. p. 551) ad ipsam deam, quam Ilithyiam dico, t, quae eadem cum Italorum mparatur. Vid. Spanhem. ad ach. H. in Dian. 203 et Creumbol. II. p. 523 coll. 519 ed. uin, iisdem viris monentibus, iana hoc nomine subinde deur, quatenus Ilithyiae s. Lumunus in ipsam translatum idd. Creuzer. ad Cicer. De or. III, 23. pag. 617. De vonificatione si quaeras, Creul. illam refert ad notionem atque opis, quam, quae omn natura rerum parens atque

origo habetur adeoque nox primitiva ac primigenia, Ilithyia praestat, ut ad lucem omnia proferantur. At C. O. Muellero (Dor. 1. p. 369) indicari videtur continua numinis cura rerumque humanarum custodia, quam revereri oporteat mortales; quod ipsum num conveniat cum huius fabulae ac religionis indole, equidem sane dubitem. Plane aliter Kruse (v. Büsching, Wöchentlich, Nachricht. IV, 4. p. 357 seq.), cui Opis eadem esse videtur atque Terra. Alteram virginem Λογην idem vocat Celerem. Malim equidem vocare Candentem, Spiendentem: quod ad deam lunarem lunaresque religiones sane magis accommodatum videtur. Quam eandem qui Eκαέργην appellant, et ipsi deam lunarem pharetra sagittisque instructam arcusque tractandi peritissimam, Dianam vulgo vocant, in mente habuisse videntur. Ac denique, praeter Ωπιν et Εκαίργην, Άχαίαν quoque ex Hyperboreis Delum venisse cecinerat Olen, teste Pausan. V. 7. §. 4. Ubi Cererem Achaeum intelligi posse negat C. O. Mueller. Dor. I. pag. 369, rescribi iubens 'Αφαίαν, quo nomine apud Aeginetas culta fuerit Diana. Sed nemo editt. secutus est, idque recte opi-

κατὰ τοὺς αὐτοὺς τούτους ἀνθρώπους πορευομένας] Sensus est, has virgines per eosdem homines sive populos iter fecisse, eademque igitur advenisse viâ, qua scil. venisse Hyperochen et Laodicen supra IV, 33 enarraverat. Quam interpretationem, unice illam quidem veram, iure probat Schubart. l. l. pag. 42, quo eodem p. 50 monente verba & & Τπερβορέων cum seqq. απικέσθαι ές Δήλον iungi nequeunt, sed annectenda erunt praecedentibus verbis ἐούσας παρθένους, ut virgines intelligantur Hyperboreae sive ex Hyperboreis profectae, ut supra IV, 34: τῆσι δὲ παρθένοισι ταύτησι τῆσι Τπερβορέων τελευτησάσησι Δήλφ. Equidem verba έξ Τπεοβορέων retulerim ad πορευομένας; ad ανθρώπους πορευομένας απικέσθαι ές Δήλον ετι Υπερόχης τε και Λαοδίκης. ταύτας μέν νυν τῆ Είλι φερούσας αντί τοῦ ωκυτόκου τὸν ἐτάξαντο φόρον τὴν δὲ "Αργην τε καὶ τὴν "Ωπιν ᾶμα αὐτοίσι τοίσι ἐ κέσθαι λέγουσι, καί σφι τιμὰς ἄλλας δεδόσθαι πι γι και γὰρ ἀγείρειν σφι τὰς γυναϊκας, ἐπουνομαζούσο

κατὰ τοὺς — ἀνθρώπους conf. nott. ad I, 77.

ἔτι πρότερον] De his vocibus sic iunctis conf. Boeckh. Praef. ad Simon. Socrat. pag. XVI. Eandem locutionem adhibet Pausanias, mutato ordine scribens πρότερον ἔτι. Cf. Schubart. l. l. pag. 51 seq. — Pro Λαοδίκης tres codd. Λαοδοκης, de qua lectione diximus ad IV, 33.

ταύτας μέν νυν - άπικέσθαι] i.e. has quidem venisse tributi ferendi cau-·sa, quod Lucinae pro maturato partu pactae fuissent. Ita Schweigh. Est vero, opinor, hîc cogitandum de ea Ilithyia, quae, ut paulo antea diximus, omnium primitiva est mater, e qua, ut e nocte principe, in lucem prodiere quaecunque in terris omnique in rerum natura conspiciuntur. Et eo spectare credam verba avil τοῦ ἀπυτόπου, i. e. pro partus celeritate sive partu maturato (Apollinis scilicet et Dianae), ad cosmogonicam doctrinam, cuius incunabula in hac ipsa Ilithyiae fabula lateant, referenda. Tu conf. de Ilithyia Creuzer. Symbol. II. pag. 519 seqq. ed. tert. Itaque parum accurate hunc locum a Larchero expressum esse patet hunc in modum: ,.Le tribut qu'elles étoient chargées d'offrir pour le promt et heureux accouchement des femmes de leur pays." -Locutionem φόρον τάσσεσθαι attigimus ad III, 97.

αμα αὐτοῖσι τοῖσι θεοῖσι] Apollinem et Dianam intelligit Schubart l. l. pag. 48. De Lucina deabusque parientium praesidibus alius quis cogitaverat. Mihi alterum praestare videtur: nec aliter locum intellexise video Stark (Mythologisch. Parallell. p. 118). In proxime seqq. verbis: καί σφι τιμὰς ἄλλας δεδόσθαι πρὸς σφέων prius σφι spectat ad Opin

et Argen, quibus alios res tributos esse dicus σφέων, i. e. a se ipsis, rum, qui iidem quoque çà δὲ σφέων intellige Opin et Argen vero spe alterum quoque σφι in ρειν σφι (in earum ha τὰς γυναϊνας, quae sur lieres, iterumque etian in verbis τόν σφιν (i. e norem s. laudem) Ωληνέποίησε.

άγείφειν] Sic paulo p ζοντες και άγείοοντι co Th. Galeus coniecers Sed άγείρειν corum cal efflagitant in speciem eorumque quasi in her mox in deterius versum ficulis, qui, quo plebes pecunias ad se derivar aeve alicuius effigie a oppida vicosque vagal quidem ac verbo illi de se ferebant imaginem, tem sibi stipem quaereb Ruhnken. ad Tim. Lex. 10. Hoc autem loco no nenda ista ac detestab lorum istorum ratione, stiore stipem colligend gitandum, non aliter Iamblich. De vit. Pyth. 76, ubi Abaris αγείρει» lini Hyperboreorum. ( cum Lobeck. (Aglaoph. ita interpretari, ut Ab tis, quam S. Francisc suos perdocuit, specim stipis sacrae colligendae marique circumvectus. ce αγείρειν nunc quoqu H. Stephani Thes. L. G Paris 1831) I. pag. 26 ferri quoque vult Porse pag. 109 ed. Lips. — n

δ υμνφ, τόν σφι Άλην ανηρ Λύχιος έποίησε καρα αθόντας νησιώτας τε και Ίωνας υμνέειν Άπίν τε , οὐνομάζοντάς τε και ἀγείροντας (οὐτος δὲ ὁ Άλην λλους τοὺς παλαιοὺς υμνους ἐποίησε ἐχ Λυχίης ἐλἀειδομένους ἐν Δήλφ) και τῶν μηρίων καταγιζοτῷ βωμῷ τὴν σποδὸν ταύτην ἐπὶ τὴν θήχην τῆς

ster nomina Arges et

lầp ἀρῆς Λύκιος ἐποίnodo loquitur Pausan. so supra ad II, 53 (ubi T. I. p. 856) laudato. . VII, 23. §. 2 de Pampalois τους ἀρχαιοτάlæ ο (πρεκ.

ποίησεν. ntum loci quod attinet, eis conf. Callimach. H. que Pausan. X, 5. §. 4. Quae Schubartum 1. 1. munt, ut etiam Homegraus 146-164 ad Oleı cuiusdam poëtae antinen de Hyperboreis re-De ipso Olene praeter . Pausan. V, 7. §. 4. II, VIII, 21. §. 2 et quae rum scripta de Olene mrt. p. 59 in not. Unde lenem in Hithyise ho-Latonam, dum Apolnque parturiret, adiu-I pepigisse iureque ferntiquissimum Graeciae i cum Phoebi dicatur pheta (Pausan. X, 5. 27, 2), primus omnino ar, qui prisco admocollinis s. Solis sacra e ientalibus sive borealiiam intulerit ac propadem quod Lycius vocaloto, Callimacho, Pauınte quoque Suida s. v., nul affert eius cogno-)ς (cuius loco Κυμαίος Klausen in Encyclopaeet Gruberi Sect. III. 8) η Τπερβόρειος, miroba, id documento esse cia haec sacra in Graeicta esse; quippe qua iquitus floruisse volunt endam Apollinis et Dianae sive luminum coelestium, Solis et Lunae, cultum, quem ex iisdem superioris Asiae terris religionibusque, ad quas Hyperborei eorumque sacra vulgo relegantur, illuc pervenisse suspiceris, ita ut Olenis Lycii commemoratio in Hyperboreorum sacris minus certe offendat. Exposuit Creuzer. Symbol. II. pag. 521 seqq. 530 seq. 540 ed. tert. coll. Bode: Gesch. d. Hellen. Dichtkunst I. pag. 477. II, 1. pag. 30 seqq. Cautius de his indicavit Bernhardy Grundriss, d. griech. Lit. I. p. 248.

ούτος δὲ ὁ Ωλην] δὲ cum Schweighaeus. et Gaisf. scripsi pro δη, quod Matth. retinuit. Qui hoc loco antiquos hymnos (του; παλαιους υμνους), qui in Delo canebantur. composuisse dicitur, is apud Pausaniam IX, 27, 2 antiquissimos hymnos (τοὺς υμνους τοὺς ἀρχαιοτάτους) Graecis composuisse fertur. Cuius hymni, ad llithyiam, Latonam eiusque natos spectantes, commemorantur a Pausania locis laudatis: uno loco (II, 13, 3) hymnus in Iunonem quoque indicatur. Apud Suidam vocatur έποποιός, quamquam epica quae dicuntur carmina eius haud constant: unde ad hymnos Lexicographum spectasse credas. - In proxime antecedentibus νησιώτας intelligit, opinor, incolas insularum maris Aegaei, Cycladum, Sporadum, a Delo non admodum remotos et propter commercii rationes ac navigationem cum Ionibus prope habitantibus in terra continenti valde coniunctos.

καὶ τῶν μηςίων καταγιζομένων ἐπὶ τῷ βωμῷ] Intelligimus haec de femoribus in ara crematis, quorum cineres sepulcro Arges et Opis iniecerint. Ac nemo nescit, quantopere inter viros doctos disceptatum fuerit de significatione vocis μηςίων,

"Ωπιός τε καὶ "Αργης ἀναισιμοῦσθαι ἐπιβαλλομένην. ἡ αὐτέων ἐστὶ ὅπισθε τοῦ 'Αρτεμισίου πρὸς ἡῶ τετραμμ | 36 χοτάτω τοῦ Κητων ἱστιητορίου. καὶ ταῦτα μὲν 'Τπι

utrum scil. ossa tantum femoralia an carnem quoque ossibus adhaerentem Homerus indicaverit. In qua disceptatione mihi placet Nitzschii sententia (Adnott. ad Odyss. III, 456 pag. 223. 224), indeque  $\mu\eta$ oία hoc quoque loco intelligere malim partes e femore exsectas, una cum ossibus scil., adipe quoque, si velis, circumvolutas diisque consecratas. Plura dabunt C. Fr. Hermann Gottesdienstl. Alterth. §. 28. not. 21. God. Hermann. in nott. ad Aesch. Prometh. v. 498 coll. Ameis ad Odysseae l.l. p.88. De verbo καταγίζειν, quod de victimis arae impositis, quae igne consumuntur, dici solet, cf. Wesseling. ad Diodor. 1V, 23. Karsten. ad Aeschyli Agamemn. 581. p. 200 et vid. Herodot. I, 86 ibique nott. VII, 167. Θήκη, quod arctiori sensu de loculo s. arca dicitur, hîc latiori sensu de ipso sepulcro accipiendum, ut II, 42, ubi vid. nott. Quo vero iure ex hoc loco C. O. Mueller. loco mox laudando effinxerit altum sepulcrum e cinere sacro constructum (ein hohes Grab aus Opferasche), ipse videat. Quod Bekkerus dedit: ἐπὶ τὴν θήκην τὴν Ώπιος κ.τ.λ., probante Bredov. p. 80, id a Dietschio receptum recipere nolui, libris omnibus adversantibus neque ulla cogente necessitate. — αναίσιμοῦσθαι eodem modo I, 179, ubi vid.

πρὸς ἡῶ τετραμμένη] Eo, quod orientem versus spectabat sepul-crum, indicari existimat C. O. Mueller. Dor. I. pag. 271, pertinere hoc ad Cretensium tempora, cum Dorcs orientem versus, Iones occidentem versus mortuos humarint.

αγχοτάτω τοῦ Κητων ἱστιητορίου] Retinui ἀγχοτάτω, ubi duo libri ἀγχοτάτη. Sed vid. locos a Bredovio allatos p. 27. Cum quo eodem viro in proxime antecedentibus retinui ὅπισθε, cum alii ὅπισθεν legant, quod ab Herodoti usu alienum esse Bredov. p. 106 monstravit. — De Ceis

vid. VIII, I ibique nott. I coenaculum intelligit Schu cher. de festis solemnibe dum putat, quae deorum: in Deli insula celebrare rint incolae insularum pr quarum suas quique Deli rint aedes legatis exel epulis solemnibus acco Ac tales Ceorum aedes h contendit. Broendsted. Griechenl. I. p. 49 hoc e vocat: Bewirthungshaus den Panegyrien angekom: ger und Gäste. Etenim ρια sive, ut vulgo loquun τόρια (conf. Bredov. p. 1 cia fuerunt constituta ac dos hospitio convivioque deorum festa concelebri advenerant sacrisque sole teresse voluerant: itaque neum, in Deli insula, i dique tota e Graecia tot 1 sacra celebranda conflux gulas Graeciae civitates : se coenacula (ίστιητόρια) sui cives reciperentur: id locis pari modo institut testatur Strabonis locus: p. 487 de Teno ita scrib νος δὲ πόλιν μὲν ού μεγαί δ' ιερον του Ποσειδών αλσει της πόλεως έξω 8 έν ῷ καὶ ἐστιατόρια μεγάλα, σημείον τοῦ σ πλήθος ίκανον τῶν συνθ τοις άστυγειτόνων τὰ Π unde intelligimus haec vel cum ipsis templis con proxime exstructa fuisse. tarchus (p. 146 C.) con ptem sapientum appara: Periandrum non in ipsu urbe, sed έν τῷ περί 1 έστιατορίω πα**ρά τὸ** δίτης ίερον, ής ήν και & orum έστιατόριον, in q iis praebebatur, qui Oly rant, commemorat Pauss in fin. Conf. Krause: C

# 297 πέρι είρήσθω. του γάρ περί 'Αβάριος λόγου τοῦ λεγομένου εί-

22. 180. Qui curam huiusmodi epularum atque coenaculi habebant, istratoges vocabantur: de qua voce plura Wyttenbach. ad Plutarch. Moral p. 40 B. sive p. 331 seq.; sacerdotes fuisse colligas e Pausania VIII, 13, 1 commemorante τους τῆ Αρτεμοι ιστιάτορας τη Έφεσία γι-τομένους, καλουμένους δε υπό των πολιτών Έσσηνας. A quibus diversi ii souaroesc, qui Athenis gentilium epulas apparabant: vid. Boeckh. Staatshaushalt. d. Athen. I. p. 616. 651 ed. sec. Ac vel Romae commemorat Dionys. Halicarnass. Antiqq. Romm. II, 23 έστιατόριον - κατεσπευασμένον έπάστη φρατρία, atque his tenaropious nomen idem addit fuisse curiarum, quod fuerit phratriis

#### CAP. XXXVI.

τον γάρ περί Αβάριος λόγον κ. τ. 1] Quod Schweigh. pro λέγων requirebat λέγοντα, eo men quidem sententia vix opus. Laudat Wesseling. similia IV, 43. V, 36. VI, 137, quibus alia, si attineret, plura adiici possent. Inde apud Aclian. N. A. VI, 50 recte e libris scriptis re-vocavit Iacobs: 'Ησίσδος λέγει λέ-700, ubi illud léyet vulgo omissum erat. Quae sequuntur verba inde a Valckenario et Wesselingio (L) issert. Herodot. IV. p. 34) sic constituta: 🗣ς τον όζοτος περιέφερε κατά πα**σαν την γην, ούδλν σιτεόμενον, vul-**Co sic vertunt : quo pacto eum sagitta Der omnem terram circumvexerit nihil Sibi capientem 8. quo modo per omnem Cerram ille sagittà vectus fuerit nihil comedens; ubi voculam τον pro τουroy accipiunt, de quo, monente Cr., Reiz. De Prosod. Graec. acc. incl. pag. 8. Quod cum ferri posse neget Struve Spec. Quaest. de dial. Herod. 1. pag. 11 not. (Opusce. II. p. 269 seq.), eodem auctore vetus librorum scriptorum restituenda lectio: ως τὸν όζ στ ο ν περιέφερε — σιτεό με ros, i. e. quo modo ille (Abaris) sagittam circumvexerit per omnem terram, nihil cibi capiens, ubi articulo ròv ante ororòv posito indi-

catur, notam quandam hic respici fabulam. Nec aliter olim legisse videtur Eustath. ad Dionys. Perieg. 31, cuius hacc sunt verba: καὶ ὅτι ὁ Αβαρις ο υμνουμενος Τπερβόρειος ήν, ος ουδέν γε σιτείσθαι λέγεται καί τον οιστόν περιφέρειν κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν. Itaque restituimus: ως τὸν οιστον κ. τ. λ., e qua lectione id sane elici nequit, quod vulgo putant, Abarin sagitta per aërem vectum orbem terrarum perlustrasse. Nam de Abaride quamquam haud pauca exstant veterum testimonia (apud Suidam s. v., Zonaram, Strabon. VII. p. 301 s. 461 C. Gell. N. Att. IX, 22. Plat. Charmid. p. 158 C. Apollon. Dyscol. Hist. mirab. c. 4. Iamblich. De vit. Pythag. §. 90. 91, 135, 156, 140, 141, 147, 210, Himer, in Photii Bibl. 243 p. 1131 s. 374 Bekk, coll. Wernsdorf. ad Himer. Eclog. 19. p. 264. Oratt. 25, 2, 4. Cels. ap. Origen. III, 31. T. I. p. 467 B. Schol. Aristoph. Eq. 725) ciusque nomine etiam librum quendam inscripsit Heraclides quidam teste Plutarcho II. p. 14 E., ante Iamblichum neminem sagittae, qua per aërem vectus sit Abaris, mentionem qui fecerit reperiri contendit Struve l. l., sagittam ipsam addi ratus non nisi amuleti loco ad mala quaevis arcenda, sive, ut Lobeck. (Aglaoph. p. 315) contendit, pro signo ut esset divinae legationis. Qui idem ambigit, vulgaris hacc fabula de itinere aërio utrum ab Hecataeo Abderita in libro de Hyperboreis Diod. I, 47. an ab Heraclide Pontico έν τοις άναφερομένοις είς Αβαριν Anecdd. Bekk. p. 145 et 178 proposita sit, primamque volaticorum hominum memoriam fortasse ab Onomacrito repetendam esse opinatur. Ad Abaridem ut redeam, gravissimus in hoc omni argumento locus exstat apud Eudociam et in Schol. ad Gregor. Naz. in catal. bibl. Bodl. pag. 51, qui copiosior nunc legitur în Nonni narratione septima a Creuzer. vulgata in Melett. I. p. 76.77, unde insigniora tantum transscribam: o ναι Υπερβορέω οὐ λέγω, λέγων, ώς τὰν ὀϊστὸν περι

Αβαρις έξ Τπερβορέων ήν ανθρω-πός τις — ούτος ο Αβαρις λέγεται ένθους γενόμενος περιτέναι την Ελλάδα κύκλω μετά τοῦ βέλους καί χοησμούς τινας και μαντείας λέγειν ώς ένθους. Αυκούργος δε ο φήτωρ μέμνηται τοῦ Αβάριδος - λέγων ὅτι λιμού διενομένου (alii γενομένου) έν τοις Τπερβορέοις ήλθεν ο "Αβαρις έν τη Ελλάδι και έμισθώτευσεν το 'Απόλλωνι και έδιδάχθη πας' αὐτου το χοησμολογείν και ούτω κρατῶν τὸ βέλος ὡς σύμβολον τοῦ Απόλλωνος (τοξότης γὰρ ούτος θεὸς) πεοιήει χοησμολογών πάσαν την Ελλάδα. Quos ipsos Abaridis χρησμούς ab Aristophanis Schol. l. l. commemoratos Herodotus ob oculos habuisse videtur Lobeckio; e fabula nota vulgique rumore, quae hîc narrantur, fluxisse statuit Struve l. l.. cui in hisce assentitur Krische in Disput. De societat. a Pythagor. in Croton. cond. scopo politic. (Gotting.1831) p. 38. Stegeri emendationem (in Praefat. p. XIV) pro τον rescribentis τονδ' (i. e. τοῦτον, quod ipsum olim in mentem venerat Pauwio) memorasse sufficiat.

De Abaridis aetate vix certi quid constituere licet. Quem Croesi acqualem facit Pindarus; Hieronymo auctore (Chron. Euseb. lib. post. p. 126), quem sequitur Schultze in Apparat. crit. pag. 38 (ubi reliqua veterum afferuntur testimonia de Abaride), ille e Scythia in Graeciam venisse putandus est Olymp. LIV2 s. 562 a Chr. n. Conf. Fabric. Bibl. Gr. I. pag. 11 seq. Ipsum Abaridem prophetam sive vatem dicunt, qui divino spiritu correptus incantationes, hymnos fecerit ad initia celebranda expiationesque peragendas, qui pestem, famem, alias calamitates depulerit Graecosve vaticinationibus aliisque commodis adiuverit. De quo quae enarrantur, disquisivit Creuzer. Symbol. II. p. 543-546. 660-670 ed. tert. Sagittam, quae Abaridi tribuitur, mira quadam vi eaque magica praeditam cum Runis, quae vocantur, ille contendit: quippe quibus et ipsis omnem

medendi, vaticinandi. artem contineri volunt qui instructus sit, is rerum et cognitionem e habere putandus sit. I dis sub persona exhib modo omnem doctrinan que, ad sacra maxime quae a regionibus sept sive orientalibus in Gr. ibique propagata fueri de Abaride fabula eou videatur, quo fabula reis Apollinisque cult in Graeciam delato, a ductum in Graeciam A tum e borealibus regi bus Cr. haec adscripsit haec de Abaride tradit bus fabulis Britannor aliorumque populorum lium editor Wartoniani history of the English p 1824. Preface pag. 62. E. Barkeri libro attul l. pag. 663. Quae long haud vacat: si quider nicas literas neque Dru putant, sapientiam u Abaridem spectare cre satis certo poni posse r hanc de Abaride fama nis sacra pertinere pr Graeciam aliasque or partes et communi que coniuncta. Tu vid. es iudicantes viros doctos: mentatt. de Attic. con pag. 42, C. O. Mueller: p. 69. 364. coll. II. p. 39 Relig. de l'Antiquité Il seq. Abaridem in Att densium pago cultum r studuit Goettling ex mutila (in Indic. lectt. a anni 1854), quam affert: βερνι. Sed monstravit (Archaeolog. Anzeig. X. p. 438 seq.), in illa st reperiri: Λαβερις Θεο  $\delta \eta s$ , quod civis **Attici** intelligitur. De ipso Ab ne eiusque etymo nup G. Muys (Griechenland

ν γῆν οὐδὲν σιτεόμενος. Εἰ δέ εἰσί τινες Ὑπερβόρεοι ι, εἰσὶ καὶ ὑπερνότιοι ἄλλοι. γελῶ δὲ ὁρέων γῆς περιἡαντας πολλοὺς ῆδη καὶ οὐδένα νόον ἔχοντας [ἔξηγη-

) nr. 1. vatis s. fascinacationem inesse docens. ν τινες Τπερβόρεοι άνει παι υπερνότιοι αλλοι] loco colligi volunt, Hemino dubitasse, num ulla tatiterit Hyperboreorum juidem accedere non posetiam Perizon, ad Aelian. 6 et Schubart, l. l. pag. Ierodotus tales modo neyperboreos, quales poëularum enarratores meientur, ultra Boream ventos; id quod a rerum nauistoriae aeque abhorrere ac si quis homines ultra ridionalem (Hypernotios) et, cum Hyperborei popeantur maxime boreales e. septentrionem versus bitantes, Hypernotii aui extremas terrae merias incolant. Multa hanc putans Strabo I, 3. p. 61. . seq. Eratosthenem, Hea cavillantem, et ipsum Attigit quoque Herodo-Apoll. Rhod. II, 675, ostrå memoria Wyttenfat. ad Phaedon. pag. at monuit Gaisf. ι**φέων** γῆς περιόδους γρά-τ. λ.] Herodoti vituped Hecataeum Milesium spectare ut credam, com-· ea, quae scripta exstant vid. nott. Neque aliter ideo Bredovio (Geogr. et Herod. specim. pag. XVI s nupero fragmentorum ditori, Klausen, bene mo-. 39 seq.), Hecataeum, in duos libros divisum, nirum et Europam (cf. 13), condidisse Oceanumımine omnem terram cinuisse novimus, saepius taiensione ab Herodoto perd. Reinganum: Geschichte d Länderabbildungen der

Alten I. p. 116, Grote: History of Greece I. p. 492. 525. Herodoti autem actate Graccos de iis, quae ad terrae formam et ambitum pertinent, melius edoctos ipsiusque orbis terrarum accuratiorem cognitionem adeptos esse, ipsa haec prodit acerba Herodoti vituperatio. Qui historise pater, Mannertum si audias (I. p. 12), hoc loco decreta corum, qui e Thaletis disciplina profecti globi statuerent rotunditatem (cum scil. ipse rerum mathematicarum omnino fuisset expers), confudit cum eorum doctrina, qui ad Homeri sententiam nonnihil amplificatam terram, qualem norant, haberent rotundam Oceanoque circumfluam. Neque vero veram sententiam de terrae rotunditate Herodotum habuisse nec eos, quos derideat, idem Mannert. iudicat, quamvis Herodotus, quae ipsius fuerit terrarum multarum ac diversarum cognitio, bene intellexerit, Hecataei, aliorum quam falsa sit opinio. Hoc enim potissimum illum sibi sumpsisse vult probandum, ut terrae latitudinem longitudine superari appareret minimeque hinc effici terrae rotunditatem quandam, cum Europa sola reliquis orbis terrarum partibus vel coniunctis maior sit ambitu. Namque e mente Herodoti terra fuit plana, coelo concavato in modum hemisphaerii obtecta, non accuratam circuli formam exhibens, sed oblongam potius, hic illic inflexam; unde factum, ut Europam reliquis duabus orbis terrarum partibus ille sibi cogitaret maiorem eosque deridendos esse putaret, qui plane rotundam cum existimarent terram, parem quoque Asiam et Europam constituerent, omni terrarum orbe in duas easque pares et aequales partes diviso: quam Hecataei Milesii quoque fuisse opinionem monuimus. Tu conf. Rennel. pag. 383, Ukert: Geogr. d. Gr. u. Roem. 1, 2. pag. 26, Bredov. l. l. pag. VII (ibique Herodot. III, 98.

# σάμενον], οι Άκεανόν τε φέοντα γράφουσι πέριξ την γ

104. [ubi vid. nott. pag. 206] 105. IV, 44.) XVI, Herodotum merito laudans, quod primus in priorum scriptorum commenta inquisiverit eaque, quae non satis firmo inniti viderentur fundamento, convellere studuerit. De quo scriptoris nostri studio, ad veritatem omnibus in rebus indagandam spectante pluribus locis iam monuimus. — Pro γράψαντας πολλούς in edit. Gaisf. exstat γράψαντα, operarum, ut videtur, vitio. Verbum γράφειν non tam de scribendo quam de pingendo accipi voluit Gronovius, quem sequor una cum Bredovio l. l. pag. XVI. Schweighaeuserus utramque simul hîc valere notionem existimat, quae describendi verbo comprehendatur. Idem tamen in Lexic. Herodot. I. p. 204 (ubi hunc Herodoti locum sic affert scriptum: γελώ ορέων Γης πεοιοδους γοάψαντας κ. τ. λ.) eum Hecataei librum hîc intelligi putat, qui Γης περίοδος inscriptus fuit. De quo Hecataei libro quamquam satis constat (cf. Klausen ad Hecataei Miles. Fragmm. p. 12 seqq. 24. Mueller Fragmm. historicc. Graecc. I. p. XI seq.), tamen hunc librum hoc loco sic designari atque citari minime credam: etenim γράφειν πεοιόδους minime de eo dici putem, qui librum de terrae ambitu perscribit, sed eius potius esse, qui terrae circuitum s. ambitum in tabula quadam delineet describatque eoque modo totius terrae imaginem exprimat. Nostrates verbo zeichnen utuntur; conferas Herod. II, 41 ibique nott., Reinganum l. supra l. Ac vel magis huc pertinet Nostri locus V, 49, ubi Aristagoras Milesius commemoratur, qui ad Lacedaemonios accessit έχων χάλκεον πίνακα, έν τῷ γης απάσης περίοδος ένετέτμητο καί θάλασσά τε πᾶσα καί πυταμοί πάντες. Huiusmodi autem tabulam s. mappam geographicam operi suo addidisse Hecataeum credam cum Muellero l. l. p. XII, addubitante Klausen. l. l. pag. 25. - Quae sequantur apud Herodotum verba, xal ούδένα νόον έχοντας έξηγησάμενον,

si sana sunt, sic intell multos video - nullam (in 1 rarum orbis descriptione adhibentes, quae ipsos du sequantur ducem", temere ulla adhibita ratione age que aliter fere hacc verba video Eltzium (Jahrbb. f. u. Paedagog. Suppl. IX. p sic reddit sententiam: dens, multos terrae ambit psisse neque habere sensu enucleet", eoque modo vu ctionem, quae in omnib tur libris manu scriptis, det contra Dobrasum, qu stophan. Pac. 732) pro 🙀 bi vult έχόντως, ut has loci sententia: ,,neque < sapienter s. prudenter ac rem explicasse." Dobrac sunt recentiores editores, Bekker., Dietsch, Lhardj Spengel. (Rheinisch. Mus. 1. pag. 155). Invenitur έχοντως (quod seiunctim dum esse docet Dindorf. Ling. Gr. T. V. p. 1587) tonem De legg. III. p. Phileb. pag. 64 (ubi vid. £ pag. 219) itemque frequen Isocratem (v. c. Philipp. Panathen. §. 218. p. 278. A §. 53. pag. 150), ut iar Grammatici adnotarunt, Dindorfio l. l. Num vero l tio ad Herodotum quidqua valde dubitaverim, praese sequatur ο - γράφουσι. πολλούς utique pertinet proxime antecedens ovdi nem) referri potest. Nec t gis placet vulgata, in qu taceam, vel maxime offen cipio έξηγησάμενον, quo sus abesset, nemo aegr hac enim voce, quae e g orta haberi potest, eiect procedet oratio Herodotea

οΐ 'Ωπεανόν τε **φέοντα** κ. τ. λ.] In loci interpuncti fordium secuti sumus, its τὴν γῆν (inter quae vulge

σαν χυπλοτερέα ώς ἀπὸ τόρυου, καλ τὴν ᾿Ασίην τῷ Εὐρώπη ποιεύντων ἴσην. ἐν ὀλίγοισι γὰρ ἐγὰ δηλώσω μέγαθός τε ἐκάστης αὐτέων, καλ οῖη τίς ἐστι ἐς γραφὴν ἑκάστη.

Πέρσαι οικέουσι κατήκοντες έπὶ τὴν νοτίην δαλασσαν τὴν 37

seritur re) cum vocula  $\pi i q i \xi$  sint iungenda. Cf. IV, 15 ibiq. nott.

έοθαν πυπλοτεφέα ώς άπὸ τόρ-100 i. e. orbiculatam velut ex torno, cam vox zvzlotepéa non ad globi speciet rotunditatem, sed orbis roaditatem indicet; quam qui terrae tribuerent indeque terram in tabulis ut discum detornatum exhiberent pictam, Asiamque hinc (i. c. dimidium terrae australe) Europae (i. e. dimidio boreali) parem facerent, eos tantam hic derideri a patre historiae statumus cum Bredov. l. l. p. XX. III coll. Rennel. p. 383. — Respexit Herodotea Eustath. ad Dionys. Perieg. 1 itemque Strab. I. pag. 48 s. 83 C. Talia autem ad medii aevi scriptores usque et mapparum geographicarum auctores pertinuisse, qui ista propagarint, ostendit Santarem: Essai sur la cosmographie etc. I. p. 168 seq. 199 seqq. 214 seq. II. pag. XXXVII seqq. XLIV. Li.

ται την Ασίην τη Ευρώπη ποιεύνtwo leny | Hacc antecedentibus simplici commate, non puncto, ut fecit Gaisf., annectenda. ποιεύντων Gronovins pro imperativo accipi voluit, at idem sit atque ποιείτωσαν, quemadmodum λεγόντων pro λεγέτωσαν, alia id genus; quod probans Wesseling. locum sic interpretatur: ,, Asiquoque faciant Europae parem." Equidem cum Schweigh. ποιεύντων accipio pro genitivo participii absolute positi et ad superius γελώ speciante, eum fere in modum: "rideo, cum isti Asiam aequalem Europer feciant." Qui enim ob praegres-🖴 (οζ-τε-γράφουσι) scribere debebat zal – zoιενσι, is priorum oblitus subito in aliam transit participii structuram ex illa sermonis negligentia, cuins exempla quaedam attulit Eltz. l. supra l., ubi hunc locum pari modo explicandum docet. Quod Steger. Praefat. pag. XIV suspicatur nottimas wy, merito rejecit censor Lipsiensis 1829 nr. 136 p. 1087. — In fine cap. cum Schweigh. et Gaisf. dedi οῖη pro vulg. ὅση, quod retinuit Matth. Tu cf. IV, 40. ἐς γραφήν valet: "ad delineationem s. descriptionem" s. si quis eam delineare atque imagine explicare velit; quo codem sensu paulo ante verbum γράφειν adhibuerat.

#### CAP. XXXVII.

Πέρσαι οίκέουσι] Schweigh., collatis his locis IV, 38. 40. 41, Herodotum scripsisse putat: Ασίην Πέοσαι οίπέουσι. Codices non addicunt; nec sane opus est illa voce addita, quam si quis velit, commode hoc loco mente supplere poterit. Idem statuisse video Italum Herodoti interpretem et Letronnium Journ. d. Sav. 1817. Janv. p. 45, qui bene monet, verbum olneiv apud Herodotum crebrius adhiberi, non addito obiecti accusativo, sed participio verbi alicuius vel postposito vel anteposito. Itaque hoc quoque loco nihil adiiciendum esse censet, cum sensus idem fere sit ac si Herodotus dixisset: Πέρσαι οίκεουσι ταύτης της ήπείφου το τεταμένον ές την νυτίην δάλασσαν. Nec aliter mox idem verbum habitandi significatione, nullo addito accusativo: ταύτα τέσσερα έθνεα οίκέει, et in fine capitis: οίκέει δ' — εθνεα. Vid. supra I, 56. II, 166 ibique nott.

έπὶ τὴν νοτίην θάλασσαν, τὴν Ἐρυθοὴν καλεομένην] De Persico sinu cogitat Breiger. l. l. pag. 72. Quem sinum Noster, cum vix noverit, latiori meridionalis maris appellatione complectitur, ad quod ipsum hic sinus pertinet. Vid. Breiger. l. l. pag. 11, Rennel. pag. 455, 463, Tzschucke ad Mel. III, 8 init. pag. 278 seqq. nott. exegg. Vol. III. P. III. Tu vid. nott. ad I, l. I, 180. III, 30.

¿Ερυθρην καλεομένην. τούτων δ' ὑπεροικέουσι κρὸ ἀνέμου Μηδοι, Μήδων δὲ Σάσπειρες, Σασπείρων δ κατήκοντες ἐπὶ τὴν βορητην θάλασσαν, ἐς τὴν Φᾶσις ἐκδιδοῖ. ταῦτα τέσσερα ἔθνεα οἰκέει ἐκ θαλάσσης ἐς δ 38 Ἐνθεῦτεν δὲ τὸ πρὸς ἐσπέρης ἀκταὶ διφάσιαι ἀπ' αὐτ τείνουσι ἐς θάλασσαν, τὰς ἐγὰ ἀπηγήσομαι. ἔνθεν μὶ ἡ ἐτέρη, τὰ πρὸς βορέην ἀπὸ Φάσιος ἀρξαμένη, παρατ θάλασσαν παρά τε τὸν Πόντον καὶ τὸν Ἑλλήσποντον μ

τούτων δ' ὑπεροικέουσι πρὸς βορέω ἀνέμου Μηδοι] τούτων cum Gaisf. et Matth. dedi pro τουτέων.

— Μοχ aliquot libri πρὸς βορέην ἄνεμον, quod nec ipsum ab usu scribique nott. IV, 38 itemque IV, 7.
22. 122. Ipse intactum reliqui βορέω a nonnullis mutatum in βορέεω, de quo vid. nott. ad III. 102. De Saspiribus diximus ad I, 104. III, 94. Cuius gentis nomen idem esse contendit Ritter (Vorhalle pag. 129—131. 140) atque lapidis lazuli s. sapphiri, quippe qui in huius gentis sedibus patriis unice reperiatur, in India superiori, Serinda, Buddhae cultu insigni, unde profecti coloni ad fluvium Koros prope Colchos consederint.

έπὶ τὴν βορηῖην Φάλασσαν] Ad formam vocis βορηῖην Ionicam conf. allata a Bredov. p. 179; ad verbum ἐκδιδόναι ciusque significationem conf. I, 6 ibique nott. III, 9. IV, 48. 53. Boreale mare, cui opponitur ἡ νοτίη Φάλασσα in antecedentibus, de mari mediterraneo, quod etiam Pontum Euxinum, in quem Phasis influit, e veterum sententia complectiur, intelligendum; vid. nott. ad II, 11. 158 et conf. infra IV, 42. De Phasi, Asiae termino, cf. IV, 45.

#### CAP. XXXVIII.

τὸ πρὸς ἐσπέρης] Ita meliores libri, quos secutus sum. Olim τὸ πρὸς ἑσπέρην. Cf. IV, 37. Quae sequentur verba, ἀπ αὐτῆς, pro iis Wesseling. cum Pauwio malebat ἀπ αὐτέων scil. δαλασσέων sive ἐδνέων, de quibus scil. antea Herodotus locutus erat. Reiz. (Praefat.

pag. XVII) rescripsit &: cum de Asiae inter duo n ticum et internum, proct toribus diversis sermo sit in vulgata lectione acquie sic exposuit Schweigh.: , of, Inde vero, sit Herodo ab illo inde terrarum traci mediam Asiam a meridie ad nem porrigitur, quae est Asiae terra ac veluti me inde, inquam, versus excurrunt ἀπ, αυτης, αδ nente Asia, απταί διφάι orae in mare porrectae, d nes ita in mare porrectae maior pars mari adluatus duac veluti paeninsulae una est Asia minor, in bo a Phasi [ἡ ἀκτὴ ἡ ἐτέρη βορέην ἀπὸ Φάσιος ἀρξ australi [τὰ δὲ πρὸς νότο αΰτη άκτη κ. τ. λ.] a Pl mare mediterraneum exc tera ora ac veluti paenine a Perside maiorque eius strale s. Erythraeum ma: eoque circumluitur, mino pars mediterraneum mare Nec aliter fere Dahlmann pag. 84 itemque Italus H terpres, cui et ipsi in He bis nihil mutandum vide Niebuhr. Vermischt. his I. p. 152. —  $\beta o \varrho \epsilon \eta \nu$  respo  $\delta o \varrho \eta \nu$ ; cf. I, 6 ibique no IV, 7. 21.

παρατέταται ές θάλαι τε τὸν Πόντον καὶ τὸν τον μέχρι Σιγείου τοῦ Τ e. excurrit in mare s. po cundum s. iuxta Pontum tunque usque ad Sigeum Hellespontum hîc latiori

τοῦ Τρωταοῦ, τὰ δὲ πρὸς νότου ἡ αὐτὴ αῦτη ἀκτὴ ἀπὸ ὑριανδρικοῦ κόλπου, τοῦ πρὸς Φοινίκη κειμένου, τείνει δάλασσαν μέχρι Τριοπίου ἄκρης. οἰκέει δ' ἐν τῷ ἀκτῷ ἔθνεα ἀνθρώπων τριήκοντα. αῦτη μέν νυν ἡ ἐτέρη τῶν ν. Ἡ δὲ δὴ ἐτέρη ἀπὸ Περσέων ἀρξαμένη παρατέταται ἐς 39

Conf. nott. ad IV, 85. De omontorio conf. Strab. XIII. s. 890 B., alios, quos cum to Sigeum promontorium in onti marisque Aegaei finillocante consentire monet . l. l. pag. 21. Nunc vocari lenicher s. Ienischehr, vid. ske ad Mel. I, 18 nott. exegg. I Vol. III. P. I et Forbiger: d. alt. Geograph. II. p. 114. torii imaginem in tabula retatam dedit Clarke Travels ag. 171, qui idem de Sigeo disputavit pag. 160, de quo d. ad V, 65 nott. η αθτη άκτη άπο του Μυιου πολπου] Unam candemlligi ακτήν, universam quipm minorem, bene monet h., et sane invenitur cre-ដេញ់ paeninsula, monstrante Scylac. in Geogr. min. I. seq., cum quivis longior itoralis, in mare porrectus, lossit. Tu vid. plura in Dinbesaur. Ling. Graec. Stepag. 1365 et conf. Forbi-I. pag. 80. not. 25. Quod buhr. (Vermischt. Schrift. ) inter ακτή et χεοσόνησος iscrimen, haud usque quare illud observat Dahlmann. ag. 84. Cr. ad vocem ἀκτὴ t: The classical Journal p. 327 seq. — Μυριανδριsui cum edd. recentt. Lidum variant, quorum alii krov exhibent (quod ipsum **Leiz.** et Matthiae), alii  $M\alpha$ ν s. Μαριανδυνών, alii Μαev. At Mariandynus sinus pertinet, qui in Bithyniae gens Mariandynorum est conf. I, 28. III, 90 ibiq. uviusque Sangarius mari , quaerendus. Myriandris in Phoeniciae ac Syriae

confiniis quaerendus videtur, item forsitan qui Issicus quoque vocatur. Nam Myriandrus, Syriae urbs, Phoenicum, ut videtur, emporium, in illo fere tractu memoratur. Stephan. Byz. s. v. (Mvolavôcoc, πόλις Συρίας προς τη Φοινίκη Εέ-νοφων έν πρώτω άναβάσεως · τὸ πτητικόν Μυριανδρικός κόλπος), Xenoph. Anab. I, 4. 6, ubi aliorum testimonia (Strabonis XIV. p. 676, Arriani Exped. Alex. II, 6, 3, Melae I, 12, Plinii Hist. Nat. V, 18 s. 22. §. 80: ,,in ora oppidum Myriandros") attulit Krueger., qui tamen quod Μυρίανδον rectius forsan scribi censet, quam Muciaudcov, in eo vereor, ut assentiri possim, quamquam et Hertlein et Dindorf. in nuperrima editione exhibuerunt Μυρίανδον, reliquis scriptoribus, qui urbem nominant, omnibus refragantibus. Memoratur quoque Μυρίανδρος urbs Phoenicum apud Scylac. Peripl. §. 102 (p. 40 Huds. p. 301 Gail.), ubi alios testes interpretes laudarunt. Nunc, Larchero observante, Myriandricus sinus vocatur Aiasse. Ipsa urbs, quattuor milliarr. Germanicis distans a portis Syriae et Ciliciae, nunc prorsus deleta est: nec ullae superesse ruinae dicuntur, conf. Ainsworth: Travels in the Tract of the Ten Thousand etc. pag. 60, Forbiger. l. l. II. pag. 644. De Triopio promontorio vid. nott. ad I, 144. 174. πρὸς Φοινίκη cum recentt. edd. dedimus, cum etiam apud Xenophontem l. l. exstet: ἐπὶ τῆ δαλάσση, i. e. prope, iuxta mare.

έθνεα ἀνθοώπων τοιήκοντα] Supra I, 28 plures harum gentium nominari notat Schweigh.

# CAP. XXXIX.

'Η δὲ ἐτέρη κ. τ. λ.] Vid. nott. ad IV, 38. — Έρυθρην θάλασσαν eoτην Ἐρυθοην θάλασσαν, η τε Περσική και ή ἀπὸ ταύτη κομένη ᾿Ασσυρίη και ἀπὸ ᾿Ασσυρίης ἡ ᾿Αραβίη. λήγει δ οὐ λήγουσα εἰ μὴ νόμφ, ἐς τὸν κόλπον τὸν ᾿Αράβιον, Δαρείος ἐκ τοῦ Νείλου διώρυχα ἐσήγαγε. Μέχρι μέν ν νίκης ἀπὸ Περσέων χῶρος πλατὺς και πολλός ἐστι το

dem sensu appellari, quo IV, 37 dicitur de Persico vel potius Indico mari, quo simul comprehenditur sinus Persicus qui dicitur, vix est, quod moneamus; conf. etiam Rennel\_p. 454, Heyse l. l. pag. 103.

η τε Περσική και ή από ταύτης x. τ. 1.] Sententia scriptoris haec est: hac altera Asiae paeninsula contineri primum Persidem, deinde, quae eam continuo excipiat, Assyriam, et quae inde incipiat, Arabiam, ita ut terminetur sinu Arabico. Assyriae autem nomen latius patere omnemque Babyloniam, Mesopotamiam ac Syriam complecti et supra iam monuimus (I, 102. 177 seq.), et hoc loco cum Rennel. p. 458 iterum monemus. Quo eodem monente Arabiae nomen olim et ipsum latius patuit ad Tigrin usque septentrionem versus extensae; quam cum angustiorem habuerit Herodotus sinumque Persicum atque Arabicum nimis sibi propinquos cogitaverit, ab erroris suspicione ille non absolvendus erit, ut statuit Rennel., subiiciens hunc errorem vel Plinii (cf. Hist. Nat. VI, 28 s. 32. §. 143) actate adhuc exstitisse. Ad usum et significationem verbi έκδε-

κομένη conf. IV, 41 ibique nott.

λήγει δὲ αῦτη] αῦτη cum recentt.
edd. recepi pro αὐτή. Quae sequuntur verba: οὐ λήγουσα εἰ μὴ νόμω,
a nonnullis male intellecta, cum
Schweigh. sic interpretari malim:
non vere quidem (ait) oram desinere
eo loco, ubi sinus Arabicus interiecto isthmo a mari mediterraneo
separatur, sed ex usu recepto tantum
loquendive more (νόμω) illic desinere
putari, cum revera illic non desinat,
sed ulterius progressa per omnem
continuetur Africam; ita ut etiam
Africa, quae Arabico sinu ab Asia
terminari vulgo dicatur, verum si
quaeras, pro huius alterius orae

sive paeninsulae parte qua dammodo haberi debeat. tum hoc receptum esse ac consuctudine, ut illa ors sinu iam terminata existim revera, longius progressa Africam , quam ab Asia ve ratam tertiam orbis terra stituant partem, comp Quem loci sensum Dahlms que probatum (Herod. pag expressit Langius, itemque ter Gallus interpres (,,men lement, mais par une sorte e tion adopté") et Italus (,,ma solamente secondo L opinione"), Schweighaeu ipse secutus. - Valet ig idem fere quod τω νενομιο II, 17. IV, 45. Thucydid νόμω μέν γάρ τιμή τά του aliter vouos de communi opinione in Platon. Phase D., ubi vid. Heindorf. p. 2 p. 238.

ές τὸν Δαρείος — **έσηγι** verba ideo addi putat I Herod. pag. 85, quod h quo rubrum mare cum me mari coniungitur, integri paeninsula. De ipso Da diximus ad II, 158. In pr tecedd. verbis sinum Are presse commemoravit, q latiori maris ruhri appella prehendit. Cf. Schlichtho: Breiger. l. l. pag. 13 see nott. ad II, 8. Quae co quuntur verba: μέχοι μέι vinns usque ad es the te finem cap, antecedentis tra ante verba olnési d' év tij τη έθνεα ανθοώπων τοιή locari vult Spengel in: 1 Mus. N. F. VI. pag. 156

χῶρος πλατὺς καὶ πολλό gio plana itemque longe li tens. Sic IV, 100: λίμνη ης παρήκει διὰ τῆσδε τῆς θαλάσσης ἡ ἀκτὴ αῦτη παρά τε τὴν Παλαιστίνην καὶ Αἰγυπτον, ἐς τὴν τελευτῷ ἐν τῆ ἐστι τρία μοῦνα. Ταῦτα μὲν ἀπὸ Περσέων τὰ πρὸς ; τῆς ᾿Ασίης ἔχοντά ἐστι. Τὰ δὲ κατύπερθε Περσέων 40 ἐσων καὶ Σασπείρων καὶ Κόλχων, τὰ πρὸς ἡῷ τε καὶ ἐνατέλλοντα, ἔνθεν μὲν ἡ Ἐρυθρὴ παρήκει θάλασσα, κρέω δὲ ἡ Κασπίη τε θάλασσα καὶ ὁ ᾿Αράξης ποταμὸς, ρὸς ῆλιον ἀνίσχοντα, μέχρι δὲ τῆς Ἰνδικῆς οἰκέεται ᾿Ασίη ·

ή, et VI, 125 κόλπος πολύς , nisi legendum  $\beta\alpha\partial v_{\mathcal{S}}$ . limus in nott. ad Herod. . διὰ τῆσδε τῆς θαλάσσης, ndam. Conf. Thucyd. I, 63 sh. Dilucidd. Thucyd. pag. Latini nonnunquam per Itinerar. Alexandri ed. Mediol. §. 17: "perque Eu-ilitans." Cf. Letronne in Sav. 1818. p. 409 ibiq Zo-4, 3. Procop. B. Goth. IV, IV, 34. p. 662 B." Creuz. rba, quae sic accipienda de a Phoenice porrigitur per re ora haec sucundwn Syriam ensem et Aegyption, in quam ad mediterranewn mare spesete monuit Niebuhr l. l. Tu conf. nott. ad I, 185. e mente Herodoti haec alninsula talis est, quae a inde usque ad Phoeniciam exhibeat planitiem, sed hoenicia aliam sequatur din, mediterraneum per mare n Syriacam oram porrecta ptum usque, ubi desinat. Palaestinensi cf. I, 105 stt. II, 104 ibique nott. ezzer non aliter fere posi-16 I, 180. 191. II, 53. III, ne Nostri locis; ipsa Heroentia haec est: hae igitur la se habent terrae inde a cidentem versus Asiae porre-

#### CAP. XL.

πατύπες θε Πεςσέων] Reitelligit ultra Persidem, Meiaspires Colchosque orienus sitas, quas mari eoque australi sive rubro e meridie illuc porrecto circumflui Herodoti est opinio, ita ut ή έρυθρη θάλασσα latiori sensu in universum dicatur quidquid maris a meridie indeque etiam ab oriente est Asiae, Asiam ab utraque parte et meridionali et australi circumfluens. Cf. Breiger. l. l. pag. 12 et, monente Cr., Mannert. IV. pag. 61 seqq. Verba τὰ πρὸς ἡῶ τε καὶ ἡλιον ἀνατέλλοντα Schweigh. in Adnot. ad I, 202 interpretatur regiones ad orientem (in partibus orientalibus) sitas. Malim equidem: regiones orientem versus porrectas. Vid. nott. ad IV, 44. Quam e Sancrofti libro alteroque Schweighaeus, et Gaisford, receperant formam epicam néliov et h. l. et IV, 42 fin. 44 fin., eam probantibus Dindorf. p. XXXVII et Bredov. pag. 45 sustuli, vulgarem formam, quae sola est Herodotea, revocans ηλιον. Vid. supra I, 204. — ἔνθεν, cum opponatur verbis πρὸς βορέω δὲ, valet : inde ab hac i. e. meridionali parte.

καὶ ὁ Λοάξης ποταμὸς, ξέων πρὸς ηλιον ανίσχοντα] Haec verba, sana modo sint, Araxem orientem versus fluere indicare videntur, ita ut in mare australe, quod Asiam ab oriente terminet, exeat, neque in Caspium mare, ut Noster retulit I, 202. Itaque Schweigh. (vid. not. ad I, 202) haec verba sic intelligi vult, ut Araxes fluere dicatur ad orientem s ab oriente Caspii scil. maris, cum verbum φέειν, adiuncta praepositione, non tam de fluvii cursu ac directione dicatur, quam potius omnino, qua parte, qua regione ille fluat, indicet. Tum igitur Herodotus, quae Schweigh, est sententia, indicare voluit Araxem, qui in orientalibus

τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης ἐρῆμος ἤδη τὸ πρὸς τὴν ἦῶ, οὐ**δ' ἔχ** φράσαι, οἶον δή τί ἐστι. Τοιαύτη μὲν καὶ τοσαύτη ἡ Α Ἡ δὲ Αιβύη ἐν τῆ ἀκτῆ τῆ ἐτέρη ἐστί ἀπὸ γὰρ.

Asiae partibus, ab oriente Caspii maris ("ostwärts vom Capischen Meere") delabatur, sive, ut reddit Langius: "der da fliesset gegen Sonnenaufgang"; neque sane intelligo, quonam alio modo haec verba accipi possint, quibus Noster in universum declarare voluit orientalem fluvii cursum et indicare fluvium, qui in orientalibus Asiae regionibus delabatur easdemque permeet. Quare vix licebit cum Latinis interpretibus haec verba reddere: ,,qui contra solem orientem fluit", si quidemNoster tale quid dicere nec voluit nec potuit. Sed inde opinor factum, quod e contextu Herodoteo haec verba: δέων πρός ήλιον ανίσχοντα eiecit Borheck., quaeque et ipsa eiicienda censet Breiger. l. l. pag. 75 coll. 66, quippe ex interpolatoris manu invecta textui, aut ita mutanda, ut loci tollatur difficultas: ψέων άφ (certe απ') ήλίου ανίσχουτος. Gravius illud utique est, num Araxes fluvius et hoc loco et I, 202 pro Oxo (Amu-Darja) sit habendus, ut praeter alios existimat Eichwald (Geograph. d. Ostküste d. Caspisch. Meeres etc. pag. 22), an pro Iaxarte (Sir-Darja), quae est Schweighaeuseri, Humboldtii (Asie centrale I. pag. 54), aliorum sententia, de qua nolo repetere, quae ad I, 202 pag. 405 seq. Vol. I. exposui; unum addam virum doctum, A. Butakoff, qui de lacu Aral ac de utriusque fluvii, Oxi et Iaxartis, in hunc lacum nunc influentis cursu accurate exposuit mappamque addidit in: Journal of the royal geographic. society Vol. XXIII. pag. 92 seqq. Conferri etiam poterit Voelcker: Myth. Geogr. I. p. 215. De Armeniae Araxe cogitari non posse contra Tzschuckii (Nott. exegg. in Mel. III, 5. 5, pag. 149) aliorumque sententiam monuit Breiger. l. l., nec magis de Volga, cuius nulla omnino apud Nostrum fieri videtur mentio. Conf. Voelcker. 1. l. p. 192. 193. Equidem in talibus

decernere vix audeam, qu ror aut confusio subesse p nott. ad. I, 202), ex manc imperfecta istarum region tione fluxiase putem.

έρημος ηδη τὸ πρὸς τη ,quae inde orientem verm ea omnia deserta sunt."
Cobi intelligi, auctor est l. pag. 78; quo ipso H Asiam terminari idem si III. 92. 101 ibique not quod ab Herodoto alient vocavi ηω; cf. II, 8. III l8 et vid. Dindorf. p. XX. dov. p. 33.

## CAP. XLI.

'H δὲ Λιβύη ἐν τῆ ἀπτ ἐστ! E mente Horodoti Africa ad eam pertinet lam, quae inde a Persid mediterraneum porrigitu nott ad IV, 39. In edimale abest articulus τῆ ε quod iure notat Schaefe Gr. minn. T. III. pag. 238 cum articulus ante vocen repetendus sit ex optim ptorum constanti fere us

από γαο Αλγύπτου Αιβι δέκεται] i. e. Aegyptum en sinit Asia, continuo iam bya, illi contigua. Ad v δέκεται conf. IV, 39. 99 c Eodem sensu simplex ôéz. 176. Quod vero hinc pate tur Breiger. l. l. p. 80, I Libyae adiudicasse Aegyr aliter si sensisset, vix lo ret ἀπὸ, sed μετὰ, aut scribendum fuisset Alyva nsται Λιβύη, mihi secu cum neutrum valere hic ] quemquam fugiat. Aegypt rodoto Libyae accenseri, II, 16 monuimus et hoc k monemus ob verba nostri IV, 42, ubi cf. nott., et 39, alteram paeninsulam ad usque, in quam desinat,

Αιβύη ήδη έκδέκεται. κατὰ μέν νυν Αίγυπτον ἡ ἀκτὴ αῦτη στεινή έστι από γὰρ τῆσδε τῆς θαλάσσης ές τὴν Ἐρυθρὴν θάλασσαν δέκα μυριάδες είσι ὀργυιέων αὐται δ' αν είεν χίλιοι στάδωι. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ στεινοῦ τούτου κάρτα πλατέα τυγχάνει 
ἐοῦσα ἡ ἀκτὴ, ῆτις Λιβύη κέκληται. Θωυμάζω ὧν τῶν διουρι-42 
σάντων και διελόντων Λιβύην τε και ᾿Ασίην και Εὐρώπην οὐ 
γὰρ σμικρὰ τὰ διαφέροντα αὐτέων ἐστί. μήκει μὲν γὰρ παρ᾽

cit, ita ut Aegyptus Asiae adscribi sequest. Dicitur autem Libya latiori sensu de omni, quam nos quoque dicimus, Africa, inclusa Aegypto, aut angustiori sensu de reliqua Africa, excepta Aegypto. Vid. Rennel. p. 567. Schlichthorst. l. l. p. 15. Gallum interpretem Miot si sequamur, Herodotus hîc in medio relinquit, cuinam terrarum parti Aegyptus adscribi debeat. Tu conf. etiam de hac distributione orbis terrarum apud veteres interprett. ad Sil. Ital. I, 195 et Lucan. IX, 411.

πατά μέν τυν Αίγυπτον — στεινή έτι! Monet Breiger. l. l. p. 80, angustam hanc oram esse Isthmum, qui inter mediterraneum mare ac sinum Arabicum interiacet. — In loci lectione recentt. edd. secutus sum.

άπὸ γὰο τῆσδε τῆς Φαλάσσης κ.
τ. λ.] Hocce mare dici mediterraneum satis constat; rubro mari sinus indicatar Arabicus, qui ad hoc ipsum mare pertinet et latiori hac rubri maris appellatione comprehendi solet. Cf. Breiger. l. l. pag. 11. 14. De reliquis conf. II, 158 ibiq. nott., de stadiorum et orgyiarum rationibus vid. nott. ad II, 140.

τό δὲ ἀπὸ τοῦ στεινοῦ τούτου π.
τ. 1.] i. e. quod attinct ad loca ulterior a ab his angustiis, sive ultra hunc isthmum sita, valde ampla ac spatiosa existit ora haecce, quae Libya vocatur. Ante ἀπτή cum Schweigh., Gaisf. et Dindorf. e Florentino libro inserui articulum ή, qui vulgo abest, qui que etiam omittitur in Dietschii editione. Ipsa sententia iam supra II, 158 prolata consulto, ut videtur, h. 1. iterum profertur.

CAP. XLII. Θωυμάζω ών π. τ. λ.] Gaisf. dederat θωμάζω. Sed vid. nott. ad IV, 28. 111. De argumento loci conf. II, 17 ibiq. nott. Ac miratur hoc loco Herodotus eos, qui omnem terrarum orbem in tres partes sibi aequales, Libyam s. Africam, Asiam, Europam, dividant, cum minime sib! invicem pares sint hae partes, sed magnitudine ambituque admodum different. Tripartitam orbis terrarum divisionem agnoscit quoque Pindar. Pyth. IX, 8, eandemque etiam posteri plerumque retinuerunt, paucis quibusdam dissidentibus, qui totam terram in duas partes, alteram septentrionalem (i. e. Europam), alteram meridionalem (i. e. Asiam, addita plerumque Libya s. Africa), dividerent: de qua re vid. Cless ad Sallust, Igurth. 17.

μήπει μέν γάρ παρ' άμφοτέρας παρήκει ή Εὐρώπη] Verba παρ αμφοτέρας minus accurate reddidit Breiger. 1. 1. p. 76: super omnem Libyam ac Asiam. Est enim, si quid video, haec loci sententia: nam longitudine quidem praeter 8. secundum utramque (Asiam et Africam) extenditur Europa, ut adeo reliquis duabus partibus longior sit s. longitudine sua utriusque partis longitudinem aequet adeoque superet: unde Langius reddidit: ,,denn Europa erstrecket sich in der Länge über die beiden anderen hinaus". Conf. IV, 45. Quod ita efficitur, quia, quidquid terrarum ultra Caspium mare et Araxem est fluvium, omnis igitur ille tractus, quem septentrionalis Asiae appellatione comprehendere solemus, ex Herodoti opinione ad Europam pertinet, quae a Gaditano freto columnisque Herculeis ad orientales usque Herodoto incognitas regiones, ad lacum Maeoticum

- ἀμφοτέρας παρήπει ἡ Εὐρώπη, εὕρεος δὲ πέρι οὐδὲ συ ἀξίη φαίνεται μοι εἶναι. Λιβύη μὲν γὰρ δηλοῖ έωυτ περίρρυτος, πλὴν ὅσον αὐτῆς πρὸς τὴν ᾿Ασίην οὐρίζι τοῦ Αἰγυπτίων βασιλέος πρώτου, τῶν ἡμεῖς ἰδμεν, κα τος, ἣς ἐπεί τε τὴν διώρυχα ἐπαύσατο ὀρύσσων τὴν ἐκ λου διέχουσαν ἐς τὸν ᾿Αράβιον κόλπον, ἀπέπεμψε Φοί

porrigitur. Cf. Heyse l. l. pag. 103. Bredov. Geogr. et Uranolog. Herodot. spec. pag. XXI. Hinc factum, ut Noster eos tantopere miretur, qui triplicem terrae divisionem aequalem statuerint.

εύρεος δε πέρι ούδε συμβαλέειν άξίη φαίνεταί μοι είναι] i. e. quod ad latitudinem Europae attinet, hanc terrae partem ne dignam quidem iudico, quae cum reliquis terrae partibus (Asia sc. et Africa) confcratur, quippe multo minoribus. Cf. Bredoy. l. l. Rennel. p. 366 not. Pro συμβαλέειν Schweigh. suspicatur συμβαλλέειν (praesenti tempore), quod in Herodoto ferendum haud esse docuit Bredov. p. 364; vid. nott. ad I, 68. Nec magis placet refingere συμβαλείν, ut iubet idem Bredov. p. 327, refragantibus omnibus codd. et hoc loco et aliis (II, 10. III, 12. 32. 35. 41. 160. IV, 99 coll. 53), in quibus cum Dindorfio et Dietschio satius duxi retinere librorum scriptorum lectionem.

Λιβύη μέν γὰς δηλοί ξωυτήν ξοῦσα περίρουτος] Quam Valcken, eiici vult vocem έωυτήν, plures de structura verbi δηλοῦν excitans locos similes, eam retinendam esse merito statuit Schweigh. Namque Africa, haec est Herodoti sententia, se ipsam indicat aquâ circumfluam esse, excepta es parte, qua Asiae illa est contermina et contigua. Unde patet, Aegyptum ab Herodoto Libyae accenseri terminumque Asiae et Africae constitui isthmum Aegyptiacum sinumque Arabicum. Cf. Schlicht-horst. l. l. pag. 16. 17, Bobrik: Geograph. d. Herod. pag. 202 et vid. nott. ad IV, 41. — De argumento Cr. quoque consuli vult Gesner. De navigatt. extr. col. Herc. P. I. §. 6. p. 629 (Orphicc. Herm.) coll. p. 607.

Νειώ — καταδέξαντος tinui, ut II, 158, ubi vid. βασιλέος cum Gaisf. edi σιλήος. Ad καταδέξαντο 163 ibique nott. De ip tione, quam regis iussu cam instituisse narrantu ximus in Excursu ad h. l. nali, cuius mox mentio fit ad II, 158.

δς έπεί τε την διώ**ουχ** ορύσσων] i. e. qui postqu s. fossam ducere desiit, cepto necdum absoluto Moneo propter Dureau d (Géogr. physiq. de la mer 1 69), qui duplici modo l accipi posse contendit, e modo, quo ipsi nos reddi tero autem modo, ut val quam destitit a fodi**endo, p**e fosså; in quo illum lapsu paret. Qui idem vir do lem huncce iam a Sesos esse ponit, ita ut, quide cone, Dario, Ptolemaec ad reparandum canalem ć fectum cundemque purgs tinuerit, quamvis hone causa ipsum canalis opi buatur. Mihi secus vid nott. ad II, 158 et Ts. Pompon. Mel. nott. exeg 8. §. 7) p. 358. Vol. III. ] etiam de voce διώρυξ m de hoc amni natura fact utitur et Diodorus, qua scriptores utuntur de aliis et alveis derivatis. Schweigh. et Gaisf. et re recepi διέχουσαν pro έχου plures libri itemque Ma nent. Cf. VII, 122. έχειν alienum esse ab commonstrant I, 180.

οίοισι, έντειλάμενος ές τὸ ὀπίσω δι' Ἡρακλέων στηλέων ειν ἔως ές τὴν βορητην θάλασσαν, καὶ οῦτω ἐς Αίγυικνέεσθαι. Ὁρμηθέντες ὧν οἱ Φοίνικες ἐκ τῆς Ἐρυθρῆς

**μενο**ς ές τὸ ὀπίσω — διεχ-[ρακλέων e Florentino duolis libris recepi pro 'Hoαnod exhibuit Gaisford., redescruerunt. Vid. nott. ad ide in seqq. quoque revo-πλέας pro Ηρακληΐας. pro exalésiv cum edd. reii. Cf. IV, 43. VII, 122. ersoni Verisimil, p. 335 s. ps. Dindorf. et Dietsch. διεκπλώειν et mox έπλωον sc. Equidem, ut saepius i, formam vulgarem, quam unt, retinendam duxi, in-, 43 περιπλώειν cum optisque codd. exhibui, intaiquens, quod continuo sepuziém», quod omnes codd. videntur, cum nulla enoniatur scripturae differeneo, cum minime nobis liia ad unam eandemque st formam revocare, Noique forma usum esse staiii. Conf. Bredov. p. 172. nentum observant, scite e videri regem, quod a ico inde illos ad Libyam igandam proficisci iusseuavigatio hac ex parte inidem fere praebeat comot incommods exsistunt, a parte si navigationem velis. Qui ab Arabico ciscuntur, iis venti semque maris fluenta, curadiuvantia; quae omnia ab alia inde parte proamque Indicum per mare septentrione spirant per pus aestatis hemisphaerii tum secundum occidene litus constans est auster 1e maximam partem bois delabitur. Îtaque haec is narrationis fidem quan-, neminem fugit. Conf. g. 693 seqq., Koes. in scriuliari, quam in Excursu wimus, pag. 16 seqq. coll.

pag. 8 seq., lunker in disputatione, quae inscribitur: "Die Umschiffung Libyens durch die Phoeniker" et inserta est Annall. philologg. et paedagogg. Lipsiensibus Suppl. Vol. VII. p. 357 seqq.

εως ές την βορητην θάλασσαν] Mediterraneum intelligi mare, iam supra (ad IV, 37) monuimus.

Ορμηθέντες ών οί Φοίνικες έκ της Έουθοης θαλάσσης έπλεον την νοτίην θάλασσαν] την Έουθοην δάλασσαν de sinu Arabico intelligendum, vix monere opus. Τὴν νοτίην θάλασσαν id mare vocat Herodotus, quod a meridie Africam circumfluere incipit ab eo inde loco, ubi rubrum mare, ab India extensum, Africae oram orientalem alluit. Cf. Rennel. pag. 462. Neque propriam mari cuidam hanc videri appellationem supra iam monuimus ad IV, 13, sed cognomen potius videtur a situ australi petitum; ita ut hoc quoque loco australem maris rubri partem vocari statuamus mare australe, non aliter fere ac si Herodotus dixisset έπλεον πρός νότον. Vid. Breiger. l. l. pag. 10. Quo minus audiamus Gosselinium, Oceanum eum hîc indicari arbitrantem, qui oram Africae orientalem ac meridionalem allust; unde Herodoto innotuisse mare Atlanticum atque rubrum ipsi iunctum Africamque his maribus cinctam. Cf. Dureau de la Malle l. l. pag. 69. Iunker. l. l. p. 365, qui Erythraeum mare, quod ad sinum Arabicum modo retulimus, ab hoc discerni falso putat, Phoenices iter suum instituisse opinatur ex aliquo portu sinus Adensis, in quo omnia ad expeditionem spectantia apparaverint, indeque eosdem circumvectos esse promontorium Guardafui. De quo mihi aliter videtur, qui Phoenices ex Arabici sinus portu profectos esse credere malim. Tempus profectionis idem Iunker. p. 367 seq. ad mensem Iunium excuntem

- ἀμφοτέρας παρήκει ἡ Εὐρώπη, εὕρεος δὲ πέρι οὐδὲ συμ ἀξίη φαίνεταί μοι εἶναι. Λιβύη μὲν γὰρ δηλοῖ ἐωυτὴ περίρρυτος, πλὴν ὅσον αὐτῆς πρὸς τὴν ᾿Ασίην οὐρίζει τοῦ Αἰγυπτίων βασιλέος πρώτου, τῶν ἡμεῖς ἰδμεν, κατι τος, ὃς ἐπεί τε τὴν διώρυχα ἐπαύσατο ὀρύσσων τὴν ἐκ τ λου διέχουσαν ἐς τὸν ᾿Αράβιον κόλπον, ἀπέπεμψε Φοίνε

porrigitur. Cf. Heyse l. l. pag. 103. Bredov. Geogr. et Uranolog. Herodot. spec. pag. XXI. Hinc factum, ut Noster eos tantopere miretur, qui triplicem terrae divisionem aequalem statuerint.

εύρεος δε πέρι ούδε συμβαλέειν αξίη φαίνεταί μοι είναι] i. e. quod ad latitudinem Europae attinet, hanc terrae partem ne dignam quidem iudico, quae cum reliquis terrae partibus (Asia sc. et Africa) conferatur, quippe multo minoribus. Cf. Bredoy. l. l. Rennel. p. 366 not. Pro συμβαλέειν Schweigh. suspicatur συμβαλlésiv (praesenti tempore), quod in Herodoto ferendum haud esse docuit Bredov. p. 364; vid. nott. ad I, 68. Nec magis placet refingere συμβαλείν, ut inbet idem Bredov. p. 327, refragantibus omnibus codd. et hoc loco et aliis (II, 10. III, 12. 32. 35. 41. 160. IV, 99 coll. 53), in quibus cum Dindorfio et Dietschio satius duxi retinere librorum scriptorum lectionem.

Λιβύη μέν γὰς δηλοί έωυτην έουσα περίρουτος] Quam Valcken, eiici vult vocem έωυτην, plures de structura verbi δηλούν excitans locos similes, eam retinendam esse merito statuit Schweigh. Namque Africa, haec est Herodoti sententia, se ipsam indicat aqua circumfluam esse, excepta ea parte, qua Asiae illa est contermina et contigua. Unde patet, Aegyptum ab Herodoto Libyae accenseri terminumque Asiae et Africae constitui isthmum Aegyptiacum sinumque Arabicum. Cf. Schlicht-horst. l. l. pag. 16. 17, Bobrik: Geograph. d. Herod. pag. 202 et vid. nott. ad IV, 41. - De argumento Cr. quoque consuli vult Gesner. De navigatt. extr. col. Herc. P. I. §. 6. p. 629 (Orphice, Herm.) coll. p. 607.

Nεκώ — καταδέξαντος] tinui, ut.II, 158, ubi vid. A βασιλέος cum Gaisf. edidi σιλήος. Ad καταδέξαντος 163 ibique nott. De ipsatione, quam regis iussu ci cam instituisse narrantur, ximus in Excursu ad h. L. nali, cuius mox mentio fit, ad II, 158.

δς έπεί τε την διώρυχα ι ορύσσων] i. e. qui postque s. fossam ducere desiit, ab cepto necdum absoluto d Moneo propter Dureau de (Géogr. physiq. de la mer no 69), qui duplici modo ha accipi posse contendit, co modo, quo ipsi nos reddid tero autem modo, ut valea quam destitit a fodiendo, per fosså; in quo illum lapsum paret. Qui idem vir doct lem hunce iam a Sesostr esse ponit, ita ut, quidqui cone, Dario, Ptolemaco: ad reparandum canalem du fectum eundemque purgan tinuerit, quamvis honor causa ipsum canalis opus buatur. Mihi secus videt nott. ad II, 158 et Tzacl Pompon. Mel. nott. exegg. 8. §. 7) p. 358. Vol. III. P. etiam de voce διώρυ**ξ mo**t de hoc amni natura facto utitur et Diodorus, quaqu scriptores utuntur de aliis c et alveis derivatis. - N Schweigh. et Gaisf. et rece recepi διέχουσαν pro έχουσε plures libri itemque Mat nent. Cf. VII, 122. Ne έχειν alienum esse ab I commonstrant I, 180. 1

πλοίοισι, έντειλάμενος ές τὸ ὀπίσω δι' Ἡρακλέων στηλέων λέειν ἔως ές τὴν βορητην θάλασσαν, καὶ οὖτω ές Αίγυἀπικνέεσθαι. Όρμηθέντες ὧν οἱ Φοίνικες έκ τῆς Ἐρυθρῆς

ιλάμενος ές τὸ όπίσω — διεκl'Hoanléwr e Florentino duosaliis libris recepi pro 'Hoα-, quod exhibuit Gaisford., reres deseruerunt. Vid. nott. ad Inde in seqq. quoque revo-leanléas pro Heanlaias. — Veu pro énnléeu cum edd. rededi. Cf. IV, 43. VII, 122. Piersoni Verisimil. p. 335 s. Lips. Dindorf. et Dietsch. mt diexalmeir et mox éalmor bresc. Equidem, ut saepius onui, formam vulgarem, quam ferent, retinendam duxi, in-IV, 43 περιπλώειν cum optiibusque codd. exhibui, intaalinquens, quod continuo se-,περιπλέων, quod omnes codd. re videntur, cum nulla enoaveniatur scripturae differenladeo, cum minime nobis limnia ad unam eandemque m et formam revocare, Noutrăque formă usum esse stam sit. Conf. Bredov. p. 172. gumentum observant, scite cisse videri regem, quod a rabico inde illos ad Libyam navigandam proficisci iussem navigatio hac ex parte intotidem fere praebeat comquot incommoda exsistunt, ia a parte si navigationem re velis. Qui ab Arabico roficiscuntur, iis venti seitemque maris fluenta, curvis adiuvantia; quae omnia ia ab alia inde parte pro-. Namque Indicum per mare e septentrione spirant per empus aestatis hemisphaerii is; tum secundum occidenicae litus constans est auster nque maximam partem bowsus delabitur. Itaque haec ptius narrationis fidem quanist, neminem fugit. Conf. pag. 693 seqq., Koes. in scripeculiari, quam in Excursu citavimus, pag. 16 seqq. coll.

pag. 8 seq., Iunker in disputatione, quae inscribitur: "Die Umschiffung Libyens durch die Phoeniker" et inserta est Annall. philologg. et paedagogg. Lipsiensibus Suppl. Vol. VII. p. 357 seqq.

τως ές την βορητην θάλασσαν] Mediterraneum intelligi mare, iam supra (ad IV, 37) monuimus.

Όρμηθέντες ών οί Φοίνικες έκ της Έουθοης θαλάσσης έπλεον την νοτίην θάλασσαν] την Έουθοην θάλασσαν de sinu Arabico intelligendum, vix monere opus. The votine θάλασσαν id mare vocat Herodotus, quod a meridie Africam circumfluere incipit ab eo inde loco, ubi rubrum mare, ab India extensum, Africae oram orientalem alluit. Cf. Rennel. pag. 462. Neque propriam mari cuidam hanc videri appellationem supra iam monuimus ad IV, 13, sed cognomen potius videtur a situ australi petitum; ita ut hoc quoque loco australem maris rubri partem vocari statuamus mare australe, non aliter fere ac si Herodotus dixisset έπλεον πρός νότον. Vid. Breiger. l. l. pag. 10. Quo minus audiamus Gosselinium, Oceanum eum hîc indicari arbitrantem, qui oram Africae orientalem ac meridionalem allust; unde Herodoto innotuisse mare Atlanticum atque rubrum ipsi iunctum Africamque his maribus cinctam. Cf. Dureau de la Malle l. l. pag. 69. Iunker. l. l. p. 365, qui Erythraeum mare, quod ad sinum Arabicum modo retulimus, ab hoc discerni falso putat, Phoenices iter suum instituisse opinatur ex aliquo portu sinus Adensis, in quo omnia ad expeditionem spectantia apparaverint, indeque eosdem circumvectos esse promontorium Guardafui. De quo mihi aliter videtur, qui Phoenices ex Arabici sinus portu profectos esse credere malim. Tempus profectionis idem Iunker. p. 367 seq. ad mensem Iunium exeuntem

θαλάσσης ἔπλεον τὴν νοτίην θάλασσαν. ὅκως δὲ γἰκι νόπωρον, προσίσχοντες ἂν σπείρεσκον τὴν γῆν, ἕνα τῆς Λιβύης πλέοντες γινοίατο, καὶ μένεσκον τὸν ἄμη ρίσαντες δ' ἂν τὸν σῖτον ἔπλεον, ὥστε δύο ἐτέων διεξει τρίτω ἔτει κάμψαντες Ἡρακλέας στήλας, ἀπίκοντο ἐς Δ

vel Iulium incuntem refert, causis idoneis permotus.

οικως δε γίνοιτο φθινόπωρον] Insistit in autumni notione Gosselinius, quippe unde omnem narrationem de Phoenicibus Africam circumvectis falsam esse commonstrari queat, cum Septembris mensis indicetur tempus. Contra quem recte monent, autumni vocabulum non ad certum debere adstringi mensem tempusque fixum, sed ad illud omnino tempus, quo sua quisque in terra maturos percipiat fructus. Quod aliud Graecis Phoenicibusque, aliud Aegyptiis, aliud orae Africanae incolis esse, sponte intelligitur. Plura Koes. l. l. pag. 19. 20.

προσίσχοντες αν οπείρεσκον] Ηεrodoti haec est sententia: Phoenices in hoc itinere, quoties adventaret autunni tempus, tum navibus ad terram appellentes in ea Libyae regione, quamcunque in navigando attigerant, sementem facere messisque tempus exspectare solitos esse. Cum Schweigh. et Gaisf. dedi προσίσχοντες pro προσχόντες, itemque mox γινοίατο pro γενοίατο. In vulgata lectione acquievit Matthiae. Valet προσίσχειν appellere, ut IV, 76. 157. VI, 99. 119. III, 58. IV, 147. Ad verba αν σπείφεσκον conf. III, 119 ibique nott. IV, 78. Unde ad sequens μένεσκον mente quoque repetendum av, quemadmodum in iis, quae continuo adiiciuntur: Θερίσαντες δ' αν τον σίτον έπλεον, vocula αν ad έπλεον pertinet. Mox scripsi αμητον (pro αμητόν); vid. nott. ad II, 14 et conf. etiam Spitzner. Excurs. XXX ad Iliad. XIX, 223. Quod ad argumentum attinet, falso haec tradi contendit Gosselin. l. l. p. 349 seq., cum a Phoenicibus locorum illorum ipsiusque soli ignaris minime talis seges messisque institui potuerit.

Nec tamen ita regionum harum

ignaros fuisse Phoenica cursu ad h. l. monuimus. quod illis in regionibus e messis brevi spatio trius sium interiecto segetem idque ipsum tempus has necessarium fuerit Phoe naves reficiendas, nauts dos, aegrotantes curand rantibus in terra. Cum ez esset iter, minime omni necessario victuque inst potuerunt: ut adeo ad ses semque faciendam spont tur, nisi fame interire ve monente Rennelio (pag. merlanus ille, contra & 1405 profectus, secum dus seminibus onusta, quibus campos sererent. Quae mus, profecto non erit, on getis messisque narration mur eamque pro fictitia Plura Koes. l. l. p. 18 seq l. l., Iunker. p. 365. 366 loco mox laud. pag. 342 . τρίτω έτει καμψαντες κ. ipsa ob verba Rennel. l. l 702, ubi tempus in omn tionem insumptum proba stituere studet, Phoenie tur aliquamdiu iu ora Se moratos ibique messem p: esse; quae cum in Septe cidat mensem (nam Iun: mense scrunt), post S eosdem profectos inde pre tio mense eoque incun lum pervenisse vult, du duabusque tertii anni p omnem navigationem e In quam eandem senten disputantem vid. Koes. seqq. contra Gosseliniun nertum, quorum alteri il iusto longius, alteri ius videtur. Add. Iunker. l. seq., qui bene admonet,

καὶ ἐλεγον έμοι μὲν οὐ πιστὰ, ἄλλφ δὲ δή τεω, ὡς περιπλώοντες τὴν Λιβύην τὸν ῆλιον ἔσχον ἐς τὰ δεξιά οῦτω μὲν αῦτη ἐγνώσθη τὸ πρώτον. Μετὰ δὲ Καρχηδόνιοί εἰσι οἱ λέγοντες '43

curate persequens, hoc triennii spatium in hanc navigationem insumptum, quod Mannerto brevius, Gosselinio longius videtur, quam ut credi possit, satis rectum ac iustum videri posse ei, qui ipsam navigationem per maria prorsus incognita tardins institutam ipsasque commorationes crebrius in terra continenti factas animo satis reputaverit. Profectos esse Phoenices vel Iunio mense exeunte vel Iulio incunte idem vir doctus ponit pag. 367 seq.; mense Augusto hoc factum esse vult Wheeler: Geography of Herodotus p. 339, et quidem anni 613 a. Chr. n., si quidem Neco, qui anno 612 a. Chr. 1. (vel potius 616: vid. nott. ad II, 158) regnum suscepit ac primis certe Jegni annis et canali exstruendo aliisque rebus occupatus fuit, hoc demum canali perfecto de tali expeditione ad Africam explorandam et circumnavigandam cogitare potuisse putandus sit: l'hoenices igitur mense Augusto anni 613 e portu prope Suez egressos et freto Babelmandeb superato ingressos mare Indicum mense Octobri, deinde oram legentes ad promontorium bonae spei pervenisse exennte Ianuario ami 612 ponit Wheeler I. I.; unde continuato itinere incunte Martio anni 611 ad fluvium, cui nunc nomen Senegal, accessisse et anno (il) superatis columnis Herculeis in Ae-Syptum rediisse idem existimat, scgete et messe duplici facta in occidentali Africae ora, in terra Angola et prope fluvium Senegal. — Ad Verba και έλεγον, έμοι μέν ού πιστά, αίλο δε δή τεω cf. V, 86.

τον ήλιον έσχον ές τὰ δεξιά] Pro χέιον revocavi ήλιον, ut IV, 40. ές τὰ δεξιά (ad dextram partem), ut alibi fere έπὶ τὰ δεξιά ac similia, de quibus cf. I, 51. VI, 33 ibique Wesseling. Ad dextram (id est a septentione) solem habuisse putandi sunt Aegyptii, cum circulum acquinoctialem, qui dicitur, transgrederentur:

quod ipsum quantum ad narrationis veritatem faciat, non fugit viros doctos, quamquam Herodoto ob eam, quam animo sibi informarat, terrae formam mirum hoc visum fuisse nos minime miramur. Cf. Rennel. l. l. pag. 383, Heeren. Ideen I, 2. p. 81, Dureau de la Malle l. l. pag. 70, Koes. l. l. pag. 26., Iunker. l. l. pag. 367 seq. 372, Grote: History of Greece 111. p. 379.

οὖτω μέν αὖτη έγνώσθη τὸ πρῶτον] Ad quae mente suppleri vult Larcher.: περίρουτος ἐοὐσα, πλὴν ὅσον αὐτῆς πρὸς τὴν ᾿Ασίην ουρίζει, cum ea Herodoti sit sententia, ut tum primum cognitum fuerit, hanc orbis terrarum partem s. Libyam mari esse cinctam, nisi qua cum Asia cohaereat.

#### CAP. XLIII.

Μετά δὲ Καρχηδύνιοι κ. τ. λ.] "Postea (post illam Phoenicum navigationem) Carthaginienses dicunt, scilicet cognorisse se circumfluam esse Africam: nam (hoc suo nomine, non Carthaginiensium verbis, adiicit Herodotus) Sataspes quidem non circumnavigavit Africam, ad hoc licet mis-sus." Schweigh. Quem iure sequitur Miot itemque Italus interpres. Itaque Carthaginienses quoque testes h. l. proferuntur eorum, quae de Phoenicum navigatione circa Libyam, quam mari circumfluam esse inde cognitum est, narrata sunt; vid. Grote: History of Greece III. p. 378. Carthaginienses cum aliquoties (cf. 1V, 196. VII, 167) citentur narrationis auctores, quaeri sanequam poterit, num ipsam Noster adierit Carthaginem, praesertim cum aliquam certe Libycae orac partem viserit. At vix eum ad Carthaginem usque pervenisse credibile est, ita ut, quae Carthaginiensibus narrantur auctoribus, a nautis mercatoribusque Carthaginiensibus, quos sive in Aegypto sive in Libyae έπει Σατάσπης γε ο Τεάσπιος, ἀνὴρ 'Αχαιμενίδης, οι πλωσε Λιβύην, ἐπ' αὐτὸ τοῦτο πεμφθείς, ἀλλὰ δείσι μῆκος τοῦ πλόου καὶ τὴν ἐρημίην ἀπῆλθε ὀπίσω, οὐδ λεσε, τὸν ἐπέταξέ οἱ ἡ μήτηρ ἄεθλον. Θυγατέρα γὰρ 2 τοῦ Μεγαβύζου ἐβιήσατο παρθένον ἔπειτα μέλλοντι διὰ ταύτην τὴν αἰτίην ἀνασκολοπιεῖσθαι ὑπὸ ξέρξεω ἡ μήτηρ τοῦ Σατάσπεος, ἐοῦσα Δαρείου ἀδελφεὴ, 1 σατο, φᾶσά οἱ αὐτὴ μέζω ζημίην ἐπιθήσειν ἤπερ ἐκεῖι βύην γάρ οἱ ἀνάγκην ἔσεσθαι περιπλώειν, ἐς ὁ ἄν ι περιπλέων αὐτὴν ἐς τὸν 'Αράβιον κόλπον. συγχωρήσ ξέρξεω ἐπὶ τούτοισι ὁ Σατάσπης, ἀπικόμενος ἐς Αἰγυ λαβών νέα τε καὶ ναύτας παρὰ τούτων, ἔπλεε παρὰ 'Ε στήλας. διεκπλώσας δὲ καὶ κάμψας τὸ ἀκρωτήριον τῆς τῷ οῦνομα Σολόεις ἐστὶ, ἔπλεε πρὸς μεσαμβρίην πε θάλασσαν πολλὴν ἐν πολλοῖσι μησὶ, ἐπεί τε τοῦ πλεί

ora, sive alio quo loco offenderit, Noster accepisse putandus sit. Cf. Dahlmann. Herodot. pag. 71 seq., Heyse l. l. pag. 117 coll. 115, Heeren. Ideen I, 2. pag. 2 seq. 195, qui quaecunque de Africa Herodotus retulerit, ca in Aegypto illum sibi col-legisse contendit. Carthaginienses igitur sive nautas sive mercatores si Noster consuluit sive in Aegypto sive alio quo loco, tamen quae de Sataspe eiusque expeditione h. l. narrantur, non a Carthaginiensibus, sed Sami potius Nostrum accepisse ut credam, faciunt quae in fine capitis leguntur de Samio viro, qui eunuchi res intervertit. Samo enim in insula Nostrum longius commoratum esse satis novimus; cf. modo III, 39 seqq. 59.

απήλθε οπίσω] Conf. III, 16 ibiq. nott. Teaspes commemoratur infra quoque VII, 70. IX, 76, pater Pharandatis, ab hoc igitur Teaspe, qui Sataspis pater dicitur, diversus: ut nomen videatur inter Persarum primores haud infrequens, in quo acque atque in voce Sataspis equi (asp s. esp) significationem inesse volunt viri docti harum literarum periti. De Xopyro, Megabyzi filio, conf. III, 160. Mox scripsi εβιήσατο παρθένον γριήσατο, pro-

bante quoque censore Ien nr. 163. pag. 364. Reliqu tinnerunt vulgatam lectic significationem verbi nott. ad III, 80 et conf. 103. 389 et Aelian. Hist. 19. — Ad ανασκολοπιείε nott. ad III, 132. — βαε Gaisf. dedi pro βασιλήσε retinui παραιτήσατο, ubi o τήσατο. Vid. Bredov. pag augmentum in hoc verbo neglectum esse recte mone Koen. ad Gregor. Cor. de §. 23. p. 407 et nott. ad H 132. — In seqq. ad locut μίην ἐπιθήσειν conf. nott. ιαύτας παρά τούτων] opinor, intelliguntur naut bus et navem et nautas Spectat enim τούτων ad a Αϊγυπτον, structura hane In seqq. pro μήνεσι, que Sancrofti libro receperant hacus. et Gaisford., res edd. recentt. μησί, quod ur loco et altero, qui legitui ferri posse docuit Bredov. - De Soloënte promo**ntori**e ad II, 32.

έπεί τε τοῦ πλεῦνος alsi cum semper maior pars (it huc deesset, s. cum maior s

αποστρέψας οπίσω απέπλεε ές Αίγυπτον. Έκ δε ταύτης μενος παρά βασιλέα Ξέρξεα έλεγε φάς τὰ προσωτάτω άνους σμικρούς παραπλέειν έσθητι φοινικητη διαχρεωμέοι, όχως σφείς καταγοίατο τη νηί, φεύγεσκον πρός τά ι λείποντες τὰς πόλις αὐτοὶ δὲ ἀδικέειν οὐδὲν ἐσιόντες, πα δε μοῦνα έξ αὐτέων λαμβάνειν. τοῦ δε μὴ περιπλῶσαι ην παντελώς αίτιον τόδε έλεγε, τὸ πλοΐον τὸ πρόσω οὐ

Mrs superesset conficienda. τοστρέψας όπίσω cf. III, 16 ott. — βασιλέα cum Gaisf. repro βασιληα. - Ad locutioleye mas conf. I, 118 ibique II, 156. V, 36. 49. Weiske de am. ling. Gr. p. 112. Schweigwas inesse ait eam vim, qua perrexit dicere.

**ήτι φρινι**χηζη διαχρεωμένους] was intelligi vult non purpuestes, ut reliqui, sed vestes e cortice vel foliis confectas, quaa anachoretarum fuerint. Apit Schweighaeuser. in Lexico ot. II. p. 359 laudans alios locos (I, 194. II, 86. III, 20), bus palmeum vinum, olvos plog, commemoratur. Purpunim vestem si Noster indicare et, adiectivum φοινίκεος adset, quo sane utitur I, 98. II, U, 76. IX, 22: quos locos iam Bredov. p. 179, quem conf. **εθαι γηῖ est** navi ad terrum, Lucull. 2. 12. Plura vid. in ur. ling. Graec. IV. p. 1050 dorf. Pro vulgato moling exam, qua Noster utitur, forolic, conf. Bredov. pag. 264. equitur avrol in nominativo 1, cum ad έλεγε φάς referenit atque Sataspem una cum sociis comprehendat, insiius structurae praebet exem**ruam ad I, 56 attigimus, coll.** II, 115 et IX, 90. Explianc nominativi structuram e in Diss. de attractionis icunt singg. quibusdam exem-Herodotum pag. 3. In seqq. anibus edd. recentt. exhibui ;, cum sit: intrantes, intro ad desve accedentes. — πρόβατα quid sint, attigi ad I, 133. II, 41. ἐξ αὐτέων, quod omnes codd., quantum scio, afferunt, retinui, cum ad molic spectet: neque alia videtur esse sententia Bredovii p. 222 & αυτίων tanquam recte scriptum exhibentis. Dindorf. edidit έξ αντών.

τὸ πλοίον τὸ πρόσω — ἐνίσχεσθαι] Ante προβαίνειν quod in Aldina et libris quibusdam inscritur είναι, cum Schweighaeusero et Gaisfordio omisi auctoritate optimorum codd., in quibus Florentinus et Mediceus; retinuit tamen Dindorf. uncisque inclusit tanquam spurium Dietsch. -Ad argumentum quod attinet, similem in modum scribit Scylax in Peripl. §. 112. p. 53 Huds. ultra Cernen (cf. nott. ad IV, 195) τα ἐπέκεινα οψκέτι έστι πλωτά διά βραχύτητα θαλάσσης και πηλόν και φύxos, ubi Vossius adscripsit similes locos Plutarchi Vit. Thes. 1 et Tatiani adv. Gr. p. 159. Sed h. l. observat Wesseling., reditus causam Sataspi fuisse ventos, ex oriente ad constitutum flantes navisque cursum praepedientes. Vix enim dubium, quin ad eam Africae partem, quae circa lineam est aequinoctialem, Sataspes pervenerit ibique ventis, quos aestivo tempore constanter a meridionali plaga flare novimus, impeditus iter continuare haud potuerit. Cf. Schlichthorst. l. l. p. 184. Atque Guinese occidentalis oram (nunc vocant Sierram Leonam) fuisse, ad quam usque Persam venisse probabile sit, iam ventis contrariis oppositisque fluctibus ab itinere continuando impeditum, ponit Rennel. l. l. pag. 704. Utut statuis, sive ad aequatorem, sive ad promontorium bonae spei (quod vix credam) Sataspem navigando perveδυνατόν ετι προβαίνειν, άλλ' ενίσχεσθαι. Εέρξι συγγινώσκων λέγειν άληθέα, οὐκ ἐπιτελέσαντά τε ι μενον ἄεθλον, ἀνεσκολόπισε, τὴν ἀρχαίην δίκη τούτου δὲ τοῦ Σατάσκεος εὐνοῦχος ἀκέδρη ἐς Σάμ ἐπύθετο τάχιστα τὸν δεσπότεα τετελευτηκότα, ἔχι μεγάλα, τὰ Σάμιος ἀνὴρ κατέσχε, τοῦ ἐπιστάμενος ἐκιὸν ἐκιλήθομαι.

nisse ratus, id dubitari vix poterit, Persam ventis ex adverso flantibus redire coactum esse, cum Phoenices, qui Neconis iussu ex Arabico sinu profecti iter instituissent, ventis fluctibusque secundis adiuti Libyae oras commodius circumnavigare et, promontorium illud transgressi, occidentalem Libyae oram circumire ac per columnas Herculis facilius redire possent. Atque haud scio an illud quoque afferri possit ad excusandum Sataspem promissis haud stantem, quod non Phoenicios secum habuerit nautas, navigandi peritissimos illos quidem vel per maria minus cognita, sed, ut Noster diserte tradit, Aegyptios, minus certe adsuetos huiusmodi itineribus maritimis minusque peritos ventorum certo tempore flantium ac maris fluctuum obsistentium. Conf. Groote: History of Greece III. p. 384, Wheeler: Geography of Herodot. pag. 344, Iunker. l. l. pag. 366. Sed id ipsum, quod ad totius narrationis fidem nonnihil facere possit, quod de Sataspe, cui diffidit excusanti, supplicium sumi iussit rex, indicio esse videtur, illum cursum circa Africae oras iam ab aliis peractum fuisse, regemque, inde a Sataspe hoc fieri potuisse arbitratum, eo magis illi iratum fuisse, quod non assecutus sit, quod aliis forsan antea cessisse Xerxes audierat. Cf. Rennel. l. l., Koes. l. l. pag. 28. 29.

Ξέρξης δὲ οτ of — ἀληθέα] i. e. Xerxes intelligens s. sibi persuasum habens, eum (Sataspem) nec vera dixisse, nec propositum perfecisse. In hunc quoque sensum hace verba accipi voluit a Cr. citatus Gesner. in Diss. de navigatt. extr. col. Herc. P. I. §. 6. pag. 632 Orphicc. ed.

Herm. Ad verbi συγγι et structuram, de qua quaedam ad h. l. admo: rodot. V, 91. III, 53, pari fere modo additu quem in simili verbi c significatione haud m pat) structura adhibi studuit C. Straube in: . lolog. u. Paedag. Sup Herodoti haud immen etiam Wex. ad Soph 914. pag. 255 et Her I, 89. 91. IV, 3 coll. 5 verba ἐπιτελέσαντά τ μενον ἄεθλον conf. sin IV, 10 attulimus; vo tollere, quam Noster respiciens ad grammat ram, quam ad ipsan quae duo continet a re Sataspi: primum, que dixerit, alterum, quo laborem haud exsecut: xime seqq. retinui 🗱 dorfio mutatum in 🚑 vid. nott. ad III, 21. tionem verbi conf. The pag. 318 ed. Bernare ipsum Herodoti locum cans: έπιτιμώ τιμωρί ubi plura attulerunt in let igitur poenam irrog Inde τὰ ἐπιτίμια, poem Plutarch, Coriolan, 13 coll. Blomfield. Glossa: S. c. Th. 1023.

έκὰν ἐπιλήθομαι] !
locutiones I, 51. II, 12
Conf. quoque Aeschy
38: ὡς ἐκῶν ἐγῶ μαὶ
κοῦ μαθοῦσι λήθομαι,
field. in Glossar. — \*
potitus est, intervertit,
VII, 164.

300 Τῆς δὲ ᾿Ασίης τὰ πολλὰ ὑπὸ ∠αρείου έξευρέθη, ὃς βου-44 λόμενος Ἰνδὸν ποταμὸν, ὃς κροκοδείλους δεύτερος οὖτος ποταμῶν πάντων παρέχεται, τοῦτον τὸν ποταμὸν εἰδέναι, τῆ ἐς δάλασσαν ἐκδιδοῖ, πέμπει πλοίοισι ἄλλους τε, τοῖσι ἐπίστευε τὴν ἀληθείην ἐρέειν, καὶ δὴ καὶ Σκύλακα ἄνδρα Καρυανδέα. οἱ δὲ ὁρμηθέντες ἐκ Κασπατύρου τε πόλιος καὶ τῆς Πακτυϊκῆς γῆς ἔκλεον κατὰ ποταμὸν πρὸς ἡῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολὰς ἐς

## CAP. XLIV.

θε προποδείλους δεύτερος ούτος E. T. l.] Ad locutionem σεύτερος ούros conf. I, 25 itemque IV, 23 (ovderos deviceor) et Wunder. ad Sophochis Philoctet. 315. De crocodilo conf. II, 67 seqq. ibique adnotata. Convenit cum Herodoto Arrianus Exped. Alex. VI, 1 de Alexandro scribens, qui πρότερον μέν γε έν τώ Ινόφ ποταμώ προποδείλους conspe-zit μόνω των αλλων ποταμών πλην Nellov z. 7. 2. Idem in Indicc. 6: οί ποταμοί οί Ίνοοι όμοίως τῷ Νεί**λο τῷ Λίθιοπείῳ τε κ**αὶ Λίγυπτίῳ zeonodellovς τε φέρουσιν κ. τ. λ. Add. Agatharchid. de mari Erythr. L \$. 9. (Geogr. Gr. min. ed. Mucl-L p. 117). Ac testatur quoque Wahl. Erdbeschr. v. Ostind. pag. 838, ia lado, Gange aliisque amnibus regionis Hindostan ac Decan multos kodieque reperiri crocodilos Aegy-Pliacis vel maiores. Add. Ritter: Edkunde V. p. 466. VII. p. 49. Crocodilos ab Herodoto hic confundi cam alligatoribus contendit Lassen: Indische Alterthumsk. II. pag. 633. - Ad voculae τη usum conf., quae simillima ex Herodoto congessit Strave Spec. etc. I. pag. 31 seqq. (Opusce. II. p. 297); et paulo anten ad verba τούτον τὸν ποταμὸν cf. III, 85 ibique nott. - Attigit Herodotea, monente Cr., A. G. Schlegel. Ind. Bibl. II, 3. p. 298 et 304, ubi de nomine fluvii Indi, qui proprie sit Sindhus. Tu vid. plura apud Lassen 1. 1. II. pag. 2 seq. 34, Ritter: Erd-kunde VII. pag. 5 seqq.

Σκύλακα ἄνδοα Καρυανδέα] De Scylace in Excursu ad h. l. egimus. Caryanda, quae est Cariae urbs in ipso continentis terrae litore posita

(de qua vid. Tzschuck. ad Pompon. Mel. 1, 16 nott. exegg. pag. 471 Vol. III. P. I, Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. II. pag. 217 seq.) oriundus ille perhibetur.

ορμηθέντες έχ Κασπατύρου τε πόλιος καὶ τῆς Πακτυϊκῆς γῆς] i. e. profecti e Caspatyro urbe regioneque Pactyica, ubi Maltebrun. Annall. d. Voyag. II. p. 330 seq. verbum ὁρμασθαι latiori sensu accipi vult, ut sit partir d' un point de terre ferme pour aller vers un autre. Quo sensu si hic accipiatur ορμηθέντες, nihil inease putat in Herodoti verbis, quod Caspatyri urbem ad Indum sitam esse nos statuere cogat. Quod ipsum coniunctum est cum huius viri docti sententia de Caspatyro urbe ac regione Pactyica, quam in Excursu ad III, 102 protulimus. Scylacem enim arbitratur navigasse non per Indum, sed per alium quendam fluvium, qui ab occidente orientem atque meridiem versus delabens Indo se admisceat, ex quo ipso demum ad verum Indum pervenerit Scylax. De quo ipso mox videbimus.

ξπλεον κατά ποταμόν πρός ήὧ τε καὶ ήλίου ανατολάς ές δάλασσαν] i. e. navigarunt secundo fluvio orientem versus in mare. Cum Indus fluvius, ut nemo nescit, minime orientem versus cursum suum dirigat, sed a montibus, unde provenit, rectà fere meridiem versus delabatur, Larcherus haec Scylaci, quippe intelligenti peregrinatori, tribui posse negat, sed Herodoto, qui, prava sacculi sui de mari orientali opinione deceptus, ita retulerit, cum illum secundo flumine usque ad mare navigasse auditsset. Quin A. G. de Schlegel ob haec ipsa, quae aperte falsa sint, omnem narrationem suθάλασσαν διὰ θαλάσσης δὲ πρὸς ἐσπέρην πλέοντες τ μηνὶ ἀπικνέονται ἐς τοῦτον τὸν χῶρον, ὅθεν ὁ Αίγυπ σιλεὺς τοὺς Φοίνικας, τοὺς πρότερον εἶπα, ἀπέστε πλώειν Λιβύην. μετὰ δὲ τούτους περιπλώσαντας Ἰ κατεστρέψατο Δαρείος καὶ τῆ θαλάσση ταύτη ἐχρᾶτο.

spectam fieri contendit. Cf. Berlin. Taschenbuch. 1829. pag. 18. Mihi secus videtur; qui ob levem hunc Herodoti errorem de scriptoris fide ipsiusque navigationis a Scylace susceptae veritate dubitare nolim. Add. Koes. l. l. pag. 20 not. Atque Herodotum ab erroris crimine liberari posse censet Wahl. Erdbeschr. v. Ostind. p. 475, cum de primitivo Indi cursu tantum loquatur ille Scylacisque navigationem a potiori directione describat. Gangem, non Indum fuisse fluvium, qui ad orientem decurrit, suspicatus erat Dodwell. Dissert. de Scylac. §. 1. Heerenio Ideen etc. I, 1. pag. 355 Herodotus videtur posuisse fluvium Indum pro fluvio Gureo s. Kameh, quem scil. cum Indo confuderit. Docto Gallo Dureau de la Malle l. l. pag. 67 not. verba πρός ήῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατοlàc indicare videntur orientem et meridiem versus; quae si orientem versus accipiantur, scribendum: \$\pi\o o s\$ Κοῆ (sic) τε καὶ ἡλίου ἀνατολὰς (ad Choem fluvium, qui in Indum influat), ut evitetur tautologia. Quem fugit sane, omnem hanc locutionem πρὸς ἡῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολὰς, quae etiam reperitur I, 201. 204. III, 98 coll. IV, 40, effictam videri secundum Homericam πρὸς ἢῶ τε η έλιον τε Ili. XII, 239. Od. XIII, 240. Hymn. in Apoll. 258. 436; qua ipsa comprehendi et meridiem et orientem versus (ut πρὸς ζόφον, septentrionem et occidentem versus), plures olim statuerunt, inter quos inprimis Maltebrun. l. l. II. p. 332 coll. Brzoska Spec. I. de geograph. mythic. (Lips. 1831) pag. 9 et Bernhardy ad Dionys. Perieg. vs. 243. pag. 578. vs. 437.p.635. At ex accurata locorum Homericorum interpretatione satis perspicitur, hac formula nihil aliud significari nisi orientem versus. Quae Grotefendi, Ukerti, Zeunii, Spohnii,

Nitzschii (ad Odyss. I. ]
rum sententia egregie nu
est Voelckeri disputation
Geogr. §. 27. pag. 43 seq
Forbiger: Handb. d. alt.
I. pag. 6 seq. — Pari m
dixit II, 31: ἀπὸ ἐσπέι
ἡλίου δυσμέων.

τοὺς πρότερον εἶπα] Verba μετά δὲ τούτους π τας valent: confecta hac s. post hanc navigationem xime sequentia conf. III 102 ibiq. nott.

nai ty Palassy ravity
telligitur mare, quod In
oras; quod ipsum Herode
tum vel hac appellations
designari vel latiori illo:
nomine observat Breiges
12 not.

οῦτω καὶ τῆς 'Ασίης -Cum Schweigh, et Gaisf. εχομένη, quod e tribus lib praestare videbatur lec vulgatas παρεχομένην, ac Borheck. mutarant in νη. Ac structuram loci παρεχομένη non nisi quandam structur**am cu** dentibus convenit, ut v καὶ τῆς 'Ασίης πλην τὰ sita existimentur pro: 6 'Ασίη πλήν τὰ κ. τ. λ. procederent, si legereti μενα, quod tamen libris nime ausim recipere. Ind loci enascitur sententia reliquas Asiae partes - 2 bere compertum est atqu Schweighaeusero probab sic scriptum fuisse: οῦτ Ασίης — τὰ άλλα ἀνεύοι πεο έχομένη τη Λιβύη, i. - reliqua explorata su certe atque contigua Liba (Schweighaeuseri sunt 🕶 iam antea monuerat (cap

τῆς 'Λοίης, πλην τὰ πρὸς ῆλιον ἀνίσχοντα, τὰ ἄλλα ἀνεύρηται οἰμοῖα παρεχομένη τῆ Λιβύη. Ἡ δὲ δὴ Εὐρώπη πρὸς οὐδαμῶν 45 φανερή ἐστι γινωσκομένη, οὕτε τὰ πρὸς ῆλιον ἀνατέλλοντα οὕτε τὰ πρὸς βορέην, εἰ περίρρυτός ἐστι μήκει δὲ γινώσκεται παρ' ἀμφοτέρας παρήκουσα. Οὐδ' ἔχω συμβαλέσθαι, ἐπ' ὅτευ μιῆ ἐούση γῆ οὐνόματα τριφάσια κέεται, ἐπωνυμίας ἔχοντα γυναιπῶν, καὶ οὐρίσματα αὐτῆ Νεϊλός τε ὁ Λίγύπτιος ποταμὸς ἐτέθη

contiguan esse Asiae Libyam , id statim c. 45 iterum urget, unam esse continuem terram; itaque nil causae fuisse, cur tres veluti distinctae et a se invicem seiunctae terrae statuerentur." Nec tamen hac emendatione opus videbitur reputanti, locum ex ea, quae Herodoti fuerit, opinione de similitudine formae Asiae atque Africae explicari debere; qua scil. utraque terra mari circumina et paeninsulae ad instar porrecta perhiberetur, mareque Indicum ac boreale magis sibi vicinum. Recte verborum Herodoteorum sensum cepit Langius, sic vertens: "Also hat man entdeckt, duss ack Asien ebenso beschaffen ist, nie Libyen ." nec aliter fere Miot, itemque Italus interpres. — Verbum  $\pi\alpha \varrho$ izes as (prachere, exhibere) frequens Nostro scriptori, ut II, 174. IV, 46. 53. 75. 82. 86. 91. VII, 6, 161.

zλην τὰ πρὸς ηλιον ἀνίσχοντα]
i.e. praeter eas partes, quae ab Ince orientem versus extenduntur, regiones scil. Herodoto prorsus incognitas, qui ultra Indos deserta esse
semini cognita supra IV, 40 posuerat. — ηλιον revocavi pro ήλλον,

vid. nott. ad. IV, 40.

## CAP. XLV.

Ή δὲ δὴ Εὐρώπη πρὸς οὐδαμῶν φανερή ἐστι γινωσκομένη κ. τ. λ.] Repetuntur haec infra eodem capite: ἡ δὲ δὴ Εὐρώπη οὕτε εἰ περόρουτός ἐστι γινώσκεται πρὸς οὐσμῶν ἀνθρώπων. Verbum γινώσκεσθαι eodem modo IV, 42 fin.

μήπει δε γινώσκεται πας άμφοτέρας παρήπουσα] i.e. hoc vero compertum est, longitudine illam (Europam) secundum utramque (i. e. Asiam atque Africam) porrigi, sive longitudine utrasque superare. De qua Herodoti sententia diximus ad IV, 42 init.

Ovô εχω συμβαλέσθαι) i. e. neque vero coniectura assequi possum. De verbi συμβαλέσθαι significatione conf. I, 68. II, 168. V, I. De usu praepositionis έπὶ in locutione έπ στεν vid. I, 7 ibique nott. et conf. not. in fine huius cap. Verba proxima μιῆ ἐούση γῆ Dionysium imitari Periegetem vs. 7, monet eius interpres Eustathius. ἐπωνυμία h.l. idem fere quod ὄνομα. Cf. I, 14. II, 4. V, 66

καὶ οὐρίσματα αὐτῆ Νεϊλός τε ὁ Αίγύπτιος ποταμός έτέθη] Haec verba extremis verbis capitis antecedentis: όμοια παρεχομένη τη Λιβύη olim annecti voluit Bouher. in Diss. Herod. 18. pag. 119. Contra quem recte Schweigh. haec observat: ..αυτη non ad Asiam refertur, sed ad universam terram, quae cum una atque continua sit (γη μία ἐοῦσα), mirum sibi videri ait Herodotus, cur tribus nominibus illa distinguatur, quasi tres essent terrac, Nilo et Phasi ant Tanai fluviis disterminatae; videturque hoc significare: cum tres, quae vulgo nominantur terrae partes, non sint interiecto mari usquequaque a se invicem seiunctae, debebat una continens universa terra censeri; sin maiorum quorumdam fluminum cursus satis causae est. cur terra in partes divisa statuatur, multo plures quam tres partes fuisse numerandas." Divisionem terrae in tres partes ex Herodoto quoque affert Theo in Progymnasmatt. II, 7. pag. 19 Finckh. p. 67 Spengel. (Rhett. Graecc. Vol. Tu conf. etiam supra ad IV, 36 alκαὶ Φάσις ὁ Κόλχος (οί δὲ Τάναϊν ποταμὸν τὸν Μα Πορθιμήτα τὰ Κιμμέρια λέγουσι)· οὐδὲ τῶν διουριο

lata et add. Peschel in: Deutsche Vierteljahrschrift 1854. Nr. 66. pag. 276.

καὶ Φάσις ὁ Κόλχος] Videtur omnino illa aetate haec valuisse sententia, ut Phasis septentrionem versus Asiam terminaret et quidquid ultra Phasin esset septentrionem versus, Europae adscriberetur. Ita certe Aeschylus in Prometh. soluto Phasin dixerat Εύρωπης καί 'Ασίας τέρμονα s. όρον, teste Arriano in Peripl. Pont. Euxin. cap. 19 itemque Anonym. Peripl. Ponti Euxini et Maeotid. p. 1 et Procopio Hist. Goth. IV, 6. Vol. II. p. 484, 16. Alia veterum testimonia attulit Forbiger: Handbuch d. alt. Geogr. II. pag. 39. 97, ubi de hoc fluvio disputat, cui nunc nomen Rion s. Rioni: vid. Herodot. I, 2. 104. II, 103. IV, 37. 38. 86. VI, 84 et conf. quae de hoc fluvio ac regionihus adiacentibus nuper disputavit C. Koch in: Petermann's Mittheilungen etc. 1856. fascic. IX. Quod vero Phasin, quem Aeschylus profert, pro Hypani, cui nunc nomen Kuban, accipi vult Forbiger (l. l. et I. p. 28), vereor ut assentiri possim. Ad Herodoti Phasin pertinent quoque, quae disputarunt Breiger. l. l. pag. 72 seqq., Heyse l. l. pag. 104, Ritter: Erdkunde II. pag. 914. Qui igitur in constituendo termino Asiae atque Europae aliam atque nos sequitur rationem, eum tamen Asiac atque Africae cundem, quem nos, constituisse terminum probabiliter coniicit Heyse l. l. pag. 86, quamvis hoc ipso in loco vulgarem suae aetatis sententiam, ex qua Nilus utramque dirimere putabatur orbis terrarum partem, sequi videatur. Hinc frequenter componi monet Voelcker. Myth. Geogr. I. pag. 152. 153 Aegyptum atque Pontum terrasque Ponto adiacentes tanquam terminos terrae ultimos meridiem ac septentrionem versus. Ac denique Phasin Herodotum ipsum visisse statuimus ob II, 104 (ubi vid. nott.) coll. II, 105. IV, 86. Quem tamen ulterius progressum esse negamus. De ipso fluvio collegit Tzschucke ad Me 614 seqq. nott. exegg. (V de eo quoque disputans minum Asiae et Europa res statuerint Phasin e ob causam, quod navig minum olim eundem il amnem. De quo nunc g quirere non vacat.

οί δὲ Τάναϊν ποταμό ius sententiae obiter tar faciat mentionem, nec aliquos tantum (of 32) scribat, haud immerito gas, quod aliorum quo rum testimonia docent, tentiam, qua Phasin termino haberent, Here praevaluisse. Cf. Breig 72, Heyse l. l. p. 104 ibi mer. I, 1 testantem, vete que Europae terminum ; σιν ποταμόν καὶ τὸν Ε lσθμὸν, recentiores Ma dem et Tanain fluvium. Curtius VII, 7, 1 et Sc Asiae atque Europae ter stituit §. 68. 70. p. 58. (Geograph. Gr. min. I). Nec aliam Polybii, Scy niorum deinceps fuisse monuit Dodwell. Disser §. 18. Et conf. denique halle pag. 319 seqq., T Pompon. Mel. I, 136 no 51. — De Tanai fluvio ibique nott.

τον Μαιήτην] καὶ Μο bet Procopius B. G. IV ten exscribens et Mae dem intelligens non ali atque Agathemer. l. l. in τον Μαιήτην conse nihil profecto impedit, intelligamus Macoticum dici Tanaim (i. e. qui ] rum fines decurrit), que Νείλος ὁ Αίγύπτιος no Φάσις ὁ Κόλχος." Schw pra nott. ad IV, 3.

καὶ Ποοθμήτα τὰ Κιμ nott. ad IV, 12, ubi de ατα πυθέσθαι, καὶ ὅθεν ἔθεντο τὰς ἐπωνυμίας. ἡ δὴ γὰρ μὲν ἐπὶ Λιβύης λέγεται ὑπὸ τῶν πολλῶν Ἑλλήνων ἔχειν ομα, γυναικὸς αὐτόχθονος, ἡ δὲ ᾿Ασίη ἐπὶ τῆς Προμηυναικὸς τὴν ἐπωνυμίην. καὶ τούτου μὲν μεταλαμβάνον-ῦ οὐνόματος Λυδοὶ, φάμενοι ἐπὶ ᾿Ασίεω, τοῦ Κότυος, ἀνεω, κεκλῆσθαι τὴν ᾿Ασίην, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τῆς Προμη-

fretum sito dicitur, cum hoc us de ipso freto intelligenleatur. — Ad verbum  $\pi v$ ex antecedentibus repetas ox cum Gaisf, recepi, quod k. reposuerat, ή δή γαο Διηθη γάο Λιβύη μέν. In editione exstat ήδη γάο, entt. edd. retinuerunt. Ad d (ubi quidam codd. απὸ ste) Λιβίης conf. nott. ad I, Struve Specim. Quaest. ig. 5 (Opuscc. II. pag. 262). me nomen conf. etiam quae mofert ad Virgil. Aen. I, 21. **Lapud** Forbiger. Handb. d. raph. II. pag. 764.

σίη έπὶ τῆς Προμηθέος γυ-Stephan. Byz. s. v. Aσία a etiam id profert, Asiam esse ab Asia, Promethei lii Asiam Promethei matrem . ut Eustath. ad Dionys. 270 coll. ad 620, qui Hesitans exhibet μητρός (pro ), Apollodor. I, 2. 3 (ubi yn. Observy. p. 10 et add. . Mytholog. d. Iapet. p. 375 ycophron. 1283, Schol. ad Rhod. I, 444, a quibus et dissentit, qui Clymenem ei matrem facit Theogon. , et Aeschyl. in Prometh. ubi Promethei matrem redin; de qua fabulae diversiiudicas, id semper tenenm Prometheo, qui omnium i parens habetur et declaraconiungi Asiam, ut hanc rimitivam humani generis ide significari haud immeigat Lasaulx: Die Promee p. 8 (Akademische Abag. 321). Asiam heroëm Honoscere videtur Ili. II, 461, . allata a Freytag. pag. 358.

Sed Dubois de Montpéreux (Voyag. autour d. Caucase IV. p. 380 seq.) ex hoc Herodoti loco colligi vult, Asiam primitivam non in ea Asia, quam minorem vulgo vocamus quamque in mente habuerint Lydi, sed circa Caucasi radices esse quaerendam. De Asiac voce a regione Lydiae prope Caystrum ad universam orbis terrarum partem traducta vid. Heyne Observy. ad Homer. Iliad. IV. pag. 278. Alia de Asiae nomine ad Lydiae certam quandam particulam proprie pertinente et paulatim deinde ad tractum orbis terrarum universum traducto dabunt Bernhardy ad Dionys. Perieg. 836. p. 754 ac Tzschucke ad Pompon. Mel. I, 2 init. nott. exegg. Vol. III. I'. 1. pag. 52 de hoc nomine eiusque varia significatione copiosissime disputans. Add. Forbiger. Handb. d. alt. Geograph. II. p. 38 seq. Ritter: Vorhalle p. 300. 457. 467 Asiae nomen significare contendit sacram terram, Odinique a sociis, qui Asen vulgo vocantur, repetit. Quod monuisse satis erit.

φάμενοι έπὶ 'Ασίεω, τοῦ Κότυος, τοῦ Μάνεω Cf. Eustath. ad Dionys. 620. Ac supra I, 7 Lydi a Lydo, Alyis filio, orti dicuntur, qui idem Atys I, 94 Manis perhibetur filius, qui h. l. vocatur Cotys. De quo dis sensu iam ad I, 94. pag. 210 et ad I, 7. p. 18 monuimus Herodoti verba mutanda esse negantes. Namque ut codices taccam refragantes, alii quoque exstant testes, Cotyem Manis filium qui perhibent, ut sane proclive sit quidquam mutare. Alia nunc mittamns; unum audiamus Ritter. Vorhalle p. 365 nomina Manes, Cotys, Botys ad Graecam indolem efficta statuentem, cum vere sint Asiatica e prisco Buddhae tem-

θέος 'Ασίης, απ' ότευ και την έν Σάρδισι φυλην 'Ασιάδα. ΄Η δε δη Εύρωπη οΰτε εί περίρουτός έστι ! πρός οὐδαμῶν ἀνθρώπων, οὕτε ὁκόθεν τὸ οὕνομα Ελ ούτε όστις οί ην ὁ θέμενος φαίνεται, εί μη ἀπὸ τῆς ! σομεν Εύρώπης λαβείν τὸ οὔνομα τὴν χώρην πρόι άρα ανώνυμος, ώσπες αί ετεραι. αλλ' αυτη γε έκ τή φαίνεται έουσα και ούκ απικομένη ές την γην ταύ νῦν ὑπὸ Ἑλλήνων Εὐρώπη καλέεται, ἀλλ' ὅσον ἐκ • Κρήτην, έκ Κρήτης δε ές Λυκίην. Ταῦτα μέν νυν τον είρήσθω τοϊσι γάρ νομιζομένοισι αὐτῶν χρησόι Ό δὲ Πόντος ὁ Ευξεινος, ἐπ' ὂν ἐστρατεύετ 46

pore, ubi Menes idem quod homo (unde mens, Minos) et Khodo ac Bodu

Persarum sint.

άπ' οτευ] Male vulgo ἀπό τευ. Cf. I, 7 ibique citatum Struve Spec. etc. I, qui ibidem pag. 5 (Opusce. II. p. 262) nostrum attigit locum, in quo cum Sancrofti liber exhibeat επ οτευ (quod ipsum recepit Schaefer.), utrum ἀπ' οτευ an ἐπ' οτευ Herodotus scripserit, definire non audet, cum utramque praepositionem Nostro in usu fuisse plures ostendant loci. Sic hoc ipso in capite pluries invenitur έπὶ, aliis locis, ut I, 7. (ubi vid. nott.) 145, ἀπό. Quin plerumque libri scripti fluctuant inter έπl et από. Sic, uti hoc utar, pro έπ l Λιβύης tres codd. ἀπὸ Λιβύης, quae eadem varietas in verbis ἐπὶ ᾿Ασίεω et τῆς Ποομηθέος exstat. Add. IV, 107. 148. 149 coll. 184. VII, 40. κεκλῆσθαι ᾿Ασιάδα] Inde Heere-

nio Ideen. I, 1. pag. 154 Asia urbs, quae apud Stephanum Byz. commemoratur, non alia atque Sardes esse videtur: de quo tamen admodum dubito respiciens ad Stephani Byzantini verba: 'Ασία πόλις Αυδίας παρά Τμώλφ, έν ή τρίχορδος ευρέ-

θη κιθάρα.

ούτε ο κόθεν — έλαβε τοῦτο, ούτε όστις of — φαίνεται] Sola in his noster adhibuit relativa pronomina, qui alias, monente Struvio I. p. 49. (Opuscc. II. p. 323), promiscue et interrogativis et relativis utitur in interrogationibus obliquis. - In seqq. pro λαβείν, quod recte omnes, quantum scio, Dindorf. exhibuit la cum Bredov. p. 325-3 Pro καὶ οὐκ ἀπικομένη! pag. XIV rescribere vi tantum) έχ Φοινίκης con ΙΧ, 354: αλλ' δσον έ las înaver et similia, apud Apollon. Rhod. I. Ipse Noster II, 73 el p φη. Imitatus est Paus §. 4. De ipso argume Europae vid. Movers: I II, 2. pag. 77.

Ταύτα μέν νυν έπι οήσθω] i. e. Hacc hact to, de terrae scil. div partes et de carum 1 terminis. Sic plane N σοῦτον IV, 199 et VI σοῦτο, quod etiam h Dietsch, e canone Br Retinuit vulgatam to satis incerta Dindorfiu malui. Ad ipsam loci etiam Aristot. De rep Marcell. 8 fin. Imitat VI, 4. §. 4, ubi vid. Si

## CAP. XLV

ο δε Πόντος ο Ευξειι te redit Noster ad nar ab initio huius libri inst this aliisque gentibus Euxinum habitantibus illam quidem inde a ca ne de Hyperboreis, τωρέων πασέων παρέχεται, έξω τοῦ Σκυθικοῦ, έθνεα ἀμαθέστατα. οὕτε γὰρ ἔθνος τῶν ἐντὸς τοῦ Πόντου οὐδὲν ἔχομεν προβαλέσθαι σοφίης πέρι, οὕτε ἄνδρα λόγιον οἴδαμεν γενόμενον, πάρεξ τοῦ Σκυθικοῦ ἔθνεος καὶ ἀναχάρσιος. Τῷ δὲ Σκυθικοῦ ρένες τοῦ ἀνθρωπητων πρηγμάτων σοφώτατα πάντων έξεύρηται, τῶν ἡμεὶς ἴδμεν τὰ μέντοι ἄλλα σὐκ ἄγαμαι. τὸ δὲ μέγιστον οῦτω σφι ἀνεύρηται, ῶστε ἀποφυγείντε μηδένα ἐπελθόντα ἐπὶ σφέας, μὴ βουλομένους τε ἐξευν

quoque rerum ad geographiam s. terrae descriptionem spectantium occasionem ipsi praebuerat. - Caeterum hoc ex loco et seqq. satis manifestum neri scribit Heyse l. l. pag. 131, ea, quae inde de Scytharum tem gentibusque singulis enarrantur, ex autopsia quadam fluxisse. Vid. etiam infra cap. 86. Nec dubium in istas regiones pervenisse Herodotum, quem quaecunque referat vel ipsum vidisse vel ab indigenis Graecisve Ponti accolis accepisse recte statuere videtur Niebuhr. (Verm. Schrift. I. p. 355); quocum Herodotum ponimus vix ultra Olbiam progressum esse, nec in Tauricam paeninsulam Bosporumque Venisse. Et laudibus inde dignum indicarunt patrem historiae Mannert. IV. p. 63. 67 (coll. Rennel. p. 403) 150 ob accuratam rerum Scythicarum expositionem. Nec tamen Man-nerto (IV. p. 65 seq.) credam Heroloturn mercaturae causa has Ponti Tas v isisse existimanti, quamquam mercatoria Nostrum vectum has regiones admodum est edibile. Ad παρέχεται cf. IV, 44 uae sequuntur verba εθνεα στατα κ. τ. λ., attigit Eustath.

Dionys. vs. 660.

το νέντος τοῦ Πόντου] i. e. cam

mentium, quae cis Pontum habint. Cf. VIII, 47. Thucyd. II, 96:
cl ο α άλλα μέρη έντος τοῦ Ἰστρου

στος τοῦ κ. τ. λ. Hace vero ipsa ab

ero d oto in Italia, Thuriis, scripta
ise ult Larcher., cum in Asia miori samove in insula si hace scrisisset, dicere non potuisset cis

contres. — προβαλέσθαι hic est: in
iedizem proferre, commemorare, ut I,

98. σοφίην prudentem sollertiam interpretatur Wesselingius, sapientiam Schweigh. Sie sane Noster 1, 60 de Atheniensibus scribit: τοίσι πρώτοισι λεγομένοισι είναι Έλλήνων σοφίην. Add. I, 30. Paulo aliter III, 4. 127, ubi vid. nott.

ανδοα λόγιον] i. e. virum peritum, cruditum atque cultum. Cf. I, 1 ibique nott. II, 77.

πάρεξ τοῦ Σκυθικοῦ ἔθνεος καὶ Ἰναχάρσιος] Affert h. l. propter voculam πάρεξ ciusque accentum grammaticus Graecus in Crameri Anecdd. Oxonienss. I. p. 379. 380. Tu vid. nott. ad I. 93. III, 97. — Herodotus ut supra duo posuerat diversa, nec gentem nec virum eruditum se proferre posse asserens, ita duo iam subiicit diversa hinc excipienda, Scytharum scil. gentem et Anacharsin. De quo ipso cf. IV, 76. 77.

τὰ μέντοι ἄλλα οὐκ ἄγαμαι] i. e. reliqua certe instituta sive inventa Scytharum equidem non valde probo s. laudo. Ad verbum ἄγαμαι conf. IV, 75. 157. VIII, 144 coll. VI, 76. IX, 79 et de structura Ruhnken. ad Tim. p. 8, Boissonad. ad Philostrat. Heroice. pag. 380.

ωστε ἀποφυγείν τε μηδένα κ. τ. λ.] Bina sunt, quae insignia commemorat coniuncta particulis τε — τε, primum illud, ut nemo, qui bello (ipsos) aggressus fuerit, (ipsos) effugere possit; alterum hoc, ut ipsi, si nolint reperiri, a nemine deprehendi possint. ἀποφυγείν scripsi pro vulgata ἀποφυγέιν, quam I, 91 intactam reliqui, quamque nunc mutandam censeo, commotus iis, quae exposnit Bredov. pag. 327. ἐπέρχε-

φεθ ηναι, καταλαβείν μη οίόν τε είναι. τοίσι γα μήτ μήτε τείχεα ή έκτισμένα, άλλα φερέοικοι έόντες πάντ ίπποτοξόται, ζώοντες μη άπ' ἀρότου, άλλ' ἀπο κτηνέων ματά τέ σφι ή έπὶ ζευγέων, κῶς οὐκ ἄν είησαν οὐτοι ἄι 47 καὶ ἄποροι προσμίσγειν; Ἐξεύρηται δέ σφι ταῦτα, τη ἐούσης ἐπιτηδέης καὶ τῶν ποταμῶν ἐόντων σφι συμμάχι

σθαι eodem fere sensu VI, 108. De verbo καταλαβείν vid. III, 42. IV, 8. τοισι γαρ μήτε άστεα κ. τ. λ.] Quod Schaefer., quem conf. ad Gregor. Corinth. pag. 80, post γαο inseruit av, quae vocula sane ex vulgari praecepto abesse non potest, nos librorum auctoritatem sequi maluimus, quam eandem etiam tuetur G. Hermann. de particul. av II, 10. p. 116 seq. Tu vid. supra nott. ad II, 85 et conf. IV, 66. 172. τείχεα arces esse, castella, monuit Larcher. Cf. III, 91. IV, 12. 124. V, 125. Plura dabit Tzschucke ad Pomp. Mel. II, 2. §. 6. Vol. III. P. II. p. 107 nott. exegg. Ad ipsam sententiam conf. Herodot. IV, 127.

φερέοιχοι έόντες, πάντες] i. e. omnes portatili domo utentes, in plaustris scil. domus s. sedes habentes, ut ipse Noster mox subjicit: οίκή-ματά τε σφι η έπι ζειγέων. Unde Hamaxobii dicti apud Mel. II, 1. §. 19 coll. Plin. H. N. VI, 12 (25). Ac pertinet huc quoque Aeschyli locus in Prometh. 708 atque Hippocrat. De aër., aq. et locc. §. 93 itemque Horatii Od. III, 24. 10 coll. I, 35. 9. IV, 14. 42 (ubi Scythae profugi) Valer. Max. V, 4 ext. 5 Instin. II, 2. Strab. VII. p. 302 s. 463 C. Hine οίκόφορα Scytharum έθνη in Scymni Chii fragm. 115 et in Anon. Pont. Euxin. Peripl. §. 4 (T. II. p. 399. III p. 246 ed. Gail.). Unde recte colligit Heeren. Ideen etc. I, 2. pag. 299 ad Tartaricam stirpem hos Scythas pertinuisse. Nogaici Tartari (cf. nott. ad IV, 19) adhuc in plaustris vitam degentes inveniri dicuntur: cf. Berghaus. Annal. 1833 pag. 400; huiusmodi plaustra, quae khabitka s. tentoria appellant, imagine re-praesentat Clarke Travels I. cap. 14. init., qui idem p. 302 et 310 Herodotei loci haud fuit immemor.

Add. Neumann: Die Hel Skythenl. I. pag. 272 et e ad Herodot. IV, 75.

inποτοξόται] Idem co Thucydid. II, 96 (ubi Du Ovid. Trist. III, 10. 54. aliisque testimoniis modo:

ζώοντες μὴ ἀπ' ἀρότου, κτηνέων] Quibuscum co quae Strabo l. l. in medium Homerum citans atque H qui Scythas lacte nutriri Hinc σιτούμενα γάλαπτι Scytharum έθνη apud l Chium et in Anonym. Pe Tu conf. not. ab IV, 2. – praepositionis ἀπὸ in verbi ἀρότου, ἀλλ' ἀπὸ κτηνέ allata ad IV, 22.

κῶς οὐκ ἄν εἴησαν oyeir] De Scytharum forti tant Thucydid. II, 97. Ius Strabonem (vel potius Ep 1. Quibus add. Horat. Od. ibiq. Mitscherlich. coll. no 9. 23. — ἄποροι προσμίση vertunt: aditu difficiles, mi ut iam monuit Schweigha Lexic. Herodot, II. p. 250 malim reddere: quibuscum ad manus venius. Vid. Her 4(): ίπποτοξόται ποοσφέρει gos, et conf. Herod. V, 64 et nott. ad Plutarch. Ph 24. Elmsley. ad Euripid. B

## CAP. XLVII.

καl τῶν ποταμῶν ἐόντωι μάχων] i. e. cumque fluvit adiumento. Ad significaticis σύμμαχος in talibus ad V, 65. Neque aliter if συμμαχεῖν Noster utitur ] μέν κού τε καl τὸ χωρίον τέει.

γὰρ γἢ ἐοῦσα πεδιὰς αῦτη, ποιώδης τε καὶ εὕυδρός ἐστι, ποταμοί τε δι' αὐτῆς φέουσι οὐ πολλῷ τεῷ ἀριθμὸν ἐλάσσονες τῶν ἐν Μιγύπτῷ διωρύχων. ὅσοι δὲ οὐνομαστοί τε εἰσι αὐτῶν καὶ προσπλωτοὶ ἀπὸ θαλάσσης, τούτους οὐνομανέω. Ἰστρος μὲν πεντάστομος, μετὰ δὲ Τύρης τε καὶ Ἰπανις, καὶ Βορυσθένης, καὶ Παντικάπης, καὶ Ὑπάκυρις, καὶ Γέρρος, καὶ Τάναις. φέουσι δὲ οὐτοι κατὰ τάδε.

lovsa πεδιάς — παι εννόφος] Pro ενόφος (terra aquis bene irrigua) duo libri έννδφος. Male; cf. IX, 25 coll. Π, 7. Ad argumentum loci praeter Hippocrat. l. l. conf. Mel. II, 1 fin.: "Terrae late patent ct ob excedentia ripas suas plorumque flumina ausquam non ad pabula fertiles." Add. Ovid. Ex Pont III, 1, 20. Verha ού ποιλεῦ τεω inveniuntur quoque I, 181 init. Verbum ούνομανέω, quo Noster hôc utitur, ex Homero dectum Ili. IX, 121. Odyss. XXIV, 341 et Hymn. in Vener. 291.

341 et Hymn. in Vener. 291. Ιστρος μέν πεντάστομος] πεντάeresor dixerant Istrum Ephorus (ap. Strabon. VII. p. 305 s. 469 B. Ephori fragmm. pag. 190), Dionys. Perieg. 301. Scymn. Chius vs. 775 et fortasse quoque Scylax (cf. §. 20. p. 7 Hudson, ibiq. Voss. T. I. p. 352 ed. Gail.), Arrian. Exp. Alex. V, 3, itemque Mela II, 1, 80 totidem, quot Nilus (quem πεντάστομον Noster dizit II, 10), ostiis Istrum in mare affluere scribens. Septem ostia commemorat Strabo l. l. pag. 469 A, alii, quos laudant interpretes ad Ammian. Marcell. XXII, 8. T. II. pag. 470 Wagner. Hinc Ovidio (Trist. II, 189) septemplex est Ister, quem er fluminibus in Pontum evolvi scribit Plinius H. N. IV (12) 24 24 (coll. Tacit. German. 1), qui accurate recenset hacc ostia sex corumque nomina indicavit. Praeter Plinii h. l. est praecipue l'tolemaei locus in Geogr. III, 10, 2 seqq. de Istri ostiis tenendus, de quibus omnino vid. allata a Tzschuck. ad Mel. Vol. III. P. II. p. 46 seq. Reichard. l. l. pag. 38 acMannerto IV. p. 219 seqq., Wilhelm, in Ersch et Gruber Encyclopaed. Sect. I. Vol. XXIII. p. 87 seq., Forbiger: Handb. d. alt. Geogr.

III. p. 327. Tractaverunt haec quoque Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 1. pag. 160 seqq. et Kruse in peculiari scriptione de Istri ostiis, Vratislav. 1820, in qua pag. 100 seqq. de numero ostiorum Istri omnibus veterum testimoniis collectis concludit, quinarium ostiorum numerum antiquissimis temporibus obtinuisse, cum sextum ostium, idque maxime boreale, serius efformatum sit, septimum vero a poëtis potius excogitatum videatur. Quod quantum ad Herodoti auctoritatem firmandam valeat, nemo non videt. Atque iidem, quos modo laudavi, viri docti ex parte in eo elaborarunt, ut, quae a veteribus commemorantur ostia, cum iis, quae nunc exstant, contenderent et singulorum directionem cursumque accurate indicarent. De quo in tanta scriptorum dissensione ipsaque regionis ostiorumque per temporum decursum mutatione certi quid statuere anceps ac lubricum. Namque hodieque tribus Danubium ostiis, minime iisdem illis, quibus olim, mari iungi constat: quorum unum nomen habet Kilia, alterum Sulina, quae sunt oppidorum adiacentium nomina, tertium Sancti licorgii prae se fert nomen; vid. modo, ne plura, mappas nostrae actatis geographicas, v. c. in: Nouvelles Annales des Voyages 1856 (T. II. p. 230). Accurate de tribus illis brachiis retulit vir doctus in: Das Ausland 1836. nr. 85. p. 340. nr. 86. pag. 343 seq., cui add. Gust. Wex in Allgem. Bauzeitung XXII. Heft 4. pag. 93 seqq. 97 et tabb. 96. 97. De Tyra fluvio ac de reliquis, qui hîc nominantur, vid. infra IV, 51-57 ibiq. nott. -In fine cap, abieci lectionem vulga48 Ιστρος μεν, έων μέγιστος ποταμῶν πάντων, τι 

τόμεν, τσος αιεί αὐτὸς έωυτῷ ὁξει καὶ θέρεος καὶ χ

μ πρῶτος δε τὸ ἀπ' έσπέρης τῶν ἐν τῆ Σκυθικῆ ἡέω 
τοιόνδε μέγιστος γέγονε, ποταμῶν καὶ ἄλλων ἐς αὐτ

tam φέουσι γὰ φ οΐδε, cuius loco cum Schweigh, et Gaisf. substitui: φέουσι δὲ ούτοι.

## CAP. XLVIII.

"Istoos] Cf. II, 33. Mela II, 1, 75: "At ille, qui Scythiae populos a sequentibus dirimit, apertis in Germania fontibus, alio quam desinit nomine exoritur. Nam per immania magnarum gentium diu Danubius est: deinde aliter eum appellantibus accolis fit Ister, acceptisque aliquot amnibus ingens iam et eorum, qui in nostrum mare decidunt, tantum Nilo minor, totidem quot ille ostiis, sed tribus tenuibus, reliquis navi-gabilibus, effluit." Ac teste Strabone VII. p. 305. p. 467. 468 superiorem fluminis partem Danubium dixere, inferiorem ad Pontum usque Istrum. Hanc vero unam appellationem norunt Herodotus atque omnino Graeci antiquiores, cum serius demum Danubii nomen omnino audiatur neque ad totum fluvium declarandum adhibeatur; de quo conf. Kruse l. l. pag. 21 seq., Forbiger l. mox l. pag. 324. Ipsum Danubii nomen repetunt a voce Tun, Dan s. Don, quae aquam s. fluvium indicet multisque fluviorum in nominibus (Danaster, Danaper, Danais s. Tanais, Boryst-denes) adhuc compareat. Tu conf. Bayer. Commentt. Acad. Petropol. IX. p. 375, De Brosses (Acad. d. Inscript. T. XXXV. p. 518. 533), Ritter: Vorhalle p. 304 coll. Wilhelm. German. p. 54, 58. Plura dabunt Tzschucke ad Pompon. Mel. II, 1. §. 8. pag. 41. 45, Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 1. p. 143-167 (qui omnia veterum testimonia de hoc fluvio exhibuit) et Forbiger l. l. p. 324-328. -Quod vero Ister Herodoto auctore **ἔσος αίε**ὶ αὐτὸς έωυτῷ ξέει καὶ θέρεος και γειμώνος, id falso dici observat Kruse p. 28 seq., cum aquarum huius

fluvii copia modo sit mai minor. Quod ut libente: mus, ita quam maxime t mus, Herodotum haec ser spicientem ad Nilum, quoc iam supra II, 33 contendo igitur quotannis crescent inundanti, indeque imper copia fluenti opponit Istra nihil tale observari, ea o cuius omnino notitia ad 1 storiae pervenit, accepera pari aquarum copia Istru fluere haud iniuria sibi di videretur Herodotus. χειμώνος eodem modo l 50, ubi etiam invenimus 4 χειμώνι, eodem fere sez Kuehner. Gr. Gr. §. 569. ποταμών και άλλων Schweigh, ante haec verbe

poni vult distinctionem, post έκδιδόντων (sive, qu bri suppeditant, ἐσδιδό maiorem rursus post xou haec sit loci sententia: ,,( nubius maximus est: (scili in eum influunt amnes et qua ceteris) augent, hi sunt: 8 qui eum (prae caeteris) au nempe continuo deinde Quod quamvis probatum Quaest. Herodott. fascic. 328 (Jahrbb. f. Philolog. gog. Suppl. Vol. IX), non: cet, quam Stegeri (Praefa emendatio a censore Lip rito reiecta (Ephemeridd. 1829 nr. 136. pag. 1087): δη αλλων ές αυτον έκδιδο: viis scilicet aliis in eum is Est enim hic loci sensus Ister ab occidente delal Scythiae amnes hoc fere ximus fit, aliis quoque in ruentibus fluviis. Sunt ve ipsum augent, primum qui terram Scythicam perfluur hac terra scil. provenien ut Lipsiensis ille censor

δόντων. είσι δε οίδε οι μέγαν αὐτὸν ποιεῦντες · διὰ μέν γε τῆς Σχυθικῆς χώρης πέντε μεν οι φέοντες, τόν τε Σκύθαι Πόρατα 303 καλέουσι, Ελληνες δε Πυρετὸν, και ἄλλος Τιαραντὸς, και 'Αραφός τε και Νάπαρις και 'Ορδησσός. ὁ μεν πρῶτος λεχθείς τῶν

verbum interpretatus est: "Die Doman mird auf folgende Weise gross, inden zwar auch andere Flüsse in dieselbe fallen, die aber, welche sie gross machen, sind folgende", i.e., "Die Donen wird, obleich auch andere Flüsse in dieselbe fallen, zunächst durch folgende gross." — In seqq. cum Schweigh. et Gaisf. scripsi, libros secutus: πέντε μέν οί φέοντες, ubi pro μέν οί Koen. ad Gregor. Cor. §. 53 de dial. Ion. pag. 468 rescribi instit μεγάλοι, quod Larchero, Porsono, aliis placuit (coll. IV, 49) quodque recepit Matthiae, quod vero recentt. editt. merito respuerunt, itemque reiecit Eltzius l. l. Valckemarine coniecerat μόνοι, quod rece-Perunt. Reiz. et Borheck.

είοὶ δὲ οῖδε οί μέγαν αὐτὸν ποιεύντες, διά μέν γε της Σπυθικής Ιώρης κ. τ. λ.] Cum Danubius, iam antequam in Hungariam ac Bulgariam intret, sat magnus inveniatur sc latitudinem fere trium quadrantium horse quibusdam certe locis Praebest, quo sensu nunc demum quinque fluviis e Scythia delabentibas magnum illum fieri dici queat, se intelligere negat Bessel De rebus Geticis p. 3 seq., quare hacc Hero-doti verba non tam de Istro, quam de 🗪 fluvio, cui nunc nomen Sereal accipi vult, adeo ut hic flu-vius (quem Moldaviam permeare Rovienus) antes non valde magnus abito, ubi in Danubium effundatur alio sque illos quinque fluvios excipiat , maximus fiat omnium fluvio-rum Europae. Quod sane specioquam verius dictum putem, qui in hac tota sententia Herodotum de uno Istro ac fluviis in eum delaben tibus cogitasse existimo.

Tόρατα] Prave in Sancrofti libro exatat Τώρατα, quemadmodum apud Melam I, 19. 87 Macotici Torcutae. Nunc satis convenit dici Pruth. Vid. Rennel. p. 405, Reichard. p. 41,

Mannert. IV. p. 73 etc. Pro Πόρατα mavult, notante Cr., Πούρατα Demetrius Philippides in libro: Ιστορία της Povμουνίας Lips. 1816. Reliqui fluvii maiorem difficultatem exhibuerunt viris doctis in diversas partes abeuntibus. Sic Tiarantus pluribus viris doctis videtur esse Aluta. Et vid. quoque Niebuhr. Vermischt. Schrift, I. pag. 350. Reichardus de fluvio Theisse intelligit; Mannert 1. l. de finvio Syl in Valachia occidenlali, idemque sentit Doenniges in Commentat. de geographia Herodoti (Berolin. 1835) p. 22. De rivulo, cui nomen Tscherna (vid. Clarke Travels II, 3. p. 616), cogitat Hansen: Osteuropa p. 18 seq., de fluvio Sereth Kolster (Jahrbb. f. Philolog. Suppl. XII. p. 13), quod vel magis alienum a vero videtur. Itaque malim redire ad eam sententiam, quae Tiarantum in Aluta quaerit, ut nuperrime fecit Schuller in Archiv f. Kunde Oestreich. Geschichtsquellen XIV. p. 101, qui idem recte tres fluvios intra Porata et Tiarantum in Istrum influentes eumque magnum reddentes refert ad fluvios, qui nunc vocantur Sereth, Jalowitza, Ardjis s. Ardschich: neque aliter fere statuerunt Ukert (Geograph. d. Griech. u. Roem. III, 2. p. 184) et Hansen 1. l. pag. 19 atque ex parte quoque Kolster l. l. pag. 11 itemque Halling. (Wien. Jahrbb. LIX. p. 264. Deutsch. Gesch. I. p. 67), qui Ordessum et ipse pro fluvio Ardschich habet. A qua sententia, quae mihi ad verum maxime accedere videtur, alii viri docti valde discedunt, quorum sententias paucis commemorasse satis erit. Aravus Rennelio aliisque est amnis Sireth s. Seret, Mannerto ac Reichardo fluvius Aluta; qui iidem Naparin pro fluvio Ardschisch et Ordessum pro fluvio Sereth habent. Contra Rennelius aliique plurimi Naparin putant esse Proava s. Julomnitzu, Ordessum fluvium Argis.

ποταμών μέγας καὶ πρὸς ἠῶ ἡέων, ἀνακοινοῦται τῷ Το ε΄δωρ, ὁ δὲ δεύτερος λεχθεὶς Τιαραντὸς πρὸς ἐσκέρης λον καὶ ἐλάσσων. ὁ δὲ δὴ ᾿Αραρός τε καὶ ὁ Νάπαρις κα δησσὸς, διὰ μέσου τούτων ἰόντες, ἐσβάλλουσι ἐς τὸν οὖτοι μὲν αὐτιγενέες ποταμοὶ Σκυθικοὶ συμπληθύουσ 49 Ἐκ δὲ ᾿Αγαθύρσων Μάρις ποταμὸς ἡέων συμμίση

καὶ πρὸς ἡῶ ὁέων] Schweighaeusero interprete (ad I, 201) "Πυρετὸς fluvius — dicitur πρὸς ἡῶ ἑέων, non quod versus orientem dirigatur eius cursus, sed quod ille magis quam caeteri ad orientem, ab oriente sit et in ea parte Istri, quae quam maxime orientem spectat, in hunc fluvium incidat, contra Tiarantus memoratur magis ad occidentem vel ab occidente esse προς έσπέρης μάλlov: nam πρός praepositio ista notione promiscue cum genit. et cum accusat. casu construitur, ut IV, 17, 122 etc." Idem observat: ,,quum office dicatur fluvius, non continuo de cursu fluminis et de directione cogitandum esse, qua fluvius decurrat, sed in hac aut illa regione fluere illum dici." Conf. IV, 40 ibique nott. Haec igitur si recte disputata sunt, Pyretus in regione, quae ab oriente extenditur, Tiarantus in ea, quae ab occidente magis porrigitur, fluere dicendus crit. Quod tamen Herodotum dicere voluisse ut credam, vix mihi persuadere possum: si quidem Noster pro ea, quam de Istro borealem Europam ab occidente orientem versus permeante sibi formaverat (cf. II, 33), opinione Pyretum quoque ab occidente orientem versus fluere indeque cum Istro permisceri credidit: a quo fluvio qui nonnihil distat occidentem versus, et ipse in Istrum se effundens Tiarantus, is προς έσπέρης fluere dicitur et, cum minorem quam Pyretus habeat aquarum copiam, έλάσσων dicitur, ut supra I, 202: ό δε 'Αράξης λέγεται καλ μέζων καὶ ελάσσων είναι τοῦ Ιστρου; nam ad verba πρός έσπέρης τε μαλλον καί έλάσσων ex antecedentibus mente repetendum erit : βέων άνακοινοῦται τῷ "Ιστοφ τὸ νδωο. Qui praeter hos duos fluvios in Istrum influunt

tres alii fluvii, medium cursum tenentes, dicunta σου τούτων ίόντες, ubi l. l. pag. 14 rescribi volt quod Hansen l. l. pag. l exhibet, quod mihi vero cessarium neque probum c detur. Verbum avanoise fluvio, qui aquas suas cur vio communicat s. miscet, vum h. l. habet additum, adscribente ex h. l. ian Fischer. ad Weller. Gr. G pag. 412. Tu conf. quae hoc verbo, cuius medio o que utuntur auctores, interpretes ad Moerid. - Ad avriventes conf. II que nott. et II, 17 (ubi l Caeterum iis, quae hoc quarticulam μέν proferm μέν γε τῆς Σκυθικῆς χα μεν οι δέοντες - ούτοι τιγενέες x. τ. l.), oppon quae cap. sequenti per or proferuntur: ex de A χ. τ. λ.

#### CAP. XLIX.

'Ex δ' 'Aγαθύρσων Μά.
μὸς] De Agathyrsis conf.
ibiq, nott. Maris fluvius n
tur Marosch s. Maros; in
(Theisse) influit. Cf. Renn
Heeren: Ideen. I, 2. p. 2
nert. IV. pag. 73. 102,
Nordgest. d. Pont. p. 13,
l. l. Vol. III. pag. 1103, C
l. l. pag. 100, Clarke Trav
101. The pag. 100, Clarke Trav
102, Confirm to the period of t

φέων συμμίσγεται τῷ "Ισι verbo συμμίσγεται h. l., ut ι. έκ δε τοῦ Αίμου τῶν κορυφέων τρεῖς ἄλλοι μεγάλοι, ες πρὸς βορέην ἄνεμον, ἐσβάλλουσι ἐς αὐτὸν, Ατλας καὶ

icari putat Kolster l. l. pag. vim quandam et magnitudi-.die Mächtigkeit) rivi, qui um inferiorem quoque comdat Istro se admiscens, eam m invenire hoc verbo expresm possum, si quidem Noster yeras codem fere sensu dixit, aulo ante αναποινούται τῷ to vowe. Marin autem ab oto sic dici, ut Thissiam, in Maris influit, simul compre-, praeter alios quoque statuit mi in: Sitzungsbericht der k. ad. d. Wissensch. zu Wien. Il. pag. 551. Thissiam vero ! Noster, Marin fluvium comans, quem in Istrum influere scribit, cum Thissiam dicere t, hand accurating edoctus idem de iis regionibus, quae s illa certe aetate plane inse fuerunt, indeque etiam sanor excusandus.

a rov Alpov rwn nogvotwn s mons apud Thucydidem moratur II, 96. Qui e vetestentia, qua Thracia ad Isthague Scythis contigua exten(IV, 99), mediam permeat am, in Pontum procurrens; sra harum terrarum descriThraciam separat a Moesia ri, sive terram Rumili, ut vocant, a Bulgaria. Nunc nomen Balkan. — Veterum monte testimonia attulerum teke ad Mel. II, 2. p. 71 nott. L. Vol. III. P. II et ForHandb. d. alt. Geogr. III. p.

; ἄλλοι μεγάλοι κ. τ. λ.] Tres huvios etiamnum in orientali arte inveniri monet Mannert. ag. 8; nunc vocari Dristra, et et Kara Low; qui tamen ninime fuerint magni fluvii, ιεγάλοι inseri vult voculam am scripti libri omnes igno-torheck. verba ἐπ τῶν Λῖμου Τ/βισις prorsus deleta vult nte Gatterero (Commentatt.

societ. reg. Gotting. 1781. pag. 104 et: Thracien nach Herodot. u. Thucydid. v. Schlichthorst. Goetting. 1800. p. 31), qui haec a sciolo quodam male intrusa esse arbitratur. Cui iure obloquitur Larcher. (Tab. geogr. p. 573 seq.), qui Tibisin pro fluvio Caralom habet; reliquos duos, Atlam et Auram, se ignorare profitetur. Reichardo iudice p. 42 seq. iptelliguntur tres fluvii Ariklar, Tabundere et Lom; neque vero ab erroris crimine tum absolvendus erit Herodotus. A quo crimine ut Nostrum absolveret, Schaffarik (Slavische Alterthümer I. p. 473. 506) τον Λίμον montem de Sarmaticis montibus hoc loco intelligi vult; qui montes cum a septentrione Istri sint, verba προς βορέην male posita librariis statuit pro προς νότον. Quod quam temerarium sit, monitu vix opus; recteque id quoque reiecit Bessell De rebb. Geticc. pag. 5, qui Herodoteos fluvios tres in iis fluviis agnosci posse putat, quibus nunc nomina indita sunt: Jantra, Vid, Osmu: de quo equidem non magis decernere velim, quam quod proponit Doenniges l. l. pag. 21, ponere fluvios Dristra, Turkutai et Theiss. Tibisin pro fluvio Theiss haberi quoque vult Hansen l. l. pag. 34, cui Atlas et Auras hodie dici videntur Samös et Körös; idem autem vir doctus Herodoti verba: ἐσβάλλουσι ές αὐτὸν Ατλας καὶ Αυρας καὶ Tiβισις transferri ita vult, ut post συμμίσγεται τῷ Ιστοφ continuo legantur, insertâ voculâ σè post és-βάλλουσι et locutione és αὐτὸν ad Marin relata: quem adeo sequitur Kolster l. l. pag. 12, 15, ut tantum pro δὲ reponat τ ; ipsos vero fluvios plane aliter explicat, cum Atlas sit Aluta, Auras conveniat cum fluvio Skyll, Tibisis cum fluvio Temesch. Quae quam incerta et ambigua sint omnia, nemo non intelligit: itaque satius certe erit vulgatam relinquere intactam, quam novis coniecturis turbare haud magis certis probatisve.

Αυρας και Τίβισις · διὰ δὲ Θρητκης και Θρητκων των ζων φέοντες "Αθους και Νόης και 'Αρτάνης ἐκδιδουσι "Ιστρον · ἐκ δὲ Παιόνων και ουρεος 'Ροδόπης Σκίος π

διά δε Θρηίκης και Θρηίκων τών Κοοβύζων] Thraces Crobyzi (de quibus conf. Mannert. IV. p. 223. VII. p. 29) habitasse videntur ad meridionales Istri ripas ab oriente Triballorum, quorum sedes in hodierna Servia, et ab occidente Getarum, qui ad inferiorem Istrum habitabant; in quorum loca postea Crobyzi successisse videntur, si quidem Strabo VII. p. 318. p. 490 B. Crobyzos prope Colatin, Tomos Istrumque collocat; quas ipsas regiones Darii tempore tenebant Getae, ut sane Crobyzorum natio temporum decursu magis magisque orientem versus ad Pontum usque sedes suas promovisse perhibeatur: nec dubitat Bessell. l. l. pag. 56, quin Crobyzi aliquo modo cum Getis coniuncti fuerint. In Scythia gentem commemorat Plinius IV, (12) 26; quam Scythis finitimam perhibet Scymnus Chius in fragmm. vs. 3. 10. A meridie Istri Crobyzos collocat Stephan. Byz. Hecataeum citans, cuius cf. fragmm. pag. 85 ed. Klausen. Apud Thucydidem nulla gentis mentio, quae quas sedes occupasse videtur, in iis ipsis aut certe proxime collocat ille Treres et Tilataeos, Herodoto non cognitos. Vid. Gatterer: Thracien etc. pag. 35 seq. "ADQUS] Ita librariorum socordiâ

"Adovs] Ita librariorum socordia scriptum esse vult Gatterer. l. l. (p. 101 Thrac. p. 30) pro "Iadovs, quemadmodum apud Iornand. Rerr. Gett. cap. 18 Iatrus, qui idem apud Plin. III, 26 Ieterus et nunc Iuntra. Assentiuntur Mannert. VII. p. 9, Larcher. T. VIII. p. 567 et Reichard. pag. 42. Conf. etiam Kolster l. l. pag. 16, qui tribus his fluviis indicari putat eos fluvios, qui nunc vocantur Vid, Iantra, Ak-Lom. Sed haec in coniectura tantum posita esse, monere vix opus.

Nόης] Duo libri Νοίας, acccedente Valla nec improbante Gatterero, qui Noies rectius scribi pronuntiat l. p. 29 seq. (sive Νούης, ut vult

pag. 32) eoque ex fluvio 1 vult nomen urbis, quae Ad. pellatur et in Ptolemaco III que in Tabula Peutingeri quippe quae eo loco haud ta fuerit, ubi fluvius Istro sceat. Mannerto VII. pag. esse fluvius Ischa s. Ostra Nicopolin in Istrum influe chardo (p. 42) is, qui a Pli tur Escamus et in Tabula P Anasamus, nunc Osme. V opinionem, qua Noës proj Danubii nomen, pracfixa sy retulit Larcherus, ipse Gatt plexus sententiam. Quae 1 que probabilior esse videta veteres scriptores unus Flaccus Argon. VI, 100 flar ad quem Alazones memor mentionem.

'Αοτάνης] In Itinerariis Utus, a nostrae aetatis h Vid. Docuit Gatterer. l. quem sequuntur Mannert. Reichard. pag. 43. E veteri eum commemorat Plinius l.

έκ δὶ Παιόνων και ούρει πης] De Paconibus conf. V. Hhodope mons a Scomio versus porrigitur per Tinunc illi nomen Pespoto s Dag. Plura Mannert. VII. p Forbiger: Handb. d. alt. G HII. pag. 1052, ac de vari montis appellationibus apur Tzschucke ad Pompon. Me pag. 72 nott. exegett. Vol. 1

Σκίος] Ita recentt. edd. scripsi, cum in Wesseling: tione aliisque esset Κίος, σ Florentinus liber offert Κίο niges l.l. pag. 21 scribit Σκά haud displicet. Apud Strabe p. 500 s. 883 C. Thraciat Σκαιὸς commemoratur, ς Thucydidi II, 96 est Οσκιο nio H. N. III, (26) 29 Oeses Gatterer. (Thracien nach Thucydid. pag. 28. 29) vern nomen fuisse coniicit He

ζων τὸν Αίμον, ἐσδιδοῖ ἐς αὐτόν. ἐξ Ἰλλυριῶν δὲ ς βορέην ἄνεμον "Αγγρος ποταμός ἐσβάλλει ές πεδίον **Μικόν καί ές ποταμόν Βρόγγον, ὁ δὲ Βρόγγος ές τὸν** ουτω άμφοτέρους έύντας μεγάλους ό "Ιστρος δέκεται. κατύπερθε χώρης 'Ομβρίκων Κάρπις ποταμός καὶ ἄλ-

aod ipsum in recentiori pellatione Ischa, Ischar, areat. Adstipulatur Man-. 10 coll. Reichard. p. 42, l. pag. 16, Forbiger. l. l. qui omnes Scium Heroavio Isker convenire exi-- Mox μέσον retinui ob coll. IV, 55. Alii libri

ιοταμός] Angrus est Mo-, Brongus autem Morava Vid. Gatterer. l. l. pag. sequentur Larcher. in . p. 567, Mannert. VII. olster l. l. pag. 16 coll. Deutsch. u. ihre Nachpag. 173, Reichard. pag. mecunque mox de Carpi Noster afferat, ea explinegat, ut sane falsa esse ur. Nec magis falsos esse erim, qui Alpis nomine icari putent. Quod idem H. Kämpf in Umbrice. (Berolin. 1834) pag. 11, udmodum dubia, si quid iceat, Aenum (Inn) povam (Drau) intelligendos et. Zeuss l. l. pag. 12 hoc vii nomine indicari putat mibus fluvii in Istrum incurrant; Alpes scil. et Colster I. l. Alpin ad Aein ad Arrabonem (Raab) fluvium Alpin non longe occidna terrae Herodonxisse e verbis seqq. de colligit Bredov. Spec. ranolog. Herod. p. XX1V hr (Hist. Rom. I. p. 149 ive Carpin sive Alpin pro io Inn haberi vult. Qui ischt. Schrift. I. p. 371 om. II. p. 578 ed. sec. vix , quod Angrum esse conium Drin et Brongum nunc um (Sau); quam candem olim Peuceri fuisse sententiam, e Larcheri nota intelligo.

ές πεδίου το Τοιβαλλικου] Triballi ipsi apud Herodotum nusquam commemorantur, qui hoc uno loco Triballorum planitiem nominat. Apud Thucydidem aliosque frequens huius gentis mentio, quae olim libera nec Odrysis subjects Thracise accensetur gentibus et quae temporum decursu sedibus mutatis ad Pontum Euxinum Istrique inferiorem cursum magis magisque processise videtur. Cf. Gatterer. l. l. pag. 37 seqq. Triballorum planities ad Mocsiam inferiorem sive ad Serviam, quae nunc vocatur, pertinebit: die Moranaebene, ut ait Zeuss l. l. pag. 258. Mannert. VII. p. 11 de ea Serviae planitie cogitat, quae nunc nominatur: Amselfeld, prope Kossova, insignis illa quidem duabus pugnis anno 1389 et 1448 commissis. At Niebuhrio l. l. latius patuisse videtur haec planities omnemque Hungariam inferiorem comprehendisse; ita ut Triballorum planities Slavoniae atque Hungariae inferioris campos planos, quos Herodoti aetate Triballi tenuerunt, post alias in terras cedere coacti, comprehenderit. Vid. Hist. Rom. II, p. 578 seq. ed. sec.

έκ δε της κατύπερθε χώρης Όμβρίκων Superiorem Umbrorum terram hoc loco dicit cam, quae supra Padum septentrionem versus ad Alpes usque extenditur atque ab Herodoto in Italia inferiori scribenti sane ή κατύπερθε χώρα (conf. II, 5. 32) dici poterat. Haud alios hîc intelligi Umbros atque supra I, 94, compertum habeo, gentem scil. maxime florentem et ante Etruscorum imperium valde extensam. Neque aliam ultra Umbros Italiae gentem Noster novisse videtur, quos ipsos forsitan magis septentrionem versus habiλος "Αλπις ποταμος, πρὸς βορέην φέοντες ἄνεμον έκδιδοῦσι ές αὐτόν. φέει γὰρ δὴ διὰ πάσης τῆς. "Ιστρος, ἀρξάμενος ἐκ Κελτῶν, οῦ ἔσχατοι πρὸς ἡλί

tantes sibi animo cogitaverat. Quo tamen iure Umbros ab Herodoto ad Adriam poni asserat Bredov. Specim. Geogr. et Uranolog. Herod. pag. XXIV, equidem non intelligo. Rectius, opinor, Niebuhr. Roem. Gesch. I. pag. 98 [pag. 149 ed. sec.], quem Cr. citavit, monet, Umbriae nomen apud Graecos latius patere inde a sinu maris Hadriatici septentrionem et occidentem versus usque ad Alpium radices, finibus minime definitis, quippe in terra Graccis prorsus incognita, Herodoti tempora si spectes. Neque aliter fere statuit Micali: Storia degli antichi popoli d'Ital. I. pag. 71, quocum conferenda quoque sunt, quae de his exposuerunt Mannert. Geogr. IX, 1. p. 302 seq. 435 seq. et C. O. Mueller. Etrusce. I. p. 102 seqq. Illa igitur aetate, qua Herodotus haec scripsit, Umbrorum imperium trans Padum extensum fuisse si statuamus, quod sane hic ipse Herodoti locus satis docere videtur, obstat, iudice Kaempfio l. l. p. 11 seqq. 17. 19-26. Livii testimonium (V, 33.34), omnia, quae trans Padum sita sunt, usque ad Alpes Etruscos tenuisse perscribentis, qui ipsi satis longo tempore antequam Herodotus Thurios pervenerit historiamque suam conscripserit, a Gallis inde pulsi esse feruntur: unde transpadanae terrae Herodotum prorsus ignarum fuisse, cum ad Umbros eam referret, confitendum videtur Kaempfio, Herodotum excusare studenti, qui h. l. ea secutus sit, quae ad statum longe priorem pertineant, in quo sane Umbri trans Padum imperium suum protulisse putandi sint. Equidem Niebuhrium sequi malim, cum minime mihi negari posse videatur, Umbrorum potentiam; supra Padum, qui vul terminus habetur, esse cos usque montes, e q pis (qui tum sane ad ( tes referri non poterit) fluxerint. — Pro Ala an scribendum sit Ala hum signification confin

bum έχδιδούσι conf.n αρξάμενος έκ Κελτ 33 ibique nott., ubi i dicta sunt, iis nunc fragmm. ed. Marx p notante Cr., coll. Ni Gesch. II. pag. 575 ed quae ex Hecataei M deperdito repetita vul Hecat. fragmm. pag. μετά Κύνητας valent: tes, exceptis Cynetibus occidentem versus in tare supra II, 33 dixer l. Κύνητες, ii sunt Ke IV, 53 (coll. 59) per quae alia affert Fische III, b. pag. 200. Ips agro Cuneo (quod c Graeco nomine Kurns torio (quod nunc Sa perhiberi testantur) d Is. Voss. ad Pompon. 1 ad quem locum etia Tzschucke in nott. III. P. III. pag. 19 seq tis intra Sacrum I (Cap. Vincent) et A (Guadiana) adeoque hunc amnem in Algarb vocatur, collocat Scl diss. peculiari: Ueber der Cynesier oder Cyn 1793. 8. pag. 7 seqq. Ideen II, 1. pag. 201. alios ut taceam, quor refert Schlichthorst, 1

<sup>\*)</sup> Pertinet hue Stephanus Byzantinus s. v. Κυνητικόν ` Ίβηρίας ' Ωπεανοῦ. ' Ἡρόδωρος δεκάτω τῶν καθ ΄ Ἡρακλέα · οἱ οἰκοῦντ καὶ Κυνήσιοι. Idem s. v. Γλῆτες · ἔθνος Ἡβηρικὸν μετὰ τ τας Ἡρόδωρος δεκάτω.

ητας οικέουσι τῶν ἐν τῷ Εὐρώπῃ, ۉέων δὲ διὰ πάσης κης ἐς τὰ πλάγια τῆς Σκυθίης ἐσβάλλει. Τούτων ὧν 50 λεχθέντων καὶ ἄλλων πολλῶν συμβαλλομένων τὸ σφέτο γίνεται ὁ "Ιστρος ποταμῶν μέγιστος. ἐπεὶ ὕδωρ γε ν συμβάλλειν, ὁ Νείλος πλήθει ἀποκρατέει ἐς γὰρ δὴ

re possum (Vermischte pag. 141 seq.), qui Cyme in extremo occidente, in septentrione remotissimdos esse statuit. Cf. cker. Myth. Geogr. I. p. nott. ad II, 33. Etenim pronuntiat, Celtas inter ropae gentes (τῶν ἐν τῆ ltimas occidentem versus nere, unis exceptis Cynenesiis, qui igitur omnium bendi sunt, occasum verutes. Quos minime mutaυμνησίας, Balearicarum incolas, ut proponit Kolag. 9, sed bene discerneis Celtis, ad quorum gendscribi nequeant, ad Ibeispaniae αὐτόχθονες puferre Cynesios satius utiur. Cf. Dieffenbach, Cel-

άγια τῆς Σπυθίης ἐσβάλidam a latere alluit." Ita
Nec aliter fere Rennel.
iis verbis qui indicari pua in confinia Scythiae inique Larcher., qui reddiatre dans la Scythie par
extrémités." Etenim Heba proprie valent: Ister,
iam Europam fluit, (tum,
versus delabitur) iniicit (se
uas) in latera Scythicae
adeo hanc attingens mari

Quare male reddit Kolpag. 10: "der Ister füllt icythien ein." ἐσβάλλειν για Ister dicitur eodem paulo ante Angrus dicisiv ἐς πεδίον τὸ Τοιβαλίς ποταμὸν Βρόγγον, coll. additur τὸ ῥέεθρον (ἐςοντος ἐς τὸν Εὐφοήτην ό ῥέεθου), quod h. l. sinte addere licet, ut supra IV, 57. — τὰ πλάγια di-

cuntur latera s. confinia, quemadmodum in re militari τὰ πλάγια dicuntur latera agminis s. aciei (nos: die Flanken) apud Xenophout. Cyropaed. V, 2, 1. VII, 1, 7. 16. Anabas. III, 4, 14. VI, 1, 15.

#### CAP. L.

Τούτων ὧν — συμβαλλομένων τὸ σφέτερον ὕδωρ] i.e. , his igitur, quos recensui, aliisque multis (fluviis) suam aquam secum confundentibus Ister maximus fit fluviorum." Ubi observa usum verbi συμβάλλεσθαι, addito accusativo, sine quo mox dicit: οὕτε ποταμὸς οὕτε κρήνη — ἐς πληθός οἱ συμβάλλεται, licet eadem fere subsit notio. Unde sane multum discrepat activum συμβάλλειν, quo etiam hic utitur in verbis: ὕδωρ γε ἐν πυρὸς ἐν συμβάλλειν, de quibus mox videbimus.

έπεὶ ὖδως — ἀποκρατέει] Sensus est: nam si solius (Istri) per se aquam cum Nili aqua conferas, copià illum superat Nilus. De locutione εν πρὸς εν συμβάλλειν citat Wesseling. Athen. XIV. p. 652 F. coll. Thucydid. II, 97. ,, Alibi dicitur brevius εν ανθ΄ ένος, ut Platoni De rep. I. p. 331. p. 11 Bekk., ubi vid. Ast. p. 339 et conf. Stallbaum. ad Phileb. §. 161. p. 216." Cr. Tu add. Bernhardy ad Eustath. ad Dionys. Perieg. pag. 853. — αποκρατίει (pro έπικρατέει) scripsi cum recentt. edd., cum απο verbi simplicis vim augere videatur, ut in tot aliis verbis. Cf. IV, 75. — Ut antea τούτων pro τουτέων, sic mox ούδεμία pro ούδεμίη cum Gaisford. et Matth. rescripsi. - Verba seqq. ές γάρ δή τοῦτον κ. τ. λ. respicit Eustath. ad Dionys. Perieg. 226. Displicet in his verbis ές διδούσα neque atque ές διδοί, quod paulo infra legitur, Bredovio p. 63, έπ διδούσα et έπδιδοί propoτοῦτον οὖτε ποταμὸς οὖτε κρήνη οὐδεμία ἐσδιδοῦσα οἱ συμβάλλεται. ἴσος δὲ αἰεὶ ξέει ἔν τε θέρει καὶ Ἰστρος κατὰ τοιόνδε τι, ὡς ἐμοὶ δοκέει. τοῦ μὲν χει ὅσος πέρ ἐστι, ὀλίγῳ τε μέζων τῆς ἐωυτοῦ φύσιος γίνι γὰρ ἡ γῆ αῦτη τοῦ χειμῶνος πάμπαν ὀλίγῳ, νιφετι χρᾶται τοῦ δὲ θέρεος ἡ χιῶν ἡ ἐν τῷ χειμῶνι πεσοι ἀμφιλαφὴς, τηκομένη πάντοθεν ἐσδιδοῖ ἐς τὸν Ἰστρο δὴ ἡ χιῶν ἐσδιδοῦσα ἐς αὐτὸν συμπληθύει, καὶ ὅμί τε καὶ λάβροι σὺν αὐτῆ ῦει γὰρ δὴ τὸ θέρος. ὅσι

nenti; contra Schweighaeusero (Lexic. Herodot. I. p. 285) ob hunc locum in iis, quae IV, 49 leguntur: καὶ οὐτοι ἐκδιδοῦσι ἐς αὐτον, placuit rescribere e o διδούσι, quod sane libri nonnulli praebent scripti, Florentino codice cum duobus aliis vulgatam retinente, quam et ipse retinendam duxi. Ac videtur Noster, qui sane frequentius dixit έκδιδόναι de fluviis in mare aut in alios fluvios se infundentibus (I, 80, 189, II, 22, 30, 34, 150, III, 9, 115, IV, 48, 52, 55. 56. 77. V, 118. VII, 113. 198: quos locos iam attulit Bredovius 1. l.), eodem fere sensu adhibuisse verhum έσδιδόναι; ut sane neutrum loco movendum existimem. Ac dixit Noster quoque καταδιδόναι tali in re IV , 85: ή δὲ Ποοποντίς — καταδιδοί ἐς τὸν Ἑλλήσποντον — ἐκδιδοὶ δὲ ο Ἑλλήσποντος ἐς χάσμα πελάγεος, ubi Sancrosti liber cum alio libro offert έσδιδυὶ pro έκδιδοί. - Ad verba ίσος δε αίει φέει έν τε θέρει και χειμώνι conf. supra IV, 48, ubi nonnulla adnotavimus. Respicit ad Herodotea Pausanias VII, 38. §. 3, ubi commemoratur in monte Lycaeo τῆς Αγνοῦς - πηγή, ἡ κατὰ τὰ αὐτὰ ποταμῷ τῷ Ἰστορ πέφικεν ίσον παρέχεσθαι το ύδωρ έν χειμώνι όμοίως και έν ώρα θέρους. Herodotea quoque ante oculos habuisse videtur Seymnus Chius, qui vulgo dicitur, in Orbis descript. 777 seqq. de Istro sie scribens: ἀμέλει δὲ μέχοι της Κελτικής γινώσκεται ... καὶ τω θέρει τον πάντα διαμένων χρύνον . χειμώνι μέν γάρ αυξεται πληοούμενος τοις γινομένους δαβροισιή, εν δε τφ θέρει από της χιόνος, ως

φασι, τὰς ἐπιρούσεις το τε λαμβάνων άει π**άγω**ι έξίησιν ώσαύτως ίσον. dedi Muellerum secutt Geograph. Graec. mini νεται γας ή γη] Ini δη το θέςος. Τυ cf. II γφ conf. I, 193 et IV, νιφετώ δε πάντα πάντα Sancrofti liber τ vix opus, vid. I, 155: θυμώ χρέο et conf. c structuram II, 95 ibique Retinui χράται a Schw Gaisford, duorum codd mutatum in zoéerau; s ad I, 58. III, 78 etc. est: nix vero omnia ol structuram suppl. avr: plerumque nive utitur collatis locis similibus, sit Hemsterhus. ad Č Dian. 69. Neque enim pertinet Hesychii glos μολύνεται, ut loci hae tia: nive omnia inficiunt Ad vocem augulay he i nott. ad III, 114. IV, 2 ομβροι πολλοί τε καί βρος dicitur, quidqui est ac vehemens, ventis buitur, undis, imbribus Blomfield. Glossar. ad A 111. Vid. nott. ad Hero In fine cap. Florentinus dicem exhibui πολλαπλ 135, ubi vid. nott. Rel πλάσια. - Ad άντισι aequilibrium) Cr. conf. 37 infra ad I, 4, 14, ub esse medicum dixit, lat in Occonom. Hippocrat

ν ύδωρ ὁ ήλιος ἐπέλκεται ἐν τῷ θέρει ἢ ἐν τῷ χειιούτφ τὰ συμμισγόμενα τῷ Ἰστρφ πολλαπλήσιά ἐστι
ς ἡπερ τοῦ χειμῶνος ἀντιτιθέμενα δὲ ταῦτα, ἀντιίνεται, ῶστε Ισον μιν αἰεὶ φαίνεσθαι ἐόντα.
μὲν δὴ τῶν ποταμῶν τοῖσι Σκύθησί ἐστι ὁ Ἰστρος, 51
ῦτον Τύρης, ὅς ἀπὸ βορέω μὲν ἀνέμου ὁρμᾶται, ἄρέων ἐκ λίμνης μεγάλης, ἡ οὐρίζει τήν τε Σκυθικὴν
ευρίδα γῆν. ἐπὶ δὲ τῷ στόματι αὐτοῦ κατοίκηνται
οῦ Τυρίται καλέονται. Τρίτος δὲ Ὑπανις ποταμὸς 52

slarid. pag. 187, Blomehyl. Pers. vs. 443 (qui νεισημοῦν monuerunt), erba ἀντιτιθίμενα ἀὲ τε iuvat, quae leguntur α δὲ γινόμενα, πένθεα Αίγυπτίους καταλαμβά-tam utriusque loci non em est ratio ob nominostro in loco, in quo γινεται pro praeti poterunt. Tu conf. de lem Geislerum De Graec. quos vocant absolutis

CAP. LI.

f. IV, II. Mela II, 1, 74. rcell. XXII, 8 Byzantibus est Danastris. De quo >s attulerunt Tzschucke L pag. 39 nott. exegg. II, Forbiger: Handb. d. ph. III. p. 1117, Ukert i. Griech. u. Roem. III, seqq. Nunc fluvium vor, satis constat. Aquae em utroque nomine cont. Conf. nott. ad IV, 48. 3 quaerere non vacat. A : quod delabentem facit luvium, qui revera ab l orientem magis decurlicandum ex ea, quam finxit, illius orae formâ

è φέων ἐχ λίμνης μεγάlane fictum esse falsumdicat Reichard. l. l. pag. see fluvius supra vicum sime ex lacu proveniat. sodem auctore Scythiam ille a Neuride seiungit. Heeren. Ideen I, 2. pag. 268 de orientali Tyrae brachio cogitat, quod in Galitia, in pago Sombron oriatur. — De Neuris diximus ad IV, 17. — Retinui αρχεται, cum male in quibusdam libris

esstet ἔρχεται. Cf. II, 17. 33. IV, 49.
οι Τυρίται καλέονται] De urbe
Tyra intelligunt, teste Plinio IV, 26 (12): ,,clarus amnis Tyra, oppido nomen imponens, ubi antea Ophiusa dicebatur." Convenit cum Plinio Polyhistor apud Stephanum Byzant. s. v. Tvoas, quo nomine et fluvium et urbem appellari dicit, his additis: έκαλείτο δε Οφιούσα. Inde sunt qui Tyram, sunt qui Ophiusam commemorent, de una eademque urbe loquentes, dissentiente Ptolemaco, qui (Geogr. III, 10) inter utramque urbem sic distinguit, ut Tyram non longe ab ora maritima, Ophiusam in terris mediterraneis a mari remotioribus sitam ponat. Equidem cum Muellero, qui veterum testimonia attulit ad Scymni Chii vs. 802 (Geograph. Graecc. minn. I. p. 229), praefero eam sententiam, qua duo hacc nomina ad unam eandemque referenda sunt urbem, fluvio adiacentem et a Graecis conditam. De Tyritis, in quorum locum postea successisse videntur Tyragetae, vid. Ukcrt. l. l. pag. 116 et conf. quoque Tzschucke l. l. pag. 40, qui dubitat, an Bender urbs in eo loco sit sita Tyramque veterem in castro Palanko quaerendam censet. Cf. Reichard. l. l. p. 43 coll. Mannert. IV. p. 83. 234.

CAP. LII.

Τρίτος δέ Τπανις | Nunc vocatur

όρμαται μεν έκ της Σκυθικής, φέει δε έκ λίμνης μεν πέριξ νέμονται ιπποι άγριοι λευκοί καλέεται δ' ή λ όρθως μήτης Υπάνιος. έκ ταύτης ων άνατέλλων δ 1 ταμός φέει έπι μεν πέντε ήμερέων πλόον βραχύς κ

Bug. Cf. Mannert. IV. pag. 74, Reichard. l. l. pag. 44, Tzschucke ad Melam l. l. pag. 35. 36, Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. III. p. 1116 seq., Ukert l.l. pag. 187 seq., qui veterum locos de hoc fluvio omnes exhibent. Ipsum nomen e Graeco atque barbaro mixtum statuit De Bross. Mém. de l'Ac. d. Inscr. XXXV. pag. 527 amnemque inferiorem designare. In alia omnia abit Ritter: Vorhalle pag. 181 seqq. 184 seqq., Indica advocans, quae ab hoc loco sane aliena videntur.

έπ λίμνης μεγάλης] Herodotum hîc quoque nimio suo studio, quo amnes plerumque e lacubus iisque magnis derivat, abreptum fuisse contendit Reichard. l. l., nisi forsitan paludum ac stagnorum, quae in gubernio Minsk reperiuntur, notitia quaedam ad Herodotum pervenerit. Namque hacc stagna, a quibus non valde remoti Hypanis fontes, olim magnum lacum effecisse videri. Oritur enim, quod satis nunc notum est, Hypanis in Podolia, Poloniae regione: ripas eius paludosas esse et arundine repletas, adeo ut paludis s. lacus speciem commode praebere potuerint, recentiores asserunt; cf. Hansen. l. l. pag. 19 et pag. 20, qui recte monet, ipsum lacum eumque magnum, ex quo effluat Hypanis, nullum reperiri.

τὴν πέριξ νέμονται επποι άγριοι] Ad vocem πέριξ vid. nott. ad IV, 15. Herodotea attigit Eustath. ad Dionys. Perieg. 1143. pag. 312, 24 seq.ed. Bernhardy. Non aliter hodie ad ripas fluvii Wyssum in desertis gubernii Cherson equos pasci feros scribit Koeppen: Nordgestade des Pont. pag. 11. Ac de equis, qui per istos campos in terra Ukrania, quae vocatur, longe lateque adhuc vagantur liberi nec domiti, recentioris quoque aetatis peregrinatores satis testantur (vid. allata a Kolstero I. I. pag. 18, Eichwald Alte Geograph. p.

296 et conf. Dureau de Mém. de l'Academie de XIII. pag. 481 seq., 7 Asie mineure II. pag. 6 Link. (Die Urwelt page de primitiva equi patr quam in regionibus plau maris Caspii esse arl Ritter l. l. pag. 185 si sanctissimi pascuntur, tri consecrati, nec alic terris habiti atque eler Taprobanes insula.

μήτης Τπάνιος Perti II, 1, 65: ,,Callipidas cludit. Ex grandi pa quam Matrem eius ac lant;" atque Eustathiu Perieg. 1143 (pag. 312 hardy): lotéov de oti na δοτον καὶ Σπυθικός έστι λεγόμενος Τπανις έκ λίμνης μεγάλης, **ήτι**ι της Υπάνιος, καθά δ Μαιώτις μήτης του Εψ respicit Nostri verba IV ητίς τε καλέεται κα**ι ρ** Πόντου, quo eodem : est Dionys. Perieg. 16 II. N. VI, 7. Avien. D 245. Or. marit. 393. A fert, puod teste Strabo p. 109 Tzschuck. Tim suam regionem สกุรกิข θαλάσσης perhibuerunt pius sic occurrunt pater rens, ut monuit Tzsch lae l. l. pag. 37 nott. III. P. II. Macotis auter hanc ob causam dicel huius ille quasi gignitur tur sive incrementa c Vorhalle p. 57 seq. col modi appellationes ad Magnae omnium in n Matris cultum ad Ponti dia allatum refert. De derit vir doctissimus.

έπὶ μὲν πέντε ἡμες Quattuor dierum itiners ό δὲ τούτου πρὸς θαλάσσης τεσσέρων ήμερέων πλύον κἰνῶς. ἐκδιδοί γὰρ ἐς αὐτὸν κρήνη πικρὴ, οῦτω δή τι

tur, si adiiciantur, novem exsistit iter, quod cum fluvii dine, quae est octoginta milavenire monet Mannert. IV. . — In seqq. scripsi cum th., Gaisf. et recc. edd. βραylvave et i, ubi pro eti vulquod ipsum retinuit Mat-Vocem βραχύς cum Hansen. 20 equidem eo refero, quod tenui aqua fluit et vadosus : seicht, flach, quo eodem senitur apud Strabon. I. p. 51. ue huc non pertinent, quae strum (II, 102. IV, 179. 1. II , 91) dicuntur τὰ βράi scribendum τὰ βραχέα; beck. ad Phrynich. p. 537), , quae Virgilius Aen. I, 111 sia. - Ad argumentum Heloci pertinet Vitruvius de VIII, 3. §. 11 sic scriitem sunt ex amaro succo mtes exeuntes vehementer t in Ponto est flumen Hyu a capite profluit circiter adraginta sapore dulcissiide cum pervenit ad locum. ib ostio ad millia centum i, admiscetur ei fonticulus uam parvulus: is cum in it, tunc tantam magnitudiiinis facit amaram, ideo id genus terrae et venas, iaraca foditur, ca aqua mamicitur amara." Herodoque ante oculos habuisse **Mela, ub**i l. l. legimus: is) et diu, qualis natus nit. Tandem non longe a parvo fonte, cui Exampaco i est, adeo amaras aquas it ipse quoque iam sui disnon dulcis hinc defluat." alvos Hesychio interprete 14 alvas valet deivas nal καὶ λίαν η μάλιστα. Cf. 11. 76. Ex Homero ductum vid. Ili. X, 38. Odyss. I, 353. Hymn. in Apollin. 64. hylus quoque Pers. 926 et Rhod. III, 15. 480. ή τι έοῦσα μ. τ. λ.] Ad loci

structuram, ubi antecedens οΰτω excipit relativum pronomen, conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 802 et vid. supra I, 87. III, 12. Cr. adscripsit: ,,Conf. Schaeferi Melett. p. 71. Fluxit autem hic usus Herodoteus ex Homero. Vid. Odyss. XIV; 402-404." Inde Valckenar., qui similes Herodoti locos iam attulit I, 163. III, 120. IV, 28. 184, nostrum locum sic accipi vult: fons adeo erat amarus, ut, quum exiguus esset, Hypanin flumen in paucis magnum vitiaret amaritudinem suam miscendo. Atque πιονα idem vult esse atque αποτον ποιέει, ut infra Noster loquitur IV, 81, einsdem rei mentionem faciens, atque Stephan. Byzant. s. v. Travis haec scribens: Μητρόδωρος δ' έν τετάρτω και κρήνην τινά πικράν είς αύτον έγχεισθαι και άποτον ποιείν τον ποταμόν, ubi Metrodori loco Herodotum substituendum esse censet idem Valckenarius: de quo quidem nunc decernere nolim, sed cos afferam veterum locos, qui praeter Melam et Stephanum Byzantinum eiusdem rei mentionem faciunt: Aristotel. Meteorol. II, 3, qui in universum scribit, fontem in Scythia esse, qui totum fluvium reddat amarum; ipsum Hypanin afferunt Ovid. Met. XV, 285. Vitruv. VIII, 3, 11. Pausan. IV, 35. Athen. II. p. 43. C. D. et Eustath. ad Dionys. Perieget. 1143 eandem rem enarrantes, cuius memoriam inde satis propagatam apud veteres fuisse iure colligas, adco ut de fide eius dubitari vix queat: de loco autem si quaeras, ubi hicce fons exstiterit, cuius adhuc certe nullum vestigium, hunc circa urbem Braclaw s. Bratzlaw (cf. ad IV, I7 nott.), ut nunc vocatur, quaerendum esse censet Mannert. IV. p. 94. Reichard. p. 25 respici putat locum quendam Podoliae, nomine Ladyschin, ad meridionalem Hypanis s. Bugi ripam, qua in eum Selnitza influit. Illic enim mineralis fons. Mox tamen subiicit, Herodoti fontem situm videri a septentrione Bugi; etsi de

έουσα πικρή, ή μεγάθει σμικρή έουσα κιρνά του Τκανι

huius fluvii amaritudine, cuius ipsius causa sit fons, nihil quidquam nunc traditum reperiatur. Ponticae orae fontes non nisi laticis paene marini memorat Ovid. Ex Pont. III, 1, 17. Ad Mannerti sententiam accedit fere Eichwald (Alte Geograph. d. Casp. Meeres p. 297 seqq.) cogitans de naphthae fontibus, qui haud infrequentes circa illas regiones reperiantur, coque amarum fontem Herodoti referens, quem prope Michaitowska fuisse viginti mill. remotum ab ostio Hypanis, meridiem versus situm ab urbe Wosnesensk, declarat Kruse: Urgeschichte d. Esthn. Volksstammes p. 283. Cum fons iste ab Herodoto collocetur ea in regione, ubi Tyras et Hypanis exiguo intervallo fluunt s. limites suos contrahunt (τὰ τέρματα συνάγουσι) iuxta Alazones (vid. nott ad IV, 17), Hansen, l. l. pag. 19. 37 hanc regionem inter urbes Mogilew et Braclaw s. Bratzlaw facile cognosci posse, prope oppida Olviopol et Gaissin haud male statuere videtur. Addam his Koehleri sententiam (Mém. sur la course cet. consacr. à Achill. p. 126 coll. Mém. de l'Acad. de Petersbourg T. X. p. 652), qui fabulam de Exampaeo fonte inde censet ortam esse, quod aquae stagni Borysthenici aliquando in ipsum fluvium ventorum vi fuerint rejectae, cum quae de hocce narrentur fonte amaro, Herodoti aetate si vera fuisse ponamus, nunc minime ita sese habeant. Atque a recentioris actatis peregrinatore relatum inveni, fluvium Hypanin prope urbem, quae nunc vocatur Nikolajef, quamvis suptuaginta quinque fere Russica milliaria (vocant Werst) a mari remotum, salsam tamen praebere aquam. Cf. Sommer. Taschenb. zur Verbreit. geogr. Kenntn. 1832. pag. 129. Idem ex alio diario allatum posthac vidi a Tzschuck. l. l. pag. 38, fluvium milliaribus quibusdam ante, quam excurrat in Pontum, amarum saporem traxisse, quem mari tribuunt. In quo eodem principis Wuertembergensis diario memo-

ratur lacus salsus, per qu fluat Teligol, nisi sit h (tons). Haec igitur eo fluvialis aquae amaritudi Noster tradit, e marina per ostia in fluvium irru tamus: quod si per aliqu fieri posse concedamus, quattuor dierum navigat vix potuit: adeo ut Here Ponti oram attigit atque que accurate edoceri po retulisse putandus sit, amaritudinem non maris ente, sed fonte, qui cur scetur, effici diserte tra igitur ab Herodoto star tim cum fontes, qui aqua ac salsam praebent, a illus regiones inveniri tra Eichwald. l. supra l. Ca Kolster l. l. pag. 19. De nomine Scythico varie qu viri docti; Dubois de l (Voyage autour du Cam 396) Exampaeum s. secn dem dici vult, quibus n Czorny — szlak, i. e. atr mappis geographicis adl tum. Ritter. (Vorhalle ps men fontis Exampaei sust Hewenpfad, Asenpfad, ic ad antiquam viam sacran dhistica sacra occident fuerint traducta. Rittere quitur Brandstaeter Scyt Boeckhio (Corp. Inscrip II. p. 111) vox Έξαμπαίος videbatur έννέα όδοι, qı ipsius Herodoti verbis r pro Ίραὶ ὁδοὶ, cum ἐξὰ gnificet; sed postes (A Zeitung. 1847 nr. 4. p. ( ctus sententiam suam 1 voce έξὰν sacrum signif Zeuss (Die Deutschen u. barst. p. 295) nomen rep Zendica lingua, in qua v esch declaret sacrum et viam, semitam, vel e Peri in qua Pai idem valeat at unde Έξαμπαίον verteri crum, quam appellatio alienam videri ab hoc loce ποταμόν εν ολίγοισι μέγαν. έστι δε ή κρήνη αῦτη έν οὔροισι ρόρης της τε ἀροτήρων Σκυθέων καὶ 'Αλαζώνων' οὔνομα δε τη κρήνη καὶ, ὅθεν φέει, τῷ χώρῳ Σκυθιστὶ μεν Έξαμπαζος, κατὰ δε τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν Ίραὶ ὁδοί. συνάγουσι δε τὰ τέρματα ὅ τε Τύρης καὶ ὁ Ὑπανις κατὰ 'Αλαζῶνας' τὸ δε ἀπὸ τούτου ἀποστρέψας έκάτερος φέει εὐρύνων τὸ μέσον.

Τέταρτος δὲ Βορυσθένης ποταμός, ὅς ἐστι μέγιστός τε 53 μετὰ Ιστρον τούτων καὶ πολυαρκέστατος κατὰ γνώμας τὰς ἡμετέρας, οὖτι μοῦνον τῶν Σκυθικῶν ποταμῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀκάντων, πλὴν Νείλου τοῦ Αἰγυπτίου τούτω γὰρ οὐκ οἰά τέ ἐστι συμβαλέειν ἄλλον ποταμόν τῶν δὲ λοιπῶν Βορυ-

Roque Hansen. l. l. Add. Grimm. Geschichte d. deutsch. Grammatik L. p. 235. Alia excogitavit Neumann (Die Hellenen in Scyth. p. 196 seq.) er Mongolica lingua aimak-dsam re-Petens Eξαμπαίον et interpretans: de Wege der heiligen Versammluny! De quo quid statuendum sit, docet A. Schiefner in: Bulletin de la classe de sciens historiques de l'Acad. de 8t. Petersbourg XIII. pag. 544 seq. έν ολίγοισι μέγαν] i. e. fluvium inler minores magnum (Scythiae sc. inler fluvios reliquos, cum Istro com-Paratos), ut interpretatur Schweigh. Equidem malim cum Letronnio reddere (Journ. d. Savans 1817. p. 98): ther Daucos magnum, i. e. d'une gran-den neu commune. Haud aliter Noden peu commune. Haud aliter No-ter IX, 41: ἐν ὁλίγοισι Πες-είων ἡν ἀνὴς δόκιμος. Alia dabit Hematerhus. ad Lucian. I. p. 172 ed. Biponeterhus. Bipont. Similem locutionem attigiad III, 8. — Ad locutionem μεσμικοή in proxime antecedenconf. I, 51 ibique nott. (ubi To IV, 72 legendum IV, 52). Mox did i έν οπορισι, ubi male olim έν οπορισι. Tangit haec Eustath. ad omer. p. 149, 15 s. 112, 51. — De Wesis agricolis atque Alazonibus cf. A ad IV, 17.

Σούνων το μέσον] i. e. dilatans
in medio spatium res. latum in medio spatium re-Quod dixit respiciens ad cedens: συνάγουσι — τὰ τέρμααγώνα ευρύνειν dixit Homer. VIII, 260. Plura vid. iu Thes. ing. Graec. III. p. 2430 ed. Dindorf.

#### CAP. LIII.

Βορυσθένης ποταμός Nune, quod nemo nescit, vocatur Dnieper, Dnepr, ortum, ut volunt, ex voce Danapris, qua posteris temporibus fluvium significabant. Vid. Tzschucke ad Melam nott. exegg. II, 1. pag. 28 seq. Vol. III. P. II. De antiqui nominis ratione quae commenti sunt Danvill. in Mem. de l'Acad. d. Inscriptt. XXXV. pag. 577, Ritter: Vorhalle p. 175, Schaffarik Slawisch. Alterth. I. p. 271. 502, Eichwald l. l. pag. 302, alii, ea nunc mittamus. Fontes fluminis in gubernio Smolensk, ostia intra Chersonem urbem atque Kirnburn, Plura Mannert, IV. p. 75, Reichard. p. 45, ac praecipue Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. III. p. 1115. 1116, et Ukert: Geograph. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 188 seqq., qui omnes veterum locos de hoc fluvio attulerunt. His addi poterunt ea, quae protulit Eichwald Alt. Geogr. d. Casp. Meeres pag. 301 seqq., qui Herodotum admodum accurate de Borysthene retulisse iudicat: quod idem statuit Malden (Journal of the roy. geograph. society XV. p. 352 seq.), qui quae Herodotus de Borysthene scribit, ea testem oculatum ferme prodere asserit. — Locutionem μετά Ιστρον attigimus ad IV, 49.

οὖπ οἶά τέ έστι συμβαλέειν] Aliquot libri συμβάλλειν. Vulgatam reliqui lectionem, de qua conf. nott. ad IV, 42. Herodotea affert Eustath.

σθένης έστι πολυαρκέστατος, δς νομάς τε καλλίστα μιδεστάτας κτήνεσι παρέχεται, ίχθυς τε άρίστους και πλείστους, πίνεσθαί τε ήδιστός έστι, φέει τε καί

ad Dionys. Perieg. 311. Ad sententiam conf. etiam II, 33, 34.

έστὶ πολυαρκέστατος] i.e. ad multa maxime sufficiens, plurima praebens commoda. Eodem sensu Italia dicitur γη πολυαρκεστάτη a Dionys. Halic. Antiqq. Romm. I, 36 et Alexandria πόλις πολυαρκεστάτη a Plutarch. Vit. Alexandr. 26. Atque hanc interpretationem satis quoque probant ipsa Nostri verba, quae sequuntur, itemque Scymnus Chius, a quo Borysthenes dicitur χρειωδέσταros, i. e. (omnium fluviorum) ad omnes vitae necessitates maxime sufficiens. Itaque minus recte Krause (in Encyclopaed. Ersch. et Gruber. Sect. I. Vol. LXI. p. 211) vocem moλυαρκέστατος referri vult ad aquae copiam semper parem, ut adeo significetur fluvius, qui pari aquae copia semper fluat, neque igitur crescat neque deficiat. Ipse Scymni locus, qui ex Herodoto ductus utique videtur, sic se habet, vs. 813 seqq.: ούτος δὶ (Βορυσθένης) πάντων έστι χοειωδέστατος, κήτη μεγάλα και πολλά και καρπούς φέρων τους φυομένους νομάς τε τοις βοσκήμασιν δείν δ' αὐτὸν έπὶ μὲν ήμερών λέγουσι πλούν ώς τετταράκοντα πλωτον, είς δε τους ανω τόπους απλωτός έστι κού περάσιμος υπό χιόνος γάο και πάγων έξειογεται. Herodotea quoque attigit Eustathius ad Dionys. Perieget. 311, eademque ante oculos habuisse videtur Mela, qui de Borysthene haec scribit (II, 1, 55 seq.): "Tum Borysthenes gentem sui nominis adluit, inter Scythiae amnes amoenissimus: turbidis aliis liquidissimus defluit, placidior quoque quam caeteri, potarique pulcherrimus. Alit laetissima pabula magnosque pisces, quibus et optimus sapor et nulla ossa sunt. Longe venit ignotisque ortus e fontibus quadraginta dierum iter alveo stringit; tantoque spatio navigabilis secundum Borysthenida et Olbiam, Graeca oppida, egreditur."

δς — παρέχεται] Μ vidimus , l. l.: alit laei ubi Tzschucke admone recentiores quoque ri gionis adiacentis ferti dicare. Pro svomose quidam libri exhibent dicco aliisque probati ptum εὐκομιδεστάτας necessarium rescribere cuit, εὐδοκιμεστάτας a στάτας, ut Valcken. ol ob Vallae interpretati commodatissima pecorib εύκομιδεστάτας, indica curata, opina. Explica Hesychium (T. I. p. 1 νος, εὐκόμιστος έν έι que Italo interpreti hir quoque videtur pascoli – De verbo παρέχε**σθ** ad IV, 44.

διακριδόν] i. e. exis Homerica Noster utit qua ef. Ili. XII, 103. X sych. s. v. I. p. 947 il Alios locos suppeditabl Graec. II. p. 1194 ed D e duobus codd. revocav vid. I, 202. III, 98.

πίνεσθαί τε ηδιστος simus ad bibendum, sive dit 1. 1., potarique pulci Kuehner Gr. Gr. §. 640 καθαρός et θολερός, ι pura et turbida dict haud raro opponuntur iam attulit aliquot loc IV, 31. Dio Chrysoste Ioann. Chrysostom. T. Tu conf. etiam Herodo que nott. et de voce 4 cydid. II, 102. Plat. Ph A. Arrianus Indic. 6 N inundationis dicit 80 argumentum, praeter lae atque Eustathii k Plin. H. N. XXX, 5 (3) 16. p. 42 E. s. 162 Sch βαθυτάτη conf. V, 91 magis tenendum, hac τι, σπόρος τε παρ' αὐτὸν ἄριστος γίνεται, ποίη τε, πείρεται ή χώρη, βαθυτάτη, ἄλες τε ἐπὶ τῷ στόματι τὐτόματοι πήγνυνται ἄπλετοι κήτεά τε μεγάλα ἀνάτὰ ἀντακαίους καλέουσι, παρέχεται ἐς ταρίχευσιν, ἄλλα ὰ θωυμάσαι ἄξια. Μέχρι μέν νυν Γέρρου χώρου, ἐς σεράκοντα ἡμερέων πλόος ἐστὶ, γινώσκεται ρέων ἄπὸ

na, nunc plane deserta inullo arborum virgultarumentu insignia nec ferarum ; monet Kochler. Mém. sur – Achill. p. 129. Ipsam r aestatem minus salubrem e tradunt, mutatam scilicet nfluentibus. Conf. Tzschulelae I. l. pag. 30. - απλετοι] Idem testa-Chrysost. l. l. Et iure sulicet, ex hoc ipso copioso ventu tantas sibi divitias stantasque opes Olbiae inid. Koehler 1. l. p. 130. Et moque poterit, qui recenions sur les salines de la Russie in: Mém. present. à le Petersbourg par divers . p. 132 seqq. — Ad locueum Arrian, Anab. I, 29, 1, arygiae lacu scribit, cui notnia, έν ή άλες πήγνυνται H, apte attulit Lhardy. De eros conf. nott. ad III, 106. τε μεγάλα άνάκανθα κ. τ. scio an huc faciant Melae I.: ,,alit magnos pisces, t optimus sapor et nulla .. Nec aliter fere Plinius ., 17 (15) ac Solinus 20, 15. s de reb. Get. 20, quae una i attulit Tzschucke ad Meott. exegg. pag. 30. 31, qui scosum omnino esse amuem ιήτεα ανάκανθα sunt cete 'entia. Alii intelligunt hussoacipenseres, Reichard. pag. eos pisces, quos vocamus Adhuc prope antiquam Ol-Hypani optimos pisces capi r; in quibus Acipenser Stupenser Ruthenus, Acipenser Acipenser Stellatus. Vid. medaill. antiq. d'Olb. p. onf. Schneider. et lacobs.

ad Aelian. N. A. XIV, 26. Pertinent hi ad hoc piscium genus, quos vocamus Störe. Hos vero frequentissimos adhuc reperiri testatur, alios ut taceam, Tchihatcheff: Asie mineure 11. pag. 811 seqq.ct 828, itemque is, qui de hac re tota omnium accuratissime disputavit, Koehler in dissertatione, quae inscribitur: "Τάouros ou recherches sur l'histoire et les antiquités des pêcheries de la Russie meridionale" inserta actis Academ. Petropolitan. Ser. VI. Vol. I., ubi vid. potissimum pag. 357 seqq. coll. 445. Illius piscis in fluviis Ponto Euxino se miscentibus frequentissimi ova., nunc cognita sub nomine Caviar, ab accolis horum fluviorum hodieque multum gustari accepimus. Tu vid. de his narrantem Kochler. l. l. pag. 411 seqq. et conf. etiam Dubois de Montpéreux Voyage aut. du Caucase IV. p. 94. Monuit Miot, Gallus interpres; quo eodem monente hic piscis sane cartilagines tenerrimas pracbet nullasve fere spinas, plane ut Herodotus tradit. Hunc sequitur Italus interpres, de voce ταρίχευσιν quoque monens, qua non solum conditura piscium, quae sale fit, sed etiam exsiccatio significetur: unde in condiendis mortuis apud Aegyptios ταριχεύειν ΙΙ, 86 coll. IX, 120. τάριχος άντακαϊον bis memorari apud Athen. III. p. 118 D. notat Valcken. De his quoque monuit Koehler. l. l. pag. 353 et 275 seq. θωυμάσαι hic intactum reliquit Gaisford. Cf. nott. ad IV, 28.

ές τον τεσσεράκοντα ήμερέων πλόος έστι] Strabo VII. p. 300 s. p. 470 A. per sexcenta stadia navigabilem case fluvium contendit. Quadraginta dierum navigationem produnt et Mela l. l. et Scymnus Chius l. l. Quod cum nimium videretur,

σθένης ἐστὶ πολυαρκέστατος, ος νομάς τε καλλίστας κε μιδεστάτας κτήνεσι παρέχεται, ἰχθῦς τε ἀρίστους δι καὶ πλείστους, πίνεσθαί τε ἥδιστός ἐστι, ρέει τε καθαρί

ad Dionys. Perieg. 311. Ad sententiam conf. etiam II, 33, 34.

έστὶ πολυαρκέστατος] i.e. ad multa maxime sufficiens, plurima praebens commoda. Eodem sensu Italia dicitur γη πολυαρκεστάτη a Dionys. Halic. Antiqq. Romm. I, 36 et Alexandria πόλις πολυαφκεστάτη a Plutarch. Vit. Alexandr. 26. Atque hanc interpretationem satis quoque probant ipsa Nostri verba, quae sequuntur, itemque Scymnus Chius, a quo Borysthenes dicitur χρειωδέσταros, i. e. (omnium fluviorum) ad omnes vitae necessitates maxime sufficiens. Itaque minus recte Krause (in Encyclopaed. Ersch. et Gruber. Sect. I. Vol. LXI. p. 211) vocem πολυαρκέστατος referri vult ad aquae copiam semper parem, ut adeo signisicetur fluvius, qui pari aquae copia semper fluat, neque igitur crescat neque deficiat. Ipse Scymni locus, qui ex Herodoto ductus utique videtur, sic se habet, vs. 813 seqq.: ούτος δε (Βορυσθένης) πάντων έστι χρειωδέστατος, κήτη μεγάλα καί πολλά και καφπούς φέρων τους φυομένους νομάς τε τοίς βυσκήμασιν όειν δ' αυτον έπι μεν ήμεφών λέγουσι πλούν ώς τετταράκοντα πλωτον, είς δε τους ανω τόπους ἀπλωτός έστι κού περάσιμος υπό χιόνος γάρ και πάγων έξειργεται. Herodotea quoque attigit Eustathius ad Dionys. Perieget. 311, eademque ante oculos habuisse videtur Mela, qui de Borysthene haec scribit (II, I, 55 seq.): "Tum Borysthenes gentem sui nominis adluit, inter Scythiae amnes amoenissimus: turbidis aliis liquidissimus defluit, placidior quoque quam caeteri, potarique pulcherrimus. Alit laetissima pabula magnosque pisces, quibus et optimus sapor et nulla ossa sunt. Longe venit ignotisque ortus e fontibus quadraginta dierum iter alveo stringit; tantoque spatio navigabilis secundum Borysthenida et Olbiam, Graeca oppida, egreditur."

ος - παρέχεται] Mela, vidimus , l. l.: alit laetissis ubi Tzschucke admonet l. 1 recentiores quoque riparu gionis adiacentis fertilitat dicare. Pro ευνομιδεστάτι quidam libri exhibent, nt diceo aliisque probatis lib ptum ευχομιδεστάτας; ne necessarium rescribere, ut cuit, εὐδοχιμεστάτας aut & στάτας, ut Valcken. olim c ob Vallae interpretationer commodatissima pecoribus. εὐχομιδεστάτας, indicantpe curata, opima. Explicatur Hesychium (T. I. p. 1510) νος, εὐκόμιστος έν ἐπιμεί que Italo interpreti hinc ve quoque videtur pascoli assa – De verbo παρέχεσθαι 🛭 ad 1V, 44.

διακριδόν] i. e. eximie, Homerica Noster utitur 1 qua cf. Ili. XII, 103. XV, 1 sych. s. v. I. p. 947 ibiqua Alios locos suppeditabit Th Graec. II. p. 1194 ed Dindo e duobus codd. revocavi pre vid. I, 202. III, 98.

πίνεσθαί τε ήδιστος] i. simus ad bibendum, sive, ut ] dit 1. 1., potarique pulcherri Kuehner Gr. Gr. §. 610, a. : xadaçõe et doleçõe, quas pura et turbida dicuntui haud raro opponuntur, Va iam attulit aliquot locos: IV, 31. Dio Chrysostom. 1 Ioann. Chrysostom. T. II. Tu conf. etiam Herodot. I, que nott. et de voce Sols cydid. II, 102. Plat. Phaedc A. Arrianus Indic. 6 Nilum inundationis dicit Bolegos argumentum, praeter laud lae atque Eustathii locos. Plin. H. N. XXX, 5 (30). A 16. p. 42 E. s. 162 Schweig βαθυτάτη conf. V, 92. §. magis tenendum, haec k

σι, σπόρος τε παρ' αὐτὸν ἄριστος γίνεται, ποίη τε, πείρεται ή χώρη, βαθυτάτη, ᾶλες τε ἐπὶ τῷ στόματι πὐτόματοι πήγνυνται ἄπλετοι κήτεά τε μεγάλα ἀνάτὰ ἀντακαίους καλέουσι, παρέχεται ἐς ταρίχευσιν, ᾶλλα ὰ θωυμάσαι ἄξια. Μέχρι μέν νυν Γέρρου χώρου, ἐς σεράκοντα ἡμερέων πλόος ἐστὶ, γινώσκεται ὁέων ἀπὸ

na, nunc plane deserta inullo arborum virgultarumentu insignia nec ferarum : monet Koehler. Mem. sur - Achill. p. 129. Ipsam n aestatem minus salubrem c tradunt, mutatam scilicet nfluentibus, Conf. Tzschulelae 1. 1. pag. 30. - απλετοι] Idem testa-Chrysost. l. l. Et iure sulicet, ex hoc ipso copioso ventu tantas sibi divitias stantasque opes Olbiae inid. Koehler 1. 1. p. 130. Et uoque poterit, qui recentissimum respexit, Haug: ions sur les salines de la Russie in: Mém. present. h le Petersbourg par divers . p. 132 seqq. — Ad locucum Arrian, Anab. I, 29, 1, hrygiae lacu scribit, cui noania, έν ή άλες πήγνυνται M, apte attulit Lhardy. De eros conf. nott. ad III, 106. τε μεγάλα άνακανθα κ. τ. l scio an huc faciant Melae 1.: ,,alit magnos pisces, et optimus sapor et nulla t." Nec aliter fere Plinius 1, 17 (15) ac Solinus 20, 15. s de reb. Get. 20, quae una s attulit Tzschucke ad Meiott. exegg. pag. 30. 31, qui scosum omnino esse amuem ιήτεα ἀνάκανθα sunt cete ·entia. Alii intelligunt hussoacipenseres, Reichard. pag. eos pisces, quos vocamus Adhuc prope antiquam Ol-Hypani optimos pisces capi t; in quibus Acipenser Stupenser Ruthenus, Acipenser Acipenser Stellatus. Vid. medaill. antiq. d'Olb. p. onf. Schneider. et Iacobs.

ad Aelian. N. A. XIV, 26. Pertinent hi ad hoc piscium genus, quos vocamus Store. Hos vero frequentissimos adhuc reperiri testatur, alios ut taceam, Tchihatcheff: Asie mineure II. pag. 811 seqq.et 828, itemque is, qui de hac re tota omnium accuratissime disputavit, Koehler in dissertatione, quae inscribitur: ,, Tά-Quzos ou recherches sur l'histoire et les antiquités des pêcheries de la Russie meridionale" inserta actis Academ. Petropolitan. Ser. VI. Vol. I., ubi vid. potissimum pag. 357 seqq. coll. 445. Illius piscis in fluviis Ponto Euxino se miscentibus frequentissimi ova., nunc cognita sub nomine Caviar, ab accolis horum fluviorum hodieque multum gustari accepimus. Tu vid. de his narrantem Koehler. l. l. pag. 411 seqq. et conf. etiam Dubois de Montpéreux Voyage aut. du Caucase IV. p. 94. Monuit Miot, Gallus interpres; quo eodem monente hic piscis sane cartilagines tenerrimas praebet nullasve fere spinas, plane ut Herodotus tradit. Hunc sequitur Italus interpres, de voce ταρίχευσιν quoque monens, qua non solum conditura piscium, quae sale fit, sed etiam exsiccatio significetur: unde in condiendis mortuis apud Aegyptios ταριζεύειν ΙΙ, 86 coll. ΙΧ, 120. τάριχος άντακαίον bis memorari apud Athen. III. p. 118 D. notat Valcken. De his quoque monuit Koehler. 1. l. pag. 353 et 275 seq. θωνμάσαι hic intactum reliquit Gaisford. Cf. nott. ad IV, 28.

ές τὸν τεσσεράκοντα ήμερέων πλόος έστι] Strabo VII. p. 306 s. p. 470 A. per sexcenta stadia navigabilem esse fluvium contendit. Quadraginta dierum navigationem produnt et Mela l. l. et Scymnus Chius l. l. Quod cum nimium videretur,

# βορέω ανέμου το δε κατύπερθε δι' ών δέει ανθρώπωι

pluribus viris doctis olim rescribere placuit τεσσερεσκαίδεκα (pro τεσσεράχοντα) idque ipsum in textum recepit Reiz. (cuius vid. Praefat pag. XXI), quem sequitur Matthiae, probante Larchero. Nec certi quid in his pronuntiare audet Danvill. (Mém. de l'Acad. d. Inscr. XXXV pag. 577), ultra octoginta leucarum Francicarum spatium a mari Borysthenem navigari posse negans, cum catarractae, quorum nulla apud Herodotum mentio, navigationem impediant. Ad hos vero usque qui pervenire velit adverso flumine inde ab eius ostio navigans, ei quadraginta dierum navigatione vix opus videri, satis intelligitur. Hanc ob causam Danvillius, qui de loco quodam cogitaverat sub ultimo catarracta sito, cui nunc nomen Wiclka Przeprawa Tatarska (quod reddit: "grand passage fréquenté par les Tartares"), πέραμα τοῦ κραφίου qui dicatur apud Porphyrogenetum, mavult tandem de alio quo cogitare loco ad septentrionem magis sito indeque remotiore, quo ut pervenias, quadraginta dierum itinere opus. Mannerto (IV. p. 76) numerus dierum XIV, ut iusto minor, ita XL dierum numerus videtur nimius. Et add. hisce Heeren: Ideen I, 2. p. 275. Reichard. p. 45 Herodoti causam suscipit, cum quo fere loco Gerrhus ad meridiem delabi incipiat, sint catarractae veteribus omnino incogniti navigationemque praepedientes; quibus superatis cum navigabilis rursus sit fluvius usque ad urbem Smolensk, XL sane dierum itinera adeoque plura forsitan, si quis adverso flumine proficiscatur, consumi posse arbitratur. Qui tamen verba Herodoti μέχοι μέν νυν Γέρρου χώρου minus accurate sic reddidit: "bis zur Gegend des Gerhus," et ,,bis zur Gegend des Gerrhusflusses." Nam de regione, quac sane a fluvio nomen tulerit, sermonem esse nemo non videt. Conf. supra IV, 19 ibique nott. et de Gerrhis, Scytharum gente, IV, 71 coll. IV, 56. Quae respiciens Voelcker. Myth.

Geogr. I. p. 174 simulque mor, Borysthenem modo oppidum Alexandrowskai bilem esse (a quo ipso us bem Kiew tredecim catar vii cursum interrumpant prorsus sit navigatio), ad ipsam regionem, qua Be multum ad orientem flec stri verba de Gerrho hine te (cum Moloczna fluvit Borysthenem appropingu Borysthenis brachio hab referenda esse, quadragis numerum statuit nimium accuratius mappas geogri spicienti vix decem dierus possit. Itaque vel ipsum I lapsum esse, ab aliis scil. inductum, vel quadragia itinera adverso flumine esse, valde exigua, praes multae amnis ambages Utut de his statuis, in Her nihil mutandum esse, re nuit Ukert: Geogr. d. ( Roem. III, 2. p. 189 coll. idemque sensit Hansen, p hoc loco disquirens p. 4: quadraginta dierum nav componens cum numero qu dierum, quibus mortuorum circumducuntur (Herod. I 71); neque etiam Malden. seq.) neque Kolster (l. l. p. quam in Herodoto mutari · qui si Borysthenem dixit na esse usque ad Gerrhum (IV draginta dierum navigatio um intellexisse putandus e Gerrhus, sive fluvium inte terram gentemque inde a vix eo loco poterit poni, qu ster (vid. nott. ad IV, 19), ci Iekaterinoslaw, quae cum absit a Borysthenis ostio ginta dierum navigation opus esse poterit; rectius an cogitaveris de iis regio urbs Kiew nunc est sita, u nuerunt Mannert l. l. p. 8 wald l. l. p. 304. Hansen l. gis septentrionem versus ( ram quaeri vult in gubern

Μέξει φράσαι. φαίνεται δὲ φέων δι' ἐρήμου ἐς τῶν γεωργῶν Σκυθέων τὴν χώρην · οὖτοι γὰρ οἱ Σκύθαι παρ' αὐτὸν ἐπὶ δέκα ἡμερέων πλόον νέμονται. μούνου δὲ τούτου τοῦ ποταμοῦ καὶ Νείλου οὐκ ἔχω φράσαι τὰς πηγάς · δοκέω δὲ, οὐδὲ οὐδεὶς Ελλήνων. ᾿Αγχοῦ τε δὴ θαλάσσης ὁ Βορυσθένης φέων γίνεται, καί οἱ συμμίσγεται ὁ Ὑπανις, ἐς τωυτὸ ἕλος ἐκδιδούς. τὸ δὲ

nigow, ad urbem Orel et Kursk usque illam quidem pertinentem. Idem vir doctus inde etiam desertam terram, quam permeat Borysthenes ad Scytharum agricolarum regionem perveniens, quaeri vult in gubernio Minsk et Smolensk.

ές τῶν γεωργῶν Σκυθέων] Conf.
nott. ad IV, 17. 18. — φαίνεται
είων, recte monente Hansen. l. l.
Pag. 22, est idem fere atque φανεθος ίσι είων: satis constat s. manifestam est fluere per desertum in Scytharum agricolarum regionem.

diss supra IV, 18 posuit, vix tanti est, ut obtrectemus scriptori alias diligentissimo. Nec sane Herodotum sibi obloqui contendit Voelcker. I.l. p. 175, cum unius diei iter, quod ad Hylasam Noster retulerit, si adiciatur, undecim dierum exsistat summa itineris usque ad Olbiopolitas; qui si non ună supputetur dies, decen dierum. Illa autem undecim dierum itinera Mannert. IV. p. 96 centum sequare milli urr. geogr. et ad regio nescirca Kiew usque pertinere.

Ver la zug αυτον valent: iuxta eum.

D πωρ αὐτὸν valent: iωτία εωπ.

D νίνου δὲ τούτου — τὰς πηγας]

Nilo couf. II, 34 ibiq. disputt.

Sthenis fontes Herodoto fuisse

gnitos, nemo mirabitur, qui,

usque illa aetate Graecorum coio terrarum septentrionem vervaluerit, satis respexerit. Nec
gis Straboni, aliis veterum illi

otuere. Cf. Mannert. IV. p 224

1., Tzschucke ad Melam nott. ex1. l. p. 31 seqq. Nunc satis

stat, eos in gubernio Smolensk,

agro Sendomirensi, scaturire.

S τώντο έλος έκδιδούς] i. e. in dem lacum se exonerans. Ad usum stribi έκδιδόναι conf. nott. ad IV, De lacu s. palude Moeotica hîc sententia fuit viri docti Durenu

de la Malle Geograph. physique etc. p. 170; ut sane haec palus olim multo magis extensa fuisse cogitetur. At recte observat Miot, Borysthenes si Herodoti aetate in Maeotidem influxisset, hoc profecto a scriptore accuratissimo fuisse indicatum, qui de Maeotica palude non adhibuisset vocem Elog, minime illam quidem convenientem, sed liμνην, ut IV, 57. 109. Itaque recte Miot sic interpretatur: "il se jette avec lui dans les mêmes marais: stagna paludesque ad Ponti Euxini oras prope ipsa Borysthenis atque Hypanis ostia intelligantur. Ad argumentum conf. Dion. Chrysost. or. 36 init. p. 437 B., Mannert. IV. p. 226, Tzschucke ad Mel. l. l. nott. exegg. p. 32, recte monentem, Herodotea confirmari Dionis I. l. et recentiorum quoque narrationibus, a quibus lacus ille sat amplus dicitur Liman. — Particulae τε - καl in his verbis (άγχοῦ τε δή — παί οί συμμίσγεται) ita sibi respondent, ut commode reddi possint per ubi ibi, hunc fere in modum: "Ubi haud procul a mari Borysthenes fluit, ibi ei miscetur Hypanis." Cf. IV, 199. Nec dispar ea ratio, qua ad tempus referuntur idemque valere videntur, quod οταν et τύτε, ut observat Schweigh. ad IV, 181. Add. IV, 135. III, 76 ibiq. not. V, 86. VII, 12, 23, 217, VIII, 56, 64, 83, et conf. Hartung: Lehre d. Griech. Partik. I. pag. 99. Similem usum particularum ηδη τε sive αμα τε sequente nal vel etiam nal - nal ex Arriano illustrat Ellendt ad Arrian. Expedit. Alexandr. III, 16, 4. Minus accurate Reichard. p. 45 ita hunc locum vernacule expressit: "Der Borysthenes geht nahe an das Meer heran, der Hypanis in denselben und beide in einerlei See."

μεταξύ τῶν ποταμῶν τούτων, ἐὸν ἔμβολον τῆς χώο πόλεω ακρη καλέεται έν δε αὐτῷ ίρὸν Μητρὸς ένι πέρην δε του Ιρού έπι τω Τπάνι Βορυσθενείται κηνται. ταῦτα μὲν τὰ ἀπὸ τούτων τῶν ποταμῶν.

τὸ δὲ μεταξύ - καλέεται] Intelligitur terrae tractus medius inter utrumque fluvium in mare procurrens et rostri ad instar in acutum desinens. Pari modo ξμβολον invenias dictum a Dione Chrysost. Orat. 36. T. II. p. 74 et Pausan. V, 15, 6. VI, 20, 10. 13. Supra I, 166 ο εμβολος de navis rostro; de quo conf. Gregor. Cor. de dial. Ion. §. 108. p. 514.  $I\pi$ πόλεω (de qua forma vocis conf. Bredov. p. 139) ἄκρη convenit cum eo promontorio, cui nunc nomen Stanislaus Cap, auctore Muraview. Apostol. Reise d. Taurien etc. pag. 12, qui totam hanc regionem accurate

ab Herodoto describi addit.

έν δε αὐτῷ ίρὸν Μητρὸς ενίδρυται] Gaisf. e duobus libris exhibuit: έν δε το ίρον Δήμητρος ενίδρυται. Matthiae: έν δὲ αὐτῷ ίρὸν Δήμητρος ενίδουται. Ας Δήμητρος, quod praeter Aldinam Sancrofti liber aliique libri Parisini praebent, recentiores editores retinuerunt, probantibus Mannert. IV. p. 83 et Boeckh. in Corp. Graecc. Inscr. II. pag. 86. Equidem e Mediceo, Florentino, aliis reduxi  $M\eta\tau\varrho\dot{o}_S$ , cuius ipsius interpretamentum habeo lectionem Δήμητρος, invectam nimirum ab eo, qui de Graeca dea Cercre, Graecis Ponti accolis culta, cogitaverit. At, si quid video, hic cogitandum de es dea, quae variis nominibus per Asiam, minorem potissimum, culta (v. c. Cyzici; IV, 76, aliis locis) inde in oppositas quoque Ponti oras fuit transvecta. Ad Panticapaeum inscriptio reperta est dedicata Myτοι Φουγία, vid. Corp. Inscr. Graecc. nr. 2107, b. (Vol. II. pag. 1001). Hinc iure lectioni Mnzoos patrocinantur Ukert. (Geograph. d. Griech. u. Roem, III, 2. pag. 451), Kochler. (Mem. sur l. course - Achill. p. 128) atque Creuzer. (Annall. Heidelbergg. 1822. pag. 1236 seq.), Baccho, qui Sabos dicitur, addi monens sive nutricem sive matrem //ippam, quae ea-

dem apud Orphicum poëts [43], 4) χθονία μήτης; ind polai nomen repetendum. I colligas, in hac Ponti ora ( regione sacra Phrygia et mature introducta esse. que Thracicam sive Phry consedisse admixtis Grac nis. Quin in Olbiae nus repertis caput invenimu Phrygiae, muracea corons Itaque haud iniuriâ Cybek telligi vult Reichard, p. 4 Vorhalle p. 57. 177, qui lectione Μητρός standu pro totius operis sui consi tione de Indica dea, omni tura rerum parente Indisc lonis ad has regiones adv gitare mavult. — In seq επὶ τῷ Τπάνι, ubi male υπὸ τῷ Τπάνι. Cf. IV, 1 σθενείται dedit Gaisfordia ante eum Schweighaeuse centiores edd. inde a Bel ουσθενείται exhibuerunt; unum certum, hoc vocabu sis vocalibus apud Nost scribendum, ut recte monui pag. 190. Tu conf. Herod 18. 78. 79. Cr. ad h. l. cor Matthiae Animadverss. in E mer. p. 110, ad Hymn. in 18, Rambach. De Mileto ei lon. p. 56 seq. et Raoul-Ro stoire de l'établiss. d. col. C p. 315 seqq.

ταύτα μέν τὰ ἀπὸ τούτω ταμών] In hisce verbis c nente Schweigh., idem vi dixisset τὰ περί τούτους τ μούς, ut IV, 195 coll. VII, ferunt quoque Aristoph. l νόμος τις ένθάδ' έστὶ κείμι των τεχνών. - τούτων et et paulo antea cum Gaisi pro τουτέων; in anteceder tinui κατοίκηνται a Dinde tum in κατοικέαται, vid.

111, 97.

Μετὰ δὲ τούτους πέμπτος ποταμὸς ἄλλος, τῷ οὔνομα 54 Παντικάπης. ὁ έει δὲ καὶ οῦτος ἀπὸ βορέω τε καὶ ἐκ λίμνης. καὶ τὸ μεταξὺ τούτου πε καὶ τοῦ Βορυσθένεος νέμονται οί γεωργοὶ Σκύθαι ἐκδιδοῖ δὲ ἐς τὴν Τλαίην, παραμειψάμενος

### CAP. LIV.

πίμπτος ποταμός ἄλλος] ἄλλος numeris sic iungitur I, 197. Affert Larcher Asschyl. S. c. Th. 488. Sophocl. Antig. 1304. Eurip. Suppl. 871.

τώ ούνομα Παντικάπης] Observat Struve Spec. Quaest. Her. I. pag. 20 (Opusce. II. p. 282), in tali formula plerumque omitti verbum έστί, imperfectum 7 v minime. Cf. IV, 178. V, 52 etc. Supra IV, 18 additum invenimus usitai. De ipso fluvio conf. Mela II, 1, 49 (,, Panticapes Noedes Georgosque disterminans'') et Plinius H. N. IV, 12 (26). Apud Dio-nys. Perieget. 311. 316 Panticapes commemoratur fluvius, qui in Ri-pacis oritur et in mare boreale influit; scholiasta tradit fluvium hunc inde a Ripaeis ad Istrum accodere. Stephanus Byzant. s. v. Παντικάzator hanc urbem (in Taurica paeninsula sitam) nomen accepisse scribit ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ Παντικάπου. Aequora Panticapaci novit Arrian. Descript. orb. terr. 440; Panticapi fluenta Princian. Perieg. 306. Quae cum ita sint, certi quid de hoc fluvio constituere vix licebit variasque inde virorum doctorum opinationes attulisse satis habuit Ukert. Geograph. d. Griech. u. Roemer III, 2. pag. 191. Nec certi quid definire voluit Danvillius l. supra 1. pag. 579: id vero recte vidit, de fluvio Samara, quem hîc intelligi voluit Bayerus et nostra aetate intelligi volunt Eichwald (Alte Geograph. d. Casp. Meer. pag. 305) et Wheeler (Geography of Herodot. p. 148 seq.), sermonem esse non posse, si quidem ea, quae Herodotus de Panticape tradit, hunc fluvium non longe a mari remotum Borystheni se admiscere satis docent, Samara sutem multo superius ad se-Ptentrionem in Borysthenem influit, ideo ut de tali rivo cogitari nequeat:

quod idem statuit Mannert. IV. p. 76 seq. In quo Larcherus obloquitur, in cursu fluvii indicando veteres labi potuisse scriptores quamvis concedens. Quamobrem Rennel. p. 407 l'anticapen pro uno quodam Borysthenis brachio habet; quem fluvium Cosaccorum (Kockasoff s. Konscanodo) nunc dici, Borystheni supra catarractas se admiscentem, contenderat De Brosses (Mcm. de l'Acad. d. Inscr. XXXV. p. 526). Post Gatterer. (Thracien nach Herod. und Thuevd. pag. 19) Reichard pag. 48 fluvium Konskoje s. Konka hic intelligi putat, cui sententiae accedunt Hansen, l. l. pag. 46 coll. 23 et Kolster. l. l. pag. 21, quoniam hie fluvius non longe a mari abesse et cum Borysthene iungi dicitur: idque unum cum Herodoti verbis convenire videtur, nisi fluvium prorsus interiisse dixeris. Heeren. (Ideen I, 2. p. 257) unum ex iis fluviis, qui magis meridiem versus cum Borysthene iungantur, sive Sula, sive Psol, pro Panticape haberi posse arbitratur, Voelcker. Myth. Geogr. I. pag. 177 unum ex iis rivulis, qui circa Borysthenis ostia defluant, Kara Deresi, aut Helin Deresi, aut alium quendam nobis non cognitum. Rivulum Ingulez proposuit Lindner: Skythien des Herodot etc. p. 50. Alia affert Tzschucke ad Melae l. l. pag. 25 seq. nott. exegg. Equidem in tanto virorum doctorum dissensu quid ipse statuam, vix habeo, accuratiora exspectanda esso ratus ab iis, qui has ipsas regiones accuratins, quam adhuc factum est, aliquando perlustrabunt: ad verum autem magis mihi accedere videtur eorum virorum doctorum sententia, qui rivum hunc non ita longe remotum a mari quaerendum esse censent. - Mox scripsi cum Schweigh., Gaisf. et recentt. edd. offer de nal ούτος pro: βέει μέν γάρ και ούτος, quod ipsum retinuerat Matthiae.

55 δε ταύτην τῷ Βορυσθένει συμμίσγεται. Εκτος δε 1 ποταμός, ος ὁρμᾶται μεν έκ λίμνης, διὰ μέσων δε τὰ δων Σκυθέων ξέων έκδιδοι κατὰ Καρκιντιν πόλιν, ἐ

#### CAP. LV.

Τπάκυρις ποταμός] Male olim Τπάκαρις, conf. IV, 47. 55. 56. Pertinet huc Melae locus II, 1, 40: "Sinus Carcinites. In eo urbs est Carcine, quam duo flumina Gerrhos et Hypacaris uno ostio effluentia attingunt, verum diversis fontibus et aliunde delapsi." Danvill. l. l. pag. 580 huc refert Ptolemaei Carcinitin: duos in recentioris actatis mappis indicari geographicis rivulos, qui coniuncti sub nomine Calanza eo loco in mare exeant, ubi Carcine sita fuisse perhibeatur. Gatterer. l. l. pag. 19 fluvium a Russis nunc dici monet Moloschnye Wody, a Tartaris Suthsu. Atque observante Mannert. IV. pag. 77 eo loco, quo Herodotus ponit, invenitur sane rivulus, qui per aestatem aquis privatus verno tempore eo magis crescat ob imbres decidentes; quo ipso tempore forsitan Herodotum fluvium vidisse suspicatur. Reichardo pag. 51 Hypacyris ille est rivulus, quem mappae geographicae in amnem Asis Utluk (qui Plinii est Acesines, codem statuente) influere ostendunt. Eichwald, l. l. pag. 305 in tota illa regione, ubi Hypacyris quaerendus foret, cum nullus adhuc reperiatur fluvius, excepto uno rivulo, aquis fere destituto, quem Tartari Kanilschak vocitent, vix aliud nobis relinqui existimat, nisi ut Hypacyrin, qui olim fluxerit, postea exsiccatum esse statuamus, aut Herodotum in hoc fluvio describendo lapsum esse existimemus, quippe quem confuderit cum eo fluvio, cui nunc nomen Ingulez, quique nunc a septentrione urbis Cherson in Borysthenem influat, neque, ut de Hypacyri Noster tradit, in sinum Carcinitem. Malden (l. l. pag. 351) in mappis geographicis rivulum se invenisse scribit prope vicum Kalantchok, intra Cherson et Perecop, eundemque convenire posse putat cum Hypacyri, quem

pro fluvio Ingul haberi vul l. l., pro fluvio Donetz Ha pag. 26 coll. Kolster. l. l Tu conf. etiam Tzschuck l. l. nott. exegg. pag. 23 Geograph. d. Griech. u. I 2. pag. 192 seq., qui vete ptorum allatis testimoniis decernit in tali re, quae dem sententia vix unquan

dum perduci poterit. έκδιδοί κατά Καρκινίτ Cf. IV, 99. Kaquivitic. urbs, memoratur a Stephai et quidem ex Hecataco, fragmenta retulit Klausen KEONIVITIV commemorat A Peripl. Pont. Euxin. §. 30 Mueller. (Geogr. Gr. mi 395); Καρκινίτιν haud se ctius edidit R. Hercher. i Scriptt. minn. (Lips. 1854) §. 19 Peripli. Melae l. l. et (12) 26 est Carcine urbs, 1 Carcina; unde sinus adiac nites (de quo Strabo VII. p pag. 471 C. et pag. 308 a nomen tulit, qui nunc voci Perccop s. Akmeschid. Nu hac in regione ipsi Herode detur, cognita urbis vestig esse observat Mannert. 1 245, nisi ad locum Kipl multi putei antiquitus fossi bem sitam fuisse existim nunc Goesleme s. Giuesler Tzschucke nott. exegg. 1. l. pag. 22. 23 et conf. ( quae de his disputarunt G graph. Graecc. minn. III. et Mueller: Geogr. Gr. miz 395 seq. De his quoque vix constare nobis posse p

ές δεξιὴν ἀπέργων] i. a. relinquens, sive magis ad v dextra, ad dextram partem to orientem versus, ut volunt l. l. et Reichard. l. l., He Graecum hominem, hace sc respicientes. Ad locution ξιὴν conf. Schaefer. ad

ων τήν τε Τλαίην καὶ τὸν Αχιλλήτον καλεόμενον Δρόμον. μος δε Γέρρος ποταμὸς ἀπέσχισται μὲν ἀπὸ τοῦ Βορυσθέ-56 κατὰ τοῦτο τῆς χώρης, ἐς ὃ γινώσκεται ὁ Βορυσθένης:

De ellips. pag. 860 coll. 526. st ad απέργειν Herod. II, 99 nott. - De Hylaea diximus τὸν Αχιλλήτον καλεόμενον .] Locum, in quo Achillem sina instituisse ferunt, descrilela II, 1, 50 seq. coll. Plin. IV, (12) 26. Strab. VII. p. 307 et 473. Arrian. Peripl. §. 21 mf. Gail. T. III. pag. 130 seq.). Peripl. §. 11, itemque attige-Buripid. Iphigen. Taur. 438 Lycophron. Cass. 192), Dio-Perieg. 307, Ammian. Mar-XX, 8, Priscian. Perieg. 297, Conf. Tzschucke ad Mel. l. l. tregg. pag. 27, Mannert. IV. 227 seq. (qui minus recte hîc ri vult de eo terrae tractu, promontorium Kinburn desikert: Geogr. d. Gr. u. Roem. . pag. 454 seq., Forbiger: d.alt. Geograph. III. p. 1121 intelligitur autem angustus tractus, qui e terra Hylaes Lad IV, 9) in mare produguam tenuem efficit, iuxta continentem et occasum et m versus porrectam, cuius , quae ad occasum spectat, catur Tendra, quae ad oriengit, Djarilgatsch, minor utira caque longiore, quae ⊿çó-ມີໃກ້ເວລ potissimum constitius Noster meminit IV, 76. is antiquissima religione inili Troiani temporibus inertur, cuius post Herodoi prima illius mentio, plures, urimos modo excitavimus, runt. De quo nunc dicere Copiosissime de his omniseruit Koehler. in scriptione iam laudata: Mémoire sur et la course consacrées à etc. etc. Petersbourg. 1827. . Commentt. Acad. Petropoil locum, quem ob inundanaris solique naturam nunsbitatum fuisse iudicat, accuratissime descripsit pag. 27 seq. (s. pag. 551) et potissimum pag. 88 —97 (s. p. 614 seq. 766), aliamque omnino nunc huius terrae conditionem esse, atque quarto ante Chr. n. fuit saeculo, negat.

### CAP. LVI.

Γέρρος ποταμός απέσχισται μέν u. t. l.] i. e. Gerrhus (de quo vid. nott. ad IV, 19) separatur a Borysthene eo fere loco, usque ad quem ipsc Borysthenes est cognitus (cf. IV, 53 ibiq. not.). Moneo ob Reichard. sic interpretantem: "der Gerrhus wendet sich vom Borysthenes ab bei der Gegend vorbei, wo man den Borysthenes erblickt!" Multo melius loci sensum cepit Langius, vernaculus interpres. Etenim de sensu verbi ἀπέσχισται dubitare non sinunt duo Nili ostia s. brachia απο τοῦ Σεβεννυτικοῦ ἀποσχισθέντα, ut Noster scribit II, 17, itemque Aristotelis locus, quem attulit Kolster. l. l. pag. 22, in Meteorol. I, 13, ubi de Araxe: τούτου δ΄ ὁ Τάναϊς αποσχίζεται μέρος ών είς την Μαιώτιν λίμνην. Itaque Gerrhus fluvius, qui a Borysthene απέσχισται, i. e. separatus, diremptus est, pro brachio Borysthenis erit habendus, qui quod in Hypacyrin influere dicitur, id utique vel magis mirum: adeo ut Herodotum sive eum, a quo haec tradita Noster accepit, erroris nota absolvi vix posse credam. Ac falso tradi Gerrhum in Hypacyrin influentem statuit quoque Rennel. pag. 409. Pro és ö, quod omnes codd. tenent, Struve (l. l. pag. 43 s. Opuscc. II. p. 314) reponi vult: ¿ç rò vel ¿ç οσον, hoc loco et IV, 71. VII, 50, qui éç o non nisi in tempore indicando adhiberi posse statuit. Equidem cum recentt. edd. libros scriptos sequi malui in his locis, in quibus ipsi Struvio dubitari posse videbatur, cum fieri possit, ut & o, nisi forte és ocor scribendum sit,

ἀπέσχισται μέν νυν έκ τούτου τοῦ χώρου, οὖνομα α περ ὁ χῶρος αὐτὸς, Γέρρος. ὁ έων δ' ές θάλασσαν ο τε τῶν Νομάδων χώρην καὶ τὴν τῶν βασιλητων Σκυ 57 διδοῖ δὲ ἐς τὸν Ὑπάκυριν. "Ογδοος δὲ δὴ Τάναῖς πι δέει τὰ ἀνέκαθεν ἐκ λίμνης μεγάλης ὁρμεώμενος, ἐκ

non ad certum aliquod nomen relatum, sed sic adverbialiter positum, vulgari temporis notione ad spatium translata, dixerit Herodotus. Hunc secutus est Dindorf. in Commentat. de dialect. Herodoti pag. XIX. — De Scythis Nomadibus conf. IV, 19; de Scythis regiis IV, 20.

ούνομα δὲ ἔχει — Γέρρος] Haud scio an huc spectet glossa Stephani Byzantini: Γέρρος, τόπος καὶ ποταμὸς προσεχής τῷ Βορυσθένει ὁ πολίτης Γέρρος. Ubi ex Herodoto IV, 71 Γέρροι scribi vult Stiehle in: Schneidewini Philolog. X. pag. 222. Quo mihi haud opus videtur. De ipsa voce Γέρρος quae protulit Neumann: Die Hellenen im Skythenl. I. pag. 242, malim apud ipsum legi.

#### CAP. LVII.

Τάναις ποταμός] Cf. IV, 20. 21. 45 (ubi dicit ποταμόν τον Μαιήτην). 100. 123. Mel. I, 19, 135. Arrian. Anab. III, fin. Quem nunc vocari Don nemo nescit; de cuius nominis etymo conf. nott. ad IV, 48. Mannerto auctore IV. p. 78 ipse Herodotus haud vidit hunc amnem, ad cuius ripas nulla fuerit Graecorum colonia; unde factum existimat, ut eum sine dubio confuderit cum Volga. Cf. IV, 123 ibique nott. Veterum et recentiorum testimonia de Tanai exhibent Tzschucke ad Mel. l. l. nott. exegg. p. 639 seq. Vol. III. P. II et Forbiger: Handb. d. alten Geogr. III. p. 1114, eademque etiam persecutus est Ukert: Geograph, d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 194 seq. De quo fluvio quae tradit Herodotus, haud conveniunt cum iis, quae nunc de hoc fluvio eiusque cursu cognita habemus. Nostrum scriptorem non melius quam alios, qui de hoc fluvio antiquitus retulerunt, edoctum fuisse merito statuas:

nec mirum in diversas viros doctos nostrae as quae de Tanai h. l. pen dotus, explicare tentari (Skythien d. Herodot. fluvio Donetz cogitabat; pag. 27 in hoc fluvio sup gae et inferiorem Ta coniungi putabat; in a Kolster. l. l. p. 23. 25 sea

verbo indicasse satis er ος δέει τα ανέκαθεν ι γάλης δομεώμε**νος] ά***νέ***π** hîc accipiendum, aliter cent grammatici. Cf. no De Tanais fontibus alii dunt: e lacu profiuere Herodoto Ephorus stat Chii Descript. orb. vs. brachium esse dixerun Eretriensis (vid. Scyme Aristoteles (Meteorol. ] etiam de his Tzschucke nott. exegg. p.640 seqq. min. T. II. p. 401, c plures lacum, unde pr tur fluvius, in Tartaria que Russiae finibus coll lacum ipsum esse Ca: quod olim canali quoda paludi iunctum fuerit, c reau de la Malle Geogr. 165 seq. Ritter (Vorba coll. Reichard. p. 51 1. l.) hîc cogitare vult de qui dicitur (Iwan s. Osero), in continiis gub aesan et Tula. Voe Geogr. I. pag. 189 seq. minus consentanea sibi detur indeque Tanain I alium esse fluvium op: Volgam. Mannerto que Herodotus in Tanai for lapsus esse videtur. cı Tanais fonte ille habue Kama haud dubie fue Sauromatis vid. nott. ad

μέω ετι λίμνην καλεομένην Μαιήτιν, η ούρίζει Σκύθας τε τους βασιλητους καλ Σαυφομάτας. ές δε Τάνατν τουτον άλλος κοταμός εσβάλλει, τῷ οῦνομά ἐστι Τορις. Τοτσι μεν δη οὐνο-58 μαστοίσι ποταμοίσι οῦτω δή τι οι Σκύθαι ἐσκευάδαται. Τοτσι δε κτήνεσι ἡ ποίη ἀναφυομένη ἐν τῆ Σκυθικῆ ἐστὶ ἐπιχολωτάτη κασέων ποιέων, τῶν ἡμεις ίδμεν ἀνοιγομένοισι δε τοισι κτήνεσι ἔστι σταθμώσασθαι, ὅτι τοῦτο οῦτως ἔχει.

Teyes] Reliqui hoc, quamquam motatur ex uno libro Toyns et pro-mm erat scribere Zvoyis, ut infra legitar IV, 123, haud rara literarum confusione, de qua conf. nott. ad Ctesiae fragmm. pag. 90, Koeppen. Nordgest. d. Pont. p. 62 et olim Gatterer. in Comment. societ. Gotting. XIV. pag. 36. Qui idem Gatterer. (Thracien nach Herod. u. Thucyd. p. 19) hie de fluvio Donetz cogitat, probantibus Mannerto IV. p. 79 et Voelckero Myth. Geogr. I. p. 178 seq., qui tamen fluvium Syryin, de quo IV, 123, bene distingui vult. Reichard pag. 52 admonet fluvii Irgiz, qui Volgae misceatur supra Saratow ab oriente. Eadem fere statuit Hansen. l. l. pag. 29. Quod si probemus, Rerodotus mirum sane errorem commisisse putandus erit. Nec meliora his se proferre posse profitetur Kolster. l. l. pag. 21. Equidem de hoc quoque fluvio ea valere credam, quae modo de Tanai posui.

## CAP. LVIII.

τολοι μεν δή οὐνομαστοῖσι ἐστενάδαται] i. e. his igitur fluviis maxime memorabilibus Scythia hunc sene in modum est instructa. Simili forma ac potestate ἐσκευάδαται II, 136, ἐσκευάδατο VII, 62. 66. 86 coll. I, 188. VII, 61. Tu vid. Bredov. pag. 328.

interpolation in the second of the second o

memorat [Ex Pont. III, 1, 24. 8, 16. 9, 37. IV, 10, 18]. Atque hacc sententia verbis sequentibus quoque consentanea. Quare in ea acquievit Schweigh., quem secutus est Miot sic interpretans: "une herbe, qui a la propriété de produire une très grande qualité de bile chez les bestiau.r., itemque Italus interpres: ,,l' crba germinante nella Scizia, hà fra tutte l'erbe per noi conosciute la virtu d' aumentare la bile." Qui idem herbas in regionibus stagnosis incultisve, quales habuisse fertur Scythis, crescentes ad bilem animalium, quae istis alantur, maxime augendam valere subiicit. Quae cum ita sint, satis patet, neque scribendum esse ευχιλωτάτη, ut olim quis coniecit, neque ἐπιχνοωτάτη vel ἐπιχλοωτάτη, ut proposuit Negris (in textu ipso vulgatam retinens, quam explicuit: ἐπιτήδειος είς τὸ νὰ αὐξήση τὴν χολὴν), neque ἐπιχιλωτάτη, neque έπιχυλωτάτη, ut placuit quoque Ukerto in: Geographie d. Gricch. u. Roem. III, 2. pag. 250 seq. (ob νομάς εὐχύλους, i.e. pascua succi plenissima apud Clement. Alexand. Paedag. I. p. 127, observante Wesselingio), neque εὐχυλοτάτη (quae optimum praeberet succum), ut placuit Valckenario, qui Athenaeum citat II. p. 58 E. 68 F. Nam huiusmodi herbae si hoc loco designarentur, quarum virtus sane non tam externo ex habitu, quam e sectione cognosci queat, minus bene convenient sequentia, quibus testatur Herodotus, ex apertis inspectisque animalium intestinis de herbarum indole coniici posse. — ἀνοιγομένοισι Suidas (s. v. ανοίγει Τ. I. p. 236) interpretatur σχιζομένοις. De dativi usu cf. nott. ad 11, 2.

59 Τὰ μὲν δὴ μέγιστα οῦτω σφι εὖπορά ἐστι, τὰ νόμαια κατὰ τάδε σφι διακέεται. Θεοὺς μὲν μούνοι [λάσκονται, 'Ιστίην μὲν μάλιστα, ἐπὶ δὲ Δία τε καὶ Γὴ ζοντες τὴν Γῆν τοῦ Διὸς εἶναι γυναϊκα, μετὰ δὲ τούτοι λωνά τε καὶ Οὐρανίην 'Αφροδίτην καὶ 'Ηρακλέα κα τούτους μὲν πάντες οἱ Σκύθαι νενομίκασι' οἱ δὲ κο

### CAP. LIX.

Τὰ μέν δη μέγιστα οῦτω σφι ευπορά έστι] i. e. "Maximis igitur hisce utuntur commodis." — Ad Ιλάσκονται in seqq. conf. Eustath. ad Homer. pag. 978, 18 s. 967, 1. Idem ver-bum Herodotus adhibuit in deorum cultu I, 50. 67. IV, 7 coll. V, 47. Tu vid. Homer. Ili. I, 100. 147. 386. 472. Od. III, 419. - έπὶ δὲ hîc valet deinde, tum vero, ut in simili lo-cutione  $\pi \varrho \delta \dot{\varepsilon}$ . Cf. VII, 219. VIII, 67.93.113, alia apud Schweighaeus. in Lex. Herod. — Quod ad deorum nomina attinet Graeca, Scytharum numinibus tributa, quorum nomina Scythica mox afferuntur, Herodotus es certe dixit Graecorum numina, ad quorum vim et potestatem Scythica numina proxime accedere putabat: haec vero ipsa numina si respiciamus, vix aliunde atque ex Asiae mediae regionibus repetere licebit, adeo ut neque ad Slavicam, neque ad Fennicam neque ad Mongolicam Tartaricamque stirpem regrediendum sit, vel si statuas, inter eas gentes, quae communi Scytharum nomine comprehenduntur et hoc libro recensentur, inveniri utique, quae vel Slavicam vel Fennicam vel denique Mongolicam et Tartaricam originem habeant. Etenim Ιστίην, quam primo loco inter Scytharum numina Noster refert, ad ignem eiusque cultum mihi referre posse videor, valde propagatum inter Medos, Persas, alias Asiae gentes vel ante Zoroastris religionem, in qua ignis summum locum obtinuit; Δία τε καὶ Γην coelum ac terram significare vix dubium, Απόλλωνά τε καὶ Ουρανίην 'Αφροδίτην Solem et Lunam; de Herculis cultu apud Scythas conf. infra IV, 82 et supra IV. 8. 9 ibique nott.; de Martis cultu

apud gentes bellicosas ce ibique nott.; de Neptuse utique erit statuere, quen an referas ad Scytharu maris Caspici vel Ponti E accolas.

Oὐρανίην 'Αφροδίτην] scripsi pro vulg. οὐρανίη supra 1, 105. 131 ibique Panticapaeum invents to Graeca, in qua com 'Αφροδίτη Οὐρανία' A vid. Franz. Elementt. Epig 304; de Venere apud Graaccolas culta conf. Boeck Inscr. Graecc. nr. 2120 2109. 2125.

2109. 2125. και 'Ηρακλέα και 🔏 Ritter. Erdkunde II. p. 8 cam illam refert famam maxime pervulgatam de dam sapientissimo, qui s rit actate et apud Phoer tur Malek art-es, apud Gr cules, apud Romanos M alios Graecos Scythasque que alio loco II. p. 793 tum ad Chalybum genter Scythicam, Ponti accols tractandi arte praestante quo codem relata vult, qu exstant IV, 62 (ubi vid apud Ammian. Marcell. 2 673 de Hunnis Martem 🕏 terram fixi specie colenti νενομίκασι] Sic infra νομίζουσι ποιέει**ν et:** νομίζουσι. Cf. IV, 63 et 131. Mox cum recentt. e καλεόμενοι, quod a plur et edd. vulgo abest. Unci exhibuit Dietsch. καλεύμε καλεύμενος, dedit Dindor Scythis regiis conf. nott. Observat Goerres, loco dando, eadem fere, quae h. l. referantur, de Mon

βασιλήτοι Σκύθαι και τῷ Ποσειδέωνι θύουσι. οὐνομάζεται δὲ Σκυθιστί Ἱστίη μὲν Ταβιτί, Ζεὺς δὲ ὀρθότατα κατὰ γνώμην γε

in fama gentis indigena. Cr. praeteres ad haec conferri vult Hummel. Compend. Deutsch. Alterth. cap. V. §. 7. pag. 80 seq et Inghirami Monumenti etruschi. Degli spechi mi-

stici tab. VIII. p. 161.

οθορμάζεται δε Σπυθιστί] Si verum est, quod paulo antea monui, Scythica numina ex Asia media repetenda videri et ad terras a Medis, Persis, aliis habitatas olim pertinere, ipsa quoque nomina Scythica his diis tributa ex illarum gentium linguis repetenda erunt: quae linguse cum vix accuratius nobis cognitae sint, satis patet, quam difficile sit bace Scythica nomina commode explicare, ad quae rite explicanda una Zendica lingua aut si placet Sanscritana etiam aliquid opis praestare poterit: nec mirum, eos, qui aliam Scythicis gentibus tribuerent originationem, earum diis quoque aliam originem adscripsisse aliaque ratione haec deorum nomina explicare studuisse. Sic, ut alios taceam, Dankowszky (Fragmente z. Gesch. d. Völker ung. u. alavisch. Zunge. Presburg 1825), item que Schaffarik : Slavische Alterthi mer I. p. 283 seq. e Slavica lingua has deorum appellationes explicare instituerunt, e Fennica s. Tschu-die Kruse (Urgeschichte d. Esthnisch. Volksstamm. p. 278 seqq.), e Mongolica Neumann (Die Hellenen im Skythenlande I. p. 187 seqq.), cains rationes satis redarguit A. Schiefner l. l. pag. 539 seqq. Nos, mis his omnibus, probabiliora semur eaque tantum afferamus, la e ad Herodotum explicandum et probandum, quantum id quidem lera poterit, aliquid faciant; de ipso tharum sermone quae nobis e ecis scriptoribus vel inscriptioiib us constant, nomina praesertim pria, ea collegit fere omnia atque Plicare studuit Boeckh in Corp. Criptt. Graecc. Vol. II. pag. 110

Taβιτί] Refert huc De Brosses m. de l'Acad. d. Inscr. XXXV.

p. 497 vocem Thanist et Tham - est, qua iustus sive perfectus indicetur ignis: itemque Themiscyram (i. e. Themidis urbem) adeoque Thermodon pro Thémo-don (Themidis fluvium), cum Themis cadem sit atque Vesta. Anquetil, quem laudat Goerres Mythengesch. I. pag. 198 (notante Cr.), et hanc vocem et caeteras e lingua sacra l'ersarum (Zend) explicare studuit. Quo auctore  $T\alpha$ βιτί, tabad, i. e. calefactus; Παπαίος a Baba, pater; 'Απία terra ab Apria, pulvis; Óltoguoos Apollo a Doethre, i. e. oculus; Αρτίμπασα Venus Urania (ab Artpada), i. e. magna regina, ut apud Mongolos; Θαμιμασάδας Neptunus (a Tuman zadeh), i. e. purtun adiurans. Attuli haec, quae quam dubia quamque incerta sint, neminem fugere potest: nec magis iam afferant aliorum opinationes ad Fennicam, Slavicam, Mongolicam stirpem regredientium. Istiny paulo ante diximus ad ignem spectare eiusque cultum, per Asiae mediae gentes celebratum et inde ad Scythiae gentes translatum: itaque Zeuss (Die Deutsch. u. ihre Nachbarstämme p. 286) vocem Ταβιτί e Persica lingua repeti vult, in qua invenitur tabiden ("leuchten, glänzen, erwärmen") et tabaniden ("leuchten, glänzen machen"), comparatque adeo Latinas voces: tepidus, tepor, tepere, de quibus etiam adinonuit Ramshorn in: Synonymik d. Lat. Sprache II. p. 614. Cuius vocis radicem in Sanscritana voce tup (i. e. calere) quaeri inde volunt; conf. Grimm: Geschichte d. deutsch. Sprache p. 231, Bohlen (Ueber Zusammenhang d. Ind. Sprache mit der Lithauisch. in: Histor. u. liter. Abhandll. der deutsch. Gesellsch. zu Königsberg, von Schubart I. nr. IV. p. 123 seqq.), qui Ταβιτί ad Sanscritanam vocem retulit talpati, i. e. calefacientem. Quae omnia apte referri poterunt ad eius deae appellationem, quae Vestam declarat ignisque significationem continet. Itaque non erat, cur Brandstaeter (Scythicc. p.

την έμην καλεόμενος Παπαΐος, Γη δε Απία, Απόλι

48) miraretur, apud Scythas, qui Nomades maximam partem fuerint, coli Vestam, deam foci familiaris. Ad hanc vero Scytharum Vestam refero etiam Ιστίην την Σκυθέων βασίλειαν, quae infra IV, 127 comme-moratur. Sacerdos Εστιαία votum faciens μητρί Φουγία invenitur in inscriptione Graeca ad Panticapaeum reperta: vid. Corp. Inscr. Graecc. nr. 2107, b. (Vol. II. p. 1001). 1nde etiam Zamolxin, Getarum deum (IV, 94), Diodorus I, 94 vocat την x οινην Έστίαν. Caeterum hanc 'Εστίαν eandem esse puto, de qua Cicero De nat. deorr. II, 27: "in ea dea, quae est rerum custos intimarum, omnis et precatio et sacrificatio extrema est." Ad quem locum iam Davisius plura scriptorum Graecorum attulit testimonia, quae ab hac dea sacrificandi principium factum esse ostendunt indeque etiam declarant summum locum inter deos caeteros huic numini tributum.

καλεόμενος Παπαίος] Cum Gaisf. et Matth. reposui καλεόμενος, quod meliores libri ferebant, non improbante Schweigh., qui in textu vulgatam retinuit lectionem καλέεται. Respicit huc Eustath. ad Homer. Ili. p. 565, 7 s. 429, 3 et in Orat. VI. pag. 39, 50 ed. Tafel. In voce  $\Pi\alpha$ παίος, sive Παππαίος, ut apud Origen. exstat contr. Cels. V. pag. 609, Patris nomen inesse patet, qui idem, monente Eustathio, non tantum  $\Pi \alpha$ - $\pi\alpha\varsigma$ ,  $\Pi\alpha\pi l\alpha\varsigma$ ,  $\Pi\dot{\alpha}\pi\pi\alpha\varsigma$  dicebatur, verum etiam  $H\ddot{\alpha}\varsigma$  s.  $H\ddot{\alpha}$ , ut mater Ma. Ac praeterea huc referunt Iovem Πάπαν a Bithynis cultum itemque Attin, sic dictum teste Diodor. III, 57, et lapidem, in quo mentio θεοῦ παπαίου. De quo love plura attulit Schneidewin. in: Philolog. III. pag. 256, inscriptionem quoque proferens Graecam in Phrygia repertam et publicatam a Leake, quae dedicata est  $\Pi \alpha \pi i \alpha \Delta i t$ ; tu conf. etiam Maury in: Revue archéologique 1852. Ianv. pag. 613. Et recte quoque monuit Boeckh. in Corp. Inscriptt. Graece. Vol. II. p. 111, vocis Παπαίος radicem, quae patrem et

lovem designat, in frequentem reperiri Graecos quoque prop bus ipsis Olbiopolitar quae in inscriptionib Παπίας, Πάππος, Πά pag. 287 hoc Iovis S comparavit cum radio quam omnipotentis de ficationem apud Per vult; affertque idem r nomen Babai apud Jo: Gett. cap. 54. Bohler critanam vocem Papis cum Παπαίος refer (Baltische Studien X 96) hunc Iovem Scyt dit cum Germanorus ptentrionalium gentit

De voce 'Απία, qu ficatur, Kruse in: B chentl, Nachricht. IV disputat, ut Apia id atque Opis s. Upis, t rae nomen. Ac spon ceam, in mentem verillud: ἐξ ἀπίης γῆς 49. Odyss. VII, 27, teres grammatici mo Freytag. ad Iliadis I conf. etiam supra no De Apia disputavit ç in: Wien. Jahrbb. Vo

Oltógros Vocatt apud Origen. c. Cels. Γοιτόσυρος apud Hei ob digamma Acolicur iectum. E Graeco ety petere studet Alberti in quo explicando no tiero successisse scri qui ipse memorabilem profert inter Gudiana ubi Ολτόσκυρος cogn Dianae et Apollini Mi auctore (Erdk. II. pag pag. 208. 268), qui Ap rum Dianaeque cultur lis ac Lunae refert sa s. Γοιτόσυρος non a deus Buddha, qui iden matarum, aliarum ge trionalium deus Tyr, dan: de quo conf. K

Μετυρος, Ούρανίη δε 'Αφροδίτη 'Αρτίμπασα, Ποσειδέων δε Θαμιμασάδας. ἀγάλματα δε και βωμούς και νηούς οὐ νομίζουσι κοιέειν πλην "Αρετ' τούτω δε νομίζουσι. Θυσίη δε ή αὐτη πᾶσι 60 κατέστηκε περί πάντα τὰ ίρὰ ὁμοίως, ερδομένη ώδε. τὸ μεν

eget. d. Pont. p. 72. Equidem malim de eo numine solari cogitare, quod variis sub nominibus cultum per Asiae mediae regiones invenitar, idque etiam confirmari puto inscriptione illa Graeca, quae Θεά Σε-lipy Οίτοσπύρα και Απόλλωνι Οί-Corp. Inser. Gracec. nr. 6013. Vol. III. p. 824; unde forma Οἰτόσκυρος recta esse videtur Franzio respicienti ad voces Σπύρος et Θεμίσπυρα. Nec vero etiam desunt, quae Herodoteam formam Olrósvoos ab omnibus codd. allatam commendent similia, quae profert Zeuss. l. l. pag. 289: quibus adde vocem Olrólivos apud Pansan. IX, 29, 8, a Siebelisio iam comparatam cum Herodotea voce, in qua Zeuss l. l. alteram quasi speciem dei solaris Persarum (,, eine Nebengestalt des persischen Sonnensottes") agnosci vult vel potius ap-Pellationem utrique numini (Apollini et Dianae) communem.

Αφτίμπασα] Ita plures libri itemque Hesychius. Alii 'Λοίππασα, alii cum Origen. l. l. 'Λογίμπασα. Sed his lectionibus nihil tribuendum esse censuit Boeckh. Corp. Inser. Grace. Vol. II. p. 111 seq., praesercum duae exstent inscriptiones, quarum altera dedicata est Θες Αρ-τία ασα, altera Διὶ πατρίω και Αρασα (nr. 6014, a. et b. operis lauiati). De ipsa voce haec Boeckhius: ne άρτιν coelum, πασα fortasse Zeuss. l. l. Persica affert art Basa, quae in haud paucis nomini-Persarum occurrunt. De ipsa , quae sic appellatur, iam supra Duimus: quam Dianam interpre-M. E. Meyen: De Diana Taup. 6, ad ipsam vocem Aprepus Diciens; alii Tellurem significari Pinati sunt adeoque Germanorum Terthon: conf. Brandstaeter Scythic. - 50. — Neptuni nomen Θαμιμασάexhibui, optimorum codd. au-

ctoritate probatum; Sancrofti liber cum aliis quibusdam Θαγιμασά, Origenes l. l. Θαγιμασάδα. Quod equidem cum recentioribus editt. omnibus dedi, retineri quoque vult Boeckh. l. l. Vol. II. pag. 112, qui Plinium affert in Hist. Nat. VI, 7 (§. 20) scribentem, Scythas vocare "Maeotim Temarundum, quo significant matrem maris." In qua voce prior pars Teme, aeque ut in Herodotes voce Oau, Boeckhio significare videtur mare: ad alteram partem μασαδας idem vir doctus recte affert Herodoteum nomen Όκτομασάδας IV, 80, quod eandem partem retinet, quam qui ad Zendicam radicem muzdão (deus) retulerunt, ad verum utique accessisse videntur: adeo ut θαμιμασάδας maris deum declaret. Conf. Hitzig: Urgeschichte der Philist. pag. 231 et Zeuss. l. l. pag. 287, qui huc etiam refert nomen gentis Persarum Θαμαναίοι apud Herodot. III, 93. - In proxime seqq. pro Λοηί revocavi cum recentt. edd. Λοεί, ut IV, 62, ubi etiam "Aonos, quod olim legebatur, mutavi in Aosos; conf. Bredov. p. 258.

### CAP. LX.

περὶ πάντα τὰ [ρὰ] i. e. in omnibus sacrificiis s. sacris, in omni sacrificiorum genere, sive huic sive illi deo fiant. Moneo id ob Larcherum, cui [ρὰ sunt loca sacris faciundis destinata. Sequens ἐρδομένη ex h. l. Wesseling. ad IX, 19, ubi similiter [ρὰ ποιεῖν, coll. VI, 57. Supra I, 130 Noster θυσίας ἔρδειν, quae in mentem revocavit Homerica III. I, 315. II, 306. XI, 707. Odyss. VII, 202. Quod sequitur: τὸ μὲν Γρήϊον αὐτὸ ἔμπεποδισμένον τοὺς ἔμπροσθίους πόδας, indicat victimam, quae pedes anteriores habet constrictos; pari fere modo IV, 60 ἔμπεδεῖν, compedibus vincire.

Ιρήτον αὐτὸ ἐμπεποδισμένον τοὺς ἐμπροσθίους πόδας ὁ δὲ θύων, ὅπισθε τοῦ κτήνεος ἐστεως, σπάσας τὴν ἀξ στρόφου καταβάλλει μιν, πίπτοντος δὲ τοῦ ἰρητου ἐι τὸν θεὸν, τῷ ἄν θύῃ καὶ ἔπειτα βρόχφ περὶ ὧν ἔβ αὐχένα, σκυταλίδα δὲ ἐμβαλων περιάγει καὶ ἀποπνίγ πῦρ ἀνακαύσας οὕτε καταρξάμενος οῦτ ἐπισπείσας.
 61 ξας δὲ καὶ ἀποδείρας τράπεται πρὸς ἔψησιν. Τῆς δὲ Σκυθικῆς αἰνῶς ἀξύλου ἐούσης ὧδέ σφι ἐς τὴν ἔψη

σπάσας τὴν ἀρχὴν τοῦ στρόφου] attracto capite loramenti interpretatur L. Bos. Observv. critt. cap. 2, probante Valckenario, qui την άρχὴν τοῦ στρό pov Herodoto esse observat το ἄκρον τοῦ δεσμοῦ, funis extremitatem. Intelligitur enim funiculus, quo victimae pedes constricti sunt; huius extremam partem sive initium (τὴν ἀρχὴν) sacerdos manibus tenet atque attrahit, adeo ut victima stans procidat in terram. Hinc in Lex. Seguier. p. 113, 30 στρόφον τὸν δεσμόν . Ἡρόδοτος; et Glossa Herodotea, quam ex uberiori quodam scholio imperite excerptam dicit Schweigh. στρόφος τὸ περί τὴν κεφαλὴν στρόφιον, ὅ ἐστιν ἐρεοῦν. Plura si quis quaerat de voce στρόφος, is adeat Thesaur. Ling. Graec. T. VII. p. 890-892 ed. Dindorf. De verbo καταβάλλειν de victimis adhibito, quas mactaturi deiiciunt, nonnulla attulit Strange in: Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Supplem. III. pag. 566. — In seqq. συνταλίς dicitur vectis: vid. Thes. Ling. Graec. VII. pag. 468 ed. Dindorf.

περὶ ὧν ἔβαλε] Cf. nott. ad I, 194. Ad verbi κατάρχεσθαι usum cf. nott. ad II, 45. IV, 103. Wesselingius h. l. citat Kuster. ad Aristoph. Aves 960 ot Valcken. ad Eurip. Phoeniss. 576. Pertinet enim hoc verbum ad sacrorum initia indeque ad ipsam victimae mactandae consecrationem, quae fit molâ salsâ, qua victima adspergitur, et pilis e fronte evulsis s. abscissis atque in ignem in ara accensum coniectis, ut recte monuit Kuster. l. l., cui add. Nitzsch. ad Homeri Odyss. III, 439 seqq. p. 220, C. Fr. Hermann: Gottesdienstliche

Alterthüm. §. 28. not. 12. lustrali aqua sive vino, qu conspergatur, sermo esse: cet tale quid cogitasse Schweighaeuser. in Lexic. II. p. 25. Indicatur enin stratio s. libatio verbo is quod Noster simili modo IV, 62 et II, 39: quo loco rum sacra describuntur, il lita, ut primum ignem in s dant, deinde adducta vi consecratâ vini libationes (οἶνον κατά τοῦ ξοη**ΐου ἐπ** τες): quemadmodum ho loco id fit, ubi primum iz accenditur, tum victima tur et libatio fit; quibus peractis mactatio ipsa loc Ad verbum αποδείρειν con IV, 64. V, 25.

### CAP. LXI.

αίνως αξύλου ἐούσης] D νῶς diximus ad IV, 52. mentum cf. Mel. II, 1 sub cubi usque eo steriles a ut, qui habitant, lignorus ignes ossibus alant." Ide Aelian, N. A. XII, 34, H ut videtur ante oculos hab θαι ξύλων ἀπορία, ἄτινα θύσωσι, τοις αὐτῶν όστέο Alios locos, Ovidii praes Scythia arborum inope Ukert: Geograph. der G Roem. III, 2. pag. 248. 1 Euripides Iphigeniam fat tem (Iphigen. Taur. 218 a 134): νῦν ở ἀξείνου πόι δυσχόρτους οίκους ναίς Herodoti locum retulit Mu Sed Herodotum haec dice

ον εξεύρηται. ἐπεὰν ἀποδείρωσι τὰ ἰρήτα, γυμνοῦσι τὰ ἐκτῶν κρεῶν ἔπειτα ἐσβάλλουσι, ἢν μὲν τύχωσι ἔχοντες, λέβητας ἐπιχωρίους, μάλιστα Λεσβίοισι κρητῆρσι προσικένος, χωρὶς ἢ ὅτι πολλῷ μέζονας ἐς τούτους ἐσβάλλοντες νου, ὑποκαίοντες τὰ ὀστέα τῶν ἰρητων. ἢν δὲ μή σφι παρῆ ὑρης, οὶ δὲ ἐς τὰς γαστέρας τῶν ἰρητων ἐσβάλλοντες τὰ κρέα

m loca ipsi cognita respicere ait annert. IV. pag. 71, cum de silvis is Valschiae, Poloniae atque etiam tasiae (quae terrae ad veterem ythiam pertinuisse putantur) nihil ecognitum habuerit. At meridiolibes in Russiae tractibus, mame illis quidem planis, ac praeme in regionibus Ponto vicinis tas Graecis coloniis occupatas Noromino novit et h. l. respexit) imaeque quanta nunc sit lignominosia quis nescit? Ad quae piciens Noster verissime haec resee putandus erit.

i liβητας έπιχωρίους] Praepositam is his vocibus vulgo praetam e Florentino libro Gaisf. Cit, ita ut hae voces antecedenta μεν τύχωσι έχοντες adnedae sint; equidem cum Matth. beantt. edd. retinui ές, vel proverba sequentia ές τούτους.

verba sequentia és τούτους. scripsi προσικέλους, ubi vulgo Fauxélove; conf. nott. ad III, 81. Lesbiis crateribus sive poculis piura non constant, nec quidn hac de re allatum reperi in m. Lesbiacc. libro, qui Berolini prodiit. Vini feracem fuisse inm vinumque etiam in alias rees deportatum esse novimus, ipsos incolas comissationibus tos. Vid. ibid. p. 97, 122. Inde da, vasa, alia id genus in Lesbo aborata et inde exportata fuisse tirum. Ac memoratur apud Atheim XI. p. 486 A. B Λέσβιον, ποov eldos, quod certe indicat pewe quoddam poculorum genus ac insula sive inventum sive cipue usitatum. Conf. Krause siolog. pag. 136, 148. His igiesbiorum crateribus forma quisimilia fuisse Noster enuntiat us. lebetes, in quibus Scythae em victimarum coquunt: id

quod plane congruit cum Germanorum antiquorum more, qui in re sacra etiam huiusmodi lebetibus utuntur, in quibus carnem, plane ut Scythae, coquunt (εψουσι, nos: kochen, sieden), neque vero, ut aliae gentes, assant (nos: braten). Monuit J. Grimm: Deutsche Mytholog. p. 49 ed. sec. Quare Klemmio accedere non possum (Culturgeschichte VIII. p. 11) cogitanti h.l. de eo more gentium rudium, quo carnem ad epulas sic parant, ut vel exsiccent supposito igne ac fere torreant vel subassent: qualia apud Americae et Australiae gentes reperiuntur. Caeterum ipsi Athenienses teste Philochoro (apud Athen. XIV, 72) Horis sacrificantes ούν οπτώσι, άλλα ξψουσιτὰ πρέα. — Ad verba χωols η ότι conf. Herodot. I, 94. IV, 82. Verba υποκαίοντες τὰ όστεα valent: ossa sub lebetibus posita accendentes, adeo ut ligni, quo carent, loco adhibeant ossa animalium, quae mactantur. Adhuc in Mongolorum sacris ossa igne comburi observat Neumann: Die Hellenen im Sky-

thenl. I. p. 260 seqq.
οί δὲ ἐς τὰς γαστέρας κ. τ. λ.] De particula de conf. nott. ad II, 39. Ad argumentum loci haec scribit Wesselingius: "Sunt in Aelian. N. A. XII, 34 hinc derivata. In pellibus coquendi morem Arabes Beduinos probasse Reiskius significavit; Scotos olim etiam Barnesius ad Euripid. Cyclop. 359 et hunc usque in diem Tartarorum plures Witsen in: Tartariae Descript. pag. 659." Quibus Larcherus addit Ezechielis locum XXIV, 5. Apud Mongolos quosdam bestiarum carnem in ipsa earundem pelle coqui observat Gmelin: Reise d. Sibir. III. p. 74 seq. - In soqq. χωρείν valet capere, continere,

ut I, 51. 70. 192.

πάντα καὶ παραμίξαντες ὕδωρ ὑποκαίουσι τὰ ὀστε 
θεται κάλλιστα αί δὲ γαστέρες χωρέουσι εὐπετι 
ἐψιλωμένα τῶν ὀστέων. καὶ οῦτω βοῦς τε ἐωυτὸν 
τὰ ἄλλα ἰρήῖα ἐωυτὸ ἔκαστον. Ἐπεὰν δὲ ἐψηθῆ τὰ 
σας, τῶν κρεῶν καὶ τῶν σπλάγχνων ἀπαρξάμενος, 
ἔμπροσθε. θύουσι δὲ καὶ τὰ ἄλλα πρόβατα καὶ ἴππο 
τῶν κτηνέων, τῷ δὲ δὴ "Αρει ὧδε. Κατὰ νομοι 
τῶν ἀρχηΐων ἐσίδρυταί σφι "Αρεος ἰρὸν τοιόνδε. 
φάκελοι συννενέαται ὅσον τ' ἐπὶ σταδίους τρεῖς μι

τών κρεών καὶ τών σπλάγγνων άπαρξάμενος],, carnium et viscerum prosicias deo oblatas ante se (nescio an in ignem) proiicit. Conf. III, 24. Aliud est κατάρχεσθαι IV, 60, quod fit, priusquam mactatur victima; aliud nunc ἀπάρχεσθαι, mactatâ et cocta victima." Schweigh. Tu vid. etiam IV, 188. De igne, in quem carnium prosiciae sint coniectae, valde dubito; ipsius loci hunc esse sensum credo: is, qui sacrum fecit, carnium et viscerum prosicias deo oblatas et inde quasi consecratas ante sc proiicit; quod opinor ad eum morem spectat, quo victimae partes deo consecratas aliasque res diis oblatas in aërem coniiciebant, vid. nott. ad IV, 62 ibique laudatum Neumann (pag. 260 seq.), qui cum hac Herodoti narratione confert, quae similia de Mongolorum sacris retulit Gmelin:

Reise durch Sibirien III. p. 22—25.

Θύουσι δὲ καὶ τὰ ἄλλα πρόβατα]
Respicit Eustath. ad Homer. Od. p.
1649, 6 s. 384, 14, ubi pro καὶ ἔπους invenitur ἔππους δὲ, quod probat vir doctus in Ephemerr. Ienenss.
1817. nr. 162. pag. 356. De voce πρόβατα vid. nott. ad I, 133. Pertinet hue Bekker. Anecdd. Gr. pag.
112, 1 Πρόβατα πάντα τὰ τετράποδα Ἡρόδους τετάρτω.

#### CAP. LXII.

Κατὰ νομούς] i.e. in singulis pracfecturis s. nomis, interprete Valckenario. Ac nemo nescit, Aegyptum κατὰ νομούς esse divisam, quibus singulis νομάρχαι (II, 177), qui ii-

dem apud Scythas co IV, 66. Apud quos praefectura sive pago mes et άρχείονι struem Marti consecrat χείον, quod alias cu senatores s. magistrat significare constat (v 35, 9. VII, 6, 2. Klug De polit. Carthagg. pe quae plura in Thes. St Vol. II. p. 2288 conge de loco quodam intelli divo, ubi Scythae, qui tur aedibus, ad res pul das ac deliberandas Hinc recte Langius red Schoell.interpretatus platz, quod adeo pra forma Herodotea do1 χε: ον (ut πουτανή τον, id genus) conf. Bredov tivus έκάστοισι pende δουται, a quo eodem dativus σφι, isque al det; unde haec totius sententia: per singulos in curiis (singulis in lo convenire solent magi que populus) crectum Martis sacrum B. templu genitivum τῶν ἀρχη vult cum xarà vouove. "nach den Provinzen o gen ihrer Regierung und tung", quod vel ob in tivum εκάστοισι displic ipsa vocis αρχείον noti φουγάνων φάκελοι]

s. sarmentorum, surcu Hinc recte Ammonius c τος δε ελασσον άνω δε τούτου τετράγωνον άπεδον πετι, και τὰ μεν τρία τῶν κώλων έστι ἀπότομα, κατὰ δε τὸ βατόν. Ετεος δε εκάστου άμάξας πεντήκοντα και έκατὸν υσι φρυγάνων ὑπονοστέει γὰρ δὴ αἰεὶ ὑπὸ τῶν χειμώ- Ἐπὶ τούτου δὴ τοῦ ὄγκου ἀκινάκης σιδήρεος ϊδρυται ἀρ-

φάπελος explicat φορτίον Vid. Herod. IV, 67. Eurielop. 241. Plutarch. Vit. Fab. ap. 6. Thucydid. II, 77, ubi terpretes, qui etiam de ipsa scriptura, quae rectius cum il instituitur. monuerunt; kelian. N. A. VI, 61. X, 10. mam συννενέαται vid. nott. 4. II, 135. Affert quoque Hehace Anonymus in Crameri d. Oxoniens. I. p. 301, Lyrico falso adscribens, itemque L magn. pag. 599, 33, Euad Ili. VII. p. 566, 17 s. 689, Ad 800v ts (ferme, circiter) II, 5. 30. II, 78. 96. 99 etc. ar Homerus dixit Odyss. XIII, σον τ' έπλ ημισυ. s de Elaccov] In his verbis, altitudinem istius congeriei stadiis minorem fuisse vult otas, haeret Wesselingius, artus omnino pedum cubitomodus, quo minorem illam indicaret scriptor, deficere u. "Suspicari possis, ΰψος Μου έλασσον scripsisse Hero-: sed et hoc incredibile, ad I fere altitudinem evectam mensam illam struem, in terssimum, quae ligno carebat ]." Schweigh. Libri scripti rata lectione omnes convequam cum edd, recentt, reti**ius** duxi, quandoquidem Hein universum tantum declahi velle videtur, struis altin non parem esse longitudini adini, sed minorem inveniri. ero ad ipsam struis formam , quae superficiem habet plaquadratam, tria vero latera ipta, ut uno tantum a latere ere possis: id utique similia quandam praebet cum iis , quales pyramidali fere fortructos per diversas Ameri-

cae partes nuper invenerunt, adeoque ipsarum pyramidum molem nos in memoriam revocare potest. Conf. Klemm. Culturgeschicht. VIII.p. 11. In seqq. pro απεδον aliquot libri έπίπεδον. At bene Hesych. I. p. 431 απεδον όμαλον, Ισόπεδον, έπίπεdov. De loco plano s. de planitie invenitur I, 110. IX, 25. 102. Quare inter voces, ubi αλφα intensivum reperitur, recte retulit Doederlein. in Commentat. de άλφα intens. Graecc. (Erlang. 1830) pag. 13. -Verba: αμάξας - έπινέουσι φρυγάνων significant: superne imponunt, in superficie accumulant plaustra sarmentis repleta. Similia quaedam vid. in Thes. Ling. Graec. III. p. 1711 ed. Dindorf.

ύπονοστέει γὰρ δὲ] Hoc intelligendum de strue, quae a tempestatibus hibernis deorsum quasi eat s. subsideat indeque magis magisque s. paulatim minor fiat. Cf. I, 191, ubi hoc verbum dicitur de fluvio, qui regreditur s. decrescit. Ad nostrum locum haud scio an magis pertineat Suidas: ὑπονοστῆσαι ὑποκαταβῆναι.

Eni τούτου δη τοῦ ὅγκου κ. τ. λ.]
i. e. in huius igitur molis superficie
ensis ferreus isque vetustus (ἀρχαίος,
ut I, 105. IV, 117) erigitur (s. erectus
stat) a singulis (civitatibus s. pagis).
Libri quidam pro ὄγκου exhibent σηκοῦ (ut sacellum s. locus septus intelligatur), ex interpretamento, ut recte statuit Wesseling. ὄγκος hic indicat molem, tumulum. Alias vocis
significationes attigit Wyttenbach.
ad Plutarch. Moral. I. p. 185. 579.

άκινάκης σιδήφεος] De acinace, Persico ensis genere, dixi ad III, 118 et 128. Ad argumentum loci praeter Suid. s. v. I. p. 84 et Bekker. Anecdd. p. 364, 30 (ἀκινάκης: μικον δόφυ Περσικών) et Etymol. p. 48, 31 Herodotea tangentes cf. Mela

πάντα καὶ παραμίξαντες ῦδωρ ὑποκαίουσι τὰ ὀστέα. θεται κάλλιστα αί δε γαστέρες χωρέουσι εύπετέω έψιλωμένα τῶν ὀστέων. καὶ οῦτω βοῦς τε έωυτὸν ἐ τὰ ἄλλα Ιρήϊα έωυτὸ εκαστον. Ἐπεὰν δὲ έψηθη τὰ κ σας, τῶν κρεῶν καὶ τῶν σπλάγγνων ἀπαρξάμενος, 6 ∥ ξμπροσθε. θύουσι δὲ καὶ τὰ ἄλλα πρόβατα καὶ ῖππου Τοίσι μέν δη άλλοισι των θεων ούτω θύουσι των ατηνέων, τῷ δὲ δὴ "Αρει ώδε. Κατὰ νομούς Ι τῶν ἀργητων ἐσίδουταί σφι "Αρεος Ιρὸν τοιόνδε. φάκελοι συννενέαται οσον τ' έπι σταδίους τρείς μπκ

τών κρεών και τών σπιάγχνων άπαρξάμενος],, carnium et viscerum prosicias deo oblatas ante se (nescio an in ignem) proiicit. Conf. III, 24. Aliud est κατάρχεσθαι IV, 60, quod fit, priusquam mactatur victima; aliud nunc ἀπάρχεσθαι, mactatâ et cocta victima." Schweigh. Tu vid. etiam IV, 188. De igne, in quem carnium prosiciae sint coniectae, valde dubito; ipsius loci hunc esse sensum credo: is, qui sacrum fecit, carnium et viscerum prosicias deo oblatas et inde quasi consecratas unte se proiicit; quod opinor ad eum morem spectat, quo victimae partes deo consecratas aliasque res diis oblatas in aërem coniiciebant, vid. nott. ad IV, 62 ibique laudatum Neumann (pag. 260 seq.), qui cum hac Herodoti narratione confert, quae similia de Mongolorum sacris retulit Gmelin: Reise durch Sibirien III. p. 22-25.

θύουσι δε καὶ τὰ ἄλλα πρόβατα] Respicit Eustath. ad Homer. Od. p. 1649, 6 s. 384, 14, ubi pro και ίππους invenitur ίππους δέ, quod probat vir doctus in Ephemerr. Ienenss. 1817. nr. 162. pag. 356. De voce πρόβατα vid. nott. ad I, 133. Pertinet huc Bekker. Anecdd. Gr. pag. 112, 1 Πρόβατα πάντα τὰ τετράποδα ' Ηρόδοτος τετάρτω.

#### CAP. LXII.

Κατὰ νομούς] i. e. in singulis pracfecturis s. nomis, interprete Valckenario. Ac nemo nescit, Aegyptum κατά νομούς esse divisam, quibus singulis νομάρχαι (II, 177), qui ii-

dem apud Scythas com IV, 66. Apud quos in praefectura sive pago f mes et άρχείον et struem Marti consecratan zeiov, quod alias curi senatores s. magistratus significare constat (vid 35, 9. VII, 6, 2. Kluge # De polit. Carthagg. pag. quae plura in Thes. Ster Vol. II. p. 2288 co**ngest** de loco quodam intelligo divo, ubi Scythae, qui n tur aedibus, ad res publi das ac deliberandas ec Hinc recte Langius reddi Schoell. interpretatus es platz, quod adeo praet forma Herodotea aozni χε: ον (ut πουτανή ιον, μο id genus) conf. Bredov. tivus έκαστοισι pendet δρυται, a quo eodem a dativus oqu, isque alio det; unde hacc totius l sententia: per singulos p in curiis (singulis in loci convenire solent magist que populus) crectum es Martis sucrum 8. templum genitivum τῶν ἀρχηΐω vult cum κατά νομούς, ε "nach den Provinzen ode gen ihrer Regierung und S tung", quod vel ob inte tivum έκάστοισι displicet ipsa vocis αρχείον notion φουγάνων φάκελοι] i.

s. sarmentorum, surculo Hinc recte Ammonius de

ήνος δε ελασσον - ανω δε τούτου τετράγωνον απεδον πε
α, και τὰ μεν τρία τῶν κώλων ἐστὶ ἀπότομα, κατὰ δε τὸ 
βατόν. ἔτεος δε ἐκάστου ἁμάξας πεντήκοντα και ἐκατὸν 
υσι φρυγάνων - ὑπονοστέει γὰρ δὴ αἰεὶ ὑπὸ τῶν χειμώἘπὶ τούτου δὴ τοῦ ὄγκου ἀκινάκης σιδήρεος ῖδρυται ἀρ-

φάπελος explicat φορτίον Vid. Herod. IV, 67. Euriclop. 241. Plutarch. Vit. Fab. ap. 6. Thucydid. II, 77, ubi erpretes, qui etiam de ipsa criptura, quae rectius cum i 1 instituitur. monuerunt; ielian. N. A. VI, 61. X, 10. mam συννενέαται vid. nott. 4. II, 135. Affert quoque Hehaec Anonymus in Crameri l. Oxoniens. I. p. 301, Lyrico falso adscribens, itemque magn. pag. 599, 33, Euud Ili. VII. p. 566, 17 s. 689, Ad Soov te (ferme, circiter) II, 5. 30. II, 78. 96. 99 etc. #Homerus dixit Odyss. XIII, τον τ' έπι ήμισυ. : δὲ ἔλασσον] In his verbis, altitudinem istius congeriei stadiis minorem fuisse vult tus, haeret Wesselingius, rtus omnino pedum cubitomodus, quo minorem illam indicaret scriptor, deficere r. "Suspicari possis, ΰψος lov Elaccov scripsisse Herosed et hoc incredibile, ad fere altitudinem evectam mensam illam struem, in tersimum, quae ligno carebat . Schweigh. Libri scripti ata lectione omnes convequam cum edd, recentt, retiius duxi, quandoquidem Hein universum tantum declabi velle videtur, struis alti-1 non parem esse longitudini 1dini, sed minorem inveniri. ero ad ipsam struis formam , quae superficiem habet plaquadratam, tria vero latera pta, ut uno tantum a latere re possis: id utique similiı quandam praebet cum iis quales pyramidali fere for-

tructos per diversas Ameri-

cae partes nuper invenerunt, adeoque ipsarum pyramidum molem nos in memoriam revocare potest. Conf. Klemm. Culturgeschicht. VIII.p. 11. In seqq. pro απεδον aliquot libri έπίπεδον. At bene Hesych. I. p. 431 απεδον όμαλον, Ισόπεδον, επίπεδον. De loco plano s. de planitie invenitur I, 110. IX, 25. 102. Quare inter voces, ubi ἄλφα intensivum reperitur, recte retulit Doederlein. in Commentat. de αλφα intens. Graecc. (Erlang. 1830) pag. 13. -Verba: ἀμάξας — ἐπινέουσι φουγάνων significant: superne imponunt, in superficie accumulant plaustra sarmentis repleta. Similia quaedam vid. in Thes. Ling. Graec. III. p. 1711 ed. Dindorf.

ύπονοστέει γὰς δὲ] Hoc intelligendum de strue, quae a tempestatibus hibernis deorsum quasi eat s. subsideat indeque magis magisque s. paulatim minor fiat. Cf. I, 191, ubi hoc verbum dicitur de fluvio, qui regreditur s. decrescit. Ad nostrum locum haud scio an magis pertineat Suidas: ὑπονοστῆσαι ὑποκαταβῆναι.

Ent τούτου δη τοῦ ὅγκου κ. τ. λ.] i. e. in huius igitur molis superficie ensis ferreus isque vetustus (ἀρχαίος, ut I, 105. IV, 117) erigitur (s. erectus stat) a singulis (civitatibus s. pagis). Libri quidam pro ὄγκου exhibent σηκοῦ (ut sacellum s. locus septus intelligatur), ex interpretamento, ut recte statuit Wesseling. ὄγκος hic indicat molem, tumulum. Alias vocis significationes attigit Wyttenbach. ad Plutarch. Moral. I. p. 185. 579.

άκινάκης σιδήρεος] De acinace, Persico ensis genere, dixi ad III, 118 et 128. Ad argumentum loci praeter Suid. s. v. I. p. 84 et Bekker. Anecdd. p. 364, 30 (ἀκινάκης: μικοὸν δόρυ Περσικὸν) et Etymol. p. 48, 31 Herodotea tangentes cf. Mela

χαΐος έκάστοισι, καὶ τοῦτ' ἔστι τοῦ Αρεος τὸ ἄγαλμα δὲ τῷ ἀκινάκη θυσίας ἐπετείους προσάγουσι προβάτως

II, 1, 135: "Mars omnium deus; ei pro simulacris enses et cinctoria dedicant hominesque pro victimis feriunt." Ad Herodotum quoque respicere videtur Arnobius advers. gent. VI, 11: ,, ridetis temporibus priscis Persas coluisse fluvios acinacem Scythiae nationes." Unde Lucianus quoque profectus Scytharum deum appellat τον Ακινάκην in Toxar. 38 (ubi cf. Iacob. p. 120). Scyth. 4. Iov. Tragoed. 42: Σκύθαι μεν 'Ακινάκη θύοντες κ. τ. λ., ubi hoc legitur Scholium, ex ipso Herodoto opinor ductum: φρυγάνων φακέλους οί Σκύθαι συννήσαντες καί ύπ' αὐτῶν τῷ ὄγκῷ ἀκινάκην ίδούσαντες σιδηρούν θυσίας ιξπετείους προσάγουσι προβάτων και ζππων, νομίζοντες αύτὸν είναι τοῦ Αρεως τὸ ἄγαλμα. Add. Clement. Alexandr. Protrept. I. p. 40 Pott. Apud Germanorum gentes antiquas similia fere reperiri, ut recte observat Grimm: Deutsche Mytholog. p. 185 ed. sec., ostendunt ea, quae de Quadis scribit Ammianus Marcell. XVII, 12: ,,eductis mucronibus, quos pro numinibus colunt, iuravere se permansuros in fide", ac vel magis quae similia de Alanis praedicat idem Ammian. Marcellin. XXXI, 2: ,,nec templum apud eos visitur aut delubrum :; sed gladius barbarico ritu humi figitur nudus, eumque ut Martem colunt," ubi consul. interprett., Lindenbrog. et Vales. T. III. p. 367 ed. Wagner. Idem de Hunnis testatur Iornandes De Get. 35: de quo conf. Klemm. Attila etc. p. 110 seq. 175. Ac denique apud Wendos in Pomerania palus, cui hastae ferrum erat infixum, pro deo colebatur; vid. Giesebrecht: Baltische Studien VI, 1. pag. 135. Neque huc non pertinent, quae de simili lapidum lignorumque pro diis habitorum cultu apud Graecos Romanosque hic illic tradita inveniuntur, nec magis ea, quae de Carum Iove aliisque numinibus hoc modo repraesentatis et cultis memoriae produntur. Iovis enim, quem Cares colunt, in templo αγαλμα ξί-

φος παρήρτηται καὶ τιμᾶτ μενος Κάριός τε καί Στο narrat Aelian. de N. A. XI conf. etiam Herodot. I, 1 nott. et Longperrier in: Ba chéologique de l'Athen. fra nr. 12. p. 101 seq. Propius ctat, quod, monente Niebu Schrift. I. p. 362, idem M sacri ensis symbolo repr cultus reperitur non sol Hunnos (ut supra vidimus) Attila, verum etiam sub L chane apud Tartaros Mo Chalybum, qui et ipsis Sc censendi sint, quique ferri arte praecellentes ferres qu sis symbola constituerin meminit Ritter: Erdkunde acinace, Persica scil. voce, monens ensem sive cultra tum pugionis sicaeve ad in tibus Scythicis proprium, huc populi illis in Asiae habitantes, ut v. c. Af mati conspiciantur. Tu et nott. ad I, 215 et Hoeck. pag. 294.

τω ακινάκη] Ε libro Fl Sancroft. duobusque aliis νάκη pro vulg. ἀκινάκει; el ibique nott. VIII, 120. Q idem Bredovius, qui aussicari iussit p. 224, mox lit bus invitis pro anivaneos άκινάκεω, id ut recipere trare a me haud potui. dixit ἀκινάκεα in accuse 118 coll. IV, 70 et IX, 1 άκινάκεος quoque dicere cur negemus? Ad verba βάτων καὶ εππων conf. I "Id observo, verba zal τοισδ' acinaces, quos singa gionibus depositos plus ve tur, quam caeteros suae deos, monstrare. Quae, sunt, prohibent omnem novationem." Wesseli: vulg. τοισό equidem cum et Dietsch. dedi τοισίο, Bredov. p. 213.

ταὶ δὴ καὶ τοισίδ' ἔτι πλέω θύουσι ἢ τοἴσι ἄλλοισι θεοἴσι.

δὲ ἀν τῶν πολεμίων ζωγρήσωσι, ἀπὸ τῶν έκατὸν ἀνἄνδρα ἕνα θύουσι τρόπω οὐ τῷ αὐτῷ, ῷ καὶ τὰ πρόβατα,
κεροίω. ἐπεὰν γὰρ οἶνον ἐπισπείσωσι κατὰ τῶν κεφαἀποσφάζουσι τοὺς ἀνθρώπους ἐς ἄγγος καὶ ἔπειτα ἀνεκτες ἄνω ἐπὶ τὸν ὅγκον τῶν φρυγάνων καταχέουσι τὸ
τὸ ἀκινάκεος. ἄνω μὲν δὴ φορέουσι τοῦτο, κάτω δὲ παρὰ
ν ποιεῦσι τάδε. τῶν ἀποσφαγέντων ἀνδρῶν τοὺς δεξιοὺς
γ πάντας ἀποτάμνοντες σὺν τῆσι χερσὶ ἐς τὸν ἡέρα ἰεῖσι,
τειτα καὶ τὰ ἄλλα ἀπέρξαντες ἰρήτα ἀπαλλάσσονται χεἰρ

ικί τὰ πρόβατα ] Relativum tum cum in his stare posse Mruve l. l. I. p. 24, 26 (Opuscc. . 287 — 291), voculam φ vel seiici vel in τω converti vult. iscerunt Dindorf. et Dietsch. m a libris scriptis hîc receon ausus sum. — In seqq. ad foot ef. IV, 59 et de usu citionis in verbis κατά τῶν in II, 39 ibique nott. Cum : ἀποσφάζουσι — ές ἄγγος randa erunt, quae supra le-ΙΙΙ, 11: ἔσφαζον — ές τὸν w, ubi vid. nott. Quo eodem scio an pertineat structura m: καταχέουσι τὸ αίμα τοῦ sog. Ad argumentum loci ttinet, humanas scil. victieythasque ab hoc crudeli sale infames Cr. laudat Wyta. ad Plut. Morall. I, 2. p. **mi de huma**nis Gallorum viquoque admonuit. Addi his it crudelia Mexicanorum saand quos captivis in altiorem religione consecratum pari educti a sacerdotibus macta-; vid. Mueller: Geschicht. d. an. Urreligionen pag. 637. ad Herodotum id pertinebit, arrat Pallas (Nachricht. über ische Völker II. p. 326), Monn morem esse in bello, ut occisum in Martis honorem mo collis fastigio hastae infi-, corde ipso antes exciso et ae potato.

δεξιοὺς ὤμους πάντας ἀποτάs] brachium dextrum intellige o usque ad manus porrectum, ut fere supra II, 121. §. 5. Conf. Elmsley ad Euripid. Bacch. 1127 et Kruse: Urgeschichte d. Esth. Volksstammes pag. 277, qui ωμους etiam de brachio accepit simulque respici vult ad Esthonum superstitionem, qua recto brachio s. pede bona, sinistro mala portendi putaverint. Propius haud scio an huc spectet, quod attulit Neumann (Die Hellenen im Skythenlande I. pag. 251 et 259. 261), apud Schamanos hodieque moris esse, dona diis oblata in aërem proiicere eoque daemones quasi satiare; conf. etiam supra IV, 61 fin.

καὶ τὰ ἄλλα ἀπέρξαντες [ρήια] i. e. ubi caetera quoque solemnia confecerunt. Ita dudum interpretatus erat H. Stephanus in Thes. Append. pag. 484, απέρξαντες h. l. deducens ab ἀπέργω, έργω, facio, conficio, perago, cum deducendum esset a verbo απέρδω. Quod Pauwio placuerat απάρξαντες (ut sensus sit: dein alias victimas mutilantes abeunt), ei refragatur sermonis usus, qui medium flagitat verbum, recte monente Wesselingio, qui, si quid omnino mendosum, mallet ἀπαράξαντες, i. e. ἀποκόψαντες, amputantes et mutilantes. Mihi nil mutandum videtur Stephani interpretationem nunc unice probanti; quod idem, alios ut taceam, placuisse video Schweighaeusero, qui hunc in modum haec verba reddidit: ,,postquam caedendarum reliquarum victimarum finem fecerunt," ut loήια απέρδειν idem fere valeat atque δυσίας ξρδειν (sacra facere, victimas caedere, vid. nott. ad IV, 60, ac praepositio απο perfectionem in63 δε, τῆ ἄν πέση, κέεται, και χωρις ὁ νεκρός. Θυσίαι αὐταί σφι κατεστέασι. ὑσι δε οὖτοι οὐδεν νομίζουσι, ε φειν τὸ παράπαν ἐν τῆ χώψη θέλουσι.

64 Τὰ δ' ἐς πόλεμον ἔχοντα ὡδέ σφι διακέεται. Ἐκ πρῶτον ἄνδρα καταβάλη ἀνὴρ Σκύθης, τοῦ αἴματος ὅσους δ' ἂν φονεύση ἐν τῆ μάχη, τούτων τὰς κεφαλὰς ε τῷ βασιλέι ἀπενείκας μὲν γὰρ κεφαλὴν τῆς ληίης μετ νει, τὴν ἂν λάβωσι, μὴ ἐνείκας δὲ οῦ. ἀποδείφει ε τρόπῳ τοιῷδε περιταμών κύκλῳ περὶ τὰ ὡτα καὶ λι τῆς κεφαλῆς ἐκσείει, μετὰ δὲ σαρκίσας βοὸς πλευρῆ δι

dicet verbique simplicis vim adaugeat.

#### CAP. LXIII.

ούδλν νομίζουσι] Conf. I, 131. IV, 59. 117. Cr. cf. Gottleb. ad Thucyd. II, 38. — κατεστέασι cum Dindorf. et Dietsch. intactum reliqui, ut III, 62, ubi vid. nott. Bredov. scribi vult κατεστάσι.

#### CAP. LXIV.

ωδέ σφι διακέεται] Cod. Mediceus, Florentinus duoque alii praebent διακέαται, quod reiiciendum esse recte monet Bredov. p. 334. Sie etiam supra IV, 45 recte κέεται.

έμπίνει] Indicatur hoc verbo, ut arbitratur Italus interpres, Scytham in vas infudisse inimici sanguinem ac dein bibisse. Mihi deglutiendi vis potius in hoc verbo inesse videtur, quo cum declarari putem, qui cum animi quadam vi et cupiditate potum sumit. Sic apud Lucian. De merced. conductt. §. 18 aliisque locis allatis in Thes. Ling. Graec. III. pag. 879 ed. Dindorf.

βασιλέι] Vulgo τουτέων et βασιληΐ. Tu cf. Struve l.l. II. p. 12. (Opuscc. II. pag. 338.) Ad argumentum Wessel. affert auctorem inter fragmm. Pythagorr. pag. 713: τοι δὲ Σπύθαι καλὸν νομίζοντι, ὃς ἄνδρα κανών, ἐκδείρας τὰν κεφαλὰν, τὸ μὲν κόμιον ποὸ τοῦ ἶππου φορεὶ, ubi, eo-

τούτων τὰς κεφαλὰς ἀποφέρει τῷ

dem monente Wesselingio, κόμιον pars est pellis capiti detractae, crinibus vestita, quae Herodoto χειρό-

μακτρον, mantile, ον τὰς 🛚 τ μάττοντο, ut explicat A Sophoclis verba afferens e (Σκυθιστὶ χειρόμαπτ**ρον** μένος) ΙΧ, 18 (79) **p. 41** XII. p. 524 E. ibique Ca Schweigh. T. VI. p. 393 sych. s. v. Exudiori 784 Τ. II. p. 1222, ubi hace Σκυθιστί χειρομακτρο» τῶν λαμβανομένων πολλο κεφαλάς έκδέροντες **ήσαν** ρομάκτρων έχρωντο. 🗚 que Plinium de Scythis, ribus humanis vescuntur, i Hist. Nat. VII, 2 init. verbum ἀποσκυθίσαι (pe cum crinibus detrahere), q more Scytharum in luctu dendi, sed ab hoc ipso ! more, quo hostium belk ptorum capita pellibus nu que pro mantilibus utere rito repetunt. De quo plui ad Phalarid. Epist. 13. pag Neumann l. l. pag. 305.

έκσείει] extulit, ut Vs vel potius excutit. Comms vocem vulgo positum d Schweigh. et Gaisf., ita tur τῆς κεφαλῆς ἐκσείει α μενος mente subaudiatus ματος aut potius τῆς κεφο pendeat a λαβόμενος atq ad quod mente addas τὸ ở gris quoque explicat: σείω ἀπὸ τὴν κεφαλήν. ἐκσεία centt. edd. exhibui e Flor Sancroft. libro pro vulg. ε΄ tuetur Lennep. l. l. et subintelligi vult τὴν κε

Τεφοί, ὀργάσας δὲ αὐτὸ ᾶτε χειφόμακτφον ἔκτηται ἐκ δὲ τῶν Ταλινῶν τοῦ ἴππου, τὸν αὐτὸς ἐλαύνει, ἐκ τούτου ἐξάπτει καὶ ἀγάλλεται. Ὁς γὰρ ἄν πλείστα δέρματα χειφόμακτφα ἔχη, ἀνὴρ ἄφιστος οὖτος κέκριται. πολλοί δὲ αὐτῶν ἐκ τῶν ἀποδερμάτων καὶ χλαίνας ἐπείνυσθαι ποιεῦσι, συρράπτοντες κατάπερ βαίτας. πολλοί δὲ ἀνδρῶν ἐχθρῶν τὰς δεξιὰς χείρας, νεκρῶν ἐόντων, ἀποδείραντες αὐτοῖσι ὅνυξι καλύπτρας τῶν φαρετρέων ποιεῦνται. δέρμα δὲ ἀνθρώπου καὶ παχὺ καὶ λαμπρὸν ἦν ἄρα, σχεδὸν

του δέρματος. Schweighaeuserum recte secutus est Italus interpres; nincidendo presso le orecchie circolarmente la cute e prendendolo, la acuote dalla testa." Nec aliter fere Miot: "il ecorche ces têtes en taillant la peau en cercle autour des oreilles et la déteche einsi de la partie osseuse." -Ad sagulous citant Pollucem II, 123: Ηρόδοτος δε, Σαρκίσαι, το του δέρματος την σάρχα άφελείν. Cr. confert Posidonii Rhod. fragmm. Pag. 135 seq. ibique Bake. δέψει retinui cum recentt. edd., falsum quod e Florentino dedit Schweig-lacturer, δεψεί. Cum codem Bredovio pag. 75 reieci σαρκήσας, quod pro σαρκίσας inferre voluit Valcke-Barius.

<sup>6</sup>Φγάσας] Sancrofti liber cum alio in contur, Florentinus liber cum aliis dibusdam όργίσας, idque etiam Glossa Herodotea exhibet explicans Ex Porti emendatione fluοράσας, quod Schweighaeusero (in Lex. Herod. s. v.) placeret, nisi endum, ne pro οργάζειν Iones erint ooy/geev. At Ruhnkenio ad aei Lex. Plat. p. 180 οργίσας navidetur ex ὀργήσας a verbo ὀρ-, quo frequentior sane altera invenitur οργάζειν. Cum Tieus exhibeat ὀργάσας· μαλάξας de aque etiam a Suida, Hesychio, afferatur, quos laudavit pluriviro docto id ipsum Herodoto tituendum duxi, quod idem fecit tsch.; Dindorf. retinuit vulgatam 😭 ήσας. Significat autem hoc vermateriam 8. mussam quamlibet bigere, macerare, mollire. Plura

Ruhnken l. l. Tu etiam cf. IV,

έχ δὲ τῶν χαλινῶν τοῦ ἔππου ἐχ τούτου ἐξάπτει] Conferri cum his possunt, quae supra in Persarum rebus referuntur similia III, 118 fin. Apud Americanos homines incultos quae occurrunt similia, attulit Klemm Culturgesch. II. pag. 143

seqq. VIII. pag. 12.

καὶ ἀγάλλεται] i. c. eoque gloriatur. Cf. Herod. IX, 109 et quae ad Thucydid. VI, 41 attulit Duker. Mox scripsi αὐτῶν pro αὐτέων.— Ad ἐπέννυσθαι, cuius loco Sancrofti liber cum aliis quibusdam ἐπέννυσθαι, alii ἐπιέννυσθαι, conf. Bredov. p. 148, quocum vulgatam retinendam duxi. In seqq. vulg. χέρας mutavi in χεῖρας, quod h. l. et cap. C9 praebet Sancrofti liber. Tu vid. Bredov. pag. 159. Inde quoque cap. 71 pro χερὸς edidi χειρός.

πατάπερ βαίτας] Pastorum intelligit laenulas, crassiores ac viliores, e pellibus confectas. Cf. Theocrit. III, 25 ibique Scholia, Pollux Onomast. X, 175. VII, 70 et quae plura inveniuntur in Thes. ling. Graec. II. pag. 48 ed. Dindorf.— In seqq. παίνπτρας Noster dixit tegmina s. opercula pharetrarum; ipsa vox apud Homerum obvia de capitis mulichris tegmine, quo vultus ipsumque caput velatur: conf. Odyss. V, 232 ibique Nitzsch. Aeschyli Pers. 537.

ην ἄρα] Schweigh. e coniectura reposuit ην ἄρα, scil. η λευκοῦ ἀνθρώπου, quod sane durius videtur. Nec magis conveniet Stegeri emendatio (Praef. pag. XV) pro ην ἄρα scribentis εἴη ἄν. Quapropter omnium vetustorum librorum lectionem,

δερμάτων πάντων λαμπρότατον λευκότητι. πολλολ δε α ανδρας έκδείραντες καλ διατείναντες έπλ ξύλων, έπ 65 περιφέρουσι. ταῦτα μὲν δὴ οῦτω σφι νενόμισται. Α τὰς κεφαλὰς, οῦ τι πάντων, ἀλλὰ τῶν ἐχθίστων, ποιει ἀποπρίσας ἔκαστος πᾶν τὸ ἔνερθε τῶν ὀφρύων ἐκκαθαί ἢν μὲν ἢ πένης, ὁ δὲ ἔξωθεν ωμοβοέην μούνην πε οῦτω χρᾶται ἢν δὲ ἡ πλούσιος, τὴν μὲν ωμοβοέην πε ἔσωθεν δὲ περιχρυσώσας οῦτω χρᾶται ποτηρίω. πο τοῦτο καὶ ἐκ τῶν οἰκητων, ἤν σφι διάφοροι γένωνται.

interpunctione (ut recentt. edd. quoque fecerunt) post ην ἄρα posita, cum Matthiaeo equidem restitui, ad quam tuendam quoque faciunt ea, quae excitavit C. Fr. Hermann. ad Lucian. De histor. conscr. pag. 16. 17. 362. Conf. Plut. Fab. Max. 17. Camill. 8. Sed propius huc faciunt praeter ipsius Ĥerodoti locos, qui exstant IV, 45. III, 64, Aeliani eodem fere modo in huiusmodi sententiis generalibus loquentis atque nu ἄρα ponentis (ubi exspectabas ἐστί) loci plurimi, quos attulit Iacobs ad Aelian. N. A. VI, 63. pag. 242 et VII, 4. p. 245: unde satis intelligitur, in Herodoteo loco nihil mutandum esse, quem sic interpretor: "humana pellis et spissa est et candida, adeo ut omnibus inde pellihus propemodum praestet candore." Ad argumentum loci faciunt, quae de Gelonis refert Mela II, I. §. 130, ad IV, 109 afferenda. Apud Mongolos talem excoriationem reperiri testatur Neumann (Die Hellenen in Skythenl. I. pag. 304), insigni quodam exemplo allato. Quod vero Hansen (Osteuropa etc. p. 69) scribit, hanc pellem humanam in ligno expansam videri in supellectili Scytharum fuisse et exhibuisse liquoris utrem (Brantweinschlauch), quem secum semper duxerint, id mihî valde alienum videtur ab iis, quae tradit Herodotus. Nec magis humanae pellis albitudinem, quam narrat Herodotus, retulerim ad praeparationem pellium apud nomades gentes vel ad pelles ovinas initio albas, ut idem fecit vir doctus pag. 70. Animi causa profero, quod excogitavit Kolster

(Jahrbb. f. Philolog. u. F. Suppl. XIII. p. 55), qui pe humanas expansas pro ve beri vult, quae eo modo, Turcas hodieque caudae honoris causa ante Scyths ceres sint gestata. — Ad δ τες ex antecedentibus supp μα τῶν ἀνδρῶν. ἐπ΄ ἔππα equis insidentes, ut III, 86

### CAP. LXV.

Αύτὰς δὲ τὰς κεφαλάς τάδε] i. e. ipsis capitibus ciunt. Nec alia duplicis a ratio IV, 166 coll. VII, It verba seqq. ἀποπρίσας 🐉 τ. 1. haec adscripsit W "Serrâ postquam abscider infra supercilia, expurgat tis calvam: έππαθαίρει no proxima, sed κεφαλάς aut Barbaram consuctudinem nos, Longobardos, Avare ros tramissam) habet Strab p. 460 s. 300, atque alii, c cap. 26" [ubi conf. nott.] particularum utv et de in seqq. conf. Werfer, Actt. p nacc. I. pag. 96 et Herod 165. V, 73. Vid. etiam II, nott. Ad vocem ωμοβοέην 9 ibique nott.

ην σφι διάφοροι γένων vim vocis διάφοροι conf. V que nott. et II, 30. Ipsius tentia hace est: Idem quoqu si qui efamiliarum numero ip exstiterunt s. si quando disco inter et familiares quaedam Ubi έπ τῶν οἰπηῖων ex bre

ἐπιποατήση αὐτοῦ παρὰ τῷ βασιλέι. ξείνων δέ οι ἐλθόντων,
τῶν αν λόγον ποιέηται, τὰς κεφαλὰς ταύτας παραφέρει καὶ ἐπι
311 λέγει, ῶς οι ἐόντες οἰκήτοι πόλεμον προσεθήκαντο, καί σφεων
αὐτὸς ἐπεκράτησε, ταύτην ἀνδραγαθίην λέγοντες. "Απαξ δὲ 66
τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκάστου ὁ νομάρχης ἕκαστος ἐν τῷ ἑωυτοῦ νομῷ

tis quedam sermonis explicandum:

τών αν λόγον ποιέηται] Deest subiceti qui dicitur nominativus, plane ut II, 47 et IV, 67 in fin. Add. II, 70 (ibique nott.), ubi similis observatur transitus a singulari numero ad pluralem atque nostro loco, ubi in fine sententiae additur Lipone; plurali numero, ad omnes ilos, qui talia peragant, spectante. Que proxime antecedunt verba: κα το επικρατήση αυτού παρά τώ famili, i. e. atque quando regis indicio alter alteri in potestatem est tradis, recte Miot sic Gallice reddidit: "qui-ont été remis en leur pouoir par le iugement du roi" et in adnotatione tuetur hanc interpretationem contra Larcheri errores. In eundem sensum haec expressit Italu interpres. Langius sic vernaculo sermone haec reddidit: ,.und wenn er ihn überwunden hat vor dem Köwe." Minus recte, men quidem sen-tentia. Namque παρά τῷ βασιλέϊ an aliter fere accipiendum atque in, 160: παρά Δαρείφ πριτή. Vid. l, 32 ibique nott.

\*\* \*\*Qoseθήκαντο] i. e. susciturunt, excitarunt. Cf. VII, 229 μηνιν προσθέσθαι, quo utroque loco inter προς et προ libri scripti fluctuant. De qua confusione conf. Duker. ad Thucyd. III, 44 coll. Herod. VI, 21. πόνον είθεσθαι (laborem in sc suscitive) dixit Thucydides I, 28 coll. II, 37. I, 144. — Articulum την aute σαγαθίην in vulgata additum staidem cum recentt. edd. abieci. On f. Sauppe ad Xenophont. Memoabill. IV. 6, 15.

### CAP. LXVI.

νομάοχης] Cf. IV, 62. — In seqq. orentino duobusque aliis Parisidedi: τοι σι ἄνὸρες πολέμιοι

αραιρημένοι έωσι, ubi pro τοίσι vulgo οσοις οή, unde Schweighaeuserus reposuit τοίσι αν (ob sequens έωσι), quem sequitur Gaisford., cum αν et δη saepius in codd. confundantur teste Porsono in Tractt. pag. 182. Gaisfordium secuti sunt Dindorf. quoque et Dietsch., qui loco prorsus gemino IV, 46 particulam av addere ausi non sunt, quae si hoc nostro loco addenda est, altero quoque loco, cuins ratio prorsus cadem est, addi debebit. Equidem, libris omnibus invitis, neutro loco particulam hanc inserendam duxi, quandoquidem haud desunt loci, qui tali in structura voculam av subinde omitti declarant, ut II, 85, ubi vid. nott. Atque infra hoc ipso in capite voculam αν in verbis οσοι δε αν αὐτῶν Mediceus, Florentinus duo-que alii omittunt indeque ipse Matthise in editione sun omisit. De forma αραιρημένοι cf. nott. ad. I, 191. Florentinus liber cum aliis codd. exhibet: αναιρημένοι, unde Schweig-haeus. auctore (in Lex. Herod. I. pag. 15) vel rescribendum αναφαιοημένοι (i. e. occisi sunt) vel άραιοημένοι reddendum: capti sunt, statuendumque captos ab illis pro more etiam occisos esse. Equidem retinui αραιρημένοι, quae sola milii videtur esse forma genuina, indeque etiam in fine capitis ex uno libro scripto cum Schaefero et Bekkero recepi αραιρηκότες, ubi vulgo legitur αναιonzotes, quod Schweighaeusero in αναραιρηκότες mutandum videbatur. Neque enim causa videtur iusta, cur verbo αίρέειν, quod capiendi notionem vulgo habet, occidendi notionem tribui posse negemus: quae sane una huic loco convenire videtur. Tu vid. plura in H. Stephani Thes. L. Gr. I. p. 1035 ed. Dindorf. et conf. etiam Bredov. p. 315. Dindorf. scripsit αναραιρημένοι et άναδερμάτων πάντων λαμπρότατον λευκότητι. πολλοί δὲ κ ἄνδρας ἐκδείραντες καὶ διατείναντες ἐπὶ ξύλων, ἐκ 65 περιφέρουσι. ταῦτα μὲν δὴ οῦτω σφι νενόμισται. Α τὰς κεφαλὰς, οὕ τι πάντων, ἀλλὰ τῶν ἐχθίστων, ποιεί ἀποπρίσας ἕκαστος πᾶν τὸ ἔνερθε τῶν ὀφρύων ἐκκαθαί ἢν μὲν ἡ πένης, ὁ δὲ ἔξωθεν ωμοβοέην μούνην κει οῦτω χρᾶται ἡν δὲ ἡ πλούσιος, τὴν μὲν ωμοβοέην κει ἔσωθεν δὲ περιχρυσώσας οῦτω χρᾶται ποτηρίω. κοι τοῦτο καὶ ἐκ τῶν οἰκητων, ἤν σφι διάφοροι γένωνται,

interpunctione (ut recentt. edd. quoque fecerunt) post ην ἄρα posita, cum Matthiaeo equidem restitui, ad quam tuendam quoque faciunt ea, quae excitavit C. Fr. Hermann. ad Lucian. De histor. conscr. pag. 16. 17. 362. Conf. Plut. Fab. Max. 17. Camill. 8. Sed propius huc faciunt praeter ipsius Ĥerodoti locos, qui exstant IV, 45. III, 64, Aeliani eodem fere modo in huiusmodi sententiis generalibus loquentis atque nu άρα ponentis (ubi exspectabas έστί) loci plurimi, quos attulit Iacobs ad Aelian. N. A. VI, 63. pag. 242 et VII, 4. p. 245: unde satis intelligitur, in Herodoteo loco nihil mutandum esse, quem sic interpretor: "humana pellis et spissa est et candida, adeo ut omnibus inde pellihus propemodum praestet candore." Ad argumentum loci faciunt, quae de Ge-Ionis refert Mela II, I. §. 130, ad IV, 109 afferenda. Apud Mongolos talem excoriationem reperiri testatur Neumann (Die Hellenen in Skythenl. I. pag. 304), insigni quodam exemplo allato. Quod vero Hansen (Osteuropa etc. p. 69) scribit, hanc pellem humanam in ligno expansam videri in supellectili Scytharum fuisse et exhibuisse liquoris utrem (Brantweinschlauch), quem secum semper duxerint, id mihi valde alienum videtur ab iis, quae tradit Herodotus. Nec magis humanae pellis albitudinem, quam narrat Herodotus, retulerim ad praeparationem pellium apud nomades gentes vel ad pelles ovinas initio albas, ut idem fecit vir doctus pag. 70. Animi causa profero, quod excogitavit Kolster

(Jahrbb. f. Philolog. u. P Suppl. XIII. p. 55), qui pa humanas expansas pro ve beri vult, quae eo modo, « Turcas hodieque caudas honoris causa ante Scyths ceres sint gestata. — Ad & τες ex antecedentibus supp μα τῶν ἀνδρῶν. ἐπ΄ Γκακο equis insidentes, ut III, 86.

### CAP. LXV.

Αύτὰς δὲ τὰς κεφαλάς τάδε] i. e. ipsis capitibus ciunt. Nec alia duplicis a ratio IV, 166 coll. VII, 15 verba seqq. αποπρίσας επτ. λ. haec adscripsit We "Serrâ postquam abscider infra supercilia, expurgab tis calvam: έκκαθαίρει no proxima, sed κεφαλάς aut: Barbaram consuctudinem nos, Longobardos, Avare ros tramissam) habet Strabe p. 460 s. 300, atque alii, d cap. 26" [ubi conf. nott.] particularum µiv et để in seqq. conf. Werfer. Actt. p nacc. I. pag. 96 et Herod. 165. V, 73. Vid. etiam II, nott. Ad vocem ωμοβοέης ( 9 ibique nott.

ην σφι διάφοροι γένως vim vocis διάφοροι conf. V que nott. et II, 30. Ipsius tentia hace est: Idem quoque si qui efamiliarum numero ipsexstiterunt s. si quando disconinter et familiares quaedam Ubi έπ των οίπητων ex brei

ἐπικοατήση αὐτοῦ παρὰ τῷ βασιλέι. ξείνων δέ οι ἐλθόντων, τῶν ἀν λόγον ποιέηται, τὰς κεφαλὰς ταύτας παραφέρει καὶ ἐπι
Πιλέγει, ῷς οι ἐόντες οἰκήιοι πόλεμον προσεθήκαντο, καί σφεων αὐτὸς ἐπεκράτησε, ταύτην ἀνδραγαθίην λέγοντες. ΄Απαξ δὲ 66 τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου ὁ νομάρχης ἕκαστος ἐν τῷ ἑωιτοῦ νομῷ

tis quadam sermonis explicandum:

τών αν λόγον ποιέηται] Deest mbiecti qui dicitur nominativus, plane ut II, 47 et IV, 67 in fin. Add. II, 70 (ibique nott.), ubi similis observatur transitus a singulari numero ad pluralem atque nostro loco, ubi in fine sententiae additur lipores plurali numero, ad omnes ilos, qui talia peragant, spectante. Que proxime antecedunt verba: τα ην επικρατήση αυτού παρά τώ famili, i. e. atque quando regis indicio alter alteri in potestatem est tradits, recte Miot sic Gallice reddidit: "qui-ont été remis en leur pouoir pur le iugement du roi" et in adnotatione tuetur hanc interpretationem contra Larcheri errores. In eandem sensum haec expressit Italu interpres. Langius sic vernaculo sermone haec reddidit: ,.und wenn Tihn übermunden hat vor dem Kö-Minus recte, men quidem sententia. Namque παρὰ τῷ βασιλέϊ non aliter fore accipiendum atque III, 160: παρά Δαρείω πριτή. Vid. 1,32 ibique nott.

\*\*Poσεδήπαντο] i. e. suscitarunt, excitarunt. Cf. VII, 229 μῆνιν προσεδίσ ται, quo utroque loco inter προσείπ τος elibri scripti fluctuant. De qua confusione conf. Duker. ad Thucyd. III, 44 coll. Herod. VI, 21. πόνον τος ενατίθεσθαι (laborem in se suscipere) dixit Thucydides I, 28 coll. II, 37. I, 144. — Articulum τὴν ante ανθοσιαθίην in vulgata additum equidem cum recentt. eld. abieci. Conf. Sauppe ad Xenophont. Memorabill. IV, 6, 15.

### CAP. LXVI.

ο νομάρχης] Cf. IV, 62. — In seqq. e Florentino duodusque aliis Parisinis dedi: τοι σι ανόφες πολέμιοι

αραιρημένοι έωσι, ubi pro τοίσι vulgo οσοις όή, unde Schweighaeuserus reposuit τοίσι αν (ob sequens ἔωσι), quem sequitur Gaisford., cum av et on saepius in codd. confundantur teste Porsono in Tractt. pag. 182.Gaisfordium secuti sunt Dindorf. quoque et Dietsch., qui loco pror-sus gemino IV, 46 particulam av addere ausi non sunt, quae si hoc nostro loco addenda est, altero quoque loco, cuius ratio prorsus cadem est, addi debebit. Equidem, libris omnibus invitis, neutro loco particulam hanc inserendam duxi, quandoquidem haud desunt loci, qui tali in structura voculam av subinde omitti declarant, ut II, 85, ubi vid. nott. Atque infra hoc ipso in capite voculam ฉิง in verbis อีฮอเ อัล ฉิง αὐτῶν Mediceus, Florentinus duoque alii omittunt indeque ipse Matthiae in editione sua omisit. De forma αραιρημένοι cf. nott. ad. I, 191. Florentinus liber cum aliis codd. exhibet: αναιοημένοι, unde Schweig-haeus. auctore (in Lex. Herod. I. pag. 15) vel rescribendum αναραιοημένοι (i. e. occisi sunt) vel άραιοημένοι reddendum: capti sunt, statuendumque captos ab illis pro more etiam occisos esse. Equidem retinui αραιρημένοι, quae sola mihi videtur esse forma genuina, indeque etiam in fine capitis ex uno libro scripto cum Schaefero et Bekkero recepi αραιοηκότες, ubi vulgo legitur αναιonnotes, quod Schweighaeusero in αναραιρηπότες mutandum videbatur. Neque enim causa videtur iusta, cur verbo αίρέειν, quod capiendi notionem vulgo habet, occidendi notionem tribui posse negemus: quae sane una huic loco convenire videtur. Tu vid. plura in H. Stephani Thes. L. Gr. I. p. 1035 ed. Dindorf. et conf. etiam Bredov. p. 315. Dindorf. scripsit άναραι οημέιοι et άναδερμάτων πάντων λαμπρότατον λευκότητι. πολλοί δε κα ἄνδρας ἐκδείραντες καὶ διατείναντες ἐπὶ ξύλων, ἐκ' τός περιφέρουσι. ταῦτα μὲν δὴ οῦτω σφι νενόμισται. Α τὰς κεφαλὰς, οῦ τι πάντων, ἀλλὰ τῶν ἐχθίστων, ποιεῦ ἀποπρίσας ἕκαστος πᾶν τὸ ἔνερθε τῶν ὀφρύων ἐκκαθαίς ἢν μὲν ἢ πένης, ὁ δὲ ἔξωθεν ωμοβοέην μούνην πει οῦτω χρᾶται ἢν δὲ ἢ πλούσιος, τὴν μὲν ωμοβοέην κευ ἔσωθεν δὲ περιχρυσώσας οῦτω χρᾶται ποτηρίω. ποι τοῦτο καὶ ἐκ τῶν οἰκητων, ἢν σφι διάφοροι γένωνται,

interpunctione (ut recentt. edd. quoque fecerunt) post ην αρα posita, cum Matthiaeo equidem restitui, ad quam tuendam quoque faciunt ea, quae excitavit C. Fr. Hermann, ad Lucian. De histor. conscr. pag. 16. 17. 362. Conf. Plut. Fab. Max. 17. Camill. 8. Sed propius huc faciunt praeter ipsius Herodoti locos, qui exstant IV, 45. III, 64, Aeliani eodem fere modo in huiusmodi sententiis generalibus loquentis atque ην ἄρα ponentis (ubi exspectabas ἐστί) loci plurimi, quos attulit Iacobs ad Aelian. N. A. VI, 63. pag. 242 et VII, 4. p. 245: unde satis intelligitur, in Herodoteo loco nihil mutandum esse, quem sic interpretor: "humana pellis et spissa est et candida, adeo ut omnibus inde pellihus propemodum praestet candore." Ad argumentum loci faciunt, quae de Gelonis refert Mela II, I. §. 130, ad IV, 109 afferenda. Apud Mongolos talem excoriationem reperiri testatur Neumann (Die Hellenen in Skythenl. I. pag. 304), insigni quodam exemplo allato. Quod vero Hansen (Osteuropa etc. p. 69) scribit, hanc pellem humanam in ligno expansam videri in supellectili Scytharum fuisse et exhibuisse liquoris utrem (Brantweinschlauch), quem secum semper duxerint, id mihi valde alienum videtur ab iis, quae tradit Herodotus. Nec magis humanae pellis albitudinem, quam narrat Herodotus, retulerim ad praeparationem pellium apud nomades gentes vel ad pelles ovinas initio albas, ut idem fecit vir doctus pag. 70. Animi causa profero, quod excogitavit Kolster

(Jahrbb. f. Philolog. u. Pr Suppl. XIII. p. 55), qui pel humanas expansas pro vas beri vult, quae eo modo, q Turcas hodieque caudae honoris causa ante Scythas ceres sint gestata. — Ad & τες ex antecedentibus suppl μα των άνδρων. ἐπ΄ ἐπρασε equis insidentes, ut III, 86.

# CAP. LXV.

Αύτὰς δὲ τὰς κεφαλάς τάδε] i. e. ipsis capitibus ciunt. Nec alia duplicis ac ratio IV, 166 coll. VII, 156 verba seqq. αποπρίσας έπι τ. 1. haec adscripsit We "Serra postquam abscidera infra supercilia, expurgabe tis calvam: έκκαθαίρει non proxima, sed xsqulàs aut a Barbaram consuctudinem ( nos, Longobardos, Avares ros tramissam) habet Strabo p. 460 s. 300, atque alii, de cap. 26" [ubi conf. nott.] particularum µèv et để in seqq. conf. Werfer. Actt. pl nacc. I. pag. 96 et Herod. 165. V, 73. Vid. etiam II, 3 nott. Ad vocem ωμοβοέην c 9 ibique nott.

ην σφι διάφοροι γένων vim vocis διάφοροι conf. V que nott. et II, 30. Ipsius tentia hace est: Idem quoque si qui cfamiliarum numero ipse exstiterunt s. si quando discorinter et familiares quaedam. Ubi έκ των οίκητων ex brev

τήση αυτού παρά τω βασιλέι. ξείνων δέ οι έλθόντων, λόγον ποιέηται, τὰς κεφαλὰς ταύτας παραφέρει καὶ έπιως οί εόντες οἰκήτοι πόλεμον προσεθήκαντο, καί σφεων έπεκράτησε, ταύτην ανδραγαθίην λέγοντες. "Απαξ δε 66 αυτοῦ έχάστου ὁ νομάρχης ἕχαστος ἐν τῷ έωυτοῦ νομῷ

am sermonis explicandum: τών οίκηζων δντας.

ἐν λόγον ποιέηται] Deest qui dicitur nominativus, II, 47 et IV, 67 in fin. Add. bique nott.), ubi similis obtransitus a singulari nul pluralem atque nostro loin fine sententiae additur plurali numero, ad omnes i talia peragant, spectante. roxime antecedunt verba: πικρατήση αὐτοὺ παρὰ τῷ i. e. atque quando regis iur alteri in potestatem est traste Miot sic Gallice reddid-ont été remis en leur poule iugement du roi" et in ade tuetur hanc interpretaontra Larcheri errores. In sensum haec expressit Itapres. Langius sic vernaculo haec reddidit: ,,und wenn bermunden hat vor dem Kölinus recte, meâ quidem sen-Namque παρά τῷ βασιλέϊ er fere accipiendum atque : παρά Δαρείω κριτη. Vid. que nott. θήμαντο] i. e. susciturunt,

w. Cf. VII, 229 μηνιν προσquo utroque loco inter προς bri scripti fluctuant. De qua ne conf. Duker. ad Thucyd. coll. Herod. VI, 21. πόνον εσθαι (laborem in se suscikit Thucydides I, 28 coll. 144. — Articulum την ante :θίην in vulgata additum cum recentt. edd. abieci. uppe ad Xenophont. Memo-♥, 6, 15.

# CAP. LXVI.

iozns Cf. IV, 62. - In seqq. tino duobusque aliis Parisiί: τοισι ἄνδρες πολέμιοι αραιρημένοι ξωσι, ubi pro τοίσι vulgo δσοις δή, unde Schweighaeuserus reposuit τοίσι αν (ob sequens ἔωσι), quem sequitur Gaisford., cum αν et δη saepius in codd. confundantur teste Porsono in Tractt. pag. 182.Gaisfordium secuti sunt Dindorf. quoque et Dietsch., qui loco prorsus gemino IV, 46 particulam av addere ausi non sunt, quae si hoc nostro loco addenda est, altero quoque loco, cuius ratio prorsus cadem est, addi debebit. Equidem, libris omnibus invitis, neutro loco particulam hanc inserendam duxi, quandoquidem haud desunt loci, qui tali in structura voculam av subinde omitti declarant, ut II, 85, ubi vid. nott. Atque infra hoc ipso in capite voculam av in verbis ocot de av αὐτῶν Mediceus, Florentinus duoque alii omittunt indeque ipse Matthiae in editione sua omisit. De forma αραιρημένοι cf. nott. ad. I, 191. Florentinus liber cum aliis codd. exhibet: ἀναιρημένοι, unde Schweighaeus. auctore (in Lex. Herod. I. pag. 15) vel rescribendum αναφαιοημένοι (i. e. occisi sunt) vel άραι... οημένοι reddendum: capti sunt, statuendumque captos ab illis pro more etiam occisos esse. Equidem retinui αραιρημένοι, quae sola mihi videtur esse forma genuina, indeque etiam in fine capitis ex uno libro scripto cum Schaefero et Bekkero recepi άραιρηκότες, ubi vulgo legitur άναιηπότες, quod Schweighaeusero in αναραιρηχότες mutandum videbatur. Neque enim causa videtur iusta, cur verbo αίφέειν, quod capiendi notionem vulgo habet, occidendi notionem tribui posse negemus: quae sane una huic loco convenire videtur. Tu vid. plura in H. Stephani Thes. L. Gr. I. p. 1035 ed. Dindorf. et conf. etiam Bredov. p. 315. Dindorf. scripsit αναραιρημένοι et ανακιονά κοητήρα οίνου, ἀπ' οὖ πίνουσι τῶν Σκυθέως δρες πολέμιοι ἀραιρημένοι ἔωσι. τοῖσι δ' ἄν μὴ κατ ἡ τοῦτο, οὐ γεύονται τοῦ οίνου τούτου, ἀλλ' ἡτιμε κατέαται ' ὅνειδος δέ σφί ἐστι μέγιστον τοῦτο. ὅσι τῶν καὶ κάρτα πολλοὺς ἄνδρας ἀραιρηκότες ἔωσι, οἱ δυο κύλικας ἔγοντες πίνουσι ὁμοῦ.

67 Μάντιες δὲ Σκυθέων είσι πολλοὶ, οῖ μαντι βδοισι ἰτεῖνησι πολλησι ώδε. ἐπεὰν φακέλους φά λους ἐνείκωνται, θέντες χαμαὶ διεξελίσσουσι αὐτι

οαιρηκότες. Dietsch. ἀναιρημένοι et ἀναιρηκότες. — In seqq. ad formam ἀποκατέαται conf. II, 86 ibique nott. Plura Bredov. p. 329. Valet autem ἀποκατέαται: secreja, a rolionis segregati. secles.

reliquis segregati, sedent. ονειδος δέ σφί έστι μέγιστον τουro] Pertinent huc Melae verba II, 1, 118: "Ut quisque plures interemerit, ita apud eos habetur eximius. Caeterum expertem esse caedis, inter opprobria vel maximum est. -Inter epulas quot quisque interfe-cerit referre, lactissima et frequentissima mentio: binisque poculis, qui plurimos retulere, perpotant. Is inter Auchetas [conf. IV, 6] honos praecipuus est. Pocula ut Essedones parentum [conf. nott. ad IV, 26], ita inimicissimorum capitibus expoliunt." Verba σύνδυο κύλικας έχοντες iuncta bina pocula habentes interpretatus crat Schweighaeuserus Valckenar, secutus plura alia h. l. afferentem: sed postea bene vidit, Herodotum nil aliud dicere voluisse, nisi bina singulos habere pocula. Et ita quoque accipit Matthiae Gr. Gr. §. 141. Miot h. l. sic reddidit: .,ils recoivent deux coupes pleines au lieu d'une et boivent à la fois dans l'une et l'autre." Italus interpres: "costoro tenendo due congiunti calici, beono ad un tratto." Cr. add. Heindorf. ad Platon. Hipp. mai. §. 6. p. 127. Devoce ipsa (σύνδυο) vid. Stephan, Thes. L. Gr. VII. p. 1283 Dind.

# CAP. LXVII.

οῦ μαντεύονται δάβδοισι ἐτεῖνῃσι] i. e. qui salignis virgis divinant. De dativi ratione conf. nott. ad II, 2.

Ad argumentum loci \ fert ligna ἐτέινα apu H. Pl. V, 4 (vel potius V, 7, 7) et Schol. Nice 612 (613 pag. 48 ed. Herodoto hoc divinar git aliorumque simul n memorat ψαβδομάντει no per multas orient que plagas reperitur. idem citat Ezechiel. H. Grotius, et Pocock. Arab. p. 328; quibus a Casaubon. ad Strabo: s. 1065, Lindenbrog. Marcell. XXXI, 2 [ul de Alanis traduntur] Divinat, III, 26 attuler Creuzer. de hoc divin anud Scythas Magosq libro: Zur Gemmenku 184 seq. et Ign. I. Hai f. Kunde östreich. G len. XVIII, 1. pag. 34 mili quadam German tione Tacitus Germai commode nostrorum 1 meminit Ritter. Erdk. quibus plura e German tulit I. Grimm. Deuts p. 926 seqq.

διεξελίσουσι] i. e. sces dissolutos et humi sequuntur: καὶ ἐπὶ ράβδον τιθέντες θεσκ vertunt: et unamquam orsim ponentes divinant praepositionis ἐπὶ rai patet, quam quod signi differre vult Lhardy αίπ verbis καὶ αὐτις συντιθείσι), non asset

ίστην φάβδον τιθέντες θεσπίζουσι· αμα τε λέγοντες υνειλέουσι τὰς φάβδους ὀπίσω, καὶ αὐτις κατὰ μίαν σι. αῦτη μέν σφι ἡ μαντικὴ πατρωίη ἐστί. Οἱ δὲ Ἐνά- ἀνδρόγυνοι, τὴν ᾿Αφροδίτην σφι λέγουσι μαντικὴν

eccusativo h. l. eam habet m commode reddere posut in locis Xenophonteis 2, 4 (ἀνατίθεσθε έπὶ τὰ . VII, 3, 23 (κρέα θέμεż γούνατα) et Herodoteis, 72 excitavimus. Itaque idere: unamquamque viralteram ponentes divinant. rernacule reddidit: und ne Ruthe bei [corr. auf] Ruiesagen." Atque dum diviiculos denuo colligunt (ovvές δάβδους οπίσω) s. viri explicatas in fasciculos stque iterum singulas (virιοπиπι: αύτις κατά μίαν , ubi κατά distributivam i multumque inde differt dente έπί. Nos: "eine ch der andern, einzelweitructuram verborum  $\ddot{\alpha}\mu\alpha$ es svysiliovsi conf. nott. j et Philological Mus. I. Neumann (Die Hellenen mlande I. pag. 265), qui refert, his addit ea, quae eise durch Sibirien I. pag. nili ritu tradidit, quo adnani lignorum fasciculis artem exercent.

Έναρεες οι ανδρόγυνοι] οί άνδοόγυνοι, quod etiam ino legitur. Displicet il-Ιφόγυνοι Nabero in Mnep. 21. De ipsa re dixi-105, ubi Stark. citavimus, stione illic laudata p. 10 rum horum non meram l corporis fuisse affectiot, haec subjictions: ,,Nequod populares illos eviates colerent et quod veis omnino vaticinandi viriis datam esse existimas cogi posse, illos androe fuisse insanos et deliquam in mentem veniet." Boettigerum, qui (vid. 10log. p. 282) de Cybelcs

sacerdotibus sacro furore correptis virilitatemque inde sibi auferentibus agi cogitat, unde in eiusmodi melancholiam incidant, qua muliebrem naturam se induisse opinentur. Et conf. etiam Coraëm ad Hippocrat. De aër., aq. et locc. pag. 332. Tom. II. Neque meliora prolata video ab iis, qui nuperrime de his scripserunt autipsius vocis Ενάρεες rationem reddere studuerunt. Quae enim pluribus hac de re disputavit Neumann l. l. pag. 162 seqq. 266 seq., de Mongolicae gentis conditione quaedam afferens, quae similia his esse existimat, ea talia sunt, quibus vix clarius intelligas, quid de his Scytharum androgynis sit cogitandum. Ad monachorum sive ascetarum genus quoddam, qui foemineis vestibus induti sacris perfungerentur aut nova adeo sacra propagarent, hos Ένάρεας referri vult Hansen: Osteuropa etc. p. 87. Ac denique Kruse (Urgeschichte d. Esthn. Volksstamm. p. 292) Έναρεας vult intelligi hominis lue Venerea correptos, qua haud pauci adhuc inter Esthones laborant. Ipsam Scythicam vocem, quam e Graeco sermone eruere studuit Stark (vid. nott. ad I, 105), e Persica lingua facile explicari posse putat Zeuss (Die Deutsch. u. ihre Nachbarst. p. 294), afferens Persicum ner (Sanscritan. nara), i. e. mas, et privativum a vel e: ut adeo significentur homines masculi, sed virilitate destituti. Ad Mongolica regreditur Neumann: quem si sequamur, libidinosos androgynos ("lüderliche Zwitter") Herodotus Ενάρεας dixisse putandus est. — In verbis sequentibus φιλύρης ών φλοιώ μαντέυονται usum particulae ών ad praegressa respicientis et h. l. et IV, 75 notavit Hartung Lehre d. Partik. II. pag. 19. De tiliae cortice vid. Theophrast. Hist. Plant. I, 5. §. 2. Ad verba σχίση διαπλέκων deest subjecti nominativus, ut IV, 65.

δοῦναι φιλύρης ὧν φλοιῷ μαντεύονται. ἐπεὰν τὴν τρίχα σχίση, διαπλέκων ἐν τοῖσι δακτύλοισι τοῖσι ἐα 68 διαλύων χρῷ. Ἐπεὰν δὲ βασιλεὺς ὁ Σκυθέων κάμη, πεται τῶν μαντίων ἄνδρας τρεῖς τοὺς εὐδοκιμέοντας οῖ τρόπω τῷ εἰρημένω μαντεύονται καὶ λέγουσι οἱ ἐπίπαν μάλιστα τάδε, ὡς τὰς βασιληῖας ἱστίας ἐπιόρκι ος, λέγοντες τῶν ἀστῶν τὸν ἄν δὴ λέγωσι. τὰς δὲ ι ἱστίας νόμος Σκύθησι τὰ μάλιστά ἐστι ὀμνύναι τότε, μέγιστον ὅρκον ἐθέλωσι ὀμνύναι αὐτίκα δὲ διαλε ἄγεται οὐτος, τὸν ἂν δὴ φῶσι ἐπιορκῆσαι ἀπιγμένοι χουσι οἱ μάντιες, ὡς ἐπιορκήσας φαίνεται ἐν τῆ μα βασιληῖας ἱστίας, καὶ διὰ ταῦτα ἀλγέει ὁ βασιλεύς ὁ ται, οὐ φάμενος ἐπιορκῆσαι, καὶ δεινολογέεται. ἀρνει τούτου ὁ βασιλεὺς μεταπέμπεται ἄλλους διπλησίους

II, 38, ubi vid. nott. Tu mente addas: ὁ μαντευόμενος. — In fine cap. χρῷ valet: canit oracula, divinat, ut I, 55. 62. 63. 67. 69. IV, 155. 164 etc.

### CAP. LXVIII.

καὶ λέγουσι ούτοι ώς τὸ ἐπίπαν μάλιστα τόδε] i. e. et dicunt hi plerumque hoc potissimum. Invenitur ws τὸ ἐπίπαν VI, 46. VII, 50. 157. VIII, 60. §. 3 et  $\omega_S$   $\ell\pi\ell\pi\alpha\nu$  II, 68, quod imitatus est Pausanias VI, 20, 8 (§. 15), adeoque simpliciter ἐπίπαν (omnino, plerumque) IV, 86 et τὸ ἐπίπαν VI, 46. Alia dabit Sturz in Lex. Xenoph. II. pag. 305, Schweighaeuser, in Lex. Polyb. pag. 257, Burges, Prolegg, Thucydd, pag. 323, Karsten ad Xenophanis Reliqq. p. 66. ώς τὰς βασιληίας ίστίας έπιόςκηκε ος καί ος] Ad structuram accusativi cf. IV, 172; et de locutione ος καί ος Kuehner Gr. Gr. §. 781, 3, c. Pro ἐπιόρκηκε Florentinus liber έπι ώ οκηκε, quod merito reliciendum censet Bredov. pag. 317. In proxime seqq. pro λέγωσι Naber in Mnemosyn. IV. p. 21 mavult θέλωσι. -- Ad argumentum loci conferimus IV, 127, ubi Vesta Scytharum regina, coll. IV, 59. Regios hic intelligi Lares, in intimis regiae penetralibus coli solitos observat Wessel. At Rittero auctore (Vorhalle p. 91) hoe iuramentum exhibetur per illud Solis numen, quod originis atque appellatio quodque pro Vesta s. I regios Scythas coli op summo Scytharum numi men Tuhiti, hîc agi, ex i IV, 40 adnotavimus, a Cum hoc Scytharum iura fert Bohlen id iuramentu Genes. XL!I, 15 profert

διαλελαμμένος] i. e. co Schol. Aristoph. Eccles σος ελλημμένος, ut IV N. A. X, 10, ubi nonnul cobs. Conf. etiam nott. I, 114. Vix alio modo dixit (τὸν αὐχένα) διαζί ricl. 19 init. - In seqq. ται, quod omisit Langius pretatione, est: graviter tatur, conqueritur. Conf tat vocem Pollux II, 12 γείται exhibens. Activa: mam vix invenias; de qu Seebod. Neu. Archiv. f. pag. 234. Pro μάντιας, ι cap. 69 (ubi ψευδομά» codd. exhibent), Bredo rescribi vult uάντις et ψ Sed cautius in his age magnus locorum numeru formam retinent, satis d tur. Quare cum Dindorf. vulgatam reliqui.

μέν και ούτοι, έσορέωντες ές την μαντικήν, καταδήσωσι γσαι, τοῦ δὲ ἰθέως την κεφαλην ἀποτάμνουσι καὶ τὰ α αὐτοῦ διαλαγχάνουσι οι πρῶτοι τῶν μαντίων ἢν δὲ θόντες μάντιες ἀπολύσωσι, ἄλλοι πάρεισι μάντιες καὶ λλοι. ἢν ὧν οι πλεῦνες τὸν ἄνθρωπον ἀπολύσωσι, δέτοισι πρώτοισι τῶν μαντίων αὐτοισι ἀπόλλυσθαι. ᾿Απολ-69 γα αὐτοὺς τρόπῳ τοιῷδε ἐπεὰν ᾶμαξαν φρυγάνων πλήαὶ ὑποζεύξωσι βοῦς, ἐμποδίσαντες τοὺς μάντιας καὶ ὀπίσω δήσαντες καὶ στομώσαντες κατεργνῦσι ἐς μέσα γανα, ὑποπρήσαντες δὲ αὐτὰ ἀπιείσι φοβήσαντες τοὺς

r μὲν καί] Schweigh., quem Gaisf., post μέν inseruit o allatum codice; quod nisi mutandum in µ12. Neutrum cet. Particulam μέν refero ms του δὲ ιδέως, ubi ob ı subiecti rationem vocula ur; cf. ad IV, 65 notata. **αταδήσωσι έπιορχήσαι re**t: ην δι απολύσωσι, ubi as (quod simili loco inveni-174) convictum condemnare καταδικάσαι, cui opponaveat, absolvere, monet Valo de verbo απολύειν, quod er sic inveniri nemo fere nonnulla citat Larcher. ul μάλα άλλοι sic vulgo verd immer wieder andere. Cf. ique nott. In tine cap. ad conf. Herod. VI, 109. IX, VII, 16 fin. Sententia est: ,constitutum est, ut primi vates lem subeunt. Cf. ctiam Plat. II. p. 799 E. Aeschyli Suppl. ). Sophoel. Philoct. 990.

# CAP. LXIX.

vol. δητις αντούς τρόπω τοιsem δητις αντούς τρόπω τοιsem δητα, qua quae sequunsedentibus ita adiiciuntur, amplius explicanda inserlartung (Lebre v. d. Partik. et Kuehner (Gr. Gr. §. 693 lunt: vollends. Malim equiar. Ad ipsum verbum απολtsubiectum, quod dicitur, ut p. 68 ad verbum ἀποτάμνουiod cave e seqq. retralas οἱ ων μαντίων, cum sententia nita: "man bringt sie um."

έπεὰν ᾶμαξαν φριγάνων πλήσωσι] φρύγανα quid sint, diximus ad IV, 62. Post αμαξαν Aldina duoque libri scripti inserunt καμάρης. Θυcurit eadem vox I, 199 de curru tecto s. de tecto arcuato, quod plaustris superimponitur; unde etiam h. l. Hemsterhus. ad Aristoph. Plut. pag. 360 praeferret αμάξης καμάonv, ut plaustri tectum intelligeretur. Equidem a meliorum codd. auctoritate stare malui. - Mox meliores libros secutus cum recentt. edd. dedi έμποδίσαντες (pedibus constrictis), ut IV, 60. Vulgo έμπεδήσανres, quod tenuerunt Wesseling. et Valcken., qui Herodoti έμπεδήσαι idem valere ait atque πέδαις ένδηout, compedibus constringere, ut VI, 23. zeigas scripsi pro vulg. zégas, vid. nott. ad IV, 64. στομώσαντες, monente Wesselingio, idem ac quμώσαντες, os obturantes, sicuti ad supplicium trahendis fieri solebat. - ('r. conferri vult Vales. ad Ammian, Marcellin, XXIX, 1. Tom. III. p. 284 ed. Wagn.

κατεργνύσι] sc. τοὺς μάντιας, quos vinctos manibus in tergum religatis oreque obstructo in media sarmenta infulciunt. Moneo ob Schweigh., qui in Lex. Herod. s. v. supplet τοὺς βοῦς. Supra II, 80: ἐσεργνῦσι. Unde cum Bredov. p. 153 hoc quoque loco scripsi κατεργνῦσι pro vulg. κατειργιῦσι. Ad ipsum pluralem verbi formam, ad quam quoque pertinet ἀπολλῦσι initio capitis, vid. Bredov. p. 402. — In seqq. scripsi αὐτῶν pro αὐτέων et τούτων pro τουτέων.

βοῦς. πολλοὶ μὲν δὴ συγκατακαίονται τοῖσι μάντισι βό λοὶ δὲ περικεκαυμένοι ἀποφεύγουσι, ἐπεὰν αὐτῶν ὁ ἐρ τακαυθῆ. κατακαίουσι δὲ τρόπφ τῷ εἰρημένφ καὶ δ αἰτίας τοὺς μάντιας, ψευδομάντιας καλέοντες. τοὺς δ' κτείνη βασιλεὺς, τούτων οὐδὲ τοὺς παὶδας λείπει; ἀλ 70) τὰ ἔρσενα κτείνει, τὰ δὲ θήλεα οὐκ ἀδικέει. "Ορκια δὶ ται Σκύθαι ώδε, πρὸς τοὺς ᾶν ποιέωνται. ἐς κύλικα κεραμίνην οἶνον ἐγχέαντες αἶμα συμμίσγουσι τῶν ταμνομένων, τύψαντες ὑπέατι ἢ ἐπιταμόντες μαχα κρὸν τοῦ σώματος, καὶ ἔπειτα ἀποβάψαντες ἐς τὴν κύλ νάκεα καὶ οἴστοὺς καὶ σάγαριν καὶ ἀκόντιον. ἐπεὰν ι ποιήσωσι, κατεύχονται πολλὰ, καὶ ἔπειτα ἀποπίνουσι οἱ τὸ ὅρκιον ποιεύμενοι καὶ τῶν ἐπομένων οἱ πλείστου 71 Ταφαὶ δὲ τῶν βασιλέων ἐν Γέρροισι εἰσὶ, ἐς δ

### CAP. LXX.

τύψαντες ὑπέατι — σώματος] Cf. Herod. I, 74, ubi quod την ομοχοριίnv dicit summam cutis superficiem, h. l. σμικοόν τοῦ σώματος. Ac praeter Lucian. in Toxar. 37 et Athen. II. p. 45 E. huc potissimum pertinet Mela II, 1, 120: ,, Ne foedera quidem incruenta sunt; sauciant se qui paciscuntur, exemptumque sanguinem ubi permiscuere, degustant. Id putant mansurae fidei pignus certissimum." Ubi Is. Voss. nostrum attulit locum, in quo pro ὑπέατι emendavit οπέατι, quod Hemster-husio probatum ad Polluc. X, 141 a Reizio, Schweighaeusero, Gaisfordio et Dindorfio est receptum. Equidem codicum lectionem ὑπέατι, quam etiam retinuit Dietsch, restituendam putavi cum Bredov. p. 162. Significat autem vnias, quae est Acolica et Herodotea forma pro vulgari οπέας, subulam et inter σχυτοτόμων instrumenta a Polluce refertur. Qui idem Pollux X, 191 affert περαμίνην κύλικα, de qua cf. nott. ad III, 96. - Ad anivanea conf. IV, 62 ibique nott.; ad σάγαριν nott. ad I, 215. Larcherus, qui Dodwelli laudat Dissertatt. Cypriann. XII. §. 18. pag. 130, simile quid accidisse scribit Henrico III in Poloniam intranti; de quo Daniel. Hist. X. pag. 532. Plures de h egerunt, excitat Tzschucl pon. Mel. l. l. nott. exegg. III. P. II. Mongolos olir mentum comprobandum: e cornu bovino gustasse smann l. l. p. 268. — De z usu in locutionibus δοχικα ποιείσθαι (foedus icere), al nere opus. Cf. IV, 201. V. cf. nott. Homer. Ili. II, interprett. — Ad κατεύχι nott. ad I, 132 coll. II, 44

### CAP. LXXI.

Ταφαί δέ των βασιλέω ορισι είσί] βασιλέων cum Matth. scripsi pro βασι Gerrho, et fluvio et regi 1V, 56 et 53 ibique nott. hîc addo, a Krusio (Ur d. Esthu. Volksstamm. p. locum, in quo regum ser dicuntur, circa urbem Moh ri, ubi multi adhuc inver muli. Caeterum hicce mo vel praegrandes attolles mortuorum, regum praeci vera non solum apud 8 guit, ut h. l. testatur Herc rum etiam apud alias Eur alis gentes obtinuit. De q

έστι προσπλωτός. Ενθαῦτα, Επεάν σφι ἀποθάνη ὁ βα, ὅρυγμα γῆς μέγα ὀρύσσουσι τετράγωνον. Ετοϊμον δὲ τοιήσαντες ἀναλαμβάνουσι τὸν νεκρὸν, κατακεκηρωμέν τὸ σῶμα, τὴν δὲ νηδὺν ἀνασχισθεῖσαν, καὶ καθαρθεῖ-

n praetermisso, Zoëga De . pag. 338, a Cr. excitatus. em loco non alienum erit siquaedam monere de tumulis dcralibus, qui multi numen Siberia tantum, ubi huius mulos et observavit et de-Gmelin: Reise durch Sibirien .315 seqq. coll. Pallas Reise p. 384 seqq., verum etiam is meridionali inter Boryet Tanain et inde ad Volgam a locis aridis planisque poa hodieque exstare dicunfere continua serie a Boryripis usque ad Ieniseam, coores atque altiores, que prount a Tanai marisque Aso-. Lapides super eos haud etos vides, statuas figuris e insculptis insignes; varisis sepulcris invenis supel-, argenteam adeo atque aussa equina humanave, alia. potissimum Clarke: Travels 32. 38. 199 et inprimis pag. . 338 seq. 351, 399, 432 seq. 2. p. 161, ubi huiusmodi tuescripsit multos et grandes tie circa Tanain et mare n; conf. etiam quae excitat leograph. d. Griech. u. Roe-2. pag. 369 not. et quae i German. 27 et Dilthey (p. Ruperti (p. 129) attulerunt. ili cum neque a (traecis ereat neque a Mongolis Dschindarum sub imperio (ut prodetur Meinersio in Actt. sot. XIII. pag. 71 seqq. 74); uos maximam partem (nam certe a Mongolis structos s prioribus tumulis additos n est quod negemus, aucto-I. pag. 422 seq.) ante Monirruptiones dominatumque rectos fuisse pateat, non entem quandam indigenam, ytharum nomine antiquitus ensam referendi erunt. Vid.

Ritter: Vorhalle etc. p. 246 seqq. 255 seqq. Et monet Maltebrun (Annall, d. Voyag. II. pag. 152 coll. Clarke l. l. p. 432), quae nuper ad urbem Kertsch (s. Panticapaeum) aperta fuerint sepulcra, ad formam ac descriptionem interiorem perquam similia fuisse sepulcris, qualia ab Herodoto h. l. describantur. Tu vid. nunc Dubois de Montpéreux Voyage autour du Caucase V. p. 194 seqq., qui huiusmodi tumulum regium accurate descripsit, detectum prope Panticapaeum. Ac nuperime ad vicum Alexandropol in gubernio Iekaterinoslaviensi huiusmodi tumulum, ducentos quadraginta pedes altum, effossum multam ac variam exhibuisse narrant supellectilem auream argenteamque, alias res ad ornatum pertinentes, equorum ossa, cuspides, alia, unde regis fuisse sepulcrum in Gerrhorum terra contendunt: cf. Macpherson in Athenaeo Londinensi 1856 nr. 1504. pag. 1062 seq., Allgem. Zeitung 1856 nr. 259 p. 4135, Neue Preuss. Zeitung 1856 nr. 267. Equidem de his pronuntiare nolim, quae in universum tantum ex Ephemeridibus tradita accepi. Caeterum quaecunque de Scytharum regum sepulcris apud Herodotum referentur, ad Mongolorum instituta transfert indeque illustrare studet Neumann: Die Hellenen im Skythenlande I. p. 231 seq. 237 seq. ές ö] Struve reponendum censet

ές τό. Vid. nott. ad IV, 56.

κατακεπηφωμένον μέν τὸ σῶμα]
Ad structuram conf. Matth. Gr. Gr. §. 432, 5 et Geisler De Graecc. nominatt. quos vocant absolutis (Vratislav. 1845) pag. 25, qui accusativos recte retulit ad verbum ἀναλαμβάνοισι, gervata lege appositionis vulgari. — De cadaveribus cerâ obductis conf. I, 140 ibique nott. Cr. citat Zoëgam De obeliscc. p. 268, ubi de consimilibus aliorum populorum moribus. Sponte autem ea, quae

σαν, πλέην κυπέρου κεκομμένου καλ θυμιήματος καλ σπέρματος καλ αννήσου, συνερραμμένην οπίσω, καλ κι έν αμάξη ές άλλο έθνος. οι δ' αν παραδέξωνται κομ τον νεκρον, ποιευσι τά περ οι βασιλήτοι Σκύθαι το αποτάμνονται, τρίχας περιαείρονται, βραχίονας περι ται, μέτωπον καλ ρίνα καταμύσσονται, δια της τε άλ χειρος οίστους διαβύνονται. ένθευτεν δε κομίζουσι ει τον νέκυν τοῦ βασιλέος ές άλλο έθνος, τῶν ἄρχουσι οι επονται, ές τοὺς πρότερον ήλθον. ἐπεὰν δε πάντας περ

hoc loco de Scythis retulit pater historiae, nobis in memoriam revocant ea, quae de Aegyptiorum more corpora condiendi libro secundo cap. 86 seqq. exponuntur. Et sane complura utrique genti communia fuisse, ostendunt, quae ex Hippocrat. De aër., aq. et loc. collegit Coraës ad h. l. T. I. p. 269 sq. Videtur enim Hippocrates in iis, quae de Scythis tradit, consulto instituisse comparationes quasdam cum Aegyptiis. De

voce νηδύς cf. II, 86. 87.

πλέην κυπέρου κεκομμένου] Videtur esse Cuperus comosus Linn., de quo conf. Schneider. ad Theophrast. H. Pl. XV. 11 et in Lex. Gr. s. v. Apud Homerum Od. IV, 603 κύπειgov equorum est pabulum, ubi I. H. Voss. vertit Galgant. Add. Bredov. p. 152. De suffimento ab Aegyptiis quoque in condiendis cadaveribus adhibito conf. II, 86 ibique nott. — Mox scripsi αννήσου e Florentino aliisque, quibus accedit Athenaei auctoritas IX. p. 371 D. Vulgo ανήoov, quod retinuit Dietsch. Communis forma ανηθος vel potius αννη-Jos (vid. Fritzsche ad Aristophan. Thesmophor. vs. 485, pag. 175) h. l. nullo libro scripto allata. Intelligitur autem Anethum graveolens Linn., Dill; de quo vid. I. H. Voss. ad Virgil. Eclog. II, 48. p. 61.

καὶ κοιιζουσι ἐν ἀμάξη κ. τ. λ.] Haec cum more reges mortuos sepcliendi, qui in Taprobanes, insula etiamnum obtineat, convenire observat Ritter: Vorhalle pag. 247.— In seqq. verba τοῦ ἀτὸς ἀποτάμνονται (partem auris sibi abscidunt) neglexit, quod miror, Langius. Apud

Nogaicos Tartaros more scribit Potocki (Voyage ( 121), a Neumanno I. I. p. datus, ut in familiaris au hominis morte dimidiam a tem sibi ipsis absciderent, etiam in aure equi, qui a deliciis potissimum fuisset rent.

βραχίονας περιτάμνος Scythico luctu convulneras ciderunt brachia ad sangu ciendum. Vide VI, 59." ling. Add. Athen. XII, p.5. tractavit Lennep. ad Phalipag. 74. — Quod sequitur σονται, valet: sibi diluceras Simplex αμύσσειν III, 76 proxime seqq. scripsi χι vulg. χερὸς (vid nott. ad ] διαβύνονται pro vulg. διαβ quod merito reiicit Bredov valet autem h. l., ut II, transfigunt.

οί δέ σφι επονται] "8 βασιλή οι, regum funers rite compositum cadaver vehebant is allo idvos. primum venissent, hi soli 1 ληίους secuti cadaver per gentes circumductum cum que Gerrhos usque proses ταφα' των βασιλήων έν Γε σι: leguntur ista paulo s Valeken. In seqq. ad voc or conf. II, 67, et ad ere DEV (hine illine, utrinque) Ellendt ad Arrian, Exped. 8, 9 coll. II, 6, 1. Ad for: innetivi Herodoteam Ofa Bredov. pag. 394. Quod morem, quem Herodotus d υν κομίζοντες, εν Γερροισι εσχατα κατοικημένοισί είσι νέων, των άρχουσι, καὶ εν τῆσι ταφῆσι. καὶ επειτα, ἐωσι τὸν νέκυν εν τῆσι θήκησι ἐπὶ στιβάδος, παραπήκίχμὰς ενθεν καὶ ενθεν τοῦ νεκροῦ, ξύλα ὑπερτείνουσι, πα ριψὶ καταστεγάζουσι. ἐν δὲ τῆ λοικῆ εὐρυχωρίη τῆς

similia quaedam apud Monentioris aetatis usitata afnann: Die Hellenen im Skys I. pag. 238 seq. De hac voce vid. nott. ad Nos dicimus: Flechtwerk s. effecht. Ad Homer. Odyss. ustathius adscripsit: ψίπες α φασί παλάμου πλατύ, ώς z. t. 1. Ipse Wesseling. otavit: ,, Vid. II, 96 et Dioys. Or. XIV. pag. 219 ad rodotea alludentem. Barntumulandi mos etsi Scvsacra Christianorum transum abdicarint, Theodoreto raec. IX. p. 129 teste, nonie in Tartariae Lithuaniaecessat. Vid. Memor. Scyth. omment. Acad. Petrop. T. io." Italus interpres cruprem, quo in regis funere uxores, alii interficiuntur, le Turcis simile quid affe-Id. Herod. V. 4 et Nicol. fragmm. p. 155, 161 Orell. L. ad Mel. nott. exegg. II, 701. III. P. II. De Hunnis dit Procopius Bell, Pers. I, itiquissimum Mongolorum sm, ut iis, qui sepeliantur, uaeque in vita sc. quae haaddantur in sepulcro, mores Mythengesch. I. pag. quoque afferens, quod ad narrationem IV, 72 nonniequis corium fuisse detraod mox, repletum stramine, pedibus insistens erigatur. 1efando Mongolorum more iis, quae de Scythis h. l. r, plura nunc attulit Neu-L. p. 232 seqq. Atque ut tase de funeribus Dschingis-

chani\*) et aliorum principum huius gentis narrantur, in quibus quot hominum millia occisa fuerint, vix credibile videtur, occiduntur potissimum pellices, puellae puorique, servi servaeque ac ministri cuiusvis generis, qui principi vivo fuerint grati, equi camelique; qui omnes una cum phialis aliisque rebus ad supellectilem pertinentibus regis sepulcro deinde includuntur eo consilio, ut mortuus rex habeat, quibus utatur, neque ullo ministerio neque ullis deliciis careat: eo enim crudelem morem spectare credam cum Neumanno l. l. p. 239 neque altius quid his sacrificiis humanis subesse mihi persuaderi patiar. Maxime vero ad Herodotum illustrandum faciunt ca, quae idem vir doctus p. 210 retulit ex opere Arabici auctoris Ibn Batuta (The travels of Ibn Batuta, translated by S. Lee, London. 1829. pag. 220), qui saeculo decimo quarto adfuit funeri principis Sinensis e Mongolorum stirpe, idque ita enarravit, ut vel singuli ritus cum iis, quae in Scytharum regum funeribus teste Herodoto fieri solebant, conveniant. Neque nostra aetate pravam superstitionem prorsus cessisse, satis declarant, quae idem Neumann, p. 236 retulit ex itinerario docti Galli sacerdotis (Huc: Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie etc. I. pag. 130 edit. sec.) narrantis de servis, pueris puellisve, in princinum funere adhuc nefario modo occisis. - In Herodoti loco, ut ad hunc redeam, singuli commemorantur regis ministri ad varia negotia vitaeque necessitates: pincerna, coquus, equiso, corporis minister (diήκονος, ut IV, 72. IX, 82; conf. B.

singischano mortuo quadraginta puellas pulcherrimas maximeque ornatas in setà traditas esse quasi ministras tradit I. de Hammer. Wien. Jahrbb. LXVII.

θήκης των παλλακέων τε μίαν αποπνίξαντες θάπτουσι καὶ κὸ οίνοχόον, και μάγειρον, και Ιπποκόμον, και διήκονον, π άγγελιηφόρου, καὶ ῖππους, καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀπαρρά καὶ φιάλας γρυσέας, άργύρω δὲ οὐδὲν οὐδὲ γαλκῶ γρέωνα ταύτα δὲ ποιήσαντες γοῦσι πάντες χῶμα μέγα, άμιλλεώμεν 72 καλ προθυμεόμενοι ώς μέγιστον ποιήσαι. Ένιαυτού δε πω φερομένου αύτις ποιεῦσι τοιόνδε. λαβόντες τῶν λοιπῶν θερ πόντων τους έπιτηδεωτάτους (οί δέ είσι Σκύθαι έγγενέες • τοι γὰρ δὴ θεραπεύουσι, τοὺς αν αὐτὸς ὁ βασιλεὺς πελεύ άργυρώνητοι δε ούχ είσι σωι θεράποντες), τούτων ών τι διηχόνων έπεὰν ἀποπνίξωσι πεντήχοντα καὶ ἵππους τοὺς \*\* λιστεύοντας πεντήχοντα, έξελόντες αὐτῶν τὴν χοιλίην καὶ και ήραντες εμπιπλάσι άγύρων και συρράπτουσι άψίδος δε των έπλ δύο ξύλα στήσαντες υπτιον καλ τὸ ετερον ημισυ της ε δος ἐπ' ἔτερα δύο, καταπήξαντες τρόπω τοιούτω πολλά ταῦ επειτα των ϊππων κατά τὰ μήκεα ξύλα παχέα διελάσαντες μ γρι των τραγήλων άναβιβάζουσι αύτους έπὶ τὰς άψιδας τ δὲ αί μὲν πρότεραι άψιδες ὑπέχουσι τοὺς ώμους τῶν ἴππων\* δὲ ὅπισθε παρὰ τοὺς μηροὺς τὰς γαστέρας ὑπολαμβάνου σχέλεα δε άμφότερα κατακρέμαται μετέωρα γαλινούς δε ι στύμια έμβαλόντες ές τους ιππους κατατείνουσι ές το πρόσ

ten Brink in Schneidewini Philolog. VIII. pag. 419. Nos: Leibdicner, Kunmerdiener), quibus additur ἀγγελιηφόρος, maiore opinor honore praeditus et superiore loco collocatus, si, quae ad I, 99. III, 84. I18 notata sunt, ad Scytharum reges quoque referri possunt. — Ad locutionem χοῦσι — χῶμα in fine cap. cf. I, 162. II, 137. IX, 85. V, 8.

### CAP. LXXII.

Ένιαυτοῦ δὶ περιφερομένου] Sponte in mentem venit Homericum illud (Odyss. I, 16): περιπλομένων ένιαυτών, volventibus annis, ut reddit Virgil. Aen. I, 234.

ἐπεὰν ἀποπνίξωσι κ. τ. λ.] Simili modo, ut ad h. l. adnotat Larcher., Sinae quidam imperator, Tartarica stirpe oriundus, in coniugis mortuae tumulo plus triginta servos fertur immolasse. — αὐτῶν scripsi pro

αὐτέων, ut antea τούτων pro π τέων, itemque καλλιστεύοντας [ vulg. xalliotous. Nam xalliste (formà excellere) haud raro im nitur, I, 196. IV, 163. 180. V 64. VII, 180. VIII, 124. Qu Schweigh, in Lex. Herod. attal Ad noully conf. nott. ad II, 86.1 αψίδος δε ημισυ έπι σου ξι στήσαντες υπτιον] i. e. ubi dimid tum rotae circulum super duobus tia supinum collocarunt. Quae paulo îππων — έπὶ τὰς άψιδας, ita eq dem intelligo: deinde, postquam s sa ligna per equorum corpora un ad colla secundum longitudinem de runt, equos imponunt dimidiatis i circulis. Ad ὑπολαμβάνουσι conf 21 ibig. nott.

χαλινούς δε και στόμια εμβαλ τες κ. τ. λ.] i. c. frena et kabe. equis inicctas antrorsum (ab iis equis) tendunt et a palo suspendi , καὶ ἔπειτα ἐκ πασσάλων δέουσι. τῶν δὲ δὴ νεηνίσκων κοπεπνιγμένων τῶν πεντήκοντα ἕνα ἕκαστον ἀναβιβά-ἐκὶ τὸν ἵπκον, ὧδε ἀναβιβάζοντες ἐπεὰν νεκροῦ ἐκά-ταρὰ τὴν ἄκανθαν ξύλον ὀρθὸν διελάσωσι μέχρι τοῦ τρα-, κάτωθεν δὲ ὑπερέχει τοῦ ξύλου τούτου, τὸ ἐς τόρμον ουσι τοῦ ἐτέρου ξύλου τοῦ διὰ τοῦ ἴπκου. ἐπιστήσαντες κὰρ τὸ σῆμα ἰππέας τοιούτους ἀπελαύνουσι.

Ούτω μεν τους βασιλέας θάπτουσι. τους δε άλλους Σχύ-73

rg δè καὶ στόμια redde: Zaum el und Gebiss. De significaceis στόμιον plura dabit Stoles. Ling. Graec. VII. pag.
[q. "Dabit equi tale spectaex ultima Tartaria transi, Witsen. Descript. Tartar.
l ostentaturque Leidae non
le in tabula." Wessel. Λc
quaedam de equis mortuis,
do apparatis apud istiusmodi
in funeribus affert Neumann.
g. 238. In seqq. ad ἀκανθαν
l, 75 ibique nott. Nos: Rückρομος est foramen, ut monet
. ad Diodor. Sicul. II, 8.

θεν δ ε υπερέχει κ. τ. λ.] Parde initio apodoseos illata in re structuram transit oratio, mec est sententia: ,,quando usque cadaveris iuxta spinam ctum lignum usque ad cervicem erunt, iam ab imo ligni huius inet, quam in foramen neerunt tigni per equum ducti." Nam ι τούτου του ξύλου a sequenti ) to pendent; nec sane erat, istinctionem ante rò vulgo tolleret Gaisf., Werferum in Actt. phill. Monacc. I, 1. wil. p. 81. Schweigh. suspiούτο, i. c. τούτο τὸ μέρος ου. Pro vulg. πηγνύουσι unus ti liber πηγνῦσι, ut supra omnes κατεργνύσι. Utrumtum. Vid. Bredov. p. 402 et 105 ibique nott.

ήσαντες δε κύκλω τὸ σῆμα τοιούτους ἀπελαύνουσι] i. e. w tales equites ad monumenmentarica collocarunt, discedunt quidem έπιστήσαντες τὸ σῆ-ere sensu dictum, quo στή-

σαντες - έπὶ τὸ σῆμα (ut supra έπὶ δύο ξύλα στήσαντες; ΙΝ, 34 έπὶ τὸ σημα τιθείσι; ΙΥ, 67 έπι μίαν έκάστην ψάβδυν τιθέντες, ubi cf. nott.) mirorque Schweighaeuser., qui xvαλφ τὸ σῆμα iungi vult, ut idem sit atque πέριξ το σημα, cum κύκλω, ut πέριξ, accusativo iungatur. Quod mihi quidem nondum persuasit, nec quem affert locum IV, 181 (περιάγουσι την λίμνην κύκλω), eum huc pertinere credam. Tu conf. etiam ΙΙ, 170. 1V, 202 (πύπλω τοῦ τείχους) et I, 185 (κύκλω περί αὐτήν), ex quo loco coniicias, nostro in loco si quid omnino mutandum esset, scribendum potius: κύκλω περί τὸ σῆμα. De usu dativi κύκλω conferri poterunt loci allati ab Ellendt. ad Arrian. Exped. Alex. I, 27. §. 4. Quod ad ipsum argumentum attinet, comparat J. Grimm (Deutsche Mytholog. p. 630 ed sec. et Rechtsalterth. p. 676) hunc Scytharum morem cum similibus, quae apud Germanos antiquos fieri solebant.

# CAP. LXXIII.

τοὺς βασιλέας] Miror Gaisfordium in textu reliquisse βασιλήας, quod equidem, Struvium l. l. p. 16 (Opusce. II. p. 344) cum recentt. edd. secutus, in βασιλέας mutavi. Idem exhibuit Matthiae. — In seqq. verba κατὰ τοὺς φίλους ea fere ratione explicanda, qua I, 30: περιήγον (αὐτὸν) κατὰ τοὺς δησαυροὺς coll. I, 96. — Mox cum Schweigh. et Gaisf. et recentt. edd. ox Sancrofti libro alteroque dedi πάντων pro ἀπάντων, quod retinuit Matthiae.

θας, ἐπεὰν ἀποθάνωσι, περιάγουσι οι ἀγχοτάτω πι κατὰ τοὺς φίλους ἐν ἁμάξησι κειμένους τῶν δὲ ἔκο δεκόμενος εὐωχέει τοὺς ἐπομένους, καὶ τῷ νεκρῷ π ρατιθεί τῶν καὶ τοῖσι ἄλλοισι ἡμέρας δὲ τεσσεράκον ιδιῶται περιάγονται, ἔπειτα θάπτονται. Θάψαντες τὰπλυνάμενοι ποιεῦσι περὶ τὸ σῶμα τάδε ἐπεὰν σωσι τρία ἐς ἄλληλα κεκλιμένα, περὶ ταῦτα πίλους περιτείνουσι συμφράξαντες δὲ ὡς μάλιστα λίθους διαφανέας ἐσβάλλουσι ἐς σκάφην κειμένην ἐν μέσφ 74 τε καὶ τῶν πίλων. Ἔστι δέ σφι κάνναβις φυομένη ἐ πλὴν παχύτητος καὶ μεγάθεος, τῷ λίνῷ ἐμφερεστά δὲ πολλῷ ὑπερφέρει ἡ κάνναβις. αῦτη καὶ αὐτομάτι ρομένη φύεται καὶ ἐξ αὐτῆς Θρήϊκες μὲν καὶ εῖματα τοῖσι λινέοισι ὁμοιότατα οὐδ ἄν, ὅστις μὴ κάρτα

ούτω οἱ ἰδιῶται περιάγονται] ἰδιώται privati sunt homines, qui regibus opponuntur ac principibus. Larcherus observat, non eandem omnium Scytharum videri fuisse sepulturam, cum cadavera truncis suspensa alii putrescere sivissent, teste Silio Italico XIII. 486 coll. Plutarch. II. pag. 499 D. Idem affert celeberrimi peregrinatoris, Cookii, testimonium de incolis insulae Otaheiti, qui cadavera tam diu arboribus suspendunt, dum omnis caro consumpts fuerit, quo facto ossa sepeliunt.

σμησάμενοι] i. e. nhi caput suum deterserunt. Cf. nott ad III, 148. Ad πίλους εἰριτέους conf. IV, 23. et nott. ad III, 12. Inde Braun De vestit. sacerdott Hebr. II, 4. §. 370. pag. 408 recte h. l. reddit: tapetes ex lana coactos circum tendunt, cum πίλος latiore sensu hic accipiatur et quidquid ex lana coactum ac tegminis loco habitum sit, declaret.

συμφράξαντες] Scilic. τοὺς πίλους. συμφράττειν est arcle coniungere, ut nihil vacui supersit spatii. Ad verbu λίθους έν πυρὸς διαφανέας conf. nott. ad II, 92 et IV, 75.

CAP. LXXI

\*Eστι δέ σφι κάνναβι. Seguier. (Bekk. Anecdd 27 et Hesych. T. II. vero κάνναβις nostrum plantam adduc frequen siam reperiri satis com houum lingua vocari servat Kruse Urgesch Volksst. pag. 288. H Herodotum primum mcisse con locum H insta causa sollicitavit

ταύτη δε πολλώ ύπι 1.] i.e. hac tenus (quod est et maior) autem ma hace cannabis, quae (s. scil. praestat quod) et nit et sata; id quod in 1 cadit. Similiter oppon τουατα φύεται et τα φύεται II, 94, ut mor qui in seqq. sic olim s conficit: nal et avei γυναικήτον κόσμον καί εῦνται. Sine causa, u tur. Tu vid. Hesvch. βων dicitur tritus, i. e. nente Ernest. ad Ari 866, ut notat Cr.

λαγνοίη, λίνου ἢ καννάβιός ἐστι · ος δὲ μὴ εἰδέ κω τὴν δα, λίνεον δοκήσει εἶναι τὸ εἶμα. Ταύτης ὧν οι Σκύ-75 καννάβιος τὸ σπέρμα ἐπεὰν λάβωσι, ὑποδύνουσι ὑπὸ ους, καὶ ἔπειτα ἐπιβάλλουσι τὸ σπέρμα ἐπὶ τοὺς δια-λίθους τῷ πυρί · τὸ δὲ θυμιᾶται ἐπιβαλλόμενον, καὶ ταρέχεται τοσαύτην, ῶστε Ἑλληνικὴ οὐδεμία ἄν μιν τοκρατήσειε · οι δὲ Σκύθαι ἀγάμενοι τῆ πυρίη ἀρύον-

παννάβιος έστι] Citat Pol72 coll. Casaub. ad Diog.
63. Mox pro vulg. πανν άrentino recepi πανναβ ε
tibus Schweighaeusero et
ag. 270, quandoquidem disn est inter πανναβες, quod
seius nomen est, et inter
qua vocc vestis e cannabi
aratur. De ipsa voce plusit Stephani Thes. ling.
pag. 936 ed Dindorf.

### CAP. LXXV.

ουσι ὑπὸ τοὺς πίλους] i. e. ib pilos. Ad milous conf. Verbo υποδύνουσι ("ils se indicari putat Larcherus illud, per quod intrarint, ım indeque obstructum et fuisse, postquam intrarint, undique ad humum usque ne scil. vapor elabi posset; atorii exhibita sit species. srum plaustra eiusmodi pifuisse ostendit Hippocrat. q. et loc. §. 93. T. I. p. 88 Calmuccis, qui in eiusmodi ectis per deserta Astracana dicuntur, recentioris perestestimonium affert Larchede hoc plaustrorum genere muccos, Kirgisos aliasque madas Asiae usitato, quae ent Kibitks, Coraës ad Hipl. disputavit T. II. pag. De Scythis, qui in plauım degunt, vid. nott. ad - In seqq. ad διαφανέας onf. IV, 73 et ad παρέχεται υμιάται pro vulg. θυμιήται ti libro alteroque revocavi, indorfii (p. XXXI seq. Comet Bredovii p. 379. Vox arr) significatione non differt a voce ἀτμη in Hesiod. Theog. 486; plura attulit Ianson in Jahrbb. f. Phil. u. Paedag. Suppl. Vol. XIX. p. 529. ωστε Ελλητική ουδεμία αν μιν πυρίη αποκρατήσειε] i. e. ut nullum Graecorum caldarium id superet. ovδεμία (pro ουδεμίη) scripsi cum Gaisf. Usum verbi αποκρατείν attigi ad IV, 50. — πυρίη est caldarium s. tepidarium, ut recte notat Casaubon, ad Strabon, III. p. 154 s. 232. Nos: Schwitzbad. Vid. Becker. in Charicl. III. p. 75 ed. sec. Plura de ipsa voce dabit Stephan. Thes. ling. Gr. VII. p. 2263 seq. ed. Dindorf. Ac nonnulla de cellis sudatoriis Graecorum ad h. l. excitavit Valcken. Similis cuiusdam moris, qui etiamnum apud Indos ad sinum Hudsoni habitantes obtineat, meminit Larcher. At Niebuhr. (Vermischt. Schrift. I. pag. 362), quae Herodotus refert, ea ad Siberiam pertinere vult, ubi ebrietatem suffitu seminum cannabis super lapides igneos in cella arcte clausa excitent; quod ipsum cum caldariis, quibus et ipsis barbari illi usi sint, confundi a scriptore nostro arbitratur. Atque huiusmodi confusionem ab Herodoto commissam esse statuunt quoque Eichwald: Alte Geogr. d. Casp. Meeres p. 262, Hansen: Osteuropa p. 77, Neumann I. l. p. 311, Kruse l. l. pag. 288. Tu vid. etiam, quae ad I, 202 notata sunt, et conf. Walz. in Allgem. Zeitung. 1856. 16 Mai Beilage ur. 137. pag. 2188. οί δὲ Σκύθαι άγαμενοι τῆ πυρίη

ol δὲ Σκύθαι ἀγάμενοι τῆ πυρίη ἀρύονται] i. e. "Scythae laetabundi, s. hac desudatione delectati, clamorem ingentem atque inconditum tollunt." Verbum ἀγασθαι attigi ad IV, 46; de verbo ὡρύεσθαι vid. nott. ad III, 117. Nam utrumque verbum suται. τοῦτό σφι ἀντὶ λουτροῦ ἐστί· οὐ γὰρ δὴ λοῦνται παράπαν τὸ σῶμα. Αί δὲ γυναϊκες αὐτῶν, ὕδωρ 2 σαι, κατασώχουσι περὶ λίθον τρηχὺν τῆς κυπαρίσσο β δρου καὶ λιβάνου ξύλου· καὶ ἔπειτα τὸ κατασωχόμει παχὺ ἐὸν, καταπλάσσονται πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσι ἄμα μὲν εὐωδίη σφέας ἀπὸ τούτου ἴσχει, ᾶμα δὲ ἀπ

spectum fuit Valckenario pro ώρύονται corrigenti φύπτονται se abstergunt, ut loci haec fere esset sententia: ,,istius vaporis fomento sudantes sudorem et sordes abstergunt", indeque φύπτονται responderet verbo καθαίρονται eo sensu, quo Noster adhibuit cap. 73. Qua coniectura opus non esse vix quemquam fugiet. Nec magis sollicitandum αγαμενοι, tertio casui iunctum, quem eundem a Xenophonte in Cyropaed. II, 4, 9 (ubi vid. Bornemann. plura afferentem) et Platone (in Sympos. p. 318) huic verbo additum esse recte monuit Schweighaeuserus Philonis locum laudans, in quo sane hoc verbum luetandi exsultandique notione occurrit: quare haud necesse, cum Wesselingio explicare άγάμενοι mirantes, stupentes. Adsentitur Schweighaeusero Waardenburg: De nativ. Herodot. simplicit. p. 168. Caeterum auctor quoque est Dio Chrysost. Or. XXXII p. 378 C., apud barbaros quosdam lenem enasci ebrietatem ex rerum quarundam suffitu; tum eos gaudere, ridentes exsurgere et omnia facere, quae bene poti soleant. Conf. etiam Klemm: Culturgeschichte Vol. VIII. pag. 10. — Pro λοῦνται duo codd. λούονται, quod reiiciendum, monente Bredov. p. 392, qui confert Herod. I, 198. II, 37. — In seqq. pro αὐτέων scripsi αὐτῶν.

κατασώχουσι περί λίθου κ. τ. λ.]
i. e. conterunt in lapide duro frusta
cyparissi, cedri et arboris thuriferae,
quae ne quis miretur, qua via ad Scythas pervenire potuerint, cogitandum
est de commercio florenti, quod Graeci, Iones praesertim, cum hisce Ponti oris habuerint. Vix quemquam
fugiet, h. l. de saporis quodam genere agi, quo Scytharum feminae
pari modo utebantur, quo nostra

aetate mulieres similibus tur ad corporis munditia: que ad elegantiam et vent ctantibus. Neque sane im mihi dubitare videtur 1. l. p. 295, num vere et a diderit Herodotus: nec: sentiendum puto, quod ce loco lignum iuniperi sul Niebuhr l. l. mulierum hu Siberiam referri vult. ca sae exponunt τρίβουσι it das III. p. 358, quocum e seling. Nicandr. Theriac ibique Schol. — Cedrini dicandis Aegyptiorum mentio fit II, 87, thuris thuriferac II, 86, ubi v καὶ ἔπειτα τὸ κατα**σως** το — πᾶν τὸ σῶμα καὶ πον] i. e. atque deinde e ritur s. hac massa, cum cs tum corpus alque vultus i Structuram loci, quan (Gr. Gr. §. 421, not. 2, secutus Lhardy sic expli duas constructiones (ze τί τινος et καταπλά**σσι** hic confusas vellet, eq Knehnero Gr. Gr. §. 56 ad eum usum, quo veri pue compositis, duplex : adponitur, ad diversas tiones significandas; ade necesse sit statuere, to z vov nominativum absol quod proponit Geisler: nominatt. absolutt. pag ipsum sic vertens: "Dei quod teritur, crassum est corpus oblinunt atque fa bo καταπλάσσειν Noster usus est II, 70 et 85.

εὐωδίη σφέας ἀπὸ το Supra I, 69: καὶ γάο τι εὐεογεσίαι είχον. De us tionis ἀπὸ conf. 111, 23. τη δευτέρη ήμέρη την καταπλαστύν γίνονται καθαραί καὶ λαμποαί.

Σεινικοίσι δὲ νομαίοισι καὶ οὖτοι αίνῶς χοᾶσθαι φεύ-76 γουτι, μή τί γε ὧν ἄλλων, Έλληνικοίσι δὲ καὶ ῆκιστα, ὡς διέδεξαν '1ναχάρσι τε καὶ δεύτερα αὐτις Σκύλη. Τοῦτο μὲν γὰρ

### CAP. LXXVI.

Annicios δε νομαίοισι — φεύμναι] Quae scribens Herodotus Itale interpreti respexisse videtur ad
α, quae de Aegyptiis II, 91 enarmatur. ξεινικά νόμαια occurrunt
IV, 77 fin. coll. 80 fin. I, 135. Ad
ανώς ef. nott. ad IV. 52.

alsos ef. nott. ad IV, 52. μητί γε ών κ. τ. λ.] Hermann. ad Viger. p. 802 h. l. (in quo exhibuit Fire ye war) citans, hace subjei: "Scribendum videtur ແλλων pro dilijier [quae est vulgata lectio emibus libris probata]. Locus dif-felliorest, quod μη et ηκιστα dicunber son ad verbum φεύγονσι, sed ad smitmiam, quae est ου χρώνται, relata. Germanice particularum vim sie exprimas: sie bedienen sich keiner fremden Einrichtungen, wir klich nicht ein mat anderer Völker, der Griechen aber am wenigsten." In eandem coniecturam incidit Schweighomerus, sed ob librorum auctoritatem retinuit vulgatam αλλήλων, quam Matth. Gr. Gr. §. 610, 2. pag. 1232 explicavit: ,.um nicht zu sagen, weler einander, d. h. nicht nur nicht." Tum igitur scriptoris haec foret sententia, ut Scythae omnino a peregri-nis abhorreant institutis, non solum suis ipeorum (i. e. iis, quae apud alias easque diversas Scytharum tribus vigent), verum etiam quam maxime Graecorum. Nec aliter locam accipi vult Letronne Journ. d. 8av. 1817. p. 46, in quo αλλήλων ad diversas Scytharum refert tribus, et ad verba μή τι γε ών (quae idem valeant atque μή τί γε δη) suppleri valt τοίσι αλλήλων νομαίοισι χρέωνur. Unde non admodum discedit. Werferi ratio in Actt. phill. Monacc. Lpag. 263, qui ad negativam parti-ciam μή τί γε intelligit χοῦσθαι, φεύγειν ad ea verba, quae inmitivus adiuncta negativa parti-

culâ μη excipere soleat, referri debeat. Equidem cum Dindorfio et Dietschio rescripsi ällwr, quod mihi tota sententia requirere videbatur: inde locum sic intelligo:,,a peregrinis institutis etiam hi valde abhorrent, ne dicam aliorum quidem populorum, sed vel maxime Graecorum (sive: sed etiam Graecis minime uti volunt)." Ketinui in his μή τί γε, quod Sancrofti liber et Florentinus itemque Parisini praebent, in Wesselingii editione mutatum in μή τοί γε: quod quo minus hic locum habere credam, faciunt, quae attulit C.Fr. Hermann. ad Lucian. de conscrib. histor. pag. 182 seq. Et conf. insignem Demosthenis locum in Olynth. II. §. 23. p. 24 Reisk., ubi μή τί γε δή. Corruptum locum nostrum haberi vult Hartung Lehre d. Gr. Part. II. pag. 155.

ώς διέδεξαν Άναχάρσι τε - Σπύly] i. e. ut commonstrarunt in Anacharside atque deinde iterum in Scyla. Revocavi cum recentt. edd. Αναχάρσι et mox Σκύλη, quod Sancrofti liber aliusque praebet, pro: Ανάχαρσίς τε - Σκύλης, quod e Wesselingiana editione in alias quoque transiit. Tu conf. Herod. II, 134 (ως διέδεξε τηδε ουκ ηκιστα) et III, 82. I, 31, ubi huic dativo additur ev. De Anacharside vid. Strabon. VII. p. 303 s. p. 464 A. Seymn. Chii fragmm. 119. (vs. 858 seq. ed. Mueller.) ibique Gail. T. II. p. 400 et imprimis Diogen. Laërt. I, 101 seqq. ibique Menag. Ex quo Diogenis vel potius Sosicratis a Diogene allati loco Anacharsidem Olympiad. XLVII s. anno ante Chr. n. 592 Athenas venisse recte colligit Fischer: Griech. Zeittaf. p. 115 Conf. etiam Brandstaeter Scythicc. pag. 5 seqq. Ac vel literas sapientis Scythae scriptas proferunt, de quibus conf. Cicer. Tuscull. V. 32 et quae ibi allata sunt ab interpretibus. Ipsum no'Ανάχαρσις έπεί τε γην πολλην θεωρήσας καὶ ἀποδ κατ' αὐτην σοφίην πολλην έκομίζετο ές ήθεα τὰ Σ πλέων δὲ δι' Ἑλλησπόντου προσίσχει ές Κύζικον κα γὰρ τῆ Μητρὶ τῶν θεῶν ἀνάγοντας τοὺς Κυζικηνο κάρτα μεγαλοπρεπέως, εὔξατο τῆ Μητρὶ ὁ 'Ανάχαρσις καὶ ὑγιης ἀπονοστήση ἐς έωυτοῦ, θύσειν τε κατὰ τα ῶρα τοὺς Κυζικηνοὺς ποιεῦντας, καὶ παννυχίδα στή

men ἀνάχαρσις ad Sanscritanam linguam si scriberetur, sonat Anayharsi, ut vult Leo Meyer (in Kuhn Zeitschr. f. vergl. Sprachk. V. p. 162), qui huic voci tribuit significationem innocentis sapientis. Mox τοῦτο μὲν, ubi non sequitur τοῦτο δὲ, ut II, 99. Sed faciunt huc, quae initio cap. 78 leguntur: πολλοῖσι δὲ κάρτα ἔτεσι ῦστερον κ. τ. λ. Attigit haec, monente Cr, Wyttenbach. ad Plut. Morall. I, 2. p. 768.  $\gamma \tilde{η} \nu$  πολλην pari modo positum invenitur I, 30.

και αποδεξάμενος κατ' αὐτὴν συφίην πολλην] i. e. postquam multa sapientiae specimina in ea (terra) edidit. De argumento laudant interprett. ad Diogen. Laërt. I, 105. Ad locutionem Wessel. confert Platon. Hipparch. p. 228 B. ος άλλα τε πολλά και καλά έργα σοφίας άπεδείξαvo. Et cf. ipsum Herodot. I, 59. 174. II, 36 etc. — ἤθεα in seqq. sunt domicilia, ut I, 15, ubi vid. nott. In proxime seqq. post πλέων reposui cum recentt. edd. δέ, quod omnes fere libri scripti afferunt, quodque sustulerat Gaisfordins. Neque enim offensioni esse poterit haec particula in apodosi posita, si respiciemus Herodoti locos III, 37. 68. 133. V, 40 ibique nott. Ad verbum προσίσχειν (appellere) vid. nott. ad IV, 42. — ανάγειν όρτην eodem modo Noster dixit II. 48. III, 97. IV, 108: unde etiam VIII, 65 pro την δε όρτην — ἄγουσι Naber in Mnemosyn. III. p. 485 rescribi vult ανανουσι.

κάφτα μεγαλοπρεπέως] Ita dedi ex librorum auctoritate cum recentt. edd. Vulgo: μεγαλοπρεπέα κάφτα. Alii libri voculam κάφτα omittunt. Male: si quidem κάφτα cum huius-

modi adverbiis s. adiectiv reperimus III, 1. IV, 79. ber in Mnemosyn. III. p. seqq. haud mutavi svi loco duo libri afferunt ni augmentum in talibus ver rodoto negligi soleat: vi p. 309. — De cultu M apud Cyzicenos Wesseli Strab. I. p. 45 s. 76 B. C eil d'Antiqq. II. pag. 1 Strab. XII. pag. 575 s.,,Cf. Valer. Flacc. Arge 20. Matris deûm, cuins ab Argonautis repeteban gia residua in Cyzicenor ut leonis caput etc. Vid. N. V. Vol. II. pag. 453 sq. Descript. de Medailles 1 seqq. et Sestini Descris Stateri antichi pag. 57 sq tur Argonautae Cybeles suisse in monte Dindymo, ea Constantini iussu Co polin fuerit translatum. seqq. cum recentt. edd. re τὰ ώρα ρτο κατά τὰ όρα, ι bus codd. et e Florentine erat a Schweigh. et Gai vid. nott. ad 1, 208 et cf. 1

καὶ παννυχίδα στήσει 48: ἴστασαν χορούς, ubi παννυχίδα, s. pervigilia ria sive secreta spectare dam, cam ipsam ob cat celebrari solita. Sic παννίν apud Platon. Rep. I, 1 Ran. 373. Eurip. Hel. (coll. Lobeck. Aglaophai 651. Quos locos mihi is Fr. Hermann. Add. Wytt Plutarch. Morall. I. p. 5 παννυχίς plures locos i De ipsis huiusmodi sacris agi solitis vid. C. Fr. Heriann. Adr.

ετο ές την Σκυθικην, καταδύς ές την καλεομένην (ή δ' έστι μὲν παρὰ τὸν 'Αχιλήτον Δρόμον, τυγχάνει ἐοῦσα δενδρέων παντοίων πλέη), ἐς ταύτην δη κατανάχαρσις την ὁρτην πᾶσαν ἐπετέλεε τῆ θεῷ, τύμπανόν καὶ ἐκδησάμενος ἀγάλματα. καὶ τῶν τις Σκυθέων τοθεἰς αὐτὸν ταῦτα ποιεῦντα ἐσήμηνε τῷ βασιλέι Σαυδὲ καὶ αὐτὸς ἀπικόμενος ὡς εἰδε τὸν 'Ανάχαρσιν ποιτῦτα, τοξεύσας αὐτὸν ἀπέκτεινε. Καὶ νῦν, ῆν τις εἰρηὶ 'Αναχάρσιος, οῦ φασί μιν Σκύθαι γινώσκειν, διὰ εἰξεδήμησέ τε ἐς τὴν 'Ελλάδα καὶ ξεινικοίσι ἔθεσι διειίνες δ' ἐγὼ ἤκουσα Τίμνεω, τοῦ 'Αριαπείθεος ἐπι-

L Alterth. §. 31 not. 7. De onf. nott. ad IV, 9; de wae nott. ad IV, 55. In rocavi vulgatam cum rel. ἐς ταύτην δ ἡ καταδύς, no Florentino Gaisfordius t δέ. Ad significationem κδύς (se abdens, se absconf. Herod. IX, 37 (καταδύλην). Ad verbum ἔπιτελείν μαd II, 63. I, 167.

όν τε έχων] Ad argumenspectant Apollon. Rhod. I, Remens Alexandr. in Pro-L. p. 20 Pott.; quae bene esseling. Ac tympana ad sacra proxime pertinent e valuisse dicuntur ad senandos in hominum rudium ero quodam horrore sive plendis. De quibus disseiger: Kunstmytholog. pag. oll. pag. 294 seqq. Defor-• huius instrumenti citat ad Athen. XIV, 38. pag. 306 ed. Schweigh. (Ani-Γ. VII. pag. 466 seqq.); m Creuzer in Symbol. IV. . tert. et Volckmann ad de music, pag. 140.

sevos ἀγάλματα] i. e. qui incras sc. deorum, anuleta collo s. pectore suspensus !. Ad argumentum laudant II, 20 cum adnot. T. VII Schweigh. ἀγάλματα quid licuit Ruhnken. ad Timaei . pag. 6. Et faciunt huc, lementis Alexandrini l. l.,

ea, quae de his Cybeles sacris scribit Dionys. Halic. Antiqq. Romm. II, 19.

παταφρασθείς] i. e. ubi Scytharum quis eum animadvertit haec celebrantem. — καταφράζειν pro simplici φράζειν ita accipere licet, ut vim quandam praepositione verbo simplici additam putemus, qualem in καταφρονείν observavimus ad I, 59. 60. Idem verbum eodem sensu in Antonin. Liberal. Transformatt. XI: έπεὶ δὲ αὐτήν κατεφράσθητας νοί γονείς κ. τ. λ. In Solonis Carm. V, 38: τοῦτο κατεφράσατο. In seqq. ήν τις εἰρηται redde: si quis quaerat, a verbo εἰρεσθαι; vid. Bredov. pag. 147.

του Αριαπείθεος] In hoc nomine scribendo et in reliquis Schweigh. et Gaisf. secutus sum, cum scripti libri valde fluctuent. Sic pro Aqua πείθεος, quod meliores libri afferunt, vulgo Λοιπείθεος, quod ipsum Matth. retinuit. — Ad nomen Ίδανθύρσου cf. IV, 120. 126 (ubi Sturz. ad l'herecyd. fragmm. pag. 57 veram scripturam fuisse suspicatur 'Ιδάνθουφος). 127. Arrian. Indicc. 5. Nec aliter apud Strabonem et Plutarchum hoc nomen invenitur scriptum. Tu vid. nott. ad Ctesiae Persice. Excerptt. §. 16. pag. 143. - Arianithem tutorem, ut hoc addam, intelligi negat Niebuhr. Verm. Hist. Schrift. 1. p. 355, cum ipse significetur rex, pater Scylae, de quo IV, 80. Quod vero Ariapithem

τρόπου, είναι αὐτὸν Ἰδανθύρσου τοῦ Σκυθέων βασιι τρων, παιδα δὲ είναι Γνούρου, τοῦ Λύκου, τοῦ Σκε θεος. εἰ ὧν ταύτης ἡν τῆς οἰκίης ὁ ᾿Ανάχαρσις, ἴστω ἀδελφεοῦ ἀποθανών. Ἰδάνθυρσος γὰρ ἡν παῖς Σαυλίο 77 λιος δὲ ἡν ὁ ἀποκτείνας ᾿Ανάχαρσιν. Καίτοι τινὰ ἤδη λόγον ᾶλλον ὑπὸ Πελοποννησίων λεγόμενον, ὡς ὑπὸ τ θέων βασιλέος ᾿Ανάχαρσις ἀποπεμφθεὶς τῆς Ἑλλάδος γένοιτο, ὀπίσω τε ἀπονοστήσας φαίη πρὸς τὸν ἀποπέ Ἑλληνας πάντας ἀσχόλους εἶναι ἐς πᾶσαν σοφίην, πλὶ

non tutorum, sed villicum fuisse vult eoque refert vim vocis έπιτρόπου, probante adeo Brandstaetero Scythice. p. 104, accedere nequeo, cum talis significatio a voce έπιτρόπου hoc loco abhorrere mihi videatur. Lycurgus έπιτροπεύσας Λεωβώτεω dicitur I, 65. Rectius de his statuit Hansen: Osteurop. p. 123 seq. — De loci structura in verbis ως δ' έγω ηπουσα π. τ. λ., quam attigit G. Hermann. ad Viger. pag. 750, vid. nott. ad Herodot. IV, 5. Ad vocem  $\pi\alpha$ τρων conf. Bredov. p. 250 et nott. ad IV, 80. VI, 103. Caeterum hic totus locus satis declarare videtur. Herodotum non tantum ipsam Scytharum terram adiisse, sed accurate singula etiam exquirere studuisse: qui num in interioris Scythicae terrae tractus profectus sit ibique Timnam convenerit, dubium utique videtur: Olbiac vel in alio quo Graecorum oppido portuque Timnam opinor convenit atque cum eo collocutus est.

i ότω — ἀποθανών] i. e. sciat se a fratre interfectum esse. Herodoteam dicendi formulam imitatus est Pausan. I, 6. §. 8, ubi vid. Siebelis, quo monente potins vertendum: utique a fratre interfectus est. — Mox Gironovii emendatione libris optimis probata scripsi ἀδελφεού pro ἀδελφιδεού. Nam manu fratris periit Anacharsis, patruus Idanthyrsi.

#### CAP. LXXVII.

λόγον — λεγόμενον] Conf. IV, 12. Verba: ώς — τῆς Ἑλλάδος μαθητῆς γένοιτο Brandstaeter Scythice. pag. 6 accipit: Anacharsi ge in Graeciam missum e speculatorem, ita melius v (p. 103), quam si μαθητι xeris discipulum, cum mini tur probabile, a Scytharm triorum institutorum te fratrem in Graeciam prop rum studia missum esse. terarum studia in Graecia esse Anacharsidem, miz Herodotus, sed id tant charsidem, cum a fratre missus, deinde (cum itime per Graeciam) Graecorus tiae exstitisse discipulum την, qua voce num specu gnari potuerit, valde equ bito. Ad οπίσω τε άπονο nott. ad III, 16.

πάντας άσχόλους είναι Sententia est: omnes Gre sapientiae studere, excepti moniis, qui soli id haberes denter sermonem darent rec s., ut Schweigh. reddidi dens consilium et dare poss perc. Ad Laconum, opine morem, qui paucis verbi maxime definitis, respond que sensa aperire solean terque in omnibus rebus a rarum studiis quamvis no Id igitur cum solis Lace tribueret Anacharsis eosq tione caeteris Graecis prae tamen ipsos omni omnis studio carere noluit idque verbis: ἀσχόλους είναι ές φίην, quae verba C. O. disputat. de usu vocabi in Indic. scholl. Gotting

νίων · τούτοισι δε είναι μούνοισι σωφρόνως δουναί τε καλ θαι λόγον. 'Αλλ' οὖτος μεν ὁ λόγος ἄλλως πέπαισται ὑπ' ν Έλλήνων ' ὁ δ' ών ἀνὴρ, ῶσπερ πρότερον εἰρέθη, διεη. Ούτος μέν νυν ούτω δή τι έπρηξε διά ξεινικά τε νόταί Ελληνικάς όμιλίας.

Πολλοίσι δε πάρτα έτεσι υστερον Σπύλης ὁ Αριαπείθεος 78 ι παραπλήσια τούτφ. 'Αριαπείθει' γὰρ τῷ Σκυθέων βανίνεται μετ' αλλων παίδων Σκύλης· έξ Ιστριηνής δὲ γυ-

Jahrbb. f. Philolog. u. Paehappl. Vol. VI. pag. 48) sic pi vult, ut Anacharsis caetemes Graecos negotiis ita dis existimarit, ut nullum iis tium, quo de gravissimis regitare et cogitata inter se micare possent: Lacedaemongulari fortunae beneficio ab victus cura immunes iis reunice impen-At vero tale quid dicentem stas non facit Anacharsidem : gis probo, quod Wiskemann scedaemoniorum philosophia ocophis. Hersfeld 1840. p. 4) zi verba sic intelligit, ut rebracci negotiis districti opei sopin dare non potuerint: seto (sunt verba C. Fr. Her-Antiqq. Laconn. p. 90) non ret, cur πασαν σοφίην scrixisset; sensus est: Graecos praeter Lacedaemonios tanrae in singula σοφίας, hoc est rum genera conferre, ut ei, ummum sit in sapientia, τῷ ούναι, vacare nequeant." g πέπαισται] Schweigh. instur: "Temere per ludum nar-Namque πέπαισται nunc e ti libro aliisque editum, ac-Valla et Eustath. ad Homeri pag. 1594, 47 s. 306, 6 ct Wesseling. in Diss. Herod., ubi h. l. sic reddit: "per ocumque narratum a Graecis In Florentino aliisque exελασται, quod tuetur Toup. L in Suid. II. p. 498 sic ver-

erum haec historia est purum iraecorum figmentum, appro-

archero, unde recepit Negris. zer de iis dici, qui per iocum animi causa quid produnt, recte monere videtur Wesseling. Itaque πέπαισται haud scio an ita dictum sit, ut apud Plutarch. Pericl. 24: καί μετά παιδιάς τα πρώτα γέγραπται. Conf. Toup. ad Longin. XIV, 2. p. 315. Weisk. — Voculam allog interpretantur μάτην. Vid. Ruhnken. ad Tim. L. Pl. pag. 199. Ad verba ώσπερ πρότερον είρεθη conf. Herod. 1V, 156.

ουτω δή τι έποηξε] τι, quod a nonnullis abest libris, cum Schweigh., Gaisf, et recentt. edd. revocavi monitu Schaeferi ad Gregor. Cor. pag. 499. Omisit Matthiae. — Ad έπρηξε conf. III, 25 ibiq. nott. et ad Etivi-

κα νόμαια ΙΥ, 70.

# CAP. LXXVIII.

Σκύλης] Monet vir doctus in Remarques sur un ouvrage etc. [vid. Excurs. ad IV, 18] p.68 ex iis, quae et h. l. et alibi per hunc librum de Scytharum narrantur regibus, satis patere, nullam prorsus horum regum in Olbiam fuisse auctoritatem atque imperium. — Cr. ad h. l. citat Rambach. De Mileto eiusque colon. pag. 56 ibique laudat. Bayer. in Opuscc. pag. 185 et Choix de Medailles d' Olbiopolis du Comte de Blaremberg

(Paris 1822) pag. 13 seq.
ἐξ Ἰστοιηνῆς] Urbs, a meridie
Istri sita trecentis stadiis a Tomis, ab Herodoto vocatur Ίστοίη Milesiorumque colonia II, 33 [ubi vid. nott.], ab Arriano (Peripl. §. 24 coll. §. 20) Ιστρία, cuius cives Ιστριανοί apud Diodor. Sic. XIX, 73. Add. Steph. Byz. s. v. Ιστρος. Plinio H. N. IV, 11 (18) est Istropolis. Cf. Mannert. VII. p. 125 seq. ct potissiτρόπου, είναι αὐτὸν Ἰδανθύρσου τοῦ Σαυθέων βασι. τρων, παϊδα δὲ είναι Γνούρου, τοῦ Λύκου, τοῦ Σαι θεος. εἰ ων ταύτης ἢν τῆς οἰκίης ὁ ᾿Ανάχαρσις, ἰστω ἀδελφεοῦ ἀποθανών. Ἰδάνθυρσος γὰρ ἢν παῖς Σαυλί. 77 λιος δὲ ἦν ὁ ἀποκτείνας ᾿Ανάχαρσιν. Καίτοι τινὰ ἤδι λόγον ἄλλον ὑπὸ Πελοποννησίων λεγόμενον, ὡς ὑπὸ ι θέων βασιλέος ᾿Ανάχαρσις ἀποπεμφθεὶς τῆς Ἑλλάδος γένοιτο, ὀπίσω τε ἀπονοστήσας φαίη πρὸς τὸν ἀποπ. Ἑλληνας πάντας ἀσχόλους εἶναι ἐς πᾶσαν σοφίην, πλ.

non tutorum, sed villicum fuisse vult eoque refert vim vocis έπιτρόπου, probante adeo Brandstaetero Scythice. p. 104, accedere nequeo, cum talis significatio a voce έπιτρόπου hoc loco abhorrere mihi videatur. Lycurgus ἐπιτροπεύσας Λεωβώτεω dicitur I, 65. Rectius de his statuit Hansen: Osteurop. p. 123 seq. — De loci structura in verbis ως δ΄ έγω ηπουσα x. τ. λ., quam attigit G. Hermann. ad Viger. pag. 750, vid. nott. ad Herodot. IV, 5. Ad vocem πάτρων conf. Bredov. p. 250 et nott. ad IV, 80. VI, 103. Cacterum hic totus locus satis declarare videtur, Herodotum non tantum ipsam Scytharum terram adiisse, sed accurate singula etiam exquirere studuisse: qui num in interioris Scythicae terrae tractus profectus sit ibique Timnam convenerit, dubium utique videtur: Olbiae vel in alio quo Graecorum oppido portuque Timnam opinor convenit atque cum eo collocutus est.

i ότω — ἀποθανών] i. e. sciat sc a fratre interfectum esse. Herodoteam dicendi formulam imitatus est Pausan. I, 6. §. 8, ubi vid. Siebelis, quo monente potius vertendum: utique a fratre interfectus est. — Mox e-Gronovii emendatione libris optimis probata scripsi ἀδελφεού pro ἀδελφιδεού. Nam manu fratris periit Anacharsis, patruus Idanthyrsi.

# CAP. LXXVII.

λόγον — λεγόμενον] Conf. IV, 12. Verba: ὡς — τῆς Ἑλλάδος μαθητῆς γένοιτο Brandstaeter Scythice. pag. 6 accipit: Anachars ge in Graeciam missum speculatorem, ita melius (p. 103), quam si μαθηι xeris discipulum, cum mix tur probabile, a Scytharu triorum institutorum t fratrem in Graeciam pro rum studia missum esse. terarum studia in Graecii esse Anacharsidem, mi Herodotus, sed id tant charsidem, cum a fratre missus, deinde (cum itin per Graeciam) Graecoru tiae exstitisse discipulum την, qua voce num speci gnari potuerit, valde eq bito. Ad όπίσω τε άπονι nott. ad III, 16.

πάντας άσχόλους είνα Sententia est: omnes Gr sapientiae studere, except moniis, qui soli id habere denter sermonem darent re s., ut Schweigh. reddidi dens consilium et dare post pere. Ad Laconum, opin morem, qui paucis verb maxime definitis, respond que sensa aperire solesi terque in omnibus rebus : rarum studiis qu**amvis n** ld igitur cum solis Lac tribueret Anacharsis cose tione caeteris Graecis pra tamen ipsos omni omnis studio carere noluit idau verbis: ἀσχόλους εἶναι ἐς φίην, quae verba C. O. disputat. de usu vocab in Indic. scholl. Gottin ων τούτοισι δὲ είναι μούνοισι σωφρόνως δοῦναί τε καὶ τι λόγον. 'Αλλ' οὐτος μὲν ὁ λόγος ἄλλως πέπαισται ὑπ' Ελλήνων ὁ δ' ων ἀνὴρ, ῶσπερ πρότερον εἰρέθη, διε-Οὐτος μέν νυν οῦτω δή τι ἔπρηξε διὰ ξεινικά τε νό-! Έλληνικὰς ὁμιλίας.

ολλοίσι δε κάρτα έτεσι υστερον Σκύλης ο 'Αριαπείθεος 78 καραπλήσια τούτω. 'Αριαπείθει γαρ τῷ Σκυθέων βανεται μετ' ἄλλων παίδων Σκύλης: ἐξ'Ιστριηνῆς δε γυ-

hrbb. f. Philolog. u. Paeppl. Vol. VI. pag. 48) sic vult, ut Anacharsis caetem Graecos negotiis ita diexistimarit, ut nullum iis ım, quo de gravissimis retare et cogitata inter se care possent: Lacedaemoulari fortunae beneficio ab ttus cura immunes iis reus et studium unice impent vero tale quid dicentem to non facit Anncharsidem: s probo, quod Wiskemann sdaemoniorum philosophia ophis. Hersfeld 1840. p. 4) verba sic intelligit, ut reseci negotiis districti opetopin dare non potuerint: to (sunt verba C. Fr. Herntiqq. Laconn. p. 90) non i, cur πάσαν σοφίην scrisset; sensus est: Graecos racter Lacedaemonios tante in singula σοφίας, hoc est 1m genera conferre, ut ei, mum sit in sapientia, τώ bras, vacare nequeant." πέπαισται] Schweigh. inur: "Temere per ludum nar-Namque πέπαισται nunc e libro aliisque editum, ac-'alla et Eustath. ad Homeri ag. 1594, 47 s. 306, 6 et Vesseling. in Diss. Herod. ubi h. l. sic reddit: "per umque narratum a Graecis i Florentino aliisque exασται, quod tuetur Toup. in Suid. II. p. 498 sic verum haec historia est purum aecorum figmentum, approchero, unde recepit Negris. v de iis dici, qui per iocum animi causa quid produnt, recte monere videtur Wesseling. Itaque πέπαισται haud scio an ita dictum sit, ut apud Plutarch. Pericl. 24: καὶ μετὰ παιδιάς τὰ πρώτα γέγραπαι. Conf. Toup. ad Longin. XIV, 2. p. 315. Weisk. — Voculam ἀλλως interpretantur μάτην. Vid. Ruhnken. ad Tim. L. 11. pag. 199. Ad verba ῶσπερ πρότερον είριθη conf. Herod. IV, 156.

οῦτω δή τι ἔποηξε] τι, quod a nonnullis abest libris, cum Schweigh., Gaisf, et recentt. edd. revocavi monitu Schaeferi ad Gregor. Cor. pag. 409. Omisit Matthiae. — Ad ἔποηξε conf. III, 25 ibiq. nott. et ad ξεινικὰ νόμαια IV, 76.

# CAP. LXXVIII.

Σκύλης] Monet vir doctus in Remarques sur un ouvrage etc. [vid. Excurs. ad IV, 18] p.68 ex iis, quae et h. l. et alibi per hunc librum de Scytharum narrantur regibus, satis patere, nullam prorsus horum regum in Olbiam fuisse auctoritatem atque imperium. — Cr. ad h. l. citat Rambach. De Mileto eiusque colon. pag. 56 ibique laudat. Bayer. in Opuscc. pag. 185 et Choix de Medailles d'Olbiopolis du Comte de Blaremberg (Paris 1822) pag. 13 seq.

(Paris 1822) pag. 13 seq. ½ 'στοιηνής] Urbs, a meridie Istri sita trecentis stadiis a Tomis, ab Herodoto vocatur 'στοίη Milesiorumque colonia II, 33 [ubi vid. nott.], ab Arriano (Peripl. §. 24 coll. §. 20) 'Ιστοία, cuius cives 'Ιστοιανοί apud Diodor. Sic. XIX, 73. Add. Steph. Byz. s. ν. "Ιστρος. Plinio H. N. IV, 11 (18) est Istropolis. Cf. Mannert. VII. p. 125 seq. ct potissi-

ναικὸς οὖτος γίνεται καὶ οὐδαμῶς ἐγχωρίης, τὸν ἡ γλῶσσάν τε Ἑλλάδα καὶ γράμματα ἐδίδαξε. μετι ὕστερον ᾿Αριαπείθης μὲν τελευτὰ δόλω ὑπὸ Σπα τοῦ ᾿Αγαθύρσων βασιλέος, Σκύλης δὲ τήν τε βασιλάβε καὶ τὴν γυναϊκα τοῦ πατρὸς, τῷ οὕνομα ἡν Ὁς αῦτη ἡ Ὁποίη ἀστὴ, ἐξ ἡς ἡν Ὅρικος ᾿Αριαπείθει κλεύων δὲ Σκυθέων ὁ Σκύλης διαίτη μὲν οὐδαμῶ Σκυθικῷ, ἀλλὰ πολλὸν πρὸς τὰ Ἑλληνικὰ μᾶλλον τ ἡν ἀπὸ παιδεύσιος τῆς ἐπεπαίδευτο, ἐποίεξ τε τοι ἀγάγοι τὴν στρατιὴν τὴν Σκυθέων ἐς τὸ Βορυσθενι (οί δὲ Βορυσθενεῖται οὖτοι λέγουσι σφέας αὐτοὺς ι σίους), ἐς τούτους ὅκως ἔλθοι ὁ Σκύλης, τὴν μὲ

mum Tzschucke ad Mel. nott. exegg. (II, 2) pag. 85 Vol. III. P. II. In numis exstare Ιστριηνών monuit Wesseling. - In seqq. verbis pro έγχωρίης Naber in Mnemosyn. IV. p. 21 reponi vult έπιχωρίης, tum in verbis: τὸν η μήτης αὖτη — ἐδίδαξε Eltz Quaest. Herod. fasc. I. pag. 18 (Jahrbb. f. Philol. u. Paedagog. Suppl. IX. p. 134) pro αθτη repoui vult αὐτή, quod Sancrofti liber praebuit. Accedit Mehler in Mnemosyn. V. p. 76 itemque Lhardy. Sed consulto mihi Noster aven scripsisse videtur, indicaturus, hanc Scylae matrem, haud indigenam, sed Graecam (ex Istria, Graecorum colonia oriundam), quam ante commemoravit, fuisse, quae filium Graecam linguam literasque docuit, cum Scythac a Graecorum institutis, ut supra dixerat, valde abhorrerent neque inde Graecos magistros assumerent. Ad verba μετά δε χούνο υστερον vid. nott. ad III, 36. Ad nomen Σπαργαπείθεος conf. supra I, 211 ibique nott.

διαίτη - ηρέσκετο] i. e. Scythica ritae ratione nequaquam delectubatur s. displicebat vitae ratio Scythica. Vid. III, 34 ibique nott. Vocula μὶν, quae post diairy legitur, abest a libro Florentino et duodus aliis, quos secutus omisit μὶν Dindorf., uncis inclusit Dietach. Equidem ad sequentia (ἀλλὰ πολλὸν κ. τ. λ.) respiciens adicere nolui. In verbis ἀπὸ παιδεύσιος τῆς ἐπεπαίδεντο

Cobet Varr. Lectt. 1 από reponi vult ὑπί quidem non persussit Ad structuram The exa ferri potest Lobeck. Aiac. pag. 273 ed. alt. εύτε αγάγοι την σι Σπυθέων κ. τ. λ.] την Schweigh, et Gaisf. d Σκυθέων, quod Matth. στρατιήν h. l. intellige turba s. satellitum c pro more regem seque vero in Graecam urbem securitatis causa: iti urbem ingresso extri commorabatur. Evre E Noster posuit pro ori adstruens, quem sane postulat, ut in Homer I 7. Apollon. Rhod. II, 4 cativo Noster posuit V qui idem svr av sequ ctivo adhibuit II, 63 ( et VI, 27 plane ad Hos 212. II, 34. 228. XIX, XVII, 320. 323. De Ot nitarum urbe, diximu ad IV, 17. Atque O quod posthac Graeco fere tenuisse quodque mis conspici monuimus sam ita invaluisse vid vante Creuz. in Annall 1822. p. 1235, ut a Sc qui Borysthenitae voc stinguerentur. De Mil

nia itidem in Excursu (

λείπεσκε έν τῷ προαστείῳ, αὐτὸς δὲ ὅπως ἔλθοι ἐς τὸ τείχος ὰς πύλας ἐγκληῖσειε. τὴν στολὴν ἀποθέμενος τὴν Σκυθιλάβεσκε ἀν Ἑλληνίδα ἐσθῆτα. ἔχων δ' ἀν ταύτην ἠγό,, οὕτε δορυφόρων ἐπομένων οὕτε ἄλλου οὐδενός · τὰς δὲ Է ἐφύλασσον, μή τίς μιν Σκυθέων ἰδοι ἔχοντα ταύτην τὴν ἡν · καὶ τάλλα ἐχρᾶτο διαίτη Ἑλληνικῆ, καὶ θεοίσι ἰρὰ ἐι κατὰ νόμους τοὺς Ἑλλήνων. ὅτε δὲ διατρίψειε μῆνα ἢ ν τούτου, ἀπαλλάσσετο ἐνδὺς τὴν Σκυθικὴν στολήν. ταῦτα ἐσκε πολλάκις · καὶ οἰκία τε ἐδείματο ἐν Βορυσθένει καὶ ἀκα ἔγημε ἐς αὐτὰ ἐπιχωρίην. Ἐπεί τε δὲ ἔδεέ οἱ κακῶς 79 ἱδαι, ἐγένετο ἀπὸ προφάσιος τοιῆσδε. ἐπεθύμησε Διο-

uleineone] Paulo infra λάβεσκε zoiéegue. Conf. III, 119. tò , quod opponitur τῷ προp, ipsam urbem moenibus cindesignat; cf. nott. ad IV, 46, week III, 137 ibique nott. Begos Oéver] Descendit a voce Weng, qua et fluvius et urbs dur. Vid. Strabo VII. pag. 306 A. Steph. Byz. s. v. Scymn. 17 et Peripl. Pont. Eux. §. 12. seq. T. III ed. Gail. s. §. 60 wiler. Moneo, quoniam fuisse (conf. Mannert. IV. pag. 439), whem fingerent Boovetevis, nulla unquam fuit. Vid. Creu-L coll. Koehler. Mém. sur l. - Achille p. 202. Idem in Woque obvium, ut idem et revel urbis et fluvii esset no-Sic, uti hoc utar, Gerrhus et st regionem designat; vid. [V, 56.

tửα ἔγημε ἐς αὐτά], Plenius
ταὶ ἡγάγετο ἐς αὐτά, ut IX,
sysias de caed. Eratosth. 2.
τοι ἡῆμαι καὶ γυναϊκα ἡγαγόξτὴν οἰκίαν." Wesseling.
quam tilic sumpsit uxorem in
thes deduxit, s. aedes sibi cuturbe construi Borysthenide atistas aedes uxorem duxit indi-

genam. ἄγεσθαι γυναίκα quum idem vulgo notaret ac γαμείν, novator Herodotus γαμείν ές οίκία γυναϊκα dixit, quoniam plena phrasi dicebant et Graeci domum uxorem ducere ἄγεσθαι είς οίκον." Vaicken. alia excitans de hoc dicendi usu, quem attigimus ad I, 34.59. II, 45 ibiq. nott.

#### CAP. LXXIX.

'Επεί τε — κακῶς γενέσθαι] Ad locutionem conf. supra I, 8 ibique nott.

έπεθύμησε Διονύσφ Βακχείφ τελεσθηναι] i. e. Dionysi Bacchii sacris initiari cupiverat. In Xenophont. Sympos. Ι. §. 10: οί τετελεσμένοι τούτω τω θεω; inde apud eundem in Oeconomic. XXI, 12: of άληθινώς σωφροσύνη τετελεσμένοι. De dativi ratione vid. nott. ad IV, 34. Unde opinor differt, quod apud Aristophanem legitur Ran. 357 βακχει' (i. e. βακχεία τὰ ίερὰ) ἐτελέσ θη. Formam Βάκχειος (vel rectius Banzeros) apud Graecos aeque in usu fuisse atque formam magis communem Banzios, observat Fritzsche ad Aristophan. Thesmophorias. 988. pag. 401. Cum Olbia urbs olim quoque vocaretur Σαβία\*)

f. Anon. Peripl. Pont. 8, 12. p. 215. T. III ed. Gail. v. 8. 60 Mueller.. ubi quod zebet: πρότερον μὲν 'Ολβία Σαβία καλουμένη, id ex dittographia ortum eller (Geogr. Gr. minn. I. p. 229. 417) ciecit Σαβία. Itaque Olbiam a veteribus appellatam quoque fuisse dicere vix licebit, cum alia testimonia haud supersintero hoc impedit. quo minus Barchi sacra mature in urbem Olbiam traducta esse

ναικὸς οὖτος γίνεται καὶ οὐδαμῶς ἐγχωρίης, τὸν ἡ μ γλῶσσάν τε Ἑλλάδα καὶ γράμματα ἐδίδαξε. μετὰ ὕστερον ᾿Αριαπείθης μὲν τελευτῷ δόλῷ ὑπὸ Σπαρ τοῦ ᾿Αγαθύρσων βασιλέος, Σκύλης δὲ τήν τε βασιλιλάβε καὶ τὴν γυναίκα τοῦ πατρὸς, τῷ οῦνομα ἡν Ὀπι αῦτη ἡ Ὀποίη ἀστὴ, ἔξ ἡς ἡν Ὅρικος ᾿Αριαπείθει πι λεύων δὲ Σκυθέων ὁ Σκύλης διαίτη μὲν οὐδαμῶς Σκυθικῷ, ἀλλὰ πολλὸν πρὸς τὰ Ἑλληνικὰ μᾶλλον τε ἡν ἀπὸ παιδεύσιος τῆς ἐπεπαίδευτο, ἐποίεξ τε τοιο ἀγάγοι τὴν στρατιὴν τὴν Σκυθέων ἐς τὸ Βορυσθενει (οί δὲ Βορυσθενεῖται οὖτοι λέγουσι σφέας αὐτοὺς εἰσίους), ἐς τούτους ὅκως ἔλθοι ὁ Σκύλης, τὴν μὲν

mum Tzschucke ad Mel. nott. exegg. (II, 2) pag. 85 Vol. III. P. II. In numis exstare Ιστριηιών monuit Wesseling. — In seqq. verbis pro έγχωρίης Naber in Mnemosyn. IV. p. 21 reponi vult έπιχωρίης, tum in verbis: τὸν ἡ μήτης αὖτη — ἐδίδαξε Eltz Quaest, Herod, fasc. I. pag. 18 (Jahrbb. f. Philol. u. Paedagog. Suppl. IX. p. 134) pro aven reponi vult αὐτὴ, quod Sancrofti liber praebuit. Accedit Mehler in Mnemosyn. V. p. 76 itemque Lhardy. Sed consulto mihi Noster avrn scripsisse videtur, indicaturus, hanc Scylae matrem, haud indigenam, sed Graecam (ex Istria, Graecorum colonia oriundam), quam ante commemoravit, fuisse, quae filium Graecam linguam literasque docuit, cum Scythac a Graecorum institutis, ut supra dixerat, valde abhorrerent neque inde Graecos magistros assumerent. Ad verba μετά δε χρόνω υστερου vid. nott. ad III, 36. Ad nomen Σπαργαπείθεος conf. supra I, 211 ibique nott.

διαίτη -- ηρίσκετο] i. e. Scythica vitae ratione nequaquam delectabutur s. displicebat vitae ratio Scythica. Vid. III, 34 ibique nott. Vocula μὶν, quae post διαίτη legitur, abest a libro Florentino et duobus aliis, quos secutus omisit μὶν Dindorf., uncis inclusit Dietach. Equidem ad sequentia (ἀλλὰ πολλὸν κ. τ. λ.) respiciens abiicere nolui. In verbis ἀπὸ παιδεύσιος τῆς ἐπεπαίδευτο

Cobet Varr. Lectt. pa από reponi vult ὑπὸ, quidem non persuasit Ad structuram τῆς ἐπεπι ferri potest Lobeck. Aiac. pag. 273 ed. alt.

εύτε αγαγοι την **στο** Σκυθέων κ. τ. λ.] την **Σ** Schweigh, et Gaisf. de Σκυθέων, quod Matth. 1 στρατιήν h. l. intelligo turba s. satellitum col pro more regem sequebi vero in Graecam urbem s securitatis causa: itaq urbem ingresso extra commorabatur. svre Hc Noster posuit pro ore, adstruens, quem sane l postulat, ut in Homer Hy 7. Apollon. Rhod. II, 47 cativo Noster posuit VI qui idem ser av seque ctivo adhibuit II, 63 (u et VI, 27 plane ad Home 212. II, 34. 228. XIX, XVII, 320. 323. De Othi nitarum urbe, diximus ad IV, 17. Atque Olb quod posthac Graecos fere tenuisse quodque 1 mis conspici monuimus, ( sam ita invaluisse vide vante Creuz. in Annall. 1822. p. 1235, ut a Scyt qui Borysthenitae voca stinguerentur. De Miles nia itidem in Excursu di:

ίπεσπε έν τῷ προαστείῷ, αὐτὸς δὲ ὅπως ἔλθοι ές τὸ τείχος κτύλας ἐγκληῖσειε. τὴν στολὴν ἀποθέμενος τὴν Σκυθιάβεσπε ᾶν Ἑλληνίδα ἐσθῆτα. ἔχων δ' ᾶν ταύτην ἡγόυτε δορυφόρων έπομένων οὕτε ᾶλλου οὐδενός τὰς δὲ ἐφύλασσον, μή τίς μιν Σκυθέων ίδοι ἔχοντα ταύτην τὴν καὶ τάλλα ἐχρᾶτο διαίτῃ Ἑλληνικῆ, καὶ θεοίσι ἰρὰ κατὰ νόμους τοὺς Ἑλλήνων. ὅτε δὲ διατρίψειε μῆνα ἢ κύτου, ἀπαλλάσσετο ἐνδὺς τὴν Σκυθικὴν στολήν. ταῦτα κε πολλάκις καὶ οἰκία τε ἐδείματο ἐν Βορυσθένει καὶ κεγημε ἐς αὐτὰ ἐπιχωρίην. Ἐπεί τε δὲ ἔδεέ οἱ κακῶς 79 και, ἐγένετο ἀπὸ προφάσιος τοιῆσδε. ἐπεθύμησε Διο-

Υπεσκε] Paulo infra λάβεσκε ueeene. Conf. III, 119. rò quod opponitur τῷ προipsam urbem moenibus cinsignat; cf. nott. ad IV, 46, ieate III, 137 ibique nott. ι**νοθέν**εϊ] Descendit a voce me, qua et fluvius et urbs . Vid. Strabo VII. pag. 306 Steph. Byz. s. v. Scymn. # Peripl. Pont. Eux. §. 12. q. T. III ed. Gail. s. §. 60 er. Moneo, quoniam fuisse nf. Mannert. IV. pag. 439), m fingerent Boovovevis, lla unquam fuit. Vid. Creucoll. Koehler. Mem. sur 1. Achille p. 202. Idem in rue obvium, ut idem et re-l urbis et fluvii esset no-:, uti hoc utar, Gerrhus et t regionem designat; vid. 56. α έγημε ές αυτά] "Plenius ήγαγετο ές αύτα, ut IX, ias de caed. Eratosth. 2. **γημαι κα**ι γυναϊκα ήγαγό-**ην οί**κίαν." *H'esscling*. tem illic sumpsit uxorem, in s deduxit, B. nedes sibi cube construi Borysthenide at

za aedes uxorem duxit indi-

genam. ἄγεσθαι γυναίκα quum idem vulgo notaret ac γαμείν, novator Herodotus γαμείν ές οίκία γυναίκα dixit, quoniam plena phrasi dicebant et Graeci domum uxorem ducere ἄγεσθαι είς οίκον." Valcken. alia excitans de hoc dicendi usu, quem attigimus ad I, 34.59. II, 45 ibiq. nott.

#### CAP. LXXIX.

'Επεί τε — κακῶς γενέσθαι] Ad locutionem conf. supra I, 8 ibique nott.

έπεθύμησε Διονόσω Βακχείω τελεσθήναι] i. e. Dionysi Bacchii sacris initiari cupinerat. In Xenophont. Sympos. I. §. 10: ο τετελεσμένοι τούτω τῷ θεῷ; inde spud eundem in Oeconomic. XXI, 12: οἱ ἀληθινῶς σωφοροσύνη τετελεσμένοι. De dativi ratione vid. nott. ad IV, 31. Unde opinor differt, quod apud Aristophanem legitur Ran. 357 βακχείζ (i. e. βακχεία τὰ ἐρὰ ἐτελέσθη. Formam Βάκχειος (vel rectius Βακχείος) apud Graecos aeque in usu fuisse atque formam magis communem Βάκχιος, observat Fritzsche ad Aristophan. Thesmophoriaz. 988. pag. 401. Cum Olbia urbs olim quoque vocaretur Σαβία\*)

Anon. Peripl. Pont. 8, 12. p. 215. T. III ed. Gail. s. 8. 60 Mueller., ubi quod set: πρότερον μεν Ολβία Σαβία καλουμένη, id ex dittographia ortum ir (Geogr. Gr. minn. I. p. 229. 417) eiecit Σαβία. Itaque Olbiam a veteribus spellatam quoque fuisse dicere vix licebit, cum alia testimonia haud supersint. hoe impedit, quo minus Bacchi sarra mature in urbem Olbiam traducta esse

νύσφ Βακχείφ τελεσθήναι μέλλοντι δέ οι ές χείρας την τελετην έγένετο φάσμα μέγιστον. ην οι έν Βορυσθι τη πόλι οικίης μεγάλης και πολυτελέος περιβολή, της γου τι πρότερον τούτων μνήμην είχον, την τε πέριξ λίθου σφίγγες τε και γρῦπες Εστασαν, ές ταύτην ὁ θ σκηψε βέλος και ή μεν κατεκάη πάσα. Σκύλης δε οὐ

(a Sabo s. Sabazio, quod Bacchi fuit nomen apud Thraces Phrygesque, gentes una eademque stirpe oriundas), hîc prisco aevo coloniam Thracico - Phrygicam, Graecis nonnullis admixtis, fuisse statuit Creuzer. l. l. pag. 1236; unde factum, ut Bacchi sacra Phrygico - Thracica in hac Ponti ora obtinerent, ipseque Scyles posthac in Thraciam confugerit. Neque huc non facit Hippolai promontorium, de quo IV, 53. Et postes quoque quam Graeci Milesii Olbiam deduxissent coloniam, sacra haec Bacchica retenta fuisse videntur, testibus aliquot numis nuper detectis, qui ad Bacchi et Cybeles cultum spectant. Conf. Creuzer. l. l. pag. 1237. De Bacchi sacris apud Gelonos vid. IV, 109. Praeter Bacchum Apollinem quoque Προστάτην in Borysthenitarum urbe cultum esse docent inscriptiones complures (Corp. Inscr. Gr. nr. 2067. 2068. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075), itemque Iovem (ibid. nr. 2081), in cuius templo senatum convenire solitum scribit Dio in orat. Borysth. p. 81 ed. Reisk., et Mercurium (ibid. nr. 2078).

μέλλοντι δέ οί ές χείρας άγεσθαι την τελετήν] i. e. cum iam in eo esset, ut sacris initiaretur. Ad locutionem conf. I, 126 ibique nott.

όλίγον τι πρότερον] Vid. IV, 78. Scripsi όλίγον τι, quod h. l. et IV, 81 Sancrofti liber offert pro vulg. όλίγω τι. Aliud videtur όλίγω πρότερον (sine τι) VII, 113. 239: quo utroque loco idem Sancrofti liber όλίγον.

τήν τε πέριξ — εστασαν] τε deleverunt recentt. edd. praceunte Schaefero. Equidem voculam, quam omnes quantum scio codd. agnoscunt, retuint; quippe quae, abiectis praesettim cancellis, quibus proxime ansettim cancellis, quibus

tecedentia verba τῆς καὶ inclusa vulgo tenentur, l poterit. — Ad vocem at nott. ad IV, 15, et de ge sov vid. II, 139. Quod gumentum spectat, hase cultum religionesque II Ponti oras advectas relati ter: Vorhalle p. 226. — A Cr. conferri vult Boettige gemälde Heft III. p. 98. quae in Excursu ad II, XVI. T. I. pag. 802 seqq.) de Gryphis egimus in Exem 116. Gryphum in Pantie mis inveniri animadvertit chette in: Journal des San pag. 48; in vasis eiusden perit et descripsit Dubois péreux Voyage autour d V. p. 175 seqq. 198. 200. Ac saepius omnino et 6 Sphinges inter antiqua il gionum monamenta nunc e riri, commonstrant ea, qui tur in opere: Antiquités du Cimmérien, conservées au perial de l'Eremitage etc bourg. 1854). Pl. II. XII. I XX. XXVI. LVIII: ne pl autem statuis Scyles The : s. τὸ ἔρχος, quale Grace mum plerumque cingere eam ob causam ornavit, aedes prae caeteris cons sedes sapientiae ac pruden cae: sic certe indicat Curl Wegbau etc. (Abhandll. 1 Akad. 1854) p. 293. Equic reddidi causam in Excuri

ένεσκηψε βέλος] De vo πτειν conf. I, 105 ibiq. no haud raro dici de fulmine Dissen. ad Pindar. Olymp 80. pag. 136. Conf. quoque VII, 10. §. 5. Ad forman εκα εσσου έπετέλεσε την τελετήν. Σκύθαι δὲ τοῦ βακπέρι Ελλησι ὀνειδίζουσι οὐ γάρ φασι οἰκὸς εἶναι θεὸν κειν τοῦτον, ὅστις μαίνεσθαι ἐνάγει ἀνθρώπους. Ἐπεί τελέσθη τῷ Βακχείῳ ὁ Σκύλης, διεδρήστευσε τῶν τις γενειτέων πρὸς τοὺς Σκύθας λέγων Ἡμῖν γὰρ καταγεδ Σκύθαι, ὅτι βακχεύομεν καὶ ἡμέας ὁ θεὸς λαμβάνει τος ὁ δαίμων καὶ τὸν ὑμέτερου βασιλέα λελάβηκε, καὶ ει καὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ μαίνεται. εἰ δέ μοι ἀπιστέετε, ἕπε-

30 ibique nott. — Mox pro 10ν scripsi εσσον. Ad signifi-1 verbi επετέλεσε conf. nott. 6.

n φασι x. τ. 1.] i. e. Scythae ensentaneum esse negabant, estare hunce (s. talem remm), qui homines in furorem divayer (incitare, excitare), l'ibique nott.— οίκος cum edd. scripsi pro είκος.

idd. scripsi pro είκός. στενσε] Ex Aldina fluxit 2υσε, quod in plerasque editiones transiit atque ichaefero, Schweighaeus., "Matth. et Dietschio retenirmatum adeo tribus codd.: omodo explicem cum non retinere nolui. Florentidiceus alterque liber affenotevos, unus Sancrofti liστευσε, quod Wesseling. inur: fidem facit, Valla: indislit, Scythis dicens. Idem res placuit quoque Passovio Gr.), aliis, idque interpreem concredidit (taciturnitati m), sic alloquens Scythas. urio placuit διέπεσε vel διέ-Borvsthenitarum unus, cuseiis, quippe urbis portis, sacris operaretur, occlusis, peus esse putaretur; quo equentius diameteir apud ntem. Quod merito displitio, qui ipse (Praefat. p. x conjectura reposuit diese, i. e. nimia loquacitate rem Schneider, in Lex. Gr. maρήστευσε, quod idem vae διέδοη (aufugit, elapsus apud Hesychium Δοήσται. s et apud Herod. IV, 142 shweigh. addit) ἄδοηστα ανδράποδα. Idem placuit posten Schweighaeusero in Lexic. Herod. I. pag. 156, idque etiam mihi recipiendum videbatur, cum non admodum distet a librorum scriptorum lectione διεπρήστευσε. Dindorf. (Comment. p. VII) recepit διεδοηπέτευσε, quod verbum ductum vult a δοηπέτης s. δραπέτης (Her. III, 137. VI, 11). Negris, qui edidit διεπρήστευσε idque explicuit έφανέρωσεν, έδωκεν είδησεν, scribi tamen mavult διέπρησσε (quod explicuit έμπορεύετο, έκαμνεν ὑποθέσεις) vel etiam διεπέρασε; neutrum recte.

'Ημίν γὰς καταγελάτε] De structura verbi καταγελάν monui ad III. 38. 155; de particula γὰς conf. nott. ad III, 83, 120.

και βακχεύει και ύπὸ τοῦ θεοῦ μαίνεται] Plures libri βακχεύει τε. – "Vel servari debuerat βακχεύει καί vel, primo καί (ex κε nato) praetermisso scribi: βακχεύει τε καί υπό θεου μαίνεται, Bucchi sacris operatur deique furit instinctu. Instinctus divino spiritu, έμπνευσθείς υπο θεού, saepius έκ θεού vel έκ θεών του κατέχεσθαι dicebatur: iunguntur et a Platone κατέχεσθαι καί μαίνεσθαι. Dantur loquendi formac ciusdem formac significatus: Διονύσω μαίνεσθαι et έκ Διονύσου, έξ "Αρεός μαίνεσθαι, έξ Ερωτος, έπ Νυμφών. Verbis neutris υπό longe plurimis adiungitur [conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 617], rarius verbo μαίνεσθαι. Lucian. Dial. Deorr. XII, 1. XVIII, 2." Valcken. Ab ea locutione, quam Valckenar, explicuit (μαίνεσθαι υπό θεου), haud scio an significatione nonnihil differat, quando huic verbo simplicem dativum (θεώ) additum invenimus, ut

σθε, καὶ ὑμὶν ἐγὰ δέξω. Εῖποντο τῶν Σκυθέων οι τες καὶ αὐτοὺς ἀναγαγὰν ὁ Βορυσθενεῖτης λάθοη ἐκάτισε. ἐπεί τε δὲ παρήῖε σὺν τῷ θιάσῷ ὁ Σκύλης, μιν βακχεύοντα οι Σκύθαι, κάρτα συμφορὴν μεγάλ σαντο ἐξελθόντες δὲ ἐσήμαινον πάση τῇ στρατιῷ, 80 Ὠς δὲ μετὰ ταῦτα ἐξήλαυνε ὁ Σκύλης ἐς ἤθεα τὰ ἑ Σκύθαι προστησάμενοι τὸν ἀδελφεὸν αὐτοῦ Ὀκταμαι γονότα ἐκ τῆς Τήρεω θυγατρὸς, ἐπανιστέατο τῷ Σκ μαθὰν τὸ γινόμενον ἐπ' ἐωυτῶ καὶ τὴν αἰτίην, δι' ἢ

in Pausaniae locis II, 7. §. 5 et X, 32. §. 7 (τῷ Διονύσῳ — μαίνεσθαι) aliisque, quos attigit Hemsterhus. ad Lucian. Nigrin. §. 37 (I. p. 291 ed. Bip. I. p. 314 seq. ed. Lehmann.), ubi in honorem dei alicuius μαίνεσθαι dicuntur, qui eius festum rite celebrare cupiunt. Hoc equidem ab Herodoti loco alienum arbitror, in quo eum, qui μαίνεσθαι υπό τοῦ θεοῦ dicitur, antea ο θεὸς sive ο δαίμων (quod ad unum idemque redit, ut III, 119 etc. IV, 94. 96; conf. modo Naegelsbach: Nachhomerisch. Theolog. p. 111) λαμβάνει s. λελάβηκε, i. e. corripuit prorsusque captum tenet ac vi divina ita complet, ut cadem quasi coactus μαίνεσθαι incipiat. Eodem sensu Iosephus Antiqq. Iud. VIII, 2, 5 dixit τους ύπο τών δαι-μονίων λαμβανομένους atque Lucianus in Nigrin. l. l. ὁπόσοι αὐτών τη 'Ρέα λαμβάνονται (ad quem locum legatur adnotatio Hemsterhusii et Lehmanni, haud praetermittentis Herodoti locum, in quo aeque atque in Luciani loco usus verbi λαμβάνειν mihi ad eam rationem accedere videtur, ad quam ipse Noster I, 165 locutus est: υπλο ημισέας τῶν ἀστῶν ἔλαβε πόθος τε καὶ οίκτος τῆς πόλιος κ. τ. λ.), itemque Plato De Legg. III. p. 699 D. ον εί τότε μη δέος έλα βεν, atque vel Homerus Ili. Ι, 387 χόλος λάβεν. et quae sunt alia huius generis frequenter obvia; eodemque etiam pertinebunt voces θεόληπτος (Plutarch. Mor. p. 855 B. 1117 A.), νυμφόληπτος (Plat. Phaedr. p. 238 D.), φοίβόλαμπτος in epso Herodot. IV, 13, ubi vid. nott. Ad usum verbi μαίνε-

σθαι conferri quoque phocl. Antigon. 1138 (1 μαινόμεναι πάννυχι τον ταμίαν Ιακχον. **De v** er plura suppeditabit Graec. II. p. 60 ed. Din καὶ ὑμὶν ἔγὼ δέξω] Pra cum Dindorf. et Diete δέξω, quod vel invitis li omnibus h. l. reponi iu p. 153. Cum iisdem 1 κάτισε (ut I, 88), quod op libri scripti afferebant; Bredov. p. 317. Vulgo: κάρτα συμφορή**ν μεγ** σαντο] i. e. maximam ca habuerunt, graviter in Frequens hasc apud No tio, V, 5. 35. VII, 117 e συμφορη χρήσθαι, de q ad I, 35.

### CAP. LXXX

ές ἥθεα] Conf. IV, 'sequitur προστησάμενοι quam ducem sibi constitue runt. — De Teris nomi disputans affert Thueget Schol. Aristoph. in I— Ad formam imper. στέατο conf. Bredov. p verbi significationem c III, 61. 62. 63.

το γινόμενον έπ' έων quid contra ipsum agerea Non aliter fere έπὶ, adi I, 61: μαθών τὰ ποιεύμ τῷ [ubi ef. nott.]. Ad [ibiq. nott.] VII, 132. VII, 235. I, 27. 60. IX, ad Weller, Gr. Gr. III.,

γει ές την Θρηϊκην. πυθόμενος δὲ ὁ Ἐνταμασάδης τρατεύετο ἐπὶ την Θρηϊκην · ἐπεί τε δὲ ἐπὶ τῷ Ἰστρῷ ἡντιασάν μιν οι Θρηϊκες, μελλόντων δὲ αὐτῶν συντεμψε Σιτάλκης παρὰ τὸν Ἐκταμασάδην λέγων τοιάδε μέας ἀλλήλων πειρηθήναι; εἰς μέν μεῦ τῆς ἀδελφεῆς εις δὲ μευ ἀδελφεόν. σύ τ' ἐμοὶ ἀπόδος τοῦτον, καὶ τὸν σὸν Σκύλην παραδίδωμι · στρατιῆ δὲ μήτε σὺ κιν ; μήτ ' ἐγώ. Ταῦτά οι πέμψας ὁ Σιτάλκης ἐπεκηρυήν γὰρ παρὰ τῷ Ἐνταμασάδη ἀδελφεὸς Σιτάλκεω, πετοῦτον. ὁ δὲ Ἐνταμασάδης καταινέει ταῦτα · ἐκδιδοὺς ωυτοῦ μήτρωα Σιτάλκη ἔλαβε τὸν ἀδελφεὸν Σκύλην. λκης μὲν παραλαβών τὸν ἀδελφεὸν ἀπήγετο , Σκύλεω μασάδης αὐτοῦ ταύτη ἀπέταμε τὴν κεφαλήν. Οῦτω στέλλουσι τὰ σφέτερα νόμαια Σκύθαι , τοῖσι δὲ παρασε ξεινικοὺς νόμους τοιαῦτα ἐπιτίμια διδοῦσι.

ήθος δε τὸ Σκυθέων οὐκ οἴός τε εγενόμην ἀτρεκέως 81 τ, ἀλλὰ διαφόρους λόγους περί τοῦ ἀριθμοῦ ἤκουον

Mar. 10 (βουλεύων προαύτῷ). Alia excitarunt id Plutarch. Vit. T. V. p. ibner., Koch ad Antonin. ig. 127, Strange in Jahrbb. β. u. Paedag. Suppl. III. is and ἐποιέετο mente nex antecedentibus τὸ γιε΄ ἐωντῷ.

ν μιν] Conf. II, 141 ibi-Ad verbum συνάψειν conf. verba ἀλλήλων πειρηθη-IV, 150. III, 119 ibiq. seq. pro σύτέ μοι, quod innit, cum Schweigh. et ibni σύτ' ἐμοὶ.

- ἐπεκηφυκεύετο] Ammon. tt. vocc. pag. 56 ἐπικηφυδὲ ἔλεγον τὸ περὶ συμβιὶ σπονδῶν τὰς πόλεις κήε ἀλλήλας πέμψασθαι, ad
im Valcken. in Animad0. pag. 79. 80 verbum hoc i solum de caduceatoribus netoritate missis, sed de a quoque hominum nuniri. Add. Voemel, ad DeDrat. de Pac. p. 245 et vid. . ad I, 69. — De Sitalce

conf. VII, 137. Post πεφενγώς recepi τοὖτον cum Schweigh. et Gaisf. e Sancrofti libro aliisque. Mediceus, Florentinus, alii omittunt τοὖτον, quod uncis inclusum retinuit Dietsch.

καταινέει ταῦτα] Conf. III, 73 fin. **καὶ πάντες ταῦτα αίνεον. Μοχ** μήτοωα scripsit Noster, qui IV, 76. IX, 78 in accusative dixit πάτρων; neque tamen quidquam mutandum censeo cum Bredov. p. 250. Atque Homerus quoque dixit μήτρωα in Ili. II, 662 coll. XVI, 717. Ad illum locum adscripsit Eustathius haec: μήτρως μέν είζηται καθ' ομοιότητα τοῦ πάτρως ώς γὰ ο πας ή Ηροδοτω πάτρως, ο άπὸ πατρικοῦ άδελφοῦ θείος, οῦτω νῦν ὁ ἀπὸ μητρικοῦ μήτοως κ. τ λ. In seqq. ad παραλαβών conf. III, 70 init. — De locutione αὐτοῦ ταύτη vid. I, 189 ibiq. nott. Usum verbi περιστέλλειν attigi ad II, 147. III, 31. De ipso argumento conf. IV, 76. Ad verba: τοιαύτα έπιτίμια διδούσι (i. e. talem poenam tribuunt) conf. Euripid. Hecub. 1086 (1030): δοάσαντι δ' αίσχοὰ δεινὰ τἀπιτίμια δαίμων έδω κεν.

καὶ γὰρ κάρτα πολλοὺς εἶναί σφεας, καὶ ὀλίγους, ὡς εἶναι. τοσόνδε μέντοι ἀπέφαινόν μοι ἐς ὄψιν. Εστι Βορυσθένεός τε ποταμοῦ καὶ Τπάνιος χῶρος, οὖνομα ὁ Ἐξαμπαῖος, τοῦ καὶ ὀλίγον τι πρότερον τούτων μνήμι φάμενος ἐν αὐτῷ κρήνην ὕδατος πικροῦ εἶναι, ἀπ' ἡς ἀπορρέον τὸν Τπανιν ἄποτον ποιέειν ἐν τούτω τῷ χι ται χαλκήτον, μεγάθει καὶ ἔξαπλήσιον τοῦ ἐπὶ τῷ στό

### CAP. LXXXI.

ώς Σπύθας είναι] Non aliter haec puto esse accipienda ac supra II, 135: ως αν είναι Ροδωπιν, ubi vid. nott. Schweighaeuserus reddidit: "si de vere nominatis Scythis quaeras"; Dindorf: ,,non per se, sed pro Scytharum nomine": quod ad Herodoti sententiam propius accedere videtur diversa referentis, quae de Scytharum multitudine acceperat, quos alii admodum multos esse dicebant, alii paucos: hoc vero cum mirari quis possit, addidit ώς Σκύθας είvat, ut qui Scythae sint, qui tantum terrae tractum occupent, adeo ut pro tanto terrae tractu pauci tantum esse videantur. Moneo ob Hansen., qui una cum Lhardyo aliisque Schweighaeuserum secutus Herodoti verba sic accepit vernaculo sermone: was eigentliche Scythen sind (Osteuropa p. 167 coll. p. 65 assentiente Kolstero in Jahrbb. f. Phil. u. Paedag. Suppl. XIII. p. 51), indeque colligi vult, non omnes esse Scythas, qui hoc nomine vulgo comprehen-dantur: adeo ut inter Scythas, qui appellantur, diversae stirpis gentes discernendae sint, ipsis Scythis s. vere nominatis Scythis, qui numero sint pauciores, subditae. Sed de talibus hoc quidem loco Noster profecto non cogitavit. Unde concidunt, quae Neumann (Die Hellenen im Skythenl. I. p. 224), qui eandem atque Hansen est secutus interpretationem, inde disseruit de Scytharum multitudine, de qua recte mihi iudicasse videtur Wesselingius, haec adscribens: "Tota autem haec multitudinis Scythicae indicatio speciem praefert scriptoris coniectantis ac nihil definientis. " - In proxime seqq. ἀπέφαινον ές let: denonstrarunt mihi in e. oculis meis rem ipsam s Cf. I, 129. V, 84.

όλίγον τι πρότερον] Co Plures codd. ollym ti, de IV, 79. — In seqq. pro recennt. edd. reposui zou γαλκήτον] Non intellig aerarii officina, ut I, 68 aheneum, ahenum, ubi vulg άγγείον, de qua ellipsi vi bel. ad Lambert. Bos. pa conf. ipsum Herodot. IV, ein ehernes Gefäss, Kessel πλήσιον conf. III, 135. -mentum loci facit Athen. 536 A.B., ubi Nymphis cas craterem a Pausania, q nium ad Plataeas vicit, Byzantii regiones com consecratum fuisse dils statuae adhuc ad Ponti o spicerentur, inscriptione dit, ex qua Neptuno ho dedicatum fuisse apparel tero auctore (Vorhalle pas aheni opus cum Graecis c scribi nequeat, non nisi rum antiquorum, qui Bu lentes ex India occident migrarint, fuisse statuen que ipsum Ariantae regis Ariam, Buddhistarum p Aria-Bactria, relatum vul que istius modi praegran tiquissima donaria Solis s in honorem. Qui illum m Scythae aeque ac Graec bus solemnibus ac sacri maximam habuerint ration dia ad hasce gentes bore missum esse ibique ad re faciundam maxime valui tur. Cf. p. 346 seq. — Qu Πόντου κοητήφος, τὸν Παυσανίης ὁ Κλεομβρότου ἀνέθηκε. ὅς δὲ μὴ εἰδέ κω τοῦτον, ὡδε δηλώσω εξακοσίους ἀμφορέας εὐκετέως χωθέει τὸ ἐν Σκύθησι χαλκήτον, πάχος δὲ τὸ Σκυθικὸν τοῦτο χαλκήτον ἐστι δακτύλων εξ. τοῦτο ὡν ελεγον οἱ ἐπιχωροι ἀπὸ ἀρδίων γενέσθαι βουλόμενον γὰρ τὸν σφέτερον βασιλέα, τῷ οῦνομα εἰναι ᾿Αριαντὰν, τοῦτον εἰδέναι τὸ πλῆθος τῶν Σκυθέων, κελεύειν μιν πάντας Σκύθας ἄρδιν εκαστον μίαν ἀπὸ τοῦ ὀιστοῦ κομίσαι ος δ΄ ἀν μὴ κομίση, θάνατον ἀπείλεε. κομισθῆναί τε δὴ χρῆμα πολλὸν ἀρδίων, καί οἱ δόξαι τοῦτέων δή μιν τὸ χαλκήτον ποιῆσαι τοῦτο, καὶ ἀναθείναι ἐς τὸν Ἐξαμπαίον τοῦτον. ταῦτα δὴ περὶ τοῦ πλήθεος τοῦ Σκυθέων ἤκουον.

teria magnitudinem attinet, conferri volumus I, 51, ubi crater argenteus Croeso Delphos missus memorater et ipse sexcentarum amphorarum capax. Ad Scytharum vas ahe-Reise um die Erde I. p. 164 seq.), de eius mensuris sic statuens: "Es war ein erznes Gefäss, welches, bei einer Metalldicke von 4,46 Zollen eine Höhlung von 282,2 Kubikfuss Par. Mass umschloss. Leider fehlt es an näheren Angaben der Gestaltung; wollte man aber das Gefiiss als cylindrisch sich denken, so würden die Annahmen von 4 Fuss Höhe des inneren Raumes, bei 9,48 Fuss Durchmesser desselben oder von 12 Fuss Höhe, bei 5,46 F. Durchmesser, als etwa noch wahrscheinliche Extreme, dem von Herodot angegebenen Inhalte entsprechen, und für die Menge des verarbeiteten Metalles ergiebt sich aus ersterer Annahme 76,3, aus letzterer 91,3; in einem mittleren Falle also etwa 83 Pariser Kubikfuss oder an Gewicht 41000 alte Franz. Pfunde, wenn man annimmt, dass das Gefilss aus Bronze bestanden habe." Addit idem se sumpsisse Graecam amphoram parem: "0,470 Par. Kubikfuss", dactylum parem: ,,0,7431 Par. Zoll". Itaque sat magnum pondus fuisse utique credas, vel si hocce vas cum nostrae aetatis campanis contendas, quarum pleraeque vix triginta mille libr. excedunt, una excepta illa cam-

pana, quae Moscuae in regum palatio (Kreml) invenitur.

έπι τῷ στόματι τοῦ Πόντου] De Bosporo Thracio intelligendum esse patet. Ad usum vocis στόμα in talibus vid. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Pers. 882. Add. Strab. VII. p. 310. p. 477 B., et Tzschucke ad Pompon. Mel. I, 1 nott. exegg. pag. 41 seq. Vol. III. P. I. Herodotum ipsum hoc fretum et maria haecce visisse, recte ex h. l. colligere videtur Heyse l. l. pag. 129. — In seqq. αρδις est sagittae cuspis, ut I, 215, ubi vid. Et conf. etiam Suid. s. v. I. pag. 314. Ifuiusmodi cuspides frequentes in tumulis illis sepulcralibus, de quibus ad IV, 71 diximus, per Russiam inveniri satis constat.

τοῦτον είδέναι] Quod de suo Reiz. inseruit βουλόμενον (post τούτον), id cum libri ignorent, delevi cum recentt. edd. Pro τοῦτον, quod uncis incluserunt Dindorf. et Dietsch., unus liber Parisinus τούτων, quod placet Schweighaeusero, quodque unice verum habet Letronne (Journ. d. Sav. 1817. p. 93); quo eodem auctore retinui in seqq. µıv, quod libris invitis Schweigh. mutarat in μέν. Mox dedi μίαν pro μίην et in seqq. αὐτών et τούτων pro αὐτέων et τουτέων. - Ad verbum medium λιπέσθαι conf. nott. ad II, 134 et ad verba γοημα πολλον III, 100.

82 Θωυμάσια δὲ ἡ χώρη αῦτη οὐκ ἔχει, χωρὶς ἢ ὅτι ποτα πολλῷ μεγίστους καὶ ἀριθμὸν πλείστους. ὅ δὲ ἀποθ ἄξιον καὶ πάρεξ τῶν ποταμῶν καὶ τοῦ μεγάθεος το παρέχεται, εἰρήσεται τηνος Ἡρακλέος φαίνουσι ε ἐνεὸν, τὸ οἶκε μὲν βήματι ἀνδρὸς, ἔστι δὲ τὸ μέγαθος παρὰ τὸν Τύρην ποταμών. Τοῦτο μέν νυν τοιοῦτό ἐσ βήσομαι δὲ ἐς τὸν κατ ἀρχὰς ἥια λέξων λόγον.

Παρασκευαζομένου Δαρείου έπὶ τοὺς Σκύθας πέμπουτος ἀγγέλους ἐπιτάξοντας τοίσι μὲν πεζὸν στ**ρατ** δὲ νέας παρέχειν, τοϊσι δὲ ζευγνύναι τὸν Θρηΐκιον Β

### CAP. LXXXII.

καὶ πάρεξ τῶν ποταμῶν] καὶ hic valet etiam, ut Struve (Quaest. de dial. Herod. Sp. I. p. 28 s. Opuscc. II. p. 293) monuit. De voce πάρεξ conf. nott. ad III, 97 et de παρέχεσθαι IV, 44. Est vero mente repetendum ad παρέχεται ex antecedentibus ἡ χώρη αυτη. Ad εξοήσεται conf. IV, 16. III, 132 ibique nott.; ad ἡῖα λέξων in fine cap. nott. ad I, 5 et I, 122.

l'zvos 'Hoanléos ] Conferentur, quae de Persei sandalis diximus ad II, 91 (T. I. p. 625). Ritterus (Vorhalle pag. 332 seq. 334.341.348 seq.) omnia Scytharum sacra ex India derivans in hoc quoque Herculis vestigio agnosci vult sandalium Buddhae, qui post magnam inundationem comparuerit, multum mortalibus afferens salutis, cuiusque vestigium s. sacrum pedem (Prabat s. Siripade; vid. Berghaus Annall. 1833. pag. 285) adhuc variis Indiae locis ac sigillatim in Taprobanes insula commonstrent carminibusque celebrent. Quae iam in Graecum Herculem ille translata opinatur, colonia Indorum scilicet ad Tyram fluvium deductă una cum Buddhae sacris. Quin ipsam mensuram duorum cubitorum congruere ait similiaque affert nonnulla, vulgarem mensuram simili modo quae superare dicantur. Add. Barth: Die Kabiren in Teutschland. pag. 153. 168. Ad Esthonum gentes, quae Herculem colunt eique similia attribuunt, hanc superstitionem refert Kruse: Urges Esthn. Volksst. pag. 72. άιαβήσομαι δὲ ἐς τὸν τ κ. τ. λ.] His verbis redit ca, quae initio huius librienarrare coeperat: ubi i mentio ipsum incitaveri hac gente pluribus usque exponeret eaque afferrate Scythis ipse sciscitando Graccis fere incognita.

### CAP. LXXXIII.

Παρασκευαζομένου Δαρι Darium moverit causa ad nem instituendam, indic dotus IV, 1: quem locum i pluribus tractavimus, ubi

ζευγνύναι τὸν Θοηίκιο gov] Unus Sancrofti liber quod Wesselingio probat tum recepit Schaefer, quer recentt. edd. secutus sur codd. ζεύγνυσθαι, quod re Schweighaeuser, et Gais vid. Herodot. IV, 87. 89 33. 157 [ubi: ζευγνύναι το πουτον Noster dixit]. Ct Excerptt. 17, ubi alia qu tuli pag. 144 seq. [add. ad Mel. II, 2 nott. exegg P. II. pag. 116], in quibe activum verbum reperitur ter Latini (ut illic monui Bosporon. De locutione γέφυραν conf. nott. ad III. γνυσθαι exstat IV, 85 s sivo. — Qui hoc loco Bosp tur Thracius, is simplicite appellatur Bosporus (IV. ανος ο Τστάσπεος, ἀδελφεὸς ἐων Δαρείου, ἐχρήζε μηαὐτὸν στρατηξην ἐπὶ Σκύθας ποιέεσθαι, καταλέγων τῶν
έων τὴν ἀπορίην. ἀλλ' οὐ γὰρ ἔπειθε συμβουλεύων οἱ
ὰ, ὁ μὲν ἐπέπαυτο ὁ δὲ, ἐπειδή οἱ τὰ πάντα παρεσκεύἔξήλαυνε τὸν στρατὸν ἐκ Σούσων. Ἐνθαῦτα τῶν Περ-84
Οἰόβαζος ἐδεήθη Δαρείου, τριῶν ἐόντων οἱ παίδων καὶ
w στρατευομένων, ἕνα αὐτῷ καταλειφθῆναι. ὁ δὲ οἱ ἔφη,
ἰφ ἐόντι καὶ μετρίων δεομένῳ, πάντας τοὺς παίδας καταν. ὁ μὲν δὴ Οἰόβαζος περιχαρὴς ἦν, ἐλπίζων τοὺς υἱέας

oniae Bosporus. Nec tamen, ireris, ulla eius apud Thucymentio. Cf. Gatterer: Thrach Herod. u. Thucydid. pag. se: Ueber Herodots Ausmess. at. etc. pag. 27 coll. Reunel. 5. Quo eodem pertinet os rόμα Πόντου), de quo ad IV, e, quod neminem fugit, fretum stantinopolitanum, haud raro simplici canalis appellatione um. De Graeca appellatione, iaceam, conf. Schol. ad Apolod. II, 168. Et pluribus, Hen quoque respiciens, de hoc o disputat Eustath. ad Diorieg. 140 et nostra aetate cke ad Mel. I, 19 nott. exegg. II. P. I) p. 569, 570, Forbiandb. d. alt. Geograph. II.

te] i. e. orabat, royabat. Quo sensu I, 41. 152. V, 30, alibi. r, ut δείσθαι, alia id genus, το, cuius loco subinde etiam ut III, 44, ubi ef. nott.

Liywv — την απορίην] καταralet recensere, enarrare, comre, ut IV, 95. 50. 114 etc.
v inopiam s. paupertalem esset talus interpres, sed difficulsytharum terram invadendi, 
ipra IV, 46 Scythae ἄμαχοί
ποροι προσμίσγειν. Mihi non 
it. Ad verba subsequentia 
γάρ ἔπειθε conf. nott. ad I, 
t add. IX, 109 coll. VIII, 137
Valcken. Ad ἐπέπαντο ex 
lente ἐχρήιζε (sic enim dedi 
redov. pag. 174 pro vulg. 
repetendum χρηίζων: desti-

tit a rogando. Ad ipsam verbi formam conf. Bredov. p. 344.

### CAP. LXXXIV.

καταλειφθηναι] Passivo sensu accipi monet Kuehner. Gr. Gr. §. 402. not. 2. Infra IV, 135 Noster dixit quoque xateleinorto sensu passivo, et IV, 87 κατελεία θη, itemque λει-φθείς IV, 144; οι υπολειπόμενοι IV, 128; οι υπολειφθέντες IV, 134. 130. — Mox rous exectedras satellites intelligo adstantes, qui regem comitari consueverint. E Sancrofti libro aliisque iam Schaeferus recepit τους έπι τούτων έπεστεώτας, cum vulgo abesset έπὶ τούτων; Schaeferum cum recentt. edd. secutus sum, cum his vocibus additis declarentur satellites, quorum hoc munus fuerit, ut regi adstantes eius mandata exsequerentur deque Ocobazi tiliis supplicium sumerent. Ad usum praepositionis éni sequente genitivo conf. quae attuli ad Plutarch, Alcibiad, p. 162 et ad Pyrrh. pag. 154. Inde Lhardy, qui et ipse dedit τους έπὶ τουτέων (leg. τούτων) έπεστεωτας, explicat: quorum id of-ficium erat, comparans VII, 117 τον έπεστεώτα της διώρυχος (praefectum fossue) et alias Nostri locutiones idem fere significantes. Cacterum hand dissimilis crudelitas Xerxis narratur VII, 38 coll. Senec. de ira III, 16. Ac talia tyranni animum indolemque maxime commonstrare, qui omni iure divino humanoque postposito suo arbitrio omnia subiecerit, monere haud opus. — Ad  $\alpha \dot{v}$ τοῦ ταύτη vid. IV, 80. I, 189 ibique στρατητης ἀπολελύσθαι ό δε έκέλευσε τους έπι τι στεώτας αποκτείναι πάντας τούς Ολοβάζου παίδας. μεν αποσφαγέντες αύτοῦ ταύτη έλίποντο.

85 Δαρείος δε έπεί τε πορευόμενος έκ Σούσων α Καλημονίης έπὶ τὸν Βόσπορον, ϊνα έζευκτο ή γέφυ τεν έσβας ές νέα επλεε έπι τας Κυανέας καλευμένας τερον πλαγκτάς Κλληνές φασι είναι : έζόμενος δε ι

### CAP. LXXXV.

της Καλχηδονίης έπ ι τον Βόσποeov Conf. IV, 83 ibique nott. — De loco, ubi ponte Bosporum iunxit Darius, dicemus ad IV, 87; de Chalcedone, in cuius ditione (ή Καλχηδονίη) hoc factum est, vid. nott. ad

ΙΥ, 144.
ἐπὶ τὰς Κυανέας καλευμένας] Νος Herodotus nec quisquam alius antiquiorum scriptorum Cyaneas vocat insulas, quales memorarunt posterae aetatis scriptores. Saxa sunt e mari prominentia, ad oram Asiae atque Europae sita ante Bosporum, qua Pontus in eum intrat. Cf. Strabo VII. pag. 319 s. 492. Schol. Apollon. Rhod. II, 320 seq. 559 seqq. Eustath. ad Dionys. Periog. 140. p. 111, 7 seqq. ed. Bernhardy, Nitzsch. ad Odyss. XII, 59. T. III. p. 373, ne plura. Vid. Kruse l. l. p. 7 et Append. pag. 15 seq., ubi Vulcania quaedam vestigia in insulis illis latere existimat, quas in Argonautarum rebus maxime celebratas Cyaneas dici a colore, quem eminus praebent, et Planctas s. Errantes et Symplegades, quod collidi eminus videantur, satis constat. De quibus copiosissime egit Tzschucke ad Mel. II. 7 nott. exegg. Vol. III. P. II. p. 574-577 coll. Bernhardy ad Dionys. Perieg. 144. pag. 558 seq. Add. Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 148 seq., Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. II. p. 395

seq. Nunc loco nomen Urek-Iaki. εξόμενος δε επί τῷ ίρῷ] Pauw. legi voluit έπὶ τῷ δίφ, in promontorio seu vertice Cyancarum, Valckenar. (cui adstipulatur Gatterer: Thracien nach Herod. u. Thucyd. pag. 145) coniecit ἐπὶ τῷ ἰχρίφ, (sedens)

in tabulato navis, ita 1 puppi iuxta navis ma diese putetur, cum ym mero, aliis sint ra car πλοίω». Atque ita sa: Odyss. III, 363. XIII, 7 16. Nobis neutrum plac telligendum lovis Uris, templum, quod omnime dicitur (pò), clarissimi dem, in loco prominenti late pateat in Pontum Quare accedere non quae scribit Clarke: 7 681, Darium in una Cya sedisse atque ex eo l xisse Pontum late p quod in faucibus illis, i templum est situm, fi tuisse arbitratur. Sed Herodoti verba έζομενος quae aliter atque dixi queunt. "Tò loò»" ai "ad os Ponti erat, siv έχβολάς του Πόντου in Vit. Sophist. I, 34, 1. πρός τῷ στόματι τοῦ Ι neae, Strab. VII. pag. & [Add. Scylacis Peripl. p. 56. Geogr. Gr. minn. Arrian. Peripl. Pont. 1 Anon. II. Peripl. Pont. (T. III. p. 232 Gail.) col dabimus de hoc temple IV, 87]. Ex fano inge: tur Pontus patebantqu bus petrae Cyaneae ips clarissime, conspicique: sunt diem, docente Gylli Lib. III, 5." Tu add. I messung. etc. pag. 7. 8. δε έπι τῷ ίρῷ vertit Ibi ad templum residens, Kruse l. l. pag. 8, quod interpretatus sit ibi, que τὸν Πόντον, ἐόντα ἀξιοθέητον. πελαγέων γὰο ἀπάντιπε θωυμασιώτατος, τοῦ τὸ μὲν μῆκος στάδιοί είσι

le induci possimus, ac si Cyaneis Darius Pontum templatus, id quod ex losmplo potius fecit, ita ut & h. l. non nisi orationi dae inserviat. — Mox dedi e codd. probante Bredov. recentt. edd. ¿Θηείτο pro yro. Vid. nott. ad 1, 10. quoque exstat in codicis acceptis.

neratos] Sancrofti liber reros, quod lectioni reud practulerim, licet in sententiis neutrum haud iatur. Conf. Matth. Gr. θαυμασιώτατος, neglecto mhibet, qui Herodotes exnidas s. v. Everivos T. I. Ac iure videtur Breigero 2 Herodotus Pontum prae paribus admiratione maum iudicasse, tum ob man, tum quod tantam aquam tam arcto freto in aliud sare, tum denique quod saevitia ventorumque vi larum reliqua maria su-

λυ μήκος στάδιοί είσι έκαlioi καὶ μύριοι] Vulgo μηκόιοι, quod retinuit Matodque etiam retinuerunt # Dietsch. Quod ego reof else, praebuit Florenplurali numero (ɛlơl) vid. 60 ibique nott. — Unde-centum stadia acquant Germanica CCLXXVII et urrit; qui numerus iusto imius, cum accuratius inmaxima Ponti longitudo CXLII milliarr. Germa-, ut alii volunt, CL. Scri-BH. N. VI, 1: ,,Mensuram losporo ad Maeoticum laam fecere XIV triginta D passuum, Eratosthenes inorem, Agrippa a Chal-Phasin X mill." Quibusvenient octo mille stadia ibon. XII. pag. 548 s. 824 C. Arrianus ponit novem mille septingenta stadia, Agathemerus (II, 14) sex mille stadia a Tomis prope Istrum usque ad Phasin. Atque sic alii aliter: tu vid. Ukert: Geograph. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 153-163, qui accurate omnia veterum de Ponti longitudine testimonia recensuit ac diiudicavit. Quae cum ita sint, Breiger., qui et ipse pag. 27 seq. 30 et veterum et recentiorum de Ponti longitudine collegit testimonia, Herodotum vult minora adhibuisse stadia marina, quorum undecim mille centum paria sint Olympicis stadiis octo mille octingentis octoginta; etsi vel sic Herodotum non recta transiisse Pontum, sed litora legentem statuas necesse est. Atque in eo ipso potissimum insistit Dureau de la Malle Géographie physique etc. pag. 178 seq., cum non tam de ea cogitandum sit longitudine, quae recta Pontum secantibus exsistat, quam quae orarum, quas in navigando veteres maxime legisse constat, ambages una ad hunc stadiorum numerum si retuleris, efficiatur, praesertim si eam terram, quae nunc a Caucasi radicibus ad mare usque procurrit, maris undis olim tectam fuisse statuas. Nec igitur mirum, quod Herodotus, cuius aetate, navigandi arte minus exculta, litora proxime legerent, tantam longitudinem Ponti esse edixerit; cum qui postea de his retulerint, quo tempore ism longius a terra navigare coepissent, minorem stadiorum numerum posuerint. Quod idem teneri vult Kruse (Ausmess. d. Pont.) pag. 13 seqq. 113 copiosius in haec inquirens, cum veteres semper navigarint oras ac litora legendo, vel in minimos sinus subinde intrantes; quod ipsum vero cum non plane sufficiat, noctis itinera ab Herodoto adiecta esse suspicatur, ut maior viae longitudo efficeretur, cum vera Ponti longitudo optime conveniat cum stadiorum numero, qui e solis dierum itineribus supputatis prodeat. Quae έκατὸν καὶ χίλιοι καὶ μύριοι; τὸ δὲ εύρος, τῆ **εὐρύτ**α έωυτοῦ, στάδιοι τριηκόσιοι καὶ τρισχίλιοι. τ<mark>ούτου το</mark> τὸ στόμα ἐστὶ εὐρος τέσσερες στάδιοι, μῆκος **δὲ τοί** 

alia affert argumenta, e maris natura partim deprompta, ea hîc transscribere longum est; namque Herodotus, quem erroris suspicione liberare studet Kruse, tum in negligentiae vitium incidisse putandus erit. Cf. Dahlmann. Herodot. pag. 61 et Rennel. pag. 464 de situ orarum Ponti eiusque longitudine Herodotum recte sensisse negantes. Cui qui ita patrocinari studet Larcherus, ut minora stadia adhibuisse putandus sit, quorum undecim millia aequent CCXXVI milliaria Gallica (lieues), quae ipsa sit vera Ponti longitudo: profecto non vidit, eadem minora stadia, si in longitudine definienda valeant, in reliquis quoque mensuris valeant necesse esse, eoque ipso omnem perverti mensurarum rationem. Itaque hanc rationem merito reiecit Ukert. l. l. pag. 153. not. 80, id quidem manifestum esse ratus, ab Herodoto acque atque ab aliis Pontum majorem esse habitum. Atque Herodotum, quae cognoverit, retulisse indeque excusari posse Mannerti est sententia IV. p. 320. Et sane, mea quidem sententia, excusandus erit Noster, si accuratam longitudinis Ponti cognitionem, quam nemo suae et posterae actatis et vix quisquam nostra habuit actate, sibi comparare haud potuerit indeque ea si retulerit, quae ab aliis fando audiisset, Ionibus aut Mile siis commercii causa hoc mare perlustrantibus, aut quae sibi ipsi maxime viderentur probabilia Pontum pernaviganti.

το δὲ εὐρος — σταδιοι τριηκόσιοι καὶ τρισχέλιοι] τριηκόσιοι unus Sancrofti liber ex emendatione; cf. IV, 86. Reliqui διηκόσιοι. Breigero aliorum scriptorum de Ponti latitudine testimonia, ab Herodoto non admodum discedentium, colligenti l. l. videtur non valde a vero aberrasse Noster, cum e Danvillii ratione 3375 stadia minora expleant latitudinem, modo non ea, qua Herodotus velit

parte, sed ab Heracle ad Borysthenem, que esse dicunt Pontum, il ris. Cf. quoque Rennel. Et monet quoque Dures l. l. pag. 181, latitudiz Herodoti aetate usque tempus videri valde multa terra ad fluminu sertim aggests. Nec : cedunt ab Herodoteis : liaria Gallica CXXIV4 bus veram l'onti latitu neri asserit l'linii inte Quo magis a vero abe mus Larcherum, qui quam ponit, stadiorum nisi LXVII milliaria effici statuit, cum, vu mantur stadia, exsista: milliaria Gallica et qu Kruse l. l. pag. 26 hit ctium itinera addita cer ior exsisteret latitudo, sit LII milliarr. Germa dierum itinere quae co έωυτού conf. Ι, 193 et Ι' laudd.

τυύτου του πελάγ**εος** 1 εύρος τέσσερες στάδιοι] ram loci ob verbum for ibique nott. Quod ad in tiam attinet, observat l 29, vocem στόμα apud duplici sensu accipi, el illo Bospori loco maxi prope Iovis Urii templu co), et latiori de omni gitudine, ut in verbis quentibus: μήκος δέ τι quibus ipsis perspicuita dita putem haec: o an Βόσπορος κέκληται, ne vocem στόμα sensu arct que positam accipiat. autem, ut Kruse l. l. p statuit, locus propre An ut nunc vocatur, maxim per totum tractum angu ne in latitudine indie

ην, τὸ δη Βόσπορος κέκληται, κατ' ο δη έζευκτο η γέ-, ἐπὶ σταδίους είκοσι καὶ έκατόν ἐστι. τείνει δ' ἐς την οντίδα ὁ Βόσπορος. Ἡ δὲ Προποντὶς, ἐοῦσα εὐρος μὲν

lerodoto consentiunt rerum res, Strabo, Eustath. ad Diowieg. l. l., alii; dissentit Scyen, et Polybius duodecim poladia; recentiores modo qualodo sex stadiis loci huius laem definiunt. Vid. Breiger. g. 27 et Kruse l. l. pag. 41, ferentiam ita tolli posse put temporum decursu loci nanutată ipsum fretum, olim , iam latius factum fuistimetur. Cf. etiam Tzschuck. l. nott. exegg. Vol. III. P. I. 19 et Ukert l. l. pag. 145 seq., ipse varias veterum notade huius loci latitudine ex-Add. Mueller ad Scylac. Pe-. 67 (Geogr. Gr. minn. I.

τήν, τὸ δη Βόσπορος κέκλη-δ Noster scripsit respiciens l id, quod proxime positum dit ο αυχήν, verum ad id, rimarium in hac tota sentenistit μήχος τοῦ στόματος. Cf. I, 17. III, 103. Ad significavocis ατίχην cognoscendam , quae leguntur I, 72 (ubi cf. 71, 37. VII, 223 et quae plura it Ukert l. l. pag. 144 not. 27. infra dixit IV, 118: ἐπὶ τῷ τοῦ Βοσπόρου. Add. Maxim. iss. VIII, 7 ibique Davis. p. int. Pericl. 19 init. Eodem Mela, Plinio, aliis memorari ad Melae locum I, 19 notavit cke in nott. exegg. (Vol. III. ag. 571 coll. Vol. III. P. II. Ukert l. l. Et monet quo-1. Italus interpres αὐχὴν de terrae sive maris dici tractu; **ιctum, ut** quem αὐχένα, i. c. Graeci dixerunt Bosporum, arci bogaz, Itali (quod idem let) il braccio di San Giorgio it. Videtur locutio ducta a s humani similitudine, quam **1 posterne** quoque aetatis scriadhibentes Propontidem vocarunt ventrem et Hellespontum vesicam. Monuit Kruse l. l. pag. 31.

έπι σταδίους είχοσι και έκατόν έστι] In hac longitudinis mensura scriptorum testimonia ferme concordant, quae etiam non nisi quadraginta stadiis differre videtur ab ea, quam nunc scribunt tractus esse longitudinem. Ac tolli hanc ipsam differentiam, si Bosporus usque ad Cyaneas producatur insulas uno milliario Germanico, statuit Kruse pag. 43 seqq. 119 seqq. Breigero l. l. pag. 26 aliquot saltem stadiis in longitudine definienda errasse videtur Noster; cui quod succenseamus eam ob causam, sanequam non erit.

Ή δε Προποντίς έσῦσα εὐρος μεν σταδίων πενταχοσίων] De Propontide ciusque longitudine et latitudine locos veterum scriptorum exhibuit ac recensuit Ukert l. l. pag. 140 seq. coll. Forbigero l. 1. II. pag. 23. Propontidem nunc vocari mare album 8. mare di Marmora, nemo nescit; cuius latitudinem undecim milliariorum Germanicorum esse cum tradant, haud scio an lapsus fuerit Mannert. IV. pag. 594, latitudinem Propontidis, quae decem sit milliariorum geographicorum, accurate emensum esse Herodotum scribens. De quo ipse viderit. Qui enim quingenta stadia (id est XIII milliarr. Germanicc.) latam esse Propontidem scripsit, si a Bisanthe s. Rodosto (ut nunc vocant) proficiscaris; is sane sexaginta stadia addidisse minimeque igitur accurate spatium indicasse putandus erit. At excusari posse Herodotum censet Kruse l. l. pag. 47. 120, si Herodotum non recta Propontidem traiecisse putemus, sed navigatione praeter insulas facta eoque modo multum producta, vel ob fluctus Bospori cursum rectum praepedientes. Breiger. 1. 1. pag. 24 de his pronuntiare non audet, cum haud teneamus locos, ad quos referri queat mensura hîc tradita.

έκατὸν καὶ χίλιοι καὶ μύριοι, τὸ δὲ εὖρος, τῆ εὐρύτατ έωντοῦ, στάδιοι τριηκόσιοι καὶ τρισχίλιοι. τούτου τοῦ: τὸ στόμα ἐστὶ εὖρος τέσσερες στάδιοι, μῆκος δὲ τοῦ σ

alia affert argumenta, e maris natura partim deprompta, ea hîc transscribere longum est; namque Herodotus, quem erroris suspicione liberare studet Kruse, tum in negligentiae vitium incidisse putandus erit. Cf. Dahlmann. Herodot. pag. 61 et Rennel. pag. 464 de situ orarum Ponti eiusque longitudine Herodotum recte sensisse negantes. Cui qui ita patrocinari studet Larcherus, ut minora stadia adhibuisse putandus sit, quorum undecim millia aequent CCXXVI milliaria Gallica (lieues), quae ipsa sit vera Ponti longitudo: profecto non vidit, eadem minora stadia, si in longitudine definienda valeant, in reliquis quoque mensuris valeant necesse esse, coque ipso omnem perverti mensurarum rationem. Itaque hanc rationem merito reiecit Ukert. l. l. pag. 153. not. 89, id quidem manifestum esse ratus, ab Herodoto acque atque ab aliis Pontum maiorem esse habitum. Atque Herodotum, quae cognoverit, retulisse indeque excusari posse Mannerti est sententia IV. p. 320. Et sane, mea quidem sententia, excusandus crit Noster, si accuratam longitudinis Ponti cognitionem, quam nemo suae et posterae actatis et vix quisquam nostra habuit aetate, sibi comparare haud potuerit indeque ea si retulerit, quae ab aliis fando audiisset, Ionibus aut Milesiis commercii causa hoc mare perlustrantibus, aut quae sibi ipsi maxime viderentur probabilia Pontum pernaviganti.

το δὶ εὐρος — στάδιοι τριηκόσιοι καὶ τρισχίλιοι] τριηκόσιοι unus Sancrofti liber ex emendatione; cf. IV, 86. Reliqui διηκόσιοι. Breigero aliorum scriptorum de Ponti latitudine testimonia, ab Herodoto non admodum discedentium, colligenti l. l. videtur non valde a vero aberrasse Noster, cum e Danvillii ratione 3375 stadia minora expleant latitudinem, modo non ea, qua Herodotus velit

parte, sed ab Heracles i ad Borysthenem, qua l esse dicunt Pontum, illa ris. Cf. quoque Rennel. l. Et monet quoque Dureau l. l. pag. 181, latitudiner Herodoti aetate usque a tempus videri valde d multa terra ad fluminum sertim aggestå. Nec adı cedunt ab Herodoteis nu liaria Gallica CXXIV1 (Li bus veram l'onti latitudi neri asserit l'linii interp Quo magis a vero aberr mus Larcherum, qui pr quam ponit, stadiorum re nisi LXVII milliaria Ga effici statuit, cum, vulg mantur stadia, exsistant milliaria Gallica et quod Kruse l. l. pag. 26 bie q ctium itinera addita cense ior exsisteret latitudo, qu sit LII milliarr. Germani dierum itinere quae confi – Ad verba τἢ εύ**ούτα** έωυτού conf. Ι, 193 et IV, laudd.

τούτου του πελάγεος το είοος τέσσερες στάδιοι] Δ ram loci ob verbum forl c ibique nott. Quod ad ipsi tiam attinet, observat Kr 29, vocem στόμα apud I duplici sensu accipi, et a illo Bospori loco maxim prope Iovis Urii templum co), et latiori de omni Be gitudine, ut in verbis pi quentibus: μήχος δε του quibus ipsis perspicuitatis dita putem haec: o avz Βόσπορος κέκληται, ne qι vocem στόμα sensu arctio que positam accipiat. I autem, ut Kruse l. l. pag statuit, locus propre Anad ut nunc vocatur, maxime i per totum tractum angust ne in latitudine indican , τὸ δὴ Βόσπορος κέκληται, κατ' ὅ δὴ ἔζευκτο ἡ γέἐπὶ σταδίους εἴκοσι καὶ έκατόν ἐστι. τείνει δ' ἐς τὴν
τίδα ὁ Βόσπορος. Ἡ δὲ Προποντὶς, ἐοῦσα εὖρος μὲν

odoto consentiunt rerum s, Strabo, Eustath. ad Dioeg. l. l., alii; dissentit Scys, et Polybins duodecim polis; recentiores modo quatsex stadiis loci huius ladefiniunt. Vid. Breiger. 27 et Kruse l. l. pag. 41, entiam ita tolli posse puemporum decursu loci natata ipsum fretum, olim iam latius factum fuis-1etur. Cf. etiam Tzschuck. nott. exegg. Vol. III. P. I. et Ukert l. l. pag. 145 seq., se varias veterum notahuius loci latitudine exidd. Mueller ad Scylac. Pe-87 (Geogr. Gr. minn. I.

ψ, το δη Βόσπορος κέκλη-Noster scripsit respiciens id, quod proxime positum i δ αυχήν, verum ad id, marium in hac tota sentenit μήχος του στόματος. Cf. .17. III, 103. Ad significaocis ατίχην cognoscendam quae leguntur I, 72 (ubi cf. . **37.** VII, 223 et quae plura Ukert l. l. pag. 144 not. 27. ifra dixit IV, 118: ἐπὶ τῷ τῷ Βοσπόρου. Add. Maxim. 8. VIII, 7 ibique Davis. p. t. Pericl. 19 init Eodem fela, Plinio, aliis memorari Melae locum I, 19 notavit te in nott. exegg. (Vol. III. g. 571 coll. Vol. III. P. II. Ukert l. l. Et monet quo-Italus interpres αυχήν de errae sive maris dici tractu; tum, ut quem αὐχένα, i. e. draeci dixerunt Bosporum, ci bogaz, Itali (quod idem t) il braccio di San Giorgio Videtur locutio ducta a humani similitudine, quam osterne quoque aetatis scridhibentes Propontidem vocarunt ventrem et Hellespontum vesicam. Monuit Kruse l. l. pag. 31.

έπὶ σταδίους εἴκοσι καὶ ἐκατόν ἐστι] In hac longitudinis mensura scriptorum testimonia ferme concordant, quae etiam non nisi quadraginta stadiis differre videtur ab ea, quam nunc scribunt tractus esse longitudinem. Ac tolli hanc ipsam differentiam, si Bosporus usque ad Cyaneas producatur insulas uno milliario Germanico, statuit Kruse pag. 43 seqq. 110 seqq. Breigero l. l. pag. 26 aliquot saltem stadiis in longitudine definienda errasse videtur Noster; cui quod succenseamus eam ob causam, sanequam non erit.

Η δε Προποντίς έρθσα εύρος μεν σταδίων πενταχοσίων] De Propontide ciusque longitudine et latitudine locos veterum scriptorum exhibuit ac recensuit Ukert l. l. pag. 140 seq. coll. Forbigero l. l. II. pag. 23. Propontidem nunc vocari mure album 8. mare di Marmora, nemo nescit; cuius latitudinem undecim milliariorum Germanicorum esse cum tradant, hand scio an lapsus fuerit Mannert. IV. pag. 594, latitudinem Propontidis, quae decem sit milliariorum geographicorum, accurate emensum esse Herodotum scribens. De quo ipse viderit. Qui enim quingenta stadia (id est XIII milliarr. Germanicc.) latam esse Propontidem scripsit, si a Bisanthe s. Rodosto (ut nunc vocant) proficiscaris; is sane sexaginta stadia addidisse minimeque igitur accurate spatium indicasse putandus erit. At excusari posse Herodotum censet Kruse 1. l. pag. 47. 120, si Herodotum non recta Propontidem traiecisse putemus, sed navigatione praeter insulas facta eoque modo multum producta, vel ob fluctus Bospori cursum rectum praepedientes. Breiger. l. l. pag. 24 de his pronuntiare non audet, cum haud teneamus locos, ad quos referri queat mensura hic tradita.

σταδίων πενταχοσίων, μῆχος δὲ τετραχοσίων καὶ καταδιδοί ἐς τὸν Ἑλλήσποντον, ἐόντα στεινότητα |

μῆκος δὲτετροκοσίων καὶ χιλίων] Accuratius in Propontidis longitudinem inquirens Kruse l. l. pag. 48 seqq. Herodoti mensuram invenit a vero vix quadraginta differre stadiis; quod ipsum non tanti esse recte monet, ut scriptorem socordiae incusemus. Breigero, qui l. l. pag. 24 seq. minoru hic intelligi vult stadia, equidem adstipulari nequeo, qui in Krusii sententia acquiescendum censeo.

• καταδιδοϊ ές τὸν Ελλήσποντον] Frequentius utique hoc sensu apud Nostrum invenias ἐκδιδόναι de fluvio, qui in alium fluvium aut in mare influit; vid. nott. ad IV, 50 et ad I, 6. — De Hellesponti nomine vix est, quod dicamus post copiosissimam disputationem Tzschuckii ad Mcl. II, 2 nott, exegg. pag. 109 seqq. (Vol. 111. P. 11): add. Ukert l. l. p. 134 seqq. et Forbiger l. l. pag. 22 seq., qui veterum locos de Hellesponto accurate exhibuerunt. De longitudine et latitudine Hellesponti disquisivit quoque Breiger 1 l. pag. 24. 25. Hoc unum hie teneri velim (de quo et ipso disputat Tzschucke l. l. p. 110), Hellespontum tum latiori sensu et magis antiquo, ut videtur, more ita dici, ut omnem Propontidem, quam vocant, simul una cum ipso freto Hellesponti, a Sigeo inde igitur usque ad Byzantium, comprehendat (cf. VII, 137. IV, 33. 138. VI, 33, alia, quae et Breiger. l. l. p. 20 et Kruse l. l. p. 48 attulerunt); tum arctiori sensu de isto tantum canali, quem Dardanellorum nomine sive freti Gallipolitani, quoniam ab urbe Gallipolitana initium vulgo constituunt, hodieque designant; vid. IV, 85. 86. VII, 33. 35 et conf. Breiger, et Kruse l. l.

ζόντα στεινότητα μὲν έπτὰ σταδίους] Ε Schweighaeuseri emendatione exhibui cum recentt. edd. στειτοτητα pro vulg. στεινότητι, cuius vel ob sequens μήχος nullus hic esse potuit locus. Sancrofti liber στεινότατον praebet. Ad argumentum

conferri debet VII, 33. cum, in quo septem stadi sit Hellespontus, accurat prope Abydum (cuius lo terra prominenti iacet N ius e regione in altera l ripa olim Sestus, nunc ri Zemenik in colle prope Ja ptem stadiorum numerc cum Herodoto convenit discedit Xenophon Hell 5 octo ponens stadia, is si urbes, non quo maria di casse videtur. Duo tam memorat Polyb. XVI, 4, dum in loco subest; relig testimonia cum Herodot septem stadiorum fere ec peditabit Ukert l. l. pag. nota 41 recentiorum que sententias, in his mens randis vel magis inter se tium: quod vel ex iis, que 78 seq. in tabula propost potest. Lechevalier atou cem stadia Hellespontal nunc angustum esse die dotum una cum reliquis bus lapsum esse existic ipsas maris angustias ter cursu paulatim extensas Kruse l. l. pag. 51 seqq. seq. 120. Certi quid defi det Breiger l. l. pag. 25 gis ipse, quid verum sit cernere ausim, cum aetatis viros doctos ta hanc distantiam emense deam. Sic Andreossy int et Abydum maris latitud dicit ,,375 Toisen" (qu est mensura sex pedes 1 plectens); Truguet poni mensurae Gallicae 1125ten 1150; Juchereau de nis locum angustissimun lid el Bahr et Kalehut nunc vocant, contii Toises" vult, Kiepert Protulit haec Ukert l. l. tis commonstrant, quam sit, de his certi quid c velle.

μηκος δε τετρακοσίους. εκδιδοί δε ό Ελλήσποντος πελάγεος, τὸ δη Αίγαίον καλέεται. Μεμέτρηται δε 86 ε νηῦς επίπαν μάλιστά κη κατανύει εν μακρημερίη πτακισμυρίας, νυκτὸς δε εξακισμυρίας. ήδη ών ες

treτρακοσίους] Decem ntur milliaria Germanierissima esse optimeque aonet Kruse l. l. pag. 52. videbatur Breigero, qui 3, recentiorum testimolesponti longitudine allateam mensuram contenniam neque cum aliorum iciliari posse nisi minoquoque stadiis Nostrum e sumas. Mihi potior untia.

## AP. LXXXVI.

:αν π. τ. λ.] De voce ἐπίott. ad IV, 68. Mox dedi oly cum Mediceo, Flos duobus. Reliqui libri: μέρη, quod a melioribus i minime dicere debebat in Lex. Gr. s. v. Apud 'eripl. §. 22 (pag. 8 Hud-Gail.) legimus: παράτι — ἡμέρας μακρᾶς. έπτακισμυρίας, νυκτός **ιρίας] όργυι**ὰς pro όρrecentt. edd. dedi. Cf. st vero talis Herodoti ut uno eoque longo die iat iter 70,000 orgyias autem 60,000 orgyiasummam 700 et 600 staiunt ea ex ratiocinatioad II, 149 tradidimus. doti rationem vulgo renisse observat Wesselinquosdam hinc disceden-Vid. Ukert: Geogr. d. a. I, 2. p. 56 seq. 58. bon. ad Strab. I. p. 61 » vario modo, quo vetetria et maritima itinera monens. Ac locorum dipino secundum navigaqui ad tale iter confiami soleant, definiri reil. ad Scylac. in Geogrr. ag. 328 seq. Unde iter

ipsamque distantiam vix accuratius indicari posse quivis intelliget, qui locorum difficultates, ventos magis minusque prosperos, aestus, fluctus, vada, alia navigationis impedimenta, quin ipsas naves non pari cursu, sed partim velocius partim tardius progredientes, satis respexerit; quamquam ubi stadiis spatium haud licuit accurate definire, alteram rationem secundum navigationis dies, latiorem illam quidem, veteres, ut v. c. Scylacem praetulisse sponte patet. Quae cum ita sint, haud mirum, huinsmodi mensuras laxiori sensu apud Scylacem accipiendas esse, qui nec ipse in illis indicandis sibi constans reperitur, monente Gail. 1. l. p. 329 coll. 334. Quo minus Mannertus I. p. 214 quingentorum stadiorum mensuram a Scylace semper observari debebat pronuntiare. Et quingenta stadia (quae undecim fere geographica milliaria aequant) diei totidemque noctis in navigationem vulgo apud veteres numerari censet quoque Kephalides Histor. mar. Casp. pag. 105 seqq. Calidius de Herodoto pronuntiat Rennel. pag. 390, Herodotum diurna itinera falso emensum esse contendens; melius, si quid video, Miot, Gallus interpres in nota ad h. l., qua Herodoti mensuras cum vera maris longitudine bene congruere ostendit. În clausula denique addere iuvat, quod Mannert. l. l. ex his Herodoti mensuris colligi vult, Milesios scil. tum temporis iam altum tenere mare ausos ipsosque nautas eam artis peritiam nactos esse, ut, quantum spatii uno die navis conficeret, definire potuerint. Quod ad nocturnam Ponti navigationem attinet, etiamnum periculosam ob nebulas ventorumque vim ac fluctus, Kruse l. l. pag. 20 nocturna itinera ab Herodoto sponte adiecta esse sumens, quo maius efficeretur intervallum, veteres contendit prorsus abstinuisse a nocturμεν Φάσιν ἀπὸ τοῦ στόματος (τοῦτο γάρ ἐστι τοῦ Πόν κρότατον) ἡμερέων ἐννέα πλόος ἐστὶ καὶ νυκτῶν ὀκτώ ενδεκα μυριάδες καὶ ἐκατὸν ὀργυιέων γίνονται, ἐκ δὲ τ γυιέων τουτέων στάδιοι ἐκατὸν καὶ χίλιοι καὶ μύριοι εἰσι Θεμισκύρην τὴν ἐπὶ Θερμώδοντι ποταμῷ ἐκ τῆς Σινδικὰ τοῦτο γάρ ἐστι τοῦ Πόντου εὐρύτατον) τριῶν τε ἡμερὲ δύο νυκτῶν πλόος αὐται δὲ τρεῖς μυριάδες καὶ τρι όργυιέων γίνονται, στάδιοι δὲ τριηκόσιοι καὶ τρισχίλ μέν νυν Πόντος οὐτος καὶ Βόσπορός τε καὶ Ελλής οῦτω τὲ μοι μεμετρέαται καὶ κατὰ τὰ εἰρημένα κες

na navigatione, instrumentis nauticis praesertim destitutos atque accuratiori navigandi arte carentes: qua re rationem, quae inter diurna ac nocturna intercedat itinera, falso ab Herodoto prodi pronuntiat idem vir doctus, cui in talibus assentiri nequeo, quae quam incerta sint ac dubia, nemo non intelligit.

ηδη ών ές μεν Φάσιν από τοῦ στόματος] Ad Phasin plerosque veterum scriptores extremum Ponti Euxini recessum ponere de longitudine Ponti disputantes, observat Breiger. l. l. p. 38. — στόμα, s. os Ponti, ut in Scylac. §. 67 (de qua appellatione vid. pluribus monentem Tzschucke ad Pompon. Mel. I, 19 nott. exegg. p. 570 Vol. III. P. I), eo loco ponimus cum Krusio l. l. p. 11 seqq. 30 seqq. 38 seqq., ubi Iovis Urii fuit templum; Anadoli Kavak nunc vocant. A quo loco usque ad Phasis ostia spatium esse CXLII ferme Germanicorum milliariorum tradunt.

αὐται ἕνδεκα μυφιαδες καὶ ἐκατὸν ὁργινέων γίνονται] Τι vid. nott. ad II, 119. Ac recte monuit Schweighaeuserus, intelligi 111 myriades sive 1,110.000 orgyins; unde non opus cum Larchero in nott. ad h. l. et Breiger I. l. pag. 33 ita transponere voces: ἔνδεκα καὶ ἐκατὸν μυσιαδες ὁργινέων. Add. Κτυρε l. l. pag. 9 in not. Inde paulo inferius cum recentt. edd. exhibui τρείς μυσιάδες καὶ τριήκοντα, ubi vulgo τρείς καὶ τριήκοντα μυριάδες, quem ordinem verborum retineri vult censor Ienensis (1>17. nr. 162. p. 364). ἐς δὲ Θεμισκύρην τὴν ἐπὶ Θερμώ-

δονι] De Thermodonte, quipellatur Termeh, paucis mad II, 104; add. Forbiger pag. 416 seq. et ef. Herod. Ad quem fluvium Amazones se dicuntur in urbe Themis fluvii ostia sita. Cf. Anon. I Pont. §. 16 T. III. pag. 156 Strab. XII. pag. 547 s. 823 Schol. Apoll. Rhod. II, 377 Tzschucke ad Mel. I, 19 not (Vol. III. P. 1) pag. 602, p. 601 de Thermodonte. — δικής omnes libri scripti Sed vid. nott. ad IV, 28 Kruse l. l. pag. 26.

οῦτω τέ μοι μεμετοέατα τρέαται pluralis numeri es bene discernenda a forma / ται, quae paulo ante legitu gularis numeri est forma. C dov. p. 329 et vid. Etymolog p. 578, 41. Cramer Aneode p. 287, 28. Quae sequunts καὶ κατὰ τὰ είρημένα πεφτ dentur addita ad comproba xime antecedentia, cum ni valeant nisi: atque horum n se habet, ut dixi; sive: atqu ea quam dixi ratio s. natura ( maria revera ita ut dixi ce sunt. Eodem sensu passivo trali niques Noster dixit - Caeterum hicce locus indicio esse, ipsum Herodot maria visisse ipsumque di fuisse emensum, iter facien recto cursu, sed, ut probe oras legentem sinusque vis Cf. Breiger. l. l. pag. 19, 1 130 et supra nott. ad IV, 40 αι δε και λίμνην ο Πόντος ούτος, εκδιδούσαν ες έωυπολλώ τέω ελάσσω έωυτου, η Μαιητίς τε καλέεται 10 του Πόντου.

δε Δαρείος, ως έθεήσατο τον Πόντον, έπλεε οπίσω έπλ87 υφαν, τῆς ἀρχιτέκτων έγένετο Μανδροκλέης Σάμιος.

Maeoticam vix ille videtur edum pernavigasse; quipus ambitu eum non recte fuisse, sequentia satis doigrus quamvis iis, quae lidit, maximum esse lacum rans. Cf. Heyse l. l. pag. ger. pag. 33, qui Herodos crimine ita liberari posse verba ου πολλώ τέω έλάσv (in quibus cave deleas praeter Herodoti libros ıetur quoque Eustathii aud Dionys. Perieg. vs. 163) ni lacus ambitu accipianid longitudinem et latituerantur. Quae vereor ut Conferantur caeterum de : paludis ambitu Scylax §. Huds. p. 283 T. I Gail. etit Anonoym. in Peripl. pag. 206 T. III ed. Gail.), . ad Strabon. VII. p. 310 juae Wesselingius profert Byzant, verba ex Anaplo ld. Mannert. IV. pag. 323. ται δε καὶ λίμνην ο Ποντος reg a pluribus codd. abest, missum est in Dindorfii uncis inclusit Dietsch. retinui cum Schweighaeurepetitum videtur pronolistingueretur hic Pontus ab to proxime memorato. De έχεσθαι conf. IV, 44 fin. οῦ Πόντου] Vid. nott. ad Respexit ad haec Eustath. . Perieg. 14. 163.

## CAP. LXXXVII.

in/σω έπὶ τὴν γέφυραν]
loco, ubi Bosporus ponte
at (conf. IV, 85 init.), navi
erat ad Cyaneas insulas,
versus ad Iovis Urii tempso Ponti introitu situm,
sus omnem Pontum con-

ad locum, ubi pons structus erat. – Pro vulg. έθηησαιο et θηησαμενος e Florentino recepi έθεησατο et θε ήσαμενος, probante Bredovio p. 46. Conf. etiam nott. ad. III, 23. Mανδοοκλέη; Σάμιος] "De hoc Mandrocle vid. Tzetz. Chiliad. 1, hist. 31 [et in Allegor. Homericc. in Matrang. Anecdd. I. p. 224] et Iunium in Catalog. Artific. in voc. p. 118 ibique laud. Brissonium De reg. Persar. princip. lib. III [§. 97, ubi etiam reliqua veterum testimonia de Dario Bosporum iungente opera Mandroclis]." Creuz. Idem Mandrocles mox cap. 8, ubi pro Mavδροκλέης in Autholog. Palat. VI, 34 Μανδροκλέων. Ανδροκλέης exstat apud Gyll. De Bospor. Thrac. II, 15, idemque placeret Wesselingio, ni libri scripti apud Herodotum adversarentur. Neque vero quidquam mutandum, quandoquidem alia quoque nomina propria inveniuntur cum Μανδρο composita, haud infrequentia illa quidem in Asia minori, Ionia praesertim et Caria, observante Letronnio in Journal d. Sav. 1846. p. 113 seq. Formam Μανδροκλέης, cuius loco Sancrofti liber alterque codex Μανδροκλής, satis tuentur similia, quae attulit Bredov. p. 258. Unde quoque in accusativo Mavδροκλέα recte praebent libri scripti cap. 88.80. In Silligii Catalogo Artificum Mandroclem invenire non potui. Sed Brunn in catalogum artificum Graecorum (Geschichte d. Griech. Künstler II, 1. pag. 369) retulit Mandroclem, de quo Cr. conferri vult Fr. Thiersch: Ueber die Epochen d. bildend. Kunst etc. pag.

180 seq. ed. alt. Ac pertinere mihi

videtur Mandrocles ad illam artifi-

cum scholam, qua Samus iam ma-

ture inclaruit: vid. nott. ad I, 41.

III, 60.

templatus est; quo facto rediit enm

na navigatione, instrumentis nauticis praesertim destitutos atque accuratiori navigandi arte carentes: qua re rationem, quae inter diurna ac nocturna intercedat itinera, falso ab Herodoto prodi pronuntiat idem vir doctus, cui in talibus assentiri nequeo, quae quam incerta sint ac dulia, nemo non intelligit.

ηδη ών ές μεν Φάσιν από τοῦ στόματος] Ad Phasin plerosque veterum scriptores extremum Ponti Euxini recessum ponere de longitudine Ponti disputantes, observat Breiger. l. l. p. 38. — στόμα, s. os Ponti, ut in Scylac. §. 67 (de qua appellatione vid. pluribus monentem Tzschucke ad Pompon. Mel. I, 19 nott. exegg. p. 570 Vol. III. P. I), eo loco ponimus cum Krusio l. l. p. 11 seqq. 30 seqq. 38 seqq., ubi Iovis Urii fuit templum; Anadoli Kavak nunc vocant. A quo loco usque ad Phasis ostia spatium esse CXLII ferme Germanicorum milliariorum tradunt.

αὐται ἔνδεκα μυριαδες καὶ ἐκατὸν ὁργυιέων γίνονται] Τι vid. nott. ad II, 119. Ac recte monuit Schweighaeuserus, intelligi 111 myriades sive 1,110.000 orgyins; unde non opus cum Larchero in nott. ad h. l. et Breiger I. l. pag. 33 ita transponere voces: ἔνδεκα καὶ ἐκατὸν μυριαδες ὀργυιέων. Add. Κτυρε l. l. pag. 9 in not. Inde paulo inferius cum recentt. edd. exhibui τρείς μυριάδες καὶ τριήκοντα, ubi vulgo τρείς καὶ τριήκοντα μυριάδες, quem ordinem verborum retineri vult censor Ienensis (1-17. nr. 162. p. 364). ἐς δὲ Θεμισκύρην τὴν ἐπὶ Θερμώ-

δοντι] De Thermodonte, q pellatur Termeh, paucis ad II, 104; add. Forbig pag. 416 seq. et cf. Here Ad quem fluvium Amazon se dicuntur in urbe Then fluvii ostia sita. Cf. Anor Pont. §. 16 T. III. pag. 18 Strah. XII. pag. 547 s. 8 Schol. Apoll. Rhod. II, Tzschucke ad Mel. I, 19 n (Vol. III. P. 1) pag. 602 p. 601 de Thermodonte. δικής omnes libri script Sed vid. nott. ad IV. 2 Kruse l. l. pag. 26.

οῦτω τέ μοι με**μετοέα** τρέαται pluralis numeri bene discernenda a forma ται, quae paulo ante legi gularis numeri est forma. dov. p. 329 et vid. Etymo p. 578, 41. Cramer Anec p. 287, 28. Quae sequun καὶ κατὰ τὰ είρημένα πες dentur addita ad comprol xime antecedentia, cum valcant nisi: atque horum se habet, ut dixi; sive: at ea quam dixi ratio s. natur maria revera ita ut dixi sunt. Eodem sensu pass trali πέφυπε Noster dixi - Caeterum hicce loci indicio esse, ipsum Herod maria visisse ipsumque fuisse emensum, iter faci recto cursu, sed, ut pre oras legentem sinusque v Cf. Breiger. l. l. pag. 19, 130 et supra nott. ad IV.

χεται δε και λίμνην ο Πόντος ούτος, εκδιδούσαν ες εωυού πολλώ τεω ελάσσω εωυτού, η Μαιητίς τε καλέεται ήτηο τού Πόντου.

Ο δε Δαρείος, ως έθεήσατο τον Πόντον, επλεε οπίσω επί87 γέφυραν, της αρχιτέκτων εγένετο Μανδροκλέης Σάμιος.

em Maeoticam vix ille videtur e, nedum pernavigasse; quipcuius ambitu eum non recte ım fuisse, sequentia satis docongrua quamvis iis, quae tradidit, maximum esse lacum emorans. Cf. Heyse l. l. pag. Breiger. pag. 33, qui Herodo-rroris crimine ita liberari posse , ut verba ου πολλώ τέω έλάσwrov (in quibus cave deleas quod praeter Herodoti libros os tuetur quoque Eustathii aus ad Dionys. Perieg. vs. 163) somni lacus ambitu accipianed ad longitudinem et latitureferantur. Quae vereor ut ant. Conferantur caeterum de tiese paludis ambitu Scylax §. . 30. Huds. p. 283 T. I Gail. repetit Anonoym. in Peripl. \$.1. pag. 206 T. III ed. Gail.), ibon, ad Strabon. VII. p. 310 et quae Wesselingius profert wii Byzant. verba ex Anaplo Add. Mannert. IV. pag. 323. ρέχεται δε και λίμνην ο Πόντος ] ovros a pluribus codd. abest, te omissum est in Dindorfii ne; uncis inclusit Dietsch. em retinui cum Schweighaeucui repetitum videtur pronoluo distingueretur hic Pontus ab ponto proxime memorato. De **παρέχεσθ**αι conf. IV, 44 fin.

ης τοῦ Πόντου] Vid. nott. ad . Respexit ad hace Eustath. onys. Perieg. 14. 163.

## CAP. LXXXVII.

ss ὀπίσω ἐπὶ τὴν γέφυραν]
o ex loco, ubi Bosporus ponte
us erat (conf. IV, 85 init.), navi
tus erat ad Cyaneas insulas,
ne reversus ad Iovis Urii temin ipso Ponti introitu situm,
ssidens omnem Pontum con-

templatus est; quo facto rediit eum ad locum, ubi pons structus erat.

— Pro vulg. ἐθηησατο et θηησαμενος e Florentino recepi ἐθεησατο et θε ήσαμενος, probante Bredovio p. 46. Conf. etiam nott. ad. III, 23.

Μανδροκλέη; Σάμιος], De hoc Mandrocte vid. Tzetz. Chiliad. I, hist. 31 [et in Allegor. Homericc. in Matrang. Anecdd. I. p. 224] et Iunium in Catalog. Artific. in voc. p. 118 ibique laud. Brissonium De reg. Persar. princip. lib. III [§. 97, ubi etiam reliqua veterum testimonia

Persar. princip. lib. III [§. 97, ubi etiam reliqua veterum testimonia de Dario Bosporum iungente opera Mandroclis]." Creuz. Idem Mandrocles mox cap. 88, ubi pro Μανδροκλέης in Antholog. Palat. VI, 34 Μανδροκλέων. Ανδροκλέης exstat apud Gyll. De Bospor. Thrac. II, 15, idemque placeret Wesselingio, ni libri scripti apud Herodotum adversarentur. Neque vero quidquam mutandum, quandoquidem alia quoque nomina propria inveniuntur cum Μανδρο composita, haud infrequentia illa quidem in Asia minori, Ionia praesertim et Caria, observante Letronnio in Journal d. Sav. 1840. p. 113 seq. Formam Μανδροκλέης, cuins loco Sancrofti liber alterque codex Μανδροκλής, satis tuentur similia, quae attulit Bredov. p. 258. Unde quoque in accusativo Mavδροκλέα recte praebent libri scripti cap. 88.89. In Silligii Catalogo Artificum Mandroclem invenire non potui. Sed Brunn in catalogum artificum Graecorum (Geschichte d. Griech. Künstler II, 1. pag. 359) retulit Mandroclem, de quo Cr. conferri vult Fr. Thiersch: Ueber die Epochen d. bildend. Kunst etc. par. 180 seq. ed. alt. Ac pertinere mihi videtur Mandrocles ad illam artificum scholam, qua Samus iam mature inclaruit: vid. nott. ad I, 41. III, 60.

θεησάμενος δε και τον Βόσπορον στήλας έστησε δύο έκ' αὐτῷ λίθου λευκοῦ, ἐνταμών γράμματα, ἐς μεν τὴν 'Ασσύρια, ἐς δε τὴν Ἑλληνικὰ, ἔθνεα πάντα, ὅσαπερ ἡγε · ἡγε δε πάντα, τῶντα

στήλας έστησε δύο έπ` αὐτῷ] έπ' αυτον Mediceus, Florentinus, alii; cuius loco quod Gronovius repositum olim voluit έπ' αυτώ (ad ipsum scil. Bosporum), id duobus libris comprobatum nunc receptum est auctoribus Valcken. et Wesseling., qui confert IV , 86 έπὶ Θερμώδοντι. Sie quoque Pausan. 1, 20, 7, nbi satrapa commemoratur τῆς ἐφ' Ἑλλησπόντω Φουγίας. Plura qui requirat, adeat collecta a Fischero ad Welleri Gramm. III, b. p. 233 seq. Ex Aldina, ad quam Sancrofti liber duoque alii codd. accedunt, Schaeferus recepit έπ' αὐτοῦ, quod cum prius displicuisset Schweighaeusero, post ita placuit (Lexic. Herodot I. p. 243), ut receptum vellet, eandem praepositioni tribuens significationem (ad, apud, iuxta) et ad similia exempla a se collecta in Lexic. Polyb. p. 212 nr. 4 addito Herodoto VII, 115. VII, 6 ablegans: neque vero posteris editoribus persuasit, in lectione έπ' αυτώ merito subsistentibus; etenim vel sequentes genitivi λίθου λευκού ad στήλας referendi, tanquam genitivi materiae, satis dissuadere poterant, alia ut taccamus. στήλας Noster vocat cippos, ut recte observat Italus interpres; quales omnino in finibus imperii terminorum tropaeorumque loco scriptos a veteribus positos fuisse, hand pauca commonstrant exempla a Zoëga collecta De obelisce, p. 577. Ex codem genere ille est cippus, quem literis inscriptum ad Tearum amnem erexit Darius, ut legimus IV, 91. στήλας, quas Sesostris constituit, vidimus supra II, 106, ubi conf. nott. Ctesias Excerptt. Persicc. §. 17 aram Iovi διαβατηρίω a Dario constitutam esse scribit, de cippis nihil tradit.

ένταμὼν γοάμματα — έθνεα πάντα δσαπερ ήγε Rex insculpi iussit in hos cippos omnium, quas ducebat, gentium nomina et fortasse quoque singularum numerum: quod

quidem a Persarum adeoque ipsius Darii more non abhorruisse testantur tres illae Darii inscriptiones adhuc superstites, quae nomina gentium vel terrarum subditarum continent, de quibus vid. nott. ad III, 89. Videntur autem verba ένταμαν γράμματα — έθνεα idem valere ac si dixisset έγγραψάμενος έθνια, u haud necesse fuerit γράμματα accipere pro inscriptione. Namque alter accusativus έθνεα vix aliter explicandus atque IV, 83 (ζορα γραφαιενος πάσαν την ζεύξιν, i.e. ζωγασφήσας πάσαν τ. ζ.); cf. nott. ad I, 68. III, 25. Infra IV, 91: γράμματα έγγοάψας λέγοντα τάδε. - Ad particularum iuncturam atque ordinem (ές μεν την — ές δετην) faciunt, quae collegit Krueger, ad Dionys. Halicarnass. pag. 160.

'Ασσύοια] Literas Assyrias casdem esse atque Babylonicas, cum Assyriae ac Babyloniae nomen promiscue ponatur (vid. nott. ad I, 192), statuit Heeren Commentatt. societ. Gott. XIII. p. 35 seq. coll. Grotefend in: Ideen etc. 1, 2. pag. 369, ubi hasce Assyrias literas earum ex genere esse vult, quae nunc vocattur cuneatue, in monumentis Babylonicis obviae et a Persis in publicorum monumentorum inscriptionibus adhiberi solitae. De lingua Pellviaca, quae Persarum in aula tum fuerit recepta, cogitandum putat Palmblad in scriptione ad I, 193 laudata, pag. 19. Cr. excitat ad k. L Goett. Anz 1802. p. 1191 coll. p. 1187, Hager. in Asiat. Magaz. w. IV. p. 308. 315, et de literis Assyriis ac lingua conferri vult Iablonski Opuscc. Vol. III. p. 126 seqq. 130 seq., Volney Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne T. III. cap-14. p. 184 seqq., Palin Etude d. hieroglyph. Vol. I. p. 19. Haec olim scripseram: nunc dubium mihi non est, literis Assyriis aeque ac Syriis apud Xenophontem in Cyropaed. VII, 3, 16 nullas alias literas siύτων μυριάδες έξηριθμήθησαν, χωρίς του ναυτικού, ντα σύν Ιππεύσι, νέες δε έξακόσιαι συνελέχθησαν. ι νυν στήλησι ταύτησι Βυζάντιοι, κομίσαντες ές την ερον τούτων, έχρησαντο πρός τον βωμόν της Όρθωέμιδος, γωρίς ένὸς λίθου ούτος δὲ κατελείφθη παρά ύσου τον νηον έν Βυζαντίω, γραμμάτων Ασσυρίων Γοῦ δὲ Βοσπόρου ὁ γῶρος, τὸν ἔζευξε βασιλεὺς Δας έμοι δοχέειν συμβαλλομένω, μέσον έστι Βυζαντίου

isi cuneatas quas dicimus, einsdem generis, cuius iptiones adhuc servatae de quibus diximus ad lui enim res a se gestas, ras imperio suo additas is in patria terra erectis ssit, is profecto in hac scriptione iisdem literis uas et gentes ipsius imates posteritatis memorivoluisse putandus est. sentaneum est, Assyriis niversum scripturam cu-Nostro indicari, qui inter : diversa huius scripturae quibus unum Assyrium Assyriorum monumentis ctis obvium, alterum Perrsepolitanis aliisque Perm monumentis conspiculiscrevit et ab eo genere, ime usitatum aut adeo fuisse ipsi videbatur, sp-1 desumpsit. Tu vid. Lernal d. Sav. 1839 p. 667, 1k. VIII. p. 80, Roeth: Philosoph. I. nott. pag. sequet Journal Asiatiq. V. p. 429 seq., Boeckh. Untersuchungg. pag. 41, eber d. histor. Gewinn d. shrift. pag. 77. Consuli erunt, quae dudum de his : Muenter: Versuch über mig. Inschrift. p. 73 seq. Die alte Persisch. In-13. 179 seq.

υριάδες έξηριθμήθησαν um Persarum copiae ex 'ovinciis collectae secunles omnino recenseri sohis quoque numeris vix esse, quod nos offendere

debeat, recte monere videtur Heeren. Ideen. I, 1. pag. 518. Consentiunt cum Herodoto in copiarum numero Iustinus II, 5 et Orosius II, 8, cum septingentis millibus hominum armatorum Scythiam Darium ingressum esse narrantes; ογδοήκοντα μυριάδας ponit Ctesias Persicc. Excerptt. §. 17, itemque Diodorus Siculus II, 5, quem e Ctesia profe-

ctum esse probabile est.

πρός του βωμόν της Ορθωσίης Αρτέμιδος] Diana Orthosia 8. Orthia Spartae inprimis culta fuit; ad cuius aram more antiquitus recepto eoque crudeli (cum olim homines mactatos esse fama ferret) pueri verberibus caedebantur. De quo Pausan. Lacon. 16, 6. Spanhem. ad Callimach, in Dian. 174, ne plura. De ipsa dea vix est quod moneam post Creuzeri disputat. in Commentt. Herodd. p. 247 seqq. (qui idem nunc addi vult M. de Stackelberg: Der Apollotempel zu Bassae in Arcadien p. 135 seqq.) coll. C. O. Mueller. Dor. I. p. 381 seqq. Add. Corpus Inscriptt. Graecc. I. nr. 1416. 1444. Nec mirum, deae istius lunaris sacra, Doribus, ut videtur, maxime propria et ex ipsa Scythica s. Taurica terra in Graeciam allata quae dicerentur, posthac in Dorum quoque colonias, ad quas Byzantium pertinuisse nemo nescit, una cum colonis transvecta fuisse. Ac procul dubio Herodotus Byzantii commoratus suisque oculis, quae hîc memoriae prodidit, contemplatus est. Nam qui Ponti vidit oras, eum Byzantium quoque venisse dubitari nequit. Conf. Heyse 1. l. pag. 120. ώς έμοι δοκέειν συμβαλλομένω]

donéeiv iure receptum pro donéei.

88 τε καὶ τοῦ ἐπὶ στόματι ίροῦ. Δαρείος δὲ μετὰ ταῦτι σχεδίη τὸν ἀρχιτέκτονα αὐτῆς Μανδροκλέα τὸν Σι

Cf. II, 124. VIII, 30. Ad significationem verbi συμβάλλεσθαι conf. I, 63 ibique nott. II, 33. III, 68. VII, 24. 184. 187. VIII, 30.

μέσον έστι Βυζαντίου τε και τοῦ έπὶ στόματι ίρου] Duo loca, inter quae medium struxisse videtur pontem Darius, ea vult esse Kruse, quorum alter nunc vocetur Anadoli Kavak s. maris nigri castellum, non valde remotus ab eo loco, ubi tò ίρον s. templum Iovis Urii erat exstructum in Asiae ora, alter (in Europae ora) pro apice palatii Constantinopolitani (Serail nunc vocant) perhibeatur, ubi olim Byzantii arx ipsumque Dianae Orthosine tem-plum. — Ιφον in faucibus Ponti situm procul dubio est Iovis Urii templum, e quo ipso in Pontum navigaturos solvisse testatur Arrian. iu Peripl. §. 11; Iovem nimirum, qui secundos ventos prosperumque curcum praeberet (unde Urii nomen illius), invocantes. In promontorio sive editiori loco, quem adhuc Ioro (corrupto scil. nomine ex ίρον) vocari auctor est Tournefort, situm illud fuit maximeque celebratum, crebrius inde simplici tempti s. funi nomine, ut supra cap. 85, in Scylac. Peripl. §. 67. 92, aut in Anonym. Stadiasm. Prolog. (T. II. p. 434 ed. Gail., cuius notata vid. ibid. p. 503 seq.). Causam aperuit Arrian. Peripl. (T. III. p. 62 seq. ed. Gail.) §. 12 s. Anonymus, qui Arrianus ferebatur §. 1 (Mueller: Geogr. Gr. minn. I. p. 402), cuius haec sunt verba: κεται χωρίον λεγόμενον Ιερον, έν ω ναός έστι Διος Ουρίου ούτω προσαγορενόμενος τούτο δε το γωρίον αφετήριον έστι των είς τον Πόντον πλεοντων, atque ipse Arrianus in Peripl. §. 17 (p. 380 seq. Muell.): τὸ ἰερὸν τοῦ Διὸς τοῦ Ουρίου διέχει από Βυζαντίου σταδίους είκοσι καί έκατόν και έστιν στενότατον ταύτη τὸ στόμα τοῦ Πόντου καλούμενον καθότι είσβάλλει ποντίδα ταῦτα μέν εί Add. ibid. §. 37 in fin. ripl. §. 1 (pag. 140 T. ] alia, quae attulit Gai Osann. Disput. de fr Graec. T. III. p. 288 . coll, Tzschuckio ad Mo 573 (Vol. III. P. I) no conferas supra IV, 85 Verr. IV, 57. Quin inse Iovis Urii sacra spect Anadoli Kavak eo ip templum Iovis, cuius superesse dicuntur ructum fuisse probabile aetate inventam ess Post Chishull. Antiqq. 39 exhibuit Kruse l. l. ac potissimum Osann scrippt. p. 228, Clark p. 681 seq., qui ipsai nem exhibuit p. 684. tat Schoell. Hist. de l III. p. 45. 46. De i qui Urius vocabatur, p Mueller Geogr. Gr. m Add. O. Jahn: Arch pag. 31 seqq. Quae locum, ubi Bosporus r ctus, vix alium esse a nune in Europae ora Ra sar \*), in Asiae litore Hissar (quae arces vionis turres valgo vot iam qui perpetuae ca nam lucre debeant, i nentur) magna cum statuit Kruse, alias qu sas hunc locum, in qu maris angustissimum gentos passus latum, dum maxime idoneum modatum esse exponei copiosam disputations 108-114. Append. pi

<sup>\*)</sup> Imaginem huius arcis exhibet Navier Hommaire de Hell in opere spl en Turquie et en Perse (Paris 18:3 seqq.) Pl. V. Utramque arcem praebet Voyage pittoresque de la Grece (p. Choiseul Gouffier) Tom. II. P. 2. Pl. CL'

ασι δέκα. ἀπ' ών δη Μανδροκλέης ἀπαρχην, ζῷα γραπάσαν την ζεῦξιν τοῦ Βοσπόρου καὶ βασιλέα τε Δαπροεδρίη κατήμενον καὶ τὸν στρατὸν αὐτοῦ διαβαί-

s. pons ex ratibus factus ) praeter poëtam, cuius t afferentur, usus quoque in re Aeschylus in Pers. βασίλειος στρατός - λιτη εδία πορθμον άμείartidos Ellas, ubi vid. in Glossario de hac voce it. Ex Herodoto vid. infra 98. Ratibus igitur pontem usse patet, minime vero pacto hae rates fuerint uove omnino modo pons structus; nisi quae de 10 Xerxes Hellespontum suratius tradita apud Noant, ad hunc quoque Dareferre velis. Hinc rates umero easque pentecone suspicatur Kruse, quem pag. 116. 117.

tα] i. e. denis rebus omnis ex quovis genere. Hinc is interpres: "dono dieci genere." Cf. nott. ad I, IX, 81. In seqq. ad signivocis ἀπαρχήν conf. nott.

τράμενος] Cnm editt. renxi haec verba auctoritaodd. atque Eustathii ad pag. 626, 54 s. 481, 6. γραψαμένος conjunctim. serior actas dixit ζωγραipso verbo utitur Eustaprodotes hac locatione ex-At veretur Schaefer, ad alicarn. De compos. verbh. ut satis Graecum sit ζωα ι pro ζωγραφείν τι, indeloti in loco, distinctione ic scribi vult: απ' ων δή έης ἀπαρχὴν ζῷα, γραιάσαν την ζεύξιν - ανέod inde etiam probari armod ante ανέθηκε simplitatur ταῦτα γραψάμενος, τα ζώα γραψαμενος. Mihi tur, qui in vulgari distinctione acquiescendum esse persuasum habeo. Et conf. supra ad III, 47 et IV, 87 nott. de duplici accusativo, et ad I, 203. II, 4 de significatione locutionis allata, de qua Cr. laudat Zoëga Lib. Bassirilievi aut. di Roma Part. I. Add. Letronne: Lettres d'un Antiquaire à un artiste etc. pag. 464. Cum enim ζωον effigiem quamlibet sive figuram indicet, omnis locutio nil aliud sonare videtur nisi hoc: Mandrocles picturû exhibuit omnem pontem regemque Darium in solio sedentem exercitumque traiicientem et eam tabulam Iunoni Samiae [ubi fortasse Noster. quem Sami diutius commoratum esse novimus, vidit indeque ansam sumpsit huius rei enarrandae] dedicavit. Conf. quoque Wurm. in Actt. phill. Monacc. III, 4. p. 535 seq. Caeterum id mihi ex Herodoti verbis satis certo colligi posse videtur, minime agi hîc de pictura muro inhaerenti (cf. nott. ad I, 164), sed de ipsa tabula, quae in templo acque atque alia donaria suspensa erat. Ac recte Raoul Rochette (De la peinture chez les Grecs pag. 93 seq.) hoc onus refert ad antiquissima speciminia artis pictoriae apud veteres, quae in ligno fiebat satisque exculta Mandroclis aetate fuisse videtur, quandoquidem hîc de tabula s, pictura maioris ambitus cogitandum est, quae multas et res et homines continebat.

έν προεδρίη κατήμενον] Quod idem Xerxem fecisse scimus Abydi ac Salamine. Ipsum locum, quo solium sibi collocarat Darius, in saxo promontorii Hermaei prominenti, in Europae igitur ora fuisse, suspicatur vir doctus, quem sequitur Kruse l. l. pag. 114 seq. προεδρίη h. l. dicitur sedes eminens, unde late patet prospectus; προεξέδη dicitur illa sedes, quam Abydeni Xerxi paraverant, unde totum exercitum prospiceret, VII, 44, ubi vid. nott.

νοντα, ταῦτα γοαψάμενος ἀνέθηκε ές τὸ Ἡραίον, ἐπιγράψες τάδε

Βόσπορον ίχθυόεντα γεφυρώσας ανέθηκε Μανδροκλέης "Ηρη μνημόσυνον σχεδίης, αύτῷ μὲν στέφανον περιθείς, Σαμίοισι δὲ κῦδος, Δαρείου βασιλέος ἐκτελέσας κατὰ νοῦν.

ταῦτα μέν νυν τοῦ ζεύξαντος τὴν γέφυραν μνημόσυνα ἐγένετο89 Δαρεῖος δὲ δωρησάμενος Μανδροκλέα διέβαινε ἐς τὴν Εὐρώπην, τοῖσι Ἰωσι παραγγείλας πλέειν ἐς τὸν Πόντον μέρες Ἰστρου ποταμοῦ, ἐπεὰν δὲ ἀπίκωνται ἐς τὸν Ἰστρον, ἐνθαῦτως αὐτὸν περιμένειν, ζευγνύντας τὸν ποταμόν. τὸ γὰρ δὴ ναυτικὸν ἡγον Ἰωνές τε καὶ Λίολέες καὶ Ἑλλησπόντιοι. Ὁ μὲν δὰν ναυτικὸς στρατὸς τὰς Κυανέας διεκπλώσας ἔπλεε ἰθὺ τῶς Ἰστρου, ἀναπλώσας δὲ ἀνὰ τὸν ποταμὸν δυῶν ἡμερέων πλόσες ἀπὸ θαλάσσης τοῦ ποταμοῦ τὸν αὐχένα, ἐκ τοῦ σχίζεται τῶς στόματα τοῦ Ἰστρου, ἐζεύγνυε. Δαρεῖος δὲ ὡς διέβη τὸν Βόσπορον κατὰ τὴν σχεδίην, ἐπορεύετο διὰ τῆς Θρηῖκς:

ανέθηκε ές τὸ Ἡραίον] De hoc Iunonis templo eiusque donariis cf. nott. ad I, 70 et III, 60. Cr. conferri vult Iacobs. Reichthum der Gr. an plast. Kunstwerk. p. 14 seq. De ipsa voce Ηραίον, quae communem formam retinet, cf. Bredov p. 181.

έπιγράψας τάδε] Qui sequuntur versus, inde transierunt in Brunckii Analectt. III. p. 180 et in Antholog. Graec, nr. CLIV inter ἀδέσποτα ἐπιγράμματα Τ. IV. p. 147 Iacobs (Antholog. Palat. VI, 34) et XI (Comment.) pag. 374. In quibus versibus quid significet σχεδία, paulo ante monuimus; de Mandrocle ad IV, 87 diximus. Vocem στέφανον translato potius sensu de ornamento et honore, ut in Simonid. Epigr. XLI (XXXVIII) accipiendam esse iam Wesselingius notavit. In primo versiculo pro ἀνέθηκε Naber. in Mnemosyn. III. p. 487 scribi vult μ' ἀνέθηκε.

CAP. LXXXIX.

τοῦ ποταμοῦ τὸν αὐχένα - ἐζεύ-

yvve] angéva Istri collian s. fauces dicit (monente Schweighaeusero is Lex. Herod.), quâ fluvius in divers brachia (ex uno quasi corpore collove exeuntia) dividitur. Cf. nott. ad I, 72. IV, 85. Incipit autem Ister nunc in tres illos amnes, quos supra ad IV, 47 indicavimus, dividi parlulum supra urbem, quae nunc vo-catur Ismail, ad brachium Kilise sita, et paululum supra urbem, quae nunc appellatur Tultscha s. Tilt-scha ad Sancti Georgii brachium sita, sed infra id oppidum, cui num nomen Isakscha, ubi integer necdum in brachia divisus delabitur Ister. Itaque, nisi olim haecomnia aliter constituta esse dixeris, e regione urbis Ismail vel Tultscha Istrum Darius transgredi haud potuit (cf. Rennel p. 420. Mannert IV. p. 220): multo certe probabilius, id circa Isakscha factum esse; ad hunt usque locum classem inde a marialverso flumine navigantem pervenisse duorum dierum itinere ibique Danubium ponte iunctum fuisse admedum veri simile est. Accurata disputatione id efficere studuit Krase ενος δε έπι Τεάρου ποταμοῦ τὰς πηγὰς έστρατοπεδεύιέρας τρεῖς. Ὁ δὲ Τέαρος λέγεται ὑπὸ τῶν περιοίκων 90 παμῶν ἄριστος, τά τε ἄλλα ἐς ἄκεσιν φέροντα καὶ δὴ καὶ

ostiis pag. 69-74, idemque avit Iochmus, adeo ut Daem ferme loco Danubium ssus putetur, quo Russos 28 Turcis bellum illaturos vium ponte iunctum traieepimus: tu vid. Journal of geographical society Vol. sag. 36 seqq. ac praecipue Hic enim vir doctus in itiquod anno 1817 fecit (Jourthe Balkan in 1847) accuı viam persecutus est, qua lim cum exercitu profectus e huius itineris directionem in mappa adiecta, qua toce iter egregie illustravit. roxime antecedentibus ad m ίθυ του "Ιστρου cf. Bre-61; ad formam δυῶν nott. lot. IV, 1.

ιενος δε έπι Τεάρου ποταπηγάς] Quae via in Tabula riana ab Anchialo rectâ t versus ad Perinthum duitiqua illa et Graecis cogniarium processisse vult Man-I. pag. 272, Tearique fon-ollocat, ubi notatur oppi-Surgas, in media illa via sile iu Danvillii mappa Teari 10n recte indicari observat (Thracien nach Herod. ! seq ); quippe qui Tearum tadesdo confuderit. Auctole Hammer. (Hist. Osman. not. 645) Tearus nunc voara Su, qui in Contadesdum ve Karischduran. Sed apem hancce Teara Su se n hac regione audivisse nemus l. l. pag. 45, qui ipse loti locum inquirens Teari, rodotus dicit, fontes invein oppido Bunarhissar et in ie. qui uno horae spatio setem versus inde distat. Utromultos adhuc cerni fontes a quibus qui formentur riruk Bunardéré (oppidi Bu-

narhissar) et Simer-Dere (vici Vene), ex his conjunctis effici Herodoti Tearum, qui in Contadesdum influat, adeo ut de triginta octo fontibus dubitandum non sit, quos per aestatem omnes frigidos esse addit, per hiemem nonnullos ita calidos fieri, ut nix iniecta statim dissolvatur. Inter veteres Plinins utique Tearum novit Hist. Nat. IV, 18, 11 ac fortasse etiam Simonides, in cuius Epigramm. XCII (al. XCVI), 1 qui Oea'gov nomine indicatur fluvius, eum huc spectare censuit Reizius. Maiore iure huc retulit Wesselingius verba Libanii in orat. Antioch. p. 346 A (I. p. 696 ed. Reisk.): Δαρείω μέν ουν έπι Σκύθας έλαύνοντι Ταίναρος έν Θράκη ποταμός έδοξεν είναι κάλλιστος και στύλον ο Δαρείος στήσας τουτο ένεγράφη (f. ένέγραψεν) αὐτῷ Ταίναρον είναι ποταμον κάλλιστον. Quae cnm ita sint, Kolster (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag, Suppl. Vol. XIII, p. 64) minus recte Teari fontes ad oppidum Kirkkilisseh, ubi Darii copiae substiterint, quaerit, ipsumque Tearum nunc esse fluvium Tekadere putat, quem ipsum rectius ad veterem fluvium Artiscum retuleris. Distat autem Kirkkilisseh s., ut alii scribunt, Kirkkelesia, quinque ferme horarum spatio a Bunarhissar, septentrionem et occidentem versus. A quibus vel magis discedit, quod traditum inveni in M. Heine: Bilder aus d. Türkei (Petersburg, 1833. p. 49.50), qui fontes calidos se invenisse scribit hos non longe ab Achiolo s. Ancyalo veterum (i. e. non longe ab urbe Mesembria s. Misevria, quae septentrionem versus sita est ab eo loco, ubi Iochmus hosce fontes sibi reperisse visus est) ad eam viam, quae ad vicum Rumelikios ducit, ubi etiam quaedam columnarum a Dario erectarum vistigia cerni putat: de quo equidem valde dubito, iis adstipulans, quae Iochmus de his constituit.

| ἀνδράσι καὶ ἵπποισι ψώρην ἀκέσασθαι. είσὶ δὲ αὐτοῦ al πunh δυών δέουσαι τεσσεράκοντα, έκ πέτρης της αύτης βέουσα: καὶ αί μεν αὐτέων είσι ψυγραὶ, αί δε θερμαί. όδος δ' έπ' 323 αὐτάς έστι ίση έξ 'Ηραίου τε πόλιος τῆς παρὰ Περίνθφ, καὶ έξ Απολλωνίης της έν τω Εύξείνω Πόντω, δυών ημερέων έπτέρη, έκδιδοϊ δε ο Τέαρος ούτος ές τον Κοντάδεσδον ποταμόν, ό δὲ Κοντάδεσδος ἐς τὸν Αγριάνην, ὁ δὲ Αγριάνης ἐς τὸν 91 Έβρον, ὁ δὲ ἐς θάλασσαν τὴν παρ' Αίνω πόλι. Ἐπὶ τούτον ων τον ποταμον απικόμενος ο Δαρείος ως έστρατοπεδεύσατο,

# CAP. XC.

είσι δε αυτού αί πηγαί κ. τ. λ.] Citant ad haec verba Eustath. ad Ili. z'. p. 1263, 32 s. 1362, 13. Ad vocem διών conf. IV, 1. Ad vocem ψωοην, qua scabies significatur, cf. Foesii Oeconom. Hippocrat. pag.

691 s. v. Εξ 'Ηραίου τε πόλιος τῆς παρὰ Περίνθω] Heracupolis urbs aliunde non nota. Quare Perinthi suburbium fuisse suspicatur Mannert. VII. p. 177, Iunonis templo insigne indeque cognominatum. Voemelio aucture (ad Demosthen. Philipp. p. 97) idem est atque Ηραίον τείχος s. Iunonium Castellum, Perintho proximum, ad Bosporum et Byzantium spectans. Stephanus Byzant. s. v. Ηραίον, πόλις Θράκης. Ηρόδοτος τετάρτη, η καί Ηραίον τείχος οί πολίται Ηραίοι, του δε Ήραίου τείχους Ηοαιοτειχίτης. Perinthus a Samiis ad Propontidem condita maximopere vel Romanorum aetate floruisse fertur primaque Thraciae exstitit urbs, excepta Constantinopoli. A quarto inde saeculo Heraclene nomen accepit: nunc vocatur Erekli s. Elegri. Plura Mannert l. l. et potissimum Tzschucke ad Mel. II, 2. pag. 102 seqq. nott. exegg. Vol. III. P. II. et Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. III. p. 1081 seq.

ίξ Απολλωνίης της έν τω Ευξείνω Πόντω] Verba της έν τω Ευξείνω Πόντω consulto addita putem, ne scilicet confunderetur haec Apollonia cum aliis eiusdem nominis urbibus compluribus, quae variis locis commemorantur. Haecce Apollonia ad oram meridionalem sinus, qui

nunc ab urbe Burgas illic sita 20men invenit, a Milesiis quinquaginta fere ante Cyrum annis condita in. parva insula continenti terrac iuncta, mox omnium fere coloniarum ad Ponti occidentalem oram sitarum maxime floruit. Sed ab co indetempore, quo a M. Crasso diruta est, veterem statum non recuperavit, praesertim cum Anchialus prope sita eo magis florere inciperet. Nunc illic oppidum Sizeboli (quod ortum est ex appellatione Zujozelig, quam postera actate urbs accepit) bene munitum egregioque instructum portu. Plnrima Tzschucks I. l. p. 95 seq. Cf. Mannert. VII. p. 144 seq., Forbiger l. I. III. p. 1063 seqq.

ές τὸν Κοντάδεσδον] Nemo, quantum scio, alius scriptor Contadesa mentionem fecit, quem Hadrianopoli Constantinopolin proficiscentibus traiiciendum esse coniicit Masnert. VII. p. 16. conf. etiam I. de Hammer. l.l. pag. 645. Contadesdan esse, quem nunc vocant: the Derek of Karisitivan, affirmat quoque lockmus l. l. pag. 45. Iisdem viris doctis auctoribus Agrianes, qui apud posterae aetatis scriptores nomine Ergini occurrit, hodie vocatur Erzenek s. Erganeh , Erkene. Add. Gatterer. l. l. pag. 42. Miscetur ille aliquot milliaria meridiem versus ab Hadrianopoli fluvio Hebro, qui maximus fere inter Thraciae amnes (cf. Herod. VII, 59) nunc vocatur Meritza; quam appellationem iam sasculi decimi tertii scriptoribus Byzantinis in usu fuisse videmus. Vid., ne plura, Mannert, VII. p. 14, Forτῷ ποταμῷ στήλην ἔστησε καὶ ἐνθαῦτα, γοάμματα ς λέγοντα τάδε ΤΕΑΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠ' ΑΥΤΑΣ ΑΠΙΚΕΤΟ ΙΩΝ ΕΠΙ ΣΚΥΘΑΣ ΣΤΡΑΤΟΝ ΑΝΗΡ ΑΡΙΣΤΟΣ ΤΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΔΑ-Ό ΥΣΤΑΣΠΕΟΣ, ΠΕΡΣΕΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΙΠΕΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ. ταῦτα δὴ ἐνθαῦτα ἐγράφη. δὲ ἐνθεῦτεν ὁρμηθεὶς ἀπίκετο ἐς ἄλλον ποταμὸν, τῷ 92 ᾿Αρτισκός ἐστι, ὅς διὰ Ὀδρυσέων ῥέει. ἐπὶ τοῦτον δὴ τμὸν ἀπικόμενος ἐποίησε τοιόνδε. ἀποδέξας χωρίον τῷ ἐκέλευε πάντα ἄνδρα λίθον ἕνα παρεξιόντα τιθέναι ποδεδεγμένον τοῦτο χωρίον. ὡς δὲ ταῦτα ἡ στρατιὴ

. p. 1075. — Aenus urbs ab us condita sub Alexandri ibus et vel postea Byzanstate maxime floruisse fersei nomen Enos, nec proceidentem versus Aegaeorus miscetur. Cf. Mannert. 206 seq. Plura Tzschucke 1. pag. 126 seq., Forbiger 79.

# CAP. XCI.

Fornce x. τ. λ.] Pertinent e ad IV, 87 de huiusmodi zimus; neque γράμματα, loco commemorantur, alia istimamus atque ca, quicippus, ad Bosporum eret inscriptus, cuneata scil. a: unde factum, ut Herom accurate inscriptionis l. referre potuerit. Quam lltum se quaesivisse narrat l., sed frustra: circa opmarhissar cippum cum ineerectum fuisse, ex iis, ra diximus, satis patet.

της ηπείρου], Palmerius p. 21 his vocibus non unilaiam, sed quam minorem, intelligit; quae mihi quilanatio non ridet. Dario omnis Asia dicto audiens um ηπειρου III, 134 adver-Wessel. Ad verba ἀνήρ ἄριστός τε καὶ κάλλιστος cf. nott. ad I, 30 et IX, 72. Respondent hacc opinor antecedentibus verbis: ῦδωρ ἄριστόν τε καὶ κάλλιστον. Vocem κεφαλαὶ, initio huius inscriptionis de fluvii fontibus adhibitam, nuspiam sic positam inveni: neque ullum locum sppeditant Lexica. Quare cogitavi de Persica voce ita translata incidique in Persicam vocem Sir, quae et caput declarat et omnino id, e quo quid proficiscitur s. progreditur; cf. Handjéri Diction franc. arab. pers. et turq. T. III. p. 561.

# CAP. XCII.

τῶ οὐνομα Α οτισκός ἐστι] Tres libri Αρτησκός, quocum Bernhardy ad Dionysium Perieget. vs. 314 comparat Αλδησκός, Wesseling. Hesiodeum Αρδεσκός in Theogon. 345. Secundum Gatterer. l. l. p. 42 nunc vocatur Arda s. Caradare, secundum Mannert. VII. p. 15. 34 appellatur Tunsa. Nunc vocari Teke s. Tekedere ism supra monuimus; vid. Iochmus pag. 46 seq. ος δια Οδρυσέων ρέει] Voculam

ος διὰ Οδρυσέων ξέει] Voculam δη post ος vulgo insertam cum recentt. edd. delevi. Videtur e seqq. huc male translata aut e seq. διὰ orta. Odrysarum gens per Thraciam interiorem in planitie circa Hadrianopolin Hebro perflua potissimum sedes suas habuisse fertur. Hoc loco.

93

έπετέλεσε, ένθαῦτα κολωνοὺς μεγάλους τῶν λίθων καταλικών ἀπήλαυνε τὴν στρατιήν.

Πρὶν δὲ ἀπικέσθαι ἐπὶ τὸν Ἰστρον, πρώτους αίρέει Γέια;

si Artiscus, ut diximus, idem fluvius est atque Teke, quem nunc vocant, cogitandum erit de ea regione, quae ad utramque fluvii ripam sita inde a Kirk-Kelesia septentrionem versus extenditur atque oppida Erekli, Dolet Agach, Kaibilar, Kizilji Kelesi, alia complectitur. Post Herodotum, qui primus Odrysas commemorat, huius gentis, quae post bella l'ersica imperium quoddam acquisivit, mentio fit apud Thucydidem (II, 29. 95 seqq. IV, 101), quippe cuius aetate inter Thraciae gentes potentissima fuisse videtur, quae maximam huius terrae tenuerit partem. Cf. Gatterer. l. l. pag. 13. 15. 41 seq. 151 seqq. et vid. Poppo Prolegg. ad Thucydid. Vol. I. P. 2. p. 401 seq., Alex. Beheim-Schwarzbach: De rebus Odrysarum (Berolin. 1842) pag. 7, Bessell: De rebus Geticis p. 7 seq. ένθαῦτα πολωνοὺς μεγάλους π. τ. 1.] Lapidibus in tumuli formam congestis monumenta erigere, praesertim montium in cacuminibus aliisque locis editioribus aut in confiniis, moris fuisse apud Graecos aeque atque orientales homines haud pauca commonstrant rudera lapideorum tumulorum, quae adhuc per Asiae atque Europae borealis tractus reperiuntur. Monuit Ritter: Erdk. II. p. 771 seq. - In fine cap. revocavi απήλαυνε, quod e Sancrofti libro alteroque Schweighaeus. et Gaisf. mutaverant in anthanre. Tu vid. Bredov. p. 290.

# CAP. XCIII.

πρώτους αίρέει Γέτας τοὺς ἀθανατίζοντας] lis, quae h. l. de Darii itinere narrantur, continuo annectenda sunt, quae cap. 97 initio leguntur; quae intermedia leguntur, adiecta videntur propter Γέτας τοὺς ἀθανατίζοντας; si quidem Noster, huius gentis mentione iniecta noluit omittere occasionem en enarrandi, quae in hac gente ipsius animum

maxime adverterant quaeque Grascis, in quorum usum scribebat, hand minus mira videri poterant, talen immortalitatis fidem in gente barbara minime exspectantibus. - Is ipsis Herodoti verbis mouror; aigiet l'étas arcte jungendum, can Herodoti haec sit sententia: primos (inter Thraciae gentes) fuisse Getas, quos armorum vi aggredi armisque subigere oportuit, cum reliquas Thraciae gentes, quarum ditionem Darius attigit, ultro regi se dederint, qui a Teari fontibus (a loco Bunarhissar) profectus et Odrysarum regionem transgressus relictis iis Thracibus, qui circa Salmydessum (i. e. Midja) habitabant, pervenit ad eos Thraces, qui supra Apolloniam (Sizeboli) et Mesembriam (Misevria), i. e. septentrionem versus ab his oppidis sedes suas habebant, Scyrmiadae et Nipsaei: quos inde ab iis urbibus, quas dixi, usque ad Varnam urbem, quae nunc vocatar, habitasse crediderim, adeo ut Getas, quos post Scyrmiadas et Nipsasos rex offendit, inde a regionibus Varnae usque ad Istrum consedisse illa certe aetate admodum sit probabile. Itaque in Bulgariae planitie quoque habitabant, nec tantum in montibus ipsis, ut ponit Bessell: De rebus Geticis p. 5 coll. Szulc: De origin. et sedibns vett. Illyriorum. (Posnav. 1856) pag. 28. In universum quidem Getae olim loca tenuisse putantur ab Hacmo extensa usque ad Istrum, intra Imtram ficvium et Pontum Euxinum, quas nunc ad Bulgariam Serviaeque partem pertinent, Cf. Gatterer, l. l. p. 35. Sed postca Philippi Macedonis actate Istrum traiecti regiones, quae nunc ad Valachiam atque Moldaviam pertinent, occuparunt, ubi Romanis Dacorum nomine innotaere. Inde Plinius H. N. IV, 25 (12): "Getae, Daci Romanis dicti." Quamquam enim sunt, qui Getas, gentem Thracicam, a Dacis distingui velint,

τανατίζουτας. οι μέν γὰο δὴ τὸν Σαλμυδησσὸν ἔχουτες ς, καὶ ὑπὲρ ᾿Απολλωνίης τε καὶ Μεσαμβρίης πόλιος οἰ-

en dubitandum, quin Getapulus isque potentissimus uoque comprehender t. Vid. dy ad Dionys. Perieg. vs. 593 seq., Nicbuhr. Hist. I. pag. 376 seq. Et videntemporis decursu Getae. hracicam gentem esse, Hetque Thucydide auctoribus, as, magis magisque sedes mmutasse indeque ad Istri is utramque ripam, magis l occidentem, habitasse per vaniae atque Hungariae trause uberius exponere huius est. Vid. Mannert. IV. p. VII, 30 et quae Herodoteis disputat Eustath. ad Dioieg. 304. Pluribus de Getaite eiusque sedibus disputa-Tzschucke in nott. exegg. II, 2. pag. 76 seqq. Vol. I, Zeuss: Die Deutschen u. chbarstämme pag. 200 seq. 1. Ukert: Geogr. d. Griech. 1. III, 2. pag. 597 seqq. 604 Forbiger Handbuch d. alt. sh. III. p. 1104. Peculiari to rebus Geticis disputavit Bessell. Gotting. 1854. e gentibus adnumerat Geidotus, antiquissimus testis, Stephanus Byzant. s. v.  $\Gamma \varepsilon$ usnam originis sint Getae, ndicat: nec sane huius loci huius gentis originibus disquas nostra actate fuerunt Slavos referrent (cf. modo in: Athen. franc. 1855. nr. . 1101), aut qui Getas cum onfundentes ad Germanicam revocarent, ut nuper fecit Grimm in Diss. de Iornande Berolin. 1846) p. 18 seqq., et g in Prutz. Mus. 1856. nr. 873 seqq. Quae tamen ab o satis aliena esse existiquod Getas dixit τοὺς ἀ θ αντας et hoc loco et V, 4, ter locatus est atque Diodo-I, qui Getas commemoravit έπαθανατίζοντας, et mrmid. §. 9 p. 156 D. de

Thracibus loquens οὶ λέγονται καὶ άπαθανατίζειν: unde profecit quoque Lucianus Scyth. §. 1. Deor. Concil. §.9 coll. Philostrat. Vit. Apollon. VIII, 7. p. 337 Olear. Quibus locis αθανατίζειν s. απαθανατίζειν non licet cum Gronovio ad Arrian. Exped. Alex. 1, 3. p. 8 (sed vid. nunc Ellendt ad eundum locum p. 15) interpretari: pro immortalibus consecrare, sed cum Wesselingio (ad Diodori locum), Hemsterhusio (ad Thomam Magistr. p. 188 Bern.), Tzschuckio (l l.p. 79) et Heindorfio (ad Platon. Charmid. p. 66) reddere oportet: immortales facere, immortalitatem tribuere, adeo ut Getae dicantur οἱ άθανατίζοντες ex ea opinione, quam de immortalitate susceperant: qui immortalitatem animis tribuunt s. animos (hominum) immortales esse censent. Hanc interpretationem probat quoque Bakhuizen van den Brink: Varr. Lectt. etc. p. 8. οί μέν γάο δή τον Σαλμυδησσόν έχοντες Θοήικες Aliis est 'Αλμυδησσός; nec aliter Plinius H. N. IV, 18 et Mela II, 2, 63. At Σαλμυδησσòς exhibent quoque meliores libri apud Xenoph. Anab. VII, 5, 12, itemque Diodor. XIV, 37. Strabo VII. pag. 319 s. 492 A. coll. I. pag. 49 s. 85 A. et qui alii a Kruegero ad Xenophont. l. l. citantur. E quibus intelligitur Salmydessum vocari non tam urbem (nisi regionis illa fuerit cognominis) quam regionem sive oram a Thyniae promontorio usque ad Bospori Thracii exitum, ubi Ponti est os, porrectam, importuosam illam quidem et hominibus rapacibus habitatam, qui naves tempestatibus illuc delatas diripere solebant ipsosque nautas abducere servos. Nunc nomen Midja. Plura interprett. ad Scymn. Chium vs. 723. pag. 390 T. II ed. Gail., Mannert. VII. p. 148 seqq., Tzschucke ad Mel. II, 2. pag. 97 seq. nott. exegg. Vol. III. P. II coll. nott. critt. pag. 94 seq. Vol. II.

P. II, Forbiger: Handb. d.alt. Geogr.

III. p. 1082. και υπές Αποιλωρίης τε και Μεκημένοι, καλεύμενοι δε Σκυρμιάδαι και Νιψαΐοι, αματητί σφέας αὐτοὺς παρέδοσαν Δαρείω οι δε Γέται πρὸς άγνωμοσύνην τραπόμενοι αὐτίκα ἐδουλώθησαν, Θρηΐκων ἐόντες 94 ἀνδρειότατοι και δικαιότατοι. 'Αθανατίζουσι δε τόνδε τὸν τρόπον οὔτε ἀποθνήσκειν έωυτοὺς νομίζουσι, ἰέναι τε τὸν ἀπολ-

σαμβρίης πόλιος οίκημένοι] Primum καί ante υπέο a Florentino cod. abest. De Apollonia urbe dixi ad IV, 90. Mesembria ad Haemi meridionalem declivitatem sita dicitur, nunc in vicum commutata, cui nomen Misceria s. Messuri, de quo vid. Iochmus l. l. pag. 51. De antiqua urbe vid. Mannert. VII. p. 135, Tzschucke l. l. p. 94 nott. exegg. p. 91 nott. critt., Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. III. pag. 1084, qui veterum locos exhibent omnes, inter quos praecipuus est locus Herodoti VI, 33, ubi post Graecorum Asiaticorum seditionem a Dario compositam Byzantios Mesembriam condidisse legimus; nec admodum illi recedunt, qui, quo tempore adversus Scythas profectus sit Darius, urbem tradunt conditam esse. At hoc de colonia in urbem iam antea conditam denuo ducta intelligere licebit. Cf. Raoul-Rochette Hist. de l'établiss. d. col. Gr. III. pag. 275.

Σπυρμιάδαι καὶ Νιψαίοι] Libri cum fluctuent, equidem Schweigh. et Gaisf. sequi satius duxi. Vulgo olim Κυομιάναι καὶ Μυψαίοι, quod iam correxit Wesselingius Dissert. Herodot. IV. p. 28. Utriusque gentis (de cuius sedibus supra monui) nulla quantum scio apud veteres mentio, nisi apud unum Stephanum Byzantinum, qui scribit: Νίψα· πόλις Θράκης ο πολίτης Νιψοΐος  $^{ullet}$ Ηρόδοτος τετάρτη. Qui $oldsymbol{\Sigma}$ κυρμιάδαι apud Herodotum vocantur, haud differre videntur ab iis, qui apud Stephanum vocantur Σκυμνιάδαι ίθνος σὺν Γέταις (i. e. Getis finitima gens) Ευδοξος τετάρτη γης πεοιόδω, Σκημνιάδαι και Γέται; vid. Bessell. 1. 1. pag. 21 et conf. etiam Mannert. VII. pag. 33. — Λd αuα-2ητί conf. IV, 11.

προς άγνωμοσύνην τραπόμενοι]
i. e. arroyantià utentes, obstinate re-

sistentes, ut interpretatur Schweigh. in Lex. Herodot. Nanque obstinatio certe fuit (e mente scriptoris) sive stultitia, tot Persarum copiis resistere velle. Vid. nott. ad II, 172, quibuscum conferri possunt, quae exponit Gail: Le philolog. V. p.247 seqq.; ad verbum τρέπεσθαι conf. ad II, 45. III, 78. - In seqq. cum Gaisf. retinui andprioraros zal diκαιστατοι, cuius loco nuper receptum: ανδοειότατοι καὶ γενναιότατοι. Vulgatam confirmat Eustath. ad Dionys. Perieg. 304. Intactum reliqui ανδρειότατοι, et hoc loco et I, 79 coll. IX, 37 Bredovio auctore p. 178 mutandum vel invitis libris in ανδοη: ώτατοι, de quo equidem dubito, cum alia videatur comparativi et superlativi ratio ac positivi. De argumento conf. Pompon. Mel. II, 2, 3, de Thraciac gentibus sie scribentem: "Quidam feri sunt et ad mortem paratissimi, Getae utique. Id varia opinio perficit: alii redituras putant animas obeuntium; alii, etsi non redeant, non exstingui tomen, sed ad beatiora transire; alii, emori quidem, sed id melius esse quam vivere." Ex hac Getarum opinione de animorum immortalitate iustitiam, quam h. l. praedicat Noster, repeti posse putat Bessell. l. L pag.51, veletiam ex eo, quod Graecorum commercium nullo modo infestarint.

### CAP. XCIV.

'Αθανατίζουσι δε τόνδε τὸν τρό πον] i. e. immortules vero se practicant s. censent hunc in modum, s. fidel, quam de immortalitate susceperunt, lace est ratio. De verbo άθανατίξειν ef. nott, ad cap. 93 init.

αποθνήσκειν έωντους νομίζους! Ob additum pronomen έωντους conf. nott. ad I, 34 et II, 2. — Pro live αρὰ Ζάλμοξιν δαίμονα. οί δὲ αὐτῶν τὸν αὐτὸν τοῦζουσι Γεβελέτζιν. Διὰ πεντετηρίδος δὲ τὸν πάλφ

Ad locutionem ζέναι τὸν ν παρά Ζάλμοξιν δαίμοlit Iac. Grimm (Deutsch. . 132 ed. sec.) similes quae apud antiquos Gersles plagas incolentes de tatae fuerunt, quando Odinum vehi, ad Odinum fahren, Odin heimsuchen): , si Getae iidem atque mtur, ut existimat lac. 1Zalmoxi, Getarum deo, ] Ita edentem Wesselint. edd. secuti sunt. In Mediceo, aliis exstat n aliis Ζάμολξιν. Conf. r. Ζάλμοξις (I. p. 1575), idas et Etymol. magn. s. όξιδος in Platonis quod. p. 156 D. Bodleianas afferre testatur Gaisnunc secuti sunt Baiter tonici dialogi editione et nannus, quem vide sis 1. Tom. III. pag. IV. Atripturam Creuzer (Sym-12 ed. tert.) quoque proi alterá forma ZaµolEis, tuetur Cless in: Pauly paed. VI, 2. pag. 2817 andem praefert Athan. populus in libello Gracce Zamolxide secundum vepritatem (Gotting. 1852) a vox Porphyrio auctore g. §. 14) vel peregrinum ) declarat vel ducta fuit voce ζαλμὸς, quae pel-significare dicitur Zals nato iniectam: quod nit Creuzero (Symbol. II. sec.). E Zendica lingua

stere vult Bessell. l. l. p. i sequamur, Ζάλμοξις erit

terra habitat, adeo ut sit lei Gebeleïzis, quod con-

sa sententia, quam Rhou-

g. maluit lévai de, sine

idetur. Nam iunguntur re-re; conf. I, 161 ibiq.

pique nott. III, 144. 146.

Stallbaum. ad Plat. Phi-

sopoulus professus est, χαταχθονίου θεού significationem inesse ratus; vid. l. l. pag. 16, ubi aliorum quoque opiniones protulit haud magis veras aut probabiles. Utut igitur statuis, hunc Ζάλμοξιν Noster appellat δαίμονα, quam vocem (quae h.l. ut IV, 96. IV, 79 idem significat atque Deòc) in antiquis quibusdam editionibus omissam libri scripti merito retinent. Nam ab aliis quoque scriptoribus Zalmoxis celebratur deus divinorum honorum particeps, quos cur assecutus sit, exponit Strabo, qui multus est de Zalmoxi VII. pag. 207 s. 456 C. seq. Maximum apud Getas deum esse Zalmoxin auctor est Iamblichus Vit. Pyth. §. 173, cui iunge Platon. l. l., ubi Deos laudatur, Diodor. Sicul. I, 94. Diogen. Laert. VIII, 102, alios (cf. Rhousopoulus p. 25 seq.), quos qui comparaverit, ei dubium vix esse poterit, Zalmoxin a Graecis certe summum Getarum deum esse habitum. Unum his addo testimonium vel posterioris aetatis ex inscriptione Latina veteris Daciae, quae dedicata est deo Zamolxi: vid. Neigebaur: Dacien etc. pag. 206. Respexit, notante Cr., Herodoti locum Eudocia in Violar. p. 194 coll. Appul. Apolog. T. II. p. 503 ed. Hildebr.

Γεβελέιζι»] Ε lingua Lithuanica afforunt gyva leysis, i. e. auctorem et quasi datorem quietis. Sic certe Praetorius Orb. Goth, I. p. 117 seq. 119. Ex eadem lingua Bayerus Origg. Sinicc. p. 283 protulit Zemeluks aut Ziameluks, qui est deus terrae. Alia excogitavit Iac. Grimm: Bericht d. Verhandl. d. Berl. Akad, 1849. pag. 130. Nec meliora praebet Rhousopoulus l. l. p. 26. 27, ex cuius sententia vel propter etymon Γεβελέϊζιν eundem habeamus atque Βεελζεβούλ. — Mehler in Mnemosyn. V. p. 77 pro voulzovou scribi vult ovoμάζουσι (certe ο ύνομάζουσι), nisi tota sententia sit insiticia. Mihi neutrum placet.

δια πεντετηρίδος] singulis annis

λαχόντα αίεί σφεων αὐτῶν ἀποπέμπουσι ἄγγελον παρὰ τὸν Ζάλμοξιν, ἐντελλόμενοι τῶν ἄν ἑκάστοτε δέωνται. πέμπουσι δὲ ώδε οι μὲν αὐτῶν ταχθέντες ἀκόντια τρία ἔχουσι, ἄλλοι δὲ διαλαβόντες τοῦ ἀποπεμπομένου παρὰ τὸν Ζάλμοξιν τὰς χείρας καὶ τοὺς πόδας, ἀνακινήσαντες αὐτὸν μετέωρον ριπτεῦσι ἐς τὰς λόγχας. ἢν μὲν δὴ ἀποθάνη ἀναπαφεὶς, τοῖσι δὲ ἴλεως ὁ δεὸς δοκέει εἰναι ἢν δὲ μὴ ἀποθάνη, αἰτιῶνται αὐτὸν τὸν ἄγγελον, φάμενοι μιν ἄνδρα κακὸν εἰναι. αἰτιησάμενοι δὲ τοῦτον ἄλλον ἀποπέμπουσι ἐντέλλονται δὲ ἔτι ζῶντι. Οὐτοι οί αὐτοι Θρήϊκες καὶ πρὸς βροντήν τε καὶ ἀστραπὴν τοξεύοντες ἄνω πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀπειλεῦσι τῷ θεῷ, οὐδένα ἄλλον θεὸν 95 νομίζοντες εἶναι εἰ μὴ τὸν σφέτερον. ٰΩς δὲ ἐγὼ πυνθάνομαι

(κατ' ἔτος) hoc factum esse narrat Clemens Alex. Stromat. IV. pag. 590 T. I Pott., alium, ut videtur, auctorem secutus. Quae ab Herodoto deinceps narrantur, pracbet utique speciem sacrificii humani ad deum placandum peracti; de huiusmodi sacrificiis disputantem leg. Meiners. in Comment. societ. Gotting. IX. p. Fr. 63 seqq. Alia quoque excitavit C. Fr. Hermann: Gottesdienstl. Alterth. §. 27 not. 1 seqq. ed. sec. Ad verba τὸν πάλω λαχόντα conf. nott. ad III, 83 et IV, 153. Aeschyli Sept. c. Th. 55.

οί μὲν αὐτῶν ταχθέντες] Requirebat Schweigh. οί μὲν αὐτῶν ἐπὶ τούτῷ ταχθέντες. Libri non addicunt; nec sane videtur esse necessarium. Recte Miot: ,,un certain nombre de Gètes se rangent in ordre, chacun d'eux tenant en main trois piques." — Ad διαλαβόντες cf. IV, 68 ibique nott. Pro τοῦ ἀποπεμπομένου plerique codd. τοὺς ἀποπεμπομένους. At vulgata Abreschio quo que probata ad Aristaen. p. 156 praesta re videtur. Quod idem Wesselingio et recentt. edd. placuisse video.

φιπτεύσι] Florentinus liber: φίπτουσι, quod monente Bredov. p. 370 probandum non est, cum inter φίπτω) quo Noster usus est III, 41. IV, 61. 168. V, 92, 6) et inter φίπτέω (quo Noster utitur et h. l. et IV, 188. VII, 50, 2. VIII, 53) e grammaticorum veterum praecepto sic discernendum sit: φίπτω το ἀπλως φίπτω, φιπτῶ δὲ μετὰ σφοδοότητος. Cost. Lobeck. ad Sophoel. Aiac. p. 178—183 ed. sec. — In seqq. ἀναπαφείς, transfixus, dicitur is, qui in altum coniectus in hastarum spicula incidit iisque inhaeret. Idem verbum IV, 103. De participii forma cost. Predov. pag. 349. Mox pro τοισίες, quod Matth. retinuit, dedi cum Schweigh. et Gaisf. τοισί δὲ, nam loci ratio similis atque II, 39.

απειλεύσι] Respexit Eustath. ad Dionys. Perieg. 304. Similia iis, quae Thraces h. l. facere dicuntar, a Graccis Turcisve in lunae deliquio adhuc fieri quibusdam locis narrant. Conf. L. Ross: Kleinasien u. Deutschland pag. 7 seq. 24. Ac vel antiquitus apud maiores nostros talia observari, quae a Thracum more non absona sunt, monuit Iac. Grimm: Deutsche Mytholog. p. 18 ed. sec.— Mox scripsit Herodotus θεὸν νομίζοντες είναι, cum alibi dicatu hoc scnsu θεον νομίζειν, omisso verbo είναι, deos esse credere. Conf., ne plura, Stallbaum. ad Platon. Enthyphr. p. 13 seqq.

# CAP. XCV.

'Ως δὲ ἐγὼ πυνθάνομαι] Ad structuram loci conf. Kuehner Gr. Gr. §. 857, c. et nott. ad Herod. IV, 5. III, 14. — Quae sequuntur verba, satis docent, Herodotum ipsum Thraciae oram ac Ponti Euxini litera visitasse Graecasque illic sitas adiisse colonias; quamquam in in-

Έλλήσποντον οἰκεόντων Ἑλλήνων καὶ Πόντον, τὸν ν τοῦτον, ἐόντα ἄνθρωπον, δουλεῦσαι ἐν Σάμω, δου- ἐ Πυθαγόρη τῷ Μνησάρχου ἐνθεῦτεν δὲ αὐτὸν, γε- ἐλεύθερον, χρήματα κτήσασθαι συχνὰ, κτησάμενον δὲ ν ἐς τὴν ἑωυτοῦ. ἄτε δὲ κακοβίων τε ἐόντων τῶν Θρητ- ὑπαφρυνεστέρων τὸν Ζάλμοζιν τοῦτον ἐπιστάμενον τε Ἰάδα καὶ ἤθεα βαθύτερα ἢ κατὰ Θρήϊκας, οἶα Ἑλ-

hraciae regiones minime s putandus erit. Cf. Heyse \*\*Hellesponti\* nomen latiori adhibitum videtur. Conf. V, 85.

V, 85.

\*\*Poωπον] Num deus an talis fuerit Zalmoxis, dis\*\*usopoulus p. 24 seq. ipse
mtians: Gebeleïzin antia Getarum deum fuisse,
er παταχθόνιον, Zalmoxin
i Pythagorae temporibus
ominem fuisse, deinde Gesacerdotem constitutum
e pro eodem deo habitum

ται δὲ Πυθαγόρη] Eadem . l. et Diog. Laërt. l. l. In rigenis Philosophumm. a aper editis pag. 30 Zamolgorae servus, huius ipsius ı Celtis attulisse fertur. item haec quodammodo ad tempora definienda. Namagoram Samo discessisse ant anno 566 a Chr. n. s. VIII3 (cf. Ritter. Gesch. 130r. Philosoph. p. 7 seq.) urum ad terras peregrinas s sive, ut aliis placet, ad Italia figendam philosose scholam ibi condenzequens est, religiones et Zalmoxi ad Getas allata s vel proxime antecedens equens cadere. Tu conf. Apparat. critic. pag. 33

vide paulo post notata de thagorae. Herodoti testide Mnesarcho, Pythagorae re artifice sive mercatore, a maxime accedere recte tter l. l. pag. 2, a Cr. lauam in hoc nomine plerique criptores consentiunt, qui

Pythagorae patrem commemorant, neque admodum inde discedere puto Iamblichum, qui (De vit. Pythag. II, 4. p. 20 Kuester) Μνήμασχον (sive Dorice Μνάμασχον) appellat patrem Pythagorae. Tu vid. Krische: De societatis a Pythagora in urbe Croton. conditae scopo politico pag. 3, Creuzer: Zur Gemmenkunde etc. pag. 134, qui idem ad Herodoti hunc locum conferri quoque vult Append. ad Etymol. magn. Vol. II. p. 636, 5 ed. Lips.

ατε δὲ κακοβίων — και ὑπαφρονεστέρων] i. e. cum vero misere viverent Thraces et stupidiores s. ingeniisque minus culti essent. Vocem κακόριος, quae ad victus tenuitatem spectat, inde retinuit Theopompus in Epitome Herodotes, ut testatur grammaticus Bekkeri p. 104, 16, explicuitque Frommel in Meletematt. Creuzeri III. p. 160, reliquos vete-

rum locos afferens.

δίαιτάν τε Ίάδα] Ad omnem vitae cultioris, qua Iones prae caeteris tum excellebant, rationem refero. Conf. I, 35. 157. Quae sequuntur verba: καὶ ἦθεα βαθύτερα η κατὰ Θρήϊκας, Schweigh. sic reddidit: "Zalmoxin hunc — moribus institutum cultioribus, quam qui apud Thracas obtinerent, ut qui cum Graecis habuisset consuetudinem et cum Pythagora, viro inter Graecos ingenii cultură eminente, exstruendam sibi curasse exhedram etc." Attulit Wesseling. aliquot locos, in quibus \(\hat{\eta}\)os βαθύ de indole prudenti et gravi intelligendum. Sic quoque dicitur βαθύς τῆ ψυχῆ, τῆ φύσει, vir prudens et consideratus, notante Dissen. ad Pind. Nem. IV, 7. pag. 396, ubi nostrum locum non praeteriit, in quo simul ad eam, quam dicunt, humaλησί τε δμιλήσαντα καὶ Ελλήνων οὐ τῷ ἀσθενεστάτῷ σοφιστή Πυθαγόρη, κατασκευάσασθαι άνδρεῶνα, ές τὸν πανδοκεύοντα τῶν ἀστῶν τοὺς πρώτους καὶ εὐωχέοντα ἀναδιδάσκειν, ώς οὐτε αὐτὸς οὕτε οί συμπόται αὐτοῦ οὕτε οί ἐκ τούτων αἰεὶ γινόμενοι αποθανέονται, αλλ' ηξουσι ές χώρον τουτον, [να alel περιεόντες έξουσι τὰ πάντα ἀγαθά. ἐν ικ δὲ ἐποίεε τὰ καταλεχθέντε καὶ έλεγε ταῦτα, ἐν τούτω κατάγαιον οἰκημα ἐποιέετο : ώς δέ

nitatem artesque liberales atque ingenuas respici putem. Plura de hac voce vid. in Thesaur. L. Gr. II. p. 36 ed. Dindorf. Italus interpres ex Dantis carmine affert simile istud: "con piu dolce canzon, e piu profondo." De structura η κατά conf.

Kuehner Gr. Gr. §. 751, 1.
καὶ Ελλήνων οὐ τῷ ἀσθενεστάτω σοφιστή Πυθαγόρη] Haec verba excitans Eustath. ad Iliad. IV. pag. 365, 30 s. 479, 17 exhibet: ου τώ άσοφωτάτω idque exponit τῷ πάνυ σοφῷ. Quod non magis recipiendum videtur, quam quod Schaefero, hunc locum excitanti ad Dionys. Halicarn. de composit. verbb. p. 406, in mentem venerat ἀφανεστάτω. Ad ipsam locutionem faciunt, quae dudum protulerat Valckenar. ex Thucydide I, 5: ἀνδρῶν οὐ τῶν ἀ δυνατωτάτων et VIII, 100 Μηθυμναί-ων οὐχ οἱ ἀδυνατώτατοι (coll. VII, 1. VIII, 44), c Pausania VIII, 27, 8: Τριταίου των ούκ άδυτάτων, aliis; his addere licet, quae de hoc allis; his saucre neet, quad insignem prae dicendi genere, quod insignem prae se fert hróryra, disputarunt Matthiae Gr. Gr. §. 463 et Sintenis ad Plutarch. Vit. Themistocl. p. 2 seqq. Ut igitur apud Thucydidem ovr of άδυνατώτατοι dicuntur omnium potentissimi, ita Pythagoras h. l. praedicatur ούχ ὁ ἀσθενέστατος σοφιστής, i. e. non infirmissimus, sed validissimus omnium sophista, qui idem ab Horatio laudatur "non sordidus au-ctor naturae verique" ()d. I, 28, 14. - De voce σοφίστοῦ dixi ad I, 29; de qua eadem monuit Schaefer. ad Dionys. Halicarn. De compos. verbb. p. 406.'Quod vero Mehler in Mnemosyn. V. p. 67 vocem Πυθαγόρη e glossa illatam existimat indeque tollendam, equidem probare nequeo; acce-

dit, quod ad argumentum loci vix praetermitti debet, Herodotum, qui de Pythagora testimonium tambonerificum h. l. reliquit, in Magna Graecia, quam totam tenebat Pythagerae nomen, historiam suam confecisse, eoque minus gloriae cius viri, qui virtute ingenioque tantum emmuit inter Graecos, derogare voluisse. Conf. Creuzer. Comm. Herodd. pag. 169. Discesserat Thurios pair historiae Olymp. LXXXIV, 1 s. 44 ante Ch. n. Pythagoras e Larcheri calculis natus est Ol. XLIII, I, mortuus Olymp. LXVII, 3. Krische l. l. p. 3 Pythagoram circiter Ol. XLIX natum esse existimat; mortis tenpus probabiliter ad Olymp. LXIX reduci posse idem statuit p. 98. Alii aliter haec tempora constituunt, qui Olymp. LX fere Pythagoram floruisse volunt s. anno 539 a Ch. n. atque obiisse Olymp. LXXVII, 1 a anno 472 ante Chr. n., adeo ut viz certi quid in his statuere liceat. Vid. Clinton. Fast. Hellen. p. XXVII. p. 9. 11, 13, 15 et pag. 37 ed. Kree-

έν φ δε έποίεε] έν φ de tempore, non de loco, accipiendum. Monsit Schweigh, in Lex. Herod. - Paulo ante dedi τούτων pro τουτέων, neque vero obsecutus sum Nabero is Mnemosyn. IV. p. 21 pro τὰ πάστε άγαθὰ scribenti πάντα τάγαθὰ, τ

III, 80.

έν τούτω κατάγαιον οίκημα έποι-ETO] i. e. subterraneam cameran siki exstruendam curabat. Ubi attende vim medii verbi ποιείσθαι (vid. nott. ad II, 100) diversam ab ea vi, quam activum énoiss in proxime antecedentibus habet. Ad vocem zeτάγαιον cf. III, 97 ibique nott. Plures locos, in quibus olunua xataελέως είχε τὸ οίκημα, έκ μεν τῶν Θρηίκων ήφανίσθη:

memoratur, praebebit Iaelian N. A. IX, 44. Quod entum loci attinet, Strabo 18 s. 457 A. inter alia speuoque commemorat (dvχωρίον), reliquis inaccesquo Zalmoxis fuerit comraro in publicum prodiens. inentur talia loca subtertiis, quae Zamolxis Getis tradidisse fertur. Hellani-Suid. et Etymol. magn. gmm. Hellanic. ed. Sturz. Lapolic — reletas natéκις τοις έν Θράκη κ. τ. 1. d vocem solemnem his in édeige, quae a scenis saetrinam declarandam tra-Et reapse ad δείπελα spen historiam Zamolxis, nei ambigere queat. Hoc aualo in Osiridis ritibus fetitur Herodotus II, 171. tus credibile est ab initio aneis conclavibus sepulsractos esse. Quam late eat hic usus antrorum se-1 mysteriisque inserviennere longum est. Ego, ne s, quod dicitur, egrediar, uot laudabo, qui septen-populorum et Germanira attinent; nimirum iis, sius (ad Hellanic. p. 13. rit, adde Irhovium De paveterum Lib. II. cap. 7. seqq., qui de Germanicoorum super animorum ime decretis haud pauca coni iunge I. I. Moeserum rift. II. p. 215 seqq., qui te monet, metempsychodicitur, non repugnare, sana de animo immortali walescat, atque utramque obtinuisse apud unum e populum. Idem nos adintra ac spelaea per Geras obvia, in quibus initia isse credibile sit. Cuiustea similiaque monumenta nalium gentium sacra dourate illustravit Thorlacius te Aufsätze, das Griech.,

Roem. und Nord. Alterth. betreffend pag. 250 seqq.). Atque ut redeam eo, unde sum digressus, ipsis Aegyptiacis illis tam operose factis sepulcris originem dedisse antra nativa, in quibus ab initio cadavera reposuerint homines, suspicatur Zoëga De obelisce. pag. 279 seq. - Classici de Zamolxi deque Druidis loci sunt in Origenia Philosophumenis cap. 2. pag. 882 et cap. 25. pag. 906 ed. De la Rue, ad quos haud pauca congessit Christ. Wolfii industria, quae tamen nunc non magis vacat excutere, quam ea, quae nuper Chardon de la Rochette eam in rem disputavit in Mélang. de Critique et de Philolog. T. I. pag. 58 seqq." Creuzer. Comment. Herodd. p. 171-173 not. coll. Symbolik etc. II. pag. 298 seqq. ed. sec. III. pag. 11 seqq. et tert. Est vero ex huius viri sententia Zalmoxis vates, pelle ursina indutus, ad gentem borealem qui pervenit immortalitatem animae tradens, cum Sileno comparandus, qui et ipse vates ac Bacchicorum sacrorum interpres immortalitatisque auctor caprina pelle sive lynces indutus repraesentatur. Quo etiam hoc pertinet eodem Creuzero monente, quod Zalmoxis, tribus annis absens, quarto demum Thracibus denuo comparuisse fertur; quae sponte in memoriam vocant τριετηρίδας per Graeciam institutas et ad eandem fere doctrinam de anima immortali spectantes. Quam doctrinam Getis traditam a Zalmoxi his verbis Noster refert: ώς ούτε αύτὸς ούτε οί συμπόται αὐτοῦ, οῦτε οί ἐκ τούτων αἰεὶ γινόμενοι άποθανέονται, άλλ' ήξουσι ές χώρον τούτον, ενα αίει περιεόντες έξουσι τὰ πάντα άγαθὰ, i. e. neque se neque convivas suos nec horum posteros morituros, sed venturos in locum quendam, ubi perpetuo viventes omnibus bonis sint fruituri. "Ita (Creuzeri sunt verba l. l. pag. 171) Herodoto narraverant ad Hellespontum et Pontum habitantes Graeci, a quorum iudicio hactenus suum iudicium seiungit rerum scriptor, quod

καταβάς δε κάτω ές το κατάγαιον οίκημα διαιτάτο έπ' έτεα

Zamolxin multis annis ante Pythagoram vixisse statuit. \*) Quam rem in medio positam relinquamus: illud certum, vivo Herodoto ac florente familia doctrinaque Pythagorae Graecos Pythagoreum dixisse placitum illud immortalitatis, neque in ea re ipsis obloqui historiae patrem." Inde Krische in scriptione supra citata pag. 60 narrationem de Zalmoxi e Pythagorica doctrina de anima potissimum enatam videri statuit. Et sane omnis de Zalmoxi narratio haud alio spectare videtur quam quo pertinent fabulac de Abaride (quocum in Platonis l. l. iungitur Zalmoxis) et de Aristea, quas supra attigimus, ad animarum immortalitatis doctrinam, opinor, e Graecia ipsa a Graecis sapientibus sive sacerdotibus ad rudes borealium Europae tractuum incolas allatam, sacris secretis sive mysteriis traditam et firmatam, ne scil. aut labefactaretur aut prorsus interiret. Ut enim hacc sacra ex India illuc advecta credam, haud impetrare a me possum. Quo probabilius hoc videtur, hanc de animae immortalitate doctrinam apud Graecos cum mysteriis Bacchicis mature fuisse coniunctam, quae ipsa antiquissimo aevo ab Orpheo in Thraciam adducta indeque latius propagata esse dicuntur. (Conf. quae hac de re observat Winiewski in Indic. Lectt. Acad. Monaster. 1845-1846. pag. 12 seq.). A Thracia igitur haec sacra una cum ista doctrina septentrionem versus ad Getas Scythasque, alias gentes in boreali Europae parte habitantes translata esse si quidem non prorsus improbabile videtur, Zalmoxis haud scio an eodem quo Pythagoras iure Orphicus et haberi et dici queat, cum uterque

ex uno codemque antiquae doctrinae fonte, quae Orphei nomine maxime celebrata est, sua hausisse istiusque propagasse videatur. Quae cum ita sint, sponte intelligitur, quid de Dahlmanni (Herod. p. 155) sententia iudicandum sit, qua omais haec de Zalmoxi narratio ex nominum similitudine quadam fluxisse putanda sit, ita ut Getarum des indigena forte fortuna idem nomes habuerit atque unus quidam e Pythagorae discipulis. At vero Pythagorae ac scholae Pythagoricae setatem, ut ipse Herodotus existimat, longo antecedit Zalmoxis, adeo # huius doctrina a Pythagora profesta dici nequeat; conf. Bessell. l. l.p. 42 seqq., qui Zalmoxin deum habet, qui ad antiquissima Thracicae gentis tempora pertineat, ad quae ipm placitum illud de animae immortalitate acque pertineat. Unde vel isferorum deum, narazdóvios des, esse putat Rhousopoulus, ut supra ad cap. 94 iam indicavimus. Qui Getas pro Gothis habent, Zalmonn cum Odino contendere adeoque Germanis vindicare, ut I. Grims. et Wienbarg, l. supra l., haud minbimur. Qui nuperrime hanc totan fabulam accurate persecutus est Cless. l. supra l., is pag. 2879 Zalmoxin haberi vult pro viro egregio, vate ac sacerdote, qui de populatibus iisque admodum rudibus optime meritus, quippe quos res sacras atque animae immortalitatem edocuit quorumque mores excoluit, divinos honores postmodo assecutus et pro deo cultus est. Hoc igitur nisi # quaris, Zalmoxin ipsum deum fuisse credas, quem Getae coluerint, at veteres tradunt, ad hunc vero relata dein credas quaecunque de sacris ad ipsius cultum spectantibus

<sup>\*) &</sup>quot;Facit ca in re cum Nostro Hellanicus Lesbius vel polius Herodotea intulit libro suo: τοίς βαρβαρικοίς νόμοις. Cf. Etymol. magn. s. v. Ζάλμοξες et Stursism docte hae de re monentem ad Hellanici fragmum. p. 13 et nr. XXV. p. 61. " Creuzer. Locus Hellanici nunc legitur in Fragmum. hist. Graece. l. p. 69. nr. 173 (ed. Mueller. Paris-1541). Sed contendit Preller: De Hellanic. Lesb. pag. 6, falso hacc tribui Hellanico, quet ex ipso Herodoto atque Damaste compilata fietò Hellanici nomine sint vendita. Obloquitar Bessell l. l. pag. 45.

οί δέ μιν ἐπόθεόν τε καὶ ἐπένθεον ὡς τεθνεῶτα τεδὲ ἔτει ἐφάνη τοισι Θρήιξι. καὶ οῦτω πιθανά σφι ἐγέτὰ ἔλεγε ὁ Ζάλμοξις. ταῦτά φασί μιν ποιῆσαι. Ἐγὰ δὲ 96
ἐν τούτου καὶ τοῦ καταγαίου οἰκήματος οῦτε ἀπιστέω,
ν πιστεύω τι λίην δοκέω δὲ πολλοίσι ἔτεσι πρότερον
λμοξιν τοῦτον γενέσθαι Πυθαγόρεω. Είτε δὲ ἐγένετό
λμοξις ἄνθρωπος, είτ ἐστὶ δαίμων τις Γέτησι οὖτος ἐπι, χαιρέτω. Οὖτοι μὲν δὴ τρόπω τοιούτω χρεώμενοι, ὡς
δησαν ὑπὸ Περσέων, εἴποντο τῷ ἄλλω στρατῷ.
Δαρείος δὲ ὡς ἀπίκετο καὶ ὁ πεξὸς ἄμ' αὐτῷ στρατὸς ἐπὶ 97
ττρον, ἐνθαῦτα διαβάντων πάντων Δαρείος ἐκέλευσε
ωνας τὴν σχεδίην λύσαντας ἔπεσθαι κατ ἤπειρον ἑωυτῷ
ν ἔκ τῶν νεῶν στρατόν. Μελλόντων δὲ τῶν Ἰώνων λύειν
νιέειν τὰ κελευόμενα Κώης ὁ Ἐρξάνδρου, στρατηγὸς
υτιληναίων, ἔλεξε Δαρείω τάδε, πυθόμενος πρότερον, εί

må cum doctrina de animae alitate introductis traduno ut eius nomine quoque sas, aius sacris addicti et eius se cultores ac propagatores handantur.

## CAP. XCVI.

έπιστέω, οὐτε ὧν πιστεύω τι rodunt hace verba scriptone cautissimum et veri inda1 fabulis, quas fando audie1 identification. De quo cum ante iam monitum sit, hîc admonere vix opus. Caete1 if. etiam Eustath. ad Odyss.
1 pag. 335, 3 Basil. et ad verba ti: εἶτε δὲ ἐγένετό τις Ζάλ1 θρωπος εἶτ΄ ἐστὶ δαίμων.
1 in. de Iano pariter scriben1 in. de Iano pariter scri

ro] Conf. II, 117 ibiq. nott.
hanc scriptoris de Zalmoxi
emone sive homine admoniad ea praecepta spectare,
his leguntur apud Platon.
ag. 318 F. De legg. X. p.
monet Valcken.

# CAP. XCVII.

καὶ ὁ πεζὸς ᾶμ' αὐτῷ στρατός] ᾶμ' αὐτῷ Noster scripsit hoc loco, qui supra IV, 35 αμα αυτοίσι neglecta apostropho exhibuit, ut utramque scribendi rationem admisisse putandus sit. Conf. Bredov. pag. 209. Vix monitu opus, quod monuit Larcher. ad h. l., πεζον στρατόν de terrestribus dici copiis, quae classi (τῷ ναυτικῷ), ut cap. 89, atque τῷ έκ τῶν νεῶν στρατώ, ut h. l. mox, opponantur; de pedestribus copiis, si sequatur înnos, ut IV, 134. 136. — In voce Δαρείος consulto repetita nemo haerebit. At Mehler in Mnemosyn. V. p. 67 tolli eam vult. Caeterum continuantur hoc capite et sequenti ea, quae cap. 93 initio (ubi cf. nott.) enarrare coeperat de Darii itinere via terrestri ad Istrum procedentis eumque fluvium traiicientis. Ad vocem σχεδίην conf. IV, 88 ibique nott.

Κώης ὁ Ἐρξάνδρου] Libri quidam Ἐξάνδρου. Cf. V, 37. Apud Tzetz. Chil. III, 465 Κώης Ὀρεξάνδρου. Vid. Wesseling. Dissertat. Herodot. XI. pag. 180 seq., qui verum iam vidit. Qui στρατηγός Μυτιληναίων hoc loco dicitur, eum ex eorum tyrannorum numero fuisse credam, de

οί φίλον είη γνώμην ἀποδέκεσθαι παρὰ τοῦ βουλομένου ἀκεδείκνυσθαι. ' Ω βασιλεῦ, ἐπὶ γῆν γὰρ μέλλεις στρατεύεσθα, τῆς οὖτε ἀρηρομένον φανήσεται οὐδὲν, οὖτε πόλις οἰκεομένη σύ νυν γέφυραν ταὐτην ἔα κατὰ χώρην ἑστάναι, φυλάκους αὐτῆς λιπῶν τοὐτους, οῖ περ μιν ἔζευξαν. καὶ ῆν τε κατὰ νόω πρήξωμεν εὐρύντες Σκύθας, ἔσται ἄποδος ἡμἴν ' ῆν τε καὶ μή σφεας εὐρεῖν δυνώμεθα, ῆ γε ἄποδος ἡμἴν ἀσφαλής. οὐ γὰρ ἔδεισά κω, μὴ ἐσσωθέωμεν ὑπὸ Σκυθέων μάχη, ἀλλὰ μᾶλλον, μὴ, οὐ δυνάμενοί σφεας εὑρεῖν, πάθωμέν τι ἀλώμενοι. Καὶ τάδε λέγειν φαίη τις ἄν με ἐμεωυτοῦ εῖνεκεν, ὡς καταμένω. ἐγὼ δὲ γνώμην μὲν, τὴν εῦρισκον ἀρίστην σοι, βασιλεῦ, ἐς μέσον φέρω, αὐτὸς μέντοι ἔψομαί τοι, καὶ οὐκ ἄν λειφθείην.

quibus vid. nott. ad IV, 98. 138. — Mox reposui Μυτιληναίων; vid. nott. ad I, 27. — De locutione εξ οξ φίλον εξη conf. I, 87 ibique nott.; de verbis αποδείκνυσθαι γνώμην nott. ad I, 170.

έπὶ γῆν γὰ ο μέλλεις στρατεύεσθαι] Ad usum voculae γὰο conf. nott. ad I, 8. 124. III, 120. In proxime seqq. άρηρομένον ex Homeri fluxisse videtur imitatione, Ili. XVIII, 548 [ad quem locum Cr. conferri vult Heynii Observy. Tom. VII. p. 546] coll. Apollon, Rhod. III, 1336. Nam ab ἀρόω fit ήροκα, ἀρήροκα indeque ἀρήρομαι. Cf. Bredov. p. 315. 341. Hesych. I. pag. 525 αρηρομένη ' άρουριωμένη, άροτριωμένη. "Coës Dario asseverans, Scythicae regionis άρηρομένον esse οὐδὶν, novisse non videtur Scythas ἀροτῆρας et γεωργούς, descriptos c. 17 et 18." Wess. - In seqq. scripsi ov vvv γέφυραν, ubi vulgo σύ νύν γεφύρην. Abreschius maluerat σὺ μὲν probante Wesseling, γέφυραν Schweigh. iam invexerat, quem recentt. edd. merito sunt secuti; vid. Bredov. pag. 132 et conf. IV, 98. 133. 134. 118. 136. 139. 141. — Ad locutionem πατὰ χώρην vid. nott. ad III, 135.

ην τε κατά νόον πρήξωμεν] i. e. si ex animi sententia successerit. Ad locutionem κατά νόον conf. I, 117. V, 106. VI, 130. VII, 150. IX, 45. 111; ad usum verbi πράττειν conf. III, 25 coll. IV, 156. 157. — In iis, quae continuo sequuntur, cum re-

centt. edd. exhibui ἔσται pro vulg. ἔστι, quod plerique codd. exhibent; δυνώμεθα scripsi ex monitu Diadorii (Comment. pag. XXIV) et Bredovii pag. 400, pro vulg. δυνεθα, quae forma hic ferenda son est. Sed recte se habet, quod moz legitur ἔσσωθ ἔω μεν, de quo cf. Bredov. pag. 323.

μη — πάθωμέν τι άλωμενοι] i.e. ne mali s. incommodi quid patiemer oberrantes. Qua dicendi formula insignem quandam calamitatem indicari constat. Conf. quae Wessel. attulit ad VIII, 102 et Viger. De idictismm. p. 279. ἐμεωυνοῦ, quod Matthiae retinuit, cum recentt. edd. revocavi ex edit. Wesselingiana. Schweighaeuserus et Gaisford. e Florentino dederunt ἐωυνοῦ. Sed vid. Bredov. p. 284. Pro καταμένω Schaefer. e Sancrofti libro dedit καταμενέω, quod ipsum arriserat Wesselingio. Sed merito reiecerunt recentt. edd. Vid. Bredov. pag. 368.

ές μέσον φέρω] Pro φέρω plurimi codd. φήσω, quod sane minus frequens; nisi cum Valcken. rescribere malis φήσως hoc fere sensu: "ερο palam animi mei sententiâ verbis explicità nihilominus ipse te sequar." Ad locutionem ές μέσον faciunt ea, quae ad III, 62 adnotata leguntur: quibuscum conferantur, quae Dorvillatulit ad Chariton. p. 534 ed. Lipsde formula ἐν μέσω, propalam, coram omnibus, et quae de locutione ἐκ μέσον ad III, 83. IV, 118 monita sunt.

τα τε ήσθη τη γνώμη Δαρείος και μιν ήμείψατο τοϊσδε νε Λέσβιε, σωθέντος έμεῦ ὀπίσω ἐς οἶκον τὸν ἐμὸν ἐπιφάι μοι πάντως, ἴνα σε ἀντὶ χρηστης συμβουλίης χρηστοῖσι νε ἀμείψωμαι. Ταῦτα εἴπας καὶ ἀπάψας ἄμματα ἐξή-98 να ἐν ἰμάντι, καλέσας ἐς λόγους τοὺς Ἰωνων τυράννους, νε τάδε "Ανδρες Ἰωνες, ἡ μὲν πρότερον γνώμη ἀποδεσα ἐς τὴν γέφυραν μετείσθω μοι Εχοντες δὲ τὸν ἰμάντα ἐε·ποιέετε τάδε. ἐπεάν με ἴδητε τάχιστα πορευόμενον ἐπὶ Θας, ἀπὸ τούτου ἀρξάμενοι τοῦ χρόνου, λύετε ᾶμμα ἕν ἐκά-; ἡμέρης. ἢν δὲ ἐν τούτω τῷ χρόνω μὴ παρέω, ἀλλὰ διεξέλ-

m fere sensu, quo ἐς μέσον, er dixit ἔς πάντας VIII, 26. — rbis αὐτὸς μέντοι ξψομαι relet μέντοι antecedentibus γνώμέν. Τu vid. nott. ad VI, 86. ptativo (οὐκ ἄν λειφθείην), qui muo excipit futurum (ξψομαι), Kuehner. Gr. Gr. §. 468, 2. He-II, 41. — Ad structuram verbosωθέντος ἐμεῦ — ἐπιφάνηθί conf. nott. ad I, 3 et ad voσυμβουλίης III, 1. De eo >, quo Persarum reges beneaccepta remunerari solent, dis ad III, 140.

# CAP. XCVIII.

τέτφας ἄμματα έξήκοντα έν τε] i. e. nodos in loro nexuit, ndit. Quae supputandi ratio trum ruditatem satis declarat. les funiculos nodis illigatos ad m et temporis notitiam barbajuosdam novi orbis usurpasse tat Wesseling. Romanorum moquo clavis fixis olim annos noferuntur, teste Livio VII, 3, muit Larcher. Tu vid. de his ser. Antiqq. Romm. §. 161. pag. De sexaginta dierum numero IV, 136 ibiq. nott.

g Ἰώνων τυράννους] Ἰώνας duo cum Valla, non improbante selingio, qui de ipsa re hace adsit: ,, Aderant tyranni ex Helnto, Chersoneso, Acolide et ,, quos omnes rex si compella-Ionum praecipuam duxit ratiogratia et auctoritate potiorum; nisi si patrii moris tenax Ionun titulo Graecos comprehenderit. Lege c. 137. 138." His enim locis singuli hi tyranni a Persis constituti, qui duces inde quoque fuerunt copiarum ab iis civitatibus, quibus praecrant, Dario ad hanc expeditionem exhibitarum, recensentur. Persarum nimirum e re fuit, in singulis Graecorum civitatibus Asiaticis, Ionum praesertim a Cyro (vid. I, 141 seqq. 153. 162. 169) subactis, constituere principes, qui praefecti s. satrapae loco cives, quibus Persae liberam suam rempublicam administrandam reliquerant, in obedientia retinerent et omnia in his civitatibus sic agerent, ut Persis id gratum acceptumque esset, neque Persarum potestas ullo modo turbaretur aut diminueretur. Quos principes Herodotus pro Graecorum more τυράννους vocat: uno loco (V, 27) huiusmodi principem s. praefectum a Persis constitutum vocat ὖπαρχον, eodemque etiam retulerim eum, qui cap. 97 vocatur Coës, στρατηγός έων Μυτιληναίων. Τυ vide de hoc tyrannorum genere exponentem Plass: Die Tyrannis etc. I. png. 315 seqq. — Ad μετείσθω conf. Bredov. pag. 396. In seqq. διεξέλθωσι cum Schweigh. et Gaisf. edidi pro διέλθωσι, quod retinuit Matthiae. Cf. I, 196. Ad verba ές την υμετέρην αὐτῶν (ita enim scripsi pro αὐτέων) adhibe Fischer. ad Weller. II. pag. 235. Infra Herod. IV, 133 simpliciter scripsit ές την υμετέρην, sed IV, 130: οχως τών προβάτων των σφετέρων αὐτῶν καταλίποιεν κ. τ. λ.

θωσι ύμιν αι ήμέραι τῶν ἁμμάτων, ἀποπλέετε ἐς τὴν ὑμετέρην αὐτῶν. μέχρι δὲ τούτου, ἐπεί τε οῦτω μετέδοξε, φυλάσσετε τὴν σχεδίην, πᾶσαν προθυμίην σωτηρίης τε καὶ φυλακής παρεχόμενοι. ταῦτα δὲ ποιεῦντες ἐμοὶ μεγάλως χαριεῖσθε. Δαρεῖος μὲν ταῦτα εἰπας ἐς τὸ πρόσω ἡπείγετο.

99 Τῆς δὲ Σκυθικῆς γῆς ἡ Θρητκη τὸ ἐς θάλασσαν πρόκειται κόλπου δὲ ἀγομένου τῆς γῆς ταύτης ἡ Σκυθική τε ἐκδίκεται, καὶ ὁ Ἰστρος ἐκδιδοτ ἐς αὐτὴν, πρὸς εὐρον ἄνεμον τὸ στόμα τετραμμένος. Τὸ δὲ ἀπὸ Ἰστρου ἔρχομαι σημανέων τὸ

Δαρείος μέν - ές τὸ πρόσω ήπείyero] Non continuo sequuntur in hac narratione ca, quae Dario ipsam Scytharum terram ingresso deinceps acciderunt, sed iterum plura interiecta sunt, quae ad hanc candem terram eiusque formam ac speciem pertinent (cap. 99-102) prius opinor praetermissa, atque hoc loco, occasione oblata, adiecta vel potius inserta narrationi, quae deinde (cap. 102) ad Scythas ipsos se convertit eorumque consilia de Dario repellendo indeque etiam alia plura affert de vita et moribus earum gentium, quarum reges communi consilio Persis resistendum esse putaverunt (cap. 102-117 fin.): adeo ut cap. 118 demum oratio ad Scythas bellum paraturos et cum Persis congressuros redeat. E qua narrationis conformatione id profecto Nostri studium apparet, ut quidquid de Scythis corumque terra ac vita audivisset, accurate referret in suos libros, neque quidquam praetermitteret, quod narratione dignum videretur. — ηπείγετο dedi pro έπείγετο e codicibus duobus, idemque feci IV, 133. 135. Vid. Bredov. p. 300.

## CAP. XCIX.

Τῆς δὶ Σκυθικῆς γῆς — πρόκειται] i.e. Ante Scythicum terrum Thracia sita est, ca nimirum parte, quae ad mare pertinet (s. ea Thracia, quae mare attingit); inde vero, uhi in sinum ducitur regio, Scythia (Thraciam) excipit Isterque in cam (Scythiam) influit, ostio ad orientem converso. Bene sie Langius: "Vor dem

Scythenlande, aber an der Seeseits lieget Thrake. Dasselbige Land bildet erst einen Busen und dam kommt Scythenland und der Istres fliesset in dasselbe und wendet sich mit seiner Mündung gen Südost." Verba κόλπου δὲ ἀγομένου τῆς τῆς ταύτης de Thracia intelligenda sun neque de Scythia, ut fecit Kolster (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl XII. p. 608), qui in hanc Scythise partem, quae in sinum ducitar, lstrum influentem facit. Hansen. Osteurop. p. 12 rectius de Thracis. cogitat: quod vero xólzov intelligi vult de ea Thraciae ora, ubi Ista in mare influit, quae olim mare forrit atque hanc ob causam zólzov voce significetur, vereor ut assertiri possim. Videtur enim Noster existimasse, oram Thraciae multo magis, quam revera id olim fuitatque nunc est, occidentem versus isclinasse, adeo ut xόλπου fere species praebere potuerit. Est vero hic cogitandum de Scythiae forma quadrata, qualem Herodotus sibi mente informarat, expositam a nobis is not. ad IV, 101. Quam scil. ad meridiem Ister terminat, ad quem uque extenditur Thracia, Scythis \$ meridie contigua, multo magis igitur, quam vulgo putatur, septentrionem versus extensa. Conf. Gatterer: Thracien nach Herodot, etc. pag. 17 seq., Voelcker: Myth. Geogr. I. pag. 173. 174.

Τὸ δὲ ἀπὸ Ἰστρου ἔρχομαι τημανέων κ. τ. λ.] Recentt. edd. in his secuti sumus, maiorem distinctionem ponentes post ἐς μέτρησιν, cum vulgo verba sequentia ἀπὸ Ἰστρου, κάλασσαν αὐτῆς τῆς Σκυθικῆς χώρης ἐς μέτρησιν. ᾿Απὸ ταῦτη ἦδη ἀρχαίη Σκυθική ἐστι, πρὸς μεσαμβρίην τε τον ἄνεμον κειμένη, μέχρι πόλιος καλεομένης Καρκινίτι- ὸ δὲ ἀπὸ ταύτης τὴν μὲν ἐπὶ θάλασσαν τὴν αὐτὴν φέ- τ, ἐοῦσαν ὀρεινήν τε χώρην καὶ προκειμένην τὸ ἐς Πόν- ἐμεται τὸ Ταυρικὸν ἔθνος μέχρι Χερσονήσου τῆς Τρηχέης ένης αῦτη δὲ ἐς θάλασσαν τὴν πρὸς ἀπηλιώτην ἄνεμον

s cum seqq. verbis αὖτη ἦδη Exvoluni esti iungimus, antibus annecterentur. Retinui τρου, quod, si sequamur ea, llegit Bredov. p. 204, scriαπ' Ιστοου. Unde haec loci sententia: Inde ab Istro uae extenditur terra, eam) rus sum ad mensuram, eam ins Scythiae partem, quae ad rigitur. Ab Istro inde haec t Scythia, ad meridiem versus ve ad Carcinitidis urbem, quae Langius: "Von dem Istros all ich beschreiben, wie lang pen Scythenlandes Meeresküste De locutione έρχομαι σηconf. nott. ad I, 5. Verba ps:> refero ad ea, quae IV, iuntur. "Vetus Scythia," ait zh., "est prisca Scytharum riusquam illi pulsis Cimmewas orientem limites suos issent. Quodsi (idem addit) ticulam etiam exprimere vodices: Hinc iam incipit. Sic bes IV, 100. III, 5 et sacbi." Tu add. Voelcker. l. l. 1, Kolster. l. l. pag. 600 iweighaeuserum sequitur) et Geogr. d. Griech. u. Roem. p. 437. Itaque ex Herodoti atiqua Scythia, quae ab Istro meridiem versus porrecta Ponti oram obtinet inde ab usque ostiis usque ad Carciurbem, sitam in angusto illo quo continens terra cum a coniungitur (vid. nott. ad non longe certe ab eo loco, s nomen Perecop. έ από ταύτης την μέν έπλ αν κ. τ. λ.] Non aliter haec

nda ac superiora: τὸ δὲ ἀπὸ x. τ. λ. Unde hic fere loci

dum idem mare porrecta, montosa illa quidem et in Pontum prominens, eam incolit Taurica gens usque ad Chersonesum Tracheam, quae vocatur. Quibus Tauricam paeninsulam, quae Crimaea hodie vocatur, indicari satis patet; quam tamen non totam, quam nos novimus, patrem historiae novisse, hic locus satis ostendere videtur. Ex Herodoti autem verbis explicanda putem Scylacis verba in Peripl. §. 69 s. 68 (p. 29 Huds. p. 283. T. I Gail. ibiq. nott. p. 444): ἐπὶ δὲ τῆ Σκυθικῆ ἐποικούσι Ταύροι έθνος ακρωτήριον της ήπείρου : είς δάλατταν δε τὸ άκρωτήριόν έστι. Vid. etiam Mueller. ad Geogr. Graecc. minn. I. p. 57. De Tauris s. gente Taurica vid. cap. 103 ibique nott. μέχοι Χεοσονήσου της Τοηχέης

sensus: Quae hinc ulterius extenditur

terra (s. terram contiguam), secun-

καλεομένης] Apud Stephan. Byz. Chersonesus est urbs Tauricae, nec aliter h. l. Wesseling. urbem Chersonesum, quae ob situm aspera, τρηχέη, appellata, intelligi vult, Strabonem citans (VII. p. 308 s. 474), qui et ipse Chersonesum urbem commemorat. - ,, At recte Holstenius (sunt Schweighaeuseri verba) observasse mihi videtur, non urbem Chersonesum, sed totam paeninsulam hîc Χεοσόνησον την Τοηχέην καλεομένην dici; quam alii, quo ab aliis paeninsulis distinguatur, Tauricam aut Scythicam Chersonesum appellant. Hanc igitur ad mare, quod est orientem versus, pertinere ait: αῦτη ξς θάλασσαν την πρός απηλιώτην ανεμον (cf. IV, 22 ibique nott.) κατήκει. Nec enim de urbe, sed de regione κατήκειν dici consentaneum est; et Chersonesus urbs non in orientali,

κατήκει. Εστι γάρ της Σκυθικής τὰ δύο μέρεα τῶν ουρων ές

sed in occidestali paeninsulae parte sita erat. Nam quod Larcherus ait, esse Chersonesum urbem in occidentali quidem parte paeninsulae, sed ab oriente Scythiae, id rem non conficit: etenim, quod mare hic την προς απηλιώτην θαλασσαν vocat, idem mare mox την προς την ηω dicit, ubi haud dubie illud mare, quod ab oriente Chersonesi paeninsulae est, intelligitur; nempe Macotis palus\*), quam haud multo minorem ipso Ponto Euxino esse (IV, 86) scriptor noster existimaverat." His a Schweighaeusero allatis hoc unum addam, de Chersoneso urbe quae apud Strabonem l. l. leguntur, minime ad Herodotum referri posse, cum ad Chersonesum urbem pertineant, Heracleotarum coloniam, Herodoto (quippe post cuius aetatem conditam esse narrant) prorsus incognitam, in occidentali paeninsulae parte, prope locum, qui nunc vocatur Sebastopol ac nostra memoria cladibus Russorum, Anglorum, Gallorum tam insignis exstitit; conf. quae post Mannert. IV. p. 269 seq. et virum doctum in I. G. Sommer: Taschenbuch zur Verbreit. geogr. Kenntnisse. 1832. pag. 110 seq. protulerunt Ukert: Geogr. d. Gr. u. Roem. III, 2. p. 468 seq. et Neumann: Die Hellenen im Skythenl. I. p. 379 seqq., qui de Chersonesi urbe accurate disputat mappamque addidit geographicam, singula illustrantem. De hac vero urbe atque regione adiacente cum apud Herodotum cogitari nequeat, patet de promontorio Chersonesi (nunc vocant Fanary), quod ipsum non longe abest ab urbe Chersonesi, non magis hîc posse cogitari, ut putat Kolster 1. l. pag. 618 seq.; itaque Chersonesus Trachea, quae h. l. dicitur, nisi de tota pacuinsula Crimaca, ut Schweighaeuseri fert sententia, intelligatur, haud scio an rectius de huius paeninsulae parte quadam eaque orientali cogitandum sit, ut placuit Mannerto I. l. p. 105. 294, quem sequuntur Hansen. Osteuropa p. 48 et Brandstaeter Scythicc. p. 83 coll. Ukert. 1.1. I, 2. p. 292. Quare Neumann. quoque l. l. p. 382 Chersonesum hanc Tracheam de Bosporana regione intelligi vult, sive de ea Crimaeae paeninsulae parte orientali, quae ab urbe Theodosia orientem versus extenditur usque ad Panticapaeum (Kertsch) et Porthmes

Cimmeria (Ienikale).

Εστι γάο τῆς Σπυθικῆς τὰ δύο μέρεα κ. τ. λ.] Sensus est: Scythiae terrae fines duabus a partibus el mare pertinent; sive, ut bene expressit Langius: ,, Nämlich Scythenland grenzt an zwei verschiedenen Stellen an das Meer, erst gegen Mittag und dann gegen Morgen, wie die Landschaft Attika." Quemadmodum enim (haec videtur esse seriptoris mens) Suniacum iugum in Atticae paeninsula intra mare Asgaeum sinumque Saronicum prominet in mare, et quemadmodum lapygium promontorium intra ginen Brundisinum atque Tarentum in mare producitur, similem in modum Taurica paeninsula e Scythia in Pontum Euxinum porrecta est, utrinque cincta mari. Itaque 🐉 λασσαν τήν τε πρὸς μεσαμβρίην κά την πρός την ηω de Ponto Euxim Noster intellexit, quem eundem cap-100 etiam significavit locutions λάσσης τῆς ἡοίης, ut recte vidit Hansen p. 15. Unde satis est manifestum, non accuratam Tauricae paeninsulae formam Nostrum mente conceptam habuisse; alioqui enim vix istiusmodi comparationes instituere potnisset, ut recte indicat Niebuhr: Verm. Schrift. I. p. 157. Add. Ukert: Geogr. d. Gr. u. Roem. 1,2 p. 67. Produnt autem tales comparationes scriptorem, qui Graecis potissimum suam historiam conscriptam esse vellet; quem etiam ob

<sup>\*)</sup> Ita quoque accipit Voelcker. Myth. Geogr. I. pag. 173. Nam Maeotis e mente Herodoti Scythiam ab oriente includens septentrionem versus magis extenditur. De quo vid. nott. ad IV, 101.

ν φέροντα, τήν τε πρὸς μεσαμβρίην και τὴν πρὸς τὴν και τῆς ᾿Αττικῆς χώρης και παραπλήσια ταύτη και ι νέμονται τῆς Σκυθικῆς, ὡς εί τῆς ᾿Αττικῆς ἄλλο κὶ μὴ ᾿Αθηναϊοι νεμοίατο τὸν γουνὸν τὸν Σουνιακὸν, ς τὸν πόντον τὴν ἄκρην ἀνέχοντα, τὸν ἀπὸ Θορικοῦ

terrae mentionem hacc ia literis mandasse, haud probabilis est suspicio. Cf. Herodot. pag. 50. Quiec adscripserat: ,, Haec aeciae incolarum in graiis ab Herodoto addita ford, in Hist. Graec. Vol. seq. vers. vernac. Eich-Add. Krueger: Ueber das Thucydid. pag. 25. Αθηναίοι νεμοίατο τον Σουνιακόν] Hisce verbis stponi vult Valckenar., inferius vulgo leguntur: 1 οικοῦ μέχοι Αναφλύστου d ea ipsa proxime anteτὸν γουνὸν — ανέχοντα m sententiae intelligenputem, minime loco suo Vox γουνὸς eo sensu, quo erum (cf. Ili. IX, 534. Odyss. I, 193. XI, 323), (Theogon. 54. 329), Pinhm. IV, 42), alios inveno fertili, fecundo, cum ri nequeat, quoniam Atomnino sterilis fuit, anem accipere videtur Valchneidero in Lex. Gr. ob 1, qui I. pag. 870 γωνος. mod utique probabile viiudicat Schweighaeuser., ina versione eum in moe reddendam hanc vocem it: in adnotatione ad h. l. sse ait, ne illa vocabuli erpretatio, qua fecundum o intelligunt, nonnisi ex a coniectura a Gramma-: conficta longeque divereteres auctores ei subieso ut fortasse youvos emicum editum veterum serficarit, ut apud Hesych. :óxoç de loco editiori, invinenti, itemque apud Ety-33, 5: λέγεται δε γουνός

ο ύψηλὸς τόπος ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν έν σώματι γονάτων, α έξέχει. Inde iugum reddit Lhardy, Negris interpretatur ὑψηλὸν τόπον, nisi pro youror scribendum βουνόν: a quo recte abstinuerunt posteri editores. Langius reddit vernacule: Landspitze; Schoell: Vorland. Magis placet Windung, Krümmung, quo modo et h. l. et in Homeri Odyss. I, 193 vocem yovvòv reddi vult Ameis ad Homeri 1.1. L. Dindorfio (Thes. ling. Graec. II. p. 744) quoque haud dubium videtur, quin yopvos eiusdem sit stirpis, cuius γόνυ, γῶνος, γωνία; quod si recte dictum est, eandem ferme aut parem certe significationem quoque habebit.

τὸν γουνὸν τὸν Σουνιακὸν — ἀνέχοντα] "Neglexit in his Herodotus pagum Azeniensium, quem raro veteribus memoratum minoris fuisse constat momenti: hoc excepto in Attices ad sinum Saronicum latere demus erat Anaphlystus, Sunio vicinus: Sunii promontorium nave flectentibus sive super Sunium navigantibus ab altero latere primus occurrebat, ad sinistram pagus Thoricus. Quidquid ab Anaphlysto ad usque Thoricum terrarum magis in altum prominebat, γουνόν vocat Σου-νιακόν, μάλλον δὲ ἐς τὸν πόντον τὴν ἄκρην ἀνέχοντα. " Valcken. Ubi sane accusativus την ακοην pendet a verbo ἀνέχοντα, cui transitivam hic Noster tribuit notionem. Prominendi notione idem verbum VII, 123. II, 29. Thucyd. IV, 53 coll. Herodot. IV, 177. Quod vero pro ές τον πόντον olim quis voluit ές νότον (in austrum), merito repudiavit Wesseling. citans IV, 177 et II, 99. Nec magis opus pro τον (ante ἀπὸ Θορικοῦ) refingere τὸ aut των. Namque e nostri scriptoris sententia Suniacum iugum inter Atticae pagos Thuricum et Anaphlystum

μέχρι 'Αναφλύστου δήμου. λέγω δὲ, ὡς εἶναι ταῦτα σμικοὰ μεγάλοισι συμβαλέειν. τοιοῦτον ἡ Ταυρική ἐστι. ὡς δὲ τῆς 'Αττικῆς ταῦτα μὴ παραπέπλωκε, ἐγὼ δὲ ἄλλως δηλώσω ' ὡς εἰ τῆς 'Ιηπυγίης ἄλλο ἔθνος καὶ μὴ 'Ιήπυγες, ἀρξάμενοι ἐκ Βρεντεσίου λιμένος, ἀποταμοίατο μέχρι Τάραντος καὶ νεμοίατο τὴν ἄκρην. δύο δὲ λέγων ταῦτα πολλὰ λέγω παρόμοια, τοῖσι ἄλ-100 λοισι ἔοικε ἡ Ταυρική. Τὸ δ' ἀπὸ τῆς Ταυρικῆς ἤδη Σκύθαι

nonnihil artatum longe in Aegacum mare prominet, ut recte exponit Wesseling. De Thorico pago nunc confer Kruse: Hellas II, 1. pag. 248 seq. et Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. III. p. 955. A Sunio ille remotus erat duarum ferme horarum spatio, antiquitate insignis et postea Acamantidi tribui adscriptus. Ubi hodieque inveniri asserunt moenia priscae ac rudis structurae, Cyclopia vulgo vocant opera, aliaque rudera, ut theatri: quae descripsit imaginibusque lapidi incisis repraesentavit Dodwell: Views and Descript. of Cyclopian or Pelasgic Remains etc. pag. 12 seqq. Tab. XXI-XXIV. Etiamnunc loco nomen Thoricos s. Thorico. Anaphlystus hinc occidentem versus aberat sexaginta stadiis, in occidentali Atticae ora, ubi nunc vicus Anaphiso. Arcis munitae rudera quaedam ad viam, quae Athenis Sunium ducebat, conspici prope locum Metoki Anabasi, qui nunc vocatur, admonent. Vid. Kruse ibid. pag. 233 seqq., Forbiger l. l. pag. 956.

ώς είναι - συμβαλέειν | Tu conf. II, 10 ibique nott. συμβαλέειν cum Bekkero retinui, omnibus libris scriptis consentientibus, quibus invitis alii reponi volunt συμβαλείν; tu vid. nott. ad IV, 42. Florentinus liber cum aliis quibusdam affert or uβάλλειν. Quod sequitur τοιούτον, in τοιούτο mutari vult Bredov. p. 105. Ad usum particulae δὲ in seqq. cf. III, 37 ibique nott. De lapygia, quam urbem, non regionem esse voluerat Hecatacus Milesius (conf. p. 55. 62 Fragmm. ed. Klausen.), conf. nott. ad III, 138. Add. Strab. VI. p. 277 s. 425 B. De Brundisio, unde Romanorum actate traiectus in Graeciam fieri solebat, plura adnotare non opus. Nune vocatur Briadisi. Plura vid. apud Forbiger l. l. pag. 753. De ipsa vocis forma (Bestrictor et Bestrictor) conf. Schaefer. ad Plutarch. T. V. p. 234. Quibus Cr. haec addit: "Atque Temestro Homeri Odyss. I, 184; quae aliis Cypri insulae urbs visa eat, hame ipsam Ausonum Bestrictor urbem esse censuerunt Pausan. VI, 6. Aslian. V. H. VIII, 18. Pompon. Mela II, 4 ibiq. interprr. Conf. Niebuhr. Roem. Gesch. I. p. 48 et Will. Gell: Geography and Itinerary of Ithaka p. 101."

πολλά λέγω — ἡ Ταυρική] "Iden hoc valet ac si dixisset, πολλά älla λέγω παρόμοια, οἶς ἔοιπε ἡ Ταυρική." Schweigh. Reliqui ἔοιπ, quod omnes praebent libri scripti, ut III, 71. IV, 31, ubi conf. nott. Retinuit idem quoque Bekkerus. Sed οἴπε exhibuerunt Dindorf. et Dietsch.

## CAP. C.

Τὸ δ' ἀπὸ τῆς Ταυρικῆς κ. τ. λ] Non aliter IV, 99: tò để ἀπὸ Ιστρον. Sensus est: inde a Taurica ulterias progredienti Scytharum est regio, qui et loca ultra Tauros sita tenent (i. e. regionem a Crimaea paeniasula septentrionem versus portectam) et loca, quae mare australe (qui est Pontus Euxinus: vid. nott. ad IV, 99) versus extenduntur (i.e. oram Ponti Euxini), ab occidente Bospori Cimmerii et paludis Macoticae sita usque ad Tanain: qui fitvius extremum Scythiae terminum orientem versus constituit. Namque Scythiam, qualem sibi finxit Herodotus, ab oriente includit palus

τε τῶν Ταύρων καὶ τὰ πρὸς θαλάσσης τῆς ἠοίης νέ
τε Βοσπόρου τοῦ Κιμμερίου τὰ πρὸς ἐσπέρης καὶ

τῆς Μαιήτιδος, μέχρι Τανάιδος ποταμοῦ, ὃς ἐκδιδοι

ῆς λίμνης ταύτης. "Ηδη ὧν ἀπὸ μὲν "Ιστρου τὰ

ἐς τὴν μεσόγαιαν φέροντα ἀποκλητεται ἡ Σκυθικὴ

γ 'Αγαθύρσων, μετὰ δὲ Νευρῶν, ἔπειτα δὲ 'Ανδρο
ευταίων δὲ Μελαγχλαίνων. "Εστι ὧν τῆς Σκυθι- 101

nos utrinque conclusa tentrionem extenditur a ipsam a septentrione thyrsi, Neuri, Androshlaeni. Inde vero efta Scythiae forma, de ad cap. 101. Tu conf. er. Myth. Geogr. I. p. mai nott. ad IV, 57. nte κατύπερθε), quae t libris, Schweigh, mun ta. ο μεν Ιστρου τα κατύ-Sensus loci hic fere Iam igitur inde ab I Tanain in regionibus disterminatur Scythia athyrsis (de quibus vid. 9. 104), deinde a Neuvid. nott. ad IV, 17), ophagis (de quibus cf. 18) ac denique a Mele quibus diximus ad id certe apparet, has , qui proprie Scythae t dicuntur, esse disrundemque sedes certe ionibus mediterraneis i versus ab ora Ponti sse quaerendas: quamsatis docet hacc ipsa :ae descriptio, de his pse pater historiae actus fuit neque pro illon ratione omnino esse sterum si cum iis, quae

luntur, mensurae IV,

comparentur, Herodo-

m eo usque fere ex-

Koeppen: Nordgest. d. seq., quo nunc per

idionalem exstant tu-

mio Kursk; nam inde, , plane aliud incipere

occidente Ister: in-

videtur hominum genus, alia fere natio. Qui idem vir doctus Androphagos quaeri vult in guberniis Mohilew, Tschernigow et Orel, Melanchlaenos in guberniis Orel et Tula; finesque Scythiae non ultra gradum quinquagesimum vel quinquagesimum primum septentrionem versus promoveri posse censet.

### CAP. CI.

"Εστι ών της Σαυθιαής α. τ. λ.] Structuram loci si quaeras, hic genitivus της Σπυθικής pendet a genitivis των δύο μερέων κατηκόντων, qui ipsi referendi sunt ad verba: τό τε ές την μεσόγαιαν φέρον και τὸ παρὰ την θάλασσαν, ut haec fere inde oriatur loci sententia: Scythicae igitur terrae, utpote cuius forma quadrata est, cum duae sint partes ad mare pertinentes, utraque pars alteri prorsus aequalis est, tum ea, quae in mediterranea porrigitur, tum altera, quae secundum mare porrigitur. De voce τετράγωνος, quae ad quadratam Scythiae formam spectat, Herodoti locos (I, 170. 186. 181. II, 124. IV, 71) apte attulit Kolster (Jahrbb. für Philolog, u. Paedag. Suppl. XII. p. 604 seqq.) bene admonens, cum his verbis, quae quadratam Scythicae terrae formam declarant, coniungenda esse, quae mox sequentur, quae sane ad hanc ipsam formam accuratius explicandam addita videntur: οὖιω αν εἶη τῆς Σκυθικής τὰ ἐπικάρσια τετρακισχιλίων σταδίων καὶ τὰ ὄρθια έτέρων τοσούτων σταδίων, de quibus vid. nott. Quadratam cum sibi Noster terrae Scythicae finxisset formam, singulis quattuor partibus s. lateribus sibi paribus longitudine quattuor mille κῆς, ὡς ἐούσης τετραγώνου, τῶν δύο μερέων κατηκόντων ἐς
θάλασσαν, πάντη ἴσον τό τε ἐς τὴν μεσόγαιαν φέρον καὶ τὸ
παρὰ τὴν θάλασσαν. ἀπὸ γὰρ Ἰστρου ἐπὶ Βορυσθένεα δέκε
ἡμερέων ὁδὸς, ἀπὸ Βορυσθένεός τ' ἐπὶ τὴν λίμνην τὴν Μαιξ-

stadiorum, hoc ita effectum esse putabat, ut occidentalis huius quadrati pars contineretur Istro, quem a septentrione meridiem versus labentem et in Pontum influentem Noster sibi cogitaverat (conf. II, 34 ibiq. nott. et Dahlmann. Herod. pag. 87.88); cui parti occidentali e mente Herodoti prorsus respondet planeque par est orientalis, palus Macotica ab oriente quadratum hocce includens. Quae enim revera orientem versus tenditur, eam septentrionem versus extensam putabat Noster (quem de huius sinus ambitu non recte edoctum fuisse supra iam monuimus); ita ut orientale Scythiae latus Maeotis includeret una cum Tanai, qui in eius recessum s. angulum maxime orientalem se infunderet, terminans ab oriente reliquam Scythiae partem usque ad fines septentrionales. Tertia parte eaque meridionali Scythia Ponto Euxino terminatur, ab Istro ad Borysthenem usque porrecta quattuor mille stadiorum spatio; a septentrione pari spatio Scythiam includunt eae gentes, quas Scythis contiguas in locis mediterraneis ab Istro usque ad Tanain paulo ante (IV, 100) recensuerat. Haec si teneantur, Herodoteam Scythiam Valachiae ac Moldaviae provincias una cum partibus quibusdam Galitiae ac Poloniae itemque Russiae meridionalis tractus, Volhyniam, Ukraniam, quam vocant, alia complexam esse statuas: a quibus exclusa Valachia et Moldavia provinciam Bessara-biae et gubernia Cherson, Taurica, Iekaterinoslaw, Charkow, Pultawa, Kiew fere tota partesque guberniorum Woronesh, Kursk, Tchernigow, additá terrá Cosaccorum Donicorum et Podolia, ad hanc Herodoti Scythiam pertinuisse putat Hansen: Osteuropa pag. 9. Caeterum de hac Herodoteae Scythiae forma accurate disputavit Niebuhr:

Verm. Schrift. I. p. 355 seqq. coll. 156 seqq., itemque Voelcker. l. l. pag. 172 seqq., qui elegantissima tabula adiecta haec eximie illustrasse putandus est. Niebuhrium sequitw Doenniges (De geographia Herodot pag. 41), qui etiam addidit tabulam; conferri quoque possunt es, quae protulerunt Rennel. p. 403. 405. 413 seq., Mannert. IV. p. 69, Heeren: Ideen 1, 2. p. 268, qui paulo aliter haec constituit, ut Scythiae forms inde evadat quadrata quidem, sei non prorsus sibi aequalis omnibuque conveniens partibus. Neque sane de eo agitur, utrum hoc quedratum, cuius formam Scythica terra praebet, prorsus perfectum labeatur an minus perfectum ac regulare: modo tale cogitetur, quod s septentrione iis gentibus, quas Nester cap. 100 indicavit, ab oriente Macotide et Tanai, ab occasu Istre, a meridie Ponto Euxino includatu. Ac denique praeter viros doctos, quos laudavi, vid. quoque Lelewel: Kleinere Schriften (Lips. 1836) pag-263 seq. cum tabula adiecta, Hansen l. l., Kolster l. l., Wheeler: Geography of Herodot pag. 138 seqq. De Bobrikii et Brandstaeteri sententia mox videbimus.

ἀπὸ γὰς Ιστρον ἐπὶ Βορυσθένια δέκα ἡμερέων οδός] Citat Eustath. ad Dionys. Perieg. 311. In universum autem tenendum, Herodotum hic eo mensurae genere uti, quod quam imperfectum esset minimeque accuratum iam supra ad IV, 86 menuimus. Cf. Ukert. Geogr. I, 2 p. 58. Nec ipse sibi constans repertur, ut qui V, 53 centum quisques ginta stadia uno die confici scribat, hoc loco ducenta. Quod non mirabitur, qui, quae proficiscentibus hie illic obiiciantur difficultates atque impedimenta, respexerit simulque diversam profectionis rationem cogitaverit. Cf. Mannert. I. p. 195, Dahlmann. Herod. pag. 95. Quod

έφων δέκα καὶ τὸ ἀπὸ θαλάσσης ἐς μεσόγαιαν ἐς τοὺς νχλαίνους τοὺς κατύπερθε Σκυθέων οἰκημένους εἴκοσι ων ὑδός, ἡ δὲ ὁδὸς ἡ ἡμερησίη ἀνὰ διηκόσια στάδια συμταί μοι. οῦτω ἂν εἴη τῆς Σκυθικῆς τὰ ἐπικάρσια τετρατων σταδίων, καὶ τὰ ὄρθια τὰ ἐς τὴν μεσόγαιαν φέροντα

is mensuras attinet hoc loco rodoto proditas, Danvill. de l'Acad. d. Inscr. XXXV. · eas optime congruere cenquidem sumantur a Danubii **Prope insulam Peucen** usque locum, ubi Borysthenem re-Pontus. Addamus hisce, quae Koehler. (Mém. sur l. îles et . — Achill. pag. 22): "Si Hécompte, que le chemin de ntre l'Ister et le Borysthène 2000 stades, 400 verstes, on mut-être supposer, que pour : trajet des fleuves et éviter ais produits par leurs débori, le voyageur se trouvait s fois obligé de remonter interieur des terres; à moins m ne veuille supposer, qu' ste parle plutôt de l'endroit lorysthène se jette dans son que de celui où finit ce der-

τὸ ἀπὸ θαλάσσης ές μεσό-- είκοσι ήμερέων όδός] Ex ti computatione viginti dieinera efficient quattuor mille : quae ipsa cum septuaginta or fere milliarr. geographicis dunt, quibus totum illud spainde a promontorio Aia (ut rocant) usque ad urbem Pulseptentrionem versus explesdeo ut Melanchlaeni circa arbem sedes suas habuerint. te Kolster l. l. pag. 607. Mihi septentrionem versus usque scuam, Rjäsan et Wladimir shlaeni habitasse videntur, ut 20 notavi: neque enim a prorio Aia paeninsulae Crimaeae diendum mihi videtur, sed ab ınti Euxini: a qua introrsum ginti dierum iter ad Melanos pervenis, qui certe circa sagesimum quintum gradum ulterius septentrionem versus ODOT. II.

ad Moscuam usque collocandi erunt, neque ad quinquagesimum, ad quem pertinent Pultawa, Charkow, aliae urbes. — Quae sequuntur verba: ἡ δὲ οδὸς ἡ ἡμερησίη ἀνὰ διηκόσια σταδια συμβέβληταί μοι, Valla sic reddidit: supputantur a me in singulos dies itineris ducena stadia; vernacule: ,, die Tagreise ist von mir gerechnet auf (zu) zweihundert Stadien". Medio verbo συμβάλλεσθαι supputandi significatione Noster usus est II, 31. VI, 63. 65. De vi praepositionis ἀνὰ consul. Kuehner. Gr. Gr. §. 602 fin.

οὖτω αν είη τής Σκυθικής τὰ έπικάρσια κ. τ. λ.] Quaeritur in his potissimum, quid sibi velint τα έπικάρσια, quid τὰ ὄρθια, quae τοις έπικαρσίοις quodammodo opponuntur. Ac statuit Bobrik (Geograph. d. Herodot. p. 86. 87) τοίς έπικαρσίοις significari Ponti oram meridionalem s. "die schräge, längs dem Pontus laufende Südküste", cum τὰ ορθια ad Scythiae latitudinem pertineant s., ut ipsius viri docti verba iterum proferam: "ein Durchschnitt der Breite Skythiens gerade ins Land hinein." Brandstaetero (Scythicc. p. 34 seq.) τὰ ἐπικάρσια videntur esse, quae oblique in Pontum se porri-gunt, latus igitur Scythiae ad Pontum ab Istro usque ad Maeotidem (Taurica scil. resecta) constituunt, ita tamen, ut magis magisque quasi meridiei appropinquare putentur; τὰ ὄρθια idem esse vult latus Scythiae, quod recta in Pontum linea iacet: sed nimirum non a septentrione in meridiem, sed etiam magis ex oriente in occidentem. Equidem cum Hansen. (Osteuropa p. 9) et Kolstero (l. l. pag. 607) τὰ δοθια referam ad id latus Scythiae s. ad eam lineam, quae a meridie (inde ab ora maris) septentrionem versus recta ducitur atque longitudine sua par

έτέρων τοσούτων σταδίων. ή μέν νυν γη αυτη έστλ μέγαθο; τοσαύτη.

102 Οι δε Σκύθαι δόντες σφισι λόγον, ώς οὐκ οἰοι τέ εἰσι τὸν Δαρείου στρατὸν ιθυμαχίη διώσασθαι μοῦνοι, ἔπεμπον ἐς τοὺς πλησιοχώρους ἀγγέλους: τῶν δὲ καὶ δὴ οι βασιλέες συνελθόντες ἐβουλεύοντο, ώς στρατοῦ ἐπελαύνοντος μεγάλου. ἡσαν δὲ οι συνελθόντες βασιλέες Ταύρων καὶ ᾿Αγαθύρσων καὶ Νευρῶν καὶ ᾿Ανδροφάγων καὶ Μελαγχλαίνων καὶ Γελωνῶν καὶ Βουδί-103 νων καὶ Σαυροματέων. Τούτων Ταῦροι μὲν νόμοισι τοιοισίδε

est alteri lineae, quae ab occidente orientem versus ducitur marisque inde oram complectitur: hanc indidicari putem τοῖς ἐπικαρσίοις.

#### CAP. CII.

δόντες σφίσι λόγον] i. e. secum reputantes. Cf. II, 162 ibique nott. Ad θυμαχίη conf. IV, 120. In seqq. retinui επελαύνοντος (cuius loco duo libri έπιόντος, conf. IV, 118. 119) itemque ησαν (pro έσαν); cum Struv. Spec. II. p. 16 reposui βασιλέες, ubi vulgo βασιλήες. Noster IV, 11 prorsus simili modo scripsit: τους δε Κιμμερίους, επιόντων Σκυθέων, βουλεύεσθαι, ώς στο ατο υ επιόντος μεγάλου. — Quo inre, quibusve causis Brandstaeter (Scythicc. p. 114. not. 260) hanc legationem maxima ex parte fictam ab Herodoto dixerit, ipse viderit. In simili gentium recensu Ephorum (apud Scymn. Chium p. 378 Holsten.) Herodoti vestigia presse persecutum esse arbitratur Marx. ad Ephori fragmm. p. 193, cuius locum adscripserat Cr. Tu vid. Scymn. Chium vs. 841 seqq. ex ed. Mueller. (Geogr. Gr. minn. I. pag. 231 seq.).

#### CAP. CIII.

Τούτων Ταῦροι μὲν νόμοισι τοιοισίδε χρέονται] Pro χρέωνται ex uno cod. cum recentt. edd. recepi χρέονται idemque feci cap. 105. "Tauros istos reliquias fuisse Cimmeriorum a Scythis olim finibus suis pulsorum, probabile fecit Gatterer. Comment. Societ. Reg. Gotting. Vol.

XI. p. 140, probante Heeren. in Ideen etc. T. I. pag. 888 [I, 2. pag. 271]."
Schweigh. Tu add. Mannert. IV. p. 106. Ac tales Cimmerios ab Acschylo indicari Prometh. 420, 716 existimat Voelcker. l. l. pag. 206 coll. 209. Sed ad Tschudicam s. Fennicam stirpem hos Tauros revocat Dubois de Montpéreux Voyage aut. du Caucas. VI. p. 9 seqq., pluribus de hac re disserens. Turanios sive Turcas, qui Tartarorum in Crimaea adhuc habitantium patres exstiterint, Tauros haberi vult Eichwald (Geogr. d. Casp. Meeres p. 310). De quo nunc non magis disquiram quam de aliis, quae recentiore setate prolata sunt a viris doctis de Taurorum origine ac stirpe, cum ab Herodoti loco aliena videantur; veterum scriptorum testimonis de Tauris qui requirat, is adeat Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 463. Quae Herodotus namat de crudeli more, quo haec Taurorus gens in naufragos sive advenas sacvire dicitur, non abhorrent ab iis, quae similia alias apud gentes litera incolentes naufragosque et diripientes et interficientes obtinere dicustur. De ipsis Tauris praeter Heredotum primarius testis est Euripides, qui Iphigeniam sic dicentem facit (Iphigen. Taur. 38 seq.): δτω γὰς ὅντος τοῦ νόμου καὶ ποὶν πο λει, ος ἄν κατέλθη τήνδε γῆν Εἰλην ανήφ. Quibuscum conferenda sunt Diodori Siculi verba IV, 44 de Argonautis referentis, qui ex Thracis in Pontum subvecti Tauricae Chersoneso navem applicuerunt, de feritate incolarum nihil percipientes:

θύουσι μεν τη Παρθένω τούς τε ναυηγούς και τούς κ Ελλήνων έπαναχθέντας τρόπω τοιώδε καταρξάτάλω παίουσι την κεφαλήν οι μεν δη λέγουσι, ως τὸ τοῦ κρημνοῦ ώθέουσι κάτω (ἐπὶ γὰρ κρημνοῦ ἴδρυόν) την δε κεφαλην ἀνασταυροῦσι οι δε κατὰ μεν

ιο είναι τοις την χώραν νόσι βαρβάροις θύειν Αρφοπόλω τους καταπλέονπαρ' οίς φασι την Ίφιτοις υστερον χρόνοις ίέ-ερημένης θεού καταστα-**Ψιν τούς** άλισχομένους. ipsum occasionem dedit luribus deinceps inquiusam tam nefarii moris. moris testimonia attulit us ad Diodori l. l. ex n. 1073 et Ovid, Ex Pont. Dianae Tauropoli idem meminit II, 46. Ad Herod scio an magis pertia Pomponii Melae II, 1. scribentis: "Tauri Iphi-Orestis adventu maxime immanes sunt moribus 1e famam habent, solere advenas caedere; ubi de sacrificiis plura excitavit in nott. exegett. Vol. III. 3. Inde inhospitalis Tauenec. Hippolyt. 167 coll. τος ο Πόντος apud Strap. 298 et 300. Testatur rum crudelitatem quoque mall. XII, 17, ne plura. 418 ad haec illustranda n exemplo utitur. "Vide-ista potissimum (Valcker verbis) inhumana Taulelitas effecisse, ut hoc nomine Scythae fuerint in universum infamati. gentibus Scythicis tria obtinebant, quae prorerent ab humanissima mansuetudine, τὸ ξενοάνθοωποφαγείν και τό οις έκπώμασι χοῆσθαι. > VII. p. 298 D. s. 458 A. . 460 B. et Elsner. Obp. ad Coloss. III, 11." ἐν τῆ Παρθένω] Iphigegi sequentia verba osten-

dunt. Et pertinet huc nomen Tavgoπόloς, Dianae vulgo quod tribuitur; de quo vid. mox laudanda. In seqq. έπαναχθέντας vulgo reddunt: delatos illuc. Quam significationem cum vix admittere videatur verbum ἐπανάγειν, Schweigh. suspicatur, scriptum fuisse απενειχθέντας, quoniam ἀποφέρειν et ἀποφέρεσθαι hac significatione usitatum. Conf. II, 114 ibiq. nott. IV, 151. 152. 164. 179. Sed vereor ut necesse sit ita scribere, modo distinguas inter ναυηγούς (i. e. naufragos; vid. Xenoph. Hist. I, 7, 4. 5 et plura in Thes. ling. Graec. Vol. V. pag. 1370 ed. Dindorf) et inter caeteros, qui naufragium haud passi alio quo modo ad Tauros delati s. adducti fuerint, quos ἐπαναχθέντας inde Noster dicit. Quae cum ita sint, nolim quoque scribere έπαναζθέντες, ut suspicatur Lhardy, de ipsis Tauris cogitans, in altum mare profectis, quo sensu idem verbum legitur apud Herodot. VII, 194. IX,

καταρξάμενοι] Male in quibusdam κατευξάμενοι, cum sensus sit interprete Valckenario: "auspicati velut victimam clava caput percutiunt; non ut Graeci, qui cultro victimam immolationi designabant". Huic adfirmandae lectioni sufficiet vel unicus locus Euripid Iphigen. in Taur. 1154 [1121 ed. Hermann. coll. 40], quo Taurorum rex Thoas comites interrogat Iphigeniae sacerdotis, utrum illa iam τῶν ξένων κατήρξατο, hospites sit auspicata. In Graecorum sacris usitatissimum verbum de Indica gente Nicol, ponit Damasc. Stobae. p. 105 [pag. 144 ed. Orell.]. Tu add. nott. ad II, 45. 1V, 60. — In seqq. revocavi cum recentt. edd. ωθέουσι, quod plerique codd. afferunt, pro διωθέουσι, quod ex Aldina in alias edd. irrepserat; ad

την κεφαλην ομολογέουσι, το μέντοι σώμα ουκ ωθέεσθαι ακ τοῦ κρημνοῦ λέγουσι, άλλὰ γῆ κρύπτεσθαι. τὴν δὲ δαίμονα ταύτην, τη θύουσι, λέγουσι αύτοὶ Ταῦροι Ίφιγένειαν την Άγεμέμνονος είναι. Πολεμίους δε ανδρας, τους αν χειρώσωντα,

verba κούπτεσθαι γη conf. I, 140

ibique nott.

την δε δαίμονα ταύτην - 'Ιφιγένειαν την 'Αγαμέμνονος είναι] Secundum alios rerum scriptores Iphigenia non ipsa fuit dea, sed deae sacerdos crudelitatisque ministra, ad Tauros abducta: quae sane vulgatior fuit fama, a tragicis poëtis accepta et propagata. At Herodotus aliam famam videtur secutus non aliter atque Hesiodus, qui in Mulierum catalogo Iphigeniam cecinerat non obiisse, sed Dianae ex sententia esse Hecaten, teste Pausan. I, 43. §. 1, ubi Herodoti quoque affertur locus. De qua duplici fama nunc monuisse video Creuzer. in Annall. Viennenss. LIV. p. 123. Tu vid. potissimum Fuchs: De varietate fabb. Troicc. p. 94 seq., qui varia, quae de Iphigenia Gracci confabulati sunt, collegit atque in ipsam hanc fabularum varietatem inquisivit. De quibus quid statuas, haud ita expeditum est: probabilia sequi malim quam certi quid affirmare. Agnoscuntur in hisce, opinor, vestigia commercii atque sacrorum, quae Caucasi Pontique accolis cum Graecis olim intercesserint. Agitur enim hîc de sacris deae, quam lunarem et omnium rerum in terris parentem (naturam vulgo dicunt naturatam) coluit tota fere Asia interior. At lunares deas haud raro iratas fingi, quippe omnibus animalibus infestas ac nocivas (ob nocivam, quae in Luna inesse dicitur, vim), indeque minus humanas adeoque crudeles, vetus fuit superstițio longe lateque propagata, quae ad Tauricam quoque hanc deam pertinuisse videtur, quam ex interioris Asiae regionibus, Assyriis potissimum, ad Ponti Euxini oras advectam quoque vult Movers: Die Phoeniz. I. pag. 622. Ac plura de his vid. apud Creuzer. Symb. II. p. 528, 581 coll. 387 et IV. p. 297. 310 ed. tert., qui idem

nunc conferri vult : von Stackelberg: Der Apollotempel zu Bassae pag. 135 infr., Broendsted: Reisen in Griechenl. II. p. 265-269, Westrik: Disput. de Aeschyli Choëph. etc. peg. 42 seqq. 53, Raoul-Rochette Oresteid. pag. 119 seq. Sed C. O. Musler. (Orchomen. p. 311) haec sacra ex antiquo Iphigeniae cultu in Brasrone ac Lemno, qui in Scytharan terras dein fuerit translatus, repeti vult; Lemno enim in insula Marti homines immolatos (teste Fulgentie Exposit. serm. antiqq. p. 559 s. v. nefrandi sues) affert atque virgines Magnae Deae in honorem mactatas teste Stephano Byzant. s. v. Angros. Quae quam infirma sint argumenta, neminem fugere potest. Qui postes pluribus in eandem fabulam inqui-sivit God. Hermann. in Praciat. ad Euripidis Iphigen. Tauric. pag. XXIX seqq., is maluit ad Brawenem haec revocare, quae antiquissima Pelasgorum sedes in terra Attica fuisse fertur, et ad sacra Diesee a Pelasgis cultae (vid. Herodot. VI, 137 ibique nott. Plutarch. Morall. p. 247 D. et p. 296 B) et quidem co-gnomine Tauricae, teste Pausanis I, 23, 7 coll. III, 16, 7. Hanc desm, humanis sacrificiis olim placatam (quam feritatem postea Graecos emollitis moribus sic abrogasse putat, ut tamen umbra quaedam veteris ritus remaneret), cognomen quoque habuisse et Iquessiac et Meγάλης Θεού Hermannus contendit, afferens Αρτέμιδος έπίκλησιν Ιφιγενείας templum apud Hermionenses, teste eodem Pausania II, 35, 1 coll. VII, 26, 2; Tarquent vero s. Ταυροπόλον hanc deam Pelasgicam appellatam esse, quod propter po-tentiam, qua praedita putabatur, vel stans super tauro vel insidens tauro fingeretur (de quo vid. Spanhem, ad Callimach, hymn. in Dian. 113.187): unde reiicienda censet idem vir doctus (p. XXXIV. l. l.), quae de huι τάδε ἀποταμών ξκαστος κεφαλήν ἀποφέρεται ές τὰ ἔπειτα έπὶ ξύλου μεγάλου ἀναπείρας Ιστα ὑπὲρ τῆς οἰ-κερέχουσαν πολλὸν, μάλιστα δὲ ὑπὲρ τῆς καπνοδόκης. Νὲ τούτους φυλάκους τῆς οἰκίης πάσης ὑπεραιωρέεσθαι. ἐ ἀπὸ λητης τε καὶ πολέμου. ᾿Αγάθυρσοι δὲ άβρότατοι 104

nominis origine et causa Euin hac ipsa fab. vs. 1425 et
id Sophocl. Aiac. 172 protu"Quumque Tauri (ita conG. Hermannus l. l.) quoque,
ae Cimmeriorum a Scythis
um, Chersonesum Tauricam
ntes, advenas et naufragos
nidam deae sacrificare perhi-

ur, verisimile est, hoc ipsum illius nomen occasionem isse confundendis deae Taue et Taurici illius numinis praesertim cum sic illa ss immolandi immanitas in os posset coniici." Hermanuitur Witzschel in edit. Euabb. selectt. Vol. II. (Lips. ag. VII—X; add. Max. Ed. De Diana Taurica et Anaïrolin. 1835.) pag. 6 seqq. 24 lihi quoque valde discernendetur inter Scytharum sive ım deam, quam ex interioris egionibus ad Ponti Euxini latam supra dixi, et inter um deam, sive Dianam sive iam dixeris, quam ipsam arorum dea postmodo consee crediderim. Quae vero infusionis fuerit origo, haud onstituas: e commercio frequod Graeci inde a remotemporibus cum Caucasi et axini incolis habuerint, hand repeti haec possint.

riças forā n. r. λ.] i. e. capraealto infixum palo erigit nulto supra domum, certe suarium, emineat. Ita recte h. Sic ἀναπαφείς IV, 94, ott. Pro ἐστα, in quo omnes ripti et editi consentiunt, p. 397 scribi vult ἔστησι, ur II, 95. Equidem cum io et Dindorfio in vulgata sere satius duxi. Eandem παριστά Proclus adhibet in

Commentt. ad Platonis Alcibiad. p. 273, ubi vid. Creuzer. — Ad vocem μαπνοδόκης vid. nott. ad VIII, 137. In seqq. verba υπεραιωρέεσθαι τῆς οίκίης πάσης monente Schweigh. in Lex. Herod. idem valent atque τῆς υίκίης πάσης υπερέχειν, in sublimi suspension s. erection supra domum totam eminere. Tu conf. Thesaur. L. Gr. VIII. p. 166 ed. Dindorf. Herodotus infra VI, 116 eodem utitur verbo. Cum Taurorum more hocce Dubois de Montpéreux (Voyage autour du Caucase IV. p. 434. VI. p. 11) comparat morem, qui adhuc obtinet apud Ossos, Caucasi gentem, ex quo capita equorum muris imponunt palis infixa. Ad verba ζῶσι δὲ άπο λητης τε και πολέμου conf. IV,

# CAP. CIV.

'Ανάθυρσοι δέ] Herodotea tangit Stobaeus 44, 43 [T. II. p. 230 Gaisf.] itemque Eustath. ad Dionys. Perieg. 310. De Agathyrsis conf. Herodotei loci IV, 49. 100. 102. 125. Mel. II, 1, 15, et qui alii aliorum scriptorum loci afferuntur a Forbigero: Handb. d. alt. Geograph. III. pag. 1125. Quos omnes accurate quoque retulit Ukert: Geograph. d. Griech. u. Roem. III, 2. p. 418-421, cui difficile videtur, certi quid de huius gentis sedibus constituere, de quibus tam diverso modo tradant veteres scriptores: ab occasu et septentrione Scytharum prope regionem auri feracem Agathyrsorum sedes probabiliter quaerendas esse arbitratur. Inde in Transylvania Hungariaeque superioris partibus gentis sedes fuisse consentiens fere est virorum doctorum opinio. Vid. Rennel. p. 414, Mannert. IV. p. 102, Heeren. Ideen I, 1. pag. 94, Niebuhr: Verm. Schrift. I. pag. 377, Koeppen: Nordgest. d. Pont. pag. 13. 68, Eichανδρες είσι και χρυσοφόροι τὰ μάλιστα. ἐπίποινον δὲ τῶν γυναικῶν τὴν μίξιν ποιεῦνται, Γνα πασίγνητοί τε ἀλλήλων ἔωι

wald: Alte Geograph. d. Caspischen Meeres pag. 271, Schuller in: Archiv f. Kunde österreichischer Geschichtsquellen XIV. pag. 99 seqq., qui etiam de ipso gentis nomine eiusque derivatione plura profert: quae num vera sint, non magis discernam quam quae Zeuss (Die Deutsch. u. ihre Nachbarst. p. 398) et Hansen proferunt, ex quorum sententia Agathyrsi haud diversi sint a gente posterae aetatis, cui nomen Άκατζίροι, qui sunt silvae incolae. Ad Slavorum stirpem Hansen eosdem referri vult seque atque Eichwald. l. l.; ad Celtas Schuller l. l. p. 106; ad Fennicam tribum, quae olim ad utramque Volgae ripam sedes habuerit, revocat Vivien de Saint-Martin in: Annales des Voyages 1848. Decemb. p. 296. Ad Sarmatarum stirpem Agathyrsos refert Ritter: Vorhalle pag. 286 seq. coll. 263, de ipso nominis etymo monens, in quo (ut in aliis similibus nominibus Idanthyrsorum, Thyrsagetarum, Thyssagetarum, aliorum) numinis Tyr aliquam rationem habitam videri coniicit. Pro Dacis eosdem habet Niebuhr, l. l., Thraciis hinc utentes moribus atque institutis. Mannerto l. l. Agathyrsi cum Getis immigrantibus coaluisse videntur in unam gentem; unde postera aetate factum, ut qui magis ad orientem habitarent, Gctae, qui ad occidentem, Dacae nominarentur.

άβρότατοι ἄνδρες είσι] ανδρών plures libri praebent cum Eustath. I. l. Interpretatur Schweigh.: ,.lautissimi homines sunt." Larcherus reddidit: "les plus efféminés de tous les hommes," congruere negans hacc cum eo, quod Scythis aditu interdixerint (IV, 125), nisi gentem effeminatam subinde pristinam virtutem recuperasse statuas. Equidem vocem άβρότατοι ad vitae cultum lautiorem ac liberaliorem, qua haecce gens prae caeteris iisque rudioribus excelluerit, retulerim, auctore Rittero: Vorhalle pag. 287 seq., qui potissimum vestes subtiliores atque

tenuiores, quibus usi fuerint Agathyrsi, respici arbitratur Orpheumque huc refert Argon. 1062 άβροχίτωνας (i. e. molliter et delicate twicatos, ut Gesner. interpretatur) vocantem Macotidis accolas; quibus ipsis si accenseri velit Ritterus Agathyrsos, ex interioris Asiae adeoque Indiae tractibus huc delatos, veteremque Asiaticum vestitum, subtiliorem illum quidem in Europeeis sedibus hinc retinentes, vereor, ut probari possit. Ad significationem vocis ἀβούτατοι pertinet, quod su-pra legitur apud Nostrum I, 71, Persas, antequam Lydos subegerint, habuisse οὐτε ἀβοὸν οὕτε ἀγαθὸν ουδέν; ad quod spectavit opinor Hesychius scribens άβρον τουφερόν. — και χουσοφόροι, i. e. αυτιπ gestantes, aureis ornamentis distincti. Quod documento est, terram illos incoluisse auri divitem, qualis hodieque fertur esse Transylvania suri copiam in montibus praebens. Vid. Koeppen. l. l. p. 13, Heeren: Ideen I, 1. pag. 94, Niebuhr: Verm. Schrift. I. pag. 377 coll. Ritter: Vorhalle p. 288. Add. Pomponius Mela II, l. §. 94: "Agathyrsi ora artusque pingunt, ut quisque maioribus praestat, ita magis vel minus, caeterum iisdem omnes notis et sic, ut ablui nequeant." Ubi consulatur copiosa Tzschuckii adnotatio in nott. exegg. Vol. III. P. II. pag. 49 seq. Schuller 1. l. pag. 100 cum his conferri vult, quae de Gallis scribit Diodorus Siculus V, 27.

έπίκοινον — ποιεῦνται] Ad vocem ἐπίκοινον conf. nott. ad I, 216. Herodotea haec haud scio an respectric Strabo VII. p. 300 s. 461 A. Quod communes habuerint Agathyrsi uxores, id, Ritterum l. l. p. 287 seq. si audias, ad Asiaticam gentis originem pertinebit, cum in Asia interiori, unde venerint Agathyrsi, Buddhae sectatores ita more recepto vivere soleant. At plures omnino antiquitus fuisse gentes, apud quas iste mos obtinuit, satis intelligitur ex iis, quae ad Platon. Remp. V, 7.

κήτοι εόντες πάντες, μήτε φθόνω μήτ' έχθετ χρέωνται ές ους. τὰ δ' ἄλλα νόμαια Θρήτζι προσκεχωρήκασι. Νευροί 105 μοισι μεν χρέονται Σκυθικοίσι. γενεῆ δε μιῆ πρότερόν τῆς Δαρείου στρατηλασίης κατέλαβε έκλιπετν τὴν χώρην ν ὑπὸ ὀφίων. ὄφιας γάρ σφι πολλούς μεν ἡ χώρη ἀνέ-

Astius collegit, ubi vel gentis oris Saporogorum meminit, a morem sectantium. In Planquoque civitatem hanc muccommunitatem fuisse recendeque varie diiudicatam non a veteribus quam a recentionatis notum. Adde his Herod. 1 et Tzschuck. ad Mel. I, 19. T(Vol. III. P. I.) nott. exegg. a toot spurium habet indeque ult Mehler in Mnemosyn. V.

r αλλα — ποοσκεχωρήκασι]
od ad reliqua attinet instituta,
aces accedunt, s. in reliquis reut Thracum instituta. Conf. I,
Fhracum instituta ac mores
utus tradit V, 3 seqq.

#### CAP. CV.

ροί δε νόμοισι μεν χρέονται tolot] Attigit Herodotea Euad Dionys. Perieg. 310. De diximus ad 1V, 17. De voce nonuimus ad II, 142. Hanc amporis definitionem secunminum actates apud Herodoeque atque Homerum latius nec certum quoddam definiannorum spatium indicare contendit Ley in script. de . fat. et condit. sub imper. **ἶαβε — ὑπὸ ὀφίων**] Ad verrτέλαβε conf. nott. ad II, 66. την χώρην πάσαν, omnem , dicit eam, quam tenuerant, am iis in regionibus, in qui-Herodotus novit, sedes fixeuod ad serpentes, quibus loco ierint, attinet, a ranis simili bderae incolas eiectos fuisse est Iustinus XV, 2, a culicibus Myuntis testatur Pausan. 8.7. Quos serpentes contra m Herodoti testimonium, qui

eos maximam partem e regionibus superioribus, i. e. septentrionalibus iisque desertis — ἄνωθεν έκ τῶν έρημων — supervenisse narrat, e meridie Neurorum regionem invasisse vult Koeppen: Nordgest. d. Pont. p. 103, nimirum e regionibus Ophiusae (i. e. serpentinae urbis), ad Tyram fluvium sitae; ita ut serpentes isti tesseraria potius ratione sint accipiendi et ad sacra religionesque Neuris oppositas referentur, praesertim cum multa sit in fabulis ac sacris tam Graecorum quam Indorum mentio serpentum. Quae equidem me peritioribus diiudicanda relinquo. Adhus serpentium magnam coniam in Russiae meridionalis desertis reperiri cum recentiores testentur, eo spectare vult Kolster (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppll. XIII. p. 30), quae de Neuris h. l. traduntur: quos inde Lithuaniae accolas fuisse suspicatur Hansen p. 178, quod huius terrae incolae serpentes divino honore prosecuti sint. Eichwald l. l. pag. 272 de serpentibus ferri adhuc fabulas apud Tyrae fluvii accolas asserit. Mihi haud pauca de locustis, quae immensa multitudine supervenientes meridionales Russiae regiones Ponto proximas ita vastant, ut nulla planta, nulla herba in solo remaneat, legenti in recentiorum peregrinatorum itinerariis, aliquando in mentem venit, serpentes, quibus Neuri eiecti fuerint, locustas fuisse, quae cum omnes terrae fruges ita comederint, ut nihil prorsus relictum esset, gentem victu necessario privatam coëgerint, ut patriâ terra relictâ alio se conferret, ubi vitam sustentare posset. — În proxime sequentibus retinui ὄφιας, Bredovio monente p. 264 mutandum in opic. Sed cf. IV, 68 ibique nott. Pro avéφαινε Mehler in Mnemosyn. V. p. 75

φαινε, οι δε πλεῦνες ἄνωθέν σφι ἐκ τῶν ἐρήμων ἐκέπεσον ἐς ος πιεζόμενοι οἰκησαν μετὰ Βουδίνων, τὴν ἐωυτῶν ἐκλιπόντες κινδυνεύουσι δε οι ἄνθρωποι οὖτοι γόητες εἶναι λέγονται γὰρ ὑπὸ Σκυθέων καὶ Ἑλλήνων τῶν ἐν τῇ Σκυθικῇ κατοικημένων, ώς ἔτεος ἐκάστου ᾶπαξ τῶν Νευρῶν ἕκαστος λύκος γίνεται ἡμέ

legi vult ἀνέφεςε, quo quidem opus esse haud videtur.

ές ο πιεζόμενοι οίχησαν μετά Βουδίνων, την έωντων έπλιπόντες] i. e. quare pressi (ab his serpentibus terram devastantibus ad sedes suas relinquendas coacti) una cum Budinis habitarunt, sun ipsorum terra (quam prius tenuerant) relictà. Quo minime illud indicatur, Neuros, postquam a serpentibus pulsi ad Budinos successissent, denuo (serpentibus illis sc. egressis) in priores sedes regressos esse (ut volunt Gatterer., Heeren. I, 2. p. 276, Voelcker. 1. l. I. pag. 181), sed potius illud unum, Neuros sedibas suis relictis ad Budinos secessisse et cum iis una habitasse ea nimirum aetate, qua vixit Herodotus. Ita recte hunc locum accepisse video Mannertum IV. pag. 102 immerito reprehensum a Koeppenio l. l. pag. 103, qui ad Budinos Neuri quod confugerint, id ex stirpis quadam cognatione repeti posse contendit. — De és ô, cuius loco libri duo és ov, donec, plura Struve l. l. I. pag. 41 seq. (Opuscc. II. p. 313). — οίκησαν absolute hîc positum valere: habitarunt, scdes habuerunt, ut I, 173, notavit Bredov. p. 74, qui idem p. 311 consuli potest de augmento, quod in hoc verbo Noster omittere solet. Vid. mox cap. 108.

αινδηνεήσησι] i. e. videntur esse; qua significatione frequens hoc verbum apud Platonem. Vid. Ruhnken. ad Timaei Lex. Platon. pag. 159. Neurorum praestigias hinc attigit Eustathius I. l.

λύπος γίνεται] Praeter Eustath.
1. 1. pertinet huc Mela II, 1 c. fin.
"Neuris statim singulis tempus est,
quo, si velint, in lupos iterumque in
eos, qui fuere, mutentur;" Plinius
H. N. VIII, 34 (22): "Homines in
lupos verti rursumque restitui sibi,

falsum esse confidenter existimare debemus, aut credere omnia, quae fabulosa tot saeculis comperimus. Unde tamen ista vulgo infixa sit fama in tantum, ut in maledictis versipelles habeat, indicabitur." Equidem talia ad religiones veterum relata indeque explicata velim; nam lupus, ut Creuzer. ostendit Symbol. II. p. 533 seqq. ed. tert., ad Solis refertur sacra eiusque ipsius quasi symbolum est atque signum; unde Latona sub lupae specie ab Hyperboreis Delum venisse fertur sacra afferens. Quo magis Galli docti displicet opinio vix commemoranda: Neuros scil. vestitu e luporum pellibus parato usos per hibernum tempus eum aestate deposuisse. Cf. Pelloutier. Histoir. d. Celt. I. pag. 305. Unde non admodum discedunt, quae Eichwald l. l. pag. 273 de his statuit, ipseque Hansen l.l. pag. 99. Alia protulit Schaffarik (Slavisch. Alterth. I. p. 196) de hominibus admodum ferocibus cogitans, quos inde lupos vocitarint: ipsam gentem Wendica stirpe oriundam habet. Heerenius in Polonia interiori atque Lithuania sedes Neurorum collocaus (ut vidimus ad IV, 17) quaerit, utrum haec Germanis haud incognita fama de lupis (,, Wehrwölfen" dicimus) etiamnum apud Lithuaniae reperiatur incolas. Conf. Goetting. Anz. 1815. p. 1246. In Livonia atque Esthonia famam de hominibus in lupos mutatis circumferri testatur Kruse: Urgeschichte d. Esthn. Volksstammes pag. 37. Etenim tenendum est. hanc superstitionem de hominibus in lupos mutatis apud antiquas Germaniae gentes ita propagatam inveniri, ut inde ad alias quoque gentes Germanis finitimas transierit valdeque exculta sit. Quo ipso probabile fit, Neuros, qui Budinorum accolae fuerint, a Budinis hanc

ίγας, καὶ αὐτις ὀπίσω ἐς ταὐτὰ κατίσταται · ἐμὲ μέν νυν λέγοντες οὐ πείθουσι · λέγουσι δὲ οὐδὲν ἔσσον, καὶ υσι δὲ λέγοντες. ᾿Ανδροφάγοι δὲ ἀγριώτατα πάντων ἀν-106 ων ἔχουσι ἤθεα, οὕτε δίκην νομίζοντες, οῦτε νόμφ οὐδενὶ ιενοι. νομάδες δέ εἰσι · ἐσθῆτα δὲ φορέουσι τῆ Σκυθικῆ ν, γλῶσσαν δὲ ἰδίην · ἀνθρωποφαγέουσι δὲ μοῦνοι τού-

traditam accepisse, modo : Budinos revera pro Germagente haberi posse. Tu conf. Volf in Jahrbb. f. Wissensch. 1834. II. nr. 31. p. 254, A. in Heidelbergg. Jahrbb. 1838. 40. Disputavit quoque de hui fabulis Boettiger in: Klein. . I. p. 135 seqq. inprimis p. eculiari libello haec persecu-Bourquelot: La Lycanthroıris. 1852; sed praecipue reda erunt ea, quae de hac fapud Germanos veteres obvia t Iac. Grimm. Deutsch. Myp. 1047 seqq. ed. sec. ιύτα κατίσταται] Pro ές τώνod retinuit Matth., itemndorf et Dietsch., dedi cum gh. et Gaisf. e melioribus liταντά, quod Steger. explicat. αυτήν μορφήν ήν και πρόize. Qui idem ad verba seqq. νύουσι δε λέγοντες ob vim lae xal citat Xenoph. Anab. 1.5, 9. 9. 11 Hermann. ad p. 847. Tu vide potissimum ti locum II, 44 c. tin. καὶ δοδέ μοι ούτοι ορθότατα Έλποιέειν, unde satis opinor t, nostro in loco de haud muesse in γε, ut placuit Har-(Lehre v. d. Partik. d. griech. I. p 183.). Conf. Krueger. oph. Anabas. in Ind. s. v. καί Naber in Mnemosyn. IV. p. ni vult έπο μνῦσι pro ομνῦσι, Florent. et Sancrofti libro i edd. receperunt pro vulg. or, quam equidem intactam haud minus probam atque 72 omnibus libris allatam. etiam supra IV, 72 ibique

CAP. CVI.

dluny roulfortes] i. e. neque

ius colentes ullum, s. neque ullum ius esse existimantes, ut in formula IV, 94 fin. obvia θεούς σομίζειν. Ac propius huc spectare videtur 1, 142 γλώσσαν ου την αυτήν νενομίπασι, ubi vid. nott. II, 42. IV, 183. V, 97. De Androphagis vid. nott. ad IV, 18.

έσθητα — ομοίην] Plane eadem locutio I, 215. - Quae continuo sequuntur verba, γλώσσαν δε ίδίην, per zeugma explicanda esse, ita ut ex antecedenti φορέουσι mente subaudiatur έχουσι vel simile quid, post Wesseling. (qui ad similes Sophoclis et aliorum formulas dicendi nos advertit ipseque affert: Thucydid. I, 17. Virgil. Aeneid. X, 26 ibique Servium, Columell. De re rust. VI, 32, Graevium ad Flor. III, 21) monuerunt Matthiae Gr. Gr. §. 634 et Kuehner Gr. Gr. §. 853. Quae cum ita sint, vix opus videtur post verba γλώσσαν δε ίδίην inserere έχουσι, quod e Reizii coniectura recepit Schweighaeuserus ob verborum iustum ordinem in libris scriptis turbatum. Schweighaeuserum secuti sunt Dindorf. et Dietsch.: equidem cum Gaisfordio vulgatam retinui, cum nullus liber vetustus έχουσι praebeat.

άνθρωποφαγέουσι δε μούνοι τούτων] Haec verba prius ad seq. cap. trahebantur post verba ἐπωνυμίας έχουσι, quo codem retulit Eustath. ad Dionys. Perieg. vs. 309. Meliorem ordinem restituerunt Wesseling. Dissert. Herodot. VII. p. 72 et Reiz., quos cum recentt. edd. sumus secuti. Pro άνθοωποφαγέουσι, quod e plerisque libris revocavit Wesselingius, exstat quoque ἀνδροφαγέουσι. Apud Mel. II, 1, 120 sunt Anthropophagi, quod nomen unde ductum sit, neminem fugit. Atque testatur Strabo VII. p. 302 C. p. 463 B, Scytharum quosdam adeo esse immanes,

107 των. Μελάγχλαινοι δὲ εῖματα μὲν μέλανα φορέουσι πάντες, ἐπ' ὧν καὶ τὰς ἐπωνυμίας ἔχουσι, νόμοισι δὲ Σκυθικοίσι χρέων108 ται. Βουδίνοι δὲ, ἔθνος ἐὸν μέγα καὶ πολλὸν, γλαυκόν τε πῶν

ut vel humana vescerentur carne. Inde hoc nomen gentis proprium fuisse negat Heeren: Ideen I, 2. pag. 277, sed a Graecis famoso illo ex more inditum; ipsamque gentem ad Bastarnos antiquissimamque Germanorum stirpem referri posse contendit. Neque vero viri docti cuiusdam probabilis videtur opinio apud Schweighaeus., Androphagos crudis equorum carnibus vitam sustentasse, minime humana carne, cum a tali crudelitate abhorreant, quae IV, 119 tradantur. Pomponii Melae Anthropophagos in agri Smolenscensis et Vitepcensis tractibus degisse existimarat Bayer. Opuscc. pag. 90. Tu vid. supra nott. ad IV, 18 de Androphagorum sedibus. - Pro τούτων, quod in fine capitis legitur, Mehler in Mnemosyn. V. p. 76 aut Σχυθών aut τῶν ταύτη, ut cap. 109, legi vult.

### CAP. CVII.

Μελάγχλαιτοι] De hac gente vid. nott. ad IV, 20. Bastarnis accenseri volunt Gatterer. et Heeren. l. l. Ad nomen gentis pertinet Mela II, 1. §. 107: "Melanchlaenis atra vestis et ex ea nomen" coll. I, 19, 105. Ac referente Rennel, pag. 415 Tamerlanes in Caucasi Indici montibus tribum quandam invenit, quam vocabant Siaposhian, i. e. nigra veste indutam Ac pluribus in regionibus commemorari gentes nigris vestibus insignes notavit Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 426 excitans Eustath, ad Dionys. Perieg. 361 et Boettiger. Furienmask. p. 45. 46 (Klein. Schrift. I. p. 216 seq.). Pro ἐπ' ὧν alii codd. ἀπ' ὧν, quod probat Mehler in Mnemosyn. V. pag. 26. Sed vid. nott. ad IV. 45.

# CAP. CVIII.

Βουδίνοι δὲ — γλαυκόν τε πᾶν ἐσχυρῶς ἐστὶ καὶ πυρφόν] De Budinis diximus ad IV, 21. Qui quod h.

l. vocantur έθνος έὸν μέγα καὶ κοίlòv, id magnum et numerosum populum fuisse declarat; nam utraque vox coniuncta (ut IV, 109 λ/μπη μεγάλη καὶ πολλη, ubi vid. nott.) ad magnitudinem sive amplitudinem i. e. frequentiam pertinet, neque, quod Hansenio l. l. p. 175 in mentem venisse video, ad hominum staturam corporumque magnitudinem referri potest. Reliqua verba sie interpretatur Schweigh.: glauci edmedum sunt omnes et rubicundi. Quae non tam ad oculorum colorem, quam ad totum corpus glauco s. caeruleo pictum et rufo (unde picti Geloni apud Virgil. Georg. II, 115) spectare valt Salmas. ad Solin. pag. 133 D., quen sequentur Wesseling. ac Larchers (qui Hippocratis De aër., aq. et loc. locum §. 48 [§. 102 ed. Corai.] affert, Scythicum populum ob frigus πυρρον, i. e. rufwn, esse narrantis) improbante Mannerto III. p. 8, qui interpretatur: blauaeugig und feuerfarben, Herodotum de his accuratius edoctum fuisse negans, cuius tamen verba ad Germanicam Budinorum stirpem et ipse refert. Equidem cum Heeren. Id. I, 2. pag. 279 de oculis caeruleis comaque rufa hîc agi existimem, auctore quoque Rittere Vorhalle pag. 153. 283, ubi vertit: ,,qanz blaue Augen und blondes Haar." Nec aliter Langius, vernaculus interpres, neque aliter plerique viridocti, qui hacc attigerunt, Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. p. 537, Humbold: Asie centrale L p. 393, Hansen: Osteuropa p. 101, Schaffarik: Slavisch. Alterth. I. p. 190 (qui hosce oculos caeruleos capillosque rubicundos ad Slavicam refert stirpem Budinorum), Wheeler: Geograph. of Herodot. p. 182. Quo minus placet Miot, sic vertens: "Ils se peignent le corps en bleu ou en rouge." Italus interpres: ,,son tutti a:zurri fortemente e rubicondi", in nots subjecta pluribus evincere studens, de artificiosis coloribus minime hîc

ίσχυρῶς ἐστὶ καὶ πυρρόν. πόλις δὲ ἐν αὐτοῖσι πεπόλισται ξυλίνη, οὔνομα δὲ τῆ πόλι ἐστὶ Γελωνός τοῦ δὲ τείχεος μέγαθος
κῶλον ἔκαστον τριήκοντα σταδίων ἐστὶ, ὑψηλὸν δὲ καὶ πᾶν ξύλινον, καὶ οἰκίαι αὐτῶν ξύλιναι καὶ τὰ ἰρά. ἔστι γὰρ δὴ αὐτόθι
Ἑλληνικῶν θεῶν ἰρὰ Ἑλληνικῶς κατεσκευασμένα ἀγάλμασί τε
καὶ βωμοῖσι καὶ νηοῖσι ξυλίνοισι. καὶ τῷ Διονύσῳ τριετηρίδας
ἀνάγουσι καὶ βακχεύουσι. Εἰσὶ γὰρ οἱ Γελωνοὶ τὸ ἀρχαῖον
Ἑλληνες ἐκ τῶν δὲ ἐμπορίων ἐξαναστάντες οἰκησαν ἐν τοῖσι

sermonem esse, sed de naturali oculorum corporisque colore, idemque bene afferens Taciti illud de nostris maioribus [German. 4. §. 2]: "cae-rulei oculi, rutilae comae." Idem urget Coraës ad Hippocrat. l. l. T. II. pag. 313 seq., minime de artificioso colore, sed de naturali sermonem esse; quod vel verba opposita cap. 109: οὐδὲν τὴν ίδέην όμοιοι οὐδὲ τὸ χρώμα ostendant. Ipse πυρρόν Gallice reddit ,,teint basané (colorem intelligens: fauve ou jaunâtre)" et ylavxòr de oculis caeruleis accipit (,,les yeux d'un bleu très-foncé"). De corpore coloribus inducto aut alio quo modo illito, quemadmodum in mentem quoque venit Eichwaldo (Alte Geograph. d. Casp. Meeres p. 277 seq.), cogitari non posse satis patet.

πόλις δε έν αὐτοίσι πεπόλισται ξυλίνη] ,,πόλις πεπόλισται recurrit V, 52. VII, 59 Homerico more." Wessel. Nam vix aliud quid indicatur nisi: sita est, condita est urbs, monente Schweigh. in Lex. Herod. Ac moliger, urbem facere, aliquot locis probabit, notante Cr., Wyttenbach. Animadverss. in Plutarch. De fort. Alex. §. V. p. 114. (Vol. VII, 1). Propius spectat Homer. Ili. XX, 216: έπεὶ ούπω Ίλιος ίοη εν πεδίω πεπόλιστο, πόλις μερόπων ανθρώπων. Add. Ili. VII, 453. Imitatus est Apoll. Rhod. I, 178. 1346. III, 1005. IV, 1472. Dionys. Perieg. 859, alii. Idemque verbum restituen-dum in inscriptione quadam Phi-lensi, quam exhibuit Parthey (De Philis insula eiusque monumentt. Berolin. 1830. pag. 53) accuratissime depictam, ubi pro Πτολεμαΐδος, ην έποίησεν Σωτής leg. Πτ., ην ἐπόλισσεν. Conf. Letronne in Journal. d. Sav. 1831 Juillet pag. 409. Ad argumentum loci pertinent Eustath. ad Dionys. Perieg. 310. Mela I, 19, 140. Stephan. Byz. s. v. Γελωνος, coll. Herod. IV, 123. Heeren: Ideen I, 2. pag. 305 hanc Budinorum urbem praecipuam mercaturae sedem fuisse suspicatur, quae inde pellibus praesertim cum Graecis Ponti accolis factitata fuerit, indeque etiam urbis ambitum haud vulgarem explicari posse censet. Cr. ad argumentum huis loci adhiberi vult Broendsted. Reisen in Griechenl. II. p. 135 seq. Tu conf. etiam Han-

sen: Osteuropa p. 102 seq.
καὶ νηοὶσι ξυλίνοισι] νηοὺς accipio de aediculis s. sacellis, quae maioris ambitus templis opponuntur. Cf. II, 63. Ritter. loco supra laud. expressit: Gotteshäuschen. De Bacchi sacris, quae mox referentur, conf. nott. ad IV, 79. De trieteridibus (quae festa sunt Bacchi, "tertia quae solito tempore bruma refert," ut ait Ovid. Fast. I, 394, sive sacra tertio quoque anno redeuntia) in Bacchi honorem memoriamque institutis conferantur Diodor. Sic. III, 64. IV, 3. Cicer. De nat. deor. III, 23 ibique Davis. et Creuzer. p. 621. Preller in Pauly: Realencyclopaed. II. p. 1064 seqq. Inde Hansen p. 103 de mercatu frequenti tertio quoque anno redeunte et cum solemnibus quibusdam coniuncto hic cogitari posse suspicatur: quod mihi haud per-

Elol γὰρ οί Γελωνοι τὸ ἀρχαίον "Ελληνες] Geloni antiquitus s. origine sunt Graeci, qui e suis (Graecis igitur) emporiis pulsi ad Budinos habitatum concesserunt: sive, ut Langius Βουδίνοισι, και γλώσση τὰ μεν Σκυθική, τὰ δε Ελληνιή 109 χρέωνται. Βουδίνοι δε οὐ τη αὐτη γλώσση χρέωνται και Γελωνοί άλλ οὐδε δίαιτα ή αὐτή. οι μεν γὰρ Βουδίνοι, ε΄όντις αὐτόχθονες, νομάδες τέ εἰσι και φθειροτραγέουσι μοῦνοι τῶν ταύτη. Γελωνοι δε, γης τε ε΄ργάται και σιτοφάγοι και κήκους

vernacule expressit: "Denn die Gelonen sind ursprünglich Hellenen." Moneo ob Ritter., qui ita reddidit (Vorhalle p. 151. 161): "Denn die Gelonen sind altväterische Hellenen," sive (ib. p. 458) ,,dic alten Hellenen," i. e. (ut Koeppenii utar verbis: Nordgest. d. Pont. pag. 14) ,,die nicht im Geiste des neuen Griechenthums lebenden." Nimirum id Ritterus l. l. coll. p. 183 efficere vult, Graecos hosce, qui antiquiores vocentur (quo scil. a Graecis colonis postera aetate, qui ad Ponti oras consederint, distinguantur), non ab ipsa Graecia huc pervenisse, sed ex interioris Asiae regionibus, ut adeo pro ipsorum Graecorum abavis haberi debeant. Quae ita probantur Koeppenio 1. 1. p. 14 seq., ut hosce Gelonos pro reliquiis haberi velit Graecorum priscorum (Urhellenen vocat), qui ex hisce sedibus ad Pontum a barbaris deinceps pulsi maximam partem meridiem versus commigrarint eam in terram, quam Graeciam vocamus; urbesque ad l'ontum olim conditas a Milesiis tantum redintegratas fuisse. At vero hace omnia quantopere ab Herodoti verbis recte intellectis abhorreant, nemo non videt. Mannerto III. p. 14 probabile videtur, Graecos antiquissimos accolas orae Ponti septentrionalis communi Gelonorum nomine nuncupatos fuisse et eos, qui ad Tanain habitarint, multum differre ab iis, qui ab Istri ostiis ad interiora loca immigrarint. Ex Ephoro Scymnus Chius vs. 863 Gelonos una cum Sauromatis atque Agathyrsis recenset, haud procul a Macotide palude; ab aliis in Thracia collocantur aut Scythis accensentur, v. c. Virgil. Georg. II, 115. III. 461. Aen. VIII, 725. Horat. Od. III, 4, 35. Plura Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 539 seq., Mueller ad Scylac. §. 80 (Geograph. Gr. minn. I. p. 61). — Ques sequentur: ex των δε εμπορίων εξεναστάντες οίκησαν έν τοισι Βουδίνοισι, attigit idem Koeppen. L L p. 14 seq. minus probabilia ab Heredoto referri statuens. De quo nue disquirere non vacat; in Herodoti verbis, si quid video, acquiescesdum. Scripsi, quod Florentinus slique libri afferebant: ex 2009 de pro vulg. ex de row, quod Dindorf. # Dietsch. retinuerunt. Mox Ellanκην dicit γλώσσαν, quam Ellada γλώσσαν dixit cap. 110 et supra IV, 78, vocem Ελλάδα pro adjective accipiens: de quo usu conf. Kuchner Gr. Gr. §. 318 et God. Hermann. ad Euripid. Iphigen. Taur. 339.

# CAP. CIX.

Boυδίνοι δὲ — καὶ Γελωνοί] Delevit haec verba Reiz. ex auctoritate cod. Sancrofti, ex quo eodem post verba ἀλὶ οὐδὲ δίαιτα ἡ αὐτή recepit: ἐστὶ Γελωνοίσι καὶ Boυδίσισι, quae ipsa a reliquis libris seriptis, quos equidem cum recentt. edd. secutus sum, absunt. Pro καὶ Γελωνοί, Valcken. monente, etiam scribi poterit τὴ καὶ Γελωνοί, quod, ut ab usu Herodoti alienum est, ita etiam haud necessarium. Cf. Struve l. l. I. p. 24 — 27. (Opusce. II. p. 280) et vid. potissimum Herod. IV, 155 ibique nott.

φθειροτραγέουσι μοῦνοι τῶνταίτη] Valcken. mavult φθειροτρηγίουσι et apud Arrian. Peripl. §. 18 Τ. III. p. 73 Gail. sive §. 27. Τ. I. p. 393 ed. Muell. (Ἡρόδοτος λέγει τούτους είναι τοὺς φθειροτραμτέοτας) φθειροτρηγέοντας. Gatterero in Commentt. societ. Gott. XIV. p. 33 refingere placuit θηροτραγέουσι sive θειροτραγέουσι: carnem ferinam edunt. At φθειροφάγους Caucasi in montibus commemorat Strabo XI.

νοι, οὐδὲν τὴν ἰδέην ὁμοῖοι οὐδὲ τὸ χρῶμα. ὑπὸ μέντοι ον καλέονται καὶ οἱ Βουδῖνοι Γελωνοὶ, οὐκ ὀρθῶς καοι. Ἡ δὲ χώρη σφέων πᾶσά ἐστι δασέη ἰδησι παντοίησι: τῆ ἔδη τῆ πλείστη ἐστὶ λίμνη μεγάλη τε καὶ πολλὴ καὶ

763 A., Phthirophagos inter is gentes Pompon. Mel. I, inius H. N. VI, 4; ipseque [V, 168 in Libya mulieres, liculos mandant, memorat, sherus de gente Africae remilia refert e recentiorum atorum testimonio. Eadem luntur de meridionalis Amentibus quibusdam indigenis; lemm: Culturgeschichte II. Neque vero de pediculis hîc lum esse, sed de pini fructionis (nos vocamus Tannenquibus φθειρών nomen, conlitter. Vorhalle p. 154, 459 mque, quod Cr. monuit, vir Goett. Anzeig. 1820 nr. 206 eq. cf. Schaffarik: Slavische I. pag. 185), eo potissimum us, quod adhuc per Lapoiasque regiones boreales tali resci dicuntur homines. Ac quoque (Goetting. Gel. 841. p. 1537) in Herodoti loari vult de hominibus, qui nsdam nuces (vocant Zirbel-Zirbelnuss) ederint; neque ere Dubois de Montpéreux autour du Caucase) I. p. 3. Mihi hoc speciosius quam ictum videtur, assentientesseo viros doctos, qui haec ractarunt, Eichwald: Alte ph. d. Casp. Meeres p. 276, : Osteuropa p. 102, Mueller raph. Graec. minn. 1. p. 61, Geogr. d. Griech. III, 2. pag. . et 538, qui varias virorum m opiniones attigit. "Quod (sunt verba Tzschuck. ad . nott. exegg. p. 626 Vol. III. e pediculo pisce intelligunt s Anglicanae historiae uni-T. IV. p. 128, refragantur 1 narrationes adsuntque reım de Tataris hodiernis tes." - Ad vocem έργαται ze) conf. V, 6 coll. 13. Bredov. pag. 348. Ad vocem ἰδέην in seqq. conf. nott. ad II, 77.

πασά έστι δασέη ίδησι παντοίησι] i. e. omnis terra est frequens silvis omni arborum genere refertis. Quae eadem fere locutio IV, 21 coll. 175. VII, 111. Unde profectus Valcken. ad Ammon. p. 141 in iis verbis, quae Ammonius ex Thucydide (cf. 11, 77) affert: φακέλλους ῦλης άργείας, scribi vult ΰλης παντοίας, quod a Thucydidis libris scriptis acque abest atque mendosum αργείας, cuius loco Thomas Magist. (s. v. φακελος p. 881) praebet ayoolas. Ad Herodotum magis pertinebit is locus, qui supra legitur I, 110: η Μηδική χώοη - όρεινή έστι κάρτα και ύψηλή τε καὶ ἔδη σι συνηρεφής. In duobus libris cum exstet ίδη τε παντοίη, Koen. ad Gregor Cor. §. 65 de dial. Ion. pag. 474 coniecit ίδη παντοίη.

έν δε τη ίδη τη πλείστη έστι λίμνη μεγάλη τε και πολλή και έλος κ. τ. λ.] Ante mlsiory cum recentt. edd. inserui τη, quod vulgo abest. Atque ίδη πλείστη dicitur silva vastissima, ut χῶρος πολλός IV, 39 (ubi vid. nott.) amplus, vastus locus, monente Schweigh. ad IV, 123; qui h. l. quod verba λίμνη μεγάλη τε καὶ πολλή reddidit: lacus magnus et altus, rectius idem, opinor, in Lex. Herod. s. v. πολλός: lacus magnus et amplus. Cf. VII, 14 μέγας καὶ πολlòs éyéveo. Schaefer ad Plutarch. Vit. Alexandr. cap. 26. Et ita hunc locum reddi iubet Letronne Journal. d. Sav. 1817 pag. 98. 99. Heerenius (Ideen I, 2. pag. 279 seq.), quae ipsius est de Budinorum sedibus sententia, ad IV, 21 a nobis commemorata, densas silvas ab Herodoto memoratas ad eas refert silvas, quae hodieque per Russiam meridionalem atque potissimum in gubernio Saratow exstare dicantur vastissimae, optimam navibus fabricandis materiam suppeditantes. Qui idem l. l. pag. 280. 305 tractus ελος και κάλαμος περι αὐτήν εν δε ταύτη ενύδριες άλίσκοντα και κάστορες και ἄλλα θηρία τετραγωνοπρόσωπα, τῶν τὰ δέρματα περι τὰς σισύρας παραρράπτεται και οι ὅρχιες αὐτοισί είσι χρήσιμοι ές ὑστερέων ἄκεσιν.

superiores nunc a Wogulis atque Ostiacis occupatos in guberniis Perm ac Tobolsk ad utrumque latus montis Ural, unde maxima pellium, quae mercaturae inserviant, copia proveniat, respici vult eoque referri lacum vel potius paludem, cuius apud Herodotum fiat mentio, cum illae regiones stagnis paludibusque hodieque abundare simulque animalium pretiosissima pelle indutorum copiam praebere dicantur. At Mannerto auctore III. p. 9, Budinorum sedes si ad Vistulam mareque Balticum usque promoveantur, Poloniae silvae, quae etiamnum inveniantur, intelligendae erunt. Utut est, Gallo docto minime assentiri possum, qui lacum illum ad Volgam refert, quae circa ostia lacum maximi ambitus efficiat, optimis píscibus adundantem. Vid. De Guignes in Mem. de l'Acad. d. Inscript. T. XXXV. p. 550. Lacum, quem Herodotus commemorat, non alium esse atque eum, cui nunc nomen Belo-Osers; Gelonorum urbem eam fere esse, quae nunc vocatur Jelenskaja coniicit Kruse: Urgeschichte d. Esthn. Volksstamm. p. 256.

έν δε ταύτη ένύδριες | Verba haecce et quae sequentur usque ad verba ές υστερέων ακεσιν a glossatore quodam Herodoteis adsuta censuit Gatterer. Comment. soc. Gott. T. XII. p. 120. Sed bene illa tuetur Schweigh, itemque Heeren, Ideen, I. 2. pag. 304, cum nulla eorum eiiciendorum sit causa insta. ἐνύδριες sunt lutrae (Otter, Fischotter), ut II, 72, minime canes marini, ut placet Mannerto III. p. 7. Idem animal commemoratur apud Aelian. N. A. XI. 37; ένύδριες και κάστορες iunguntur quoque in Aristotel. H. A. VIII, 7, 5, ubi cf. Schneider. p. 607. Quod ad castores attinet, Koeppen. Nordgest. d. Pont. pag. 17 affert urbem Bobrow, i. e. castoream urbem, in gubernio Woronesh iisdem fere in regionibus sitam, in quibus Herodetus memoret castores.

καὶ ἄλλα θηρία τετραγωνοκρός. ωπα] i. e. animalia quadrato vulte, s. animalia, quorum vultus (s. anterior capitis pars) quadratam precht formam neque in acutum definit: quae qualia sint, equidem definire non ausim. Neque definiit Schweigh. neque Heeren. Ideen I, 2. p. 305, al doctos rerum naturalium perscrutstores provocans, nisi inde fama orts existimetur, quod capita in pellibes conspicus, retenta cute, forman praebuerint quadratam. Eichwald (Alte Geograph. d. Casp. Mecres p. 276) de melibus h. l. cogitari posse putat, cum meles (nos Marder) diversi generis frequentes reperianter in regionibus circa Pinsk; in idea fere incidit Schaffarik: Slavisch.

Alterth. I. p. 186. των τὰ δέρματα περί τὰς σιστεις παραρράπτεται] i. 6. quorum pelles paenulis adsuuntur 8. praetexuntur, 5., ut Ritter. Vorhalle p. 154 expressit: "mit deren Balg sie ihre Pelze verbrimen." Neque aliter Mongez (Men. de l'Instit. IX. p. 62 seq.), qui addit, Carolum quoque Magnum pellibus lutrinis per hiemem usum esse. Atque id sane certum esse videtur, antiquissimum exhiberi h. l. testimonium de castoris ac similium bestiarum pellibus, quae vestibus ad-suuntur: postera actate castores pelles ad hunc usum adhibitas magnoque in pretio habitas esse, satis constat. Mela de Gelonibus hasc tradit II, 1, 130: "Geloni hostium cutibus equos seque velant : illos reliqui corporis, se capitum." - aσυονας cum Gronovio scripsit Gaisford. pro vulg. σισύρας, quod Florentinus, a'ii praebent, quodque cum recentt. edd. revocavi. Glossa Herodoten: σισύρα · βαρβαρικός χιτών, nec aliter Gregor. Cor. de dial. Ion. §. 148. p. 540. Cf. etiam Herod. VII. 67. Ac vulgo ita distinguunt, ut 61Εαυφοματέων δὲ πέρι ὧδε λέγεται. "Ότε Ελληνες 'Αμα-110 ιαχέσαντο (τὰς δὲ 'Αμαζόνας καλέουσι οί Σκύθαι Οἰόρ-

it paenula e flocculis lanae ata s. consuta, σισύρα aulium s. tegmentum e pelliums am, quo dormientes praecimtur. Vid. Ammon. p. 128 ken. Observv. p. 205, Ruhn-l Tim. p. 231; Becker. Chal. p. 68 et 210 ed. sec. et fleruntur in Thes. ling. Gr. 79 ed Dindorf. Quod pro παπετετα, quae est vulgata lenibus libris probata, Naber 2087n. IV. pag. 21 scribi vult μάπετετα, id speciosius quam and scio an videatur. In seques sunt testiculi, ubi Ritter. itat de castoreo s. Bibergeil.

CAP. CX.

οματέων] De his diximus ad Tu conf. cum Herodoteis Sicul. II, 43 et Eustath. ad . Perieget. 653, qui Herodoε Αμαζόνας καλέουσι οί Σκύόρπατα Articulum of cum gh, et Gaisf. e Sancrofti liproque inserui; recentt. edd. int. Mox plerique libri scrine optimi Οἰόρπατα et Οἰqui Λίόρπατα et Λίὸρ, quod o commutari vult Osann ar. pag. 89. Equidem cum scentt. optimorum codd. leı secutus dedi Οίόρπατα, qua priorem partem Ològ ad La-I vir accedere monet Ritter. e pag. 318 vel ad Sanscritaoh, i. e. heroëm, virum. Wachstore in Pracf. Gloss. §. 12 Ale dicitur vir; Klaproth (Reise mcas. I. p. 653) apud Armeserit virum dici Air, et Ariaus-Ariausbanogh eum, qui viros at. Ex antiqua Germanorum Lüken (Einheit d. Menschenshts p. 151) affert wer (Gothi-, quod virum significet, et buttzen, quod valet caedere. Neer fere Zeuss (Die Deutschen Vachbarst. p. 295) contendit. hil aliud esse nisi wior, quod se vult atque Gothorum wair

et Latinorum vir; alteram vocis partem πατά ad iubendi et imperandi significationem revocat, in nominibus propriis Πατιξείθης (III, 63), Λοταπάτης, aliis conspicuam: de interficiendi notione cogitaverat Movers: Die Phoeniz. I. p. 624, qui comparaverat φαττα in nomine Περσεφάττα et deae nomen Αρτίμπασα IV, 59. Atque utramque radicem, et Air s. Aur et Pata, in multis nominibus propriis reperiri vel nono post Chr. n. saeculo observat Mone (Anzeig. s. Kunde deutsch. Vorzeit IV. p. 480). I. de Hammer. in Annall. Viennenss. IX. p. 39, notante Cr., statuit, adhuc in lingua Tartarica Er significare virum. De quibus omnibus equidem haud decernam: id unum afferam, quod Oppert (in Athenaeo Francic. 1854 nr. 42. p. 992) testatus est, in fragmentis inscriptionum cuneatarum nomina reperiri Scythica, quibus et oior et pata respon-deant. — In seqq. δύναται codem sensu, quo II, 30. Ad Ελλάδα conf. IV, 78 et de Thermodonte nott. ad IV, 86. II, 104. Ad Thermodontem enim aeque ac Tanain Amazonum sedes a veteribus constitui, post Tzschuck. ad Mel. I, 19 nott. exegg. p. 603 seq. (Vol. III. P. I) bene monet Voelcker: Myth. Geogr. I. p. 209 de Amazonibus, qui nostrâ et patrum memorià disseruerint haud pauci, eos excitans pag. 216 seqq. not. 533. Qui ternas omnino Amazones distingui vult, inter quas primo loco ponit eas, quae ab Herodoto, aliis memorantur Scythicae s. Sauromaticae, quae et ipsae ternis reperiantur locis, ad paludem Maeotidem, ubi Sauromatae habitent, intra Caspium mare ac Pontum Euxinum, ubi Scytharum sedes, ac denique ad Themiscyram, fama ipsa illarum in gentium institutis fundata, quamquam, si ad principem fabulae causam regredi velis, eam e Palladis Minervae sacris repetendam arbitratur, ita ut Amazonibus repraesentetur dea, tanquam Hippia atque Gorgo, Amazonesque inde πατα δύναται δε τὸ οῦνομα τοῦτο κατὰ Ελλάδα γλώσσαν

omnibus iis reperiantur locis, qui Minervae cultu insigniores perhibeantur, in Libya, Argolide, Boeotia, Attica. Tu conf. nott. ad IV, 188 et C. O. Mueller. Orchomen. p. 357. Alii Amazonum vestigia adhuc reperiri putaverunt apud Caucasi gentes quasdam, Tscherkessen vulgo vocant, ubi virgines nobiles, non aliter atque iuvenes, armis instructae proeliis intersunt fortesque ac bellicosas se praebent (cf. Dubois de Montpéreux Voyage au Caucase. IV. p. 358): ex quo virginum more num tota Amazonum fabula repeti possit, aeque dubito, ac si quis omnia, quae de Amazonibus feruntur, ad mythologiam rejecto omni historiae fundamento referre velit, uti fecit, ne alios afferam, Guhl in Ephesiacc. p. 132, cui adsentitur Grote: History of Greece I. p. 191 (p. 198 vers. germ. Fischer), itemque Kolster in: Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. XIII. p. 60. Sed longum sane est neque cum nostro instituto conveniens, pluribus de hac fabula, quae quam late pateat, nemo nescit, disserere eiusque rationes reconditiores accuratius exponere, quas cruere studuit Creuzer in Symbol, II. p. 573 seqq. 671 seqq. ed. tert., qui toti fabulae subesse censuit ritus quosdam sacros gentium per Asiam bellicosarum ad sidera simul ac praesertim lunam spectantes, ut Amazones, in quibus viraginis vis ac notio potissimum eminuit, eundem fere locum hoc in cultu bellicoso obtinuisse perhibeantur, quem Hierodulae s. sacrae dearum ministrae in aliorum numinum per Asiam cultu. Sed haec longius persequi a nostro consilio, ut diximus, alienum. Nec magis vacat in ipsum Amazonum inquirere nomen, de quo nuper mira quaedam protulit G. Muys: Griechenland u. der Orient pag. 11 seq. Alios, qui de hoc nomine quaesiverunt, excitavit Creuzer l. l. pag. 574. Qui idem nunc haec addit: "Stanislaus Siestrrencewicz de Bohusz in libro inscripto: Recherches historiques

sur l'origine des Sarmates, des Esclavons, des Slaves. Petropoli 1812. Amazonum originem sic explicat. Duos principes Scytharum ex Bactriana deduxisse coloniam in Cappadociam, Medorum coloniam. Illos colonos Bactrianos duxisse Cappadocum virgines in matrimonium protulisseque sui imperii terminos, sed postea expulsos esse utpote rapaces et feroces. Quo facto ipsorum viduas in agmina coiisse et suam patrian esse tutatas easque dictas esse Medorum sermone Samezony sive Muzinas, unde fluxerit nomen Amazona." ldem Cr. praeteres conferri vult Inghirami Monumenti Etruschi Rag. Vl de' Bronzi Etrusch. pag. 21 seqq. cap. II Osservazioni sul mito delle Amazoni. Nos addimus Hippocrat. De aër., aq. et locc. \$.00 ibique Coraëm pag. 264 seqq. Т.Ц quo loco etiam usus sum in iis, que de Amazonibus disserui in Pauly: Realencyclop. I. p. 394 seqq. De quibus quaecunque tradita invesiuntur a veteribus, accurate collegit ac secundum temporum rationes bene disposita exhibuit Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. p. 379-393 et in: Denkschrift. d. Münch. Akad. Vol. XXIV (Class. Philel. V, 1) p. 50 seqq., cui add. quae disputarunt de Amazonum gente Guigniaut Religg. de l'Antiquité Il. 3. pag. 979 seqq., Preller. Grisch. Mytholog. II. p. 59 seqq. Peculiari libro de Amazonibus disputavit Nagel (Geschichte d. Amazonen. Stuttgart 1838); quem si sequimur (cf. p. 43), ex India repetendae erunt has virigines bellicosae, tot fabulis celebratae; de Sinae Amazonibus quas feruntur, exposuit De Paravey: Dissertation sur les Amazones, dont le souvenir est conservé en Chine etc. (Annales de philosophie chretienne Paris 1840). Et conf. quoque Bergmann: Les Amazones dans l'histoire et dans la fable. Strasbourg 1853. Alii hanc de Amazonibus fabulam tractarunt, respectu habito potissimum operum artis, ad quam mature haec fabula est traducta: vid. Apατόνοι · Οἰὸς γὰς καλέουσι τὸν ἄνδςα, τὸ δὲ Πατὰ κτείτοτε λόγος, τοὺς Ἑλληνας νικήσαντας τῆ ἐπλ Θερμώμάχη ἀποπλέειν ἄγοντας τρισὶ πλοίοισι τῶν 'Αμαζόνων ἐδυνέατο ζωγρῆσαι, τὰς δὲ ἐν τῷ πελάγει ἐπιθεμένας ἐκτοὺς ἄνδςας. πλοῖα δὲ οὐ γινώσκειν αὐτὰς, οὐδὲ πηδαχρᾶσθαι οὐδὲ Ιστίοισι οὐδὲ εἰρεσίη · ἀλλ ' ἐπεὶ ἐξέκοψαν ἔνδρας, ἐφέροντο κατὰ κῦμα καὶ ἄνεμον · καὶ ἀπικνέον ῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος ἐπὶ Κρημνούς. οἱ δὲ Κρημνοὶ ῆς τῆς Σκυθέων τῶν ἐλευθέρων. ἐνθαῦτα ἀποβᾶσαι ἀπὸ τλοίων αὶ 'Αμαζόνες ὁδοιπόρεον ἐς τὴν οἰκεομένην. ἐντυκ δὲ πρώτω Ιπποφορβίω τοῦτο διήρπασαν · καὶ ἐπὶ τούτων

e ad: Clarac Musée de sculantiq. P. II. T. II. p. 1167 Goettling. Comment. de Amas, inprimis de Amazone l'olyen. 1849, O. Jahn in: Bel. k. sächs. Akad. d. Wiss. zu g 1850. I. p.32 seqq., Lebas.: sents d'Antiq. fig. p. 12 seqq., Rochette, Achilleid. (Monum.) pag. 106, Dubois: Voyage du Caucase T. V. p. 176

λόγος τοὺς Έλληνας νική-; τη έπι Θερμώδοντι μάχη (84) Haec verba satis mihi ere videntur, Herodotum hîc le re Graecorum fabulis iam ate celebrata et cognita (quapugna illa ad Thermodontem ssa ipsis poëtarum carminiornata), neque vero ea omnia li, ut pro veris habeantur atsins Herodoti fide probatis. stum de Amazonibus tradenangit Arrian. Exped. Alex. 3. Incursionem, quae ab Amas inde ex Thermodonte in Atfacta ferebatur, Noster pari commemorat IX, 27.

ique codd. exhibent, excepto tino et Aldina, in quibus η θυ. Equidem cum Dindorfio et co dedi έδυνέατο, Bredoviums p. 289, qui temporale augnin hoc verbo ferri posse repat. Dietsch. retinuit η δυνέατο quod idem revocavi ODOT. II.

IV, 185, ubi codd. quidem ήδυνίατο. Verba έν τῷ πελάγει de alto mari equidem intellexerim, ut 1, 24; elρεσίη de remigio intelligendum, ut I, 203. Pro vulg. χρησθαι cum recentt. edd. scripsi χοᾶσθαι; vid. Bredov. p. 380. ἐκκόπτειν, exscindere, e medio tollere, de gentibus seque ac de singulis hominibus dicitur; cf. Thesaur. ling. Graec. III. p. 454 ed. Dindorf. Noster proprio sensu dixit IV, 97: ἐκκοπτειν δένσομαν - έφέρονιο subito Noster in directam transiit orationem, ut IV, 137, ubi vid. nott. De Cremnis vid. nott. ad IV, 20. Voelckero Myth. Geogr. I. pag. 177 auctore hi Scythae li-beri ad Cremnos iidem sunt atque regii, qui reliquos pro servis habent (IV, 20) et intra fossam (IV, 28) habitant perque glaciem ad Sindos traiciunt. — Scripsi cum Schweigh et Gaisf. ɛlol yŋs τῆς Σκυθέων Florentini codicis auctoritate. Vulgo είσὶ τῆς γῆς τῶν Σκυθέων. Verba: οδοιπόρεον ές την οίκεομένην significant: pedibus proficisci coeperunt in terram (non desertam, sed) habitatam, ut per hanc patriam reviserent. Cf. IV, 116. Scripsi όδοιπόρεον pro vulg. ώδοιπό-QEOV, quod Dindorf. et Dietsch. retinuerunt. Tu vid. Bredov. p. 318 et cf. Herod. IV, 116.

ini τούτων] scil. των εππων, cf. Kuehner Gr. Gr. §. 414, 4. Spectat enim ad επποφορείω, quo grex equorum significatur, ut in Xenophont. 111 Ιππαζόμεναι έλητζοντο τὰ τῶν Σκυθέων. Οι δὲ Σκύθαι οὐκ είγον συμβαλέσθαι τὸ πρηγμα ούτε γὰρ φωνην ούτε έσθητα ούτε τὸ έθνος ενίνωσκον, άλλ' εν θωύματι ήσαν, οκόθεν έλθοιεν. έδόκεον δ' αὐτὰς είναι ἄνδρας τὴν αὐτὴν ἡλικίη ἔχοντας, μάχην τε δη πρός αὐτὰς ἐποιεῦντο· ἐκ δὲ τῆς μάχης των νεκρων έκρατησαν οι Σκύθαι, και ουτω έγνωσαν έούσα νυναϊκας. βουλευομένοισι ών αὐτοῖσι έδοξε κτείνειν μεν οὐδεκ τρόπω έτι αὐτὰς, έωυτῶν δὲ τοὺς νεωτάτους ἀποπέμψαι ές αὐτας, πλήθος είκασαντας, όσαι περ έκετναι ήσαν τούτους δε στρατοπεδεύεσθαι πλησίον έχεινέων καλ ποιέειν, τά περ αν καλ έχειναι ποιέωσι ην δε αύτους διώχωσι, μάχεσθαι μεν κή, ύποφεύγειν δέ έπεὰν δὲ παύσωνται, έλθόντας αὐτοὺς πλησίον στρατοπεδεύεσθαι, ταυτα έβουλεύσαντο οί Σκύθαι, βου-112 λόμενοι έξ αὐτέων πατδας έγγενήσεσθαι. 'Αποπεμφθέντες δε οί νεηνίσχοι εποίευν τὰ έντεταλμένα. ἐπεὶ δὲ ἔμαθον αὐτούς αί 'Αμαζόνες έπ' οὐδεμιῆ δηλήσει ἀπιγμένους, ξων χαίρειν'

Hellen. IV, 6, 6. Cr. addit Porson. ad Homer. Od. XII, 181.

#### CAP. CXI.

συμβαλέσθαι τὸ ποηγμα] "assequi, coniectundo intelligere rem" Cr. Tu vid. nott. ad I, 68. IV, 45. Mox retinui θωύματι pro θώματι, quod Gaisf. induxerat (conf. nott. ad IV, 28), et cum eodem Gaisf. et hoc loco et paulo inferius ησαν pro έσαν. την αυτην ηλικίαν έχοντας equidem interpretor viros eiusdem staturae atque aetatis. Conf. nott. ad III, 16. In seqq. vocem τινάς post μάχης vulgo inscrtam cum Schweigh. et Gaisf. delevi. - Pro είκάσαντας quod cui in mentem venit είκάσανres, co hand opus. De accusativi usu, ubi dativum exspectabas, dixi ad I, 37. Sententia loci est: misisse ad Amazones iuvenes et quidem tot numero, quot illas esse coniicere poterant. Pari modo verbum ελκάζειν infra IV, 132. - Pro ἐκεινέων Dindorf. in Commentat. de dialecto Herodot, pag. XXI scribi vult έπείνων, quod praebet Sancrofti liber. Secutus quoque est Dietsch. Equidem cum Bredov. p. 222 malui vulgatam retinere lectionem. In seqq. ad διώ-

κωσι et παύσωνται (scil. διώκουσα) intellige exervat sc. Amazones; avrove ad invenes Scytharum spectat, quod idem intellige ad peχεσθαι μέν μή, υποφεύγειν δέ, σε ipsa pertinent ad morem bellandi. qui Amazonibus tribuitur, quae a Lysia (Orat. funebr. §. 4) dicuntur πρωται των πάντων έφ' εππους άνα-βάσαι, οίς άνελπίστως δι άπειρίαν των έναντίων ήρουν μέν τους φεύγοντας, απέλειπον δε τους διώτος τας. - In verbis έλθόντας αὐτούς πλησίον Stegero Praef. p. XV in mentem venerat avris pro avrovs. In idem nunc video incidisse Mehlerum in Mnemosyn. V. p. 77. In proxime seqq. βουλόμενοι — έγγενήσεσθαι displicet Cobeto (Mnemosyn. II. p. 228) futuri infinitivus, qui verbum βούλομαι excipit, cui talem infinitivum iungi posse negat, unde pessime depravatum hunc locum habet, quem intactum relinquere equidem satius duxi.

### CAP. CXII.

έπ' ουδεμιζ δηλήσει] Vid. I, 41 ibiq. nott. Recentt. edd. cum Bredov. p. 267 δηλήσι. Ad ίων χαίρειν intellig. αί 'Αμαζόνες. De augmento

εχώρεον δὲ πλησιαιτέρω τὸ στρατόπεδον τῷ στρατοπέδω ἡμέρη ἐκάστη. εἶχον δὲ οὐδὲν οὐδ' οι νεηνίσκοι, ὥσπερ αι Αμαζόνες, εἰ μὴ τὰ ὅπλα και τοὺς ἵππους, ἀλλὰ ζόην ν τὴν αὐτὴν ἐκείνησι, θηρεύοντές τε και ληιζόμενοι. ἐνν δὲ αι Αμαζόνες ἐς τὴν μεσαμβρίην τοιόνδε ἐγίνοντο 113 άδες, κατὰ μίαν τε και δύω, πρόσω δὴ ἀπ' ἀλληλέων, ἐς ερείην ἀποσκιδνάμεναι. μαθόντες δὲ και οι Σκύθαι ἐποίευν ὁ τοῦτο καί τις μουνωθεισέων τινι αὐτέων ἐνεχρίμπτετο, ἡ Αμαζών οὐκ ἀπωθέετο, ἀλλὰ περιείδε χρήσασθαι. και

to in ξων vid. Bredov. p. 302. I dicendi formulam ξάν χαίnissum facere), in Platone, aliis na obviam, attigit Valcken,
, 41. Cf. VI, 23. In seqq. ξπ. 
γαίστη valet in unumquemque quotidie, ut II, 168, ubi cf. nott.
r. Ili. VIII, 529 ξπ. νυπ., nodd. Hesiod. Opp. 43. 102.

# CAP. CXIII.

pleur δὲ αί ᾿Αμαζόνες ἐς τὴν βρίην τοιόνδε] Voces ἐς τὴν βρίην vulgo vertunt: sub me.. Malim equidem intelligere ositionem ἐς εο sensu, quo I, πέμπτον μῆνα συλλέγεσθαι r dixit. indeque reddere: auf l. Sic Noster IV, 113: ἐς τῆν χίην.

τραφείην] Glossa Herodotea: εια ησυχία και απόπατος. s I. pag. 895: ετμαρέη άπόπαρά Ηροδότφ. Tu vid. nott. 35, ubi pro ευμαρέη exhibere am ευμαρείη, quod unum ven Herodoto habet Bredov. p. **loc** loco vulgo εὐμαρίην. Ad cationem vocis add. Theochalos: Vocabulaire Françaisis, Grec moderne et Grec an-Monach. 1834) p. 123, ubi haec mr: ,,ές ετμαρίην σκιδνάμε-λέγει ο Ηρόδοτος περί των νουν, σημαίνων, ὅτι ἐσκορπίψπάγουσαι είς την άνάπαυηγουν ζητούσαι τόπον έπιτήείς πένωσιν της ποιλίας. ante μίαν cum Gaisf. et Matth. ro μίην, et in seqq. τινὶ αὐτέων pro αὐτέων τινι, quod retinui Matth.

ένεχοίμπτετο] i. e. se admovit, accessit, Veneris sc. fruendae causa. De equo ad equam admisso idem verbum III, 85 et apud Aelian. N. A. IV, 7, quod hic ad hominem translatum est non aliter atque συγχρωτίζεσθαι, έρείδειν, ut notat Valcken., qui in hoc loco omnino Theocriteum quid inesse iudicat, nativam simplicitatem et elegantiam in hac Herodoti narratione iusta laude afficiens. Haud discolor, monente Cr., locus Philonis de Mundi opificio pag. 104 Pfeiff. έπει δε έπλάσθη γυνή, θεασάμενος άδελφον είδος καί συγγενή μοοφήν ένησμένισε τη θέα καί προσιών ήσπάζετο. Ή δε ούδεν έκείνου προσβλέπουσα ζώον έμφερέστερον έαυτη γάννυταί τε καὶ άντιπροσφθέγγεται μετ' αίδούς. Haud absimilem colorem habet locus Platonis in Convivio p. 192, A. Steph. p. 407 Bekker., multorum ille mentionibus imitationibusque frequentatus. Ut ad Herodotum redeam, Herod. Vit. Homer. 30: έγχρίμπτεται γυναιξί δυούσαις. Zona-rae verba p. 610 έγχρίψαι έμπεσείν, παραπολαύσαι παρ ' Ηροδότο huc referri vult doctissimus editor. De huins verbi forma et significatione conf. nott. ad II, 60. De infinitivo, qui verbo περιείδε hîc additur, conf. I, 191. 24. II, 64 ibique nott., et de genitivo, qui additur verbo συνιέναι in locutione συνίεσαν άλλήλων, quae eadem reperitur IV, 114, vid. nott. ad I, 47. — Ipsum verbum χρήσασθαι de re Venerea similem in modum apud Demosth. adv. Neaer. p. 1367. φωνήσαι μὲν οὐχ εἶχε, οὐ γὰρ συνίεσαν ἀλλήλων, τἢ δὲ χειρὶ ἔφραζε ἐς τὴν ὑστεραίην ἐλθείν ἐς τῶυτὸ χωρίον καὶ ἔτερον ἄγειν, σημαίνουσα δύο γενέσθαι, καὶ αὐτὴ ἐτέρην ἄξειν. ὁ δὲ νεηνίσκος ἐπεὶ ἀπῆλθε, ἔλεξε ταῦτα πρὸς τοὺς λοιπούς τἢ δὲ δευτεραίη ἤλθε ἐς τὸ χωρίον αὐτὸς τε οὖτος καὶ ἔτερον ἦγε, καὶ τὴν ᾿Αμαζόνα εὖρε δευτέρην αὐτὴν ὑπομένουσαν. οἱ δὲ λοιπὸι νεηνίσκοι ὡς ἐπύθοντο ταῦτα, καὶ αὐτοὶ ἐκτιλώσαντο τὰς λοιποὶ νεηνίσκοι ὡς ἐπύθοντο ταῦτα, καὶ αὐτοὶ ἐκτιλώσαντο τὰς λοιπεον ὁμοῦ ، γυναίκα ἔχων ἕκαστος ταύτην, τἢ τὸ πρῶτον συνεμίχθη. τὴν δὲ φωνὴν τὴν μὲν τῶν γυναικῶν οἱ ἄνδρες οἰκ ἐδυνέατο μαθείν, τὴν δὲ τῶν ἀνδρῶν αὶ γυναίκες συνέλαβον. Ἐπεὶ δὲ συνῆκαν ἀλλήλων, ἔλεξαν πρὸς τὰς ᾿Αμαζόνας τάδε οἱ ἄνδρες · Ἡμῖν εἰσὶ μὲν τοκέες, εἰσὶ δὲ κτήσιες. νῦν ὧν μηκίτι πλεῦνα χρόνον ζόην τοιήνδε ἔχωμεν, ἀλλ᾽ ἀπελθόντες ἐς τὸ πλῆθος διαιτώμεθα. γυναίκας δὲ ἔξομεν ὑμέας καὶ οὐδαμὰς

τη δε χειοί έφραζε] i. e. manu significabat, indicabat. Übi fooast idem quod ἐδε/κννε, ut recte notat Wesseling., citans Diodor. III, 18 et Aeschyl. Agamemn. 1070 (1028), ubi Herodotei loci non immemor fuit Blomfield. Ad δύο γενέσθαι (i.e. adfuturas esse) Cr. ob infinitivi aoristi usum confert Wyttenbach. Eclog. p. 42 seq. Mehler in Mnemosyn. V. p. 66 verba σημαίνουσα δύο γενέσθαι insiticia habet, quae ciiciantur. Equidem idoneam causam non perspicio. — In seqq. e plerisque codd. scripsi  $t\hat{\eta}$   $\delta \hat{k}$   $\delta \epsilon v t \epsilon \rho \alpha i \eta$ , ubi vulgo  $t\hat{\eta}$   $\delta \hat{k}$   $v \sigma t \epsilon \rho \alpha i \eta$ , quod revocarunt Dindorf. et Dietsch. Dixit Noster δευτέρη ημέρη ΙΧ, 32. 83. Ad usum pronominis αὐτὸς in verbis δευτέρην αὐτην (ubi nihil mutandum) conf. Hoogeveen. ad Viger. p. 73, ubi h.l. sic interpretatur: ,, Amazonem ipsam cum comite, quam unam secum duxerat, exspectantem; sic ut ipsa esset altera." Add. Diodor. XIX, 17 ibique Wesseling., Wetsten. ad Ep. II Petr. 2, 5, quem Cr. laudat.

καὶ αὐτοὶ ἐκτιλώσαντο τὰς λοιπὰς τῶν ᾿Αμαζόνων] Pervenuste hoc dici monet Valcken. ita interpretans: torvas viragines mansuefactas sibi fecere morigeras, ἐτιθάσσενον, χειορήθεις αὐτοῖς ποιήσαντες. Qui idem

Athen. V. p. 219 F. alia excitavit. Nam xx1λ0vv, cicurare, mansutam reddere, de iuvenibus hie dicitur, qui ad concubitum puellas seduxerint. Wesseling. confert legen xx/λοv (mansuetum, mitem) 'Αφφοδίτης in Pind. Pyth. II, 30 (17), ubi ause vid. Dissenii et Tafelii (p. 539) adnotat., et Schol. Nicandr. Ther. 452.

## CAP. CXIV.

αί γυναίκες συνέλαβον] i. e. virorum linguam uxores comprehenderunt, intellexerunt. Cf. I, 91. II, 49. 56. III, 64. — πτήσιες cum recentt. editoribus dedi pro vulg. zrqσεις, quod recte rejecit Bredovius p. 266. Quam Sancrofti liber inscrit voculam καί ante κτήσιες, uncis inclusit Dietsch; equidem eam cum Dindorfio haud recepi, cum neces-saria minime videatur. Cum eodem Bredov. p. 224 mox dedi codaμάς, quod idem receperunt Bekker, Dietsch et Dindorf pro vulg. ovdaμέας. Cum eodem Bredov. pag. 223 pro υμετέρων scripsi υμετερέων, quod recentt. edd. haud receperant, et (p. 119) enelunge pro nelunge, sed retinui τὰ αὐτὰ, codem Bredovio auctore p. 202 mutandum in τα ύτώ. – διαιτώμεθα est: vitam agamus cum reliquis; conf. I, 120.

. Αι δὲ πρὸς ταῦτα ἔλεξαν τάδε 'Ημεῖς οὐκ ἄν δυναίοἰκέειν μετὰ τῶν ὑμετερέων γυναικῶν · οὐ γὰρ τὰ αὐτὰ
α ἡμῖν τε καὶ ἐκείνησί ἐστι. ἡμεῖς μὲν τοξεύομέν τε καὶ
ιζομεν καὶ ἰππαζόμεθα, ἔργα δὲ γυναικήτα οὐκ ἐμάθομεν ·
ὑμέτεραι γυναϊκες τούτων μὲν οὐδὲν τῶν ἡμεῖς κατελέποιεῦσι, ἔργα δὲ γυναικήτα ἐργάζονται, μένουσαι ἐν τῆσι
ρτι, οὕτ ἐκιὶ θήρην ἰοῦσαι, οὕτε ἄλλη οὐδαμῆ. οὐκ ἄν ὧν
ὑμεθα ἐκείνησι συμφέρεσθαι. 'Αλλ' εἰ βούλεσθε γυναϊκας
ἡμέας, καὶ δοκέειν εἶναι δικαιότατοι, ἐλθύντες παρὰ τοὺς
ς ἀπολάχετε τῶν κτημάτων τὸ μέρος · καὶ ἔπειτα ἐλθόντες
μεν ἐπὶ ἡμέων αὐτέων. 'Επείθοντο καὶ ἐποίησαν ταῦτα 115

ς μέν τοξεύομέν τε και άκονν και ίππαζόμεθα] i. e. nos timur iaculaque emittimus itemvis vehimur. Quae tria et vescriptorum testimoniis et ipsis peribus comprobantur. Quod ππαζεσθαι (ut IV, 110) di-Amazones, a Lysia in Orat. (XXXI) §. 4 eaedem praeαν πρώται των πάντων έφ ς αναβασαι itemque μόναι μέν ιέναι σιδήρω των περί αὐτὰς. cum conveniunt verba Arri-:ped. Alex. VII, 13. §. 2 dicenasones σκευη ανδρών ίππέων ιένας, πλήν γε δη δτι πελέκεις δοράτων έφόρουν και άντι ww πέλτας. Atque de peltis ut n, de quibus nihil Herodotus , securi instructas Amazones it alii quoque scriptores, ut hon in Anab. IV, 4, 16, alii, ab Ukerto in Geogr. Gr. et . III, 2. pag. 393, qui de ar-: vestitu Amazonum plura reveterum testimonia artisque attigit, de quibus vid. supra p. 110 allata. Neque sane opus cos afferre, ab Ukerto p. 392 scitatos, in quibus arcum iate ac sagittas Amazonibus tridemus: unde satis probantur oti verba, qui etiam IX, 49 verba έσακοντίζοντές τε καί

υνσαι ἐν τῆσι ἀμάξησι] "Atdeo velut οἰκουρούσι. Civitairaecarum morem in Scythiam ulit; nam Graecae mulieris

prima virtus habebatur τὸ ἔνδον μένειν και οίκουφείν. Phintis philosopha apud Stobaeum p. 444, 3 [Florileg. LXXIV. §. 61 Γαμικά παραγγέλ-ματα] uxoris ίδια indicahat esse τὸ οίχουρέν και ένδον μένεν, atque ένδον μένειν praeter caeteros huic sexui saepenumero commendavit Euripides; cf. Philo Iud. p. 803 c. et Plutarch. II. p. 142 C." Valcken. De Scytharum more in plaustris vivendi conf. nott. ad IV, 46. 121. Ad έπὶ δήρην ἰουσαι conf. I, 37 et nott. ad III, 14; ad α̃λλη οὐδαμῆ cf. nott. ad I, 1. III, 61. - συμφέρεσθαι valet convenire cum illis, concordes cum il-lis vivere. Conf. IV, 13 ibiq. laudd. - In fine cap. ad verba οἰκέωμεν ἐπὶ ἡμέων αὐτέων (i. e. separatim, seorsim ab aliis, privatim) conf. nott. ad I, 142 et Kuehner Gr. Gr. §. 611. Retinui έπλ, a recentt. edd. mutatum in έπλ, de quo cf. Bredov. p. 205 seq., qui idem p. 245 αὐτέων non mutandum esse (in αὐτῶν) censet; , quamquam enim", ait, a, et viri et feminae verbis istis ἐπ΄ ἡμέων αὐτέων comprehenduntur, tamen quum feminae sint quae loquuntur, ut quarum in voluntate hîc omnia vertebantur, facile patet, quî factum sit, ut femininum genus antehaberetur." Atque eadem de causa él d'ovres, quod ad viros maxime spectat, scripsit Noster masculino genere.

CAP. CXV.
καὶ ἐποίησαν] Haec verba spuria

οί νεηνίσκοι. έπεί τε δε απολαχόντες των κτημάτων το έπιβάλλου ήλθου οπίσω παρά τὰς 'Αμαζόνας, Ελεξαν αί γυναϊκες πρὸς αὐτοὺς τάδε 'Ημέας έγει φόβος τε καὶ δέος, ὅκως χρη οἰκέειτης έν τῷδε τῷ χώρῷ, τοῦτο μεν ὑμέας ἀποστερησάσας πατέρων, τούτο δὲ τὴν γῆν τὴν ὑμετέρην δηλησαμένας πολλά. ἀλλ' ἐπεί τε άξιουτε ήμέας γυναϊκας έχειν, τάδε ποιέετε αμα ήμιν φίρετε, έξαναστέωμεν έκ τῆς γῆς τῆσδε, καὶ περήσαντες Τάναιν 116 ποταμον οικέωμεν. Έπείθοντο και ταύτα οι νεηνίσκοι. διαβάντες δὲ τὸν Τάναιν ὁδοιπόρεον πρὸς ηλιον ἀνίσχοντα τριών μεν ήμερεων ἀπὸ τοῦ Τανάιδος ὁδὸν, τριῶν δε ἀπὸ τῆς λίμνης της Μαιήτιδος πρός βορέην ανεμον. απικόμενοι δε ές τουτον τον χώρον, έν τω νυν κατοίκηνται, οίκησαν τουτον. καί διαίτη από τούτου χρέωνται τη παλαιή των Σαυροματέων αι γυναίκες, καὶ έπὶ θήρην έπὶ ϊππων έκφοιτώσαι αμα τοισι ανδράσι καὶ χωρίς των ανδρών, και ές πόλεμον φοιτώσαι, και στολήν τήν 117 αὐτὴν τοῖσι ἀνδράσι φορέουσαι. Φωνη δὲ οί Σαυρομάται

habet Mehler in Mnemos. V. p. 66 probante Cobeto, qui ἐπίθοντο quoque legi vult.

τὸ ἐπιβάλλον] Cf. nott. ad II, 180 et Fischer. ad Welleri Gr. Gr. III, a. pag. 258 seq. Larcher. citat VII, 23, alia. Attigit, monente Cr., Damm. in Lex. Homeric. pag. 1407, ubi vertit: ,,accepta facultatum parte, quae illis conveniebat." Ad verba φόρος καὶ δέος conf. Ammon. pag. 30 ibiq. Valck. Nam δέος est πολυχρόνιος κακοῦ ὑπόνοια, φόβος ἡ παφαντίκα πτόησις. Afferuntur Herodoti verba cum aliis similibus a Lobeckio ad Sophocl. Aiac. 145. pag. 137, ubi de frequenti parallelismo synonymorum disputat. In fine cap. Φέρετε (agedum) eodem modo, quo IV, 127 coll. I, 11. Plura Hoogeveen. Doctr. Partt. cap. 55. §. 30.

### CAP. CXVI.

καὶ διαίτη ἀπὸ τούτου χρέωνται] ἀπὸ τούτου hic accipio: ab hoc indetempore. Herodotum hoc loco haud clare locutum esse putat Hansen (Osteuropa p. 101); unde quaerit, num Σαυροματέων falso scriptum sit pro Ίμαζόνων. Ατ Σαυροματέων

sanum esse ipra Herodoti sententia declarat dicentis, feminas (Amazones), ex quo tempore cum viris novas in sedes cesserint, assumpsisse priscum Sauromatarum morem vivendi. De Sauromatarum sedibus conf. nott. ad IV, 21. — In seqq. pro κατοίκηνται Dindorf. scripsit κατοικέαται, pro οίκη σαν (in quo semper augmentum negligi observat Bredov. p. 311) Naber in Mnemosyn. IV. p. 5 legi mavult of x toar, cum sermo de iis sit, qui in alium locum contendunt, sedes quaesituri et condituri; indeque idem quoque restitui vust IV, 179 et I, I. Quibus locis equidem malim a Bredovio stare, qui p. 74 recte ostendisse mihi videtur, neque IV, 179 (ubi oluņeau intransitiva notione accipiendum) nec nostro loco alteroque I, 1 mutandum quidquam videri, cum oluñsa: notionem occupandi terras omnino habeat, ubi non claris verbis de colonis deducendis agatur.

nal έπὶ δήρην έπὶ Γππων έπρωτ τῶσαι] ἐπὶ δήρην eodem modo, quo IV, 114. Eadem, teste Wesselingio, tradit Hippocrat. De aër., aq. et loce. pag. 290 [§. 94 Cor.] coll. Platon. De legg. VII. pag. 805 A. υσι Σκυθική, σολοικίζοντες αὐτή ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου, ἐπεὶ οὐ τὸς ἐξέμαθον αὐτὴν αἱ ᾿Αμαζόνες. Τὰ περὶ γάμων δὲ ώδέ ἀπέεται οὐ γαμέεται παρθένος οὐδεμία, πρὶν ἄν τῶν ἰων ἄνδρα ἀποκτείνη. αἱ δὲ τινες αὐτέων καὶ τελευτῶσι κὶ πρὶν γήμασθαι, οὐ δυνάμεναι τὸν νόμον ἐκπλῆσαι. Επὶ τούτων ὧν τῶν καταλεχθέντων ἐθνέων τοὺς βασι-118 ἐλισμένους ἀπικόμενοι τῶν Σκυθέων οἱ ἄγγελοι ἔλεγον ὑσκοντες, ὡς ὁ Πέρσης, ἐπειδή οἱ τὰ ἐν τῆ ἡπείρφ τῆ πάντα κατέστραπται, γέφυραν ζεύξας ἐπὶ τῷ αὐχένι τοῦ ὑρου διαβέβηκε ἐς τήνδε τὴν ἤπειρον, διαβὰς δὲ καὶ τρεψάμενος Θρήϊκας γεφυροῖ ποταμὸν Ἦστρον, βουλόμετὶ τάδε πάντα ὑπ᾽ ἐωυτῷ ποιήσασθαι. Ἡμεῖς ὧν μηδενὶ κὰν τοῦ μέσου κατήμενοι περιῖδητε ἡμέας διαφθαρέντας,

### CAP. CXVII.

[ovsi] Vid. nott. ad II, 42. proxime sequentia σολοικίavrn valent: soloece, i. e. vim (linguam) loquentes, ed utenonf. Baguet ad Chrysippi n. pag. 135. Ad ea, quae mox tiis Sauromatarum referuntur, ling. apte attulit verba Niconascen. apud Stobaeum Serm. 41. (T. II. p. 224 ed. Gaisf.) prometie scribentie: παρθέε ου πρότερον συνοικίζουσι γάμον πρίν αν πολέμιον ανrelyn. Atque Hippocrat. De q. et locc. §. 89 T. I. p. 84 ed. e Sarmatarum feminis, quae rehantur, arcum tractent puque cum hostibus enarrans, ubiicit: ούκ άποπαρθενεύον-, μέχοις αν των πολεμίων : αποκτείνωσι, ubi Coraës Adp. 262 (T. II), quo Hippocraım Herodoto conciliet, coniiέχοις αν ανδρα πολεμίων elemot, simulque Diodorum II, 52. 53 excitat de Amazonimile quid enarrantem. Neque us aliena sunt, quae apud Herodotum IV, 64. 66 memoproduntur. Propius huc spe-, quae Mela I, 19. §. 130 seq. de Ixamatis eadem, quae Hip-tes de Sarmatis, ubi haec quoegimus: ,,nubunt tamen; verum ut nubiles habeantur, non in actate modus est. Nisi quae hostem interemère, virgines manent." Add. III, 4 fin., ubi haec ipsa de Sarmatis refort Mela. — ἐξέμαθον paulo fortius, opinor, dictum atque ἔμαθον. Cf. I, 107. 124. IX, 7. 11. — ονδεμία cum Gaisf. et Matth. dedi pro ονδεμίη. In verbis continuo sequentibus post ἄνδρα Mehler in Mnemosyn. V. p. 72 inseri vult ἔνα, quo mihi quidem minime opus videtur. Ad structuram πρὶν ᾶν — ἀποκτείνη conf. nott. ad I, 19.

# CAP. CXVIII.

τὰ ἐν τῷ ἡπείρω τῷ ἐτέρῃ] Asiam intelligit, alteram orbis terrarum partem, quam Noster statuit. Conf. nott. ad II, 16. Paulo ante scripsi βασιλέας pro βασιλῆας. — Ad verba γέφυραν ζεύξας conf. nott. ad III, 131, ad verba ἐπὶ τῷ αὐχένι τοῦ Βοσπόρου cf. nott. ad IV, 85 et ad locutionem ἐπὶ ἐωυτῷ ποιήσασθαι I, 201. III, 45 ibiq. citt. In fin. cap. ἔχειν ὑπὶ ἑωυτῷ.

έκ τοῦ μέσου κατήμενοι] ,,κατήσθαι ε. εξεσθαι έκ τοῦ μέσου do illis, qui rei se non miscent et ex eius medio quasi oliosi sedent, Herodolea sunt."

Wesseling. ad VIII, 22. Tu vid.

III, 83 ibique nott. coll. IV, 97. —

Mox scripsi cum recentt. edd. τῶυτὸ νοήσαντες pro τῶυτὸ νομίσαντες,

αλλὰ τώυτὸ νοήσαντες ἀντιάζωμεν τὸν ἐπιοντω. οὐκ ὧν ποιήσετε ταῦτα; ἡμεὶς μὲν πιεζόμενοι ἢ ἐκλείψομεν τὴν χώρην, ἢ μένοντες ὁμολογίη χρησόμεθα. τί γὰρ πάθωμεν, μὴ βουλομέ- νου ὑμέων τιμωρέειν; Ύμιν δὲ οὐδὲν ἐπὶ τούτῳ ἔσται ἐλαφρότερον. ἢκει γὰρ ὁ Πέρσης οὐδέν τι μᾶλλον ἐπ' ἡμέας ἢ οὐ κὰ ἐπὶ ὑμέας οὐδέ οἱ καταχρήσει ἡμέας καταστρεψαμένῳ ὑμέων ἀπέχεσθαι. μέγα δὲ ὑμῖν λόγων τῶνδε μαρτύριον ἐρέομεν εἰ γὰρ ἐπ' ἡμέας μούνους ἐστρατηλάτες ὁ Πέρσης, τίσασθαι τῆς πρόσθε δουλοσύνης βουλόμενος, χρῆν αὐτὸν πάντων τῶν ἄλ-

quod Matth. retinuit. Cf. I, 59 τώντο φρονήσαντες. Quod dedit Dindorf. νώσαντες pro νοήσαντες, idem dare nolui; conf. I, 104. 48. Pertinent hace ad ea, in quibus Herodotum ipsum variasse recte censuit Bredov. p. 196.

άντιάζομεν τὸν ἐπιόντα] τὸν ἐπι όντα Noster sic dixit VII, 139. 157. 177, vid. Naber in Mnemosyn. IV. p. 28. De structura verbi ἀντιάζειν cum quarto casu cf. II, 141 ibique nott. IV, 80. 121 et Lobeck. ad Aiac. p. 351. Ad verba seqq οὐκ ὧν ποιήσετε ταῦτα conf. Kuehner Gr. Gr. 8.720, 3, qui haec sic exponit: ὑμῶν οῦν μὴ ποιούντων ταῦτα ἡμεἰς μὲν ἢ ἐκλείψομεν κ. τ. λ. Ad verba τί γὰο πάθωμεν (quid enim agamus) multa attulit similia Blomfield. in Glossar. ad Λeschyli Pers. 909.

Τμιν δε ούδεν έπι τούτω έσται έλαφρότερον At non ideireo melius vobiscum agetur. Ita reddidit Schweighaenserus, recte opinor accipiens illud έπὶ τουτω, cuius loco Sancrofti liber et Florentinus έπὶ τοῦτο exhibent. Neque enim inl routo ad comparativum referri indeque pro τούrov accipi poterit, ut Matthiae existimat Gr. Gr. § 455, 3 et Kuehner Gr. Gr. §. 588 not. 2. Quod cum bene sensisset Fuhr in: Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Suppl. V. p. 63, maluit tamen reddere praeterea; sed praestat reddere propterea, quod scil. nullum nobis praebuistis auxilium. Ad significationem vocis έλαφρότερον vid VII, 38 coll. I, 117. -Quae sequintur verba: ηκει γάο ο Πέρσης ούδεν τι μαλλον έπ' ήμέας η ου και έπι υμέας valent : venit enim

Persa non magis contra nos quam etiam contra vos: in quibus particulam negativam in altero orationis membro adiectam invenimus aeque ae V, 94. VII, 16: quos locos iam Schweighaeuserus attulit, qui praeterea laudavit Gregor. Corinth. de dialect. Attic. §. 44 ibique Koen. et Schaefer. Postea hunc Graecorum usum tractavit Lobeck. ad Sophoel. Aiac. 1237. pag. 462, qui Herodotei loci sensum sic explicuit: ,,non fee, ut Persa nos aggredi malit quam vos non aggredi."— Ad verba: ovidio i carazonos ef. nott. ad I, 164 et Lobeck. ad Phrynich. p. 751.

τίσασθαι της πρόσθε δουλοσένης βουλόμενος] De genitivi structurs conf. nott. ad III, 145 et Homer. Ili. III, 366. Odyss. III, 206. - Ad argumentum ipsum conf. supra I, 103. ill. Eodem modo Alexandium ait Ritter, Erdk. II. p. 839 Persas esse aggressum, ut iniurias olim a Dario illatas Buddhae sectatoribus ad Volgam habitantibus ulcisceretur. Propius huc spectant, quae Dahlmann. Herod. p. 160 seq. protulit, veram belli causam non ultionem fuisse ratus, sed gloriae comparandae regnique augendi studium. Tu vid. nott. ad IV, 1. Neque vero quaecunque de expeditione a Dario suscepta hîc narrantur (qualia sc. Herodotus ab aliis accepisse fandoque audivisse putandus est), ea prorsus vera esse idem contendit. De quare singulis deinceps videbimus locis, ut quid de Herodoti fide omnino statuendum sit, apparent. — Ad 707" conf nott. ad I, 40 ob ellipsin voculae av. — Ad verba nal av fönlov

ἐπεχόμενον οῦτω ιέναι ἐπὶ τὴν ἡμετέρην καὶ αν ἐδήλου , ώς έπι Σκύθας έλαύνει και ούκ έπι τους άλλους, νυν δε τε τάχιστα διέβη τήνδε την ηπειρον, τούς αίει έμποδών εένους ήμερούται πάντας τούς τε δη άλλους έχει ύπ' έωυρήτας και δη και τους ημίν εόντας πλησιογώρους Γέτας. α Σκυθέων επαγγελλομένων εβουλεύοντο οί βασιλέες οί119 ιών έθνέων ηκουτες καί σφεων έσχίσθησαν αί γνώμαι. ι γάρ Γελωνός και ὁ Βουδίνος και ὁ Σαυρομάτης, κατά ο γενόμενοι, υπεδέκοντο Σκύθησι τιμωρήσειν ο δε Αγάος και Νευρός και Ανδροφάγος, και οι των Μελαγγλαίνων αύρων τάδε Σκύθησι ύπεκρίναντο. Εί μέν μη ύμεζς ξατε ότερον άδικήσαντες Πέρσας και άρξαντες πολέμου, τούδεόμενοι, των νυν δέεσθε, λέγειν τε αν έφαίνεσθε ήμιν , καὶ ἡμεῖς ὑπακούσαντες τωυτὸ αν ὑμῖν ἐπρήσσομεν. νῦν sets τε ές την έκείνων έσβαλόντες γην ανευ ημέων έπεκρα-Περσέων, οσον χρόνον ύμιν ο θεός παρεδίδου και έκει-

sique eo declarasset omnibus)
Sintenis in Jahrbb. f. Philol.
sdag. XVI. p. 158 et G. HerDe partic. av I, 2. p. 7 et
p. 194, ubi simul monuit de
tla xai, quae non simpliciter
pula, sed maiorem quandam
bet affirmandi, ut reddi fere
re vera.

η τήνδε τὴν ἦπειρον] Eurotelligit, alteram orbis terratem. Qui simplicem verbo de adiecit accusativum, is suripsit: διαβέβηκε ἐς τήνδε εειρον, coll. V, 12. VIII, 62, 20, ubi ex uno Sancrofti litepositio, quae vulgo abest, addita est. — Ad sequentia τοὺς αἰεὶ ἐμποδών κ. τ. λ. cf. s. v. ἐμποδών Ι. p. 728 et κ. I, 80 ibique nott. Ad verμεροῦται (pacot, sibi sublicit) l. laudat Herod. V, 2. Philon. s. I. p. 606 D. Aeschyl. Eu. 4. De Getis vid. IV, 93 seqq.

### CAP. CXIX.

τα — ἐπαγγελλομένων] Scyκ exponentibus et quasi postu-, ut IV, 200. VII, 1. VIII, 30

coll. II, 121. §. 6. Apud Suidam I. pag. 782 έπαγγέλλεται παρακαλεί, άξιοι ούτως παρ Ηροδότω, ubi haud scio an respexerit locos, qua-les sunt III, 142. V, 98. Mox cum Gaisf. edidi βασιλέες et ante Γελωròs ex uno Florentino alteroque Parisino libro cum Dindorfio aliisque recepi γαο, quod omisit Dietsch. Est vero ο Γελωνός Gelonorum rex, ut I, 2 o Kolyos, ne plura. Attigit Dorvill. ad Chariton. pag. 573. κατά τώυτο γενόμενοι h. l. valet: quum in eadem essent sententia, ut recte exponit Schweighaeuser. in Lexic. Herodot. II. p. 8. In seqq. υποδέκεσθαι valet in se recipere, promittere, ut I, 24. III, 69. 138. IV, 133 fin. Ad fars, quae est imperfecti forma verbi είναι, cf. Herod. V, 92. §. 1 et Bredov. p. 405. Μοχ δεόμενοι, τῶν νῦν δέεσ θε Noster dixit eum in modum, quo supra Ι, 91 είπε τὰ είπε, ubi conf. nott.

οσον χρόνον — παρεδίδον] i. e. quamdiu deus vobis permittebat s. concedebat. Ad verbum παραδιδόναι conf. V, 67. VI, 103. VI, 18. IX, 78, quae Schweigh. in Lex. Herod. attulit. Plura exhibet Strange in Jahrlb. f. Philolog. u. Paedagog.

Suppl. IV. p. 341 seq.

νοι, έπει σφεας ώυτος θεός έγειρει, την όμοιην ύμιν αποδιδούσι. ήμεις δε ούτε τι τότε ήδικήσαμεν τους ανδρας τούτους ούδεν, ούτε νῦν πρότεροι πειρησόμεθα αδικέειν. "Ην μέντοι ἐπίη καὶ ἐπὶ τὴν ἡμετέρην ἄρξη τε ἀδικέων, καὶ ἡμεις οὐ πει-

τὴν ὁμο/ην ὑμῶν ἀποδιδοῦσι] i. e. par pari referunt, paria vobis reddunt. Ad locutionem τὴν ὁμο(ην conf. VI, 21 et Schaefer. ad Lambert. Bos. De ellipss. p. 42. In proxime seqq. cum recentt. edd. retinui δὲ post ἡμεῖς, quamvis illa vocula pluribus a libris absit. Verbo πειρησόμεθα h. l. additus est infinitivus, ut V, 85. VI, 138. VIII, 100. 109. IX, 33. De participio addito vid. nott. ad I, 77.

"Ην μέντοι έπίη — αδικέων] i. e. si tamen hostis nostram quoque terram invaserit iniuriarumque initium fecerit. Ex antecedentt. suppl. ο Πέρσης s. ο Δαρείος. άδικέων participum est; aliis locis genitivum in hac locutione invenias άδίκων, de quo conf. Sturz. in Lex. Xenoph. IV. p. 541 nr. 3 et Herod. IV, 1. - In seqq. retinui vulgatam: καὶ ἡμεὶς οὐ πεισόμεθα, i. e. nos quoque (hanc invasionem) non tolerabimus s. sinemus. Sic quoque reddidit Valla eundemque in modum accipi vult Matthiae in Ien. Litt. Zeit. 1828. nr. 169. p. 390, recteque inde sic quoque exhibuerunt Dindorf. et Dietsch., cum profecto intelligi nequeat, cur πάσχειν eam significationem, qua valet tolerure aliquid, pati, sinere aliquid, hoc loco retinere non possit: quod qui negavit Eltz (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag, Suppl. IX. p. 135), is verbis ου πεισόμεθα substitui vult of έποισόμεθα, contra eum proficiscamur, vel of έπεισόμεθα, ductus lectione cod. Sancrofti ova οἰσόμεθα, quam recipere iam noluit Wesseling. in Dissert. Herod. IX. p. 125, quamquam ipsi displicuerat vulgata οὐ πεισόμεθα. Valcken. coniecerat: σφε τισόμεθα, probante Larchero. Schweighaeuser. de suo dederat on παισόμεθα, ne nos quidem otiosi sedebimus, citans I, 83. IX, 82. At mox eum poenituit. Gaisfordio in mentem venerat oux πησόμεθα, Stegero (Praef. pag. XV) ου κατακεισόμεθα, cum κατακείσθαι dicantur, qui otiosi sint, ap. Xenoph. Anab. III, 1, 14. Et saue, si quid omnino mutandus, pro ov πεισόμεθα vel ova οίσομεθα melius legi ου πεισόμεθα (,, мон ne resterons pas dans l'inaction"), monet Letronne Journ. d. Sav. 1817, p. 90 (coll. Doederlein Lat. Synonym. p. 263), quamqum nihil prorsu novandum esse rectissime idem statuere videtur, afferens Demosthenis locum ex orat, contra Timocrat. p. 746, 23 Reisk., ubi plane eodem modo ου πείσομαι (, je n' obéirai pat, je ne céderai pas**, je ne me soumettra** pas, je m'y opposerai); ita ut in Herodoteo loco ου πείσομαι idem fere valeat atque έναντιωθησόμεθα vel μαχεσόμεθα (ut v. apud Xenoph. Cyrop. VII, 4, 1 et VII, 4, 3). Quare Herodoti locum sic Gallice interpretatur: "Si l'ennemi s' avance contre notre territoire, s'il commence les hostilités, et nous aussi, nous lui resisterons." Rectissime, mes quidem ex sententis. Hoeger. in Actt. philoll. Monacc. III, 4. pag. 490 seqq. hunc locum ita constituere vult, ut pro και ήμεις ου πεισόμεθα legatur: καὶ ημείς άπωσόμε θα (sc. αντόν): et nos repellere (eum) conabimur; erui quoque posse auv verus da, et ipsum Herodoteum, nisi id paulo longius a vulgatae lectionis vestigiis abesse videretur. Illud απωσόμεθα commendat quoque Abicht (Philolog. X. p. 710) ac dedit Negris, qui corruptum esse putat ex hoc: ov xeisostðα. C. Fr. Hermannus in literis ad me datis pro ού πεισόμεθα ab Herodoto scriptum esse coniecerat oux expecμεθα, ut VII, 161 έπησομεν a verbo έπιέναι. Quo propius opinor ad verum accedet ου περιοψόμεθα, quod proposuerunt et Bekker et Cobet Varr. Lectt.p. 284, quodque ipsum in mente habuisse videtur Hansen (Osteuropa p. 128), cum facile emendari posse diceret: ου π[ερι]εισόμεθα, conferens IV, 113 (περιείδε χράσθαι)

α. μέχρι δε τοῦτο ίδωμεν, μενέομεν παρ' ήμιν αὐτοισι.
γὰρ δοκέομεν οὐκ ἐπ' ήμέας Πέρσας, ἀλλ' ἐπὶ τοὺς αἰτῆς ἀδικίης γενομένους.

Ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἐπύθοντο οι Σκύθαι, ἐβουλεύ-120 ἰθυμαχίην μὲν μηδεμίαν ποιέεσθαι ἐκ τοῦ ἐμφανέος, ὅτι ι οὐτοί γε σύμμαχοι οὐ προσεγίνοντο, ὑπεξιόντες δὲ καὶ λαύνοντες τὰ φρέατα, τὰ παρεξίοιεν αὐτοί, καὶ τὰς κρήυγχοῦν, τὴν ποίην τε ἐκ τῆς γῆς ἐκτρίβειν, διχοῦ σφέας ντες. καὶ πρὸς μὲν τὴν μίαν τῶν μοιρέων, τῆς ἐβασίλευε κασις, προσχωρέειν Σαυρομάτας τούτους μὲν δὴ ὑπά-

puod vero ab alio propositum nai ἡμεῖς οἱ ἐποισομεθα, ,so auch wir an ihn," id displicere pra diximus, quare missis varorum doctorum coniecturis sata lectione et in ea, quam roposuisententia, mihi persilacet. — Ad verba μέχοι δὲ ἔδωμεν vix opus monere de la μέχοι, quae coniunctionis sampsit, ut supra IV, 4 et in hont. Hist. Gr. I, 1, 3, quamapud Atticos hoc rarius fieri observat Kuehner Gr. Gr. §. l. De vocula αν non addita, 31. IV, 196.

#### CAP. CXX.

**λεύοντο ίθ**υμαχίην] Vox ίθυsupra IV, 102. βουλεύεσθαι bet notionem deliberandi inet hac ex communi consultaliquid constituendi, ut I, 133 e locis a Bredov. p. 25 indi-Mox scripsi cum Gaisf. et μηδεμίαν pro μηδεμίην et inferius μίαν, μία pro μίην, id locutionem έκ τοῦ έμφαonf. III, 150. In seqq. cum igh. et Gaisf. reduxi προσεo pro vulg. προσεγένοντο, latth. retinuit, quodque etiam rf. et Dietsch retinent unius ofti libri fide probatum. Reliim codd. fere omnes προσεγίquod haud alienum videtur a ntentia.

i.órtes de xal vnegelavivove. recedentes et retro agentes ita sc. aliamque rem suam faim). Atque hoc loco monebo,

Nostrum omnino frequenter uti verbis cum vxò compositis ad id indicandum, quod vel sensim tecteque fiat vel retro, retrorsum. Sic ὑπάγειν (IV, 125. 121 coll. Bekker. Anecdd. I. p. 114, 31, ubi e quarto Herodoti libro citatur ὑπάγειν pro πορεύεσθαι) regredi, recedere, υποφεύγειν (IV, 124) sensim tecteque refugere, ὑπιέναι (regredi), ὑποστρέφειν (reverti, ut IV, 124, 128, 129, 140, VII, 211), ὑπεξελαύνειν (IV, 130), ὑπαντιάζειν (ΙV, 121), ὑπεκφέρειν (IV, 125 ibiq. nott.), υπεκχωρέειν (ΙΧ , 13. 14), υπεξέρχεσθαι (Ι, 73), υπεξιέναι (VII, 211. 223). In seqq. retinui διχού pro olim vulg. διχη. Pro ήπες είςηται Struvio placet reponere e Florentino alteroque Parisino libro ήπες εξοηται l. l. I. pag. 30 (Opuscc. II. pag. 296), idque amplexi sunt et Dindorf. et Dietsch. των βασιληΐων Schweigh, mutatum vult in τῶν βασιληϊέων, libris invitis, idque probavit Bredov. p. 218, cum paulo ante μία μοίρα της βασιληίης dictum fuerit. Equidem cum Dindorf. et Dietsch. vulgatum putavi retinendum, ductum ab οί βασιλήτοι, quo regii opinor intelliguntur Scythae sive ii, qui regio imperio utuntur. Cf. IV, 6. — De Idanthyrsi nomine conf. nott. ad IV, 76. - In seqq. cum Matthiaeo et censore Ienensi (1827. nr. 164. p. 374) et recentt. edd. retinui vulgatam lectionem και Γελωνών τε και Βουδίνων προσγενομένων, a Gaisfordio ex duorum librorum auctoritate mutatam in προσγινομένων. Nam loci ratio praeteritum flagitare videtur.

γειν, ἢν ἐπὶ τοῦτο τράπηται ὁ Πέρσης, ἰθὺ Τανάτδος ποταμοῦ παρὰ τὴν Μαιῆτιν λίμνην ὑποφεύγοντας, ἀπελαύνοντός τε τοῦ Πέρσεω, ἐπιόντας διώκειν. αῦτη μίν σφι μία ἢν μοῖρα τῆς βασιλητης, τεταγμένη ταὐτην τὴν ὁδὸν, ἤπερ εἰρηται. τὰς δὲ διὸ τῶν βασιλητων, τὴν τε μεγάλην, τῆς ἦρχε Ἰδάνθυρσος, καὶ τὴν τρίτην, τῆς ἐβασίλευε Τάξακις, συνελθούσας ἐς τῶντὸ, καὶ Γελωνῶν τε καὶ Βουδίνων προσγενομένων, ἡμέρης καὶ τοίποις ὁδῷ προέχοντας τῶν Περσέων ὑπεξάγειν, ὑπιόντας τε καὶ ποιεῦντας τὰ βεβουλευμένα. πρῶτα μέν νυν ὑπάγειν σφίας ἰθὺ τῶν χωρέων τῶν ἀπειπαμένων τὴν σφετέρην συμμαχίην, ῦνα καὶ τούτους ἐκπολεμώσωσι εἰ δὲ μὴ ἐκόντες γε ὑπέδυσαν τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Πέρσας, ἀλλ' ἀέκοντας ἐκπολεμῶσα, μετὰ δὲ τοῦτο ὑποστρέφειν ἐς τὴν σφετέρην καὶ ἐπιχειρέειν.ἢν 121 δὴ βουλευομένοισι δοκέη. Ταῦτα οί Σκύθαι βουλευσάμενο

ήμέρης και τούτους όδω προέχοντας τῶν Περσέων] ,,unius diei itinere inter se et Persas interiecto." Ita Schweigh. Ad sensum recte; ad verha propius: unius diei itinere et hos Persis praegressos. Tu conf. IV, 122. IX , 22, ubi Masistii equus προέχων τῶν ἄλλων, i.e. prae aliis longius provectus, progressus dicitur, recte interpretante Wesseling., qui Homer. citat Ili. XXIII, 453, ad quem locum Eustath. ποοέχειν exponit ποοελαύνειν. Caeterum videtur impeditior loci structura nec nisi per sensus structuram, quae dicitur, expedienda, cum accusativi rovrove ποοέχοντας, υπιόντας τε καί ποιεῦντας non nisi sensu conveniant praegressis τας δε δύο sc. μοίρας, nisi quis accusativos τας δε δύο κ. τ. 1. a verbo pendere tanquam objecti accusativos, qui dicuntur, statuat. - Ad τὰ βεβουλευμένα (cf. IV, 125. 128) vid. nott. ad III, 134.

In seqq. ἀπείπασθαι τὴν στυμαχίην valet detrectare societatem, renuntiare, ut IV, 125 VII, 14. Cf. ad Plutarch. Flamin 5. pag. 91 nott. et Held ad Plutarch. Timoloont. 2. pag. 315. — De verbo ἐππολεμοῦν cf. nott. ad III, 66.

εί δὲ μὴ εκόντες γε — ἐκπολεμῶσαι] Schweigh. ,.ut. qui noluissent
sponte fortunam belli subire, inviti

bellare cogerentur; " vel potius: "namque sponte si bellum cum Persis suscipere nollent, iam fore ut ad id cogerentur." Sunt autom haec verba per parenthesin dicta accipienda, quibus antecedens sententia explicatur et causa quodammodo subiicitur per particulam de (quas hic minime respondet verbis moura pir ver, ad quae potins respiciont sequentia: μετά δε τοῦτο κ. τ. 1.); de quo Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. pag. 113. Verba dénorras inseλεμώσαι non aliter atque infinitivi qui antecedunt, ad verbum έβουλές οντο init. cap. erunt referenda. De usu atque vi particulae dlla monni in Creuzer. Melett. III. p. 26. Add. Held ad Plutarch. Vit. Timoleont. cap. 4. p. 333. Pro vulg anorus cum Dindorfio (Commentat. p. XXXII) et Dietsch, scripsi aéxortas, quae sola forma est Herodotea, aliis locis (II, 131, 88. VII, 222, IX, 111 etc.) obvia. Add. Bredov. p. 192. Idem feci IV, 164. In fin. cap. pro βουλευομένοισι plures codd. Borleμένοισι, confusione land rara. Ad argumentum capitis quod attinet, Italus interpres hand male meminit expeditionis a Napoleonte nostrå memoria in Russiam susceptae prudentisque Russorum consilii in defendenda terra patria, a Scytharum hoc consilio minime alieni.

τίαζον τὴν ⊿αρείου στρατιὴν, προδρόμους ἀποστείλαντες κπέων τοὺς ἀρίστους. τὰς δὲ ἀμάξας, ἐν τῆσί σφι διαιτὰ τέκνα τε καὶ αὶ γυναϊκες πᾶσαι καὶ τὰ πρόβατα [πάντα], ὅσα σφι ἐς φορβὴν [κανὰ ἦν, τοσαῦτα ὑπολιπόμενοι τὰ ἄμα τῆσι ἁμάξησι προέπεμψαν, ἐντειλάμενοι αἰεὶ τὸ βορέω ἐλαύνειν. ταῦτα μὲν δὴ προεκομίζετο.
Τῶν δὲ Σκυθέων οἱ πρόδρομοι ὡς εὐρον τοὺς Πέρσας 122 τε τριῶν ἡμερέων ὁδὸν ἀπέχοντας ἀπὸ τοῦ Ἰστρου, οὐτοι τοῦτους εὐρόντες, ἡμέρης ὁδῷ προέχοντες, ἐστρατοπε-

το, τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα λεαίνοντες, οι δὲ Πέρσαι, ὡς ἐκιφανείσαν τῶν Σκυθέων τὴν Ιππον, ἐπήτσαν κατὰ στί-

#### CAP. CXXI.

vtlatov] i. e. obviam ire insti-. De structura conf. IV, 118 nott. Ctes. Excerptt. Perss. Quae sequentur verba: τὰς όὲ ς x. τ. λ., sanequam congrunti, quae nullas fixas habuit in desertis palans vitamque itiam degens. Cf. IV, 40 ibiq. Atque observat Ritter: Erd-II. pag. 690, ubi h. l. tangit, ue Tartaricas gentes, quales sbecci, Nogaei, Trachmeni, ecodo terras planas desertasque are, omnisua re familiari ipsaumilia plaustris imposita, nec n domicilium firmum certaspientes sedes. Quod ad stru-1 attinet, patet, accusativum άξας et quae sequuntur, proa ipsa, quae interiecta sunt, quodammodo et comprehendi τὰ ἄλλα ᾶμα τῆσι ἀμάξησι, itrumque a verbo προέπεμψαν L Ad verba tà ténna te nal wines of nott. ad V, 98, et ad ra nott. ad I, 133. 183 188. V, 43. 61. τὰ πρόβατα πάντα ina retinuerunt Schweighaeu-Dindorf.; plerique codd. iiptimi omittunt πάντα, quam m inde prorsus abiecit Matuncis incluserunt Gaisford. et h., quos ipse secutus sum. Pro Dietsch. dedit βορέεω, Brea secutus. In fine cap. retim Bredov. p. 334 et omnibus scentt. ταῦτα μέν δη προεκομίζετο, ubi olim προεκομίζοντο, addicente uno cod. Parisino. Passive enim hoc verbum accipiendum: Haecigitur ante Persas advenientes in loca remotiora ac tuta provehebuntur. Dietsch. haec verba cum sequenti cap. coniunxit.

#### CAP. CXXII.

ούτοι μέν τούτους] Pronomen οιτοι ad antecedentia των δὶ Σκυθέων οί πρόδρομοι spectat. Cf. IV, 145. 154. 204, alia, quae larga manu suppeditat Struve I. p. 29 seq. (Opuscc. II. p. 295). Quin ipsum nomen repeti vidimus IV, 97. In proxime antecedentibus ocov te Noster dixit Homeri ad usum sic loquentis, de quo vid. Nitzsch. ad Odyss. IX, 322. p. 56 et X, 517. Ex Herodoto conf. II, 48. 78. 92. 96. III, 5. 30. IV, 62. Ad προέχοντες conf. IV, 120. — In seqq. λεαίνοντες, interprete Hesych., valet επτοίβοντες, quo ipso Noster utitur IV, 120. Est enim minutatim commolentes, conterentes, deglabrantes, ut pluribus ad h. l. monuit Wessel. Tu vid. supra I, 200. — Ad locutionem κατὰ στίβον cf. IV, 123 coll. 140. V, 102. IX, 59. Namque Persae ita accessisse putandi sunt, ut Scytharum semper retrogredientium vestigia legerent s. vestigiis insisterent. Verbum idveiv valet: recta via tendere, ire. Cf. IV, 134. Paulo aliter III, 39, ubi vid. nott., et 204.

βου αίεὶ ὑπαγόντων καὶ ἔπειτα (πρὸς γὰρ τὴν μίαν τῶν μωρέων ἰθυσαν) οί Πέρσαι ἐδίωκον πρὸς ἦῶ τε καὶ τοῦ Τανάιδος.

πρός ήῶ τε καὶ τοῦ Τανάϊδος] i. e. orientem versus atque Tanain. De hac structura, ubi et quartus et secundus casus eadem significatione praepositionem sequitur, conf. nott. ad Herod. II, 121. IV, 37. VII, 55. VIII, 85 et Passow. in Iahn. Annall. philoll. 1827. II. p. 65 seq., ubi etiam de locutione πρὸς ηω, Homerica illa quidem, admonuit. De qua vid. nott. ad IV, 44. In seqq. επιδιαβάντες est: post illos traiecti, ut VI, 70. Cf. similia quae attuli ad Plutarch. Philopoem, p. 6. Exoritur vero h. l. gravior quaestio, qui scilicet fieri potuerit, ut tam brevi tempore Persarum copiae Tanain traiecerint, cum ab Istro ad Maeotidem usque viginti dierum sit iter viro satis expedito, teste Herodoto IV, 101, multoque igitur longius iter agmini, multis impedimentis non minus quam perpetuo fere timore hostium advenientium retento indeque minus velociter, ut credibile est, progredienti. Itaque Palmerius Exercitt. ad Graec. auct. p. 21: "Darius", inquit, "//ypanin, aut forte Borysthenem, Tanaim esse credidit vel credere se simulavit, ut suae gloriae audaci mendacio velificaretur." Nec magis probabile videtur Rennelio 1.1. pag. 424 scq. et Dahlmanno pag. 161 fieri potuisse, ut Darius sexaginta dierum itinere immensa haec spatia ab Istri ostiis usque ad Volgam prope Saratow bis permearit progrediendo ac regrediendo, idque non recta via, sed ambagum plena ac tortuosa. Addunt porro victus inopiam vitaeque sustentandae difficultatem in tam immenso exercitu, alia, quae singula referre non vacat. Nec aliter de his statuit Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 25 seq. varias virorum doctorum afferens sententias (p. 26 not.) de loco, ad quem usque Darius fuerit progressus, idque recte admonens, vel posteros Graecos id bene sensisse, indeque arctioribus finibus hanc expeditionem circumscripsisse, quae, Ctesiam si sequimur (Persicc. §. 17),

inde ab Istro quindecim tantum dierum itinere in Scytharum terran processit; unde consequens est, Herodoteam de his narrationem exaggeratam valdeque amplificatam videri, cum a re ipsa utique multum abborreat, si quis et orientem et septentrionem versus Darii copias in teatum spatium progressas esse existimet, quantum id factum esse Herodoti narratio declarat, cui si fidem habeamus, ad Cosaccorum et Calmuccorum terras ab oriente, ad interiores Russiae tractus a septentrione Darium pervenisse credendum erit. Quare expeditionem Darii revera longe minorem nec tam extensam fuisse statuit quoque Hansen (Osteuropa p. 130 seq.), de his plura dispatans, idque in tota hac re sibi verisimile videri addens, Darium traiecto Istro rectà septentrionem versus processisse, mox vero, ubi Scytharum copias offenderet, redire coactum esse: cui add. Kolsterum (Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Suppl. Vol. XIII. p. 67 seqq.) bace tractantem omnemque culpam is Herodotum coniicientem, quem Tanais fluvius, cuius hic nullus certe locus, in errorem potissimum deduxerit. Atque Tanain (Don) fluvium in his confusum esse cum Tyra (I)njestr) arbitratur etiam Eichwald: Alte Geograph. d. Casp. Meeres p. 315 seq. Mihi placet Hansenii sententia. Quae apud Herodotum traduntur de Darii Istrum transgressi itinere, talia sunt, quae ad verum prorsus revocari nequeant ac falsa veris admixta aut alia temere confusa praebeant: neque vero hanc ob causam omnem hanc Herodoti narrationem commentis adscripserim, qualia poëtarum more Nostrum confinxisse ad lectorum animos demulcendos statuit Grote: History of Greece IV. p. 356, quo longe sanius iudicavit Duncker: Geschichte d. Alterth. II. p. 583. Equidem omnino in talibus, quae vix unquam ad liquidum perduci posse putem, decernere nolim eaque malim in meντων δὲ τούτων τὸν Τάναιν ποταμὸν οι Πέρσαι ἐπιδιας ἐδίωκον, ἐς ὁ τῶν Σαυροματέων τὴν χώρην διεξελθόντίκοντο ἐς τὴν τῶν Βουδίνων. Θσον μὲν δὴ χρόνον οι 123
κι ἤισαν διὰ τῆς Σκυθικῆς καὶ τῆς Σαυροματιδος χώρης,
εἰχον οὐδὲν σίνεσθαι, ἄτε τῆς χώρης ἐούσης χέρσου ἐπεί
ἐς τὴν τῶν Βουδίνων χώρην ἐσέβαλον, ἐνθαῦτα δὴ ἐντυς τῷ ξυλίνῳ τείχει, ἐκλελοιπότων τῶν Βουδίνων καὶ κεμένου τοῦ τείχεος πάντων, ἐνέπρησαν αὐτό. τοῦτο δὲ
αντες είποντο αἰεὶ τὸ πρόσω κατὰ στίβον, ἐς ὁ διεξελθόντύτην ἐς τὴν ἐρῆμον ἀπίκοντο. ἡ δὲ ἐρῆμος αὕτη ὑπὸ οὐν νέμεται ἀνδρῶν, κέεται δὲ ὑπὲρ τῆς Βουδίνων χώρης,
: κλῆθος ἐπτὰ ἡμερέων ὁδοῦ. ὑπὲρ δὲ τῆς ἐρήμου Θυσσαοἰκέουσι, ποταμοὶ δὲ ἔξ αὐτῶν τέσσερες μεγάλοι ῥέονἱὰ Μαιητέων ἐκδιδοῦσι ἐς τὴν λίμνην τὴν καλεομένην
ἱτιν, τοῖσι οὐνόματα κέεται τάδε, Λύκος, Θαρος, Τάναϊς,

linquere, quam incertis consistencia adeo reddere attenciora. Id unum addam, Darii exercitum solito velorogressum, si quidem e locumavoαμενος τοῦ δρομου IV. 26 tale quid colligere licebit. το ές τὸ, quod Schweigh. et a Florentino dederant, reduxi Tu vid. nott. ad IV, 12.

#### CAP. CXXIII.

βε είχον οὐδεν σίνεσθαι] De ula dè, quae hîc in locum re-• particulae μέν successit, cf. e. in Actt. phill. Monace. I. p. que allata ex Herodoto. Idem cap. 126. — σινέεσθαι ex uno ofti libro dederunt Schweigh. sisford. pro vulg. σίνεσθαι, recte retinuit Matthiae, quamt Dindorf. (Commentat. pag. [) et Dietsch. cum Bredov. p. wocari voluerunt; eadem forvocanda V, 81 et IX, 13. — In **πέοσος**, interprete Hesychio 1550, dicitur η έρημος γη καί τα, και πάσα γη άκαρπος και acros. Item in Ms. Bibl. Coisl. : χέρσα· τὰ μὴ γεωργούμενα, et alia attulit Blomfield. in Glosd Aeschyli S. c. Th. 64. - De urbe lignea cf. IV, 108. Pro vulg. κεκενωμένου cum Dindorfio (Comment. p. XXXVIII) et Bredov. p. 150, quos Dietsch. secutus est, recepi κεκεινωμένου, cum Attica forma in Herodoto ferenda non esset. Ad κατὰ στίβου cf. nott. ad IV, 122.

ές την έςημον απίποντο] Conf. IV, 22, ubi etiam de Thyssagetis. Ad significationem vocis πληθος, absolute hîc positae, conf. Herod. I, 203.

— Μοχ αὐτῶν dedi pro αὐτέων.

δια Μαιητέων] Maeotae Scythae commemorantur ab Hellanico (Schol. Apoll. Rhod. IV, 321), in Scylac. Peripl. §. 71. Scymn. Ch. 867. 878. Orph. Argon. 1062, aliis, quos citat Tzschucke ad Pompon. Mel. I, 19 nott. exegg. (Vol. III. P. I) pag. 637. Apud Herodotum non nisi uno hoc loco commemorantur; nisi, quod perquam credibile est, hoc nomen latius patuit iisque gentibus, quotquot Macoticae paludis accolae sunt, commune fuit. Conf. Ritter: Vorhalle p. 294, Koeppen: Nordgestade d. Pont. pag. 18 et inprimis Ukert: Geograph. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 535 seqq.

Λύχος, Όαρος, Τάναις, Σύργις] De Guignes (Mém. de l'Acad. d. Inscr. XXXV. p. 546) hos fluvios (excepto Tanai, de quo fluvio cf. 124 Σύργις. Ἐπεὶ ὧν ὁ Δαρείος ἡλθε ἐς τὴν ἐρῆμον, παυσάμενος τοῦ δρόμου ῖδρυσε τὴν στρατιὴν ἐπὶ ποταμῷ Ὀάρῳ. τοῦτο δὲ ποιήσας ὀκτὰ τείχεα ἐτείχεε μεγάλα, ἴσον ἀπ' ἀλλήλων ἀπέ-

nott. ad IV, 57) sibi cognitos esse negat; Ourum dein coniicit esse Wardan fluvium, qui e terra Kuban Caucasique tractibus decurrens in Macotidem influit. Mannerto IV. p. 79 probabile videtur, fluvios Lycum, Oarum et S, rgin eos esse, qui nunc vocantur Volga, Uzen et Ural. Supra IV, 57 (ubi vid. nott.) vocatur Hygris fluvius, quem pro fluvio Donetz haberi et cum Syrgi confundi, nisi diversi omnino fuerint amnes, ad h. l. monuimus. Et cum his in regionibus nulli enotentur fluvii in mare Asovicum influentes, Rennel. p. 417 eam in opinionem incidit, ut singula Tanais brachia pro ipsis fluviis olim habita suisque nominibus designata esse contenderet. Itaque Oarum suspicatur esse Volgam, Lycum et Syrgin ea Tanais brachia, quibus nunc nomen Medweditza et Choper. Ritter: Erdkunde II. p. 765 cum Bayero et Zeuss (Die Deutschen u. ihre Nachbarst. p. 274) Oarum pro Volga s. Rha habet; de quo dubitat Koeppen. l. l. pag. 1%. Aliter plane haec explicare studuit Hansen (Osteuropa p. 27 seq), aliter quoque Eichwald (Alte Geogr. d. Casp. Meeres p. 319), qui Maeotin de lacu circa Pinsk accipi vult eoque transfert fluvios hic memoratos: neque meliora prolata video a Kolstero (l. l. Vol. XIII. p. 24 seq. 69) hos fluvios ad Hungariam adeo , transferente: quae omnia quam incerta sint, neminem fugere potest, recteque ab Ukerto l. l. pag. 199 monitum esse arbitror, certi quid de his constitui non posse.

#### CAP. CXXIV.

παυσάμενος τοῦ δρόμου] Conf. nott. ad IV, 122. Pro παυσάμενος, quod plures tuentur codd., olim παυσάμενον, quod et ipsum codicum quorundam auctoritate nititur. At vid. II, 159. IV, 126, recteque monuit Dorvill. ad Charit. pag. 254, legen-

dum esse παυσάμενος, quo participio non eum tantum, qui sua sponte cessat, verum etiam eum, qui sè causa externa inductus, coactus cessat, ut speciem patientis adsumat, significari observat, verbi natură minime inde mutată.

οκτώ τείχεα έτείχεε μεγάλα] τείχεα arces munitae sunt, castella. Cf. IV, 46. Quae castella quo loco quove consilio a Dario fuerint exstructa, multum inter viros doctos quaeritur. Des Guignes (l. l. p. 547) in montibus, unde in Caucasum interiorisque Asiae campos aditus pateat, in terra Circassiorum, aliorum, haec castella exstructa esse putat, quo minus Scythae in Asiae provincias Persis subditas incurrere possent: simili consilio postera aetate similes exstructas illic esse arces, ab hisce bene distinguendas. Add. Danvill. ibid. p. 587. Rennelio auctore p. 420 Darius orientem versus ad eam Volgae partem usque pervenit, qua circa regionem Zaritzin occidentem versus multum curvatur, prope Saratow sub gradu quinquagesimo primo latitudinis borealis. Quo usque progressus rex veloci Volgae cursu ad reditum fuit coactus. si Rennelium audias. Dahlmann. (Herod. p. 161) de ipsis arcibus, quarum reliquias Herodotus se vidisse testatur, ut dubitari posse negat, ita hoc potius quaerendum existimat, utrum a Dario illae fuerint exstructae, praesertim cum intelliginequeat, quo consilio et quem in finem quodve in commodum haec castells erigi rex voluerit. Haecce castella, si revera a Dario exstructa sunt, vix alio consilio condita videntur, quam ut tutum receptaculum in desertis vacuis praeberent Persis Sevthasque ab incursionibus arcerent: quo eodem consilio ductus Alexander ad Tanaim urbem exstruxisse dicitur ab Arriano Exped. Alexandri IV, 1. §. 3, itemque ad Caucasum, ibid. III, 28. §. 4. Illorum vero caα σταδίους ώς έξήκοντα μάλιστά κη, τῶν ἔτι ἐς ἐμὲ τὰ ἐρείσωα ἦν. Ἐν ῷ δὲ οὖτος πρὸς ταῦτα ἐτράπετο, οἱ διωκόμε-Σκύθαι περιελθόντες τὰ κατύπερθε ὑπέστρεφον ἐς τὴν θικήν. ἀφανισθέντων δὲ τούτων τὸ παράπαν, ὡς οὐκέτι ντάζοντό σφι, οὖτω δὴ ὁ Δαρείος τείχεα μὲν ἐκείνα ἡμίτι μετῆκε, αὐτὸς δὲ ὑποστρέψας ῆιε πρὸς ἐσπέρην, δοκέων τους τε πάντας τοὺς Σκύθας είναι καὶ πρὸς ἐσπέρην σφέας γειν.

Ἐλαύνων δὲ τὴν ταχίστην τὸν στρατὸν ὡς ἐς τὴν Σκυθι- 125 ἀπίκετο, ἐνέκυρσε ἀμφοτέρησι τῆσι μοίρησι τῶν Σκυθέων, κρῶν δὲ ἐδίωκε ὑπεκφέροντας ἡμέρης ὁδῷ. καὶ, οὐ γὰρ

wum ruders Herodotum ipsum vidisse oculis ut credam, ipsa doti verba των έτι ές έμε τα κα σῶα ην minime efficere poit; stenim id unum Noster ter, sua ipsius aetate adhuc reas castellorum illorum supercertior factus de hac re a eis Ponti accolis, in interioris ise tractus mercaturae causa instituentibus, quorum oculos huiusmodi munimenta in regioprorsus planis ac desertis adre poterant, quae a Dario olim a esse indigenarum fama fere-Quae num vere tradiderit, vix nam affirmaverit dubitatque Hansen (Osteuropa p. 132 seq.), imans, pari modo, quo per m tot antiquitatis monumenta Semiramidi vel Alexandro adta invenimus, baec quoque ruin Russiae interioris terris Dattributa esse, quem unum scilila aetas noverit regem potennum, in Scythiae regiones prom. Alii haec castella non nisi los fuisse putant, inter quos Duncker: Gesch. d. Alterth. 11. 33. Sed cum Herodoti verbis, > ullam his tribuas fidem, id quaquam convenit. ν φ δε ούτος - έτράπετο] Ιη

temporis significatione (nos: emd) apud Herodotum dici ἐν que ἐν τῷ, multis exemplis prostuduit Struve I. p. 39 (Opuscc. 309). — In seqq. ad verbum κάξεσθαι conf. VII, 15 coll. 10.

BODOT. II.

### CAP. CXXV.

ἐνέκυςσε ἀμφοτέςησι τῆσι μοίςησι τῶν Σκυθέων] i. e. incidit in utrasque Scytharum partes, plane ut III, 77 ενέκυςσας τοίσι εὐνούχοισι, Homeri ad modum dicentis Ili. XIII, 145: πυκινῆς ἐνέκυς σε φάλαγξι. Vide Bredov. p. 371 plura alia afferentem et de diacrimine inter κύςω et κυρέω (ad quod pertinet ἐγκυςῆσει II, 82, ubi vid. nott., aliaque apud Herodotum obvia) monentem. Tu vid. etiam nott. ad VII, 208.

υπεκφέροντας],, semet ex conspectu auferentes, illustrat Eustath. in Homer. Od. pag. 1478, 7 s. 142, 11." Wessel. Conf. nott. ad IV, 120. Unus liber υπερφέροντας, de quo idem Wess. conferri vult VIII, 144. IX, 95. Loci sensum recte expressit Schweigh, hunc in modum: ,,quas (sc. Scytharum partes) ibi nactus persecutus est ita, ut illi sese recipientes semper unius diei itinere ipsum antecederent." In proxime seqq. pro vulg. aviss e Sancrofti libro alteroque dedi avisi, nt IV, 152. II, 113. III, 28 et 117, ad quos locos vid. nott. Atque sic quoque voluerat Bredov. p. 395, quem Dietsch. secutus est. Participium hîc additum invenimus pari modo atque III, 109. Sensus est: neque enim intermittebat Darius instare illis (Scythis). Ad usum verbi απειπαμένων conf. nott. ad IV. 121. Pro πρώτην Eltz. (Jahrbb. f. Phil u. Paedag. Suppl. IX. p. 328) legi vult πρώτων, afferens Sophocl. Oedip. ανίει ἐπιων ὁ Δαρείος, οι Σκύθαι κατὰ τὰ βεβουλευμένα ὑπέφευγον ἐς τῶν ἀπειπαμένων τὴν σφετέρην συμμαχίην, πρώτην δὲ ἐς τῶν Μελαγχλαίνων τὴν γῆν. ὡς δὲ ἐσβαλόντες τούτους ἐτάραξαν οι τε Σκύθαι καὶ οι Πέρσαι, κατηγέοντο οι Σκύθαι ἐς τῶν ᾿Ανδροφάγων τοὺς χώρους. ταραχθέντων δὲ καὶ τούτων ὑπῆγον ἐπὶ τὴν Νευρίδα. ταρασσομένων δὲ καὶ τούτων ἡισαν ὑποφεύγοντες οι Σκύθαι ἐς τοὺς ᾿Αγαθύρσους. ᾿Αγάθυρσοι δὲ ὁρέοντες καὶ τοὺς ὁμούρους φεύγοντας ὑπὸ Σκυθέων καὶ τεκραγμένους, πρὶν ἥ σφι ἐμβαλείν τοὺς Σκύθας, πέμψαντες κήρυκα ἀπηγόρευον Σκύθησι, μὴ ἐπιβαίνειν τῶν σφετέρων οὐρων, προλέγοντες, ὡς εὶ πειρήσονται ἐσβαλόντες, σφίσι πρῶτα διαμαχέσονται. ᾿Αγάθυρσοι μὲν προείπαντες ταῦτα ἐβοήθεον ἐπὶ τοὺς οῦρους, ἐρύκειν ἐν νόω ἔχοντες τοὺς ἐπιόντας. Μελάγχλαινοι δὲ καὶ ᾿Ανδροφάγοι καὶ Νευροὶ, ἐσβαλόντων τῶν Περσέων ᾶμα Σκύθησι, οὕτε πρὸς ἀλκὴν ἐτράποντο, ἐπιλαθό-

Col. 84. In verbis sequ, ως δὲ ἐσβαλόντες τούτους ἐτάραξαν κ. τ. λ. νοχ τούτους ad Melanchlaenos spectat.

πατηγέοντο] Apud Zonar. p. 1168 παθηγέοντο. Valet hoc verbum praeire alicui, viam monstrare praeeundo, et dativo iungitur; adeo ut Scythae Persis quasi praeivisse iisque duces exsitisse perhibeantur in Androphagorum pagos. Conf. Herod. VI, 135. 102. 107. VII, 215. 183. IX, 73, ad quos locos vid. nott. — In verbis seqq. ταρασσομένων δὲ καὶ τούτων νοχ τούτων respicit ad verba antecedentia ἐπὶ τὴν Νευφίδα, unde licet repetere τῶν Νεύρων; de quo usu vid. Kuehner Gr. Gr. §. 119, b, et conf. ipsum Herodotum VIII, 121. Mox e Florentino dedi ἐμβαλείν pro vulg. ἐμβαλέειν, quam damnat quoque Bredov, p. 327.

απηγόρευον Σπύθησι, μη κ. τ. λ.] Cf. nott. ad III, 128 et de verbi ἐπιβαίνειν structura cum genitivo nott. ad I, 84. Ad verba εἰ πειρήσονται εσβαλόντες conf. allata ad I, 77 de participio, quod verbo πειρήσονται h. l. additur eodem modo quo infra IV, 139. Mox cum Bekker., Dindorf. et Dietsch. exhibui διαμαχέσονται pro vulg. διαμαχήσονται quam formam ab Herodoto alienam

reiicit Bredov. p. 339. Inde etiam IV, 127 scripsi μαχεσόμεθα pro valg. μαχησόμεθα. Cobet in Mnemosya. IV. p. 250 legi vult διαμαχέοντα et μαχεόμεθα, hanc futuri formam Ionibus adscribens. Ipsum verbum διαμάχεσθαι cum quadam vi adhibitum videtur, ut IV, 11. IX, 48. 67, qua fere est: strenue pugnare, decetare. Cf. Plut. Pericl. 26.

έβοήθεον έπὶ τοὺς οὖροτς]
Schweigh.: "ad fines suae ditionis praesto fuerunt." Sic βοηθεῖν Ι, 62.
VI, 103. VII, 158, alibi. Cf. Sturs. in Lex. Xenoph. I. p. 543 seq. ἐρῦπεῖν (arcere, propellere) ex Homeri usu videtur repetendum; cf. Od. I, 14. IV, 594. Ili. XV, 205 etc. Mox revocavi e Florentino, aliis ἐν νοῦ pro male vulgato ἐν νοῦ; cf. nott. ad III, 64.

πρὸς ἀλκὴν ἐτράποντο] i. e. ad vim propulsandam se converterant, ut interpretatur Wessel. nonnulla de hac dicendi formula citans, quam attigimus ad II, 45. Add. Ellendt ad Arrian. Exped. Alexandr. III, 24, 2. De particulis οὐτε — τε cf. nott. ad IV, 94. Ad ἀπείπαντας cf. III, 53, ubi simili modo ἀπείπας. Ipsam e Herodoti verbis eiici vult Cobet.

οί τε τῆς ἀπειλῆς ἔφευγου αίεὶ τὸ πρὸς βορέω ἐς τὴυ ἐρῆμου τραγμένοι· οἱ δὲ Σκύθαι ἐς μὲυ τοὺς ᾿Αγαθύρσους οὐκέτι (παυτας ἀπικυέουτο, οἱ δὲ ἐκ τῆς Νευρίδος χώρης ἐς τὴυ τέρην κατηγέουτο τοῖσι Πέρσησι.

②ς δὲ πολλὸν τοῦτο ἐγίνετο καὶ οὐκ ἐπαύετο, πέμψας 126 κείος ίππέα παρὰ τὸν Σκυθέων βασιλέα Ἰδάνθυρσον ελεγε ε. Δαιμόνιε ἀνδρῶν, τί φεύγεις αἰεὶ, ἐξόν τοι τῶνδε τὰ κα ποιέειν; εἰ μὲν γὰρ ἀξιόχρεως δοκέεις εἶναι σεωυτῷ τοῖσι ὅι πρήγμασι ἀντιωθῆναι, σὰ δὲ στάς τε καὶ παυσάμενος καὶ παυσάμενος τοῦ δὲ συγγινώσκεαι εἶναι ἔσσων, σὰ δὲ καὶ καυσάμενος τοῦ δρόμου δεσπότη τῷ σῷ δῶρα φέρων γῆν ...

# CAP. CXXVI.

; δὲ πολλὸν τοῦτο ἐγίνετο καὶ κατέτο] i. e. cum multum trahetemporis neque finis appareret tuse profectionis. Ad usum vociblò» conferri possunt, quae mili usu vocis πολλὸς ad I, 98 a sunt. — De Idanthyrso conf. ad IV, 76.

αμόνει] Schweigh. reddit: mimiserrime hominum, male feriate. At compellandi ac blandiendi habere videtur vocula frequen-

habere videtur vocula frequensee sensu apud Platonem adhide qua, ne plura, conf. Butti. in Ind. ad Plat. IV dialogg. 5. Gorg. p. 489 C. 517 B. etc. iomero, opinor, fluxit: conf. [, 190. VI, 407. Aristoph. Av. nt ipsum Herodot. VIII, 84 et 18. Langius reddidit: du wunder-· Mensch. Italus interpres: ,,0 agantissimo degli homini." — sequitur έξον, eodem modo um quo παφεόν Ι, 129, ubi cf. et Kuehner Gr. Gr. §. 670, a. ententiam hand male reddidit eighaouserus: "cum tibi liceat m utrum libuerit facere." ελογαφ αξιόχρεως] i. e. quodsi virium tibi habere videris , si mihi te iudicas. Revocavi αξιό-

s cum Bredov. p. 137, quem ch. quoque sequitur; e Sanilibro ac Florentino receptum a Schweighaeusero, Gaisfordio ndorfio ἀξιόχοςος, quae forma a est ab Herodoto. Vid. I, 156. III, 35. 36. V, 65. 111. Ad πρήγμασιν conf. IV, 164 ibique nott.

σὰ δὲ στάς τε καὶ — μάχεσθαι] Similes allocutiones III, 134. VII, 159 obvias citat Wesseling. — De usu particulae δὲ diximus ad IV, 123 et II, 39. Conf. etiam Buttmann. ad Demosthen. Mid. p. 155 ed sec. et Hartung: Lehre d. Partik. I. p. 189. Ad infinitivum μάχεσθαι pro imperativo positum vid. III, 134 ibique et ad σιγγινωίσκεαι III, 99. V. 86 coll. III, 53. IV, 43 ibique nott.

γην τε καὶ ΰδως] Conf. IV, 133. Eadem petunt Persarum legati a Macedonibus V, 17, ubi plures Herodoti locos excitavimus de hac formula: namque Persae pro more ab iis, quos imperio suo adiicere voluerunt, et terram et aquam solemni ritu per praeconem legatosve petere solebant; quam qui praeberent, imperium agnoscere, qui negarent, recusare putabantur, bello iam premendi et armorum vi subigendi; plura dabunt Brisson. De reg. Persar. principat. III, 66 seqq. 71, Freinshem. ad Curtium III, 10, 8, Sintenis ad Plutarch. Themistocl. pag. 41 seq. Inde dixit Aristoteles Rhett. II, 23. §. 18: τὸ διδόναι γῆν καὶ ΰδωο δουλεύειν ἐστί. Atque Plinius H. N. XXII, 4 (3). "Summum apud antiquos signum victoriae erat, herbam porrigere victos, hoc est, terra et altrice ipsa humo et humatione etiam cedere: quem morem etiam nunc durare apud Germanos scio." Quibuscum conf. Serv. 127 τε καὶ ὖδωρ ἐλθὲ ἐς λόγους. Πρὸς ταὖτα ὁ Σκυθέων βασιλεὺς Ἰδάνθυρσος ἔλεγε τάδε ΄ Οὖτω τὸ ἐμὸν ἔχει, ὡ Πέρσα ἐγὰ οὐδένα κω ἀνθρώπων δείσας ἔφυγον οὖτε πρότερον, οὖτε νῦν σε φεύγω ΄ οὐδέ τι νεώτερόν εἰμι πριήσας νὖν ἢ καὶ ἐν εἰρήνη ἐώθεα ποιέειν. ὅ τι δὲ οὐκ αὐτίκα μάχομαί τοι, ἐγὰ κὰ τοῦτο σημανέω. ἡμὶν οὔτε ἄστεα οὖτε γῆ πεφυτευμένη ἐσὶ,

ad Virgil. Aen. VIII, 128 et Osenbrüggen: De iure belli et pacis Romm.pag. 66. Et duravit sane iste mos mediam per aetatem in terris tradendis, ut e Ducangii glossario perspicitur s.v. Investitura (T. II. p. 103 seqq.). In aquae locum haud raro invenias herbam, antiquo more. Plura de his Germanorum symbolis, quibus victi obedientiam declararent aut suas res aliorum in dominium transferrent, dabit Grimm: Deutsche Rechtsalterth. I. pag. 120 seq. Deutsche Mytholog. p. 369.

## CAP. CXXVII.

Πρός ταθτα ὁ Σκυθέων βασιλεύς x. τ. λ.],,Quae dicentem facit ldanthyrsum, illa Scythae regi mirabiliter congruunt artisque sunt Herodoteae plena, qua semper τοι; ὑποκειμένοις προσώποις και πράγμασι τούς πρέποντας έφαρμόττει λόγους. Hanc historici huius virtutem omnes agnoverunt artis bene dicendi magistri veteres, quam, inimitabilem plerisque, expresserunt accurate Lysias et Demosthenes. Hic locum quoque Theonis invenit observatum Progymn. pag. 114. [Progymnasm. X. §. 3]. Quoniam haec etiam insignita sunt τω άφελει αύτοφυεί, in exemplum της Σκυθικής απλότητος designat Strabo VII. p. 301 s. 461 C." Valcken.

Οῦτω τὸ ἐμὸν ἔχει] i. e. ita mihi res habet, talis fere ego sum. Cf. Kuehner Gr. Gr. §. 474 not. 1. Mox cum Dorvill. ad Charit. p. 573 ed. Lips. retinui Πέρσα pro Πέρσαι, quod plures libri afferunt. Nam Persarum regem, non Persas Scytha alloquitur. Ad νεωτερον conf. nott. ad III, 62 et ad verba ἐγὼ καὶ τοῦτο σημανέω cf. III, 37.

ημίν ουτε άστεα κ. τ. λ.] Eadem habet Valer. Max. V, 4, ext. 5 coll.

quae ad Herod. IV, 46 fin. citavimus, ubi simili modo de Scythis: τοίσι γάρ μήτε άστεα μήτε τείχει γ έκτισμένα κ. τ. λ. Et conferri cum his Idanthyrsi verbis ea quoque po-terunt, quae Scytharum legatos ad Alexandrum magnum dicentes facit Curtius VI, 8, §. 8 seqq. — "Hoc nihil audientem Darium iam aste frater monuerat Artabanus, zataλέγων των Σπυθέων την απορίην IV, 83 [coll. IV, 134]. Permane rant ideirco semper invicti, ovolv έχοντες ὑπὲρ οῦ δουλεύσους, καcundum Ephorum apud Strabon. VII. p. 303 s. 464 A., et Aegyptii regis legatis dixisse perhibentur lu-stino II, 3: tam opulenti populi ducem stolide adversus inopes occupant bellum. Cf. apud eundem IX, 2 et Strabon. p. 463 A." Valcken. Unde ductum volunt proverbium Exeθων έρημία de maximis calemitatibus sive de exitio; conf. interpr. ad Aristoph. Acharn. 704, Freinshem. ad Curt. VII, 8, 23, Boissonad. ad Aristaenet. p. 723 et Paroemiograph. Graec. p. 103 ed. Gaisf. – Scripsi μη άλῷ η καρη (ne capiantur aut vastentur), ubi vulgo άλφη, quod in ἀλῷ commutatum iam voluit Schaefer, ad Plutarchi Vit. VI. p. 424, quodque merito damnavit Bredov. p. 401, conjunctivi formam άλωη epicis relinquendam esse monens. Atque ipse Herodotus I, 84 scripsit alo, II, 93 aloss. Vulgatam reliquit Dietsch; verum álo exhibuit Dindorf. Ad significationem verbi κείφει», quod de arboribas exscindendis Noster adhibuit VII, 131, vid. VI, 99 coll. 75. VIII, 32. 65. IX, 15. Ad ipsam conjunctivi aoristi II formam καρη vid. similia allata e Bredov. p. 324. Formam comparativi ταχύτερον, qua Noster etiam IX, 101 usus est, ac similes τῶν πέρι δείσαντες, μὴ ἀλῷ ἢ καρῆ, ταχύτερον συμμίσγοιμεν αν ἐς μάχην ὑμὶν εἰ δὲ δέοι πάντως ἐς τοῦτο κατὰ τάχος ἀπικνέεσθαι, τυγχάνουσι ἡμὶν ἐόντες τάφοι πατρώῖοι, φέρετε, τούτους ἀνευρόντες συγχέειν πειρᾶσθε αὐτοὺς, καὶ γνώσεσθε τότε, εἶτε ὑμὶν μαχεσόμεθα περὶ τῶν τάφων, εἴτε καὶ οὐ μαχεσόμεθα. πρότερον δὲ, ἢν μὴ ἡμέας λόγος αίρῆ, οὐ συμμίζομέν τοι. ἀμφὶ μὲν μάχη τοσαῦτα εἰρήσθω. Δεσπότας δὲ ἐμοὺς Δία τε ἐγὰ νομίζω, τὸν ἐμὸν πρόγονον, καὶ Ἱστίην, τὴν Σκυθέων βασίλειαν, μούνους εἶναι. Σοὶ δὲ ἀντὶ μὲν δώρων γῆς τε καὶ ῦδατος δῶρα πέμψω τοιαῦτα, οἶά σοι πρέπει ἐλθείν ἀντὶ δὲ τοῦ ὅτι δεσπότης ἔφησας εἶναι ἐμὸς, κλαίειν λέγω. Τοῦτό ἐστι

quasdam Ionibus recte attribuit Bredov. pag. 278. — De regiis sepulcris conf. nott. ad IV, 71 et ad φέρετε, cuius loco in duobus libris exstat φέρε, IV, 115.

και γνώσεσθε τότε, είτε υμίν μα-**Ζεσόμεθα περί τῶν τάφων, εἶτε καί** ου μαζεσόμεθα] Scripsi μαζε σόμεδα, ut cap. 125 (ubi vid.) pro μαγησόμεθα. Particula or, quae in altera parte verbo μαχεσόμεθα additur, noli offendi: namque in talibus sententiis suum locum retinet or neque commutari potest cum  $\mu \dot{\eta}$ , ut in Euripid. Cyclop. 428 (εἶτε χοήζετ' είτε ο ν χοήζετε) aliisque locis, quos attulit Hartung: Lehre v. d. Partik. d. griech. Sprache II. p. 123. Conf. etiam, quae ad Herodot. 1, 90 et VI, 9 allata sunt. Itaque loci Herodotei haec erit sententia: atque tum cognoscetis (quales nos simus in pugnando), sive pugna vobiscum instituetur de sepulcris, sive non instituetur.

ην μη ημέας λόγος αίρη] Conf. I, 132. II, 33. III, 45 ibiq. nott. et ad αμφι μέν μάγη I, 140 ibiq. nott. — Ad verba Δία τε έγὼ νομίζω cf. IV, 59 et ad verba ἀντί δὲ τοῦ, ubi male articulus τοῦ in Sancrofti libro desideratur, conf. similem locum VIII, 79 et Kuehner. Gr. Gr. §. 492, 3.

nlaleiv léya] Hace locutio Atticis scriptoribus haud infrequens calamitatem, mala, damna perpetienda ac deploranda per euphemismum quendam declarat. Sic v. c. Aristoph. Acharn. 1131. Eqq. 433. Plut. 62. 612. Av. 341, ne plura.

Τοὺτό έστι ή ἀπὸ Σκυθέων δῆσις] Omnes codd. haec verba exhibent, itemque Vatic. Prov. Append. p. 280. Suidas s. v. ἡ ἀπὸ Σκ. II. p. 39 coll. Athen. XII. p. 524 E. (ubi conf. Casaubon. et Schweigh. T. VI. p. 393 seqq.) Demetr. De elocut. §. 216 in Ctes. fragmm. p. 233 seq. Attigit quoque την ἀπὸ Σκυθέων οησιν Themistius in Orat. I. ad Constantin. p. 31 D., itemque alii, quos vid. apud Boissonad. ad Aristaenet. Epist. p. 723. Add. Leon. Diacon. III, 7. p. 45. V, 1. p. 76 ed. Bonn. Quare profecto non erat, quod Herodoti verba e glossa marginali ea in textum irrepsisse statueret Valckenarius, quae Valcken. secuti Borheck, Reizius, Schaefer., Matth. et Dietsch, ut suspecta, uncis incluserunt, quibus merito nunc liberata video a Dindorfio. Indicat proverbialis locutio simplicitatem genuinam nec fucatam in dicendo, si quis aperte nec tecte, nec ullis verborum ambagibus usus animi sensa libere proferat, ut h. l., ubi Idanthyrsus Darium minime reveritus plorare iubet, i. e. magna ipsum mala passurum gravissimeque laturum edicit. Spectat igitur baec formula non ad verba proxime antecedentia κλαίειν λέγω, sed ad omnem Idanthyrsi sententiam sive responsum liberum coram potentissimo orbis terrarum rege. Originem locutionis ab Anacharside repetunt, teste Diogen. Laërt I, 101. Cf. Walz. ad Arsen. Violet. p. 270 seq.

128 ή ἀπο Σκυθέων ὁῆσις. Ὁ μὲν δὴ κῆρυξ οἰχώκεε ἀγγελέων ιπ ταῦτα Δαρείω οἱ δὲ Σκυθέων βασιλέες, ἀκούσαντες τῆς δουλοσύνης τὸ οὕνομα, ὀργῆς ἐπλήσθησαν. Τὴν μὲν δὴ μετὰ Σαυροματέων μοιραν ταχθείσαν, τῆς ἡρχε Σκώπασις, πέμπουσι, Ἰωσι κελεύοντες ἐς λόγους ἀπικέσθαι τούτοισι, οῖ τὸν Ἰστρον ἐξευγμένον ἐφρούρεον αὐτῶν δὲ τοῖσι ὑπολειπομένοισι ἔδοξε πλανᾶν μὲν μηκέτι Πέρσας, σίτα δὲ ἐκάστοτε ἀναιρεομένοισι ἐπιτίθεσθαι. νωμῶντες ὧν σίτα ἀναιρεομένους τοὺς Δαρείον ἐποίευν τὰ βεβουλευμένα. ἡ μὲν δὴ ἵππος τὴν ἵππον αἰεὶ τράπεσκε ἡ τῶν Σκυθέων, οἱ δὲ τῶν Περσέων ἰππόται φεύγοντις ἐσέπιπτον ἐς τὸν πεζὸν, ὁ δὲ πεζὸς ᾶν ἐπεκούρεε. οἱ δὲ Σκύθαι ἐσαράξαντες τὴν ἵππον ὑπέστρεφον, τὸν πεζὸν φοβεόμενοι. ἐποιεῦντο δὲ καὶ τὰς νύκτας παραπλησίας προσβολὰς οἱ Σκύθαι ἀντίξοον ἐπιτιθεμένοισι τῷ Δαρείον στρατοπέδω, θώνμα μέσντίξοον ἐπιτιθεμένοισι τῷ Δαρείον στρατοπέδω, θώνμα μέσους καὶ τιθεμένοισι τῷ Δαρείον στρατοπέδω, θώνμα μέσους καὶ τοῦσι Εκύθροι καντίξοον ἐπιτιθεμένοισι τῷ Δαρείον στρατοπέδω, θώνμα μέσους καὶ τὸς νύντας καρακίνους καὶ τοῦσι Σκύθροι ἀντίξοον ἐπιτιθεμένοισι τῷ Δαρείον στρατοπέδω, θώνμα μέσους καὶ τὸς νοιν τὰς Δαρείον στρατοπέδω, θώνμα μέσους καὶ τὸς νοιν τὰς Δαρείον στρατοπέδω, θώνμα μέσους καὶ τοῦς νοιν τὰς δικον δι

# CAP. CXXVIII.

\*O μὲν δὴ κῆςυξ οἰχώκες ἀγγελέων ταῦτα Δαρείω] Hace verba cum recentt. edd. ad cap. 128 retuli, a quo antea male disiuncta erant. κῆ-ουξ scripsi, licet Schweighaeuser. (Lexic. Herod. II. p. 45) mendosam hanc dicat scripturam, cui praefert alteram κήουξ: tu vid., ne plura, Voemel. Prolegg. ad Demosthen. p. 45. Ad formam perfecti οἰχώκες cf. I, 189. IV, 165; alios locos excitavit Bredov. p. 311.

αὐτῶν δὲ τοισι ὑπολειπομένοισι x. \tau. \lambda. ] i. e. iis Scythis, qui relinquebantur, visum est, non amplius Persas circumducere, sed eos aggredi, dum prandium sumerent. Ad verbum πλαναν, quod activo sensu hic adhibitum valet errare facere, ultro citroque circumducere, conf. eos Herodoti locos, in quibus medium invenitur, de iis, qui circum vagantur, dictum II, 41. 115. VII, 16,2. Activo utitur, addito accusativo, Aeschylus in Prometh. 573 (589 Blomf.), Plato De legg. II. p. 655 C. Protagor. p. 356 D. - σίτα άναιφείσθαι Β. αίφείodai (prandere, cibum sumere) invenitur III, 26. VII, 120. Quare non est, quod cum Abreschio scribamus αν άναι ρεομένοισι, nec magis

Schweighaeuseri placet ratio in Addend. verba sita dvanosóusvos interpretantis: frumentantes, cibaria evehentes, quamquam in Lex. Herod. vulgatam verbi interpretationem retinuit, a qua denuo recessit Gallus interpres, sic vertens: "toutes les fois qu'ils vouloient enlever des vivres." — In seqq. vouce valet mente attendere, observare, ut in Plat. Cratyl. pag. 411 D. Add. Sophoel. Oed. R. 300. Aeschyl. S. c. Th. 25. Quibus Cr. addit Matthiae. Hymn. Homer. p. 404. Ad verba έποίευν τὰ βεβοτλευμένα conf. supra IV. cap. 120. 125. Mox scripsi cum recentt. edd. ex Bredovii monitu p. 145 seq. 286 τράπεσκε pro vulg. τρέπεσκε, quod ab Herodoto alienum est. De imperfecti vi conf. praeter Bredov. l. l. nott. ad III, 117. I, 42 et vid. mex IV, 130. — ἐσαράξαντες interpretor: in fugam versis Persarum equitihus 8. ubi Persarum equitatum repulerunt. Cf. Herod. V, 116 et vid. similes Dionis Cassii locos (XLII, 40. LI, 26. LXVIII, 31) allatos in Thesaur. ling. Graec. III. p. 308. Ad verbum ὑποστρέφειν conf. nott. ad IV. 120.

CAP. CXXIX.

αντίξοον Conf. nott. ad I. 174.

γιστον έφέω, τῶν τε ὅνων ἡ φωνὴ καὶ τῶν ἡμιόνων τὸ εἰδος. οὕτε γὰρ ὅνον οὕτε ἡμίονον γῆ ἡ Σκυθικὴ φέρει, ὡς καὶ πρότερον μοι δεδήλωται οὐδὲ ἔστι ἐν τῆ Σκυθικἢ πάση χώρη τὸ καράπαν οὕτε ὅνος οὕτε ἡμίονος διὰ τὰ ψύχεα. ὑβρίζοντες ὧν οἱ ὅνοι ἐτάρασσον τὴν ἵππον τῶν Σκυθέων πολλάκις δὲ, ἐπελαυνόντων ἐπὶ τοὺς Πέρσας, μεταξὺ ὅκως ἀκούσειαν οἱ ἵπποι τῶν ὅνων τῆς φωνῆς, ἐταράσσοντό τε ὑποστρεφόμενοι καὶ ἐν θωύματι ἔσκον, ὀρθὰ ἱστάντες τὰ ὧτα, ᾶτε οὕτε ἀκούσαντες πρότερον φωνῆς τοιαύτης, οὕτε ἰδόντες τὸ εἶδος. ταῦτα μέν νυν ἐπὶ σμικρόν τι ἐφέροντο τοῦ πολέμου.

σύμμαχον (adiuvans) eodem fere modo Noster dixit V, 65, ubi plura in nott. excitavimus. Haec autem verba (τὸ δὲ — ἡν σύμμαχον καὶ — ἀντίξοον), tanquam præedicatum, pertinent ad nominativos ἡ φωνή καὶ τὸ εἰδος. Μοχ reposui δώνμα et δώματι. Conf. IV, 28. 111. 190. Ad ipsam locutionem conf. Homer. Ili. XIII, 99 (δαῦμα μέγα) et Odyss. IX, 190. — Ad argumentum Cr. confert Gesen. ad Ies. XXI, 7. pag. 660, qui plura attulit de asinis, quos Persae aeque atque aliae gentes non ad onera tantum ferenda, sed ad bellum quoque adhibuerint pro equis. De mulis conf. supra I, 55. 91. III, 151. 153.

ώς καὶ πρότερόν μοι δεδήλωται] Vid. 1V, 28 et conf. Lenz: Zoologie d. Griech. u. Roem. pag. 208 seqq. Clement. Alexandr. Cohort. ad Gent. T. I. p. 25, 11 Pott. si audis, asinos Scythae immolarunt; nisi, quod valde credibile est, Scythas cum Hyperborels, quos Apollini asinos mactasse Pindarus testatur Pyth. X,51, ille confuderit.

νροζοντες] Glossa reddit σκιςτώντας nec aliter fere Suidas T. III. pag. 523 Gregor. Cor. De dial. Ion. §. 140 pag. 542. Negris interpretatur παροφμάμενοι, παροξυνομενοι. At de ruditu rectius accipi monet Wesseling. conferens Xenoph. Anab. V, 8, 3. Pind. Pyth. X, 55, ubi tamen conf. Tafel p. 944. Schweigh. auctore omnino vocem Latine reddes lascivientes. Et sane videtur

esse: lascivientes lasciviamque suam ut aliis rebus signisve, ita ruditu ma-xime declarantes. In Luciani l'seu-dolog. 3 — ως μη ίδων εὐθὺς είδέναι ζνων άπάντων ὑβριστότα τόν σε όντα κ. τ. λ. Equis tribuitur δάnveιν και ὑβρίζειν apud Xenophont. Cyropaed. VII, 5, 62. Naber in Mne-mosyn. IV. p. 4, qui negat verbo ὑβρίζειν sonum terribilem, qui hîc quaeritur, exprimi posse, inde pro ύβρίζοντας legi vult βράζοντας a verbo βράζειν, quod de ursis dici scripsit Pollux V, 88. Equidem vulgatam lectionem retinere malui. -Ad οκως ακούσειαν conf. ob usum particulae ὅπως I, 11 ibiq. nott., IV, 130 et ad formam foxov nott. ad I, 196. IX, 40. Ad Fonov acque atque ad antecedens έταράσσοντο pertinet οί επποι, quod ad απούσειαν adstructum reperitur; ad έπελαυνόντων mente addas e proxime antecedentibus τῶν Σκυθέων; de voce μεταξὺ vid. nott. ad IV, 155.

ορθά ίστάντες τὰ ὅτα] E Sophoclis Electr. 25 haec ducta esse videbantur Valcken., qui Philostratea quoque excitavit p. 687, 2. 750, 2. [in Heroicc. pag. 80. 258 ed Boissonad., cuius vid. annotationem pag. 442, in qua plures alii loci afferuntur de hac locutione.] At quod attinet ad Sophoclea, tu conf. nott. ad III, 119 et quae de his ad h. l. in Excursu disputavit C. Fr. Hermann.

ταῦτα μέν νυν — τοῦ πολέμου] Valla, probante Wessel., sic vertit: Atque hoc quidem paululum quiddam momenti ad bellum afferebat; cum 130 ΟΙ δὲ Σκύθαι, ὅκως τοὺς Πέρσας Ιδοιεν τεθορυβημένους, 
ῖνα παραμένοιεν τε ἐπὶ πλέω χρόνον ἐν τῆ Σκυθικῆ καὶ παραμένοντες ἀνιφατο, τῶν πάντων ἐπιδεέες ἐόντες, ἐποίευν τοιάδε. Εκώ τῶν κορβάτων τῶν σφετέρων αὐτῶν καταλίποιεν μετὰ 
πῶν νομέων, αὐτοὶ ἄν ὑπεξήλαυνον ἐς ἄλλον χῶρον · οἱ δὲ ἀκ 
Πέρσαι ἐπελθόντες λάβεσκον τὰ πρόβατα, καὶ λαβόντες ἐπή131 ροντο ἄν τῷ πεποιημένῳ. Πολλάκις δὲ τοιούτου γινομένου

scil, profuerit Persis non nihil in Scytharum equestri incursu asinorum is clamor, nec multum tamen ab belli successum. Quod Wessel. huc refert VII, 211, id commodius huc trahi posse negat Schweigh., qui ipse conferens III, 131 (ubi vid. nott.) hanc in modum interpretatur: et haec quidem res pauxillum quidpiam ad belli fortunam conferebat; ubi ταντα pro pluralis nominativo habet, quem sane excipiat verbum plurale. Sed retractavit haec vir doctissimus in Lexic. Herodot. II. p. 355 recte ad έφέροντο intelligens of Πέρσαι, et ταῦτα, obiecti accusativum, referens ad έφέgovto, indeque sic exponens: ,,et his quidem rebus Persae nonnihil commodi ad belli fortunam percipiebant " Neque aliter placuit Gaisfordio ac Stegero, ut hic fere loci sit sensus: Atque hoc, leve quidem, sed aliquid tamen ad belli successum Persae adepti sunt. Ad locutionem έπλ σμικρόν τι conf. έπὶ πλέον VI, 42 ibique adnotata et VIII, 8 §. 5 ξπὶ τὸ άμειιον. Langius vernacule Herodoti verba sic reddidit: ,, Das also trug etwas aus bei dem Kampf;" Persas opinor et ipse intelligens, qui hoc certe commodum (unum idemque leve) in hoc bello retulerint, in reliquis scilicet inferiores cum essent Scythis. At vero plane aliter haec verba intelligi vult Lhardy, verbum έφέροντο ad utrosque, et Persas et Scythas, referens ipsamque loci sententiam sic constituens: haec igitur (et mala et commoda belli) utrique (et Scythae et Persae) mutuo pertulerunt in breve belli tempus s. belli initio. Sed hanc interpretationem ut ab ipsis Herodoti verbis, ita a tota scriptoris sententia alienam iudico,

qui toto hoc capite de una quadan re, quae Persis bene cesserit, exponens snamque narrationem concludens verbis: ταῦτα μέν νυν ἐπίσμερόν τι ἐφέροντο τοῦ πολέμον, ad haec ipsa οἱ Πέρσαι intellexit taquam subjectum ad ἐφέροντο pertinens, cui continuo opponuntur si δὶ Σκύθαι.

#### CAP. CXXX.

τεθορυβημένους] Stegerus intelligi vult: οία ση ώρμημένους έν της χώρας Σπυθικής έξιέναι. Μος cum recentt. scripsi ανιφατο pro άνιωΐατο; vid. Bredov. p. 331. 390; infra apud Nostrum IV, 139, itemque I, 68. VI, 138 πειρώατο. Vulgatam lectionem émosées, quam Sancrofti liber quoque praebet omnesque libri scripti praebent VII, 29. revocavi cum recentt. editt. et Bredov. pag. 45. 257. E libro Florentino et duobus aliis Schaeferus et Schweighaeuserus, quos secutus est Gaisfordius, exhibuerunt: exδεύεες. Verba seqq.: όχως των προβάτων νῶν σφετέρων αὐτῶν καταλίποιεν μετά τῶν νομέων valent: quoties pecudum suarum nonnullas una cum pastoribus reliquerant. Moneo, ne cui refingere placeat oxosuή καταλάβοιεν, de quo iam satis disputavit Larcher. h.l. — Ad σφετέρων αὐτῶν conf. supra nott. ad IV, 98. Ad imperfecta αν ὑπεξήλαυνον et αν λάβεσκον, έπήροντο αν conf. nott. ad III, 117. In voce λάβεσκον abieci augmentum, Dindorf. (Comment. p. XXIV) et Bredov. p. 286 secutus. Vulgatam ?laβεσχον retinuit Dietsch.

έπήροντο αν τῷ πεποιημένω] i. e. efferebantur, exsultabant re peracts, praedà coactà. "Scilicet hoc fuit

τέλος Δαρείος τε έν ἀπορίησι είχετο, καὶ οί Σκυθέων βασιλέες μαθόντες τοῦτο ἔπεμπον κήρυκα, δώρα Δαρείω φέροντα ὄρνιθά τε καὶ μῦν καὶ βάτραχον καὶ ὀιστούς πέντε. Πέρσαι δὲ

Scytharum consilium, ut spe Dario facta praedae identidem, unde exercitum aleret, faciendae retineretur rex cis Istrum fluvium donec ad extremum, ponte Istri ab Ionibus rescisso (coll. c. 33), reditu exclusus exercitus fame esset periturus." Schweigh.

## CAP. CXXXI.

έν απορίησι είχετο] i. e. consilii inopià tenebatur, anceps haerebat, quid consilii caperet. Ad locutionem conf. I. 190 fin. ibique nott coll. ad VI, 56 nott. Mox pro βασιλη̃ες exhibui βασιλέες. Fugit, ut videtur, et Gaisf. et Struv. Spec. II. pag. 14. 16.

ορνιθά τε καὶ μῦν κ. τ. λ.] Exscripsit Athen. VIII, 9. pag. 334 A., ubi pro δρειθα exhibet δρειν, qua forma Noster II, 73 usus est; cf. Bredov. p. 271. Ctesias Persicc. §. 17 nihil de his donis narrat: sed cum Darius Istrum transgressus Scy3 thiam invasisset, Persas tradit et Scythas sibi invicem misisse arcus. Scytharum vero arcus validiores fuisse: ita enim intelligo Ctesiae verba (καὶ ἀντέπεμπον άλλήλοις τόξα, έπικοατέστερα δ' ήν τὰ τῶν Σκυθων), quae in memoriam nobis revocant, quae apud Herodot. III, 22 exstant, ubi vid. nott. Attigit Herodotea quoque Strabo VI. p. 301 seq. similia quaedam narrans; auctore Pherecyde Syr. haec Scytharum dona, sed auctiora, enumerat Clemens Alexandr. Stromat. V. p. 671 (pag. 57 fragmm. Pherecyd. ed. Sturz.). Ad βάτραχον conf. Enstath. ad Homer. Iliad. p. 468, 31 s. 356 extr. ad Odyss. pag. 1570 s. 271, 46, ubi tradit Herodotum dixisse ut κιθών (pro χιτών), ita βάθρακης (pro βάτοαχος)). Quem secutus Dindorf. (vid. Commentat. pag. VI) utique edidit βάθ ρακον. A vulgari forma libri Herodoti scripti nec h. l. nec cap. 131 recedunt, ad quos ipsos merito provocavit Wesseling. in Dissertat. Herod. VII. p. 66. Equidem nolui a librorum scriptorum auctoritate, quam etiam Dietsch. est secutus, recedere, cum forma βάθοακος ex iis esse videatur, quae Grammaticorum commentis quodam adscribuntur. Conf. Bredov. p. 12. — "Quid sibi vellent ita dona, primum dicit τον νόον των διδομένων, tum το έθέλει τα δώρα λέγειν, id est, τί διανοηθέντες aut πρός τι άφορώντες sive τίνι ποτέ γνώμη χοώμενοι έπεμπον. Verbum Noster in talibus adhibet & False Homer. secutus. Euripid. Hippol. 865. Herod. II, 13. V, 80. VI, 37. Homil. Clement. XIV, 9. Magis usitata sunt τί τοῦτο βούλεται, et βούλεται λέγειν vel είναι. Etiam apud Herod. II, 30 [ubi vid. nott. IV, 110] δύναται in talibus adhibetur." Valcken. Attigit Herodotea (lallus philosophus, Rousseau Emile IV, commonstraturus, quanta in eiusmodi signis s. symbolis insit vis, omni scripto, omnibus literis maior. Neque aliter indicavit Gibbon. Herodotea haec commemorans in: Geschichte d. Verf. und Unterg. d. Roem. Reichs VI. p. 297. X. p. 505 vers. Germ. Si vero quaeramus, quid Scythae his singulis signis s. symbolis declarare voluerint, quidve ipsa singula signa significarint, difficilius erit certi quid pronuntiare de iis, quae Persas iam diversum in modum esse interpretatos sequentia Herodoti verba indicant, qui cautus suam ipsius de his sententiam non addidit, sed satius habuit, et Darii et Gobryae sententiam referre. Quinque sagittae quod mittuntur, id ad quinque Scytharum reges revocari posse suspicatur Kolster (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. XIII. p. 74); Mongolicam horum Scytharum originem inde probari putat Neumann (Die Hellenen im Skythenl. I. p. 305), quia apud Calmuccos hodieque in donis praemiisve quinque sagittae, alia inveτὸν φέροντα τὰ δῶρα ἐπειρώτεον τὸν νόον τῶν διδομένων ὁ δὲ οὐδὲν ἔφη οἱ ἐπεστάλθαι ἄλλο ἢ δόντα τὴν ταχίστην ἀκαλλάσσεσθαι αὐτοὺς δὲ τοὺς Πέρσας ἐκέλευε, εἰ σοφοί εἰσι, γνῶναι, τὸ ἐθέλει τὰ δῶρα λέγειν. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ Πέρ-132 σαι ἐβουλεύοντο. Δαρείου μέν νυν ἡ γνῶμη ἦν, Σκύθας ἐωυτῷ διδόναι σφέας τε αὐτοὺς καὶ γῆν τε καὶ ὕδωρ, εἰκάζων τῆδε, ώς μῦς μὲν ἐν γῷ γίνεται, καρκὸν τὸν αὐτὸν ἀνθρώκω σιτεύμενος, βάτραχος δὲ ἐν ὕδατι, ὅρνις δὲ μάλιστα ἔοικε ἵκκῳ, τοὺς δὲ ὀἴστοὺς, ώς τὴν ἑωυτῶν ἀλκὴν παραδιδοῦσι. αῦτη μὲν Δαρείω ἡ γνώμη ἀπεδέδεκτο. Συνεστήκεε δὲ ταύτη τῷ γνώμη ἡ Γωβρύεω, τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐπτὰ ἑνὸς τῶν τὸν μάγον κατελόντων, εἰκάζοντος τὰ δῶρα λέγειν ἢν μὴ ὅρνιθες γενόμενος

niantur: quod tamen idem apud alios quoque populos obtinere admonet Schieffner in: Bulletin de l'Acad. de St. Petersbourg. XIII. nr. 13. p. 204 (p. 547).

## CAP. CXXXII.

εἰκάζων τῆδε] Per quandam sensus structuram refertur hoc ad: Δαφείου γνώμη ήν. Vid. Kuehner Gr. Gr. §. 677 ibique laudd., Klotz. in Jahrbb. f. Philol. u. Paed. XXXIII, 3. p. 271. Ad significationem verbi είκάζειν cf. IV, III ibique nott. Ac vix differt sensu, quod 111, 68 exstat: τηδε συμβαλλεόμενος, coll. I, ti8. Ad verba γην τε καὶ ΰδως conf. nott. ad IV, 126. Quae sequentur: τους δε οιστους, ώς την εωυτών άλκην παραδιδούσι, sic intellige: tela vero (illos) tradere, tanquam suam ipsorum fortitudinem ; pendet enim accusativus τους ότστους a verbo παραδιδούσι. Quod antecedit foine, recentt. edd. mutarunt in oixe, libris scriptis invitis; tu vid. nott. ad III, 71.

αῦτη μέν Δαρείω ή γνώμη απεδέδεκτο] i. e. Haec a Dario enuntiata erat sententia. s. hanc dixerat Darius sententiam. Haud infrequens ἀποδείκνυσθαι γνώμην Ι, 207. II, 24 et 146 ibique nott. III, 74. VI, 41. VII, 3. — Quod continuo sequitur: συνεστήκες δὲ ταύτη τῆ γνώμη ἡ Γοβούεω, valet: opposita, contraria huic erat Gobryae (de quo cf. III, 70) sestentia. Ad significationem verbi στε εστήπεε cf. nott. ad I, 208. — In seqq. voces ένὸς τῶν a duobus codd. absunt. Conf. III, 153.

ην μη δονιθες π. τ. 1.] Ad locationem proverbialem fere Valcken. excitavit Eurip. Phoeniss. 1222. Plaut. Amph. I, 1, 294. Add. Bergler, ad Aristoph. Av. 348. Ad ipsam sententiam simile quid affert Hansen Osteuropa pag. 134 ex libro l. de Hammer. Ilchane I. p. 258, abi barbarus homo sic scribit alteri: "si tu usque ad nubes evolares aut sub terram descenderes, me tamen minime effugeres." Propius haud scio an ad Herodoti verba accedant es, quibus alloquitur Avarorum dux legatos Constantinopolitanos ab obsidenda urbe ipsum (626 p. Chr.) avertere studentes: urbem enim ut sibi tradant, imperat; allos yao, ait, ύμας ούκ ένι σωθήναι, μη **ίγθύες** έχετε γενέσθαι κα**ι δια θαλάσσης** απελθείν η πτερωτοί και είς τον ούρανον απελθείν; Chronic. Paschal. I. p. 395 s. p. 721 ed Bonn. In Herodoti verbis coniunctivi formam αναπτησθε explicuit Bredov. p. 355, qui idem p. 275 etiam de nominativi forma uves admonuit, cum in accusativo contractam formam  $\mu \tilde{v} \in (II, 141)$  Noster adhibeat. Cobetum si sequimur, scribendum erit ανάπτησθε et expungendum bis insulse additum γενόμενοι. Ad απονοστήσετε οπίσω cf. nott. ad III, 16.

ησθε ές τον οὐρανον, ὧ Πέρσαι, η μύες γενόμενοι κατὰ κ καταδύητε, η βάτραχοι γενόμενοι ές τὰς λίμνας ἐσπηε, οὐκ ἀπονοστήσετε ὀπίσω, ὑπὸ τῶνδε τῶν τοξευμάτων κενοι. Πέρσαι μὲν δὴ οὕτω τὰ δῶρα εἴκαζον.

Η δὲ Σκυθέων μία μοίρα ἡ ταχθείσα πρότερον μὲν παρὰ 133 αιῆτιν λίμνην φρουρέειν, τότε δὲ ἐπὶ τὸν Ἰστρον Ἰωσι κυς ἐλθείν, ὡς ἀπίκετο ἐπὶ τὴν γέφυραν, ἔλεγε τάδε ς Ἰωνες, ἐλευθερίην ὑμὶν ῆκομεν φέροντες, ἤν πέρ γε ε ἐσακούειν. πυνθανόμεθα γὰρ Δαρείον ἐντείλασθαι ἐξήκοντα ἡμέρας μούνας φρουρήσαντας τὴν γέφυραν, μὴ παραγενομένου ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἀπαλλάσσεσθαι ὑμετέρην. νῦν ὡν ὑμεῖς τάδε ποιεῦντες ἐκτὸς μὲν ἔσενὸς ἐκείνου αἰτίης, ἐκτὸς δὲ πρὸς ἡμέων τὰς προκειμένέρας παραμείναντες τὸ ἀπὸ τούτου ἀπαλλάσσεσθε. Οὖννυν, ὑποδεξαμένων Ἰώνων ποιήσειν ταῦτα, ὀπίσω τὴν ην ἡπείγοντο.

Τέρσησι δὲ μετὰ τὰ δῶρα, τὰ ἐλθόντα ⊿αρείω, ἀντετά-134 ν οἱ ὑπολειφθέντες Σκύθαι πεζῷ καὶ ἵπποισι, ὡς συμτες. τεταγμένοισι δὲ τοῖσι Σκύθησι λαγὸς ἐς τὸ μέσον , τῶν δὲ ὡς ἔκαστοι ῶρεον τὸν λαγὸν, ἐδίωκον. ταρα-

# CAP. CXXXIII.

ισίοα] μία cum Gaisf. et dedi pro μίη. Ad verba ή α πρότερον conf. supra IV, ιὰ τότε δὲ IV, 128. In seqq. • ἐξήκοντα ἡμέρας κ. τ. λ. . 98. Intactum reliqui παραrov a Schweigh, et Gaisf. ritate codicis Florentini mu-1 παραγινομένου. At facit Matthiae et censor Ienensis r. 164. pag. 374 itemque. et Dietsch. — Verba έπτος εθε πρός έπείνου αίτίης, προς ημέων (extra omnem pam et ab illo et a nobis) ad-III, 80. In fine cap. revo-Florentino duobusque aliis το pro vulg. ἐπείγοντο; vid. ibique laudata. Idem feci

CAP. CXXXIV.

pus in medium (coram ipsis) prosiluit. Eadem Polyaen. VII, 10, 1 ex Herodoto probabiliter. Et conferre licet commentationem inauguralem de hoc loco Herodoti alteroque, qui legitur VII, 57, scriptam ab J. G. Chr. Kapp. Erlang. 1823, in qua multa de lepore attulit eamque bestiam, quippe timidissimam, apud veteres contemptui habitam esse ostendit. Apud Ditmarsos similem quandam de lepore famam reperiri observat Kolster l. l. p. 74. Ad vocem λαγὸς conf. nott. ad III, 108 et de verbo διαΐσσειν, quae protulit Dorvill. ad Chariton p. 356, nec hoc loco praetermisso, itemque Blomfield. ad Aeschyli Pers. 511. Pro vulg. διήξε cum Dindorf. (Commentat. p. XXXIII), Bredov. (p. 174) et Dietsch. exhibui διήϊξε, i. e. prosiluit. Cum codem Bredovio p. 67 e Sancrofti libro dedi αντιπολέμων pro vulg. αντιπολεμίων. accedentibus Dindorfio, Bekkero et Dietschio, cum forma άντιπόλεμος una sit ·Herodotea; vid. VII, 236.

ηθέντων δε των Σκυθέων και βοή χρεωμένων είρετο ὁ Δαρείος των άντιπολέμων τον θόρυβον πυθόμενος δέ σφεας τον λαγον διώχοντας είπε ἄρα προς τούς περ έώθεε και τὰ ἄιλα λέγειν Ούτοι ώνδρες ήμέων πολλόν καταφρονέουσι καί μα νῦν φαίνεται Γωβρύης είπαι περί των Σκυθικών δώρων όρθως. ως ων ουτως ήδη δοκεόντων και αυτώ μοι έχειν, βουλής άγαθης δεί, όχως άσφαλέως ή χομιδή ήμιν έσται τὸ όπίσο. Πρός ταῦτα Γωβρύης εἶπε. 'Α βασιλεῦ, ἐγώ σχεδον μέν καὶ λόγω ήπιστάμην τούτων των άνδρων την άπορίην: ελθών δε μαλλον έξέμαθον, δρέων αὐτοὺς έμπαίζοντας ήμίν. Νύν ών μοι δοκέει, έπεὰν τάχιστα νὺξ ἐπέλθη, ἐκκαύσαντας τὰ πυρέ, ώς καὶ ἄλλοτε ἐώθαμεν ποιέειν, τῶν στρατιωτέων τοὺς ἀσθενεστάτους ές τὰς ταλαιπωρίας έξαπατήσαντας καὶ τοὺς ὅνους ΄ πάντας καταδήσαντας απαλλάσσεσθαι, πρίνι ή και έπι τον "Ιστρον ιθύσαι Σκύθας λύσοντας την γέφυραν, η καί τι "Ιωσι δόξαι, τὸ ἡμέας οἰόν τε ἔσται έξεργάσασθαι. Γωβρύης μέν 135 ταῦτα συνεβούλευε. Μετά δε νύξ τε έγένετο, και Δαρείος

VIII, 68 et Heaychii glossa: ἀντιπολέμους πολεμίους: quae attulit Bredov, Eandem formam inde revocavi IV, 140. — Paulo infra cum Schweigh. et Gaisf. dedi ὡι δρες pro ινόρες. Conf. Bredov. p. 201. Idem dederunt recentt. edd.

ώς ὧν οὖτως ἦδη δοκεόντων και αὐτῷ μοι ἔχειν] i. e. Cum igitur et ipsi mihi haec itu sese hahere videantur. Ubi genitivus subiecti, qui dicitur, omittitur, facile supplendus licet enim mente addere τῶν πραγμάτων. Conf. Kuchner Gr. §. 666 not. 3.

οκως ἀσταλέως ή κομιδή ἡμὶν ἐσται τὸ ὀπίσω] Plane sic loquitur Noster VIII, 108: unde articulum τὸ vulgo omissum recepi cum recentt edd. κομιδή Glossa Herod. exponit ἡ ἀνάσωσις, ἐπιμέλεια. Valet autem et hoc loco et aliis ad VIII, 108 excitatis reditus. Adverbium ἀσταλίως suam h. l. vim retinet, ut ἀληθέως III, 17 (ubi vid.), 23 et IV, 195, quo loco utitur Schaefer. ad Dionys Halicarn. De compos. verbb. pag. 76. Et faciunt huc quoque ea, quae ad I, 8 notata sunt.

την απορίην] Conf. IV, 83. 127.

Ad imperfecti ήπιστάμην formam, augmento semper retento, conf. Bredov. p. 301. Mox cum eodem Bredovio p. 38 et recentt. edd. restitui έπεὰν pro vulg. ἐπὴν, quae forma ab Herodoto utique abest. Mox retinui ἐπέλθη, quod verbum de ingruente nocte VIII, 11. Plurimi libri scripti ἔλθη. De forma ἐώθαμεν conf. Bredov. pag. 302. Ad verba έκκανσαντας τὰ πυρὰ conf. nott. ad IV, 145. Quae continuo sequentur verba, eum in modum accipio: Postquam cos milites, qui Inboribus sustinendis minime pares s. idonei sint, deceperimus (ut scil. nostrum consilium ipsos prodendi hand sentiant). Ad ίθ ῦσαι cf. IV , 122 et ad έξεργάσασθαι (perdere) III, 52 coll. V, 19.

#### CAP. CXXXV.

νύξ τε έγένετο, καὶ Δαφείος]
De particulis τε — καὶ conf. nott.
ad IV, 53. Ad verba τῶν ἡν ἐλάχιστος ἀπολλυμέτων λόγος (i. e. querum minimam habebat rationem s. querum iacturam minime faciebat) conf.
VII, 223. I, 120. VII, 10 ibique laud. et ad locutionem αὐτοῦ τατ-

ο τη γνώμη ταύτη. τοὺς μὲν καματηροὺς τῶν ἀνδρῶν, 
ον ἡν ἐλάχιστος ἀπολλυμένων λόγος, καὶ τοὺς ὄνους πάνκταδήσας κατέλιπε αὐτοῦ ταύτη ἐν τῷ στρατοπέδῳ. κατέδὲ τούς τε ὅνους καὶ τοὺς ἀσθενέας τῆς στρατιῆς τῶνδε
εν, ἵνα οἱ μὲν ὅνοι βοὴν παρέχωνται, οἱ δὲ ἄνθρωποι
νείης μὲν εῖνεκεν κατελείποντο, προφάσιος δὲ τῆσδε δη, ὡς αὐτὸς μὲν σὺν τῷ καθαρῷ τοῦ στρατοῦ ἐπιθήσεσθαι
ι τοἰσι Σκύθησι, οὖτοι δὲ τὸ στρατόπεδον τοῦτον τὸν
ν φυοίατο. ταῦτα τοἴσι ὑπολειπομένοισι ὑποθέμενος ὁ
τος καὶ πυρὰ ἐκκαύσας τὴν ταχίστην ἠπείγετο ἐπὶ τὸν
ν. οἱ δὲ ὅνοι, ἐρημωθέντες τοῦ ὁμίλου, οῦτω μὲν δὴ
ν πολλῷ ῖεσαν τῆς φωνῆς ἀκούσαντες δὲ οἱ Σκύθαι τῶν

i mox ipse subiicitur locus. did. III, 81, alia a Valcken. . Add. Herod. I, 189. IV, VI, 16. 72. ι ανθρωποι ασθενείης τωνδε , π. τ. λ.] Impeditior loci strude qua conf. Matth. Gr. Gr. 3. pag. 1299. Sunt enim po-um verba ol δε ανθομποι !ίης μέν είνεκεν κατελείπονis structuram turbant, si qui-1 directam orationem Noster his verbis, quae sic potius inda erant, ut responderent sententiae per [va of µ èv x. zpressae: qua relicta Noster ecedentia verba κατέλιπε δὲ ; ἀσθενέας τῆς στρατιῆς τώνvenev respicions hacc ipsa nmodo repetit verbis: of de ποι ασθενείης μέν είνεκεν (zorro iisdemque reliqua adin quibus ad verba προφάσιος δε mente erit repetendum είe proxime praegressis, et ηλαδή inferendum ώς, quod | fecit Reizius, quem praeter t. et Matthiaeum etiam reedd. recte secuti sunt, cum ighaeus. et Gaisford. hanc dam, quae sane in libris scrind exstat, sed quae ad totam tiam necessaria videtur, omi-. Cum recentt. edd. scripsi ι πατελ είποντο passivo sensu cebantur), ut IV, 84 pro vulg. corco. His vero ita constitunte intelligitur, cur sequantur optativi μέλλοι et δυοίατο, supra vero coniunctivus ponatur in verbis ΐνα οί μεν όνοι - παρέχωνται; conf. nott. ad I, 189 et mox IV, 139. Iam haec totius loci enascitur sententia: reliquit autem (rex) et asinos et infirmos milites hac de causa, ut asini clamorem tollerent: homines vero infirmitatis sane causa relinquebantur. sed hoc nimirum ut praetenderent, ipsum regem cum flore exercitus Scythas aggressum esse, hos vero (milites infirmos relictos) interim castra tueri. to καθαρον του στρατού quid sit, diximus ad I, 211. Wesseling. confert Thucyd. V, 8, ubi vid. Schol., alia. — In seqq. ὑποτίθεσθαι valet: praecipere, pruescribere, alias consilium dare, suadere, ut diximus ad I, 107. Itaque non opus scribere  $\dot{v}\pi \varepsilon \rho$ θέμενος, quod Cobeto placet.

οί δε ονοι - ουτω μεν δη μαλλον πολλώ ζεσαν της φωνής] i. e. asini relicti a reliqua turba s. a coeta multo maiorem edebant ruditum. Ubi genitivum της φωνής refero ad μάλλον, quod substantivi quasi vices induere videtur, non aliter fere atque in illa formula en µallov, de qua vid. nott. ad III, 104. - φωνην ίέναι frequens Nostro, ut II, 2. IV, 23. IX, 16 coll. II, 15. — In time cap. κατά χώρην — είναι Valcken. legi vult κατά χώρην — μένειν Β. μείναι, suo loco manere, ut apud Aristoph. Eqq. 1351. [Plut. 367 ibique Kuester.] Thucyd. IV, 75. Herod. I, 17. IV, 201. At proba, si quid video, 136 ουων πάγχυ κατὰ χώρην ἤλπιζον τοὺς Πέρσας εἶναι. Ἡμέρης δὲ γενομένης γυόντες οἱ ὑπολειφθέντες, ὡς προδεδομένοι εἰεν ὑπὸ Δαρείου, χειράς τε προετείνοντο τοῖσι Σκύθησι καὶ ἔλεγον τὰ κατήκοντα. οἱ δὲ ὡς ἤκουσαν ταῦτα, τὴν ταχίστην συστραφέντες, αῖ τε δύο μοιραι τῶν Σκυθέων καὶ ἡ μετὰ Σαυροματέων καὶ Βουδίνοι καὶ Γελωνοὶ, ἐδίωκον τοὺς Πέρσας ἰθὺ τοῦ Ἰίστρου. ἄτε δὲ τοῦ Περσικοῦ μὲν τοῦ πολλοῦ ἐόντος πείρῦ στρατοῦ καὶ τὰς ὁδοὺς οὐκ ἐπισταμένου, ὥστε οὐ τετμημένων τῶν ὁδῶν, τοῦ δὲ Σκυθικοῦ ἰππότεω καὶ τὰ σύντομα τῆς ὁδοὺ

locutio πατὰ χώρην — εἶναι, nec ullo modo sollicitanda. Cf. III, 135 ibique laudd. Steger. citat Xenoph. Anab. I, 5, 17. Ad ἤλπιζον conf. III, 151 ibique nott. Itaque loci sententia haec est: Scythae ubi asinos clamantes audiverunt, admodum existimabant, Persas suo loco adhuc csse s. mansisse.

#### CAP. CXXXVI.

έλεγον τὰ κατήκοντα] i. e. dicebant, quae par erat eos dicere, qui in tali rerum statu versantur. Conf. I, 97 ibique nott. V, 49. II, 161. χείρας προετείνοντο medio verbo usus dixit Noster, qui VII, 233 in eadem locutione activum adhibuit, quo etiam Xenophon usus est in Cyropaed. IV, 2, 19 coll. IV, 2, 17. VI, 3, 13. — In seqq. post συστραφέν-TES (i. e. copiis collectis, in unum coniunctis; ef. I, 101 ibiq. nott. IX, 18) continuo sequitur αί τε δύο — καί ή μετά Σαυφοματέων καί Βουδίνοι καὶ Γελωνοὶ ἐδίωκον: qua structura sensum magis respiciente quam genus grammaticum haud utique offendimur. Sunt vero at te ovo partes illae, quibus Idanthyrsus et Taxacis imperabant, vid. cap. 120; ή μετά Σαυροματέων illa est, cui praeerat Scopasis cuique Sauromatae accesserant, teste Herodoto cap. 120 coll. 133.128. Scripsi autem cum recentt. edd. ή μετά Σαυ-ουματέων, ut supra IV, 128 legi-mus την μετά Σανουματέων μοίοαν ταγθείσαι; vulgo enim editur ή μία Σαυρομάται, cuius loco quod duo codd. afferunt Σαυροματέων, recepi

simulque abieci voculam re, quam post Σαυρομάται e Pauwii coniectura receperant Schweighaeuser. st Gaisford. Scythae igitur (haec enim Herodoti videtur esse sententis) copiis suis coniunctis (tribus Scytharum partibus et Sauromatarum, Badinorum, Gelonorum copiis, quae ad Scythas accesserant) Persas rectà Istrum versus persequi coeperunt. Nam in imperfecto essenti subest vis actionis inceptae necdum absolutae.

absolutae. ώστε ου τετμημένων τῶν ὁδῶν] Bredovius corrigit p. 221 rerespeνέων, quod neque Dindorf. neque Dietsch. receperunt; cf. nott. ad III, 106. Ipsa verba Herodoti Schweighaeuserus sic reddidit: utpote rüs non tritis; accuratius idem in Lexico Herodot. II. p. 313: "quam non sectae (stratae, signatae, definitae) essent viae." Atque hunc in modum recte haec verba iam Wesselingius intellexit, haecce adscribens: "Palmerius Exercit. p. 22 incisas, id est, signatas orbitis. Cur non sectas? Quales solum Scythicum, ut olim Macedonicum, vix habuit. De Archelao, Macedonum rege, Thucyd. lib. II. 100: xal odoù; evelas étepe. Qua quidem in viarum munitione répres et ανατέμνειν apud Philon. Ind. saepe, De mundi opific. p. 14 B et Creat. Princip. p. 723 B." Ad ipsas igitur vias faciendas pertinet locutio τέμνειν όδους, quam a caeden-dis orbitis repetit Curtius (Vom Wegbau etc. in: Abhandll. d. Berlin. Akadem. 1854. pag. 222), si quidem solis orbitis in lapidem sectis plerumque Graecorum viae plaustroέπισταμένου, άμαρτόντες άλλήλων, ξφθησαν πολλῷ οι Σκύθαι τοὺς Πέρσας ἐπὶ τὴν γέφυραν ἀπικόμενοι. Μαθύντες δὲ τοὺς Πέρσας οὖ κω ἀπιγμένους ἔλεγον πρὸς τοὺς Ἰωνας ἐόντας ἐν τῆσι νηυσί: ᾿Ανδρες Ἰωνες, αι τε ἡμέραι ὑμιν τοῦ ἀριθμοῦ διοίχηνται καὶ οὐ ποιέετε δίκαια ἔτι παραμένοντες. ἀλλ', ἐπεὶ πρότερον δειμαίνοντες ἐμένετε, νῦν λύσαντες τὸν πόρον τὴν ταχίστην ἄπιτε χαίροντες ἐλεύθεροι, θεοισί τε καὶ Σκύθησι εἰδότες χάριν. τὸν δὲ πρότερον ἐόντα ὑμέων δεσπότην ἡμεὶς παραστησόμεθα οῦτω, ῶστε ἐπὶ μηδαμοὺς ἔτι ἀνθρώπους αὐτὸν στρατεύσασθαι.

Πρὸς ταῦτα οι Ἰωνες ἐβουλεύοντο. Μιλτιάδεω μὲν τοῦ 137 ᾿Αθηναίου, στρατηγέοντος καὶ τυραννεύοντος Χερσονησιτέων τῶν ἐν Ἑλλησπόντω, ἦν γνώμη, πείθεσθαι Σκύθησι καὶ ἐλευ-θεροῦν Ἰωνίην Ἱστιαίου δὲ τοῦ Μιλησίου ἐναντίη ταύτη, λέ-

rum in usum factae constabant, dissentiente Vischero (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. LXXIII. p. 130. 136), qui ad vias per silvas et loca saxosa faciendas respici vult. — τὰ σύντο-μα τῆς ὀδοῦ sunt itineris compendia, ut I, 185 coll. V, 17, ubi vid. nott. Thucyd. II, 97. Xenophon Cyneg. V, 17. Participium αμαρτόντες neque ad Scythas atque ad Persas, quorum utrorumque in antecedentibus mentio fit, referendum, licet sequatur έφθησαν οί Σκύθαι , quo altera communis subjecti pars continetur: vid. de hac structura exponentem Jul. Geislerum: De Graecc. nominatt. absoll. pag. 19. 20. Conf. Herod. IV, 157 init. - Ad locutionem έφθησαν — απικόμενοι conf. VI, 115 et Kuehner Gr. Gr. §. 664, not. 2.

διοίχηνται] Dindorf. edidit διοιχέαται. Equidem formam διοίχηνται, quam libri scripti afferunt, cum Bekkero et Dietschio retinui, quippe quae proba videtur neque sollicitanda; conf. Bredov. p. 311. 334 et vid. quoque IV, 185. Ad argumentum loci conf. IV, 98 et de sexaginta dierum spatio quae diximus ad IV, 122. — Post οὐ ποιέετε Schweigh. et Gaisf. e Sancrofti libro inseruerunt yε, qua particula hic sane opus non videtur: ideirco cum

recentt. edd. eam abieci; ad  $\chi\alpha i$ - $\rho o \nu \tau \epsilon \varsigma$  conf. nott. ad III, 29.

παραστησόμεθα οὖτω] i. e. eo redigemus, compellemus. Non valde dispar ea notio, qua hoc verbum invenimus III, 13. 14, ubi vid. In fine cap. pro στρατεύσασθαι Naber in Mnemosyn. IV. p. 23 scribi iubet στρατεύσεσθαι, quod mihi quidem haud necessarium videtur, libris praesertim invitis.

#### CAP. CXXXVII.

Μιλτιάδεω] De Miltiade plura VI, 39 seqq. Ac videtur Cornelius Nepos in Miltiad. c. 3 Herodoti locum expressisse, ut observat Lambinus. De Histiaeo Milesio plura libro quinto narrantur. — Χερσονησιτέων cum recentt. edd. exhibui meliorum codd. ex auctoritate. In Sancrofti libro exstat Χερσονησιέων, quod Schweigh. non displicet, si quidem ita dicti fuerint Chersonesi huius incolae, teste Stephano Byzantino, qui s. v. Χερρόνησος utique affirmat, cos, qui Χερρονησίται appellantur Thracicae huius Chersonesi incolae, etiam Χερρονησίους dici. Sed tum scriptum oportebat Χεοσονησίων, cum haec forma genitivi pluralis secundae declinationis in εων ab Herodoto sit aliena.

γοντος, ώς νὖν μὲν διὰ Δαρείον ἔκαστος αὐτῶν τυραννεύει ΜΙ πόλιος τῆς Δαρείου δὲ δυνάμιος καταιρεθείσης οὖτε αὐτὸς Μιλησίων οἰός τε ἔσεσθαι ἄρχειν, οὖτε ἄλλον οὐδένι. τὐδαμῶν βουλήσεσθαι γὰρ ἐκάστην τῶν πολίων δημοκρατέεσθαι μὰλλον ἢ τυραννεύεσθαι. Ἱστιαίου δὲ γνώμην ταύτην ἀποδεικυνμένου αὐτίκα πάντες ἦσαν τετραμμένοι πρὸς ταύτην τὴν 138 γνώμην, πρότερον τὴν Μιλτιάδεω αίρεόμενοι. Ἡσαν δὲ οὐτω οἱ διαφέροντές τε τὴν ψῆφον καὶ ἐόντες λόγου πρὸς βασιλέος.

ώς νῦν μέν διά Δαρείον κ. τ. λ.] Apte hunc in modum Histiaeus atque e re sua locutus est; qui bene vidit non nisi Persarum imperio stante stare se ipsos posse, Graecis impatientissime pro libertatis sensu ingenito ferentibus iugum a Persis impositum. Namque Persae, ut ad IV, 98 iam monuimus, Graecis in civitatibus singulis, quas imperio suo addiderant, tyrannos constituerant, qui arctius cum Persis coniuncti quorumque salus suspensa a Persis, qui ipsi in subiectorum Graecorum rempublicam minime se immiscere solebant. Hinc cap. 138 tyrannorum recensus, qui a Persis victoribus in Graecis civitatibus olim liberis popularique imperio maximam partem fruentibus constituti erant. — αὐτών cum Gaisf. dedi pro αὐτέων. — In seqq. ad significationem verbi καταιρεθείσης conf. allata ad II, 172.

οίος τε έσεσθαι άρχειν, ούτε αλλον ουδένα ουδαμών] Omnes libri scripti et olim editi εσται exhibent; quod cum ad verba οὖτε αλλον οὐδένα οὐδαμών haud conveniat, Reizius reposuit έσεσθαι, a Borheck, et Matthiaeo, ac postea quoque a Bekkero, Dindorfio et Dietschio merito receptum probatumque viro docto, Schoenio, in: Diss. de attractionis quam dicunt singg, quibusdam exemplis apud Herodot. (Bielefeld. 1810) p. 5. Vulgatam ἔσται, quam Schweighaeuser. et Gaisford. revocaverant, denuo tueri studuit Eltz in: Jahrbb. für Philol. u. Paedag. Suppl. IX. p. 134 (Quaest. Herodott. p. 7), neque vero mihi persuasit. Caeterum in his minime offendet subitus, neque vero insolitus orationis transitus e directa in indirectam orationem, de qua Wessel. citat I. Fr. Gronov. ad Senec. de Benefic. IV, 32. Tu conf., ne plura, Herod. IV, 110. 196. II, 113. 152 ibique nott. — Ad locutionem γνώμην αποδείκνυσθαι cf. IV, 132 ibique nott.

#### CAP. CXXXVIII.

Ήσαν δὲ ούτοι οί διαφέροντές τε την ψηφον] i. e. Fuere autem hi, qui in illa deliberatione suffragia ferebent. Ita Schweigh., qui idem in Lex. Herod. sic vertit: suffragia ultro citroque (pro sua quisque sententia) ferentes; ut διαφέρειν vix quidquam differat a simplici φέρειν, ut in Earip. Orest. 48, aliisque Demosthenis, Isocratis ac Plutarchi locis in Thes. ling. Graec. II. p. 1375 ed. Dindorf. allatis. Nec aliter Langius, vernaculus interpres, atque Italus interpres. Malim equidem: qui hanc sententian (a Miltiadis sententia) alienam s. contrariam ferebant. Quae sequuntur: καὶ έόντες λόγου πρός βασιλέος είgnificant: et qui multum valebant au-ctoritate apud regem; vid. nott. ad I, 120 et cf. IV, 133. 144. Add. Siebelis ad Pausan. X, 9. §. 1. - βασιλέος dedi pro βασιλήος, quod Gaisf. et Matth. hic retinuerunt. - In seqq. verbis ούτοι μέν ησαν retinui ήσαν, quod cum a Sancrofti libro alteroque absit, a Dindorfio omissum est. a Dietschio uncis inclusum tanquam spurium — Inter tyrannos urbium Hellesponti Herophantus, qui Парил-105 vocatur, tyrannus erat Parii, de qua urbe vid. Herodot. V. 117 ibique nott. Strattis tyrannus memoratur VIII, 132; Aeaces Sami tyrannus V1, 13. Pro Alang quod Έλλησποντίων μεν τύραννοι, Δάφνις τε 'Αβυδηνός καὶ Ίπποκλος Λαμψακηνός καὶ Ἡρόφαντος Παριηνός καὶ Μητρόδωρος Προκοννήσιος καὶ 'Αρισταγόρης Κυζικηνός καὶ 'Αρίστων Βυζάντιος' οὖτοι μεν ἦσαν οἱ εξ Έλλησπόντου, ἀπ' Ἰωνίης δὲ Στράττις τε Χτος καὶ Αἰάκης Σάμιος καὶ Λαοδάμας Φωκαιεὺς καὶ Ιστιατος Μιλήσιος, τοῦ ἦν γνώμη ἡ προκειμένη ἐναντίη τῆ Μιλτιάδεω. Αἰολέων δὲ παρῆν λόγιμος μοῦνος 'Αρισταγόρης Κυματος.

Οὐτοι ὧν ἐπεί τε τὴν Ἱστιαίου αίρέοντο γνώμην, ἔδοξέ 139 σφι πρὸς ταύτη τάδε ἔργα τε καὶ ἔπεα προσθεϊναι τῆς μὲν γεφύρης λύειν τὰ κατὰ τοὺς Σκύθας ἐόντα, λύειν δὲ, ὅσον τόξευμα ἔξικνέεται, ἵνα καὶ ποιέειν τι δοκέωσι, ποιεῦντες μη-δὲν, καὶ οί Σκύθαι μὴ πειρώατο βιώμενοι καὶ βουλόμενοι δια-βῆναι τὸν Ἱστρον κατὰ τὴν γέφυραν εἰπεῖν τε λύοντας τῆς γεφύρης τὸ ἐς τὴν Σκυθικὴν ἔχον, ὡς πάντα ποιήσουσι, τὰ Εκύθησί ἐστι ἐν ἡδονῆ. ταῦτα μὲν προσέθηκαν τῆ γνώμη. Μετὰ δὲ ἐκ πάντων ὑπεκρίνατο Ἱστιαῖος, τάδε λέγων "Ανδρες

plures libri exhibent Alaxions s. Alaxioas, ad illam primitivae atque patronymicae vocis confusionem haud raro obviam teste Hemsterhus. ad Aristoph. Plut. p. 325 et ad Lucian. I. p. 414 ed. Bip. retuleris.

Aloliws δὶ παρῆν λόγιμος μοῦνος 'Αρισταγόρης Κυμαίος | λόγιμος dicitur, qui λόγου άξιος est (vid. nott. ad I, 143), vir illustris ac spectatus, ut IX,64, 116. VIII, 65, et conf. nott. ad III, 127. Haud commemoratur Κώης ὁ Ἑρξάνδρου, στρατη;ὸς ἐὼν Μυτιληναίων, cuius mentio fit supra IV, 97; in eorum numero certe non fuit, quorum ratio habebatur.

## CAP. CXXXIX.

έδοξέ σφι — τάδε έργα τε καὶ έπεα προσθείναι] Ad έργα τε καὶ έπεα conf. III, 135 ibique nott. πρὸς ταύτη — προσθείναι dixit Noster repetita praepositione non sine quadam vi, qui mox scripsit προσέθηκαν τῆ γνώμη. In seqq. τὰ κατὰ τοὺς Σκύθας ἐοντα declarant eam pontis partem, quae septentrionem versus ad Scytharum terram s. ad borealem Istri ripam spectabat, τὸ ἐς τὴν

Συνθικήν έχον, ut paulo post No ster dicit. De praepositione κατά conf. 111, 155 ibique nott.

όσον τόξευμα έξικνέεται] i. e. quantum uno teli iactu assequi possent, s. ad teli iactum. De verbo έξικνέεσθαι conf. II, 34. IV, 10. Plutarch. Vit. Aristid. 17: ηδη δὶ καὶ βέλος έξικνεϊτο Add. Iacobs ad Aelian. N. A. XVI, 23. Ad verba: πειρώατο βιώμενοι conf. citata ad I, 77 de participii verbo πειρᾶσθαι additi structura; de ipsa optativi πειρώατο forma cf. nott. ad IV, 130; de usu optativi, qui excipit coniunctivum, cf. nott. ad I, 185 coll. IV, 135. Pro και βουλόμενοι Emperius (Opusce. philologg.) pag. 312 suspicatur: η καιρού λαβόμετοι. Equidem vulgatam sic accipio: ne Scythae tentarent vim inferre atque Istri transitum parare iuxta pontem. Haud recte opinor Schweighaeuserus extrema verba sic reddidit: Istrum ponte transire. — Ad verba: τὰ Σκύθησί έστι έν ήδονη (quae grata forent Scythis) conf. VII, 15 coll. 160. Nec valde distat, quod attigimus ad IV, 97: φίλον έστί. — ές καιρόν valet opportune, commode, ut I, 206. VII, 144.

Σκύθαι, γρηστά ήκετε φέροντες, καὶ ές καιρον έπείγεσθε καὶ τά τε ἀπ' ὑμέων ἡμιν χρηστώς ὁδοῦται, καὶ τὰ ἀπ' ἡμέων ἐς ύμέας έπιτηδέως ύπηρετέεται. ώς γαρ όρατε, και λύομεν τον πόρου, και προθυμίην πάσαν έξομεν, θέλοντες είναι έλεύθεροι. Έν ὧ δε ήμεζε τάδε λύομεν, ύμέας καιρός έστι δίζησθαι έκείνους εύροντας δε ύπερ τε ήμεων και ύμεων αυτών τίσα-140 σθαι ούτως, ώς έκείνους πρέπει. Σκύθαι μέν τὸ δεύτερον "Ιωσι πιστεύσαντες λέγειν άληθέα ὑπέστρεφον έπὶ ζήτησιν τῶν Περσέων καὶ ἡμάρτανον πάσης τῆς ἐκείνων διεξόδου. αίτω δε τούτου αὐτοί οί Σκύθαι εγένοντο, τὰς νομάς τῶν Ιππων τας ταύτη διαφθείραντες και τα ύδατα συγχώσαντες. εί γαρ ταύτα μη έποίησαν, παρείζε αν σφι, εί έβούλοντο, εύπετέως έξευφείν τοὺς Πέφσας νῦν δὲ, τά σφι ἐδόκεε ἄριστα βεβουλευσθαι, κατά ταυτα έσφάλησαν. Σκύθαι μέν νυν της σφετέ-| ρης χώρης, τη χιλός τε τοισι ιπποισι καὶ υδατα ήν, ταύτη διεξιόντες εδίζηντο τους άντιπολέμους, δοκέοντες και εκείνους 342 διά τοιούτων την απόδρησιν ποιέεσθαι. οί δὲ δη Πέρσαι τὸν πρότερον έωυτων γενόμενον στίβον, τοῦτον φυλάσσοντες ήξσαν, καὶ οῦτω μόγις εύρον τὸν πόρον. Οἰα δὲ νυκτός τε ἀκι-

καὶ τά τε ἀπ' ὑμέων ἡμῖν χρηστῶς ὁδοῦται] Schweigh. ita reddidit: ,,ut autem, quae a vobis profici-scuntur, benigna sunt, sic etc." Valla: "ut vos nobis probe viam ostenditis." Malim equidem: "et quae a vobis proficiscuntur, commode viam (rectam) nobis muniunt s. parant indeque nobis prosunt: et quae a nobis proficiscuntur ad vos, accurate apparantur s. administrantur. Infra Noster VI, 73: εὐωδώθη τὸ πρᾶγμα. Verbum οδοῦν, quod proprie est viam munire, monstrare, latius dein patuit planeque valuit: indicare, ostendere. Confert Wesseling. Aeschyl. Prometh. 497 (505). Agamemn. 184 (169), ubi Blomfield. nostri loci haud fuit immemor. Et conf. Herod. VI, 73. - Ad verba έπιτηδέως ὑπηρετέεται conf. I, 108, ubi eadem dictio invenitur. — In seqq. pro ημέες scripsi cum Bredov. p. 282 ημέες, itemque dedi ensivove, ubi vulgo male nsiνους, cf. Bredov. p. 119; dedi quoque δίζησθαι pro δίζεσθαι; vid. laudd. ad IV, 9.

#### CAP. CXL.

το δεύτερον] Conf. IV, 133. In seqq. ad διέξοδος conf. III, 117. IV, 199; ad verba: καὶ τὰ ΰδατα συγχώσαντες conf. IV, 120 et ad κας είχε III, 73 ibiq. nott. Pro έξευςείν, quod Dindorf. et Dietsch. retinuerunt, e Florentino duobasque aliis codd. dedi έξευςείν, probante Bredov. pag. 326.

της σφετέρης χώρης] Apud Suid.
s. v. χιλή Τ. III. pag. 670 exstat:
διὰ της έτέρης χώρης. — In seqq.
pro αντιπολεμίους dedi αντιπολεμίους vid nott. ad IV. 134.

μους; vid. nott. ad IV, 134.
τοῦτον φυλάσσοντες] Cf. Suidas
s. ν. στιβία T. III. pag. 376. De pronomine τοῦτον interposito conf. nott.
ad IV, 122 et de significatione verbi
φυλάσσειν II, 62 et I, 48 ibique nott.
In seqq. καὶ οῦτω μόγις κ. τ. λ. tenendum est, Nostrum semper aeque
atque Homerum dixisse μόγις neque
unquam adhibuisse μόλις; vid. Bredov. p. 95. 96. Ad verba οἶα δὲ
νυκτὸς κ. τ. λ. conf. II, 28.

οι και λελυμένης της γεφύρης έντυχόντες ές πάσαν άρν απίκατο, μή σφεας οί Ίωνες έωσι απολελοιπότες. Ήν 141 ρί Δαρείον άνηο Αίγύπτιος, φωνέων μέγιστον άνθρώτοῦτον τὸν ἄνδρα καταστάντα ἐπὶ τοῦ γείλεος τοῦ Ιστρου ε Δαρείος καλέειν Ίστιαίον Μιλήσιον. ὁ μὲν δὴ ἐποίεε , Ίστιαῖος δὲ, ἐπακούσας τῷ πρώτῳ κελεύσματι, τάς τε πάσας παφείχε διαπορθμεύειν την στρατιήν καὶ την γέέζευξε. Πέρσαι μεν ών οῦτω ἐκφεύγουσι. Σκύθαι δε 142 νοι καὶ τὸ δεύτερον ημαρτον τῶν Περσέων. καὶ τοῦτο

ελυμένης τῆς γεφύρης έντυ-Genitivum verbo ἐντυχόνadditum eo ex usu repetit ng., quo verba composita aro simplicium structuram soleant. Plures locos, ubi is pariter adstruitur verbo veiv, dabit L. Struve: De 8ophocl. (Berolin, 1854.) Atque hanc rationem nunc alim quam eam, ex qua verμένης της γεφύρης pro genisolutis habeantur et ad év-; mente subaudiatur τῷ πόsimile quid, hoc fere sensu: clum pervenerunt, ponte iam Noster autem id potius deroluisse videtur: Scythas nonisse atque pontem offendisse Cobeto placet rescribere η τη γεφύρη. De forma conf. nott. ad I, 2.

## CAP. CXLI.

ον μέγιστον άνθρώπων] i. e. issimà omnium utebatur linguà, ceutio VII, 117. Livius VIII, lerium magna voce incla-Attigit Herodotea Eustath. . 468, 38 s. 607, 33. — In ταστάντα έπλ τοῦ χείλεος τοῦ lixit Noster Aegyptium in ipsa a stantem s. collocatum. De itionis énl usu conf. nott. ad ne plura. Voculam δη post rulgo insertam cum recentt. eci, cum in plerisque libris illa haud reperiatur. — In ο ἐπακούσας Bake (Scholicc. nematt. IV. p. 320) adsen-obeto scribi vult ὑπακούo verbo sane utitur Noster

III, 101 fin., sed addito genitivo. Equidem vulgatam retinni, quae mihi id significare velle videtur, Histiaeum, statim ubi audivit, compellationi obtemperasse; quod recte expressit Langius hunc in modum: "Histiaeos aber hörete gleich auf den ersten Ruf" etc.

πελεύσματι] In Florentino alteroque cod. exstat κελευματι; quae eadem varietas VII, 16, ubi Florentinus cum tribus aliis libris affert zeλεύματι, reliqui κελεύσματι, quod utroque loco Bekkerus, Dindorf. et Dietsch. receperunt probante Cobeto, sed merito reprobavit Bredov. p. 347, cum in talibus Noster literam σ abiicere et ad delicatioris aevi formam (κέλευμα) deflectere haud soleat. Attulit Wesseling, locum Dion. Cass. 4. pag. 51 E [cap. 32 s. p. 626 Reim.], ubi exstat κελεύματα itemque celeuma apud Christianos scriptores, de quo laudat Rosweid. ad Paulini Nolani Carm. XVII, 109. p. 94 et Munker. ad Hygin. fab. XIV fin. In renautica memoratur ò xeλευστής, de quo dixi ad Plutarch. Alcib. pag. 231. Add. Becker. in Charikl. I. p. 211 ed. sec. et Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Pers. 403, nbi κέλευσμα. Et conf. etiam Forcellini Lex. s. v. celeusma T. I. p. 419.

παρείχε διαπορθμεύειν] i. e. naves exhibuit ad exercitum traiiciendum. Additur verbo infinitivus, qui finem et consilium indicat. Cf. nott. ad Plutarch. Philop. 18. p. 65.

# CAP. CXLII.

καὶ τοῦτο μὲν κ. τ. λ.] i. e. Scythae 35 \*

μέν, ώς έόντας Ίωνας έλευθέρους, κακίστους τε καὶ άνανδροτάτους κρίνουσι είναι άπάντων άνθρώπων τοῦτο δὲ, ώς δούλων Ἰώνων τὸν λόγον ποιεύμενοι, ἀνδράποδα φιλοδέσποτά φασι είναι καὶ ἄδρηστα μάλιστα. ταῦτα μὲν δὴ Σκύθησι ές Ἰωνας ἀπέρριπται.

143 Δαρείος δὲ διὰ τῆς Θρηίκης πορευόμενος ἀπίκετο ἐς Σηστὸν τῆς Χερσονήσου. ἐνθεῦτεν δὲ αὐτὸς μὲν διέβη τῆσι νηνοὶ ἐς τὴν ᾿Ασίην, λείπει δὲ στρατηγὸν ἐν τῆ Εὐρώπη Μεγάβυζον, ἄνδρα Πέρσην, τῷ Δαρείός κοτε ἔδωκε γέρας, τοιόνδε εἴκας

iudicant, Iones, quâ liberos homines, omnium mortalium pessimos et mollissimos esse; quà servos, mancipia esse dominorum amantissima et fidelissima. Unde patet avelev décove, quod duo libri afferunt, reiiciendum unumque έλευθέρους tenendum esse. Verba ως δούλων Ιώνων τον λόγον ποιευμενοι proprie valent: de lonibus ut servis verba facientes (ut antea de iis tanquam liberis hominibus sententiam tulerant); et frequens apud Nostrum locutio λόγον τινός ποιείσθαι, ut I, 213. III, 25 etc. άδρηστος est servus hero fidelis minimeque doaπέτης (Herod. VI, 11) s. fugitivus, ut bene observat Valcken. Eadem vox apud Plutarch. II. p. 174 E. et apud Dion. Chrysost, in Corinth. p. 457 B. — φιλοδέσποτα hinc citat Pollux III, 74. - Ac denique ad ipsum Scytharum de Ionibus iudicium conf. Plutarch. II. pag. 222 D.

ταύτα — ἀπέροιπται] i. e. Haec a Scythis in Iones dicuntur s. proiiciuntur dicteria. Cf. I, 153 ibiq. laudd. Idem verbum apud Pausan. IX. 5, 4.

## CAP. CXLIII.

Δαρεῖος δὲ — ἀπίκετο ἐς Σηστον κ. τ. λ.] Nihil Noster tradit de iis, quae Darius perpessus est Istro traiecto per Thraciam reditum instituens in Asiam. Etenim Ctesias Persicc. §. 17 hace habet: διὸ καὶ φεύγων Δαρεῖος διέβη τὰς γεφυρώσεις καὶ ἔλυσε σπεύδων πρὶν ἢ τὸ ὅλον διαβῆναι στράτευμα καὶ ἀπέθανον νπὸ Σκυθάρκου οἱ καταλειφθέντες ἐν τῆ Εὐρώπη μυριάδες όκτώ. Addit deinde Darium Chal-

cedonicum domus et templa concremasse, quod pontem super Bosporum solvere studuissent atque aram a Dario olim, cum in Europam transiret, erectam sustulissent (cf. Herod. III, 87 seq.). Iustinus II, 5 nil nisi haec tradit: "Darius omissis octoginta milibus hominum trepidus refugit."

Μεγάβυζο»] Μεγάβυζον affert unus Parisinus liber itemque Eustath. ad Ili. p. 182, 27 s. 270, accedente Valla; vulgo Meyapaçor, quod idem etiam vulgo exhibent VII, 108, ubi tres codd. afferunt Meyeβύζου; quibus locis quamquam non idem significatur Persa, qui III, 70 in coniuratorum numero commemoratur, tamen ex una eademque nobili Persarum familia hos omnes fuisse nemo negabit: unde eodem quoque modo nomen ipsum scribi consentaneum est; de quo vid. plura in Excursu ad III, 70. — Quod vero h. l. de Megabyzo effatus est Darius, idem in Zopyrum dixisse fertur. III, 160 coll. Plutarch. II. p. 173 A. et Eustath. ad Ili. II. p. 182, 27, qui Herodotea paulo aliter expressit, et ad Dionys. Perieg. 764. (ubi alium Herodoti locum tangens IV, 144 exhibet Μεγάβυζος, quamquam in ipeo Herodoto vulgo legitur Μεγάβαζος). Μεγάβυζος Zopyri filius dicitur III, 160, quem et ipsum alium esse atque eum, de quo hic sermo, crediderim. Nam sane frequens in Persarum rebus hoc nomen occurrit. -In seqq. γέρας s. honorem, munus dicit ipsam illam sententiam laudis atque honoris plenam, quam rex tulerat.

έν Πέρσησι ἔπος. ώρμημένου Δαρείου βοιὰς τρώγειν, ὡς ἄνοιξε τάχιστα τὴν πρώτην τῶν βοιέων, είρετο αὐτὸν ὁ ἀδελφεὸς ᾿Αρτάβανος, ὅ τι βούλοιτ᾽ ἄν οι τοσοῦτο πλῆθος γενέσθαι, ὅσοι ἐν τῆ βοιῆ κόκκοι. Δαρείος δὲ εἶπε, Μεγαβύζους ᾶν οι τοσούτους ἀριθμὸν γενέσθαι βούλεσθαι μᾶλλον ἢ τὴν Ἑλλάδα ὑπήκοον. ἐν μὲν δὴ Πέρσησι ταῦτά μιν εἴπας ἐτίμα ᾿ τότε δὲ αὐ-343 τὸν ὑπέλιπε στρατηγὸν, ἔχοντα τῆς στρατιῆς τῆς έωυτοῦ ὀκτώ μυριάδας. Οὖτος δὲ ὁ Μεγάβυζος, εἶπας τόδε τὸ ἔπος, ἐλί-144 πετο ἀθάνατον μνήμην πρὸς Ἑλλησποντίων. γενόμενος γὰρ ἐν Βυζαντίφ ἐπύθετο ἑπτακαίδεκα ἔτεσι πρότερον Καλχηδονίους

δοιάς τρώγειν] i. e. malis vesci granatis. Quod fructuum genus omnino haud ingratum fuisse colligimus ex Plut. Artax. 4, ubi exstat δόα, non φοιά, quae forma haud scio an prioribus scriptoribus magis fuerit in usu, accentu in ultima posito syllaba, cum iisdem grammaticis docentibus coa in penultima accentum capiat. Vid. quae dixi in Creuzeri Melett. III. p. 31 seq. Add. Blom-field. Glossar. ad Aeschyli Prometh. 23, Lobeck. ad Phrynich. p 495 seq., Bredov. p. 162. Quod vero iidem praecipiunt veteres grammatici, δοια dici de arbore, δόα de fructu, id stare non posse vel hic ipse locus ostendit. Add. VII, 41. De ipso malo punico eiusque significatione tesseraria apud Graecos disputavit Boetticher: Der Baumcult d. Hellen, pag. 471 seqq. — τοσοῦτο dedi Bredovium secutus pag. 105 cum recentt. edd. pro τοσούτον.

# CAP, CXLIV.

illnero] illnero, quod retinuit Matth. quodque etiam retineri vult censor Ienensis ad IV, 133 landatus, revocavi cum recentt. edd. e Sancrofti libro pro vulg. ileinero, cuius hie nullus locus. Articulum το ante inoς cum recentt. edd. inserui. Spectat autem τόδε τὸ ἐπος ad sequens dietum Megabyzi de Chalcedoniis. Ad πρὸς Ἑλλησποντίων conf. nott. ad IV, 138 de usu praepositionis πρὸς.

Kalzndoviovs] Ita recepi cum Schweigh. et Gaisf. auctoritate cod.

Florentini et aliorum. Vulgo Χαλundovious, quod Matth. retinuit. Conf. IV, 85. V, 26 et quae ex numis aliisque veterum testimoniis allata dicit Wesseling. ab Holsten. ad Καρχηδών Steph. Byz. et Sirmond. in Sidonii Carm. II. p. 666 ed. Venet. Schweigh. conferri vult, quae ad Polyb. V, 39, 5 et ad Athen. III, 92 E. et VII, 320 A. notaverit. Conf. quoque Bredov. p. 92 et Voemel in Prolegomm. ad Demosthen. Cont. pag. 128. Multa quoque de hac confusione attulit Tzschucke ad Melam I, 19. §. 5 nott. critt. (Vol. II. P. I) pag. 573 seqq., qui idem in nott. exegg. (Vol. III. P. I) pag. 571 seqq. de ipsa urbe copiosius disseruit, de qua vid. etiam Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. Il. p. 384. - Ad argumentum loci praeter Eustath. Herodotea citantem ad Dionys. Perieg. 764 cf. Strab. VII. p. 320 s. 494 et, ubi ex Apollinis oraculo coeci dicuntur Chalcedonii ob neglectum aptiorem in urbe fundanda locum, Tacit. Annal. XII, 63 et Polyb. IV, 43. Nec prorsus iustum videtur oraculi effatum Mannerto VII. p. 155, cum Megarenses, condita Chalcedone ac Selymbria, tum demum in Byzantium condendum incidere consentaneum fuerit, praesertim cum mercatura ad boreales regiones Ponti magis magisque florere coepisset, ipseque Byzantii portus e meridie accedentibus difficilior esset aditu quam et Chalcedonis et Selymbriae portus; unde perspici posse existimat, cur in Chalcedonem condendam Graeci ad has regiones conversi et a κτίσαντας τὴν χώρην Βυζαντίων, πυθόμενος δὲ ἔφη Καλχηδονίους τοῦτον τὸν χρόνον τυγχάνειν ἐόντας τυφλούς· οὐ γὰρ ἄν τοῦ καλλίονος παρεόντος κτίζειν χώρου τὸν αἰσχίονα ἐλέσθαι, εἰ μὴ ἦσαν τυφλοί. οὖτος δὴ ὧν τότε ὁ Μεγάβυζος στρατηγὸς λειφθεὶς ἐν τῷ χώρῃ Ἑλλησποντίων τοὺς μὴ μηδίζοντας κατεστρέφετο. οὖτος μέν νυν ταῦτα ἔπρησσε.

145 Τον αὐτον δὲ τοῦτον χρόνον ἐγίνετο ἐπὶ Λιβύην ἄλλος στρατιῆς μέγας στόλος διὰ πρόφασιν, τὴν ἐγὰ ἀπηγήσομαι, προδιηγησάμενος πρότερον τάδε. Τῶν ἐκ τῆς ᾿Αργοῦς ἐπιβατέων

meridie advecti prius inciderint. At de situ Byzantii commodisve loci huius quae refert Polyb. IV, 44, quaeque alia attulit plura hanc in rem Alexand. Falk in: Dissertat. de origine Byzantii (Vratislav. 1829) pag. 10, qui respexerit, confiteatur necesse est, loco multo aptiore multoque plura praebente commoda Byzantium fuisse conditum, de cuius opportunitate omnes consentiunt scriptores, sive loci naturam, sive coeli temperiem, sive regionis suavitatem ac fertilitatem omniumque rerum abundantiam spectes. Conditam urbem teste Eusebio vulgo referunt ad Olymp. XXX, 3 sive 658 ante Chr. n.: nec admodum inde recedunt aliorum scriptorum testimonia, de quibus vid. Alex. Falk. l. l. p. 21 seq., qui ipse urbis principia ad medium fere saeculum septimum a. Chr. n. releganda esse indicat, et potissimum Fischer: Griech. Zeittaf. pag. 91. Inde Chalcedon condita ponitur Olymp. XXVI, 3 sive 674 a. Chr. n. Vid. Fischer l. l. pag. 86. Dissentit autem in septendecim annorum numero, qui ab Herodoto proditur, Hesych. Milesius Rerr. Constantinop. pag. 48, ponens annos XIX, ut Wesseling. adnotat. He rodoti auctoritatem tuetur Eustath. h. l. - Ad leigtels conf. IV, 84 ibique laudd.

# CAP. CXLV.

Τον αυτον δε τουτον χρόνον κ.
τ. λ.] Incidit igitur haec Persarum
expeditio in Libyam adversus Barcen suscepta in idem fere tempus,

quo Megabyzus, in Thracia relictus post infelicem Darii in Scythas expeditionem, Thraciae gentes subigebat. Quae Darii expeditio cum ad annum 515 ante Chr. n. probabiliter sit referenda, ut in Excursu ad IV, 1 docuimus, haec ipsa in Barcen expeditio continuo post instituta videri debet. Conf. etiam nott. ad IV, 162.

προδιηγησάμενος πρότερον] Eadem sermonis abundantia, quam supra ad III, 16 advertimus. Sequitur hoc loco longior de Cyrenes rebus disputatio, in quam Herodotus de altera Persarum expeditione (quae Scythicum bellum continuo excipiebat tempore) in Libyam suscepta relaturus (vid. IV, 167) sponte inciderat. Quales digressiones ab Herodoti more non abhorrere aliquoties monuimus. Et cf. in universum notata ad I, 23.

Των έκ τῆς 'Αργοῦς ἐπιβατέων παίδων παὶδες] i. e. nepotes Argonautarum 8. eorum, qui navi Argo vecti erant. παίδων παὶδες Noster dixit eodem modo, quo Homer. Ili. XX, 308. Pind. Nem. VII, 100 (147). In verbis ἐκ τῆς 'Αργοῦς ea valet praepositionis ratio, quam in nott. ad Plutarch. Pyrrh. cap. 11. pag. 169 attigimus. Add. Krüeger. ad Xenoph. Anab. I, 2, 3. Infra Noster VII, 93: Δωριέες δὲ οἱ ἐκ τῆς 'Ασίης. Apud Schweighaeuser. in Lex. Herod. s. v. ἐπιβάτης p. 250 invenio: ,,οἱ τῆς 'Αργοῦς ἐπιβάται, Argonautae;" minus accurate. Valckenario in mentem venerat ἐκ τῶν τῆς 'Αργοῦς ἐπιβατέων, quo vix opus. Sunt autem, monente C. O. Muellero (Or-

παίδων παίδες, έξελαθέντες ὑπὸ Πελασγῶν τῶν ἐκ Βραυρῶνος λητσαμένων τὰς 'Αθηναίων γυναίκας, ὑπὸ τούτων ἐξελαθέντες ἐκ Λήμνου οίχοντο πλέοντες ἐς Λακεδαίμονα ΄ ζόμενοι δὲ ἐν

chomen. p. 307), haec verba sensu latiori nec definito accipienda. De voce έπιβατης, qua qui navi vehitur, miles praecipue classiarius vulgo declaratur, conf. Herod. VII, 96 ibique nott. Mox cum recentt. edd. pro ¿Esladdévies scripsi ¿Esladévies, ut III, 46. 51, ubi vid., itemque ὑπὸ τούτων pro ὑπὸ τουτέων; de ipsius pronominis usu conf. nott. ad IV, 122. Post haec verba Florent. et Mediceus inserunt de, quod suggerente Wesselingio Schaeferus mutawit in δη, quodque revocari quoque vult Herold Emendatt. Herodd. I. pag. 14. Equidem cum recentt. edd. voculam, quae haud necessaria vi-

detur, prorsus abieci.
υπό Πελασγών των έκ Βραυρώνος ληϊσαμένων τας Αθηναίων γυναίxas] Brauron Atticae est oppidum non procul ab Hymetto mare versus situm; ubi nunc, vetere oppido dudum deleto, Palaeobraona, paulo magis occidentem ac meridiem versus. Qui locus olim insignis festo Dianae Tauricae, quae inde etiam Brauroniae nomen acceperat cuiusque templum nonnihil remotum ab urbe propius ipsum mare situm fuisse perhibetur. Huc enim Iphigeniam e Taurica terra redeuntem appulisse ferebant una cum Dianae statua indeque Athenas petiisse. Plura Kruse: Hellas II, 1. pag. 258 seq. Conf. quoque supra ad IV, 103 allata. Atque per huius festi opportunitatem virgines illud celebrantes Pelasgi, Hymetti accolae, per insidias simulque etiam ultionis capiendae causa rapuisse Lemnumque (ab Atheniensibus nimirum cum eiecti essent) abduxisse narrantur, teste Herodoto VI, 138; qua in insula qui olim consederant Minyae Argonautae, ab iisdem Pelasgis pulsi Lacedaemonem se convertisse dicuntur. Argonautae enim Lemnum ubi appulerunt, mulierum rem publicam, quam ibi constitutam repererant, maritis per

uxorum furorem interfectis indi-

gnati Lemnicas mulieres matrimonio sibi iunxerunt prolemque inde susceperunt, quam h. l. verbis: τῶν έκ της 'Αργούς έπιβατέων παίδων παίδες indicari putem. Conf. C. O. Mueller. Orchomen. pag. 302-307. Ac Minyas s. Argonautarum posteros Lemno ejectos esse a Pelasgis, praeter Herodotum testantur Pausan. VII, 2, 2. Apollon. Rhod. IV, 1760, alii. Neque poenitebit hac de re contulisse Polyaen. VII, 49. VIII, 71. Valer. Maxim. IV, 6. 4 (quem ex Herodoto sua hausisse veri est simillimum). Schol. ad Pindar. Pyth. IV, 88 et copiosiorem Plutarchi narrationem Opp. II. p. 247, ab Herodotea in quibusdam recedentem, quae accurate enotavit Larcher. in nota ad h. l. Quae ipsa singula persequi hîc non vacat, nec magis quaerere attinet, cur, qui Pelasgi in hac narratione appellantur, ab aliis vocentur Tyrrheni. Hoc enim alienum ducimus ab huius loci interpretatione.

ίζουενοι δε έν τω Τηϋγέτω] Pro ίζομενοι in Sancrofti libro et duobus aliis invenitur έζομενοι. De quo Schweigh, comparans hos locos: II, 113. III, 64. 65. IV, 165 ita pronuntiat, ut Egeodas dicatur de singulis, ζεσθαι de multitudine hominum, qui alicubi considant. Quod discrimen vereor, ut stare possit. Infra IV, 145 omnes libri conspirant in Tovτο, idemque etiam repositum in reliquis locis supra laudatis aliisque, quos affert Bredov. p. 317. Cui verbo quod h. l. Noster adstruxit praepositionem év, idem infra IV, 146. 148 adhibuit praepositionem és, quam eandem additam videmus I, 14. III, 14. 64, ubi cf. laudd. Atque vel ἐπὶ, sequente accusativo, in hac structura Nostrum posuisse vidimus II, 55, ubi cf. laudd. Ipsum montis Taugeti nomen triplici genere adhibitum apud veteres inveniri monet Stephan. Byz. s. v. Eodem genere, quo Noster, nomen proferunt Strabo τῷ Τηϋγέτῷ πῦς ἀνέκαιον. Λακεδαιμόνιοι δὲ ἰδόντες ἄγγελον ἔπεμπον, πευσόμενοι, τίνες τε καὶ ὁκόθεν εἰσί. οἱ δὲ τῷ ἀγγέλῷ εἰρωτέοντι ἔλεγον, ὡς εἰησαν μὲν Μινύαι, παιδες δὲ εἰεν τῶν ἐν τῇ ᾿Αργοῖ πλεόντων ἡρώων προσχόντας δὲ τούτους ἐς Λῆμνον φυτεῦσαί σφεας. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἀκηκοότες τον λόγον τῆς γενεῆς τῶν Μινυέων, πέμψαντες τὸ δεύτερον εἰρώτεον, τὶ θέλοντες ῆκοιέν τε ἐς τὴν χώρην καὶ πῦς αἰθοιεν. οἱ δὲ ἔφασαν ὑπὸ Πελασγῶν ἐκβληθέντες ῆκειν ἐς τοὺς πα-341 τέρας ὁκαιότατον γὰρ εἰναι οῦτω τοῦτο γίνεσθαι ὁ δὲεσθαί

VIII. pag. 362 s. 557 C., et Pausan. III, 20; τὰ Ταῦγετα apud Plutarchum ac Polyaenum l. l. exstat. Post Wesselingium monuit allatis veterum de hoc monte testimoniis Tzschucke ad Mel. II, 3. §. 4 nott. exegg. p. 235. Vol. III. P. II. Add. Forbiger: Hlandb. d. alt. Geogr. III. p. 865. Postera setate monti nomen inditum Pentedactylon; nunc vocatur St. Elias, teste Krusio: Hellas I. pag. 286. De Taygeto accurate nunc exposuit Curtius: Der Peloponnes. II. pag. 203 seq. 307 seq., ubi etiam de ipso montis nomine disputavit.

πῦρ ἀνέκαιον] Mediceus, Florentinus πυρήν έχαιον, Gronovio probatum; vulgata lectio, quam unam veram habuit quoque Bredov. p. 65, πῦρ ἀνέκαιον, ex Aldina fluxit verbisque seqq. καὶ πῦρ αἴθοιεν et Homer. Od. VII, 13 satis firmatur, monente Wessel., qui praeterea citat Heliodor. Aethiop. II. pag. 96 [II, 22. p. 82 Cor., quem conf T. II. pag. 84] et D'Orvill. ad Chariton. p. 633 [p. 588 Lips.], qui ipse Medicei libri lectionem ob huius ipsius codicis auctoritatem praeferendam ratus alteram lectionem πῦρ ἀνέκαιον alioqui et ipsam stare posse censet, cum sequatur πῦρ αίθειν. Similis confusio in Homer. Hymn. in Cerer. 287, ubi nunc editur πῦρ ἀνέκαι', cum in codice scripto exstet πυράν ἔκαι'. Infra VIII, 19 meliores codd. praebent πῦρ ἀνακαίειν, Aldina ac Vulcobii liber: πυρήν ανακαίειν. Et confer supra II, 39. IV, 28. 60 et I, 202. Vit. Homer. 21, ubi πῦρ ἀνακαίειν eodem sensu: ignem accendere, unde non admodum differt exκαίειν τὰ πυρὰ, quod supra IV, 134.
135 invenitur. Quo eodem sensu infra πῦρ αἰθειν, quod, observante Valckenario, apud Atticos poētas aliquoties reperitur, cum nuspiam exstet πυρὰν αἰθειν. Quin intransitive αἰθειν, fulgere, dici apud Sophocl. Ai. 285. Aeschyl. Choëph. 534 [529 ed. Blomf., quem vid.], idem monet. At in Sophocl. Philoct. 789 αἰθειν ἐερὰ, quocum conf. Euripid. Rhes. 53. 107. — In seqq. ad verba τίνες τε καὶ ὁκόθεν εἰσὶ (in quibus οἶτινες scribi vult Cobetus) conf. nott. ad I, 35 et ad formam προσχόντας nott. ad I, 2 et Voemel. ad Demosth. Contion. p. 147. — In seqq. pro θέλοντες, in quo omnes codd. conveniunt, Dietsch. reposuit ἐθὲλουτες, Bredovii praeceptum secutus pag. 116 seq. Quod idem etiam valet in sequente θέλονσι, cuius loco ἐθὲλονσι dedit Dietsch.

ηκειν ές τους πατέρας] "An quia Minyae per Halmum a Sisipho et Merope, Atlantis filia (Apollodor. III, 10, 1. pag. 309 Heyn. Schol. Apollon, Rhod, III, 109 coll, Hevnii Observy. ad Apollodor. p. 57) originem ducebant (conf. Saxii Tabb. geneall. nr. VI et C. O. Mueller. Orchomen. p. 461), cuius (Meropes) Taygete soror erat, quae ex Iove Lacedaemonem peperit (Apollodor. III, 10. 3. pag. 312 conf. Sax. Tabb. nr. XIII)? Vel siccine explicandus locus est, ut dicas, Argonautas et Minyas pro iisdem haberi et usurpari [vid. Loers. ad Ovidii Heroid. VI, 47. XII, 64] ac proinde, quoniam Dioscurorum, qui in Argonautis fuerant, aedes Lacedaemone erat, Miτε οἰκέειν ἄμα τούτοισι, μοιράν τε τιμέων μετέχοντες καὶ τῆς γῆς ἀπολαχόντες. Λακεδαιμονίοισι δὲ ἔαδε δέκεσθαι τοὺς Μινύας, ἐπ' οἶσι θέλουσι αὐτοί· μάλιστα δὲ ἐνῆγέ σφεας, ὥστε ποιέειν ταῦτα, τῶν Τυνδαριδέων ἡ ναυτιλίη ἐν τῆ 'Αργοϊ. δεξάμενοι δὲ τοὺς Μινύας γῆς τε μετέδοσαν καὶ ἐς φυλὰς διε-

nyas, cum Spartam tenderent, recte dicere potuisse: "ad patres suos se venire?" Cr., qui idem postea haec adiecit: ,,Res sic expedienda: Tyndaridae s. Dioscuri [i. e. Castor et Pollux | Iasoni adeoque Minyis coniuncti erant sanguine et familiam Acolidarum attingebant, nimirum per avum patremque Ledae Thestium. Vid. Apollodor. I, 7, 5 et 8. p. 48 seq. ed. 2 Heyn. et conf. Burmann. Catalog. Argonautt. p. CVIII ed. Harles." Ad ipsam rem conf. quoque Pausan. VII, 2. §. 2 ibique Siebelis pag. 106, Lachmann: Spartan. Staatsverfass. p. 77 seqq.

μοζοάν τε τιμέων μετέχοντες] Οb μο οαν in hac structura additam conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 519. not. 1. et Schorn. ad Anaxagor. fragmm. (Bonn. 1829) pag. 26; ad ξαδε in seqq. conf. I, 151 ibique nott. Ad verba ἐπ' οίσι conf. nott. ad I, 141; ad verbum ἐνηγε ΙΙΙ, 1 ibique nott.

γής τε μετέδοσαν καί ές φυλάς διεδάσαντο] Aliam causam, cur advenas civitatis iure donarint, afferunt Plutarchus ac Polyaenus l. l., qui Tyrrhenorum s. Pelasgorum filios, ab Atheniensibus pulsos Imbro Lemnoque Taenarum appulisse tradunt ac Spartanis in bello cum Helotis opem tulisse eamque ob causam civitate ac matrimonio dignatos esse. Cum vero neque ad magistratus neque in senatum admitterentur, in suspicionem eos venisse rerum novarum indeque comprehensos a Lacedaemoniis vinculis atque custodià retentos fuisse. Qua de re eadem sic Valerius Maximus l. l. "Quos Spartana civitas respectu Tyndaridarum — deductos inde (e Taygeto) legibus commodisque suis immiscuit: sed hoc tantum beneficium in iniuriam bene meritae urbis regnum affectantes verterunt;" quae ipsa ex 'Herodoteis expressa arbitratur Valckenarius, cui a Plutarcho et Polyaeno allata ratio magis videtur probabilis. Cum autem illi per tribus distributi esse dicantur, hoc C. O. Muellerus Orchomen. pag. 313 seqq. de ternis istis Dorum Spartanorum tribubus intelligi posse negat, cum nullum unquam omnino inter Spartanos atque advenas connubii ius fuerit. Tres enim illas in tribus, quibus antiquissimo inde ex aevo Spartanorum constitit respublica (conf. C. Fr. Hermann in: Handb. der hellen. Staatsalterth. §. 20. not. 11 ed. quart. et Kortüm in: Schlosser u. Bercht Archiv. IV. p. 141-143, Lachmann: Die Spartanische Staatsverfass. p. 87 seqq.), neminem recipi potuisse pronuntiat, nisi qui revera Dorica stirpe se oriundum plane probasset, Minyarumque stirpem Doricam cognationemque cum Spartanis Doribus, quam Herodotus proferat, eam multo post fictam fuisse videri ab his ipsis, ut probabile videatur Minyarum posteris. Quae cum ita sint, per Perioecorum potius tribus atque Laconum indigenarum Minyas distributos esse arbitratur, nisi, id quod vel magis ad verum illi accedere videtur, sedes prorsus seiunctas a reliquis Laconiae incolis in Taenaro promontorio atque insula Crana non valde remota (quippe quae loca Minyis, quae fuerit gens rebus navalibus dedita, maxime convenisse consentaneum), atque etiam in Amyclaea ditione inter hos ipsos Achaeos Perioecos, quorum in tribus fuerint recepti, acceperint. Quibus quo minus accedam, obstant ipsa Herodoti verba: ές φυλάς διεδάσαντο (per tribus distribuerunt), quae cur de Perioecorum tribubus nec vero, quod ipsa fert res ipsiusque sententiae connexus, de Spartanorum tribubus accipienda sint, equiδάσαντο. οἱ δὲ αὐτίκα μὲν γάμους ἔγημαν, τὰς δὲ ἐκ Λήμνου 146 ἤγοντο, ἐξέδοσαν ἄλλοισι. Χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διεξελθόντος αὐτίκα οἱ Μινύαι ἐξύβρισαν, τῆς τε βασιλητης μεταιτέοντες

dem non intelligo. In quas neminem peregrinum ea aetate, quae nobis sane melius cognita est atque Persicorum bellorum tempora vel antecedit vel subsequitur, receptum fuisse ut credo, ita prisca illa aetate cognatos, qui ferebantur, Minyas esse receptos cur negem, nulla videtur mihi iusta subesse causa; conf. etiam Kopstadt: De rerr. Laconn. constitut. Lycurg. origine et indole p. 69, 85. Nec magis intelligo, quo iure cognatio Minyis, quae cum Spartanis intercesserit, ficta perhibeatur atque hoc modo Herodoti de fide detrahatur, quam mihi in talibus praesertim, ubi meliora antiquitas nos minime edocuit, summam esse haud uno loco edixi. Nec abhorret temporum ratio, quo minus Minyas a Tyrrhenis Pelasgis Lemno ciectos Lacedaemonem venisse vere prodi existimemus. Qui Pelasgi octoginta post Troiam captam annis si e Boeotia in Atticam discesserunt ibique unam certe per γενεάν commorati sunt, antequam Lemnum et Imbrum peterent; hoc convenit cum eo fere tempore, quo Minyae in Laconiam pervenisse feruntur, anno scil. 1140 a. Chr. n. e Larcheri calculis; cf. Tab. chronolog. pag. 586. Iam denique quod ad locutionem attinet: ές φυλάς διεδάσαντο (per tribus distribuerunt), eå simul, opinor, indicatur, illos, in tribus cum reciperentur, in civitatem quoque esse receptos civiumque ad iura admissos. Qui enim a Spartanis petunt μοίραν τιμέων μετέχειν idque etiam impetrant, civium iura omnia accepisse, indeque etiam omnia civium munera, honores obiisse putandi erunt: eo enim vocem τιμέων spectare vel ex iis manifestum crit, quae Vol. I. p. 858 monuimus. Atque hoc vel e sequentibus patere putamus, ubi non contenti his civium iuribus vel regnum affectasse dicuntur, quod penes duas familias, Agidas et Eurypontidas,

fuisse nemo nescit. ,, Platacenses (Valckenarii sunt verba) in Atticam receptos κατανείμαι είς τους δήμους και τας φυλάς, in demos et in certas tribus referre, psephisma inbet apud Demosthen. p. 741 [p. 1380 Reisk.]. Attigit istam non sane protritam antiquitatis Graecae partem Hemsterhus. in Miscell. Obss. VII. p. 325 et ad Aristoph. Plut. p. 368. Cicero pro Balb. 12: Vidi egomet nonnullos - nostros cives Athenis in numero iudicum atque Areopagitaria, certa tribu, certo nunero (nisi malis certo demo)." Add. C. Fr. Hermann. Handb. der Hell. Staatsalterth. §. 117. not. 11. Quod ipsum, ut peregrini in civitatem reciperentur atque inde tribui alicui adscriberentur, Athenis frequentius, Dorum in civitatibus rarissime nec nisi probata stirpis cognatione factum esse, dubio caret.

τάς δὲ ἐκ Λήμνου ήγοντο, ἐξέδοσαν αλλοισι] i. e. quas vero ex Lenno secum duxerant uxores, eas aliis elocarunt. Ubi ad τας mente ex antecedentibus (γάμους ἔγημαν) repetendum γυναίκας; Minyae enim, quo citius cum Spartanis coalescerent, a quibus in civitatem recepti erant. continuo nuptias (cum Spartanorum mulieribus) fecisse atque eas feminas, quas e Lemno una attulerant, aliis (i.e. Spartanis) in matrimonium dedisse dicuntur. Vocula ηγοντο, quae a duobus libris abest, e glossemate invecta videtur viro docto in Ephemer. Lipss. 1829. nr. 136. p. 1087, qui τας δέ haudquaquam pro relativo pronomine, sed pro articulo, qui adnectantur verba iz Λήμνου, accipi voluit. Quod certe praestat emendationi Stegeri (in Praefat. p. XV) ήγαγοντο, i. e. abduxerunt, corrigentis. De verbis ayeσθαι, έκδιδόναι conf. notata ad I, 34. 93. 59. 196. II, 47.

CAP. CXLVI. ἐξύβρισαν, τῆς τε βασιλητης μετκαὶ ἄλλα ποιεῦντες οὐκ ὅσια. τοῖσι ὧν Λακεδαιμονίοισι ἔδοξε αὐτοὺς ἀποκτειναι συλλαβόντες δέ σφεας κατέβαλον ἐς έρκτήν κτείνουσι δὲ τοὺς ἄν κτείνωσι Λακεδαιμόνιοι νυκτός, μετ ἡμέρην δὲ οὐδένα. ἐπεὶ ὧν ἔμελλόν σφεας καταχρήσεσθαι, καραιτήσαντο αί γυναίκες τῶν Μινυέων, ἐοῦσαι ἀσταί τε καὶ τῶν πρώτων Σπαρτιητέων θυγατέρες, ἐσελθεῖν τε ἐς τὴν ἑρκτὴν καὶ ἐς λόγους ἐλθεῖν ἑκάστη τῷ ἐωυτῆς ἀνδρί. οἱ δὲ σφεας παρῆκαν, οὐδένα δόλον δοκέοντες ἐξ αὐτέων ἔσεσθαι. αἱ δὲ ἐπεί τε ἐσῆλθον, ποιεῦσι τοιάδε πάσαν τὴν εἶχον ἐσθῆτα παραδοῦσαι τοῖσι ἀνδράσι αὐταὶ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἔλαβον. οἱ δὲ Μινύαι ἐνδύντες τὴν γυναικηῖην ἐσθῆτα, ᾶτε γυναίκες, ἐξήτσαν ἔξω, ἐκφυγόντες δὲ τρόπῳ τοιούτῳ ῖζοντο αὐτις ἐς τὸ Τηῦγετον.

Τὸν δὲ αὐτὸν τοῦτον χρόνον Θήρας ὁ Αὐτεσίωνος, τοῦ 147

autiortes] i. e. insolenter agere coeperunt Minyae, qui et regnum affectabant (s. regni participes ut fierent, postulabant) et alia perpetrabant nefaria. Quod congruit cum Valerii Maximi verbis supra allatis.

συλλαβόντες δέ σφεας κατέβαλον ές έρπτήν] i. e. comprehensos vero illus in carcerem coniecerunt, "in proximam nempe noctem custodiendos, qua de illis supplicium sumeretur; hunc enim in finem subdit ista Herodotus: πτείνουσι δε τους αν πτείνωσι Λακεδαιμόνιοι νυκτός, μετ' ημέρην δε ουδένα; conf. huius insistens vestigiis Valer. Max. l. l. Morem tangunt Cragius De rep. Lac. p. 457 et Meurs. Misc. Lac. pag. 139. Diutius Tyrrhenos in vinculis custodivisse dicuntur Plutarcho l. l.: 5nτούντες έλειν σαφέσι και βεβαίοις éléyzois, atque interes temporis uxores ipsorum Spartanae carceris exorasse custodes, ut sibi liceret ingressis morituros alloqui: πολλαίς ίπεσίαις και δεήσεσι παρείθησαν ύπο τῶν φυλάκων ὄσον ἀσπάσασθαι καὶ προσειπείν τοὺς ἄνδρας. Apud Herodotum mulieres in carcerem dicuntur intromisisse custodes, οὐ-δένα δόλον δοκέοντες έξ αὐτέων ἔσεσθαι. In enarrando dolo cum Herodoto conspirant [supra ad IV, 145 laudati] Plutarchus, Polyaenus et Valerius Maximus, qui non absurde

addidit ista: per simulationem doloris velatis capitibus eos abire passi sunt, nempe custodes carceris viros velatis capitibus, vestibus indutos muliebribus, quos et ἀπιέναι περικαλυψαμένο"ς scribunt Plutarchus et Polyaenus." Haec Valckenarius; alios veterum, qui mulierum facinus commemorarunt, citavit Wyttenbach. ad Plutarchi l. l. Animadverss. II, l. p. 8 a Cr. allatus. Nec vero tales fraudes ab omni fere aetate alienas esse, docent rerum scriptores; ut sane non opus sit admonere recentissimi exempli, quod Franco-Gallorum suppeditat historia. — De voce καταχοήσασθαι conf. nott. ad I, 82. 117. III, 36. Verbum παραιτείσθαι h. l. simpliciter valet precuri, veniam sibi petere s. facultatem. Conf. I, 90. III, 132 ibique nott. IV, 148. 158. VI, 24.

ol δέ σφεας παφηκάν] i. e. hi vero (custodes Spartani) cas introire sunt passi, s. introitum illis permiserunt. Hoc significatu παφιέναι III, 72, ubi conf. nott. — De Taygeto monui ad IV, 145.

# CAP. CXLVII.

Θήρας ὁ Αὐτεσίωνος] De Therae genere testantur Pausan. III, 1. §. 7. III, 15, 4. IV, 3. §. 3. Callimach. in Apollin. 74 (ubi conf. Spanhem. pag. | Τισαμενοῦ, τοῦ Θερσάνδρου, τοῦ Πολυνείκεος, ἔστελλε ές345 ἀποικίην ἐκ Λακεδαίμονος. ἡν δὲ ὁ Θήρας οὖτος, γένος ἐων

127), Apollon. Rhod. IV, 1759 seqq., ex Herodoto probabiliter sua qui sumpsit; coll. Boeckh. ad Pind. Olympp. II. p. 115. Unde tale generis stemma confecit Larcher. in nott. ad h. l. coll. C. O. Muellero Orchomen. pag. 468: Cadmus (qui in Boeotiam venisse putatur anno 1549 a. Chr. n.). — Polydorus (anno 1497 a. Chr. n.). Labdacus (1450). — Laius (a Lyco ciectus 1416, ac dein ad regnum evectus 1390). — Oedipus (1354). — Polynices (anno 1318). Thersander (1299; interfectus 1287). Tisamenes (ad regnum evectus 1269). — Autesion (a Damasichthone electus 1249). - Theras (natus anno 1214, tutor Proclis atque Eurysthenis anno 1178). In ipsam narrationem nuper inquisivit C. O. Mueller. l. l. pag. 336, cognationem illam, quae Therae Aegidae intercesserit cum Heraclidarum stirpe regia, prorsus fictam e carminibus Dorum epicis repetendam esse statuens, cum iam ante Laconiam ab Heraclidis s. Spartanis occupatam et Achaei et Minyae hac ipsa in terra ac praesertim in agro Amyclaeo fixas habuerint sedes, unde et alias colonias emiserint et eam, quae Theras conderet; ita ut quaecunque de Thera ad Heraclidarum stirpem relato cecinerint, ea postmodo ficta videri debeant ad gentis splendorem ac gloriam augendam, praesertim eum utraque colonia et Thera et Melos mature Spartanorum auctoritatem atque imperium agnoverit. Cautius de his statuit Boeckh. in dissertatione, quae inserta legitur Commentariis Academiae Berolinensis ann. 1836: "Ueber die von II. v. Prokesch in Thera entdeckten Inschriften" p. 41 seqq., ubi de ipsa insula eiusque primis incolis accurate disputat, id sane negari non posse ratus, primitus in hac insula Phoenicum coloniam fuisse; eoque sane ducunt ipsa Herodoti verba, ante Therae adventum habitasse insulam dicentis posteros Membliari, viri Phoenicis, unde opinor Stephanus Byzantinus:

Θήρα · νήσος Σποράδων, κείσμα Μεμβλιάρου, ένὸς τῶν μετὰ Κάδμου. Atque inde haud scio an repetendum, quod Theras, cuius genus ad Cadmum refertur, in hanc insulam se converterit, quam olim Cadmi socii (Phoenices) condidisse ferebantur. In his equidem acquiescendum puto; neque enim ea, quae ab Herodoto, Pausania, aliis traduntur, continuo ficta a posteris crediderim; quo certior de his ipsis auctor est Herodotus, cuius narrationem ut fide carere pronuntiem, nullum mihi innotuit argumentum nullaque sane adesse videtur ratio. Atque ipsa Thera insula, a quo inde commemoratur tempore, nonnisi coniuncta cum Sparta, a qua numquam per temporum decursum bellorumque vices defecit, reperitur et pro eius colonia habetur, quae Laconum institutis semper usa fuerit. ἔστελλε ές ἀποικίη»] i. e. colonies e Lacedaemone deduxit, s. mittere instituit (se, cives) in coloniam. Ubi, Reiskio monente, ad ἔστελλε subauditur ἐαυτὸν, ut IV, 14%; alius dixisset ἐστέλλετο. Quibus haec addit Schweigh .: - ,,Sic haud raro etiam apud tragicos otélles pro otélle σθαι, iter parare, proficisci. Possis vero etiam, ut cap. 148, sic et hoc loco intelligere Forelle lacor és axοικίην, sed tragicorum exemplis, quae offert Brunckii Index Sophocleus [conf. Ellendt Lexic. Sophocl. II. p. 729] et Schneideri Lexicon criticum, satis firmata prior interpretatio. Alias dux coloniae dicitur αποικίην στέλλειν [ut apud Pausan. III, 1. §. 7 in huius ipsius rei narratione; ἀποστέλλειν invenitur apud Herodotum IV, 150], anoiníar aper [vel etiam ayeir es anoining, ut V. 42. 124]; coloni vero ἐς ἀποικίην στέλλεσθαι vel σταλήναι, ut cap. 159." Verbum στέλλεσθαι attigimus in nott. ad III, 53. 124; de activo στέλλειν, quod proprie valet instruere, adornare indeque instructum aliquem aliqua re mittere, conf. nott. ad III, 141.

Καθμείος, τῆς μητρὸς ἀδελφεὸς τοίσι 'Αριστοδήμου παισί, Εὐρυσθένει καὶ Προκλέι' ἐόντων δ' ἔτι τῶν παίδων τούτων νηπίων ἐπιτροπαίην εἶχε ὁ Θήρας τὴν ἐν Σπάρτη βασιληὶην.
αὐξηθέντων δὲ τῶν ἀδελφιδέων καὶ παραλαβόντων τὴν ἀρχὴν
οῦτω δὴ ὁ Θήρας δεινὸν ποιεύμενος ἄρχεσθαι ὑπ' ἄλλων, ἐπεί
τε ἐγεύσατο ἀρχῆς, οὐκ ἔφη μένειν ἐν τῆ Λακεδαίμονι, ἀλλ'
ἀποπλεύσεσθαι ἐς τοὺς συγγενέας. ἡσαν δὲ ἐν τῆ νῦν Θήρη καλεομένη νήσφ, πρότερον δὲ Καλλίστη τῆ αὐτῆ ταύτη, ἀπόγο-

της μητρός άδελφεός τοίσι κ. τ. λ.] Conf. Herodot. VI, 52 et vid. Pausan. IV, 3, 3. III, 1. § 6. 7, unde matris, quae Therae fuit soror, nomen fuisse discimus 'Apyrlav. Quod vero Larcherus in Pausaniae hoc loco Προκλής e librariorum negligentia fluxisse arbitratur pro Πατρο-#1ης, quod alii exhibeant, haud intelligit, hoc ipsum exortum esse e vera scriptura Προκλής, de qua, ne plura, conferas Leopold. ad Plut. Vit. Lycurg. 2. pag. 177 et Schaefer. ad Plutarch. Vitt. T. IV. pag. 290. Add. quae ad Herodot. III, 50 adscripsimus. Ad dativi formam Monléi conf. Bredov. p. 258. έπιτροπαίην - την βασιληίην Νοster dixit eo modo, quo III, 142 (ubi cf. nott.) dixerat έπιτροπαίην - την άρχήν. Quod ad ipsum argumentum attinet, in quo Pausanias l. l. convenit cum Herodoto, scribens: τότε δε (Θήρας) έπετρόπευεν 'Αριστοδήμου τοὺς παίδας (i. e. Eurysthenem et Proclem) θείος ών πρός μητρός z. z. 1., fieri id vix potuisse putat Lachmann (Spartan, Staatsverfass. p. 144), cum Theras ad neutram Dorum phylen pertinuerit indeque tutoris munere fungi haud potuerit. Cui recte obloquitur Boeckh. l. l. pag. 43. not. 4, si quidem Theras coniunctione inter Therae atque Heraclidarum stirpem facta legitimus tutor exstitit avunculus regibus pueris a sorore natis. Aristodemi nomen in Therae inscriptionibus Graecis reperitur: vid.Corp. Inscr. Gr. nr. 2448 et 2454; conf. Boeckh. l. l. pag. 91 coll. 78. — In seqq. ad  $o\tilde{v}\tau\omega$   $\delta\dot{\eta}$  conf. nott. ad I, 196 et ad locutionem δεινόν ποιείσθαι nott. ad III, 14. Quem ibi laudavi Naberum, is h. l.

scribi mavult δεινόν τι ποιεύμενος. In proxime seqq. μένειν cum Schweigh, et Gaisf. revocavi ex Aldina, accedentibus quattuor codd., Florentino, Sancrofti libro duobusque Parisinis, pro ueveiv, quod e Stephani editione receptum in posteras editiones transiit ac Ienensi quoque censori (1817. nr. 164. p. 374) placuisse videtur, praesertim cum Noster VIII, 5 φάμενος άποπλώσεσθαι — και ού παραμενέειν scripserit, quamquam huius loci non prorsus eadem videtur esse ratio. Cum vero forma futuri μενείν in Herodoto ferri haud possit, recentt. edd. reposuerunt μενέειν, quod probat Cobet Varr. Lectt. p. 100, coll. Bredov. p. 376, qui μένειν quoque tolerari posse recte statuit, si quidem in huiusmodi structuris infinitivum praesentis cum infinitivo futuri adeoque aoristi coniunctum reperiri constat: vid. Lobeck. ad Phrynich. p. 747, quem bene affert Bredov., et conf. quae ipse olim de his disserui in Creuzeri Melett. III. p. 10 seq. Vid. etiam Herodot. IV, 201. — αποπλεύσεσθαι intactum reliqui, omnibus libris allatum: qui cum in uno tantum loco supra laudato formam αποπλώσεσθαι exhibeant, in reliquis vero formam vulgarem (πλεύσεσθαι) retineant, religioni duxi quidquam mutare. Vid. Bredov. p. 173.

έν τἢ νὖν Θήρη καλεομένη νήση, πρότερον δὲ Καλλίστη τἢ αὐτἢ ταὐτη Τη τούτη του τη] Τα cf. cum Herodoteis Strabon. VIII. p. 374 B. s. 534 A. XVII. p. 837 B. s. 1194 B. ibique Callimachi versus Theram celebrantis (Καλλίστη τὸ πάροιθε, τὸ δ΄ ὕστερον οὕνομα Θήρη, μήτης εὐιππου πατρίδος ἡμετέρης, Fragmm. Callimach.

νοι Μεμβλιάρου τοῦ Ποικίλεω, ἀνδρὸς Φοίνικος. Κάδμος γὰρ

nr. 112). Plin. Hist. Nat. IV, 23 sive §. 70 (,, Thera, cum primum emersit , Calliste dicta"). Apollon. Rhod. l. l. Pausan. III, 15, 4 et VII, 2. §. 2. Mannert: Geogr. VIII. pag. 730 seqq, Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. 111. p. 1030, qui omnes excitavit veterum locos ac recentiorum testimonia: e quibus potissimum legas pulcherrimam insulae descriptionem a Lud. Rossio institutam in: Morgenblatt 1836. nr. 151. p. 602 seqq. et Reisen in d. Inseln I. pag. 59 seqq. 86 seqq. Post quem accurate omnia, quae ad huius insulae geographiam pertinent, tractavit Ed. Voswinckel: De Theraeorum insulis Berolin. 1856. pag. 7 seqq. Thera insula, Sporadum una, ducentorum ferme stadiorum ambitu, nunc cognita nomine Santorin 8. St. Irene et eruptione Vulcania Olymp. CXXXV, 4 in duas divisa partes, Theram et Therasiam sive, ut nunc vocant, Santorin et Aspronisi. Quae olim pulcherrima omniumque rerum proventu maxime insignis fuisse fertur aquarum ob copiam et eximiam soli virtutem, ea nunc fontibus prorsus caret magnaque ex parte iacet exsiccata, quamquam etiamnum ob incolarum sollertiam Scricas vestes conficientium simulque ob vini commercium inter potiores maris Aegaei insulas habetur. Nec mireris, eam inde antiquitus vocatam fuisse Callisten, cum laetissimam speciem, quam ne nunc quidem prorsus evanuisse narrant, praeberet regio silvis, fontibus, rivulis bene distincta; quamquam Punicae coloniae Punicum quoque nomen exspectandum fuisse censet C. O. Mueller. Orchomen. pag. 235 coll. 322 seqq., ubi de insulae situ fatisque disserit; de quo eodem argumento conferantur recentiorum peregrinatorum testimonia apud Thrige: Hist. Cyren. pag. 36. Quibus Cr. haec adscripsit: "Kanizta Phoenicibus idem quod θήρα, venatus. Illam autem vocem a Graecis in Καλλίστη corruptam esse iudicat Hamaker in Lettre à Ms. Raoul-Rochette sur une In-

script. en charact. Phénic, et Grecq. Leid. 1825." Theram, insulae imperium cum accepisset, nomen quoque suum imposuisse auctor quoque est Pausanias III, 1, 7 et III, 15, 4. VII, 2, 2: quod ita accipi vult Boeckh. l. supra l. pag. 44. not. 3, ut coloni a Thera in insulam adducti ex eius nomine Onçacor cum vocati essent, hoc ipsum nomen posthac ita invaluerit, ut in ipsam terram s. insulam transferretur. Disputat quoque de hoc insulae nomine Ed. Voswinckel l. supra l. pag. 11, Punicum re vera esse conficiens. Quae mox subiicitur ab Herodoto temporum supputatio, eam omni carere iusto fundamento pronuntiat idea Mueller. l. l., quoniam facta sit secundum Thebanorum regum indicem eoque falso innitatur fundamento, quod Theraica colonia aeque atque aliae Phoenicum per Graeciam coloniae ad Cadmum perperam referatur auctorem, cum omnis illa de Cadmo narratio ad historiam minime pertineat, idque unum certum videri debeat, Homerica imprimis actate Phoenices in quibusdam Acgaei maris insulis consedisse; coque etiam referendam videri coloniam Membliari, quae hoc loco comme-moretur. Quae ipsa omni fundamento, quo destituta videtur Muellero Herodotea narratio, vel magis carere existimaverim.

Μεμβλιάρου του Ποικίλεω, άνδρός Φοίνικος] Scripsi Μεμβλιάρου (ut mox Μεμβλίαρον) Bredovium secutus p. 235, cum huiusmodi genitivus unice conveniat sermoni Herodoteo neque aliter etiam exhibeat Stephanus Byzantinus 1. supra allato et Pausan. III, 1, 7. Vulgo legitur Μεμβλιά ο εω, idque etiam exstat in Schol. ad Pindar. Pyth. IV, 88. At Μεμβριάρεω affert Sancrofti liber in Herod. IV, 148, probatum Bocharto De Phoenicc. colonn. I, 15, quoniam hoc commodius Phoenicum e lingua derivari et explicari possit. Mueller. l. l. p. 326 nomen ducere vult a μέμβλομαι et ἄρος, ut sit hcripeta. Hoc loco Sancrofti liber exό Αγήνορος, Εὐρώπην διζήμενος, προσέσχε ές την νὺν Θήρην καλεομένην, προσχόντι δὲ εἴτε δή οι ἡ χώρη ἤρεσε, εἴτε καὶ ἄλλως ἠθέλησε ποιῆσαι τοῦτο, καταλείπει γὰρ ἐν τῃ νήσω ταύτη ἄλλους τε τῶν Φοινίκων καὶ δὴ καὶ τῶν έωυτοῦ συγγενέων Μεμβλίαρον : οὖτοι ἐνέμοντο τὴν Καλλίστην καλεομένην ἐκὶ γενεὰς, πρὶν ἢ Θήραν ἐλθεῖν ἐκ Λακεδαίμονος, ὀκτὼ ἀν-

hibet Μεβλάρεω et paulo inferius Μεβλίαφον. Hîc Membliarus dicitur filius τοῦ Ποικίλεω, quod dubium esse cum ponat Boeckh. l. l. p. 41, num a Holnilog an a Hoinilng descendat, mihi ab uno Ποικίλης flecti posse videtur, modo sana sit lectio. Nam si a Holnilog deducendum foret Ποικίλεω, scribendum opinor Houndlov. In ipso nomine significationem του ποικιλτού agnovit C. O. Mueller. Orchomen. p. 326, i. e. textoris, qui ποικίλα υφάσματα texit: quae quam apta vox sit in homine Phoenicio, neminem fugere potest. Illum vero Membliarum, quem Cadmi cognatum Noster dicit, de plebe fuisse (ἄνδοα τοῦ δήμου) a Cadmo colonorum ducem in insula relictum scribit Pausan. III, 1. §. 7 eamque ipsam ob causam sperasse Theram, fore, ut Membliari posteri facile ipsi, qui genus suum ad Cadmum referret, imperium insulae cederent. Atque concessisse id Membliari posteros addit Pausanias, adeo ut insulae nomen suum iam dederit Theras ipsique Therae incolae posthac sacra quotannis fecerint tanquam conditori. Hoc vero insulae imperium paucis cum comitibus sive colonis quomodo acquirere potuerit Theras, cum intelligi nequeat, Larcherus existimat, Herodotum hoc unum dicere voluisse, Membliari progeniem omnino per octo γενεάς regnum tenuisse ante Therae scil. adventum; ita ut, quo tempore ille accesserit insulamque occuparit, non amplius regnum tenuisse putanda sit, sive quod exstincta prorsus fuerit, sive quod regiam dignitatem aliquo modo haud satis cognito amiserit. Cf. Tab. chronolog. p. 336. Pauca adhuc superesse vestigia huius Phoenicum coloniae, vel in nominibus, quae Therae inscri-

ptiones adhuc conservarunt, non est quod miremur, cum ad tam priscam aetatem illa recedat: quae exstant vestigia, ea exhibet Ed. Voswinckel l. l. pag. 38 seq.

προσέσχε ές την νῦν κ. τ. λ.] Ad verbiπροσέχειν significationem conf. nott. ad IV, 42 et de scriptura προσχόντι nott. ad I, 2. Quo loco fabulam de Europa atque Cadmo iam attigimus, nec sane intelligimus, quo iure, Herodoti modo ulla stet tides, Cadmum Phoenicem fuisse negemus, qui ex oriente advectus in Graeciam colonias deduxerit. Nec sane hoc respexisse videtur C. O. Mueller. Orchomen. p. 113 seqq., ubi, vulgari de his sententia reiecta, Cadmum pro Pelasgorum Tyrrhenorum numine haberi vult. mihi potior Herodoti auctoritas.

καταλείπει γὰο κ. τ. λ.] Structurae ἀνακολουθίαν non perspiciens Steger. Praefat. pag. XV pro γὰο reponi voluit ἄο. Namque pro προσχών Herodotus scripsit προσχών divium of respiciens et tanquam absoluta esset sententia explicationemque aliquam desideraret, γὰο addidit post καταλείπει. Cf. IV, 149, 200. I, 24 ibique nott.

έπὶ γενεὰς — οπτώ ἀνδοῶν] Novem proprie esse γενεὰς monuit C. O. Mueller. Orchomen. pag. 325 coll. 468, ubi stemma gentis exhibetur, quod nos paulo ante dedimus. Ac Therae filius perhibetur Oeolycus, nepos Aegeus, unde Aegidae, quorum stemma idem Mueller. persequitur pag. 469. Qui quod omnem hanc supputationem falsam videri pronuntiat, supra iam illud attigimus, de Larcheri quoque sententia monentes, quo pacto scil. octo hae γενεαὶ accipi debeant. Namque voce γενεὰ vix certum quendam annorum numerum accurate indicari existi-

1 18 δρῶν. Ἐπὶ τούτους δὴ ὧν ὁ Θήρας, λαὸν ἔχων ἀπὸ τῶν φυλέων, ἔστελλε, συνοικήσων τούτοισι καὶ οὐδαμῶς ἔξελῶν αὐτοὺς, ἀλλὰ κάρτα οἰκητεύμενος. Ἐπεί τε δὲ καὶ οἱ Μινύαι ἐκδράντες ἐκ τῆς ἑρκτῆς ἴζοντο ἐς τὸ Τηῦγετον, τῶν Λακεδαιμονίων βουλευομένων σφέας ἀπολλύναι, παραιτέεται ὁ Θήρας, ὅκως μήτε φόνος γένηται, αὐτός τε ὑπεδέκετό σφεας ἔξάξειν ἐκ τῆς χώρης. συγχωρησάντων δὲ τῆ γνώμη τῶν Λακεδαιμονίων τρισὶ τριηκοντέροισι ἐς τοὺς Μεμβλιάρεω ἀπογόνους ἔκλωσε, οὕτι πάντας ἄγων τοὺς Μινύας, ἀλλ' ὀλίγους τινάς. οἱ γὰρ

mem cum viro docto Ley in Comment, De condit. et fat. Aegypt. sub Perss. pag. 70, quamvis supputationem quandam ipse Noster indicarit II, 142, ubi vid. nott. Homeri enim fere ad modum Noster res gestas ad progeniem clarissimorum hominum accommodat eorumque secundum stirpes sive yeveas res gestas supputat, temporis spatium in universum tantum hoc modo indicans. -Θήραν scripsit Noster accusativum vocis Θήρας (h. l. et 148), cuius genitivum Θήρα cap. seq. et cap. 150 exhibuit ad Doricam rationem formatum. Ipsam insulam dixit Θηρην a nominativo Onon; vid. Bredov. p. 127.

# CAP. CXLVIII.

λαὸν ἔχων ἀπὸ τῶν φυλέων] i. e. multitudinem secum ducens e numero civium, qui ad tres illas Spartanorum pertinebant tribus, electam; quo ipso, opinor, indicatur, eos, quos secum duxit Theras in coloniam, re vera stirpis Spartanae sive Doricae fuisse. Ad verbum e orelle conf. nott. ad cap. 147. Quod continuo sequitur συνοικήσων (i. e. ut una cum his habitaret), minime mutandum in ovvοικίσων, quod quidam afferunt libri. Vid. infra IV, 159 et plura apud Bredov. p. 74. Mox ἐξελῷν Noster dixit in futuri participio, ut III, 59 έξελώντες aliisque locis a Bredov. pag. 391 laudatis; ad οίκηϊεύμενος, quod ipsum omnes hoc loco libri scripti afferunt, vid. nott. ad III, 2. – Ad verba ίζοντο ές τὸ Τηΰγετον vid. nott. ad IV, 145. - In seqq. re-

tinui βουλευομένων, optimorum librorum ex auctoritate; alii βovloμένων. Ad παραιτέεται cont. nott. ad IV, 146 et ad salmes nott. ad IV, 156. — Cobetum si sequi velimus, Herodoti verba sic constituenda erunt: ὅκως μήτε φόνος γενησεται, αυτός τε σφεας έξάξει. τριηχοντεροι ab Herodoto dicuntur naves, quae recanorreges apud Attices vocantur: Thucydid. IV, 9. Xenophont. Anabas. V, 1, 16 et VII, 2, 8. Rangabé: Antiq. Helleniq. II. nr. 858. p. 526, Boeckh: Urkund. s. Seewesen. pag. 74. 124 coll. Bredov. p. 161. Inter alia navigiorum genera eaedem commemorantur apud Herodot. VII, 97. VIII, 21: triginta remis instructae, minoris utique ambitus illae fuerunt sed eo maioris celeritatis, naves actuariae. Tres quod fuere naves neque plures, id sponte tres quilas ac triginta adas Spartanorum in memoriam nos revocare observat idem Boeckh. in Commentt. Acad. Berolinensis supra (ad cap. 147) laudatis pag. 43.

οῦτι πάντας άγων τοὺς Μιννας, αλλ' ολίγους τινάς] Auctor est Pausanias VII, 2. §. 2 coll. Apollon. Rhod. IV, 1762 seq., Theram Thebanum Lacedaemonios atque Minyas Lemno eiectos duxisse colonos in insulam Callisten, quae iam Therae acceperit nomen. Alia leguntur apud Plutarch. Opp. II. p. 247 D et 296 B. Ac Dorum invasione potissimum factum putat C. O. Mueller. l. l. p. 360 seqq., ut Minyae, quam Laconiae partem in agro Amyclaeo tenuerint, relinquere coacti alias sedes peterent, alii in Therae ac Meli

# πλεύνες αὐτῶν ἐτράποντο ἐς τοὺς Παρωρεήτας καὶ Καύκωνας.

insulam traiicientes, alii iique plurimi per Arcadiam ac Messeniam migrantes in eam regionem, quae Triphylia vocatur, ubi eiectis prioribus incolis, Paroreatis atque Cauconibus, sex urbes condiderunt totidem per tribus ipsi divisi ac simili quo Iones atque Achaei foedere coniuncti sub Neptuni tutela, cuius templum in Samico promontorio fuit situm. Nam hac in ora maris iam olim Minyas consedisse vult idem Mueller. I. l. pag. 371, ut ad cognatos suos ac gentiles quodammodo se receperint.

ές τους Παρωρεήτας και Καύκωνας] In Sancrofti libro exstat Παρεωράτας; infra VIII, 73 omnes libri, quantum scio, Παρωρεήται, idque unum verum videtur; vid. Dindorf. Comment. p. VII et Bredov. p. 125. Apud Stephan. Byzant. s. v. Παρώφεια citatur Παρωραιάται. Conf. etiam Siebelis ad Pausan. VIII, 35. S. C. Idem vocabulum haud scio an restituendum Straboni VIII. p. 346 B. s. 532 C., ubi pro vulg. Παρονάται legendum Παρωρεάται sive rectius Παρωρεάται. De Cauconibus in Triphylia habitantibus, quos Herodotus iam supra I, 147 commemoravit, idem Strabo pluribus refert VIII. pag. 345 s. 531 A., qui paulo post pag. 534 A. Argonautarum horum posteros Lemno expulsos in Lacedaemonem atque inde in Triphyliam venisse enarrat. De qua regione veterum locos suppeditat Forbiger: Handbuch d. alt. Geograph. III. p. 976 coll. 980 et Mannert. VIII. p. 481. 518 seqq.; pluribus de ea egerunt C. O. Mueller Orchomen. p. 361 seqq. et Curtius Peloponnes. II. p. 75 seq. 114: quibus add. Beulé Etudes sur le Peloponnes. p. 213 seqq. Hac enim in regione, quae ab Alpheo meridiem versus praeter oram maritimam usque ad Nedam Messeniaeque fines extendebatur, sedesque praecipua Paroreatarum (quae Arcadicae stirpis fuit gens in montibus Elidem versus sitis habitans) atque etiam Cauconum ex parte fuit, Minyae sex illa condiderunt oppida, Herodoto commemorata; inter quae Phryxa (s. Phryxae), omnium maxime ad septentrionem sita non longe ab Alpheo in confiniis fere Arcadiae atque Elidis, triginta tantum distabat stadiis ab Olympia, ut testatur Stephanus Byzant. s. v., quo eodem teste postea vocabatur Φαιστός. In monte sitam urbem invenit Curtius 1.1. p. 90, cuius duplex nomen idem refert ad montem aptum signis igne faciundis: nam mons, cui nunc nomen Palaeo-Phanaro, e planitie valde eminet ac longe lateque prospicit. Add. Leake Morea II. p. 210 et Boublaye Recherches sur les ruines de Morée pag. 135 seqq. Phryxam meridiem versus proxime excipit Macistus, quod oppidum in monte situm non procul a Samico, eo fere loco, ubi nunc vicus Mofbitza, sive castra vetera quae dicuntur. De quo conf. Mannert. VIII. p. 521, Boublaye l. l. et Curtius l. l. p. 83. 116. A Macisto meridiem versus iacebat Lepreum, quadraginta stadia remotum a mari, centum a Neptuni Samii templo et vel Achaeorum aetate satis amplum, quamquam Strabonis tempore, ut Macistus, vix habitata fuisse videtur. Vid. Wass. ad Thucyd. V, 34 et Mannert. VIII. p. 526 seq. In colle non procul a valle et oppido Strobitzi, quod nunc vocant, Leprei reliquias se vidisse contendit Dodwell II. p. 348. Add. Boublaye l. l., Beulép. 216 et potissimum Curtius l. l. pag. 84 coll. 117, qui accurate hacc descripsit; alii minus recte locum, in quo Lepreum fuit situm, nunc dici volunt Pischino. Pyrgum oppidum in Arcadiae atque Messeniae finibus et in extrema Triphyliae parte prope Nedam situm esse narrant, ita ut utrique terrae passim adscribatur, eo fere loco, ubi nunc invenitur Acropolis prope Nedam non procul a mari. Vid. Curtius l. l. pag. 86, Beule p. 216. Epium intra Macistum atque Heraeam Arcadiae urbem situm fuisse narratur. Conf. Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. III. p. 980, Boublaye p. 136 τούτους δ' έξελάσαντες έκ τῆς χώρης σφέας αὐτοὺς ξε μοίρας διείλου καὶ ἔπειτα ἔκτισαν πόλιας τάσδε ἐν αὐτοῖσι, Λέπρεον, Μάκιστον, Φριξὰς, Πύργον, "Επιον, Νούδιον τουτέων δὲμιτὰς πλεῦνας ἐπ' ἐμέο Ἡλεῖοι ἐπόρθησαν. Τῆ δὲ νήσφ ἐπὶ τοῦ

et potissimum Curtius 1. 1. pag. 88 et 118 not. 93, qui bene ostendit ruinas arcis, cui nunc nomen Helleniko, apto montium loco exstructae, ad hoc oppidum pertinere. De Nudio nihil constat: inter Epium et Phryxam fuisse situm suspicatur Bobrik in Berghaus. Annall. 1833. pag. 185. 186, quo eodem auctore Epium exstructum fuit a meridie eius loci, cui nunc nomen Fanari. — In universum de his oppidis conf. quoque C. O. Mueller. 1. 1. pag. 371—373 coll. Dor. II. pag. 460.

αὐτοὺς ἔξ μοίρας διείλον] Delevi auctoritate codicis Florentini uniusque Parisini praepositionem ες ante ξέ perperam inseri solitam, quam a Matthiaeo et recentt. edd. retentam esse video. Tu vid. nott. ad I, 94.

II, 147.

Φριξάς] Ita dedi Wesselingium secutus, quem Schweighaeuser., Dindorf. et Dietsch. quoque secuti sunt. Ex ora Stephani et aliis quibusdam libris fluxit, quod Gaisford, recepit Φρίξας, cuius loco alii Θρίξας s. Θοιξάς. Apud Polybium [IV, 77, 9, ubi conf. Schweigh. pag. 130 T. VI] et Xenophontem [cf. Hellen. III, 2, 30], monente Wesselingio ad Diodor. XIV, 17, constanter reperitur Φοίξα. Nec aliter Stephanus Byzant. s. v. Pausan. VI, 21, 5 et Strabo VIII. p. 343 s. 528 A., ubi vocem retineri vult Mueller. Orchomen. p. 371. Quod Higyor dicit Herodotus, id Straboni VIII. p. 348 C. s. 535 C. est Hroyor itemque Stephano Byzantino. Apud Livium XXVII, 32 commemoratur Pyrgum castellum. Pro Επιον, Νούδιον in Sancrofti libro exstat Επειον, Νούδειον. De qua scripturae varietate monuit Schweigh. ad Polyb. IV, 77. T. VI. p. 129, cui in Polybio verissimum videtur Alπιόν.

τουτέων δε τὰς πλεῦνας ἐπ' εμέο Ἡλειοι επόρθησαν] Retinui τουτέων,

ab omnibus libris allatum indeque etiam Bredovio p. 221 probatum, cum ad πόλιας τάσδε in antecedentibus spectet. Recentt. edd. exhibent τούτων. ἐπ' ἐμέο valet: mea (ipsius) aetate. Cf. Fischer. ad Weller. III, b. p. 228. Atque revocat C.O. Mueller. Orchomen. p. 374, urbium hanc diruptionem ad Olympiad. LX, quo tempore vehemens inter Minyas atque Eleos bellum flagrabat. Mannert. VIII. p. 489 hoc refert ad Messenicorum bellorum tempora, in quibus Elii a Spartanorum partibus stantes ab his ipsis, tertio bello finito, auxilii lati praemium acceperint omnem Minyarum atque Cauconum terram: quo fere tempore has Minyarum urbes ab Eleis eversas esse putat Mannert. Curtius (Peloponnes. II. p. 77) id colligi posse putat, Minyas ex vetere inimicitia in bellis Messenicis contra Spartanos stetisse indeque finito secundo bello (i. e. Olymp. XXVIII, 1 sive 668 ante Chr. n.; vid. Fischer Zeittaf. p. 88) cedere coactos esse Eleis, quibus Spartani opem tulissent. At multo serius hoc factum esse contendit Dahlmann. Herod. p. 59, po-tissimum ob verba ἐπ' ἐμέο, quibus Herodotus hac in narratione ad id proxime tempus respiciat, quo itinera faciens per Graeciam has ipsas viserit urbes, ab Olympiade LXXVIII, 4 et quae sequentur, vel quo Graecia ipsa relicta Thuriis historise scribendae operam dederit, igitur post Olympiad. LXXXIV, 1 sive 444 ante Chr. n., quo anno Thurios cessisse dicitur Noster.

έπὶ τοῦ οἰκιστέω] Sic Mediceus, Florentinus ac duo alii codd., quos secutus sum. Aldina, Sancrofti liber et alius exhibent ἀπό. Sed vid. nott. ad IV, 45 et I, 14, ubi etiam de voce ἐπωνυμίη. De genitivo Θήρα vid. nott. ad IV, 147.

οίκιστέω Θήρα ή ἐπωνυμίη ἐγένετο. Ὁ δὲ παῖς, οὐ γὰρ ἔφη οί 149 συμπλεύσεσθαι, τοιγαρῶν ἔφη αὐτὸν καταλείψειν ὅἴν ἐν λύ-κοισι ἐπὶ τοῦ ἔπεος τούτου οὔνομα τῷ νεηνίσκῳ τούτῷ Οἰό-λυκος ἐγένετο, καί κως τὸ οὔνομα τοῦτο ἐπεκράτησε. Οἰολύ-κου δὲ γίνεται Αἰγεὺς, ἐπ' οὖ Αἰγεϊδαι καλεῦνται, φυλὴ με-

#### CAP. CXLIX.

'O δὲ παὶς, οὐ γὰρ ἔφη κ. τ. λ.] Orationis structuram interruptam particulă γὰρ insertă attigimus ad IV, 147. Ac potest utique ad complendam sententiam ad verba ὁ δὶ καὶς ε sententia per γὰρ illata (οὐ γὰρ ἔφη οἱ συμπλεύσεσθαι) repeti οὐ συνέπλευσε, ut fecit Doederlein: Reden u. Aufsätze II. p. 190. Particula τοιγαρῶν concludendi vim h. l. assumere videtur: itaque. Conf. Hoogeveen. Doctr. partice. cap. 53. §. 4 seqq. pag. 751 seq., Hartung: Lehre v. d. Partik. d. griech. Sprache II. p. 354 seq.

συμπλεύσεσθαί] i. e. una cum ipso proficisci in novam scil. coloniam e Lacedaemone, sive ad novas

quaerendas sedes.

δίν ἐν λύποισι] Referent huc apud Evangelist. Matth. X, 16: ὡς πρόβατα ἐν μέσφ λύπων, ad quem locum plura dederunt doctissimi interpretes. Hinc vix opus, de huius dicti sensu pluribus exponere. Referri quoque huc potest proverbium Λύπος δίν ποιμαίνει de iis, quae fieri nequeunt, adhibitum, auctore Diogeniano V, 97, ad quem locum nunc alios veterum locos ad hoc proverbium spectantes attulit Schneidewinus in Corpore Paroemiograph.
Graecc. Vol. I. p. 269. De Ocolyco cf. etiam Pausan. III, 15. IV, 7.

καί κως — ἐπεκράτησε] i. e. idque nomen fere invaluit sive, ut Valla reddidit: et id nomen (cognomen scil. a patre discedente inditum filio) alteri (nomini scil., quo antehac appellari solitus erat) praevaluit. Idem verbum ἐπικρατείν eodem sensu apud Athen. XIII. p. 5.8 E. et Diogen. Laört. III, 4. V, 38: quae laudat Valcken. Cr. citat Toup. ad Longin. sect. XV. p. 313 (cd. Oxon. 1778), ubi similis locus e Philone affertur

advers. Flaccum p. 520: τοῦτο γὰο

κεκράτηκέ πως τοθνομα.

έπ' ου Αίγειδαι καλεύνται] Ε Μεdiceo, Florentino, aliis recepi ἐπ΄ ου, cuius loco alii ἀπὸ του, quod Schweigh. et Gaisf. receperunt; rec. edd. απ' ου, quod in uno Parisino exstat. De ipsa Aegidarum gente nobilissima, alios ut taceam, conf. Mueller. Orchomen. pag. 329 seqq. (cui Cr. addit Tafel. Dilucidd, Pindd. Spec. I. p. 21 seqq., Sturz. ad Hellanici fragmm. p. 89 seqq.). Quo auctore nihil dubium, quin Aegidae ab antiquo inde aevo Amyclas (quae urbs Achaeorum, quibus ipsis igitur Aegidas adscribi par est, tum fuerit, Doribus nondum ingressis) tenuerint indeque coniuncti cum Minyis Lemno pulsis Theram condiderint. Quae quomodo cum Herodoti verbis conciliari queant, equidem non exputem, nisi Herodotum falsa tradidisse sumas. Nec magis congruunt, quae idem de Aegidis illis enarrat, sacerdotali tribu, quae non multo ante Dorum invasionem Thebis, unde a Boeotis fuerit pulsa, pervenerit Amyclas, tanquam in commune Achaeorum Minyarumque exsulum receptaculum, in quo tamen postea demum, quam Dores regionem occuparint, Phratriam constituerit. Quae ipsa aliaque, de Aegeo stirpis auctore Theraque Aegida relata, quantum a scriptorum veterum recedant fide, vix quemquam fugerit. Addi his poterunt, quae Pindarum eiusque genus potissimum respiciens de Aegidis disputavit Tycho Mommsen in: Zeitschrift f. Alterthumswissensch. 1845. nr. 1 seq., qui id quidem recte mihi statuere videtur (p. 11), Aegidarum gentem ortu quamvis Cadmeam tamen postea prorsus Doricam esse factam.

φυλή μεγάλη] Ipsa voce μεγάλη indicari opinatur C. O. Mueller. Or-

γάλη έν Σπάρτη. τοισι δε έν τη φυλή ταύτη ανδράσι ου γαρ

chomen. p. 329, hic non de tribu (qvλη), sed de phratria tantum agi. Nam tres olim Spartae fuisse tribus (φυλάς) non aliter atque in aliis Dorum civitatibus satis constat (cf. modo Mueller. Dor. II. p. 70), de quarum una tamen h. l. non cogitandum esse quivis intelliget; adeo ut vox quln hoc loco accipienda videatur de gente s. familia, quarum plures ad unam eandemque istarum trium tribuum pertinuerint; phratrias appellari licet cum Muellero L. l. coll. Dor. II. pag. 77. not. 8, aut potius ώβας (cum Mommsenio l. l. et Boeckhio l. supra l. p. 44.), quarum triginta Spartae fuisse constat: vid. C. Fr. Hermann: Griech. Staatsalterth. §. 24. not. 21. Conferri de his quoque possunt Boeckh. in Corp. Inscr. I. p. 609 et Lachmann: Spartanische Staatsverfass. p. 144, qui eam tribum, ad quam pertinuerint Aegidae et in qua principes quasi exstiterint, Aegidarum nomine hoc loco designari arbitratur: quod neque mihi persuasit neque persuasisse videtur Kopstadtio De rer. Laconn. constitut. Lycurg. origine et indole (Gryph. 1849) p. 67. Neque etiam ad quattuor illas phylas, quae a grammaticis subinde commemorantur, Pitanam, Limnas, Messoam et Cynosuram (cf. nott. ad III, 55. p. 98), quaeque ad loca, quibus singuli Spartani habitarint, spectant, Aegidarum phylen ut quintam retulerim vel potius adiecerim, Amyclaeam scilicet sive Aegidarum tribum; id quod quibusdam placuisse video. Vid. Mueller. Dor. II. pag. 49-51, C. Fr. Hermann: Griechische Staatsalterth. §. 24. not. 22. Neque aliter statuendum videtur de es sententis, quae Aegi-das ad tribus rusticas refert atque hac tribu prata et pascua ad Taygetum comprehendi vult indeque adeo ipsum Aegidarum nomen (ab αἶγες, i. e. caprae) ductum patat; vid Kortüm in: Schlosser et Bercht Archiv etc. IV. p. 152. Conf. Kopstadt. l. l. τοίσι δὲ ἐν τῆ φυλῆ ταύτη κ. τ. λ.] Eadem orationis structura impeditior, de qua ad initium huius cap. monuimus, coll. IV, 147. Nam sensus est: Hi enim huius gentis viri, qui nullos reliquerant natos, oraculi inssu (quo scil. malum averterent subolemque servarent) templum furiarum Laii et Oedipodis exstruxerunt. Furiae enim templo ipsarum in honorem exstructo pieque in hoc ipso cultae ac placatae non amplius in gentis subolem saevire camque morti tradere putabantur. Verbo υπέμειναν in plurali numero posito ad τὰ τέχνα, cui singularem verbi numerum Noster adstruxit VI, 41, noli turbari; vid modo Kuehner. Gr. Gr. §. 424, a et conf. Bredov. p. 335. Ad ipsum argumentum pertinetPausaniae locus IX, 5. §. 8 (ubi των Έρινύων Λαΐου και Οἰδίποδος mentionem facit) a Wesselingio iam allatus. Valcken. haec adscripsit: "Dirae, quibus Aegidarum progenitor Oedipus Furiis agitatus filios suos devovit, a Thera quodammodo renovatae, filium se dicente καταλείψειν ότν έν λύκοισι, dicuntur Ocdipodis Equives. Laium quoque Dirac dederant praecipitem, quibus illum Pelops devoverat ob raptum Chrysippum. Equativa Oedipi Diras vocant Tragici, Aesch. S. c. Theb. 70. Sophocl. Oed. in Col. 1294 (1434 Br.). Eurip. Phoeniss. 627." Atque C. Fr. Hermann. in Quaestionn. Oedipodd. pag. 90 probaturus, Erinyum religionem aliis quoque Gracciae locis cum Oedipi memoria coniunctam fuisse, Aegidarum exemplum profert, ,,qui quum Spartae Furias Laii et Oedipodis consecrarent, profecto non tam nova sacra constituisse quam intermissas ceremonias patrias instaurasse in novasque sedes transtulisse videntur." ibid. p. 129, ubi idem observat haec sacra placandis diis inferis generisque saluti ac diuturnitati ab corum invidia tuendae instituta videri. Conf. etiam Naegelsbach: Nachhomer. Theolog. pag. 65. Equivor ex uno Florentino dedi cum Gaisf. pro vulg. Εριννύων. Conf. Blomfield. in Glossar. ad Aeschyli Prometh.

ύπέμειναν τὰ τέκνα, ίδρύσαντο ἐκ θεοπροπίου Ἐρινύων τῶν Λαΐου τε καὶ Οἰδιπόδεω ἰρόν· καὶ μετὰ τοῦτο ὑπέμεινε τώυτὸ τοῦτο καὶ ἐν Θήρη τοῖσι ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τούτων γεγονόσι.

Μέχρι μέν νυν τούτου τοῦ λόγου Λακεδαιμόνιοι Θηραίοισι 150 κατὰ ταὐτὰ λέγουσι τὸ δὲ ἀπὸ τούτου μοῦνοι Θηραίοι ὡδε γενέσθαι λέγουσι. Γρίνος ὁ Λίσανίου, ἐων Θήρα τούτου ἀπόγονος, καὶ βασιλεύων Θήρης τῆς νήσου, ἀπίκετο ἐς Δελφούς, ἄγων ἀπὸ τῆς πόλιος ἐκατόμβην εἴποντο δέ οί καὶ ἄλλοι τῶν πολιητέων, καὶ δὴ καὶ Βάττος ὁ Πολυμνήστου, ἐων γένος Εὐ-

53 p. 83 Lips. Atque sic nunc apud Homerum, Hesiodum, Apollonium Rhodium, alios constanter editum videmus. Vid. plurima de hac scriptura excitantem Kuehlstaedt in Observatt. critice. de tragice. Graece. dialect. (Reval. 1832) pag. 135. De forma genitivi singularis peculiari Οἰδιπόδεω (a voce Οἰδίπουν Noster adhibuit V, 60) conf. Bredov. p. 250.

και μετά τούτο υπέμεινε τώυτο τούτο και έν Θήρη κ. τ. l.] Comma post verba μετά τουτο vulgo posi tum Schweigh. delevit, maiorem collocans distinctionem post υπέμεινε et post τώντὸ τοῦτο inserens συνέβη Reiskii ex coniectura; quam vocem denuo eiecerunt Gaisford., Matth., Dindorf. et Dietsch., qui post rovro nonnulla posuit puncta, quibus aliquot voces missas esse declararet. Ipsius loci sententiam, quam neque Schweighaeuserus neque Dindorf. (a quo Graeca verba sic reddita video: ,,et ex eo tempore mansere illis liberi, itemque in Thera insula eis, qui ex his viris progeniti sunt") recte expressisse videntur, hanc esse puto: Ac postea idem hoc remansit etiam in Thera iis, qui ex his viris (Aegidis Spartanis) progeniti sunt, ut scil. Oedipi et Laii Furiis sacra facerent, quibus pla-carent haec numina sibique ipsis servarent prolem. Ad verbi υπέμεινε intransitive positi significationem pertinent, quae allata sunt in Thesauro ling. Graec. Vol. VIII. p. 380 ed. Dindorf.

#### CAP. CL.

Γρίνος ο Αίσανίου, έων κ. τ. λ.] C. O. Mueller. Orchomen. p. 341 de hac re disputans cum Herodoteis conferri vult Pind. Pyth. IV, 462. Schol. Pind. ad Pyth. IV, 10. Spanhem. ad Callimach. in Apollin 65. 74, additque Polymnesti nomen tanquam victoris reperiri in Cyrene Ol. LXXXI. Pro Teiros Sancrofti liber cum duobus aliis \( \int \rho ivvos, \) atque sic quoque hoc nomen invenimus scriptum pluries in inscriptione Graeca ad Theram spectante, ut monstravit Boeckh in Corp. Inscr. Gr. nr. 2448. p. 361. 369. Conf. etiam eundem in Commentt. Acad. Berolin. 1836. p. 78. 79. Qui Grinus quod βασιλεύων Θήρης της νήσου mox dicitur, indicio est, Therae illius, qui coloniae fuerat dux, posteros regiam sibi retinuisse dignitatem, qualem scil. in Dorum civitatibus obtinuisse novimus. Tu conf. Mueller. l. l. pag. 337 et vid. nott. ad III, 136. Unde etiam hoc, opinor, repetendum, quod Delphos hecatomben ducit rex publice missus e civitate sua ad Apollinem, Dorum patrium deum ac tutelarem, cuius utpote αρχηγέτου sacra procul dubio etiam in Theram e Lacedaemone coloni adduxerant. De Apollinis sacris in insula Thera cf. idem Mueller. l. l. p. 328 seq. Verba ἄγων ἀπὸ τῆς πόλιος εκατόμβην valent: secum (Delphos) ducens missam a sua civitate hecatomben deo (Apollini) offerendam; ubi quo sensu πόλιος vox accipienda esset, monui ad IV, 153. έων γένος Εύφημίδης των Μινυέφημίδης των Μινυέων. Χοεωμένφ δε τῷ Γρίνφ τῷ βασιλέι 347 των Θηραίων περί άλλων χρά ή Πυθίη, ατίζειν έν Λιβύμ πόλιν. ὁ δὲ ἀμείβετο λέγων Ἐγώ μεν, ώναξ, πρεσβύτερός τε

ων] i. e. qui genere Euphemida fuit, 8. e posteris Euphemi, unius e Minyis. Plerique codd. Ευθυμίδης, unus Vindobon. Εύθυμήδης. Quod nunc vulgo legitur Ευφημίδης, e palmaria fluxit emendatione Palmerii (Exercitt. pag. 23), Simsono (Chron. ad ann. 3389), Bouherio (Diss. Herod. 12), Larchero, Muellero (Orchomen. p. 341), Thrigio (Hist. Cyren. p. 38), aliis probata. Fertur enim inter Iasonis socios Minyas Euphemus, teste Pindaro Pyth. IV, 455, ubi vid. Schol. coll. Spanhem. ad Callimach. II. in Apoll. 75 et Burmann. in Catalog. Argonaut. s. v. Add. Boeckh. ad Pind. Pyth. IV. pag. 265 et in Commentt. Acad. Berolinens. ann. 1836. pag. 48. Cuius Euphemi compressu gravida facta Lemnia puella cum Batti progenitorem partu edidisset, iure hic Battus dicitur Euphemida. Ac Larcherum, quod omnes Argonautas vocatos fuisse Minyas [conf. citat. ad IV, 150] contendit, ita ut Herodotus voce των Μινυέων adiecta eum simpliciter Argonautam indicare voluerit, missum faciamus; hoc vero tencamus, posthac quoque in Cyrene floruisse videri hanc gentem, si quidem plures Euphemi nomine insignes viri ibi per insequentes actates occurrant teste C. O. Muellero l. l.

Χοεωμένω δε τώ Γρίνω - χρά ή Πυθίη] i. e. sciscitanti Grino — oraculum edixit Pythia. Ut enim apud Nostrum verbum zoav valet responsum dare oraculum sciscitantibus (cf. VII, 220 coll. IV, 155), ita χρασθαι est sciscitari, consulere oraculum, ut 1, 45. 85. IV, 151. 155. 157. 163 (ubi vid. nott.). V, 82.

κτίζειν έν 1ιβύη πόλιν | Libyam ab Apolline monstratam fuisse haud mirabimur, ait Thrige l. l. pag. 51, si hanc regionem ob eximiam ubertatem iam Homero (Od. IV, 85-89) laudatam nec Graecis reliquis Batti tempore plane incognitam fuisse reputemus. Qui idem pag. 104 seqq.

veterum scriptorum testimonia hudesque de hac regione collegit, quam amoenissimam atque in regionibus caeteroqui desertis atque aridis fertilissimam ob aquarum copiam aërisque salubritatem veteres laudarunt; inque his praecipue Pindarus ac Theophrastus, ut sane intelligamus, cur eo potissimum deduxerint coloniam vel potius ducere iussi sint ab Apolline. Nec magis mirabimur Libyam ab oraculo praedicari πολυήρατον IV, 159. Hoc vero miramur, quae regio tot tantisque laudibus scriptorum veterum unanimi fere celebratur consensu, cam quarto post Chr. n. saeculo in miserandam fuisse redactam conditionem, teste Synesio itemque sexti saeculi scriptore Procopio. At qui nostra aetate prae reliquis accuratius hanc regionem perlustravit, is et ipse pulcherrimam testatur se vidisse regionem, montibus, vallibus, saltibus distinctam, arboribus plantisque abundantem et fontibus bene irriguam; ut, si soli optimi iam ulla accederet cultura, colonis ex Europa illuc deductis hand desperandum, fore ut pristinam ubertatem ac felicitatem tractus ille recuperaret. Conf. Thrige l. l. p. 112 et quae ex Della Cellae diario potissimum protulit Ritter: Erdk. I. p. 924, 936 seqq. 943 seq. — In seqq. verba βαους αείρεσθαι Larcher. reddit: courbé sous le poids des ans; Schweigh.: granis ad maius quidpiam moliendum, hoc adiiciens αξίρεσθαι explicari posse: loco se movere (coll. IX, 52, ubi αερθέντες idem fere quod κινηθέντες), ut sane hic fere totius loci sit sensus: "Ego quidem provectior iam sum aetate indeque minus aptus (gravis), qui loco me moveam ad iter suscipiendum coloniamve condendam." Ac dudum monuerat Wesseling., hacc verba ad senii incommoda spectare, quibus difficulter ille erigebatur. Idem Hesych. excitat [I. p. 108, ubi αείρομαι · ανω αίηδη είμι και βαρύς ἀείρεσθαι · σὺ δέ τινα τῶνδε τῶν νεωτέρων κέλευε ταῦτα ποιέειν. ᾶμα τε ἔλεγε ταῦτα καὶ ἐδείκνυε ἐς τὸν Βάττον. τότε μὲν τοσαῦτα. μετὰ δὲ ἀπελθόντες ἀλογίην εἰχον τοῦ χρηστηρίου, οὖτε Λιβύην εἰδότες ὅκου γῆς εἰη, οὖτε τολμῶντες ἐς ἀφανὲς χρῆμα ἀποστέλλειν ἀποικίην. Ἑπτὰ δὲ ἐτέων 151 μετὰ ταῦτα οὐκ ὖε τὴν Θήρην, ἐν τοἴσι τὰ δένδρεα πάντα σφι τὰ ἐν τῆ νήσφ πλὴν ἐνὸς ἐξαυάνθη. χρεωμένοισι δὲ τοῖσι Θηφαίοισι προέφερε ἡ Πυθίη τὴν ἐς Λιβύην ἀποικίην. ἐπεί τε δὲ κακοῦ οὐδὲν ἦν σφι μῆχος, πέμπουσι ἐς Κρήτην ἀγγέλους διζημένους, εἰ τις Κρητῶν ἢ μετοίκων ἀπιγμένος εἰη ἐς Λιβύην. περιπλανώμενοι δὲ αὐτὴν οῦτοι ἀπίκοντο καὶ ἐς Ἰτανον πόλιν · ἐν ταύτη δὲ συμμίσγουσι ἀνδρὶ πορφυρέι, τῷ οὖνομα

coμαι] et de voce βαςὺς Sophocl. Trachin. 235. Oedip. Colon. 871, ubi recte exponunt pressum, gravatum. Vid. Doederlein. ad h. l. p. 446. κέλενε ταῦτα ποιέειν] Ita cum recentt. edd. exhibui pro κέλενε ποιέειν τάδε. In seqq. ad usum particularum αματε — καὶ conf. I, 112. III, 135 ibiq. nott. Verba αλογήτη είχεν τοῦ χρηστηρίου (i. e.

particularum αμα τε — και cont.
1, 112. III, 135 ibiq. nott. Verba
αλογ/ην είχεν τοῦ χρηστηρίου (i. e.
nullam oraculi rationem habueruni) citat Thomas Mag. s. v. ἀλογία pag.
38. Tu cf. nott. ad II, 141. Ad verba
ἐς ἀφανὲς χρῆμα (i. e. in incertum) cf.
VI, 76: τὴν γὰς δῆ λίμνην ταντην ἐς
χασμα ἀφανὲς ἐκδιδοῦσαν κ. τ.
λ. Ad verba ἀποστέλλειν ἀποικίην
cf. nott. ad IV, 147.

## CAP. CLI.

Eπτὰ δὲ ἐτέων] i. e. intra septem annorum spatium s. septem proximis annis. Tu vid. III, 134 ibique nott. et ad verba οὐπ ὖε Herod. II, 10. IV, 50 ibique nott. In seqq. intactum reliqui ἐξανάτθη, a Dietsch: mutatum in ἐξ η νάνθη, licet omnes refragentur libri scripti vulgatam retinentes, cum augmentum in hoc verbo vel apud Atticos omitti soleat. Vid. Bredov. p. 310 et conf. infra IV, 173.

προέφερε ή Πυθίη την ές Λιβύην αποικίην] i. e. exprobravit Pythia, quod in Libyam coloniam non duxerint. De verbo προφέρειν conf. nott. ad I, 3 coll. Homer. Ili. III, 64.

Ad vocem μήχος in seqq. conf. II, 181 ibique nott. — In seqq. quod Dindorf. edidit περιπλανεώμενοι, equidem cum Dietschio retinui, quod omnes afferunt libri et scripti et editi: περιπλανώμενοι; conf. etiam Bredov. p. 389.

ές Ίτανον πολιν] Praeter Stephanum Byzant, ac Ptolemaeum nulla quantum scio urbis mentio, cuius plures adhuc supersunt numi. unde satis amplam olim fuisse urbem colligas, quae sita fuisse videtur in orientali Cretae ora, ubi nunc locus Palaeocastro: vid. Hoeck . Creta 1. p. 426 et Forbiger: Handb. d. alt. Geogr. III. pag. 1037. Mannertus (VIII. p. 709) hanc urbem confundit cum altera, cui nomen Hiera-pytna. Ad Punicam urbis originem haud scio an referri possint numi, qui humanam ostendunt figuram, in piscinam quae exeat caudam, diis Syriacis prorsus similem, teste Hoeckio Creta I. p. 17 seq., qui ob Herodoti locum purpurae fabricam commerciumque hac in urbe fuisse suspicatur. Ad Cretenses vero quod nuntios mittunt Theraei, noli mirari: nam Cretenses prisco aevo re navali et commercio navibus instituto adeoque etiam latrociniis excelluerunt: vid. nott. ad I, 2. In seqq. ad verbum συμμίσγειν adhib. nott. ad II, 64 et ad vocem aneverzoeic nott. ad IV, 103; ανήο πορφυρεύς (ut III, 42 ανήο άλιεύς) dicitur purpurarius, qui purpurae s. muricis caην Κορώβιος, δς έφη ὑπ' ἀνέμων ἀπενειχθεὶς ἀπικέσθαι ἐς Λιβύην καὶ Λιβύης ἐς Πλατέαν νῆσον. μισθῷ δὲ τοῦτον πείσαντες ἡγον ἐς Θήρην. ἐκ δὲ Θήρης ἔπλεον κατάσκοποι ἄνδρες τὰ πρῶτα οὐ πολλοί. κατηγησαμένου δὲ τοῦ Κορωβίου ἐς τὴν νῆσον ταύτην δὴ τὴν Πλατέαν τὸν μὲν Κορώβιον λείπουσι, σιτία καταλιπόντες ὅσων δὴ μηνῶν, αὐτοὶ δὲ ἔπλεον τὴν ταχίτου ἀπαγγελέοντες Θηραίοισι περὶ τῆς νήσου. ᾿Αποδημεόντων δὲ τούτων πλέω χρόνον τοῦ συγκειμένου τὸν Κορώβιον ἐπέλιπε τὰ πάντα. μετὰ δὲ νηῦς Σαμίη, τῆς ναύπληρος ἡν Κω-

piendae exercet artem, ut apud Aelian. H. A. VII, 34. Lucian. Toxar. 18. Arrian. Anabas. VII, 19, 7. Conf. Stephan. Thes. ling. Gr. T. VI. pag. 7870 ed. Angl. Atque hac ipsa opportunitate factum esse videtur Italo interpreti, ut Corobius piscaturam exercens ventis in Libyam delatus fuerit. Ad verba  $\dot{v}\pi$  ἀνέμων ἀπενειχθείς (a ventis delatus) cf. nott. ad cap. 103. Add. cap. 152.

ές Πλατέαν νῆσον] Πλατέαν Μεdiceus, Florentinus, alii. In aliis quibusdam exstat Πλαταίαν, quae eadem lectionis varietas est IV, 156. 169. Apud Scylac. §. 108 (T. I. pag. 308 Gail.) invenias Πλατειαί vulgo editum, quamquam codex Πλατεί-αι praebet; Stephanus Byzantinus habet: Πλατεία, νήσος Λιβύης; sed idem s. v. Πλαταιαί, quae est Booetiae urbs, ita quoque dici scribit insulam ante Libyam. At Πλατέαν veram Herodoti formam esse puto, qui acque atque in aliis vocibus penultimam in  $\varepsilon$  non in  $\varepsilon\iota$  for mavit: vid. Bredov. pag. 158 coll. Mannerto X, 2. pag. 39, qui merito hanc formam praetulit. 1psa insula non procul a Libyca ora Giligammarum sita esse fertur, nunc cognita nomine Bomba, in sinu, qui idem hine tulerit nomen. Ubi receptaculum est transfugarum praedonumque asylum. Tu conf. Schlichthorst. l. l. pag. 123, Rennel. p. 653, Ritter: Erdk. I. p. 954, Mannert. l. l., Pacho Voyage dans la Marmarique etc. pag. 52, Thrige: Hist. Cyren. pag. 69 nott., Mueller. Geograph. Graecc. minn. I. p. 442. Quibus Cr. addit

Tafel. Dilucidd. Pindaricc. Specim. I (ad Pythicc. V, 112—122) p. 21 seq. — Ad verba δσων δη μηνών conf. Herodot. I, 160. III, 52. 159 et ad vocem κατηγησαμένου nott. ad II, 56. III, 134.

# CAP. CLII.

έπέλιπε] Conf. III, 108 ibique citata. De Samiorum re navali, quae hoc etiam loco respicienda est, conf. nott. ad III, 122. Commercium autem, quod Samii cum Aegyptiis habuerint, vel e Polycratis atque Amasidis historia cognoscitur, de qua vid. III, 39 seqq. ναύκληρος navis dominus dicitur, ut I, 5. Plura vid. in Thessar. ling. Graec. T. V. p. 1373 ed. Dindorf. — In seqq. genitivum ένιαυτού retulerim ad σιτία, ut unius anni cibaria intelligantur. Ad verbum γλιχόμενοι conf. nott. ad II, 102 et ad verba ού γαο ανίει το πνεθμα nott. ad cap. 28. De apeliote monuimus ad cap. 22. De Tartesso conf. quae ad I, 163 adscripsimus. Miot, Gallus interpres, hic quoque cogitat de loco, cui nunc nomen San Lucar de Barameda ad Guadalquiviri s. Baetis fluvii ostia. Quae sequuntur verba θείη πομπῆ χρεώusvoi, attigimus supra in nott. ad III, 77. Add. Aristid. I. pag. 181: πέμπουσι θεία πομπή γήν έπὶ πάσαν αφορμάς του βίου. - Quibus fabulis arctam censet C. O. Mueller. Orchomen. p. 342 fundari amicitiam, quae olim Samiis cum Thera atque Cyrene intercesserit et quae posthac potissimum sub Arcesilao III fuerit probata. Cf. IV, 162.

λαίος, πλέουσα έπ' Αίγύπτου ἀπηνείχθη ές τὴν Πλατέαν ταύτην. πυθόμενοι δὲ οι Σάμιοι παρὰ τοῦ Κορωβίου τὸν πάντα λόγον σιτία οι ἐνιαυτοῦ καταλείπουσι. αὐτοὶ δὲ ἀναχθέντες ἐκ τῆς νήσου καὶ γλιχόμενοι Αίγύπτου ἔπλεον, ἀποφερόμενοι ἀπηλιώτη ἀνέμω καὶ, οὐ γὰρ ἀνίει τὸ πνεῦμα, Ἡρακλέας στήλας διεκπερήσαντες ἀπίκοντο ἐς Ταρτησσὸν, θείη πομπῆ 148 χρεώμενοι. τὸ δὲ ἐμπόριον τοῦτο ἡν ἀκήρατον τοῦτον τὸν χρόνον, ὅστε ἀπονοστήσαντες οὖτοι ἀπίσω μέγιστα δὴ Ἑλλήνων πάντων, τῶν ἡμεῖς ἀτρεκείην ἰδμεν, ἐκ φορτίων ἐκέρδησαν, μετά γε Σώστρατον τὸν Λαοδάμαντος Αίγινήτην τούτω γὰρ οὐκ οἰά τέ ἐστι ἐρίσαι ἄλλον. οι δὲ Σάμιοι τὴν δεκάτην τῶν

ην ακήρατον] Vertit Schweigh.: "erat ea tempestate intactum hoc emporium," in Lex. Herod. vocem ἀκήexponens intactum, illibatum, nondum frequentatum mercatoribus (emporium). Nec aliter accepit Larcherus ea, quae I, 163 de Phocacensibus, primi qui Tartessum Graecis indicarint, traduntur, hisce minime adversari statuens. Quam in eandem sententiam Langius: "Diese Handelssidite aber war noch neu und un-besucht zu der Zeit;" itemque Italus interpres: "tale emporio era allora intatto." Substituit Sancrofti liber απείρατον, i. e. intentatum (Graecis scil., cum antea Phoenicibus solis esset cognitum), quod ipsum, vel potius απείρητον, si plures ferrent libri (nisi pro glossemate habendum), haud displiceret Valckenario, quo monente αχήρατον dicitur purum atque intaminatum eodem modo, quo απέραιον de urbibus ac regionibus integris, hostili ferro nondum violatis, apud Herod. III, 146. Thucyd. II, 18. Id vero ab hoc loco alienum haud scio an iudicari debeat. Vox ἀπήρατος de pura atque illibata myrrha adhibetur apud Herod. II, 86 itemque de auro puro VII, 10, 1, candemque vocem de omnibus, quae non mixta, pura, intacta et intaminata sunt, dici posse, satis monstravit Struve Opuscc. I. p. 22, quo iam usus sum in nott. ad II, 86. Neque alio ducunt, quae Ruhnken. ad Tim. p. 17 et Blomfield. ad Aeschyl. Pers. 620 in glossar. collegerunt: unde

hoc quoque loco emporium dici posse existimem ἀπήρατον, quod purum fuit, nondum infectum et corruptum multorum aliorum mercatorum adventu et commercio, unde copiam magni lucri praebere potuit Samiis. Atque hunc in sensum accipere quoque videtur Barth: Corinthiorum commerc. et mercat. hist. Partic. p. 35. — Ad locutionem ἀπονοστήσαντες ὁπίσω conf. nott. ad III, 16. ἀτρεκείην cum Bredov. p. 186 dedi pro vulg. ἀτρεκίην.

των ήμεις άτρεκείην ίδμεν] i. e. quorum certior ad nos pervenit notitia. Simili modo ἀτρεκείη VI, 1. Pro ίδμεν codd. omnes ίσμεν, quam eandem formam aliquot libri praebent I, 178. IV, 197, alienam illam quidem ab Herodoto, ut satis apparet ex iis, quae Bredov. p. 411 attulit. Verba sequentia μετά γε Σώστρατον κ. τ. λ. hinc affert Eustath. ad Dionys. Perieg. 511. Hoc vero ad omnem teneri velim narrationem, Aeginetas aeque ac Samios antiquo potissimum aevo inter Graecos excelluisse re navali, mercaturâ magnisque hinc acquisitis opibus. De quo conf. nott. ad III, 59.60. 130. In seqq. ad την δεκάτην conf. nott. ad III, 57. Sex talenta, si quidem Attica intelligenda sunt (cf. nott. ad III, 89), constituunt ferme quindecim milia florenorum. Euboica vel Aeginetica talenta intelligere mavult Grote: History of Greece III. p. 372, ac probabiliter Euboica, quoέπικερδίων έξελόντες, έξ τάλαντα, έποιήσαντο χαλκήτον, κρητῆρος 'Αργολικοῦ τρόπου' πέριξ δὲ αὐτοῦ γρυπῶν κεφαλαὶ πρόκροσσοί είσι καὶ ἀνέθηκαν ές τὸ Ἡραῖον, ὑποστήσαντες αὐτῷ τρεῖς χαλκέους κολοσσούς έπταπήχεας, τοῖσι γούνασι έρηρεισμένους. Κυρηναίοισι δε καί Θηραίοισι ές Σαμίους από

rum sexaginta (quae lucri fuit summa) compleant 16000 libr. Angll.

έπικερδίων] Ita e pluribus codd. cum recentt. edd. rescripsi pro έπικερδέων, quod praeter Portum, qui a voce ἐπικερδής derivat, retinuit quoque Matth. In Philostrat. Vit. Soph. II, 21. §. 2. p. 603: οὐδὲ έραστής του πλείονος ουδε έπικέςδια μαστεύων ή τόκους, ubi sunt qui malint έπικερδειαν, quod ipsum in l'hilostrat. Heroicc. p. 740 (p. 232 Boisson.) eodem lucri significatu legitur, revocatum e codd., cf. Boissonad. p. 625. Mihi in altero loco έπικέρδια utique retinendum videtur. Pro ἐποιήσαντο (i. e. faciundum curarunt) duo libri ἐποίησαν. Cf. modo III, 57 ibique laudd. Ad χαλnήτον cf. IV, 81. De Argolicis crateribus mihi plura non constant. Inter alia poculorum genera commemorat C. O. Mueller. Handb. d. Archaeolog. §. 208. Antiphanes poëta inter ea, quae singulis civitatibus propria sunt, recenset quoque Argivos lebetes, teste Athen. I, 21 (49) p. 27 D. Calices Argivi apud eundem Athenaeum XI. p. 480 C. memorantur ἐπίσημοι. Tu cf. Panofka: Recherches sur les noms de vases etc. (Paris 1829) p. 19. 50, Krause: Angeiolog. pag. 50. 101. 293, qui et Lesbios et Corinthios et vero etiam Argolicos crateres commemorari apud veteres scribit: neque vero constare addit, qua re diversi fuerint a caeteris aut quid peculiare singuli habuerint.

πέριξ δε αὐτοῦ] Duo libri αὐτό. Sed vid. nott, ad cap. 15.

γουπών κεφαλαί ποόκουσσοί είσι] Voculam of post κεφαλαί e duobus codd. a Wesselingio receptam abiecerunt posteri editores inde a Schweighaeusero, qui tamen postea (in Lexic. Herod. II. p. 136 seq.) eam nullo incommodo retineri posse

dixit, adstipulante censore Ienensi 1828 Ergänz. Bl. 49. pag. 348. At hoc pronomine minime indigere videtur oratio. Ipsa verba sic interpretatur Wesselingius: gryphus capita prominentia, in extrema, opinor, poculi ora, ornatus causa addita. Et sane obscurior h. l. vox zoozooσοι, ad quam illustrandam vix valebit VII, 188, ubi naves zoozoosou. Conf. Stephan. Thes. L. Gr. T. IV. p. 5363 ed. Angl. Propius forsan huc spectat vox xooogat II, 125, ubi vid. nott. Larcherus reddit l'un ris à vis de l'autre; nec aliter fere vernaculus interpres: Rund um denselhen waren Greifenköpfe, einer dem andern gegenüber. Nec aliter denique Italus: altorno al quale vi sono prominenti teste di grifi le une rivolte alle altre. Add. Cavedoni in Bullet. degli Annali dell Instit. Archeolog. 1843. pag. 198 seq. Mihi magis arridet Wesselingii ratio; eandemque probatam inveni C. O. Muellero in: Archaeolog. §. 323, quo auctore intelliguntur "vorspringende Thier-kopfe." Ac perspici poterit hoc ex loco, quam mature Graecorum in operibus gryphi ornamenti causa fuerint adhibiti, ut sane dudum antea ipsa de Gryphis fabula ad eos deducta videri debeat. Tu cf. Voelcker. Myth. Geogr. I. p. 184 seq. et quae in Excursu ad III, 116 monuimus. το Ηραΐον de celeberrimo Iunonis templo apud Samios intelligendum, de quo vid. nott. ad III, 60. Quod cum negasset Brunn. Artificc. tempp. p. 6, recte verum admonuit Urlichs in: Rhein. Mus. N. F. X. p. 2.

τοισι γούνασι έρηρεισμένους] i. e. genubus inni.ros. Nimirum hi colossi genubus innixi basin efficiebant s. ύποκρητηρίδιον (conf. I, 25 ibiq. nott.), quae craterem sustineret. Ne mireris tale artis opus: nam in inτούτου τοῦ ἔργου πρῶτα φιλίαι μεγάλαι συνεκρήθησαν. Οί δὲ 153 Θηραΐοι, ἐπεί τε τὸν Κυρώβιον λιπόντες ἐν τῷ νήσω ἀπίκοντο ἐς τὴν Θήρην, ἀπήγγελον, ῶς σφι εἴη νῆσος ἐπὶ Λιβύῃ ἐκτισμένη. Θηραίοισι δὲ ἕαδε ἀδελφεύν τε ἀπὰ ἀδελφεοῦ πέμπειν

sula Samo mature iam floruit artificum schola, ad quam Rhoecus, Telecles, Theodorus, alii pertinent indeque etiam Croeso magnum argenteum cratera a Theodoro circa Ölymp. LVIII elaboratum esse legimus I, 51, ubi vid. nott. Hic vero crater quo tempore probabiliter fuerit elaboratus, si quaeras, hoc ad Olympiadem XXXVII referendum, si Samios ex Tartesso rediisse circa hanc Olympiadem statuas cum C. O. Muellero Handb. d. Archaeolog. S. 60. p. 40 ed. tert. Et sane hoc ex Herodoti verbis apparet, cratera confectum esse, quo tempore Heraeum exstructum iam fuit. De quo diximus ad III, 60 coll. ad III, 41. Thiersch. (a Cr. laudatus) Epoch. d. bild. Kunst p. 186 seq. 190 seq. ed. alter. Larchero auctore (Tab. chronol. p. 606) Colaei navigatio ad Olymp. XXXIV, 4 s. 640 a Chr. n. refertur; unde sequitur, crateris opus Olympiadi XXXV adscribendum esse; quo tempore, nimirum vel ante Olymp. XL, Samiorum res floruisse novimus; cf. nott. ad III, 39. 139. — Quibus haec addit Cr. : "Viscontius in explicando puteo a tribus Silenis sustento nostri loci admonet in Museo Pio-Clementino. Cf. Stuart. Antiqq. Athen. ed. nov. I. p. 491 vers. German, Darmst."

συνεχοήθησαν], In coalitis et consociatis artissime animis illud valet. Conf. Stob. Serm. XXVIII. pag. 197 [I. pag. 443 Gaisf.]. Philostr. V. Soph. II, 2. pag. 506." Wessel. Addit Schweigh. Porson. ad Euripid. Med. 136, quo observante φιλία κέκραται omnino valet: amicilia intercessit, inita, quasi mixta est. Tu cf. etiam Herod. VII, 151. Cr. conferri vult, quae ad Plotin. Enn. I lib. VI. c. 7. p. 56 A. ed. Basil. adnotata sint. De forma συνεκοήθησαν conf. Bredov. p. 125. — ές Σαμίσος eodem modo dixit Noster, quo VI, 65 scripsit: ἡ ἔχθοη ἡ ἐς τὸν

Δημάρατον et I, 123 τιμωρίην έσομένην ές Αστυάγεα. Conf. etiam IV, 166.

## CAP. CLIII.

Θηραίοισι δε ξαδε] Quae sequuntur verba: ἀδελφεόν τε ἀπ' ἀδελφεοῦ πέμπειν πάλφ λαχόντα, καὶ ἀπὸ των χώρων απάντων έπτα έόντων ανδρας, sana si sunt neque mendam subest, nihil aliud significare possunt, nisi: placuit Theraeis, ut de duobus fratribus unum sorte designatum (indeque ab altero fratre quasi avulsum) mitterent (in coloniam) itemque (alios) viros e septem civitatis Theraeorum pagis 8. vicis delectos: quibus ducem regemque constituerent Battum, per duas naves dispositis. Ubi iure quaeras, quid illud omnino sit: ἀδελφεόν τε απ' ἀδελφεοῦ πέμπειν, quove sensu his fratribus opponantur aut cum illis coniungantur ἆνδοες ἀπὸ τῶν χώρων κ. τ. λ., i. e. Theraci viri ex omnibus vicis delecti. Quare, ut mea fert opinio, mendo quodam laborat hic locus, cuius sensum profecto non assecutus est Ed. Voswinckel (De Theraeorum insulis p. 45) sic scribens: "Itaque in consilio fuit fratrem sortito ex VII regionibus mittere, quorum dux esset Battus s. Aristoteles." Quo rectius A. Schoell Herodotea verba sic reddidit: "Da gefiel den Theraeern, je von zwei Brüdern Einen zu schicken, nach dem Loose, und zwar (?) Münner aus allen ihren Bezirken u. s. w."; quem si sequimur, ipsi viri e septem pagis delecti non alii erunt, nisi fratres sortito in coloniam missi: quod num Herodoti verba, qualia nunc leguntur, patiantur, dubitaverim, vel propter particulas TE xal, quibus iunguntur abelφεόν τε καὶ ανδρας, adeo ut iidem hi esse nequeant. Liberius adeo Langius: "und die Theraeer beschlossen, der Bruder sollte mit seiπάλφ λαχόντα, και ἀπὸ τῶν χώρων ἀπάντων έπτὰ ἐόντων ἄνδρας, εἶναι δέ σφεων και ἡγεμόνα και βασιλέα Βάττον. οὖτω δὴ στέλλουσι δύο πεντηκοντέρους ἐς τὴν Πλατέαν.

54 Ταῦτα δὲ Θηραΐοι λέγουσι τὰ δ' ἐπίλοιπα τοῦ λόγου συμφέρονται ῆδη Θηραΐοι Κυρηναίοισι. Κυρηναίοι γὰρ τὰ περί Βάττον οὐδαμῶς ὁμολογέουσι Θηραίοισι. λέγουσι γὰρ οὖτω ἔστι τῆς Κρήτης 'Αξὸς πόλις, ἐν τῆ ἐγένετο Ἐτέαρχος

nem Bruder loosen (?) und so wollten sie Mannschaft hinschicken aus allen ihren Gauen etc.", qui et ipse nullam particularum τε καὶ rationem habuisse videtur. Mihi, uti dixi, mendum subesse videtur libros manuscriptos, quotquot exstant, longe antecedens indeque omnibus commune. — Ad formam εαδε, quae sic scripta reperitur I, 151. IV, 145. 201. VI, 106; conf. Bredov. p. 314. Eadem forma usi sunt Theocritus XXVII, 22 et Apollon. Rhod. I, 867, qui aliis locis aeque atque Homerus dixit ευαδε. Ad verba πάλφ λαχόντα cf.IV, 94 ibiq. nott. In proxime antecedd. cum Dietschio retinui ἀπήγγελον, e Florentino aliisque allatum libris: ex ora Stephani fluxit απήγyellov, quod dedit Dindorf. Plateam insulam a Batto Theraeisque conditam Larcher. l. l. refert ad Olymp. XXXV, 2 s. 639 a Chr. n. Add. C. O. Mueller. Orchomen. pag. 344 et Fischer Griech. Zeittafeln p. 97.

και από των χώρων απάντων έπτα έόντων] Sancrofti liber offert χωρέων et ἐουσέων, quod praeferret Wesseling., si itidem exstaret απασέων. Vulgatum nos cum Schweigh. et caeteris edd. recc. retinuimus, cum intelligantur vici s. tribus, quarum septem per insulam Theram fuerint, quem numerum septenarium in omnibus Bocotorum coloniis praevaluisse Boeotisque quasi proprium fuisse, ad Apollinis sacra (ad sidera planetasque opinor) spectantem contendit C. O. Mueller. l. l. pag. 337 coll. 221. Equidem ex his septem vicis την πόλιν, quam supra IV, 150 Noster commemorat, constitisse putem, i. e. Theraeorum rempublicam s. civitatem, quae eadem quoque in in-

scriptione Graeca (v. Corp. Inscr. II. nr. 2465) intelligenda erit, ubi Oήρας πόλεως mentio fit, cum ipsa urbs, hoc nomine significata, nunquam in hac insula exstitisse videatur (vid. Ed. Voswinckel: De Theraeorum insulis p. 34. 62), alioque inde pertineant, quae urbis amplae rudera in hac insula se vidisse testantur plures recentioris actatis peregrinatores, quorum testimonia profert Thrige Hist. Cyren. pag. 35. Ipsos hos septem zacove, quibus Theracorum civitatem constitisse Noster h. l. tradit, haud novimus: unam, cui nomen Melaenae, eruit Boeckh. in Corp. Inscriptt. Gr. II. p. 370. Tria alia oppidorum s. vicorum nomina (Ocam, Eleusinem, Piraeum) ex inscriptionibus atque ex Ptolemaeo attulit Voswinckel l. l., quae num ad antiquos Dorum zagons septem revera pertinuerint, non satis certum videtur. Mox cum recentt. vedd. scripsi καλ ήγεμόνα καὶ βασιλέα, quae vulgo, melioribus libris invitis, legebantur inverso

οῦτω δὴ στέλλουσι δύο πεντημοντέρους] i. e. duas naves penteconteros mittuti. Cf. nott. ad III, 52. Unam modo navem illos implevisse scribit Iustinus XIII, 7.

### CAP. CLIV.

συμφέρονται] i. e. conveniunt. Cf. nott. ad IV, 13.

ἔστι τῆς Κρήτης Αξὸς πόλις], Epicum initium; conf. Odyss. XIX, 172 et Krueger ad Dionys. Halic. Historiograph. p. 85." Cr. Add. Odyss. III, 293. IV, 814, quae attulit Lhardy. — Apud Stephan. Bys. pag. 601 commemoratur Oαξος, πόλις Κρή-

βασιλεύς, ος έπι θυγατρι άμήτορι, τῆ οῦνομα ἡν Φρονίμη, ἐπι ταύτη ἔγημε ᾶλλην γυναϊκα. ἡ δὲ ἐπεσελθοῦσα ἐδικαίευ εἶναι καὶ τῷ ἔργῳ μητρυιὴ τῆ Φρονίμη, παρέχουσά τε κακὰ καὶ πᾶν ἐπ' αὐτῆ μηχανωμένη καὶ τέλος μαχλοσύνην ἐπενείκασά οί

της, Έλευθέρνης ού πόρρω, cuius urbis nomen nonnulli, ut Xenion (qui de rebus Creticis scripserat), repetebant ἀπὸ Ὀάξου τοῦ Ἀκακάλλιδος, της θυγατρός του Μίνω, cum alii essent, qui a loco praecipiti derivarent, quia teste codem Stephano eiusmodi loca praecipitia vocent agovs. Quod non fugit Wesselingium quaerentem, num eadem sit urbs atque Σαξός, cuius aliquot supersint numi. Oaxidem tellurem memorat Apollon. Rhod. I, 1131 coll. Serv. ad Virgil. Eclog. I, 66. At apud eundem Stephanum legitur quoque Agos [sic; scribendum Agos) πόλις Κρήτης, ώς Ηρόδοτος έν τετάρτη, ad quam urbem quoque spectant numi adhuc superstites, de quibus plura vid. apud Forbigerum: Handb. d. alt. Geogr. III. p. 1041 not. 77, ubi etiam inscriptionem affert e Corp. Inscr. Graecc. II. nr. 3050, ubi vid. Boeckh. p. 638 coll. 401 Vol. II. Locum antiquae urbis invenisse sibi videtur Pashley Travels in Cret. I. pag. 147. Mannertus VIII. p. 726, cui Δξος eadem est urbs atque Όαξος, huius ipsius nullam aliam fieri mentionem ea de causa arbitratur, quod ad Eleuthernae ditionem haud dubie pertinuerit non procul ab ea ipsa urbe prope fluvium Oaxem, qui Mannerto idem esse videtur atque Petrea occidentem versus ab urbe Retimo decurrens.

ος έπι θυγατρι — έπι ταύτη έγημε] i. e. qui cum filiam haberet matre
orbatam, alteras iniit nuptias, sive, ut
Valla reddidit: "amissa uxore induxit filiae novercam." Ubi vix opus
admonere de vi praepositionis έπι,
quae vel in verbo subsequenti έπεσελθούσα cognoscitur. Ad έπι ταύτη, quo pronomine repetitur antecedens έπι θυγατρι, cf. modo IV,
122 ibique nott. Etearchus dicitur
βασιλεύς urbis, eo sensu quo IV,
150 Grinus βασιλεύων Θήρης vocatur: vid. nott. ad III, 136. Idem

nomen in Cyren. inscriptione occurrit (Corp. Inscr. Vol. III. nr. 5163) et in Spartana (ibid. nr. 1412 Vol. I.). Atque apud ipsum Herodotum Etearchus, Ammoniorum rex, invenitur II, 34. Nomina Phronimes ac Themisonis allegorica esse contendit C. O. Mueller. Orchomen. pag. 342. Etenim et sapientiae et iustitiae significationem continere videntur. Φορνίμα sacerdos Iunonis Cyrenensis dicitur in inscriptione Graeca Vol. III. nr. 5143; Θεμίσων invenitur ibidem viri nomen Vol. III. nr. 5163.

παν έπ' αὐτη μηχανωμένη] i. e. quidvis adversus illam moliens. Noc aliter {n} cum dativo loco simillimo VI, 88 et in proxime seqq. Tu conf. nott. ad IV, 80, et ad locutionem ipsam πᾶν μηχανάσθαι Platonicam formulam πάντα ποιείν in Phaedon. p. 114 C. (ubi vid. Heindorf. pag. 249). Apolog. Socr. cap. 29. pag. 39D ibiq. interprett. Monk. ad Euripid. Hippol. 281. Nec multum differt παν τολμαν in Plutarch. Themistocl. 16 et man xiveir apud Herodot. V, 96. In verbis proxime antecedentibus: η δε - εδικαίευ είναι κ. τ. λ. vox έδικαίευ, quae proprie valet: iustum aequum esse putabat (conf. I, 89. II, 172 et allata ad VIII, 26) hoc loco vix aliud est atque: volebat, ad se pertinere putabat, ut re ipsa novercam se praeberet; conf. etiam infra cap. 186.

μαχλοσύνην ἐπενείκασά of] i. e. impudicitiae crimen ei ubi intulit. Mediceus ἐπενεγκοῦσα. At plerique scripti libri tuentur vulgatam itemque Eustath. ad Homer. Ili. p. 1183, 40 s. 1250, 36. Ad ipsum verbum cf. IV, 166. VIII, 10. I, 68. 131 ibiq. nott. Apud Homer. Ili. XXIV, 30 invenitur νοχ μαχλοσύνη, quae cum serioris sit aetatis eademque de feminis nec vero de viris adhibeatur, omnem istum Homeri locum a posteriori manu insertum voluerunt. At γυναϊκες μαχλόταται iam apud

πείθει τὸν ἄνδρα ταῦτα ἔχειν οῦτω. ὁ δὲ ἀναγνωσθεὶς ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἔργον οὐκ ὅσιον ἐμηχανᾶτο ἐπὶ τῆ θυγατρί. ἡν γὰρ δὴ Θεμίσων, ἀνὴρ 'Θηραῖος ἔμπορος, ἐν τῆ 'Αξῷ' τοῦτον ὁ Ἐτέαρχος παραλαβῶν ἐπὶ ξείνια ἐξορκοι, ἡ μέν οἱ διηκονήσειν, ὅ τι ἄν δεηθῆ. ἐπεί τε δὲ ἐξόρκωσε, ἀγαγών οἱ παραδιδοῖ τὴν έωυτοῦ θυγατέρα καὶ ταύτην ἐκέλευε καταποντῶσαι ἀπαγαγόντα. ὁ δὲ Θεμίσων, περιημεκτήσας τῆ ἀπάτη τοῦ ὅρκου καὶ ¾ς διαλυσάμενος τὴν ξεινίην, ἐποίεε τοιάδε. παραλαβῶν τὴν παίδα ἀπέπλεε ' ὡς δὲ ἐγένετο ἐν τῷ πελάγει, ἀποσιεύμενος τὴν ἐξόρκωσιν τοῦ Ἐτεάρχου, σχοινίοισι αὐτὴν διαδήσας κατῆκε ἐς τὸ 155 πέλαγος, ἀνασπάσας δὲ ἀπίκετο ἐς τὴν Θήρην. Ἐνθεῦτεν δὲ τὴν Φρονίμην παραλαβῶν Πολύμνηστος, ἐῶν τῶν Θηραίων ἀνὴρ δόκιμος, ἐπαλλακεύετο ' χρόνου δὲ περιιόντος ἐξεγένετό

Hesiod. Opp. et D. 584. Alia dabit Heynius in Observe. ad Homeri locum T. VIII. p. 593. — ἀναγνωσθείς est: adductus, impulsus ah uxore. Citat Suidas s. v. Tu conf. nott. ad I. 68. VI. 50.

ad I, 68. VI, 50.
επὶ ξείνια] i. e. quem ut hospitem hospitali coena muneribusque excepit. ξείνια haud pauci praebent libri; alii ξεινία. Ald. ξενίη. Sed unum verum est ξείνια. Cf. II, 107 ibiq. nott. IX, 88, et quae de hac formula disputavit Voemel in Programmate, quod prodiit Francof. 1831, 4. de locutione έπὶ ξείνια καλείν; in qua ξείνια unice ad munera hospitalia iis, quibuscum hospitium ineatur. offerri solita pertinet, ita ut haud raro nihil nisi convivium significet hospitale. Tu vid. ibid. potissimum p. 8 et nott. ad Demosthen. de Halones. §. 20. p. 531. Quod sequitur mox  $\tau \dot{\eta} \nu$ ξενίην, eo declaratur ipsum hospitii ius, in haec munera initum, I, 69. 27. III, 39. — Ad έξορκοι cf. III, 133 ibiq. nott. et ad sequens η μέν Gregor. Cor. de dial.p. 471 et nott. ad Herod. I, 118. III, 60. Quod sequitur δεηθή, retinui cum Dindorf. (Commentat. p. XXVIII), Bredov. p. 324 et Dietschio; Bekkerus scripscrat δεηθέη. Ad verbum περιημεκτήσας conf. nott. ad I, 44.

άποσιεύμενος την έξόρχωσιν] i.e. quo se exsolveret iurisiurandi ab Etcarcho impositi religione. Ita inter-

pretatur Valcken. Tu conf. IV, 203. I, 199 ibique citt. Markland. ad Euripid. Iphigen. Taur. 1461.

## CAP. CLV.

Πολύμνηστος — ἐπαλλακεύετο, i. e. pellicis loco habebat, zallazi έχοήτο, ut habet Hesychius. Verbi παλλακεύεσθαι hoc sensu apud Plutarchum aliosque scriptores obvii locos praebet Thesaur. ling. Grace. VI. p. 121 ed. Dindorf. — In seqq. scripsi παίς pro πάις, quod sane in Homero sic dissolutum probarunt viri docti (vid. Lobeck. in Programm. Regiomont. 1856 P. I de synaeresi et diaeresi p. 3. 4), ab Herodoto autem alienum esse recte monuit Bredov. p. 173 seq. Itaque etiam infra cap. 160 et 161 revocavi παίς pro πάϊς.

χρόνου δὶ περιίόντος] i. e. temporis decursu, ut II, 121. 133. Quod Is. Vossius adscripscrat προϊόντος (progressu temporis, ut VI, 36. VII, 197 sive V, 58, ubi χρόνου προβαίνοντος), eo minime opus, quamvis neutrum ab Herodoti usu abhorreat.

— Iam ipsam famam, quam Cyrenaeis haud ingratam copiosius retulit Noster, nonnihil mutatam ac breviorem invenimus apud Pindar. Pyth. IV et V, ubi consulantur scholia Graeca. Aliam atque Herodotus narrationem de colonia Cyrenem de-

οί παις ίσχνόφωνος καλ τραυλός, τῷ οὔνομα ἐτέθη Βάττος, ὡς

ducta exhibet Iustinus XIII, 7 coll. Pausan. X, 15. §. 4. Schol. ad Callimach. in Apollin, 65. 74; aliam Menecles in Schol. ad Pind. Pyth. IV, 10 (coll. Tzetz. ad Lycophr. 886) atque Acesander (ibid. ad init.). Quae omnia accurate disquirens Thrige Hist. Cyren. pag. 50 Herodoti narrationem, Theraeis probatam, ad verum proxime accedere sibi videri monet, argumentis subiectis, e quibus Herodoti narrationem reliquis praestare appareat. Atque ibid. pag. 84 iis, qui recentiori aetate de Cyrene a Theraeis ac Spartanis condita dubitarunt, veterum scriptorum haud pauca opponit testimonia, quibus Battum edocemur Cyrenes fuisse conditorem ipsiusque urbis originem Theraeis, Spartanorum colonis, adscribendam

*(σχνόφωνος καὶ τραυλός) (σχνό*φωνος omnes libri praebent Herodotei; idque merito retinuerunt editores, quantum scio, omnes. Quod enim ad h. l. attulit Wesselingius Scholion Sangerm. Ισχόφωνος τον μογιλάλον ουκ έωσι λέγειν, αλλ απελαύνουσι 'Ηρόδοτος ζογόφωνον, in hoc delenda est extrema νοχ ίσχόφωνος et pro ίσχόφωνος scribendum ίσχνόφωνος; vid. Bekker. Anecdd. p. 100, 22 et Dindorf. in Thes. ling. Graec. IV. p. 709. Sed Wesselingius, falsa deceptus letione, haec addidit: "Battus sane non erat λεπτόφωνος, exili lingua et gracili sono, quales ίσχνόφωνοι, sed vitio naturae innato lingua in proferendis animi sensis offendebat atque kaesitabat, et tales ίσχόφωνοι, si quidem eorum praepeditur lingua, ὅτι έσχονται τοῦ φωνείν, ut loquitur Aristotel. Probl. XI, 35." coll. XI, 30. Quare Wesselingio placuit Battum obligatione linguae laborasse primum et deinde linguae nodis solutis loqui coepisse ex Iustin. XIII, 7. Neque tamen in Herodoti textu, in quo codd. nihil variant, quidquam mutari ille voluit; in quo eum secutus est Schweighaeus., probante Thrigio l. l. p. 41, modo lσχνόφωνος ea acci-

pias notione, qua illud alterum lσχόφωνος accipi volunt, quo nullus sane Graecus scriptor usus esse videtur; ac dicitur lσχνόφωνος, cui lingua haesitat, cui additur ad meliorem intelligentiám τρανλός, i.e. balbus, blaesus: quod utrumque ad unum idemque linguae vitium spectat, hacsitantiam linguae dico. Vid. Meier, in Erschii et Gruberi Encyclop. Sect. III. Vol. VI. p. 150, qui Aristotelem l. supra laud. (Problem. XI, 30) secutus τραυλου dicit eum, qui singulas literas recte enuntiare nequeat (nos: lispeln, stammeln). Ισχνόφωνον eum, qui ipsas syllabas bene coniunctas eloqui nequeat, sed haerest; nos stottern. Ac voce ίσχνόφωνος eadem in re utuntur Heraclides Ponticus pag. 7 ed. Koeler. (Herodotum ille, ut videtur, secutus, quapropter et ipse Koeler pag. 41 a lectione *ἰσχνό*φωνος apud Herodotum standum censet), Plutarchus De Pyth. Orac. pag. 405 B. Schol. ad Pindar. Pyth. IV init. Hesych. s. v. βατταρίζειν I. p. 707 et 708. Suidas s. v. Βάττος et βατταρίζειν Τ. Ι. p. 423. Proverbium e cod. Bodleiano in Gaisford. Paroemiograph. Gr. p. 27: βατταρίζειν από Βάττου τινός ίσηνοφώνου. Plura vid. ad Diogenian. ΙΙΙ, 68 (βατταρίζειν άντι τοῦ τραυλίζειν) allata in Corpor. Paroemiograph. Graecc. ed. de Leutsch et Schneidew. I. p. 227. Sed Demostheni cognomen Barálov ab inimicis inditum huc referri vix poterit, licet alii scribant Barrálov: vid. Voemel ad Libanii Praefat. Demosth. p. 301 seq.

Quae cum ita sint, nolui equidem lσχόφωνος recipere, suadente quamvis Schneidero in Lex. Gr. s. v., ubi Gallorum huc refert verbum hégayer, cum τρανλίζειν sit grasseyer. Qui liberius haec ita reddidit C. O. Mueller. Orchomen. pag. 343: "Dieser hatte eine kreischende und heisere Stimme," omnem famam de balbutie, quam migrationis tradunt fuisse causam, explicationem videri contendit, c simili sono vocum βάττος et βατταρίζειν confictam. Langius, vernaculus

πείθει τὸν ἄνδρα ταῦτα ἔχειν οῦτω. ὁ δὲ ἀναγνωσθεὶς ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἔργον οὐκ ὅσιον ἐμηχανᾶτο ἐπὶ τῆ θυγατρί. ἡν γὰρ δὴ Θεμίσων, ἀνὴρ ՝Θηραῖος ἔμπορος, ἐν τῆ 'Αξῷ΄ τοῦτον ὁ Ἐτέαρχος παραλαβὼν ἐπὶ ξείνια ἐξορκοι, ἡ μέν οἱ διηκονήσειν, ὅ τι ἂν δεηθῆ. ἐπεί τε δὲ ἐξόρκωσε, ἀγαγών οἱ παραδιδοὶ τὴν έωυτοῦ θυγατέρα καὶ ταύτην ἐκέλευε καταποντῶσαι ἀπαγαγόντα. ὁ δὲ Θεμίσων, περιημεκτήσας τῆ ἀπάτη τοῦ ὅρκου καὶ ¾ διαλυσάμενος τὴν ξεινίην, ἐποίεε τοιάδε. παραλαβὼν τὴν παῖδα ἀπέπλεε ' ὡς δὲ ἐγένετο ἐν τῷ πελάγει, ἀποσιεύμενος τὴν ἔξόρκωσιν τοῦ Ἐτεάρχου, σχοινίοισι αὐτὴν διαδήσας κατῆκε ἐς τὸ 155 πέλαγος, ἀνασπάσας δὲ ἀπίκετο ἐς τὴν Θήρην. 'Ενθεῦτεν δὲ τὴν Φρονίμην παραλαβὼν Πολύμνηστος, ἐων τῶν Θηραίων ἀνὴν δόκιμος, ἐπαλλακεύετο ' χρόνου δὲ περιτόντος ἐξεγένετό

Hesiod. Opp. et D. 584. Alia dabit Heynius in Observv. ad Homeri locum T. VIII. p. 593. — ἀναγνωσθείς est: adductus, impulsus ah uxore. Citat Suidas s. v. Tu conf. nott. ad I, 08. VI, 50.

έπὶ ξείνια] i. e. quem ut hospitem hospitali coena muneribusque excepit. ξείνια haud pauci praebent libri; alii ξεινία. Ald. ξενίη. Sed unum verum est ξείνια. Cf. II, 107 ibiq. nott. IX, 88, et quae de hac formula disputavit Voemel in Programmate, quod prodiit Francof. 1831, 4. de locutione έπὶ ξείνια καλείν; in qua ξείνια unice ad munera hospitalia iis, quibuscum hospitium ineatur, offerri solita pertinet, ita ut haud raro nihil nisi convirium significet hospitale. Tu vid, ibid, potissimum p. 8 et nott. ad Demosthen. de Halones. §. 20. p. 531. Quod sequitur mox  $\tau \dot{\eta} \nu$ ξενίην, so declaratur ipsum hospitii ius, in haec munera initum, I, 69. 27. III, 39. — Ad έξορκοί cf. III, 133 ibiq. nott. et ad sequens η μεν Gregor. Cor. de dial.p. 471 et nott. ad Herod. I, 118. III, 60. Quod sequitur δεηθη, retinui cum Dindorf. (Commentat. p. XXVIII), Bredov. p. 324 et Dietschio; Bekkerus scripserat δεηθέη. Ad verbum περιημεκτήσας conf. nott. ad I, 44.

ἀποσιεύμενος την έξόρχωσιν] i. e. quo se exsolveret in isiurandi ab Etearcho impositi religione. Ita inter-

pretatur Valcken. Tu conf. IV, 203. 1, 199 ibique citt. Markland. ad Euripid. Iphigen. Taur. 1461.

### CAP. CLV.

Hολύμνηστος — ἐπαλλαπεύετο] i. e. pellicis loco habebat, παλλαπέ ἐχοῆτο, ut labet Hesychius. Verbi παλλαπεύεσθαι hoc sensu apud Platarchum aliosque scriptores obvilocos praebet Thesaur. ling. Graec. VI. p. 121 ed. Dindorf. — In seqq. scripsi παίς pro πάϊς, quod sane in Homero sic dissolutum probarunt viri docti (vid. Lobeck. in Programm. Regiomont. 1856 P. I de synaeresi et diaeresi p. 3. 4), ab Herodoto autem alienum esse recte monuit Bredov. p. 173 seq. Itaque ctiam infra cap. 160 et 161 revocavi παίς pro παΐς.

χρόνου δὶ περιτόντος] i. e. temporis decursu, ut II, 121. 133. Quod ls. Vossius adscripserat προιόντος (progressu temporis, ut VI, 36. VII. 197 sive V, 58, ubi χρόνου προβαίτοντος), eo minime opus, quamvis neutrum ab Herodoti usu abhorreat.— Iam ipsam famam, quam Cyrenaeis haud ingratam copiosius retulit Noster, nonnihil mutatam ac breviorem invenimus apud Pindar. Pyth. IV et V, ubi consulantur scholia Graeca. Aliam atque Herodotus narrationem de colonia Cyrenem de-

οί παις ίσχνόφωνος και τραυλός, τῷ οὔνομα ἐτέθη Βάττος, ὡς

ducts exhibet Iustinus XIII, 7 coll. Pausan. X, 15. §. 4. Schol. ad Callimach. in Apollin. 65. 74; aliam Menecles in Schol. ad Pind. Pyth. IV, 10 (coll. Tzetz. ad Lycophr. 886) atque Acesander (ibid. ad init.). Quae omnia accurate disquirens Thrige Hist. Cyren. pag. 50 Herodoti narrationem, Theraeis probatam, ad verum proxime accedere sibi videri monet, argumentis subiectis, e quibus Herodoti narrationem reliquis praestare appareat. Atque ibid. pag. 84 iis, qui recentiori aetate de Cyrene a Theraeis ac Spartanis condita dubitarunt, veterum scriptorum haud pauca opponit testimonia, quibus Battum edocemur Cyrenes fuisse conditorem ipsiusque urbis originem Theraeis, Spartanorum colonis, adscribendam

*(σχνόφωνος καὶ τραυλός) (σχνό*φωνος omnes libri praebent Herodotei; idque merito retinuerunt editores, quantum scio, omnes. Quod enim ad h. l. attulit Wesselingius Scholion Sangerm. Ισχόφωνος · τὸν μογιλάλον ουπ έωσι λέγειν, αλλ απελαύνουσι ' Ηρόδοτος ζοχόφωνον, in hoc delenda est extrema vox ίσχόφωνος et pro ίσχόφωνος scribendum ίσην όφωνος; vid. Bekker. Anecdd. p. 100, 22 et Dindorf. in Thes. ling. Graec. IV. p. 709. Sed Wesselingius, falsa deceptus letione, haec addidit: ,,Battus sane non erat λεπτόφωνος, exili lingua et gracili sono, quales ζσχνόφωνοι, sed vitio naturae innato lingua in proferendis animi sensis offendebat atque haesitabat, et tales ίσχόφωνοι, si quidem eorum praepeditur lingua, ὅτι έσχονται τοῦ φωνείν, ut loquitur Aristotel. Probl. XI, 35." coll. XI, 30. Quare Wesselingio placuit Battum obligatione linguae laborasse primum et deinde linguae nodis solutis loqui coepisse ex Iustin. XIII, 7. Neque tamen in Herodoti textu, in quo codd. nihil variant, quidquam mutari ille voluit; in quo eum secutus est Schweighaeus., probante Thrigio l. l. p. 41, modo lσχνόφωνος en acci-

pias notione, qua illud alterum lσχόφωνος accipi volunt, quo nullus sane Graecus scriptor usus esse videtur; ac dicitur lσχνόφωνος, cui lingua haesitat, cui additur ad meliorem intelligentiam τρανλός, i.e. balbus, blaesus: quod utrumque ad unum idemque linguae vitium spectat, haesitantiam linguae dico. Vid. Meier. in Erschii et Gruberi Encyclop. Sect. III. Vol. VI. p. 150, qui Aristotelem l. supra laud. (Problem. XI, 30) secutus τραυλόν dicit eum, qui singulas literas recte enuntiare nequeat (nos: lispeln, stammeln), ίσχιόφωνον eum, qui ipsas syllabas bene coniunctas eloqui nequeat, sed haereat; nos stottern. Ac voce ίσχνόφωνος eadem in re utuntur Heraclides Ponticus pag. 7 ed. Koeler. (Herodotum ille, ut videtur, secutus, quapropter et ipse Koeler pag. 41 a lectione lozvoφωνος apud Herodotum standum censet), Plutarchus De Pyth. Orac. pag. 405 B. Schol. ad Pindar. Pyth. IV init. Hesych. s. v. βατταρίζειν I. p. 707 et 708. Suidas s. v. Βάττος et βατταρίζειν Τ. Ι. p. 423. Proverbium e cod. Bodleiano in Gaisford. Paroemiograph. Gr. p. 27: βατταρίζειν από Βάττου τινός ίσηνοφώνου. Plura vid. ad Diogenian. ΙΙΙ, 68 (βατταρίζειν άντὶ τοῦ τρανλίζειν) allata in Corpor. Paroemiograph. Graecc. ed. de Leutsch et Schneidew. I. p. 227. Sed Demostheni cognomen Baralov ab inimicis inditum huc referri vix poterit, licet alii scribant Barrálov: vid. Voemel ad Libanii Praefat. Demosth. p. 301 seq.

Quae cum ita sint, nolui equidem loχόφωνος recipere, suadente quamvis Schneidero in Lex. Gr. s. v., ubi Gallorum huc refert verbum hégayer, cum τρανλίζειν sit grasseyer. Qui liberius haec ita reddidit C.O. Mueller. Orchomen. pag. 343: "Dieser hatte eine kreischende und heisere Stimme," omnem famam de balbutie, quam migrationis tradunt fuisse causam, explicationem videri contendit, e simili sono vocum βάττος et βαταρίζειν confictam. Langius, vernaculus

Θηραϊοί τε καὶ Κυρηναϊοι λέγουσι, ὡς μέντοι ἐγὼ δοκέω, ἄλλο τι · Βάττος δὲ μετουνομάσθη, ἐπεί τε ἐς Λιβύην ἀπίκετο, ἀπό τε τοῦ χρηστηρίου τοῦ γενομένου ἐν Δελφοϊσι αὐτῷ καὶ ἀπὸ τῆς τιμῆς, τὴν ἔσχε, τὴν ἐπωνυμίην ποιεύμενος. Λίβυες γὰρ βασιλέα Βάττον καλέουσι, καὶ τούτου εῖνεκα δοκέω θεσπίζουσαν τὴν Πυθίην καλέσαι μιν Λιβυκῆ γλώσση, εἰδυῖαν, ὡς βασιλεὺς ἔσται ἐν Λιβύη. ἐπεί τε γὰρ ὴνδρώθη οὖτος, ἦλθε ἐς Δελφοὺς περὶ τῆς φωνῆς ἐπειρωτέοντι δέ οἱ χρᾳ ἡ Πυθίη τάδε ·

interpres, ita interpretatur: ,,der stotterte und stammelte."

αλλο τι] i. e. ob aliam quandam causam. Nimirum aliunde novimus Batto antea fuisse nomen Aristotelis. Conf. Schol. ad Pind. Pyth. IV, 104. V, 117, ad Callimach. in Apollin. 75, ubi vid. Spanhem. p. 128. Heraclid. Pontic. l. l. Add. C. O. Mueller. Orchomen. p. 343. not. 2. Thrige Hist. Cyren. pag. 44 seq.

Λίβυες γὰς βασιλέα Βάττον καλέσνοι] Pertinet huc, ut videtur, Hesych. I. p. 708. Βάττος βασιλεύς, τύςανος Λιβύης τραυλόφωνος. Ισγυόφωνος. "Conf. Lexicon vocc. peregrinn. in scriptoribus obviarum (in Stephani Thesaur. p. CCCXC seq.) in Βάττος." Cr. In seqq. ad ήνδςώθη cf. III, 3.

περὶ τῆς φωνῆς] Quia scil. ἰσχνόφωνος καὶ τρανλὸς erat, oraculum consuluit, quid ipsi faciundum esset, quo pacto ab hoc linguae vitio posset liberari. — Quod sequitur oraculum, iisdem exhibent verbis Schol. ad Pind. Pyth. IV, 10. 15 coll. Schol. ad Callimach. in Apoll. 76. Tzetz. Chil. VI, 345. p. 361. At multo copiosius, novem versibus constans, idem oraculum nunc exhibetur in Diodori Excerptt. libri VIII. §. 15 apud A. Mai. Scriptt. vett. Nova Collect. T. II. pag. 13 sive VIII, 38 ed. Bekker., ubi haec leguntur oraculi verba:

Βάττ' έπὶ φωνὴν ἦλθες: ἄναξ δέ σε Φοὶβος Ἀπόλλων είς Λιβύην πέμπει καλλιστέφανον Κυρήνης εί ο εί ης άρχειν καὶ έχειν βασιληδα τιμήν. 
ένθα σε βάρβαροι ανδρες, ἐκὰν Λιβής ἐκιβήης 
βαιτοφόροι ἐκίασι σὸ δ' εὐχόμενος Κρονίωνι 
Παλλάδι τ' ἐγρεμάχη γλαυκώκιδι καὶ Διὸς ὑιῷ 
Φοίβφ ἀκερσεκόμη νίκην ὑποχείριον 
ἔξεις, 
καὶ μάκαρος Λιβύης καλλιστεφάνου 
βασιλεύσεις 
αὐτὸς καὶ γένος ὑμόν ἄγει δέ ει 
Φοίβος ᾿Απόλλων.

Exhibui haec Bekkerum secutus, haud inscius versu oraculi quinto ab aliis exhiberi βαττοφόροι (quod de Numidis regibus intelligi volunt) επιούσι atque verba sequentia εὐ δ΄ εὐχόμενος Κρονίωνι apud Vowinckel. De Theraeorum insulis p. 46 mutata legi in: σὐ δ΄ εὐχόμενος [δ΄] Ἡραίη, de quibus nunc non quaero; de Apolline, qui ἀκερσεκόμης vocatur, conferri possunt, quae Creuzerus admonuit: Zur Gemmenkunde p. 106. 191. De voce βαιτοφόροι vid. nott. ad IV, 189. Ad oraculum Batto datum spectant quoque Pindari verba Pyth. IV (59 seqq). 105:

ώ μάκας ύιξ Πολυμνάστου, σξ δ' έν τούτω λόγω τούτω λόγω χρησμός ώρθωσεν μελίσσας Δελφίσος αξιφίσες το χαίρειν ές τρίς αὐδάσαισα πεπομένον βασιλέ' ἄμφ ανεν Κυράνα δυσθρόου φωνάς ἀνακρινόμενον ποινὰ τίς έσται πρὸς θεῶν.

Βάττ', έπὶ φωνὴν ἦλθες· ἄναξ δέ σε Φοῖβος Απόλλων ές Λιβύην πέμπει μηλοτρόφον οἰκιστῆρα.

σσπερ εί είποι Ελλάδι γλώσση χρεωμένη. 'Ω βασιλεῦ, ἐπὶ φωνην ηλθες. 'Ο δ' ἀμείβετο τοισδε. 'Ωναξ, ἐγὼ μὲν ηλθον παρὰ σὲ χρησόμενος περὶ τῆς φωνῆς, σὺ δέ μοι ἄλλα ἀδύνατα χρᾶς, κελεύων Λιβύην ἀποικίζειν, τέφ δυνάμι, κοίη χειρί; Ταῦτα 350 λέγων οὐκὶ ἔπειθε ἄλλα οί χρᾶν. ὡς δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐθέσπιζέ οί καὶ πρότερον, οίχετο μεταξὺ ἀπολιπών ὁ Βάττος ἐς τὴν Θήρην.

Bάττ', ἐπὶ φωνὴν ἤλθες] Batte (i. e. rex, ex eo sensu, quo vocem Bάττος e mente Herodoti Pythia elocuta est), vocis causa venisti, sciscitans scil., quo modo a linguae vitio posses liberari. — "Inde in Plutarch. II. p. 405 B. p. 660 Wyttenb. corrigitur ἐπὶ τὴν φωνὴν παραγενόμενον. Vid. Var. Lect. et not. crit. Wyttenbachii l. l." Cr.

ές Λιβύην - μηλοτρόφον οίκιστήρα] Libya (quae apud Diodorum appellatur καλλιστέφανος) h. l. vocatur μηλοτρόφος, i. e. oves nutriens, ovibus dives; nec aliter μηλοτρόφος Ασίη apud Archiloch fragmm. 85. pag. 317. Aeschyl. Pers. 769 ed. Blomf., nec aliter fere Homerus  $\mu\eta$ τέρα μήλων dixit varia loca Ili. II, 696. XI, 222. Odyss. XV, 226. Ac pertinent huc quoque duo Odyssese versus IV, 85 et 86: και Λιβύην, ενα τ' άρνες άφας κερασι τελέθουσι: τρίς γάρ τίπτει μήλα τελεσφόρον είς ένιαυτόν: quorum alterum Noster ipse excitavit supra IV, 29, ubi vid. nott. Quae eadem Libya θηροτρόpos cum appelletur apud Apollon. Rhod. IV, 1561, in Scholiis Parisinis affertur lectio μηλοτρόφος, haud recepta ab editt, recentt. ob Varron. Atacinum, qui Apollonium respiciens cecinerat, teste Philargyr. ad Virgil. Georg. III, 176: feta feris Libye. Quae eadem regio ovium quoque proventu pecorumque abundantia insignis praedicatur, ex quo fere tempore Graecis innotuit. Tu vide modo iam supra allatos versus Homeri Odyssi IV, 85, 86, ubi Nitzsch. citat I. H. Voss. ad Virgil. Georg. III, 339. p. 609. II, 149. p. 331; Pindar. Pythata, 10, ubi πολυμήλος καὶ πολυκαρποτάτη χθών. Plura dabit Thrige l. l. pag. 228, qui ovibus hanc regionem hodieque nobilitatam esse addit; nisi potius de capris quoque cogitandum, quas frequentiores et olim et nunc quoque per hos tractus fuisse asserit Pach. Voyage dans l. Marmar. pag. 243. 244.

ῶσπες εξ εξποι — ήλθες] "Mea quidem opinione haec literatoris notam sapiunt marginalem". Valcken. Hinc uncis haec verba inclusit Reizus, quibus merito liberarunt recentiores editores. Neque enim iusta suspicionis causa, si quid video. — In seqq. Ωναξ scripsi, ut I, 159. IV, 150; itemque δυνάμι, ut II, 102 pro δυνάμει; conf. Bredov. p. 266. Ad verba Λιβύην ἀποικίζειν (in Libyam coloniam ducere) vid. nott. ad I, 94.

ώς δε κατά ταύτά έθέσπιζε οί καί πρότερον] Ante και vulgo insertum legitur n, quod cum scripti libri ignorent (quodque stare si debeat, e Struvii praecepto l. l. p. 25 s. Opuscc. II. p. 289 in τη mutandum), iure sustulerunt recentissimi editores. Neque enim opus addito pronomine, quod ut addi posse adeoque additum inveniri (v. c. IV, 100) minime nego, ita frequentius omitti idem contendo, ut libris invitis illud haudquaquam inserere liceat. Plurima exempla collegit Struve l. l. pag. 25. 26 (Opuscc. l. l.). In verbis proxime sequentibus equidem iungo οίχετο ἀπολιπών, scil. την Πυθίην, ex eo usu verbi οίχεσθαι satis noto, quo participium vulgo adiunctum habet; vocem μεταξύ non aliter explicandam puto atque supra II, 158

156 Μετὰ δὲ αὐτῷ τε τούτῷ καὶ τοῖσι ἄλλοισι Θηραίοισι συνεφέρετο παλιγκότως. ἀγνοεῦντες δὲ τὰς συμφορὰς οί Θηραίοι ἔπεμπον ές Δελφοὺς περὶ τῷν παρεόντων κακῶν. ἡ δὲ Πυθίη σφι ἔχρησε συγκτίζουσι Βάττῷ Κυρήνην τῆς Λιβύης ἄμεινον πρήξειν. ᾿Απέ-

in verbis: Νεκώς μέν νυν μεταξύ όρύσσων έπαύσατο; ut Battus, cum oraculum semper idem daret responsum, continuo atque dum ipsa verba faciebat Pythia, illam reliquisse et in Theram abiisse dicatur. Ita recte Schweighaeus. in Lexic. Herod. II. p. 101, cui adstipulatur Iacobitz ad Lucian. Toxar. §. 38. pag. 75. Nec aliter Wyttenbachium a Cr. citatum Animadverss. ad Plut. Mor. II. p. 1057 haec intellexisse video, ex antecedentibus subaudientem DEσπίζων: interea dum haec vaticinaretur relinquens eum abiit. - Neque alium in modum explicanda erunt. quae supra leguntur cap. 129: πολλάκις δε επελαυνόντων [sc. των Σκυθέων] έπὶ τοὺς Πέρσας μεταξυ (i. e. interea, inter ipsum illud tempus, quo Persas aggrediebantur) δκως ακούσειαν οί ξπποι κ. τ. λ.

# CAP. CLVI.

συνεφέρετο παλιγκότως] i. e. denuo male cessit, denuo in calamitates inciderunt; ubi respicitur ad ea, quae cap. 151 sunt dicta. Etenim haud infrequens est συμφέρεσθαι impersonale verbum (accidere, evenire), crebrius addito accusativo et infinitivo rei, quae accidisse narratur(v. c. I, 9. II, 111, et aliis locis, ubi eodem significatu activum συμφέρειν, v. c. III, 129. VI, 23. 117. VII, 4. 10. 117 etc.), vel adiuncto adverbio aut adiectivo, ut IV, 157. VIII, 86 coll. VII, 8. V, 82. 114; its ut sane adverbium παλιγκότως, cuius loco Schweigh. praeferret παλίγκοτα, si qui darent codices, nihil praebeat offensionis. Dixit Euripides in Oenomai fragmento, quod servavit Stobacus Florileg. 99, 8 (Tragicc. Graecc. fragmm. rec. Aug. Nauck. p. 426. Euripid. nr. 576): εν έστι πάντων πρώτον είδεναι τουτί, φέφειν τὰ συμπίπτοντα μή παλιγκότως. Ipsam vocem παλίγκοτος, teste Wessel., illustrat Galen. ad Hippocrat. De fractur. p. 547. Schweigh.conferri vult Foesii Occon. Hippocr. in voc. mallyxorog, bacc adiiciens: "Sunt mallynora madf ματα recrudescentes, denuo excandescentes dolores. Et homo zalíguoros Aristoph. Pac. 389 dicitur, qui έξ ὑποστροφής πάλιν ὁργισθείς." Tu add. Theocrit. XXII, 58. Mosch. IV, 92. Blomfield in Glossar. ad Acschyli Agamemn. 554. Quaenam vero haec ipsa mala fuerint, quaenam calamitates, in quas Theraei denuo inciderint, Herodotus cum minime indicarit, leguntur nonnulla in Schol. Pindar. ad Pyth. IV, 10 e Menecle sumpta: cives in duas factiones fuisse divisos Battumque, qui alteri parti praefuerit, proelio victum, eo adductum fuisse, ut terra cederet; in quam nulla cum ipsi esset reditus spes, oraculum consuluisse, quonam se iam converteret. Ubi quod h. l. legitur responsum ille tulit. Meneclem sequitur Schol. ad Lycophron. Cassandr. 884 eamque ipsam veram coloniae condendae fuisse causam pronuntiat Raoul-Rochette: Histoire de l'établ. d. colon. Grecq. III. pag. 260 seq.

συγκτίζουσι Βάττω Κυρήνην της Λιβύης αμεινον ποήξειν] Dativus συγκτίζουσι, qui ad antecedens σφι refertur, non satis convenit formulae αμεινον πρήξειν; quae cum sccusativum sibi requirat, Reiskius coniecit συγκτίζοντας sive el στηκτίζουσι, Schaeferns autem mutari voluit πρήξειν in παρέξειν. Libri scripti ad unum omnes in vulgata lectione conspirant, per sensus quandam structuram explicanda, si quidem auctor, qui ob Ezones seripsit σφι, huic adstruxit συγκτίζονοι, hand respiciens sequentia: aperror πρήξειν, quae significatione non different a similibus locutionibus (αμεινον έσεσθαι Β. συνοίσεσθαι ΙΝ, 15. V, 82), quibus dativus adiungi

στελλον μετὰ ταῦτα τὸν Βάττον οί Θηραῖοι δύο πεντηκοντέροισι. πλώσαντες δὲ ἐς τὴν Λιβύην οὖτοι, οὐ γὰρ εἶχον ὅ τι
ποιέωσι ἄλλο, ὀπίσω ἀπαλλάσσοντο ἐς τὴν Θήρην. οἱ δὲ Θηραῖοι καταγομένους ἔβαλλον καὶ οὐκ ἔων τῷ γῷ προσίσχειν,
ἀλλ' ὀπίσω πλώειν ἐκέλευον. οἱ δὲ ἀναγκαζόμενοι ὀπίσω ἀπέπλωον, καὶ ἔκτισαν νῆσον ἐπὶ Λιβύῃ κειμένην, τῷ οὔνομα, ὡς
καὶ πρότερον εἰρέθη, ἐστὶ Πλατέα. λέγεται δὲ ἴση εἶναι ἡ νῆσος
τῷ νῦν Κυρηναίων πόλι.

Ταύτην οικέοντες δύο έτεα, οὐδὲν γάρ σφι χρηστὸν συνε-157 φέρετο, ενα αὐτῶν καταλιπόντες οι λοιποὶ πάντες ἀπέπλεον ές Δελφοὺς, ἀπικόμενοι δὲ ἐπὶ τὸ χρηστήριον ἐχρέωντο, φάμενοι οικέειν τε τὴν Λιβύην καὶ οὐδὲν ᾶμεινον πρήσσειν οικεῦντες. ἡ δὲ Πυθίη σφι πρὸς ταῦτα χρᾶ τάδε

Αὶ τὰ ἐμεῦ Λιβύην μηλοτρόφον οίδας ἄμεινον, μὴ ἐλθών ἐλθόντος, ἄγαν ἄγαμαι σοφίην σευ.

solet. ἄμεινον πρήσσειν dixit quoque Noster mox cap. sequente; add. Iacobs ad Aelian. N. A. VII, 32. — Formā ὄύο Nostrum pro dativo aeque atque pro genitivo usum esse, multis constat exemplis allatis a Bredov. p. 279.

πλώσαντες δε De hac forma conf. ad cap. 148. Sic mox απέπλωον, coll. VI, 116. VIII, 4, ubi unus liber azezleov. Add. IV, 157 init. Nolo plura afferre, cum de his formis satis exposucrit Bredov. p. 171 seqq. Ad verba seqq. οὐ γὰρ είχον ὅτι ποιέwei allo (i. e. neque enim habebant, quid facerent aliud) vid. de coniunctivo deliberativo ποιέωσι bene monentem atque Herodoteos locos afferentem Bacumlein: Untersuchungg. über die Griech. Mod. pag. 182. Ad verba έπίσω απαλλάσσοντο et όπίσω ἀπέπλωο» (cf. cap. 157) vide nott. ad III, 16. — Verbum προσίoyer attigimus ad cap. 76.

of δὲ Θηφαίοι καταγομένους ἔβαλλον] Quod sane consentire cum iis, quae de discessus causa e Menecle supra allata sunt, monet Raoul-Rochette l. l. III. pag. 261. κατάγεσθαι h. l. dicuntur, qui ad terram appellunt, ut VIII, 4. Plura vid. in Thesaur. L. Graec. IV. p. 1050 ed Dindorf. Verbum ἔβαλλον valet: telis

, :

(in appellentes) coniectis (eos) arcere s. repellere studebant. Ad verba ξατισαν νήσον, ut cap. sequenti έπτισαν — χώρον, conf. nott. ad cap. 12. — Mox cum recentt. edd. exhibui, quod unum verum recte habuit Bredov. p. 345, είρεθη pro vulg. έροήθη, cuis loco Florentinus exhibet ήρέθη. Tu conf. IV, 77. VI, 15. VII, 184. VIII, 119. Eustath. ad Odyss. p. 1540, 12 s. 230, 32. In Platone nunc pro έρρέθη Schneiderus, cuius copiosa exstat adnotatio ad Polit. V. p. 450 (T. II. p. 5), restituit έρρήθη, quod ipsum etiam in Herodoto teneri vult Cobet. De Platea insula dixi ad cap. 151.

#### CAP. CLVII.

Al τψ κ. τ. λ.] i. e. Si tu, qui (in Libyam) non veneris, melius atque ego, qui (eo) venerim, nosti Libyam, valde equidem miror tuam sapientiam. Idem oraculum exstat apud Plutarch. Opp. II. p. 408 A. p. 670 Wyttenb., quem conf. in nott. critt., ubi invenimus Λιβύαν μαλοτρόφον et οἰσθας άρειον pro οἰδας άμεινον, reliqua omnia Herodoteis congrus. οἰδας eâdem formā ac significatione invenitur supra III, 72, ubi cf. nott. Praeterea Λιβύαν et σοφίαν scribi

'Ακούσαντες δε τούτων οι άμφι τον Βάττον ἀπέπλωον ὀπίσω | οὐ γὰρ ὅή σφεας ἀπίει ὁ θεὸς τῆς ἀποικίης, πριν ὅὴ ἀπίκωνται ἐς αὐτὴν τὴν Λιβύην. 'Απικόμενοι δε ἐς τὴν νῆσον καὶ ἀναλαβόντες, τὸν ἔλιπον, ἔκτισαν αὐτῆς τῆς Λιβύης χῶρον ἀντίον τῆς νήσου, τῷ οὖνομα ἦν ᾿Αζιρις, τὸν νάκαι τε κάλλισται ἐκ'

vult Cobet in Mnemosyn. IV. p. 252, ne Ionica, ut ait, Doricis indecore misceantur. — "Ore loquens Ionico Noster, quandoquidem Dorica quoque dedit in oraculo sequenti cap. 159, fortasse ne hîc quidem Doricum in Λιβύαν μαλοτρόφον evitaverat πλατειασμόν; sicut αί pro εί, in Doricis reliquiis, Sophronis inpri-mis et Epicharmi, pro el ze vel eàz, frequentatur alxa, subiunctivis modis iunctum." Valcken. Atque hoe ipsum oraculum post fictum arbitratur C. O. Mueller. Orchomen. pag. 345, cum omnis de Cyrene condita fabula satis fuerit exculta, adhibitumque esse ab Herodoto, ut alia istiusmodi oracula, ad narrationem exornandam. Quae unde colligat vir doctus, me sane fugit. -Ad vocem μηλοτρόφον vid. nott. ad cap. 155. Ad αγαμαι conf. nott. ad сар. 46.

απίει] De hac imperfecti forma conf. Bredov. p. 317. 395. Supra cap. 152 ανίει. — Μος cum recentt. edd. inserui την ante Λιβύην Florentini codicis ex auctoritate. Verbis πρίν δη ἀπίκωνται Noster consulto haud addidit particulam ἄν; cf. G. Hermann. De particula ἄν ΙΙ, 8. p. 108. Verba καὶ ἀναλαβόντας, τὸν ἔλιπον valent: alque assumpto illo uno, quem Delphos profecti in Plateu insula reliquerant.

"Αξιοις] Idem vocabulum cap. 169. In cuius scriptura fluctuant libri, quorum plures 'Αξίριστον, alii 'Αξάριστον s. 'Αξίριστον s. 'Αξίριστον λαμα Steph. Byz. exstat: "Αξίλις, πόλις Λιβνης οι δὲ περί Σαλούστιον\*) οὐ πόλιν, ἀλλὰ τόπον φασί και ποταμόν είναι τινὶς δὲ 'Αξιριν μετὰ τοῦ ρ λέγουσι τὸν χῶρον 'Χά-

ραξ δὲ Αξιριν λέγει αὐτήν. Atque Aziliv habet quoque Callimach. in Apollin. 89, Herodotum, opinor, ille secutus. Ptolemaco est Axylis. Qui apud Synes. Ep. 4. p. 167 comme-moratur portus Λίαριος, cum hoc loco congruere videtur Thrigio L L pag. 72. Ac pagum esse Azirin pronuntiat Schlichthorst. l. l. pag. 122. Asserit Pacho (Voyage etc. pag. 53 sq. 86), quaecunque de Aziri narrentur, accurate convenire cum loco Temmineh e regione insulae Plateae sive Bombae, quem ab occidente cingi et saltibus montium Cyrenaeorum et torrente (plane ut Herodotus h. l. testatur), quem eundem esse atque Palisarum idem suspicatur. Quae eadem quoque est sententia Barthii (Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeeres I. p. 506), qui in hoc ipso loco quasdam ruinas invenit, quas ad antiquam hanc urbem retulit. Itaque falsus est Kritz (ad Sallust. l. l.), cui urbs Agilic eadem esse videtur atque ea, quae Zilis vocatur et in extrema Mauretaniae parte occidentali ad mare extra columnas Herculeas sita est, cui nunc nomen Arzila: de qua vid. Forbiger l. l. II. p. 878. De Herodoti Aziri vid. etiam Mueller Geogr. Graecc. minn. I. p. 442 seq.

τὸν νάπαι τε κάλλισται κ. τ. 1.] νάπαι vulgo redduntur valles, quod ab hoc loco alienum esse sponte patet. Callimachus eadem voce est usus l. l., ubi de nemore s. silva accipiunt. Bis apud Homerum invenitur vocula Ili. VIII, 554 et XVI. 300, ubi valles nemorosae atque umbrosae videntur indicari, sive, ut Heyne interpretatur, Obss. T. V.

<sup>4)</sup> Vulgo hoc ad Sallustium Crispum, Romanorum scriptorem, referent atque ex eint Historiis deperditis repetunt; vid. Kritz: Sallustii Historiarr. fragmm. p. 120. Sed Meineke ad Sallustium Dionysium, qui a Plinio Hist. Nat. libr. XXXI citatur, referre mavalt.

351 ἀμφότερα συγκλητουσι, καὶ ποταμὸς τὰ ἐπὶ θάτερα παραρρέει.
Τοῦτον οἴκεον τὸν χῶρον εξ ἔτεα : ἐβδόμω δέ σφεας ἔτει παρ-158 αιτησάμενοι οἱ Λίβυες, ὡς ἐς ἀμείνονα χῶρον ἄξουσι, ἀνέγνωσαν ἐκλιπειν. ἡγον δέ σφεας ἐνθεῦτεν οἱ Λίβυες ἀναστήσαντες πρὸς ἐσπέρην καὶ τὸν κάλλιστον τῶν χώρων ενα διεξιόντες οἱ Ελληνες μὴ ἰδοιεν, συμμετρησάμενοι τὴν ῶρην τῆς ἡμέρης νυκτὸς παρῆγον ἔστι δὲ τῷ χώρω τούτω οῦνομα

pag. 315, saltus. Apud Aristophan. Avv. 739 vázas sunt saltus, nemora, οί όρεινοί και άναπεπταμένοι τόποι, et in Thesmophor. 1006 (944 Both.) iunguntur όρη δάσκια καὶ νάπαι πετρώδεις, ubi Bisetus hand scio an recte explicuerit όρεινὸς ὑλωδης τόzoc. Nec alio sensu apud Herodotum accipi posse censeo vocem, quam Schweighaeuser, in Lex. Herod. s. w. (II. p. 119) interpretatur colles cum suis convaltibus. Tafelio (Dilucidd. Pindd. I. p. 772) est Waldthal. Saltus interpretatur Krneger. in Xenoph. Anab. IV, 5, 15, 18, V, 2, §. 31 coll. VI, 3, 12. 18. 20, ubi νάπος. Langius Herodoti locum sic interpretatur: - ,,und ist auf zwei Seiten von den schönsten Thälern eingeschlossen." Qui ipsum locum nuper visit Barth. (l. l. p. 507), is fluvium utique invenit, nomine Vàdi Temmimeh, sed exsiccatum fere nec nisi aquae putidae nonnihil in locis profundioribus continentem, vestitum utrinque graminibus, virgultis ac tamariscis, neque tamen eum in modum, ut váxas xallíotas illic inveniri nunc dicere liceat, cum ingratum adspectum praebeat illa regio, quae inde admodum insana perhibetur. Quamquam antiquitus haec omnia aliter constituta fuisse, quae nec incolis nec cultură carerent, dubitari vix poterit. — Ad locutionem τὰ έπὶ θάτερα (i. e. ab altera parte) conf. Lambert, Bos. De ellipss. L. Gr. pag. 288 seq. Supra II, 93 τά έπ' ἀριστερά, nbi conf. nott. et Herod. IV, 191. VI, 33. Ipsam formam θάτερα genuinam esse negat Bredov. p. 201, cum aspirata ab Herodoti usu aliena sit nec magis huiusmodi crasis Herodoto conveniat, qui III, 78 scripsit οΰτερος Ι, 32. 186

. 1

τούτερον. Libri scripti retineut θάτερα, quod in tali re et ipse cum reliquis editoribus retinere malui.

#### CAP. CLVIII.

παραιτησάμενοι οἱ Λίβνες] Haud male Langius, vernaculus interpres: Im siebenten Jahre aber redeten ihnen die Libyer vor. Is enim loci sensus: Libyes fucultatem ab illis sibi petebant, ut liceat meliorem in regionem illos deducere. Ubi sane minime opus intelligere καὶ λέγοντες (quod ipsum verbo παραιτησάμενοι iam continetur) sive aliud quid. Verbi significationem attigimus ad cap. 146. Ad ἀνέγνωσαν (persuaserun) conf. I, 68 ibique nott. et quae plura ex Herodoto affert Bredov. p. 352.

άνα στήσαντες] Verbum άναστήσαι non tantum in vi et armis, sed etiam in iussis et persuasione usurpari, hoc loco allato observat Siebelis ad Pausan. VII, 15. §. 4. – In subseqq. male olim post χώρων distinctionem posuerunt, quam equidem cum recentt. edd. sustuli, monitu Reiz. in Praefat. pag. X seqq. coll. Thrigio l.l. p. 74 παοῆyou cum Schweigh, et Gaisf, dedi pro παρεξήγον, quod codd. auctoritate destitutum est. Tota loci sententia haec est: "atque pulcherrimam regionem ne Graeci transeuntes viderent, noctu transducebant (Graocos) diei horam commensi", i. e. horam diei, qua proficiscerentur mane, ita constituentes, ut ad Irasa si venirent, nox ingruisset neque inde quidquam conspicere possent Graeci. Conf. Barth. l. l. pag. 503 et 547. De verbo παράγειν, quod proprie significat: a recta via abducere, conf. nott. ad I, 91.

"Ιρασα. άγαγόντες δέ σφεας έπλ κρήνην λεγομένην είναι 'Απύλ-

"Ioasa] Conf. Steph. Byz. s. v. et Pind. Pyth. IX, 185 cum Scholl. Graecc. Ex Herodoti autem verbis recte colligere videtur Schlichthorst. pag. 135, Irasa inter Azirin et Cyrenen et quidem ab ortu Cyrenes sita fuisse, Aziri forsitan propius. Quocum conveniunt, quae nunc ex accurata locorum inspectione docuit Pacho l. l. pag. 84, qui veterum Irasa eo loco collocat, ubi nunc fons Ersen s. Erasem (quod ipsum ad veterem appellationem quantum faciat, nemo non videt) et ubi incipit alta illa planities montosa (vocamus vulgo "das Plateau von Cyrene"), in qua ipsa vetus Cyrene exstructa fuit, arboribus laeta, aquis bene irrigua fertilisque. His prorsus accedit Barth. l. l. pag. 502, quamquam nunc alium prorsus regionis, quae omni cultura est fere destituta, adspectum esse, omniaque tristia potius quam laeta videri idem asserit. Tu vid. etiam infra Herod. cap. 199 ibique nott.

έπλ κρήνην λεγομένην είναι Απόλlawos] Idem Apollinis fons memoratur apud Pindar. Pyth. IV, 294 (524), cui Kvons fuisse nomen ex Callimach, in Apoll. 88. Eustath. ad Dionys. Perieg. 213, aliis, quos excitavit Spanhem. ad Callimach. l. l., discimus; quamquam, quo loco fuerit fons, haud prorsus patere videtur Schlichthorstio p. 129. Cyrense urbi vicinum fuisse vel ex Herodoti verbis colligas, et quidem ab occidente, ubi adhuc e saxis fons erumpere dicitur iugis aquae, ad quem rudera templi, quod Apollini fuit consecratum. Nomen fonti apud indigenas La Grenne esse narrant. Cf. Ritter: Erdkunde I. p. 947. Quibus accurationa nos edocuerunt Pacho l. l. pag. 212. 216 seq. et Barth. l. l. pag. 417 seq., qui hunc fontem et ipse vidit, cui apud Beduinos nomen Ain esch Schehåd, i. e. fons perennis. Idem addit nomen Grennah s. Krennah, quo olim ac per medium aevum hunc fontem designarint, nil aliud esse nisi corruptionem nominis Cyrenes. Ac viam a Necropoli vetere ad planitiem, in qua vetus Cyrene exstructa erat, ducentem si sequaris, e colle scatet fons largus aquae in canalem se deiiciens mediis in ruinis urbis antiquae. Quem Cyres fontem esse nihil dubitat Pacho; cui add. Barth. l. l. pag. 425 seq., qui accurate hacc descripsit, et virum doctum in Edinbourg Cabinet Library Vol. XVII (Barbary States) pag. 186; Iam. Hamilton: Wanderings in North Africa p. 37 seqq. Alius, opinor, fons Theste, cuius IV, 159 fit mentio. Neque etiam Instinus audiendus, qui XIII, 7,5 de Cyrene condita exponens montem commemorat Cyran, quem coloni, ubi advenerunt, tum propter loci amoenitatem, tum propter fontium ubertatem occuparint. Quare Callimacho in his plus tribuendum esse recte statuere videtur Raoul-Rochette: Histoire de l'Etabliss. d. colon. Grecq. III. p.263. Ab hoc autem fonte ipsum urbis Cyrenes deducunt nomen, quod aliis a Cyrene, Hypsei filia, ducere placuit. Mihi illud sane videtur probabilius cum Thrigio p. 77, ubi plura de urbis nomine allata video, quod in numis constanter legitur KTPA. Atque locus ille, in quo urbs fuit exstructa, etiamnum ut regionis amoenitate ita ruderum multorum mole insignis; ut, qualis et quanta olim fuerit urbs, satis hinc colligas. Arabes nunc sedes posuisse dicuntur illis in ruinis, quae nostra demum aetate peregrinatorum aliquot industria (in quibus post Della Cella praecipue sunt nominandi Pacho l. l. p. 212 sqq. 231 et Iam. Hamilton l. 1. pag. 33 seqq. 92 seqq.) accuratius nobis innotuere, a vico Slughe incipientes ac longe lateque per montosam planitiem (Plateau) extensae. De quibus vid., ne plura, Ritter: Erdk. I. pag. 945 seqq. coll. Mannerto X, 2. pag. 100. De tempore, quo Cyrene fuit condita, copiosius disseruit Thrige l. l. §. 26—28 incl. pag. 84— 101. Ac plerisque ea placuit sententia, ut Cyrenen Olymp, XXXVII, 2 s. 631 a. Chr. n. dicerent esse conλωνος είπαν· "Ανδρες "Ελληνες, ένθαῦτα ὑμίν ἐπιτήδεον olκέειν· ενθαύτα γαρ ὁ οὐρανὸς τέτρηται. Ἐπὶ μέν νυν Βάττου 159 τε τοῦ οἰχιστέω τῆς ζόης ἄρξαντος ἐπὶ τεσσεράχοντα ἔτεα χαὶ

ditam, probantibus Thrigio 1. 1. p. 101 coll. p. 91, C. O. Muellero Orchomen. p. 344 et Fischero Griech. Zeittafeln p. 99, qui hunc annum ab Eusebio indicatum cum caeteris veterum testimoniis convenire iisque probari docuit. His adde, quae disseruit Krebs in Commentat. de poster. parte reliqq. libri octavi bibl. Diodori Siculi (Weilburg, 1856) p. 13 seq. Mannerto (X, 2. pag. 61 not. p. 65 not.) urbis origines ad Olymp. XVII s. 712 a. Chr. n. referendae videntur; Raoul-Rochette l. l. III. p. 251. 263 seqq. Olymp. XXVI, 2 s. 675 a. Chr. n. urbem conditam vult. Sed vid. quae contra protulit Thrige 1. l. §. 28. p. 96 seqq.

**ένθαθτα γάρ ὁ** οὐρανὸς τέτρηται] i. e. hic enim perforatum est coelum. Quam locutionem, de copiosa istic coelesti aqua intelligendam, Wesselingius comparat cum simili locutione Genes. VII, 11 (.,et coeli fenestrae reseratae sunt") affertque Eustathii verba ad Homer. p. 742, 22 s. 638, 40, egregie h. l. illustrantia: ὁ δὲ περί τινα Λιβυκήν γην τετρησθαι τον ούρανον φάμενος — έτερατεύσατο. έθέλει γάρ είπεϊν, τον ουρανόν, ώς οία τινα δεξαμενήν, έν μέν ταις αλλαις γαίαις έστεγανώσθαι περί δέ τον τόπον έκεινον, οίον συντετοήσθαι, ώς ὑετὸν συχνὸν έξερεύγεσθαι καὶ ἄρδειν τὰ έκει πρός τροφιμότητα. Ac praeterea in hac locutione ad priscam quandam respici famam observat Boettiger (Isis 1829 p. 318 not.), commemoratam Plinio H. N. XIX (3), 15: "Id (silphium) apud auctores Graeciae evidentissimos invenimus natum imbre piceo repente madefacta tellure circa Hesperidum hortos Syrtimque maiorem, septem annis ante oppidum Cyrenarum, quod conditum est urbis nostrae anno CXLIII." Hunc enim locum pro silphii quasi incunabulis habitum esse vult Boettiger. Aliud quid ex his verbis colligi posse censet Bredow (Specim. Uranolog. p. XII not.): coelum nimirum Libycis quoque hominibus visum fuisse durum corpus sive ligneum sive aeneum, non aliter ac reliquis antiquitatis gentibus, quae coelum habuerint firmum corpus, maxime malleis expansum et laquearis modo obtegens terram. Ac denique, ut ad ipsa Herodoti verba revertar, haud praetermittenda est Valckenarii emendatio, qua o oveavos commutetur in ὁ βουνὸς, ut hace inde evadat sententia: ,,hic enim collis s. ager perforatus est, fontibus nimirum, id est, γη έστι έπυδρος πίδαξι, quod legitur cap. 198." Neque vero quisquam Valckenario assensus est editorum. De voce βουνός, de qua multa ad h. l. attulit idem Valcken.. monebimus ad cap. 199.

#### CAP. CLIX.

έπλ μέν νυν Βάττου τε τοῦ οίκιστέω τῆς ζόης] Βάττου et hoc loco et paulo post e Florentino revocavi pro vulg. Βάττεω, idemque feci cap. 160. 162, ubi et Florentinus et alii veram praebent lectionem, quam etiam infra cap. 205 cum Bredov. p. 234 restituendam censui. Caeterum ex hoc loco male olim finxere urbem Zoën, a Batto conditam. De quo errore plurima dabit Thrige l. l. pag. 113 not. — "Vita ή ζωή Herodoto scribitur gón [vid. Bredov. p. 169]. έπι μέν νυν της ζόης Βάττεω του οίκιστέω. Errorem peperit e situ suo, Herodoteo more, distracta vocula. Nihil est in his aut vicinis nodosi. Dum viveret Cyrenes conditor Battus, qui per annos regnavit quadraginta, hiusque filio Arcesila per annos se-decim regnante res Cyrenaeorum in eodem ferme statu permanserunt: sub tertio demum rege, qui fuit Battus istius nominis II. Ευδαίμων dictus, Graecis divinitus in Africam evocatis amplificatae. Sed, si licet, suspicor equidem ante haec verba έπλ μέν νυν B. olim alia quaeτοῦ παιδὸς αὐτοῦ ᾿Αρκεσίλεω ἄρξαντος ἐκκαίδεκα ἔτεα οἰκεον οἱ Κυρηναὶοι, ἐόντες τοσοῦτοι, ὅσοι ἀρχὴν ἐς τὴν ἀκοικίην ἐστάλησαν ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου, Βάττου τοῦ Εὐδαίμονος καλεομένου, Ἔλληνας πάντας ὥρμησε χρήσασα ἡ Πυθίη πλέειν συνοικήσοντας Κυρηναίοισι Λιβύην ἐπεκαλέοντο γὰρ οἱ Κυρηναίοι ἐπὶ γῆς ἀναδασμῷ. ἔχρησε δὲ ὧδε ἔχοντα ' 352

dam lecta, quae nobis perierint, de condita Cyrene, quo referretur appellatio τοῦ οἰκιστέω, atque in his forte traditum, quando Battus expeditum acceperit usum linguae. Vid. Iustin. XIII, 7. Pausan. X, 15. §.4. Instar Batti forte τραυλός Croesi filius in subito terrore vitium nodumque linguae rupit, planeque et articulate eloquutus est Gell. N. Att. V, 9. Herodot. I, 85." Valcken. Mihi in Herodoti verbis nihil videtur desiderandum, nec magis Thrigio l. l. pag. 64 seqq. quidquam deesse videtur, qui idem p. 122 seqq. plura de hoc primo Batto affert, quo regnante templa, aedes, alia exstructa esse alii enarrant. Ad locutionem οσοι — ἐστάλησαν conf. nott. ad cap. 147. αρχήν hic valet ab initio; cf. I, 9. 140. 86. II, 28 init.

έπι δὲ τοῦ τρίτου] "Optime post h. v. interpunxit Palmer. Exercitt. in Gr. Auctt. pag. 24. Nam Battus, eius nominis secundus, Felix appellatus est, non tertius. Enl τρίτου successionis ordinem requirit. Bene Plutarch. in Coriol. [cap. 11] p. 218 F." [ubi Plutarchus inter εὐτυχίας cognomina refert τον Εὐδαίμονα, additum alteri Battorum ; add. Morall. p. 260 D.] Wesseling. citans not. ad Diodor. Sic. T. II. pag. 551. Unde patet eos falli, qui huncce Battum Battiadarum in serie quintum fuisse volunt, non tertium. De quo errore monuit Thrige l. l. p. 127 seqq. Temporum ad rationes quod attinet, monet Schultz. Apparat. crit. p. 26, Battum Cyrenes conditorem regnum tenuisse ad XXXII annos (ab ann. 632-600 sive a. 631-599, quae Thrigii est sententia l. l. pag. 122), cum qui ab Herodoto ei tribuantur XL anni, ad regiam pertinere videantur potestatem, a Batto

inde a Platea condita occupatam; Batto successisse Arcesilaum I anno 600, quem per XVI annos regnantem excepisse Battum II s. Felicem anno 584 a. Chr. s. Olymp. XLIX, 1. Ac Thrige quoque, qui l. l. pag. 127 sqq. 196 seq. in huius Batti inquirit tempora, nil impedire ait, quo minus ab anno 583 a Chr. n. regni statuamus initium mortemque ponamus in anno 560, etsi certi quid hac in re constitui nequeat. Add. C. O. Mueller. Orchomen. p. 344. Cyrenen a Batto conditam supra (ad cap. 158) posuimus anno 631 ante Chr. n. s. Olymp. XXXVII, 2: cui Batto regnanti si quadraginta anni auctore Herodoto tribuuntur, itemque Arcesilao, qui Battum excepit, sedecim anni, consentaneum est, Battum secundum, qui in regum ordine tertius est, regnare coepisse anno 575 ante Chr. n. s. Olymp. LI, 2, quod recte nunc positum video a Fischero: Griech. Zeittafeln pag. 126. Atque cum his quoque conveniunt, quae mox narrantur de pugna inter Apriam Aegyptiosque et Cyrenenses commissa: Aprias enim, ut ad II, 161 vidimus, regnavit inde ab anno 594 usque ad annum 570 ante Chr. n., adeo ut statim post Battum ad regnum evectum aut certe proximis annis haec accidisse putanda sint.

έπὶ γῆς ἀναδασμῶ] Vid. cap. 163, ubi eadem Noster utitur locutione. In oraculo, quod sequitur, pro Λι-βύην Cobet Varr. Lectt. p. 128 scribi vult Λιβύαν, itemque in altero versu μελησείν ad Dorum dialectum pro μελήσειν, quod sane ad Herodoti dialectum magis accedit, qui III, 36 quoque scripsit μεταμελήσει. Ipsius vero oraculi sensum hunc esse puto: ,quicunque in Libyam multum desideratam post venerit, cum multum desideratam post venerit, cum

"Os δέ κεν ές Λιβύην πολυήρατον υστερον Ελθη γας αναδαιομένας, μετά οι ποκά φαμι μελήσειν.

Συλλεχθέντος δὲ ὁμίλου πολλοῦ ἐς τὴν Κυρήνην περιταμνόμενοι γῆν πολλὴν οἱ περίοιχοι Λίβυες καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν,
τῷ οῦνομα ἦν ᾿Αδικρὰν, οἱα τῆς τε χώρης στερισχόμενοι καὶ
περιϋβριζόμενοι ὑπὸ τῶν Κυρηναίων, πέμψαντες ἐς Αἰγυπτον
ἔδοσαν σφέας αὐτοὺς ᾿Απρίη, τῷ Αἰγύπτου βασιλέι. ὁ δὲ συλλέξας στρατὸν Αἰγυπτίων πολλὸν ἔπεμπε ἐπὶ τὴν Κυρήνην · οἱ
δὲ Κυρηναῖοι ἐχστρατευσάμενοι ἐς Ἦρασα χῶρον καὶ ἐπὶ κρήνην Θέστην συνέβαλόν τε τοισι Αἰγυπτίοισι καὶ ἐνίκησαν τῆ
συμβολῆ. ἄτε γὰρ οὐ πεπειρημένοι πρότερον οἱ Αἰγύπτιοι Ἑλλήνων καὶ παραχρεώμενοι διεφθάρησαν οῦτω, ῶστε ὀλίγοι
τινὲς αὐτῶν ἀπενόστησαν ἐς Αἰγυπτον. ἀντὶ τούτων Αἰγύπτιοι κατὰ ταὐτὰ ἐπιμεμφόμενοι ᾿Απρίη ἀπέστησαν ἀπὰ αὐτοῦ.

terra dividatur, eum (dico) aliquando poenitebit."

ές Λιβύην πολυήρατον] Eadem in re Pind. Pyth. IX, 15 εὐήρατος. Utrumque ad insignem regionis fertilitatem atque ubertatem licet referre, de qua idem Pindar. Pyth. IV, 6 et IX, 14. Conf. nott. ad IV, 150. Ipsa vox πολυήρατος ab Homero eodem sensu adhibetur (multum desideratus, amabilis) Odyss. XI, 275. XV, 126. 366. Hymn. in Vener. 226. Ad verba γᾶς ἀναδαιομένας confert C. O. Mueller. (Dor. II. pag. 64) παθυστερείν τῆς κληροδοσίας apud Diodor. Sic. V, 53.

Evilegθέντος δὲ ὁμίλου πολλοῦ]
Ex ea, quam posthac instituit Demonax, tribuum descriptione (cap. 161), colligas, Peloponnesios potissimum, Cretenses aliarumque Aegaei maris insularum colonos fuisse, qui Cyrenen se contulerint. Quos multos sanequam fuisse, inde conicias licet, quod in proelio cap. 160 commemorato septem mille milites gravis armaturae Cyrenaei occubuisse feruntur. Praevaluerunt in hac mixta colonorum turba Cretenses, si fides Raoul-Rochettio l. l. III. p. 268.

περιταμνόμενοι γῆν πολλὴν] i. e. privati magna terrae parte (s. abacissa ditionis parte), στερισκόμενοι τῆς

γη̃ε, ut paulo post legitur. Haud aliter αποτέμνεσθαι in Plut. Pericl. 30. Philop. 16, ubi conf. nott. pag. 60. οί περίοικοι Λίβνες quaenum proprie fuerint gentes, accuratius indicari etsi vix possit, verisimile tamen videtur Thrigio l. l. pag. 142, intelligi posse Adyrmachidas, Giligammas et Asbystas, ad quorum usque sedes Cyrenes ditio pertinuerit. - In verbo περιϋβριζόμενοι (i. c. magnà affecti contumelià) praepositio simplicis verbi vim auget. De quo cf. I, 114. II, 152. III, 127. —  $\Theta \dot{\epsilon}$ στην, ut Mediceus cum duobus aliis affert, cum recentt. edd. retinui; alii codd. Oforen. Invenit fontem olim certe largiore aquarum copia profluentem Barth. 1. 1. pag. 504: nunc enim tenuis esse dicitur. Quod ad fontis nomen attinet, Hamaker Miscell. Phoenic. pag. 292 quaerit, num fuerit howin i. e. potatio, irrigatio.

ένιπησαν τη συμβολή] Infra cap. 160: συμβαλόντες δε ένιπησαν. Ac dicitur συμβολή de hostili congressu, ut I, 66. 74. VII, 210. — De ipsa Aegyptii regis expeditione conf. II, 161. Diodor. I, 68. Ad πεπειοημένοι conf. cap. 80 et ad παραχοεώμενοι I, 180. II, 141 ibiq. nott.

κατὰ ταὐτὰ ἐπιμεμφόμενοι] Apud Gaisf., qui recte distinctionem ante ἐπιμεμφόμενοι sustulit, impressum 160 Τούτου δὲ τοῦ Βάττου γίνεται παζ 'Αρκεσίλεως, ος βασιλεύσας πρώτα τοἰσι έωυτοῦ ἀδελφεοισι ἐστασίασε, ἐς ο μιν οὖτοι ἀπολιπόντες οἰχοντο ἐς ἄλλον χῶρον τῆς Αιβύης καὶ ἐπ' ἐωυτῶν βαλλόμενοι ἔκτισαν πόλιν ταύτην, ἣ τότε καὶ νῦν Βάρκη καλέεται κτίζοντες δ' ἄμα αὐτὴν ἀπιστᾶσι ἀπὸ τῶν

video κατά ταῦτα, e Sancrofti, opinor, libro. Reliqui omnes retinuerunt κατά ταύτά, quod ex Aldina fluxit, Bekkero auctore mutandum in και ταῦτα. Equidem verba κατά ταύτὰ sic explicanda censeo, ut supra I, 77: Κοοίσος δὲ μεμφθείς κατὰ τὸ πληθος τὸ έωντοῦ στράτευμα — τούτο μεμφθείς κ. τ. λ., adeo ut loci sententia sit haec: proinde Aegyptii de hac ipsa re (i. e. de clade accepta) culpam (cladis) inferentes Apriae defecerunt ab eodem. Langius reddit: zu der Zeit, temporis significationem praepositioni κατά h. l. tribuens, quod alienum videtur ab hoc loco. Supra II, 161 Noster de eadem re tradens scripsit: Αλγύπτιοι δε ταῦτα επιμεμφό-μενοι ἀπέστησαν ἀπ' αὐτοῦ. Negris pro κατὰ ταύτὰ legi voluit κάρτα ταῦτα.

### CAP. CLX.

δς βασιλεύσας π. τ. λ.] βασιλεύσας valet: ad regnum advectus, regnum adeptus, ut II, 2. I, 14, ubi vid. nott. Cum certa testimonia, quibus tempus, quo Arcesilaus secundus regnarit, constitui possit, desint, Reiz. eum regnasse ponit 560-550 a. Chr. n., Larcherus 554-544; alii aliter. Cf. Thrige l. l. p. 153 not. 73. Schultz Specim. Appar. II. p. 1.2 hunc Arcesilaum, qui secundus est, patri successisse vult anno 559 ante Chr. n. Hic Arcesilaus, si Plutarcho fides (De virtutt. mulierr. p. 260 D. seqq.), patri moribus haudquaquam similis fuit indeque etiam contrarium accepit cognomen (φύσει χαλεπός ων, όπερ καὶ ἐκλήθη): qui patre mortuo vel maiori ferocia exacerbatus vere tyrannus exstitit, accedente quoque Learchi, hominis pravissimi, consuetudine. In Diodori Excerptt. Valess. p. 233 (Diodor. VIII, 39) traditur Arcesilaus propter calamitates, quas aegre ferebat, Delphos misisse, qui oraculum consulerent: responsumque tulisse, deos iratos ease, cum posteri Cyrenensium reges aliter ac Battus imperium administrarent ac tyrannorum more in omnibus agerent.

τοίσι έωντοῦ ἀδελφεοῖσι ἐστασίασε] i. e. factionem movit contra fratres suos. Ubi Nostrum scripsisse suspicor ἐπλ τοῖσι, ut I, 60 αντις ἐπ΄ ἀλλήλοισι ἐστασίασαν. Nomina fratrum servavit Stephanus Byz. s. Βάρχη. Vocantur Perseus, Zacynthus, Aristomedon, Lycus. Ad locutionem ἐπ΄ ἑωντῶν βαλλόμενοι conf. nott. ad III, 71.

 $Blpha \varrho \pi \eta$ ] Conf. cap. 200 seqq. Haec urbs ab occasu Cyrenes sita octo mill. geogr. in solitudine, ut ait Hieronymus, in regione arenosa a mari remota centum stadia, teste Scylace §. 108, principalis per illum tractum fuisse fertur, quae inde ab eo tempore decrevit rariusque commemoratur, quo Aegypti reges Ptolemaei, tota hac ora in ditionem recepta, Ptolemaidem ab ipsa Barce duo mill. remotam condiderunt ad mare, ubi olim Barces portus fuisse videtur; in quam urbem mercatura mox florentem plerique, ut fieri solet, Barces incolae se contulerunt. Attamen adhuc omni illi orae tractuique remansit nomen Barca: Ptolemaidis in locum cessit vicus Tolometa; ipsius Barces, quae Herodoti certe aetate adhuc stetisse videtur integra, rudera num hodieque exstent nec ne, dudum cum disceptatum esset inter doctos viros (conf. Thrige l. l. pag. 159—162), nuper admodum Della Cella urbis veteris locum, rudera, sepulcra, moenium reliquias se invenisse testatur in planitie montosa, cui nomen Merdscheh s. Merdj. ut scribit Hamilton, vivae aquae

Κυρηναίων τοὺς Λίβυας. Μετὰ δὲ ᾿Αρκεσίλεως ἐς τοὺς ὑποδεξαμένους τε τῶν Λιβύων καὶ ἀποστάντας τοὺς αὐτοὺς τούτους ἐστρατεύετο· οἱ δὲ Λίβυες δείσαντες αὐτὸν οἰχοντο φεύγοντες πρὸς τοὺς ἠοίους τῶν Λιβύων. ὁ δὲ ᾿Αρκεσίλεως εἴπετο
φεύγουσι, ἐς οὖ ἐν Λεύκωνί τε τῆς Λιβύης ἐγίνετο ἐπιδιώκων,
καὶ ἔδοξε τοῖσι Λίβυσι ἐπιθέσθαι οἱ. συμβαλόντες δὲ ἐνίκησαν
τοὺς Κυρηναίους τοσοῦτο, ὥστε ἐπτακισχιλίους ὁπλίτας Κυρηναίων ἐνθαῦτα πεσεῖν. μετὰ δὲ τὸ τρῶμα τοῦτο ᾿Αρκεσίλεων
μὲν κάμνοντά τε καὶ φάρμακον πεπωκότα ὁ ἀδελφεὸς Λέαρχος
ἀποπνίγει· Λέαρχον δὲ ἡ γυνὴ ἡ ᾿Αρκεσίλεω δόλω κτείνει, τῆ
οῦνομα ἦν Ἐρυξώ. Διεδέξατο δὲ τὴν βασιληῖην τοῦ ᾿Αρκεσί- 161

fontibus insigni, duabus fere horis a Ptolemaide meridiem versus. Reperit quoque urbis nonnullas ruinas Barth. (Wanderungen etc. p. 404 seqq.) in ea illius planitiei parte, quae nunc vocatur El Medinah: quas ad eam urbem, quae postera actate Byzantinorum floruit, vetere urbe dudum diruta, pertinere idem recte contendere videtur, qui et ipse totam regionem permeans accurate descripsit. Add. Iam. Hamilton: Wanderings in North Afrika pag. 128 seqq. 134 seqq. et conf. Ritter: Erdkunde I. pag. 942. 943, Pacho Voyage etc. pag. 178 seq., coll. Schlichthorst. l. l. pag. 139 seq., Mannerto X, 2 pag. 101-103, Forbigero: Handbuch d. alten Geograph. II. p. 831. Contra Herodotum a Graecis Barcen conditam esse enarrantem disputat Pacho I. l. pag. 175 seq., urbem contendens iam ante Graecos huc advectos exstitisse. De quo ipse viderit. — In seqq. ἀπιστασι est: ad defectionem movent. Ad ipsam formam conf. Bredov. p. 398.

ές τοὺς ὑποδεξαμένους κ. τ. λ ] i. e. adversus eos Libyes, qui (suos fratres) receperant et qui et ipsi (a fratribus suis scil. sollicitati) defecerant (ab ipso). Mox meliores libri ές οὺ, quod retinendum duxi: vid. nott. ad I, 67. IV, 131. Ex Aldina fluxit ές ὃ, quod recentt. edd. revocarunt. Mox pro πεσίει», quod retinuerunt Dindorf. et Dietsch., dedi

- 4:44

πεσείν, ut III, 53. 81, ubi vid. nott. Ex eo autem, quod septem millia gravis armaturae militum in hac pugna occubuisse dicuntur, merito colligas, quantum illa aetate iam creverint Cyrenensium res. — Λεύκων vicus aliunde non notus. Apud Ptolem. IV, 5. p. 104, teste Schweigh., commemoratur Marmaricae vicus s. κώμη μεσόγειος Λευ-κόη. — Ad significationem vocis τρώμα conf. I, 18. 174 ibiq. nott. V, 121.

Λέαρχος] A Plutarcho II. p. 260 seq., ubi vid. plura, dicitur Λάαοyos, itemque a Polyaeno VIII, 41. Ac Plutarcho non frater est Arcesilai, sed amicus infidus (φίλος πονηρὸς), qui, cum ipse affectaret regnum, optimos quosque Cyrenaeorum pessime tractabat aut urbe pellens aut interficiens omnem in Arcesilaum conferebat culpam tandemque Arcesilaum sumpto lepore marino in gravem morbum coniectum vità privavit: quo facto ipse regnum tenuit, Batto Arcesilai filio, claudo puero, se illud servare praetendens atque matris, cui nomen Eryxo, nuptias expetens. Quae quomodo, cum fratribus inito consilo, Learchum fefellerit ac deinde interfecerit, pluribus in laudem feminae enarrat Plutarchus l. l. - In Herodoti narratione φάρμακον declarat potionem medicatam, cui opinor venenum fuit admixtum, inde venenalam.

λεω ὁ παϊς Βάττος, χωλός τε ἐων καὶ οὐκ ἀρτίπους. οἱ δὲ Κυρηναῖοι πρὸς τὴν καταλαβοῦσαν συμφορὴν ἔπεμπον ἐς Δελφοὺς
ἐπειρησομένους, ὅν τινα τρόπον καταστησάμενοι κάλλιστα ἄν
οἰκέοιεν. ἡ δὲ Πυθίη ἐκέλευε ἐκ Μαντινέης τῆς ᾿Αρκάδων καταρτιστῆρα ἀγαγέσθαι. αἴτεον ὧν οἱ Κυρηναἰοι, καὶ οἱ Μαντι-353

#### CAP. CLXI.

Bάττος] Est Battus tertius, quem regnasse ponit Reiz. 550 — 530 a. Chr. n., alii, in quibus Larcherus, 544—529. Nec sane post annum 520 ille obiisse videtur, quem perperam nonnulli, qui Battum felicem huius nominis faciunt tertium, quartum ponunt eumque confundunt cum eo Batto, qui vocatur ὁ Καλὸς ac re vera quartus est hac in serie. Vid. Thrige l. l. p. 167. 196 seqq.

και ούκ άρτίπους] i. e. nec pedibus integer, qui pedibus incedere haud valet. Quo ipso explicatur antecedens zwłóc. Cf. Apitz. ad Sophocl. Trachin. 58. p. 86. Voce ἀρτίπους Noster etiam supra III, 130 usus est. Claudum fuisse Battum et propter aetatem contemptum a Learcho narrat quoque Plutarchus l. l. Verba πρός την καταλαβούσαν συμφορήν, quae Schweigh. sic reddidit: ob tristem rerum suarum statum, proprie valent: ad s. adversus calamitatem, in quam inciderant. De verbo καταλαβείν conf. nott. ad II, 66. IV, 105. Apud Plutarchum legimus (p. 201 B), Learcho sublato Battum productum regni paterni successorem esse declaratum atque rempublicam Cyrenaeis esse restitutam a Polyarcho, fratre Eryxus: καὶ τὴν ἀπ' ἀρχῆς πολιτείαν ὁ Πολύαρχος απέδωκε τοὶς Κυρηναίοις.

ον τινα τρόπον καταστησάμενοι κάλλιστα αν οίκέσιεν] i. e. quo modo rem publicam constituerent, ut optime urbem habitare possent, s. ut Schweigh. reddit: ,,qua inita ratione optime res suas administrarent. Conf. I, 67: ἐπειρώτεον, τίνα αν θεων ίλασάμενοι — γενοίατο, ubi similis optativi ratio, adiectà particulă αν. Ad ipsam vero rem hoc velim teneri, Cyrenes rempublicam antiquitus candem ferme fuisse videri, quae Spartae fue-

rit, regesque olim iisdem fere, quibus Spartae, usos honoribus iuribusque, mox potestati augendae studuisse, ut tyranni potius exsisterent, nulla nec legum nec ipsorum civium habita ratione. Hinc seditiones ac discordiae; hinc rei publicae status labefactatus omnisque ordo turbatus. Quibus malis sanasdis veterique civium aequabilitati (quam in omnium Dorum civitatibus multum valuisse novimus) restituendae Cyrenaei oraculi iussu arcessiverunt virum Mantineensem, qui civibus iura a regibus per vim erepta redderet omnemque rem publicam, regum imperio finibus suis circumscripto, restitueret. Nam Mantineenses inter populos εύνομωτάτους recensentur ab Aelian. V. H. II, 22 imperioque videntur usi esse populari, ubi summa penes populum petestas. Tu vid. Mueller. Dor. II. p. 173 seq., Kortüm: Beiträge s. Gesch. etc. pag. 131 seq. Factum autem id esse videtur statim post Battum, qui puer adhuc erat, ad regnum evectum, itaque probabiliter hand longe post ann. 530 a. Chr. n., si hoc quidem anno regnum ad Battum huncce delatum esse ponimus.

καταρτιστήρα] i. e. pacis reconciliatorem, qui ipsorum dissidia componeret. Hinc apud Diodor. (Excerptt. Vales p. 233 sive VIII, 40 ed. Bekk.) Demonax dicitur της των Κυρηναίων στάσεως διαιτητής, συνέσει και δικαιοσύνη δοκών διαφέρειν. ούτος ούν πλεύσας είς Κυρήνην καί παρά πάντων λαβών την έπιτρο-πην διέλυσε τὰς πόλεις έπι τούτοις (i. e. cives in tres φυλάς dissolvit). Infra V, 39 Milesii sibi eligunt Parios καταρτιστήρας. Ipsum Demonactis (cuius etiam apud Athen. IV, 13 s. 41 pag. 154 D. mentio fit) nomen insigne, quippe quo rex significatur populi, demi. Ac memo-

νέες εδοσαν ανδρα των άστων δοκιμώτατον, τῷ οὖνομα ἦν Δημώναξ. Ούτος ών ώνηρ απικόμενος ές την Κυρήνην καί μαθών εκαστα τούτο μεν τριφύλους εποίησε σφεας, τηδε διαθείς · Θηραίων μέν γάρ καὶ τῶν περιοίκων μίαν μοίραν ἐποίησε, άλλην δε Πελοποννησίων και Κρητών, τρίτην δε νησιωτέων Ι πάντων τοῦτο δὲ τῷ βασιλέι Βάττω τεμένεα έξελὸν καὶ ίρω-

rant antiquissimum Cyrenes numum, in cuius una parte exstat  $\Delta HMQNAKTO\Sigma$ , in altera KT-PANION, quemque in huius ipsius Demonactis honorem procusum esse quibusdam placuit. Aliis probabi-lius videtur, numum, qui multo posterioribus temporibus fuerit signatus, non ad hunc Demonactem, sed ad magistratum quendam in re publica libera constitutum referre. Vid.

Thrige l. l. pag. 173. 174.
τοιφυλους έποίησε σφεας] Tres phylas in omnibus Dorum civitatibus ab initio constitutas iam supra vidimus ad cap. 145 coll. V, 68: has igitur in Cyrenensium re publica turbatas restituisse eoque veram Doricae civitatis formam revocasse videtur Demonax: id quod eam vim habuit, ut populus per tribus atque (ut Aristoteles Polit. VI, 4 adiicit) phratrias descripta melius sua iura tueri posset contra regum arbitrium simulque cives antehac disiuncti (cum, qui prius advenerant coloni, iis, qui post accesserant, maiori auctoritate in rebus publicis administrandis valuisse videantur), iam sibi omnes pares indeque coniunctiores fierent, omnium iuribus aequatis, coque discordiae semina exstinguerentur omnisque reipublicae forma ad maiorem aequabilitatem popularemque statum redigeretur. Cf. C. O. Mueller. Dor. II. p. 63. 64. Ac simile quid in Syme insula accidisse tradit Diodor. V, 53. Iustum vero in eo se praebuit Demonax, quod, qui primi urbis essent coloni, eos in primam conferret tribum (una cum perioecis suis, si quidem Theracos ad Libyam profectos etiam perioecos suos secum adduxisse cum C. O. Muellero l. l. statuas), ditiores illos quidem, ut probabile est, et opulentiores, reliquos vero colo-

nos mixtos s. τὸν ὅμιλον πολὺν (conf. IV, 159), quem sine perioecis accessisse vult Mueller. l. I., in secundam ac tertiam tribum distribueret. Neque aliter per Arcadum civitates liberas, Mantineam, Tegeam multi-tudinem per tribus divisam fuisse, valde fit probabile. Cf. Kortüm l. l. pag. 152. Cr. praeterea conferri vult Platner: Beiträge z. Kenntniss des Attisch. Rechts p. 70 et Niebuhr: Roem. Gesch. I. pag. 307 ed. sec. (ubi Niebuhr. tribuum originem attigit e diversis gentibus repetendam; h c etiam attendi iubens, quod, cum in Thera ipsa paucorum esset regimen, in colonia Theraei ac subjecti idem valeant). — μοίραν cum rec. edd. dedi pro μοίρην.

τεμένεα έξελων] Schweigh : ,,exceptis agris sacris et sacerdotiis, quae Batto regi tribuit." Melius, opinor, Wesselingius: ,,τεμένεα Valla fana. Melius certas agri portiones, quales et illae, in quibus silphii proventus ap. Hesychium Βάττου σίλφιον, qualesque veterum reges habebant assignatas, quarum proventu suis necessitatibus subvenirent). Vetus consuetudo a poëta Ili. VI, 194 [add. IX, 574] signata et ab Aristide T.1. p. 12: ἄσπες τοις βασιλεύσι τεμένη και χώςους έξαιςουσι. [Nec aliter C. O. Mueller. Dor. II. pag. 174 τεμένεα Homerico sensu, de quo exposuit Nitzsch. ad Odyss. 1, 117. pag. 28, hîc accipi iubet, qui idem pag. 105 conferendus.] Addidit Demonax ίρωσύνας [i. e. curam sacrorum administrandorum], quoniam τα γέρεα regum olim sacerdotia, uti Spartae VI, 56 complectebantur." Tu conf. de his sacerdotiis, quibus more antiquitus constituto Dorum reges fungebantur, ac de reditibus, quos inde capiebant, C. O. Mueller. l. l. II. pag. 99 seq. Ad ipsam vocis σύνας τὰ ἄλλα πάντα, τὰ πρότερον είχον οι βασιλέες, ἐς μέσον τῷ δήμῳ ἔθηκε.

162 Έπὶ μὲν δὴ τούτου τοῦ Βάττου οῦτω διετέλεε ἐόντα ἐπὶ δὲ τοῦ τούτου παιδὸς ᾿Αρκεσίλεω πολλὴ ταραχὴ περὶ τῶν τιμέων ἐγένετο. ᾿Αρκεσίλεως γὰρ, ὁ Βάττου τε τοῦ χωλοῦ καὶ Φερετίμης, οὐκ ἔφη ἀνέξεσθαι, κατὰ τὰ ὁ Μαντινεὺς Δημῶ-

scripturam cf. nott. ad III, 142, qui locus etiam ob argumenti similitudinem conferri debet. Ac praeter hosce reditus nulli fere alii Dorum regibus aeque atque Homericae aetatis principibus reditus, nisi qui e fundis suis agrisque a populo attributis sive assignatis (quae ipsa sunt τεμένεα) prodibant, teste eodem Muellero II. p. 105 et Nitzsch. 1. 1.; ut sane ante Demonactem Cyrenes reges illicito modo reditus suos e civium bonis armorum vi auxisse videantur. Inde Kortüm (Schlosser u. Bercht Archiv IV. p. 163) vernacule reddidit: die Krongüter; neque aliter intellexit Grote: History of Greece IV. p. 59: ,, the domains". Add. C. Fr. Hermann: Griech. Staatsalterth. §. 8. nott. 11 et vide quoque, quae ad III, 142 adnotavimus. Quae cum ita sint, minime huc valere poterit Valcken. adnotatio, diis tantum fatoque functis heroibus regibusque έξελείν τὰ τεμένη solitos esse veteres. Nec magis eo, quod cum sacerdotiis h. l. coniunguntur τεμένεα, efficitur, τεμένεα hîc indicare agros diis dedicatos, quorum reditus percipere sacerdotes soliti sint, ut post Larcherum, alios placuisse video Thrigio l. l. pag. 170, not. 70.

τὰ ἄλλα πάντα κ. τ. λ.] Haec ipsa, quae regibus, qui haec prius tenebant (sive prius sibi iniurià assumpserant, contra Dorum instituta), erepta populo restituerit Demonax, cum Herodotus non sigillatim indicarit, coniicit Thrige l. l. p. 171, hoc referendum esse ad βουλήν Cyrenaeorum, cuius aliquoties fit mentio, a Demonacte institutam. Equidem malim cogitare de aliis sive ad rempublicam administrandam sive ad ius dicendum sive alio quo per-

tinentibus, quae cum ad populi imperium primitus pertinuerint, temporum decursu reges (ac praecipue Arcesilaus II, de quo supra cap. 160) sibi assumpserint, quae vero nunc, cum omnis rei publicae forma ad populare imperium sive democratiam magis revocaretur, populo a Demonacte reddita fuerint. — ἐς μέσον τῷ δήμω ἔθημε est: populo restituit, ad populum retuiti. Ad loquendi genus conf. VII, 164. III, 80, υιὸ ἐς μέσον παταθείναι τὰ πρήγματα. — βασιλέες cum Gaisf. dedi pro βασιλήες.

#### CAP. CLXII.

Αρκεσίλεως] Arcesilans est tertim, qui quo tempore regnarit, ex ec quodammodo colligi poterit, quod eo imperante Cyrenae tributum a Cambyse impositum legimus cap. 165, anno 523 a. Chr. n. Quare probabile videtur Thrigio pag. 175, Arcesilaum ante a. 530 sive 529 a Chr. n. regno potitum esse atque obiisse 514 a. Chr. n. Larcherus Tab. chron. pag. 631 Arcesilaum III refert mortuum ad ann. 518, quo ipso anno Barcaei a Persis fuerint obsessi. Quod demum post annum 515 ante Chr. n. fieri potuisse, satis ex iis apparet, quae ad cap. 1 et 145 notata sunt. In Pind. Schol. ad Pyth. IV init. hic Arcesilaus, Pheretimes filius, perperam vocatur zépanos hac in regum serie, cum sextus potius ille fuerit, ut recte monet Wessel. Ad hunc Arcesilaum refertur vas celeberrimum, quod ipsius Arcesilai nomine inscriptum in thesauris antiquitatum Parisinis asservatur; vid. Raoul - Rochette in: Journal d. Savans 1836. pag. 589. — Ad verba κατὰ τὰ — ἔταξε conf. cap. 76.

ναξ έταξε, άλλὰ ἀπαίτεε τὰ τῶν προγόνων γέρεα. ἐνθεῦτεν στασιάζων ἐσσώθη καὶ ἔφυγε ἐς Σάμον, ἡ δὲ μήτηρ οί ἐς Σαλαμίνα τῆς Κύπρου ἔφυγε. Τῆς δὲ Σαλαμίνος τοῦτον τὸν χρόνον ἐπεκράτεε Εὐέλθων, ος τὸ ἐν Δελφοῖσι θυμιητήριον, ἐὸν ἀξιοθέητον, ἀνέθηκε, τὸ ἐν τῷ Κορινθίων θησαυρῷ κέεται. ἀπικομένη δὲ παρὰ τοῦτον ἡ Φερετίμη ἐδέετο στρατιῆς, ἡ κατάξει σφέας ἐς τὴν Κυρήνην. ὁ δέ γε Εὐέλθων πᾶν μᾶλλον ἢ διατρατιήν οί ἐδίδου. ἡ δὲ λαμβάνουσα τὸ διδόμενον καλὸν μὲν

ἀπαίτεε τὰ τῶν προγόνων γέρεα] Ad reditus ipsi ereptos ex instituto Demonactis privilegiaque illegitime assumpts populoque restituta refert C. O. Mueller. Dor. II. p. 174. Ad γέρεα conf. nott. ad I, 59. Unde non admodum discedere τὰς τιμὰς, de quibus ipsis disceptationem ortam esse Noster narrat, vidimus in Excursu ad II, 53. T. I. p. 858.

έφυγε ές Σάμον] Nam Samiis cum Cyrenaeis inde a Cyrenes primordiis intercessit amicitia; conf. cap. 152. Accedit, quod Samo tum temporis imperabat Polycrates terrâ marique potens, a quo in patrio regno recuperando se adiutum iri sperare poterat. De tempore, in quod haec regis probabiliter incidit fuga, ante ann. 523 a. Chr. n., multo igitur ante quam Cambysi Persisque sua permisisset, cf. Thrige l. l. pag. 177. — In verb. ή δὲ μήτηο οί ές Σαλαμίνα της Κύπρου de dativo of cf. I, 34. III, 14. 15. IV, 165. In Cyprum quod mater se receperit, Thrigio l. l. explicandum videtur e commercio, quod inter Cyrenen et Cyprum floruerit, ut hac ex insula auxilium sibi fore speraret. Quam spem frustratam esse, Herodoti docet narratio, e qua sua sumpsit Polyaen. VIII, 47 coll. Eustath. ad Ili. VII. pag. 657 s. 523, 14. θυμιητήquor dicitur turibulum (Rauchgefilss), quod ad sacra facienda in templis repositum haud raro commemoratur atque in ipsis inscriptionibus legitur compluribus: quod cum plerumque modici ambitus esset, hoc loco maius profecto et splendidius, summa arte elaboratum intelligi debebit, cum άξιοθέητον illud fuisse No-

ster addat, qui hac voce in similibus operibus indicandis aliquoties utitur, ut I, 14. III, 123. IV, 85 aliisque locis, quos praebebit Bredov. p. 46, Ionicam huius vocis formam illustrans. Ad vocabulum &rμιητήριον vid. veterum locos allatos in Thes. L. Graec. IV. p. 446 ed. Dindorf .: add. quae exposuit Krause in: Angeiolog. p. 101. 431 coll. p. 68, Rangabé Antiquit. Helleniq. II. nr. 868, 873. pag. 553 et 559. De usu turibulorum plura quoque collegit Chr. Walz in: Turibul. Assyr. descript. (Tubing. 1856) p. 10 seq. Thesauros Delphicos attigimus ad I, 14. Add. a Cr. allatum Wyttenbach. ad Plut. Moral. Animadvss. II. pag. 990, qui idem Cr. ad vocem Eນ້ະໂປີໝະ Eustathii admonet haec respicientis ad Odyss. I. p. 9 ed. Basil.: — οὖτω δὲ καὶ ἐκ τῆς έλθων μετοχής, εὐέλθων βαρύτονον παρά Ἡροδότω κύριον ὄνομα.

ol főlőov] i. e. ci se daturum esse dicebat, offerebat. Nec alio sensu paulo post το διδόμενον id quod a rege ipsi offerebatur (ut III, 135. 148; conf. nott. ad Plutarch. Philop. 5. pag. 20), ubi Valck. coniecit τὸ αἰεὶ διδόμενον, cum de sibi invicem continua serie succedentibus sic poni soleat del pro ovvexos, ut apud Thucyd. IV, 68. Herod. II, 168, alibi. Atque ita sane in suo Herodoto legisse videtur Eustathius I. I., haec ipsa ubi tangit, hunc in modum scribens: ἀεί γὰο ἐκείνη τὸ μέν διδόμενον φησιν ἐλάμβανε κ. τ. 1., nisi de suo potius hoc del adiecerit. Verba έπι παντί τῷ διδομένω valent: in omni re, quae a rege dono offerchatur Pheretimae. έφη καὶ τοῦτο εἶναι, κάλλιον δὲ ἐκείνο, τὸ δοῦναί οἱ δεομένη στρατιήν. τοῦτο γὰρ ἐπὶ παντὶ τῷ διδομένῳ ἔλεγε. Τελευταίον οἱ ἐξέπεμψε δῶρον ὁ Εὐέλθων ἄτρακτον χρύσεον καὶ ἠλακάτην, προσῆν δὲ καὶ εἶριον. εἰπάσης δὲ αὖτις τῆς Φερετίμης τὢυτὸ ἔπος ὁ Εὐέλθων ἔφη τοιούτοισι γυναίκας δωρέεσθαι, 163 ἀλλ' οὐ στρατιῆ. Ὁ δὲ ᾿Αρκεσίλεως, τοῦτον τὸν χρόνον ἐῶν ἐν Σάμῳ, συνήγειρε πάντα ἄνδρα ἐπὶ γῆς ἀναδασμῷ. συλλεγομένου δὲ στρατοῦ πολλοῦ ἐστάλη ἐς Δελφοὺς ᾿Αρκεσίλεως, χρησόμενος τῷ χρηστηρίω περὶ κατόδου. ἡ δὲ Πυθίη οἱ χρῷ τάδε Ἐπὶ μὲν τέσσερας Βάττους καὶ ᾿Αρκεσίλεως τέσσερας, ὀκτὼ ἀνδρῶν γενεὰς, διδοῖ ὑμὶν Λοξίης βασιλεύειν Κυρήνης πλέον μέντοι τούτου οὐδὲ πειρᾶσθαι παραινέει. Σὰ μέντοι ῆσυχος εἶναι κατελθὼν ἐς τὴν σεωυτοῦ. ἢν δὲ τὴν κάμινον εῦρς

ἄτρακτον χούσεον και ήλακάτην] Homerica apparent vestigia. Cf. Ili. VI, 491. Od. XXI, 351. IX, 357. IV, 131. Aristoph. Lysistr. 519. ἄτρακτος est fusus, ήλακάτη colus; plura dabunt Lexica. Ad verba ἀλλ' οὐ στρατιῆ Eustath, haec habet l. l.: ἀλλ' οὐ στρατιῆ Φνησκούση ἐκ τῶν τρωμάτων.

### CAP. CLXIII.

συνήγει σε πάντα ἄνδοα ἐπὶ γῆς ἀναδασμῷ] i. e. cuiusvis generis atque conditionis viros collegit spe agrorum dividundorum proposita. Simili modo ἐπὶ γῆς ἀναδασμῷ cap. 159. Ad vocem πάντα conf. I, 50. III, 18. IV, 88. Verba χρησόμενος τῷ χρηστηφίω valent: sciscitaturus oraculum, ut I, 47. 53. 157. III, 57 coll. IV, 150. De Loxia conf. I, 91.

έπι μὶν τέσσερας Βάττους κ.τ.λ.] Ex his ipsis colligit Thrige l. l. pag. 178. 183, hoc oraculum seriori aevo esse confictum. Est vero haec Cyrenaeorum regum series, qualem constituit Wesseling. ad Diodor. Excerpt. VIII. T. II. p. 550 seq. coll. Larcher. ad h. l. et Boeckh. ad Pindar. Pyth. IV. pag. 265. 266: 1) Battus I, Cyrenes conditor, οίκιστης 031 a. Chr. n. 2) Arcesilaus I, 591 a. Chr. n. 3) Battus II, Felix s. ὁ ενόαιμων, 575 a. Chr. n. (Herod. IV, 159). 4) Arcesilaus II 554 a. Chr. n.

(Herod. IV, 160). 5) Battus III (6 (nerod. 17, 180).

πωλός) 544 a. Chr. n. (IV, 161).

β) Arcesilaus III, 529 a. Chr. n.,

Batti III et Pheretimes filius, qui

Cyrenen Persis tradidit (Herod. IV, 162. 164 fin. 165). 7) Battus IV, δ καλός, 518 a. Chr. n. 8) Arcesilaus IV, 464 a. Chr. n. Pythicis in ludis victor indeque Pindaro, qui eum octavum a Battiadis canit fuisse Pyth. IV, 116 (65), celebratus, quo interfecto 432 a. Chr. n. a Cyrenaeis Battus filius regnum qui occupare voluit, repressus decessit apud Hesperidas 431 a. Chr. n.— Ad vim prae-positionis enl in his verbis conf. I, 166 ibique nott., ad formam dide: Herodoteos locos collectos a Bredov. p. 400 seq. Ad usum infinitivi εἶναι in verbis σὰ μέντοι ἦσυχος εἶναι loco imperativi conf. IV, 126. III, 134 ibique nott. - In seqq. verbis κάμινον dicit fornacem s. furnum, in quo lateres, vasa fictilia, alia id genus coqui solent, ut I, 179: zirθους — ώπτησαν — έν καμίνοιοι. Quae mox sequentur: el de égozraσεις την κάμινον (si vero fornacen excoquere velis), ex oraculi sensu sic interpretatur Schweighaeuserus (Lexic. Herod. I. p. 229), ut idem valeant atque εἰ ἐξοπτήσεις τοὺς ἐν τἢ καμίνω eamque sententiam per metaphoram declarent: ,,ne irae indulgens nimis saevam vindictam ab inimicis capias;" cf. cap. 164 in fin.

πλέην ἀμφορέων, μὴ ἐξοπτήσης τοὺς ἀμφορέας, ἀλλ' ἀπόπεμπε κατ' οὖρον. εἰ δὲ ἐξοπτήσεις τὴν κάμινον, μὴ ἐσέλθης ἐς τὴν ἀμφίρρυτον εἰ δὲ μὴ, ἀποθανέεαι καὶ αὐτὸς καὶ ταῦρος ὁ καλλιστεύων. Ταῦτα ἡ Πυθίη ᾿Αρκεσίλεω χρῷ. ὁ δὲ παραλα-164 βῶν τοὺς ἐκ τῆς Σάμου κατῆλθε ἐς τὴν Κυρήνην καὶ ἐπικρατήσας τῶν πρηγμάτων τοῦ μαντηίου οὐκ ἐμέμνητο, ἀλλὰ δίκας τοὺς ἀντιστασιώτας αἴτεε τῆς έωυτοῦ φυγῆς. τῶν δὲ οἱ μὲν τὸ παράπαν ἐκ τῆς χώρης ἀπαλλάσσοντο, τοὺς δὲ τινας χειρωσάμενος ὁ ᾿Αρκεσίλεως ἐς Κύπρον ἀπέστειλε ἐπὶ διαφθορῆ. τούτους μέν νυν Κνίδιοι ἀπενειχθέντας πρὸς τὴν σφε-

άλλ' ἀπόπεμπε κατ' ουρον] Schweigh. ,, ad auram illas (amphoras) emitte." Wesseling. interpretatur: trade secundo vento, Sophocles citans Trachin. 474 coll. Schol. ad vs. 828 et Aeschylea Sept. adv. Theb. 696 [687 Blomf., cuius vid. Glossar.]. In voce ovços significationem inesse venti procellosi ac magna vi omnia secum abripientis nuper admonuit Ameis in: Muetzell Zeitschrift für Gymnasialwesen VIII. p. 609. Nostro in loco ea inesse videtur sententia, ut oraculum iubeat, Arcesilaum a se dimittere amphoras, vento secundo ut statim auferantur in alias terras indeque serventur. Mox scripsi cum recc. edd. e Sancrofti libro εί δε έξοπτή σεις (pro έξοπτή σης, quod Matth. retinuit), dudum iubente Werfero in Actt. phill. Monacc. I. p. 102, quo iam supra sumus usi ad II, 13. Schaeferus dedit  $\eta \nu \delta i$ έξοπτήσης. Mox revocavi vulgatam άποθανέεαι, a Schweighaeusero et reliquis editoribus e Florentino libro alteroque mutatam in ἀποθανέαι; tu vid. nott. ad cap. 9. Verba μη έσέλθης ές την αμφίρουτον, quae valent: ne intres in (terram s. regionem) circumfluam, Italus interpres reddit: "non entrare nella cinta dalfluido," cum, qui vocem aμφίρουtor reddant circumfluum, aqua circumdatum, oraculum anceps reddiderint clarum ac perspicuum, quale minime esse debuerit.

και ταῦρος ὁ καλλιστεύων], Maxima taurus victima, ὁ καλλιστεύων τῶν ταύρων Diodoro IV, 23. Pythia obscure Alazirem, Arcesilai soce-

rum, indigitasse videtur una eum genero interiturum, prorsus ut ταύçov titulo Philippum, Alexandri magni patrem, apud Diodor. XVI, 91." *V'esseling*.

# CAP. CLXIV.

έπικρατήσας τον πρηγμάτων] i.e. rerum potitus. Haud aliter τὰ πρήγματα de imperio s. regno II, 120. III, 137. 53. IV, 126. Cf. nott. ad Plutarch. Flamin. 17. pag. 119.

δίκας τοὺς ἀντιστασιώτας αἴτες τῆς ἑωντοῦ φυγῆς] i. e. poenas repetiti exsilii sui ab adversariis s. exsilii sui auctoribus. Ad locutionem conf. I, 2. 3. I15. δίκας ἀκαιτείν ἐκ τινὸς Aeschylus dixit Choëph. 392 Blomf. s. 363 Both. In seqq. ἀπέστειλε ἐπὶ διαφθοφ ἢ eodem modo dixit, quo cap. 167: ἀπεπέμπετο δὲ ἢ στρατιή — ἐπὶ Λιβύων καταστοφοφ ἢ. Conf. I, 41 ibique nott.

Ad vocem ἀπενειχθέντας (vento delatos ad ipsorum terram) conf. nott. ad cap. 103. Ipsam vero hanc Cnidiorum voluntatem in Cyrenaeos, quorum exsules morti destinatos servarunt, aeque atque in Tarentinos (III, 138) e communi harum gentium origine, cuius semper illi memores fuerint, repetit C. O. Mueller. Dor. I. p. 126. Quod vero Theram perducti sunt Cyrenaei, id documento est adhuc inter metropolin atque coloniam familiaritatem quandam viguisse, ut monet Thrige 1.1. pag. 221. In ipsa Cyrene rem publicam a Demonacte magis ad populaτέρην έρρύσαντο καὶ ές Θήρην ἀπέστειλαν, έτέρους δέ τινας τῶν Κυρηναίων ές πύργον μέγαν ᾿Αγλωμάχου καταφυγόντας ἰδιωτικὸν ὕλην περινήσας ὁ ᾿Αρκεσίλεως ἐνέπρησε. Μαθών δὲ ἐπ᾽ ἐξεργασμένοισι τὸ μαντήτον ἐὸν τοῦτο, ὅτι μιν ἡ Πυθίη οὐκ ἔα εὐρόντα ἐν τῆ καμίνω τοὺς ἀμφορέας ἐξοπτῆσαι, ἔργετο έκων τῆς τῶν Κυρηναίων πόλιος, δειμαίνων τε τὸν κεχρησμέ-

rem formam redactam denuo mutatam esse regum potestate, qualis ante Demonactem fuerat, redintegrata quamquam disertis verbis ab Herodoto non indicatur, vix tamen illud poterit dubitari; neque vero Thrigio possum adsentiri, qui eo, quod nec βουλή, nec populi per tribus descriptio fuerit abrogata, teste Aristotele Pol. VI, 6 (VI, 2 fin. ed. Schneid.), civitatis statum ad priscam formam plane fuisse redactam negat. Namque  $\dot{\eta}$   $\beta ov \lambda \dot{\eta}$  sive senatus mea quidem sententia ad populare minime pertinuit imperium, neque sane opus erat abrogatis tribubus, quarum vim tantum ac potestatem deminutam fuisse credam. Et Aristoteleum ad locum quod attinet, Schneider, in Add. T. II. pag. 502 monet, videri eum ad posteriora tempora referri debere, cum de democratia priori quadam loquatur Herodotus. — In seqq. πύργον ίδιωτικον privati hominis dicit turrim, cui opponitur regia s. publica turris, quae scil. a rege s. a civitate in usum publicum urbis tuendae causa exstructa est. Ac licet hoc loco intelligas aedes privatas, turris in modum exstructas adeoque munitas, ut praeberent aliquam securitatem in regione latrociniis et incursionibus gentium indigenarum exposita. Supra I, 21 σίτος ίδιωτικός. Ad verbum περινήσας conf. nott. ad I, 50 coll. VI, 80. De nomine Aγλωμάχου conf. Ahrens: De dialect. Do.

ric. p. 568.

ἐπ' ἐξεογασμένοισι] i. e. re plane
peracta s. facinore perpetrato; ad locutionem conf. VIII, 95. IX, 77. I,
170 ibique nott. Wesselling. citaverat Aeschyl. Pers. 526 (531 Blomf.,
quem vid. in gloss.). Agamemn. 1388
(1350 Blomfield., quem conf.). Eurip.
Bacch. 1037. Etenim hic loci sen-

sus: ubi vero, his iam perpetratis, oraculi sensum (s. quid sibi vellet oraculum) intellexit. Hinc infra dictur ἀμαφτών τοῦ χρησμοῦ, qui oraculi sensum non assecutus erat, quod amphoris in camino inclusis significarat viros Cyrenaeos turri inclusos et materiâ circumdată crematos amphorarum ad instar in furno. — Ad οὐκ ἔα conf. II, 30 ibiq. nott. IV, 203.

ἔργετο έχων x. τ. λ.] i. e. ultro abstinuit Cyrene urbe. Cf. II, 18 ibiq. nott. Hanc vero relictae Cyrenes causam habet commentitiam Thrige p. 183, qui idem, ut vidimus, oraculum ipsum post Arcesilai mortem ad rei memoriam compositum statuit. Quem si sequamur, Arcesilaus crudelitate civium animos a se ita abalienaverat, ut in urbe Cyrene minime se tutum existimaret urbemque eo ipso consilio ductus Persarum in fidem traderet; in quo tamen eum falsum esse invenimus. -In proxime seqq. κεχοησμένον passive accipiendum: mortem timens oraculo sibi significatam. Conf. II, 147 ibique nott. Pro vulgata zezonuévov, quam omnes, quantum scio, libri exhibent, cum Bredovio p. 344 scripsi κεχοησμένον, quam formam VII, 141 omnes libri uno Sancrofti libro excepto praebent. Articulum την ante Κυρήνην collocatum rectius ante άμφίρουτον poni putat Schweighaeuserus: mihi haud opus videtur hac transpositione. βασιλέος cum Gaisf. et Matth. scripsi pro βασιλήος itemque μοίραν pro μοίρην, conferens III, 142, ubi par et locutio et sententia. Scripsi quoque aκων pro vulg. ακων; vid. nott. ad cap. 120. Ad verbum αγοράζειν (in foro versari) conf. III, 137. IV, 78. In Alaziris nomine cum fluctuent libri, nos vulgatam exhibuimus leνον θάνατον και δοκέων άμφίρουτον την Κυρήνην είναι. Είχε δε γυναϊκα συγγενέα έωυτοῦ, θυγατέρα δε τοῦ τῶν Βαρκαίων βασιλέος, τῷ οῦνομα ην 'Αλαζίρ' παρὰ τοῦτον ἀπικνέεται, καί μιν Βαρκαϊοί τε ἄνδρες και τῶν ἐκ Κυρήνης φυγάδων 55 τινὲς καταμαθόντες ἀγοράζοντα κτείνουσι, πρὸς δε και τὸν κενθερὸν αὐτοῦ 'Αλαζίρα. 'Αρκεσίλεως μέν νυν, εἴτε έκων εἴτε ἀέκων ἁμαρτών τοῦ χρησμοῦ, ἐξέπλησε μοῖραν τὴν έωυτοῦ.

Ή δὲ μήτης Φερετίμη, τέως μὲν ὁ ᾿Αρκεσίλεως ἐν τῆ 165 Βάρκη διαιτᾶτο ἐξεργασμένος έωυτῷ κακὸν, ἡ δὲ εἶχε αὐτὴ τοῦ καιδὸς τὰ γέρεα ἐν Κυρήνη, καὶ τάλλα νεμομένη καὶ ἐν βουλῆ καρίζουσα ἐπεί τε δὲ ἔμαθε ἐν τῆ Βάρκη ἀποθανόντα οί τὸν κατδα, φεύγουσα οίχωκεε ἐς Αίγυπτον. ἦσαν γάρ οί ἐκ τοῦ ᾿Αρκεσίλεω εὐεργεσίαι ἐς Καμβύσεα τὸν Κύρου πεποιημέναι ·

ctionem, quae Medicei et aliorum codd, auctoritate n titur Alagio scribentium, mox vero aberrantium in 'Aλιζάρα; Sancrofti liber habet 'Αλα-ζείο et 'Αλάζειρα, quod placuit Schneidewino (Conjectt. critice, p. 137) reponi hanc scriptionem iubenti, qui idem (Philolog. III. p. 384) hoc nomen eruit ex inscriptione Cyrenaica (Corp. Inscr. Graecc. nr. 5147. Vol. III. p. 523 et 1241), ubi exstat 'Αλαδδείο, duplicata litera δ Cyrenaeorum more pro ζ, quod Lacones ponere solent. Et conf. quoque Barth: Wanderungen etc. I. p. 486. — Arcesilai mors a Thrigio i. l. pag. 175 refertur ad ann. 514 a. Chr. n.

# CAP. CLXV.

τέως μὲν ὁ ᾿Αραεσίλεως — ἐωντῷ κακόν] i. e. quamdiu Arcesilaus Barcae commorabatur, mali sui ipse auctor. Post τέως μὲν sequitur ἡ δὲ εἰχε et mox ἐπεί τε δὲ ἔμαθε, simili particularum iunctura atque cap. 65. De voce τέως (donec) plura hanc in rem laudavit Bredov. p. 50. Et conferri quoque possunt, quae attulit Voemel Prolegg. grammatt. ad Demosthen. p. 148 seq. Ad τὰ γέρεα cf. I, 59. IV, 162. νέμεσθαι in seqq. valet administrare, res scil. publicas, ut III, 160. VIII, 136.

έν βουλή παρίζουσα] i. e. in senatu

adsidens. Etenim cogitandum hîc de eo procerum s. nobilium concilio, penes quod Dorum in civitatibus summa rerum publicarum cura, sive βουλήν νοcaris sive γερουσίαν. Vid. C. O. Mueller. Dor. II. p. 91 seq. 96. Αδ φεύγουσα οίχωκεε conf. cap. 127.

ήσαν γάο of - πεποιημέναι] Erant enim illa commemoranda beneficia ab Arcesilao in Cambysem collata. Ubi vocula of minime vacat. quae mox simili modo posita est in verbis: ώς — ὁ παῖς οι τέθνηκε. Cf. cap. 162 et ad rem conf. Polyaen. VIII, 47. — "Arcesilai non meminit Herodotus III, 13, ubi donorum mentionem facit, ad Cambysem a Cyrenaeis missorum: quae quidem dona neutiquam benigne a Cambyse accepta esse ait, sed per contemptum militibus ab illo proiecta. Videtur deinde Arcesilaus tradita Cambysi Cyrenaică melius de illo vo-luisse mereri." Schweigh. At nisi fallor, haec ipsa munera post traditam Cyrenen in deditionis signum missa fuere. — Ad usum praepositionis ές (εὐεργεσίαι ές Καμβύσεα - πεποιημέναι) conf. nott. ad cap. 152 fin. et in proxime seqq. ad verba: φόρον ετάξατο (tributum sibi imponi passus est) nott. ad III, 13. Accidit vero hoc circa ann. 524 ante Chr. n., ut recte posuit Fischer: Griech. Zeittaf. pag. 126. Ad & gero conf. nott. ad cap. 145. προίσχεσθαι

ούτος γὰρ ἦν ὁ ᾿Αρκεσίλεως, ὅς Κυρήνην Καμβύση ἔδωκε καὶ φόρον ἐτάξατο. ᾿Απικομένη δὲ ἐς Αίγυπτον ἡ Φερετίμη ᾿Αρυάνδεω ίκέτις ἔζετο, τιμωρῆσαι έωυτῆ κελεύουσα, προισχομένη 166 πρόφασιν, ὡς διὰ τὸν μηδισμὸν ὁ παῖς οί τέθνηκε. Ὁ δὲ ᾿Αρυάνδης ἦν οὖτος τῆς Αίγύπτου ὕπαρχος ὑπὸ Καμβύσεω κατ-

πρόφασιν, i. e. praetendere, praetexere causam, ut VIII, 3 (ubi nostri loci non immemor Valcken.). VI, 137 coll. VIII, 111. III, 137.

### CAP. CLXVI.

τῆς Λίγύπτου ῧπαρχος] Qui idem paulo post dicitur αρχων, i. e. satrapa. Cf. nott ad III, 70. Ipse Aryandes vix aliunde nobis cognitus, nisi huc retuleris nomen Όρυάνδ Q O v , crudelis Aegyptiorum satrapae a Dario constituti, apud Polyaen. VII, 11, 7: ad Persicum nomen Aruvando (quod cursorem declarat) utrumque pertinere videtur auctore Oppert. in: Journal Asiatique Ser. IV. Vol. 18. p. 564. — Vox παρισεύμενος eodem modo invenitur VIII, 140. S. 1. - Mox cum Schweigh, et Gaisf, scripsi μνημόσυνον έωυτοῦ λιπέσθαι, ubi vulgo έωυτῷ, quod Matth. retinuit. Supra ΙΙ, 135 αναθείται - μνημόσυτου ξωντής, coll. ΙΧ, 16: μνημόσηνά τοι γνώμης της έμης καταλιπέσθαι θέλω. Et sic Noster promiscue μνημόσυνον et μνημόσυνα λιπέσθαι 11, 136. 148. VI, 109. VII, 226. Ac satis, opinor, hoc ex loco patet, neminem numos signasse ante Darium regem, quem ipsum memoriae suac servandae et ad posteritatem propagandae causa primum numos cudisse supra iam ad III, 96 monuimus; ut sane ii non sint audiendi, qui Schol. Aristoph. Eccles. 589 secuti Daricos numos ad alium quendam eiusdem nominis regem revocarint. Etenim in his scholiis aeque atque in Suida (s. v. Δαρεικούς) inter alia hacc leguntur: (δαρεικοί) ούκ από Δαρείου του Ξέρξου πα-τρός, αλλ' αφ' έτέρου τινός παλαιοτέρου βασιλέως ώνομάσθησαν. Quod ut alios quosdam viros doctos, ita virum doctum F. Keil (Apologet.

Versuch über d. Bücher d. Chronik. u. Esra. Berolin. 1833. p. 11-15) commovit, ut Daricos primum cusos referri vellet ad Darium Medum quendam, antiquiorem illum quidem, Herodoto autem aliisque scriptoribus utique haud cognitum. Alii, ut Lengerke (ad Daniel. p. 229) et Winer (Biblisch. Realwörterbuch I. p. 291 seq., ubi plura de Daricis laudantur) Daricos repeti voluerunt a Persica voce Dara s. Darab, qua rex s. regium quid declaratur: regios igitur numos omnino significari, diversos illos quidem a laminis metallorum diversorum, quibus olim mercatores pecuniae loco usi fuerint, quod Martis fere nomen esse vult, revocat Movers: Die Phoenis. I. p. 478. A quibus omnibus ita discedo, ut Darium, Hystaspis filium, primum fuisse credam, qui numos illos su-reos excuderit, ab ipso deinceps etiam nominatos: neque hoe sane abhorret a reliqua huius regis cura, quapropter Κάπηλον illum vocatum esse Noster III, 89 notavit, qui primus omnia, quae ad tributum singulis regni provinciis praestandum aerariumque regium bene constituendum et administrandum pertinent, accuratissime constituit. Hunc utique consentaneum est auro in aerarium illato primum usum esse ad numos cudendos monetamque auream condendam, quae ab Atticis numis aureis vix differt atque viginti ferme drachmas argentess aequat. Vid. Boeckh: Staatshaushalt d. Ath. I. p. 32 ed. sec. et Metrolog. Untersuch. p. 129, Grote: History of Greece IV. p. 320. De Persarum numis conf. etiam Ern. O. Frid. Herm. Blau: De numis Achaemenidarum Aramaeo - Persicis Lips. 1855 et Melchior de Vogue in: Athen. franc. 1855. nr. 7. p. 140 seqq. -

∦ εστεώς, ὅς ὑστέρω χρόνω τούτων παρισεύμενος Δαρείω διεφθάρη. πυθόμενος γὰρ καὶ ἰδῶν Δαρείον ἐπιθυμέοντα μνημόσυνον έωυτοῦ λιπέσθαι τοῦτο, τὸ μὴ ἄλλω εἴη βασιλέι κατεργασμένον, ἐμιμέετο τοῦτον, ἐς οὖ ἔλαβε τὸν μισθόν. Δαρείος μὲν γὰρ, χρυσίον καθαρώτατον ἀπεψήσας ἐς τὸ δυνατώτατον, νόμισμα ἐκόψατο, ᾿Αρυάνδης δὲ, ἄρχων Αἰγύπτου, ἀργύριον τῶυτὸ τοῦτο ἐποίεε· καὶ νῦν ἐστὶ ἀργύριον καθαρώτατον τὸ ᾿Αρυανδικόν. μαθῶν δὲ Δαρείός μιν ταῦτα ποιεῦντα, αἰτίην οἱ ᾶλλην ἐπενείκας, ῶς οἱ ἐπανίσταιτο, ἀπέκτεινε. Τότε δὲ 167 οὖτος ὁ ᾿Αρυάνδης κατοικτείρας Φερετίμην διδοί αὐτῆ στρατὸν τὸν ἐξ Αἰγύπτου ᾶπαντα, καὶ τὸν πεζὸν καὶ τὸν ναυτικόν στρατηγὸν δὲ τοῦ μὲν πεζοῦ Ἅμασιν ἀπέδεξε ἄνδρα Μαρά-

βασιλέι omnes libri hîc recte praeter unum Sancrofti librum, in quo βασιλεί. Conf. Struve l. l. II. pag. 11. 12.

ές οδ ξλαβε τον μισθόν] ές ού pro ές δ, quod tuetur Matth., nunc e Florentino, Mediceo aliisque libris repositum, Conf. cap. 160. Referri autem debet hicce locus ad scriptoris nostri sententiam de deorum vindicta, qui homines insolenter agentes et maiora atque fas est animo appetentes deliciant bonisque privent, ut meritam superbiae luant poenam. De quo Dahlmann, Herod. p. 165. Vid. nott. ad I, 32. III, 40. IV, 205. — ἐκόψατο valet: cudi iussit numos, satis nota verbi medii potestate. Ad structuram verborum seqq. άργύριον τώντο τοῦτο ἐποίες conf. VII, 156: τώντο τοῦτο καὶ Εὐβοίας ἐποίησε. Sensus est: idem ipsum argento fecit, i. e. idem, quod in auro fecit Darius, quod quantum fieri id posset perpurgatum ad numos excudi iussit, in argento fecit Aryandes, ex maxime purgato indeque purissimo numos argenteos procudi iubens.

καί τον έστι ἀργύριον κ. τ. λ.] Hinc. monente Wessel., Pollux III, 87: ἄργυρος καθαρὸς, ἐκκεκαθαρμένος. 'Αρυανδικόν ἀργύριον, καὶ οἱ Δαρεικοὶ ἀπὸ Δαρείου, ὡς ὑπ' ἐκείνου ἀκριβωθέντος εἰς καθαρος καθαρός, διαφανής, Άρυανδικός. Εκ iis, quae supra legunder.

tur III, 91, tributum Aegypto impositum septingenta argenti complectitur talenta Babylonica, ut recte existimat Boeckh: Metrolog. Untersuch. p. 138. Caeterum hi numi argentei Aryandici in Aegypto primi omnino videntur numi cusi, quorum vix ullum vestigium e Pharaonum aetate constat ante Persarum dominationem: ac vel per hanc adeo rari fuisse videntur huiusmodi numi. Unum numum argenteum, in quo cernitur caput s. facies Persica, in Aegypto sibi monstratum esse asserit Rosellini Mon. civil. III. p. 188 seq. Confer. quoque de his Luynes: Essai sur la numismatique des Satrapies etc. sous les rois Achaemenides pag. 94. Ad έπενείκας conf. cap. 154. — Mox έπανιστέατο plerique tenent libri scripti ipseque Matthiae; ex uno libro Schweigh, et Gaisf, dederunt έπανιστέαιτο. Schweighaeusero magis placeret ἐπανίσταιτο, quod ipsum cum Bekkero et recentt. edd. exhibui, probante quoque Bredov. p. 400. Schugt. in Miscell. Cracov. Fasc. II (1818) p. 45 coniecerat έπανιστείατο.

### CAP. CLXVII.

διδοί] Ad formam conf. cap. 163 et in proxime seqq. τὸν ἐξ Αἰγνίπτου attende vim praepositionis, de qua supra iam aliquoties monuimus. In ipso argumento convenit Polyaen. VIII, 47.

ανδρα Μαράφιον] Μαράφιοι ae-

φιον, τοῦ δὲ ναυτιχοῦ Βάδοην, ἐόντα Πασαργάδην γένος. ποὶν δὲ ἢ ἀποστείλαι τὴν στρατιὴν, ὁ ᾿Αρυάνδης πέμψας ἐς τὴν Βάρκην κήρυκα ἐπυνθάνετο, τίς εἰη ὁ ᾿Αρκεσίλεων ἀποχτείνας. οἱ δὲ Βαρκαΐοι αὐτοὶ ὑποδεκέατο πάντες πολλά τε γὰρ καὶ κακὰ πάσχειν ὑπ᾽ αὐτοῦ. πυθόμενος δὲ ταῦτα ὁ ᾿Αρυάνδης οῦτω δὴ τὴν στρατιὴν ἀπέστειλε ᾶμα τῆ Φερετίμη. Αῦτη μέν 356 νυν αἰτίη πρόσχημα τοῦ λόγου ἐγίνετο ἀπεπέμπετο δὲ ἡ στρατιὴ, ὡς ἐμοὶ δοκέειν, ἐπὶ Λιβύων καταστροφῆ. Λιβύων γὰρ

que ac Πασαργάδαι supra inter Persarum γένεα I, 125, ubi conf. nott. Ex qua gente quod h. l. commemoratur dux (quales plerumque ex Achaemenidarum gente sumebantur), hoc unicum fere exemplum Persarum in historia videri scribit Heeren. Ideen I, 1. pag. 512. - Qui Bάδρης h. l., is infra cap. 203 Βάρης, quod genuinum viri nomen fuisse censet Valcken. At auctore Pott (Etymolog, Forschung, p. XXXV) Βάδρης convenit cum Sanscritana voce bhadra, quae significat laetum, felicem, fortunatum. Nec hoc ipso loco constant sibi scripti libri. Sic V, 21 et VIII, 136, qui vocatur Boυβάρης, is monente Valcken, idem videtur atque Βούβαρις VII, 21. Idem Valck, laudat Aelian. V. H. I, 27 et Athen. X. pag. 416 B., ubi Καντίβαρις Persa. — Ad verba πολλά τε γαρ — υπ' αυτου ex antecedente ὑποδεκέατο (quae est imperfecti forma pro ὑπεδέκοντο, quod ipsum Florentinus, Mediceus, alii praebent libri, adeo ut dubites, utrum sit reponendum; cf. nott. ad I, 4. et III, 143; de significatione cf. nott. ad III, 130) mente repetendum eleyov. In proxime antecedentibus pro rig είη Naber in Mnemosyn. IV. p. 16 præferret οστις είη.

πρόσχημα τοῦ λόγου ἐγίνετο] ,,λόγου πρόσχημα velamentum et color sermonis est, quo veritatem dissimulabant Persa. Geminum germanum VI, 133 τοῦτο μὲν δὴ πρόσχημα λόγου ἡν, học colore inter fundum Miltiades utebatur." Wesseling. Add. Herod. VI, 44. VII, 157. Thucyd. I, 96. Diodor. Sic. II, 6 ibiq. Wessel, Ruhnken. ad Timaei Lex. Plat.

pag. 221.

έπλ Λιβύων καταστροφή] Cf. supra cap. 164. Λιβύης, quod quidam libri afferunt, haud absurde positum videtur Schweighaeusero. Mihi in vulgata acquiescendum videtur, vel ob verba sequentia. De ipso argumento sic Valcken.: "Ista Herodotum adiecisse caeteris opinor, ut commodam hoc in loco sibi pararet occasionem gentes recensendi Libycas: nam libenter ille narrationibus interiectis sic passim ab instituto sermone digreditur, ut lectorem semper iucunda varietate teneat et oblectet, ποικίλην έβουλήθη ποιήσαι την γραφην, Ομήρου ζηλωτης γενόμενος, ut scribit Dionysius Halic. in Ep. ad Pompei. p. 208, hac etiam in parte Thucydidi Herodotum praeferens; et fatetur ipsemet Herodotus, quaesivisse se digressiones, lectoribus velut άναπαύσεις; IV, 30 προσθήκας δή μοι ο λόγος έξ άρχῆς ἐδίζητο [ubi tu vid. nott. coll. ad I, 23]. " Valckenario adstipulatur Dahlmann. Herod. p. 165. Mihi hoc loco potius quaerendum videbatur, unde hanc ipsam acquisierit pater historiae Libycarum gentium cognitionem, praesertim cum vel nostra actate haud deessent, qui Herodotum in tota hac Libvae descriptione, quae inde a cap. 168 usque ad cap. 199 fin. instituitur, mirum in modum confudisse dicerent vera ac falsa sive fabulosa, Indica atque Libyca; conf. Schwanbeck: De Megasthene pag. 3 seq. A quibus ita dissentio, ut Herodotum, quan-tum quidem id fieri potuerit, accuratissime de Libycis rebus ea retulisse credam, quae vel ipse vidit vel ab iis, quae vidissent, tradita accepit. Atque de interiori Africa deδη έθνεα πολλά και παντοϊά έστι· και τὰ μὲν αὐτῶν όλίγα βασιλέος ην ὑπήκοα, τὰ δὲ πλέω ἐφρόντιζε ⊿αρείου οὐδέν.

Οἰκέουσι δὲ κατὰ τάδε Λίβυες. 'Απ' Λιγύπτου ἀφξάμε- 168

que gentibus eam incolentibus quae refert, ea in Aegypto ab Ammoniis, Nasamonibus, aliis Libycis, mercaturae causa illuc delatis (quos ipsos aliquoties citat testes atque auctores) edoctum fuisse scribit Heeren. Ideen II, 1. pag. 195. 208. Cum vero Noster tam accurate disputet de septentrionali Libyae ora gentibusque eius singulis (iis tantum exceptis, quae maxime occidentem versus habitarint), nec minori cura ac diligentia interioris tractus gentes recenseat, equidem haud scio an Mannerto (X, 2. p. 167) atque Heysio sit adstipulandum, quibus vix dubium videtur, quin Libycae orae aliquam certe partem Noster ipse viserit. Qui, quae Heysii est suspicio, Cyrenen navi ex Aegypto advectus ac per aliquod tempus ibi commoratus inde in vicinas Libyae regiones excurrisse sumi potest. Carthaginem num adierit, perquam dubium; ut qui, quod iure mireris, nullo loco Carthaginiensis ditionis commemoret fines nec omnino ullam in hoc Libycarum gentium recensu faciat Carthaginiensium mentionem, quorum imperium Herodoti certe aetate orientem versus nondum ad Cyrenaicam usque ditionem extensum fuisse videtur. Nec magis probabile est, gentes a Carthagine occidentem versus habitantes Herodotum adiisse. Tu vid. de his disputantem Heyse l. l. p. 115-118 coll. Rennel. p. 670. Inquisivit quoque in fontes, e quibus quae de Libyae gentibus Noster tradit, fluxerint, Wheeler: The geography of Herodotus p. 562 seq. Qui dubitari vix posse putat, quin Herodotus ex Aegypto profectus maritimo itinere, navi igitur vectus mercatoria, Cyrenen adierit ibique aliquantum temporis commoratus sit adeoque etiam gentes quasdam vicinas inde inviserit, de reliquis, ad quas sane non pervenit, sciscitans ex iis, qui Cyrenen venerant, aut ex Cyrenaeis in has regiones pro-

fectis atque ab ipsis Carthaginiensibus, quibuscum in Cyrenaica urbe convenit. Namque ad ipsam Carthaginem Nostrum pervenisse merito negat Wheeler; atque idem dudum negaverat Manso in ea dissertatione, quae inscribitur: ,, Ueber das Stillschweigen Herodots in Absicht auf Rom und Carthago", in: Neue Bibliothek d. schön. Wissenschaft. Vol. LIII. fasc. II. p. 196 seqq., inprimis p. 203-206, qui Herodotum de Carthagine in hac Libyae descriptione tacere maluisse existimat. quam minus certa et accurata proferre, cum neque ipse illuc pervenire neque certiora accipere potuerit a Carthaginiensibus sedulo, quae ad se ipsos et ad ipsorum res spectarent, celantibus. Ac sane Carthaginienses narrationis testes Noster affert IV, 43. 195. 196. VII, 167. Ipsius urbis Carthaginiensium nullum in Herodoti libris vestigium: qui num e libris quoque Poenorum nonnulla sumpserit in hac Libyae gentium recensione, ut probabile videtur Hamakero in Miscell. Phoenice. p. 268, mihi admodum fit dubium. Id vero mihi quoque haud dubium videtur, quin Herodotus ipse Cyrenen adierit ac regiones proxime sitas satisque diu ibi remanserit, ut singula, quae tradidit, accurate cognoscere posset: qua in sententia me confirmat iudicium a Barthio, qui ipse has regiones perlustravit, de Herodoti descriptione pluribus locis factum; vid. Wanderungen durch die Küstenländer u. s. w. I. p. 299. 364 seq. 423. 467 seq.

τὰ δὲ πλέω ἐφρόντιζε οὐδέν] i. e. pleraeque (Libyum gentes) nullam Darii rationem habebant. Conf. infra cap. 197 init. et de locutione cap. 198 coll. III, 97. 151.

# CAP. CLXVIII.

'Απ' Αλγύπτου ἀρξάμενοι] Nimirum a Nili ostio Canobico, ut scribit

νοι πρῶτοι 'Αδυρμαχίδαι Λιβύων κατοίκηνται, οι νόμοισι μὲν τὰ πλέω Αἰγυπτίοισι χρέωνται, ἐσθῆτα δὲ φορέουσι οι ην περ οι ἄλλοι Λίβυες. αι δὲ γυναίκες αὐτῶν ψέλιον περὶ ἐκατέρη τῶν κνημέων φορέουσι χάλκεον τὰς κεφαλὰς δὲ κομέουσαι τοὺς φθείρας ἐπεὰν λάβωσι τοὺς ἑωυτῆς, ἐκάστη ἀντιδάκνει καὶ οῦτω ῥίπτει. οὖτοι δὲ μοῦνοι Λιβύων τοῦτο ἐργάζονται, καὶ τῷ βασιλέι μοῦνοι τὰς παρθένους μελλούσας συνοικέειν ἐπιδεικνύουσι ἡ δὲ ἄν τῷ βασιλέι ἀρεστὴ γένηται, ὑπὸ τούτου διαπαρθενεύεται. παρήκουσι δὲ οὖτοι οι' Αδυρμαχίδαι ἀπ'

Scylax §. 106. p. 44 Huds. s. p. 306 Gail., vel potius a sinu Plinthinete, ubi Herodotus Aegypti fines constituit II, 6; a quo primi commemorantur Adyrmachidae, quos eosdem norunt Plinius H. N. V, 6. §. 39 atque Silius Italicus III, 278 seqq. IX, 223 seq., uterque citatus ab Schlicht-horst. l.l. pag. 119, qui quod in Pto-lemaeo exstat Αδυρμαχίτας, id in 'Αδυρμαχίδας commutatum vult, probante Larchero in Tab. geogr., gentemque in Libyae tractibus interioribus a Ptolemaeo memoratam sedes mutasse arbitratur a mari repulsam Graecis colonis advenientibus. Conf. Rennel. l. l. pag. 652, Mannert, X, 2. p. 20 coll. nott. ad Herod. IV, 191. Verba: ἀπ' Αἰ-γύπτου ἀφξάμενοι a Dindorf. et Dietschio a sequentibus (πρώτοι 'Αδυρμαχίδαι κ. τ. λ.) interpunctione disiuncta adduntur antecedentibus verbis: οίκεουσι δε κατά τάδε .1ίβυες; quos sequi nolui, cum verba in fine huius capitis posita: παοή-κουσι δε ούτοι οί Αδυομαχίδαι απ Αλγύπτου μέχοι λιμένος κ. τ. λ. αθque atque Scylacis l. l. verba refragari videantur: ἄρχεται ἡ Λιβυη άπο του Κανωπικού στόματος του Νείλου ' Αδυομαχίδαι ' έθνος Λιβύων κ. τ. λ. — κατοίκηνται intactum reliqui cum Dietschio aliisque editoribus; Dindorf. edidit xatorπέαται itemque mox χοέονται, libris scriptis invitis. Ad verba οίην πεο οί άλλοι Λίβυες conferri poterit Hartung: Lehre d. griech Part. I. p. 341 ob vim vocis πεο, quam exprimi vult: ganz dieselben wie. Conf. etiam infra cap. 186.

ψέλιον] Significantur armillae, torques. Conf. Pierson. ad Moer. p. 420 seq. et nott. ad Herodot. III, 20.— Eundem vero morem adhuc interfeminas regni Angolae valere, e recentiorum peregrinatorum itinerariis enotavit Larcher. — In proxime sequentibus pro πομώσαι, quod retinuit Dietsch., dedi πομ έσυ σαι cum Dindorf. (Commentat. p. XXX) et Bredov. pag. 389.

τοὺς φθεῖρας ἐὰν λάβωσι κ. τ. λ.] Conf. cap. 109 ibique nott. Mox omnes libri δίπτει. Vid. nott. ad cap. 94. Ad ἀντιδάπνει — δίπτει supplendum τους φθείρας: una quacque mulier pediculum captum vicissim mordet atque tum proiicit. — Verbum διαπαρθενεύεται hoc ex loco citat Pollux III, 42. Simplex παρθενεύεσθαι invenitur supra Herod. III, 124. Ad ipsum argumentum quod attinet, Italus interpres simile institutum in insula Teneriffa commemorat itemque ius illud, quod medio aevo valuisse dicunt, droit de cuis-sage, vel potius droit de culage, ius primae noctis; de quo quid statuendum sit, nunc optime edocuit Mittermaier: Grundsätze d. gemeinen deutschen Privatrechts 1ste Abth. §. 77. p. 213 seq. ed. quartae. Idem, quod apud Adyrmachidas obtinere scribit Herodotus, apud rudiores quasdam Brasiliae gentes atque apud Caraibas inveniri testatur Martius: Von dem Rechtszustande der Ureinwohner Brasil. (Monach. 1832) pag. 61 seq. Alium morem non minus turpem Her. refert infra cap. 172.

Αἰγύπτου μέχοι λιμένος, τῷ οὖνομα Πλυνός ἐστι. Τούτων δὲ 169 - ἔχονται Γιλιγάμμαι, νεμόμενοι τὴν πρὸς ἐσπέρην χώρην μέχρι Αφροδισιάδος νήσου. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τούτου χώρῷ ἢ τε Πλατέα νῆσος ἐπικέεται, τὴν ἔκτισαν Κυρηναίοι, καὶ ἐν τῷ ἡπείρῷ Μενελάτος λιμήν ἐστι καὶ Ἦχιρις, τὴν οἱ Κυρηναίοι οἰκεον καὶ τὸ

τῷ οὖνομα Πλυνός ἐστι] Olim Πλεῦνος. Πλυνοί portus apud Scylac. §. 108. pag. 45 Huds. s. p. 308 Gail. λεμήν Πλυνός apud Strabon. XVII. p. 838. At Πλυνόν Libyae urbem memorat Lycophr. Alex. 149, ubi conf. Tzetz. Schlichthorstio p. 120 idem videtur esse portus, qui Panormi nomine obvenit. Mannert. X. p. 20 hîc de convalli arenosa Catabathmi cogitandum censet. Alii portum fuisse censent prope hodiernum Ras Halem, quod inter Catabathmum magnum et parvum situm esse invenio.

#### CAP. CLXIX.

Γιλιγάμμαι] Fluctuant libri scripti in hac voce. Apud Stephan. Byz. s. v. Γιλιγάμαι gens Libyae ex Herodoto citatur, quam Marmaricae orae et Cyrenaicae partem tenuisse statuunt. Cf. Schlichthorst. pag. 120 seq., Rennel. p. 652.

Aphrodisias insula commemoratur a Stephano Byzantino s. v. Αφροδισιάς νησος Λιβύης πρός τη Κυοήνη, a Scylace (§. 108. p. 45 Huds. s. p. 309 Gail.) νησος υφορμος; accuratius in Stadiasmo Maris Magni §. 49 (Mueller. Geogr. Graecc. minn. I. p. 445): αναμέσον τοῦ Ζεφυρίου καὶ τής χέοσιος, ἀπέχων σταδίους ι΄ ἔστιν δομος 'Αφοροισιὰς καλούμε-νος: ἔστι δ' ἐπ' αὐτῷ Γερὸν 'Αφροδίτης. Itaque non longe a Derna occidentem versus abfuisse videtur Aphrodisias eo fere terrae continentis loco, cui nune nomen Al Hyera, ut recte indicatur in mappa geographica, quae Muelleri Geogr. Gr. minn. edit. Vol. I. addita est nr. XIX. Tu conf etiam Rennel. l. l., Mannert. X, 2. p. 80, Thrige l. l. p. - De Platea conf. nott. ad cap. 151.

Μενελάϊος λιμήν] Inter Cyrenen

atque Aegyptum hic portus situs a Menelao, qui ex Aegypto fugiens (cf. Herod. II, 119 et Fuchs: Troicc. fabb. quaest. p. 176) in Libyam appulit, ad Ardaniam regionem supra Paraetonium (i. e. ad occasum Paraetonii) teste Strabon. I. pag. 40 s. 68 A. coll. XVII. pag. 838 s. 1195 C. Scylac. §. 108. p. 45 Huds. s. p. 308 Gail., nomen accepisse fertur. Vid. Cornel. Nep. Agesil. 17. Mannert. X. pag. 86. 87. Non longe ab insula Platea remotum fuisse Menelai portum utique credibile est: inde in huius vicinia fuisse suspicatur Della Cella: Viaggio da Tripoli etc. p. 176 prope promontorium Rezat quod vocatur. Alii cogitant de eo loco, cui nunc nomen Maroa Tebruk, ubi prope Antipyrgum antiquitus fuit statio navium, paulo longius orientem versus remota ab ea ora, ad quam Platea sita est. Tu vid. mappam geographic. XIX ad Geograph. Graecc. minorr. ed. Mueller. T. I. De Aziri conf. cap. 157 ibique citatum Pacho (coll. quoque p. 87), qui fines silphii accuratissime ab Herodoto indicari se ipsum observasse testatur, cum eo nimirum loco laserpitium derias (quam plantam pro veterum silphio habet) crescere incipiat.

nal τὸ σίλφιον ἄρχεται ἀπὸ τούτου] Cum his et seqq. verbis prorsus congruunt Scylacis verba l. l. longiora quam quae integra adscribantur. Theophrasto auctore, quem sequitur fere Plinius H. N. V, 5, per quattuor mille stadia Libyam occupat silphium, largissime proveniens circa Syrtes et Euesperidas. Alii ad deserta loca illud ablegant. Plura Thrige in Hist. Cyren. p. 239 seq. (coll. Gail. ad Scylac. l. l. pag. 509), qui idem in copiosa illa, quam de silphio exhibuit, disputatione §. 57. p. 231—248 locos veterum potiores

σίλφιου ἄρχεται ἀπὸ τούτου. παρήκει δε ἀπὸ Πλατέης νήσου

de silphio collegit itemque recentiorum de eo disquisitiones accurate indicavit, p. 231. not. 98. Ac praecipue consulendus Theophrast. Hist. Plant. VI, 3. Dioscorid. III, 94. 95. Plin. H. N. XIX (3), 1. XXII, 23; inter recentiores praeter doctissi-mos Theophrasti interpretes, Bodaeum ac Sprengelium, cf. potissimum Salmas. ad Solin. p. 249-270. 720 seqq. 899. De homon. h.i. pag. 144, Belley. Mem. de l'Acad. d. Inscr. XXXVI. p. 18 seqq., et qui postes haec tractavit Boettiger. in: Wegweiser z. Abendseit. 1828. nr. 91. 94. 96, Isis 1829. p. 318-324 incl. (Vid. Boettiger: Kleine Schriftt. v. Sillig. III. p. 431 seqq.). Ac nuper admodum de veterum silphio accurate disputavit, omnibus veterum locis adhibitis, Antonin. Mace: "Les voyageurs modernes dans la Cyrénaique et le Silphium des anciens" in: Revue archéologique XIV Ann. p. 143 seqq. Silphium enim sive laserpitium (nam laser, auctore Plinio, vocatur succus) Cyrenaicae regioni proprium fere fuit, iure inde habitum inter praecipua dona, quibus illam regionem natura beavit. Ipsa planta vel potius succus inde paratus ipsaque radix in re medica aeque atque culinaria (ubi condimentis pretiosissimis accensebatur) adhibebatur, multaque eius per totam fere antiquitatem fama, ut dici vix possit, quantopere inde Cyrenacorum opes e silphii mercatura potissimum provenientes fuerint auctae, quantumque incrementum hoc omnino Cyrenaeorum rebus attulerit, qui inde vel in numis plantae, cui omnia fere debebant, effigiem exhibuerunt: qua de re vid. Eckhel. Doctr. Num. IV. p. 119, Mionnet. Descript. d. Med. VI. p. 373 seq. Accedit vas in Etruria repertum Parisiosque delatum, quod praeter alia, quae continet, exhibet regem, addita inscriptione APKE SIAAS. aliosque circa hunc viros, quorum uni additum legitur Σ.11ΦΟΜΑ- $\Psi O \Sigma$ , i. e. σιλφομάψος s. σιλφιομάψος, i. e. is qui silphium colligit,

ut interpretatur dux celeberrimus de Luynes in: Annali dell' institut. di corrispond. archeolog. V. p. 59; malim equidem intelligere eum, qui silphium subigit et praeparat. Inde Cyrenseorum silphium in proverbium abiit; quis enim non novit Βάττου σίλφιον, de quo plura Thrige l. l. pag. 243, et cf. alii, qui laudantur in Corpor. Paroemiograph. Graecc. Gottingensi I. p. 386 ad ipsa Graeci paroemiographi verba haec (Append. I, 50) Barrov oilφιον επί του μεγάλων και πολυτελών οι γάο Κυρηναίοι το σελφιον μέγα τι και έξαίρετον έχοντες έδοσαν Βάττω και ούκ έξην άλλω κεκτήσθαι, έχαραττον δε και έπι μεν τοῦ ένὸς μέρους τοῦ νομίσματος τὸν 'Αμμωνα, έπι δε του ετέρου το σίλφιον, ώς μέγα το δε σίλφιον βόται όν έστι θεραπευτικόν, ήδύοσμον και πολύτιμον. Quo magis mireris (sive gentium aliarum in Cyrenes ditionem invasionibus ac depopulationibus sive publicanorum avaritia, sive alia qua causa hoc factum esse existimes), iam Romanorum aetate tantam silphii fuisse raritatem tamque enorme eius inde pretium, ut Plinius H. N. XXII, 48 diceret exstinctum silphium Cyrensicum, ipseque Salmasius (Exercitt. Plinn. pag. 921) illud iam pridem in rerum natura desiisse pronuntiaret, quippe cuius totam historiam nunc ignoremus. Quo difficilius erit statuere, qualis proprie fuerit planta, cum ne hoc quidem liqueat, etiamnum in hisce regionibus inveniatur silphium vetus nec ne. Pro Asa foetida silphium haud pauci olim perperam habuere; quibus, quod miror, accessit Mannert. X, 2. pag. 61, quem post alios meliora edocere potest Thrige l. l. pag. 248, qui ipse in re perquam dubia necdum satis virorum doctorum ac peregrinatorum studiis illustrata certam de silphio pronuntiare sententiam vix ausus est Qui recentiori aetate has regiones invisit Della Cella (vid. eius Itiner. cap. X. pag. 92, Ritter, Erdk. I. p. 945), prope locum Spage, trium hoμέχρι τοῦ στόματος τῆς Σύρτιος τὸ σίλφιον. νόμοισι δὲ χρέ-

rarum spatio a vetere Cyrene remotum invenit herbae cuiusdam semen (nam florem non vidit, quia defloruerat), quam pro veterum silphio habet, cui nomen Thapsia silphium, quae est varietas Thapsiae garganicae Linn. Nos vocaremus: ein Doldengewächs. Adstipulatur C. Sprengel. in Commentt. ad Theophrast. version. II. p. 227 merito conquerens, quod de huius plantae tam celebratae natura nondum accuratius quaesitum sit. Qui postea Cyrenaicam regionem perlustravit Pacho, et ipse silphium a se repertum esse ait iis ipsis in locis, quae huic plantae assignantur ab Herodoto ac Scylace. Plantam umbellatam esse affirmat, ab Arabibus vocatam derias, unde ipse nomen invenit laserpitium derias. Vid. Voyage dans la Marmarique et Cyren. chap. XVIII. pag. 247 seqq. et potissimum pag. 250, ubi plantam a se repertam accuratissime describit. Quibuscum conveniunt, quae Barth. (Wanderungen etc. I. p. 410. 468. 469. 497) observavit, plantam hanc appellans Drias, cuius forma congruat cum ea forma silphii, quam veteres numi exhibent, cuiusque vires et effectus non different ab iis, quae silphio propria esse scribit Theophrastus l. l. Idem testatus est Iames Hamilton: Wanderings in North Africa pag. 27 seq. Ac fratribus Beechey, in idem inquirentibus (cf. Itiner. cap. 15. p. 409 - 420 et confer. quoque Mich. Russell: History and present condition of the Barbary States. Edinburgh. 1835. p. 446 seq.) silphium esse videtur planta dauco similis, illis in regionibus adhuc frequens et specie sua maxime accedens ad eam silphii formam, quae in veterum numis compareat, tres pedes alta et camelis, qui ea vescantur, nociva. Quod idem invenit Hamilton l. l., qui has regiones cum permearet, hac planta sic obtecta vidit omnia, ut vel camelorum magistri omnem darent operam, ne cameli hac planta ipsis mortifera vescerentur. Atque iisdem fratribus

Beechey monentibus haec planta a centurione quodam Anglo Smyth nunc in Angliam translata optimeque servata in regione Devonshire floret; ut sane spes affulgeat, fore, ut tandem accuratius de hac planta eiusque natura edoceamur. In horto botanico urbis Gratianopolis (Grenoble nunc vocatur) Thapsiam garganicam, quam a compluribus viris doctis pro silphio veterum haberi supra diximus, conspici optime florentem, seminibus e ditione Algerica huc transmissis praefecto illius horti, Verlot, qui his colendis eximiam operam impenderit, nuper scripsit Anton. Macé l. supra l. pag. 235 seqq.; sed idem (cf. p. 227-237) hanc plantam pro silphio veterum haberi posse negavit: quod num recte fecerit, rerum botanicarum periti viri diiudicent. Ipse Macé, reiectis variis virorum doctorum sententiis de veterum silphio, postmodo in eam opinionem incidit, ut eam plantam, cui nunc nomen Laserpitium siler, quae planta adhuc per quosdam Galliae meridionalis tractus reperitur ad ipsas Alpium radices, in locis praecipitibus, ubi vel e rupium fissuris prodit, pro veterum silphio haberi velit; vid. pag. 341 seqq. Quam opinionem licet omnibus argumentis conquisitis probabilem reddere contendat vir doctus, mihi tamen haud per-suasit, qui hanc plantam, alia ut omittam, vel propter folia sparsa, quae in veterum silphio, quale adhuc nobis numi exhibent, opposita sunt, bîc respici posse minime credam.

μέχοι τοῦ στόματος τῆς Σύοτιος] Unam modo Syrtim Herodoto innotuisse eamque minorem (qui sinus nunc vocatur Cabes) pronuntiat Niebuhr: Vermischte Schrift. I. pag. 147. 148, coll. L. Marco ad Plin. H. N. V, 4. p. 163. Sed hoc loco si minorem intelligere velis Syrtim, accurată orae huis notitiă Nostrum caruisse statuas necesse erit. Quare plerosque video merito hic maiorem intellexisse Syrtim: idque etiam cum

170 ωνται οὖτοι παραπλησίοισι τοισι έτέροισι. Γιλιγαμμέων δὲ ἔχονται τὸ πρὸς έσπέρης ᾿Ασβύσται. οὖτοι τὸ ὑπὲρ Κυρήνης οἰκέουσι, ἐπὶ θάλασσαν δὲ οὐ κατήκουσι ᾿Ασβύσται τὸ γὰρ παρὰ θάλασσαν Κυρηναῖοι νέμονται. τεθριπποβάται δὲ οὐκ ῆκιστα, ἀλλὰ μάλιστα Λιβύων εἰσί. νόμους δὲ τοὺς πλεῦνας 171 μιμέεσθαι ἐπιτηδεύουσι τοὺς Κυρηναίων. ᾿Ασβυστέων δὲ ἔχον-357

Scylacis verbis convenit, qui (§. 108) commemorata Platea insula sic pergit: έντευθεν άρχεται τὸ σίλφιον φύεσθαι γύης · παρήκει δε από Χεροονήσου δια της μεσογαίας μέχοι Εσπερίδων (i. e. usque ad Syrtim maiorem), παρά γην έγγυς στάδια α φ΄ μάλιστα. Pertinet huc quoque Strabonis locus XVII. p. 839: έστι δ' ή τὸ σίλφιον φέρουσα (γη) στενή καί παραμήπης και παράξηρος, μήπος μεν ως έπι τας άνατολας ζόντι όσον σταδίων χιλίων, πλάτος δὲ τριακοσίων η μικοφ πλειόνων τό γε γνώριμον. Neque aliis locis Nostri (IV, 173. II, 32. 150) de minori Syrti cogitari posse credam; maiorem igitur unam Herodotus novisse videtur: de qua vid. Barth l. l. pag. 364 seqq. Nunc vocatur sinus Sidra s. Sydra.

# CAP. CLXX.

'Ασβύσται] In hoc quoque vocabulo admodum variant scripti libri; nonnulli Ασύνται, alii Ασβύται, quod recepit Dietsch: in Florentino incertum, num 'Ασβύται scriptum sit an 'Ασύνται. Quod equidem dedi 'Ασβύσται, ex Aldina fluxit et Sancrofti libro confirmatur atque a Stephano Byzantino, qui haec habet: 'Ασβύστα, πόλις Λιβύης καὶ ὁ πολίτης Ασβύστης, atque Callimachi versum (οξη τε Τοίτωνος έφ' υδασιν 'Ασβύσταο) addit: unde Meineke p. 130 urbis quoque nomen fuisse Ασβύσται coniicit; codemque ctiam retulerim mentionem Διὸς ᾿Ασβυσταο, quae apud Nonnum fit Dionys. XIII, 370. Eadem gens quoque commemoratur a Strabone II. p. 131. Lycophr. Alexandr. 895. Dionys. Perieg. 211 (ubi cf. Eustath.), Plin. H. H. V, 5, neque alia videtur esse ea, quam commemoravit Hesy-

chius: 'Αβυσταίοι' Λιβύων έθνος. Conf. etiam Schlichthorst. 1. 1. p. 129 seq., Thrige l. l. pag. 148. Tenebat gens loca interiora a Cyrene meridiem versus et a Giligammis ab occasu. Hoc enim e seqq. verbis patet: ούτοι τὸ ὑπὲο Κυρήνης οίκέουσι (ubi cum recentt. edd. revocavimus to pro tot, quod utrumque in compluribus codd. non exstat), quibus supra Cyrenen habitare neque mare attingere dicuntur, si quidem maris oram tenent Cyrenaei. Inde recte hoc loco usus est Hug (Zeitschrift f. Freiburg. etc. VII. p. 123) ad demonstrandam diversam vim praepositionis ἐπὶ et παρὰ in verbis έπι θάλασσαν (zum Meere hin) et παρά θάλασσαν (am Meere hin). Et vid. mox cap. 171. 175.

τεθριπποβάται] i.e. quadrigis maxime utuntur iisque regundis inter Libyae gentes excellunt. Cf. cap. 183. 193. Ac satis constat multisque veterum scriptorum probatur testimoniis, veterem Cyrenen equis tum ad bella tum ad certamina ludosque publicos adhibitis maxime inclaruisse. Hinc pradicatur εῶππος, [ππόβοτος, aliisque eodem
spectantibus ornatur cognominibus; de quibus plura Boeckh, ad Pind. Pyth. IV. p. 268, Thrige 1. 1. p. 228. 271 seqq. coll. Mannert. X, 2. p. 58. Quin ipsis in numis Cyrenseis sunt quadrigae, teste Eckhel. D. N. Tom. IV. p. 120 seq., et hodieque robore insignes equos in his regionibus ali docemur. Conf. Pach. Voyage dans la Marmar. etc. pag. 241. Quae qui respexerit, is sane non mirabitur. quod tanta cum sollertia Noster enarrat, quinam inter Libyes Cyrenes accolas arte equestri atque curuli praestent. — Ad locutionem ούκ ηπιστα, άλλὰ μάλιστα cf. II, 43.

ται τὸ πρὸς έσπέρης Αὐσχίσαι οὖτοι ὑπὲρ Βάρκης οἰκέουσι, κατήκοντες έπι θάλασσαν κατ' Εὐεσπερίδας.

#### CAP. CLXXI.

Αυσχίσαι] In Florentino libro exstat Αὐσχίσαι; Αὐσχίται έθνος Λιβύης υπέο Βάρκης habet Stephanus Byzantinus testem citans Apollodorum altero περιηγήσεως libro. Aυσχίσαι quoque habet Diodor. Sicul. III, 48, ubi conf. Wesseling. Quod vero apud eundem Stephanum ex Hecataeo citatur Αυσιγδα Libyca insula, eiusque incolae Αῦσιγδοι, inesse aliquid cognationis cum Herodoti Auschisis suspicatur Klausen. ad Hecataei fragmm. p. 132. Propius ad Herodotum pertinet, quod apud Nonnum Dionys. XIII, 376 invenitur Αύσχίσαι, ut Graefe edidit pro male vulgato Αυσχήται. Huius gentis munimenta quaedam vel potius rudera eorum se invenisse putat Barth. Wanderungen etc. I. p. 354.

κατ' Εὐεσπερίδας] i. e. pertinen-bon. XIV. p. 647 B. s. 957 D. XVII. p. 836 D. s. 1193 C. Add. Herod. IV, 198 (ubi Εθεσπερίται omnes libri) et IV, 204 (ubi ές Εὐεσπερίδας, ut h. l.). Alia dabit Mueller Geograph. Gr. minn. I. pag. 448. Nec minus obvium Hesperiae nomen atque Hesperis. Cf. Stephan. Byzant. s. v. Έσπερίς, πόλις Λιβύης ή νῦν Βε-ρενίκη, ὁ πολίτης Έσπερίτης, et Εὐεσπερίδες, πόλις Λιβνης και ένι-κῶς λεγομένη· λέγεται και χωρίς τοῦ ευ μορίου Έσπερίς· τὸ έθνι κον Ευεσπερίτης. Apud Scylacem in Peripl. §. 108 dicuntur Εσπερίδες. Add. Mel. I, 8. §. 2, ubi multa Tzschucke nott. critt. Vol. II. P. I. p. 283 nott. exegg. Vol. III. P. I. p. 209, et qui plura de his nominibus dabit Thrige 1. l. p. 138. 139. Postmodo Ptolemaeorum, opinor, aetate, vocata est Berenice, teste Plinio V, 5 init., multumque ac diu floruit incolarum frequentia atque opibus e commercio reque navali Αύσγισέων δε

acquisitis, cum portu optimo instructa esset urbs in Syrtis extimo cornu, ut Plinius ait, sita. Quin hodieque superesse dicuntur rudera priorem splendorem ambitumque testantia. Nunc ibi oppidum Benghazi sive Bernic. Conf. Schlichthorst. p. 136 seqq., Mannert. X, 2. p. 88. Adhuc regio fertur opima, frugum cuiusvis generis feracissima; quae si ullum modo acciperet cultum, Hesperidum hortos tantopere a veteribus celebratos haud scio an nostra quoque aetate referre posset. Vid. modo Ritter: Erdkunde I. p. 938 et de pristina regionis fertilitate, unde Hesperidum horti cognominati, auctore Is. Voss. ad Mel. l. l., admonentem Thrige l. l. p. 105 seq. Add. Forbiger: Handbuch d. alt. Geograph. 11. p. 827. 830. Quae quomodo ad fabulas poëtarumque car-mina, in quibus laetissimi ac pulcherrimi Hesperidum horti tantopere celebrantur, fuerint traducta nec magis disquirere vacat quam referre quaecunque de hisce commenti fuerint poëtae veteres, quum verae gentis, quae apud Herodotum commemoratur, sedes nobis potius sint indicandae. De hisce hortis conf. citatt. a Thrigio l. l. p. 106, 2, et qui nuperrime hanc fabulam tractavit, Voelcker. Myth. Geogr. I. p. 107-122 coll. Pacho: Voyage etc. p. 171; qui idem ad Berenicen sive Benghazi, ut nunc vocant, quippe locum maxime sterilem, ad quem veterum de hortis illis in Cyrenaico agro sitis descriptiones referri nequeant, Hesperidum hortos collocari posse negat, quos potius multo propius ipsam Cyrenen urbem ad Phycuntis promontorium, ubi Phoenicum portus, quaerendos esse existimat; cf. p. 173 seqq. De veterum Berenice aeque ac de recentiorum Benghazi eiusque statu ac natura disputarunt quoque Della Cella Ep. XV fin. XVI et seqq., Russell. 1. l. pag. 204 seq., Barth: Wanderungen etc. I. p. 257. 383 seqq., James Hamilton: Wanderings in North Africa pag. 5 seqq.

κατὰ μέσον τῆς χώρης οἰκέουσι Βάκαλες, ὀλίγον ἔθνος, κατήκοντες ἐπὶ θάλασσαν κατὰ Ταύχειρα πόλιν τῆς Βαρκαίης νόμοισι δὲ τοῖσι αὐτοῖσι χρέωνται, τοῖσι καὶ οἱ ὑπὲρ Κυρήνης. 172 Αὐσχισέων δὲ τούτων τὸ πρὸς ἐσπέρης ἔχονται Νασαμῶνες, ἔθνος ἐὸν πολλὸν, οῖ τὸ θέρος καταλείποντες ἐπὶ τῆ θαλάσση τὰ πρόβατα ἀναβαίνουσι ἐς Αὕγιλα χῶρον, ὀπωριεύντες τοὺς

Bάκαλες] Vulgo Κάβαλες, idque etiam in Nonni Dionys. XIII, 375 revocavit Graefe, cum vulgo legeretur Baxales, quod ut in Nonno retinendum, ita in Herodoto quoque e Florentino alteroque libro scripto revocandum censui cum Dietschio et viro docto in Philological Museum I. p. 633. Banales quoque e Callimachi Cyrenensis deperdito opere attulit Grammaticus in Bekkeri Anecdd. III. p. 1174. Quae sequitur urbs Ταύχειρα, ea Τεύχει-ρα apud Diodor. Sicul. XVIII, 20 et alios quosdam vocatur, de qua diversitate admounit Thrige 1. 1. pag. 237; reliqui cum Herodoto conveniunt, vid. Forbiger l. l. II. p. 830 et add. Lycophron. Alex. 877 ibique Bachmann. p. 190, Mueller: Geogr. Gr. minn. I. p. 448. Ptolemaeorum aevo vocata est urbs Arsinoë, et postea in Cleopatrae gratiam Cleopatris; nunc appellari di-cunt Terkera, Trocare, Trochera, ipsasque reliquias se invenisse testatur Della Cella. Conf. Thrige l. l. pag. 138, Schlichthorst. p. 135 seq. Pacho urbis veteris rudera invenit prope locum, quem appellat Tokrah, decem horarum itinere remotum a Ptolemaide. Vid. Voyage etc. p. 183 seq. — Ad verba τοίσι καὶ cf. infra cap. 172 παραπλησίω τω καὶ Μασσαγέται. Plura Struve l. l. I. p. 24. (Opusce. II. p. 288.)

# CAP. CLXXII.

Nασαμῶνες] Monuimus de hac gente Syrtis maioris accola et introrsus multum porrecta ad II, 32. Add. Plin. H. N. V, 5. Strab. II. p. 131. XVII. p. 836. Scylax §. 109, alii, quos excitavit Forbiger l. l. II. p. 821 seq. Namque Augila (cf. nott. ad cap. 182) quoque ad eam pertinuisse credam gentem, quae tum praedando naves tempestatum vi ad hanc oram delatas tum mercatura instituta opes satis amplas sibi pararat, mox vero Carthaginiensium rebus auctis diminuta ab Augus'o et postea quoque a Diocletiano e mari repulsa est in loca interiora Libyae ac deserta. Praetar Eustath. ad Dionys. Perieg. 209 conf. Schlichthorst. pag. 131, Mannert. X, 2. pag. 179 seq., Thrige l. l. pag. 150, Pacho: Voyage etc. pag. 271. — Pro τουτέων cum recent. edd. dedi τούτων.

οϊ τὸ θέρος καταλείποντες] Τιαdit Scylax in Peripl. §. 109. p. 47 Huds. s. p. 311 Gail., Nasamones Syrtis magna litora accolere usque ad intimum recessum, hisque proximos esse Macas (cf. Herod. IV, 175), qui ad Syrtim hiemem peragentes greges ad mare contineant, aestate vero, deficientibus aquis, illas secum in interiores tractus abigant. E quibus Herodoteum locum ita corrigi vult Is. Voss., ut ante τὸ θέρος inseratur μετά, unde sensus exsistat hic:,,qui praeterlapsa aestate (quam sc. in mediterraneis agant locis) ingruenteque autumno pecora ad oram abigant; quo vero autumni tempore palmulae maturuerint, rursum ad mediterranea loca revertant palmulasque decerpant hiememque ibi transigant." Nec tamen iusta mi-hi videtur subesse e causa quid-quam in Herodoto mutandi. De ovium proventu egregio per hosce tractus conf. nott. ad cap. 155; de palmulis vid. nott. ad I, 193 et de voce αμφιλαφής nott. ad III, 114.

— De futuri forma οπωριεύντε; (fruges autumnales collecturi) similia ex Herodoto congessit Bredov. p. 378. Eadem forma infra cap. 182.

φοίνικας οί δε πολλοί και άμφιλαφέες πεφύκασι, πάντες εύντες καρποφόροι. τοὺς δε άττελέβους έπεὰν θηρεύσωσι, αὐήναντες πρὸς τὸν ῆλιον καταλέουσι, και ἔπειτα ἐπὶ γάλα ἐπι-.
πάσσοντες πίνουσι. γυναίκας δε νομίζοντες πολλας ἔχειν ἕκαστος ἐπίκοινον αὐτέων τὴν μίζιν ποιεῦνται, τρόπω παραπλη-

άττελέβους] Tres libri άττελάβους itemque Eustath. ad Dionys. Perieg. 210, qui addit: είδος δὲ ἀκρίδος ὁ άττέλαβος. Locustas quasdam pennarum expertes ita vocari auctor est Plinius H. N. XXIX (4), 29. §. 13. Arriano Ind. 29 haec Herodoti verba obversata esse observat Wesseling. Ibi nimirum commemorantur Indorum Ίχθνοφάγοι, qui pisces comedunt vel crudos vel — τοὺς μέζονάς τε καὶ σκληροτέρους ὑπὸ ἡλίφ αὐαίνοντες, εὐτ' ἄν ἀφαυανθῶσι, καταλοῦντες ἄλευρα ἀπ' αὐτῶν ποιέονται και άρτους. οι δε μάζας έκ τούτων των άλεύρων πέσσουσι. Quae certe similem quendam aliarum gentium morem declarant. Herodoti autem sententia haec est: Nasamones locustas ad solem siccatas in pulverem comminuere eamque massam lacti iniectam bibere. Locustas in his regionibus adhuc copiosissimas reperiri in ipsius terrae atque incolarum detrimentum affirmat Barth: Wanderungen etc. I. p. 355. γυναίκας δε νομίζοντες κ. τ. λ.] Haud scio an huc faciant Melae verba I, 8, 38 de Cyrenaicae Nomadibus: ,,singulis aliquot simul coniuges et plures ob id liberi agnatique sunt, nusquam pauci." Ad verbum voutsovres conf. I, 130. 202.

έπίκοινον αὐτέων τὴν μίξιν ποιεῦνται] i. e. promiscue cum quibuslibet coēunt. Eadem de Agathyrsis traduntur cap. 104, de Ausenibus cap. 180 coll. cap. 176, ubi vid. nott. Quare hoc loco ista verba aliena maleque textui intrusa statuit Valcken., quem secutus Borheckius e textu eiecit illa, uncis inclusit, ut suspecta, Reizius. At agnoscunt omnes codd. itemque Eustath. ad Dionys. l. l. et Mela I, 8, 55, Herodotea ante oculos habens, ubi scribit: "Nulli certa uxor est, ex his, qui tam confuso parentum coitu passim incer-

tique nascuntur, quos pro suis colant, formae similitudine agnoscunt;" et paulo post Augilae mentione facta: "feminis eorum solenne est, nocte qua nubunt, omnium stupro patere, qui cum munere advenerint; et tum cum pluribus concubuisse maximum decus; in reliquum pudicitia insignis est." Nec magis opus, in Herodoti verbis cum Coraë pro ἐπίκοινον scribere ἐπὶ ποινού, quod idem valeat atque έμ-φανώς I, 203. III, 101. Nihil enim obstare video, quo minus ternis hisce locis έπίχοινος μίξις accipiatur de promiscuo coitu, quemadmodum I, 216 de Massagetis: ταύτησι ἐπίκοινα χοέωνται, i. e. in commune, promiscue feminis utuntur s. coëunt (ubi conf. nott.), ad quem ipsum locum Noster hîc provocat. Consimilem Arabum ritum Strabo memorat XVI. p. 783 A. s. 1129 D., ubi: ὁ δὲ φθάσας είσιών μίγνυται, προθείς τῆς θύρας ξάβδον κ. τ. λ. De verbis παραπλησίω, τω και conf. nott. ad cap. 171. Quae sequentur verba: ἐπεάν σκίπωνα προστήσωνται, μίσγονται, explicandi causa antecedentibus, a quibus interpunctione seiungenda sunt, cum non ad Massagetas, sed ad Nasamones pertineant, adjunguntur, nulla particula addita, neque pronomine ullo ad antecedentia respiciente interposito: id quod hic illic apud Nostrum fieri neminem fugiet, qui accuratius Nostri libros perlustraverit. Vid. Struve Spec. Quaest. I. p. 22 (Opuscc. II. p. 285.). Sententia scriptoris haec est: Nasamones tum demum, quando baculum ante (scil. aedes suas) defixerint, coire (cum feminis). In verbis, quae deinceps leguntur: τῶν δὲ ὡς ἔκαστός οί μιχθη, διδοί δωρον (i. e. horum vero ut quisque cum illa coierit, is donum dat ei quodcunque secum domo affert) particulam av hoc loco

σίω, τῷ καὶ Μασσαγέται ἐπεὰν σκίπωνα προστήσωνται, μίσγονται. πρῶτον δὲ γαμέοντος Νασαμῶνος ἀνδρὸς νόμος ἐστὶ τὴν νύμφην νυκτὶ τἢ πρῶτη διὰ πάντων διεξελθεῖν τῶν δαιτυμόνων μισγομένην τῶν δὲ ὡς ἔκαστός οἱ μιχθἢ, διδοί δῶρον, τὸ αν ἔχη φερόμενος ἐξ οἰκου. Όρκιοισι δὲ καὶ μαντικὴ χρέωνται τοιἢδε. ὁμνύουσι μὲν τοὺς παρὰ σφίσι ἄνδρας δικαιοτάτους καὶ ἀρίστους λεγομένους γενέσθαι τούτους, τῶν τύμβων ἀπτόμενοι. Μαντεύονται δὲ ἐπὶ τῶν προγόνων φοιτέοντες τὰ 358 σήματα, καὶ κατευξάμενοι ἐπικατακοιμέωνται τὸ δ' αν ίδη ἐν τῷ ὄψι ἐνύπνιον, τούτω χρᾶται. Πίστισι δὲ τοιησίδε χρέων-

non additam coniunctivo  $\mu \iota \chi \partial \tilde{\eta}$  refero ad similes quosdam locos Nostri, qui in sententia relativa ac generali, qualem hoc quoque loco agnosco, coniunctivo non additam praebent hanc particulam: vid. cap. 46 ibique nott. et Hartung. Lehre d. Griech. Partik. II. p. 296. Aliter haec explicare videtur Kuehner in Gr. Gr. §. 808, 3, conjunctivum µıχθη referens ad particulam ώς, cui temporalem quandam significationem tribuit, quam eandem Sauppe quoque in Epist. critic p. 89 huic voculae addicit, quam reddi vult simulac. Quae si probentur, con-iunctivi voculam excipientis ratio-nem iustam vix reddere licebit. Quare malui iungere ώς ξκαστος (vid. nott. ad I, 29) atque coniunctivum referre ad sententiam relativam ac generalem, qualem sane in hoc loco inesse nemo negabit. — Ad διδο: cf. nott. ad cap. 143.

ομνύουσι μὲν τοὺς κ. τ. λ.] De structura verbi ὁμνύναι cf. Herod. IV, 68. VI, 74. Kuehner. Gr. Gr. §. 552. τούτους postpositum explicandi causa, ut IV, 44. III, 63 aliisque locis, quos affert Matth. Gr. Gr. §. 472. Ad ipsam rem pertinent Melae verba I, 8, 55: "Augilae manes tantum deos putant: per eos deierant, eos ut oracula consulunt; precatique quae volunt, ubi tumulis incubuere, pro responsis ferunt somnia." Ubi conf. Tzschucke nott. exegg. p. 233 seq. Plin. H. N. V, 8: "Augilae inferos tantum colunt." Quae verba repetit Marcianus Ca-

pella VI. §. 674 Kopp. Conf. etiam Salmas. Exercitt. Plin. pag. 292. και κατευξάμενοι έπικατακοιμέωνται] i. e. peractis, solutis precibus indormiunt. Dindorf. et Dietsch. dederunt έπικατακοιμέσεται; libri scripti, quantum novi, non addicunt. Ac notat Wesseling. ad Diod. 1, 53, in illa incubandi superstitione inveniri έγκοιμασθαι, κατακοιμάσθαι, alia, Tertullianumque excitat De anim. 57 ad haec alludentem: ,,non et Nasamonas propria oracula apud parentum sepulera mansitando captare, ut Heraclides scribit vel Nymphodorus vel Herodotus." Tu conf. Tzschucke ad Mel. I, 8, 8 pag. 233 seq. nott. exegg. Vol. III. P. I et pag. 236, ubi aliae aliarum gentium incubationes istiusmodi laudantur. In seqq. retinui rò δ' αν ίδη έν τη οψει, ubi olim ίδοιεν τῆ ὄψει, sed ὄψει mutavi in ὄυι, ut II, 141. Attigit Eustath. ad Dionys. Perieg. vs. 209.

τούτω χράται] χράται pro χρώται cum Schweigh., Gaisf. et recent. edd. dedi e librorum vetustorum consensu. Neque enim insolens videri debet istiusmodi transitus e plurali numero in singularem. Hinc quoque l'ôŋ in singulari, ubi subiecti nominativus deest, ex antecedentibus mente (ut I, 132) repetendus, ut mox ad διδοί e praegresso χρέωνται.

Πίστισι δὲ] Hanc dandae accipiendaeque fidei consuetudinem in pacto coniugali adhuc apud Algeriae incolas obtinere testatur Shaw. ται. ἐκ τῆς χειρὸς διδοῖ πιεῖν, καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς τοῦ ἐτέρου πίνει ἢν δὲ μὴ ἔχωσι ὑγρὸν μηδὲν, οί δὲ τῆς χαμᾶθεν σποδοῦ λαβόντες λείχουσι.

Νασαμώσι δε προσόμουροί είσι Ψύλλοι. οὖτοι έξαπολώ-173

Voyag. I. p. 393. — Mox e melioribus codd. dedimus χαμάθεν pro olim vulg. χαμόθεν. Cf. II, 125 ibiq. nott. et vid. Pierson. ad Moer. p. 409. Lobeck, ad Phrynich. p. 94.

### CAP. CLXXIII.

Willow De hac gente Stephanus ΒυΖ. 5. マ.: Ψύλλοι καὶ Ψυλλικός κόλπος έν τῷ Λιβυκῷ κόλπω Εκαταίος περιηγήσει Λιβύης (cf. Hecataei fragmm. p. 133 ed. Klausen) · o Ψvlλικός κόλπος μέγας καλ βαθύς, τριων ημερών πλούς περί δε Ψύλλων Ηρόδοτος τετάρτη Νασαμώσι προσόμουροί είσι Ψύλλοι. Strab. XVII. p. 838 in Libyse gentibus supra Cyrenen habitantibus recensendis scribit : πρώτοι μέν οί Νασαμώνες, έπειτα Ψύλλοι καί τινες Γαίτυλοι, έπειτα Γαράμαντες; Psyllorum mentio quoque fit XVII. p. 814. XIII. p. 588 et II. p. 131, ubi supra Cyrenen et Syrtin commemorat Ψύλλους καί Νασαμώνας καὶ τών Γαιτούλων τινάς. Et cf. quoque Suidas III. p. 709. Photius s. v. Aelian. N. A. XVI, 37. Ad Syrtin majorem inter Lotophagos ac Nasamones olim habitasse dicuntur Psylli ea in regione, quae nunc vocatur Mesurate, praedones-que feruntur illius orae famosissimi seque ac Nasamones. Cf. Schlichthorst. l. l. p. 132 seq., Rennel. p. 636. Mannert. X, 2. p. 182, Heeren: Ideen. II, 1. p. 223 seq. Ac Plinius quoque H. N. V, 4 super Garamantes (de quibus Herod. IV, 183) collocat Psyllos; unde satis liquere videtur L. Marco, eos ad promontorium Mesurata habitasse. Est vero haec Psyllorum gens per omnem fere antiquitatem famosa ob fascinandi artem, qua letiferos serpentes bene tractare ac domare sopireque valuerit. Testis est Plinius H. N. VII, 2 coll. XXV, 10. XXVIII, 3; alios excitat Ruperti ad Silium Ital. I, 411. Cuiusmodi fascinatorum vestigia vel

in sacro codice veteris testamenti reperiri volunt, cum alias quoque frequens sit illorum mentio. Unde factum, ut quicunque tales exercerent artes, ii vocarentur Psylli. Atque huc spectant Stephani Byzantini verba l. l. ούτοι λέγονται πᾶσι θηρίοις και έρπετοις δακνόμενοι άβλαβείς διατελείν, itemque verba Strabonis XVII. p. 814: ένιοι δ' ώσπερ τους Ψύλλους φασί τους πρός τη Κυρήνη φυσικήν τινα αντιπάθειαν έχειν πρὸς τὰ έρπετά. Quin hodieque per Aegyptum accepimus esse talium fascinatorum gentem, cuius maxima hine apud vulgus auctoritas maximaque iura. De quibus optime exposuit Vir illustrissimus De Minutoli in: Abhandl. vermischt. Inhalts I. p. 42 seqq. Cf. etiam Clar-

ke: Travels II, 2. pag. 27. εξαπολώλασι τρόπφ τοιφδε] Plinius H. N. VII, 2. §. 14: ,,Haec gens ipsa quidem prope internecione sublata est a Nasamonibus, qui nunc eas tenent sedes: genus tamen hominum ex iis, qui profugerant, aut, quum pugnatum est, afuerunt, hodieque remanet in paucis." Cui narrationi probabilitatem addere Silium I, 408. Lucan. IX, 439-445, monet Schlichthorst. p. 132 coll. Mannert. l. l. et Hamaker. Miscell. Phoen. p. 267 seq., qui Plinii prae-fert narrationem. Sed de rege Libyum Psyllo, qui tempestatibus coortis periit, canit quoque Nonnus Dionys. XIII, 381 seqq. Hunc Ψύλ-λον, ἀφ' οὐ Ψυλλοι τὸ ἔθνος commemoratum quoque invenimus in Agroetae, Libycarum rerum scriptoris fragmento, quod legitur in Dindorf. Grammatt. Graecc. I. pag. 11, 19 et a viro docto tractatur in: The Philological Museum I. p. 632 seq. Ex ipso Herodoto fabulam enarrat Gell. N. Att. XVI, 11; quibus haec subjicit ad omne fabulae argumentum spectantia Valcken .: "Herodotus fabulam se tradere for| λασι τρόπφ τοιῷδε. ὁ νότος σφι πνέων ἄνεμος τὰ ἔλυτρα τῶν ὑδάτων ἐξαύηνε, ἡ δὲ χώρη σφι πᾶσα ἐντὸς ἐοῦσα τῆς Σύρτιος ἡν ἄνυδρος. οἱ δὲ βουλευσάμενοι κοινῷ λόγφ ἐστρατεύοντο ἐπὶ τὸν νότον (λέγω δὲ ταῦτα, τὰ λέγουσι Λίβυες) καὶ ἐπεί τε ἐγίνοντο ἐν τῆ ψάμμφ, πνεύσας ὁ νότος κατέχωσέ σφεας. ἔξα-174 πολομένων δὲ τούτων ἔχουσι τὴν χώρην οἱ Νασαμῶνες. Τούτων δὲ κατύπερθε πρὸς νότον ἄνεμον ἐν τῆ θηριώδει οἰκέουσι

mula significat adiecta: λέγω δὲ ταύτα, τὰ λέγουσι Λίβυες, qualibus utitur in fabulosis aut certe rebus dubiae fidei [conf. cap. 179. 187. 191. 195]. Qui lenem non sentiunt historici nostri suavitatem, Herodotum ob ista talia, si lubet, exagitent huius seculi sophi! Quas innumerabiles esse scribit apud Herodotum fabulas (De Legg. I, 1), ne Cicero quidem vitio vertit historiae patri neque severissimus ipsius Thucydidis ac Platonis censor Halicarnassensis Dionysius, qui et antiquioribus et Herodoto necesse fuisse docet, quas a singulis sibi gentibus traditas accepissent fabulosas etiam narrationes tradere memoriae, atque ita ποικίλλειν τοις μυθώδεσιν έπεισοδίοις τὰς τοπικὰς ἀναγοαφάς T. II. p. 226, 32 [T. VI. p. 823 Reisk.]." Ac sane hic locus insignis est documento, quantam in singulis rebus enarrandis crisin Noster adhibuerit, ea, quae vera sibi viderentur aut quae vera esse ipse expertus esset, probe discernens ab iis, quae vulgo etsi dicerentur et crederentur, a rerum natura abhorrere viderentur. In quo scriptoris studio vera a fictitiis secernendi, quo ipso maxime ille a logographis prioribus differt, latent artis criticae initia, quam magis excultam perfectamque serior aetas exhibuit. Conf. Creuzer. Hist. Kunst d. Gr. p. 102 seqq. (p. 80 seqq. ed. secund.) et vid. nott. ad III, 122. Ut ad ipsam Herodoti de Psyllis narrationem redeam, minime eam ab ea illius regionis indole abhorrere credam, ubi hodieque tantas arenae turbines vento excitari scribunt, ut vel ipsi homines conjunctim plerumque hacc deserta permeantes arena

obtegantur. Cf. Heeren: Ideen II, p. 223. 52, Ritter: Erdk. I. p. 934, qui bene monet, Herodoteam narrationem sub fabulae involucris accuratam prodere naturae illorum tractuum cognitionem. (Ad huiusmodi autem res spectare credam, quae Diodorus scripsit: και ταῦτα παρεξέβημεν ουχ οθτως Ηροδότου κατηγορήσαι βουληθέντες ώς υποδείξαι, ότι των λόγων οι θαυμάσιοι τους άληθεις κατισχύειν είωθασιν; vid. Ang. Mai: Vett. Scriptt. Nov. Collect. II. p. 37 s. Diodor. X, 53.). Valde enim credibile est, Psyllorum gentem aquarum inopia ad extrema redactam aliasque sedes ut sibi quaereret compulsam in hac ipsa profectione ad loca Africae interiora et quidem probabiliter ad eam terram, quae nunc vocatur Fezzan, totam interiisse arenâ ventis adductâ obtectam.

τὰ ἔλυτρα] Conf. nott. ad I, 185. Quae sequuntur voces: τῶν ὑδάτων, eas prorsus eiici vult Cobet. Pro vulg. ἐξηύηνε scripsi ἔξ α ύηνε; vid. nott. ad cap. 151. In Homeri Iliad. XXI, 347, ubi Aristarchus scripsit αἶψ ἀνξηράνη sive, ut Dindorf. exhibuit, αἶψ ἀγξηράνη, Aristophanes scribi voluit αἶψ ἔξαυαίνη. Vid. Heyne ad Iliad. l. l. Vol. VIII. p. 181. In seqq. verba ἐντὸς τῆς Σύρτιος de Syrti maiore sive de sinu, qui nunc vocatur Sidra s. Sydra, accipienda sunt. Vid. nott. ad cap. 169. Inde intelliguntur terrae a Syrti maiore introrsum s. meridiem versus porrectae tractus.

#### CAP. CLXXIV.

Τούτων δε κατύπερθε — οἰκέουσι Γαράμαντες] τούτων cum Gaisf. et Γαράμαντες, οι πάντα ἄνθρωπον φεύγουσι και παντός όμιλίην, και ουτε οπλον έκτέαται ἀρήτον οὐδεν, ουτε ἀμύνεσθαι έπι-

Matth. dedi pro τουτέων. Garamantes, quo eodem nomine gens Libyca infra cap. 183 cum meridiem versus (i. e. interioribus Africae tractibus) intra Nasamones et Macas habitare dicatur, collocantur in terra, quae nunc vocatur Fezzan media in via, quae per deserta Saharae a Tunete ducit in Aegyptum. Conf. Rennel. p. 657, Schlichthorst. pag. 141, Heeren: Ideen II, 1. pag. 224 et Goetting. Gel. Anz. 1833. nr. 168. p. 1668. Add. Geographie ancienne des états barbaresques par M. L. Marcus (Paris 1842) pag. 196-231. At accuratius inspicienti dubium vix esse poterit, qui hoc loco Garamantes commemorantur, ab iis, quorum cap. 183 fit mentio, quosque et ipsos iure in regione Fezzan collocant, bene discernendos esse. Qui enim hoc loco memorantur, ad Libyae maritimae nomadas pertinuisse videntur, cum, qui cap. 183 memorantur, in tractu sabuloso, qui introrsum iacet ab ora maritima, habitarint. Quare iam Larcherus Garamantes palantes ab agricolis, quibus certae ac fixae sunt sedes, distingui voluit; Schlichthorst. l. l. pag. 7. 141 hos dici vult septentrionales Garamantes, alteros, de quibus cap. 183, australes. Ac Mela, quae hîc de Garamantibus enarrantur, sic profert I, 8, 62: ,, Nudi sunt Gamphasantes armorumque omnium ignari, nec vitare sciunt tela, nec iacere, ideoque obvios fugiunt, neque aliorum, quam quibus idem ingenii est, aut congressus aut colloquia patiuntur." Ubi cf. Tzschucke nott. exegg. pag. 237. Vol. III. P. I. Nec aliter fere Plinius H. N. V, 8 (8): ,, Gamphasantes, nudi proeliorumque expertes, nulli externo congregantur"; quae eadem ferme habet Marcianus Capella VI. \$\$674 ed. Kopp. "Gamphasantes nudi et imbelles externis numquam miscentur." Qui uterque auctor Garamantes quoque novit ac de iisdem ante Gamphasantes retulit, utramque gentem diversam esse utique

significans. Unde apud Herodotum Γαράμαντες in Γαμφάσαντες mutari voluit Pintianus; quod haud displicuit Valckenario, nec cuiquam, opinor, displicebit, qui, quantum quae h. l. narrentur, ab iis, quae infra traduntur, different, satis intellexerit: ut utroque loco de una eademque agi gente minime sit consentaneum. Nec eo rem perfici recte monet Schweigh., quod duas eiusdem nationis statuas tribus, alteram, de qua hîc sermo, sedes fixas habentem in oasi quadam; alteram, de qua cap. 183, nomadum more palantem per deserta, cum sane Herodotus cap. 183 de Garamantibus ita loquatur, ut nullam fere antea eorum mentionem fecisse sit putandus. Itaque vix dubium est, aliam hîc commemorarı gentem, aliam eamque diversam cap. 183. Quo minus tamen Pintiani emendationem in textum recipiam, obstat sane librorum vetustorum consensus, itemque Stephani Byzant. s. v. Γαράμαντες (qui Herodotea excerpsit) et Eustathii Herodotea aeque exscribentis ad Dionys. Perieg. 217 auctoritas; ut, si quid vitii in Herodoteos libros irrepserit, id pervetustum esse dixerim. Videtur autem omnino hoc loco indicari gens s. tribus quaedam Libyca, quae in desertorum loco quodam a via trita remoto sive secessu habitarit, timida nec ullo hominum commercio utens indeque eorum consuetudinem refugiens, nullo armorum usu cognito. Ac similia hisce de quibusdam interioris Africae tribubus enarrant Leo Africanus, Hornemann, Brucius. Vid. Heeren. Id. II, 1. p. 233 coll. Mannert. X, 2. pag. 574. De ea Libyae parte, quae δηριώδης dicitur, vid. Herodot. II, 32. IV, 181. — δπλον ἀρήϊον (de qua forma Herodotea vid. Bredov. p. 178) dixit Noster quoque IV, 23. I, 155, Homerum opinor secutus, qui άρήτα τεύχεα dixit Ili. VI, 340 coll. Odyss. XVI, 284. De forma ἐπτέαται atque έπιστέαται conf. III, 61.

,

175 στέαται. Οὖτοι μεν δη κατύπερθε οἰκέουσι Νασαμώνων τὸ δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν ἔχονται τὸ πρὸς ἐσπέρης Μάκαι, οι λόφους κείρονται, τὸ μεν μέσον τῶν τριχῶν ἀνιέντες αὕξεσθαι, τὰ δὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν κείροντες ἐν χροί ἐς δὲ τὸν πόλεμον στρουθῶν καταγαίων δορὰς φορέουσι προβλήματα. διὰ δὲ αὐ-

### CAP. CLXXV.

έχονται τὸ πρὸς έσπέρης Μάκαι] Cave mutes cum Abreschio to in του, quod a verbo έχονται pendeat. Namque ad Exorrai mente subaudiendum αὐτῶν scil. Νασαμώνων, eâ structură, qua Noster IV, 169. 170. 171. 172. 176. 178. 180. 191 aliisque locis utitur, et articulus tò verbis πρὸς έσπέρης additur, quo intelligamus, haec verba ad antecedentia τὸ δὲ παρὰ την θάλασσαν pertinere iisque adnecti. Etenim Herodoti sententia haec est: Nasamonibus proximos regionem maritimam (terram, quae iuxta mare extenditur) occidentem versus tenere Macas. Ac sane sic loquitur Scylax in Peripl. §. 109. p. 46 Huds. : τούτων δε (sc. των Νασαμώνων) έχονται Λιβύων έθνος παρά την Σύρτιν μέ**χοι τοῦ στοματος τῆς Σύρτιδος Μά**και. Ac postea tradit, Macas hiemem agere ad mare greges claudentes, aestate vero, deficientibus aquis, greges secum abigere ad interiores tractus. Macas post Nasamones collocat Plinius H. N. V, 5, eosque commemorat inter Syrtis accolas Diodor. III, 48. E quibus Rennel. pag. 661 colligit, gentem propius ad Syrtis oram habitasse ad Tripolin usque, quae nunc vocatur. In Carthaginiensium copiis recensentur Maccaci, teste Polybio III, 33, ubi cf. Schweigh. T. V. p. 556 seq. Vid. etiam nott. ad cap. 191.

λόφους κείρονται] cristas sibi tondent, id est: capillos tondendo cristas sibi efficiunt eo quod in medio capite capillos crescere sinunt, ab utraque autem parte hinc atque illinc in cute tondent. Haud aliter II, 36: Αἰγυπτιοι δὲ — ἀνιείσι τὰς τρίχας αυξεσθαι, cf. IV, 180 et nott. ad II, 129. Idem verbum in Plut. Pericl.

16 restitui vult Bryan.: την χώραν άνηκεν άργην, ubi vulgo άφηκεν.
— έν χρῷ κείρειν s. κείρεσθαι, usque ad cutem tonderi s. cute tenus radi, Laconum inprimis fuit; de quorum more vid. Wesseling. ad Plutarch. Moral. I. p. 445. Tu vid. nott. ad

III, 8. στρουθών - φορέουσι προβλήματα] i. e. struthionum terrestrium pelles pro scutis gestant. De Aethio-pibus, ut monuit ad h.l. Wesseling. Noster VII, 70: προβλήματα δε αντ άσπίδων εποιεύντο γεράνων δοράς; de Arabibus struthophagis, qui rai; δοραίς των στρουθών σκεπασθέν-TES struthionum venatum exercent, Strabo testatur XVI. p. 772 B. s. 1117 C. coll. Polluc. I, 138, qui Arabes struthionum pellibus thorscum et scutorum vice uti scribit. Sunt vero στρουθοί κατάγαιοι nec hoc loco nec cap. 192 struthiones subterranci (ut Vallae placuit), sed terrestres, γεοσαίοι, ut ait Aelian. N. A. XIV, 13 coll. II, 27. IV, 37 (ubi στρουθός μεγάλη) et Aristotel. De partt. animall. IV, 14 (ubi στρουθός Λιβυκός). Namque στρουθός solum quando ponitur, nulla alia voce adiecta, passerem cum vulgo designet. ubi struthio intelligitur, plerumque vox quaedam adiuncta reperitur, ut in locis allatis aliisque; rarius simpliciter positum invenias στρουθόν, ut in Aristoph. Av. 874. Acharn. 1105. Plura Bredov. p.276, qui etiam de diverso vocis genere admonuit, quod foemininum est, si de struthione agitur, masculinum, si de passere (cf. Herodot. I, 159), vox quaedam intelligenda est. De ipsa ave vid. Bochart. Hieroz. P. I. lib. 1I. cap. 14. p. 221 coll. N. Heins. ad Carm. de Phoenic. 145. Hinc Tertullian. Veland. Virg. 16: "bestia magis quam avis licet pennata."

δια δε αύτων Κίνυψ ποταμός]

τῶν Κίνυψ ποταμὸς ὁέων ἐκ λόφου καλευμένου Χαρίτων ἐς Φάλασσαν ἐκδιδοῖ. ὁ δὲ λόφος οὖτος ὁ Χαρίτων δασὺς ἰδησί 359 ἐστι, ἐούσης τῆς ἄλλης τῆς προκαταλεχθείσης Λιβύης ψιλῆς. ἀπὸ θαλάσσης δὲ ἐς αὐτὸν στάδιοι διηκόσιοί εἰσι. Μακέων δὲ 176

Cinyps fluvius pulcherrimam regionem perfluens commemoratur infra quoque IV, 198. V, 42. Scylac. § 109. pag. 47. Huds. s. pag. 312 ed. Gailii (qui idem pag. 516 conferri vult de hoc fluvio I. A. Gail: Le philolog. XI. p. 31 not. 1, Tzschuck. ad Mel. I, 7, 5. Vol. II. P. I nott. critt. pag. 264 seqq. Vol. III. P. I nott. exegg. p. 190), Strabon. XVII. pag. 835 s. pag. 1192 A. Plin. H. N. V, 4. §. 27. Alios veterum locos plurimos affert Mueller ad Scylacis l. l. (Geograph. Gr. minn. I. p. 85); de fluvii nomine e lingua Hebraica repetendo quaesivit Hamaker: Miscell. Phoen. p. 246. Quem fluvium cum prope Neapolin s. Leptin magnam, quae nunc Lebeda vocatur, in mare exire sunt qui statuant, miratur Rennel. p. 661, in hac sterili Libyae regione ac deserta nullum adhuc inveniri fluvium, nullos colles, nullas silvas. At docet Ritter: Erdk. I. p. 927, ab orienti Lebedae trium horarum intervallo prope promontorium Mesuratam torrentem esse Aniso s. Wadi Quaam, haud raro quidem prorsus exsiccatum, alveo saxoso ad mare delabentem, ubi stagna ac paludes, circa quas regio et olim et nunc maxima insignis fertilitate. Idque egregie nunc probarunt Della Cella: Viaggio da Tripoli etc. (Genov. 1819) p. 46 et Barth: Wanderungg. etc. p. 317, qui ipse hunc fluvium transgressus est, cuius aquam nocivam esse indigenae affirmant. Add. eundem in: Reisen u. Entdeckung. in Nord-Afric. I. p. 86 et conf. etiam Mannert. X, 2. p. 123 seq., Schlichthorst. p. 143. Zenifer s. Magro videtur esse Heerenio Ideen IL, 1. p. 51, quod eodem redit, si quidem Barth alterum quoque fluvii nomen affert Wadi magar grin, unde nomen Magro ortum est (vid. Barth l. l. p. 316. 362): significat autem hoc fluvium antrorum paludosorum, quod nomen fluvio, qualis nunc delabitur, convenire asserit Barth..Alterum nomen a vico adiacente ductum.

έκ λόφου καλευμένου Χαρίτων] Gratiarum collis meminit Schol. Pindar. ad Pyth. V, 32 ex Callimacho, cuius conf. fragmm. 266. Cr. ad Heynium amandat ad Pind. T. I. p. 213. Nonno Dionys. XIII, 341 si fides, collis nomen ducitur ab Harmonia, quae cum Cadmi sponsa esset et cum eo in Graeciam navigaret, ad Libyae oram delata est, a cuius in-colis in illius honorem hicce collis vocabatur Χάρις. Ex iis, quae retulit Della Cella, observat Ritter. l. l., Gratiarum collem, silvarum praestantia insignem, pertinere ad montes, quibus nunc nomen Ghuriano, qui minime, ut vulgo existimant, ad oram proxime accedant, sed a mari, plane ut Noster refert, ducenta stadia sint remoti silvarumque abundantià excellant. Qui idem Della Cella planitiem, quae ab oriente Cinypis extenditur, adhuc bene irriguam indeque eximie fertilem esse testatur, ubi olivae, palmae, alia sine ullo hominum cultu crescant, quamque olim, ubi procul dubio me-lius fuerit culta, fertiliorem adeo fuisse credas licet, ut sane, quae Noster cap. 198 referat, ad verum proxime accedere videantur. Collem, qui Gratiarum dicitur, invenit Barth. l. l. pag. 318 ac descripsit: fluvium dicit e montibus prorumpere duarum horarum itinere ab ora remotis, ut sane ducenta Herodoti stadia non prorsus conveniant; conspici hîc addit collem 350 pedd. altum, qui sane pro Gratiarum colle habendus latum praebeat prospectum in terras circum circa sitas et nunc prorsus descrtas. Ad locutionem δασύς ίδησι conf. nott. ad cap. 109.

175 στέαται. Οὖτοι μεν δη κατύπερθε οἰκέουσι Νασαμώνων τὸ δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν ἔχονται τὸ πρὸς ἐσπέρης Μάκαι, οῖ λόφους κείρονται, τὸ μεν μέσον τῶν τριχῶν ἀνιέντες αὕξεσθαι, τὰ δὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν κείροντες ἐν χροῖ ἐς δὲ τὸν πόλεμον στρουθῶν καταγαίων δορὰς φορέουσι προβλήματα. διὰ δὲ αὐ-

#### CAP. CLXXV.

έχονται τὸ πρὸς έσπέρης Μάκαι] Cave mutes cum Abreschio tò in του, quod a verbo έχονται pendeat. Namque ad έχονται mente subaudiendum αὐτὧν scil. Νασαμώνων, ea structura, qua Noster IV, 169. 170. 171. 172. 176. 178. 180. 191 aliisque locis utitur, et articulus tò verbis πρὸς έσπέρης additur, quo intelligamus, haec verba ad antecedentia τὸ δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν pertinere iisque adnecti. Etenim Herodoti sententia haec est: Nasamonibus proximos regionem maritimam (terram, quae iuxta mare extenditur) occidentem versus tenere Macas. Ac sane sic loquitur Scylax in Peripl. §. 109. p. 46 Huds. : τούτων δὲ (ες. τῶν Νασαμώνων) ἔχονται Λιβύων έθνος παρά την Σύρτιν μέχοι τοῦ στοματος τῆς Σύρτιδος Μάnaι. Ac postea tradit, Macas hiemem agere ad mare greges claudentes, nestate vero, deficientibus aquis, greges secum abigere ad interiores tractus. Mucas post Nasamones collocat Plinius H. N. V, 5, cosque commemorat inter Syrtis accolas Diodor. III, 48. E quibus Rennel. pag. 661 colligit, gentem propius ad Syrtis oram habitasse ad Tripolin usque, quae nunc vocatur. In Carthaginiensium copiis recensentur Maccaci, teste Polybio III, 33, ubi cf. Schweigh. T. V. p. 556 seq. Vid. etiam nott. ad cap. 191.

λόφους κείρονται] cristas sibi tondent, id est: capillos tondendo cristas sibi efficiunt eo quod in medio capite capillos crescere sinunt, ab utraque autem parte hinc aque illinc in cute tondent. Haud aliter II, 36: Αἰγύπτιοι δὲ — ἀνιεῖοι τὰς τρίχας αὕξεσθαι, cf. IV, 180 et nott. ad II, 129. Idem verbum in Plut. Pericl.

16 restitui vult Bryan.: την χώραν άνηκεν άργην, ubi vulgo άφηκεν.
— έν χρώ κείρειν s. κείρεσθαι, usque ad cutem tonderi s. cute tenus radi, Laconum inprimis fuit; de quorum more vid. Wesseling. ad Plutarch. Moral. I. p. 445. Tu vid. nott. ad III, 8.

στρουθών - φορέουσι προβλήματα] i. e. struthionum terrestrium pelles pro scutis gestant. De Aethiopibus, ut monuit ad h. l. Wesseling., Noster VII, 70: προβλήματα δε άντ άσπίδων εποιεύντο γεράνων δοράς; de Arabibus struthophagis, qui ταις δοραίς των στρουθών σκεπασθένtes struthionum venatum exercent, Strabo testatur XVI. p. 772 B. s. 1117 C. coll. Polluc. I, 138, qui Arabes struthionum pellibus thoracum et scutorum vice uti scribit. Sunt vero στρουθοί κατάγαιοι nec hoc loco nec cap. 192 struthiones subterranei (ut Vallae placuit), sed terrestres, χερσαίοι, ut ait Aelian. N. A. XIV, 13 coll. II, 27. IV, 37 (ubi στοουθός μεγάλη) et Aristotel. De partt. animall. IV , 14 (ubi στρουθός Λιβυκός). Namque στρουθός solum quando ponitur, nulla alia voce adiecta, passerem cum vulgo designet, ubi struthio intelligitur, plerumque vox quaedam adiuncta reperitur, ut in locis allatis aliisque; rarius simpliciter positum invenias στρουθόν, ut in Aristoph. Av. 874. Acharn. 1105. Plura Bredov. p.276, qui etiam de diverso vocis genere admonnit, quod foemininum est, si de struthione agitur, masculinum, si de passere (cf. Herodot. I, 159), vox quaedam intelligenda est. De ipsa ave vid. Bochart. Hieroz. P. I. lib. II. cap. 14. p. 221 coll. N. Heins. ad Carm. de Phoenic. 145. Hinc Tertullian. Veland. Virg. 16: "bestia magis quam avis licet pennata." διά δε αύτων Κίνυψ ποταμός] τῶν Κίνυψ ποταμὸς δέων ἐκ λόφου καλευμένου Χαρίτων ἐς θάλασσαν ἐκδιδοῖ. ὁ δὲ λόφος οὖτος ὁ Χαρίτων δασὺς ἴδησί 359 ἐστι, ἐούσης τῆς ἄλλης τῆς προκαταλεχθείσης Λιβύης ψιλῆς. ἀπὸ θαλάσσης δὲ ἐς αὐτὸν στάδιοι διηκόσιοί εἰσι. Μακέων δὲ 176

Cinyps fluvius pulcherrimam regionem perfluens commemoratur infra quoque IV, 198. V, 42. Scylac. §. 109. pag. 47. Huds. s. pag. 312 ed. Gailii (qui idem pag. 516 conferri vult de hoc fluvio I. A. Gail: Le philolog. XI. p. 31 not. 1, Tzschuck. ad Mel. I, 7, 5. Vol. II. P. I nott. critt. pag. 264 seqq. Vol. III. P. I nott. exegg. p. 190), Strabon. XVII. pag. 835 s. pag. 1192 A. Plin, H. N. V, 4. §. 27. Alios veterum locos plurimos affert Mueller ad Scylacis l. l. (Geograph. Gr. minn. I. p. 85); de fluvii nomine e lingua Hebraica repetendo quaesivit Hamaker: Miscell. Phoen. p. 246. Quem fluvium cum prope Neapolin s. Leptin magnam, quae nunc Lebeda vocatur, in mare exire sunt qui statuant, miratur Rennel. p. 661, in hac sterili Libyae regione ac deserta nullum adhuc inveniri fluvium, nullos colles, nullas silvas. At docet Ritter: Erdk. I. p. 927, ab orienti Lebedae trium horarum intervallo prope promontorium Mesuratam torrentem esse Aniso s. Wadi Quaam, haud raro quidem prorsus exsiccatum, alveo saxoso ad mare delabentem, ubi stagna ac paludes, circa quas regio et olim et nunc maxima insignis fertilitate. Idque egregie nunc probarunt Della Cella: Viaggio da Tripoli etc. (Genov. 1819) p. 46 et Barth: Wanderungg. etc. p. 317, qui ipse hunc fluvium transgressus est, cuius aquam nocivam esse indigenae affirmant. Add. eundem in: Reisen u. Entdeckung. in Nord-Afric. I. p. 86 et conf. etiam Mannert. X, 2. p. 123 seq., Schlichthorst. p. 143. Zenifer s. Magro videtur esse Heerenio Ideen II, 1. p. 51, quod eodem redit, si quidem Barth alterum quoque fluvii nomen affert Wadi magar grin, unde nomen Magro ortum est (vid. Barth l. l. p. 316. 362): significat autem hoc fluvium antrorum paludosorum, quod

nomen fluvio, qualis nunc delabitur, convenire asserit Barth..Alterum nomen a vico adiacente ductum.

έκ λόφου καλευμένου Χαρίτων] Gratiarum collis meminit Schol. Pindar. ad Pyth. V, 32 ex Callimacho, cuius conf. fragmm. 266. Cr. ad Heynium amandat ad Pind. T. I. p. 213. Nonno Dionys. XIII, 341 si fides, collis nomen ducitur ab Harmonia, quae cum Cadmi sponsa esset et cum eo in Graeciam navigaret, ad Libyae oram delata est, a cuius incolis in illius honorem hicce collis vocabatur Χάρις. Ex iis, quae retulit Della Cella, observat Ritter. l. l., Gratiarum collem, silvarum praestantia insignem, pertinere ad montes, quibus nunc nomen Ghuriano, qui minime, ut vulgo existimant, ad oram proxime accedant, sed a mari, plane ut Noster refert, ducenta stadia sint remoti silvarumque abundantia excellant. Qui idem Della Cella planitiem, quae ab oriente Cinypis extenditur, adhuc bene irriguam indeque eximie fertilem esse testatur, ubi olivae, palmae, alia sine ullo hominum cultu crescant, quamque olim, ubi procul dubio melius fuerit culta, fertiliorem adeo fuisse credas licet, ut sane, quae Noster cap. 198 referat, ad verum proxime accedere videantur. Collem, qui Gratiarum dicitur, invenit Barth. 1. l. pag. 318 ac descripsit: fluvium dicit e montibus prorumpere duarum horarum itinere ab ora remotis, ut sane ducenta Herodoti stadia non prorsus conveniant; conspici hîc addit collem 350 pedd. altum, qui sane pro Gratiarum colle habendus latum praebeat prospectum in terras circum circa sitas et nunc prorsus desertas. Ad locutionem δασύς ίδησι conf. nott. ad cap. 109.

τούτων έχόμενοι Γινδανές είσι, των αί γυναϊκες περισφύρια δερμάτων πολλά έκάστη φορέει κατά τοιόνδε τι, ως λέγεται κατ' άνδρα εκαστον μιχθέντα περισφύριον περιδέεται· ή δ' αν πλείστα έχη, αῦτη ἀρίστη δέδοκται είναι, ως ὑπὸ πλείστων ἀν-177 δρων φιληθεϊσα. 'Ακτὴν δὲ προέχουσαν ές τὸν πόντον τού-

#### CAP. CLXXVI.

Γινδανες] Vulgo Γίνδανες. Equidem cum Dindorf. et Dietsch. edidi Γινδανες, quod ipsum in uno Herodoti libro legitur quodque idem affert Stephan. Byz. s. v., e solo loti fructu victitare gentem adiiciens. Nulla, quantum scio, apud alios auctores mentio gentis, quam maritimam fuisse recte negant Schlichthorst. p. 144 ac Rennel. p. 661, qui interiores tractus circa urbem, quae olim Cydamus (teste Plinio H. N. V, 5), nunc Gadamis perhibetur s. Gadzames, gentem tenuisse suspicatur ad viam, quae ab urbe Tunisia nunc ducit ad Agadez et Kashna, XXIII aut XXIV dierum itinere ab urbe Tunisia; ibi enim rudera grandium aedificiorum Romanae aetatis conspici testatur Abulfeda. Rennelio adstipulatur Larcher. in Tab. geogr. – τούτων cum Gaisf. et Matth. dedi pro τουτέων.

τών αί γυναϊκές — φορέει] i. e. quorum mulicres fascias e pellibus ad pedum malleolos gestant, unuquaeque multas, hac fere de causa, ut dicunt. Respexit, opinor, Sext. Empiric. Hypoth. III, 24. p. 177 de Aegyptiis similia scribens. Non fugit Herodoti locus doctissimum peregrinatorem Pach. (Voyag. etc. pag. 71), ubi nomadum, qui nunc Marmaricae veteris terram occuparunt, mulieres scribit multis annulis, quos ornatus causa variis corporis partibus addunt, delectari. - Caeterum ea, quae hoc loco de Gindanum mulieribus traduntur, non aliena sunt a more Nasamonum, de quo Noster supra cap. 172 retulit. Atque hodieque apud gentes in his terris habitantes sive palantes moris esse, ut peregrinis in hospitium receptis etiam ab hero uxores sive filiae offerantur, scribit Barth l. l. pag. 467.

#### CAP. CLXXVII.

'Ακτήν δὲ προέχουσαν — Λωτοφάγοι] Sedes gentis ita definit Seylax §. 110. p. 47 Huds. s. p. 312 Gail.: ,,τα δὲ έξω της Σύρτιδος παροιπούσι Λίβυες Λωτοφάγοι έθνος, μέχρι τοῦ στόματος τῆς έτέρας Σύρτιδος. Ούτοι λωτώ χοώνται σίτω και ποτώ." Plin. H. N. V, 4: "In intimo sinu (Syrtis scil. maioris) fuit ora Lotophagon." Alios veterum locos de Lotophagis praebent Mueller. ad Scylacis l. l. (Geograph. Gr. minn. I. p. 85 et 86) et Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. II. p. 836. Nonnulli (cf. Stadiasm. Maris Magni §. 103. p. 465 ex ed. Muelleri) etiam addunt insulam huic orae adsitam, a Lotophagis maxime habitatam, quae cum olim Menina et postes Girba vocaretur, nunc ab Arabibus vocatur I) jerbah, Dschirbeh s. Dschirbi; cf. Rennel. p. 662, Mannert. X, 2. p. 143 seqq. coll. 161 seqq. ac potissimum Pelissier : Description de la regence de Tunis (Exploration de l'Alger. Paris 1853. T. XVI) pag. 172 seqq. 306 seqq, qui hanc insulam angusto maris tractu a continenti disiunctam accurate descripsit eiusdemque incolas satis cultos pro veterum Latophagorum posteris habuit. Add. quae Barth Wanderungg. I. p. 259 seqq. de hac insula refert. De ipsis Lotophagis quae Graeci commenti fuerint, referre longum est. Tu vid. Tzschuck. ad Mel. I, 7. §. 5 nott. exegg. pag. 194 seqq. Est enim notissima gens vel ab Homeri inde aetate (cf. Odyss. IX, 82—104), quae hac ipsa in Libyae ora, quae in mare multum prominet, ad Syrtim minorem, Siciliae e regione, igitur in media ora Tripolitana, habitasse censetur. Conf. Mannert. I. l., Voelcker. Homer. Geograph. §. 57. pag. 110. Quin hodieque in eadem

των τῶν Γινδάνων νέμονται Λωτοφάγοι, οι τὸν καρπὸν μοῦνον τοῦ λωτοῦ τρώγοντες ζώουσι. ὁ δὲ τοῦ λωτοῦ καρπός ἐστι μέγαθος ὅσον τε τῆς σχίνου, γλυκύτητα δὲ τοῦ φοίνικος τῷ καρπῷ προσίκελος. ποιεῦνται δὲ ἐκ τοῦ καρποῦ τούτου οί Λωτοφάγοι καὶ οἶνον.

Λωτοφάγων δε τὸ παρὰ θάλασσαν έχουται Μάχλυες τῷ 178

illa ora, antris speluncisque referta tutumque inde praebonte refugium ac receptacula, habitare gentem inindigenam, a reliquorum incolarum multitudine prorsus segregatam et ab Arabum incursionibus securam, loto etiamnum vescentem, ut sane Homeri atque Herodoti Lotophagorum posteros agnoscas, testis est Della Cella (Viagg. I. p. 151. 188.). Vid. Ritter: Erdkunde I. p. 948. 949 coll. Heeren. Id. II, 1. pag. 50 seq. Lotus, unde vitam sustentare gens perhibetur, est fructus Rhamni Loti, quae arbor adhuc frequens per illas Africae regiones exstare dicitur, Arabibus cognita nomine Séédra s. Sidra, cuius fructu ntuntur indigenae victu quotidiano, quin ipsum vini genus inde conficiunt, quod tamen paucos modo per dies servari possit. Cf. Heeren. l. l., Rennel. p. 663 seq. Aliter statuit Pelissier l. I. pag. 309 hanc plantam, quae ad genus zizyphi pertineat neque admodum frequens in his regionibus reperiatur, intelligi posse negans; cui verisimilius videtur cogitare de ea planta, quae rubras ferat baccas egregium gustatum prabentes eumque similem fere ei, quem fructus arbuti s. mori Idaei (nos: "Erdbeeren" s. ,,Himbeeren") praebent, atque adhuc in his regionibus abundet; nomen illius Gallicum: Damouche. Loti fructus in Lotophagorum insula se et invenisse et gustasse scribit Barth. l. l. pag. 262. Plane differt Aegyptiaca lotus, de qua dixi ad II, 96. De utraque loto plura Polyb. XII, 2. Athen. XIV, 18 s. 65. pag. 651 D. s. 309 Schweigh. Theophrast. II. Pl. IV., 3. p. 46. Add. Tzschucke l. l. I. H. Voss. ad Virgil. Georg. II, 84 et quae ad Herodoti locum citavit Schweigh. Creuzerus amandat ad Kurt Sprengel: Geschichte der Bo-

tanik, qui etiam eius arbusculae coloratam imaginem exhibuit.

οῦ τὸν καρπὸν μοῦνον - ζώουσι] Cum Herodoteis conf. Scylax in Peripl. §. 110. p. 48 Huds. (έν δὲ τῆ νήσω γίνεται λωτὸς, ον ἐσθίουσι, και έτερος, έξ ού οίνον ποιούσιν . ό δε του λωτού καρπός έστι τῷ μεγέθει οσον μιμαίκυκλον) et Strabo XVII. p. 829 s. 1185 B. Ad significationem verbiτρώγοντες conf. nott. ad II, 37. Ad verba seqq. γλυκύτητα δέ conf. Eustath. ad Odyss. p. 1616, 47 s. 337, 32, ubi γλυκύτατος et ομοίως pro προσίκελος. Homerus Odyss. XI, 94 vocarat μελιηδέα καρπον, quo fruentes socii Ulixis reditus obliti sunt. — προσίκελος dedi pro vulg. προσείκελος; vid. nott. ad III, 81.

ποιεῦνται δὲ ἐχ τοῦ καςποῦ τούτου κ. τ. λ.] Haec non de eadem loti
specie, qua antecedentia, intelligi
vult Is. Voss. ad Scylac. (cuius verba
modo adscripsinus) pag. 520. T. I
Gail., cum illi loti fructus, unde vinosum expresserint succum, maiores
fuerint iis, qui in farinae usum cesserint. Neque vero haec Herodoti
videtur fuisse sententia, qui unam
modo novit arborem, unum eundemque fructum, quem solum comedendo vitam sustentarint et ex quo eodem vini genus quoddam pararint.
Cf. Rennel. p. 664.

#### CAP. CLXXVIII.

Mάχλυες] Machlyas novit Plinius H. N. VII, 2. §. 16 (,,Supra Nasamonas confinesque illis Machlyas Androgynos esse utriusque naturae inter se vicibus coëuntis Calliphanes tradit."), idemque vocabulum, auctore Valcken., restituendum in Nicol. Damasc. narratione apud Stobaeum pag. 292, 50 [T. II. p. 226]

λωτῷ μὲν καὶ οὖτοι χρεώμενοι, ἀτὰρ ἔσσον γε τῶν πρότερον λεχθέντων. κατήκουσι δὲ ἐπὶ ποταμὸν μέγαν, τῷ οὖνομα Τρίτων ἐστί. ἐκδιδοὶ δὲ οὖτος ἐς λίμνην μεγάλην Τριτωνίδα ἐν

Gaisf.]. Infra cap. 191 Μάξυες, ubi vid. Raoul-Rochette citatum. Diversi quoque Machlyes Scytharum gens prope Macotin, de qua Lucian.

in Toxar. §. 45.

κατήκουσι δε έπι ποταμόν μέγαν, τω ούνομα Τρίτων έστι] Scylax §. 110. pag. 49 Huds. s. pag. 314 Gail. in Syrti minori memorat insulam Tritonidem itemque fluvium Tritonem; cum autem in iis, quae continuo adiiciuntur, de lacu sermo sit (στόμα δε έχει ή λίμνη μικρον και έν τῷ στόματι νήσος έπεστι και όταν ἀνάπωτις ή, ένίοτε ή λίμνη ουν έχειν είσπλουν έστὶ φαίνουσα: ή δὲ λίμνη αὖτη έστὶ μεγάλη, τὸ περίμετρον έχουσα ώς σταδίων χιλίων περιοιπούσι δὲ αὐτὴν Λίβυες κ. τ. λ.), in antecedentibus quoque huius lacus mentionem factam esse, sed ab excerptore omissam iure post alios statuit Mueller (Geogr. Graecc. minn. Ι. p. 88). Λίμνην τινά Τριτωνίδα, έν η μάλιστα νησίον έστι και Γερον τῆς Αφροδίτης έν αὐτῷ (quod templum 'Αθηνάς Τριτωνίδος esse dicit Scylax l. l.) commemorant quoque Strabo XVII. p. 836 et Plinius H. N. V, 4. §. 28: "Ab his (sc. aris Philaenorum, ubi Lotophagi) non procul a continente palus vasta amnem Tritonem nomenque ab eo accipit, Pallantias appellata Callimacho et citra minorem Syrtim esse dicta: a multis vero inter duas Syrtes". Plura vid. apud Tzschucke ad Mel. I, 7, 4 nott. exegg. Vol. III. P. I. pag. 156, qui discrepantes veterum locos de Tritonidis insula collegit. Add. Mueller. Orchom. pag. 355 seq. et Kleine Deutsche Schrift. II. p. 188 seq., qui quaecunque de Tritone ac Tritonide per Libyam retulerint veteres, ea ad Boeotiae Tritonem Boeotorumque s. Minyarum ad traditiones efficta statuit: de qua re dicemus ad cap. 180. Nos alia hîc sectamur. In lacum Tritonidis ventorum vi cum Argo navis esset delata, consequens est, hunc lacum, quem nunc

vocari Londeah s. Schibkah-el Londjah contendunt Shaw, alii, mari s. Syrti minori olim fuisse iunctum brevi quamvis canali (nam eo retulerim τὰ βράχεα apud Herodotum); id quod ab ea, quae nunc est illius regionis, indole prorsus abhorret, cum inter huncce lacum et mare tractus intersit sabulosus aliquot milliar., in quo omnis aqua continuo perire dicitur; quamquam non desunt indicia, quibus hunc ipsum tractum vel totum vel maxima certe ex parte arena adducta olim aggestum fuisse coniicias ipsumque rivum, quo olim lacus mari fuerit iunctus, arena obtectum esse statuas; praesertim cum vel prisco aevo perdifficilem fuisse exitum, ipsa haec de Argonautis narratio cap. 179 commonstret. Ac suspicatur Humboldt (Examen critique de l'histoire de la géographie du nouv. cont. p. 59) terrae motibus factum esse, ut Tritonis lacus ipsaque regio plane mutatam acceperit formam ac speciem, indeque putat ortam esse eam confusionem, quae inter Tritonidem lacum et Syrtim inveniatur. Quae cum ita sint, iure quaeras, qui sit fluvius ille magnus Triton Herodoto commemoratus, cum nullus hodieque illic reperiatur fluvius, qui magnus quodammodo appellari quest. Commemorantur quidem duo rivi, quorum alterum Kabes huc refert Shaw; quamquam qui in ipsum mare exit rivulus, lacum minime potuit tangere. In alterum rivum El Hommah incidit Rennel. p. 682, qui e complurium rivulorum coniunctione ortus in ipsa arena perire dicitur. Quocum neutro sanequam convenit magnus qui ab Herodoto appellatur amnis; nisi potius ad ludibria poëtarum, qui Argonautarum res carmine celebrarint Libycasque res valde exornarint, hoc retuleris indeque fluxisse statuas Herodotea cum Heeren. Ideen. II, 1. p. 36 coll. Mannert. X, 2. p. 164. Nec minorem

δὲ αὐτῆ νῆσος ἔνι, τῆ οὖνομα Φλά. ταύτην δὲ τὴν νῆσον Λα-

denique difficultatem insula exhibet Phla, quae Shawio videtur esse magna quaedam insula, quae etiamnum in lacu Lowdeah conspicitur; aliis vero, ut Heerenio l. l. ac Rennelio p. 681, nunc illa videtur cum continenti terra, quae inter lacum illum mareque interest, conjuncta. Mannerto X, 2. pag. 166. 168. 178 seqq. insula eadem est, quae vulgo Meninx vocatur, Lotophagorum sedes (vid. nott. ad cap. 177), ipseque Tritonidis lacus est Syrtis minor importuosa, e cuius tortuosis ambagibus vix ac ne vix quidem navigantes se expedire potuerint; ita ut, quaecunque de lacu tradantur, e poëtarum ingeniis fluxerint. Atque Schlichthorst. pag. 147, qui de Tritone amne Shawii sequitur sententiam, omnia expedita fore existimat, si Herodotum confudisse statuamus Tritonidis lacum cum Syrti minori, quae interdum paludis s. maris Tritonidis obveniat nomine. In quam sententiam scribit quoque Voelcker. Myth. Geograph. I. p. 35, videri usque ad Herodotum ipsam Syrtim minorem sub Tritonide fuisse comprehensam. Quo magis arridet Rennelii atque Heerenii sententia, qua olim Trito-nidem lacum ac Syrtim fuisse iuncta pronuntiamus; ipsamque insulam Phla, ante lacus ostium olim sitam, nunc arenae afflatae et aggestae mole cum ipsa terra plane coaluisse indeque fluvium El Hammah, qui pro Tritone amne habendus, in ea ipsa interire, cum ob nimiam arenae obiectae copiam ad ipsum lacum pervenire nequest. Et poterunt in Herodoteis nonnulla sane aliunde, poëtarum illorum credo e carminibus, hausta videri, praesertim si ad eas usque regiones ipsum scriptorem vix progressum esse existimemus: de quo conf. nott. ad cap. 168. Adiiciam his, quae de Tritonide lacu fluvioque nuper statuit Pelissier l. l. pag. 144, 305. Is enim hunc lacum agnosci posse putat in palude salsa valde extensa, cui adhuc nomen Chot el Djerid (quod reddit: "la plage du Djerid") vel

Chot-Meta-Pharaoun: regionem esse valde depressam saleque praegnantem asserit, in quam torrentium aquae pluviarum tempore quando confluxerint, lacus eiusque sat ampli speciem exhiberi; ac praeterea alias huiusmodi paludes s. lacus plures inveniri ad mare usque pertendentes, sed minoris ambitus: per hos lacus pluviarum tempore secum coniunctos delabi fluvium ad mare usque prope locum Tref el Ma: hunc igitur fluvium Tritonem esse arbitratur. In egregia, quae huic operi addita est, mappa geographica satis clare et ipsum hunc lacum, quem pro Tritonidis lacu haberi vult, et paludes minores ac denique rivulum in mare exeuntem videmus indicatum. Atque circa easdem fere regiones etiam Barth, si quid ex mappa geographica ipsius operi adiecta concludere licet, Tritonidis lacum ponere voluisse videtur. Quae cum ita sint, quo iure Wheeler: Geography of Herodot. p. 541 pronuntiet minime esse dubium, quin Tritonidis lacus idem sit atque lacus Schibkah (quam Shawii esse sententiam supra diximus), ipse vi-derit. Verba ἐκδιδοὶ δὲ οὐτος n. r. l. excitant Eustath, ad Dionys. Perieg. 267. Steph. Byz. s. v. Φίλα.

τἢ οὖνομα Φλά] Goettling: Lehre v. Accent p. 126. 407 scribi mayult Φla. Hanc insulam perperam confuderunt cum ea, quae in Aegypti finibus sita reperitur Nili insula, Phile (de qua vid. supra nott. ad II, 28), indeque hîc corrigi voluerunt Φίλα. At vid. Parthey: De Philis insula pag. 70. 71. Ansam confusionis praebuit Stephanus Byz. s. v. Φίλα scribens: έστι και νήσος έν Αλγύπτω 'Ηρόδοτος τετάρτη έπλ ποταμόν μέγαν, ω ούνομα Τοίτων έστιν εκδιδοί δε ούτος ές λίμνην μεγάλην Τοιτωνίδα. Ubi ipsa insula Phla sita fuerit, incertum: quamobrem quaeri de ea vult vir doctus in: Annales des Voyages 1847. T. I. p. 360.

[179 κεδαιμονίοισί φασι λόγιον είναι κτίσαι. Εστι δε καί δδε λόγος λεγόμενος ' Ίήσονα, έπεί τε οί εξεργάσθη ὑπὸ τῷ Πηλίῷ ἡ ᾿Αργὼ, ἐσθέμενον ἐς αὐτὴν ἄλλην τε έκατόμβην καὶ δὴ καὶ τρίποδα χάλκεον, περιπλώειν Πελοπόννησον, βουλόμενον ἐς Δελφοὺς ἀπικέσθαι καί μιν, ὡς πλέοντα γενέσθαι κατὰ Μαλέην,

#### CAP. CLXXIX.

"Εστι δε και όδε λόγος λεγόμενος] Quae verba haud praetermittenda videntur respicienti, quantum studii operaeque Noster in eo posuerit, ut, quae famâ ferrentur aut a poëtis sic tradita exstarent (in quibus enarrandis acquieverunt logographi), ab iis, quae ipse investigando vera expertus esset, seiungeret. De quo conf. nott. ad cap. 173. In ipso fabulae argumento sudavit C. O. Mueller. Orchomen. pag. 353, quaecunque hîc enarrentur Libyca, ea omnia e Bocotia in Libyam traducta statuens ab illis Minyis, qui per varias rerum vicissitudines in Libyam tandem devenerint eaque sparserint, quibus regionem divinitus quasi in possessionem concessam commonstrarent, et cum Libycis hisce fabulis Argonautarum quoque expeditionem, in qua praecipua Minyum pars, coniunxerint. Nec aliter fere Italus Herodoti interpres haec a Cyrenaeis conficta vult, quibus suum in Libycas regiones imperium divina quasi auctoritate concesssum magis stabilirent. cum Herodoti testimonio haudquaquam innitantur, vereor, ut stare possint. Sed haec uberius exponere huius loci non est. Tu cum Herodoteis conf. Apollon. Rhod. IV, 1551-1617, haec eadem copiosius enarrantem et in nonnullis ab Herodoto discedentem. Delati autem sunt Argonautae in Libyam, eodem teste Apollonio IV, 1232, cum a vellere aureo acquisito in patriam regrederentur. Ac suspicatur Pacho (Voyage etc. pag. 173) in Phoenicum portum ad Phycuntis promontorium (ubi Hesperidum quoque hortos fuisse vult) appulisse Argonautas, vento in Libyam delatos. De ipso Argonautarum itinere conf. Grote: History of Greece I. cap. XIII (p. 211 seqq. praecipue p. 219 e versione Theod. Fischeri: Griech. Mytholog. u. Antiqq. etc. Lips. 1856). — ὑπο το Πηλίω, sub Pelio, i. e. ad Pelii radices. Ad ἐξεργάσθη conf. II, 180 ibique nott. et III, 60. In verbis seqq. ἐσθέμενον ἐς αὐτὴν ἄλλην (οποίπο, praeter alia) τε ἐκατόμβην attende vocem ἄλλος, de cuius usu Ast. ad Plat. Phaedr. pag. 241 seq. ad Polit. pag. 415. 521. 641 multa excitavit.

nal δη nal τρίποδα χάλπεον] Tripodem ad Apollinis sacra potissimum pertinuisse indeque plerumque in Apollinis donariis ac muneribus memorari satis notum. Plura vid. in nott. ad I, 92. Atque hunc ipsum tripodem literis antiquis inscriptum apud Euesperitas esse asservatum testis est Diodor. IV, 56, nec moramur, quod tripodis loco hac in re enarranda craterem ponit Lycophron Alex. 887, ubi conf. Tzetz. pag. 859 coll. Apoll. Rhod. IV, 1548 seqq., qui et ipse tripodem agnovit.

ώς πλέοντα γενέσθαι κατά Μαλέην] i. e. cwn navigando pervenisset ad Maleam, promontorium Laconiae, ventorum tempestatumque vi famosissimum, cui nunc nomen Capo di St. Angelo. Vid. Odyss. III, 287 et IX, 80 et ad utrumque locum notata a Nitzsch. T. I. p. 198. III. p. 20. Cf. Mannert, VIII. p. 600 seq. et ad locutionem Herod. III, 45: ἐπεί τε ἐγένοντο έν Καρπάθω πλέοντες, ubi conf. nott. Supra I, 82 exstat Μαλεαl, quam eaudem formam frequentat Strabo I. pag. 25 s. 45 B, VIII. p. 362 s. 557 C. 558 B. p. 378 s. 580 B. p. 380 s. 597 A. Alii teste Stephano Byz. s. v. Máleia et Maléa, unde Latinorum Malea. De quo promontorio cf. Wasse ad Thucyd. VIII, 39, et qui plura attulit Tzschucke ad Pomp. Mel. II, 3, 8 nott. exegg.

ύπολαβεῖν ἄνεμον βορέην καὶ ἀποφέρειν πρὸς τὴν Λιβύην πρὶν δὲ κατιδέσθαι γῆν, ἐν τοῖσι βράχεσι γενέσθαι λίμνης τῆς Τριτωνίδος. καί οἱ ἀπορέοντι τὴν ἐξαγωγὴν λόγος ἐστὶ φανῆναι Τρίτωνα, καὶ κελεύειν τὸν Ἰήσονα έωυτῷ δοῦναι τὸν τρίποδα, φάμενόν σφι καὶ τὸν πόρον δέξειν, καὶ ἀπήμονας ἀποστελέειν. πειθομένου δὲ τοῦ Ἰήσονος οῦτω δὴ τόν τε διέκπλοον τῶν βραχέων δεικνύναι τὸν Τρίτωνά σφι, καὶ τὸν τρίποδα θεῖναι ἐν τῷ έωυτοῦ ἰρῷ, ἐπιθεσπίσαντά τε τῷ τρίποδι

Vol. III. P. II. p. 293. — Ad ὑπολαβείν conf. I, 24 ibique nott. VI, 27. VIII, 12. 96. 118, et ad αποφέgest conf. IV, 103 ibiq. nott. Boreae autem loco in his potius Eurum sive Subsolanum exspectandum fuisse, quo Argo in Tritonidem fuerit compulsa, monet Rennel. p. 681. Ac Boreå in maiorem potius Syrtim Iasonem oportuit pulsum quam in minorem, ut C. O. Muellero placuit Orchomen. p. 354. At quis omnino in talibus omnia tam accurate ad verum expressa exspectabit? Nec alio pertinere credam, quod Ulixes a Bores in mare occidentale detruditur, ubi de Euro, qui una cum Borea navem egerit, cogitandum; conf. Voelcker, Homer, Geogr. p. 110 coll. p. 75. 79. — Ad τὰ βράχεα cf. 11, 102. Vadorum brevia habet Mela I, 7, 24 coll. Virgil. Aen. I, 111, ubi Servius: ,,brevia — vadosa dicit, per quae vadi pedibus potest; " et: ,, vada, τὰ βραzέα." Plurima nunc dabit Melae locum Tsschuck, in nott. exegg. p. 184. 185. Ad voces απορέοντι τήν έξαγωγήν conf. supra ad III, 4 nott. - Verba: φάμενόν σφι καὶ τὸν πόρον δέξειν και απήμονας αποστελέ-ELF valent: Tritonem (deum scil.) dicentem, se iis et exitum monstraturum et incolumes eos emissurum esse (ex his vadis), ubi σφι et απήμονας referas ad τον Ιήσονα καὶ τούς σὺν Ιήσονι, ut mox Noster loquitur. De ipso Tritone deo quae Graeci sint confabulati, afferre omnia huius loci vix esse potest: maris eiusque aestuantis potissimum significationem habere Tritonem indeqe ad deos marinos ipsumque Neptunum pertinere, a quo ex Amphitrite genitum vulgo ferebant Tritonem, haud dubium videri poterit: vid. modo Preller: Griech. Mytholog. I. p. 126. 354. 376 et cf. etiam Muys: Griechenland u. d. Orient, p. 185 seqq. Hic igitur "maritimus Triton, natantibus invehens beluis adiunctis humano corpori", ut scribit Cicero De nat. deorr. I, 28, inter Neptuni comites vulgo relatus, a Graecis mature iam ad Libvae oram sic translatus esse videtur, ut cum indigenarum deo, quem Neptunum fuisse existimo (cf. Herodot. II, 50), confunderetur atque Graecorum ex more etiam pro deo eius fluvii magni haberetur, quo lacus ille mari iungebatur: quare qui hoc loco deus vaticinans invenitur ὁ Τρίτων, is fluvii ipsius significationem habet et hoc capite et sequenti in verbis: τὸ μέσον δέ σφι οθρίζει ὁ Τρίτων. Graecis quod futuras res vaticinari dicitur hic deus, noli mirari: etenim vaticinandi artem diis marinis atque etiam fluvialibus inprimis tribui a veteribus satis constat.

έπιθεσπίσαντα] idem atque θεσπίσαντα έπὶ τῷ τρίποδι, super 8. ex tripode vaticinantem, ut sit Wesseling. Verbum ἐπιθεσπίζειν eodem sensu adhibuit Dionys. Halic. Antiqq. II, 6. III, 35. Participia έπιθεσπίσαντα τε καὶ σημήναντα arctius iungenda cum antecedenti sententia: τὸν τρίποδα θείναι έν τῷ ίρω, namque hoc opinor dicere vult Herodotus: Tritonem deum super tripodem (quem dono acceperat ab Iasone) vaticinatum Graecis edixisse, quid ipsorum posteris eventurum esset: tum vero securitatis causa, tripodem ne quis auferre posset, reposuisse in suo ipsius templo. In verbis sequentibus έπεὰν τὸν τοίκαὶ τοῖσι σὺν Ἰήσονι σημήναντα τὸν πάντα λόγον, ὡς, ἐπεὰν τὸν τρίποδα κομίσηται τῶν ἐκγόνων τις τῶν ἐν τῆ ᾿Αργοὶ συμπλεόντων, τότε ἑκατὸν πόλιας οἰκῆσαι περὶ τὴν Τριτωνίδα 360 λίμνην Ἑλληνίδας πᾶσαν εἰναι ἀνάγκην. ταῦτα ἀκυύσαντας 180 τοὺς ἐπιχωρίους τῶν Λιβύων κρύψαι τὸν τρίποδα. Τούτων δὲ ἔχονται τῶν Μαχλύων Αὐσεῖς. οὖτοι δὲ καὶ οἱ Μάχλυες πέριξ τὴν Τριτωνίδα λίμνην οἰκέουσι τὸ μέσον δέ σφι οὐρίζει ὁ Τρίτων. καὶ οἱ μὲν Μάχλυες τὰ ὀπίσω κομέουσι τῆς κεφαλῆς, οἱ δὲ Αὐσεῖς τὰ ἔμπροσθε. ὑρτῆ δὲ ἐνιαυσίη ᾿Αθηναίης αἱ

ποδα κομίσηται τῶν ἐκγόνων τις κ. r. 1. (si quis tripodem abstulisset etc.) conf. de significatione verbi noulζεσθαι nott. ad V, 83. - Ad oraculi effatum de centum urbibus hand scio an referri quoque possit, quod Nonnus Dionys. XIII, 375 tradit, Cadmum nuptias cum Harmonia in Libya, ad quam ventis delatus fuerit, celebrantem in huius rei memoriam centum condidisse urbes. Neque vero inde opus erit, hoc Herodoti loco οἰκίσαι (i. e. condidisse) reponere, quod ab uno co-dice allatum placuit quoque Nabero, quem laudavi ad cap. 116, ubi vid. nott. Nam οἰκῆσαι h. l. intransitiva notione accipiendum (cf. nott. ad I, 27); necesse esse oraculum dixit, centum Graecas urbes sitas esse s. habitari circa lacum Tritonidem.

### CAP. CLXXX.

Aὐσεῖς] Olim Aὐσῆς, unde Valck. refinxit Αὐσῆες. Apud Stephan. Byz. s. v. Αὐσεὶς, ἔθνος Λιβύης. 'Απολλόδωρος δευτέρα περιηγήσεως καί 'Ηρόδοτος έν τετάρτη. Alii gentis testes mihi non constant. Ac prorsus sibi convenire Rennel. negat p. 668 Herodotum, qui cap. 191 Ausenses vocet nomadum extremos Maxyesque ab occidente his finitimos, agricolarum primos, sed cap. 186. 187 idem Libycorum nomadum fines ponat ad Tritonidis lacum occidentem versus. Quare modo latiori, modo strictiori sensu ille locutus esse videtur. -- "I. R. Pacho in Relat. d'un Voyage dans la Marmarique Cyrenaique etc. Paris 1827 hos

Aŭσεĉς pro iisdem habet, qui, Synesio teste, seculo quinto et sexto post Chr. n. Cyrenaicam devastarunt Assurii dicti. " Cr. Tu vid. p. XXIX not. 1.

τὸ μέσον δέ σφι οὐρίζει ὁ Τρίτων] i. e. disterminat Triton medius inter utrosque interfluens. Ubi ὁ Τρίτων de amne (qui etiam deus est et colitur) intelligitur. Verbum οὐρίζειν eodem modo ac sensu II, 16. IV, 42. 51. 56. 57.

Ορτή δε ένιαυσίη κ. τ. λ.] Vocem Αθηναίης in his tolli vult Cobetus. Expressit Herodotea Mela I, 7, 27: "Super hunc ingens palus amnem Tritona recipit, ipsa Tritonis: unde Minervae cognomen inditum est, ut incolae arbitrantur, ibi genitae (vid. Apollodor. I, 3, 6. III, 12, 3): faciuntque ei fabulae aliquam fidem, quod quem natalem eius putant, ludicris virginum inter se decertantium celebrant." Attigit Herodoteam narrationem C. O. Mueller. Orchomen. pag. 355 seqq. et Kleine Deutsche Schrift. II. p. 188 seq., ut iam notavimus ad IV, 178, itemque Voelcker. Ispet. p. 218 seqq. 226 seqq. Myth. Geogr. I. pag. 24 seq. 32 seqq. 36 seq., qui et ipse haec e Graecia in Libyam traducta et a Cyrene Libycas ad gentes advecta opinatur; add. H. G. Brzoska De geogr. myth. Specim. I (Lips. 1831). p. 55. 56, ubi contendit, hanc fabulam de Tritone ac de Tritonide Minerva ex ipsa Boeotia in Libyam translatam esse ad Syrtim minorem itemque puellas Amazones, numinum bellicosorum ministras, ad huius deae cultum ac sacra proxime

παρθένοι αὐτῶν δίχα διαστᾶσαι μάχονται πρὸς ἀλλήλας λίθοισί

pertinentes et ex Boeotia in Libyam a colonis Minyis adductas. Ac nemo quisquam sane in hisce puellarum certaminibus, quas Herodotus bîc describit, similitudinem quandam cum Amazonibus earumque pugnis non agnoscet: quales virgines, ubicunque Minervae sacra, ibi reperiri monuimus ad cap. 110. Neque vero quisquam mihi persuadebit, omnia haec ex Boeotia repetenda esse, unde in Orientem aeque atque in Africam ad Syrtis accolas deducta fuerint. Nam in his ipsis regionibus Libycis multo prius quam in Boeotia eius deae sacra floruerunt, quam indigenam Noster praedicat quamque a Graecis advenis, qui Minervae sacra secum attulerant, cum Minerva ipsa confusam quodammodo esse existimo. Haec vero dea indigena (αύθιγενής θεός) qualis re vera existimanda sit aut unde ad Libyae oras advecta, si quaeras, probabilius utique videtur, huius deae origines atque sacra primitiva, quae a Graecis post assumpta aut cum Minervae sacris confusa fuerint, ex Aegypto repetere (ex qua arma quoque puellarum Noster repetit), unde haec omnia ad finitimas Libyae gentes delata fuerint, quam e Graecia, quae vel quadrigarum regundarum artem a Libycis hominibus edocta fuit, teste Herodoto IV, 189. Conf. Mannert. X, 2. pag. 171. Itaque ad Aegyptiorum deam Neith s. Saiticam Minervam (vid. nott. ad Herodot. II, 62) regredi vult David (Jupiter I. p. 139 seq.), neque aliud placuit Creuzero Symbol. III. p. 309 seqq. ed tert., qui cum hisce Libycarum puellarum certaminibus in deae honorem institutis comparat ritus ad Sais lacum celebrari solitos in honorem Isidis-Neith s. Minervae, neque vix latere posse pronuntiat, quid sibi velint Libycarum puellarum pugnae, ad castitatis specimen exhibendum, si omnino in talibus Amazonum s. virginum institutis notionem castitatis cum bellica fortitudine coniunctam quodammodo repraesentari reputemus eaque omnia ad lunares ac solares religiones, ad quas et ipsa pertinet Pallas Minerva, referamus. Utrobique enim inveniri abstinentiam a viris, utrobique institui certamina certis temporibus solis lunaeque cursu definitis redeuntia. Atque vel Indorum in fabulis istiusmodi commemorari certamina ad castitatem probandam instituta idem Creuzerus observat l. l. p. 312. Quae enim dea est castissima ac purissima lucis imago, eam consentaneum est certaminibus celebrari, quibus virginum castitas aeque ac bellicosa natura probetur. Atque etiam Voelcker. Myth. Geogr. I. p. 50 contendit, Amazonibus Libycis tesseraria quadam ratione re-praesentari Palladem Minervam eiusque virginitatem atque fortitudinem, non alio fere sensu quam quo Asiaticae Amazones referantur ad Ephesiam Dianam. Postea, ut monet Cr, de Palladis Tritonidis religionibus itemque de Amazonibus exposuit O. M. de Stackelberg. in libro: Der Apollotempel zu Bassae in Arcadien. pag. 134 seqq. Attuli haec; quae cum ex Aegypto huius Minervae Libycae origines et sacra repetant, haud scio an longius repetita videri queant, si quidem vix ullum certius exstat vestigium huiusmodi sacrorum aut numinum ex Aegypto ad Libycae orae gentes vel remotiores occidentem versus ad Syrtim usque delatorum. Quare satius videtur statuere, deam Libyum indigenam, quam Graeci teste Herodoto Minervam vocabant quamque etiam ad Graecae Mivervae modum conformasse putandi sunt sacris utriusque deae coniunctis, nullam aliam revera esse atque eam, quam per Syriam aliasque Asiae occidentalis partes ac potissimum per oras maris mediterranei orientales ac meridionales a Phoenicibus atque Carthaginiensibus cultam videmus deam lunarem variis nominibus designatam. Cum hac igitur Astarte sive Punica sive Libyca dea Graecorum Minervam hîc coaluisse existimo prorsusque accedo iis, quae

τε καὶ ξύλοισι, τῆ αὐτιγενέι θεῷ λέγουσαι τὰ πάτρια ἀποτελέειν, τὴν 'Αθηναίην καλέομεν. τὰς δὲ ἀποθνησκούσας τῶν παρθένων ἐκ τῶν τρωμάτων ψευδοπαρθένους καλέουσι. πρὶν δὲ ἀνείναι αὐτὰς μάχεσθαι, τάδε ποιεῦσι: κοινῆ παρθένον τὴν καλλιστεύουσαν ἐκάστοτε κοσμήσαντες κυνέη τε Κορινθίη καὶ πανοπλίη 'Ελληνικῆ καὶ ἐπ' ἄρμα ἀναβιβάσαντες περιάγουσι τὴν λίμνην κύκλῳ. ὁτέοισι δὲ τὸ πάλαι ἐκόσμεον τὰς παρθένους, πρὶν ἢ σφι Έλληνας παροικισθῆναι, οὐκ ἔχω εἰπαι· δοκέω δ' ὧν Αίγυπτίοισι ὅπλοισι κοσμέεσθαι αὐτάς. ἀπὸ γὰρ Αίγύπτου καὶ τὴν ἀσπίδα καὶ τὸ κράνος φημὶ ἀπῖχθαι ἐς τοὺς

hanc in rem disputavit Movers: Die Phoeniz. II, 2. p. 463 seq., qui id quoque monuit, hanc deam sive Libycam sive Punicam Carthagine repraesentatam esse armis et galea instructam atque a Libyae gentibus bellicosis cultam fuisse belli deam, ut adeo facilius cum Graecorum Minerva confundi potuerit. Annuum autem illud festum, quod huic deae virgines secum certantes agere Noster scribit, quodque ad natalem deae diem refert Mela, idem Movers novilunii festum fuisse putat, in honorem primi novilunii ineunte anno peractum, cum similia festa per Asiam minorem atque Syriam peracta fuerint.

τῆ αὐτιγενέι θεω] Unus Florentinus αὐθιγενέη, Sancrofti liber αὐ-Diversi. Cf. nott. ad II, 149. Mox cum edd. recentt. exhibui τῶν παρθένων pro παρθένους, itemque τρωμάτων pro τρωθμάτων, de quo conf. Struve l. l. Spec. III. pag. 2 not. (Opuscc. II. p. 346.). Ad ανείναι conf. cap. 175 ibiq. nott. Sensus est: priusquam virgines ad pugnandum dimittant 8. pugnare sinant. Corinthiaca galea, quae virgini pugnaturae imponitur, simplicior fuit atque ex metallo elaborata: itaque iure hoc galearum genus H. Barth (Corinthior. commercii et mercaturae histor. Partic. Berolin. 1844. p. 19) refert ad id opificium, in quo mature iam Corinthii studium operamque posuerint, ad artem metalla tractandi varios in usus et conficiendi arma, tela, alia id genus. Tu conf. etiam

C. O. Mueller: Kleine Deutsche Schrift. I. p. 104. Scripsi autem κυνέη pro vulg. κυνή secutus Bredov. p. 220. — Αd κύκλω conf. nott. ad Herodot. cap. 72. — κοσμέεσθαι est instrui, ut I, 109. VII, 209. — Ad οτέοισι conf. de forma Struve Specetc. I. pag. 48. 40. (Opuscc. II. p. 322.)

και την άσπίδα και τὸ κράνος κ. τ. λ.] Affert Wessel. Platonis locum e Timaco cap. 3. p. 24 B., quo sacerdos Aegyptius suae genti scuto-rum atque hastarum originem tribuit; quod eo magis teneri velim, quo frequentius Aegyptios quidquam in artibus, quod inde ad Graecos fluxerit, habuisse nunc negari video. Utitur Herodoteo loco Vir Illustr. De Minutoli in Itinerar. ad templ. Ammon. pag. 159, arma, quae in templo Iovis Ammonii adhuc repraesentata inveniuntur, recensens atque describens. Scuta Aegyptiorum, qualia in ipsis Aegyptiorum monumentis gestantes conspiciuntur milites, Graecorum scutis admodum similia videri affirmat Rossellini Monument. civil. III. p. 227, idque adeo confirmant, quae de Aegyptiorum scutis leguntur apud Wilkinson. Manners and customs of the anc. Agypt. I. p. 298, additis imaginibus ipsis; de galeis idem disputavit p. 329; conf. etiam Herodot. II, 151 ibique nott. Scuta ad pedes usque pertinentia et ad corpus tuendum aptissima commemorantur apud Xenophontem in Exped. Cyr. I, 8, 9. Cyropaed. VI, 2, 10. VII, 1, 33.

Έλληνας. Τὴν δὲ 'Αθηναίην φασὶ Ποσειδέωνος εἶναι θυγατέρα καὶ τῆς Τριτωνίδος λίμνης καί μιν μεμφθεῖσάν τι τῷ πατρὶ δοῦναι έωυτὴν τῷ Διῖ, τὸν δὲ Δία έωυτοῦ μιν ποιήσασθαι θυγατέρα. ταῦτα μὲν λέγουσι. Μίξιν δὲ ἐπίκοινον τῶν γυ-

Την δε Αθηναίην φασί κ. τ. λ.] Attigit Herodotea Eustath. ad Homer. Ili. p. 1216, 47 s. 1296, 38 et ad Dionys, Periog. 267 coll. Pausan. I, 14. §. 5. Hinc ipsa Minerva, filia nymphae lacus Tritonidis (ita enim intelligo voces: και τῆς Τοιτωνίδος λίμνης), dicta vulgo Τοιτογένεια, cuius cognominis quae variae afferuntur rationes, indicabunt Heyne ad Apollodor. III, 12, 3. pag. 297, Tzetz, ad Lycophr. 519, pag. 666 seq., Creuzer. Melett. I. pag. 23, qui idem Symbol. III. p. 317 ed. tert. de huius fabulae sensu reconditiori disputavit, in quam candem disquisivit Voelcker. l. l. coll. Welcker. Trilog. d. Aeschyl. p. 282 seq. Quae enim hoc loco patre Neptuno, matre Tritonide nympha nata Iovem adiisse et ab eo adoptata fertur Minerva, eius patrem alii nuncupant Palladem, ipsius virginitati insidiantem ideoque ab ipsa Minerva interfectum. Quem Palladem haud alium esse atque ipsum Neptunum monuit Creuzer; a quo Neptuno ex Tritonide Minervam quod genitam dicunt, hoc prisca illa ex doctrina repetendum, qua Oceanus ac Tethys (i. e. aqua et terra) omnium rerum ferantur parentes. Minerva autem, quae est ipsius natura ad lunam lucemque lunarem proxime spectans, cum neque ad terram neque ad aquam pertineat, ad Iovis, i. e. Solis igneam vim ac lucidam se confert et in ea ita acquiescit, ut iam coelestia lumina, et Sol et Luna, coniuncta quodammodo, ut par est, reperiantur. Spectat igitur fabula, reconditiorem eius sensum si sectaris, ad doctrinam cosmogonicam adeoque philosophicam de Sole, Luna astrisque nunquam intereuntibus nec suam vim perdentibus igneam lucidamque, quam illibatam atque integram servari maxime est conveniens. Haec Cr., qui postea ad scripsit: Millingen Ancient unedited Monuments - Vases. Nr. I. Pl. 1. 2. 3. p. 3, Inghirami: Monumenti Etruschi ad tab. XXXIII de' Vasi fittili pag. 348. Equidem quid de Minerva hac sentiam, supra indicavi: ad Neptunum quod attinet, cum quo sic coniungitur Minerva, ut eius filia perhibeatur, noli id mirari; namque Neptunus, qui teste Herodoto II, 50 vere Libycus deus est, neque inde ex Aegypto, ut quidam volunt (cf. Roeth: Geschichte d. abendländ. Philosoph. I. nott. p. 202), repetendus, non alius utique deus esse videtur atque Punicus ille Baal, quem Phoenices Carthaginiensesque navigantes coluerunt marisque deum quoque venerati sunt: de quo vid. Movers l. l. pag. 468 seqq. Hunc igitur maris deum sive Punicum sive Libycum Graeci Neptunum nuncuparunt eundemque cum Minerva, quae Iovis capite vulgo orta dicebatur, ita coniunxerunt, ut Minervam Neptuno ortam, sed, cum de patre quereretur, a Iove adoptatam dicerent. Etenim Herodoti verba: καί μιν μεμφθείσαν τι τώ πατρί (i. e. cum haberet aliquid, quod de patre conquereretur; cf. nott. ad III, 1) eo spectare videntur, quod pater filiae virginitatem violare conatus indeque a filia ipsa interemptus dicebatur: vid. Cicero De nat. deor. III, 23, ubi reliquos veterum de hac re locos indicavit Creuzer.; add. Movers l. l. bene monens, hoc modo scite tolli eam discrepantiam, quod Minerva illa modo Neptuni modo Iovis filia perhibebatur. Aliter de his statuit Mueller: Kleine Deutsche Schrift. II. p. 187 seq. 226 seq. alia ratione Minervam cum Neptuno a veteribus hac in fabula iungi ratus.

τὸν δὲ Δία ξωντοῦ μιν ποιήσασθαι θυγατέρα],,adoptare sibi filium, νδὸν τινὰ ποιήσασθαι frequents apud oratores; θυγατέρα ποιήσασθαι, qui praeter Herodotum dixerit, ne-

181

ναικῶν ποιέονται, οὖτε συνοικέοντες πτηνηδόν τε μισγόμενοι. ἐπεὰν δὲ γυναικὶ τὸ παιδίον άδρὸν γένηται, συμφοιτέουσι ές τῶυτὸ οἱ ἄνδρες τρίτου μηνὸς, καὶ τῷ ἄν οἰκη τῶν ἀνδρῶν τὸ παιδίον, τούτου παὶς νομίζεται.

Οὖτοι μεν οί παραθαλάσσιοι τῶν Νομάδων Λιβύων εί-

minem novi, nisi Isaeum p. 84, 12 [p. 274 infra R.] et p. 88 15 [p. 292 R.]. Iunonem permovit adulter vioποιήσασθαι τον Ηρακλέα: ridiculum commemorat Diodor. Siculus ritum, quo hoc in coelo fingeretur paractum IV, 39." Valcken. Conf. Herod. VI, 57 ήν τις θετόν παϊδα ποιέεσθαι έθέλη, in quibus vox θετον suspecta videtur Nabero in Mnemosyn. III. p. 480. Ad verba seqq. µiξιν δὲ ἐπίκοινον κ. τ. λ. conf. nott. ad cap. 172 et ad particulas ovite re nott. ad cap. 94. συνοικείν de iusto matrimonio dicitur I, 37. 91. 93. 108. 173. 196, ne plura, indeque hoc loco opponitur τῷ πτηνηδὸν μίσγεσθαι, quod de iis valet, qui pecudum more coëunt cum quibuslibet. — In seqq. ad ἀδρὸν conf. I, 17 ibique nott. et IV, 31. Verba τρίτου μηνός (tertio quoque mense) Schweigh. accipit pro διὰ τρίτου μηνός. Ad ofxy vid. Bredov. p. 194 seq.

# CAP. CLXXXI.

Ούτοι μέν ol παραθαλάσσιοι είρίαται] Ad locutionem Wessel. confert cap. 196: ούτοι μέν είσι τοὺς ήμεις έχομεν Λιβύων ονομάσαι. Quae vero ab Herodoto inde a cap. 168 recensentur gentes, eas omnes maritimas fuisse negat Schlichthorst. pag. 9 not., cum ipse Herodotus hinc eximat Asbystas (170), Garamantes (174) et Gindanes (176). Quae tamen et ipsae nisi mari adsitae fuerint, haud ita procul a mari habitasse putandae erunt. Quae sequuntur inde a cap. 181-185, ea egregie illustravit Heeren. Id. II, 1. p. 201 seqq. bene monens, indicari hîc viam, quam mercaturae causa qui per Africae deserta peregrinantur, et veterum et nostra aetate terere consueverint per Libyae tractum, qui nunc vocatur Fezzan, ad

superiorem Aegyptum atque etiam ad interiores Africae tractus usque, ad Nigri adeo regiones et quae sunt his proximae, ita ut e Libycis mercatoribus, qui hac ipsa via in Aegyptum devenerint terrestri, haec ipsa in Aegypto edoctum esse Nostrum sit credibile. Qui iter hocce suscipere solent, ii a Thebis Aegyptiacis (quae olim primaria commercii sedes fuisse videtur non aliter atque etiamnum Cairo) profecti per deserta ad Ammonis templum quando pervenerunt, hinc denuo desertorum Barcae partem montesque Haradsch transgressi in terram Fessan descendunt: unde ulterius progressi in terris Kashna ac Bornu acquiescunt ac peregrinationis finem faciunt. Quae ipsa cum Herodoteis ita congruere observat Heeren. l. l. pag. 209, ut non nisi in stationibus quibusdam quaedam occurrat diversitas vix illa quidem tollenda, nisi, quae eiusdem viri est suspicio (Ideen II, 2. p. 437), duas stationes intermedias ab Herodoto vel prorsus omissas esse statuas vel ipsi non indicatas ab illis mercatoribus, qui consulto, ut videtur, decimo quoque die stationem posuerint. Tu vid. etiam Rennel. l. l. pag. 671 coll. Niebuhr, Verm. Schrift. I. pag. 145 seqq. et add., quae eandem in rem disputavit Iomard (Annales des Voyages 1846. I. p. 263 seqq.), qui ex iis, quae apud Herodotum traduntur, colligi posse putat, octoginta ferme dierum iter antiquitus fuisse inde ab Aegypto usque ad Herculis columnas s. mare Atlanticum, additis mansionibus decimo quoque die positis, ubi aqua, palmae, sal, alia id genus proficiscentibus necessaria adfuerint: quae autem gentes totum hunc tractum tenuerint, Ammonii, Augili, Nasamones, Garamantes, Atarantes, eas omnes communi usas

φέαται. Υπέρ δε τούτων ές μεσόγαιαν ή δηριώδης έστι Λιβύη ὑπερ δε τῆς δηριώδεος ὀφρύη ψάμμου κατήκει, παρατείνουσα ἀπὸ Θηβέων τῶν Αίγυπτιέων ἐπὶ Ἡρακλέας στήλας. ἐν δε τῆ ὀφρύη ταύτη μάλιστα διὰ δέκα ἡμερέων ὁδοῦ ἀλός ἐστι τρύφεα κατὰ χόνδρους μεγάλους ἐν κολωνοισι · καὶ ἐν κορυφῆσι εκά-

esse linguâ vult, cum adhuc inter eam linguam, qua in oasi Siwah utantur homines (Ammonii) et inter linguam eam, quam reliquae gentes per omnem montis Atlantis longitudinem eloquantur, maxima intercedat similitudo. Neque mirum, vel medio aevo eam viam, quam Noster h. l. (cap. 181 seqq.) indicat, usitatam fuisse, monente viro docto Saint Marc Girardin in: Revue d. d. mond. (1841) Vol. XXVII. p. 453.

Τπέο δε τούτων ές μεσύγαιαν ή δηριώδης έστι Λιβύη] Haec explicanda sunt ex ea, quam Noster sibi animo finxit, totius Libyae forma ac specie e variis tractibus eandem directionem sequentibus sibique respondentibus compositae. Primus tractus ora continetur septentrionali, quae soli coelique natura non valde dissimilis Europae nunc complectitur septentrionales partes regni Maroccani, Fez, Algeriani, Tunisiani ac Tripolitani vulgoque vocatur Berberei s. etiam Tell, i. e. fertilis regio, teste Rittero: Erdk. I. p. 897. Sequitur tractus belluosus, ή δηριώδης Λιβύη (Herod. II, 32. IV, 174), plane desertus, si ab exigua parte a Garamantibus culta discesseris (nunc vocant Biledulgerid, i. e. palmarum terram); supra quem introrsum extenditur regio tumulosa ac sabulosa, Sahara, maxime arida ac vasta, in qua salis colles; ab huius tertii tractus meridie Nilus delabitur eadem directione ab occidente orientem versus usque ad Elephantinen, ubi Aegyptum intrat, cursu ita mutato, ut recta septentrionem tendat. De qua triplici Libyae divisione, quam supra iam attigimus ad II, 32. p. 546, conf. praeterea Schlichthorst. p. 8 seq., Niebuhr: Verm. Schrift. I. p. 144, Ideler in Fundgrub. d. Orient. IV. p. 304, Russell: History and present condition of the Barbary States pag. 23 seqq., Cless. in Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. Vol. XIV. p. 568 seq. Quae ultra deserta Sahara extenduntur terrae, eas ad Libyam Herodotus vix referre videtur, qui si quid omnino de his compertum habuerit, ad Aethiopiam retulit.

οφούη ψάμμου κατήκει] i. e. supra Libyae tractum belluosum porrigitur supercilium (s. tractus, tumulus) arenosum, a Thebis Aegyptiacis ad columnas Herculeas pertinens. ψάμμου dedi cum Dindorf. et Dietsch., Bredovium secutus pag. 53 et 54, qui satis ostendit omnibus locis Herodoteis hanc unam formam reperiri, a qua hoc loco libri scripti nonnulli utique discedunt exhibentes ψάμ- $\mu\eta\hat{s}$ , quod a Schweighaeusero et Gaisfordio receptum est; cf. nott. ad cap. 201 et 183. — Eodem sensu όφούη cap. 182, 185. Apud Polyb. III, 71 όφους de loco edito; plura vid. in Lexic. Polybiano p. 418. Hinc Heeren. l. l. II, l. p. 9 reddit: ein Sandstrich, coll. Ritter. Erdk. I. p. 1002. Deserta Sahara indicari dudum monuit Rennel. p. 571, nonnullis distincta oasibus, in quibus nomades cum armentis versentur. Add. Heeren. l. l., Ideler in Fundgr. IV. pag. 304 seq. — Pro vulg. Hoαulntas scripsi cum recentt. edd. Hoanleas, vid. nott. ad cap. 8.

άλός έστι τρύφεα κατά χόνδοους μεγάλους έν κολωνοίσι] i. e. salis frusta sunt ingentibus grumis in collibus. Ita Schweigh. Stephanus in ora Herodoti sui appinxerat: frusta salis veluti grumi magni, ita ut κατά similitudinis significatum assumat, ut I, 84. II, 10. IV, 23. Equidem malim ad Schweighaeuseri rationem verba κατά χόνδοους explicare: klumpenweise s. in grossen Klumpen. χόνδοοι, utcap. 185, de quavis massa dicuntur exigua ac rotunda, gra-

στου τοῦ κολωνοῦ ἀνακοντίζει ἐκ μέσου τοῦ ἁλὸς ὕδωρ ψυχρὸν 361 καὶ γλυκύ. περὶ δὲ αὐτὸ ἄνθρωποι οἰκέουσι ἔσχατοι πρὸς τῆς ἐρήμου καὶ ὑπὲρ τῆς θηριώδεος, πρῶτοι μὲν ἀπὸ Θηβέων διὰ δέκα ἡμερέων ὁδοῦ ᾿Αμμώνιοι, ἔχοντες τὸ ἰρὸν ἀπὸ τοῦ Θη-

num, grumus; conf. Aristoph. Acharn. 521 (486 Both.), ubi χόνδροι άλός. τούφος uno apud Homerum loco legitur Odyss. IV, 508, ubi Scholium explicat ἀπόκομμα; plura qui desiderat, adeat Thesaur. L. Graec. T. VII. pag. 2549 ed. Dindorf. Ad ipsum argumentum pertinet Arriani locus Anabas. III, 4. §. 3, qui de his sic retulit : γίγνονται δε καὶ αλες αὐτόματοι έν τῷ χωρίῳ τούτῷ όρυπτοί και τούτων ίστιν ους ές Αίγυπτον φέρουσι των ίερέων τινές τοῦ "Αμμωνος — έστι δὲ μακρός τε ὁ χον-δρος καὶ ήδη τινὲς αυτών καὶ ὑπὲρ τρείς δακτύλους, και καθαρός ώσπερ κρύσταλλος. και τούτω έπι ταις θυσίαις χρώνται, ώς καθαρωτέρω τών από θαλάσσης αλών, Αίγύπτιοί τε και όσοι άλλοι του θείου ουκ άμελώς έχουσιν. Accuratissime autem ea, quae hoc loco tradidit Herodotus, cum iis conveniunt, quae recentiori aetate iisdem in regionibus invenit Hornemann., de cuius diario, Cr. notante, vid. Goetting. Gel. Anz. 1802. nr. 146. p. 1451 seq. Add. qui nuperrime de hoc sale, quo deserta prope Ammonium sunt obtecta, retulit De Minutoli l. l. pag. 174 coll. Ritter. Erdk. I. pag. 981, exhibuitque etiam pag. 179 seqq. chemicam huius salis analysin a Iohnio institutam. Quin olim iam magnam eius copiam adeoque famam fuisse illud est documento, quod hoc uno Ammonio sale rex Persarum, cui optima quaeque ex omni terrarum orbe afferebantur, usus esse dicitur. Cf. Athen. II, 71.

ανακοντίζει έκ μέσον τοῦ άλὸς] ανακοντίζειν de aqua prosiliente dicitur, ut in Callistrat. Ecphras. Stat. c. 14. Eustath. in Homer. p. 995, 30 s. 990, 45 (quibus add. Homer. Ili. V, 113: αἰμα δ' ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοίο χιτῶνος, ubi Bothius bene memor fuit Herodotei loci aliosque etiam attulit Euripidis locos similes), monente Wesseling.,

qui Shawium quoque laudat de salis ubere per hos Libyae tractus copia et causa fertilitatis testantem. Ac recentissimus istarum regionum peregrinator, Minutoli l. l., et ipse observavit fontes dulcis aquae prosilientes e solo salinario: id quod Larcher. repetitum voluit e rore, quo sal solutus et dein solis ardore evaporatus fuerit, crystalli naturam formamque deinde assumens. — In seqq. verba πρὸς τῆς ἐρήμου valent: versus deserta.

πρώτοι μέν ἀπὸ Θηβέων διὰ δίκα ήμερέων οδοῦ] Ab Ammonio s. Siwah (cf. II, 32. III, 26 ibique nott.) distant Thebae centum fere milliarr. geogr.; quae decem dierum spatio confici non posse facile intelligitur, cum plerumque quinque ad summum milliaria ab istiusmodi mercatoribus in unum diem consumi soleant; ut potins duplicato viginti dierum numero ad haec perficienda opus sit. Itaque unam decem dierum stationem, quae probabiliter in oasi magna fuerit El Wah in ipso medio itinere (conf. nott. ad III, 26), omissam videri statuit Heeren: Ideen II, 1. p. 218, cui adstipulantur Ideler, in Fundgr. d. Or. IV. pag. 406 seq. et Wheeler: Geography of Herodotus pag. 564 et 565.

Αμμώνιοι] In ea oasi, quae nunc vocatur Simah, Ammonios quaerendos esse supra iam ad II, 32 e Minutoli Itinerario monuimus, coll. Ideler. l. l. IV. p. 407 seqq., Mannert. X, 2. p. 52 seqq., Moversio: Die Phoenizier II, 2. pag. 376 seqq., qui Ammonios ad candem stirpem pertinere vult, ad quam Garamantes, de quibus Noster cap. 183. Est vero hîc cogitandum de civitate, qualis etiamnum esse dicitur, olim satis frequenti, quod catacombae in vicinia sitae ac mumiarum reliquiis repletae ostendunt, regisque imperio subiecta (Her. II, 32, 42), cuius palatium prope vicum Schargieh

βαιέυς Διός καὶ γὰς τὸ έν Θήβησι, ώς καὶ πρότερον εξρηταί μοι, πριοπρόσωπον τοῦ Διὸς τώγαλμά έστι. τυγχάνει δὲ καὶ άλλο σφι ΰδωρ κρηναΐον έὸν, τὸ τὸν μὲν ὄρθρον γίνεται γλια-

nunc dirutum exstat, teste Minutoli l. pag. 164. 165. 167 coll. Heeren.

 Id. ÎÎ, Î. p. 213 seqq.
 τὸ ἰρὸν ἀπὸ τοῦ Θηβαιέος Διός]
 De forma Θηβαιέος conf. I, 182. Templi Iovis Ammonii adhuc supersunt rudera, ab indigenis vocata Birbé (i.e. templum) sive, idque frequentius, Umbeda; e quibus satis perspicimus haud ingentis molis ambitusve fuisse hanc aedem, cuius structura formaque Aegyptiacis est simillima. Muri integri e lapidibus, parietes intrinsecus atque extrinsecus figuris, signis, notis hieroglyphicis distincti coloribusque ex parte bene servatis inducti, quae omnia Thebaicis figuris ac notis simillima ad Iovis cultum Ammonii pertinent; tota denique aedes muro circumdata, quo profani a sacris arcerentur. Accuratissime descripsit Minutoli l. 1. cap. V. pag. 95 seqq. 166, 168 seqq., quem sequuntur Heeren: Ideen II, 1. p. 213 seqq., Ritter. Erdk. I. p. 982. Descripsit quoque haec rudera Anglus vir doctus, qui ipse hanc oasin invisit ac singula accurate notavit, in Bibliotheq. universelle de Genève 1851. Septemb. pag. 110 seqq.

ώς και πρότερον είρηταί μοι] Vid. II, 42 et II, 32 et ad utrumque locum allata; add. Schmitthenner: De Iove Hammone Synt. I. pag. 5. 13

seq. 28. 38.

τυγχάνει δε και άλλο σφι εδωρ κ. τ. 1.] Quae refert Herodotus, ad eum pertinent fontem, quem Solis appellant, teste Mela I, 8 init. (ubi plurima attulit Tzschucke nott. exegg. Vol. III. P. I. p. 205 seq.), qui mox haec subjicit: "fons media nocte fervet, mox et paulatim tepescens fit luce frigidus: tunc ut sol surgit, ita frigidior subinde; per meridiem maxime riget. Sumit deinde tepores iterum et prima nocte calidus, atque ut illa procedit, ita calidior: rursus cum est media, perfervet." Add. Plin. H. N. II, 103 (106). V,

5. Lucret. VI, 849 seq. Ovid. Metamorph. XV, 309. Curtius IV, 7. §. 22 (ibique Muetzell. I. p. 271 seq.). Arrian. Exped. Alex. III, 4. Diodor. Sic. XVII, 50. Antigon. Caryst. 159, ubi vid. Beckmann. p. 205, et conf. quoque Schmitthenner l. l. pag. 30 seq. Quae non praetermisit Minutoli 1.1. cap. VIII. p. 163 p. 96 (coll. Heeren. Id. II, 1. p. 215, Ritter. Erdk. I. p. 983), ubi primus edocuit, fontem, quem mira virtute praeditum celebrarunt veteres, adhuc exstare uno horae quadrante a Iovis Ammonii templo remotum meridiem versus in amoenissimo palmarum luco, ubi exignum efficiat lacum, quem Plinius I. I. stagnum vocat (ita enim recte nunc legitur), tam dilucidum, ut ad fundum usque, e quo multae bullulae, ut e lebete ferventi, in altum prosiliunt, cernere liceat. Idem observavit atque se vidisse narrat Anglus vir doctus, cuius modo mentionem feci l. l. pag. 120 seq. Aquam, noctu calidiorem quam diu, prima luce fumum quendam excitare Minutoli testatur, ita ut fons calidus esse videatur, cuius qui est naturalis calor, diu quidem ob solem nimis ardentem percipi nequeat. Cum autem Herodoti e verbis inre colligas, praeter hunc Solis fontem, de quo Plinius V, 5, aliam quoque in hac oasi esse aquam, eo refert Heeren. l. l. rivulum, qui e lacu profluens et cum alio fonte ex eadem palmarum silva exorso coniunctus ad ipsius templi ruinas in paludem demergatur. Ac Plinii locum H. N. lib. II ad fontem Solis referri posse negat Marcus p. 170 seq., cum is potius illo loco intelligatur fons, qui ad viam a Gadames ad Germa ducentem reperiatur. Affirmat autem Wilkinson (Topography of Thebes pag. 357) se compluribus in oasibus Acgypti invenisse fontes calidos, quorum aqua variam variis diei partibus temperaturam praebeat, cum

οὸν, ἀγορῆς δὲ πληθυούσης ψυχρότερον μεσαμβρίη τέ ἐστι καὶ τὸ κάρτα γίνεται ψυχρόν τηνικαῦτα δὲ ἄρδουσι τοὺς κήπους ἀποκλινομένης δὲ τῆς ἡμέρης ὑπίεται τοῦ ψυχροῦ, ἐς οὖ δύεται τε ὁ ῆλιος, καὶ τὸ ὕδωρ γίνεται χλιαρόν ἐπὶ δὲ μᾶλλον ἐὸν ἐς τὸ θερμὸν ἐς μέσας νύκτας πελάζει, τηνικαῦτα δὲ ζέει ἀμβολάδην παρέρχονταί τε μέσαι νύκτες, καὶ ψύχεται μέχρι 182 ἐς ἡῶ. ἐπίκλησιν δὲ αῦτη ἡ κρήνη καλέεται Ἡλίου. Μετὰ δὲ ᾿Αμμωνίους, διὰ τῆς ὀφρύης τῆς ψάμμου, διὰ ἀλλέων δέκα ἡμε-

meridie fuerit frigida, mane autem aeque ac vespere calida. Adde etiam Hoskins: Visit of the great Oasis pag. 258 seq., qui haec ex ipsa fontium natura atque coelo Aegyptiaco explicari posse putat. Atque huc etiam haud scio an referri possint, quae Aelianus N. A. XIV, 19 tradit de lacu ferventis aquae in Libya: in quo pisces et vivere et natare ait, quos si quis in frigidam coniecerit, interire addit.

ἀγορῆς δὲ πληθυούσης] Ad locutionem conf. nott. ad II, 173. III, 104, et ad usum particularum τε — καὶ in verbis μεσαμβρίη τέ έστι, καὶ τὸ κάρτα γίνεται ψυχρὸν (i. e. quando media fit dies, tum valde frigidum fit) conf. nott. ad cap. 53. Neque aliter τε — καὶ in seqq. verbis: ἐς οῦ δύεταί τε ὁ ῆλιος καὶ τὸ τὸ τὸ το το τε μέσαι νύπτες καὶ ψύχεται μέχρι ἐς ἦῶ hanc vim temporalem, qua res, quae in idem incidunt tempus, declarantur, retinet.

ἀποκλινομένης δὶ τῆς ἡμέρης] i. e. die ad occasum s. vesperam declinante, ut III, 104, ubi vid. nott. Ac sol in vesperam inclinatus vulgo dicitur κλίνειν, ut monuit Valcken. citans Wetsten. ad Ev. Luc IX, 12.

υπίεται τοῦ ψυχοοῦ] sc. τὸ τοῦ ος, remittit aqua de suo frigore, s. paulatim frigus minuitur. Usum verbi ὑφίεσθαι attigit Valcken. ad VII, 162; plura dabit Wyttenbach. Animad verss. ad Plutarch. Moral. I. p. 451. Et conf.. Herod. I, 156. III, 52. — Quod sequitur ἐς ου, e Sancrofti libro fluxit: reliqui ἐς ο̈, quod Dindorf. et Dietsch. retinuerunt. Tu yid. nott. ad I, 67. IV, 160. Verba ἐπὶ δὲ μᾶλλον (conf. nott. ad III,

104) ίὸν ές τὸ θερμὸν ές μέσας νύπτας πελάζει valent: quo propius ad mediam noctem accedit, eo magis calescit aqua. Verba ές μέσας νύπτας iunge cum πελάζει, ut II, 19 πελάσσας ές τον αριθμόν, coll. II, 7. Ας pluralem numerum (μέσαι νύκτες) in hac dicendi formula, qua altera noctis pars significatur, plerumque inveniri monuit vir doctus in Programmate Gottingens. anni 1836. P. I De partibus noctis et diei ex divisionn. vett. pag. 8. Nam prima noctis pars incipit, quando δύεται ο η̃'ιος, sequitur altera, μέσαι νύπτες, quam excipit tertia, pertinens #4701 ές ήῶ.

ζέει ἀμβολάδην] i. e. twnc vero fervens exaestuat. Pro ἀναβολάδην (exaestuando) a verbo αναβάλλειν (in alum eiicere) hoc dici notat Schweigh. in Lex. Herod. s. v., ut apud Homer. Ili. XXI, 361. Add. Oppian. Halieuticc. V, 210: περι-στένεται δέ οἱ ΰδωρ ἀμβολάδην. Glossa Herodotea exponit xa8 ύπερβολήν, nec aliter Suidas I. p. 136 coll. Eustath. ad Ili. p. 1241, 40 et 1331, 12, unde Zeun. ad Viger. p. 372 interpretatur valde, magna vi, ut αμβολαδίς apud Callimach. H. in Dian. 61. Cr. confert Matthiae Animadverss. in Hymn. Homer. pag. 286. At apud Pindar. Nem. X, 62 αμβολάδαν Dissen. recte exposuit praeludendo, ab αμβολή, praeludium. Ac denique de ipsa adverbii forma conf. Fischer. ad Weller. I. pag. 305. — In seqq. ad Eximinate non aliter atque ονομα vocandi verbis additum conf. I. 114.

CAP. CLXXXII. δι' άλλέων δέκα ήμερέων] Αb Am-

ρέων όδοῦ, κολωνός τε άλός έστι όμοιος τῷ 'Αμμωνίω καὶ ὕδωρ,
καὶ ἄνθρωποι περὶ αὐτὸν οἰκέουσι · τῷ δὲ χώρῷ τοὐτῷ οὕνομα
Αὕγιλά έστι. ἐς τοῦτον τὸν χῶρον οι Νασαμῶνες όπωριεῦντες
τοὺς φοίνικας φοιτέουσι. 'Απὸ δὲ Αὐγίλων, διὰ δέκα ἡμερέων 183

moniis s. Siwah profectis nunc tredecim dies consumi notant hoc in
itinere, quod Hornemannus, expeditissimus peregrinator, novem absolvit
diebus, cum triginta sex dicantur
esse milliaria geographica. Arabes
scriptores eandem atque Herodotus
decem dierum mensuram indicant,
ex vulgo recepta, ut videtur, sententia, qua decennali numero talia
constituta essent. Cf. Heeren: Ideen
II, 1- p. 222, Ritter: Erdk. I. p. 805.
Quod continuo commemoratur salis
collis, faciunt huc, quae ad cap. 181
notavimus e Minutolii Diario.

Αῦγιλα] Ita plerique libri et hoc loco et cap. 172. Alii Αίγιλα. Ste-phanus Byzant. Αύγιλα, ουδετέρως, πόλις Λιβύης. Plinius Hist. Nat. V, 4. §. 27. "Augilae ipsi medio fere spatio locantur ab Aethiopia, quae ad occidentem vergit, et a regione, quae duas Syrtis interiacet pari utrimque intervallo." Conf. etiam Mela I, 8 et vid. Salmas. ad Solin. pag. 292 et Tzschuck. ad Pompon. Mel. I, 8. §. 8. p. 233 Vol. 111. P. I nott. exegg. Etenim sic dicitur adhuc oasis in mediis desertis optime culta. ubi peregrinantes per deserta quietem recreationemque sumere solent, loci natura indoleque minime nunc mutata. Adhuc quattuor, aut, ut Minutoli vult, duo tantum in hac oasi, quae ad Tripolitanam refertur ditionem, conspiciuntur vici, quorum incolae Arabes partim e commercio partim e largo palmarum proventu victitant. Plura Schlichthorst. l. l. pag. 155, Mannert. X, 2. 181, Minutoli l. l. pag. 172 seq., Heeren: Id. II, 1. pag. 221 seq., Ritter: Erdk. I. pag. 986 et 1011, Ideler: Fundgr. d. Or. IV. pag. 398. Add. recentissimum peregrinatorem Pacho in: Voyage dans la Marmarique etc. p. 272 seqq. 277. p. 280, ubi Herodoti testimonium cum iis, quae adhuc ibi reperiuntur, accurate convenire affirmat. Namque adhuc locus palmis abundans aquam unico e fonte, cui nomen Sibilleh, provenientem praebet unicumque collem in tam ampla planitie, salinarium plane ut Ammonios colles. Atque ipsum nomen, quod haecce oasis et antiquiore et recentiore aevo obtinuit, declarare opes s. divitias, in lingua indigenarum observavit Hodgson, Transactt. of Americ. philo-

soph. society Vol. IV, 1. pag. 10. ες τοῦτον τον χώρον οι Νασαμώνες οπωριεύντες κ.τ. λ.] Eadem cap. 172. Quemadmodum enim Nasamones, Syrtis accolae, haec in loca cessisse narrentur palmulas collecturi, ita etiamnum iisdem e locis, quibus Bengasi nomen, Arabes discedere Augila, ubi frumentum exponant incolisque vendant, observat Heeren. II, 2. p. 222. Quo eodem monente adhuc forum illic est magnaque palmularum et copia et praestantia, unde amplum commercium, cum duplex earum quoque anno sit proventus. Ex aliorum diariis refert Rennel. l. l. pag. 656, palmas planitiei Gegabib, quae ab Augilis ad occasum incet quinque dierum itinere remota, a gente, quae ad oram Derna habitat, colligi, more satis cum Herodoteis congruente.

## CAP. CLXXXIII.

διὰ δέκα ἡμερέων] Plinio teste, loco supra laudato, sunt "Garamantes ab Augilis dierum XII itinere distantes"; quod verius habet Mannert. X, 2. p. 181. Equidem utrumque numerum probabiliter tantum sumi, cum Rennelio malim statuere p. 657. At maior exoritur difficultas, cum quod inter Augila et Garamantum terram (i. e. Fezzan) interest spatium, nimium sanequam perhibeatur, quam quod decem dierum spatio confici queat, cum vel Hornemannus ille, quem expeditiasimum modo diximus peregrinato-

άλλέων όδοῦ, ἔτερος άλὸς κολωνὸς, καὶ ὕδωρ, καὶ φοίνικες καρποφόροι πολλοὶ, κατάπερ καὶ ἐν τοἴσι ἐτέροισι καὶ ἄνθρωποι οἰκέουσι ἐν αὐτῷ, τοἴσι οῦνομα Γαράμαντές ἐστι, ἔθνος μέγα ἰσχυρῶς, οἱ ἐπὶ τὸν ᾶλα γῆν ἐπιφορέοντες οῦτω σπείρουσι συντομώτατον δ' ἐστὶ ἐς τοὺς Λωτοφάγους, ἐκ τῶν τριήκοντα ἡμερέων ἐς αὐτοὺς ὁδός ἐστι ἐν τοἴσι καὶ οἱ ὀπισθονόμοι βόες γίνονται. ὀπισθονόμοι δὲ διὰ τόδε εἰσί τὰ κέ-

rem, sedecim dies citato cursu insumpscrit usque ad fines regionis Fezzan, a quibus uno diei intervallo distat Zuila urbs, a qua inde usque ad Augila viginti dierum iter ease Arabum geographi affirmant. Itaque hoc loco idem, quod supra cap. 181, obtinere videtur, malimque credere unam stationem intermediam ab Herodoto omissam videri, probabiliter in loco Zala, qui ab Augilis et Zuila aeque remotus fertur decem dierum itinere. Conf. Heeren: Ideen II, 2. pag. 226 coll. Niebuhr. Vermischte Schrift. I. pag. 146.

Γαράμαντες] Alios esse atque eos, qui cap. 174 memorantur, iam monuimus. Qui hoc loco commemorantur Garamantes, eos vix dubium est incoluisse regionem, quae olim Phazania vocabatur, nunc Fezzan; in qua olim Germa, urbs primaria, in cuius locum nunc cessit nonnihil remota Zuita urbs, quae ex Aegypto profectis fertur esse statio ac mansio, florens commercio, quod inde per omnem Africam interiorem instituitur. Ac prope Zuila aquae dulcis fontes esse affirmant salisque etiam campos multum extensos. Accurate descripsit regionem Ritter: Erdk. I. p. 989 coll. Rennel. p. 657, Heeren. II, 1. p. 223 seq. 238 et Goetting. Gel. Anzz. 1833. nr. 168, pag. 1668, Mannert. X, 2. p. 184. 574 seqq. 585. Quibuscum conferas, quae ad Pompon. Mel. I, 8, 7, pag. 227 seq. nott. exegg. Vol. III. P. I. adnotavit Tzschuck, et quae de hac gente disseruit Movers: Die Phoenizier II, 2. p. 374 seqq. (coll. Barth: Reisen u Entdeckung. I. p. 213 seq.), qui Garamantes accipi vult sensu angustiore, quo de una gente, quae ultra Syrtes terram Sudan versus

habitarit, accipiamus, et latiore, quo omnes gentes nomadicae, quae inde ab Aegypto usque ad Syrtin minorem et meridiem versus usque ad terram Sudan vagantur, hoc nomine comprehendantur, cum communis illae sint stirpis atque originis. Atque gentem numerosam esse ipsa Herodoti verba testantur: Foros μέγα ίσχυρως, quemadmodum έθνος μέγιστον de Indis dixit V, 3. Ipsum nomen (Gar - Aman) Movers refert ad Ammonium deum, ex quo etiam Ammonii, qui et ipsi ad Garamantes pertineant (vid. ad cap. 181 nott.) nominati sunt; vid. ibid. p. 381. — μέγα ζαχυρώς Noster dixit, quemadmodum alias voci μέγας addit πάρτα, ut IV, 79. III, 1 et IV, 76 κάρτα μεγαλοπρεπέως.

o? — οῦτω σπείρουσι] Salem probabile est fimi loco adhiberi in regione alias valde sterili atque arenosa, quae non nisi multo fimo adducto fertilis reddi possit. Cf. Heeren: Ideen II. 2, pag. 229.

ren : Ideen. II, 2. pag. 229. συντομώτατον δ' έστὶ ές τοὺς Λωτοφάγους] i. e. brevissima a Garamantibus est via ad Lotophagos triginta dierum. Lotophagos novimus (vid. nott. ad cap. 177) ad Syrtin minorem prope Tripolin, quae nunc vocatur, habitasse. A qua urbe quae via per deserta ducit ad Fezzau, eam hic intelligi recte statuere videtur Heeren: Id. II, 2. pag. 234 seqq. singulas stationes itineris accurate indicans, quod nos ra memoriâ Lyon, Anglus homo, triginta sex diebus, quorum sex quieti dederit, confecisse dicitur; id quod cum He rodoteis congruere patet. Add. Mannert. X, 2. p. 574, Niebuhr. l. l. p.

οί οπισθονόμοι βόες] i. e. retror-

ο εα έχουσι κεκυφότα ές τὸ ἔμπροσθε · διὰ τοῦτο ὀπίσω ἀναχωο είοντες νέμονται · ές γὰο τὸ ἔμπροσθε οὐκ οἶοί τέ εἶσι προεμβαλλόντων ές τὴν γῆν τῶν κερέων · ἄλλο δὲ οὐδὲν διαφέρουσι τῶν ἄλλων βοῶν , ὅτι μὴ τοῦτο καὶ τὸ δέρμα ές παχύτητά τε 302 καὶ τρῖψιν. Οἱ Γαράμαντες δὲ οὐτοι τοὺς Τρωγλοδύτας Αἰθίοπας θηρεύουσι τοῖσι τεθρίπποισι. οἱ γὰρ Τρωγλοδύται Αἰ-

sum pascentes. Respexit Mela I, 8, 45: "Apud Garamantes iam armenta sunt, eaque obliqua cervice pascuntur, nam pronis directa in humum cornua officiunt;" ubi vid. Tzschuckii nott. exegg. Vol. III. P. I. p. 231. Plinius H. N. VIII (70) 45: "Boves animalium soli et retro ambulantes pascuntur; apud Garamantas quidem haud aliter" coll. VIII (15) 16, ubi de achli animali in Scandinavia (de alce cervo probabiliter agitur), "labrum ei superius praegrande: ob id retrograditur in pascendo, ne in priora ten-dens involvatur." Ac plura de bubus in pascendo retrogradientibus enarrarat Alexander Myndensis, teste Athen. V, 20 [64] p. 221 E., quocum conf. Aelian. N. A. XVI, 33. Aristotel. De part. anim. II, 17 (p. 45 ed. Francof.). Quae nunc in illis regionibus memorantur boum genera, ad Herodoti boves cum minime conveniant, scite illud affert Heeren: Ideen. II, 1. p. 230, apud Africae gentes nomadas boum cornua flectendo haud raro ita transformari, ut alterum cornu retrorsum, alterum antrorsum inflexum compareat; cuiusmodi boves repraesentatas inveniri in monumentis Nubiensibus. - Ad formam κέρεα conf. Bredov. p. 259, qui omnes Herodoti locos attulit. Atque κέφεα invenitur cap. 29. 191. 192, ne alia proferam; περέων exstat quoque II, 132. Ad loquendi genus οπίσω αναγωρείν conf. citata ad III, 16 et ad ὅτι μὴ nott. ad III, 155, ne plura.
και τὸ δέρμα ές παχύτητά τε καί

καὶ τὸ δέρμα ἔς παζύτητά τε καὶ τρὲψιν] i. e. nulla alia re different a caeteris hubus, nisi hac ipsa re (i. e. cornibus) atque pellis crassite et duritie. τρὲψιν Valla reddit duritiem; Wesseling. attritum, frictionemque, ut in Polyaen. IV, 1, 7. Schneider. in

Lex. Gr. de firmitate ac duritie accipit, itemque Schweigh., qui in versione duritiem retinuit, eam intelligens firmitatem, quae attritui frictionique diutissime resistat. Ac laudant in Africae bubus eximiam cutis crassitudinem ac duritiem, teste Heeren. Ideen. II, l. p. 231. Negris exponit τὴν μαλακοτητα, quemadmodum etiam Larcherus de mollitie intelligi voluit τὴν τρὲψιν. Mihi ipsa vox suspecta videtur: libri scripti nullam varietatem afferunt.

Οί Γαράμαντες — τοίσι τεθρίπποισι ] Aethiopes pro Nigris habet Heeren. l. l. coll. p. 316, qui in montium vicinorum habitarint autris, Garamantum, qui homines inde rapere studuerint, incursionibus vexati. Quin etiamnum similia de his tractibus eorumque incolis traduntur. Venantur enim homines, quos deinde vendant servos, lucrum inde sibi parantes. Atque hos Τρωγλοδύτους, ους ταχυτέρους εππων έν δρόμοις έφραζον οι Λιξίται, commemorat Hanno in Peripl. §. 7, ubi Mueller. apte attulit locum Solini cap. 70 eadem enarrantis; add. Kluge in nott, ad Hannon l. pag. 29. Troglodytas inter Libycas gentes commemorat quoque Plinius Hist. Nat. V, 5. §. 34 et V, 8. §. 43. 45; ac plura de hac gente retulerat Agatharchides, ex quo fluxerunt, quae habent Dio-lor. Siculus III, 31 et Photius Bibl. Cod. CCL. §. 61 (Geogr. Graecc. minn. I. p. 153 seq. ed. Mueller.), quae vero ad Herodoti Troglodytas referri non poterunt, qui non ita multum remoti a Garamantibus habitasse erunt putandi indeque etiam quaerendi in terra, quae nunc Fezzan vocatur. Conf. Frieten: De Agatharchide Cnidio (Bonn. 1848) pag. 52. Quod ad quadrigarum usum attinet, cf. cap. 193

θίοπες πόδας τάχιστοι ἀνθοώπων πάντων είσι, τῶν ἡμετς πέρι λόγους ἀποφερομένους ἀπούομεν. σιτέονται δὲ οι Τρωγλοδύται ὅφις και σαύμας και τὰ τοιαῦτα τῶν έρπετῶν. γλῶσσαν δὲ οὐδεμιἢ ἄλλη παρομοίην νενομίκασι, ἀλλὰ τετρίγασι, κατάπερ αί νυκτερίδες.

84 'Απὸ δὲ Γαραμάντων, δι' ἀλλέων δέκα ἡμερέων ὁδοῦ, ἄλλος άλός τε κολωνὸς καὶ ὕδωρ καὶ ἄνθρωποι περὶ αὐτὸν οἰκέουσι, τοῖσι οὕνομά ἐστι 'Ατάραντες, οῦ ἀνώνυμοί εἰσι μοῦ-

coll. 170 (ibique nott.). 189. His enim mature operam dedisse videntur Libyae septentrionalis gentes, quae vel Carthaginienses armatorum curruum edocuerunt usum, nisi hi potius a Phoenicibus talia acceperint. Vid. Heeren. l. l. p. 265 coll. Voelcker. Iapet. pag. 220. not. 278. Quin ipsos apud Aegyptios currus bellico usui destinati reperiuntur, bigae plerumque, rarius quadrigae, quae apud Homerum quoque rarius occurrunt. Tu vide copiose de his exponentem Minutoli: Abhandll. vermischt. Inhalts II, l. p. 129 seqq. 139 seq., Schulzeitung 1832. nr. 19. p. 150. not. 116.

των ήμεις πέρι λόγους αποφερομένους ακούομεν] i. e. de quibus nos audimus sermones relatos, 8. quorum ad nos fama pervenit. In seqq. σαύρας e Sancrofti libro alteroque cum Gaisford. et Dietschio exhibui, idemque exhibet Eustath. ad Dionys. Perieg. 180. Ex Aldina fluxit σαύρους, quod Mediceus, Florentinus, Parisini codd. retinent, quodque etiam retinuit Dindorf. Cum vero infra cap, 192 in omnibus libris inveniatur τησι σαύρησι, hoc quoque loco σαύρας praeferendum duxi cum Bredov. p. 55. Quamquam videntur sane Graeci dixisse σαῦρος et σαῦρα. Attigit Weichert: De Laevio poëta §. 8 (Poett. Latt. Reliqq. pag. 52), ubi citat Kiessling. ad Theocrit. Idyll. II, 58. pag. 80. Tu conf. ctiam Lobeck. Patholog. Gr. serm. pag. 9.

γλώσσαν δε ουθεμιή ἄλλη κ. τ. λ.] Facit huc Melac locus 1, 8, 45: ,, Troglodytae, nullarum opum domini, strident magis quam loquuntur, specus subeunt, alunturque serpentibus, "ubi conferas Tzschuckium

in nott, exegg. p. 228. Vol. III. P. I. Ac Plinius quoque H. N. V, 8. §. 45. Troglodytis stridorem tribuit, non vocem; ubi L. Marcus pag. 190 Arabis dictum affert, linguam hominum Fellatah aeque atque Anglorum similem esse avium stridori. Nec aliter Nigrorum istorum linguam avium stridori similem aliis visam et dictam esse ex Hornemannii Diario enotat Heeren: Ideen II, 1, p. 232. Sunt autem Plinii verba haec: "Troglodytae specus excavant; hae illis domus, victus serpentium carnes, stridorque, non vox; adeo sermonis commercio carent. Garamantes matrimoniorum exsortes passim cum feminis degunt." Quae ipsa ante oculos opinor habuit Marcianus Capella VI. §. 674 haec scribens: "Troglodytae in specubus manent vescunturque serpentibus striduntque potius quam loquuntur. Garamantes vulgo feminis sine matrimonio sociantur." Ad vevouixaou conf. I, 131. 142 ibiq. nott. IV, 191 et Naher in Mnemosyn. IV. p 15; ad τετρίγασι nott. ad III, 110 et Aelian. N. A. IV, 41 ibique Iacobs. p. 229. VII, 8 ibiq. Iacobs pag. 251.

#### CAP. CLXXXIV.

'Ατάφαντες] Omnes libri et h. l. et paulo post exhibent "Ατλαντες, quod cum stare nequeat, Salmas. in Solin. p. 292 emendavit 'Ατάφαντες Rhiani o verbis apud Eustath. in Dionys. Perieg. 66 et Stephan. Byzant., qui haec habet: 'Ατλαντες. έθνος Λιβυκόν 'Ηρόδοτος τετάρτη έστι και τὸ ὄνομα ἀπό τῶν ὁρῶν τῶν δύο 'Ατλάντων. Ριανὸς δὲ ἐν 'Αχακον δευτέρα 'Ατά ο αντας μετ' αταν δευτέρα 'Ατά ο αντας μετ' ατ

νοι ἀνθοώπων, τῶν ἡμεῖς ἔδμεν. ἀλέσι μὲν γάρ σφί έστι ᾿Ατάραντες οὕνομα, ένὶ δὲ έκάστφ αὐτῶν οῦνομα οὐδὲν κέεται. οὖτοι τῷ ἡλίφ ὑπερβάλλοντι καταρέωνται, καὶ πρὸς τούτοισι

τούς είναι φησι και Άτλαντας καί ότι ου βλέπουσιν ούτοι όνείρους (cf. Rhiani fragmm. ed. Saal pag. 50) coll. Stobaco T. XLIV. p. 293. T. II. pag. 226 seq. Gaisf. et Orell. Supplem. nott. in Nicol. Damascen. pag. 78; quae emendatio cum et Valckenario et aliis satis probata esset, nos cum edd. recentt. eam recepimus. Eosdem atque Hammanientes apud Plin. H. N. V, 5 [ubi nunc legitur Amantes] esse ponit Rennel. p. 672. At pertinent potius huc, quae de Atlantibus idem Plinius ex Herodoto, opinor, enarrat H. N. V. 8. §. 45: "Atlantes degeneres sunt humani ritus, si credimus; nam neque nominum ullorum appellatio est et solem orientem occidentemque dira imprecatione contuentur ut exitia-Iem ipsis agrisque, neque in somno visunt qualia reliqui mortales; " quae eadem ferme habent Pomponius Mela I, 8. §. 5, ubi vid. Tzschucke in nott. exegg. Vol. III. P. I. pag. 224, et Marcianus Capella VI. §. 673: "Inter solitudines degunt Atlantes, qui neque ulla inter se nomina habent, et Soli imprecantur, quod eos cum missilibus semper amburat." Castiglioni (Mémoir. geogr. et numism. sur l. part. oriental. de la Barbar. 1826. Paris., quem librum novimus ex Ishnii Jahrbb. f. Philol, u. Paedag. VIII s. III, 2. p. 282) Atlantes et Atarantes eosdem esse contendit, vocum diversitate orta ex diverso pronuntiandi modo. Heerenio (Ideen II, 1. p. 239) Atarantum gens videtur collocanda in regione prope Tegerry, quae est extrema urbs terrae Fezzan sub 24°, 4' latitud. boreal., ubi, qui deserta permeantes a Bornu s. a Sudan advenerint, quietem ac recreationem soleant capere. Ipsa regio parum culta dicitur, aqua sale corrupta. Quod intervallum est a Zuila urbe s. a Garamantum regione, id bene octo diebus confici posse idem observat Heeren. Conf. etiam Humboldt: Examen critique

de l'hist. de la géograph. du nouv. Contin. p. 58.

ος ανώνυμοί είσι μούνοι κ. τ. λ.] Eadem Plinius l. l., Mela I, 8, 43, Eustathius l. l. (coll. ad Odyss. VIII, p. 1609 s. 327, 41), Stobaeus l. l. Eadem apud incolas regionis Bornu hoc in tractu interioris Africae obtinere scribit, teste Heeren. II, 1. p. 240 seq., Leo Africanus eam subiiciens causam, quod singuli a sua quique indole, v. c. a longitudine, crassitudine, aliis, cognomina inveniant. Quibus addit L. Marcus (ad Plinii locum) similem morem, teste Salt Anglo peregrinatore, inveniri apud quasdam Nigrorum tribus ab occidente et meridie Abyssiniae habitantes; itemque apud quasdam gentes insulae Taprobanes et ad Gangis Indique ripas. — Ad vocem αλέσι conf. allata ad I, 133.

ούτοι τῷ ἡλίφ ὑπερβάλλοντι καταοέωνται] i. e. solem capilibus ipsorum imminentem (inde valde urentem) exsecrantur. Ita Schweigh. At monente Salmas. ad Solin. p. 292 ambigue haec quodammodo sunt dicta, cum sol supra hemisphaerium se exserens et ostendens υπερβάλλων dici queat, nec minus, quando super ipsos homines transit et cursum suum conficit. Apud Eustath. 1. 1. pro υπερβάλλοντι exstat υπερβαλλόντως, male, ut videtur Is. Vossio ad Melae locum I, 8, 42 (,,Atlantes solem execrantur et dum oritur et dum occidit, ut ipsis agrisque pestiferum"), qui id ipsum: τῷ ηλίω υπερβάλλοντι, quod Grammatici exponunt ὑπερβαίνοντι, cuiusque loco Damascenus ponit ανίσχοντι, quodque Mela reddit: "dum oritur et occidit" minus bene intelligi putat de sole, quamdiu supra ipsos sit, sed potius de sole superantissimo, ut apud Lucretium [V, 395] superantior ignis, i. e. vehementissimus, et apud Gell. N. Att. III, 2 sol magnus. Itaque de sole nimio calore homines ac terram premente modumque adπάντα τα αίσχοὰ λοιδορέονται, ὅτι σφέας καίων ἐπιτρίβει, αὐτούς τε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν χώρην αὐτῶν. Μετὰ δὲ, δι' ἀλλέων δέκα ἡμερέων ὁδοῦ, ἄλλος κολωνὸς άλὸς καὶ ὕδωρ, καὶ ἄνθρωποι περὶ αὐτὸν οἰκέουσι. ἔχεται δὲ τοῦ άλὸς τούτου οὖτος, τῷ οὖνομά ἐστι "Ατλας" ἔστι δὲ στεινὸν καὶ κυκλοτερὲς

eo communem excedente hic erit cogitandum, quemadmodum de aqua fervente indeque oram vasis superante et exundante ὑπερβάλλειν Ñoster adhibet 1, 59. Ac respici quoque hic poterit ad eam sententiam, quae Herodoti fuit de terrae forma explicanda. Conf. nott. ad III, 104. IV, 36. Ad argumentum loci praeter Melae ac Plinii l. l. facit, Heerenio teste l. l., Leo Africanus idem de incolis terrae Bornu referens, quod Herodotus de Atarantibus. Valcken. de malis precibus verbisque impiis in solem iactis confert Strabon, XVII. pag. 822 s. 1178 A. Diodor. HI [8] p. 179 A. — Pro καταρέωνται, quod omnes libri scripti tenent, recentt. edd. καταρέονται, ut mox λοιδοο έο νται: in quo cum Noster sic variare soleat, ut certi quid vix constituas, libros scriptos sequi malui, e quibus utrâque formâ Nostrum usum esse iudicandum erit.

Μετά δε, δι' άλλέων δέκα ήμεοέων οδού] Media in via, quae ad Bornu ducat, intra Murzuk (quae capitalis est urbs terrae Fezzan) et Lari (quae in confiniis terrae Bornu est sita), ubi iacet Bilma, quae gentis Tibba praecipua fertur sedes, Herodoti Atlantes poni vult Heeren: Ideen II, 1. p. 242 seq. Quae regio a loco Tegerry, ubi sedes Atarantum, cum distet duodeviginti dierum itinere (qui solito seil. breviores ad duodecim vel tredecim possint revocari), his si addantur octo dies viae, quae a Garamantibus ad Atarantes ducat, idem exsistit, auctore Heerenio, viginti dierum iter, quod a Garamantibus usque ad Atlantes Herodoti ex mente debeat

έχεται δε τοῦ άλὸς τούιου οὐρος, τῷ οὕνομά ἐστι ἀτλας] Quod Heerenius l. l. ad Bilmae regionem, teste recentiore peregrinatore valde mon-

tosam salisque divitem, cuius maximum ibi commercium cum Nigris, relatum vult. Mihi illud videtur adversari, quod Atlas mons haud quaquam Atarantum atque Garamantum a meridie, sed potius ab occidente quaeri debet. Namque Atlante hîc indicari putem eum montium tractum, qui Libyam mediam dissecans fertilem oram a regione Biledulgerid separans ab oriente occasum versus ad mare usque porrigitur, ubi potissimum ii montes altissimi niveque perpetua tecti in regno Maroccano, qui nunc sub nomine Daran (nos: hoher Atlas) cogniti sunt, ab Herodoto indicari videntur. De quo vid. Ritter: Erdk. I. p. 886 seqq. 888. 893. 894; conf. Mannert. X, 2. pag. 177 et a Tzschuckio allata ad Mel. III, 10. S. 1. pag. 408 -411 nott. exegg. Vol. III. P. III, Forbiger: Handbuch d. alt. Geogr. II. p. 863, Pelissier: Mem. historique et géograph. de l'Algerie (1854. Paris ) p. 318 seq., Cless in: Pauly Realencyclop. IV. p. 1659. Neque non convenit, columnam cocli montem vocari, si ipsius montis formam reputes ac speciem, quam ille, anguste in altam exsurgens apicem, eminus advenientibus praebeat columnae ad instar, quae coelum sanequam attingere idque quasi sustinere videatur. Vid. Ritter: Erdk. I. pag. 894. Nec aliter Aetna Pindaro (Pyth. I, 36) κίων οὐρανία νιφόεσσα vocatur: de columnis coelum sustinentibus cecinerat quoque Ibycus, teste Schol. ad Apollon. Rhod. III, 106 atque inde vel Tzetzes in Epist. altera, quam edidit Pressel, init. scribit: καὶ γὰρ καὶ ἐκεἰνος ο Ατλας πλάττεταί τε και γράφεται τον ούρανόν τοις ώμοις βαστάζων καὶ ύποκλάζων τῷ βάρει κ. τ. λ. Videtur autem Herodotus, dum haec scribebat: τουτο τον κίονα του ουραπάντη, ύψηλον δε ούτω δή τι λέγεται, ώς τας πορυφάς αὐτοῦ

νοῦ λέγου σι οἱ ἐπιχώριοι εἶναι respexisse ad ea, quae a poëtis tradita vulgo ferebantur de Atlante, ad cosmographiam ac mythologiam potius spectante, quam ad geographiam: quaeque etiam ad artem traducta esse accepimus. Namque Atlantem nemo nescit iam ab Homero praedicari (Odyss. I, 52 seqq.), ab Hesiodo (Theogon. 517 seq., ubi conf. Lennep. p. 296), aliis, quos ad Homeri locum dudum attulit Clarke; ut qui maris norit profunditates coelique sustineat columnas, quae terram coelumque disterminant. Qui idem Atlas, ut Aeschylus canit in Prometh. 349 (357 Blomf. coll. Virg. Aen. IV, 247) πρὸς ἑσπέρους τόπους Εστηκε κίον' οὐρανοῦ τε και χθονός ώμοιν έρείδων, άχθος ούκ εὐάγκαλον; ubi quod Blomfield. proposuit: κίων οὐρανοῦ τε καὶ χθονός, ωμοιν έρείδων άχθος ούκ ευάγκαλον, ideo displicet, quod Λεschylum ad Homeri traditionem accessisse credam; quamquam Blomfieldii lectionem, quam merito reprobavit God. Hermannus (Opusce. VII. p. 251), placuisse video viro docto, qui de Atlante einsque notionibus cosmographicis accuratissime disseruit, Letronne in Férussac Bullet. d. scienc. histor. Fevr. 1831. pag. 141. Namque recte videtur monere Voelcker. Iapet. pag. 57 seqq. coll. 54. 65 seq. et Homer. Geogr. pag. 101 coll. pag. 19, utroque loco, et Homerico et Aeschyleo, aliisque (v. c. Hesiod, Theog. 517 seq. 746 seqq. coll. Op. et D. 381) Atlantem haud quaquam perhiberi montem, sed hominem quasi baiulum, qui in extremis terrae finibus collocatus longas columnas coelum terramque disterminantes sustineat (ne scil. collabantur) coelumque quodammodo fulciat. Quin ipsum coelum ac terram, nec tantum columnas, ferre dicebatur Atlas; vid. Pausan. V, 11. §. 2. V, 18. §. 1 coll. VI, 19, 5 et II, 10, 4. Apollodor. I, 2, 3 coll. Hesiod. Theog. 517. Has vero columnas, quo magis occidentem versus progressi fuerint, eo ulterius ad occasum promotas esse statuit Voelckerus tandemque hominis in locum successisse montem, quem altissimum in his regio nibus occidentalibus iam cognoverint et in quem iam transtulerint quaecunque de Atlante poëtae antea commenti essent quaeque fama recepta vulgo traderentur. Quin inde factum esse ille existimat (Myth. Geogr. pag. 50), ut ipse Atlas a terrae occidentalis terminis iam magis magisque ad terras magis notas Syrtesque admoveretur montesque ibi conspicui iique altissimi Atlantis nomine insignirentur. Nec alio fere modo Letronne l. l. Atlante primitus notionem quandam cosmographicam contendit esse indicatam; dein vero Atlantem ex homine in montem esse conversum, qui tamen prioris conditionis ac naturae vestigia quaedam retinuerit. Eundem in modum alii quoque nostrae aetatis viri docti Graecorum Atlantem primitus maris daemonem fuisse statuerunt, qui ad Oceanum accederet indeque etiam ad occidentales terrae fines collocaretur tanquam maritimus gigas (nos: Meerriese); postea demum ad geographiam et, ut consentaneum fuerit, ad montem illum Libyae occidentalis esse translatum hunc gigantem; vid. Preller: Griech. Mytholog. p. 348-351. At multum, opinor, abest, ut fabulam de Atlante, qualis apud Homerum aliosque poëtas reperitur tradita, ante Atlantis, montis Libyci, cognitionem ortam esse statuamus, quam ipsam sine ulla montis in extrema Libya inque terminis fere occidentalibus orbis terrarum collocati notitia fingi potuisse negamus, immo ex obscura tantum montis notione neque vero ab ipsa natura abhorrente fluxisse credam, quae de Atlante apud poëtas tradita et varium in modum exornata indeque etiam ad artem traducta reperiantur. Neque illud abhorret, quod montes omnino coeli columnas dicere iam ausus est Iobus XXVI, 11. Conf. Vir. doct. in Annall. Heidelbb. 1827. ούκ οἶά τε εἶναι ἰδέσθαι · οὐδέκοτε γὰρ αὐτὰς ἀπολείπειν νέφεα, οὕτε θέρεος οὕτε χειμῶνος. τοῦτο τὸν κίονα τοῦ οὐρανοῦ λέγουσι οἱ ἐπιχώριοι εἶναι. ἐπὶ τούτου τοῦ οὕρεος οἱ ἄνθρω-| ποι οὖτοι ἐπώνυμοι ἐγένοντο · καλέονται γὰρ δὴ ᾿Ατλαντες. λέγονται δὲ οὕτε ἔμψυχον οὐδὲν σιτέεσθαι, οὕτε ἐνύπνια ὁρᾶν. 185 Μέχρι μὲν δὴ τῶν ᾿Ατλάντων τούτων ἔχω τὰ οὐνόματα τῶν ἐν

nr. 20. p. 319 seq. in censura libri, qui inscribitur Quaestiones Atlanticae, auctore Ruckstuhl. Confluent. 1826. Ubi etiam plura de ipso montis nomine, quod plerique ducunt ab ā et τλάω: ut adeo vere dicatur baiulus, qui coelum humeris gestet. De quo nunc quaerere non vacat. Vid. Doederlein. Commentat. de alpha Graecor. intensiv. p. 20. Conf. G. Muys: Griechenland und der Orient (Koeln 1856) nr. 31. p. 18 seq., Hodgson in ea dissertatione, quam ad cap. 183 iam laudavi, pag. 45, ubi Atlantis nomen referre vult ad indigenarum vocem Adhraer s. Adrer, Athrair. — De ipsa Atlantis fabula praeter ea, quae iam exci-tavi, conferri quoque poterunt Heffter in: Allgem. Schulzeitung 1832. II. nr. 74-76 et Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. XXI. p. 284 seqq., Godofr, Hermann. Diss. de Atlante Lips. 1836. (Opusce, VII. pag. 241 seqq.), Raoul-Rochette: Mémoire sur les représentations figurées du personnage d'Atlas. Paris 1835. 8., Gerhard: Archemoros und die Hesperiden in Commentatt. Academ. Berolinens. 1836. p. 284 seqq., Panofka: Antikenkranz zum XI Berliner Winckelmannsfest, Atalante und Atlas. Berol. 1851, Letronne: Essais sur les idées cosmographiques, qui se rattachent au nom d'Atlas in: Annall. del Instit. archeol. Vol. II. p. 161-174. Quibus adiici quoque poterit Schmidt: "Ueber die Sage von der Atlantis" in: Muetzell. Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen. XI. (1857) p. 193 seqq. — Ad vocem πάντη vid. nott. ad I, 181. II, 78.

οὐδέκοτε γὰς αὐτὰς ἀπολείπειν] ἀπολείπειν, quod proprie valet verlassen, inde assumere notionem ausgehen statuit Werfer. in Actt. phill. Monacc. I. p. 86. 272. Vid. Herodot. II, 14. 19 ibique nott. Quare non opus entleiner, quod Eustathius habet l. l. De multa in his montibus nive eaque perpetua fere monuit Ritter: Erdk. I. p. 893 et 894. - In proxime antecedd. ad ວິບະເພ ອີຖ໌ τι conf. III, 120. IV, 28. 52. In seqq. aute xlova cum recentt. edd. inseruimus articulum ròv vulgo omissum, sed a plurimis atque optimis libris exhibitum, cum in huius vocis genere apud Nostrum aeque atque apud alios, qui etiam τὸν κίονα dixerunt (v. c. Plutarch. Romul. 28. Pausan. VIII, 9, 3), variari soleat: vid. nott. ad 1, 92 et Lobeck. Patholog. Graec. pag. 8 seq. Conf. etiam nott. ad I, 201.

έπὶ τούτου τοῦ ούρεος — ἐπώντμοι ἐγένοντο] i. e. ab hoc monte nomen illi traxere homines Atlantes. Ubi νοχ ἐπώνυμος, cui simplex vulgo adstruitur genitivus (cf. II, 112 fm.), praepositionem ἐπὶ assumit eo, opinor, ex loquendi genere, de quo diximus ad cap. 45. In proxime sequentibus voculam δὴ quattuor omittunt libri, minime meā quidem sententiā eiiciendam. Infra cap. 187: οί γὰς δἢ τῶν Λιβύων νομάδες κ.

οὖτε ἔμψυχον οὐδὲν σιτέεσθαι, οὖτε ἐνύπνια ὁρᾶν] Eadem et Plinius l. l. (qui Atlantibus ea quoque tribuit, quac de Atarantibus Noster narraverat) et Mela l. l. Tangit quoque Herodotea, teste Wesselingio, Tertull. De anima cap. 49. Tu add. Ammian. Marcell. XV, 3. §. 6 ibique Lindenbrog. pag. 114 ed. Wagner. T. II.

### CAP. CLXXXV.

Μέχοι μέν δη τῶν Ατλάντων τούτων κ. τ. λ.] Cum mercatores, s τῆ ὀφρύη κατοικημένων καταλέξαι, τὸ δ' ἀπὸ τούτων οὐκέτι. 363 διήκει δ' ὧν ἡ ὀφρύη μέχρι Ἡρακλέων στηλέων καὶ τὸ ἔξω τουτέων · ἔστι δὲ άλός τε μέταλλον ἐν αὐτῆ διὰ δέκα ἡμερέων ὁδοῦ καὶ ἄνθρωποι οἰκέοντες. τὰ δὲ οἰκία τούτοισι πᾶσι ἐκ τῶν άλίνων χόνδρων οἰκοδομέαται. ταῦτα γὰρ ἤδη τῆς Λιβύης ἄνομβρά ἐστι · οὐ γὰρ ἄν ἐδυνέατο μένειν οἱ τοῖχοι ἐόντες ᾶλινοι, εἰ ὖε. ὁ δὲ ᾶλς αὐτόθι καὶ λευκὸς καὶ πορφύρεος τὸ εἰδος ὀρύσσεται. 'Υπὲρ δὲ τῆς ὀφρύης ταύτης, τὸ πρὸς νότον καὶ μεσόγαιαν τῆς Λιβύης, ἐρῆμος καὶ ἄνυδρος καὶ ἄθηρος καὶ ἄνομβρος καὶ ἄξυλός ἐστι ἡ χώρη, καὶ ἰκμάδος ἐστὶ ἐν αὐτῆ οὐδέν.

quibus sua accepit Herodotus, non ultra sedes Atlantum, id est regionem Bilma, ad quam salis emendi causa profecti erant per deserta, progressi fuerint, necesse esse ait Heeren Id. II, 1. p. 243 in his finiri Herodoti quoque narrationem. Nobis aliter videri de sedibus Atlantum iam supra indicavimus; hoc vero loco afferamus L. Marcum, qui ad Plin. l. l. pag. 174 et ipse contendit viam ab Herodoto indicatam cap. 181-185 minime meridiem versus spectasse, sed occidentem versus eas ad regiones, unde lapides pretiosos petierint, nunc cognitas nomine Gir s. Girgir, Niger s. Usargala et Montis Atri. — Ad οφούη conf.nott. ad cap. 181. Ηρακλέων scripsi pro vulg. Hoanlator, ut cap. 8, ubi vid. nott., et cap. 181.

έστι δε άλός τε μέταλλον] Pro έστι đề duo libri ểu đề, ut II, 171. At praestat vulgata. Intelligitur autem h. l. salis fodina, bene distinguenda a salis colle (άλὸς κολωνὸς), neque, ut observat Heeren. l. l. p. 244 not., pertinens ad viam tritam peregrinantium, a qua potius introrsum decem dierum itinere remota sit collocanda. Qui idem p. 245 affert Leonem Africanum de magnis salis fodinis, quae prope Tegasa mediis in desertis viginti dierum itinere a Tombuctu remotae sint, scribentem. Itaque salis (έκ των αλίνων χόνδρων; cf. nott. ad cap. 181) domos, quas Herodotus mox commemorat, ad casas idem refert in introitu fodinarnm ab iis, qui ibi opus faciunt, exstructas, viles illas quidem et humiles, teste eodem Leone. Facit huc Plinius de Amantibus scribens H. N. V, 5. §. 34: ,,domos sale montibus suis exciso ceu lapide construunt." Gerrhaeorum allvas olxίας sive aedes e sale structas memorat Strabo XVI. pag. 766 B. s. 1110 C. Rennelius ad hunc de aedibus sale constructis locum, quem perperam p. 660 ad Garamantes retulit itemque p. 672 ad Atarantes, quos in oasi Gadamis habitare suspicatur, affert Shawii testimonium, intra Tripolin ac Mauretaniam salis reperiri colles lacusque, ipsumque solum gravidum, e quo multi salis fontes prosiliant; eumque salem valde durum esse ac firmum lapidis ad instar et rubri fere coloris; album vero eum, qui de montibus defluat, nivis ad instar et amaritudine carentem omni. De quo sale Italus interpres affert locum ex Alexandr. Itinerar, nuper detecto §. 52. - Pro οίκοδομέαται Bredov. p. 311. 334 (cf. nott. ad cap. 136) scribi iubet οίκοδόμηται, cum singularis sit forma neque pluralis. Dietsch. et Dindorf. in vulgata lectione, quam omnes praebent libri scripti, acquieverunt. Pro vulgata ήδυνέατο, quam retinuit Dietsch., exhibui έδυνέατο; vid. nott. ad cap. 110.

ταυτα γὰο ἦδη τῆς Λιβώης ἄνομβρά ἐστι] Verissime haec tradi monemur, cum in hisce regionibus inde a Syrti minori nullae prorsus decidant imbres. Conf. Rennel. pag. 671 seq., Ritter: Erdk. I. pag. 1026.— In fine cap. ad vocem ἐκμαδος, quae humorem designat, conf. III, 125. 186 Οῦτω μὲν μέχρι τῆς Τριτωνίδος λίμνης ἀπ' Αἰγύπτου νομάδες εἰσὶ κρεοφάγοι τε καὶ γαλακτοπόται Λίβυες· καὶ θηλέων τε βοῶν οὔ τι γευόμενοι, διότι περ οὐδὲ Αἰγύπτιοι, καὶ ὖς οὐ τρέφοντες. βοῶν μέν νυν θηλέων οὐδ' αἱ Κυρηναίων γυναϊκες δικαιεῦσι πατέεσθαι διὰ τὴν ἐν Αἰγύπτω Ἱσιν, ἀλλὰ καὶ νηστητας αὐτῆ καὶ ὁρτὰς ἐπιτελέουσι· αἱ δὲ τῶν Βαρκαίων γυναϊκες οὐδὲ ὑῶν πρὸς τῆσι βουσὶ γεύονται. ταῦτα μὲν δὴ 187 οῦτω ἔχει. Τὸ δὲ πρὸς ἐσπέρης τῆς Τριτωνίδος λίμνης οὐκέτι νομάδες εἰσὶ Λίβυες, οὐδὲ νόμοισι τοῖσι αὐτοῖσι χρεώμενοι, οὐδὲ κατὰ τὰ παιδία ποιεῦντες, οἰόν τι καὶ οἱ νομάδες ἐώθασι ποιέειν. οἱ γὰρ δὴ τῶν Λιβύων νομάδες, εἰ μὲν πάντες, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως τοῦτο εἶπαι, ποιεῦσι δὲ αὐτῶν συχνοὶ τοιάδε· τῶν παιδίων τῶν σφετέρων, ἐπεὰν τετραέτεα γένηται, οἰσπη προβάτων καίουσι τὰς ἐν τῆσι κορυφῆσι φλέβας, μετεξέτεροι

Pro olim vulg. ἔρημος dedi ἐρῆμος; vid. nott. ad cap. 17.

## CAP. CLXXXVI.

είσι πρεοφάγοι τε παι γαλαπτοπόται] Idem de Scythis Hippocrat. De aër., aq. et locc. §. 94: αύτοι δ' έσθίουσι κρέα έφθα και πίνουσι γάλα εππων, ubi Herodoti locus non fugit interpretem. Conf. Coraëm T. II. p. 280. — Mox pro ούτοι cum recentt. edd. dedi o v vi. Ad argumentum loci conf. Herod. II, 41 et, quod ad sues attinet, II, 47. Add. Bochart. Hierozoic. II. cap. 57. pag. 703, ubi Aegyptios, Aethiopes, Indos a sue abstinuisse multis accitis docet testibus. - In seqq. ad usum voculae πεο in verbis διότι πεο οὐδὲ Αἰγύπτιοι conf. Hartung: Lehre d. griech. Partik. I. p. 343, qui nimiam opinor huic voculae vim tribuens reddi vult: ganz aus dem nemlichen Grunde.

ovo at Kvonvatov yvvaenes] Ad Cyrenacos, qui Graeca instituta ac sacra sequerentur, hoc e vicina Aegypto fluxisse credibile est. Conf. Thrige: Histor. Cyren. pag. 215, Pacho Voyage etc. p. 243. 244. Ex Aegypto quoque Hammonis sacra ad Cyrenenses translata esse, qui huius dei cultui admodum dediti fuerunt, monstrayit Schmitthenner:

De Iove Hammone Syntagm. I. pag. 46 seq. 51. — Ad verbum δικαιετσι conf. nott. ad cap. 154. Pro κατέεσθαι libri aliquot ᾶπτεσθαι, quod merito displicuit Lamberto Bosio Observy. critice. cap. 7. p. 40. Tu vid. Herod. II, 37. 66. — Pro ἐπιτελέουσι duo libri ἐπιτηδεύουσι, quod pro scholio habet Wesselingius citans I, 135: quem tamen locum huc minus pertinere credam. Propius, opinor, huc spectat II, 63. I, 167. IV, 76. III, 8, ne plura. νηστηΐας scripsi cum Bredov. p. 184, quem etiam Dietsch. secutus est, pro vulg. νηστείας, id quod ab Herodoti usu abhorret.

# CAP. CLXXXVII.

οὐκ ἔχω ἀτοκκώς τοῦτο εῖπαι, Male quidam εἰπεἰν. Vid. I, 49, ne plura. Ad ἀτοκκώς conf. cap. 25. οἴσπη προβάτων] i. e. land οτὶαπ succidā urunt venas in vertice capitis. Pro οἴσπη in aliis libris οἰσύπη, accedente Gregor. Corinth. De dial. Ion. §. 150. p. 542 seq. Ipsa vox apud Aristoph. Lysistr. 575 (541 Both.) invenitur de lana succida ac sordida; nec aliter h.l. eau acceperunt et Schweigh. et Wesseling. cum lana succida ob sordes concretas satis sit ignis patiens. Unde in Glossa Herodotea exponitur ψπα-

δὲ αὐτῶν τὰς ἐν τοῖσι κροτάφοισι τοῦδε εῖνεκα, ὡς μή σφεας ἐς τὸν πάντα χρόνον καταρρέον φλέγμα ἐκ τῆς κεφαλῆς δηλῆται. καὶ διὰ τοῦτό σφεας λέγουσι εἶναι ὑγιηροτάτους. εἰσὶ γὰρ ὡς ἀληθέως οἱ Λίβυες ἀνθρώπων πάντων ὑγιηρότατοι, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν εἰ μὲν διὰ τοῦτο, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως εἶπαι, ὑγιηρότατοι δ' ὧν εἰσί. ἢν δὲ καίουσι τὰ παιδία σπασμὸς ἐπιγένη-

οῶν ποοβάτων ἔρια. Aliis est stercus ovillum, s. sordes ovium crassae ac pingues, fortasse praeter rem, ut Wesseling. iudicat, quocum etiam facere video Maur. Schmidt ad Didymi fragmm. p. 35, si quidem Didymus iam distinxisse videtur inter oloύπην s. οίσπην, quae est lana succida, et inter οισώπτην, quam vocem de fimo ovillo adhibuerunt Aristophanes et Cratinus. Adscripsit autem idem Wesselingius haec: ,,Melius Monachius et prior eo Scaliger. Emend. temp. VII. p. 682 durare apud Aethiopas Christianos, Muhamedanos paganosque similem ad destillationes vitandas ustionis consuctudinem, ab aliis in superstitionem versam, docuerunt." Larcher., qui Wesselingium fere secutus interpretatus erat de lana "qui n'a point été degraissée" (ut ipsius viri docti utar verbis) de ipsa re conferri vult Ludolph. Histor. Aethiop. III, 6. nr. 42. Add. Hippocrat. De aër., aq. et locc. §. 100 de Scythis scribentem, qui omnino crebrius utantur ustionibus in variis corporis partibus ad corporis valetudinem ac formam tuendam firmandamque, ubi Coraës pag. 303 nostri loci haud immemor simul gentis Ostiaccorum admonet, qui huiusmodi ustiones adhibeant, teste l'allas, ad varios dolores, morbos inflammatorios. Arabes, Beduinos, Mauros adhuc ferro candenti uti adversus quaevis mala morbosque testatur Minutoli: Reminiscenzen aus meiner Africanischen Reise (Berolin. 1835) p. 1. 17 seq.: a Negris interioris Africae idem fieri notavit, qui in intimas Africae partes penetravit Gallus vir doctus d'Escayrac de Lauture in libro, quem Carolus Andree vernaculum in sermonem transtulit: Die Africanische Wüste etc. (Lips. 1855) pag. 191. -

Mox pro έν τοίσι προτάφοισι duo libri έν τῆσι κροτ., quod librariorum e socordia fluxisse credam cum Bredov. p. 55. Neque recentt, edd. obsecuti sunt libro Florentino atque Sancrofti libro, hanc pravam lectionem afferentibus. φλέγμα est pituita. Nos: Schleim, Saft, quale nimirum e male affectis corporis partibus emanare solet. Langius reddidit: kalten Schweiss; Schoell: ,,der Fluss vom Kopfe herab", addens in nota, intelligi materiam nocivam atque inflammatoriam. Latinorum huc revocant flegma s. phlegma, de quo Gesner. in Thes. L. L. citat Th. Priscian. De diaet. cap. 10. Ad vocem axos, remedium, conf. Aeschyl. Agam. 1140. Prometh. 43, ubi vid. Blomfield. in Glossario.

ύγιηφοτάτους] Cf. supra II, 77, ubi post Libyes Λegyptii dicuntur omnium ὑγιηφέστατοι. Alteram superlativi formam hoc ex loco allatam video in Ancedd. Bekk. pag. 115. Inde ὑγιηφὴ pro ὑγιηφὴς a Coraë restitutum in Hippocrat. De aër., aq. et locc. §. 53. p. 137. 386. Conf. Bredov. p. 278. Tertiam formam ὑγιέστερος affert Valcken. e Strabon. VI. p. 269 s. 414 Λ. Schol. in Aristoph. Eqq. 1089. — De orationis structura, in qua accusativus cum infinitivo ponitur, ubi nominativum exspectaveras, conf. I, 34. II, 2. IV. 04

ψηηρότατοι δ' ων] De particulis δ' ων conf. nott. ad III, 80. In proxime sequentibus verbis: ἢν δὲ καίστοι τὰ παιδία σπασμός ἐπιγένηται, i.e. si vero ipsis urentibus (inter urendum) pueros convulsio (puerorum scil.) inciderit, dativum καίσνοι, qui ad antecedens οἱ Λίβνες s. οἱ τῶν Λιβύων νομάδες commode referri poterit, refero ipsum ad verbum ἐπιγίνηται, quod codem modo dati-

ται, έξεύρηται σφι ἄχος τράγου οὖρον σπείσαντες δύονταί 364

188 σφεα. λέγω δὲ, τὰ λέγουσι αὐτοὶ Λίβυες. Θυσίαι δὲ τοίσι νομάσι εἰσὶ αΐδε. ἐπεὰν τοῦ ἀτὸς ἀπάρξωνται τοῦ κτήνεος, διπτέουσι ὑπὲρ τὸν δόμον, τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἀποστρέφουσι τὸν αὐχένα αὐτοῦ. Θύουσι δὲ ἡλίφ καὶ σελήνη μούνοισι. τού-

vum additum habet VIII, 13. 37. Quare accedere non possum viro docto (Wannowski Syntax. anomal. Graecc. Pars. Lips. 1835. pag. 92), qui hoc unum dativi absoluti temporalis exemplum haberi vult. De voce σπασμός in re medica frequenti conf. Thes, ling. Gr. VII. p. 562 seq. ed. Dindorf. In seqq. post τράγου omisimus cum recentt. edd. voculam γάρ, nec moror asyndeton, de quo plura attulit Struve Spec. I. p. 22 (Opuscc. II. p. 285), ut IV, 23.63.172. Retinuit vocem Dietsch., sed uncis inclusam. Valent autem verba sequentia: τράγου οὐρον σπείσαντες δύονταί σφεα: inspersû hirci urinà servant eos (liberos) s. eis medentur. Dedi cum recentt. edd. σφεα, quod ad τὰ παιδία pertinet; olim vulgo σφεας, quod retinuit Dindorf. ovçov intelligo urinam, ut II, 111; ipsum remedium, quod profert Herodotus, egregium ducit Larcherus, quippe quod ob volatilitatem sui alkali eadem efficiat atque spiritus cornu cervini, quo nos uti soleamus. λέγω δὲ, τὰ λέγουσι αὐτοὶ Λίβυες]

## CAP. CLXXXVIII.

Conf. cap. 173 ibique notata.

οιπτέουσι] De hoc verbo cf. cap. 91 ibiq. nott. Quae sequuntur ἐπλο τον δόμον cum Matth. Gr. Gr. pag. 1156 interpretor: über das Haus neg, vel, ut Kuehner. Gr. Gr. § 608 reddit: über das Haus hin. Quare minime opus refingere cum Reiskio ὑπλο τον ώμον, super humerum, aut ὑπλο τον βωμον, super humerum, aut ὑπλο τον βωμον, super aram. Nec magis opus paulo post αὐτοῦ commutare in αὐτῶν (avertunt cervicem suam), ut placuit Pauwio. Etenim Herodoti sententia, quam non prorsus recte mihi reddidisse videntur interpretes vernaculi, haec est: quando sacrorum initium fecerunt

a victimae aure, quam praecisam super domum (in aërem) proliciunt (conf. Herod. IV, 62 et 61), tum victimae collem retro vertunt atque ita victimam sacrificant. De verbo ἀπαίχεσθαι vid. nott. ad cap. 61.

θύουσι δε ήλίω και σελήνη μούvoici] Citat Eustath. ad Dionys. Perieg. 185 coll. ad Homer. Ili. p. 1265, 7 s. 1364, 27 ob verba seqq. μετά δὲ x. r. l. E quibus verbis satis clare patet, Libyci cultus elementa fuisse Solem ac Lunam, sidera coelestia, quae ab omnibus Libyae gentibus quest culta, acque atque a Phoenicibus, Carthaginiensibus, aliis; quod vero ab iis, qui circa Tritonidem lacum habitant, Minervam potissimum coli Noster adiicit, ac post Minervam, Tritonem et Neptunum, id quid sibi velit, satis apparebit ex iis, quae ad cap. 180 adnotavimus Neque vel hoc mirum videri poterit, quod coniunctim commemorantur h. l. Triton et Neptunus, post Minervam (quam ab Astarte hand differre supra vidimus) praecipue culti: etenim ad unius eiusdemque numinis significationem accedere videtur uterque deus: alterum habeas licet Punicum sive Libycum deum, alterum vere Graecum, in has terras allatum et cum altero coniunctum. Vid. Movers: Die Phoeniz. II, 2. p. 468, qui apte affert ex Polybio VII, 9, 2 apud Carthaginienses culta numina "Αρεως, Τρίτωνος,  $\Pi$ οσειδώνο; ac tum quoque ή liovκαὶ σελήνης. Ac praeteres conferri quoque poterunt de hoc Neptuno, quae disseruit Gerhard in Commentariis Acad. Berolinens. anni 1850. p. 162 seq. 169 coll. 182 ad Punicam originem quoque hunc deum revocans p. 171 seq. Ab Herodoto (II, 50) hunc Neptunum Libyae deum primitivum dici inde ad Graecos advectum, supra iam (ad cap. 180) moτοισι μέν νυν πάντες Λίβυες δύουσι, ἀτὰο οί περί τὴν Τριτωνίδα λίμνην νέμοντες τῆ ᾿Αθηναίη μάλιστα, μετὰ δὲ τῷ Τρίτωνι καὶ τῷ Ποσειδέωνι. Τὴν δὲ ἄρα ἐσθῆτα καὶ τὰς αἰγίδας 189

nnimus: unde equum, Libycis regionibus quasi proprium ibique primitus domitum curribusque additum, ferebant deo consecratum, qui ipse ĩππιος s. ῖππειος inde dictus. Vid. potissimum Boettiger: Kunstmytholog. II. p. 322 seq. coll. Creuzero: Symbol. III. p. 264 seq., qui alia quoque hîc respici vult, et Prellero: Griech. Mythol. I. p. 363 seq., qui equum Neptuno consecratum ex aliis causis repetit. Quin Minervae equestri quoque natales Libyae adscripserunt, teste Schol. ad Pind. Pyth. IV, 2. Ex hac autem Libyae ora postmodo equorum usum una cum deo Neptuno, cui sacer equus, ad Graeciae oras allatum existimemus, sive a Phoenicibus sive ab aliis; quae nunc copiosius exponere non vacat. Tu vide de aliis, quae in hac fabula de equo Neptuno sacro ac de ipso Neptuno latere perhibentur, Preller l. l. et Creuzer l. l., qui nunc addit Inghirami Monumenti Etruschi ad tab. 59 delle urne Etrusche pag. 487. In alia abit Voelcker. Iapet. pag. 134 Libycam Neptuni originem negans Herodotique testimonium evellere studens, longius quoque disserens de equo, qui alle-gorico potius sensu ac tesseraria potius ratione Neptuno maris deo adiiciatur, cum symbolum sit navium mare persecantium. Nobis, ut saepius diximus, praestat in talibus sequi Herodoti iudicium.

# CAP. CLXXXIX.

Τὴν δὲ ἄρα ἐσθῆτα κ. τ. λ.] Citat Eustath. ad Ili. p. 602, 45 s. 459, 1. Est vero, quod ad sequentia attinet, haec scriptoris sententia: praeterquam quod pellicea Libyssarum est vestis, fimbriae quoque ex illarum aegidibus (s. thoracibus caprinis) suspensae non angues sunt (ut in illis, quas Graeci Minervae addunt), sed e loris factae; reliqua vero omnia eodem sunt instructa modo.

Pertinet huc Glossa Herodotea: Alγίς, ην Λίβυες (s. Λίβυσσαι, ut apud Hesych. I. p. 140) φορούσι δοράν. Addunt Meurs. Lectt. Att. VI, 10. Diodor. Sicul. III, 49. Itaque pro τῶν αἰγίδων haud reponendum τῶν αίγέων, ut olim suspicatus erat Wesseling. πλην η (praeterquam) conferri potest cum dicendi formula αλλ η, in qua η eandem fere habet vim, vid. Hartung: Lehre d. Griech. Partik. II. pag. 45. Haud aliter χω-Qls η cap. 61, ubi vid. nott. of θύσανοι sunt fimbriae; nos: Fransen, Troddeln, ut Hom. Ili. II, 448, ubi cf. interpretes, Hesiod. Scut. 225 (233) ibique Lennep. — αὐτῆσι ad antecedens τῶν Λιβυσσέων spectat. Ad significationem verbi στέλλειν in έσταλται (i. e. omnia reliqua in vestitu scil. eodem modo instructa sunt, ubi non necesse est mente addere ή Άθηναίη ex antecedentibus, ut statuit Lhardy, sed pendet verbum ξσταλται ab anteced. τὰ αλλα πάντα, tanquam subiecto suo) conferri poterit III, 14, ubi nonulla excitavimus. Inde ή στολή omnino de cultus. vestitu accipiendum, ut I, 80 Noster dixit ανδρας ίππαδα στολήν ένεσταλμένους. κατηγορέει eodem modo Noster dixit III, 115, ubi vid. nott. Παλλάδια hic intelligo Minervae simulacra. Conf. Mueller: Handb. der Archaeolog. §. 368, ubi etiam de acgide, Creuzer. Symb. III. p. 330 seq. 472 ed. tert., qui praeterea conferri vult Millingen: Ancient unedited Monuments (Vases) Pl. I. p. 3. Tu adde Pacho: Voyage etc. pag. 221 coll. 243. Disputaverunt quoque de his idem Mueller in: Kleine deutsche Schrift. II. p. 207 seq. et Preller: Griech. Mytholog. I. p. 148. Inprimis vero huc pertinent, quae disseruit Movers: Die Phoeniz. II, 2. p. 465 seqq., qui quae Herodotus de Libyca aegidum origine scribit, verissime dici ostendit: etenim non solum antiquitus apud eas Libyae gentes potissimum, quae interiores

τῶν ἀγαλμάτων τῆς ᾿Αθηναίης ἐκ τῶν Λιβυσσέων ἐποιήσαντο οι Ἦληνες. πλὴν γὰρ ἢ ὅτι σκυτίνη ἡ ἐσθὴς τῶν Λιβυσσέων ἐστὶ, καὶ οι θύσανοι οι ἐκ τῶν αἰγίδων αὐτῆσι οὐκ ὄφιές εἰσι. ἀλλὰ Ιμάντινοι, τὰ δὲ ἄλλα πάντα κατὰ τώυτὸ ἔσταλται. καὶ δὴ καὶ τὸ οὔνομα κατηγορέει, ὅτι ἐκ Λιβύης ῆκει ἡ στολὴ τῶν Παλλαδίων αἰγέας γὰρ περιβάλλονται ψιλὰς περὶ τὴν ἐσθῆτα θυσανωτὰς αὶ Λίβυσσαι, κεχριμένας ἐρευθεδάνω ἐκ δὲ τῶν αἰγέων τουτέων αἰγίδας οι Ἑλληνες μετουνόμασαν. Δοκέει δ΄ ἐμοί γε καὶ ἡ ὀλολυγὴ ἐν ἰροῖσι ἐνθαῦτα πρῶτον γενέσθαι

tractus tenent, vestes reperiri e pellibus caprinis confectas, eundemque morem apud alias quoque eiusdem fere originis gentes obtinuisse monet, verum etiam e recentiorum peregrinatorum testimonio comprobat, adhuc bellicosas Libyae gentes, quae circa lacum Tschad habitant, aegidem talem plane ferre, qualem Pallas Minerva gestare dicitur, atque artis opera si circumspicimus, revera etiam gestat.

αίγέας γὰρ περιβάλλονται κ. τ. λ.] i. e. namque pelles caprinas (s. thoraces e pelle caprina) vesti suae circumiiciunt nudas, fimbriatas, rubià tinctas Libyssae mulieres. Inde in oraculo, ad cap. 155 allato, vers. 5 Libyes vocantur βαιτοφόροι, i.e. pellibus caprinis vestiti. Ac praeter Eustath. l. l. et Harpocrat, s. v. Alyle [p. 10 M. p. 8 Lips.] huc pertinet Diodori locus III, 48: οὖτε ἡμέρου διαίτης οὖτ έσθητος μετέχουσιν, άλλα δοραίς αίγων σκεπάζουσι τά σώματα. Ubi Wesselingius et alia attulit testimonia et Hippocrat. De morb.sacr.pag. 326 s. pag. 8 Dietz., qui in not. p. 136 Herodotci loci non fuit immemor. Vid. etiam Apoll. Rhod. IV, 13. 47 et conf. Wieseler: Das Satyrspiel. p. 110. De Cyrenaicae incolis Mela scribit I, 8, 26: "primores sagis velantur, vulgus bestiarum pecudumque pellibus." - Ad formam perfecti pass. verbi χοίω, κεχοιμένας, cuius loco Eustathius ad Ili. V. p. 603 s. p. 459 exhibet πεχρι σ μένας, vid. cap. 195, nbi eadem forma, hoc quoque loco non sollicitanda, invenitur. Conf. Lobeck. ad Sophocl. Aiac. p. 325 et

Bredov. p. 345 accurate de his monentem. έρευθέδανον dicunt esse rubiam tinctoriam, s. rubiam tinctorum Linn., de qua Dioscor. III, 160. Nos vulgo: Färberröthe. Ac sane affirmat Pacho (Voyage etc. pag. 59 seq.), rubiam frequenter in his Marmaricae veteris terris reperiri, bene memor Herodotei loci. Colligit vero ex hoc Herodoti loco Rennel. p. 683 seq., artem tractandi coria maturius in Africa exstitisse, pellesque affert arietum rubefactas Israëlitarum in tabernaculo ap. Exod. XXV, 5, ex Aegypto probabiliter adductas, in quam tamen ipsam e Libya allatas statuit Rennel., ubi hodieque illa ars tractandi coria maxime dicitur florere testibus recentioris aetatis peregrinatoribus. Itaque in Graeciam non aliter atque in Aegyptum talia afferri potuerunt e Libya et ad cultum deorum adhiberi tanquam ornamenta. Ad significationem verbi μετουνομασαν (sic enim dedi cum recentt. edd. pro vulg. μετω νόμασαν, Bredovium secutus pag. 163) pertinent Nostri loci I, 94, IV, 155. V, 69. VIII, 44, e quibus apparet hoc verbum adhiberi, ubi de nomine mutando sive de alio nomine impo-

nendo sermo est.

Δοκέει δ' ἐμοί γε καὶ ἡ ὁλολυγἡ
— γενέσθαι] Pro ἐν ἰροῖσι duo libri
ἐπὶ ἰροῖσι, Eustath. ad Ili. pag. 643,
36 s. 503 ἐπὶ τῶν ἰερῶν. Voces ὁλολυγἡ, ὁλολυγμὸς et ὁλολιζειν proprie iubilantium et in rebus laetis
tripudiantium feminarum esse observat Wesseling. ad Diodor. XVI,
11, ubi vid. plura. Add. Blomfield.
Gloss. ad Aeschyli S. c. Th. 254,

κάρτα γὰρ ταύτη χρέωνται αι Λίβυσσαι, και χρέωνται καλῶς.
Και τέσσερας ιππους συζευγνύναι παρὰ Λιβύων οι Ελληνες μεμαθήκασι. Θάπτουσι δὲ τοὺς ἀποθνήσκοντας οι νομάδες 190 κατάπερ οι Ελληνες, πλην Νασαμώνων. οὐτοι δὲ κατημένους θάπτουσι, φυλάσσοντες, ἐπεὰν ἀπιῆ την ψυχην, ὅκως μιν κατίσουσι, μηδὲ ῦπτιος ἀποθανέεται. Οἰκήματα δὲ σύμπηκτα ἐξ ἀνθερίκων ἐνειρμένων περι σχοίνους ἐστι, και ταῦτα περι-365 φορητά. νόμοισι μὲν τοιούτοισι οὖτοι χρέωνται.

Nitzsch. ad Odyss. III, 450. p. 222. Ac dein latiori sensu hae voces de omni illo clamore adhibentur inconcinno s. ululatu, qui festi celebrandi causa in templis edi soleat sive laetas ob res (ut placet Elmsleio ad Euripid. Heraclid. 782) sive tristes. Hinc Virgil. Aen. IV, 168 ululare. Hebraeorum ac Phoenicum in templis clamari solitum huc refert Movers: Die Phoeniz. I. p. 246. Plura Boettiger: Kunstmytholog. p. 49 et C. Fr. Hermann: Gottesdienstl. Alterth. §. 28. not. 17 ed. sec. Ac videtur Herodoto ob oculos suisse Homeri illud: αί δ' ολολυγή πασαι Αθήνη χείρας ανέσχον Ili. VI, 301, quod attigit Creuzer. Symbol. III. p. 309 ed. tert. alia quoque huc spectantia laudans.

και τέσσερας εππους συζευγνύναι x. v. 1.] Conf. Eustath. ad Dionys. Perieg. 175 et ad Ili. p. 707, 2 s. 591, 3 et quae ad Herod. IV, 183 attulimus. Valcken. excitat Sophocl. Electr. 701. Steph. Byz. s. v. Βάρκη, alia, quibus add. Voelcker. Iapet. p. 220. Cr. confert Matthiae Animadvss. ad Hymn. Homer. pag. 157. Coniuncta haec quoque esse videntur cum Minervae sacris, quae prima equos domandi eosdemque plaustris iungendi artem (τὸ ήνιοχείν) docuisse fertur indeque 'Ιππία celebratur; vid. Mueller: Kleine Deutsche Schrift. II. p. 161. 189. Ac praeterea quando οί Ελληvec haec edocti esse dicuntur, sponte in mentem veniunt incolae (Graeci) urbis Cyrenes, quae a Pindaro praedicatur εὐάρματος (Pyth. IV, 11), διώξιππος (ib. IX, 5 coll. 218); conf. C. Fr. Hermann, l. l. §. 30. not. 5 ed. secund.

## CAP. CXC.

ούτοι δε κατημένους θάπτουσι κ. τ. λ.] Observavit Eichhoff (Compte rendu d. séances et travaux de l'Academ. IV. p. 264) simile sepulturae genus adhuc reperiri apud gentes quasdam Africae, quae circa Yarriba et Borgou habitant itemque in insulis quibusdam Australiae s. Polynesiae. — Quod sequitur φυλάσσοντες, reperitur eodem modo I, 48, ubi vid. nott. Inde Glossa Herodotea explicat έπιτηρήσαντες. Verba έπεὰν ἀπιῆ τὴν ψυχὴν valent: quando animam efflat; ἀπιῆ cum Bredovio scripsi pro vulg. απίη; vid. nott. ad III, 72. Mox pro vulg. ενεφμένων e Mediceo, Florentino, aliis revocandum censui ένειομένων, quod unum genuinum esse docuit Bredov. p. 305 seq. Descendit enim a verbo ένείοω (intersero, intertexo), in quo diphthongum & Noster retinere solet.

Olnήματα δὲ σύμπηκτα κ. τ. λ.]
i. e. Domus illorum ex asphodelorum caulibus compactae sunt intertextis iuncis, suntque portatiles. Ita Schweigh. Eadem tradit Hellanicus ap. Athen. XI, 2 s.6. p. 462 B. Add. Mela I, 8,34 de Cyrenaicae nomadibus: — ,, intque a pabulo ducta sunt (pecora), ita se ac tuguria sua promovent: atque nbi dies deficit, ibi noctem agunt. ανθέριξο vulgo dicitur asphodeli caulis, ανθέρικος ipse asphodeli fructus. Plura Spanhem. ad Callimach. H. in Del. 193 coll. L. Bos. Observy. critt. pag. 40 et interprett. ad Theocrit. 1,

191 Τὸ δὲ πρὸς έσπέρης τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ Αὐσέων ἔχονται ἀροτῆρες ἤδη Λίβυες καὶ οἰκίας νομίζοντες ἐκτῆσθαι, τοισι οῦνομα κέεται Μάξυες, οι τὰ ἐπὶ δεξιὰ τῶν κεφαλέων κομέουσι,

52. Glossa Herodotea: ἀνθερίκων νῦν τοὺς καυλούς φησι τῶν ἀσφοδέλων εἰσι δὲ εὖθραυστοι. In scholiis Theocriteis ab Aderto nuper editis (Turici 1843. 8.) legitur haec 
glossa p. 3: ἀνθέρικες αί τῶν ἀσταχύων προβολαί, τὰ ἄκρα. Ἡρόδοτος δὲ τοὺς καυλοὺς φησι τῶν ἀσφοδέλων, ubi conf. nott. p. 57 seq.

#### CAP. CXCI.

Τὸ δὲ πρὸς ἐσπέρης] Pro ἐσπέρην, quod Aldina habet, retinui ἐσπέρης, idemque cum Schweigh. et Gaisf. reposui infra: ἡ δὲ ἀπὸ τούτου τὸ πρὸς ἐσπέρης, uhi vulgo ἐσπέρην. Conf. nott. ad cap. 17 et vid. supra cap. 170. 171. 172. 175. De Ausensibus vid. supra cap. 180.

olnίας νομίζοντες έπτησθαι] i. e. qui in usu habent domus possidere, s. qui stabili sede certisque domicilis utuntur; opponuntur enim nomadinnara quibus tantum οίπηματα σύμπηκτα et περιφορητά (ut cap. 190). De verbo νομίζειν cf. cap. 183.

Μάξυες] Apud Steph. Byz. Μά-ζυες, οι Λιβύης νομάδες Έκαταιος περιηγήσει είσι δε και ετεροι Μάξυες και έτεροι Μάχμες. Unde in Herodoto Μάζυες praefert Casti-glioni in scriptione ad cap. 184 citata (Iahn. Jahrbb. f. Philol. u. Paedagog. VIII sive III, 2. p. 279 seq.), cum omnes occidentalis orae Libycae gentes (vulgo vocantur Berbers) se ipsas vocent Amzig, Imazig, s. Amazirg, i. e. liberos, dominos (unde Mazig apud Omarum Muhammedanorum principem). Ex quo ipso cum derivanda sit Graeca vox Μάζυες, inde ille colligi vult, hoc nomen latius patere adeoque commune esse omnibus septentrionalis Africae gentibus, eoque refert Μάκας cap. 175, Maxitanos Iustini XVIII, 6, Adyrmachidas (Herod. IV, 168), i. e. Adrar - Macas, ipsosque Nasamones (Herod. II, 42. IV, 172), alios. De quo alii faciant iudicium. Movers

(Die Phoeniz. II, 2. p. 393 seqq. 403 seqq.) de his plane eundem in modum disserit, gentes, quae Mazici, Maxitani aut Graece Μάζικες, Μάσικες, Μάζυες, Μάξυες appellantur, ad unam eandemque stirpem plures gentes easque liberas (unde nomen Amazigh s. Amazirgh, Mazigh) comprehendentem referens. Quo magis opinor alienum, quod in Darii inscriptione sepulcrali qui inter gentes Dario Persarum regi subditas commemorantur Maciya (modo vera sit haec lectio), hos ad Herodoti Μάξυας referri vult Oppert (Zeitschr. d. deutsch. Morgenl. Gesellsch. XI. p. 135); qui idem vel magis errasse putandus est, quod nomen in inscriptione hac proxime sequens Karkå (ut nimirum legi vult Oppert) ad Carthaginem refert, licet Carthaginienses, quibus bellum inferre voluit Cambyses (Herodot. III, 17 seqq.), Dario Persisque nunquam obedierint. Propius haud scio an huc spectent Mazlues cap. 180. 178. Quae vero hoc loco de Maxyibus narrantur, es Heerenio Id. II, 1. p. 36 prodere videntur gentem, quae e nomadum vita modo ad certa domicilia et ad agriculturam transierit, idque ipsum e priori vita adhuc retinuerit, quod capitis partem sinistram tondentes rectam partem alant minioque tingant corpora, qualia etiamnum fere in illis regionibus apud gentem Tuarik inveniantur, neque omnino ab isto nomadum more abhorreant, quo gentes singulae varia capitis tonsurâ distinguantur. Quae mox Herodotus de regione silvis ferisque abundante scribit, ea ad silvas feris repletas prope viam, quae ab urbe Tunisiana ad Tripolin ducat, refert Heeren. Id. II, 1. p. 38, recentiorum peregrinatorum afferens testimonia Maxyesque subiicit et Zaueces extremas fuisse ad meridiem gentes ditionis Carthaginiensium, quos ipsos narrationis auctores Noster citat

τὰ δ' ἐπ' ἀριστερὰ κείρουσι τὸ δὲ σῶμα χρίονται μίλτφ. φασὶ δὲ οὖτοι εἰναι τῶν ἐκ Τροίης ἀνδρῶν. Ἡ δὲ χώρη αὕτη τε καὶ ἡ λοιπὴ τῆς Λιβύης ἡ πρὸς ἐσπέρην πολλῷ θηριωδεστέρη τε καὶ δασυτέρη ἐστὶ τῆς τῶν νομάδων χώρης. ἡ μὲν γὰρ δὴ πρὸς τὴν ἡῶ τῆς Λιβύης, τὴν οἱ νομάδες νέμουσι, ἐστὶ ταπεινή τε καὶ ψαμμώδης μέχρι τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ, ἡ δὲ ἀπὸ τούτου τὸ πρὸς ἐσπέρης, ἡ τῶν ἀροτήρων, ὀρεινή τε κάρτα καὶ δασέα καὶ θηριώδης. καὶ γὰρ οἱ ὅφιες οἱ ὑπερμεγάθεες καὶ οἱ λέοντες κατὰ τούτους εἰσὶ, καὶ οἱ ἐλέφαντές τε καὶ

cap. 195. Quibuscum conf. Schlichthorst. l. l. p. 164. — Pro τὰ ἐπιδεξιὰ et τὰ δ' ἐπαριστερὰ scripsi τὰ ἐπὶ δεξιὰ et τὰ δ' ἐπ' ἀριστερά; conf. nott. ad cap. 157. Pro κομόωσι, cuius loco duo libri κομώσι, reposui κομέουσι, secutus Dindorfium (Commentat. p. XXX) et Bredov. pag. 380.

φασὶ δὲ ούτοι είναι τῶν ἐκ Τροίης ἀνδοῶν] E Palaestina advenas esse dicit Procopius Bell. Vandal. II, 10. Attigit rem Raoul-Rochette: Hist. de l'établ. d. col. Gr. IV. pag. 398, quo etiam utitur C. O. Mueller. Orchomen. p. 356 not. monens Maxyes non aliter perhiberi Troianos atque Antenoridas Cyrenes. Namque Troiâ exciså Antenorem cum Troianorum manu ad Libyam appulisse fama ferebat, de qua conf. Pind. Pyth. V, 110. Tu conf. etiam Voelcker. Myth. Geogr. I. p. 37 et Sengebusch in Homerica dissertat. prior. (Homer. Ilias. ed. G. Dindorf. Lips. 1855) p. 145, qui hanc famam ad Cyrenenses refert, Homeri studiosissimos illos quidem indeque Homerica ubique circumspicientes. Ac plura quoque affert Castiglioni l. l. pag. 280 illos Mazig s. Maxyes ex Asia in Africam cessisse probaturus.

έστι ταπεινή τε και ψαμμώδης] Verissime haec tradi monet Heeren. Id. II, 1. p. 49. Nam a Tritonidis lacu sive amni Syrtique minori regionem incipere sabulosam ac sterilem, occasum versus fertilem esse terram beneque irriguam, quae ad Carthaginiensium ditionem pertinuerit. Quae mox dicitur terra Linuerit.

by ae  $\partial \eta \varrho \iota \omega \delta \eta \varsigma$ , de ea conf. nott. ad cap. 181.

καί γάρ οί όφιες οί ύπερμεγάθεες - κατά τούτους είσί] Serpentes maximae vastitatis per Libyam reperiri iam Aristoteles tradit Hist. Animall. VIII, 27. 6. Neque aliter in Libya et quidem κατά την θηριώδη καλουμένην χώραν serpentes δαυμαστούς το τε μέγεθος και το πιήθος versari, cum ipsis elephantis pugnantes, scribit Diodorus III, 9 plura de his beluis monstrosae magnitudinis referens III, 35. 36. 49: de quibus iisdem quoque testatur Aelianus N. A. II, 21. VI, 21. XVII, 15. Ac pertinet huc etiam Livii narratio de huiusmodi angue, quam retulit Valerius Maximus I, 8, 19. Quae veterum testimonia attulimus, ut vera et cum reliquis antiquitatis testimoniis consentanea Herodotum retulisse probaremus. Neque enim nunc per septentrionalem Africae tractum, qui ad mare mediterraneum usque pertinet, tantae magnitudinis angues reperiri volunt. Conf. Lenz: Zoologie d. Griech. u. Roem. p. 437. De leonibus per hos Libyae tractus etiamnunc frequentibus monere vix opus.

nal of ελέφαντες] Elephantos, qui sub Atlantis montis radicibus pascuntur, commemorat Aclianus N.A. VII, 2; elephantos ferre Africam ultra Syrticas solitudines et in Mauretania scribit quoque Plinius Hist. Nat. VIII, 11, 11. §. 32. itemque Strabo testatur XVII. p. 827, coll. Diodor. III, 9. 25. Unde a Carthaginiensibus ad usum belli assumptos esse elephantos ipsamque Romam

191 Τὸ δὲ πρὸς ἐσπέρης τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ Αὐσέων ἔχονται ἀροτῆρες ἤδη Λίβυες καὶ οἰκίας νομίζοντες ἐκτῆσθαι, τοισιουνομα κέεται Μάξυες, οι τὰ ἐπὶ δεξιὰ τῶν κεφαλέων κομέουσι,

52. Glossa Herodotea: ἀνθερίκων νῦν τοὺς καυλούς φησι τῶν ἀσφοδέλων εἰσὶ δὲ εὖθραυστοι. In scholiis Theocriteis ab Aderto nuper editis (Turici 1843. 8.) legitur haec glossa p. 3: ἀνθέρικες αί τῶν ἀσταχύων προβολαί, τὰ ἄκρα. Ἡρόδοτος δὲ τοὺς καυλοὺς φησί τῶν ἀσφοδέλων, ubi conf. nott. p. 57 seq.

### CAP. CXCI.

Τὸ δὲ πρὸς ἐσπέρης] Pro ἐσπέρην, quod Aldina habet, retinui ἐσπέρης, idemque cum Schweigh. et Gaisf. reposui infra: ἡ δὲ ἀπό τούτου τὸ πρὸς ἐσπέρης, uhi vulgo ἐσπέρην. Conf. nott. ad cap. 17 et vid. supra cap. 170. 171. 172. 175. De Ausensibus vid. supra cap. 180.

olnias νομίζοντες έπτησθαι] i. e. qui in usu habent domus possidere, s. qui stabili sede certisque domicilis utuntur; opponuntur enim nomadibus, quibus tantum οίχηματα σύμπηπτα et περιφορητά (ut cap. 190). De verbo νομίζειν cf. cap. 183.

Μάξυες] Apud Steph. Byz. Μά-ζυες, οι Λιβύης νομάδες Έκαταιος περιηγήσει είσι δε και ετεροι Μάξυες και έτεροι Μάχμες. Unde in Herodoto Μάζυες praefert Casti-glioni in scriptione ad cap. 184 citata (Iahn. Jahrbb. f. Philol. u. Paedagog. VIII sive III, 2. p. 279 seq.), cum omnes occidentalis orae Libycae gentes (vulgo vocantur Berbers) se ipsas vocent Amzig, Imazig, s. Amaziry, i. e. liberos, dominos (unde Mazig apud Omarum Muhammedanorum principem). Ex quo ipso cum derivanda sit Graeca vox Μάζυες, inde ille colligi vult, hoc nomen latius patere adeoque commune esse omnibus septentrionalis Africae gentibus, eoque refert Μάκας cap. 175, Maxitanos Iustini XVIII, 6, Adyrmachidas (Herod. IV, 168), i. e. Adrar-Macas, ipsosque Nasamones (Herod. II, 42. IV, 172), alios. De quo alii faciant iudicium. Movers

(Die Phoeniz. II, 2. p. 393 seqq. 403 seqq.) de his plane eundem in modum disserit, gentes, quae Mazici, Maxitani aut Graece Μάζικες, Μασικες, Μάζυες, Μάξυες appellantur, ad unam eandemque stirpem plures gentes easque liberas (unde nomen Amazigh s. Amazirgh, Mazigh) comprehendentem referens. Quo magis opinor alienum, quod in Darii inscriptione sepulcrali qui inter gentes Dario Persarum regi subditas commemorantur Maciya (modo vera sit haec lectio), hos ad Herodoti Μάξυας referri vult Oppert (Zeitschr. d. deutsch. Morgeni. Gesellsch. XI. p. 135); qui idem vel magis errasse putandus est, quod nomen in inscriptione hac proxime sequens Karka (ut nimirum legi vult Oppert) ad Carthaginem refert, licet Carthaginienses, quibus bellum inferre voluit Cambyses (Herodot. III, 17 seqq.), Dario Persisque nunquam obedierint. Propius haud scio an huc spectent Mazlves cap. 180. 178. Quae vero hoc loco de Maxyibus narrantur, ea Heerenio Id. II, 1. p. 36 prodere videntur gentem, quae e nomadum vita modo ad certa domicilia et ad agriculturam transierit, idque ipsum e priori vita adhuc retinuerit, quod capitis partem sinistram tondentes rectam partem alaut minioque tingant corpora, qualia etiamnum fere in illis regionibus apud gentem Tuarik inveniantur, neque omnino ab isto nomadum more abhorreant, quo gentes singulae varia capitis tonsurâ distinguantur. Quae mox Herodotus de regione silvis ferisque abundante scribit, ea ad silvas feris repletas prope viam, quae ab urbe Tunisiana ad Tripolin ducat, refert Heeren. Id. II, 1. p. 38, recentiorum peregrinatorum afferens testimonia Maxvesque subjicit et Zaueces extremas fuisse ad meridiem gentes ditionis Carthaginiensium, quos ipsos narrationis auctores Noster citat

τὰ δ' ἐπ' ἀριστερὰ κείρουσι τὸ δὲ σῶμα χρίονται μίλτφ. φασὶ δὲ οὖτοι εἰναι τῶν ἐκ Τροίης ἀνδρῶν. Ἡ δὲ χώρη αῦτη τε καὶ ἡ λοιπὴ τῆς Λιβύης ἡ πρὸς ἐσπέρην πολλῷ θηριωδεστέρη τε καὶ δασυτέρη ἐστὶ τῆς τῶν νομάδων χώρης. ἡ μὲν γὰρ δὴ πρὸς τὴν ἡῶ τῆς Λιβύης, τὴν οἱ νομάδες νέμουσι, ἐστὶ ταπεινή τε καὶ ψαμμώδης μέχρι τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ, ἡ δὲ ἀπὸ τούτου τὸ πρὸς ἐσπέρης, ἡ τῶν ἀροτήρων, ὀρεινή τε κάρτα καὶ δασέα καὶ θηριώδης. καὶ γὰρ οἱ ὄφιες οἱ ὑπερμεγάθεες καὶ οἱ λέοντες κατὰ τούτους εἰσὶ, καὶ οἱ ἐλέφαντές τε καὶ

cap. 195. Quibuscum conf. Schlichthorst. l. l. p. 164. — Pro τὰ ἐπιδεξιὰ et τὰ δ΄ ἐπαριστερὰ scripsi τὰ ἐπὶ δεξιὰ et τὰ δ΄ ἐπ΄ ἀριστερὰ; conf. nott. ad cap. 157. Pro κομόωσι, cuius loco duo libri κομῶσι, reposui κομέουσι, secutus Dindorfium (Commentat. p. XXX) et Bredov. pag. 386.

φασί δε ούτοι είναι των έκ Τροίης ανδοῶν] E Palaestina advenas esse dicit Procopius Bell. Vandal. II, 10. Attigit rem Raoul-Rochette: Hist. de l'établ. d. col. Gr. IV. pag. 398, quo etiam utitur C. O. Mueller. Orchomen. p. 356 not. monens Maxyes non aliter perhiberi Troianos atque Autenoridas Cyrenes. Namque Troiâ exciså Antenorem cum Troianorum manu ad Libyam appulisse fama ferebat, de qua conf. Pind. Pyth. V, 110. Tu conf. etiam Voelcker. Myth. Geogr. I. p. 37 et Sengebusch in Homerica dissertat. prior. (Homer. Ilias. ed. G. Dindorf. Lips. 1855) p. 145, qui hanc famam ad Cyrenenses refert, Homeri studiosissimos illos quidem indeque Homerica ubique circumspicientes. Ac plura quoque affert Castiglioni l. l. pag. 280 illos Mazig s. Maxyes ex Asia in Africam cessisse probaturus.

έστι ταπεινή τε και ψαμμώδης] Verissime haec tradi monet Heeren. Id. II, 1. p. 49. Nam a Tritonidis lacu sive amni Syrtique minori regionem incipere sabulosam ac sterilem, occasum versus fertilem esse terram beneque irriguam, quae ad Carthaginiensium ditionem pertinuerit. Quae mox dicitur terra Li-

byne θηφιώδης, de ea conf. nott. ad cap. 181.

και γάρ οί όφιες οί ύπερμεγάθεες - κατά τούτους είσί] Serpentes maximae vastitatis per Libyam reperiri iam Aristoteles tradit Hist. Animall. VIII, 27, 6. Neque aliter in Libya et quidem κατά την θηριώδη καλουμένην χώραν serpentes δαυμαστούς τό τε μέγεθος καὶ τὸ πλήθος versari, cum ipsis elephantis pugnantes, scribit Diodorus III, 9 plura de his beluis monstrosae magnitudinis referens III, 35. 36. 49: de quibus iisdem quoque testatur Aelianus N. A. II, 21. VI, 21. XVII, 15. Ac pertinet huc etiam Livii narratio de huiusmodi angue, quam retulit Valerius Maximus I, 8, 19. Quae veterum testimonia attulimus, ut vera et cum reliquis antiquitatis testimoniis consentanea Herodotum retulisse probaremus. Neque enim nunc per septentrionalem Africae tractum, qui ad mare mediterraneum usque pertinet, tantae magnitudinis angues reperiri volunt. Conf. Lenz: Zoologie d. Griech. u. Roem. p. 437. De leonibus per hos Libyae tractus etiamnunc frequentibus monere vix opus.

nal of ἐλἐφαντες] Elephantos, qui sub Atlantis montis radicibus pascuntur, commemorat Aclianus N. A. VII, 2; elephantos ferre Africam ultra Syrticas solitudines et in Mauretania scribit quoque Plinius Hist. Nat. VIII, 11, 11. §. 32, itemque Strabo testatur XVII. p. 827, coll. Diodor. III, 9. 25. Unde a Carthaginiensibus ad usum belli assumptos esse elephantos ipsamque Romam άρκτοι, καὶ ἀσπίδες τε καὶ ὄνοι οί τὰ κέρεα έχοντες, καὶ

adductos nemo nescit: etenim, teste Seneca De brevitate vit. cap. 13, primus Curius Dentatus in triumpho duxit elephantos, atque postea Metellus victis in Sicilia Poenis triumphans unus omnium Romanorum ante currum centum et viginti captivos elephantos duxisse fertur. Unde satis patet, antiquitus in illis Lihyae tractibus admodum frequentes fuisse elephantos, qui nostra aetate haud quaquam reperiuntur. Caeterum utitur hoc Herodoti loco Schlegel. (Ind. Biblioth. 1, 2. pag. 145 seq.), cum apud Herodotum prima inter Graecos scriptores fiat huius animalis mentio, quod ab ipso patre historiae visum esse negat Schlegel., hoc quoque adiiciens, in his Africae regionibus, quae ad regna Fezz et Marocco pertineant, nunc nullos prorsus reperiri elephantos; quos postea sane crebrius illic memoratos, dein exstinctos fuisse in regionibus a septentrione desertorum sitis idem ponit. Cuius observationibus, monente Cr., ex parte refragatur A. Benary in: Jahrbb. f. wissensch, Krit. Berolin, 1831, p. 762 seqq. Elephanti imaginem in operibus sculptis Philensibus offendit Parthey, cuius vid. observatt. in Commentat. de Philis insula pag. 38. Nunc quidem teste Pelissier: Descript, de la Regence de Tunis (Exploration scientif. de l'Alger. XVI) p. 450 in regionibus Africae septentrionalibus nulli inveniuntur elephanti, de quibus nuper admodum scripsisse dicitur Const. Scharff in dissertatione "De natura et usu elephantorum Africanorum apud veteres" Vimar. 1855; ipsum libellum nondum videre contigit.

αρατοι] In Africa ursum non gigni tradit Plin. H. N. VIII (54), 38 fin., quamquam pellem Libystidos ursac memorat Virgil. Aen. V, 37, quam leoninaminterpretatur Lipsius Electt. II, 4. Disputat hac de re Salmas. ad Solin. p. 220 coll. G. I. Vossio De Idol. p. 52. Wesselingius Shawii testimonio ursum inter Africae animalia commemorantis Herodotea stabilire studet; quae etiam Cuvieri est sententia paucis indicata ad Plinii locum. Quem equidem consului, is mihi rescripsit Leuckart, vir harum rerum peritissimus: ursum (intelligitur autem ursus arctos Linn.) sane in terra Barbarey commemorari a Shawio, a Prospero Alpino in Aegypto [conf. nott. ad Herod. II, 67], a Dappero in regno Kongu (cf. Zimmermann: Geograph. Gesch. des Menschen u. der vierf. Th. I. p. 213 ed. Lips. 1778, 8.); sed addit idem Leuckart., qui recentiori aetate per Africam septentrionalem sint peregrinati, eos haudquaquam ursi mentionem facere, ut sane dubium adhuc sit, utrum omnino haec bestis per Africam reperiatur. At vero Ehrenberg, teste Idelero in: Ephemerid. litt. Berolinenss. 1834. nr. 55, ursos in vetere Mauretania atque Numidia adhuc inveniri affirmat.

καὶ ἀσπίδες] Serpentum est genus frequens per Libyam (cf. Aristot. H. A. VIII, 29 s. 28 Schneid.) atque Aegyptum, quorum morsus insanabilis videbatur veteribus. Plurima suppeditabit Bochart in Hieroz. II. lib. III. cap. 5. pag. 381, unde intelligitur, summo iure hos serpentes timendas inter feras ab Herodoto recenseri. Add. Cuvier. ad Plin. H. N. VIII (35), 23, nibil dubii esse monens, quin Aegyptiaca aspis veterum sit species viperae sive najae, quae in Aegypto vocetur hajé, s. coluber hajé Linn.

καὶ ὄνοι οί τὰ κέρεα ἔχοντες] Ad formam κέφεα conf. cap. 183. Opponuntur cap. 192 asini, quibus nulla cornua. Illos cum monocerote haud raro contenderunt, de quo vid. ad Ctesiam pag. 329 seqq. notata, iam aliis augenda, si attineret. At hoc Herodoti loco equidem cogitari malim de orygis s. antilopae genere quodam, quale per Africam reperitur uno cornu in fronte instructum. Cf. Cuvier. ad Plin. H. N. VIII. p. 433 seq. et quae de hoc animali copiose exposuit Lichtenstein. (Abhandll. d. Berlin. Acad. d. Wissensch. v. Jahr 1824-1826) p. 195 seqq. coll. οί κυνοκέφαλοι, καὶ οἱ ἀκέφαλοι οἱ ἐν τοῖσι στήθεσι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχοντες, ὡς δὴ λέγονταί γε ὑπὸ Λιβύων, καὶ οἱ ἄγριοι ἄνδρες
καὶ γυναϊκες ἄγριαι, καὶ ἄλλα πλήθει πολλὰ θηρία ἀκατάψευστα.
Κατὰ τοὺς νομάδας δέ ἐστι τούτων οὐδὲν, ἀλλ' ἄλλα τοιάδε·192

p. 201 seqq. Add. Boettiger. Amalthea III. p. 189 seqq. et Morgenblatt 1827. nr. 142 seq. p. 566 seqq. 605 seq.

καλ οί κυνοκέφαλοι] De his conf. Diodor. III, 34. Plin. H. N. VIII (80), 54, ubi monet Cuvier. pag. 400 eosdem esse, quibus adhuc cynocephalorum nomen. In tractibus Indiae invenit cynocephalos Aelian. N. A. IV, 46 coll. VI, 10 et X, 30. At of ακέφαλοι fabulosum bestiarum genus, ut ipsi videtur patri historiae haec adiicienti: ώς δη λέγονταί ye, ad quam formulam conferri volumus notata ad cap. 173. Hoc certum, Herodotum hîc de ferarum genere quodam loqui, haudquaquam de hominibus, quales alii veterum finxerint. De quo vid. ad Ctesiae fragmm. Ind. 20. pag. 320; eoque etiam pertinebunt Plinii verba H. N. V, 8. §. 46: "Blemmyis traduntur capita abesse ore et oculis pectori adfixis."

, και οι άγριοι άνδρες και γυναίκες άγριαι] Haec verba hoc loco, quo de besti's tantum sermo est, neque de hominibus, interposita eo magis offendunt, quod continuo sequuntur verba: καὶ ἄλλα πλήθεϊ πολλὰ θηρία, vel si vocem ἄλλα eo sensu (omnino, in universum) accipias, quo haud raro hoc adiectivum adhiberi docuerunt Heindorf. ad Platon. Phaed. pag. 234, Ast. ad l'laton. Phaedr. p. 741 coll. Boissonad. ad Philostrat. Heroicc. pag. 541 et Herodot. II, 81. Itaque suspicio mihi oborta est, interpolatoris haec esse verba, ad marginem olim adscripta ac postea ipsis Herodoti verbis illata: quae sana si sunt, de quo vehementer dubito, licet ab omnibus libris scriptis retineantur, nihil aliud indicare poterunt, nisi homines, et viros et mulieres, in his Africae regionibus viventes acque feros esse habendos atque bestias; nam simias quasdam his verbis declarari ut putem, adduci nequeo.

ακατάψευστα] Ita Mediceus, Florentinus, alii. Duo Parisini codd. άκατάψαυστα, quod idem in duobus codd. (Parisinis) exstare testatur Montfaucon. (Palacogr. Gr. pag. 243. Mem. de l'Acad. d. Inscr. XII. pag. 171) interpretans: feras intractabiles. Dorvillio ad Charit. p. 316 ed. Lips. placuerat εύκατάψευστα (de quibus facile quis multa mentiatur, confabuletur), Reizio cum Borheck, et Schaefero: κατάψευστα (fictus, ementitas feras). Quod idem coniecisse G. Koenium dicit Valcken. a Cr. laudatus in Diatrib. Eurip. pag. 231. Unde, accentu mutato, dederunt καταψευστὰ Dindorf., Bekker. et Lhardy. Nos cum reliquis edd. retinuimus άκατάψευστα, ferasque intelligimus nullo mendacio fictas, a Libycis scil., υπο Λιβύων, quod ex antecedentibus (ώς δη λέγονταί γε υπο Λιβύων) huc quoque referas licet. Apud lamblichum in Protrept. pag. 137 monente Wesseling. ἀδιάψευστα θηοία eodem sensu. Ad locutionem πλήθει πολλά conf. III, 45. I, 51 μεγάθει μεγάλους et VII, 117 ανδρα μεγάθει μέγιστον.

### CAP. CXCII.

Κατὰ τοὺς νομάδας δέ ἐστι τούτων κ. τ. λ.] Pro τουτέων cum Gaisf. et Matth. edidi τούτων. πύγαργοι s. pygargi, qui una cum damis et strepsicerote commemorantur Plinio H. N. VIII (79), 54, videntur esse bestiae albis natibus praeditae cervino e genere vel potius, quae est Cuvieri sententia (ad Plin. l. pag. 465, ubi vertit: fesses blanches), ex antiloparum genere. De antilope dama, quae vocatur, cogitarat Lichtenstein. l. pag. 230 hoc subliciens, minime pygargum referri posse ad eam bestiam, quae in Africa meridionali tantum reperiatur et a nobis

πύγαργοι, καὶ δορκάδες, καὶ βουβάλιες, καὶ ὅνοι, οὐκ οί τὰ κέρεα ἔχοντες, ἀλλὰ ἄλλοι ἄποτοι (οὐ γὰρ δὴ πίνουσι), καὶ ὄρυες, τῶν τὰ κέρεα τοῖσι φοίνιξι οί πήχεες ποιεῦνται 356

vocetur Blessbock. Aristoteles H. A. VI, 6. p. 864 C. IX, 32. p. 937 D. inter aves rapaces memorat pygargum. At apud Herodotum cogitan-

dum de quadrupede.
δορκάδες] Revocavi δορκάδες, quod monente Schweighaeusero dudum revocandum censuit Schulz in Diss. de Herodoti vita et dialect. Herodoti bellis Persic. praemissa pag. 19, quodque idem exhibent omnes libri scripti VII, 69 (πέρας δορκάδες). Hoc loco plerique libri et scripti et editi ζορκάδες, uno libro excepto, qui exhibet δορκάδες, et Sancrofti libro, in quo legitur δόρκες: hos sequi malui, quod formam ζορκάς grammaticis potius deberi existimem quam ipsi Herodoto (conf. nott. ad cap. 131), quem utro-que loco forma ξορκάς usum esse credere mavult Dindorf, in Commentat. de dialect. Herodot. p. V. De ipsa forma ζορκάς conferri potest Hesych. I. p. 1586 ibique Albert. -Ad argumentum loci consul. Strab. XVII. p. 827, qui idem in terra Mauretania mentionem facit τῶν δυρκάδων καί βουβάλων. Dorcadem Libycam, quam descripsit Aclian. H. A. XIV, 14, recentiorum esse antilopen dorcadem, monet Cuvier. ad Plin. H. N. VIII (83), 58. p. 467 seq. Hanc vero dorcadem inter varia antiloparum genera adhuc frequentissimam reperiri per septentrionalem Africam testatur Buvry 1. mox 1. pag. 308.

βουβάλιες] Dicitur βούβαλος et βούβαλις, de qua bestía omnes veterum locos collegit Bochart. Hieroz. III, 22. p. 910 seqq. ad caprarum silvestrium genus referens bestiam, male olim a quibusdam boum generi adscriptam. Est vero, monente Cuvier, ad Plin, H. N. VIII, 15. p. 414, Antilope bubatis Linn. Miot Gallice reddidit: buffles, de bove bubalo cogitans, qui frequens per Africam inveniatur: nisi potius intelligatur antilope buhalus (la vache

de la barbarie), quam bestiam per Africae septentrionalis tractus reperiri addit. - De capris Libycis feris retulit Aelian. H. A. XIV, 16.

αποτοι] i. e. qui nikil potus sumunt, nunquam bibunt, ut in Sophoel. Ai. 324 (317 Herm.). Supra cap. 81 τόως αποτον vi passiva. — Asinos cornu instructos attigerat Noster capite antecedenti. Asinos cursu celerrimos in Mauretania describit Aelia-

nus N. A. XIV, 10.

nal σ̃ουες] Boves feras hic intelligi putat Miot, Gallus interpres eodemque etiam inclinare videtur Doederlein (Homer. Glossar. II. p. 339), qui ob ipsam vocem oovs, quae cum verbo οούεσθαι conveniat, hoc loco de bestia, quae tauro similis sit, cogitari vult redditque ein brüllender Buffel. Schweighaeusero videntur ogues haud differre ab iis, quibus vulgo nomen öçvyeş, quod ipsuin h. l. repositum voluerat Gesner. De quadrup. I. p. 871, probante Italo interprete. Et sane vix dubium, monente Leuckarto, hîc orygem Plinii atque Aristotelis intelligi, quae est recentiorum Antilope Leucoryx. Neque alia est sententia Cuvierii (Recherches sur les ossements fossils I. p. XLI ed. secund.), qui h. l. id animal indicari putat, cui nomen antilope oryx. De antilope hic agi arbitratus quoque erat Zoëga De obelisce, p. 168 not, Plura Lichtenstein l. l. p. 200 seq. 2. Veterum de oryge locos exhibet Bochart. l. l. III, 26. p. 946 seqq. Tu vid. potissimum Aelian. N. A. VII, 8 ibique Iacobs et X, 28. — Antiloparum vero e cornibus tibias paratas fuisse non est quod moneam post Boettigeri disputat. in Amalthea III pag. 192 seqq. et Lichtenstein, ibid. p. 197 seq.

τῶν τὰ κέρεα τοῖσι φυίνιξι οι πή-γεες ποιεῦνται] Pro τῶν κατὰ κέρεα dudum melius restituerat Gesner. l. 1. p. 770 των τὰ κέφεα, sic interpretans: e quorum cornibus cubiti fiunt instrumentis musicis, quae phoe(μέγαθος δε τὸ θηρίον τοῦτο κατὰ βοῦν ἐστί), καὶ βασσάρια,

nices vocant. Etenim vocula κατά abest a Mediceo, Florentino, aliis, qui κέρα mendose exhibent pro κέęεα, quae una est genuina apud Nostrum forma, ut iam monuimus ad cap. 183, quaeque etiam invenitur în Sancrofti libro aliisque, qui κατά habent additam praepositionem, ex interpretamente opinor ortam aut e margine invectam: quamquam vel abiecta hac praepositione vix sanus videtur locus aut perfectus, in quo certe, si Gesneri interpretationem sequaris, positum exspectabas éx των κερέων (ut II, 132) vel simile quid, quod melius congruat cum verbo ποιεῦνται. Vulgatam si retineas, malim sic interpretari: quorum ad cornua quod attinct, citharis (inde) conficiuntur cubiti. Lhardy interpretatur: "deren Hörner zu Griffen [für die Kitharen] verarbeitet werden", haud offensus plurali numero (ποιεύνται), qui excipit τὰ κέρεα, quod pro subjecto haberi vult, cum verbum adstruatur nomini adposito πήχεες. Quae ratio num ferri possit, vehementer dubito respiciens, alia ut taceam, ad ea, quae de plurali numero nomen neutrius generis excipiente disseruit Bredov. p. 335; neque enim huc referri poterunt loci, ut I, 93 ή περίοδος — είσι στάδιοι έξ et quae sunt huius generis, ut idem edocuit. Quod vulgo maiuscula litera initiali scriptum erat Φοίνιξι, mutavi cum recentt. edd. in φοίνιξι, cum de Phoenicum gente hîc minime agatur, sed de instrumento musico haud scio an a Phoenicibus invento et inde ad Graecos traducto. Hinc citharus intellexerunt Salmas. ad Solin. p. 157, Bochart. l. l. p. 946 itemque Larcher. Et sane inter instrumenta musica Athenaeus (XIV, 9 [40] pag. 637 B. coll. Ephori fragmm. pag. 261 seq ) refert phoenices sic dictas, quod a Phoenicibus inventae dicerentur, vel secundum Semum, quia cornua e phoenice Deliaca fabricata erant. Atque apud eundem Athenaeum IV. p. 175 D. sambucae species quaedam commemoratur, quae vocata fuerit

λυροφοίνιξ. Conf. Volckmann. in Diss. de organis s. instrumentis vett. musicc. (Epimetrum ad Plutarch. De music.) p. 160. Ac πήχεις idem valent in cithara atque ἀγκῶνες, teste Hesych. II. p. 958: Kiθάρας δε πηχυς άγκών. Conf. Volckmann. l. l. pag. 155.  $,,\pi\tilde{\eta}\chi v_S$ autem (sunt verba Schweigh, ad Athen. l. l. Animadverss. T. VII. p. 475), quem ζυγόν Homerus Ili. IX, 187 dixit, vocatur ea pars instrumentorum fidibus tensorum (τῆς κιθαρας et omnino τῶν κιθαρφδικῶν όργάνων), in qua έγκεινται vel ένίενται οί κόλλαβοι vel οί κόλλοπες, id est οι πασσαλοι, ων έξαπτονται αί χορδαί, ea pars, cui inscruntur claviculae sive verticilli, e quibus aptatae sunt chordae. Sic τὸν ἀγκῶνα vel του πήχυν et τους κολλάβους cum brevibus ad Iliadem scholis exponunt Etymologus p. 412 l. 12 et Hesychius voce Ζυγά [T. l. p. 1587]." Quae subiiciuntur verba: μέγαθος δε τὸ θηρίον τοῦτο κατά βοῦν ἐστὶ rectissime dici de animali, quod statura corporisque mole cervum s. bovem aequet, satis docent, quae Bochart. l. l. pag. 948 et Lichtenstein l. l. attulerunt. - De usu praepositionis κατά cf. nott. ad cap. 23.

βασσάρια] Teste Hesychio I. p. 702, Suida I. p. 419 atque Etymol. p. 190 extr. βασσαρίς est άλώπηξ et βασσάρια sunt άλωπέκια, i. e. vulpes, vulpeculae; quod idem vocabulum adhuc in Coptica lingua exstare monuit Ignat. Ross. Etymol. Acg. p. 35. Ad Punicam stirpem G. Muys (Griechenland u. d. Orient.) nr. 46. p. 26 seq. vocem refert. Inde, ut hoc adiiciam, ipse Bacchus Βασσαοεύς, i. e. vulpina pelle sive stola vulpinam pellem referente indutus, qualem hîc quoque Bacchi sacerdotes per Asiam minorem potissimum gestare solebant, βασσάραν sive βασσαρίδα vulgo dictam, unde Hesychius et Grammat. in Bekker. Anecdd. p. 222 βασσάρας interpretatur χιτώνας Διονυσιακούς ποικίλους, ους έφόρουν αί Θράκιαι Βάκκαὶ ῦαιναι, καὶ ὕστριχες, καὶ κριοὶ ἄγριοι, καὶ δίκτυες, καὶ δῶες, καὶ πάνθηρες, καὶ βόρυες, καὶ κροκόδειλοι ὅσον τε τριπήχεες χερσαίοι, τῆσι σαύρησι έμφερέστατοι, καὶ στρουθοὶ κατάγαιοι,

zαι; quin ipsae mulieres, tali, opinor, veste indutae ac sacra Bacchica celebrantes dicuntur βασσάραι, de quibus post Creuzer. Symbol. IV. p. 102 seqq. et 107 conf. Schoen. Comment, de personn, in Euripid, Bacch, p. 147. At negat Sonnini vulpes per Africam inveniri; cui et Herodoti atque Prosp. Alpini testimonium opponit Larcherus. Et sane reperiri per Africam septentrionalem vulpes monet Leuckart., quem consului, sed diversas a nostra cani vulpe Linn. et nunc accuratius cognitas studiis Kretzschmari ac Rueppellii. E quibus huc potissimum referam Canem Zerdam, quae in Africae septentrionalis reperitur desertis, auribus longioribus insignem et accuratissime descriptam ab eodem Leuckarto (vid. Okenii Isis 1825 II. pag. 211 seqq. 1828 III. IV. p. 296 seqq.), qui quam similis esset vulpi haec bestia, primus commonstravit. Canem vulpem, in nonnullis diversam a vulgari vulpe, adhuc per saxosos Africae borealis tractus reperiri observavit Buvry, qui ipse in his terris diutius commoratus est; vid. Zeitschrift f. allgem. Erdk. N. F. II, 4. pag. 307.

καί δαιναι] De hyaena vid. Plin. H. N. VIII (44), 30 ibique Cuvier. Plura Bochart. l. l. P. II. lib. III. cap. 7, pag. 395 seqq. P. I. lib. III.

cap. 11. pag. 829 seqq.

"\textit{\textit{Surgers}}\text{Conf. Plin. II. N. VIII} (53), 35. Intelligitur, monente Leuckarto, \text{Hystrix cristata Linn. (das Haubenstachelschwein), quae per omnem Africam septentrionalem reperitur frequens allisque etiam Africae in partibus versatur, quamque ex Africa ipsa ad Europae terras meridionales transvectam fuisse credas licet. Adhuc hanc bestiam frequenter in his Africae plagis reperiri eiusque carnem ab Arabibus valde aestimari scribit Buvry l. l. pag. 308. Frequens quoque per septentrionalem Africae oram in Alge-

rica ditione reperitur Erinaceus Exropaeus (nos: Igel), teste Roset: Voyage dans la regence d'Alger. 1833. I. p. 252. In seqq. dintues et βόρυες qui sint, equidem ignoro, cum nulla alibi fiat harum bestiarum mentio. Thoes, de quibus Plin. H. N. VIII (52) 34, alii a Bocharto excitati in Hieroz. III, 12. p. 842 seq., sunt chacali s. lupi cervarii (canis aureus Linn.). Tu conf. II, 67 in. Italus interpres citat Millin Diss. sur le Thoe in Journ, d. Phys. Dec. 1787 nr. 5. — πάνθηφες, qui monente Cuviero ad Plin. H. N. VIII (23), 17. p. 419 distingui debent a pantheris, nostri erunt pardi (Panther s. Leopard). Accurate de his nunc monuisse video A. F. Wiegmann, in Oken, Isis 1831. 3. p. 287 seqq., quo docente πάνθης, qui a Graecis scriptoribus ante Aristotelem commemoratur et a quo distingui debet πάρδαλις, probabiliter est Felis Uncia Amel. πάρδαλις, quod animal seriores potissimum memorant, a Latinis vulgo redditur panthera, quo eodem vocabulo Plinius, minus sanequam accurate, alterum quoque animal significat. E feris bestiis frequentissime per has Africae partes inveniri scribit Buvry l. 1. p. 307 canem aureum, hyaenam striatam ac mustelam vulgarem, itemque canem vulpem; praeterea leonem et leopardum, quem vocamus, invenit, multosque etiam lepores.

καὶ κουκόδειλοι όσον τε τοικηχεες χερσαίοι] Crocodilos in Mauretaniae fluviis commemorat Strabo XVII. p. 826, in fluvio Senegal, ut putant, Hanno Peripl. §. 10. Et κοοκόδειλοι χερσαίοι, qui aeque atque οί σαῦροι apibus insidiantur, inveniuntur apud Aelian. N. A. I. 58 coll. XVI, 6. Apud Herodotum de lacerta stellione Linn. cogitari nequit. Intelligitur enim, ut me edocuit Leuckartus, Lacerta Dracaena Linn. (Tupinambis niloticus Dau., Varanus Dracaena Merr., Monitor du καὶ ὅφιες σμικροὶ, κέρας Ἐν ἔκαστος ἔχοντες. ταῦτά τε δὴ αὐτόθι ἐστὶ θηρία, καὶ τάπερ τῆ ἄλλη, πλὴν ἐλάφου τε καὶ ὑὸς ἀγρίου Ελαφος δὲ καὶ ὑς ἄγριος ἐν Λιβύη πάμπαν οὐκ ἔστι. μυῶν δὲ γένεα τριξὰ αὐτόθι ἐστί οἱ μὲν δίποδες καλέονται, οἱ δὲ

Nil ou Quaran Cuvier.) vel Tupinambis griseus Dau. (Varanus Scincus Merr., Monitor terrestre d' Egypte Cuv.); dicitur quoque varanus arenarius vel terrestris (Varan du désert) atque adhuc reperitur in ditione Algerica: descripsit Guichenot in: Histoire nat. des reptiles et des poissons de l'Algérie (Exploration scientifique de l'Algérie. Zoologie V) pag. 6 seq. Add. Buvry l. l. p. 311. Scribit de hac bestia per Aegyptum frequenti Prosper Alpin. Rerr. Aegyptt. libr. IV. p. 217 (Lugd. Bat. 1735, 4.) sic: "Auimal lacertarum terrestre crocodilo simile." Tu vid. quoque Cuvier. ad Plin. H. N. VIII, 37. p. 412 et conf. Bo-chart. Hieroz. III, 1. p. 1060 seqq. et Herod. II, 69. Cr. citarat Colomesii Opera ed. I. A. Fabricii p. 831. 832 ibique laud. Salmas. ad Solin. aag. 873. Ad τησι σαύρησι conf. nott. ad cap. 183 et ad στρουθοί κατάγαιοι nott. ad. cap. 175. — Serpentes cerastas invenimus supra II, 74.

απερ τῆ αλλη. Sic vulgo legebatur. Duo Parisini αλλα τῆ αλλη, ubi monente Schweigh. oportuit αλλα απερ τῆ αλλη; unde potius reingendum, auctore Struvio I. p. 12. 13 (Opusce. II. p. 271) και τάπερ τῆ αλλη. Equidem cum Dindorfio et Dietschio inde recepi alterum: και τάπερ τῆ αλλη. Ad usum locutionis τῆ αλλη conf. III, 61 ibique nott. ελαφος δὲ και ὑς αγριος ἐν Λιβύη

ελαφος δὲ καὶ ὑς ἄγριος ἐν Λιβνη πάμπαν οὐκ ἔστι] Idem tradit Aristotel. H. A. VIII, 28. p. 919 B. et ad cervos quod attinet Plinius H. N. VIII (51), 33. §. 120, alii. "Herodoti aevo, scribit Wessel., cervi et apri Libyae si defuerint, dicendum erit aliunde in regionem devenisse: nam conspici istic et venatu intercipi docuit Gataker. Miscell. II, 8 et Shaw. Itiner. I. p. 323." Quin in picturis, quas exhibent Cyrenaica hypogaea, conspicitur cervus, teste Pacho

(Voyage etc. p. 206 seq.), qui a Graecis in Cyrenaicam adductum existimat cervum, Dianae a Cyrenaeis maxime cultae consecratum. In Arsinoës numo item conspicitur cervus, teste Eckhel. D. N. IV. p. 127. Ac sane, ut monet Leuckartus, Bossmann. et Labat in terra Guinea reperiri cervos asserunt, quos in terra Barbarei esse dixit Shaw, et in Abyssinia Ludolph. teste Zimmermann. Geograph. Gesch. etc. I. p. 232 et 233. Intelligitur procul du-bio Cervus Dama Linn. frequens in Abyssinia. Ac defectum cervorum multis antiloparum speciebus satis compensari idem observat; quo eodem observante sus per Europam frequens (Sus Scrofa Linn.) vix quidem fera reperitur per Africam, ubi aliae quaedam exstare dicuntur species, e quibus Phacochoerus Fr. Cuv. ("Warzenschwein"); Phac. (sus) Aethiopicus et Phac. (sus) Africanus, frequens in regione Kordofan et Abyssinia orientali, ubi invenit Rueppel. (Atlas II tab. 25. p. 61 f.). Cf. Fr. Cuv. Mémoir. du Mus. Tom. VIII. Eo igitur, credo, erit referendum, quod Pacho (Voyage en Marmar. etc. p. 244) asserit, suem feram per omnem Libyae septentrionalis partem sabulosam reperiri. Ac testatur quoque Rozet (Voyage dans la regence d'Alger. I. p. 251), apros frequenter per Algericas terras reperiri. Herodotum haec scribentem Indica et Libyca confudisse vult Schwanbeck de Megasthen. p. 3. Tu cf. nott. ad cap. 167.

δίποδες καλέονται] Commemorantur hi mures a pluribus scriptoribus, quorum testimonia collegit Bochart. Hieroz. III. c. 33. p. 1010 seq., nomine bestiolae inde ducto, quod posteriores pedes prioribus illi habent longiores adeoque binis pedibus fere gradiuntur. Est enim cogitandum de mure jaculo s. mure jerbod Linn. (Gallice gerboise), ut mo-

ζεγέριες (τὸ δὲ οὔνομα τοῦτό ἐστι μὲν Λιβυκὸν, δύναται δὲ κατὰ Ελλάδα γλῶσσαν βουνοὶ), οἱ δὲ ἐχινέες. εἰσὶ δὲ καὶ γαλέαι ἐν

net Cuvier. ad Plin. H. N. VIII (55), 37. Add. Clarke: Travels I. pag. 471. Iacobs ad Aelian. XV Buvry l. supra l. pag. 307. Shawii et Brucii testimonium excitavit quoque Larcherus. Equidem addo testimonium recentissimi peregrinatoris, Pacho (Voyage etc. p. 62), qui hos mures adhuc frequentes per Marmaricam reperiri dicit aeque ac lupos, chacalos, hyaenas, hystrices. E veteribus scriptoribus huc potissimum pertinet Aclianus, qui e Theophrasto supra l. sic refert: φασὶ δὲ καὶ ἐν Κυρήνη μυών διάφορα γενέσθαι γένη. ου μόνον ταϊς χρόαις, αλλά και ταις μορφαίς. ενίους γάρ αυτών πλατυπροσώπους, είναι, καθάπερ νώδεις όξείας ακάνθας έχοντας, οῦσπερ ουν και οί έπιχώριοι καλούσιν έχενάτας (qui Herodoto sunt έχινέες). Έν Αίγύπτο δε ακούω δίποδας είναι μῦς καὶ μεγίστους μεγέθει φύεσθαι, τοίς γε μην έμπροσθίοις ποσίν ώς χερσί χρησθαι είναι γάρ αύτους των όπισθε βραγυτέρους · είδον τούτους · Λιβυκοί είσι κ. τ. λ. — In verbis antecedentibus γένεα τριξά Noster dixit codem fere sensu, quo τρία aliis locis dicitur; nec aliter fere I, 171. ΙΧ, 85. τοισσάς πηγάς eodem sensu dixit Sophocles in Oedip. Col. 479. Plura qui requirat, vid. Thesaur. ling. Graec. VII. pag. 2465 ed. Dindorf. Eundem in modum diξὸς Herodotus dixit II, 76. III, 32. V, 52, VII, 57, 70, 205, IX, 76, Ionum morem, quo in his vocibus duplicatae literae σ substituunt ξ, attigit Gregor. Corinth. p. 435 ed. Schaef.

ξεγέφιες], ,, Hesychio I. pag. 1590 ξεγεφίαι explicantur βουνοί, colles [ut cap. 158. 199]: an quod in collibus cubilia posuerint? Quae quidem impeditior foret vocabuli expositio.

— Bochart. Col. Phoen. refingit βουνένοι ex βούνιον formatum; eam enim herbam esse, quae Punice zigar: inde ξεγέφιες sive βουνίνους

hos mures, quod plantae eius esu aut umbra delectentur, dictos: cleganter, modo vere." Wesseling. Schweigh. confert Beckmann. ad Aristotel. Mirab. auscult. cap. 27, ubi, quos mures πλατυπροσώπους vocarunt, iidem Beckmanno videntur esse, qui ζεγέριες apud Herodotum.

Ab Herodotea voce non multum abest vox dzidzira, qua in terra Fezzan indicari scribunt colles arenosos, in quibus palmae ferae crescant et in quibus mures dipodes s. Ierboa sedes suas plerumque habeant. Conf. Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. VIII, 3. p. 286. Pro Λιβυκὸν aliquot libri Λιβυστικόν, unus Sancrofti liber Λιβυστίκον, de quo citant Wetsten. ad Actt. Apost. VI, 9. Ad verba δύναται δὲ κατὰ κ. τ. λ. conf. Herod. II, 30 ibique nott. et de voce βουνοι nott. ad IV, 199.

of δὲ ἐχινέες] Ita dieta ab asperitate pilorum echini ad instar, ut notat Bochart. l. l. p. 1016 Aristotelis citans locum, qui Aegyptios mures scribit duros habere pilos, ut herinaceos terrestres. Cf. Beckmann. l. l. pag. 61 et Iacobs. ad Aelian. N. A. XV, 26, qui murem echinum(,, die aegyptische Stachelmaus") hîc indicari putat.

γαλέαι] Pro vulg. γαλαί (quae Attica est forma) cum Bredov. p. 220 scripsi γαλέαι, quod idem etiam dederunt Dindorf. et Dietsch. Mustelas ("Wiesel") intelligi copiosa disputatione docet Perizon. ad Aelian. V. H. XIV, 4. Quam bestiolam in Cyrenaeorum numis sub silphio conspici ex Haymii Thes. Britann. T. II. pag. 124 monet Wesseling. Tu conferas quoque Strab. III. p. 144 s. p. 214 A. coll. p. 213, ubi, quae de lepusculis nocivis in Hispania narrantur, ad Tartessias Herodoti mustelas haud scio an referri queant. Mannerto I. p. 224 sunt Kaninchen. De silphio vid. nott. ad cap. 169. Ad verba: οσον ημείς Ιστορέοντες — έξικέσθαι conf. nott. ad II, 29. I, 171.

τῷ σιλφίῷ γινόμεναι, τῆσι Ταρτησσίησι ὁμοιόταται. Τοσαῦτα μέν νυν θηρία ἡ τῶν νομάδων Λιβύων γῆ ἔχει, ὅσον ἡμεῖς ἱστορέοντες ἐπὶ μακρότατον οἶοί τε ἐγενόμεθα ἐξικέσθαι.

Μαξύων δὲ Λιβύων Ζαύηκες έχονται, τοίσι αί γυναϊκες 193 ήνιοχεῦσι τὰ ᾶφματα ές τὸν πόλεμον. Τούτων δὲ Γύζαντες 194

### CAP. CXCIII.

Ζαύηκες Stephanus Byzantinus: Ζαύηκες, έθνος Λιβύης ' Ηρόδοτος δ'. Ζαύηκες, έθνος ' Έκαταίος έν περιηγήσει 'Ασίας; conf. Hecataei fragmm. pag. 135 ed. Klausen. Rennel. p. 668 gentem intra Syrtim minorem ac sinum Adrumeti habitasse vult, cum Zygantes (IV, 194) conveniant cum Plinii Zeugitanis, eius provinciae, in qua Carthago sita fuit, incolis. Castiglioni (vid. Jahrbb. f. Philol. u. Paedagog. VIII, 3. pag. 282) Zaueces cosdem esse statuit atque Zeouagha circa urbem Fez habitantes: quod ab hoc loco valde alienum esse puto. Propius ad verum accedere videntur, qui Ζαύηxas non longe a vetere Carthagine quaerendos esse censent: inter quos tu vid. Barth. Wanderungg. etc. I. p. 113. 125, qui hanc gentem circa montem Saguan s. Sauan, qui a Carthagine meridiem versus extenditur unius diei itinere remotus, consedisse vult eoque vel referri posse putat posterae aetatis gentem, cui nomen Suaga. Atque vel Zeugitana Romanorum provincia huius nominis memoriam retinuisse videtur. Add. Movers: Die Phoeniz.

II, 2. pag. 404 seq.
τοῖοι αί γυνα:κες κ.τ. λ.] Conf.
supra nott. ad cap. 183. 189. Quae
ipsa ad fabulam de Amazonibus Libycis rite intelligendam sanequam
teneri debent. Cf. Heeren, Ideen II,
1. pag. 37. Adde quae Amazonum
vestigia in Africa interiori reperiri
teste Clappertono, Anglo peregrinatore observat J. de Hammer in Wien.
Jahrbb. LVIII. p. 67.

#### CAP. CXCIV.

Γύζαντες] Sic meliores libri; alii Ζύγαντες, Steph. Byz. Βύζαντες, maleque apud Herodotum scribi ait Γύζαντες (cf. Hecataei fragmm. p. 134). Add. Apollon. Dysc. Hist. mir. 38. Schlichthorst. p. 161 in Herodoto unum probat Βύζαντες. recte statuere videtur Mannert. X, 2. p. 216 seq., utramque olim de una eademque gente valuisse scripturam: quod idem affirmat Movers: Die Phoeniz. II, 2. p. 404, si quidem literae b et q in aliis quoque Libycis nominibus varient omnisque diversitas ad pronunciationem redeat. Postera aetate vix ulla gentis mentio, si a Byzacio discesseris, quod nomen eodem fere redire nemo non videt. In Scylacis Periplo §. 111. p. 49 inferre student gentem viri docti, ubi haec leguntur: περιοικούσι δέ αὐτὴν (λίμνην scil. Tritonis) Λίβυες πάντες έθνος και πόλις τὰ ἐπέκεινα πρός ήλίου δυσμάς: ούτοι γάρ ᾶπαντες Λίβυες λέγονται ξανθοί, άπαστοι και κάλλιστοι και ή χώρα αθτη άρίστη και παμφορωτάτη και βοσκήματα παρ αντοίς έστι και μέγιστα και αύτοι πλουσιώτατοι και κάλλιστοι: in quibus mendosam codicis scripturam πάντες et απαντες in Γύζαντες vel Βύζαντες mutari volunt viri docti; vid. Mueller. Geogr. Gr. minn. I. p. 88. Ipsam gentem haud procul a Carthagine abfuisse censet Larcherus in Tab. geograph., quam latius olim Byzacii nomine extensam per optimam Carthaginiensis ditionis partem cum satis constet, Herodotum modo de una alteraque huius gentis tribu maxime remota eademque minus culta locutum esse contendit Heeren. Ideen II, 1. p. 39. Conf. etiam quae Forbiger attulit Handbuch d. alt. Geogr. II. pag. 842. 843. In regione montosa neque admodum remota ab iis regionibus, quas Zaueces tenuerint, indeque etiam non admodum procul ab ipsa Carthagine huέχονται, έν τοϊσι μέλι μέν πολλόν μέλισσαι κατεργάζονται, πολλῷ δ' ἔτι πλέον λέγεται δημιουργούς ἄνδρας ποιέειν. μιλτοῦνται δ' ὧν πάντες οὖτοι καὶ πιθηκοφαγέουσι οἱ δέ σφι 195 ἄφθονοι ὅσοι ἐν τοϊσι οὕρεσι γίνονται. Κατὰ τούτους δὲ λέγουσι Καρχηδόνιοι κέεσθαι νῆσον, τῆ οὕνομα εἶναι Κύραυνιν,

ius gentis sedes mihi quaerendae videntur.

έν τοισι μέλι μὲν ποιλον κ τ. λ.]
De magna mellis per has regiones copia testatur Della Cella, ut monuit Heeren. II, l. p. 39. Nam montes apibus abundant, quarum mel etiamnum incolis victum praebet si-

mulque exportatur.

πολλώ δ' έτι πλέον λέγεται δημιουργούς ανδρας ποιέει»] Videtur hoc mel e palmarum succo parari eo modo, quo illud in terris Algerianis ac Tunisiis fieri scribit Shaw, quem testem excitat Heeren. l. l. —  $\delta\eta$ μιουργός est opifex, qui conficiendi mellis artem exercet. Pari modo Noster VII, 31: έν τῆ ανδρες δημιου ο γο ὶ μέλι ἐκ μυρίκης τε καὶ πυροῦ ποιεύσι, quo loco vulgo exhibent δημιο ε eyol, quod cum Dietschio mutavi in δημιουργοί, quae forms in altero Herodoti loco ab omnibus libris allata aliarum quoque vocum similium analogia nititur, ut I, 41 κακούργοι; vid. Bredov. p. 190. De ipsa voce eiusque significatione cf. Athen. I, 14. p. 18 D. IV. p. 172 A. Plat. Republ. IV. p. 421 et quae alia plura exhibentur in Anglic. edit. Thes. Stephan. T. III. p. 3293. De voce ανδρας adjecta conf. III, 125 ibique nott. 1V, 151. 200.

μιλτούνται δ' ών πάντες ούτοι]
i. e. minio (rubro colore) tinguntur
omnes, nomadum ex more, quem
apud Maxyes cap. 191 iam invenimus.

apud Maxyes cap. 191 iam invenimus. of δέ σρι ἄφθονοι δόοι έν τοὶσι οῦρεσι γίνονται] οἱ δὲ referendum ad πιθηκοφαγέονσι, unde mente repetere licet οἱ πίθηκοι. Ad locutionem ἄφθονοι οσοι conf. nott. ad I, 14 et vid. Kuehner Gr. Gr. §. 788 not. 6. De simili usu vocis οἰσς monuimus ad cap. 28. De simiarum per Libyam multitudine auctor est quoque Diodorus XX, 58, ubi conf. Wesseling. T. II. p. 449. Montes,

quos dicit Herodotus, ad Atlantem pertinere monet Heeren l. l. Equidem de monte Saguan cogitare malim; cf. nott. ad cap. 193.

### CAP. CXCV.

λέγουσι Καρχηδόνιοι] Τα conf. nott. ad cap. 187. — In seqq. διαβατὸν (pro διάβατον) retinui, ut 1, 75. IV, 62 (ἐπιβατόν); ad formam κε χριμένοισι conf. cap. 189 ibique nott.

Κύραυνιν] Multum libri scripti in hac voce fluctuant. Convenit cum Herodoto Stephan. Byz., nisi quod ibi accentu mutato reperitur: Kvοαυνίς, νήσος κατά Γύζαντας τους έν Λιβύη, ώς Ηρόδοτος τετάρτη δ νησιώτης Κυραυνίτης. Quae mes ex sententia vix alia esse poterit insula atque ea, quae ad occidentalem minoris Syrtis oram sita e regione terrae continentis, a qua centum viginti stadiis distare dicitur, vocatur Κέρχινα s. Cercina in Stadiasm. Mar. Magn. §. 112 (ubi cf. alios veterum locos a Muellero allatos in Geogr. Gr. minn. I. p. 469), a Plinio V, 7. §. 41, Strabone XVII. p. 824 Β. 1194: παράκειται δὲ τῆ ἀρχῆ τῆς Σύρτεως νήσος παραμήκης ή Κέρκιννα, εύμεγέθης, έχουσα ομώνυ-μον πόλιν, καὶ άλλη έλάττων Κεςnivvitis. Atque Keonivitis insula apud Scylacem quoque commemoratur in Periplo §. 110. p. 48 ed. Hudson., nisi ipsam Cercinam intellexisse putandus est Scylax. Namque angusto tantum maris canali a Cercina separatur Cercinitis insula perparva, eique, ut Plinius l. l. affirmat, ponte olim iuncta erat. Cercinam autem propter portum ac navium stationem antiquo aevo atque etiam medio valde celebratam fuisse haud pauca veterum scriptorum testimonia declarant ipsiusque saeculi undecimi post Chr. n. scriptoris Abu

μῆκος μὲν διηκοσίων σταδίων, πλάτος δὲ στεινὴν, διαβατὸν ἐκ τῆς ἠπείρου, ἐλαιέων τε μεστὴν καὶ ἀμπέλων ΄ λίμνην δὲ ἐν αὐτῃ εἶναι, ἐκ τῆς αἱ παρθένοι τῶν ἐπιχωρίων πτεροῖσι ὀρνίθων κεχριμένοισι πίσση ἐκ τῆς ἰλύος ψῆγμα ἀναφέρουσι χρυσοῦ. Ταῦτα εἰ μέν ἐστι ἀληθέως, οὐκ οἶδα, τὰ δὲ λέγεται γράφω. 367 εἴη δ' ἄν πᾶν, ὅκου καὶ ἐν Ζακύνθω ἐκ λίμνης καὶ ὕδατος πίσ-

Bekri in Extr. et Notices T. XII. p. 466, qui aedificiorum antiquorum ruinas puteosque commemorat atque pascua optima. Nomen utriusque insulae (Cercinae et Cercinitis) est Karkeneh s. Kerkeni. Vid. Movers: Die Phoeniz. II, 2. p. 495 seq., Forbiger: Handb. d. alt. Geograph. II. p. 939 coll. 843, qui omnes veterum locos de utraque insula indicavit, quibuscum etiam conferri possunt, quae olim disseruerunt Rennel. p. 669, Schlichthorst. p. 163 et Mannert. X, 2. p. 155. Contra Cernen insulam in Herodoteo loco intelligi voluit Castiglioni (vid. l. l. ad cap. 193), itemque Niebuhr: Verm. Schrift. I. p. 148 et Movers in: Ersch et Graber Encyclopaed. Sect. I. Vol. XXIV. pag. 366. De qua insula, cuius prima mentio fit in Hannonis Periplo §. 8, omnes fere et veterum et recentiorum scriptorum locos attulit Mueller. ad Hannonis l. l. in Geograph. Gr. minn. I. p. 7, e quibus id quidem mihi satis patere videtur, hanc insulam, modo revera exstite-rit neque ad fabulas referenda sit, quae de regionibus occidentalibus Phoenicum atque Carthaginiensium opera consulto sparsae ferebantur, non ad oram Libyae circa Syrtis regiones aut prope ipsam Carthaginem quaerendam esse, sed longe ulterius occidentem versus adeoque extra columnas Herculeas, quae vel duodecim dierum itinere ab hac insula, supra Soloëntem promontorium (de quo vid. nott. ad II, 32) sita, abesse dicuntur a Scylace §. 112. p. 53 Huds., qui ultra Cernen meridiem versus navigari posse negat. Hanc igitur insulam ut ab Herodoto designari credam, adduci non possum, recteque id etiam negat Kluge ad Hann. p. 31, neque etiam mihi persuasit Mueller. (l. l. pag. XXVII Prolegg.), qui, quae ab Herodoto de auro et puellis aurilegis tradantur, cum neque in Cercinam neque in Cernen Hannoneam cadant, referri non posse putat ,, nisi ad Libyae "meridionalis regiones auriferas, "ubi (inquit Muellerus) Mungo Park "in Itin. p. 270 seqq. testatur femi-"nas in arena et luto fluviorum au-"rum colligere et collecta grana in "pennarum alveolis reponere. Caete-"rum in ipsa insula aurum colligi "parum probabile est; subindicari "potius insula videtur, ex qua Car-"thaginienses cum continentis auri-"legis agere solerent. Fieri potest, "nt haec sit Cerne Hannonis: atta-"men cum neque nomen neque cae-"tera satis conveniant, nescio an "aptius conferam mythologica Dio-"dori III, 54. Is enim prope He-"speru ceras novit Κεραύνια ὄοη "et iuxta hanc regionem ponit He-"speriam Amazonum insulam satis "magnam ac frugibus gemmisque "divitem; Hanno vero ad Hesperu ,,cornu memorat νήσον μεγάλην καλ ,,έν τη νήσω θαλασσώδη (§. 14), ut "hanc esse Κύραυνιν Herodoti du-"xerim." Mihi haec longius petita videntur malimque in sententia supra exposita acquiescere.

Tαῦτα εἰ μέν ἐστι ἀληθέως] Conf. cap. 134 ibiq. nott. et ad verba seqq. τὰ δὲ ἰέγεται γράφω nott. ad cap. 173. Verba εἰη δ΄ ᾶν πᾶν (hoc autem haud scio an verum sit; cf. G. Hermann. Opuscc. III. p. 165.) iam citavimus ad I, 57. — Caeterum quae de suro atque puellis id exhaurientibus Noster tradit, eadem fere enarrantur ab Achille Tat. II, 14 ibique confer Iacobs. Animad-

verss. p. 535 seq.

έν Ζακύνθφ] Fontes bituminis s. picis fossilis in insula Zacyntho memorat Ctesias Indd. Excerptt. 10,

σαν ἀναφερομένην αὐτὸς ἐγὼ ῶρεον. εἰσὶ μὲν καὶ πλεῦνες αἱ λίμναι αὐτόθι, ἡ δὲ ὧν μεγίστη αὐτέων ἐβδομήκοντα ποδῶν πάντη, βάθος δὲ διόργυιός ἐστι· ἐς ταύτην κοντὸν κατιεῖσι ἐπ' ἄκρω μυρσίνην προσδήσαντες, καὶ ἔπειτα ἀναφέρουσι τῆ μυρσίνη πίσσαν, ὀδμὴν μὲν ἔχουσαν ἀσφάλτου, τὰ δ' ἄλλα τῆς Πιερικῆς πίσσης ἀμείνω. ἐσχέουσι δὲ ἐς λάκκον ὀρωρυγμένον ἀγχοῦ τῆς λίμνης · ἐπεὰν δὲ ἀθροίσωσι συχνὴν, οῦτω ἐς τοὺς ἀμφορέας ἐκ τοῦ λάκκου καταχέουσι. ὅ τι δ' ἂν ἐσπέση ἐς τὴν λίμνην, ὑπὸ γῆν ἰὸν, ἀναφαίνεται ἐν τῆ θαλάσση · ἡ δὲ ἀπέχει ὡς τέσσερα στάδια ἀπὸ τῆς λίμνης. οῦτω ὧν καὶ τὰ ἀπὸ τῆς 196 νήσου τῆς ἐπὶ Λιβύη κειμένης οἰκότα ἐστὶ ἀληθείη. Λέγουσι

Eudoxus apud Antigon. Hist. mirab. 169, ubi alios citat Beckmann. p. 214; accuratius nunc eos descripserunt Chandler. (Reise in Griechenland. cap. 79. p. 428 seqq.), Dodwell, Hawkins, alii; de quibus vid. nott. ad Ctesiae 1. 1. p. 289 seq. et Kruse: Hellas II, 1. p. 426 seq. Nunc illi fontes in meridionali insulae parte prosilire dicuntur prope vicum Chieri a mari nonnihil remoti; ut sane regionis naturam terrae motibus mutatam fuisse credibile fiat, cum Herodoto auctore hi fontes quattuor tantum a mari distent stadia, quos eosdem nunc dirutos sive expletos mari propius se invenisse ait Dodwell. Adhuc octoginta vel centum hinc capi asphalti utres, quorum quisque centum quinquaginta capiat libras, affirmant. - πάντη valet quaquaversus (ut I, 181, ubi cf. nott.) vel potius quaqua parte, quod, si quadratam formam habuit palus, sic intelligi debet, ut quodvis paludis latus ambitum septuaginta pedum habuerit; si rotunda fuit palus, πάντη respondebit nostro: im Durchmesser; atque sic accipi vult R. Iacobs: De mensur. Herodot. pag. 11.

έπ' ἄκοφ μυρσίνην προσδήσαντες] μυρσίνην et μυρσίνη in βυρσίνην et βυρσίνη mutari voluit Reiskius, ut intelligeretur amphora coriacea. Sine causa. Nam percommode cum Schweigh intelligas licet myrti ramum; quemadmodum ex Agragantino in Sicilia fonte liqui-

dum bitumen incolas arundinum paniculis, citissime sic adhaerescens, colligere Plinius testatur H. N. XXXV (15), 5I, ubi etiam de Zacynthio liquido bitumine, quod situlis s. amphoris nunc hauriri scribunt. τῆς Πιεριπῆς πίσσης] "Asia olim Plinio auctore H. N. XIV, 20 s. 25. §. 128. picem Idaeam maxime probabat, Graecia Piericam." Wessel. Add. Didymus in Geoponn. VI, 5. p. 152. Ad formam σροφουμένου conf. Bredov. p. 314. — λάκκον cisternam s. fossam reddere licet, ut in Plutarch. Aristid. cap. 5. Conf. etiam Herodot. VII, 119 et plura in Thes. ling. Graec. V. p. 56 ed. Dindorf.

οῦτω ὧν καὶ τὰ — ἀληθηίη] i. e. Ita igitur etiam ea, quae de insula illa ad Libyae oram sita narrantur (de auro scil., quod e fonte virgines egerunt) veri similia sunt s. veru esse probantur. Ubi cum recentt. edd. reposui οἰκότα pro εἰκότα, et ἀληθείη pro ἀληθηίη, ut IV, 44. III, 22.67.75 aliisque locis.

## CAP. CXCVI.

Λέγουσι δὲ καὶ τάδε κ. τ. λ.] Conf. nott. ad cap. 191. Eustathius de Seribus (de quibus cf. Ammian. Marcell. XXIII, 6 ibique citata T. II. p. 47 Wagn.) similia tradens Herodoteam hanc attigit narrationem, quam ad Senegambiae regiones retulerunt Schlichthorst. pag. 167 ac

δὲ καὶ τάδε Καρχηδόνιοι, εἶναι τῆς Λιβύης χῶρόν τε καὶ ἀνθρώπους ἔξω Ἡρακλέων στηλέων κατοικημένους, ἐς τοὺς ἐπεὰν
ἀπίκωνται καὶ ἐξέλωνται τὰ φορτία, θέντες αὐτὰ ἐπεξῆς παρὰ
τὴν κυματωγὴν, ἐσβάντες ἐς τὰ πλοῖα, τύφειν καπνόν τοὺς
δ' ἐπιχωρίους ἰδομένους τὸν καπνὸν ἰέναι ἐπὶ τὴν θάλασσαν,
καὶ ἔπειτα ἀντὶ τῶν φορτίων χρυσὸν τιθέναι, καὶ ἐξαναχωρέειν πρόσω ἀπὸ τῶν φορτίων. τοὺς δὲ Καρχηδονίους ἐκβάντας σκέπτεσθαι, καὶ ἢν μὲν φαίνηταί σφι ἄξιος ὁ χρυσὸς τῶν

Rennel. p. 705, quod non nisi a meridie desertorum Saharae aurum inveniatur in hac ipsa regione, ubi hanc mercium permutandarum consuetudinem inter Nigros atque Mauros nondum exolevisse testatur Shaw Itiner. I. p. 393. Atque alii nunc quoque accedunt testes, unde tale commercium edocemur et vetere et nostra aetate aeque agi in Nigri regionibus auri plenis ultra deserta Šaharae, ubi Mauri loco constituto merces deponant earumque vice aurum a Nigris allatum auferant, nemine ullum proferente verbum. Quin teste Lyone in terra Sudan invenitur gens, noctu quae commercium agat eo fere modo, quo enarrat Herodotus. Advense merces suas ubi exposuerunt singulis acervis distinctas, abount, mane redituri aurumque mercium acervis ab indigenis adpositum ablaturi, si satis illud fuerit visum; si minus, et merces et aurum in medio relinquere dicuntur, donec plus auri fuerit adpositum. Tu vid. v. Hammer in: Annall. Viennenss. LXXI. pag. 44 seq. et Heeren: Ideen II, 1. p. 182, qui simul attendi iubet ad Carthaginiensium coniunctionem cum illis regionibus auriferis, maiorem fortasse, quam Graeci existimarint, cum Carthaginienses, talia ne aliis innotescerent, magna cura egisse videantur. Quibus Cr. haec adiecerat: ,,Similis negotiatio Nigrorum (der Neger von Guinea), quae tacite fit, me-moratur in libro: Di Marco Polo e degli alteri viaggiatori Veneziani piu illustri del P. Ab. D. Placido Zurla. Venet. 1818. 19. p. 126 seq." Alia his addidit Mueller: Geogr. Gr.

minn. T. I. pag. XXVII in not. Et consuli de his quoque potest Humboldt: Asie centrale Î. pag. 458, itemque d' Escayrac de Lauture, qui eodem fere modo, quo scribit Herodotus, adhuc commercium cum interioris Africae incolis fieri observavit; vid. Die Africanische Wüste, von C. Andree (Lips. 1855) p. 226 soq. Atque iure ex his collegerat (ad Hannonis Peripl. Ehing. 1832. p. 7), quantum et quale commercium olim Carthaginienses cum Africanis hominibus istis egerint. — Ἡρακλέων pro Ἡρακληΐων scripsi e Florentino aliisque, ut supra cap. 8. 42. 43. 181. 185. — Ad έξέλωνται τὰ φορτία vid. nott. ad III, 6.

παρά την κυματωγην] i. e. in litoris crepidine, ut interpretatur Valcken. citans Lucian. Tim. §. 56 (ubi vid. nott. pag. 440. T. I ed. Bip.), Sophocl. in Oed. Col. 1237 (1240 al.), ubi exstat ακτά κυματοπλήξ, quae πύματος ἀγή apud Apollon. Rhod. I, 554. In Herodot. IX, 100 nunc recte legitur πυματωγής (pro πυμα τώγης), ubi, qui a Wesselingio citatur Eustath. ad Odyss. p. 1540, 25 s. 230, 48 interpretatur ακτην, ένθα τὰ κύματα άγονται sive litoris crepidinem, quam verberat unda maris s. ad quam franguntur undae. Add. Lucian. Hermot. 84, ubi multa Solanus T. IV. p. 429 seq. Bip., alios, quos Herodoti interpretes attulerunt, in quo Eustath. l. l. habet αlγιαλόν. Glossa Herodotea: ὑπαγωγή · αίγιαλός. — τύφειν καπνόν est excitare fumum. Plura de hoc verbo vid. in Thesaur. L. Gr. VII. p. 2621 ed. Dindorf.

φορτίων, ἀνελόμενοι ἀπαλλάσσονται ἢν δὲ μὴ ἄξιος, ἐσβάν τες ἀπίσω ἐς τὰ πλοῖα κατέαται οί δὲ προσελθόντες ἄλλον πρὸς ὧν ἔθηκαν χρυσὸν, ἐς οὖ ἄν πείθωσι. ἀδικέειν δὲ οὐδετέρους οὔτε γὰρ αὐτοὺς τοῦ χρυσοῦ ἄπτεσθαι, πρὶν ἄν σφι ἀπισωθῆ τῆ ἀξίη τῶν φορτίων, οὖτ ἐκείνους τῶν φορτίων ἄπτεσθαι πρότερον, ἢ αὐτοὶ τὸ χρυσίον λάβωσι.

197 Οὖτοι μέν εἰσι, τοὺς ἡμεῖς ἔχομεν Λιβύων οὐνομάσαι καὶ τούτων οἱ πολλοὶ βασιλέος τοῦ Μήδων οὕτε τι νῦν οὖτε τότε ἐφρόντιζον οὐδέν. Τόσον δὲ ἔτι ἔχω εἰπεῖν περὶ τῆς χώ-368 ρης ταύτης, ὅτι τέσσερα ἔξυνεα νέμεται αὐτὴν, καὶ οὐ πλέω

άνελόμενοι άπαλλάσσονται] Pro vulgata ἀπελόμενοι, quae haud scio an librariis tribuenda sit ad sequens ά παλλάσσονται respicientibus indeque in errorem abductis, reposui cum recentt. edd. ανελόμενοι, quod Aldina ed. praebet ac praeterea Sancrofti liber aliique Parisini; id enim unum loci sententiae convenire videtur, ex qua discedere dicuntur sublato auro. Caeterum his verbia Noster, qui paulo ante dixerat: τοὺς δε Καρχηδονίους εκβάντας σκέπτεσθαι, subito in directam orationem transit, mox eandem relicturus et ad indirectam rediturus verbis: άδι-πέειν δε ούδετέρους ούτε γαρ αντους — απτεσθαι, — οὕτ' έκείνους — απτεσθαι, ubi ne αύτο l quidem dixit propter opposita, opinor, ουτ' αυτούς — ουτ' έκείνους. Tu conf. similia, quae notavimus ad cap. 110. 136.

ην δε μη αξιος] Quod vulgo post μη inscritur είη in pluribus codd. omissum, id cum recentt. edd. eieci, cum optativum praegressa particula η» stare posse negem. Werfero in Actt. philoll. Monacc. I. p. 103 in mentem venerat έη (pro είη), idque ipsum haud displicuit Matth. Gr. Gr. p. 1621, quamquam in textu retinuit είη. - Ad formam κατέαται (pro κάθηνται, ut cap. 187 είρέαται) conf. Herod. I, 199. II, 86 et de tmesi in verbis πρός ων έθηκαν Herod. II, 39. 40, ne plura. — Ad  $\tau \tilde{\eta} \ \alpha \xi i \eta$ intelligas licet  $\tau\iota\mu\tilde{\eta}$ , de qua ellipsi conf. Lambert. Bos. De ellipss. L. Gr. p. 471. Indicatur iustum pretium mercium, quod ita iustum esse inter

utrosque tacite convenit. Conf. nott. ad cap. 201. Ad λάβωσι cave adiicias ἄν, quippe quae vocula facile ex antecedentibus (πρὶν ἄν σφι ἀπισωθή) cum repeti h. l. possit, vel aliis in sententiis similibus (cf. cap. 119) haud addita reperitur: de quo usu conf. Kuehner. Gr. Gr. §. 808, 2, Baeumlein: Untersuchung. über die Griech. Modi p. 229. Alia ex ipso Herodoto excitavimus ad I, 19.

## CAP. CXCVII.

παὶ τούτων — ἐφοόντιζον οὐδέν]
Pro οὐτε τι νῦν Mehler in Mnemosyn. V. p. 76 legi vult: οὐτ ἔτι νῦν. Ad locutionem ἐφούντιζον οὐδὲν conf. supra cap. 167 ibique not.— Caeterum his verbis Noster ad ea redit, unde cap. 167 digressus erat: Λιβύων γὰρ δὴ ἔθνεα πολλά — τὰ δὲ πλέω ἐφρόντιζε Δαφείον οὐδὲν, narrationem longiore digressione interruptam denuo suscipiens. — Scripsi τούτων pro τουτέων et βασιλέος pro βασιλήος. Conf. Struve Spec. II. p. 10 (Opuscc. II. p. 336).

οτι τέσσερα έθνεα νέμεται αὐτήν]
Quattuor gentes, in quas Agathoclis
aetate Africa fuit divisa, teste Valcken, memorat Diodor, XX, 55, Phoenices, Libophoenices, Libyes et Nomades; idem Diodorus III, 48 quattuor gentes (τέτταρα γένη) commemorat Libyum: Nasamones, Auchisas, Marmaridas, Macas, partim
agricolas, partim nomadas. — In
proxime antecedentibus pro τόσον
δὲ Schweighaeuser. suspicatus erat
scribendum esse το σόν δε δὲ, quod

τούτων, ὅσον ἡμεὶς ἔδμεν' καὶ τὰ μὲν δύο αὐτόχθονα τῶν ἐθνέων, τὰ δὲ δύο οὕ. Λίβυες μὲν καὶ Λίθίοπες αὐτόχθονες, οἱ μὲν τὰ πρὸς βορέω, οἱ δὲ τὰ πρὸς νότου τῆς Λιβύης οἰκέοντες. Φοίνικες δὲ καὶ Ἑλληνες ἐπήλυδες. Δοκέει δέ μοι οὐδ' 198 ἀρετὴν εἶναί τις ἡ Λιβύη σπουδαίη, ὥστε ἢ ᾿Ασίη ἢ Εὐρώπη παραβληθῆναι, πλὴν Κίνυπος μούνης τὸ γὰρ δὴ αὐτὸ οῦνομα ἡ γῆ τῷ ποταμῷ ἔχει. αὕτη δὲ ὁμοίη τῆ ἀρίστη γέων Δήμητρος

probavit Eltz (Jahrbb. f. Philol. u. Paedag. Suppl. IX. p. 136) comparans τοσόνδε μέντοι, quod aliquot Nostri locis (I, 13. III, 137. 142. IV, 81) positum invenitur. Equidem malim scribere τοσόνδε, cum particulae δὲ iterum ponendae nullus esse videatur locus.

Λίβυες μέν καὶ Λίθίοπες αὐτόzoovec] Aegyptiorum nulla hîc mentio, quippe quos Libyae quodam-modo eximi docent nott. ad cap. 41. Africae vero septentrionalem tractum qui incolant, indigense cum Libyes vocentur, qui meridionalem, Aethiopes, statuit Rennel. p. 571, indicari nostrae aetatis Mauros ac Nigros pariter atque olim nunc quoque a se invicem distinctos. Neque aliter Rozet (Voyage dans la Regence d'Alger. I. p. 3. 50 seq.) veteres Libyes cosdem esse atque Mauros arbitratur. Mihi secus videtur. Namque multum abest, ut Mauri, qui nunc dicuntur, ad indigenas gentes sint referendi, qui potius aliunde ingressi Libyae oram septentrionalem armorum vi occuparunt, prioribus incolis sive subactis sive eiectis; ita ut ab Arabum inde incursionibus hanc terram eiusque incolas plane mutatos esse credam. Itaque praestat, opinor, Heerenii sententia (Ideen II, 1. p. 309 seqq), Libyes veteres ab Arabibus victoribus atque iam antea a Vandalis ab ora maritima regionibusque proximis repulsos nunc in Atlantis tractibus iugisque habitare et in regionibus meridiem versus hinc porrectis, eosque nunc vocari Berber, a Mauris acque ac Nigris probe discernendos. În quibus duas potissimum refert gentes Heerenius, quibus nunc nomen Tibbo et Tuarik:

de his ipsis vid. quae retulit Lyon, excitata ab I. de Hammer. in: Wien. Jahrbb. Vol. LVIII. p. 45 seq. Ad Heerenii sententiam accedunt ferme ea, quae protulit Pacho: Voyage etc. p. 28 seq. not.; pluribus eandem rem persecutus Movers (Die Phoenizier II, 2. pag. 364 seqq.) probare quam maxime studuit, ab iis, qui antiquitus vocabantur Alfives ac nomades praecipue ferebantur, haud differre eos, qui nunc in iisdem fere regionibus inveniuntur atque vocantur Berber: adeo ut unius eiusdemque originis sint habendi. Add. quae de diversis Libyae incolis disseruit Cless in vers. germanic. Sallust. I. pag. 111 seq. ad Iugurth. cap. 18. Aethiopes quo minus ad Nigros referantur, niĥil obstat, praesertim si quam latissime Aethiopum atque Acthiopiae nomen apud veteres pateat adeoque de omni fere Africa meridionali dicatur, reputemus. De qua re plura dabimus ad Herodot. VII, 70.

# CAP. CXCVIII.

Δοκέει δέ μοι — σπουδαίη] i. e. Videtur autem mihi ne soli quidem bonitate (ut de aliis taceam) Libya (ita prae caeteris terrae partibus) praestare, ut cum Asia vel Europa comparari possit, excepta una ea regione, quam Cinyps persluit. ἀρετή ad soli fertilitatem s. bonitatem pertinet, ut VII, 5. VIII, 144. Thucyd. I, 2. Ad vocem σπουδαίη vid. Herodot. IV, 23 ibique laudd. VIII, 69. De Cinype diximus ad cap. 175. Spectat huc, opinor, Mela I, 7, 33: ,,- Cinyps fluvius per uberrima arva decidens" et Ovid. Ex Pont. II, 7, 25: "Cinyphiae segetis citius numerabis aristas."

αθτη δε όμοίη κ. τ. λ.] Compara-

καφπον έκφέφειν, οὐδὲ οἶκε οὐδὲν τῷ ἄλλη Λιβύη. μελάγγαιός τε γάφ ἐστι, καὶ ἔπυδρος πίδαξι, καὶ οὕτε αὐχμοῦ φροντίζουσα οὐδὲν, οὕτε ὅμβρον πλέω πιοῦσα δεδήληται. ὕεται γὰφ δὴ ταῦτα τῆς Λιβύης. τῶν δὲ ἐκφορίων τοῦ καφποῦ ταὐτὰ μέτρα τῷ Βαβυλωνίη γῷ κατίσταται. ἀγαθὴ δὲ γῷ καὶ τὴν Εὐεσπερίται νέμονται ἐπ' ἐκατοστὰ γὰφ, ἐπεὰν αὐτὴ ἐωυτῆς ἄριστα 199 ἐνείκη, ἐκφέρει ἡ δὲ ἐν τῷ Κίνυπι ἐπὶ τριηκόσια. Ἔχει δὲ καὶ ἡ Κυρηναίη χώρη, ἐοῦσα ὑψηλοτάτη ταὐτης τῆς Λιβύης,

tur regionis fertilitas cum ea, quae Babylonicae est terrae I, 193, ubi vid. nott. Hinc quoque agriculturam in Cyrenaica maxime florentem celebrant veteres, quos citat Thrige Hist. Cyren. pag. 251 coll. Mannert. X, 2. pag. 58 et Movers: Die Phoeniz. II, 2. p. 471. Cr. conferri vult Schneider, in Ind. ad Scriptores rei rustic. T. IV. p. 88 in voc. Mago; qui idem ad hoc caput conferri vult Valcken, de Aristobulo Iudaeo pag. 33 et Amersfoordt. Dissert. de variis Lectt. Holmesiann. Pentateuchi Mosaici pag. 18. — In seqq. γέων scripsi Bredovium secutus p. 219; olim γαιῶν, quod Valckenar. mutavit in γεῶν, a caeteris editoribus rece-ptum. Ipsa Herodoti sententia iisdem verbis expressa sic legitur I, 193: έστι δε χωρέων αῦτη ἀπασέων μακορο ἀρίστη — Δήμητρος καρπόν έκφέρειν.

μελάγγαιος] Alii libri μελάγγεος, Florentinus πελάγγεος. Supra cap. 23 βαθύγαιος, ubi vid. nott. Ac propius huc spectat II, 12, ubi exhibuimus μελάγγαιον, quamquam in aliis μελάγγεον. ἔπυδρος πίδαξι ναlet: irrigua fontibus. Namque πίδαξ, quae vox praecipue poëtis in usu est, haud differt significatione a πηγη, vid. modo Thes. ling. Graec. VI. p. 1063 Dindorf. Quae sequuntur verba: καὶ οὖτε αὐχμοῦ φροντίζουσα οὐδεν, οὕτε ὅμβοον πλέω πιούσα δεδήληται valent: "atque cum coeli siccitatem nihil curet (timeat) Libyca terra neque etiam plus (quam opus est) aquae pluvialis biberii, haud laesa reperitur s. nullum damnum accipit." Ad φροντίζουσα οὐδὲν conf. cap. 167; ad ὅμβρον — πιοῦσα vid. III, 117 et conf. Blom-

field. in Glossar. ad Aeschyli Choëphor. 91. Ad alio mente addas licet τοῦ δέοντος et conf. de huiusmodi comparativis Kuehner. Gr. Gr. §. 752. — δεδήληται eodem fere modo apud Herod. VIII, 100 positum invenitur. Ad passivum veras in seqq. vid. nott. ad I, 193. III, 10. τὰ ἐκφόρια τῆς γῆς terrae proventus interpretatur Wesseling. ad Hesychium [I. pag. 1157] amandans. Plura vid. in Thesaur. L. Gr. III. p. 633 ed. Dindorf. Pro Βαβυλωνίων cum recentt. edd. dedi Βαβυλωνίη e melioribus libris. De Euesperitis diximus ad cap. 171. Affirmavit Barth (Wanderungen etc. I. p. 384) adhuc admodum fertilem esse planitiem inde a Bengasi, quae est terra Euesperitarum, extensam. Quo eodem etiam pertinent, quae ex Shawii Itiner, II. p. 285 seq. iam attulit Lar-

cher.
ἐπ' ἐκατοστὰ γὰρ] Conf. Matth.
Gr. Gr. p. 1160 et Gronov. Observv.
monobibl. in scriptt. eccles. pag. 36.
Verba ἐωντῆς ἄριστα attigimus ad
I, 193. Add. II, 8. 25. 149. I, 203.
IV, 85 et conf. Kuehner. Gr. Gr. §.
750, g. Eadem ferme locutione utitur Noster I, 193 de Babyloniorum
terra, quae plerumque reddit ἐπὶ
διηκόσια, ἐπεὰν δὲ ἄριστα αὐτη
ἐωντῆς ἐνείκη, ἐπὶ τριηκόσια ἐκφέρει.

#### CAP. CXCIX.

έοῦσ' ὑψηλοτάτη ταύτης τῆς Λιβύης] Iure huc refert Tafel (ad Pind. Pyth. IX. pag. 910), quae in scholiis Pindaricis exstant ad Pyth. IX, 92. Add. Pyth. IV, 14. Namque, quod satis nunc constat, loco mille duτην οι νομάδες νέμονται, τρεῖς ῶρας ἐν έωυτη ἀξίας θωύματος. πρῶτα μὲν γὰρ τὰ παραθαλάσσια τῶν καρπῶν ὀργῷ ἀμᾶσθαί τε καὶ τρυγᾶσθαι · τούτων δὲ δὴ συγκεκομισμένων, τὰ ὑπὲρ τῶν θαλασσιδίων χώρων τὰ μέσα ὀργῷ συγκομίζεσθαι, τὰ βουνοὺς συγκεκόμισταί τε οὖτος ὁ μέσος καρπὸς, καὶ ὁ ἐν τῆ

centos pedes supra mare elato in planitie montana tabulae s. mensae formam referente fuit (conf. Strab. XVII. p. 1194 A.) Cyrene condita, soli fertilitate atque ubertate maxime insignis. Attigit Thrige: Hist. Cyren. p. 102. 103. Plura et accuratiora ex Della Cellae Itinerario dabit Ritter: Erdk. I. pag. 945 seq., quibus nunc adde Pacho: Voyage etc. pag. 83 seqq. chap. V regionis amoenitatem eximie laudantem et chap. XVII. pag. 238 fertilitatem regionis Cyrenaicae raram celebrantem, quam veteres iam maxime laudasse novimus. Inter quos, ut uno hoc utar teste, Plinius conferatur H. N. V, 5. §. 33. Eadem de regionis fertilitate et ubertate affirmant Beechey: Expedit. etc. chap. XIV. p. 409 seq. XV. p. 465 et Russell: History of the Barbary states (Edinburgh. 1835) cap. V. p. 160-171, Barth: Wanderungg. etc. I. p. 403 seq. 421 seqq. Et conf. quoque quae de Cyrene et agro Cyrenaico notata sunt ad cap. 158. Unum modo afferam, quod Barth. l. l. enarrat, se permeasse terram, in qua frumentum ad maturitatem nondum pervenerat; proxime antecedente die in ea terra, quae ad maris oram per-tinet, se vidisse frumentum iam messum et in manipulos colligatum: quod quam apte cum Herodoti narratione congrust, neminem profecto fugit. — Pro την οι νομάδες νέμονται Eltz (Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Suppl. IX. p. 328 seq.) mavult e Sancrofti libro alteroque reponere της οί νομάδες νέμονται, afferens nonnullos Herodoti locos (III, 131, 142, IV, 2, 9, 78, V, 40, 49, V, 92, §, 7, VII, 164, IX, 90, 120), quorum tamen ratio mihi non prorsus similis videtur. Itaque retinui vulgatam, quam et Dindorfium et Dietsch. retinuisse video. Mox re-

duxi δωύματος a Gaisf. mutatum in δώματος. Cf. nott. ad can. 28.

δώματος. Cf. nott. ad cap. 28. όργα άμασθαί τε καὶ τουγάσθαι] Schweigh : ,, Maritimus tractus fructibus turget et ad messem vindemiamque maturus est." Verbum όργαν de plantis, quae turgent et ad maturitatem pervenerunt, dici, hoc ipso loco allato monstravit Ruhnken. ad Tim. Lex. Plat. p. 193, ubi doya enelγεται, έπιθυμεί. Add. Herod. 1V, 64 ibiq. nott. Verbum άμαν (metere) ut ad messem proxime spectat (de quo multa allata video in Thes. ling. Graec. I, 2. pag. 49. 50 ed. Dindorf.), ita τρυγάν ad vindemiam pertinet; cum enim omnino valeat: fructus colligere cereales, alios (v. c. mel, flores, alia), peculiariter usurpatur de uvis carpendis indicatque Latinorum vindemiare. Plurima vid. ibid. T. VII. pag. 2531. Mox cum Schaefero, Schweighaeusero et Dindorf. dedi τούτων δὲ δη συγκεκομισμένων, quod praebet Sancrofti liber et alter codex. Wesselingius dederat τε δή, quod retinuit Dietsch., cum Gaisfordius exhibuisset τούτων δε συγκεκομισμένων. Quae conti-nuo sequuntur, exhibui, quemadmodum ex Aldina fluxerunt et a recentt. edd. servata sunt: τὰ ὑπὲρ τῶν θαλασσιδίων χώρων τὰ μέσα, quae lectio complurium codd. auctoritate comprobatur, inter quos Mediceus et Florentinus, nisi quod hi articulum τῶν omittunt, quo sane vix carere poterit oratio. Significatur autem medius terrae Libycae tractus supra maritimas oras (quae sunt tà παραθαλάσσια) porrectus. A Sancrofti codice absunt verba τὰ μέσα, quae ad ipsam Herodoti sententiam declarandam aeque necessaria videntur. In edit. Schweighaeuseri et Gaisford. expressum legitur: τῶν ύπερθαλασσιδίων χώρων τὰ μέσα. τὰ βουνοὺς καλέουσι] Conf. de

κατυπερτάτη τῆς γῆς πεπαίνεταί τε καὶ ὀργά. ὅστε ἐκπέποταί τε καὶ καταβέβρωται ὁ πρῶτος καρπὸς, καὶ ὁ τελευταίος συμπαραγίνεται. οῦτω ἐπ' ὀκτὰ μῆνας Κυρηναίους ὀπώρη ἐπέχει. Ταῦτα μέν νυν ἐπὶ τοσοῦτο εἰρήσθω.

200 Οι δε Φερετίμης τιμωροί Πέρσαι, επεί τε έπ της Αίγύ-

voce βουνός Casaubon. ad Athen. III, 22. Herod. IV, 158 (coll. 192), ubi Valcken. Grammaticorum attulit testimonia vocem peregrinam ex hoc loco citantium, quam exponunt λό-φον, κολώνην. Vid. Eustath. ad Iliad. XI. p. 880 s. 831, 32. p. 231, 34 ed. Bas. ad Odyss. XIX. pag. 1854 s. 680, 37. Phrynich. p. 156 [p. 355 ed. Lobeck. ibique citat. Sturz. De dial. Alex. pag. 154]. Etymolog. p. 208, 3, ubi βουνοί (a βαίνειν ανω) explicantur of υψηλοί και όρωδεις καὶ γεώλοφοι τόποι. Ac frequenter hac voce utuntur Graeci Veteris Testamenti interpretes, de qua re monuit H. Thiersch: De Pentateuchi version. pag. 81. Alia vid. in Thes. ling. Graec. II. p. 370 ed. Dindorf. Apud Diodor. V, 40 fin. in ipsa Cyrenaicae terrae descriptione invenias βουνοειδής, coll. Brunckii Analectt. II. pag. 355. Atque affirmat Barth l. l. p. 449, vere ac recte hanc Cyrenaicae ditionis partem alteram (,,das Unterplateau"), quae inde a Cyrene loco editiore sita extenditur, sic dici, cum clivosi eiusmodi tractus speciem praebeat. Quod idem Della Cella Cp. XII. testatur. Ad usum particularum τε - καl in verbis: συγκεκομισταί τε - καὶ ὁ ἐν τη κ. τ. λ. vid. nott. ad. cap. 53. 181. ώστε έκπέποταί τε καὶ καταβέβρωται] i. e. "Ita quando epotus comestusque est primus fructus, tunc opportune adest extremus." Schaefer. in Appar. Demosthen. II. pag. 14 mavult simplex βέβρωται, quoniam compositum sit κακέμφατον, quippe valens edendo perdere, ut καταπίveiv bibendo perdere, coll. Homer. Od. XXII, 58. Nolim equidem, invitis praesertim libris, abiicere praepositronem; haud scio an perfectionis et absolutionis quandam verbo addat notionem. Tu vid. plura de hoc verbo in Thes. ling. Graec. IV.

p. 1033 ed. Dindorf. Ad hunc vero locum, credo, respexerunt, qui Cyrenaicam vini feracem contendentes ad Herodoti provocant testimonium: quamquam aliunde quoque satis constat, vinum hac ex regione eximium provenisse. Cf. Thrige 1. l. pag. 267, Ritter: Erdk. I. p. 392. — Ad vo-cem ἀπώρη conf. quae in Boeckh. edit. Pind. Dissen. monuit ad Nem. V. p. 392 seq. Add. quae plura de hac voce allata sunt in Thes. ling. Graec. V. p. 2123 seq. ed. Dindorf. Explicatur enim iam ab Homericis interpretibus τὸ τελευταίον μέρος τοῦ θέρους sive ή μετά το θέρος ώρα sive id anni tempus, quo terrae et arborum fructus maturati metuntur et colliguntur: unde ózmelkur Noster dixit cap. 172. 182. Tu conf. etiam Nitzsch ad Homeri Odyss. XI, 192. XII, 76. In fine cap. ext reσούτο (pro τοσούτον) dedi; cf. Bredov. p. 105 et de ipsa locutione Herodot. II, 5. VI, 97.

## CAP. CC.

Οί δὲ Φερετίμης τιμωροί κ. τ. λ.] Iam Noster sermonem longa interruptum digressione inde a cap. 165. 167 denuo suscipit, expeditionem Persarum contra Barcam (quae ipsa ansam dederat digressioni huic de rebus Libycis) enarraturus. — axiκατο cum optimis codd. exhibui pro vulg. απίκοντο; vid. nott. ad I. 2. Ad verbum έπαγγελλόμενοι conf. quae ad cap. 119 notata sunt et, quod ad ipsam rem attinet, vid. cap. 167. Structuram verborum seqq. των δε παν γαρ ήν το πλήθος μεταίτιον, quae eadem profert Suidas s. v. μεταίτιον, attigimus supra ad cap. 147 attigitque etiam Kuehner. Gr. Gr. §. 754. nr. 4 recte monens, hoc dici pro: of de (seil. of er ty Bάρκη, quod ex antecedentibus reπτου σταλέντες ὑπὸ τοῦ ᾿Αρυάνδεω ἀπίκατο ἐς τὴν Βάρκην, 369 ἐπολιόρκεον τὴν πόλιν, ἐπαγγελλόμενοι ἐκδιδύναι τοὺς αἰτίους τοῦ φύνου τοῦ ᾿Αρκεσίλεω · τῶν δὲ πᾶν γὰρ ἦν τὸ πλῆθος μετ · αίτιον, οὐκ ἐδέκοντο τοὺς λόγους. ἐνθαῦτα δὲ ἐπολιόρκεον τὴν Βάρκην ἐπὶ μῆνας ἐννέα, ὀρύσσοντές τε ὀρύγματα ὑπόγαια φέροντα ἐς τὸ τείχος καὶ προσβολὰς καρτερὰς ποιεύμενοι. τὰ μέν υνν ὀρύγματα ἀνὴρ χαλκεὺς ἀνεῦρε ἐπιχάλκω ἀσπίδι ὧδε ἐπιφρασθείς · περιφέρων αὐτὴν ἐντὸς τοῦ τείχεος προσίσχε πρὸς

petendum), πάν γὰς ἡν τὸ πληθος (αὐτών) μεταίτιον, οὐκ ἐδέκοντο τοὺς λόγους. — ἐπὶ μῆνας ἐννέα (ut cap. 190 ἐπ΄ ὀκτώ μῆνας) valet per novem menses continuos. Pari modo ἐπ΄ ἔτεα πέντε Ι, 166, ubi cf. nott. — Ad verba φέροντα ἐς τὸ τείχος conf. III, 117 ibique nott.

άνης χαλκεύς άνευςε έπιχάλκω άσπίδι] Nimirum faber aerarius aeneo scuto hos cuniculos a Persis ad diruenda moenia factos detexit. Ubi ανής eodem modo additum, quo su-pra cap. 194 et apud Aen. Tactic. 37, ubi eadem res, ad incunabula artis cuniculorum agendorum maxime pertinens, ex ipso Herodoto fisdem propemodum enarratur verbis. Ac sane omnium primum, quod in obsidendis urbibus apud veteres invenitur, exemplum hoc erit habendum artis cuniculorum vicissim agendorum (obsidentibus aeque atque obsessis), sive, ut Galli loquuntur "des mines et des contremi-nes"; admonuit Dureau de la Malle in Mém. de l'Acad. des Inscriptt. XVIII. p. 425 seq. sosque falli addit, qui in Rhodi obsidione tale quid primum esse factum putent. Ex Herodoto eadem retulit Eustath. ad Ili. XIII. p. 918, 21 s. 883, 42 et p. 436, 35 s. 331 fin., Herodoti oquγματα υπόγαια vocans υπόνομον s. cuniculos. Alio modo (ait Valcken.) Demetrii cunicularios Rhodii, Romanos fefellerunt Ambraciotae apud Diod. XX, 94. Liv. XXXVIII, 7 et Polyaen. VI, 17. Quibus Schweigh. adiicit Polyb. XXII, 11 hoc quoque monens, apud Herodotum voces ἐπίγαλκον ἀσπίδα minime accipi posse de scuto, quod aere fuerit obductum,

sed potius de ipso aeneo scuto s. aenea lamina, quae obducendo scuto inserviat. Itaque χαλκώματα λεπτότατα ταίς κατασκευαίς adhiberi auctor est Polybius l. l.; mansit enim haec inter Graecos consuetudo, ut cuniculos admoto ad locum suspectum aeramento explorarent. άσπὶς ἐπίχαλκος (scutum aere obductum) apud Pausaniam quoque memoratur VI, 19. §. 3, ubi noster locus non fugit interpretem p. 70. Inde Hesych. I. p. 1400 έπίχαλκος ἀσπίς: έχει γάο χαλκῆν τὴν ἐπιβολήν. Add. Pollux X. §. 144. Apud Pausan. V, 12, 5 τρίπους ἐπίχαλκος. Verba ώδε έπιφρασθείς valent: ita secum reputans, volvens unimo rem. Cf. VII, 239 et I, 48 ibique nott. Inde Arrianus quoque adhibuit, de quo vid. Ellendt ad Expedit. Alex. III, 2, 1. - Mox cum edd. recentt. bis retinui προσίσχε (admovit), quod Dietsch. scripsit προσίσχε, assentiente Eustathio ad Ili. p. 436, 35 sive 331 et p. 918, 21 sive 883, 42. Florentinus aliique codd. utroque loco afferunt noofoge. - Ad formam imperfecti foxe, in qua vis iterativa inest, vid. I, 196 ibique nott. et praecipue Bredov. p. 285, qui omnia huc pertinentia ex Herodoto colle-git; eundem p. 285 pro vulg. ήχεσκε scribi iubentem ήχέεσκε cum Dindorf. et Dietsch. secutus sum. Aliis locis av huiusmodi imperfectis additum reperitur, vid. III, 117. IV, 130 ibique nott.: et sic quoque proxime seqq. άντορύσσοντες δ' αν externor, ubi male Florentinus cum aliis ev exhibet pro av. Ad vocem δάπεδον (solum urbis) vid. Thes. ling. Gr. II. p. 901 ed. Dindorf.

τὸ δάπεδον τῆς πόλιος. τὰ μὲν δὴ ἄλλα ἔσκε κωφὰ, πρὸς ἃ προσίσχε, κατά δὲ τὰ ὀρυσσόμενα ἡχέεσκε ὁ χαλκὸς τῆς ἀσπίδος, αντορύσσοντες δ' αν ταύτη οί Βαρχαίοι έχτεινον των Περσέων τοὺς γεωρυχέοντας τοῦτο μὲν δὴ οῦτω έξευρέθη, τὰς δὲ 201 προσβολάς ἀπεκρούοντο οί Βαρκαΐοι. Χρόνων δε δή πολλών τριβομένων και πιπτόντων άμφοτέρων πολλών και ούκ έσσον των Περσέων "Αμασις, ὁ στρατηγὸς του πεζου, μηγανάται τοιάδε. μαθών τοὺς Βαρχαίους, ώς χατὰ μὲν τὸ ἰσχυρὸν οὐχ αίρετοι είεν, δόλω δε αίρετοι, ποιέει τοιάδε. νυκτός τάφρον ορύξας εὐρέαν ἐπέτεινε ξύλα ἀσθενέα ὑπὲρ αὐτῆς, κατύπερθε δε έπιπολης των ξύλων χοῦν γης επεφόρησε, ποιέων τη αλλη γη ισόπεδον. αμα ήμέρη δε ές λόγους προεκαλέετο τους Βαρκαίους οί δε ασπαστώς υπήκουσαν, ές ο σφι ξαδε όμολογίη χρήσασθαι. την δε όμολογίην έποιευντο τοιήνδε τινά, έπὶ τῆς κρυπτης τάφρου τάμνοντες δρκια, ές τ' αν ή γη αυτη ουτω έχη, μένειν τὸ δοκιον κατά χώρην καὶ Βαρκαίους τε ύποτελέειν

#### CAP. CCI.

Χρόνων δὲ — τριβομένων] Vulgo singularem in his videmus adhibitum numerum, ut I, 28. IV, 155. 146 etc. — κατὰ τὸ ἰσχυρὸν (i. e. armorum vi) idem valet atque κατὰ τὸ καρτερὸν III, 65, ubi vid. nott. coll. I, 76. IX, 2.

νυκτός τάφρον ορύξας] τάφρην Mediceus cum duobus aliis codd. itemque Suidas h. l. citans T. III. p. 438 exhibent nec aliter atque IV. 28 pro τάφοου duo libri τάφοης. Cf. IV, 3. 20, alibi. Equidem revocavi cum recentt. edd. et Bredov. p. 53 τάφουν, quod ex Aldina fluxit et Florentini ac Sancrofti libro itemque tribus Parisinis comprobatur, accedente ipsius Herodoti auctoritate, qui omnibus locis, in quibus haec vox occurrit, hac una forma τάφρος, a qua hîc tantum et cap. 28 quidam libri discedunt, usus est. Quod idem valere etiam de voce ψάμμος vidimus ad cap. 181 coll. ad cap. 183 et cap. 203. Vid. quoque Lobeck. Patholog. Graec. Pr. p. 8 seqq. — εὐρέαν, quod Sancrofti liber exhibuit, recepi cum recentt. edd. pro εὐρέην, quod ab Herodoto

alienum esse monstravit Bredov. p. 159.

έπέτεινε ξύλα άσθενέα κ. τ. λ.] Iisdem fere verbis Noster utitur I, 186. Quae sequuntur verba: xatύπερθε δε έπιπολής τῶν ξύλων χοῦν γης έπεφόρησε κ. τ. λ. valent: superne, super ligna terrae effossae tabulatum stravit, ita ut superficies reliquae terrae esset aequalis. In quibus ea sermonis abundantia, qua Noster scripsit κατύπερθε δέ έπιπολης, immerito offensus Mehler (Mnemosyn. V. p. 66) vocem κατ-ύπερθε (quae pari modo posita invenitur VII, 36) eiici vult, cui nemo obsequetur, qui Herodotei sermonis satis peritus erit, ex quo etiam supra I, 187 dicuntur: ὑπὲο τῶν πυλέων τοῦ ἄστεος τάφον έωντῆ κατεσκευάσατο μετέω οον έπιπολης αυτέων των πυλέων. Ad usum verbi έπιφορείν conf. etiam VIII, 28. - Mox cum Schweigh, et Gaisf. et caeteris edd. dedi προεκαλέετο pro vulg. προσεκαλέετο. — Ad ξαδε cf. cap. 145 et ad τάμνοντες ος-κια IV, 70. VII, 132 ibique nott.

ές τ' αν ή γη αθτη οθτω έχη, μένειν τὸ δοκιον κατὰ χώρην],, In foederis formula Latinos inter et

φάναι ἀξίην βασιλέι, καλ Πέρσας μηδεν ἄλλο νεοχμοῦν κατὰ Βαρκαίους. Μετὰ δὲ τὸ ὅρκιον Βαρκαίοι μὲν, πιστεύσαντες τούτοισι, αὐτοί τε ἔξήΙσαν ἐκ τοῦ ἄστεος καὶ τῶν πελεμίων ἔων παριέναι ἐς τὸ τείχος τὸν βουλόμενον, τὰς πύλας πάσας ἀνοίξαντες. οἱ δὲ Πέρσαι καταρρήξαντες τὴν κρυπτὴν γέφυραν ἔθεον ἔσω ἐς τὸ τείχος. κατέρρηξαν δὲ τοῦδε είνεκα, τὴν ἐποίησαν γέφυραν, ἵνα ἐμπεδορκέοιεν, ταμόντες τοῖσι Βαρκαίοισι χρόνον μὲνειν αἰεὶ τὸ ὅρκιον, ὅσον ἄν ἡ γῆ μένη κατὰ τότε είχε καταρρήξασι δὲ οὐκέτι ἔμενε τὸ ὅρκιον κατὰ χώρην.

Τοὺς μέν νυν αἰτιωτάτους τῶν Βαρκαίων ἡ Φερετίμη, 202 ἐπεί τέ οἱ ἐκ τῶν Περσέων παρεδόθησαν, ἀνεσκολόπισε κύκλω 370 τοῦ τείχεος, τῶν δέ σφι γυναικῶν τοὺς μαζοὺς ἀποταμοῦσα

Romanos citra fraudem omnem uéχρις αν ούρανός τε και γη την αύτην στάσιν έχωσι apud Dionys. Halic. VI [95] p. 415 [s. 1261 Reisk.]" Wesseling. Similem in modum Noster VIII, 143: έστ αν ο ήλιος την αυτην όδον ζη τηπες καί νῦν ἔρχεται, μη κοτε όμολογήσειν ημέας Ξέοξη, ubi vid. nott. Locos huc pertinentes Polyaeni VII, 34 coll. VI, 22 attulit Valcken. commonstrans aeque in his ferri posse et praesens μένειν et faturam μενέειν, cuius loco Polyaen. l. l. exhibuit φυλάξειν. Plura excitavi in Creuzer. Melett. III. pag. 11 coll. Herod. IV, 147. Ad usum particulae for av in huiusmodi structuris conf. Bonitz in: Sitzungsbericht. d. k. k. Acad. d. Wissensch. zu Wien, XVII, 3. pag. 451. Ad locutionem μένειν κατά 7ώρην conf. cap. 135 ibique nott. άξίη, ut monuit Wessel., omne est, quod ex aequo iure debetur, ut VII, 39. Tu conf. cap. 196, ubi de pretio mercium iusto et aequo dicitur. Ac fuerunt, qui aginv h. l. de mulcta acciperent Barcaeis ex iure solvenda: malim equidem intelligere de tributo Barcaeis ex eo, quod Persis iustum et sequum videbatur, imposito indeque solvendo: nam ὑποτεleir verbum de tributo pendendo solemne est, quo Noster utitur I, 171; conf. Schaefer. ad Isocrat. Areopag. 1. pag. 98 ed. Bensel. et Thes. ling. Graec. VIII. p. 448 Dindorf.

νεοχμοῦν κατὰ Βαρκαίους] Βαρ-

καίων ex Aldina fluxit et invenitur quoque in Florentino tribusque Parisinis. Reliqui libri Βαρκαίους, quod cum Dindorf. et Dietsch. recipiendum duxi, quodque bene etiam tuetur alter locus V, 19: μηδὲν νεοχμῶσαι κατ' ἀνδρας τούτους. — Ad verbum νεοχμοῦν cf. Gregor. Cor. De dial. Ion. §. 151. p. 544: νεοχμῶσαι, τὸ νεωστὶ κινῆσαί τι. νεοχμὸν ποιείν dixit Herodotus eodem fere sensu IX, 99. 104. Posterae aetatis locos de verbo νεοχμοῦν praebet Thesaur. ling. Gr. V. pag. 1446 ed. Dindorf.

Γνα έμπεδοοχέσιεν] i. e. ut iuramento starent, iuramentum servarent. Citat Suidas s. v. I. p. 725 et s. v. βερετ. Τ. III. p. 593 interpretans βμπέδως τηρείν τὰ δραια. Nec aliter Hesychius explicat εὐοραείν. Τυ cf. quoque Xenophont. R. Lac. 15, 7. In verbis κατὰ τὰ τότε εἶχε Struve Spec. I. p. 36 (Opuscc. II. p. 304) dubius haeret, utrum τὰ delendum sit, an τὰ τότε accipiatur eo sensu, quo τὰ νῦν, alia id genus. Equidem cum Dindorf. et Dietsch. sustuli τὰ, vid. Herod. I, 208. IV, 76 ibique laudd.

#### CAP. CCII.

τοὺς μαζοὺς ἀποταμοῦσα] Unus Sancrofti liber μαστοὺς, Grammaticorum, opinor, ex praecepto, qui μαζὸς de virili mamma, μασθὸς de feminea dici docent; Ammon. p. περιέστιξε καὶ τούτοισι τὸ τείχος, τοὺς δὲ λοιποὺς τῶν Βαρκαίων ληίην ἐκέλευσε θέσθαι τοὺς Πέρσας, πλην ὅσοι αὐτῶν 
ησαν Βαττιάδαι τε καὶ τοῦ φόνου οὐ μεταίτιοι τούτοισι δὲ τὴν 
203 πόλιν ἐπέτρεψε ἡ Φερετίμη. Τοὺς ὧν δὴ λοιποὺς τῶν Βαρκαίων οἱ Πέρσαι ἀνδραποδισάμενοι ἀπήεσαν ὀπίσω καὶ ἐπεί 
τε ἐπὶ τῆ Κυρηναίων πόλι ἐπέστησαν, οἱ Κυρηναίοι λόγιόν τι 
ἀποσιεύμενοι διεξηκαν αὐτοὺς διὰ τοῦ ἄστεος. διεξιούσης δὲ 
τῆς στρατιῆς Βάρης μὲν ὁ τοῦ ναυτικοῦ στρατοῦ στρατηρὸς 
ἐκέλευε αἰρέειν τὴν πόλιν, "Αμασις δὲ ὁ τοῦ πεζοῦ οὐκ ἔα (ἐπὶ 
Βάρκην γὰρ ἀποσταλῆναι μούνην Ἑλληνίδα πόλιν) ἐς δ διεξελθοῦσι καὶ ίζομένοισι ἐπὶ Διὸς Λυκαίου ὅχθον μετεμέλησέ σφι

91. Thomas Mag. p. 590. Neque vero hoc praeceptum usquequaque stare posse satis docuerunt Drakenborch. ad Thom. Mag. l. l. atque Bredov. p. 43. Noster feminis tribuit μαστὸν ΙΙΙ, 133. V, 18, μαζὸν ΙΙ, 85. ΙΧ, 112, ubi pro μαζοὺς duo codd. μαστούς. Ad ἀνεσκολόπισε conf. nott. ad I, 128. III, 132; ad κύκλφ conf. nott. ad cap. 72. Verbum περιέστιξε testatur (ut ait Wesseling.) tanquam punctis moenia fuisse distincta mulierum mammis ab immani regina. Vid. nott. ad cap. 2. Inde malim h. l. reddere: mulierum mammas abscisas continua scrie circa moenia suspendit.

τοὺς δὲ λοιποὺς — λητην ἐκέλευσε δέσθαι] ,reliquos vero Persis praedae loco permisit; proprie: iussit Persas ut reliquos praedae loco sibi haberent, i. e. mancipia facerent, in servitutem abducerent aut sub hasta venderent." Schweigh. in Lex. Herod. s. v. λητη. Τυ adde nott. ad Plutarch. Pyrrh. 18. pag. 200 de usu vocis λεία. Μοχ cum Gaisf. et Matth. dedi αὐτῶν (pro αὐτέων) et ἡσαν pro ἔσαν, itemque ἐπέτρεψε e Florentino, Sancrofti libro, aliis pro ἐπέτρα ψε, quae forma ab Herodoto utique abest, ut docuit Bredov. p. 148.

# CAP. CCIII.

ἀπήεσαν ὀπίσω] Pertinet ad id loquendi genus, de quo monuimus ad III, 16. Verba; ἐπεί τε ἐπὶ τῷ Κυρηναίων πόλι ἐπέστησαν valent: cum ad ipsam urbem agmen constitiset s. consedisset. Vulgo: cum ad urbem accessissent. Ad verba λόγιον τι ἀποσιεύμενοι (i. e. oraculi cuiusdam religione se soluturi) conf. cap. 154 ibiq. nott. — δεεξήπαν (cui mox respondet διεξιούσης) αὐτοὺς διὰ τοῦ ἀστεος intelligo: transitum per urbem Persis permiserunt s. Perses per urbem transite siverunt, ut III, 158 ἐσῆπε, III, 77 παρῆπε. Pro Βάρης Sancrofti liber Μάνδρης. Tu vid. cap. 167. — Ad οὐπ ἔα conf. cap. 164 ibique nott.

καλ ίζομένοισι έπλ Διός Αυκαίου ὄχθον] De verbo ίζεσθαι conf. nott. ad cap. 145 et II, 55. lovem Cyrenaeos coluisse plura indicia supersunt, quae attulit Boeckh. ad Pind. Pyth. IX. p. 328. Iuppiter Lycaeus in Cyrene urbe cultus ad ea, credo, pertinet numina, quae Dores coloni e patriis sedibus profecti in coloniam secum adduxerint. Namque Arcades quoque, apud quos proxime Iovem Lycaeum esse cultum e Pausan. VIII, 2. 38 discimus, colonis ex omni Graecia fere coactis (cf. cap. 159) interfuisse probabile est. Hunc Iovem Lycaeum, quem Solis deum esse vult Emer. David. in libro: Iupiter. Vol. II. p. 351 seq., chthonium potius numen Arcadicum fuisse pronuntiat H. D. Mueller: Ueber den Zeus Lykaios. Gotting. 1851. Equidem in his malim sequi Preller in: Griech. Mythol. I. p. 82 de Iove Lycaeo disserentem; id vero afferam, quod ad Herodoti locum

οὐ σχοῦσι τὴν Κυρήνην καὶ ἐπειρῶντο τὸ δεὐτερον παριέναι ἐς αὐτὴν, οἱ δὲ Κυρηναῖοι οὐ περιώρεον. τοῖσι δὲ Πέρσησι οὐδενὸς μαχομένου φόβος ἐνέπεσε, ἀποδραμόντες δὲ ὅσον ἔξήκοντα στάδια ἵζοντο. ἱδρυθέντι δὲ τῷ στρατοπέδω ταύτη ἦλθε
παρὰ ᾿Αρυάνδεω ἄγγελος, ἀποκαλέων αὐτούς. οἱ δὲ Πέρσαι,
Κυρηναίων δεηθέντες ἐπόδιά σφι δοῦναι, ἔτυχον, λαβόντες δὲ
ταῦτα ἀπαλλάσσοντο ἐς τὴν Αἰγυπτον. παραλαβόντες δὲ τὸ
ἐνθεῦτεν αὐτοὺς Λίβυες, τῆς τε ἐσθῆτος εἴνεκα καὶ τῆς σκευῆς

propius spectare videbitur: exstat numus argenteus Cyrenaeorum, in cuius altera parte Iovis Ammonii caput conspicitur, in altera collis s. tumulus, in cuius fastigio vas collocatum est; quem tumulum Iovis Lycaei 0200v fuisse utique suspiceris licet, nisi de regio Batti sepulcro cogitandum. Vid. Archaeolog. Zeitung. 1853. nr. 58. p. 117. őzoov intactum reliqui cum recentt. edd. a plerisque libris scriptis exhibitum; ex Aldina fluxit ὅχθην, quod ab Herodoto aliis locis formam ozdos semper exhibente alienum esse docuit Bredov. p. 55, qui id quoque recte monuit, discrimen illud, quod Grammatici Graeci (cf. Ammon. p. 108. Thom. Magist. p. 260) statuunt inter ὅχθην (ripam) et ὅχθον (collem, montem), haud satis certum videri. Tu vid. plura de his disserentem Fischer. ad Anacreont. XX, 2. ozvor de tumulo s. aggere dixit Aeschyl. Pers. 653, ubi alios Aeschyli locos attulit Blomfield in Glossario. Caeterum conf. etiam nott. supra ad cap. 183 et 201. Ad verba μετεμέλησε — σχοῦσι conf. nott. ad cap. 140. Pro ἐπειρώντο, quam formam omnes codd. et hoc loco et aliis compluribus a Bredovin p. 388 seq. indicatis retinent, Dindorf. edidit έπειρέοντο; equidem cum Dietschio in vulgata acquiescere satius duxi.

οὐδενὸς μαχομένου φόβος ἐνέπεσε] "Hic terror fuit Graecis Panicus dictus, cuius utpote divinitus immissi non appareret ratio. Thucyd. VII, 80. IV, 125. Eurip. Rhes. 36. Cornut. De nat. deor. 27. Eustath. in Ili. XV. p. 1021, 32. De appellationis origine egerunt Eratosth. Catast. 27. Plutarch. De Is. et Osir. §. 14 et Polyaen. I, 2." Valcken. Tu conf. Creuzer. Symbol. IV. p. 58 ed. tert. Verba ουδενὸς μαχομένου valent: licet nemo repugnaret, neque quisquam Cyrenaeorum obviam iret ad pugnandum, pugna igitur haud committeretur. άποδραμόντες δὲ όσον κ. τ. λ.] Cum recentt. edd. retinui δè, e Florentino libro a Schweigh, et Gaisf, mutatum in 78, quod ita poni posse et Thucydidis (cf. I, 9. VI, 20) et Plutarchi usus quamquam ostendere videtur, de quo dixi ad Pyrrh. 7. pag. 158, ab hoc tamen loco satis alienum videtur. Haud displicet Schaeferi correctio άποδραμόντες δὲ οσον ve, modo libri scripti adiicerent. Mox omnes codd. Zorro, de quo vid. nott. ad cap. 145. Pro ἐπόδια (i. e. commeatus ad viam necessarius, viaticum) plures codd. ἐφόδια, qui omnes VI, 70 in lectione ἐπόδια recte conspirant.

άπαλλάσσοντο ές την Λίγυπτον] i. e. accepto a Cyrenaeis viatico iter in Aegyptum facere coeperunt s. instituerunt: tum vero (in itinere ipso) eos exceperunt Libyes, qui vestitus et apparatus causa (quem exercitus secum ducebat) eos, qui relinquerentur aut segnius sequerentur exercitum, interficiebant. - In verbis της τε έσθητος είνεκα και τῆς σκευῆς conf. de voce σκευῆς nott. ad I, 24. Verbum έπελκομένους (i. o. segnius sequentes et in itinere morantes, qui distinguuntur ab iis, qui ob infirmitatem aliamve causam plane relin-quuntur, οἱ ὑπολειπόμενοι) pari fere modo adhibuit Noster III, 105. — De forma aoristi II medii άπιτοὺς ὑπολειπομένους αὐτῶν καὶ ἐπελκομένους ἐφόνευον, ἐς ὅ 204 ἐς τὴν Αἴγυπτον ἀπικέατο. Οὖτος ὁ Περσέων στρατὸς τῆς Αιβύης ἐκαστάτω ἐς Εὐεσπερίδας ἦλθε. τοὺς δὲ ἠνδραποδίσαντο τῶν Βαρκαίων, τούτους δὲ ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἀνασκάστους ἐποίησαν παρὰ βασιλέα βασιλεὺς δέ σφι Δαρείος ἔδωκε τῆς Βακτρίης χώρης κώμην ἐγκατοικῆσαι. οἱ δὲ τῷ κώμῃ ταύτῃ οὔνομα ἔθεντο Βάρκην, ῆπερ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦν οἰκευμένη ἐν τῷ 205 γῆ τῆ Βακτρίῃ. Οὐ μὲν οὐδὲ ἡ Φερετίμη εὖ τὴν ζόην κατέσος ἐφονονος ἐν τῷ Κορνονος ἐν τὸς ἐν κοὶ ἐς ἐκὸς ἐν τὸς ἐκονονος ἐν τὸς ἐκονονος ἐν τὸς ἐκονονος ἐν τὸς ἐκονονος ἐκονος ἐκονονος ἐκονονος ἐκονονος ἐκονονος ἐκονονος ἐκονονος ἐκονονος ἐκονος ἐκονονος ἐκονονος ἐκονονος ἐκονονος ἐκονονος ἐκονονος

πέατο, quae aliis locis obvia est (I, 15. 152. 169 etc.), vid. Bredov. pag. 331.

# CAP. CCIV.

ές Εὐεσπερίδας] Vid. nott. ad cap. 171. Unde colligitur, Cyrenaeos Libyesque Persis non fuisse subditos, quorum statio fuit Mareae (II, 30) in Aegypti finibus, quos ab Libyum incursionibus tutarentur. Neque enim multum valuisse videtur illud, quod Cambysi itemque Dario, ut testatur Herod. III, 13.91, dona tributi ad instar miserunt regis iram placaturi.

άνασπαστους έποίησαν] Male olim άναστάτους. Nam aliud est άνάστατον ποιείν, de quo diximus ad I, 76, aliud ανάσπαστον ποιείν, quod de eversae urbis regionisve incolis in captivitatem alienasque sedes abductis vel prorsus expulsis relegatisque dicitur. Vid. nott. ad III, 93. Ac plures istiusmodi gentes ex hoc Persarum more e patrio solo aliorsum abductas recenset Ritter: Vorhalle etc. p. 38. 39, Herodotei loci non immemor. - De vocula δὲ repetita in verbis τοὺς δὲ - τούτους δε vid. nott. ad II. 39 et Buttmann. ad Demosthen. Mid. p. 150 ed. sec. - In fine capitis quae Noster scripsit de vico Barce, ήπες έτι καὶ ές έμε ήν οίκευμένη έν τῆ γῆ τῆ Βακτςίη, ea indicare videntur Iaegero (Disputatt. Herodd. pag. 20), Herodotum ipsum ad Bactriam usque pervenisse in itineribus per Asiam factis. Equidem valde id dubitaverim recteque ab Heysio (Quaest. Herodd. p. 101) Bactriam putem exemptam fuisse ab

iis terris, quas Noster perlustraverit. Quae enim hoc loco addit, ea sane accipere potuit in itineribus, ab aliis edoctus: ipse in Bactriam si venisset Barcaeosque in hanc terram ablatos reperisset, non dubium est, quin accurate id enuntiasset.

Ad usum praepositionis ἐν in ἐγκατοικῆσαι conf. nott. ad Herod. II, 178.

#### CAP. CCV.

Ού μεν ούδε ή Φερετίμη εθ τήν ζόην κατέπλεξε] i. e. Neque tamen bene vitam finivit, ut interpretatur Valcken. ad V, 92, ubi est diazleκειν τον βίον, vitam agere s. pertexere vilam, vitae telam; ut sane non multum differre videatur ab eo, quod continuo legitur : ἀπέθανε κακῶς. - Pro μὲν cave rescribas μὴν. ut nuper sussit Naber in Mnemosyn. IV. p. 27. Tu vid. nott. ad II, 49. Ad loci argumentum (ad quod pertinent Suidas s. v. svlal I. p. 894 et Heraclid. Pontic. p. 8 Koel.) hacc idem Valcken. "Crudelissimae mulieris fatum non illibenter commemorat et ut ingenio suo malorum osor Herodotus satisfaceret et ut formidine poenae lectores a talibus absterreret; apparet ubique historici διάθεσις, qualis Dionysio dici-tur Halicarn. II. p. 209. [T. VI. p. 774 Reisk.]. Herodoti Pheretima ζῶσα εὐλέων έξέζεσε. Qui hoc genere morbi perierint plures enumerantur a Menagio ad Laërt. IV, 4 et Kuhnio ad Aelian. V. H. IV, 28 [Add. Plutarch. Syll. 36. Sturz. ad Pherecyd. fragmm. p. 17 seq. 23, C. A. Boettiger: De Nemesi Herodotea in Opuscul. Lat. ed. Sillig. (Dreed. 371 πλεξε. ώς γὰρ δὴ τάχιστα ἐκ τῆς Λιβύης τισαμένη τοὺς Βαρκαίους ἀπενόστησε ἐς τὴν Αἴγυπτον, ἀπέθανε κακῶς 'ξῶσα γὰρ εὐλέων ἐξέζεσε. ὡς ἄρα ἀνθρώποισι αὶ λίην ἰσχυραὶ τιμωρίαι πρὸς θεῶν ἐπίφθονοι γίνονται. ἡ μὲν δὴ Φερετίμης τῆς Βάττου τοιαύτη τε καὶ τοσαύτη τιμωρίη ἐγένετο ἐς Βαρκαίους.

1837) pag. 199, Koeler, ad Heraclid. Pont. p. 41]. In Aethiopiae gente Απριδοφάγοις, qui secundum Diodor. III, 29 teterrimo hoc morbo passim adfecti moriebantur, non potuit illud ut poena divinitus inflicta considerari; mihi de morbis similibusque non absurdum videtur Hieroclis iudicium in Stobaei Ecl. Phys. pag. 10. Secundum Herodotum pessima mulier viva a vermibus erosa mortalibus fuit documento, ὡς ἄρα ανθρώποισι αί λίην ίσχυραι τιμωρίαι πρός θεών έπίφθονοι γίνονται. Ob Dircen crudeliter raptatam Antiopae furorem divinitus immissum esse ubi scribit Pausan. IX, 17 [§. 4], expressit haec etiam Herodoti, ista interferens: ἐπίφθονοι δε άεί πως παρά θεών αί υπερβολαί τῶν τιμωριῶν είσι. Superbos et crudeles si lento pede deus sequitur ultor, tamen ὁ Ζεὺς κατείδε χοό-νιος είς τὰς διφθέρας." Pertinet sane hicce Herodoti locus (ώς ἄρα ανθοώποισι κ. τ. λ.) ad ea, quae iam supra pluribus locis (I, 32. 204. III, 40. 64) adnotavimus de hac Nostri sententia, qua in eos homines, qui superbia et insolentia ducti quidvis committant omnesque fines homini constitutos egrediantur, deorum invidiam sic excitari putat, ut sponte isti in perniciem ruant poenamque iustam superbiae et crudelitatis diis persolvant. Quod exemplo Pheretimae quoque Noster probatum invenit: quippe quae crudeliter et supra modum saeviens in Barcaeos (cap. 202) deorum invidiam ac vindictam in se convertit bene meritam, adeo ut continuo morte absumeretur, in gravissimum adeoque turpissimum morbum cum incidisset divinitus inflictum. Confer. etiam Naegelsbach: Nachhomer. Theolog. pag. 47, Ditges: De fati apud Herodotum ratione pag. 15.

ζώσα γαο ευλέων έξέζεσε] i. e. etiamnum vivens scatuit vermibus, quibus scil. periit. Adhibuit Wessel. Tertulliani illud Ad Scapul. 3: cum viva vermibus ebullisset. Apud Pausan. IX, 7. §. 2. 3 idem morbus commemoratur (οὐ μὴν οὐδὲ αὐτὸς χαίρων τον βίον κατέστρεψεν , έπλήσθη γαρ ύδερω και απ' αύτοῦ ζώντι έγένοντο ε ύλαί). — Pro έξέζεσε in Florentino aliisque esce, quod idem apud Lucian. in Alexandr. Pseud. 59 (T. V. p. 117 Bip.) et Exod. XVI, 20. Apud Diogen. Laërt. IV, 4 exstat έκζέσαι. Tu vid. Thesaur. ling. Gr. III. p. 413 ed. Dindorf. De genitivi εύλέων usu conf. Lobeck. ad Sophoel. Aisc. 40. p. 93. — In proxime seqq. pro ως ἄρα, ut vulgo, dedi cum. Schweigh. et Gaisf. ως (i. e. οῦτως) ἄρα, nam sensus est: Ita nimirum nimia ultio mortalibus in malum cedit, eo quod deorum excitat invidiam. Tu conf. supra notata. Vocem lozvoal quod prorsus tolli vult Cobetus, haud assentior, neque libri scripti addicunt.

ή μèν δὴ Φερετίμης τῆς Βάττον] Scripsi Βάττον pro vulg. Βάττεω, vid. nott. ad cap. 159. Vulgo accipiunt: Pheretimae, Batti filiae, quod Wesselingio ac Larchero displicet, cum Batti illa fuerit uxor, non filia, ut ex cap. 162 pateat. At poterit, quae Batto fuerit nupta, alius eiusque prioris Batti e regia Cyrenaeorum stirpe perhiberi filia.

ΊΣΤΟΡΙΩΝ ΉΡΟΔΟΤΟΥ Δ΄.



### EXCURSUS I

### AD HERODOT. III, 28.

### De Apide.

[Ex Creuzeri Commentatt. Herodott. pag. 132 seqq.]

"Nemo nescit, quantopere in notis, quibus Apis a reliquis bubus dignosceretur, enarrandis discrepent inter se scriptores, quorum plura testimonia congessit Iablonskius in Panth. IV. p. 182 seqq. Illud tamen agendum videtur, ut distinguamus primarias inter notas et secundarias. Ad illas autem pertinere dicas nigrum colorem variatum albo. Loquitur Strabo XVII, 808. p. 562 Tzsch. hanc ipsam rem commemorans; congruit Plutarchus, qui de Iside et Osiride p. 368. p. 508 in hunc modum: Διὸ καὶ τοῖς τῆς σελήνης σχήμασιν ἔοικε πολλὰ τοῦ ἄππιδος, περιμελαινομένον τὰ λαμπρὰ τοῖς σκιεροῖς\*). Inprimis tenenda sunt haec Aeliani H. A. XI, 10. p. 350 Schneid., qui posteaquam Herodotum et Aristagoram dixit hac in re non usquequaque probasse suam diligentiam Aegyptiis, haec carptim subilicit: Καὶ γάρ τοι καὶ τὴν ἄνοδον τὴν τοῦ Νείλου ὑποδηλοῦν σημεῖόν φασι (Αἰγύπτιοι)\*\*) καὶ τὸ τοῦ κοσμοῦ σχῆμα, ἀλλ' ὄψει τι καὶ σύμβολον, ὡς ἐκεῖνοι λέγουσιν, ὅπερ οὖν αἰνίττεται τοῦ φωτὸς εἶναι τὸ σκότος πρεσβύτερον \*\*\*), καὶ τὸ μηνοειδὲς τῆς σελήνης κατηγορεῖ σχῆμα

<sup>\*) &</sup>quot;Hoc ipsum ad oculos exponitur in tabula Isiaca, ubi nigredo et albedo inter se variant in corpore Apidis. Vid. figuram insignitam literâ R. Neque lunae significatio deest in eo bove."

<sup>\*\*),</sup> Εὐετηρίας, sive felicitatis anni, abs Api captum augurium prodit Scholiasta Luciani de Sacrific. III, 79 Bip. Quam rem cum Nili ascensu ap. Aelianum h. l. componit Hemsterhusius ad illum pag. 427. De scriptorum discrepantia in notis Apidis designandis monet Wessel. ad Diodor. I, 85. pag. 96."

<sup>\*\*\*) ,,</sup>Tenebras ante lucem noctemque matrem rerum omnium ex Ae-

συνιέντι μέρος άλλο κ. τ. λ. - Revertor ad Herodotum. Quum is in fronte Apidis locet λευκου τετράγωνου, neque vero veterum scriptorum quisquam eam notam agnoscat: amplexi sunt omnes fere interpretes coniecturam Cayli Comitis in Recueil d' Antiqq. Tom. I. p. 43 λευκόν τι τρίγωνον. Nam triangulum assignant Apidi et scriptores et monumenta\*), et vulgaris est confusio utriusvis vocabuli \*\*). Verumtamen laudo vehementer continentiam Schweighaeuseri, qui in huiusmodi loco constituendo nihil novaverit. Quadratum enim sive τετράγωνον pertinet ad Mercurium. Huius autem dei quae partes sint in universa fortuna Isidis et Osiridis, vel unus Plutarchus docere quemvis potest. Quid? ipsa consecratio Apidis fit κατά την υφήγησιν τοῦ Ερμοῦ την πρεσβυτάτην, ut est apud Aelianum l. l., qui idem scriptor singulas in corpore Apidis notas ad arcana Aegyptiorum symbola pertinuisse monet: ὅτου δὲ τῶν άστέρων Εκαστον σημείον διά συμβόλων αίνίττεται την φύσιν, Αίγύπτιοι τεκμηριώσαι Ικανοί. Atque de quaternione, ut Hermetis numero, haud pauca praecipiunt scriptores veteres \*\*\*). E quibus Io. Lydus (de menss. p. 21) ita: την δε τετάρτην ημέραν Στίλβοντι (ένι των πλανητών κατ' Αίγυπτίους ουτω καλουμένω) ανέθεντο, ος έξ ίσου ποτέ μέν ύγραίνει, ποτε δε ξηραίνει, πνευματούμενος ύπο της περί τον ήλιον όξυκινησίας: Έρμοῦ δὲ τοῦτον Έλληνες είναι βούλονται · αὐτῷ τοίνυν τὴν τετράδα οί φιλοσοφούντες ἀνέθεντο, ὡςἐφόρῷ τῶν μιγάδων ψυχων. Subiicit Pythagoricum placitum: animam esse τετράγωνον εύ-Dυγώνιον. His iungenda ea, quae idem p. 99 de pyramide memorat (ή γάρ πυραμίς ύπὸ τεσσάρων βάσεων καὶ τεσσάρων γωνιών μόνη περιεχομένη κ. τ. λ.), praecipue quae de Mercurio quadratà figurà fingi solito in medium profert p. 102: είτα δὲ τετράγωνον σχήματι Ελληνες άναπλάττουσι τούτον (τον Ερμήν) τεκμήριον μέγιστον παρεχόμενοι λόγον είναι τοῦτον καὶ λόγον ἀληθη, quae ex quadranguli figura explicantur †). lam si ea reputes, quae apud eosdem scriptores de quatuor basibus et quatuor angulis pyramidis traduntur, possis etiam τρίγωνον in Apidis

gyptia doctrina prodit etiam Io. Lydus de menss, loco luculento p. 13. Addit hinc a vespera numerandi diei initium facere Aegyptios."

<sup>\*),</sup> Vid., ut hoc utar, Caylum l. l. ibiq. tab. 12, quae triangulum in fronte Apidis luculenter exhibet. Adde Zoëgam De obel. pag. 448. Alias Apidis notas e numis memorat Raschius in Lexico rei num. Vol. I. p. 930. Etiam gemmae adhibendae, in quibus egregias habet museum Stoschii, nunc Borussiae Regis. Vid., ut hoc utar, selecta ex eo, quae Schlichtegroll. edidit I. nr. 4. II tab. 13. nr. 71, ubi lunula super dorso Apidis."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sic, ut hoc utar, in Nicomachi Institutt. arith. II. cap. 9 τοίγωνος pro τετράγωνος habet Cod. Paris."

<sup>\*\*\*),</sup> Plutarch. Quaest. Sympos. IX. p. 738 E. p. 1050 Wyttenbach. Proclus in Hesiodi Eqy. ad vs. 770 pag. 169 ed. Antv. (ex Philochoro; vid. huius fragmm. pag. 92—94 ed. Siebelis) et quae alia Meursius collegit De denar. Pythag. pag. 1362. Quibus adde Io. Laurent. Lydum de menss. Romm. pag. 21 (coll. pag. 87. 99)."

<sup>†) &</sup>quot;Gemina leguntur in Theologumm. arithmm. §. 23. p. 24 ed. Ast., et ap. Nicomach. Institutt. arithm. II, 9. pag. 119 eiusd. ed. eadem explicantur."

notis pro pyramide accipere. Neque ego tamen faciam. Advertunt enim me, quae de τριγώνφ in hac ipsa religionum parte disputat Plutarchus de Iside et Osiride p. 373 seq. p. 530 Wyttenb., ubi cum alia ponit tum vero etiam haec: "linea ad rectum angulum alteri insistente marem, basi feminam, subtendente (την δε υποτείνουσαν) prolem utriusque significari" και τὸν μὲν "Ο σιοιν ώς ἀρχήν, τὴν δὲ Ίσιν ώς ὑποδοzην, τὸν δὲ ΄Ωοον ώς ἀποτέλεσμα. Et, ne multa, Damascius mscr. in Platonis Parmenid. in loco de Aegyptiorum hieroglyphis, ubi plura de triangulo et quadrangulo habet, ita scribit: ο ໂον Άθην ᾶς μέν τὸ τρίγωνον· Έρμοῦ δὲ τὸ τετράγωνον. Atque Minervam inter atque Osiridem arctissimam necessitudinem intercedere, vel ipse Herodotus tecte significat lib. II. cap. 270 seq., cum Osiridem Saï in eius deae templo sepultum haud obscure memorat et eius dei mortis spectacula ibidem exhiberi in scenis sacris dicit. Quid quaeris? Minerva Osiridis membratim dissecti cor servaverat et unice curaverat, ne hic deus multas in partes dissectus prorsus periret. Partium multitudinem vindicaverat ita, ut unitati eas restitueret et Osiridem unum denuo salvum praestaret. Erat enim Osiris mundi quasi anima per universae naturae varias partes minutatim diffusa, h. e. omnibus in rebus Osiris erat vis creatrix et altrix: Hermes \*) sive Mercurius erat vis fictrix ac rectrix et quasi mens mundi. Uterque autem adest Osiridi, et Mercurius et Minerva. Itaque rei ipsa ratio postulat, ut utriusque etiam tesserae (τετράγωνον ct τρίγωνον) in Osiridis simulacro Apide apparuerint. Quae cum ita sint, ego nullus dubito, quin in undetriginta notis Apidis et quadrangulus et triangulus fuerit, adeoque in eius fronte etiam τετράγωνον notae sacrae dignitatem habere potuerit. Neque enim ex tam paucorum scriptorum et monumentorum reliquiis eam rem definiri pro certo posse apparet. Et, si accuratius omnia circumspiciamus, illud ipsum quadratum Apidi iunctum in uno alteroque monumento reperitur. Ac reapse, qui in mumiae Dresdensis feminae involucro pictus visitur Apis, is non modo triangulum iuxta se positum habet, verum supra dorsum etiam quadratum. Haec enim figura probabilior videatur iis, qui Augustei Vol. I tabulam 2 adspiciant, quam avis aut loti floris. Alterutrum enim Beckerus l. l. supra dorsum apparere dictitat. Verum, utut est, hoc nemo infitias iverit, τετράγωνον vel maxime pertinere ad Osiridis simulacrum, Apim.

Satis de τετραγώνφ. Mutilatum autem Herodoti locum dicat quispiam alia quoque de causa. Etenim quas Apidis imagines exhibent ta-

<sup>\*) &</sup>quot;Locos huc pertinentes alibi laudavi, et de Mercurio Aegyptiorum monui ad Ciceronem De nat. deor. III, 22. p. 604 seqq. Quod Valckenar. ad Herodoti locum, quem tractamus, ex Porphyrio ap. Euseb. memorat τρίγωνον tanquam foecunditatis imaginem διὰ τὸ μόριον τῆς θηλείας et φάλητα in memoriam redigit: nec haec symbola a trianguli et quadrati significatione in notis Apidis excludenda sunt. Vide quae ad Ciceronis l. l. de Mercurio Phalete s. ithyphallico apposui. Et Hermaphroditus etiam huc facit quodammodo ac Venus, cui et ipsi quaternarius numerus dicatus est. Io. Lydus De menss. p. 87: ἡ γὰο τοῦ παντὸς αίσθητοῦ φύσις ἐπ τεσσάρων ἐστὶ στοιχείων, αὐτὴ δ' ἂν είη κατὰ τοὺς φυσιολόγους Αφροδίτη."

bulae Aegyptiorum pictae, anaglypha aliaque artis monumenta, eae, practer certas eius bovis notas, quas adhuc attigimus, insuper solis discum inter cornua locatum, ut plurimum spectandum praebent\*). Ac nemo nescit, iam veteres conquestos esse, Herodoteorum librorum exemplaria mutilata corruptaque vulgo ferri. Nec alibi ignotus Nostro inter buculae cornua ὁ τοῦ ἡλίου κύκλος μεμμημένος χούσεος, quae verba leguntur in loco de vacca Mycerini II, 132.

At vero hic ipse locus cum nostro compositus me in eam sententiam deducit, ut non tam a librariis curtatam hanc de Apide narrationem arbitrer, quam ab ipso scriptore consulto contractam, ne liberius eloqui videretur, quae suo ex iudicio ad interiores religiones pertinerent. Nam si hoc loco addidisset discum solarem notis dei Apidis, pronum erat ad intelligendum, Myceriui filiam Osiridis in modum in Apide sepultam adeoque sacratam esse. Quam taciturnitatem quomodo postmodum historiae patri vitio verterint Aegyptii, docuit nos Aelianus loco supra laudato. Et iam mirabimur, hodieque Herodotum aliis ignorantem videri et rudem rerum omnium reconditarum "nimis credulum aliis et alieno loco loquacem? Ac si quando Noster reconditiores rerum causas non tam aperit ac recludit, quam reverenter significat: factum est fere a recentioribus scriptoribus, ut ea non pro scriptis haberent, certe non eo adhiberent, quo eas causas aliorum scriptorum ac monumentorum ope, quoad eius fieri posset, eruerent et explicarent.—"

Cum his conferenda nunc sunt, quae, alios ut omittam, protulit Mariette, qui Apidum sepulcra aperuit et pluribus exposuit de singulis Apidibus co loco, quem laudavi in nott. ad III, 27. 28. Quem eundem virum doctum duobus libellis de eadem re exposuisse intellexi ex Mus. Rhenan. N. F. XII. p. 280 seqq.: "Mémoire sur la mère d'Apis, par M. Aug. Mariette. Paris 1856. 4." et: "Choix de monuments et de dessins découverts ou exécutés pendant le déblaiement du Sérapéum de Memphis par M. Aug. Mariette. Paris 1856. 4." Apidem Aegyptiis fuisse vivum quasi symbolum Osiridis statuit Mariette, incarnationem quam dicimus huius dei, sed emanationem dei Pthah: eo enim refert, quod ipso teste Herodoto (III, 28) Apis a fulgore coelitus delapso in vaccam susceptus ferebatur, sive eo igne divino, qui ex deo Pthah emanat, eoque ipso, tanquam omnium rerum auctore, repraesentatur. Quod vero in una inscriptione Aegyptiaca, quam exhibuit Mariette, ille Apis, quem

<sup>\*) &</sup>quot;Vide sis tabulae Isiacae figur. R. item Monumentum Venetum, quod ex Pricaei commentario desumpsit Gronovius et habet editio Herodoti Wesseling. ad p. 166; porro quae ex hoc genere Caylus Comes memorat in Recueil d' Antiqq. Vol. I. p. 43 seq. et tria Apidis simulacra Musei Borgiani a Zoëga De obelisce. p. 448 enumerata. Pricaei iconem illam quod attinet, recedit illa quidem in vestimentorum genere aliisque rebus ab antiquo cultu Aegyptiorum; nec τρίγωνον expressum: nihilo tamen secius vel maxime memorabilis est censenda. Disci inter Apis vel Mnevis cornua locati ex suo ipse museo aliquot icones enumerat Payne-Knight in libro bonae frugis plenissimo: Inquiry into the symbolical language of ancient art and mythologie §. 32. p. 23."

Cambyses vulneravit, tertio demum Darii regnantis anno obiisse dicitur, neque, ut Herodotus tradit, continuo e vulneribus acceptis mortuus est, id in medio nunc relinquere malim, cum ipsum libellum, qui hanc inscriptionem continere dicitur, inspicere nondum licuerit. [Br.]

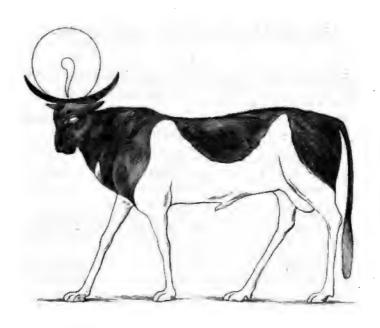

### EXCURSUS II

### AD HERODOT. III, 70 seqq.

De septem Persarum coniuratis eorumque nominibus.

I.

Herodotum III, 70 seqq. si sequimur, viri Persarum nobiles ac principes septem, qui ad magum evertendum regnumque Persis restituendum se coniunxerunt, fuere:

'Οτάνης, 'Ασπαθίνης, Γωβρύας, 'Ινταφέρνης, Μεγάβυζος, ' Τδάρνης, Δαρείος, qui filius dicitur ' Τστάσπεος.

Apud Ctesiam in Excerptt. Persicc. §. 13 (14) nomina coniuratorum Persarum, qui et ipsi dicuntur ἐπίσημοι, hacc proferuntur:

'Ονόφας, Ίδέρνης, Νορονδαβάτης, Μαρδόνιος, Βαρίσσης, 'Αταφέρνης (quod in 'Αρταφέρνης mutandum nemo non videt), Δαρείος 'Τστάσπεω.

Ab his fide mutuo data assumpti praeterea dicuntur 'Αρτασύρας et Βαγακάτης, qui aedium regiarum claves habebant: horum nulla fit mentio neque apud Herodotum neque apud alios rerum scriptores, nec denique in ipsa ea inscriptione, de qua mox plura dicemus.

Adverterat hic nominum dissensus haud paucos viros doctos, e quibus unum modo hic proferam Iosephum de Hammer, qui similem quoque dissensum notavit, qualis reperitur in nominibus regum Medicorum apud Ctesiam et in regio Persarum libro, cui nomen Schahnameh; vid. Wiener Jahrbb. IX. p. 16. Sed nova his nunc accessit lux ex Bisutuna illa inscriptione\*), quam Darius regnum adeptus rupi incidi iussit; in hac ipse Darius, qui loquens inducitur, gloriatur, se Oromasde, quem precibus adierat, opem ferente, cum fidelibus hominibus Gomatam magum et eos, qui magi socii fuerunt, occidisse"\*\*); in ipso inscriptionis huius fine, columna quarta exeunte, Darius eloquitur nomina eorum, qui in occidendo mago ipsius socii fuerunt: sed literae cuneatae ex parte sunt ita evanidae et truncatae, ut certi quid inde vix erui posse iudicaret Grotefend \*\*\*); nunc vero coniunctis curis virorum doctorum, qui in haec accuratius inquisiverunt, Rawlinsoni †) inprimis atque Opperti ††), itemque De Saul-

<sup>\*)</sup> De hac vid. nott. ad III, 30. pag. 65.

<sup>\*\*)</sup> In ea inscriptionis interpretatione, quam dedit Grotefend, loco mox indicando, haec verba desunt.

<sup>\*\*\*)</sup> Vid. Abhandl. d. k. Gesellschaft d. Wissenschaft. zu Göttingen VI. pag. 62.

<sup>†)</sup> Note on the Persian Inscriptions at Behistun, London 1850. (Journal of the Asiatic society Vol. X) pag. XII seqq.

<sup>††)</sup> Journal Asiatique. IV Ser. Tom. XVIII. p. 349 seqq.

cyi\*), res eo deducta videtur, ut, quaenam apud Persas ipsos fuerint coniuratorum nomina in illa inscriptione prolata, certius quodammodo constituere liceat, et quidem eum in modum, ut inde Herodoti auctoritas quam maxime corroboretur.

Primum quod in illa inscriptione nobis occurrit nomen coniuratorum, est Vidafrana s. Vindafrana, isque Persa (Parsa) vocatur; hoc vero nomen gentile caeteris quoque coniuratorum nominibus additur ea opinor vi ac potestate, ut a Medis potissimum, qui regnum occupaverant, discernautur gentis suae quasi vindices. Is igitur Vidafrana, qui filius Veisparae (Vispara s. Vyasparahya) vocatur, vix dubium esse poterit, quin idem sit atque Herodoteus Ίνταφέρνης \*\*); hunc vero, quem primo loco inter coniuratos socios nominat Darius in illa inscriptione, principem fere conjuratorum atque totius conjurationis caput exstitisse arbitratur Rawlinsonus \*\*\*), ductus potissimum iis, quae ab Herodoto infra III, 118 enarrantur de privilegiis, quae Intaphernes s. Vidafrana et suo ipsius et reliquorum coniuratorum nomine a Dario petit sibi tribuenda. Apud Ctesiam vocatur Άνταφέρνης, quem eundem opinor Aeschylus †) appellat Αρταφρένην, voce Persica ad Graecum etymon haud scio an magis conformata, ut significetur is, qui recta, sana mente utatur ++). Quod vero in vetustis Scholiis ad Aeschyli locum legitur additum: 100τον Ελλάνικος Δαφέρνην καλεί, ex hoc ipso Herodoti loco haud scio an rescribendum sit Ἰνταφέρνην, ut recte vidit Blomfield. in Glossar. ad Aeschyl. Pers. 776.

. Quod altero loco in inscriptione illa sequitur nomen, cum non satis clare appareat ob literarum ductus aut mutilatos aut evanidos, tamen Utana inde sibi cognoscere posse videbatur Rawlinsonus +++) eoque Otanem Graecorum declarari putabat, quem eundem filium Socris s. Thukhrahya, non Pharnaspis, ut Herodotus tradit, esse perhibebat. Quo rectius, si quid video, Oppertus \*+), cum in Scythica versione inscriptionis invenisset nomen Huddana, qui filius dicitur vov Dhugghara, de eo cogitari vult, qui Persarum sermone vocandus Vidarna, satis convenit cum eo, qui ab Herodoto vocatur 'Τδάρνης et a Ctesia Ίδέρνης. Idem nomen in Persarum rebus saepius obvium: etenim Immortalium dux in Xerxis exercitu vocatur 'Τδάρνης, filius 'Τδάρνεος apud Herodotum VII, 83. 211; alius Τδάρνης dux copiarum in Asiae ora apud Herodotum VIII, 135, qui Plutarcho vocatur Ἰνδάρνης, quique idem haud scio

<sup>\*)</sup> Journal Asiatique V Ser. Tom. V. pag. 109 seqq. (Lexique de l'inscription Assyrienne de Behistun.)

<sup>\*\*)</sup> Vid. Rawlinson l. l. pag. XII. Oppert, l. l. pag. 350 seq.

<sup>\*\*\*)</sup> l. l. pag. XII. XIII.

<sup>+)</sup> in Perss. 776.

<sup>††)</sup> Inde in Herodoti quoque libris, in quibus nomen λοταφέονης, haud infrequens illud quidem in Persarum rebus, aliquoties occurrit, librarii saepius aberrarunt in Λοταφοένης, itemque etiam factum in nomine Ίντα-φέονης, cui male substituerunt Ίντα φοένης; vid. Bredov. Quaest. criticc, de dialect. Herodot. pag. 101.

++++) l. l. pag. XIII. XIV. Add. De Saulcy. l. l. pag. 186.

<sup>\*†) 1.</sup> l. pag. 352. De Saulcy. l. l. pag. 132.

an intelligatur apud Herodot. VI, 133. Ariorum dux in Xerxis exercita appellatur Sisamnes, filius 'Τδάρνεος apud Herodot. VII, 66. Unus e Darii Codomanni ducibus *Idarnes* vocatur apud Curtium IV, 5, 9. 'Τδάρνης occurrit in Arrian. Expedit. Alex. VII, 6, 4.

Tertio loco in Bisutuna inscriptione bene conservatum legitur nomen Gaubruva s. Gubaruva \*), quo nullum alium significari nisi eum, qui ab Herodoto dicitur Γωβούας, satis patere puto: qui idem quod filius dicitur Mardonii s. Mardunija, hunc ipsum patrem filii loco a Ctesia in coniuratorum numerum relatum esse probabilis est suspicio Opperti\*\*), nisi potius error Photii est Ctesiana prave exscribentis. Caeterum idem quoque nomen frequentius in Persarum rebus. In cuneata inscriptione, quam e loco Nakhsch-i-Rustam, ubi Darii Hystaspis est sepulcrum, exhibuit Rawlinsonus \*\*\*), legitur Gobryas (s. Gubaruva), qui Patischoriensis (quae Persarum tribus est teste Strabone XV, 3. pag. 727) dicitur idemque Darii regis satelles arcitenens. Hunc vero diversum esse ab eo Gobrya, qui in coniuratorum numero fuit, malim equidem credere: fuit opinor unus e regis ministris sive satellitibus, longe inferior illo Gobrya, qui Darii socius fuit e nobili Persarum gente prognatus. Mardonius, Gobryae et sororis Darii filius, dux Persarum in Graecia commemoratur ab Herodoto VII, 5. 82; alius Gobryas, Darii et Artystonae filius, Syrorum, Ligyum et Mariandynorum dux in Xerxis exercitu, invenitur apud Herodot. VII, 72. De significatione nominis si quaeras: ad corporis pulcritudinem spectare existimat Pott +), dissentiente Opperto ++), a quo Gobryas explicatur tauri supercilia habens.

Quarto loco quod ponitur nomen in inscriptione, id Rawlinsono +++) videtur esse Vidarna, qui filius perhibetur Megabignis (Bagabignahya), hunc Herodoti 'Τδάρνην et Ctesiae 'Ιδέρνην esse idem ponit, vix recte, ut supra iam monuimus: huc potius pertinebit\*+) Utana s. Otanes, filius Pharnaspis (Franaçpa: vid. nott. ad III, 68); qui Otanes idem esse videtur atque Ctesiae 'Ονόφας, nec differre ab eo, qui 'Λναφᾶς dicitur unus e septem coniuratis, fortitudine et audacia excellens, a quo Cappadociae reges se ortos esse iactabant, teste Diodoro XXXI, 28 coll. Photii Biblioth. Cod. p. 382 a, 23. Apud Herodotum VII, 62 occurrit 'Λνάφης, Otanis filius, Cissiorum dux in Xerxis exercitu; itemque VII, 61 'Οτάνης Persarum dux, qui Amestrin, Otanis filiam, in matrimonium duxit. Alius 'Οτάνης, maris Erythraei accolis praefectus, apud Arrian. Exped. Alex. III, 8, 5. Nominis ipsius rationem ita expediit Pott\*++), ut significetur bonum corpus habens; nomen patris (Franaçpa) explicatur ab Opperto: capillos senes habens.

<sup>\*)</sup> l. l. pag. XIV. Add. Journal of the Asiatic. Society X , 1. pag. 135. \*\*) l. l. pag. 353.

<sup>\*\*\*)</sup> l. l. pag. XIX.

<sup>†)</sup> Etymolog. Forschungg. I. pag. XXXV.

<sup>††)</sup> l. l. pag. 353.

<sup>†††)</sup> l. l. pag. XV. \*†) vid. Oppert. l. l. pag. 354 et De Saulcy l. l. pag. 132.

<sup>\*††)</sup> l. l. pag. XXXV. Add. Oppert. l. l. pag. 355.

Quintus nominatur in inscriptione Bagabuksha, ut legi vult Rawlinsonus \*), s. Bagamuksha, ut legit Oppertus \*\*), quo nomine, cum Baga fere respondeat Graecae voci μέγα\*\*\*), declarari consentaneum est Herodoti Μεγάβυζον: cuius pater quum vocetur Daduhyahya s. Daduhya, ut legit Rawlinsonus+), sive Dadd' hupija, quod a Persis pronunciari Daz daupira putat Oppertus ++), Ζώπυρον Graecorum intelligi putamus. Hic Zopyrus avus fuit eius Zopyri, qui in urbe Babylonica capienda inclaruit, Megabyzi filius (vid. Herodot. III, 153): hnius vero Zopyri filius fuit iste Megabyzus, qui cum Atheniensibus pagnavit in Aegypto (v Herodot III, 160). Inter nomina coniuratorum, quae Ctesias prodit, quodnam huc trahendum sit, utrum Νορονδάτης an Βαρίσσης, modo sana sint haec ipsa nomina, incertum videtur.

Sextum inscriptionis nomen Rawlinsonus +++) legit Ardumanish (Ardomanes), isque filius dicitur Vaccis (i. e. Vahukahya \*†); equidem sequi malim Oppertum, qui legit \* † †) Aspâthina, quod sane conveniet cum Herodoteo nomine 'Λοπαδίνης, cuius vera forma eidem Opperto +\*) videtur esse Aspathija, i. e. miles. Itaque accedere non possum Rawlinsono +\*\*) Herodotum erroris incusanti, quod unum e Darii ministris, qui in alia inscriptione cuneata prope Nakhsh-i-Rustam inventa appelletur Aspachana, huc retulerit vel potius cum illo Darii socio confuderit, cui Ardumanis nomen: cuius in locum cur a Ctesia substitutus fuerit Bagisons, rationem iustam afferri non posse putat Rawlinsonus. Sed Ctesiae Νορονδοβάτης, quod in Όροντοβάτης \*†\*) mutandum, num huc referri possit, quaerit Oppertus.

<sup>\*)</sup> l. l. pag. XII. XVI seq.

<sup>\*\*)</sup> l. l. pag. 356. \*\*\*) Pertinet huc Μεγαδόστης apud Herod. VII, 105, qui est Bagadausta, i. e. dei amicus; Μεγασίδοης ibid. VII, 72, qui est Bagacithra, i. e. dei proles; Meyanavo; ibid. VII, 62, qui est Bagapanus, i. e. quem tuetur deus; Μεγαβάτης, Persarum dux apud Strabon. VIII. p. 403; Μαγαίος (apud Plutarch. Vit. Alcib. 29), qui est Bugâyus, i. e. deum amans, idemque atque Bayaioς apud Herodot. III, 128. Unde in Herodoteis libris nonnullis quod exstat Μεγάβαζον, id ferri non posse, sed scribendum esse Μεγάβυζον, concludi poterit; conf. nott. ad Herodot. III, 153. 160. IV, 143, ad Ctesiae Excerptt. p. 157. 173. Different opinor Μεγάβυζοι, castrati Ephesiorum sacerdotes apud Strabon. XIV. p. 641; plura de his vid. apud Hemsterhus. ad Lucian. Timon. I. p. 183 ed. Bip.

<sup>+)</sup> l. l. pag. XVII ††) l. l. pag. 357. 358.

<sup>+++)</sup> l. l. pag. XVII.

<sup>\*+)</sup> De Saulcy l. l. pag. 134 dubitans legit Ourkhak.

<sup>\*++)</sup> l. l. pag. 359.

<sup>+\*)</sup> Journ. Asiatiq. IV Ser. T. XVII. p. 415. Pott (Etymolog. Forsch. I. pag. LIX) hoc nomine significari putat equis abundantem sive divitem, eodemque etiam refert nomina Ποηξάσπης apud Herod. III, 66, Ότάσπης ibid. VII, 63.

<sup>†\*\*) 1.</sup> l. pag. XVII. XX. \*†\*) Occurrit hoc nomen in Arrian. Exped. I, 23. §. 1. 8. II, 5, 7. Unde Orontobates in Curtio IV, 45, 6 revocavit Muetzell, ubi alii Orobates. Sed 'Ορόντης quoque Armeniis praefectus apud Arrian. Exped. III, 8, 5.

Septimus inter coniuratos vocatur Darius s. Daryawusk, eiusque pater Hystaspes s. Vashtaspa: de quo inter omnes convenit. Ipsum Darii nomen, quod in compluribus invenitur inscriptionibus cuneatis Dargawush s. Darayavus, ab ipso Herodoto VI, 98 explicatur Eoξείης s. Εοξίης, i. e. coërcitor: ad quem locum plura afferemus de huius nominis ratione et significatione. Nomen patris Rawlinsonum secuti modo exhibuimus Vashtaspa; Oppertus. \*) legi vult Vistaspahya, Grotefend. Istasp: unde recentiorum Persarum in lingua Gustasp. Praeter hunc Darii patrem filins quoque Darii et Atossae dicitur Τστάσπης, Sacarum praefectus apud Herodot. VII, 64; eadem stirpe prognatus videtur Τστάσπης ὁ Βάπτριος copiarum dux in Arrian. Exped. Alex. VII, 6. §. 5. Ipsum nomen quid valeat, vix constitui posse iudicat Oppertus; qui dudum in eius significationem inquisierat Hyde de relig. Persarr. p. 304, equo factum, i. e. equi kinnitu regem creatum indicari suspicabatur. Contra eum, cuius equus hinnitum ediderit, voce Gusthtasp declarari statuit Vullers (Ueber die Religion d. Zoroast. p. 104). Rectius, si quid video, Burnouf et Lassen malunt intelligi eum, qui equos habet s. tractat, equisonem s. equorum magistrum; vid. Lassen: Altpersisch. Keilschrift. p. 41 et conf. quae de hac re monuerunt quoque Bohlen. De origin. ling. p. 59 seq. et Grotefend: Neue Beiträge zur Erklärung d. babylon. Keilschrift. (Hannov. 1840) pag. 63 seqq. Ac denique conferri quoque poterit Donaldson in Journal of Asiatic society XVI, 1. pag. 3, ubi hoc nomen ad Ormuzdum (i. e. Solem) referri vult eiusque epitheton habet.

#### П.

Hos igitur septem coniuratos Herodotus dicit principes viros Persarum, πρώτους ἔοντας; illustres, ἐπισήμους, vocat Ctesias: unde principes tribuum, quibus Persarum natio constiterit, vel certe primores e Pasargadarum tribu - Stamm-, Familienhaeupter der Perser - suspicatus erat Heeren. Ideen etc. I, 1. pag. 414: huiusmodi vero principes per orientem, ubi de regni successore constituendo agitur, plerumque et convenire et deliberare vel aliarum gentium orientalium, ut Mongolorum, exemplo demonstrari idem vir doctus adiicit. Ac sane de Tartaris atque Hunnis similia traduntur, quae affert Gibbon: Gesch. d. Verf. VI. p. 294 vers. germ., quibus addere licet, quae de Hungaris traduntur \*\*); haec enim gens cum in Europam migrare constituisset, septem viri principes exstitisse dicuntur, qui libera ex voluntate gentis et communi consensu ducem sibi cligunt Almum, virum genere insignem et bello clarum. Quae cum ita sint, haud prorsus ficta videbuntur ea, quae III, 80 segg. (ubi vid. nott. pag. 152) Noster tradit de huiusmodi deliberatione, inter principes Persarum de regno constituendo habita. Hi vero ipsi septem Persarum principes mihi ad Achaemenidarum stirpem s. tribum pertinuisse videntur, quam regiam fere et primariam inter Persarum tribus fuisse

\*) Journal Asiatiq. IV Ser. Tom. XVII. p. 262.

<sup>\*\*)</sup> Vid. Histor. critic. Hungar, ducc. a Katona (Pesth 1778) p. 32 seqq.

iam ad I, 125. Vol. I. pag. 261 monuimus. Achaemenidam se esse gloriatur Darius tam in Bisutuna inscriptione quam in aliis compluribus nuper cognitis. Reliquos viros cum ipso coniunctos quo minus et ipsos Achaemenidas fuisse statuamus, quid impedit? Cum regia domo cognatos fuisse affinesque inde probatur, quod Otanes filiam suam Cambysi nuptui dederat, Otanisque filius Onophas s. Anaphas Amestridem, filiam suam, Xerxi dat in matrimonium. Apud Achaemenidas quoque regnum semper fuisse idem Darius initio inscriptionis Bisutunae eloquitur. Itaque septem principes Achaemenidarum, in septem haud scio an tribus s. familias distinctarum, cum magos rerum potitos seque ipsos regno spoliatos vidissent, inter se convenisse existimo idque constituisse, ut omnes viros magos pellerent regnumque ad suam stirpem, legitimam illam quidem, referrent\*); nec mirum illos mago interfecto unum e suis regem constituisse, cognatum prioribus regibus, Cyro et Cambysi, qui ad eandem Achaemenidarum stirpem pertinent, ad quam Darius recens constitutus rex et ipse pertinet; conf. Herodot. VII, 11 ibique nott. Cyro enim et Cambyse mortuo, cum nulli superessent filii, qui regnum legitimo more exciperent, ad alteram Achaemenidarum familiam, quae Hystaspis erat, regnum devolvi consentaneum videbatur. Ex hac igitur familia, priori exstincta, regem constituere par erat: neque aliud sane fecisse videntur illi septem Persarum principes, nisi ut legitimum regni ordinem restituerent regemque eum instituerent, ad quem regnum deferri iustum et aequum esset. Qua in re id unum mireris, quod non Hystaspem ipsum, qui tum Persidis satrapa fuit, ipso teste Herodoto III, 70, ad regnum vocarint, sed Darium, huius filium: nisi cogitandum, patrem, qui in coniuratorum numero non fuit, provectiorem aetate fuisse aut certe minus aptum, qui ea susciperet, quae virum aetate florentem, fortem ac strenuum poscerent, qualem Darium, virum iuvenem, tum fuisse probabile est. Hunc igitur Darium a caeteris principibus coniuratis adscitum et in coniuratorum numerum receptum (teste Herodoto III, 70) inde quoque regno Achaemenidis restituto ad regiam dignitatem evectum esse, nihil profecto est, quod miremur, cum ipsa res regni ordo sic ferre videatur: nec magis mirabimur, reliquos sex principes coniuratos, qui generis nobilitate ac dignitate vix inferiores Dario essent, sed pares fuisse viderentur, tot tantaque sibi reservasse privilegia, qualia enarrantur ab Herodoto III, 84 seqq., ubi vid. notatt.

<sup>\*)</sup> Conf. etiam Duncker: Geschichte d. Alterth. II. pag. 554 et vid. quae ad Herod. III, 73. pag. 144 notata sunt.

# EXCURSUS III AD HERODOT. III, 98 seqq.

#### De India.

Mancam esse ac perexiguam Herodoti de India notitiam vix quemquam fugiet maximeque eam spectare ad eas Indiae partes septentrionales, quae Persarum ditioni additae vel iis certe conterminae commercii usu magis innotuerint, vel ex iis intelligitur, quae ad Ctesiae fragmm. p 52 seq. olim diximus. Quaecunque enim de India refert Ctesias Indicorum in libro\*), ea ad easdem ferme pertinere regiones, ad quas Herodotea spectant, satis ibi monstravimus. Has ipsas vero regiones accuratins si definire velis, Rennelius I. I. p. 519 (coll. Vincent. ibid. p. 720) de terris cogitandum censet, quibus nunc nomen Kabul, Kandahar, Panjab, Sind, trans Indum extensis usque ad loca Raipottana. Quae angustioribus finibus circumscribenda videntur. Wahlio Erdbeschreib. v. Ostind. p. 457 intelligi placet terram Belur, Kutwer una eum parte desertorum Cobi et Tibetum parvam. Singulari cura postea in haec inquisiverunt Maltebrun. in Nouvelles Annall. d. Voyag. II. p. 307 seqq. et Heeren. Ideen J, 1. p. 338 seq. 352 seq. 366, cui Herodoti India et septentrionales regiones Bactriae finitimas (sive Tibetum parvam, Ctesiae quoque cognitam una cum terra Kabul) et meridionales regiones ad Indi ostia et ultra Indum usque ad fluvium Paddar terraeque Guzerat fines complecti videtur. Septentrionales regiones Darii aetate maximam partem fuisse coniunctas in unam satrapiam, cuius tamen fines accuratius constituere vix licet, cum pro Persici regni statu temporumque conditione admodum variarint, idem monet p. 352. Neque aliter fere Wheeler Geography of Herod. p. 306 seqq. coll. p. 299 de Herodotea India statuit, quam complecti vult Indi vallem et regiones inde extensas orientem versus usque ad deserta quae vocantur Shamo (Cobi) a septentrione et usque ad deserta inter terras Multan et Guzerat sita a meridie; septentrionales Indos Bactris vicinos habitasse putat in satrapiam vicesimam conjunctos, meridionales ad terrae Hindostan partem septentrionalem pertinuisse. Ac sane, si de hac vicesima satrapia, quam ex Indis Darius constituit, quaeras, de ea terra, quae Bactriae ab oriente contermina atque nomine Kabul nobis nunc cognita est, cogitandum. Tum vero etiam intra Indum eiusque ripam occidentalem subsistendum erit; neque enim hunc fluvium illa certe aetate un-

<sup>\*)</sup> Ipse Ctesias haud scio au Herodoti adeoque etiam Hecataei, qui et ipse de India retulerat, auctoritate commotus paculiarem hunc de India libellum conscripscrit, in quo ut ampliora ita vel magis mira de India referret Graecis talium rerum valde cupidis atque studiosis.

quam transgressi esse videntur Persae, sed eorum, quae ulterius sita sunt septentrionem et orientem versus, aeque atque eorum, quae circa Indi ostia atque vel ultra ea ipsa inveniuntur, fama utique potuit attingere Persas, eoque referenda putem, quae Herodotus tradit alia ad Indos illos septentrionales, in terra Kabul habitantes, minus spectantia; quae valde mira cum essent et a reliquis terrae gentibus eorumque moribus valde absona, cupide arrepta sunt a Persis aeque atque ab Herodoto, qui talia, quae Graecorum animos admodum adverterent, praeterire noluerit. Itaque ad Indiae regiones septentrionales, Persis s. Bactrianis finitimas, inprimis ad terram quae vocatur Kabul, additis etiam, si placet, iis, quae huic terrae contermina sunt orientem versus ad eam usque terram, cui nomen Panjab s. Penjab, ea spectare, quae de Indis tradidit Noster, respiciens simul etiam alias quasdam gentes ad ipsum Indum inferiorem eiusque ostia in paludibus habitantes, mihi quidem vix dubium esse videtur, adeo ut eam terram, quae nunc appellatur Kaschmir, Herodoto incognitam fuisse credam\*), qui ipse Indiam, extremam terrae regionem orientem versus, ab oriente et septentrione desertis conterminari existimat III, 98. Conf. Bohlen: Indien I.p. 63, Benfey in: Ersch. u. Gruber Encyclopaed. Sect. II. Vol. XVII. pag. 40 seqq., Lassen: Indische Alterthumsk. II. p. 631 seqq. coll. I. p. 388 seqq., Troyer: Histoire des rois de Kachmyr. T. II. p. 444.

Post Alexandri expeditionem eae terrae, quae nunc vocantur Lahore et Multan aut una eaque communi appellatione Panjab comprehenduntur, Graecis melius innotuere. Interiorem Indiam, quam vulgo vocamus, Gangi fluvio adsitam minime Noster novit, cum Persae, quibus sua accepta referebat pater historiae, minime ad eas usque terras progressi fuerint regnique fines eo produxerint; adeo, ut ne elephanti quidem in recensu copiarum, quae ex India Xerxem sequebantur, commemorentur alias frequentes Indorum in exercitibus, sed Persarum in exercitu ante pugnam ad Arbela commissam haud cogniti. Observat Schlegel. Ind. Biblioth. I, 2. p. 155 seqq., idem monens p. 147, Herodoti Indos non veros esse Indos, Sanscritanam aliamve hinc deductam loquentes linguam viventesque secundum Brachmanum leges, sed rudes quasdam gentes indigenas Nigrorum ad instar, quae ad dextram Indi habitent ripam in terris Candahar et Baluchistan, ut nunc vocant. Quae eadem fere repetiit idem vir doctus in: Berlin. Taschenbuch 1829. p. 15, ubi australes Herodoti Indos quaeri vult occidentem versus in terra Baluchistan ad Indum inferiorem, septentrionales Indos in Tartaria magna; quos ipsos non tam rudes nigrosque fuisse quam Herodoto visum fuerit, qui pro Negris eos habuisse videatur (id quod in septentrionales Indos minime conveniens), idem statuit. Sufficiant haec in universum disputata; quae singula singulas ad gentes Indiae pertineant, ea suis quaeque locis enotavimus.

Iam de fide, quam Herodoti narrata de India mereant, si quaeras, hanc sane multum pendere e recta locorum intelligentia, ad quae sint

<sup>\*)</sup> Vid. quae in Excursu IV ad Herodot. III, 102 proferuntur.

illa ipsa referenda, nemo non intelligit, simulque etiam regrediendum erit ad fontes, unde Herodoteam de India narrationem fluxisse sit credibile. Quam Persarum e narrationibus totam fere haustam esse, ut in universum dubitari nequit dudumque statuerat Robertson: Ueber d. Kenntn. d. Alten v. Indien p. 92 ed. vernac. Forster., ac nuper admodum Mueller. Prolegg. ad Geograph. Graec. minn. T. I. p. XXXVI, ita ipsius probatur scriptoris nostri testimonio (v. c. III, 102. 105), qui, Maltebrunium si audiamus (l. l. p. 322), haec ipsa, quae a Persis acceperit, ad notiones apud Graecos vulgo receptas magis conformarit. Ac sane in his multa inveniri perquam mira, multa falsis vera admixta quis negabit? Neque vero hoc vitio vertam patri historiae, cum ne nunc quidem prorsus liqueat de iis ipsis regionibus per omnem fere antiquitatem densissima caligine obtectis. Accedit quod in tanta harum regionum obscuritate Herodoto sciscitanti ea potissimum enarrasse videntur Persae, quae ipsis maxime mira viderentur ipsorumque animos maxime affecerant. Namque hae ipsae Indiae regiones septentrionales minus adhuc cognitae potissimum sunt, quae antiquis Indorum carminibus maxime celebrantur, ad quas multa spectant commenta, fabulae Indorum in libris sacris obviae et per omnem fere Asiam ad Persas inde aliasque nationes propagatae. Unde veri fit simillimum, hisce e terris fabularum feracibus talia ad Persas quoque emanasse indeque in Hérodoti libros transiisse. Praeter Wahlium, qui haec attigit in libro laudato p. 457, plura vid. in Ctesiae fragmm. p. 55 seq., quae hic repetere non vacat. Alia placuisse video Schlegelio Ind. Bibl. l. l. p. 147, qui idem alio loco (Berlin. Taschenb. 1829 p. 83) scite admonet, talia ad Germaniae quoque poëtas veteres, v. c. ad Titurelem Eschenbachii fluxisse, ubi India praedicatur omnis sapientiae arcanae parens, quae omnia arcana, omnia mira stupendaque contineat. Atque id ipsum quoque in tali quaestione haud praetermitti debet, quod haud pauca, olim fabulosa fictave quae videbantur, nunc talia minime esse videntur, ipså terrå accuratius cognita; ut sane de aliis quoque, quae nos offendant, non sine cautione quadam adhibita nobis sit pronuntiandum.

Persarum igitur e narrationibus maximam partem deducta videntur ea, quae de India Noster retulit: alios praeterea fontes num adierit, valde incertum est ac dubium. Quod enim et Hecataeum et Herodotum in iis, quae de India narrant, Scylacis Caryandensis (de quo vid. Excurs. XII ad IV, 44) vestigia persecutos esse vult Schwanbeck: De Megasthen. rerr. Indd. scriptt. p. 6. 7: id omni argumento destitutum est, cum liber ille, quo Scylacem navigationem Darii iussu institutam descripsisse putant, Herodoto haud cognitus fuerit, ut in XII Excursu ad IV, 44 monstravimus. Nec magis alios scriptores, logographos, Noster adhibuisse videtur, qui omnino unum tantum ex his logographis noverit Hecataeum: quare si quid Noster de rebus Indicis debeat auctoribus Graecis, id ex Hecataeo desumptum esse putat Mueller. l. l. p. XXXVI. Quod vero ipsum quale sit, cum definiri nequeat, nihil ex Hecataeo Nostrum in iis, quae de India retulit, accepisse credere malim.

# EXCURSUS IV AD HERODOT. III, 102.

### De Caspatyro.

"Αλλοι δὲ τῶν 'Ινδῶν Κασπατύρω τε πόλι καὶ τῷ Πακτυϊκῷ χώρη εἰσὶ πρόσουροι κ. τ. λ.

Eadem referuntur infra IV, 44, ubi Scylax ex urbe Caspatyro et Pactyica terra profectus esse dicitur, cum ab Indo fluvio ad sinum Arabicum usque navigaret. Caspapyrum urbem in terra Gandarica noverat Hecataeus, teste Stephano Byz. s. v. (cf. Hecataei fragmm. coll. Klausen. p. 94), ubi haec leguntur: Κασπάπυρος πόλις Γανδαρική, Σκυθών άπτή· Έπαταΐος Ασία; sequenter continuo haec: Κάσπειρος, πόλις προσεχής τη Ἰνδικη Ἡρόδοτος γ΄. τὸ έθνικὸν Κάσπειροι, ώς Διονύσιος εν γ' Βασσαρικών κ. τ. λ.: quae num ad hunc Herodoti locum spectent, valde dubitarim, nisi in ipsis verbis mendum insit aut  $K\alpha$ ozioi intelligantur, qui III, 92 coll. VII, 67, 86 commemorantur; VII, 86 praeter Caspios indicantur etiam Κάσπειροι καί Παρικάνιοι; de quibus utut statuis, ad Caspatyrum et regionem Pactyicam hae gentes referri non poterunt. De Gandariis supra diximus ad III, 91; de Pactribus ad III, 93. Iam Pactyicam regionem et Gandaricam pro una eademque terra habet Larcherus (Tab. geogr. p. 401 seqq. coll. p. 102) vel potius, id quod veriamilius, Pactyicam pro Gandariae parte, qua quidem appellatione utraque regio olim fuerit comprehensa, ita ut ea Gandariae portio, cui nomen Pactyica, prope Indum sit sita, meridiem et orientem versus a Bactriana, occidentem versus a Paropamiso monte. Duplicem Pactyicam, alteram Indicam, alteram Armeniacam (prouti visum erat Rennelio), unquam fuisse idem negat. Dodwell. (Dissert. de Scylac, §. 1) Pactyicam regionem eandem esse statuit atque Gandaricam, quae postea fuerit appellata, Gangi vicinam; fluviumque inde Gangem, non Indum fuisse. At Caspatyri urbem ad Gangem sitam fuisse cave credas; ad occidentalem Indi fluvii ripam potius exstructa videri debet, minime illa quidem confundenda cum urbe Pakhely, quae ab Indo procul in terra mediterranea fuit sita. Heerenius Ideen I, 1. p. 355 seq. Pactyicam regionem neque in Pakhely (quae Graecorum et Romanorum Peuceliotis fuit), ut Rennelius voluerat, neque in terra Badagshan, ut Gatterero placuerat, quaerendam esse censet, sed in regione, quae nunc vocatur Kabul, prope quam Pokua invenitur, nomine ipso vestigium quoddam Graecae appellationis retinente. Itaque Caspatyrum pro Cabul accipit, Indumque, cui haec urbs apposita erat, ab Herodoto poni vult pro Gureo s. Kameh, fluvio in Indum delabente, ita ut Noster fluvium, qui Indo aquas suas

immittat, cum ipso Indo confudisse existimandus sit. Nec aliter Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. V, 1. p. 4 terram Pactyicam in regione ponit intra Choaspem et Indum et Caspatyrum in Cabul ipsa aut certe in eius vicinia. Post exstitit Wahl. Erdbeschr. v. Ostind. p. 469 seq., qui et Heerenii et eorum sententià reiectà, qui Pactyicam in regione Kaschmir collocant, unice hic cogitari posse putat de terra Badachschaan, sive Balanian (ut Marco Polo eam appellat), cuius urbs cognominis ad Oxum sit sita. Ad fines huius terrae, ad fontes primarios Indi in terra Gandariorum, quae nunc Kutwer nuncupatur, sitam fuisse vult Caspatyrum urbem. Ac Stephanus Byz., qui ex Hecataeo affert Κασπάπυρος et mox ex Herodoti Thalia Κάσπειφος, Wahlio videtur Ptolemaei urbem Caspirem s. Caspirum et urbem Caspatyrum pro una eademque habuisse, praesertim cum utraque appellatio eodem ferme redeat. Nam vocem Casp s. Caschp monet Wahl. (l. l. II. pag. 323 seq. 479 coll. I. p. 679, 793) ad montium inga saxaque praerupta locaque edita spectare multisque cum aliis vocibus reperiri coniunctam; voculam Tyr (s. Tur, Thor) denotare arcem, voculam pyr urbem sive sedem, arcem, ita ut nominis Caspatyri vestigia adduc forsitan supersint in urbe Kutwer, Katwer s. Katoor, quae Indo fluvio adiacet. Post Wahlium copiosius disputavit de eadem re Maltebrun. (Annall. nouvell. d. voyag. II. p. 334. 344 seqq.), qui duplicem Pactyicam fuisse negans Pactyes Herodoti vult eosdem esse atque eos, quos nunc vocant Afghanen, vel certe unam eorum tribum, quae cum proprie vocetur Pouctany, a Persis dictitata fuerit Pactany, ab Indis Patans et Pithans: in quo ipso contineri existimat Maltebrun, partem s. radicem primariam vocis Pactyum. Paktu nomen esse gentis Afghanorum asserit quoque Lassen: Zeitschrift f. Kunde des Morgenland. II. p. 53; a quo nomine Graecum Πάκτυες atque Πακτυϊκή non admodum abesse quivis intelligit. De Afghanorum originibus conf. Malcolm Hist. Pers. II. pag. 77 ed. vernac. et Wilken in: Berlin. Abad. d. Wissenschaft. 1818-1819. p. 237 seqq. 261, qui ad Medico-Persicam stirpem hos Afghanos referri vult; Indico-Persicam gentem esse, mixtam illam quidem e diversis gentibus indeque ipsam multum diversam statuit Ritter: Erdkund. VIII. p. 191 seqq. coll. 132 seqq. Caeterum Pactyicam et Gandaricam idem Maltebrun pro una eademque regione habet, quam alluant aquae superioris Indi et fluviorum Suad, Causchkaur et Cabul, indeque Gandaricam pertinere vult ad proviciam Candahar, quae appellatio communem prodere videatur originem, Caspatyrum urbem denique ad ripas Choaspis (qui recentiorum est Causchkaur) sitam fuisse suspicatur, quamvis in tanto temporum intervallo rerumque discrimine vix certi quid statui possit. Hodiernum Kaschmir Herodoteo Caspatyro indicari nuper statuit I. de Hammer. in Annall. Viennenss. Vol. LI. p. 36 coll. Halling. ibid. Vol. LXIII. p. 183 seqq. et Deutsche Gesch. I. p. 232. Atque A. G. Schlegel, quoque (Berlin, Taschenb, 1829, p. 17) urbem capitalem regionis Kaschmir significari vult, perperam adiiciens hanc Heerenii esse sententiam, quam aliam prorsus esse supra vidimus. Copiosa disputatione haec postea tractavit Ritter, commonstraturus, Casputyrum Herodoti pertinere ad hadiernum Kaschmir; vid. Erdk. III. p. 1087 seqq. ed.

sec. et add. Troyer: Histoire des rois du Kachemir. II. p. 305, C. v. Hügel: Kaschmir u. das Reich der Siek Vol. II. pag. 2 segg. 19 segg., A. de Humboldt: Asie centrale I. pag. 102 seq. 133. 147. Neque aliter de Caspatyro cogitare video Bohlen (Indien I. p. 64), Benfey (Encyclopaed. v. Ersch. u. Grub. Sect. II. Vol. XVII. p. 40), Lassen (Altpersisch. Keilinschrift. p. 110 seq. et Indisch. Alterthumsk. II. p. 630), qui in Herodoteo hoc loco pro Κασπατύρφ ex Hecataeo refingi vult Κασπαπύρφ, probantibus Muellero (Geograph. Graec. minn. I. pag. XXXV), Stiehlio (in Schneidewin. Philolog. X. p. 226) et Krusio (Indiens alte Geschichte p. 33), qui vero in eo discedit a Lassenio aliisque viris doctis, quos modo laudavimus, quod non de Kaschmir, sed de terra Kabul Herodoteum Caspatyrum sive Caspapyrum intelligi vult: quae eadem fere sententia est Neumanni in Münchn, Gelehrt. Anzz. 1843. nr. 163. pag. 39, Wheeleri in Geography of Herodot. pag. 199. 299 et Kieperti (Monatsbericht. d. Akad. d. Wiss. zu Berl. 1856. p. 637). Ad hanc sententiam, quae omnium maxime probabilis videtur atque una Herodoti loco conveniens, indeque ab aliis quoque viris doctis, quos supra laudavimus, prolata, ipse accedere malim; in urbis nomine Κασπατύρω, quod in Κασπαπύρω mutari quoque voluit Kiepert I. I., nihil mutandum censui, neque aliter fecisse video editores omnes, qui eam lectionem, quae in omnibus Herodoti codicibus invenitur, retinere maluerunt.

### EXCURSUS V AD HERODOT. III. 115.

De insulis, quae vocantur Cassilerides, et de cassilero.

οὖτε νήσους οίδα Κασσιτερίδας ἐούσας, ἐκ τῶν ὁ κασσίτερος ἡμῖν φοιτᾶ.

De his insulis, alia ut taceam, inprimis disputarunt Tzschucke ad Pompon. Mel. III, 6. S. 3 nott. exegg. p. 184-189 Vol. III. P. III, Heeren. Ideen II, 1. p. 173-177. I, 2. p. 55 et A. Vogel. in Erschii et Gruberi Encyclopaed. Vol. XXI. p. 109 seqq., ubi afferuntur, quae et antiquiori et recentiori aetate de his prolata sunt. Nam ne veteres quidem, qui multo post Herodotum vel de industria vel obiter occasione tantum oblata de his insulis, unde plumbum veniat, retulerunt, de situ harum insularum numerove concordant. Quorum ad Indiam usque qui relegarent Cassiterides, non defuerunt. Magis ad verum accessisse videntur, qui extra Gades Herculeasque columnas supra Lusitaniam septentrionem versus ab Iberia eo in mari, quod ad Britanniam usque tendit, insulas illas sitas esse contenderent. Vid. Strabon. III. p. 219 s. 147. p. 265 s. 175. II. p. 191 s. 129. p. 181 s. 120. Diodor. Sicul. V, 38. Alia dabit A. Vogel. l. l. p. 110 seq. coll. Lelewel. in libro, qui inscribitur: Entdeckungg. der Carthag. u. Griech. auf d. atlant. Ocean (Berolin. 1831) p. 134 seq. Recentiori aetate fuere, qui ipsam Hiberniam atque Albionem sive Britanniam indicari putarent, ut in qua terra adhuc magna plumbi vis proveniat aliasque in terras exportetur, praesertim cum Phoenices, qui e Prussiae oris electrum petierint, Britanniam quoque adiisse veri sit simillimum. Alii iique plurimi Silurum insulas s. Ostrymnicas (vocantur hodie: Scilly-Inseln, Sorlingische Inseln) intelligi volunt \*); in quibus praeter Mannertum Heerenius quoque, hanc plumbi mercaturam monens non ad istas insulas solas perti-

<sup>\*)</sup> Pertinet huc inprimis Avieni locus in Ora maritim. 91 sq., quem tractat Schoening in: Ablandl. d. Gesellschaft d. Wissenschaft. zu Kopenhagen, v. Heinze. Vol. V. p. 183 seqq., id commonstrans Ostrymnicas insulas, quas descripsit Avienus, nullas alias esse nisi Cassiterides easque ipsas septentrionem versus quaerendas circa Britanniam atque de insulis Scilly s. Sorlingicis inprimis intelligendas esse (p. 188 seqq.). Qui idem vir doctus causas quoque addidit, quibus effectum esse putat, ut ad Hispaniae oram viri quidem docti has insulas minus recte posuerint, quae, si alios audiamus, potius in sinu montis St. Michaëlis prope promontorium Lizard ad oram comitatus Cornubiensis in ipsa Britannia quaerendae sunt. Atque hanc sententiam ipse Heerenius (Götting. Gel. Anzeigg. 1833. nr. 125. p. 1242 not.) postea amplexus est.

nuisse, verum ipsas etiam Angliae Hiberniaeve oras esse complexam Adde Lelewel. l. l. p. 15. Quod ipsum probari certoque affirmari posse negat A. Vogel. I. l. p. 112, cui credibilius videtur, Cassiterides insulas a Phoenicibus aeque fictas esse atque Eridanum fluvium, eo consilio, quo verum celarent locum, unde plumbum afferrent, sibique solis hoc commercii genus reservarent, quaerentibus scilicet, unde plumbum adferrent, in universum respondentes: e Cassiteridibus, i. e. ex plumbi insulis. Si vero, quae ipsa fuerint haec loca, unde plumbum advexerint, quaenam istae insulae, quaeras, de Hispania potius (ex qua eadem terra quaevis fere metalla pretiosiora, argentum inprimis aurumque Poenos eduxisse constat) idem cogitari vult, eiusque de septentrionalibus atque occidentalibus regionibus, quae nunc ad Gallaeciam et Lusitaniam pertinent. Nec quidquam obstare idem monet, quo minus Phoenices etiam ulterius navibus vecti ipsam eam Britanniae partem, quae ad meridiem et occidentem maxime vergat, comitatum Cornubiensem (Cornwallis), hodieque multo plumbi proventu insignem, attigisse perhibeantur. Cui sententiae adstipulatur Link (Urwelt p. 265 seq.), cum vel seriori tempore in septentrionali Lusitaniae parte in provincia Beira prope locum Viseu metalla plumbi fuerint, quae recentiori demum aetate exerceri desierint, aliaque in his regionibus inveniantur metallorum antiquorum vestigia. Rennelio p. 382 Herodotus sub Cassiteridum nomine Britannicas insulas, unde plumbum Graecis advexerint Phoenices, comprehendisse videtur. Qui eadem attigit L. Bossi in Histor. Hispan. I. p. 72. 73 (Ronneburg, 1825), insulas Hispanicae orae adsitas, e quibus primi Phoenices plumbum pertierint, Cassiterides fuisse dictas statuit; quod idem nomen dein ad Brittaniae insulas Silurum quoque translatum, ubi scil. Phoenices iam ulterius navibus provecti magnam itidem plumbi copiam invenerint.

Recensui varias virorum doctorum sententias. Id vero satis certo mihi ponere posse videor, Cassiterides insulas, unde ὁ κασσίτερος, a quo ipso nomen illae acceperunt, ad Graecos pervenit, haud fictas esse, sed ad Britanniae oram quaerendas: inde enim neque ulla alia ex terra plumbum et Graecis et caeteris gentibus maris mediterranei oras accolentibus allatum esse a Phoenicibus ad Britanniam usque commercii causa navigantibus, satis probavit Movers: Die Phoenizier II, 3 (sive III, 1) p. 62 seq., adeo ut de India τοῦ κασσιτέρου patria cogitari prorsus nequeat. Quod ad ipsum nomen attinct, ὁ κασσίτερος qui veteribus dicitur, nostrum esse Zinn, perquam est credibile, monente Beckmann. Hist. invent. IV. p. 327, quo utitur Heeren. l. L II, 1. p. 174. Romani teste Plinio Hist. Nat. XXXIV, 16, 47 vocabant plumbum album s. candidum, diversum illud quidem ab eo, quod veteres appellabant stannum, recentiores, ut monet Beckmann. l. l. pag. 321, Werk; quamquam vel antiquitus stannum subinde dici nostrum Zinn vel aliam quandam splendidiorem metalli mixturam, Linkio videtur probabile l. l. p. 266. Nostrum Blei Romani dicebant plumbum nigrum\*), eodem teste Plinio l. l., qui de

<sup>\*)</sup> Hoc plumbum nigrum et ipsum e Britannia antiquitus captum et in HERODOT. II. 44

utroque plumbi genere disputat et "album" inquit "habuit auctoritatem et Iliacis temporibus, teste Homero, cassiteron ab illo dictum." Ac sane mature iam per Phoenices e Britanniae ora hunc κασσίτερον ad Graecos allatum et ab his in armorum ornamentis potissimum adhibitum fuisse, ipsi Homeri in Iliade loci complures (XI, 25. 34. XVIII, 474. 565. 574. 613. XX, 271. XXI, 592-XXIII, 503. 561) itemque Hesiodi (Theogon. 862. Scut. 208) satis ostendere possunt; conf. Friedreich: Die Realien in d. Il. u. Odyss. pag. 293 et inprimis Millin: Mineralogie Homerique etc. sec. edit. p. 160 seqq.

De ipsa vocis κασσίτερος originatione diverso modo statuunt. Nam ex India ut metallum, ita nomen quoque eius sunt qui ductum esse contendant, Sanscritanae linguae afferentes vocem kastira, quae plumbum significet, aut ad insulam Indicam Cashla provocantes. Quae quam incerta sint, quivis sponte intelligit. Conf. Link. l. l. p. 265, Movers. l. supra l. pag. 63. E Phoenicum lingua vocem repetere mavult Bochart. in Canaan. I. cap. 39, cum Graeca vox Chaldaicae s. Arabicae voci similis sonet. Nam pro בריל (IV Mos. XXXI, 22) in his dialectis reperiri Kastira, Kistara et Kasdir, adeoque Kastiterion; nisi, quae Vogelii est sententia p. 109 l. l., hae ipsae voces serioris sint aetatis, ad Graecum vocabulum confictae. Nihilominus A. G. Schlegel. (Indien. in Berliner Taschenbuch 1829. p. 8 assentiente Bohlen in: Sammlung d. Schrift. d. Königsberg. Gesellsch. I. nr. 3. p. 57 seqq.) nomen κασσίτερος cum Sanscritana voce Kastira convenire ait; ita ut forsitan Phoenices hoc metallum prius ex India quam ex Britannia repetierint. Quod mihi quidem non persuasit vir doctus. Et hac in sententia dicenda, ut monuit Cr., parum sibi ipsum constare iudicat A. Benary in Berlin. Jahrbb. d. wissensch, Kritik 1831. p. 759. De Arabico nomine Kasdeer, quod adhuc in usu est, etiam monuit Wilkinson: Manners and Cust. III. p. 215.

alias regiones inde per commercii rationes deductum, Romanorum potissimum aetate, praeter Plinii indicationem H. N. XXXIV, 17, 49 haud pauca commonstrant collecta nuper ab E. Huebnero in Mus. Rhenan. N. F. XII. p. 347 seqq. 369 seqq.: "Römische Bleigruben in Britannien."

### EXCURSUS VI AD HERODOT. III, 116.

### De Gryphis.

Fabulam de gryphis, quam Herodotus et hoc loco et IV, 13. 27, ubi in Scytharum discriptione τους χουσοφύλακας γουπας commemorat una cum Arimasporum uno oculo praeditorum gente, obiter tantum attigit, haud scio an eam ob causam, quod a vero abhorrere videretur patri historiae, pluribus enarravit Ctesias (Indd. §. 11 et apud Aelian. N. A. IV, 27), e quo profecit Phile de animall. propriett. 2. p. 15 seqq. et Plin. H. N. VII, 2. Gryphos aurum effodientes Solique consecratos in India collocat Philostratus Vit. Apollon. III, 48. p. 134, qui idem VI, 1. p. 229 ed. Olear. commemorat γοῦπας Ἰνδῶν καὶ μύομηκας Αίθιόπων aeque χουσοφύλακας. Sed longe ante Herodotum de gryphis cecinerat Hesiodus, teste Scholiasta ad Aeschyl. Prometh. 793 (περί γουπῶν Ἡσίοδος πρώτος έτερατεύσατο); nec quemquam fugiunt Aeschylea in Prometh. 781 (al. 803) seqq., ubi Io admonetur cavere et γοῦπας, quos ὀξυστόμους Ζηνὸς άπραγείς κύνας vocat poëta, et Arimaspos, τόν τε μουνώπα στρατον 'Αριμασπον ίπποβάμον', οἱ χουσόρουτον οἰκοῦσιν άμφὶ νᾶμα Πλούτωνος πόpov. quo in loco eadem subest significatio auri in septentrionalibus plagis copiosi et a Gryphis Arimaspisque custoditi. Nec mirum, in eadem Aeschyli fabula Oceanum grypho vectum in scenam prodire: vid. vs. 284, ibiq. Schol. Alios aliorum scriptorum posterae inprimis aetatis locos de gryphis proferre non attinet; vid. modo Voelcker. Myth. Geograph. I. p. 186 not. 156 et dudum antea Comes ill. de Veltheim: Vermischte Aufsätze ("von den goldgrabenden Ameisen und Greifen der Alten" vid. supra ad Herod. III, 102) T. II. pag. 267 seqq., ubi omnem hanc marrationem ad auri lotionem refert in desertis Cobi (quae ipsa eam fere regionem tangunt, in qua gryphi probabiliter collocantur), quae olim facta fuerit hodieque fiat ope hominum servorumve, qui vel bello capti vel, cum quid deliquissent, ad hoc opus fuerint coacti Indiaeque regibus aurum hoc modo acquisitum detulerint, studiosissimis illis quidem. ne quid de his foras efflueret cognitumque fieret, unde tanta auri copia ad ipsos afferretur. Quo eodem consilio illos reges omnia vult custodiis cinxisse ac saepsisse sive ipsorum hominum sive canum ferarum, ne quis propius ad ista loca accedere auderet, certi quid de his comperturus; itemque multas fabulas horribiles miraculosasque sparsisse, quibus reliquos homines perterritos arcerent, quo minus ad has regiones accederent. Wahl. (Erdbeschr. v. Ostind. p. 488 seqq.) Gryphos pro gente habet, cuius sedes in Asiae septentrionalis et orientalis regionibus fuerint, quaeque vix diversa sit a Riphaeorum atque etiam Hyperboreorum gente\*). In montis Altai cacuminibus illos habitasse statuit primosque per Asiam artem metallorum effodiendorum exercuisse videri, ut buius viri docti iudicio Gryphorum aurum nullum aliud existimari debeat nisi aurum e metallis s. fodinis acquisitum. Quae gens maxime remota minusque cognita cum fuerit, factum, ut, quae de hac gente mira praedicarentur, cum fabula de avi grypho mox confunderentur et in unam atque eandem quasi coalescerent fabulam \*\*). Ac sane quam maxime tenendum, de iis hic agi terris, quae fabularum per omnem fere orientem sparsarum fuerint feracissimae adeoque parentes, unde, quae in Indorum Persarumque mythis reperiantur, pleraque sint repetenda. Nam fabula de gryphis ad easdem Asiae regiones pertinebit, ad quas fabulam de formicis III, 102 relegandam censuimus, ad loca ista sabulosa montiumque iuga, quae ex Persarum aliarumque orientis gentium opinione terrarum orbem claudere et quasi conterminare putabantur. Conf. Heeren: Ideen I, 1. p. 93 seqq. 342. I, 2. p. 286 seqq. coll. Ritter. Vorhalle etc. pag. 226 seq. Inde nil mirum, in ruderibus Persepolitanis gryphum avem hodieque repraesentatam conspici, qualem Ctesias I. L. descripsit, indicante Heeren. l. l. I, 1. p. 239. Maltebrun., quem fabulam de formicis aeque ac de gryphis copiosius tractasse supra diximus, de gryphis aliter prorsus statuit (Nouvell. Annall. de Voyag. II. pag. 380 seqq.). Namque in montibus, ubi Indi fluvii sint fontes metallaque aurea, aquilas quoque fuisse putat vulturesque enormis magnitudinis; Indos vero homines, qui in his metallis opus facerent, multa de his avibus enarrasse mirumque in modum exaggerasse; mox additis iis, quae de periculis hominum in illis metallis laborantium sive per deserta Tibeti parvae ac Buchariae proficiscentium ab istis ipsis beluis ferrentur. Nostrâ adeo memorià in Siberiae insulis avis cuiusdam ingentis ossa detecta esse, quam olim quoque in Imai montibus exstitisse, nihil abso-

<sup>\*)</sup> Sic quoque Guignes de gente Tartarica Niu tche, cuius terra auro abundet, hîc cogitandum esse censet (Mém. de l'Acad. d. Inscript. XXXV. pag. 563 seq.). Quod quam temerarium sit, monet Danvill. (ibi-l. pag. 589.). Voelcker. l. l. pag. 189, quae Herodotus tradat de Gryphis Arimaspisve eorumque auro, ea historico fundamento inniti et veri quid contincre ratus hanc terram ab his gentibus incultam, auriferam, unde aurum ad Graecos Ponticos allatum fuerit, in Asia superiori circa montes Altai quaeri vult.

<sup>\*\*)</sup> Hinc Mela II, 1, 11: — "est regio ditis admodum soli, inhabitabilis tamen: quia gryphi, saevum ac pertinax ferarum genus, aurum terră penitus egestum mire amant mireque custodiunt et sunt infesti attingentibus." Cum his conf. quae Plinius Hist. Nat. VII, 2. §. 10. XXXIII, 21 de gryphis retulit: "quos aurita aduncitate rostri fabulosos reor" addidit X, 49. 70. §. 136. Sed iam longe antea ad Romanos notitiam quandam huius fabulae, quae cum auro magnisque divitiis mature coniuncta fuisse videtur, pervenisse, e Nonii verbis p. 152 mihi colligere posse videor his: "Picos veteres esse voluerunt, quos Graeci grypas appellant; Plautus Aulularia: pici divitiis, qui aureos montes colunt, eos solus supero." (Vid. Aulular. IV, 8, 1.)

num\*). Linkii sententiam (Urwelt pag. 250), qua. fabulam de gryphis cum fabula de formicis post confusam omnemque in Indiae terras relegatam fuisse arbitratur, supra iam commemoravimus. Cuius confusionis praecipuum auctorem videri Ctesiam; ipsam de gryphis fabulam e poëtarum descriptionibus de gente, quae venationem falconum ope exercuerit, oriri potuisse idem suspicatur Link. Quam potius ex Persarum doctrina sacra ita explicari vult Rhode (Ueber Alter und Werth einiger morgenl. Urkund. p. 98 seqq. et: Die heilige Sage der Baktrer, Meder etc. pag. 227 seqq.), ut Gryphi sint Ahrimanii genii s. Dews, quorum frequens in libris Persarum mentio, qui per deserta palantes peregrinatoribus infesti esse eosdemque quibusvis malis premere putentur, aquarum inopiâ, ventis sabulosis atque internecivis, quos nonnisi qui velocissimis utatur equis effugere possit. Quae tamen merito displicuerunt Hammero in Annall. Viennenss. IX. pag. 53 nott. coll. Annall. Heidelb. 1823. nr. 6. pag. 92. 93, cum neque avi Simurg (sphingi) neque avi Roch (grypho) quidquam sit commune cum istis malis geniis. Quin non defuerunt, qui gryphos aurum custodientes cum Cherubim sacrae scripturae paradisi introitum custodientibus contenderent \*\*), ipsumque

<sup>\*)</sup> Pertinent huc quoque ea, quae protulit Erman (Reise um die Erde I. p. 711 seq.) de ossibus animalium deperditorum e genere Pachydermorum, qualia in his regionibus nunc crebrius effodiuntur et ab incolis, qui avis ungues vocitant, ad ingentem quandam avem referuntur, quae Graeci gryphi exemplar sane praebere potuisse videtur virodocto. Cuius avis ossa cum e terra una cum auro in his regionibus copioso indeque multum quaesito effodiantur, utrumque adeo coniungi potuisse putat Erman, ut Arimaspi aurum quaerentes sub gryphis illud protraxisse revera dici queant. At vereor equidem quam maxime hoc ipsum ut verbis Herodoti ἀρπάξειν ὑπὰν τῶν γονπῶν declaretur, quae vult Ermann: "dass die Arimaspischen Erzsucher das Gold von unter den Greifen hervorzögen"; cum hace Herodoti verba nihil aliud declarare possint nisi: Arimaspos aurum a gryphis (qui illud custodire perhibentur) rapere s. gryphis surripere. Ermanni sententiam de animalium deperditorum ossibus suscepit quoque Eichwald: Alte Geograph. d. Casp. Meer. p. 269, sed merito reprobavit A. de Humboldt: Asie centrale I. p. 406 seq.

<sup>\*\*)</sup> Sic quoque Winer Bibl. Realwörterb. 1. pag. 263, qui plura excitavit. Neque aliter fere Bohlen. ad Genes. III, 24. pag. 35, qui Cherubim, ministros quasi Iehovae, plane convenire vult cum Sphingibus et Gryphis, e superiore Asia repetendis. Alii, in quibus post Spencer. De leg. Hebr. rit. II, 5, 3 seq., praecipue Ziillig (Der Cherubimwagen. Heidelberg 1832. p. 28 seqq.), ex Aegypto potius repetere voluerunt Cherubim, licet, accuratius si inspicias, nihil quidquam simile apud Acgyptios reperiatur, ut adeo neque ex Acgypto, neque vero ctiam ex India sive Asia septentrionali Cherubim sacrae scripturae repeti queant: qui quidem quamvis similem quandam formae compositionem prae se ferant atque aliae mirae huiusmodi compositiones, quales per orientem reperiuntur, tamen vel maxime ab iis differunt. Monuit Carol. Baehr: Symbolik d. Mosaisch, Cultus I. p. 358 seqq., qui de vera significatione vocabuli Cherubim plura attulit, quibus addere licet, quae in eandem rem disputavit Georg. Smith: The doctrine of the Cherubim, being an Inquiry critical, exegetical and practical into the symbolical character and design of the Cherubic figures of Holy Scripture. (London, 1850) potissimum p. 81 seqq. 153 seq.

paradisum cum ea terra, quam auri plenam gryphi tutari dicuntur, in qua auream, quam dicunt, aetatem degerint homines. Vid. Hasse: Entdeck. im Felde der ältest. Erd- und Menschengesch. p. 235 seqq., Hartmann: Aufklärungg. über Asien I. pag. 137 seqq. Ad Indicam avem sacram dei Vischnu, quae vocetur Garouda, capite, pennis, unguibus aquilae, hominis corpore ac pedibus instructam, narrationem de gryphis spectare censet Wilford in: Asiatik Research. XIV, 373 coll. Vienn. Annall. LI. pag. 33 seqq. et Eckstein in: Journal Asiatique V Ser. T. VI. p. 518 seq. Sed recte mihi videtur monere Lassen (Indische Alterthumskunde II. p. 647), gryphos ad Indiam quod relegant Ctesias, Philostratus, alii, in ipsis Indorum scriptis nihil quidquam reperiri de hac-ave, quae inde Indis adscribi nequeat. Ad gentes septentrionales Asiae referri mayult hanc totam fabulam, ad Persas mature translatam cupideque arreptam, quo magis Persae omnino sibi placuerunt in miris animalium figuris componendis, quales adhuc monstrant monumenta Persepolitana: in quibus conspiciuntur mire formata animalia huiusmodi in aedium s. palatii introitu posita tanquam custodes; eundem ad modum gryphi, animal formidabile leonis corpore praeditum, alis magnis et aquilae vultu ac rostro instructum, aurum in desertis aeque atque montibus septentrionalibus maxima copia reconditum custodire perhibebantur, ab auro inde tollendo quemque prohibentes eoque ipso difficultatem auri auferendi maximam declarantes. Etenim eo potissimum spectare videtur totius fabulae ratio. Neque admodum inde discedere existimo, quod Ritter (Erdkund. III. p. 336 seq. ed. sec. coll. II. p. 865 ed. prim.) fabulae radices in tractibus borealibus Bactrico-Scythicis quaeri vult, cum apud rudes istarum regionum gentes vel simulacra quaedam quamvis rudia gryphorum ac sphingum sint reperta. In his nunc subsisto, hoc unum adiiciens, ipsam vocem γούψ Persicae originis videri Tychsenio (ap. Heeren. Ideen I, 2. pag. 386). Persicam enim vocem gercifen valere vult "greifen": cuius terminatione abiecta manere greif, quod ipsum conveniat cum Graeca voce γούψ, quam ipsam haud differre a voce ברוב statuit Hitzig ad Iesaj. XXXVII, 16, utramque vocem neque ex Hebraica neque ex Graeca stirpe repetendam esse existimans, sed ex Asiae orientalis regionibus linguisve. De quo etymo utut statuis, ipsam fabulam ac primitivam avis fictionem ex oriente repetendam esse et quidem ab ipsis Persis, dein ad Graecos allatam videri vix dubium esse poterit. Apud quos quantum locum iam mature gryphi tenuerint, alia ut taceam, ipsa artis monumenta satis ostendunt, in quibus frequenter occurrunt gryphi varià formà ac significatione vel ornatus causa adhibiti, ut in illo donario, quod Samii in Iunonis templo constituerunt gryphorum capitibus insigne, teste Herodoto IV, 152, qui idem altero loco IV, 79 (ubi vid. nott.) in Borysthenitarum urbe sphinges ac gryphos commemorat e marmore factos et circa regis palatium stantes; custodes dixeris, qui ut in desertis aurum atque absconditos terrae thesauros custodiunt, ita regis thesauros ipsumque adeo regem tutantur, in palatii introitu et circa ipsum palatium collocati. Sed haec et alia, quae mox apud Graecos cum gryphorum fabula et fictione coniuncta

fuerunt, plaribus persequi huius loci non est: tu vid. Voelcker. Myth. Geogr. I. p. 184 (qui sphingibus\*) aeque atque gryphis altius quid ac magis reconditum, arcanam quandam sapientiam significari existimaverat), K. Boetticher in: Bericht. d. k. sächsisch. Gesellsch. d. Wissenschaft. zu Leipzig, philol. hist. Class. VI. p. 54 seqq. et quae ad artis opera potissimum spectantia dudum protulerunt Boettiger: Kunstmytholog. I. p. 422, Vasengemälde III. p. 105, alii, quos laudat Hase in Ling. Graec. Thesaur. II. p. 797 ed. Dindorf. et Ukert: Geogr. d. Griech. u. Roem. III, 2. p. 410. not. 30, qui omnes fere laudavit viros doctos, qui de gryphis egerunt. Add. Eckstein in : Journal Asiatique Ser. V. Tom. VI. p. 484 seqq. 500 seqq. 518 seqq. Atque haec fabula quantum inde ab antiquitate remota usque ad posteram aetatem propagata atque inde ad mediam usque aetatem traducta sit, monstrant quae leguntur in Aethico cosmographo, qui dicitur, nuper vulgata curà viri docti D'Avezac in: Mémoires presentés à l'Academ. des Inscript. I Ser. Tom. II. p. 471 seqq. 487 seq. 503 seqq. (sive III. §. 31. 53. 67 ed. Wuttke. coll. pag. XXVI); quibus add. quae afferunt Brunet in : Revue Archeologique IX an. (1852) pag. 461 seqq. et Graesse: Beiträge zur Literat. u. Sage d. Mittelalters (Dresden 1850) pag. 88 seqq.

<sup>\*)</sup> De sphingibus vid. Excurs. XVI ad Herodot. II, 175. pag. 892 seqq. 894.



### EXCURSUS VII

AD HERODOT. III, 119 coll. IV, 129.

Viro Illustrissimo Doctissimo

I. C. F. Baehrio

C. Fr. Hermannus S.

"Meministi, Vir amicissime, ante hos hos tres menses, quum Tu totus esses in Herodoto Tuo doctis curis illustrando, ego Sophoclis Antigonam publicis scholis explicarem, sermonem inter nos incidere de loco illo satis notabili, quo Herodoteum III, 119 Sophocles expresserit, Antig. 905—912:

ού γάφ ποτ' οὖτ' ἄν, εἰ τέκνων μήτης ἔφυν, οὖτ' εἰ πόσις μοι κατθανών ἐτήκετο, βία πολιτῶν τόνδ' ἄν ἠφόμην πόνον. τίνος νόμου δὴ ταῖτα πρὸς χάριν λέγω; πόσις μὲν ἄν μοι, κατθανόντος, ἄλλος ἦν, καὶ παῖς ἀπ' ἄλλου φωτὸς, εἰ τοῦδ' ἤμπλακον, μητρὸς δ' ἐν Ἰλόου καὶ πατρὸς κεκευθότοιν οὐκ ἔστ' ἀδελφὸς ὅστις ἄν βλάστοι ποτέ.

Quem quum haud exigui momenti esse posse ad illustrandas quaestiones tot recentissimo tempore disputationibus agitatas de historiae Herodoteae aetate atque origine intellexissemus, flagitabas, ut, quae ego de ea re sentirem, latius quam per colloquii angustias liceret, exposita per literas Tecum communicarem. Ego vero illud etsi haud gravate recepissem, diutius tamen distuli, veritus ne aut ab aliis dicta recoquerem, aut nova magis quam vera afferrem: neque haec, quae iam ad Te perscripsi, aliter accipias quam ad voluntatis meae testificationem scripta esse, quorum quae vera sint, longe a Te melius scriberentur, quae nova, ne patronum quidem sperare Te audeant; officio tamen coactus nihil dicere quam tacere malui. Et hoc quidem extra dubitationem esse arbitror, tantam utriusque loci similitudinem esse, ut non prodiisse alter ex altero non possit. Bene enim Wexius in Prolegom, IV, 22 not. 2 (T. I. p. 73): "quid tandem", inquit, "est, cur dicat ἀπ' ἄλλου φωτός, quum, si filius interisset, non necesse erat, ut et coniux demortuus esset, immo poterat ex eodem marito alios liberos suscipere? Causam hanc esse suspicamur, quia Sophocli illius feminae Herodoteae exemplum obversatum est. cui si fratrem praeferret, non solum de liberorum, sed simul de coniugis iactura periclitandum crat." Praeterea adeo illud argute dictum est tamque longe a communi hominum sensu recedere videtur, ut duos in idem pro se quemque incidisse vix cogitari possit. Exstiterunt sane, ut v. c. Solgerus (cf. Nachgelassene Schriften und Briefwechsel, herausgeg. v. L. Tieck u. Fr. v. Raumer, 1826 T. I. p. 162—166), qui multo maiorem apud veteres fratrum sororumque quam coniugum adeoque liberorum necessitudinem fuisse contenderent; optime tamen meâ quidem sententià God. Hermannus in Praef. edit tert. Antig.: "nam et Antigonae", inquit, "illa et Intaphernis uxoris disputatio quid aliud quam etiam veteribus id mirum ac paene inauditum visum esse ostendit, si mulier marito filiisque potiorem haberet fratrem?" Longe secus est in duobus aliis locis, quibus Herodoti libros Sophoclis animo obversatos esse vulgo opinantur, Oedip. Tyr. v. 1528—1530:

ώστε θνητὸν ὅντ' ἐκείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν ἡμέραν ἐπισκοποῦντα, μηδέν' ὀλβίζειν πολν ἂν τέρμα τοῦ βίου περάση μηδέν ἀλγεινὸν παθών,

et Oedip. Colon. v. 337:

ω πάντ' έκείνω τοις έν Αίγύπτω νόμοις φύσιν κατεικασθέντε καὶ βίου τροφάς κ. τ. λ.,

quorum alterum non intelligo cur minus aliunde quam ex Herodoto II, 35 repetere poëta potuerit, nisi in tanto commercio per Herodotum primum Aegyptiorum mores Graecis innotuisse statuamus; alterum autem adeo consentaneum est vitae humanae rationibus, ut multos illud et ante Solonem et sine eo intellexisse arbitrer. Quamquam minime negaverim, Solonis potissimum opera factum esse, ut velut in proverbium abiret certatimque deinde a poëtis usurparetur; at illud ipum Solonis cum Croeso colloquium, quod ut a Grauerto (de Aesopo et fabulis Aesopiis p. 44 seqq.) nuper in dubitationem revocatum est, ita a Voemelio nostro propediem victricibus argumentis defendetur, alia quoque via praeter Herodoti narrationem I, 32 ad Sophoclis notitiam pervenire potuit. Haec tamen utut sint, ad nostram quaestionem minus faciunt, quum utrumque Oedipum post Antigonam scriptum esse constet; in Antigona autem, quae Ol. 84, 4 = 441 a. Chr. acta est, si locum Herodoti respexisse Sophoclem certum sit, partem saltem Herodotei operis iam tum absolutam fuisse appareat. Idque ut credam, me quidem inclinare profiteor; ne tamen temere vel incaute mihi sumere videar, difficultates, quotquot oboriuntur, haud celabo. Et primum quidem de ipsa Sophoclei loci origine dubitatum est ab Iacobo, Quaestt. Sophocl. Varsav. 1821. pag. 363 seqq., ne imbecillus quidam homo, quaecunque apud Herodotum invenisset, nullo usus iudicio genuinis Sophoclis verbis inseruerit; ea vero opinio quum ab a!iis, qui de Antigona disputarunt, ut Boeckhio (Ueber die Antigone des Sophocles, in Comm. Acad. Berol. 1824. p. 77), Wexio, Hermanno, tum peculiari libello a Carolo Schoenbornio (Progr. Guben. 1827) adeo est refutata, ut hanc disputationem, quae utique magis ad diiudicandam fabulae Sophocleae indolem pertinet, prorsus omittere possimus; illud tantum monebo, iam Aristotelem Rhetor. III, 16, 9 eius loci ut Sophoclei mentionem facere. Deinde Clemens Alexandr. Stromatt. VI. p. 625 D. Sylb. Herodotum potius ex Sophocle hausisse autumat adeoque furti illum insimulat; sed bene intellerunt Heysius (Quaestt. Herodd. p. 67) et Wexius, parum consentaneum esse, Herodotum suae rerum gestarum narrationi poëtae commento, cuius fidem praestare non posset, admiscendo temere commisisse, ut suam historici fidem ultro infringeret; apparetque historicum ideo tantum totam illam rem narrasse, ut singulare illud mulieris dictum posteritati conservaretur, poëtam autem longe veri similius est, dum Antigonam perfectum sororii amoris exemplar proponere vellet, ômnia undique arripuisse, quae huic imagini ornamentum addere possent. Nec Suevernio equidem assentiar, qui illam narrationem hominum sermone propagatam fuisse atque ex hoc communi fonte utrumque hausisse arbitratur; licet eodem Hermannum quoque incumbere videam, qui: "fecit", inquit, "Sophocles, quod saepe fecerunt tragici Graeci, ut etiam minus apto loco, quod populo, argutis disceptationibus delectari solito, acceptum fore intelligeret, eius afferendi arriperet opportunitatem; quare quum Persicae illius mulieris dictum celebratum esse sciret, utendum eo putavit, idque haud sane inscite fecit;" dubito enim, an eiusmodi factum prorsus singulare, cuius nec nobilis actor et scena satis remota esset, nisi per illum ipsum, quem talia primum ipsis in locis studiose conquisisse novimus, in hominum ora venire non potuerit; ideoque Wesselingio, Musgravio, Wexio potius accedo, qui ab Herodoto demum illud Sophoclem accepisse censent. Quamquam ingenue fateor, longe graviorem eam difficultatem ingruere, utrum ex scripto Herodoti libro, an potius ex familiari historici sermone poëta id didicerit, quod praeter Schoenbornium et laegerum (Disputatt. Herodd. p. 23) Wexio quoque satis probabile est visum: "Fieri autem potuisse, ut, quamvis Herodoti libri tunc nondum aut conscripti aut editi essent, ab Herodoto ista velut in familiari colloquio acceperit, inde efficies, quod ex illo epigrammate, de quo supra c. I. §. 16 disputatum est, familiaritatem et consuetudinem inter illos intercessisse apparet." Plutarchus enim (an seni sit ger. resp. T. XII. p. 104 Hutt.) τουτί δε, inquit, ὁμολογουμένως Σοφοκλέους έστι τὸ έπιγραμμάτιον.

ώδην Ήοοδύτω τευξεν Σοφοκλής έτέων ων πέντ' έπι πεντήκοντα,

quod, ubi Sophoclem Ol. 70, 4=497 a. Chr natum esse statuimus (cf. Wex. l. c. pag. 27-35), ipso anno ante quam Antigonam ederet, poëtam scripsisse apparet; quo epigrammate licet mirum in modum abusus sit Iaegerus, quum, levem quandam Boeckhii (l. c. p. 59) indicationem secutus, Sami eos amicitiam iunxisse censeat, quo tamen propter Antigonam ipsam editam demum Sophocles praetor missus est— haud tamen male proponit nobis Herodotum hilari loquacitate varia ex iis, quae viderat atque audierat, amico expromentem. At, inquies, nonne recitatis Athenis libris suis praemium a Senatu Atheniensium Herodotum accepisse Eusebius narrat; quod sive auno Ol. 83, 4=445 a Chr. sive cum Scaligero et interprete Armeno praecedentis anni Panathenaeis magnis assignamus, Antigonam Sophoclis aliquot annis antecedit? Eam enim recitationem, quam iam Ol. 81, 1=456 a. Chr. Olympiae instituisse vulgo fertur (Heyse p. 26), licet et ipse cupidius quam verius impugnatam esse a Dahlmanno concedam, ipse tamen intelliges paullisper nobis

seponendam esse, ne, dum dubia dubiis fulciamus, circulum in demonstrando committere videamur; Eusebii autem narratio accedente locupletissimo Plutarchi testimonio, De malign. Herodoti c. 26, extra omnem dubitationem posita est. Audio, neque valde repugnabo sententiae, quam mihi quoque verisimillimam videri supra iam monui; attamen quae ipsum Plutarchi locum evolventi mihi novae difficultates obortae sint, candide Tibi, Vir amicissime, exponam. Plutarchus: οτι μέντοι, inquit, δέκα τάλαντα δωρεάν έλαβεν έξ Αθηνών, Ανύτου τὸ ψήφισμα γράψαντος, ανήρ Αθηναίος ού των παρημελημένων έν ίστορία, Δίυππος, είρηnev: sic enim pro vulg. lect. άντι τοῦ ex Basil. Wyttenbachius et Huttenius reposuerunt. Sed quamvis egregie norim Anytum oratorem Atheniensem, cuius opera domi militiaeque cives ipsius haud raro usos esse tum historia comprobat tum Plato Menon. p. 90 A., vix tamen arbitror, quem Ol. 94, 3 = 403 a Chr. inter principes exsulum, qui a Piraceo redierint, fuisse et triennio post Socratis accusatorem exstitisse constet (cf. quos laudavi in Comp. Antiqu. Graecc. §. 169 n. 1), eundem plus quam quadraginta annis ante talis sive Senatusconsulti sivi plebisciti suasorem esse potuisse. Restaret, ut bis recitasse Athenis Herodotum statueremus; sed vide ne Eusebius potius per pravam ratiocinationem in fraudem inductus sit. Nam quum vulgo notum esset Herodotum Thurios colonum accessisse, adeo ut Plinius Hist. Nat. XII, 4 eo ipso anno, quo illa colonia deducta est, U. C. 310 = Ol. 84, 1 = 444 a. Chr. historiam eum illic condidisse tradat, facile eo pervenire chronographus potuit, ut, quam Athenis habitam recitationem nosset, eam etsi non multo ante, neutiquam tamen post illum annum collocari debere arbitraretur. At vero Herodotum non illico Thurios discessisse, sed per aliquantum temporis etiam postea in Graecia versatum esse videri, acute nuper laegerus monuit (l. l. p. 25 seq.), adhibito inprimis loco V, 77: τὸ δὲ ἀριστεοής χερός έστηκε πρώτον έσιόντι ές τὰ προπύλαια τὰ έν τῆ ἀκροπόλι, qui ipsum oculis usurpasse Propylaea certissime comprobat; ea autem quum Euthymene demum Archonte, Ol. 85, 4 = 437 a. Chr., aedificari coepta sint (Harpocrat. s. v.), apparet historicum post illum annum aut adhuc moratum esse in Graecia aut itinere facto illuc pro tempore rediisse. Neque enim illud equidem dixerim contra veterum testimonia, non statim quum colonia deduceretur, civem illi Herodotum adscriptum; sed intelligimus ex Thucydide I, 27 haud inusitatum fuisse, ut qui nomina sua ad coloniam aliquam professi essent, certà pecunia deposità in patria manerent neque eo secius illius participes haberentur (εί δέ τις τὸ παραυτίπα μέν μη έθέλει συμπλείν, μετέχειν δε βούλεται της αποικίας, πεντήκοντα δραχμάς καταθέντα Κορινθίας μένειν); nec video quid obstet, quo minus illum identidem opportunitate oblata Athenas rediisse censeamus; sicuti Lysiam quoque, qui et ipse Thurios commigraverat, circa annum 430 ad visendas Athenas venisse videri haud, ut opinor, improbabiliter nuper demonstravi in Ephemer. Scholast. nr. 82. p. 652. Sed ne in his quidem subsistendum puto. Ipsum Lysiae exemplum admonet, ut quaeramus, quid egerit Herodotus, quum post cladem Siciliensem Thurii ab Atheniensibus deficerent Ol. 92, 1 = 412 a. Chr.? num veri simile sit tum, quum

Lysias aliique Atheniensium amici vel eiicerentur vel discederent, Herodotum, quem tanto Athenas studio complexum esse sciamus, illic remansisse? - Magnum facinus aggredior; sed vide ne ipsa illa Anyti mentio apud Plutarchum nos cogat, ut post illum annum 412 Athenis fuisse Herodotum ibique opus suum, quod tum iam absolutum esse potuit, recitasse statuamus; ut taceam, ea, quae IX, 73 de Decelea scripsit, quum recte a viris doctis ad illos ipsos annos relata sint, multo facilius oculis illum quam auribus percipere potuisse. Quin ille quoque rumor, cuius apud Suidam (s. v. 'Ηρύδοτος, Tom. II. pag. 76 Kust.) memoria exstat τινές δε εν Πέλλη αυτον τελευτήσαι φασίν, nimis ille indigne a plerisque spretus, aliquam certe, non dicam confirmationem, sed explicationem inde nanciscitur, ubi Herodotum sub finem belli Peloponnesiaci non in Italia, sed in Graecia ipsa versantem cogitamus; notum enim est, quanto tum studio Archelaus, Macedoniae rex, quidquid doctorum hominum Athenae haberent, ad se invitaverit; et Euripidem quidem mortuum ibi constat et sepultum, Athenis Cenotaphium tantum eius exstitit; Herodotum tamen non is sim equidem, qui contra potiora testimonia ipsis Thuriis diem obiisse negem, quo ille pace inter Lacedaemonios et Athenienses facta facile redire potuit. Sed hae quidem hallucinationes sunt; quibus tamen rejectis illud constare arbitror, eas operis partes, quae Graeciae res Atheniensiumque laudes continent, serius quam vulgo credatur, et compositas ab illo et recitatas Athenis esse; priores libros, quibus itinerum suorum memoriam exterarumque nationum mores atque res gestas consignavit, minime repugnabo si quis, collectis omnibus, quae veri similia esse supra indicavi, iam ante Thuriorum coloniam deductam et scriptos et per recitationes Graecis innotuisse censuerit, modo ne eandem, qua nunc leguntur, formam iam tum habuisse contendat. Neque Olympiae recitasse negem eum, quem et Corinthiis (Dio Chrysost. XXXVII. p. 456 Morell.) et Thebanis (Plut. de Herod. malign. c. 31) historias suas venditasse legamus; quod tamen si iam Ol. 81 factum est, parvam tantum totius operis partem comprehendere potuisse recte Heysius intellexit, cui quae Iaegerus nuper opposuit (pag. 12): non nisi reliquis itineribus confectis magnaque rerum copia collecta totam operis rationem, unde singula pendeant, Herodoti animo designari potuisse; quum ad formam tantum operis spectent, rerum ipsarum recitationem non convellunt.

Habes, Vir amicissime, quod postulabas, sententiae meae expositionem ingenuam et candidam, eam denique, quae non docere Te, sed a Te edoceri cupiat; quam si Tu pro humanitate Tua boni aequique consulueris, nihil amplus desidero, nisi ut Tu valeas meque, quod facis, ames! Heidelbergae postrid. Idus Decemb. 1831.

[Integra haec e priori editione repetenda curavi, quae novis curis retractanda promiserat vir amicissimus, qui literis ad me datis die vicesimo tertio mensis Novembr. anni 1855 se id ipsum praestiturum esse cum indicasset, mox praematura morte abreptus est. Quo nuntio tristissimo ad me perlato virum adii clarissimum, J. Caesar, professorem Marburgensem, sciscitans, num quid in schedis ab Hermanno relictum esset,

quod ad hanc curam pertineret. Ac misit mihi vir humanissimus folia nonnulla, quae literis lectu difficillimis scripta satis ostendunt, Hermannum eo tempore, quod ipsius obitum proxime antecessit, in hac epistola conscribenda versatum, sed morbo opinor ingravescente impeditum esse, quo minus quae essent reliqua adiiceret inceptamque epistolam ad finem perduceret. Quare meum esse putavi Herodoti lectoribus integra offerre ea, quae vir moribundus reliquit, alterius viri docti humanitate ad me perlata; itaque subiiciam, quaecunque in foliis illis scripta continentur. Br.]

### De Sophocle et Herodoto Epistola

C. Fr. Hermanni ad Chr. Baehrium.

Meministi, vir illustrissime, ante hos quinque et viginti annos, quum Tu primum versareris in Herodoto Tuo doctis curis explicando, ego Heidelbergae privatis scholis Sophoclis Antigonam enarrarem, sermonem inter nos incidere de loco illo satis notabili, quo Herodotum III, 119 Sophocles expressisse videretur Antig. 905—912:

οὐ γάφ ποτ' οὕτ' ἄν εἰ τέκνων μήτης ἔφυν οὕτ' εἰ πόσις μοι κατθανών έτήκετο βία πολιτῶν τόνδ' ἄν ἡρόμην πόνον. τίνος νόμου δὴ ταῦτα πρὸς χάριν λέγω; πόσις μὲν ἄν μοι κατθανόντος ἄλλος ἦν, καὶ παὶς ἀπ' άλλου φωτὸς, εἰ τοῦδ' ἤμπλακον, μητρὸς δ' ἐν Ἰιδου καὶ πατρὸς κεκευθότοιν οὖκ ἔστ' ἀδελφὸς ὅστις ἄν βλάστοι ποτέ.

Quem quum haud exigui momenti esse posse ad dirimendas quaestiones de Herodoteae historiae aetate atque origine arbitraremur, flagitabas, ut quae ego ea de re sentirem, pluribus quam per colloquii angustias liceret, Tecum per literas communicarem. Neque ego tum humanissimae Tuae invitationi defui, sed scripsi epistolam, quae Tibi non indigna visa est, quam inter Excursus editionis Tuae volumini secundo p. 656-662 subiiceres; neque me eius operae ita poenituit, ut precibus Tuis tum obtemperandum nollem; longe alia tamen eiusdem causa nunc facta est, postquam exoptatissimo ad me nuntio allato, Te novam Herodoti Tui editionem parare, de illa quoque epistola quaestio oborta cst, utrum integram iterari an ipsam novis curis instaurari opus esset. Quippe de eodem Sophoclis loco quum alii multa interim in varias partes disputarunt, tum meum indicium insigniter mutatum est nec de ipsorum poëtae et historici necessitudine adeo mihi ut tunc constat: quod etsi nonnulla, quae, nisi opinio me fallit, illic princeps monui, ne nunc quidem abiicio aut temere disputata esse puto, summam tamen disputationis in alia omnia abire necesse est, neque quidquam relinquitur, nisi ut nova hac epistola

conscribenda et Tibi et lectoribus illius mutationis rationes ita reddam, ut haec in illius locum succedat statumque causae, qualis nunc esse videtur, cum illus temporis iudicio comparandum exhibeat.

Et hoc quidem, quod tunc in principio posui, etiam nunc retineo. tantam utriusque loci similitudinem esse, ut non prodiise alter ex altero non possit. Bene enim Wexius in Prolegomm. IV, 22. not. 2. (T. I. p. 73). "quid tandem", inquit, "est, cur dicat az allov poròs, quum, si filius interisset, non necesse erat, ut et coniux demortuus esset, immo poterat ex eodem marito alios liberos suscipere? Causam hanc esse suspicamur, quia Sophocli illius feminae Herodoteae exemplum obversatum est, cui si fratrem praeferret, non solum de liberorum, sed simul de coniugis iactura periclitandum erat." Praeterea adeo illud argute dictum est tamque longe a communi hominum sensu recedit, ut duos in idem pro se quemque incidisse vix credas. Exstiterunt sane, ut v. c. Solgerus (cf. Nachgelassene Schriften u. Briefwechsel, herausgeg. v. L. Tiels u. Fr. v. Raumer. 1826. T. I. p. 162-166), qui multo maiorem apud veteres fratrum sororumque quam coniugum adeoque liberorum necessitudinem fuisse contenderent; sed huius ratiocinationis argutiae, quae pro consanguinitatis religione quasi mercatoriam calliditatem substituunt, a populari sensu prorsus alienae sunt sciteque in hanc certe sententiam God. Hermannus Praefat. ed. tert.: "nam et Antigonae", inquit, "illa et Intaphernis uxoris disputatio quid aliud, quam etiam veteribus id mirum ac paene inauditum visum esse ostendit, si mulier marito filiisque potiorem haberet fratrem?" ita, quo ipsum Hermannum non sine admiratione inclinare videas, eiusdem narrationis duo auctores exstiterunt, quorum alterum poeta secutus fortuito tantum cum Herodoto concinit? Suspicatur hoc vir summus p. XXXII propter eam discrepantiam, quam inter utramque orationem invenire sibi visus est, si quidem τοῦδε non ad filium, sed ad maritum spectare ratus ita Sophoclem locutum esse statuit: maritum, si mortuus esset, alium invenirem, et filium ab alio viro, si hoc viro essem privata; sed quamvis certum sit, τόνδε nisi άλλω opponi non posse, inde non sequitur, ut άλλω φωτί opponatur, modo ne cogitemus, ad παίδα quoque e superiore versu commodissime allov repeti neque in tanto utriusque loci consensu, quantum Hermannus quoque in singulis fere verbis agnoscit, ancipiti structurae id ponderis tribuendum est, ut hac sola de causa vel tertium eiusdem sententiae auctorem circumspici oporteat; quum vel apud duos illos mirum ac paene inauditum occurrere ipse Hermannus intellexit. Populari enim fama propagatam vocem, quae Suevernii opinio est, velut ex communi fonte utrumque arripuisse etiam minus credibile est reputanti illam apud Herodotum cum tota Persicarum rerum memoria arcte cohaerere, cuins notitiam ipsos Graecos Herodoti demum merito debuisse tantum non certum est; nec si Hermanno concesserim Sophoclem fecisse, quod saepe fecerunt tragici Graeci, ut etiam minus apto loco, quod populo argutis disceptationibus delectari solito acceptum fore intelligeret, eius afferendi arriperet opportunitatem, eiusmodi factum prorsus singulare, cuius nec nobilis actor et scena satis remota esset, quomodo in ora hominum pervenire potuerit, nisi per eundem patrem historiae, quem talia primum ipsis in locis studiose conquisivisse scimus, equidem intelligo. Unum restaret, ut a Sophocle inventi dicterii acumen Herodotus în suae narrationis ornamentum converterit; nec defuit, qui Clementem Alexandrinum testatus Stromatt. VI. p. 625 D. Sylb. Herodotum illius furti insimularet; sed bene intellexerunt Heysius (Quaest. Herod. p. 67) et Wexius, parum consentaneum esse, Herodotum suae rerum gestarum narrationi poëtae commento, cuius fidem praestare non posset, admiscendo commisisse, ut suam historici fidem ultro infringeret; utque ipsa verba inspicientibus dubium esse nequit, quin multo commodius in Persicae illius mulieris conditionem quam in Antigonae fortunam conveniant - qua de re mox pluribus agetur — ita etiam res suadet, ut historicum potius totam illam narrationem huius dicti propagandi causa memorasse, quam poëtam, cui tot ornandae Antigonae colores suppetebant, sine externae auctoritatis exemplo et illecebris ad tales argutias delatum esse statuamus. Omnibus igitur comprehensis certo cum plerisque statui necesse est, poëtam, quisquis illos versiculos conscripserit, Herodoti narrationem, quam in tertio huius libro legimus, ante oculos habuisse et datà operà expressisse.

At opinor quum alii multi dubitabunt, tum Tu ipse harum rerum peritissimus hoc loco quaeres, num temporum rationes patiantur, ut ea aetate, qua Antigonam Sophoclis scenae commissam esse constat, aut iam perfecerit libros suos Herodotus aut Sophocles in eorum notitiam pervenerit: quorum etsi utrumque primo adspectu, si revera Sophocles illis Herodotum respexerit, certum esse videatur, sunt tamen et apud ipsum Herodotum posterioris originis vestigia et illa computatio, nisi aliis rationibus confirmetur, vel ea re convelli poterit, ut ex ore potius et familiari Herodoti sermone quam ex libris foras editis hanc narrationem Sophocles percepisse dicatur, ne ipsorum Antigonae versiculorum auctoritas impugnetur, quos nisi eodem cum reliqua fabula tenore scriptos esse constet, ad Herodoteorum quoque librorum aetatem definiendam nihil ponderis habebunt. Duae igitur, quantum equidem video, maxime sunt causae, quibus iis uti liceat, qui Sophoclis auctoritate freti Antigonae aetatem ad Herodoti libros transferre velint: altera, ut ad recitationes confugiant, quibus Herodotus vulgo creditur mature aut universis Graecis aut certe Atheniensibus historiarum suarum notitiam impertivisse; altera, ut etiam aliis in locis Sophoclem ab Herodoto mutuatum esse memorent, quae personarum suarum orationibus insereret, quarum causarum quae auctoritas, quae vis sit, iam paulo pluribus examinandum erit.

Et recitationes quidem quae feruntur, quamvis non omnino negandas, tamen multo cautius tractandas esse, quam vel post Dahlmannum fieri solet, certis veterum testimoniis confirmari potest. Olympicam certe, cuius testem Lucianum in levissimae auctoritatis libello praeter Suidam fideiussorem plane nullum habere novimus, omnino habitam esse claris verbis negat Paroemiographus T. I. p. 400 ed. Gotting. φασί γὰφ Ἡρόδοτον τὸν λογογράφον Ὀλυμπίασι δείξαι βουληθέντα τὴν ἑαυτοῦ Ιστορίαν,

άναβάλλεσθαι ήμέραν έξ ήμέρας φάσκοντα σκιᾶς εί ἐπιλάβοιτο ἐν τῷ τεμένει τοῦ Όλυμπίου, δείξειν την ίστορίαν · έστι γαρ δεινώς προσήλιον τὸ γωρίον · έλαθεν οθν αθτόν διαλυθείσα ή πανήγυρις οθκ έπιδειξάμενον τάς ίστορίας; nec si quis maxime vel hinc colligat, finitam tum eius historiam fuisse, tempus huius recitationis constat, quam qui vulgo a. 456 assignant (Heyse p. 26), Suidam secuti, ex Thucydidis adolescentis auditoris aetate calculos ducunt, qui, si omnino non recitatum est, ne audire quidem Olympiae Herodotum potuit; an hoc saltem extra dubitationem positum est, ante a. 444 illam recitationem habitam esse, quia hoc anno Thurios colonia deducta est, cuius particeps Herodotus reliquam aetatem in Italia egit? Sic et hodie multi statuunt et inter antiquos Eusebius statuisse videtur, qui etiamsi non Olympiae, tamen Athenis Ol. 83, 3 = 446 Herodotum recitasse narrat, qua recitatione si aut totum opus aut tertium certe eius librum comprehenderit, sat sane temporis superfuit, quo Sophocles huius curam in suam fabulam transferre posset. At enim huic quoque vel testimonio vel ratiocinationi quae cum aliqua certe probabilitate opponi possunt, neque in superiore epistola reticui neque nunc reticere possum, postquam diutius mecum agitata etiam maiore persuasionis pondere confirmari iussi. Exstat nimirum aliud quoque recitationis Atticae testimonium apud Plutarchum De malign. Herodoti c. 26, cuius haec verba sunt: 'Αλλά τοῦτό γε βοηθεί τῷ Ήροδύτω πρὸς έκείνην την διαβολήν, ην έχει κολακεύσας τοὺς Αθηναίους, άργύριον πολύ λαβείν παρ' αύτων. Εί γαρ άνέγνω ταῦτ' 'Αθηναίοις, ούκ αν είασαν ούδε περιείδον .... ότι μέντοι δέκα τάλαντα δωρεάν έλαβεν έξ Άθηνῶν Άνύτου τὸ ψήφισμα γράψαντος, ἀνὴρ Άθηναῖος οὐ τῶν παρημελημένων έν ίστορία Δίνλλος είρηκεν; ita enim legendum esse pro vulg. olim ἀντὶ τοῦ τὸ ψήφισμα certum est: confusi Anyti nominis alia quoque exempla exstant apud Plat. Men. pag. 90 A et apud Lycurg. adv. Leocr. §. 146, ubi corrupta lectio τὸ αὐτὸ ψήφισμα non in αὐτὸ τὸ, sed in τὸ Ανύτου ψήφισμα mutanda est: - atqui hunc ipsum Anytum, cuius et inter Thrasybuli socios in restituendo Athenarum imperio populari et inter Socratis accusationem praecipuae partes erant, vix verisimile est, iam quadraginta amplius annis ante hoc potentiae fastigium, quo Olymp. 94 usus est, aut omnino reipublicae operam dedisse aut eà gratia fuisse, ut tantam Atheniensibus liberalitatem persuadere posset: cuius si quae partes Herodoto memorandae fuerunt, hanc ipsam remunerationem ad Olymp. 92 vel 93 deprimi necesse est, quo tempore primum Anyti nomen per Pyliae iacturae occasionem memoratur. Accedunt alia argumenta, quae me impediunt, quo minus Herodotum post a. 444 Thuriis consenuisse neque unquam Graeciam revisisse credam. neque illud tantum, quod acute iam laegerus proposuit Disp Herod. p. 25, quod ex V, 77 apparet, Herodotum etiam Propylaea Athenarum suis oculis vidisse: τὸ δὲ ἀριστερῆς χερὸς ἔστηκε πρῶτον ἐσιόντι ἐς τὰ προπύλαια τὰ ἐν τη ἀκροπόλι, quae cum Euthymene demum archonte Ol. 85, 4 = 437aedificari coepta sint (Harpocrat. s. v.), necesse est historicum post illum annum aut adhuc moratum esse in Graecia aut itinere facto illuc pro tempore rediisse: sed id ipsum quo probabilius quidem fiat, Lysiae

comparatio efficit, quem in simili causa nuper admodum ut opinor apte ad persuadendum demonstravi, quamvis et ipsum coloniae Thuricensis participem, tamen circa illud tempus, quo sermones de republica habiti apud Platonem finguntur, anno 430 vel 429 ante Chr. n. coram Athenis adfuisse. Nimirum non illud equidem contra veterum testimonia negaverim, statim quum colonia deduceretur, civem illi Herodotum adscriptum esse; at enim intelligimus ex Thucydide I, 27 haud inusitatum fuisse, ut qui nomina sua ad coloniam aliquam professi essent, certa pecunia deposita domi menerent neque eo secius colonorum iure gauderent agrorumque dividendorum participes haberentur (εί δέ τις το παραυτίκα μέν μη έθέλοι ξυμπλείν, μετέχειν δε βούλεται της αποικίας, πεντήκοντα δραγμὰς καταθέντα Κορινθίας μένειν): nec si maxime statim ab initio illuc profecturus erat, necesse aut adeo par erat hominem peregrinationibus ab adolescentia assuetum in illa colonia umbraticam vitam degere; postremo, ne vel hac in probabilitate acquiescam, eiusdem Lysiae exemplum admonet ut quaeramus, quid egerit Herodotus illa tempestate, quum post cladem Siciliensem Thurii ab Atheniensibus deficerent Ol, 92, 1 = 412 ante Chr. n. - num verisimile sit tum, quum Lysias aliique Atheniensium amici vel eiicerentur vel discederent, Herodotum, quem tanto Athenas studio amplexum esse scimus, illic permansisse? Attigit hanc quaestionem nuper etiam vir clar. Schoellius - sed ita, ut Herodotum antea mortuum nec cladem illam nec etiam factionis exitium vidisse statueret: qua in disputatione qui illud facile homini doctissimo concedam, quod et alii antiquorum et consimili tempore Grotius\*) demonstraverunt, historiae Herodoteae ultra a. .... propagatae vestigia, qualia Dahlmannus sibi invenire visus est, nulla esse, ne tamen operis fine etiam vitam Herodoti definiam, et Anyti mentione, quam superius inieci, et alio vestigio impedior, quod quamvis in omnium conspectu positum a meque ipso iam in superiore epistola prolatum neminem adhuc, quantum memini, longius persecutum esse oppido miror. Namque Suidas claris verbis Herodotum Pellae Macedoniae in urbe obiisse tradit, non ille quidem pro explanato, sed ut auctores tamen eius famae exstitisse videamus: τινές δε έν Πέλλη αὐτὸν τελευτήσαί φασιν: quae fama quomodo oriri potuerit, si Thuriis, ut vulgo tradunt, Herodotus obiisset, non intelligo; Thurii quomodo falso eum sibi etiam mortuum vindicarint, facile est ad intelligendum, nec si maxime monumentum eius Thuriis exstabat, revera illic mortuum esse magis inde colligemus, quam Euripidem Athenis, qui et ipse hic cenotaphium habebat (Meineke Anal. Alex. pag. 11), diem vero supremum apud Archelaum Macedoniae regem obierat; apud hunc eundem igitur, quem ex omni Graecia homines doctrina atque ingenio insignes ad se invitasse notum est, Herodotum quoque extremum vitae tempus egisse nunc etiam certius quam olim mihi persuadeo: qui quum post a. 414 demum regnare coeperit, vel propter hanc causam Herodoti mortem ultra Ol. 92 reiicere non possum. Nam quod praeterea Schoellius negat cladem Siciliensem Herodoto vivo acci-

<sup>[\*)</sup> Vid. Grote History of Greece V. p. 87.]

dere potuisse, quia tum illa scribere amplius non potuerit +) ---quamvis multorum plausu exceptum quum haudquaquam indicet: aliud est clades, quam eodem loco et tempore factam esse tunc maximam Herodetus narrat; aliud clades, quae non mortuorum solum sed etiam captivorum numero apparatusque bellici iactura cernebatur, licet maxime vel sanguinis effusi maior in Sicilia quam ... copia fuerit - cuius rei mutandae facultatem omnino amplius non habemus - mille causae cogitari possunt, quae Herodotum tum impediverunt, quominus illam voces, postquam minus propria facta erat, in exemplari suo, nedum in omnibus, quae tum fortasse iam in vulgus exierant, corrigeret. Omnino temere agunt qui ex imperfecta extremi libri forma totius operis aetatem colligunt scriptoremque velut calamum manu tenentem in ipso opere mortuum esse statuunt: quasi aliorum librorum exempla desint, quorum partibus editis scriptores per longam annorum seriem superstites fueriat, nec tamen finem operi admoverint sive aetatis suae taedio sive aliis occupationibus pracpediti; neque de Herodoto quidquam agnoscere\*\*) praeter eorum temporum vestigia, ante quae singulos libros absolvi non potuisse et Schoellii et aliorum diligentia evicit; contrariam definitionem, quo tempore unum alterumque librum absolutum fuisse certum sit, aut omnino non concedo aut certe non ita admitto, ut, quasi nunc demum illam mihi quaestionem solvendam proposuisses, eas tantum rationes sequerer, quas hodie maxime probabiles existimarem.

Atque hoc quidem primum satis constare videtur, Herodotum et Sophoclem non aetatibus tantum suppares, sed etiam inter se notos adeque familiaritatis aliquo vinculo iunctos fuisse, si quidem pater historiae is fuit, cuius honori Sophocles carmen aliquod destinasse traditur apud Plutarchum An seni sit resp. gerend. cap. 3: τουτί δὲ ὁμολογουμένως Σοφοκλέους ἐστὶ τὸ ἐπιγραμμάτιον·

φόδην Ήοοδότω τευξεν Σοφοκλης έτέων ων πέντ' έπι πεντήκοντα,

unde subductis calculis, quum Sophoclem a. 400 ante Chr. natum esse verisimillimum sit, a. 441 eos ita una fuisse consequitur, ut Herodotus Sophocli lusus poëtici occasionem praeberet. Nam quod fuerunt, qui de numerorum veritate dubitaverint, quia senem Sophoclem Plutarchi verba requirunt, obliti sunt, Graecos ipsos quinquagenarium ποεσβύτην appellasse, ut Hippocr. apud Philon. De mundi opif. I, 36: ἀνὴρ δὲ ἄχρις ενοὸς δέοντα πεντήκοντα ἐς τὰ ἐπτάκις ἐπτὰ, ποεσβύτης δ' ἄχρι πεντήκοντα εξ, εἰς τὰ ἐπτάκις ὀκτὰ, τὸ δ' ἐντεῦθτν γέρων, eodemque exemplo Latinos senem, quemadmodum Cicero ad Attic. IV, 6 vix sex et quinquaginta annos natus senectutem suam memorat; sive maxime Bergkium sequeremur, qui Poet. Graec. lyric. p. 459. φίλος supplendo non aetatis terminum sed diuturnitatem amicitiae significari voluit, huius primordia etiam decennio prius in ea tempora reiicerentur, quibus omnino primum Herodotus inter Graecos innotuisse vulgo credi-

<sup>[\*)</sup> Relictum est spatium vacuum post haec verba.]
[\*\*) Scriptum erat concesserim, sed deletum est.]

tur. Sed haec utut sunt, in vetusti testis auctoritate nituntur: illud in sola coniectura positum est, quod multi hodie Boeckhio praeeunte statuunt, non Athenis sed Sami Herodotum in Sophoclis notitiam venisse; qua suspicione nollem Odofredus Muellerus (Gesch. d. Griech. Liter. II. p. 111 seqq.) usque adeo abusus esset, ut, quum Boeckhius (Abh. d. Berl. Akad. 1824. p. 59) ex eo anno, quem ipse Sophoclis natalem statuit 495 a. Chr. n., computando ad bellum Samium Sophoclisque praeturam delatus esset, ille vicissim ex eiusdem expeditionis anno 440 a. Chr. natalem poëtae efficere conaretur! Atqui Herodotum Atheniensium studiosissimum eo tempore, quo Samii ab Atheniensibus defecerunt, nec per se credibile est in hac insula versatum esse neque illo auctore constat; immo Lygdamin tyrannum, cuius insidiis illum Halicarnasso pulsum Sami exulasse Suidas tradidit, vel Panyasidis aetas, quem idem circa 468 florentem occidit, paene triginta annis post regnantem cogitari vetat; quod nisi miro fortunae ludibrio hominem post longas peregrinationum ambages Samum reversum in ipsius obsidionis discrimen incidisse placet, multo opinor simplicius historici cum tragico congressum in ipsam huius patriam, Athenas transferemus. Hanc certe vel antea Herodotum invisisse et Eusebius testatur, qui eum iam Ol. LXXXIII, 3 == 446 a. Chr. n. libros suos Athenis recitasse tradit et biographi arguunt, qui Thucydidem quoque (cf. Marcellin. Vit. Thucydid. 54) adolescentulum (χομιδη νέον οντα Phot. Bibl. 60) recitatam illam audisse narrant; quod ut et ipsum Athenis potius quam cum Suida Olympiae factum esse suspicer, sublesta Luciani auctoritas efficit, unde quum omnis Olympicae recitationis fides pendeat, fideiussorem praeter Suidam inter antiquos neminem habet, estque adeo, qui recitasse Olympiae Herodotum claris verbis neget (Paroemiogr. Gotting. I. p. 400: ἔλαθεν οῦν αύτον διαλυθείσα ή πανήγυρις ουκ έπιδειξάμενον τας Ιστορίας); sive igitur Thucydidem cum Marcellino a. 460 a. Chr. n. natum statuimus, ad eundem fere, quem Eusebius statuit, Atticae recitationis annum deferimur, sive cum Pamphilo apud Gellium XV, 23 ad a. 471 regredimur, etiam latius temporis spatium nanciscimur, intra quod vel adolescens Atticus Herodoti suavitate demulceri vel adultus eiusdem consuetudine perfrui potnerit; neque quidquam obstat, quominus ut illi generi Thucydidem, ita huic Sophoclem annumeremus, quem duodecim fere annis Herodoto maiorem circa idem tempus, quo hunc patria excidisse docti credunt, a. 468 primae commissionis victoriam reportasse constat.

At his omnibus positis et concessis ecquid inde ad Sophoclis artem vel existimandam vel explicandam lucramur? an est quod hic ab Herodoto aut didicisse aut ad fabularum suarum ornamenta transtulisse videri possit? Sunt utique apud Sophoclem, quae Herodoti lectorem advertant et velut ultro ad comparationem cum illo instituendam moveant: quo ex genere multi iam Herodoti testimonio II, 35 usi sunt ad illustranda Oedipi Colonei verba v. 337:

ο πάντ' έκείνω τοις έν Αίγύπτω νόμοις φύσιν κατεικασθέντε καὶ βίον τροφάς κ. τ. 1.

Neque Oedipi tyranni extrema v. 1528 legere quisquam poterit, quin ce-

leberrimi illius Solonis cum Croeso colloquii apud Herod. I, 32 recordetur, cuius summam Sophocles his ipsis versibus expressisse videatur:

ώστε θυητόν ὄυτ' έκείνην την τελευταίαν ίδειν ημέραν έπισκοπούντα μηδέν' όλβίζειν, πρίν ἄν τέρμα τοῦ βίου περάση μηδέν άλγεινόν παθών:

eandemque sententiam Tyndareo tribuit apud Stob. Serm. CV, 3 (cf. Welcker Griech. Tragoed. p. 216):

ού χρή ποτ' εὖ πράσσοντος ὀλβίσαι τύχας ἀνδρὸς, πρὶν αὐτῷ παντελῶς ἦδη βίος διεκπερανθῆ καὶ τελευτήση βίον:

immo vel chori verba in Oedip. Colon. 1225 seq. ad eiusdem colloquii similitudinem revocat Iacobus Quaest. Sophocl. p. 350:

μή φῦναι τὸν ἄπαντα νικὰ λόγον· τὸ ở' ἐπεὶ φανῆ, βῆναι κείθεν ὅθεν πεο ἥκει πολύ δεύτερον ὡς τάχιστα,

quibuscum alium quoque Herodoti locum Thudichumius in interpret. German. p. 312 commisit VII, 46: ἐν γὰο οὖτω βραχέι βίω οὐδεὶς οὖτω ἄνθοωπος ἐων εὐδαίμων πέφυκε, — τῷ οὐ παραστήσεται πολλάκις καὶ οὐκὶ ἄπαξ τεθνάναι βούλεσθαι μᾶλλον ἢ ζωειν, utque insignissimam Antigonae ὅῆσιν, unde tota haec disputatio profecta est, paulisper praetermittam, nuper etiam Roscherus Leben des Thukydides (Gott. 1842. 8) p. 118 Clytaemnestrae somnium in Electra v. 407 seqq. cum eo comparavit, quo Astyages apud Herodot. I, 108 periculum sibi a Cyro imminens intellexisse traditur: φῦναι ἄμπελον, τὴν δὲ ἄμπελον κατασχείν τὴν Λοίην πᾶσαν, plane ut apud Sophoclem est:

— ἐκ δὲ τοῦδ' ἄνω
 βλαστεὶν βούοντα Φαλλὸν, ὡ κατάσκιον
 πὰσαν γενέσθαι τὴν Μυκηναίων χθόνα.

Quibus verbis scite monuit F. H. von Hoff de mytho Helenae Euripideae (Lugdun. Batav. 1843) p. 49 ipsius potius Sophoclis inventum quam antiquam famam cerni, siquidem Aeschylus Choëph. v. 517 seqq. in eadem causa prorsus alia somnii specie usus sit. Ipsa denique Antigonae oratio, qua se id, quod pro fratre subierit, ne pro marito quidem vel filio periclitaturam fuisse iactat, tam singularis est, ut quisquis eam composuit, manifesto Intaphernis illam uxorem ante oculos habuerit, quae fratris salute marito et liberis praelata ita se excusat: ἀνῆς μέν μοι ἄν ἄλ λος γένοιτο, εἰ δαίμων ἐθέλοι, καὶ τέκνα ἄλλα, εἰ ταῦτα ἀποβάλοιμι, πατοὸς δὲ καὶ μητοὸς οὐκέτι μεν ζωόντων ἀδελφεὸς ἄν ἄλλος οὐδενὶ τρόπω γένοιτο: immo ne verba quidem, quae Sophoclea mulier usurpat:

πύσις γάρ ἄν μοι κατθανόντος άλλος ήν και παϊς ἀπ' άλλου φωτός, εί τοῦδ' ῆμπλακον,

sive Herodotei loci comparatione idoneam explicationem admittere verissime Wexius annotavit Proleg. IV, 22 not. 2. (T. I. p. 73): ,,quid tandem est, cur dicat  $\dot{\alpha}x'$   $\dot{\alpha}\lambda\lambda v$   $\phi\omega\tau\dot{o}_{5}$ , quum si filius interisset, non necesse erat, ut et coniux demortuus esset, immo poterat ex eodem marito alios liberos suscipere? causam hanc esse suspicamur, quia Sophocli il-

lius feminae Herodoteae exemplum obversatum est, cui si fratrem praeferret, non solum de liberorum, sed etiam de coniugis iactura periclitandum erat"; quod si vel maxime verum esset, quod nonnulli Solgero auctore (Nachgelassene Schristen u. Brieswechsel, herausgeg. v. L. Tieck u. Fr. von Raumer 1826. T. I. p. 162—166) ex iisdem verbis multo maiorem apud veteres fratrum sororumque quam coniugum adeoque liberorum necessitudinem suisse collegerint, huius tamen ratiocinationis argutiae, quae pro consanguinitatis religione quasi mercatoriae computationis calliditatem substituunt, —

[Reliqua desunt.]

## EXCURSUS VIII AD HERODOT. IV, 1.

De belli a Dario Scythis illati causis ac tempore.

Herodotus quarti libri initio his verbis causam indicat, qua Darius commotus bellum susceperit contra Scythas:

Μετὰ δὲ τὴν Βαβυλῶνος αίζεσιν ἐγένετο ἐπὶ Σπύθας αὐτοῦ Δαρείου ἔλασις ἀνθεύσης γὰς τῆς ᾿Ασίας ἀνδράσι καὶ χρημάτων μεγάλων συνιόντων ἐπεθύμησε ὁ Δαρείος τίσασθαι Σπύθας, ὅτι ἐπεὶνοι πρότεροι, ἐσβαλόντες ἐς τὴν Μηδικὴν καὶ νικήσαντες μάχη τοὺς ἀντιουμένους, ὑπῆρξαν ἀδικίης.

Quo eodem spectant, quae libri tertii capite III, 134 seqq. leguntur de Atossa, Darii uxore, quae marito persuadere studuit, ut primum Graecis, deinde Scythis bellum inferret; cui rex ita morem gessit, ut Scythas primos debellandos esse constitueret, ulturus simul eas iniurias, quae olim a Scythis illatae erant Medis. Ex his enim iniuriis Dario ulciscendis Noster primariam belli causam repetit respiciens simul ad florentem totius regni statum; qui sane belli gerendi non solum copiam facere sed etiam necessitatem quandam afferre videbatur, si orientalium regnorum conditionem omnino respiciamus. Atque haec animo reputan tem bellum suscepisse Darium existimat Kolster\*) opportune quamvis utentem praetextu, ultionis de Scythis sumendae tam ad se ipsum excusandum quam ad Persas instigandos: accedit, quod illae iniuriae, quas rex ulturus erat, Medis, non ipsis Persis illatae erant a Scythis et quidem centum fere annis praeterlapsis: ut adeo nulla recens memoria iniuriarum illarum animos excitare posset. Quae cum ita sint, merito dubitandum, num ea, quam Noster prodit, belli causa, ultio de Scythis re petenda ob iniurias ab his centum fere ante annis illatas Medis ac dudum opinor obliteratas, probari sane ac pro vera eaque unica belli causa haberi possit, recteque mihi videtur Hansen\*\*) huc retulisse Herodoti studium, quo malorum et calamitatum omnium, inprimis bellorum causas repetere solet e praegressis iniuriis, quae nunquam impunitae aut inultae e Nostri sententia manent, intercedente divina vindicta s. providentia, suum cuique tribuente, par pari referente eoque omnia tuente. Alii contra exstiterunt viri docti, qui veram belli causam aliunde repetentes Darium dicerent immodica quadam ambitione, qua Cyrum aemulari studeret, regnique augendi gloriaeque acquirendae cupidine ad hoc bellum suscipiendum commotum fuisse: vid. Dahlmann, Herodot. p.

\*\*) Osteuropa pag. 125.

<sup>\*)</sup> Jahrbb. f. Philolog. u. Paedag. Supplem. Vol. XIII. p. 63.

160, Brandstaeter. Scythicc. pag. 90, Duncker Geschichte d. Alterth. II. p. 568\*) coll. 581. Quibus viris merito non obsecutus Bessel De rebb. Geticis pag. 6 quam ipse belli causam fuisse opinatur, eam haud magis probabilem esse iudico: commercii enim augendi causa hoc bellum a Dario susceptum videri contendit.

Equidem vel si Darium crediderim non prorsus liberum fuisse a gloriae cupidine regnique proferendi studio, quo Cyrum si minus aequaret, at aemularetur certe, tamen alia quaedam intercessisse arbitror, quae Darium, ut contra Scythas potissimum neque contra Graecos aliasve terrarum gentes bellum susciperet, commovere potuerint. Quae ipsa circumspiciens inveni apud Iustinum II, 5: bellum Scythis a Dario illatum esse, quod filiae Iancyri, regis Scytharum, nuptias petiturus Darius haud obtinuerit: quae causa utique accedit ad eam, quam belli Aegyptiis inferendi Cambyses habuisse traditur; vid. Herodot. III, 1 seqq. Propius vero huc facere videntur, quae in Ctesiae Excerptt. Perss. §. 16 leguntur; hic enim rerum Persicarum scriptor tradit, Darium imperasse Aria. ramni, Cappadociae satrapae, ut in Scytharum terras classe traiiceret captosque inde abduceret et viros et feminas; idque etiam satrapam perfecisse ipsumque fratrem regis Scytharum abduxisse captum. Inde hunc regem, qui Σκυθάρκης vocatur, iratum literas contumeliosas ad Darium dedisse, qui pares literas rescripserit, atque deinde exercitu coacto in Scythas expeditionem susceperit.

Haec sane expeditionis contra Scythas susceptae rationem quandam haud improbabilem reddunt: quamquam quaenam fuerit causa, cur Ariaramnem, Cappadociae satrapam, Scythas aggredi iusserit Darius, id quidem nescimus, cum, qui Ctesiae Excerpta fecit, in ea nihil huiusmodi recepit: iniurias quasdam a Scythis finitimis Persarum provinciae illatas aut incursiones in Persarum fines factas controversiasque fuisse statuas licet, quae Darium commoverint, ut Cappadociae satrapam bellum Scythis inferre iuberet. Multum enim abest, nt, quemadmodum Larcherus opinatur in nott. ad Herodot. T. VI. 271, hanc Ariaramnis expeditionem, de qua Ctesias refert, ab hoc scriptore temere confictam esse existimemus: ita ut statuamus, nulla utique causa idonea apparet: immo quae Ctesias memoriae prodidit, belli a Dario ipso suscepti originem nobis produnt: vel si ad hanc belli causam alia quoque accessisse putemus, quae Darium, ut ipse proficisceretur, commovere potuerint. Itaque etiam Chr. Nath. Osiander in Programmate Stuttgart. 1822 edito, quod Observationum ad Ctesiam Partem III. continet, prolatis iis, quae de huius belli causis traduntur a Ctesia, Herodoto, Iustino, pag. 8 sic pergit: "Praeter ista belli semina, in quibus iunctis aliquid momenti fuisse credendum est, ad explicandam Scythicam Darii expeditionem observemus: Darium ad talia audenda proclivem forsan fuisse, tum ut ipse, novae stirpis regiae conditor re aliqua praeclare gesta nomen suum po-

<sup>\*)</sup> Ubi haec leguntur: "Dareios scheint es in der That nur auf den Ruhm abgesehen zu haben, die persische Herrschaft bis zu den entferntesten Völkern auszudehnen."

steris proderet, tum ne in civitate, quae armorum vi coaluisset, milites otio languescerent, deinde ut Zoroastris legibus obtemperaret, quae bellum adversus Nomades, profanos iudicatos, gerendum enixe commendabant. Denique ne Scythae in posterum suis essent infesti, eos aut domare aut vastata eorum ditione terrorem genti iniicere, Darius in animo habuisse videtur." Ac sane ea, quae extremo loco posuit vir doctus, haud leve in hac tota re momentum mihi continere atque Darii animum quam maxime excitasse videntur, ut hanc expeditionem institueret, qua id simul illum spectasse crediderim, ut regni sui fines septentrionem versus tutos praestaret ac securos ab omni gentium palantium ac barbarorum incursione. Quae reliqua attulit Osiander, minus haud scio an videantur probabilia ei, qui Darii animum a belli gloria regnique amplificandi studio alienum ad ea potius conversum fuisse noverit, quae regni recens parti et post multas seditiones pacati conditionem stabilirent ordinemque tot rebellionibus turbatum revocarent: hoc igitur ut praestaret regnique fines illaesos in posterum praeberet, ad expeditionem in Scythas suscipiendam Darius praecipue mihi adductus esse videtur.

Haec vero omnia, quae disserui, simul respicienda esse puto in ea quaestione, quae ad tempus expeditionis a Dario in Scythas susceptae constituendum pertinet. Quodsi Babylon, nt ad III, 150 posuimus, a Dario capta et anno 518 ante Chr. n., post hunc certe annum expeditionem in Scythas susceptam esse consentaneum est: recteque id sensisse arbitror Hansenium (Osteuropa p. 139), cum expeditionem non longe post Babylonem captam institutam esse pronuntiaret: nemo enim non intelligit, non nisi toto regno pacato et vel iis rebellionibus, quas post Babylonem captam exortas esse diximus in nott. ad III, 150, compressis, itemque Samo insula capta (id quod anno ferme 516 ante Chr. n. factum videri monuimus in nott. ad III, 149) expeditionem in Scythas suscipi potnisse; quare haud intercedam, si quis cum Dunckero\*) Darii copias anno 515 ante Chr. n. Europam ingressas esse statuat, aut cum Anglo viro docto \*\*) annum 516-515 huic expeditioni adscribere velit, quam Schultz\*\*\*) ad annum 513 ante Chr. n. s. Olymp. LXVI, 4 revocat, quem enndem annum nunc refert tabula chronologica Graeca, ab Henzenio +) nuper publicata, in qua expeditio haec Darii eodem tempore instituta dicitur, quo Hipparchus ab Harmodio et Aristogitone Athenis est occisus.

<sup>\*)</sup> Geschichte d. Alterth. II. p. 573.

<sup>\*\*\*)</sup> Grote: History of Greece IV. p. 351.
\*\*\*) Kiel. philolog. Studien pag. 168.

<sup>†)</sup> Vid. Bullet. archeolog. 1843. p. 82. 191. Mus. Rhenan, N. F. IX. p. 161 seqq. Unde transiit tabula in Corp. Inscriptt. Graecc, Vol. IV. nr. 6855. d. pag. 16 seqq. 19.

# EXCURSUS IX AD HERODOT. IV, 18.

#### De Olbia.

'Απὸ δὲ ταύτης (Hylucae) ἄνω οἰκέουσι Σκύθαι γεωργοί· τοὺς Έλληνες οἱ οἰκέοντες ἐπὶ τῷ 'Υπάνι ποταμῷ καλέουσι Βορυσθενε τας · σφέας δὲ αὐτοὺς , 'Ολβιοπολίτας.

Olbiopolitae cives sunt Olbiae, quae eadem urbs etiam vocatur Boουσθενεϊτέων ἄστυ (Herod. IV, 78), unde non admodum recedit Boovσθενεϊτέων έμπόριον (IV, 17, ubi vid. nott.) et Βορυσθένεος έμπόριον (IV, 24 aut, eadem appellatione, qua fluvius praeterlabens, Βορυσθένης, vid. IV, 79 coll. Stephan. Byz. s. v. Βορυσθένης, πόλις καλ ποταμός του Πόντου παρά την Μαιώτιν λίμνην και Τάναιν τον ποταμόν - Μιλησίων άποικία, ην οί μεν άλλοι Βορυσθένην, αύτοι δε Όλβίαν ην ποιούσιν ο τε Βοουσθένης καὶ "Υπανις · ὁ πολίτης Βοουσθενίτης; Strab. VII. p. 306: πλεύσαντι δὲ τὸν Βορυσθένη σταδίους διακοσίους ὁμώνυμος τῷ ποταμῷ πόλις. ή δ' αυτή και 'Ολβία καλείται, μέγα έμπόριον, κτίσμα Μιλησίων; Scymn. Chi. 831 seqq. επί ταις δε καθ' Τπανίν τε καί Βορυσθένην ποταμών διπλαίσι συμβολαίς έστιν πόλις κτισθείσα, πρότερον Όλβία καλουμένη, μετα ταύθ' ὑφ' Ελλήνων πάλιν Βορυσθένης κληθείσα κ. τ. λ. Inde Boουσθενιτών πόλις apud Lucian. in Toxar. 61. Herodoto urbis huius cives sunt Boovedevertal (IV, 17. 18. 24. 53. 78. 79), ipsa voce divisis vocalibus conscripta pro Nostri more, de quo vid. Bredov. p. 190; vulgo Boουσθενίτης s. Βοουσθενίται, ut apud Stephan. Byz. l. l. Lucian l. l. et Plutarch. Vit. Cleomen. 2 coll. Macrob. Sat. I, 10; in ipsis Graecis inscriptionibus (Corp. Inscr. Graecc. T. II. nr. 2059, 2060 coll. 2084, 2091) dicuntur 'Ολβιοπολείται. In numis urbis adhuc superstitibus unum Olbiae (OABIH) comparet nomen; conf. Remarques sur un ouvrage intitulé Antiquitt. Grecqs du Bosphor. Cimmer. (St. Petersbourg 1823) pag. 13. 39. Namque Borysthenis atque Borysthenitarum nomina ut altera Olbiae appellatione sanequam antiquiora et apud exteros potissimum, ut videtur, postea usitatiora\*), ita apud Graecos illius regionis accolas. Milesios inprimis colonos, Olbiac denominatio praevaluisse et unice quasi dominata esse videtur, quam ipsam ab opibus divitiisque mercaturâ acquisitis ductam indeque retentam, honoris quasi titulum, satis intelligi-

<sup>\*)</sup> Si Boeckhium sequimur (Corp. Inscr. Graecc. II. p. 86), Όλβιοπολίται id nomen est, quo usi sunt indigenae, Βορυσθενιτών nomine soli utuntur exteri, quibus quasi e longinquo spectantibus urbs ab illustriore appellabatur fluvio Borysthene.

tur\*), praesertim cum aliis quoque urbibus per antiquitatem idem nomen tributum esse novimus \*\*). Tu vid. Koehler. Mém. sur les îles et l. cours - Achille Petersburg 1827. p. 127 coll. 257 et Ritter: Vorhalle pag. 175, Tzschucke ad Mel. II, 1 nott. exegg. pag. 29. 33 seq. Vol. III. P. II de nominibus et urbis et gentis plura afferens, Ukert: Geograph. d. Griech. u. Roem. III, 2. pag. 450 seq., Forbiger Handb. d. alt. Geograph. III. pag. 1130, qui omnes veterum locos exhibuerunt. Ipsa urbs, cuius meminerunt Strabo VII. p. 306 s. 470 A. coll. IV. pag. 180 s. pag. 272 A. coll. XIV. pag. 666 s. 982 B., Plinius IV, 12 (26), Dio Chrysostom. (qui unum in urbe hac annum commoratus est) in orat. Borysthen. pag. 436 T. II. nr. XXXVI. pag. 74 seqq. ed. Reisk., nunc demum, nbi loco ipso urbis reperto multisque ibi numis adeoque inscriptionibus compluribus detectis accuratius nobis innotescere coepit. Tu vid. inprimis librum supra laudatum: Choix d. Medaill. antiques d'Olbiopolis ou Olbia, faisant partie du cabinet du conseiller d'état de Blaramberg (Paris 1832. 8.), una cum Creuzeri censura huius libelli in Annall. Heidelbergenss. 1822. pag. 1234 seqq. Quo in libro accuratius de ipsa Olbia eiusque situ agitur, adiectà quoque tabulà aeri incisà ad urbis inclutae situm melius cognoscendum. Neque enim, ut olim plures arbitrati sunt, vetus Olbia eo fere loco sita fuit, quo nunc iacet Oczakow (quod ipsam meridiem versus aliquot milliaria a vetere Olbia distat), neque eo, quo nunc invenitur Cherson, sed centum fere milliaria Russica (vulgo vocantur Werst), quae viginti quinque milliaria Gallica (Lieues vulgo dicunt) aequant, ab urbe nunc celeberrima Odessa distans ad dextram Hypanis (Bug) ripam iuxta vicum Ilinsky, sex tantum milliaria Russica remota ab eo loco, ubi Hypanis atque Borysthenes aquas iungunt indeque etiam non procul ab eo loco, quo Olbiae antiquum fuisse portum s. Borysthenitarum emporium probabiliter constituimus in not. ad IV, 17. Conf. Choix etc. pag. 11. Ob tumulos sepulcrales eo loco, in quo exstructa fuit Olbia, conspicuos nunc illi nomen Stomogil, i. e. centum tumuli. Pertinet ille ad possessiones comitis Kuschelew-Besborodko, multaque antiquitatis continet indicia, aedium rudera, camerarum dirutarum reliquias, colles e terra sublatos, alia. Monuit de situ urbis praeter libri laudati auctorem Koehler. Mémoire etc. p. 126 seqq. coll. 120. itemque Clarke: Travels etc. I. pag. 614 seq. et Muraview Apostol: Reise d. Taurien (übers. v. Oertel. Berlin 1825). pag. 8 seqq. 22 seqq. Et conferri cum his possunt, quae protulerunt Mannert. IV. pag. 82, Reichard. in Hertha 1828. I. pag. 46. Accurate de hac urbe eiusque institutis ege-

\*\*) Idem nomen invenitur in Bithynia, Pamphylia, Gallia, Sardinia, Hispania aliisque in terris; vid. modo Graslin: De l'Iberie pag. 357 seq.

<sup>\*)</sup> Olbiopolitarum nomen Graecum cum a Scythico quodam nomine videatur translatum, mirum omnino sibi videri ait Miot, Gallus Herodoti interpres, quod, qui in Assyriae, Aegypti, aliarum terrarum descriptione nomina urbium, fluviorum, locorum minime in Graecum sermonem translata exhibeat, plane diverso modo agat in Scythia describenda, cuius terrae voces omnino Graeci quid spirent; quod ipsum e communi utriusque nationis stirpe explicari posse suspicatur.

runt Boeckh. in Corp. Inscriptt. Graecc. II. pag. 86 seq. (qui idem Graecas inscriptiones ex hac urbe provenientes exhibuit eodem volumine inde a nr. 2058 seqq.), Meier in Ersch. et Gruber. Encyclop. Sect. III. Vol. III. pag. 480 seqq., quibus add. Neumann: Die Hellenen im Skythenlande p. 352 seqq. et C. Gust. Brogren in Dissertat. de Olbia, Milesiorum colonia (Upsal. 1833) P. III. pag. 21—30.

Hoc igitur loco prisco admodum aevo iam coloniam fuisse Thracophrygicam, Graecis admixtis et duplici Olbiae (i. e. divitis, beatae) et Sabiae (a Sabo, qui est Bacchus) nomine insignitam, Creuzer. contendit l. I. pag. 1235—1237. De quo in tanta antiquitatis obscuritate equidem haud decernam; etenim haud scio au recte Mueller (Geograph. Gr. minn. I. pag. 229) scribat: "nomen Σαβία nihil est, opinor, nisi dittographia nominis 'Ολβία (CABIA - ΟΛΒΙΑ)." Utut statuis, id certum est, anno ferme 655 ante Chr. n. teste Eusebio (ad Olymp. XXI, 3) Milesiorum esse conditam coloniam\*), ut praeter alios ipse testatur Herodotus IV, 78 scribens: οί δε Βορυσθενείται ούτοι λέγουσι σφέας αύτους είναι Μιλησίovs Haec igitur colonia unum Olbiae nomen retinuit urbemque mox ad id fastigium perduxit, ut cum maximis ipsius Graeciae urbibus contendere posset, maxime florente mancipiorum, annonae, pellium ac piscium mercatura, ita ut ei urbi, quae nunc in illis ferme regionibus condita et ipsa mercaturae celebritate floret, Odessam dico, minime cessisse putari debeat. Nongentos enim per annos ferme stetit incolumis, sexcentos annos maxime illa quidem florens, donec Gothorum incursionibus tertio fere post Chr. n. saeculo deleta esse videatur. Nam inde ab hoc tempore nulla invenitur mentio urbis, quam quidem iam antea Getarum sive Dacorum irruptionibus, medio quod Christum proxime antecedit saeculo, tantopere afflictam fuisse credibile est, ut nunquam postea veterem splendorem atque amplitudinem recuperare potuerit. Cf. librum citatum Choix d. medaill. pag. 5. 29, cuius auctor urbis celeberrimae historiam per singula saecula persequitur numorumque adhuc inventorum accuratum adjecit indicem. Tu add. Raoul-Rochette Antigg. Grecq. du Bosphor. Cimmer. (Paris 1822) pag. 15-25 et quos supra laudavimus, Boeckh. l. l. et Meier. l. l.

<sup>\*)</sup> Conf. Choix d. medailles etc. pag. 29. 11, Raoul-Rochette: Histoir. d. établiss. d. col. Gr. III. pag. 315 seqq.

#### EXCURSUS X

### AD HERODOT. IV, 32.

#### De Hyperboreis.

De Hyperborcis primarii exstant veterum loci apud Pindar. Ol. III, 25 seqq. Strabon. I. pag. 62 s. 106 C. VII. pag. 295 s. 452 C. XI. pag. 507 s. 774 B. Diodor. Sicul. II, 47. Pausan. I. 31. S. 2 coll. Callimach. in Del. 282. Plin. H. N. IV, 12 (26). Mel. III, 5 init. [ubi cf. Tzschuck. nott. exegg. pag. 114-117 Vol. III. P. III]. De iisdem quae varia binc recentioris aetatis viri docti statuere, ea, hoc quidem loco minime repetenda \*), collegit redarguitque I. H. Schubart in priori disputat. de Hyperboreis parte (Marburg. 1825 8.) p. 7-26; exhibuit quoque omnes de Hyperboreis locos veterum scriptorum una cum disputationibus virorum doctorum recentioris aetatis Ukert: Geograph. d. Griech. u. Roemer III, 2. p. 393 seqq. indeque accurate retulit de hac gente: de qua quae traduntur a veteribus, ea maximam partem ad fabulas pertinere ipse statuit. Conf. quoque Hug. Untersuch. über d. Myth. pag. 57, Tafel Dilucidd. Pindd. ad Olymp. III, 25 et K. O. Mueller. Dor. I. pag. 267 seqq. 273 seqq., qui bene vidit, agi hic de gente ficta ac fabulosa, cui posterae aetatis tam poëtae quam geographi certas quasdam in orbe terrarum sedes assignare studuerint, modo ad ultimum Occidentem, modo ad extremas terrae oras boreales ablegantes Hyperboreos; quos qui ad occidentales terrae partes ponunt, ut nuper fecit M. E. Meyen: De Diana Taurica pag. 12 seq., eos egregie falli post alios satis docuit Voelcker. Myth. Geogr. pag. 150 seqq. 168. Add. Halling. in Wiener. Jahrbb. LIX. p. 256 seqq. Itaque ne iis quidem accedere possumus, quae statuit Niebuhr. Hist. Rom. I. pag. 85 seq. ed. sec. (quem sequitur Volckmann ad Plutarch. De music. pag. 99), Hyperboreos, Pelasgicam scil. gentem, in Italia quaerendos esse. Nobis, quae de hac gente narrantur, magnam partem eodem releganda videntur, quo narrationes de Gryphis, Arimaspis, de quibus singulis suo loco monuimus, quippe eodem ex fonte ducta \*\*). Neque tamen ii sumus, qui veri quid sub fabulae involucris latere prorsus negemus; quid vero hoc ipsum sit, accuratius indi-

<sup>\*)</sup> Huc etiam ea pertinent, quae olim Gesner. disputaverat, notante Cr., de Hyperboreis in Diss. de navigatt. extra column. Herc. Praelect. II. sect. II. pag. 647 (Orphicc. ed. Hermann.)

<sup>\*\*)</sup> Inde quoque Letronne (Journal des Savans 1839. p. 134) quae trans boream sita dicuntur atque Hyperboreorum nomine vulgo comprehenduntur, ca omnia ad fabulosam geographiam referri figmentisque poëtarum adscribi vult. Lucken (Die Einheit d. Menschengeschlechts p. 120) fabulam de Hyperboreis transfert ad primitivas illas fabulas gentium ex oriente sive septentrione communem originem repetentium.

care vix licebit; quamquam gentem quandam in Scythia videri fuisse Hyperboreorum, unde sacra illa olim Graecis fuerint allata, minime equidem infitias iverim. Nec aliam fere ipsius Herodoti mentem fuisse suspicor, qui mythica illa, opinor, potissimum respiciens et quae poëtae aliive scriptores de Hyperboreis confabulati erant mirave cecinerant, admodum dubitanter IV, 32 de his pronuntiavit atque in narrationis fine IV, 36 hunc in modum scripsit: εί δέ είσι τινες Τπερβόρεοι ανθρωποι, είσι και ὑπερνότιοι άλλοι. Quae cum ita sint, fabulam de Hyperboreis cum Apollinis cultu e regionibus borealibus in Graeciam introducto coniunctam fuisse, vix dubium. \*) Quae gens si re vera exstiterit, eam in Asiae septentrionalis regionibus consedisse probabile fit ac dein magis magisque occidentem versus porrectam ad Europam usque septentrionalem et occidentalem Graecis tum temporis valde rudibus incultisque haud accuratius cognitam accessisse; unde in ipsam Graeciam Apollinis sacra prisco admodum aevo illata esse quis statuat. Neque vero, ut Schubarto I. I. p. 32 placuit, Hyperboreos dixerim colonos, qui ex oriente profecti, ducibus sacerdotibus, coloniarum seriem condiderint iis in terris, quas alluat Pontus Euxinus quaeque inde septentrionem et orientem versus spectent. "Ubi (sunt verba Schubarti) quum a commercio earum gentium, cum quibus agebant, non fuerint separati, mox cum ipsis miscebantur et nomen eorum in populorum abiit nomen, quibuscum se iunxerant." Ex quo eodem ille explicari posse putat, cur a Scythis Noster nihil comperire potuerit de Hyperboreis, corumque nomen cur posteris temporibus prorsus evanuerit, cur denique in sede Hyperboreis assignanda tantopere varient auctores. Quae num sufficiant ad fabulae rationem indolemque perspiciendam, aliis diiudicandum relinquo. Nec magis mihi probatur Ritteri opinio (Vorhalle pag. 286. 317), qui Hyperboreos aeque atque Argippaeos Issedonesque pro colonis sacerdotalibus habet antiquae fidei Buddhaicae propagandae causa profectis ex India, si diis placet, interiori. Hoc quidem velim attendi, Hyperboreos plerumque commemorari una cum Arimaspis, Argippaeis, Gryphis conjunctos; ut valde inde laudanda sit Schubarti opera l. l. pag. 33 seqq. in singulis iis colligendis comparandisque, quae hisce gentibus, quas modo dixi, fuerint communia, morum dico institutorumque similitudinem, praeceptorumque congruentiam, iustitiam adeoque sanctitatem, quae iis una tribuitur, linguae propriam indolem, carnis abstinentiam, frugumque alimenta, capitis calvitiem, quin ipsas sedes in montium cacuminibus, quae his assignantur, alia. Et confer quoque Ritter: Erdkunde II. pag. 893 coll. 907. Quo prior iam Wahl. Erdbeschr.

<sup>\*)</sup> Pertinet huc quoque Krusii sententia (Urgeschichte d. Esthn. Volksstamm. pag. 75. 76), qui ex iis, quae de Hyperboreis traduntur, satis patere putat commercium quoddam Graecorum maturo iam tempore institutum cum gentibus septentrionalibus, idque simul etiam valuisse ad Solis, Lunae ac siderum cultum, qui apud illas gentes septentrionales olim fuerit indeque ad Graecos pervenerit. De commercio Graecorum cum gentibus septentrionalibus instituto in hac fabula agi arbitratur quoque C. Schuller (Archiv f. Kunde östreich. Geschichtsquell. XIV. p. 98).

v. Ostind. pag. 491 Hyperboreos cum Arimaspis, Gryphis componi nec raro confundi monuerat, cum illi montium tractus, per omnem Asian septentrionalem adeoque ipsam Europam porrecti minusque cogniti montium Hyperboreorum sive, quod eodem redeat, Riphaeorum nomine insigniti fuerint, atque etiamnum in Ostiaccorum lingua vocula rips. riph denotet aurum. Itaque Hyperboreos existimat esse Scythicam gentem nomadicam, ut Issedones, Arimaspos, Gryphos, in septentrionali Asiae tractu Graecis Romanisque parum cognito, cuius nunc maxima pars & beriae accenseatur. Ipsos montes Hyperboreales ac Riphaeos ad monten, qui nunc vocatur Ural, refert. Quem fere secutus Rennel. Geogr. Herod. pag. 441 Huperboreorum sedes in Russia ac Siberia ad fluvium Irtisch ponit; quas ad Sinam usque remotas voluit De Guignes Mém. de l'Acad. d. Inscr. XXXV. pag. 564-572, Reichard. (Hertha 1828 I) pag. 20 seqq. terras silvosas intra amnes Kama Volgamque et fluvios Petschoram, Mesen Dwinamque Hyperboreos tenuisse statuit, qui iam pro Sarmatiae septentrionalis incolis a gradu LVIII et LIX latitudinis berealis usque ad mare glaciale sint habendi. Eodem atque Gelonos esse Hyperboreos alius contendit vir doctus, quem laudavimus ad IV, 21. Inde quoque in antiquissima Germanorum historia Hyperboreorum meminit Barth. (Urgeschichte v. Deutschland. I. p. 7 seqq.) eodemque etiam spectant, quae exposuit Krause in Erschii et Gruberi Encyclopaed. Sect. I. Vol. LXI. pag. 211. Denuo in haec inquisivit Voelcker. Myth. Geogr. pag. 150 seqq. totius narrationis fundum in eo poni ratus, quod antiquitus coniunctio quaedam fuerit commerciumque inter Delphos Delumque et Tauricam Chersonesum, Milesiosque ad Borysthenem colonos Dianamque Tauricam et Apollinem Didymaeum ab his cultum. Conf. potissimum pag. 168. Uschold (Geschichte d. troj. Kriegs pag. 274) Hyperboreos fuisse contendit colonos Thracicos, a Thracia et septentrionem et orientem versus ex parte habitantes. Haec in universum dicta sufficiant; alia quaedam in ipsis ad Herodotum notis attulimus, ut quae sit totius narrationis indoles, quae origo, inde quodammodo perspici possit.

#### EXCURSUS XI

### AD HERODOT. IV, 42.

Num Phoenices iussu Neconis, Aegyptii regis, Africam circumnavigarint? Ad verba Herodoti l. l.: ος (Νεκώ scil.) — ἀπέπεμψε Φοίνικας ἄνδρας κ. τ. λ.

Cum satis constet, Phoenices mature rerum navalium prae ceteris antiquitatis gentibus peritos uniceque fere per maria dominatos fuisse, minime sane mirabimur, Neconem, Aegyptiorum regem (quos a peregrinationibus, longinquis praesertim, alienos fuisse nemo nescit), Phoeaices potissimum elegisse, qui Africam circumnavigarent aut certe huius rei facerent periculum. Qui cum id perfecisse narrentur\*) saeculo ante Chr. n. sexto vel septimo, quod saeculo post Chr. n. decimo quinto demum successit Lusitanis, non defuerunt viri docti\*\*), qui omnem hanc narrationem de Phoenicibus, Neconis iussu Africam circumnavigantibus, in dubium vocarent, nec veri quid iis contineri, quae Herodotus et qui eum sequantur, de hac navigatione memoriae prodiderint, contenderent, praesertim cum nullus alius scriptor vetustus, si ab Herodoto eumque sequentibus discesseris, huius rei meminerit, maxime quamvis memorabilis, nec omnino Ptolemaei Pliniive aetate ullam huius expeditionis notitiam sive memoriam exstitisse credibile sit, ipseque Strabo (I. pag. 32 s. 57 A.) Africam adhuc circumnavigatam fuisse neget, cum omnes impedimentis obiectis redire fuerint coacti. Quae tamen ipsa non sufficere ad omnem Herodoti narrationem convellendam,

<sup>\*)</sup> Veterum locos ac iudicia de Africa, num unquam circumnavigata fuerit aut omnino circumnavigari queat, exhibuit atque recensuit Rennel. Geogr. Herod. pag. 685 seqq. Idem fecit Gosselin. (ibid. pag. 337 sqq. 376 seqq.) in examen vocans et Herodoti et aliorum scriptorum de hac re testimonia, quo nimirum probaret, nec Phoenices, nec Graecos (qui omnino aliam a vero maxime alienam opinionem de forma Africae habuerint) unquam circumnavigasse Africam, nec omnino ullam veri speciem praebere, quae de huiusmodi navigationibus per antiquitatem relata exstent.

<sup>\*\*)</sup> In his praecipue nominamus Gosselin. pag. 342 seqq., Vincent. ibid. pag. 769 seqq., Bredov. Geogr. et Uranolog. Herod. spec. p. XXXIV seqq., Mannert. Geogr. d. Gr. u. Roem. I. pag. 19 seqq. Accessit his quodammodo Bohlen: Das alte Indien II. p. 128. Dubitanter pronuntiat Letronne (Mém. de l'Academ. des Inscriptt. XVII. pag. 20): qui cum decernere nolit, utrum Phoenices revera navigationem hanc circa Libyam perfecerint, id tamen certo affirmari posse iudicat, expeditionem sane institutam ac susceptam esse Necone auctore, cuius amplissima inde pateant consilia. Dubitare quoque videtur Forbiger (Handb. d. alt. Geograph. I. pag. 64. not. 97), num haec expeditio, vel si instituta fuerit, ad finem sit perducta.

quivis intelligit; et ipsius recentioris aetatis simile exemplum protulit Rennel, l. l. pag. 703. 704. Sed addunt ipsius itineris sive navigationis difficultates, maris fluctus, ventorum vim, litora periculorum plena, vada, scopulos, alia id genus; mirumque denique videri dicunt, quod, quae tum fuerint detecta, nulli amplius posteritati fuerint usui ipsiusque expeditionis memoria tam cito excidere potuerit. Itaque vel vulgi ex fama vel sacerdotum Herodoto verba dantium haec fluxisse contendunt, cum, qui tale consilium omnino Aegyptiorum rex concipere potuerit, intelligi nequeat, neque etiam tempus, quod ad istam expeditionem insumptum fuisse traditur, sufficere potuerit. Quae num sufficiant ad Herodoti testimonium infringendum, iam videamus, ad ea simul ablegantes, quae in notis ad singula Herodoti verba adscripsimus: quippe ex quorum iusta interpretatione atque intelligentia, quid de singulis dubitationibus iudicandum sit, melius perspici possit. Hic in universum quaedam proferamus, ducta ex disputationibus eorum virorum, qui nostrà et patrum memorià Herodoti causam susceperunt fidemque Herodoti in hac narratione optime tueri studuerunt. Inter quos praecipue nominandi sunt Gesner. Diss. de navigatt. extra column. Herc. P. I praecipue S. 6 seqq. Orphicc. ed. Hermann., Rennel. l. l. pag. 685 seq. 693 seqq., Heeren. Ideen etc. I, 2. pag. 81 seqq. et Koes. in scriptione peculiari, quae hoc sub titulo prodiit: "Disquisitio de fide Herodoti, qua perhibet Phoenices Africam navibus circumvectos esse, cum recentiorum super hac re sententiis excussis." Gotting, 1805, 4. His accesserunt P. J. Junker in dissertatione, quae inscribitur: "Die Umschiffung Li- . byens durch die Phoeniker", inserta Annalibb. philologg. et paedagg. Lipsiens. Suppl. VII. p. 357 seqq., Grote: History of Greece III. pag. 378 seqq., Wheeler: Geography of Herodotus pag. 336 seqq. Rennelio adsentitur Larcherus (in nott. ad Herodot. I. I.) itemque Dureau de la Malle: Geographie physique de la mer noire etc. pag. 70 not., atque etiam quodammodo Ukert. Geogr. d. Gr. et Roem. I, 1. pag. 46 seq.; argumentis enim a Rennelio prolatis, modo quae ille sumpserit accipiantur, satis probari ait, fieri potuisse talem navigationem, quamvis an facta fuerit dubitari possit. Ab Herodoti testimonio standum pronuntiat quoque Schlichthorst. (Geogr. Afric. Herod. p. 110), argumenta, quibus dubitationes a Mannerto prolatae dilui possint, alii tempori reservans exponenda. Quod postea fecisse putem Heffter. in Iahn. et Seebod. Annall. philoll. (1831) II, 4. pag. 428 seqq., qui singulas Mannerti dubitationes recenset atque refutat. Idem nunc instituit lunker l. l., qui primum Gosselinii dubitationes ac deinde Mannerti summă cură diluit vanasque esse luculentissime docuit pag. 359 seq. et potissimum pag. 362 seqq. Ut enim taceam a vero minime abhorrere, Phoenices, quos longe lateque navibus orbem terrarum perlustrasse et ad Baltici usque maris litora pervenisse accepimus, Africam quoque circumnavigasse, cuius partem certe iam antea accuratius cognorant, eiusque narrationis testem esse scriptorem fide dignissimum, cui quo minus hic quoque faciamus fidem, nulla profecto obstat causa idonea; sed hoc ut omittam, in ipsa Herodoti narratione nihil est, quod ullam commenti

mendaciive suspicionem iure moveat, bene monente Heeren. I. I. 1, 2. pag. 81. Nec equidem sane intelligo, quo iure Neconem talis expeditionis consilium suscipere potuisse negemus; quem multa ardua terrà marique suscepisse, quem ad Euphratem usque arma victricia protulisse maximasque classes exstruxisse accepimus\*), qui Phoenicibus, peritissimis nautis, ad tale consilium eo magis uti potuit, quo magis Phoenicum potestas, tunc temporis iam debilitata, hand ita multo post a Nabuchodonosore ita fracta est, ut Phoenices ipsi istiusmodi expeditionibus longinquis minime operam dare potuerint. Conf. Heeren. Ideen 1, 2. pag. 82. Aegyptios vero rebus navalibus illo tempore admodum deditos fuisse atque Herodoto in iis, quae de Neconis expeditione hac enarrat, omnem fidem tribuendam esse statuit quoque Rosellini Monum. civil. III. p. 120 seq.

Iam quod navigationis difficultates obiiciunt temporisque brevitatem aut, ut aliis placet, nimiam temporis longitudinem in hoc iter insumptam, haec minime talia esse, quae narrationis fidem elevare adeoque tollere possint, bene vidit Heeren. l. l. pag. 84 idemque edocuit Rennel. Geogr. Herod. pag. 693 (coll. Ukert. I, 1. pag. 47) accurata disputatione, qua singula spatia Phoenicibus navigantibus permeanda diligenter emensus, ventorum simul statis mensibus flantium ratione habita, optime commonstravit, nil hactenus inveniri, quo minus Phoenices tempore indicato Africam circumnavigare illudque iter conficere potuisse existimentur \*\*). Qui cum terram ac litora potissimum legerent, facilius etiam victum ac potum necessarium inde sibi comparare potuerunt, Quae eadem observans Rennel. I. I. pag. 695 maris quoque fluctus tanta impedimenta afferre potuisse negat (l. l. pag. 696-701) idemque navium vult haberi rationem \*\*\*), quibus veteres usi sint, multo illis quidem facilioribus et ad navigationem secundum litora instituendam aptioribus indeque minus expositis periculo ab omni ventorum vi fluctuumve procellarumque violentia. Ac praeterea tenendum est, Phoenices, quippe assuetos ei navigationis rationi, quae litora potissimum sequitur ac tenet, ex eo ipso in navigandi arte ipsisque adeo periculis sustinendis versatiores esse factos; unde quoque explicandum, cur Europae litora legendo ad Britanniam usque Balticique maris oras pervenerint. Libyae autem oram ex parte quidem iam Salomonis inde ab aetate eos cognitam habuisse novimus; quam nisi cognovissent, profecto in eam incidere non potnissent cogitationem, ut serere messemque facere in his regionibus instituerent. Quin hac ipsa Libycae orae notitia eos incitatos esse putat Rennel. 1. l. pag. 689, ad talem expeditionem susci-

<sup>\*)</sup> Conf. de his, quae plura singula protulerunt Rennel. pag. 689, Heeren. Ideen I, 2. pag. 82, Koes. l. l. pag. 14 seqq. Quod vero suspicatur Grotefend. (in Praefat. ad Sanchuniath. pag. XX), Neconis expeditionem hanc, de qua Herodotus tradit, potius directam fuisse ad insulam Taprobanen (nos: Ceylon), quam quidem eandem esse vult atque sacrae scripturae terram Ophir, id certe probare nequeo.

<sup>\*\*)</sup> Conf. etiam Koes. l. l. pag. 21 seqq. et Wheeler. l. l. pag. 339 seqq. \*\*\*) Rennel. l. l. pag. 702. Add. Koes. l. l. pag. 45.

piendam regionesque ulterius sitas cognoscendas; quo eodem modo Lusitanos nautas saeculo decimo quinto post Chr. n. excitatos esse neminem fugit. Nec minus ventorum etesiarum directionem ac fluctuum cursum Phoenices novisse statuas necesse est, qui maris hac experientia freti Africam circumnavigandi inceptum haud irritum fore haud scio an fuerint arbitrati. Cf. Koes. l. l. p. 16. 17. Ac, ne quid omittam, Africam admonent\*) multo facilius, ab Arabico sinu si proficiscaris, circumnavigari posse (prouti Phoenices iussu regis Aegyptii fecisse narrantur) quam a contraria parte, a mari mediterraneo nimirum per columnas Herculeas si itineris initium feceris, cum in illa via multa sane esse dicantur, quae expeditiorem ac faciliorem reddant navigationem, ventos dico statis tempestatibus flantes, maris fluctus, iis, qui terras legant navigando, valde respiciendos indeque Phoenicibus secundos, alia, quae hic exponere longum.

Iam haec in universum monita sufficient; quibus addantur, quae in notis singula ad ipsa Herodoti verba rite intelligenda ac diiudicanda attulimus. "Vidimus iam (sunt verba Koesii I. I. pag. 28) nullum esse huius narrationis momentum, quod rei naturae rite cognitae repugnet, plura vero, quibus insit vis ad probandam rei narratae magnam verisimilitudinem." - "Omnibus, quae alicuius momenti fuerint, argumentis adversus narrationem nostram Herodoteam sic perlustratis patet, expresso testimonio historico auctoris fide dignissimi ne unicum quidem solidum argumentum huc usque oppositum fuisse, id vero ipsum nihil continere, quod non sit verisimillimum riteque cognitis, de quibus agitur, temporibus et locis prorsus consentaneum; adeo ut iure non minus veram putemus narrationem Herodoti de Africa viginti et quod excurrit saeculis ante Vasconem di Gama circumnavigata, quam quae de huius navigatione referuntur." (pag. 30 ibid.) Add. Iunkeri iudicium in fine dissertationis laud. pag. 385 his verbis editum: "Hiemit abschliessend glaube ich hinlänglich dargethan zu haben, dass man durchaus sich im Irrthume befindet, wenn man der Umschiffung Libyens durch die Phoeniker die Wahrscheinlichkeit absprechen will; dass alle Gegenanführungen an dem starken Gewichte innerer und äusserer Gründe, welche für die Umschiffung sprechen, als unhaltbar scheitern, und dass daher Herodots Zeugniss, Libyen sei auf Befehl des ägyptischen Königs Neko von den Phoenikern umschifft worden, volle historische Gültigkeit habe." Idem confiteri coactus fuit Wheeler in fine disputationis de hac navigatione eiusque fide institutae l. l. pag. 345, idemque statuendum esse docent Grote l. l. III. p. 385, Kruse: Aelteste Geschichte von Indien pag. 34 seq. et vir doctus in Africae descriptione (Edinbourg Cabinet, Library Vol. II) pag. 43 seq.

<sup>\*)</sup> Conf. Rennel. l. l. pag. 693 seqq., Koes. l. l. pag. 16 seqq.

### EXCURSUS XII AD HERODOT. IV. 44.

#### De Scylace Caryandensi.

Adhuc, quod nemo nescit, exstat Scylacis Caryandensis nomine inscriptus Περίπλους τῆς δαλάσσης τῆς οἰκουμένης Ευρώπης καὶ 'Ασίας καὶ Λιβύης\*); cuius libri auctorem eundem esse atque Herodoti Sculacem post Lucam Holsten. (in Bredovii Epistt. Pariss. pag. 13), Fabricium (Bibl. Gr. IV. pag. 606 Harles.), alios, commonstrare studuit Sancto-('rucius (in Mém. de l'Acad. d. Inscr. Tom. XLII. pag. 350 sqq. coll. Examen critiq. des hist. d'Alexandr. pag. 730), quem sequuntur Larcherus in annotatione ad Herodoti locum et Dureau de la Malle (Geographie physique de la mer noire etc. pag. 67 coll. Mazocchi Tabb. Heracl, pag. 101. qui Scylacem paulo post Herodotum scripsisse censet). At alium esse Scylacem primus contendit Is. Voss, in Praefat, (pag. 153 T. I Geogri. minn. ed. Gail.). Tres omnino antiquitus fuisse Scylaces ille ponit bene distinguendos; quorum primus idemque antiquissimus ab Herodoto commemoretur, Darii Hystaspis aequalis, alter sub Dario Notho vixerit, tertius Polybii aetate \*\*). Ipsum opusculum, quod Scylacis sub nomine adhac fertur, ἐπιτομήν et compendium maioris operis fuisse nullus dubitat. Quae valde displicuisse Iac. Gronovio, ex eius praefatione ad Henr. de Bleyswyck apparet (pag. 155 seqq. 158 seq. ed. Gail.); cui adstipulatur Coraës ad Strabon. XIII. p. 583 s. 873 C. trad. franç. Postea exstitit Henr. Dodwell., qui Peripli auctorem ab Herodoteo Scylace diversum multoque inniorem ac Polybii ferme aetate florentem facit; tu conf. Dissertat., in qua ostenditur, Scylacem Polybio coaevum fuisse §. 1-4 et add. Wasse ad Thucydid. II, 97 observantem dicendi nonnullas formulas in Periplo obvias, quae recentioris aetatis scriptorem sanequam prodere videantur. At nullo niti fundamento rationes a Dodwello

<sup>\*)</sup> Typis expressus invenitur in editionibus Geographorum Graecorum minorum Dav. Hoeschelii (Aug. Vindel. 1600), Is. Vossii (Amstelod. 1679 et cum Is. Vossii, I. Palmerii et I. Gronovii nott. in Geographia antiqua Lugdun. Batav. 1697), Hudsoni (T. I. Oxon. 1698), I. Fr. Gailii (T. I. Paris. 1826), in editione fragmentorum Hecataei Milesii a Klausen. facta (Berolin. 1831); seorsim edidit periplum B. Fabricius, Dresdae 1848, omnium optime Graeca verba peripli dedit atque illustravit Car. Mueller in: Geograph. Graecc. minn. T. I. (Paris. 1855) p. XXXIII seqq. et p. 15 seqq.

<sup>\*\*)</sup> Eodem modo tres Scylaces distingui vult Mueller. (Geogr. Gr. min. I. p. XXXV): Scylacem Caryandensem; alterum, qui contra Polybir m scripsit (vid. Suidas s. v.); tertium a Cicerone (De divin. II, 42) con momoratum, forsit an non diversum ab altero. Alium Scylacem novimus ex Herodot. V, 33, alium ex inscriptione Tenia in Corp. Inscript. Graec. I. nr. 203.

prolatas contendit Mannert. (Geogr. d. Gr. u. Roem. I. pag. 59 seqq.), ipse Scylacem Alexandro Magno priorem probabiliter statuens vixisse primis belli Peloponnesiaci annis (ibid. pag. 61. 62). Contra Bougainvillius (Mém. de l'Acad. d. Inscript. XXVIII. pag. 266 seqq.) intra annos 370-360 a. Chr. n. Scylacem, Peripli auctorem, vixisse vult. Quem Timaeo iuniorem fuisse iudicant Cluver. Ital. antiq. IV, 4. pag. 1166 et 1. H. Voss. (Weltkunde etc. pag. 7. 10). Quin sub Philippi, Macedonum regis, imperio, intra a. 360 a. Chr. n. et 348 a Scylace periplum, qui superest, confectum esse Niebuhrius statuit (Denkschrift d. Berlin. Acad. 1804-1811. pag. 83. Kleine hist. Schrift I. pag. 105 seqq.) itemque Ukert. in Geograph. I, 2. pag. 285 seqq., ubi etiam reliquorum sententias de hoc periplo excitantur; quod idem postea fecisse video Klausen. l. mox l. pag. 273 seq. atque Forbigerum in: Handbuch d. alt. Geograph. I. p. 114, qui et ipse ad Niebuhrii sententiam accedit\*). Neque admodum inde discedit Letronnius (Fragments de poëmes geograph. pag. 212 seqq.) intra ann. 349-345 periplum scribi debuisse contendens: quem eundem intra ann. 338-335 haud scio an maiori cum probabilitate reponat Car. Mueller. Geogr. Graecc. minn. I. pag. XLIV: quibuscum conferantur, quae de tota huius, qui nunc superest, peripli conditione, de fontibus, unde ductum est argumentum, de tempore, quo compositus est libellus, et de variis, quae prolatae sunt, virorum doctorum sententiis disseruit Fabricius in: Zeitschrift f. Alterthumswiss. 1841. nr. 132. 133. 1844. nr. 136-138 et in Jahrbb. f. Philolog. u. Paedagog. Supplem. Vol. XII. p. 5 seqq. Ac sane si argumentum, quod in mari mediterraneo Pontoque Euxino eiusque litore describendo potius quam in orientali Oceano versetur, si linguam minime illam quidem Ionicam Doricamve, quemadmodum a scriptore Herodoti aequali adeoque priori itemque Care homine exspectandum, respiciamus, Peripli auctor vix idem esse poterit atque ille, cuius Herodotus h. l. meminit. Quae cum ita sint, Gailius coniicit Atticum quendam virum, Demosthenis aequalem, Scylacis viri celeberrimi (eius nimirum, qui Darii aequalis ab Herodoto appellatur) Periplum suis dedisse, saepius in suam dialectum vertendo, et additamentis perpaucis amplificasse (pag. 207 coll. pag. 225 §. 29. Geogrr. minn. T. I). Contra quae longior nunc legitur disputatio Klausenii in libro, qui inscribitur: "Hecataei Milesii fragmenta. Scylacis Caryandensis Periplus. Berolin. 1831. 8." pag. 259 seqq., qui ipse ad Bougainvillii et Niebuhrii rationes accedens Periplum media vel exeunte Olymp. CVII scriptum fuisse statuit. Utut est, Scylacem Caryandensem, quem Herodotus commemoravit, Peripli, qualis nunc fertur, auctorem haudquaquam esse, hoc dubio vix carere mihi videtur; quamquam viri

<sup>\*)</sup> Niebuhrii disputationem in Anglorum sermonem conversam exhibuit quoque vir doctus in The Philological Museum (Cambridge 1832) Vol. I. pag 245 seqq., cui inde a pag. 264 aliorum virorum doctorum sententias adiecit: ipse p. 278 seq. in los. Scaligeri sententiam discedere mavult, qui teste Holstenio loco supra laudato p. 13 in suo Scylacis libro aduotaverat, videri sibi auctorem aetate Darii Codomanni vixisse, i. e. intra ann. 338—330 ante Chr. n.

celeberrimi nomen a serioris aetatis scriptore opusculo suo praepositum faisse valde fit credibile. Ac mirum quoque videtur Robertsono (Kenntn. d. Alten von Ind. pag. 196 seqq.), quod nec Nearchus, nec Ptolemaeus, nec Aristobulus, nec ipse denique Arrianus Scylacis de itinere ullam fecerint mentionem, quod cum ex ignorantia fieri vix potuisset, quia omnium in ore manibusque versarentur Herodotei libri, hanc ille affert causam, quod de Scylacis fide hi auctores, quos dixi, maxime dubitarint. Neque hoc mea quidem sententia praetermittendum, in quod merito iam incidit Mannert. l. l. pag. 59, Herodotum, Scylacem, ubi vocat, minime scriptum quoddam, quod ille confecerit posterisque reliquerit, commemorare; quod si unquam exstitisset, ab Herodoto commemo. ratum certe fuisse omnis mibi persuadet ratio. Vix enim credibile est, tale scriptum, modo ullius fuisset momenti, latuisse patrem historiae, quem omnia sedulo conquisivisse scimus neque in commemorando Scylace tale quid praetermissurum fuisse putamus, modo huius libri ulla ad ipsum pervenisset notitia. Multum enim abest, ut cum Muellero I. I. p. XXXV statuam, Herodotum de hac Scylacis navigatione literis mandata "pro more suo" nihil tradidisse: immo nihil tradidisse illum existimo, quod illius libelli nullam habuerit cognitionem; neque id unquam mihi. persuaderi patiar, ut quae de Scylacis hac navigatione tradiderit Noster, cum altera illa Africae circumnavigatione, Nechonis iussu instituta, ita cohaerere putem, ut consulto et cum artificio quodam haec conficta perhibeantur. Quamquam enim utique mirum, scriptum illud, quo Scylacem hanc navigationem perscripsisse putamus, Herodoto non innotuisse indeque etiam haud commemorari ab ipso in Italia haud scio an degenti, cum ea, quae dudum ante parata habuerit, literis perscriberet, librum tamen huiusmodi ab hoc Scylace Caryandensi scriptum exstitisse, dubio caret atque ex ipsis, quae supersunt, fragmentis adhuc superstitibus et Ionica dialecto conscriptis cerni potest: Aristotel. Politic. VII, 13, 1. Harpocrat. (s. v. ὑπὸ γῆν οἰκοῦντες), Philostrat. ♥t. Apoll. III, 47. Tzetz. Hist. VII, 620. Athen. II. pag. 70 C.: quae post alios recte exhibuit Mueller. l. l. p. XXXIV, alia quoque de hoc Scylace testimonia afferens Suidae s. v., Stephani Byzant., aliorum, et singula eius opera, quantum quidem id licet, persequens. Quod item nuper fecit Gutschmidt in Mus. Rhen. N. F. IX. p. 141 seqq. Hunc vero librum Scylacis Caryandensis mature iam perditum esse, non est, quod pluribus admoneamus; neque in tanta fragmentorum paucitate concludere licet, quantum inde transierit in eum periplum, qui hodie superest falso Scylacis nomine inscriptus, sed longe posteriori tempori adscribendus. Ipsam vero navigationem a Scylace institutam esse quod ponunt circa annum 5(8) ante Chr. n., igitur compluribus annis post Babylonem captam anno 518 (vid. nott. ad III, 150) et post Scythicam expeditionem ann. 515-513 factam (vid. Excurs. ad IV, 1), unde consequens est, librum a Scylace de hoc itinere ante id tempus conscriptum esse non posse: vix recte mihi videntur statuere, cum probabilius certe videatur, navigationem illam susceptam esse, quo tempore Darius et Scythicis et Graecis rebus se non prorsus dedisset, igitur ante annum 513. Quod si recte

posuimus, Scylacis librum de hoc itinere non longe post hunc annum scriptum esse verisimile est. Quem eundem Scylacem praeter hoc opus alium quoqe librum scripsisse, quo res Heraclidis, Mylasorum regis (vid. Herodot. V, 121 seq.), persecutus sit, scite coniicit Gutschmidt l. l. pag. 141 seq. huc referens, quod inter Scylacis scripta a Suida commemorata inveniuntur quoque τὰ κατὰ τὸν Ἡρακλείδη τὸν Μυλασῶν βασιλέα; cuius Heraclidis res cum incidant in ann. ferme 4!8)—494 aute Chr. n., Scylacem libris scribendis omnino deditum Gutschmidt l. l. p. 145 ponit circa ann. 490 a. Chr. n. Quod si in librum Heraclidis res enarrantem utique cadere potest, alterum tamen librum de illa navigatione scriptum, sive περίπλουν dixeris sive alio quo nomine appellaris, longe antea exaratum fuisse mihi admodum verisimile videtur: adeo ut inter antiquissimos certe Graecorum scriptores hic Scylax Caryandensis reponendus sit.

| <br>- | ٠ | • |   |  |
|-------|---|---|---|--|
|       | • |   | • |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |



| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |



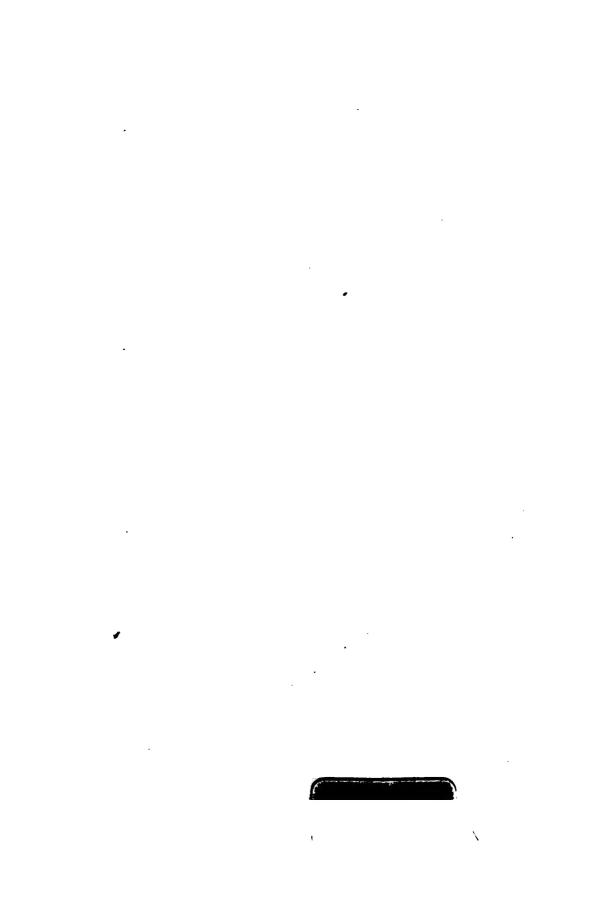

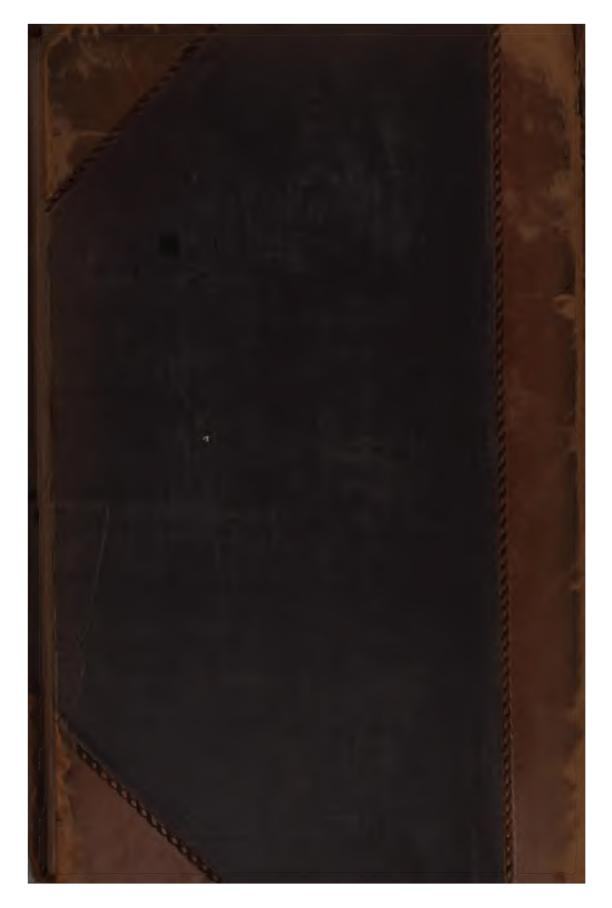